

BIBLIOTECA DELLA R. CASA IN NAPOLI To d'inscentaria 5146-Sala TOTULE Scansia N & Palchetta

To dord.

ر,



## OPERE Del Padre PAOLO SEGNERI.

Tomo Secondo.

C 7 35 (CL')

# QUARESIMALE

## Del Padre PAOLO SEGNERI

Della Compagnia di Gesu'.



## VENEZIA, MDCCLXXIII.

Nella Stamperia Baglioni.

CON LICENZA DE SUPERIORI.





Post of



## LAUTORE

## a Chi legge.

Pogion tanti oggi i mosi di predicare 'introdorti al Mondo, nom fo fe dal alteno indufricio di chi tagiona, o fe dall'in contentabile di chi afcolta; che finalmente voi non vorrete già mai povivi, o Letrore, ad affaticare i vofti cocip fiu quefte carre, fe prima non fappiare affai ben da me, quale mi fia propolto. Io prima nomente ver l'efoncio. Mi fon proposto di provare ogni brevifilmamente: ver l'efoncio.

volta una Vetità, non folamente Criftiana, ma pratica, e di provatla davvero. Parmi in poche parole aver detto molto. Perchè, oh quanti fono però ftati

que' lacci, in cui mi ha riftretto un propolito sì feveto!

Primicramente non ho io potuto, posto ciò, metter piede in quella Selva vafiffima, dalla qual tanti Predicatori fi fogliono giornalmente fornir di affunti, o speculativi , o scolastici: ben'intendendo essi a prova , che tali assunti s metcè la pompa di quelle alte dottrine, con cui si spiegano) sono forse i più validi ad eccitare nel Popolo men petito la maraviglia. Sarebbe ciò fiato oppofto dirittamente alla mia prima intenzione, che fu di provar, come udifte, una Verità, non solamente Cristiana, ma pratica. E così, lasciata ogni ostentazion di sapere che mi mostrasse quell'eminente Teologo, ch'io nè sono, nè mi arrogo di effere; mi è convenuto conformare anzi pianamente i miei temi a quelli di Crifto nel suo Vangelo, i quali a guisa de i Semplici, mal distinti dall'erbe più communali, ebbero tutta la loro gloria maggiore, non nel fembiante, non nella speciosità, ma nella virtu di giovate. E pure ciò saria poco, se tali temi mi avessero poi permessa nel rimanente ogni libertà. Ma me l'han tolta: mentre, se non altro, essi han fatto, ch'io non abbia stimato a me confacevole colmar le Prediche di erudizioni profane, benchè impreffaremi, non da Properzio, o da Persio, ma da i più sensati Scrittori dell'Antichità : tiputando io di far torto alle Verità Cristiane da me proposte, se souo un pretesto frivolo di abbellirle più vagamente, avessi ardito, pet dir così, di guernirle alla Gentilesca. Troppo di ciò mi hanno spaventato un'Ugone, un Beda, un Basilio, ed altri lor pari, che per figura di una Predicazione, anche scandalofa, adducono francamente quella rea femmina, che per difio di allettare a sè , specialmente la Giovenni, più curiofa che caura, e più cupida che configliata, fi era provvedura di tapezzetie, non da fondachi della sua Palestina, ma dell'Egirto. Lellulum meum fravi tapetibus pillis ex Ægypto. Più volentieri però io fono por to andato, quand'ho potuto, all'accatto di addobbamenti e di arredi da' libri fa- 16cri, tuttochè tra noi sì dimestici; lasciando che di me credano ciò che vogliono, quei ch'altre merci non tengono per elette, che le straniere. Ma forse qui aniscono gli svantaggi da me provati? Anzi ora appunto incominciano.

Quaref. del P. Segneri.

Perche fapere, che in secondo luogo vi diffi, come io mi sono prefisso provar davvero : e confeguentemente non ho potuto, ne pure da libti rali , per altro facri , cavar rutto a prò mio , fenza gran riguardo. S'incontran'oggi il più di questi moltissime interpretazioni di Scritture, curiose sì, ma fregolate, o firavolte, che di là paffano a trionfar poi fu' pergami, con applaufo fenfibiliffimo, benchè ingiuito. Ora io di queste non ho mai potuto valermi in maniera alcuna a mia unitrà. Perchè, se è certo che tali interpretazioni son tutte spurie ( per quanto con qualche debole autotità si procuri talor di legittimatle ) come avrei potuto io prefumere di provar con effe il mio intento e provar da vero : A provar da vero, mi ha bisognaro armaimi sì di Scritture numerofiffime : ma che fuffero tutte e leali, e limpide; anzi apportate le più ancora di effe in quel fenfo propio, a cui non può repugnarfi, ch'è il letterale. Non perchè il mistico, qual or egli è ben fondato, non sia meritevoliffimo di ogni fiima; una perchè non è si robufto. Che però Cuifto-medelimo, allora che volle ufarlo un di con le Turbe, affermando ad effe, che Giovanni era quel grand' Elia già promesso dal Profetta lor Malacchia, non diffe loro affolutamente : Et ipfe eff ; ma diffe con ammirabile diferetezza : Et Malach + fi vultis recipere, ipfe eft Elias, qui venturus eft . Tanta è la moderazione, Marthan, con cui, conforme la dotta chiofa qui fatta del Gactano, fi dec portare a gli Udirori un tal modo di spiegar le Scritture, fincere sì, ma non secondo la lettera, per non violentarli a un' affentimento, il qual fi può ben richiedeze. Lete. re per convenevolezza, e per congruenza, ma non già a tutto rigore. Chi è però; per ritornare ful filo, ch'omai non fappia; che il letterale è quel fenfo appunto, che il popolo groffelano nelle Scritture è folizo di amar meno di oualunque altro è non confiderando il meschino che le armi ignude sono le più atte a ferire, non fon le adorne. Quindi è che al surre mi fon dovuto: parimente aftener da quelle ragioni, che, a mirar bene, fono più vivaci che, fode, e più vaghe che sussiftenti. Perciocche quantunque io non vi nieghi che queste, a guisa di gioje false, sono talor le più abili a guadagnarsi con la beltà dell'aspetto le menti deboli; con tutto ciò le guadagnano è vero, ma per inganno. Ne state a dirmi, che ancor l'inganno è ripurato lodevole a quando egli fia di salute a chi lo riceve, non sia di danno; ch'io ben lo so. Nondimeno, attefo il propofito da me fatto, ho io dovuto studiarmi più tosto d' immitar Crifto, il quale mai non cui di tirare i Popoli al Ciclo per altra strabe 20.21. da, che per la regia di ragioni vetaci. Viam Dei in veritate doces. Ma chi. può dire quanto ciò abbiami cooperato a gravar la difficoltà? Perchè le ragioni vere fon già tritiffime, fi come quelle, che, qual moneta di spaccio, fon femore in ufo. Quanto è però faticofo portarle in modo, che benche tali riescano così a grado, come se uscissero allora allora di zecca ! Passiamo innanzi. Citazioni folite di Padri, che mal fi addattano alla capacità popolare, ma pur si ammirano; descrizioni perpetue, dicerie prolisse, tirate, come oggi appellanfi, di memoria così affannote, che mai non reftano, fe non hana tolto ad un' ora stessa il respiro, e a chi dice, per la stanchezza, e a chi ode, per lo flupore : fembr'a voi che poteffero ben'unirfi al parlar davvero ? Anzi nè anche al parlar davvero porevafi ben' unire, se non m'inganno, il voler' io comparir più del convenevole ora Filosofo, ora Fisico, ora Legista, or Alchimizzatore, or Aftrologo, or Notomifta, ed or tutto questo insieme. Se aveffi io pure, giufta la mia debole poffa, anelato a ciò, avrei dato fegno di volere disordinaramente mostrar me stesso per una via non calcata mai ne Secoli più facondi nè pur da uno di que' medefimi Dicitori Idolarri della lor Gloria, più che di ogni altro lor Nume, e non fervire con fedeltà a quella caufa, si factofanta e si feria, ch'io pigliava da fostenere. E però qual fede già mai fi avrebbono guadagnata i miei detti? Qui querit gloriam ejus , qui

miss cum, his verax est, non chi si procaccia la propia. Olice a che, quando

reusely Loods

con giri si interminabili di Eloquenza o di Erudizione, avess' io quasi voluto oftentar la frombola; non folamente non avrei potuto sperare di atterrar mai con essa Gigante alcuno di primo colpo, come se Davide, il quale inteso puramenre all'acquifto della vittoria, la maneggiò fenza fafto: ma più tofto avrei . contt' ogni arte, fatto quali a tutti scopiire da lungi il riro, e così schernirlo, tanto che, all'artivo di esso, potesseto dipoi dirmi converità, che si crano lor cambiate, per la tentezza, le pietre in paglie. Versi sunt eis lapides funda in stipulam. Ho io bensì procurato nella Elocuzione di mettere ogni 10. mio studio, come ritrovo che ve lo posero non ordinario un Leone, un Girolamo, un Grisoftomo, un Cipriano, talun' altro de' Padri, fra noi più tersi. E la ragione, che a ciò mi ha mosso, si è, perchè l'esperienza c'insegna che il parlar nitido a nessuno antico Oratore scemò credenza; là dove l'imperito, e l'inculto, continuamente ingeneri vilipendio. Ma in questo medesimo mi fon dovuto contener dentro i limiti di quella facilità si difficultofa, che rende il dire quasi simile ad un cammino, fiorito no, ma ben sì agiato, ed andate. Questa nettezza, se ben si mira, è ordinata, non a lusingar l'Uditorio. ma a rispettarlo : e così lio creduto non essere disdicevole, benchè sia di somma fatica. E nella stessa maniera, quanto alla Lingua, horiputato certamente mio debito il fortopotmi con rigore non piccolo a quelle leggi, che fono in essa le rivetite generalmente, e le rette, per non violarla, qual'italiano in-giurioso: consutrociò chi non vede, che salvo il mio intendimento, io non lo potuto, nell'abbigliarla di voci splendide , e scelte, servire al lusso, proporzionato più a Prediche da barriera, che da battaglia; ma fervire al folo decoro, con amare a ciò quelle voci, che godano in uno il credito di fincere in quella Città, che fatica tanto, per coglierne ad ufo pubblico il più bel fiore; e che nelle al- 17. \$, 1. tre non abbian' uopo di chi le divolgarizzi? Sume tibi librum grandem, Così fu detto ad Ifaja, perchè fappiafi che il Predicatore Evangelico ha per fuggetto le materie maggiori, che sieno al Mondo. Ma tosto gli su soggiunto: Et seri- e: be in eo ftylo hominis, perchè intendasi a un tempo stesso, che materie si gran- 17. ioc.eb-

di fon quelle appunto, che più di tutte richieggono stile d'uomo, cioè piano e propio: ò fia per autenticarne l'integrità, ò fia per agevolarne l'intelligeeza,

E pur v'è di più. Perchè, se rimembravi, in terzo luogo vi diffi, avet'io fermato nell'animo di tener questo modo di predicare; e di tenerlo ogni volta. Che vi credete però? una tal parola mi sa quasi di bocca trascorsa a enfo? Anzi ve l'ho inscrita con gran considerazione. Perciocchè, a che mi varrebbe che in una Predica io confummaffi ogni lena a tonar contra il Vizio, ed a fulminarlo, se poi nell'altra io scherzassi? Oh quanto poco è bastevole a perder fede in un ministero Apostolico, qual'è questo! Basta sal volta, non dirò una Predica fola, o buffonesca, è imprudente, o inutile, o vana, ma un puro motos. Tal'è la severità, con cui communemente il Popolo ascolta chi si prosefta di comparire ful pergamo, non a declamare o a discorrere, quasi a pompa, ma a dirgli il vero. E quindi è nato, che in una Predica stessa ho io fempre amato, con modo firaordinario, che tra loro ambe le Parti fi concordaffero, e nella materia, e nel mendo, e nello file: sì che non fusse la Prima feria, la Seconda giocofa; o la Prima giocofa; la Seconda feria: fapendo io bene, che non fenza miftero fi portò Dio nel Levitico, quando in una vefte medefima vietò più di un seffuto folo. Vefte, qua ex duebus est texta, cioè di lana e di lino, non indueris. E che pretes' egli con ciò d' inferire, se non che a meritarli a poco a poco opinione di Giusto vero, nessuna cosa giova, più, che un procedere non difforme. Fin dalla prima parola dee, per mio fenno, servirsi dunque alla causa, con una foggia non mai punto diffimile di tessuro, lasciando pure a chi vuole sfogar l'invegno in proemii disparatissimi, in trace non usate, in tesi non utili, e se vogliamo aggiugnere ancora que sto, in principii di dire così pomposi, che vincano di beltà le perorazioni. Vero è che

fempte fi dee tal caufa andat dipoi promovendo di mano in mano con argomendi più forti, or accrefeendo le tagioni a favore, or abbattendo le oppoiazioni che fono facili a fovvenite in contrario, affinche in ultimo, con un perpetuo guadagno, i Diferfi riefcano come il Totcolo, che quanto più cammina, tanto più firiane.

Io non vi ho fatto qui un tal Preambulo, è Lettor caro, per cattar gloria dell' arduità c' ho provata in condurre a fine quest' Opera, qual'ell' è, benchè io conosca, che tuttora ell'è nel suo genere debolissima. Io ve l'ho fatto per rendervi un fedel conto di quello c'ebbi per mira principalissima, fin da che mi accinfi a formarla; che fu non già di arreccar con essa alla gente un diletto vano, ma un folido giovamento. So che ciò non offante avrò di moltiffimi, che in cambio di approvarla, la sprezzeranno. Ma ciò che vale? Non presumo io, the per me punto fi muti il Genere umano, non mai concorde. Mi balta, che fe alcuni la forezzeranno, almeno altri fi degnino di valerfene a loto bene . Chi mai farà, che afpiri a pateggiar l'Apostolo Paolo, massimamente allorchè nell'Areopago risonò già con facondia così divina? E pure anch'egli, se trovò là fra tanti varii Filosofi chi credettegli, vi trovò parimente chi lo derife. Quidam irridebant, quidam crediderunt. Che però ve l'ho dato avvisatamente a confiderare ful primo ingresso di queste carre medesime, affinche intendiate, che tale appunto è stata ognora la sorte di tutti i Predicatori ancor più laudevoli, aver due Popoli, uno favorevole al loro dire, uno avverso. Che gran cagione avrò dunque io di dolermi, ove una tal forte medefima corra anch'io, che ben mi posso riputare fra tutti il minor di merito? Anzi per questo medesimo io qui mi fono con grand'animo indotto ad espor finalmente queste mie rozze fatiche alla centura universal d'ogni guardo, e correse, e critico, ( ch'è forse l'atto il più ardito, a cui possa giugnere un'uomo di sana mente ) perchè il timore d'effer derifo da alcuni, non ho voluto, che prevalesse dentro di me al desiderio di potere ad un'ora giovate ad altri. Si formidaret irridentes, non perveniret Apostolus ad credentes: così trovo io che già scriffe Santo Agostino, con un' avviso sommamente notabile a chi si asconde, non per umiltà, com'ei crede, ma per temenza di non fare al tutto gloriola la fua comparsa. Almeno io so di aver bramato di piacere in quest'Opera a quel Signore, di cui tutto è puro dono, ciò che anche in essa può essere di aggradevole agli occhi suoi. E però là dove io conscenifea un tal fine, son pago appieno, Lascerò che tutti cospirino a non curaria.

Reflami ora fol di avvertire, che quelle Prediche fono tali appunto quai futono da me dettre, fenza veruna alterazion dipio fattavi almone confiderabile, per la flampa, ò fia nell'abbellirle, ò fia nell'accreferele, Perchè, quantunque appia ancori to molto bene, che l'Orecchio e l'Orechio fon Giusici diverfifimi: contuttociò non fo intendere come l'Occhio non fia tenuto a deporre affai dell'innata eleverità, qualora innontifi in 'ciò chè fatro per fottoporre principalmente all'Orecchio, Cenfore men' avveduto, e così men'afpto. Non legre! Occhio tutto di con diletto ciò che fi rapperfenta fu tanta Scene, o feuriti; o fattirche, o maeflore? E pure non fon'Opere quelle, di lor primaria intenzione, ordinate a leggerfi, fon' ordinate ad udiri. Non tengo io dunque per tecla così cetta, come par forfe ad alcuni, che ciò ch'è grato ad udire non fia grato a leggere, Balla che chi legge figui fio, non di legetee, ma di udire.

ARGO-

United by Google

## ARGOMENTI

#### Delle Prediche.

#### PREDICA L

Nel Mercoledi delle Ceneri .

Si dimostra la fomma temerità di chi sa d'esser mertale ad ogni momento, e nondimeno arriva a stare un momento in colpa mortale. pag. 1.

#### PREDICA II.

Nel Giovedi dopo le Ceneri.

Si prova quanto più fedele Amico fia

### PREDICA III.

Rel Venerdi dops le Ceneri.

Chi offeso niega il perdono, a forza di ragioni, e umane e divine si strigne a darlo, se pur lo stolto non vuol nuocere a se, più che al suo Nimico. 19

#### PREDICA IV.

Nella prima Domenica di Quaresima.

Si dà a vedere, che tra' Cristiani medesimi sono pochi quel che abbian fame della parola divina; e 'che però non dee recar maraviglia, se tra' Cristiani medesimi sieno pochi quel che si salvino. 28

#### PREDICA V.

Nel Lunedi dopo la prima Domenica

Si spiega a parte a parte l'orribile confusone, che nell'estremo Giudizio dovrà provare il Peccarore svergognato al cospetto dell'Universo. 36

#### PREDICA VL

Nel Martedi dopo la prima Domenica.

Si manifesta la pazzia somma del Peccatore in pigliarsela contra Dio. 47

PREDICA VIL

Rel Mercelede dopo la prima Domenica.

Si deplora la trascutaggine luttuosa, che i più dimostrano in ciò che riguarda alla loro eterna falute.

#### PREDICA VIII.

Nel Gievedi dopo la prima Domenica.

Si animano i Divoti a vincere francamente i rispetti umani con una sfacciataggine santa.

## PREDICAIX.

Nel Venerali dopo la prima

Prese le parti di Ambasciadore inviato dall'altro Mondo, si perora sa favore delle Anime tormentate nel Purgatorio. 71

#### PREDICA X.

Nella Seconda Domenica di Quarefima.

Per invaghire i Fedeli del Paradilo, fi rapprefenta ad effi, fecondo il noftro debole intendimento, non altro più, che il primo ingreffo di un' Anima nella Gloria.

#### PREDICA XI.

Nel Lunedt dopo la feconda. Domenica...

Proccurati di fgannare infieme e di finuovere quegli audaci , che differificono la Penitenza alla morte ; affinchè niuno di loro non abbiati finalmente a trovarsi nel numero de' Peccatori delosi.

#### PREDICA XIL

Nel Martedi depa la fecenda

Si dà a veder quanto importi a chi per altro non la lafciare di effere Peccatore, che per lo meno egli fia Peccatomodefio.

#### PREDICA XIIL

Mel Merceleas dopo la fectuda. Domenica.

5 detesta l'insano Amore, il qual portano alla lor Casa, quei che la vogliono aggrardire, o arricchire per vie men lecite, siccome queilo, che se pure Amore ha da dirsi, è un'Amor crudele.

#### PREDICA XIV.

Nel Giovedi dopo la ferorda Domenica.

Visitata la Carcere dell' Inferno, non vi 6 trova fra rante pene conforto di sorra alcuna: e però conchiudesi quanto sia di ragione suggire un luogo, ch' è luogo di puro male... 1188

#### PREDICA XV.

Nel Venerdi depo la feconda Domenica.

Con le sciagure del nostro secolo stesto, già signilita a quest' ora ranca aspramente, si consonde ogn' incredulo, e gia s'intina, che se al tuono delle minacce divine negherà sted, ancre eggi si aspetti il sulaine.

#### PREDICA XVI.

Nella terza Domenica di Quarefina.

Si deride la Conversione di chi vuol lafeiare il peccato, e non l'occasione, come una Conversione al tutro bugiarda. 137

#### PREDICA XVII

Nel Lunedi dopo la terza Demenica.

Si ammira la ingratitudine mostruosa di chi non teme di readere a Dio medetimo mal per bene. 147

#### PREDICA XVIII.

N l Martedi doto la terza Domenica.

Con gettare a terra il pretefio di chi fi ritira dall'ammenire il fuo profiimo, perch' cell' non è obbligato, fi attende a fare quali una lieva di nobili Ventutirri, che Crifto ajurino alla fuz bella conquifta.

#### PREDICA XIX.

Nel Mercoledi dopo la terza Domenica -

Con esporte al Maledico itre gran danni, che reca in un tempo flesio a queldi cul mormora, a quel con cui mormora, e più antora a se, che non reme di mormorate; si fa si che conosca, come il suo meglio non è tacciare, è racere.

#### PREDICA XX.

Nel Giovedi depo la rerza

Per tiportare una compendiola vittoriadi tutti infieme i nemici di noftra Fede fi aforzano quanti fono a dover-comcedere, in virtil del puro lume medefino naturale, quella propelizione ; che Ciifio è Dio. 173;

P R F-

#### PREDICA KKL

Nel Veneral dopo la torza Domenica

A chiunque veramente desideri di salvarsi, si sa sapere, che la buona Opportunità vuol' effere presa a tempo per li capelli, che son le piccole cose. 183

## PREDICA XXII.

Nella quarra Domenica di Quaresima.

Si fa la Caufa de' Poveri presso i Ricchi, che neppur vogliono dispensare ad essi il superssuo de'propri beni. 193

#### PREDICA XXIII.

Nel Lunedi dopo la quarra Domenica.

Per togliere il mai cofiume di quei che fogliono practica nelle Chiefe con anazo poco di religiofità, o di risperto, si fa conoscere che gran delitro sia quello, punitosi già da Cristo, ch' è quanto dire dal medesso Principe, di sua mano.

#### PREDICA XXIV.

Nel Martedi dope la quarta Domenica. Si prova che il Peccator non dee giudi-

carsi dal suo tranquillo sembiante : perciocchè in esso non può mai ben corrispondere al volto il cuore. 214

#### PREDICA XXV.

Nel Merceledi depe la quarta

Si fa palefe la sventurata fecondità di cui gode,, chi non conosce quanto grande obligo sia l'avere un figliuolo, ovvero conoscendolo, non lo adempie. 223

#### PREDICA XXVL

Nel Giovesi dopo la quarta Domenica.

Si confortano i Giusti ad accertar volentieri da Dio la Morte qualor verrà , ed a profittarifi trattando della fua rimembranza e de' fuoi ricordi, tenendola in ogni affare più rilevante per Configliera.

#### PREDICA XXVII.

Nel Veneral dopo la quarta Demenica.

Si scuopte a' Tribolari per loro consolazione, che le Tribolazioni da Dio mandateci non sono altro, che puro Amore, travvestito da Odio. 245

## PREDICA XXVIII.

Si lagrima fu l'immensa supidirà di chi può ridere stando in peccato mortale. 248.

#### PREDICA XXIX.

Nel Lunedi dopo la Domenica di Paffione.

Per liberate i buoni dalle inquietudini, che giornalmente ricevono da'cattivia, fi fa conoficere a quelli, quanto fieno inefculabili, e quanto infani, fe, perché fon' elli cattivi, non possono po portar che gli altri sien buoni. 160

#### PREDICA XXX.

Nel Marsedi dope la Domenica di Passione.

Si manifesta agli Amatori del Mondo , che il Mondo è un Traditore , e Traditore ancora il peggior di tutti . 260

#### PREDICA XXXL

Nel Merceledi dopo la Domenica di Paffione.

Fra le tempefie che folleva ne cuori un mifierio si fipaventevole, qual' è quel della Predefinazione, s' invirano gli Uditori a girar le loro ancore in questo porto: Che solo andrà dannato chi vuole andarvi.

PRE-

#### PREDICA XXXII.

Hel Giovedt dope la Demenica di Possione.

Chi con la Maddalena ama forgete dal peccato, viene animato con questa riievantissima veriria; che non vi è alcuno, per gran Peccatore che siasi, il quale se vuole, non possa subiro divepire un gran Santo.

#### PREDICA XXXIII.

Nel Venerdi dopo la Domenica di Passione .

A confusione di quegli iniqui Politici, che a'di nostri pervertono tante menti, si sa vedere che non è utile quello che non è onesto: e che però troppo ingannasi chi si crede, che mai per essere iller giori essere mpio. 206

#### PREDICA XXXIV.

Nella Demenica delle Palme .

Provato appieno quanto al Signor fi fila bene quel titolo, ch'oggi prende nel fuo trionfo, di Re Mansucto, fi paffa in ultimo con illazion non attesa a dedur da ciò: Quanto sia gran male il Peccato.

#### PREDICA XXXV.

Nel Venerdi Sanco.

Per far che formi corrifpondente la fima a quello che già Crifto per noi parì, fi pone in chiaro che fu la Terra non è mai flato dolore da metterfi a paragone con quel di Crifto. 314

#### PREDICA XXXVI.

Nel di Solenna di Pafana.

Perchè si avvivino in ciascum di noi le speranze della nostra beata risturrezione, si si apparire quanto sia conveniente, che goda in Paradiso, con l'Antista, ancora il Corpo.

#### PREDICA XXXVIL

Nella fecenda Fefta di Pafqua.

Negli Uditori, riforti già dal peccate, fi fa fembiante di temer gravissimo il rischio di profima ricaduta, per impedirla.

#### PREDICA XXXVIII.

Nella serza Festa di Pasqua.

Per animare i Cristiani alla vita spirituale, s' inducono a persuaders, ch' ella non è gravosa, e disgustevole quale appare, ma dilettosa, e gioconda 346

#### PREDICA XXXIX.

Per la Fefta di S. GIUSEPPE.

Dall' effere San Giuseppe fra tutti gli uomini stato assegnato per Isposo alla Veigine, si argomenta qual sia quet posto, e di grazia, e di gloria, che verissimimente celi tiene in Cielo, 216

#### PREDICA XL.

Per la Fefta della Santiffima KUNZIATA.

Si va indagando fino a qual fegno fiafi voluto compiacere Crifto nell'anima della Vergine: e poi da questo medefimo fi deduce, quanto ognun debba fare ad esfa, non già il principal suo ricorso, ma bensì il vrimo.



1 M A.

### Nel Mercoledì delle Ceneri.

Memento bomo quia pulvis es , & in pulverem reverteris .

fon qui a recatvi , o miei riveriri Uditori: e vi confeffo, che non fenza una estrema disficultà mi ci fono addotto, troppo pefandomi di avervi a con-

triftar sì alramente fin dalla prima mattina. ch'io vegga voi, o che voi conosciate me. Solo in penfare a quello, che dir vi devo, fento agghiacciarmifi per grand' orrore le vene. Mache gioverebbe il tacere? il diffimular che varrebbe? ve lodirò. Tutti, quanti qui fiamo, o giovani, o vecchi, o Heb. 9. 27. padroni , o fervi, o nobili, o popolari : tutti dobbiamo finalmente morire: Statutum oft hominibus, femel meri. Ohime, che veggo? non è rra voi chi si riscuota ad avviso sì formidabile? neffuno cambiafi di colore? neffiin fi muta di volto? Anzi già mi accorgo benissimo, che in cuor vostro voi cominciate alquanto a ridere di me, come di colui, che qui vengo a spacciar per nuovoun'avvisosi ricantato. E chi è, midite, il quale oggimai non fappia, che tutti Pf. 88. 40. abbiamo a motite? Quiseft home, qui viver , enm videbie mersem? Quefto fempre ascoltiamo da tanti pergami, questo fempre leggiamo futante tombe, questo fempre ci gridano , benchè muti , tanti cadaveri: lo fappiamo . Voi lo fapete? Com' Epoffibile? Dite . Enon fiete voi quelli , che jeri appunto scorrevate per la Città

Quaref. del P. Segueri.

funestiffimo anminzio | Amante , qual di Frenetico , e quale di Parafito? Non fiete voi, che ballavate con tanta alacrirà ne' festini? Non siete voi che v'immergevate con tanta profondità nelle crapole? Non fiete voi, che vi abbandona vate con tanta rilaffatezza dietro a' costumi della folle Gentilità? Siete pur voi, che alle comedie sedevate si lieti? Siete pur voi, che parlavate da palchi sì arditamente ? Rifpondete : E non fiete vois che tutti allegri in questa notte medefima. precedente alle facre Ceneri, ve la fiete paffata in giuochi, in trebbi, in bagordi, in chiacchiere, in canti, in ferenate, in amori, e piaccia a Dio che non fors'anche in rrastulli più (convenevoli) E voi mentre operate fimili cofe, fapete certo di avere ancora a morire ? Oh cecità! oh stupidezza! oh delirio! oh perversità! Io mi penfava di aver meco recato un motivo invincibilissimo da indurvi tutti a penitenza, ed a pianto, con annunziarvi la morte; e però mi era qual banditore divino fin qui condotto, per nebbie, per piogge, per venti, per pantani, per nevi, per torrenti, per ghiacci ; alleggerendomi ogni travaglio con dire: Non può far che qualche anima io non guadagni con ricordare a' peccatori la loro mortalità. Ma povero me! Troppo son rimalte deluse le mie speranze , mentre voi non oftante sì gran motivo di ravvedervi , avete attefo più tosto a prevaticare: non vergognancosì festeggianti, quali in sembianza di dovi, quasi dissi, di far come tante pe-

core, ingorde, indisciplinate, le quali allora si ajutano più che possono a darsi bel tempo, erapolando per ogni piaggia, carolando per ogni prato, quando anriveggono, che già sovrasta procella. Che doveò far'io dunque dall'altro lato? doverò cedere? doverò ritirarmi? doverò abbandonarvi in feno al peccato? Anzi così affista Dio favorevole a' miei pensieri, come io tanto più mi confido di guadagnarvi . Ditemi dunque. Mi concedere voi pute d'esfer composti di fragilissima polvere? Non \* vero ? lo conoscete ? il capite ? lo confeflate, fenza che altri franchifi a replicar-Vi: Memento bomo, memento quis pulvis es? Quelto apounto è ciò, ch'io volca. Toccherà ora a me di provarvi , quanto fia grande la prefunzion di coloro, che ciò supposto, vivono un sol momente in colpa mortale: Benche, prefunzione difs'io? Audacia, audacia, così dovea nominarla, se non anzi infensata temerità, che per tale appunto io prometto di dimostrarvela. Angeli che sedete custodi a lato di questi a me si onorevoli Ascoltatori: Santi che giacete sepolti sotto gli altari di questa a voi si maeftofa Bafilica, voi da quest' ora, io supplichevole invoco per ogni volta, ch'io monterò in quelto pergamo, affinche vogliate alle mie parole impetrare quel pefo, e quella possanza, che non possono averedalla mia lingua. E tu principalmente o gran Vergine, che della divina parola puoi nominarti con verira Genitrice; tu che di lei fitibonda , la concepifli per gran ventura nel feno; tu che di lei feconda, la partoriffi per comun benefizio alla luce ; e tu che di nascosta ch'ella era ed impercettibile, la rendofli nota e trattabile, ancora a' fenfi; tu fa che io sappi maneggiarla ogni di con tal riverenza, ch'io non la contamini con la profanità di formole vane, ch'io non l'adulteri con la ignominia di facezie giocofe, ch'io non la perverta con la falsità di stravolte interpretazioni ; ma che si schietta io la trasfonda nel cuore de' miei Uditoti, qual'ella usci da' segreti delle tue viscere. Sprovveduto vengo io di ogni altro follegno, fuor che d'una vivifima confidanza nel favor tuo. Però tu illustra la mente, tu guida la lingua, tu reggi il gesto, tu pesa tutto il mio dire di tal maniera, che tiefca di lode, e di gloria a Dio; fia di edificazione, e di utile al proffimo; ed ame ferva per acquifto di merito, non ficonverta in materia di dannazione.

E l'uomo comunemente di fua natura

più inclinato a temere ne gran pericoli. che disposto ad afficurarsi. Però voi vedete, che nella nave di Giona, Profeta indocile, uno folo era quegli, che al fracaffo de tuoni, cal furor de turbini dormiya tranquillamente. Gli altri tutti o gridavano, o gemevano, o confultavano, o fi affaticavano affine di liberarfi dall'imminente naufragio: Homo enim (cositto Abaleu. in vo io presupposti da S. Tomaso) magis in- 18-9.17. cm clinarus est ad simorem, quemala fugit, 2. 2. 9. 61. quam ad audaciam, que male invadir, 21.79.14 ; Ma questo principio è verissimo, quando fittatti de' pericoli temporali, i quali fono meno terribili, e meno atroci; non petò quandotratrifi dell'eterno, che è tanto più irremediabile , e più tremendo. la questo iolo (chi l crederebbe?) i mortali sono inclinati comunemente a fidarsi: nè folamente nol temono, ma lo sprezzano; nè solamente nol fuggono, ma l'incontrano. E che vi pare, amatissimi peccatori, del vostrostato? Già voi sapete, che in quell'istante medesimo, nel qual voi , o col penfiero , o con la parola , o con l'opera, confumalte il vostro delitto, fu tofto contro a voi fulminata fentenza orribile di eterna condannazione. Nè fi dee durar gran fatica ad effermarla. Ardon già ineftinguibili quelle fiamme, che debbon' effere il vostro letto per tutta l'eternità : Ignis fucconfus ell in furere meo: si dice let. 15. 14 Dio: Super wes ardebie. Già son preparati i tormenti, gia stan pronti i tormentatori. Però, che manca? Manca che strappisi solamente quel filo, che vi tien come pendenti fopra labocca di un baratro sì profondo: Super puseum abyffi . E voi contuttociò non provate timore alcuno, ma potete la sera cenar con gusto, potete cicalare, potete conversare, potete andare a pigliar poi placidissimi i vostri sonni ? se non è questa temerità intollerabile, rifpondetemi, qual fara? E vero, che quel filo di vitach'ot vi sostiene, potrebb'esfere ancora forte, e durevole: ma potrebbe anch' effere logoro, e confurnato. E perchè dunque in una egual' incertezza più volete attenervi a quella opinione, che vi anima a confidare con tanto rifchio, che non a quella, che vi esorta

a temere con tanto prò? Benchè troppo ho errato dicendo, in una egual' incertezza. Qual cofa v'è che mai vi polla promettere di ficuro un fol momento di vita? Non i bezzuarri orientali, non le perle macinate, non gli oti potabili, non i giulebbi gemmati, che son più tofto rimedii tutti inventati dall'ambizio-

fe metterfi in un' apetta Campagna a dos- dirfi più) e dormite tal volta come un San-Reg. 19: mir sì pofatamente: Projecis fo o dodo- fone y anche in feno alle meretrici? Dor Amus 4.4 mivie. Ma io ton me ne ftupifco. Non e mitis in lellis eburneis, & lafeivieis.

ne, perchè ne pure il morire sia senza lus- i mente a tanti orrendi peticoli, che del fo. Dall'altra parte quante son quelleco- continuo lor possono sovrastare da una fe, le quali posson levarvela ogni momen-to? Si lusngavano comunemente gli An-ichi con dassa carro, da una soppressi-richi con dassa cardete y che le loro ne di cuore y da un solo animaletto petite-Parche non foliero più che tre. Ma non iro, che gli unotal. E quelli politono giuncosà if l'uningava anche Seneca, il qual dii.
gere achiuder occhio, tutto che per breca, che a lui più toflo patevano innumeve momento! On flupidezza infinita! oh
nabili: Eriprer virum nume nun humini pe.
[flotizia immenta! Si truoyano l'Arell'Aland. Mirate pure quante Creature mailo, frica certi animali ferifilmi detti Origi, no nell' Univerfo, tutte, per dir cost, fimigliant a Tori Islantici, i quali tanto rutte fon tante Parche col ferro in mano, li fishano di te fleff, che fi addornema ch'è quanto dire, tutce applicate, tutte no dontro le medeline reti de Cacciaro. abili a darci morte. Se non che, chi non ri s e benche già d'ogni intorno non ale fa che affin di morire nonci fanè men di tro fentali, che anitrire Cavalli, che abmestiere aspettarlo altronde ? Dentro di bajas Cani; non però si scuotosio punto noi stà quanto basta ad ucciderci. Come per procurare di scappare in tempo da' il serro si genera la sua ruggine, come il lacci. Os non è questa veramente un'aulegno il fuo tatlo, come il panno la fua dacia maravigliofa. Ma tale appunto parignuola ; così l'uomo fi genera pur da sè re a me, che fia quella de peccatori. Che la fua morte in feno, e non fene accor- diffi, pare E è certo, è certo. Sentitege: a fegno tale , che un celebre Capirano lo da Maja: Dermierune in capire omnium U. st. 100 del fecolo precedente, detto il Caldoro, viarum, ficue Oryx illaqueneus, pleni inmentre arrivato, con forte rara tra le bat- dignacione Domini. Potea dirli più ecceltaglie, all'età di ferrantacinque anni, paf-feggiava lieto pel Campo, e fi gloriava di quità, pleni indignazione Pomini, fi teneffere tuttavia si disposto della persona, gono sempre a lato le male pratiche; cosi vivace, si vegeto, qual'era di venti- loro, che non restituiscono quella robba: cinque, fini in un punto e di vantarfi, e coloro, che non rendono quella riputaziodi vivere: Perchè repentinamente percof- ne; coloro, che covano quell'odio occuldivivers' perme reperintamente perconfo fu d'un accidente di introffina goctone corre, fanor motto ben di fur
ciola. la quale allora allora era in atto d'
confeguentemente negli alti lacci infernaforpatfarlo e, così morendo di noco d'
li E pur che vi famoro S'i Custon forfe,
ora moltio quanto cia cuo' tomo da famifi affanano, fi affiticano, per poetene pre mal'informato di ciò che passi nell' uscir prontamente? Pensate voi. Vi dorintimo di se stesso. Ma se così è , come mono spesso a guisadi tanti Origi: Derdunque in uno stato d'incertezza si orribi- mierunt ficus Oryx illaquentus. Oh cofa: le qual'e quefto, avete ardire, o Afcolta- orribile! Dermierune ficue Orex illaquestori, di vivere un fol momento in colpa sus. Ed è possibile sche mai giungasi a tanmortale ? Questa dunque è la cura, che voi to di ficurezza ? Chi vi fa certi . o meschirenete della vostra anima è questa è la stima ni, che a danno vostro non sia già bandita del vostro fine a questa è la sollecitudine una Caccia universalissima di tutte le Creadella vostra felicita ? saper di stare in mez- ture ? che non fiano lasciati i Cavalli ? lazo a rifchi si gravi , enon vi rifcuotere? iciari i Cani ? E voi dormite, edormite Alcuni si stupiscono molto, come un' Elia in qualunque luogo senza sospetto; in caperaguitato da una potente Reina, potef- pira emnium viarum ? e dormite ( può

certiffino, ch'egli finalmente era un San- E qui dovere confiderare Uditori, che to? Potca dormite. Il miortupore è veder le nelluno di noi non può mai prometterfi dormire un Saule, dormire un Oloferne, un fol momento di vita (tanta è la gelofia, dormire una Si lara, quantunque dormano con la qual Dio fra tutti gli altri domini fotto de'padigioni. E che fia si loro, fe la voluto a sè riferbare quello del tempo) restino quivi colti da chi gli insidia ? E pu-l moltomeno prometrere se lo può chi vive re piaceife al Cielo, che i loro elempi non lin peccato. Il peccato ha introdotta al f vedeffero tutto di rinovatitra i Criffia- | Mondo la morte, chi non lo fa? Perpece Rom, 12ni. Sono innimerabili quelli che vanno sum mors e però il peccato ha fempre an-

a letto in peccato mortale, fenza por cos titenuta questa postanza, veramente

an. 1 18.

terribiliffima di affrettatla, di accelerarla, di farche giunga affai prima del fuo dovere . Sono infiniti nelle Scritture que'luoghi . Eccl. 7. 18, in cui questa verità ci vien confermara : No impie aras multum (così appunto fi dice nell'Ecclefiafte.) Nonti voler dare in preda all'iniquità: non vivere come vivi con tanta liberià con tanta licenza: nen fare a come fuol dirfi, di ogni erba fa(cio, Ne impre agas multum? E per qual cagione? Ne meriaris in sempore non euo; per non avere Job 15. 32. a morire innanzi al tuo tempo: Impius, antequam dies ejus impleantur, peribit; così pure in Giob fi ragiona : Iniqui fublati

funs ante tempus fuum; così pure in Giob-Leel 19.5. be fi replica: Qui odis correptionem, minuetur vien; cosi pur viene affermato dall' Ecclefiaffico: e Salomone ne' fuoi Proverbj fi protesto apertamente, che gli anni de'

malvagi venebbono dimezzati : Anni impierum breviabuneur; cadendo i più di loro quali lambruiche, prima fracide, che mature; o quafi loglio, prima Inaridito, che adulto. Udite ciò che accadette allo fcellerato Imperadore Anaftafio. Dormiva celi una notre agitato dalle folite faci delle fue furie, le quali più importune nel fonno lo moleffavano; or con ombre orribili, or con penficri ferali. Quando appa-Baron, in libronella finistra: Mira, gli diffe, come

rendogli un Personaggio di aspetto terribiliffimo, con la penna nella deftra, con un io per la tua impietà quattordici anni cancello della tua vita: En ob perverfi carem fidei tua quaruordecim tibi vita annos deleo. Si destò a queste voci il misero Principe attonito ed angoício o ne fapea s'egli ciò dovesse temere come visione, o deridere come fogno. Quando indi a pochi giorni comineio il Ciclo, di fereno, chi celi era, a rannuvolarfi, indi a lampeggiare, ed a fremere, e a fulminare. Si colinò Anastafio di profondiffimo orrore: e quafi prefagiffe nell'animo effer lui quello per cui concitavasi in Ciclo si gran tempesta, si diede a correre qual (novello Caino pel fuo Palazzo, ota fuge ndo d'una in un'altra fala, or d'una in un'altra stanza. Ma tutto indarno. Scopoiò all'improvviso una rovinosa faetta, che a dirittura l'andò a trovare in ungabinetto fegreto, dov'egliffava qual Coniglio appiattato nella fua buca, ed ivi l'uccife, dando cosi chi aro a 1 vedere, che nonv'è Lauro, non dirò regio, manè pure imperiale, che falvar poffada fulmini un capo iniquo. Ma voi frattanto che dite? Non vi par vero, che gli anni de malvagi hanno ad effere dimezza- 1 ture, fpirgatele quante tono, ed efaminati? Anni impierum brevialuneur. El non tele; vedrete chedi que giufti, la cui l'>

quantunque voi vediate la morte sopra un Cavallo spolpato, squallido, scarmo, qual' era quello su cui comparve là ne' deferti di Patmos; contuttociò vi sò dire, che quando ella ha feco lo sprone, lo sa far correre. Ma non fapete qual'é lo sprone ? il peccato : Stimulus autem mersis 1, Cor. 15. peccasumest, cosigrida Paolo, Scimulus 16. ausem morgis percaeum oft . Alcuni , ahi quanto ingannati! si danno a credere che quelto (prone fian anzi le penitenze : e però non prima effi mirano un lor compagno ritirarfi, raccoglierfi, darfi alquanto alla vita spirituale, che subito fanno mostra di compatirlo; ed oh femplicetto, gli dicono; non vedete che voi vi volete ammayzare? Che semplicetto? che semplicetto? icufatemi s'io vi fgrido: femoliciffuni fiete voi, i quali non avete ancora imparato a conofecre bene lo flimolo della morte. Non è il digiuno quello che favenir la morte sì rapida. Più tofto io truovo promello dall'Ecclefiaftico , che Qui abffinens Eccl. 37.34. eft, adjecies vicam. Non fono le discipline, non fono i filenzi, non fono i falmeggiamenti, non fono i letti affai duri. Se diceffimo questo si leverebbe tosto su dalla tomba il gran Romualdo, penitente austerissimo di cento anni, e irato ci, fmentirebbe ; ci fmentirebbe un Girola-

vi fidate, Uditori, non vi fidate: perchè

mo, ci imentirebbe un' Antonio, ci inentirebbe un' Arsenio , ci smentirebbe un' infinità di mortificatiffini Anacoreti, vivuti più d'ogni effeminato Lucullo. Ah che lo flimolo della morte è il peccato convicue intenderla: Stimulus autemmeris percarum eft. Sono quelle atroci beflemmie, che fi lasciano alcuni con sonma audacia scappar tutt'ora di bocca; fono i fucti, fono le fraudi, fono le oppressioni de' poveri angariati, fono le confessioni sacrileghe, sono le comunioni sacrileghe, fono le tante ingratitudini orrende, che da noi finfano a chi ci ha donata la vita: effendo conformitimo a tutte le buoni leggi spogliar del tendo , spo- De ferdia gliar del fitto, chi nieghi l'offequio de-

bito al fuo Sovrano. Eh oh così le angustie del tempo mel permetteffero, come io vi mostrerei volentieri con l'induzione perpetua di tutti i fecoli, quanto fia negli Empi frequente il perir dimorti, non folo anticipate, com'or dicevafi, ma parimente le più improvvise, le più impenfate, che poffano mai trovarfi Ma per reftrignerei alle divine Scrit-

s'io non erro, fi fa che maneato mai fia di cato fortuito, fiorchè i figlinoli del pazientifimo Giebbe , rimalti oppreffi dalle impetuofe rovine di quel Palazzo, che fi cambiò loso fibito in fepoltura. E pure a questi medefimi quando accade una ral difgrazia? Quando fedevano ad un'allegro banchetto, ch'era l'ora paveva in essi remuto di alcuna macchia, ben'inrendendo che a' giovani tra conviti Nel resto se riguardate a que' Personaggi, che furono di giustizia più segnalara, a un' Abramo, a un' Aronne, a un' Hacco, a un Giacobbe, a un Gin eppe, a un Giofne, a un Samuele, a un Mose, a un Matatia, a un Tobia, e ad altri lor fimili, vedrete th'effi morirono agiatamente ne'loro letti, lafciando falutevoli documenti, quali alle loro proli, e quali a' lor Popoli. Ma fe per contrario vorrete dare agli Empii una fola occhiata al men di pattaggio; o come voi gli vedrete miscramente rapiti, chi dall'acque, chi dalle fiamme, chi dalle ficre, e chi da cent' altre stranie guile di Morti, tanto più orribility quanto meno aspettate! Quemedo fatte fune in defolacionem! (grido il Salmilla atterritofi in contemplarli ) Subico defecerune; perierung tropper iniquipatem fuam. All'improvviso morì Faraone il superbo, con rutte le suemilizie, afforbito dai gorghi dell'Erirreo. All'improvvifo morirono quegli ingordi, che fospirarono i carnaggi di Egitto. All'improvvifo morirono queeli audaci, che biafimarono la terra di promiffione : E all'im-provvito moriron altri oltre numero nelle divine Scritture, i quali tutti fecero un'egual fine, subito desecerunt, tutti parimente vedrete che furon rei di qualche fomigliante delitto, perierune proprer iniquitatem fuam. Or che vi voglio, Uditori, inferit da ciò ? che gli empj fieno foli a mancar di morte si orribile, qual'e questa che chiamafi subitanea? Non già, non già. Sarebbe quello un'errore manifestissimo, volendo Dio che alle pene proprie degli Empi foggiacciano qui ralvolta gli stessi Santi, o sia per purificarli, o fia per provarli, o fia per non dare a credere, che finalmente su la terra fi termini ogni mercede. Dico bensi,

Quaref. del P. Segneri.

che fe dobbiamo dar fede all'induzione

lute non può tivocarfi in dubbio, niuno, | parole orribili : Viro , qui corripientem Prov. 29. 16 dura cervice contemnit , repentinus ei futervenies surerisus. Ne mancano ragioni ancor naturali da confermarcelo . Perocchè fpello i peccatori procaccianfi una tal Morte con la voracità delle crapole, di cui fi gravano il ventre; con la sfrenatezza delle difoneftà, in cui diffondon gli spiriti ; con la libertà delle maldipunto, in cui fempre il lor favio Padre | cenze, per le quali fi acquiftano de' nemici : con le tiffe de' ginochi , con le rivalità degli amori, con le facilità deneffina cofa è più facile, che lordarfi. gl'impegni, con le malinconie delle invidie, con eli affanni delle ambizioni, e con altri tali disordini , da cui vive affai più lontano ogni giufto, a cui ben fi può dir con l'Appoltolo, ch'ogni cofa ti volga in hene , Omnia cooperantur Rom. & in benum : mentre l'ifteffa mortificazione gli vale più di una volta a tener lontana la Morte. Comunque fiafi, fapete voi come Dio proceda con gli uomini in quefto affire? come appunto fi fa co' legni del bosco. Onando si va per recidere qualche legno da porre in opera, da fabbricarne uno ferigno, da formarne uno studiolo, da farne una bella statua, fi va con cento riguardi, e mirafi che fia faldo, fia stagionato, fia fopratutto recito al fuo tempo proprio, qual e quello di Luna feema. Ma non così quando fi va per troncar legna folamente da ardere. Allor fi va d'ognitempo. Peccatori indurati che legna fono? Legnada gettar ful fuoco. Chi non lo 12? Excidencur , Luc. 1. 9. & in ignem mierentur . Peto fi tagliano

a ogn'ora fenzarifpetto. Che tante cautele? che tante circospezioni? Noneft ref- Pl. 72 4-

pellus morsi corum; non fi ci guarda. Or fe tanto è ancor più probabile a tutti voi, dilettiffimi peccatoti, il perir di una fine si miferabile, la quale allora che voi meno il penfate vi fopraggiunga, o nel più profondo del fonno, o nel più bello del ginoco, o nel più lieto di alcun' altro vostro piacevole passatempo : deh vi prego tornatemi a confessare: non è una infenfata temerirà, viver'un fol momento in colpa mortale? Che pegno avete, che fermazze, che fedi, si che non fucceda ancor'a voi come a tanti , i quali ducunt job st. 13. in bonis dies (nos aggravando il peccato col disprezzarlo; & in puntio ad inferra defrendune , tanto più li fa rovinar profto il gran pelo, che giù li tira? Ha forse Dio con qualche privilegio speciale rivelata a voi l' evidente delle Scritture, affai più frequenora di vostra Morte, o vi ha promesso alte è ne peccatori un ral efito repentino, men di mandarvela, non come Ladro,

che non ne Ginfti. Udite da Salomone che muova tacito il paffo per non deffarvi,

ana qual Corriere che fuoni lontano il cor- i rere rempo alcuno, per minimo che esti no perchè gli apriate? Che c'è, che c'è, che vi rende si baldanzoli? Cur quasi de certe extelliture in vidirò sbigottito con San Gregotio, suine vira fub pana incercitudinis cenerur? I Niniviti non prima udirono, che la loro Città fra quaranta giorni avevafi a fubbiffare, che

Cone. Tr. incontanente tlenam terroribus panigen-Schlisce giam egerunt : fubito fi veftirono di cilizio, fubito fi sparser di cenere, nè fi curarono di aspettar sopra ciò gli editti del loro Principe, il quale, come accade, fu l'ultimo a faper nuove cosi funeste, o fusie perchè dava poco adiro, o fusie perchè ognuno già quasi stolido non badava fe non che alla propria falvezza. Or donde mai così gran fretta, Uditori? Non fapeano costoro di certo, che ancor avevano una quadragefima tut-Jos. 3. 4. 12 intera di tempo? Adhue quadraginia

dies . Perche non differo dunque? Afpettiamo un poco? A placar Dio non fi richieggono molre ore, bafta un momento. Un'atto di contrizione presso l'aurora del quarantefimo giorno ci falverà. Così potevano certamente dir'effi; e seguitare a mangiare, s'erano a tavola; e finire il giuoco, se stavano a follazzarfi. Ma fingete che avellero proceduto così, qual giudizio voi ne fareste? Non vi par che sarebbono stati audaci, prefuntuofi, protervi, e indegni di quel perdono, che riceverono mercè la loro prontezza? Ma quanto peggio, Uditori, è nel cato nostro? I Niniviti poteano almeno universalmente promettersi una quaranrina di giorni, conceduta loto per termine perentorio alla penitenza. E però, dov'era maggiore la ficurezza, farcbbe flata minor la temeratà, fe perfufevano ancor qualch' ora di più ne' loro peccari. Ma voi ne meno fie- fe ? Che non vogliate mettervi femore te sicuri di tanto. No : dice Cristo : al sicuro in altri interessi umani, io me Matt.tt., Nefeiris, quando tempus fit. L'eccidio ne contento. Vi perdono che artifchia-

del voltro corpo non fol potrebbe effer proffimo, ma imminenre. Potrebbe avvenire in questa settimana medesifuum tetendit. Con la tpada colpifce

i Vecchi, che già più non si possono i deboli ; con l'arco i giovani , che ma temerita il non procedere con una fuperbi confidano nella fuga. E come fomma cantela? dunque potrete giustificare la vostra te-merità, se lascerete inutilmente trascor-interesse, nel quale la cautela non usiss

fia ? Che dite ? che ri ipondete ? come scusate in così gran pericolo il vostro ardire ? Il cacciatore mai non potrebbe tenere in pugno il falcone con tanta facilità, e con tanta franchezza, se non gli avesse ben ptima ferrati gli occhi. E così ha fatto il Demonio con effo voi. Vi ha chinfi gli occhi, uditori, vi ha chiusi gli occhi, però ne sa ciò che

vuole. Un folo fcampo veggo io per tanto, che a voi rimaner potrebbe, e farebbe il dire ; che veramente voi non potete sapere di avere a vivere ancora più lungamente, ma che potere nondimeno sperarlo : che non oftante tanti pericoli, quanti, quanti n'abbiamo contati, molti anche de peccatori , e campano , e ingraffano , e invecchiano, e muojono pacificamente co' loro fenfi : E che però voi volcte anzi sperare una simil sorte, che temer di contraria infelicità. Ma piano di grazia, perchè se parlaste così, ini dareste a credere d'esservi già dimenticati assatto del punto di cui trattiamo. Sapete pure che trattiamo dell' anima, non è ve:o ? e di un'anima , la quale è vostra , anzi è voi ; e di un'anima , la quale è unica ; e di un'ani-ma , la quale è immortale ; e di un'anima, la quale è irrecuperabile ? e di quest'anima stessa voi ragionate con si poca picmura? Ah memente, memente, io vi ditò con San Giovanni Grifostomo , memento qued de anima loqueris. E vi par questa così poco prezzabile che si debba commertere in mano al caso ? Vi potrebbe sortire selicemente: fu, fi conceda. Ma fe non fortiffe (ditemi un poco Uditori ) fe non fortifte la robba, che avventuriate la riputazione, che cimentiate anche spesso la fanità , perchè tutte queste sono a ma, ch'ora corre, in questa mattina, guifa di merci, che finalmente con in questo momento; perchè la Morte se troppo precipitosa risoluzione gittate in ne va sempre armata di spada, e d'ar- acqua, si possono ripescare dopo il co : Gladium fuum vibravis , arcum | naufragio . Ma l' Anima ? Aimè I non è questa da premere così poco, perocchè dove la perdita che si faccia non riparare; colpifce i delicati, colpitce ha riparo, chi non vede effere una fom-

VII.

affai maggiore, che nell'eterno? L'Im-Eston.1.8. Oracolo, che a' Dominatoti di Roma non dee eleggerii per un suadanno lorrico. farebbe stato esiziale passar l'Eufrate ,

rende spontaneamente a' Persiani tutta l' Armenia, tutta l'Affiria, tutta la Me fopotamia (conquistate gia da Trajano) fol per afficuraru di non avere per qualunque evento a varcare quell'acque infauste, e alle ripe d'esse costitui i termini dell'Imperio. Ma che star qui a mendicare faccessi illustri ? Non sapete di voi steffi con quanto sicure regole vi guidate in tutti gli affarucci privati di cafa voftra? Se voi cadete in letto, non dite, lasciam di chiamare il Medico, perch' io forse me ne rileverò senza medicina. Se voi andate alla gik rra, non dite, lasciam di far restamento; perch'io forse me ne ritornerò con salute. Onando voi prestate buona quantità di dana to ad un vostro amico, non vi fidate sì fubito; ma che fate? Fate come To-

bia, il qual quantunque conoscesse Gabelo per nomo retto, timorato, fedele, non però lasciò di richiedere da lui pu-Tob 1. 17. re ferittura autentica . Argenti pondur de

die fub chirographo . A feminare feieglie-

te i giorni più atti; a litigare cercate gli Avvocati più pratici ; a trafficare eleggete i cortifpondenti più accreditati; ed in tina parola non v'è negozio nel · qual vogliate, come fuol dirfi, commettervi alla ventura mentre voi potete prosedere con certezza. E perchè dunque in mano al caso verrete a porte un negozio il maggior di tutti, qual'è quel della eternità; e potendo ora pentirvi, direte, nò, perchè forse ancora avrò tempo a farlo dipoi ? Ah, Criftiani, credetemi ch'io non posso capire, come ciò avvenga; e fono costretto con S. Giovanni Grifostomo ad esclamare + estatico e forsennato per Mom. 1% in 10. 2. ad committie? Incertisergo evensibuste ipfum Cor-

lo flupore : Incertisergo evensibuste ip/um commisses ? Voi non fiderefte all'incertozza del cafo una vostralite, un vostro deposito, un voltro quantunque minimo inrereffuccio: E poi gli confidate l'anima vostra? Stupiteo Cieli, shalorditeo Celefti, all' udir che fate di tanta temerità, perch'io fono certo non potere al mondo trovarfe

ne la maggiore. Quis audivit taliabor 1. 18. 13. ribelia, que fecis nimis Virgo Ifrael? E tuttavia chi non vede, che questa te-IX.

merità stessa sarebbe più comportabile, se per qualche notabile emolumento fi com metteffe ? Fu principio ricevutifimo in

che Summa dementia eft chrasloves diferi. de belle ro, perchè ciò farebbe come appunto pefear con un'amo d'oro, il qual perduto teea tanto discapito, che non è compensabile con la predache ci ptomette. Però se un'Agricoltore arrifchia molte moggia di grano nella fementa , e fe un Banchiere avventura qualche numero di danaro ne cambi, e fe un Litigante confirma buona parte di rendite nelle mancie, cia scuno il sa, perchè molto più è quello che spera, che non è quello che arrifchia: ne per quanto fi volgano antichi annali, fi trovetà mai Piloto si temerario, il qual fia fcorfo fino all' Indie rimote a lottar con gli Austri, a pugnare con gli Aquiloni, per riportare di colà ful fuo legno, in vece di un vello d'oro, fabbione, o stabbio. Ma voi Cristiani che fate? Per qual'emolumento vivete in così gran rifico di perdervi eternamente? per qual guadagno? Pare a voi che melfo in bilancia preponderi il bene che vivendo irr peccato voi ritraete, al mal che verrebbevi, fe moriffe in peccato? Senello flato prefente di peccatori voi non morite, vi riesce, il concedo, di goder quel trastullo libidinofo, di accumular quel danaro, di acquiftar quella dignità, di arrivarea quella vendetta. Ma se morite ? Se morite, fi tratta di andar già subito nel profondo, a fcontar così breve rifo con un lutto infinito disutti i fecoli. E ostvi comparabile il bene, che vivendo godete, al mal che morendovi incorrerefte ? Ah uomini ingiu-

fti! Ah nomini irragionevoli! Mendaces Pf. 61. 104 filis hominum in ftateris. Com'eller può. che del continuo preponderi preffo voi un bene temporale, fugace, frivolo, vano, ad un male eterno? Non fi troveranno in caía a verun falíario ftadere tali, che poí-I fano già mai dire bugie si groffe, fe non fi fasi, che le dicano a viva forza. Petò non fono mendaces flatera in filis hominum, ma mendaces filii hominum in stateris, perchè voi ficte, che date agli intelletti voltri il tracollo come a voi piace, con ribellarvi a qualunque lume chiariffimo di ragione.

Ipfi fueruns rebelles lumini . Per le viscere di Gesù, non vi vogliate più lungamente ingannare da voi medefimi : Nelize decipere animas veftras : rifco- Jet. 17. 8. tetevi, ravvederovi a e cominciando da

quest'ora stessa a rientrare dentro il cuor voltro, confiderate un poco qual frutto voi ritracte dal vostro stato. Es'è maggior l'emolumento che'l rischio, abbiate pure per tutti gli affari umani quello di Appiano, I nullo quanto voi vi ho detto. Ma s'egli è

gratis? Oh che amarezza farebbe que cui ne fiete probabilmente ficuri? that on the cruccio! oh the crepacuore! Parla qui il P. ofeta divinamente in per- il domandare fe nella Chiefa più fieno lamente al minore, ma ancora al minimo de' mali eterni, a cui vi esponete peccanvene mai trefcando intorno a tanti voftri terribili infidiatori, con gravitimo rifchio l

di perire? O prasumptio nequissima unde creasa es ? dirò dunque con l'Ecclefiaftico. Ionon ho feufi, che baltino a deteltare cosi strana temerirà. Convien che a fotza rimanga quì come flupido ad ammirarla.

#### SECONDA PARTE.

SE in un' uomo, il qual, come polvere, fosho, è forma temerità, come abbiam Se pende a finifira, cade a finifira. Quei veduto, vivere un fol momento in colpa l mortale; che mi potrete questa matrina rifpondere a favor voltro, voi che infimil colpa vivere non i momenti, ma i giorni, ma le fettimane, ma i mefi, ma gli auni interi: diebus innumeris? Operate voi con prudenza è procedete voi con faviezza è qual orobabilità vi rimane di non dannar-Vit Nemo fe suro d'in periculis offerre tam Here, fur. VIT Nemo fe sure d'in periculis offerre sam A. L. fe, L. erebris poseft, dicuva Seneca, Epercité? Qua Cape gravile calus , aliquando invenir . 1 enon perire, non è gran fatto. O sia pro- temerità, persistendo vi ancora più lungatezione del Ciclo, o fix condizion della menre? Quando anche de peccateri fimili forte, talora accade. Ma che non perifca, la voi avellero i più a falvarii, e i meno a chi vuolfaziarfidi toffico come d'acqua; perire a dovrefte nondimeno temere fenza che non s'invifchi, chi ti vuole abban louar intermiffione di non effere a forte tra quefu le panie come su' fiori, che nou rovini, sli miseri. Or che sarà, mentre i più chi vuole andare a ballare su'i trabocchet, avranno a perire, e i meno a salvassi; Acti , come fopra falditti in pavimenti , dove nolfo Conte di Fiandra era tavagliato una m.l troverete? Se dunque è tanto inteniata volta da dolori acutifimi della pierra. temerità l'esporsi una volta fola a pericolo Trattarono i suoi M. Jiei, e i finoi Genifici ,

senza paragone inferiore, pietà, vi prie di dannarsi, e l'esporvis un sol momento, go, pietà dell'anime vostre. Volcte dun- che farà il dinorarvi sì lungo tempo, che que avere a piangere un giorno, ed adir fieno molto più nell'anno que' giorni, nè poi pure con Geremia tutto affiitto: Vena- quali fiete evidentemente 10 ezetti a un tione ceperant me quafi aveminimei mei timil pericolo, che non quegli altri, in E' curiolità comuniffima tra' Criftiani ,

fona di un peccatore, e si confonde di quei che morendo vadano a falvamento, effetfi appunto portato come un'uccello, to le più quei che trabocchino in perdizioil qual fi lascia bruttamente adescar da- ne. A me non tocca ora entrare arbitro in gli uccellatori, perche è per nulla, per si gran lite; e quando soccaffe a me . innulla, gratis, per un vil grano di mi- chierei più volentieri alla parte più favoglio. Venazione reperunt me quasi avem revolo, edirei maggior'effere fra' Cattolici inimici mei gratis. E vol volete pur'esse- il numero degli Eletti, che de' daunati. re di coftoro ? Ah Criftiani! E che mai Ma benchè molti concorrano ancor esti in fono tutti i beni terreni, paragonati non (> quella opinione, non fo però fe pur' uno ne rinvertere, o fra moderni Teologi, o fra gii angichi, il quale vi dica, che la magdo? Un grano di miglio? Nò, ne pur tan-to. E per si poco vi contentate di andar-O quello nò. S in Gregorio, Santo Agolli- Greg. Late. no , Santo Ambrogio , San Girolamo , che in fol fono i quattro principali Dottori di fanta Ver. & faldi reftar prefi per tutti i fecoli, di perdervi, Chiefa, fengon tutti concordemente l'op-fren e, i posto: e le parole precise di San Girolamo, le quali a me fon partite le più el prel- pen Hie five , fon le feguenti : Vix de centum milli- rouymus bushominum, quorum mala fure femper vi- telat. ab ia , meresur a Deo habere indulgenciam to B. unns . Ne fin chi fe ne flupitca . p. rche co. Damaf. si l'uomo muore generalmente, com'è vivitto. Quando fi lega un'Albero, da qual parte viene a cadere ? Da quella dalla quale pende. Se gende a dettra, cade a deftra. malviventi pendono femore a finifica, e poi fegati pretendono di cadere ancor effia deftra com e de buoni è Bifognerebbe che fi levaffe în quel punto a prò loro una grazia tale, che qual furiofisfimo vento gli ralpingefic con impeto prodigioto alla parte opposta. Ma chi è fatto mai meritevolcui tal grazia? Vex de censum millibus unus: Di centomila, a granfatica, mo tolo. Come dunque, fapendo voi di trovarvi in un tale flato, da cui con molto Paffare una volta ful trabocchesto, e non | maggior verifimilitudine può inferirfi, che rovinare: dare una volta nelle panie se uon voi dobbiate appartenere a' dannati più invifchiarfi: fucchiare una volca il toffico , | Che agii Eletti . pon commettete un' infana

XII.

Thren. 1.

XI.

cavi alcun timore? Ecco dunque avveraro in ogni momento, e pur fidarfi di del peccatore quello che leggeti in Giob- vivere alcun momento in colpa mortale.

di procedere al taglio. Ma 'egli volle | be: Dedie ei Deus lecum fanitensis , 10b. 14. 1. vederne prima la pruova inqualch'altro & ille abussureo in suferbiam. Oli che corpo. Furono però ricercati tutti colo- superbia! oh che superbia! sperare di ro, i quali nel fuo stato pativano del fuo dover'effer quell'uno fortunatissimo che si male, e ne furon trovati venti. Futono falvi fra tanta strage! quel si si privileaperti degli stessi Cerusici, futon curati giato! quel sì protetto! quel che un di da medetimi Medici, e tanto felicemen possa da tutto il Paradiso venire mostrato, chi di venti morinon altri, che un folo. to a dito come un prodigio l Tamquam udi che pur era fallito in uno, in cam- belli, da che? da un' altarotta campale unibio di animarti, s'impallidi. E chi di verfaliffima. Lasciate ch'io corra a'picdi voi mi afficura, rispose loro, che ame di questo Cristo, e che qui mi stoglii. non tocchi la forte di questo mitero? Gesti mio caro. E donde mai tanta E così più timido per la morte di uno audacia ne cnori amani? Chi gli haren. XIII. che spiranzoso per la salute di dician- duri si flupidi? Chi gli ha satti si seonnove, non sosserie mai di commettersia figliati? Forse è così grande il diletto, tal cimento. Ora fingete voi, che de' c'hanno in ossendervi, cheniente ad esventi infermi tagliati, non diciannove fi rilevi egni loro danno, purchè diffollero stati i gnatiti, ed un solo il mor- gustino voi? Oh s'io sappessi qual via to, ma diciamove i morti, e un folo dovesti almeno io qui praticare in questa il pratrio, che avrebbe allora risposto il pratrima per umiliarli, per umanarli, prodente Principe? Come avrebbe feac per rendelli tutti voltri Voltec ch'io ciati lungi da sè que' Cetufici atditi, gli prieghi in unvi patientia? Gli pre-que' Medici temeratii? Avrebbe mai sop-portato di esportia il raglio con la spo- gli ammonitò. Volete ch' io gli atterisca? fortunato? Alt Criffiani mici ext; quelgli fgrid; "bracepem illes dure"; gli fgrid; "bracepem illes dure; "bracepem verno dell'anima. S. Girolamo affirma, go acclamazioni, non chieggo applaufi, che non di venti, ò di trenta, ma di chieggo di piacer folo a voi. Chi fa centomilla peccatori abituali appena uno che quelta non abbia ad eller per mela è quel che fi falvi: Vix de censum milli- Quarefima ultima di mia vita; Ecco pebut unus Ed è possibile che voi più sia- tò, che con le ceneri in capo voelio ante animofi per la foit: di uno, che ti- dare altamente per voigridando: Penimorofi per l'infortunio di novantanovemile tenza, ò mio Popolo, penitenza, Non Ja novecento novantanove? Dieci erano più fi tardi a imorbar tente ofcenità, que frarelli, i quali andarono a Guice- Non più fi tardi a fradicare tanti odii. pe in Fgitto, per gli alimenti; e pure Non più fi tardi a piangere amaramente enando nd'rono ch'imo d'etitidovevare-fate ivi prigione ; in ne'loremori miver-fale l'afamo. Dodici que D'icepeli, i ri appello, che abbiamo in capo. Ecquali turono convitati da Crifto in Gie- cole qua, difeopriamole, dimoftriamorufalemme, itmanzi al motire, e pure le. Non le veggio io quelta mane equando afcoltarono, ch' uno d'effi doveva | gualmente fparie, e fu le chiome caconvertirfegli in traditore, fune'lor vol- unte, e fu i crini biondi? Ad effe ti comune la palli-lezza. Ed il fapere dunque io mi riporto, esse dicano, esche i tanti più di quegli, che vivono, le fentenzino, fe vi può effere temecome voi, dovranno danna:fi, non re- rità pari a quelta: Confellarfi mortale

Tornarono peth tutti festosi al Conte, qui evaserie (e sono appunto parto dell' Icel 40.7, rincorandolo al taglio. Ma egli quando Ecclesiastico) ramquam qui evaserie in die

rinza di dover effere (gli quell'uno si gli atterrirò. Volete ch'io severo ancor a Timerh.

## Ε

C ONDA.

## Nel Giovedì dopo le Ceneri.

Audiens autem Jesus, miratus est, & sequentibus se dixit: Amen dico vobis, non inveni tantam fidem in Ifrael. Matth. 3, 10.

afte balfe, per acciamatio con tamburi bile, che mita tu la tua fiducia riponga felfofi, e con trombe armoniche e di eli missi umani, che quefti fegui, che reffe altari? gli dedicò fimolacri ? gli ori, quefti fiquolici i, che quefti fegui, che reffe victime ? di venne forfe a fitapapre perda; che i a con a mico di vino non abli a la contra a piedi più più piè che feur fepo di fino di trofei, per confacrargite ve, quanto farebbono più frequentaci per in voto, come al Dio da lui riveri. Liele, che non le Corta di granto del di contra di produci del da lungi di cue di contra di persone di più quanto farebbono più frequentaci per sono del più quanto farebbono più frequentaci per sono di fino di contra di più quanto farebbono più frequentaci per sono di fino di contra di contra di più per sono di sono di contra di contr mate 8. 3. infermo, purch'egli avesse voluto a tan- buona pace di quanti spacciano al Monto impegnare una fua parola: Tanium do gran fedelta, dimostrar voglio, non to impregnate that the patous a mayor of the recurst a uniontal voguo, not discurbe, of Anabias pare neus. E per cito damque proromper Crifto inecceffi, a lui così difudat, di maraviglia? però del Vadafi pure a cercare altri per sè chi di Centurione far tanti encomi ? però al Cen- lor si cura. Dio solamente è l'amico leaturione usar tant'onore? però arrivare le sopra la terra, Dio l'amico verace. (che più pud diff?) a giurare: Amen Dio l'amicomico : che però gran prodi-dies vebis: ed a giurare di non aven ne pure in Ifraele trovata fidanza eguale? Non invenni santam fidem in I frael. Così è. uom che gli creda; ma ben sì ritrovarfene La comune insedeltà de mortali sa che sia un che non credagli. Attenzion dunque,

stimato prodigio, trovarsi un'uomo il e diam principio alle pruovequale interamente si voglia fidar di Dio, Non può negarsi che gli amici mondani had se, quantunque in opere alla sua destra non non sicno liberalissimi di parole. Uditeli grandi : Puto, non treditur Due: così elcla-mava il gran Prelato Salviano in fimile in-formole vi confacrano il loro tervigio, vi tendimento: Er quid dice putet Utinam offrono il loro avere, vi congiuran de ambigue purarem, & non evidencer agnosce- vostri comandamenti: e in questo solo ca-

Hi dello supore di Cristo si sida, è manifestissimo: Non credizur per questamartina non concepifee uno supore anche somil suportere si apprezzi, ò sia che pocoil suportere si apprezzi, ò sia che assai mo, si mostra stupido, per- si sospetti del suo volere, non v'è ogmos il motra tupputo, per la mojecta cet 100 votere, non v e ogche da chiaro argomento di gimarchi a dun'amich teremonon creata
non capire, ciò che di voglià in una Sapiera a finni la anaraviglia.
Udite. E che grand'atto di viruh firmai
con control a con control a con contretto a
con control a con control a con contretto a
con control a con control a con contretto a
con control a con control a con control a con contretto a
con control a con control a con control a con control a con control a con control a con control a con control a con control a con control a con control a con control a con control a con control a con control a con control a con control a con control a con control a con con control a con control a con control a con quello, onde il Centurione venisse a farvi un torto infinito da questo luogo, meritarst applausi si rari? Menò fors'egli un' affronto pubblico, Sono costretto ad dinanzi a Cristo ossequiose le sue mili- esortar questo popolo, il qual qui m'othinart a Contro onequote to the many looks a quarto popolo, in that qui no care to gain Dio degli Eferciti, de, che fia concento, far che è fidarfi di per adorarlo con bandiere calate, e con voi. Si, si, ma N. Sarà dunque possible, per acclamarlo con tamburi bile, che tutta tu la tua fidacta riponga

rem. E manifesto che l'uom di Dio non so protestano di volersi silegnar con voi.

quando voi non gli adoperiate! Ma se voi | promette, ma di più ancora, siccome av-troppo creduli date sede asì grandi offer- | verte San Giovanni Grisostomo, il mante. oh quanto presto vi troverete inganna- tien con soprabbondanza: Premissa imti; e vedrete che quel Labano, il quale vi pier cum liberalizate. avea promessa la sua bella Rachelle, vi dà | Oh questa sì, ch' è fedeltà, A scoltato-

Pfal. 88.35. che può dire per verità : Qua procedune de le avete depolitata fu' Monti per collocare

320

s. Res. 3. milla cadaveri inparcolo a gli avoltoi. la felicità del fuo Regno, per se ha tolti i 4. Reg. 4 la ricchezza. Più. Nonbastava per non dignicaces. E ritrovercte altro amico, il

qua. la quale avea ricercata per fovveni- ivoftri guai, mentre a voi non altro parre opportunamente all'Efercito? E pur' tecipa, che i fuoi giubili? Iddio gli aggiunse ancor la vittoria. E co Quindi proseguiam pure innanzi a consi se voi scorrerete per le Scritture, vedro siderare. Chi sono coloro, de quali Id-

una Lia; e che quel Saule, il quale vi ri, molto differente da quella de vostri avea promessa la sua Primogenita Merob, amici I Ma donde nasce una tanta diversiyed plumbia a managarian yed a managarian yeda a managar le quali dopo una lunghissima siccità com- che stimate, che per lo più sieno amici parendo oltre modo cariche, fan tutte cor- certuni i quali vi vengono sì dattorno con tere a recar fuora ogni catino, ogni con- tanto offequio, con tante adulazioni, tere a recta nora ogni zamo o ogni con tanti ghigni? Che fieno amici della qua, edi poi fi difeiolgono in pochi [pruzzoli. Non così nel vero è di Dio. Egli si dete. Sono amici di quella dote, la qualabiis meis, nen faciam irrita. Anzi ve- in matrimonio onorato la vostra figliuola: drete, che dove gli altri logliono promet-tere allai più di quello che attengono, di dispensare: amici di quel favor, che si egli per contrario fuole attenere affai più poffon da voi promettere ; della voftra di quel she promette. Aveva Iddio gia miova prosperità sono amici. Vi sono promeffo a Ezechia, che quel formidabi-le esercito del superbo Sennacherib non trarne il più dolcenettare. Vi sono amiavria posto piede in Gierusalemme : anzi, ci, come dell'olmo è la vice, per salire che ne pure scoccata avrebbe saetta con a più eccello posto. Iddio solamente è Che in pure contract and a plantate quegli, il quale è deficre foi della qui dano affalto, ne plantate quegli, il quale è deficre foi della que mondime, che qui insò 1 Nu magredateur de, quanto gali na unito para impiente modifime, che qui insò 1 Nu magredateur de, quanto gali na tunto farma impiente modifime, che qui insò 1 Nu magredateur de, quanto gali na comitatio farma dispersa pue crientalisti irano fagitimano, gar per noi. Est la ben'egli voltus che me trippet in samo figitima della comitazione feamblesi per companya della comitatione dell eam munisio. Or bene ; bastava dunque vole di tutto il nostro, e di tutto il suo, and manifes. Or bene; catava aurique voic at tutto i noutro, e at tutto i mo, a afterna la las promeffa, ch e gli facci- conforme a quella così celebre legge: the tortare indictro shigottiti gli Affire a militare mensia cummunia. Ma che 2 ce per quella cin incontro loro occor per incontro loro occor per via: bafava permettere qualche turbazio- dio a noi non altro ha dato, che ricchesne nel Principe : bastava eccitare qualche ze, che glorie : del nostro per se non aldiscordiane' Capi : bastava commuovere tro ha tolto, che nudità, che squallori. qualche follevazion nella foldatefea. A noi ha dato quello che ha la Divinità di qualene fonevazion neua louacete. Anoi na tato queno ene na a invinta at. E pure Iddio di ciò non pago, che fecca grandezze; per se ha tolto quello che ha Spedi quella notte un'Angelo, il qual l'Umanità di abbiezione. A noi ha dati entrò col ferro ignindo nel Campo, e qui vi fatto un fanguino fo macello , un'orren | ne . A ttoi ha data la fua immortalità , per da strage , laicio ben cento ottantacinque- sè ha tolta la nostra morte . A noi ha data Più. Non bastava per non mancare a Sa- dolori del nostro esilio. Che più a Venie Hom 10 1. lomon di parola, dargli non altro che ipfe fufcipere infirmitates noftras, (così S. quella fola fapienza, la quale avea di- Pietro il Grifologo me l'ha detto ) er fuas mandata, per maneggiare lodevolmente mebis conferre virtutes: humana quarere, lo scettro ? E pure Iddio gli aggiunse ancor presiare dizina : accipre injurias, reddere mancare a Giosafar di corrispondenza, quale con esso voglia stringere un si-concedergli non altro, che quella sol'ac-nul patto; nè da voi altro pretenda, che

te ch'egli non folamente mantiene ciò che dio più apertamente protestasi per amico ?

IV.

15 66 & Sapete chi? I poveretti, ittibolati, gli ; libur. Ma voi mi direte. ch' celi ebbe oppreffi , i difonorati : Ad quem respiciom, dic'egli per Ifaja, nifi ad paupereulum? E ben lo scorsero in pruova gl' i fraeliti, di cui fe Dio si dimostrò mai parziale, fu quando videgli dall' Egiziano ridotti, quafi putride rane, a marcir nel loto. Ma che dich' io di lor foli? Si guardi Elia. Opero mai Dio per lui magnifiche maraviglie, che quando il vide caduto in odio de' Grandi? Allora fu , che per Ini fece piovere le fiamme dal Ciclo . Si guardi Eliteo . Pigliò mai di lui più apertadifeia, che quando il vide divennto ludibrio fin de' fanciulli? Allora fu, che per lui fece flanar le fiere dal bofco. Si rimiri Lazaro, quel gran fratello di Marta, e di Maddalena. Quando fu fcorto 10. 11. 16, già caduto in orrore ? Ecce quemedo ama-Orufe, de amabas ? dovean dire amas . Mentre il dilig. Deo, Signore dava chiaro a conofcere che non

ch' egli era a Cristo si caro ? Non fu quando infino alle fue forelle mèdefime era bar eum, differ gli Ebrei, stupiti alle alte dimostrazioni di assetto, che Cristo diede là sù la tomba del mifero. Ma, o maligni? ripiglia qui ingegnofamente l' Angelico San Tomafo . Perchè differo laiciava di volerbene all' amico, benchè fetente: Crevis miferia , non decrevis amicisia. Non così fanno nel veto gli amici umani. Ma che? Non prima dicaduti vi mirano a vil fortuna, che tosto suonano a ritirata, a racco'ta, fe non forfe auche a vergognofiffima fuga, e quei che già ne' di fereni arrivavano ad adorarvi, nè purne di nebbiofi dimostrano di conofecryi. Guardimi Dio, miei Signori, ch'io giammai brami, che voi per pruova intendiate s'io die; il vero. Vi prego eterno ogni bene, vi defidero sta-bile ogni grandezza. Nel riminente se il vostro tetto verrà pur esso a minacciar mai rovina, ahime che fubito, al primo crollo, al primo pelo, vedrete volar via tutte quante rondinelle dimeftiche che v' hanno il nido. Povero Giobbe! Che non aveva egli fatto per meritarfi in occasione di bitogno il fuffidio di un' nom fedele? Protette vedove, mantenuti pupilli, vestiti ignudi, alimentati samelici. E pondineno quando egli cadde in quella ina gran difgrazia, che a tutti è nota, fi tiovò tanto derelitto, che per non aver chi prestassegli una catuccia, uno stramazzo, un faccone, gli convenne giacer o con fatti, la nostra calamità: a similicome cane morto in un pubblico leta- tudine di coloro, i quali effendofi nella Job 6. 15. majo: Fratres mei praterierunt me, fi- | ftate pigliato fotto l'ombra di un faggio eus torrens, quiraptim transitin conval- ogni bel diporto, di cene, di balletti, di

pure in quello frato tre amici, i quali unitamente ne andarono a confolarlo; nè prima il videro, che proruppero in lutto da disperati, in geniti, ingrida, e fi lordaron di polyere infin la chionia. Veriffimo. Ma questi tre amici appunto fon quei, che vengono a confermar maggiormente l'intento mio. Perocchè, ditomi; con tutta la loro altiflina compaffione; non lasciarono essi il covero Giobbe in quella stessa nudità, nella quale lo ritrovarono? Lo foccorfer d'un foldo? lo fovvenero di uno firaccio? Anzi afcoltare ciò che Giobbe medefimo loro diffe . Ditfe che in vederlo fi erano intimoriti: Nave 100 6. 21. venifis, & modo vidences plagam meam, timeris. Intimoriti ! E di che? Ottal timot' ebbero questi tre gran Personaggi in rimitare l'amico sì mal ridorto ? di non cadere, in una fimil miferia ? di non contrarre una fimile malattia ? Penfate voi dice acreamente il Lirano fu questo luogho. Temeropo che Giobbe, per l'alta necessità da cui stava oppresso, non veniffe loro a richiedere qualche fuffidio notabile di danaro : Timetane , ne aliquid pro Sublevatione fua rep toret ab eis. Voi ne line ridete, Uditori ? Nellino fprezzi nna tale cun. interpretazione, quali ch' ella fia più piacevole, the fondata, L'ifteffo Giobbe di fua bocca medefima la conferma. Perchè non prima ebbe detto : Nune venifiis, & medo videntes plagam meam timetis, che nel verfetto feguente foggiunfe fubito: Namquid dixi: Affire miri, aut de Job 6. 12. Substanzia vestra donare mibi? V'ho forfe iodetto: recatemi, regalatemi? Il che dà chiaro ad intendere, come non altro principalmente, che questo su il lor timore: dover porre mano alla borfa. Difcorro io dunque così. Se ne pure da quegli amici, i quali fono di lor natura più teneri , e più pietofi, com' eran cuefti, i quali schiamazzarono tanto, altro suffidio noi iperar non dobbiamo comunemente, che di parole, ditemi, vi prego, l'ditori, che dovrem noi iperare da i più inumani? Nonci la ceranno spictatamente marcir ne' nostri languori, fenza degnarci, nè pure di un conforto, nè pure di un faluto, ne pur di un guardo ? Ahi che pur troppo ci negheranno i crudeli ogni lor foccorfo: fe torfe non congiureranno ancon'eglino ad aggravarci, o con parole,

co e rami.

amici di lor natura più liberali , più pii , e mandò fegretezza , e che impofe espresso tali in formma che fien difposti umanamen- filenzio su tanto affare. Oltre a tutto ciò i te a foccorrervi nelle vostre necessità : quando fu già presso il cadavero , per ifquando fara contuttociò che costoro vi minuire ne genitori dolenti la estimazion facciano un benefizio di alcun rilievo, della grazia, che volea fare, cominciò a di rado affai più di ciò ch' egli vale ? Ma mentata : Non esi morena puella , sed dorche diffi io benefizi di alcun rilievo ? Cor- mis . Dormis ? Echi non pare, che avrebchiaro riconoscere il debito, bisogna eter- e che avrebbe detto : Venite qui , guarne promettere le obbligazioni, ne si ritro- date bene, offervate s' ella ritiene in sè va omai più chi ben-ficandofi, fia conten- ftella un' ombra di vita. Foccate i polfi s' Exigua dabis (eccovició che dell'amico vertite se tremola un sotti siato su le sue mondano stà espresso nell' Ecclesiastico) labbra; chiaritevi s'ella è tutta gelata,

Exigua dabis, Comulta improperabis. La fe intirizzita, fe fquallida, fe coperta di dove Iddio come fa? Multa nefeiensibus lividezza mortale; e così pare che per donnt (così di lui leggiadramente direbi efaggerar maggiormente lagrandezza del be qui Santo Eucherio) nee minor Dei in benefizio, avrebbe voluto autenticar in operto, quam in aperto benienicas eff., chiaramente la gravità del bilogno. Ma Son presso che innumerabili quei favori, non così sece Cristo. Volle apparir di i quali Iddio del continuo ci fa tanto oc-cultamente, che noi nè pure ci accorgiam feuotere il fonno dalle palpebre di nna addi ticeverli a e se pur' altri ce ne sa più pa- donnentata sanciulla, e così consondere lefi, gli fa con tanta modestia, con tanta a mio giudizio coloro, i quali con tanto quiete, come se avesse a gran ventura po- fasto usano d'ingrandir servigi tenuissimi, terci donare il fuo. Ho letto io spesso at- mentr'egli volle stenuar servigi si grandi

Matth. 5.4 Concede alla Cananca la falute della fi- familiare, per fuo feguace? Non gia. Luc. 14de t' ha falva. Sgombra ad un cieco la ca- ma fubito lo fe ritirare a cafa. Rifufeitò un ligin da' lumi : e va, gli dice, che la tua Giovanetto presso le porte di Nain, ma Luc. v. fe ti ha fanato. Purga un Lebbro fo dalla tofto il fece timaner con la madre. Ne al-

Luc. ,17. Luc. 7.

tue. A. L. Li. Fider tue ne faloum feir: questo eta per mare, dovunque andasse, non fit mai l'umil riscritto, con cui solea segnir perpossibile, ch' cgli piegar si volesse a tenere-Man, s. 190 petuamente le suppliche a lui recate . Ma lo seco . Nen admissi eum, sed air : Pade in più notabile è ciò che infimil proposito un domum tuam ad tuos . Tanto è ver ch'egli io dirò. Fu pregato un di Cristo avoler ufar folca come il Sole, il qual facendo degnarfi di andare a render la vica ad una tranto di bene alle ft. lle, non vuol da effefigliuola dell' Archifinagogo defonta : ed | per contraccambio, che il feguiano; che el ?

giuochi, di novellamenti, di amori, fon egli pronto vi condifcefe, e vi andò. Ma, pofcia i primi, quando lo veggano nella on con quanta diffimulazion di potenza l vernata già seeco, a levar la scure, ed a Lasciamo stare, ch'egli tosto scacciò suor dargli alla cieca tra capo e collo, tra tron- di quella casa tutta la turba assollata, e tutti i trombettieri piangenti ; che calò le Ma fu, fingiamo che abbiate dato in portiere, che chiuse le porte, che difenza volervelo oftentare con pompa, dire con divina equivocazione, che non facciar con fafto, evendere anche non era defonta la loro fanciulla, ma addor- Matt. 9.14

tesse minime serviziucci da niente non si be satto il contrario, se avesse potuto tanposson' oggi da vernno ricevere, tenza to e Pare che un'altro avrebbe prima voprima macchiarfi il vifo di roffo; bifogna luto mettere in chiaro ch' ella era morta, to di farlo a guifa de fiumi, cioè fuggen- han moto; taftate il cuore se palpita s do per fotterrance caverne non offervate. confiderate le luci fe han più vivezza; av-

tentamente il Vangelo, ed ho penato a ri-trovarvi una grazia da Cristo satta, la te voi mai, che di quanti Cristo benefico. qual da esso non sosse tosto attribuita gen- già con cure miracolose, ne ritenesse pur tilmente a virtù di colui, che la ricevea. Uno presso di se per sno discepolo, per suo gliuola e va, le dice, che la ma fede fel Sano un' Idropico in cafa del Farifeo, ma merita. Stagna all' Emorroiffa il corfo incontanente gl'impose che fi pattiffe. Matt. 4. del fangue; e va, le dice, che la tua fe- Guari un Paralitico ful paefe di Nazaret.

scabbia de' membri; e va, gli dice, che trimenti egli usò con quell' energumeno, la ma fede ti ha mondo. Dona alla Mad- il quale profesolie fu i confini de Gerafeni. dalena la remission delle colpe; e va, le Perciocchè chiedendogli questi con alte dice, che la tua se ti ha riportata la gra- isfanze di accompagnarlo, o per terra, o

affiftano, ma ben che fuggano tofto dov' a invidia, che di voi abbia: fi come apegli appare. Orache dite Uditoti ? Trovate amico nel mondo, il qual coffumi ancor'egli di far così Anzi non prima vi han conferita una grazia alquanto speciosa, ch'essi pretendono tosto, che tatto il di voi gli dobbiate, e accompagnar ne corteggi, e appoltar ne cocchi, e fervire nelle anticamere: vogliono che voi perdiate a un tratto per loto ogni libertà: voglion chè voi venghiane fubito a inalberar da per tutto, e le loro infegne, e le loro iferizioni, e le loro statue: e come se quegli a guisa di tanti Dii dato vi avessero ancor lavita, ancor l'effere, vogliono che voi giungiate înfino a chiamarvi le loro creature.

Ma via , Facciamci un pallo ancora più oltre, e concediamo, che si truovino al Mondo amici sì fplendidi, che tolgano ogni pompa a' loro favori, e che per effi da voi non chieggano nulla di riconofcenza, di offequio, di umiliazione. Contuttociò seguo a dire, che non per questo avrete ancora ritrovati nel Mondo amici fedeli. E pet qual cagione? Offervatela attentamente: Perche può avvenire, che questi lascin di amarvi , ancorchè senza voltra colpa. Tenne Faraone lungamente prigioni in fondo di Torte due fuoi prima amancissimi famigliari. Il Capo de' Coppieri, ed il Capo de credenzieri, Principem Pifterum, & Principem Pincernarum. Ed ambidue ve gli tenne, petchè si come leggiamo nel sacro Testo, actan to a cadde che peccassero contro del lot Signore: Accidit . us peccarens Domino (uo . Or chifa dirmi, che'gran peccato fu que-

fto, ch'essi commissero ! Tentarono per ventura di avvelenarlo > gli tefferono frodi? gli ordirono tradimenti?gli follevarono audacemente lo stato è No, se crediamo a d' Lie, ciò che ne hanno per tradizione gli Ebrei. hune Sapete che fu? fu per appunto una colpa accidentali filma . Accidir , us peccarens . La colpa dell' uno fu che il Rè avea trovato nel biccihere un moscino: dell'altro fu che avea trovato nel pane un fallo linetto. E tanto poco vale a levarci la grazia di un'uom mortale? Tanto poco. st, tanto poco - Ma che dich' io? Non può leva vi facilmente l'amico un leggier sospetto ch' egli abbia de fatti vostri eziandio fenza fondamento? Ve lo puòtoglicte una calunnia, che di voi gli fia detta; fi come appunto per una calunnia perde Giufeppe la grazia di Putifare, allorchè la Donna siacciata lo viru-

però fallamente. Ve lo può togliere un'

punto pet una invidia perde Davidde la benevolenza di Saul, allorchè le fem- 1. Reg 18mine Ebree lo Iodaron troppo. Ve lo può togliere una incoftanza naturale di animo la quale anno comunemente i mortali ne loro affetti, Ve lo può togliere rissa di giuoco. Ve lo può togliere una una parola da scherzo. Ve le può togliere una differenza civile, che tra voi nasca, un'interesse, una controversia, una lite, E quale amicizia parea più stretta di quella, la qual avevano gia tra loro annondata, Lot ed Abramo, Abimelecco ed I facco? Contuttociò nasce una lite tra' Pastori degli uni d'intorno a pascoli, nasce una lite tra Pastori degli altri d'intorno a pozzi ; e convien che Abramo fi ritiri da Lot , e convien che Ifacco fi parta da Abimelec. Genef. 11-

co. Che se con questa occasione mirar & c. 16vogliamo quanto fia facile l'inteteffe a levatci qualunque amico, ascoltate un fatto in tal genere affai folenne. Nel facro-Libro de Giudici fi racconta, come v'era un certo uomo nobile, detro Mica, il quale avendo fabbricato in fua Villa un piccolo tempio, bello, divoto, decente, vi aveva infieme per Sacerdote raccolto un Levita Ebreo, e trattandolo da figliuolo, quasi unum de filiss, gli aveva allegnato appartamento onoraro, veltimenti doppi, stipendiogrosso, alimento quotidiano, e forse perchè sempre egli avelle danaro da fpendere, dice anche il facro Telto, che impleverar illi manum. Avea pertanto il Sacerdote pigliato scambievolmente al buon Mica altrettanto amere. Ond'e che un giorno veggendo entrare nel tempio alcuni foldati della Tribù di Dan per isvaligiarlo; egli seuza temet delle loro spade si fece innanzi , gli rimproverò , gli riprese , e fi misc solo a difendere i facri arredi. Quid faciris? quid faciris? Enonfuque- Jud. 18. 19. fta una cordialità fingolare? un coraggio fommo? Ma udite apprello. Quando i foldati fi vider fare una fimile reliftenza: Eh sta cheto, gli dissero, non ti avvedi, che to qui sei un Piovanello ridicolo, un Pretazzuolo meschino? Fa a nostro modo. Contentati di tacere, e noi ti daremo molto miglior cura di quefta da ammiriftrare . Toce , & impone digirum fuper or euum, venique nobifcum, ut habeamus te Patrem , & Sacerdotem. Quid sibi melius oft: ur fis Sacerdos in demounius viri , an in una cribu . ir familea Ifrael ? Credereft: ? Quando il buon. uomo senti trattarii di ayanzamento di

grado, di miglioramento di carica mon Tolo fi tacque (ch'era quel tanto, che i foldati chiedeano;) ma egli il primo cominciò subito a saccheggiare di mano propria l'altare, a spogliare le mura, a votar le credenze, a torre i torriboli, ad involar gl'Idoletti, ed a gran paffi ne fugge via co' foldati . O amico, o amico, dunque cosìmi tradisci? così mi lasci? così mi volti le spalle? Pensate voi. Può sfiatarfi Mica ingridare quanto a lui piace, che il Sacerdote, già lontano, nol fente . E che vi pare, Uditori? Poteva Mica aver fatto più per tenerfi quello uom fedele? Non l'aveva trattato confommo onore? Non gli aveva mostrata una rotal confidenza? Non gli avea sempre renute le mani piene ? Es impleveras illi manum. Signori sì. Ma questo in fomma fu l'uso antico degli amici mortali : vol-. tarfi a chi loro offeriva miglior partito. Immirar le mosche, le quali corrono a e chi fa menfa più lauta. Immirare i Colombi, i quali volano a chi ha comino più eletto. Ma forse che di presenre non v'è queff ufo? Oh Dio! oh Dio! Non mi fate dire, Uditori, ch'io farei troppa vergona alla nostra età.

Torniamo dunque all'intento nostro 1e diciamo. Qual fondamento possiamo noi giammai far negli amici umani, mentre eziandio fenza nostra veruna colpá , eziandio fenza nostro verun demerito, ci posfono abbandonare? Mache difs'io, fenza colpa , fenza demerito ? diffi poco . Gli stessi benefizii stalvolta fatti all'amico fon cagione che ci abbandoni, l'ifteffa benevalenza, l'ifteffo amore . Es perdu-Elui oft furor, lo dice Seneca, ut pericutofifima res fis beneficia in aliquem magna conferre. E pericolofiffimo fare ad altrui qualche servigio affai grande. Perciocchè mentre il beneficato non ha ricompenía baftevole al benefizio, comincia a poco a poco a mirare il benefatror con quell'occhio avverso, con cui miranfi i credirori , comincia ad isfuggirlo, comincia ad infastidirsene, e gli diviene talor nemico ingratissimo, non per altro, fe non perche parche farebbe vergogna l'effergliamico, e d'altra parte non esfegli amico grato. E questa è da chiamarfi , Uditori , amicizia flabile ? amicizia fedele? amicizia ferma? VIII.

VII.

Or veniamo all'incontro a parlar di Dio, ed aterminare il confronto. Potete voi per ventura temer di lui nulla di tutto ciò, che di anzi abbiam detto? Ma dite che? Che senza vostra colpa egli possa reAftardi amarvi? che vi fdegni benche buo: ni? che vi schivi benchè benevoli? Anzi questa appunto, Uditori, e la maraviglia: Che noi , fenza colpa fua , fiamo liberi a laiciar Dio: Ma Iddio non è libero a lasciar noi , senza colpa nostra . Non deferie, nifi deferatur . Non accade per tanto, chenoi temiamo presso lui d' incostanze, non di livori, non di calennie, non di contese, non d'ombre, non di sottratti: guardiamoci da noi steffi. Alzal'Apoftolo un di la voce, ed esclama, che niuno mai sarebbe stato bastevole ad istaccarle dall'amor di Gesù: non Angeli, non Principati, non le Virtà, non chiunque fi folle, à alto, à ballo, à forte, à debole , ò presente , ò futuro . Cereus fum , quia neque Angeli, neque Principaine, Rom, S.il. meque Virtutes , neque iftantia , neque futura, neque foreisudo, neque altiendo, neque profundum poseris nos feparare a charitate Dei . Ma avete notato? dice qui con somma acutezza Bernardo Abate. Non ha già tra questi annoverato l' Apostolo ancora sè . Multaenumeravit Apostelus, minime camen adjecit, nec noripfi . E perche ? quin fo dupl. Bape. li Deum deserere possumus propria volumtase . Praterhane ( belle parole!) prater hane nibil oft qued simeamust no, nibil, nihil. Noi solamente possiamo a noi far quel danno, che non può farci un Dio stef-10, con tutta la sua più rerribile onnipotenza. Es'è così, non vi par questo, Uditori, un vantaggio grande, non poterci dolere fe non di noi, quando noi per forte perdiamo si buon'amico ? Oh che confolazione! oh che pace! oh che ficurezza! S'io amo un'uomo, debbo guardarmi da mille, che non mel rolgano: s'io amo Dio, non mi debbo guardare, se non da me. Quindi gli promettan pur'altri doni magnifici, entrare ricche, retaggi più che reali: non c'è pericolo, ch'egli per questo a niuno mai mi posponga, se io benchè più meschino, benchè più mifero, porterogli per altro maggior' amore. Non è egli come il Sacerdote di Mica, che aderifca a chi gli offre miglior partito; e non va dietro a chi più loregala, ma a chi più l'ama. Così let atnoto io, che quando tra gli Apostoli suoi feguaci ebbe ad innalzarne qualcuno alla prima carica, non v'innalzò quello che fi era fegnalato in lasciar maggiori ricchezze (perchè, a mirar ciò, sarebbe il Pontificato tocco a Matteo; ) ma v' innalzò quello il Lue. an. qual portavagli afferto più fervoro fo. Cosi pur confidero, che quando rra le forelle fue

albergatrici, ebbe a dare qualcuna le

prime lodi, non ledica quella, che s'era pomo, daltale matazza d'acqua: Cumi affacendata nel (fargli migliori fpefe vaneri in majesta e sua, che farà Cumi (perchè a mirar cio, si farchon gli veneri in majesta e sua, che s'ese Estriencomi dovuti a Marta; ) ma le die al vi, o dediftis milis manducare; fizivi, quella, la quale ne languiva di amor & dediftis mihi bibere. più tenero. E quei ricconi, i quali gia Oh amico dunque unicamente per nel gazofilacio gittarono tanto d'oro, certo fedele al mondo! oh fincerità fin-Met 12.41. fatica riposti due soli piccoli, duominu- fuorche colui, del quale il nostro sa-

affetto . IX. dice San Giovarni Crifiofinmo; Non per quianto abbiam detto a memoria fineli mid detellarur fusi deliteribu rerditere, i oripofi, e preparateri fra quello mez7, in ut Deus fuis creditivibus. Non tanto 200 a rifiondere ad un gran dubbio; a deglamo noi nel mirar coloro, da cui che poi per molto util voltto io vi Epift. ad

dobbiamo ricevete; quanto giubila egli proporrò. in mirar coloro, a cui deve dare, che però notate belliffima differenza. Chi nella fua baffa fortuna riceve già fegretamente limofina da persone inferiori a

non poteron con tutte le loro offerte golare! oh schiettezza somma! oh leottenei da lui, che gli preferisfe, anzi altà incomparabile! Non pare a voi, ne pure che gli agguagliasse a quella povera Vedova, la qual vi aveva a gran voluto porre in discredito ogni altro. ta; mercè che Iddio, come io dicea, vissimo Centurione si sidò tanto? Dire non fi latcia adefear da i doni, e non voi stessi, se mi volete confessar con istima gli amici per ciò che danno, candore la verità: Non siete giunti più ma per quello che fono. Hilaremenim di una volta a prorompere ancora voi datorem dilicis Deus. Non dice largum, in quella proposizione del Savio, Vinon dice liberatem, non dice (plendidum; rum fidelem quis invenis? In fomma al Prov. 10.6 dice helaren; dote che guarda, non la Mondo non fi ritruova un'amico, di mano, ma'l cuore; non l'opera, ma l' cui prometters? Non avete provato per isperienza, che i più di essi c'inganna-Ne fia chi credafi, che ciò forfe in- no, ci tradifcono, e che quali fparvieintervenga, perchè Dio, come gli nomi- ri intenti a far preda, appunto allora ni, idegni anch'esso di vedersiadalttui ci ssuggono dalle mani, quando crededebitor di molto. Titto il contrario, vamo di esserne più sicuri? Però tenete

SECONDA PARTE.

se, quando poi venga per qualche ac. L' dubbio grande, ch' io determinal rittovarsi in ricchezze, in aura, in al. guente. Se solo Iddio si può chiamar acezza, in selicità, si vergogna in vel con ragione l'amico vero, e tutti gli der coloro, alle cui case soleva andar altri ò poco ò molto patiscon d'infecosì spesso a fare il pitocco; nè può deltà; come dunque è possibile, che avet cola, che maggiormente lo esaspe- si truovi, chi per compiacere a un'ari, quanto udire, che akun di que mico difguffi Dio? Voi non risponde-ffi, o per oftentizione, o per onta te niente, Uditori? Parlate pure, par-Mirate, dica, costui il quale ora qui late. Non ho saputo fors'io spicgarstoggia con tanto lullo; mi ricordo di mi a baftanza? Replicherò. Come, diaverlo io ftello veduto venire in cafa co, è possibile, che si truovi, chi per nostra più d'una volta a chiederci un compiacere a un'amico, chi per accetfoldo. Ma quanto divetfamente è del tarne gl'inviti, chi per aderirne a'connostro Dio? Egli a suono di trombe sigli, chi per lusingarne i capricci, dif-nel gioino estremo convocherà l'Uni-gusti Dio, lo disonori, l'ossenda, e verso, e per qual cagione? Per far sa-verso, e per qual cagione? Per far sa-lia leale a quell'amico, il quale usa pere ogni minimo quattrinello, che a- ogni slealtà, ed a quel che usa ogni vrà da noi fegretamente ottenuto; nè lealtà fia sleale? Non vi par forse dubin quella fua tanta gloria fi artoffira bio quelto affai degno de'vostti ingent quenta nua tenta grona il attornia di ticonofecre ad uno ad uno i fuoi an gni è Che dite dunque s'ecogliettenelo; citi i fovvenitoti, e di proteflare, comi didisfatemi, datemi almeno una rifpogni flato già povertifimo in terra, eb ta apparente. Ah cuori fconofentificationi di apparente. be da tale per limofina un cencio di cu fimi de' Ctiftiani I. Ben fi conofce a coptissi, dal tale un pane, dal tale un che niuno ardisce fiatare, perchè niun'

XI.

niun'e che sion fia forfe anche reo di si i portentofo delitto. La nostra vanità, la nostra leggetezza, la nostra forma in confiderata di vivere, ci conduce ad eccef fo tale. E s'è così, non verremo almeno per esso a copirci il volto di pubblica confusione? Quali tutti lodano Pericle perchè richiesto da cert'uomo a giurare in grazia di esso una cosa falsa, rispose, com' è notiffimo, ch'egli era amico bensi, ma fino all'altare: Amicusufque ad aras. E. De vitiofo pur Plutarco non fol di ciò non lo loda: ma lo vitupera, dicendo ch'egli era trafcorfo tropp oftre : Ufque ad aras ? ufque ad aras? Ah malaccorto? Namis prope accefferat. Concioffiache in quante cofe non buone doveva Pericle aver già condifcefo all'amico, mentre gli aveva dato ardire di chiedergli un sacrilegio? Sefitite dunque ciò, ch'io dico avoi pure. Convien che l'amicizia finifea non all'altare, che questo è troppo, ma fu la foglia del Tempio, si che nè pure i compagni vostri abbian' animo ditentarvi. Non 1000 dunqu'effi arrivati ancora a fapere, che voi flimate molto più Dio di loro? ne possono ancora aver dubbio? se ne possono ancora mostrare incerti? O torto grande che da vero voi fate ad un'amico si nobile, qual'è Dio ! E con qual faccia ardirete voi poine

vostri bisogni di companigli dinanzi? mentr'egli picco di gelofia pungentiffima: Andate pur (potrà dirvi ) andate a ricorrere a i vostri amici più degni, a i vostri amici più cari, a quei che avete prezzati si più di me. Non avete voi titto collocaso negli nomini il vostro afferto? Gli uomini dunque vi ritraggan damorte, gli nomini dunque vi rendan la fanità, gli uomini dunque vi doniro il Paradifo, gli uomini dunque vi campino dagli abbiffi: Deut. 1. Ubi funt Dir veftri , in quibur babebatis fiduciam? Su allegramente : Surganz , O opeenteneur volis; furgant, & liberent vos? E voi Criftiani, che gli potrete rispondere? Sperate forie che debbano intercedere da Dio per voi questi amici stessi, i quali or Iono cagione, the l'offendiate? the debban diigli d'effer loro i colpevoli , loro i zei, e che fi debbano come tali offerire a pagar'effile pene appreftate a voi? Anzi faranno, fe bifogni, effi i primi a gridarvi contro, a contondervi, ad accufarvi. Narra la divina Scrittura, che essendo stato gia sconsitto Assalon dall' Efercito di Gioab, nel fuggir, ch'egli a briglia sciolta facca per una foltiffima selva, gli accade una gian difgrazia. Perocchè in-

XII.

Quaref. del P. Segneri.

tralciataglifi, nel pigliar vento, la chioma a rami di un'albero , avvenne che tanto peù il fuo giumento impaurito fegunto a correre; e così egli miferamente restò pendence dall'alto, feriza aver modo, ò di troncarii i capelli, ò di fvilupparfegli. Un foldato nimico, il quale fe ne avvide, volô a darne la muova a Gioabbe stesso. E Gioabbe a lui : Se questo è dunque, replicò, perchè tu non gli bai tofto vibrato un pugnale in petto, ch'io t'avrei data per lo meno una mancia di dieci ficli d'argento? O questonò, ripigliò allora il foldato: me ne avrefti potute dare anche mille, ch'io non però l'avrei tocco: Perchè il Re ha dato espresso ordine, che Affolon fia ferbato in vita : e s'io fossi stato più ardito, che riverente, più precipitofo, che cauto, il Refi farebbe acceso di un'alto sdegno contro di me: e tu in tal caso, ò per consolarlo, ò per contentarlo, ò per adularlo, ò per altro costume ufato a voi pratici Corrigiani , faresti stato per avventura anche il primo a dargli ragione: Sed & fi feciffem conera s. Res. st animam meam audaller, nequaquam het 13. Regem latere potuiffet, & suftares ex adverfo. Oh quanto bene, oh quanto faviamente rispose in disc. na propria questo povero fantaccino! Tu che, mi perfuadi a commettere contra il mio Re così grave difubbidienza, tu, tu medefimo, non folamente poi non mi avreffi difefo, ma avresti detto, ch'io fono stato un temerario, uno sfacciaro, un fagrilego, un ribaldaccio, ed avrefti cooperato a mandarmi più prestamente sopra una forca: Et tu ftares ex adverfo.

Or questo è ciò, che voi dovete dire XIIL in cuor vostro, Uditori, quando un compagno, ò vi lufinghi, ò vi filmoli a qualche male. Non vi fidate, non credetegli; ma tenete per cofa ferma, ehe quando poi verrete innanzi al tribunale Divino, egli farà l'accusator più implacabile e l'avverfario più infesto; che aver dobbiate. V' invita egli ora come amico ad tidire quella Commedia profana, Signori si; ma poi fabit ex adverso, e dirà che a ciò gli defte animo eou l'affezione smoderata a trasfulli da voi mostrata. V'invita egli ora come amico ad accompagnarlo a quella caía nefanda , Signori si ; ina poi flabit ex adverfe, e dira che a ciò gli porgette occasione con la licenza giovaniliffima di amoreggiare in voi scorta. V'invita egli ora come amico ad entrare in quel contratto proibito, Signori sì; ma poi flabit ex adverfe, e dirà

XII.

che a ciò gli sommistraste argomento derelitti da ciascun'altro, di non avere con l'amore infaziabile della robba in voi laltra speranza che in Dio, altro conforto

nell'estremo abbandonamento? mici, questo, cisso con promote, questo, con quanto cruccio, con quanta confu-cisi de consistante di con con con con con quanto cruccio, e piaccia a ce, qua finalmente noi ci dovreno ridur- los, cen quanto cruccio, e piaccia a ce, que finalmente noi ci dovreno ridur- los, che fopraffatti da un improvvióo ze, verra quell'ora, in cui fopraffatti dal furore, non fiamo indotti dal nemico anmale, in cui spediti da' Medici, citrove- che in ultimo a disperare, e così a danremo fenz'altro più di questa vita mor- narci. Come dobbiamo far però ad evitale, che il pentimento di averla male tare pericoli sitremendi? Eccolo, ò miei impigata. E quale allor degli amici farà di ginori. Che noi facciamo in quello colui, che a noi venga per coniofarci 7 di quello faldo proponimento di voler Qualenno forfe il quale fiperatà qualche Dio per quell'amico ch'egli è, ch'è luogo nel testamento. Nel rimanente, ho quanto dire di buon fenso, il maggior che alta desolazione! lo squallor della di tutti. Ci siano pure cari i nostri Pafino i più caritatevoli Religiosi mal vo- protestarcene, con chi il contrario prelo un piccolo Crocififo ci verrà finalmen- ce confido non erubefcam. Chi mai farà, mente a restare in mano, ed egli solo non che si offenda se il posponghiamo a chi averà fra tante nostre sordidezze ad or- ci ha creati, a chi ci ha redenti, a chi ci tore di effere da noi tocco, da noi bac- ha da rendere eternamente beati? E ove rote at cuere da noi 10000, da noi 1020; ha da remarer eternamente beat? E over clato. Che faia per timo di noi; fe al- alcino puri fi trovi); il qual fe ne offen-lor la rofita coficienza ci accuferà di a. da, per queflo medefino noi gilel odob-verne timo fino a quel di ai vil conto ? Do Do i che angolice i che crepazioni il chè non è degne del nostro affetto un' che fremici I Veder chiaro d'effer noi già amico si scellerato.

conofciuto. E così fate ragione, che per che Dio, altro ben che Dio, e nondi-quanto egli potrà farà fempre il primo meno dover dire a Dio stello: Io vi a rovelciare sopra di voi la sua colpa. disprezzai, e vi disprezzai per piacere E voi da costoro quantunque sieno sitri- ad uomini ingrati! Oh come allora gli fli, si traditori, lascerete condurvi ad chiederemo un' anno almeno di vita, un' offender Dio? Oh cecità! oh stolidezza! anno, un' anno, con cui potere far maoh pazzia! Qual merito hanno presso di nifesto a ciascuno di non curarci più di voi questi iniqui, qual ragione, qual tito- amici mortali! Oh che propositi delo, ficche voi dobbiate per essi voltar le gni! oh che voti pii! Ma noi fiam già spalle a chi dovrete finalmente ricorrere pervenuti all'ultimo fiato, e convien morire. Immaginatevi adunque con quanto Rimirate voi questo Cristo, Uditori grande amarezza rimireremo allor noi camera mezz'inietta dalla varietà de' renti, ma men di Dio; cari i noftri Com-medicamenti, il feror delle moltre cami, pagni, ma dorso Dio; cari i noftri Padro-li fracidume del noftro fiazo, fara che in, ma fotto Dio. Ne ci arroffamo di lentieri si appressino al nostro letto. So tenda, a fronte scoperta: Dens mens in Ff. 18. L



## E

#### RZA.

#### Nel Venerdì dopo le Ceneri.

Ego autem dico vobis: Diligite inimicos vestros. Marthæi 5. 44.



Ieno grazie al Pontefice S. I non prezza ragioni, non vuol configli, non

Dev'egli tendere su l'uditorio le nasse della siache, che credete? Ch'io venga questa divina parola, senza testarsi per istanchez- mattina su questo pergamo per atringazadilati, che alungo gli fucceda, o fu-dor di fronte; nel refto poi, te i pecca:>- liberi . Non gli curo, non gli conofco; ri, quia peci, più maliziafi, fehivin gli agua- ne ho recevutin' al di d'oggi davo si rei ti, ò svilluppinsi dalle maglie, sia di lo trattamenti, ch'io debba fare, ò il Ptoro: non però l'infelice Predicatore dovrà tettore, ò l'Procuratore di quei che v' mai travagliatione gravemente; ma tam- hanno oltraggiati. Sciaurati che fono. mentarfi, che ciascuno alla fine riportera Non sono degni, se non che di un publa mercede corrispondente alla sua fatica, blico laccio, che gli sossophi, mentr'essi non al luo frutto: Unulquilque prepriam ofanon fai fultu o perione cost chiare mercelem accipite ferundum faum faborem; per titoli, o pertalenti, come vi vogilo n. Cen. Pome il Apollolo dites e non s, ferundum falimente concedere, che voi fatte. Per fuum fruilum. E certamente se ciò non tò se si avesse a mirare a quel ch'essi fulle, Uditori , non ctedo io già, che metitano, io stello, io stello vorrei estemi farei contentato a patto verino di re il primo ad itritare il vostr'odio concomparire flatane fin quello pulifor in it to di loro, e vortei loro pregare, fe mi par, che aucori co, qual novello cio- fmi par, che aucori co, qual novello cio- fmi par, che aucori co, qual novello cio- fmi par, mi farei mello diperato a fuggirme- voi non faprefic loro arrecare. Mail ben la pre fi fare Domini; con quella dinteren- voltro è quel che a me preme zanco, è za però, che s'egli fuggi, petchè temea Signori mici, e perciò mi rifcaldo, e 

Gregorio , il quale acutil fi atrende a preghiere, e qual Afpido infimamente confidetò, che ferocito sdegna di udire, per non lasciare Cristo chiamò i Pescatori di mordere: Sicchè qual dubbio, ch'io Criflo chiamb i Petatori di mordere: Sicche qual disbino, chi in di marche i Sicche qual disbino, chi chiagge di marc, non favano di le fajiagge di Dall'atraparte io mon prifo finiri di cromatori di marchi, gittandole, Marcher rerias, per dinora, chi, non dover effere obbligazioni del Prodictiore Evrangelico, il gualdanare la mi, laficini in modo traportare da un'i me, el convertifici ma folamenten i ulti- romo akuno di chi loto parla, non pet quelle diligenza, che fon utili asi gra fine di altro introcke, che di lot potra. Concio-

da trattare con una passione si fiera, che come in un'alta notte, non gli lascia punto si

ounto discernere il bendal male, Contur- | l'ill: sa forte ? Perocche quand'ancora Job 17. 7. ancora di alludere a ciò l' Apostolo, quan- detta ricle felice a pieno. Avrete spirito

Eph. 4 16. "Apram. Volcva egli , fe credefi a San ta la fua famiglia, irritati finoi fantori, e Tommafo, volca dico, che il Sole della per uno che cade motto, pub e sere che ragione non venife mai a tramontate fui i ne forgano certo vivi. Quanti fon però. s. Th. in noftri idegni : Sol non accidat ; edelt non ob che fi pentono d'essere vendicati? quanti

Hor. L. 1.

cada vince, chi infidava di rimanere vinci- le findes i ci fidorine, biogna dibitara di Cane. Avete offervato: il Care, quandi eli citto di care di citto di care di conservato confirmate confirmate

che sia: ne prima esamina bene , come re, parlate, ch' io già m'inimagino, che

doyrebbe, quale fia quel cimento, cui và ad voi vediate a bafranza non effer mio intenesports: e quante sien le sue forze, quante dimento di perorare a savor degli Emoli le a'trui; ond'è, che messo, montre egli vostri; ma bensi de' vostri più congiunvà per offendere, refta offeso, e in cam- ti, ma bensì de vostri più cari, ma benbio di vendicare gli oltraggi vecchi, viene si finalmente di voi medefini. a riportarne altri miovi, Chi vi afficura Non mi potete dunque rifpondere, senon pertanto, che ancor' a voi non succeda una delle due cose. O che, per vendientvi,

batus eft mira etulus meus, diecva David- i giung fle fino a feaceire via dal Mondo il de: Caligavie ab indignatione oculus mens, voftro minico, non rimangon' altri, che diceva Giobbe, e più vivamente pretefe prendano le fue parti ? Rare volte una vendo diffe; Sel non occidat Superiracundiam il vostro Avversario; ma vi avrete inita-

er ad job.

\*\*ref-led.\*\*: rendrers: dillamen razionis. Nel reflo, fe ancor, che fi attiffano di aver vinto 3 qualche raggio puri in voi riluccife di sibel O questes pamient al fossionis 2 Così lo Sole, vecefrete fichibio maggior reflere il two io notato da Tertulliano. Peniavano male, che cigionate a voi flessi, con la vincendo di assicuratsi, e poi si accorgono vendetta; che non il bene, che rechere- di non aver fatto altro più che recidere il ste al vostro emolo, col cerdono. Egli capo all'idra; ranto i pericoli sono ogni quando ancor' abbia il p rdonda voi, fiate i di maggiori. Quindi, oh che torbida vita ficuri, che non l'avra così prefto da finoi convienmenare, nonfivolendo aver pace rimordimenti, e da fuo rancori, che fon con un'uomo folo ! Bifogna perder gli le furie domest che d'ogni niquo; e faccia jamici, con dimostrarii idegnito a tutte quel ch'egli vuole, o nel'a vita prefen-te, o rella futura, pagherà cene affai fogna perder le ricreazioni, con tenerfi maggiori di quelle, che da voi potefferi- lontano da tutte quelle adunanze, dov cevere. La dove per volervi voi vendica- egli pratica Bitogna perder la libertà, mences che mottere me intereste Conset. Separatic antique etital i interest, mear che l'Itale la più proceip noi affectone, che za dove von bled, ma convien famore fia fia tutte: \*Ine fore beroit el.\*\* Chiopera mandreimarii afpare chi vi c. chi vi fia, traportto da ci da, non opera mai con chi (probled) e che vivera. 2. Opin vion prudenza, ma con tententi. Si finge age- inso-o nette folpero, cd ogni arravici-voli tutte e difficulta; ficulti uni peri-ina, arrac innere. Se fia maggia, bilogan voli tutte e difficulta; ficulti uni peri-ina, arrac innere. Se fia maggia, bilogan

coli , favorevoli tutti gli eventi ; e non fospettare di acquetta frodolenta ne' cibi; considera quante volte è avvenuto, che se si caminina, bi ogna temer d'intidienelcada vinto, chi fi fidava di rimaner vinci- le firade; te fi dorme, bitogna dubitar di fe forti o deboli, fe inermi o fe ben'arma- feorgono mai fatolle: Numquam dieunt, fuffe fortio decoditi, le inerim o is ocu arme i avogorom a i asonici companmatican, ign-ti: Ond egli inotto volve cofferto a tore, fair. En on il veggoro tutto giono le naze inferio col collo ditiro, e fectios an-ticolore de la collo di dei prima, chi è, e poi le lo conocietti i filmi parendat. Con ego di elle collo conocietti i filmi parendat. Con ego di elle collo conocietti i filmi parendat. Con ego di elle collo conocietti i filmi parendat. Con ego di elle collo conocietti i filmi parendat. Con ego di elle collo conocietti i filmi parendat. Con ego di elle collo conocietti i filmi parendat. fuo pari, sfidafsele co latrati, e lo afsalif. que, che voi godiate d'una condizione di fe co'morfi. Così appunto, fe benguar- vita sì miterabile, qual' è questa, nella dafi , l'uomo irato . Egli qual Cane im- quale è si certo il mal che patire , ed è si prudente fi lancia fubito ad investir chi incerto il ben che vene verra? Parlate pu-

ecco il Sole della ragione in voi fpento. Scufatemi fe vel dico, s' è fatta fera. Occidit, occidit. Oh che semplicità ! Oh che Hift. Nat. sciocchezza! Questo è cadernella pazzia 16. C. 9. folenniffima di quel Tribun della Plobe chiamato Drufo, il qual, come narra Plinio, non tapendo in qual altro modo, ò partorire discredito, ò portar danno ad un fuo grave avversario, nominato Quinto Cenione, mirate a che si condutie. Si beyve il fangue d'una fetida capra, fangue non meno peftifero, che schifoso, e così da fe fteffo fi avveleno, per isperanza che dovesse poi la fua motte venire apposta a quel fuo famofo malevolo. E non è que-Ho, de fimoit. & rogo finisius , quam semeraffum multiare .

Aprei pr.

fto un proceder da dispetato, dice Grifostomo, da freneticante, da folle? Quid ica Duczo dum ce de altero credis ulesonem fumere ? O pure, fe voi non mi dite di effer contenti di perdere quanto c'è, potete dirmi che non avete che perdere? Che fiete liberi affatto, chefiete fciolti; che fiete foli; che non avete intereffi, di cui curarvi; che non avete famiglia, a cui provvedere; e che quando fia morto il vostro avverfario, ò mortincato, nè men vi refta altri al Mondo, di cui temete? Ma fe parlate cosi, fermatevi adunque perchè in voi non è feta no, combio mi credeva; è

Jer. 5. 12. già notte orrenda . Meergonen eimebicis , dieit Dominus? Se non vi resta altti al Mondo , di cui temere , vi resta Dio . Di questo non temerete? Oh fe intendeste quanto atroce è l'ingiuria, che voi gli fate nel vendicatvi privatamente di un vostro quantunque ingiusto effenfore! O fe l'intendefte l'credete a me, non lascereste si facil-

mente al furote la briglia lunga. E qui figuratevi trovarsi un Principe po-IV.

tente al pari e pietolo, il quale perdimoftrare l'affezion fua verso di qualche tuo fuddito, glidicesse: Amico, io voglio stabilir tecoun patto. Petòtu afcoltami. Io voglio promulgare in tutto il mio Stato un Editto pubblico, che chiunque ardira mai di oltraggiare la tua periona, sia tosto rco di violata Maesta, non altrimenti che s'egli avesse oltraggiato non te, ma me. Riputero miei tutti gli aggravi, miei tutti gliaffronti, mie tutte le villanie, che ti jaran fatte. Ma ricerce date vicendevolmente una condizione, ed è questa, che tu ceda a me la vendetta di tali officio. Per mie mi dichiarerò di ticeverle, ma come mie le vogiio ancor vendicare. Ditemi, fe vi soffe un Principe, il qual parlasta. Chi non avreble riputato però ,

Quaref, del P. Segneri.

tefi contenti di perdere quanto c'è. Ma i fe in tal forma ad un fuo vaffallo vile. e negletto, non fi frimerebbe questi efaltato ad un grand'onote? E s'egli ripugnaffe a tal condizione, quafi gravofa, non farebbe tacciato, come uno sciocco; anzi riniproverato, come un villano? Credete però voi, che un tal Principe, per benigno ch'eell fi toffe, potrebbe guardar più con buon vifo quel fervo audace ? S'intereffercbbe più ne fuoi comodi? Si curcrebbe più della fua perfona? Anzi cred'io, che il rigetterebbe da sè, e in cambio di voler più proteggerlo contra ogni altro, lo prenderebbe egli il primo a perfeguitare, Or Immaginatevi questo per appunto esfere il caso noftro. Si è protestato Dio chiariffimamente, ch'egli riputerà come fatti a sè quanti torti fien fatti a noi. Quelto è certiffimo . Benignifimus , ac prifimus Dami- , mus cum fervis fuis communem fibs & hone- Prov. rem fimul & consumeliam facie, cosi lo diffe Salviano , ne quis cum Dei fer vum ladis , heminem taneum a fe tade arbitretur . E però niuno offende, ò difgulta noi, che non offende, e non difgufti ancor' effo; mentre non y'ha peecato rispetto al prossimo, che non fia pure in egual forma peccato rispetto a Dio. Qui vos fremie me fremie. E s' Luc. 10,16, è cosil, qual amore più iviscerato di questo egli ci potea dimostrare? Ma che? Com' egli si è protestato, che sue saranno le noftre officie; così dall'altra parte fi è dichiarato, che fi riferbino a lui le nottre vendette. Mibi vindilta, & ego retribuam. Heb. 10.3a. Ornon ha egli per tanto una cagione giustissima di adirarsi, quando noi non fiamo concenti di questa legge? Ci ha egli forfe con questa legge aggravati / ci ha pregiudicati; ci ha oppreffit che mal ci ha fatto? Bifognadire ch' una delle due cote nenfiam di lui; ò ch'egli non abbia braccio di fostenere le nostre parti; è ch'egli por abbia cuor da fentire le nostre officie. Ma chi può cadere in si stolida frenesia? Intertogate San Giovanni Grifoftomo, e udirete, effer Dio tanto inclorabile in risentirsi delle ingiurie a noi fatte, che più facilmente egli s'indurrà a non vendicare le proprie, che a non vendicate le nostre. Sabe enim mos eft Deo, ut dimitent, que Ho, as, in in fe peccara fuerine; verum que en proxi- Gen mum, ca maxima exquiras feveritate. Commite giàlo stortunato Caino due follenni scelleratezze. L'una direttamente contro di Dio, strapazzandolo nelle offerte de' Sacrifizii, l'altra direttamente coutro del ptotlimo, togliendogli per livore la vi-

che Dio dovesse ricattarsi più implacabil- a vendicarvi , Iddio prenderebbe le parti prio? Fu quello il primo delitto, che venisse al Mondo commesso contra la Religione, e però parea, che gli fo!lc dovuto un gaftigo affai memorabile per mantenere il necessario rispetto al culto divino. E pure, dice S. Giovanni Grifoftomo, guardate quanto leggiero rifentimento Dio ne mostrò. Non secentro, che dire al reo un tolo Peccasti. Non lo puni, come giudice; folamente l'ammoni, come amico, Ma quando il mitero infelloni contr' Abele, oh allora sì che Dio non potè contenere l' ira nel petto. Malediffe di propria bocca lo tecllerato, lo feacció dalla fua prefenza, lo condannò alle felve, lo perfeguitò con terrori, nè per tutta la vita diè mai più pace a quel cuore agitato da tante Furie, quanti allogiava, ò di giorno pensieri, ò di notte fogni. Or come dinique volete voi fospettare, che Dio non prendasi a cuore l'offcie vostre, mentre voll'egli fare tanto più caso nel primo failo operato a' danni del proffimo, che non del primo fagrilegio commesso ad onta dell'istessa Divinità ? Ma d'altra parte s'egli le pronde si a cuore; come dunque non rimettete ogni vostra caufanelle fue mani, ed effendo voi vaffalli vilissimi vi volcte arrogare l'autorirà del padron fovrano? Non è questo un ribellatfi al fuo tribunale? un ripudiare al suo patrocinio? Es quem honorem lisabimus Des fi nobis arbitrium defenfionis arrecaverimus? io dirovvi con Tettulliano. Se voi vi fate privatamente giudici delle offete, che ricevete, se voi ne formate il praceifo , le voi ne date la fenrenza, fe voi ve n'eseguite ascor la giustizia di vostra mano, che altro rimane a Dio, se nonche federiene (pettatore ozioto delle vostre diffentioni, in cambio di efferne giudice inappellabile? Non accadera ;s'è così , che daora innanzi noi ci stanchiamo giornalmente intipetere col Salmifta: Deus ulcio num Dominus , Deus ulsienum. No che per tale non volete voi riconoteerlo, mentre

non laiciate operarlo con libertà: Dens ul-Pf. 93, 1) tienum libere agir; e-non vuol che voi gli strappiate di mano il dardo, per avventarlo da voi, come più vi piace. Oh quanto, a dire il vero, coviene ch' ei fi rijenta di si derettabile afrionto! Uturpate al Signore la ginrifdizione? E chinon fa, che queito al fine è quel punto di cui (empre ogni Principeè più geloio? E però e covi ciò chevoi guadagnate in voler voi etlere i voftri vendicatori : che la dove, se non voleste voi

mente del primo affronto, conte più pro vostre, e farebbe le vendette contra il nemico; ora prenderà egli le parti dell' inimico, e fara le vendette contro di voi . Eleggete dunque quel che volete. Volete Dio a favor di voi contra il vostro nemico, ò lo volcte a favor del vettronemico contro di voi? Penfatevi un poco. Di qui con potetculcire. Bifognaper forza eleggere ò l'uno ò l'altro. Sarete dunque si fconfigliati, che temiate di avere avvertario un'uomo, e però vi adoperiate di abbatterlo; e non temiate di avere avversario un Dio, e però non vi guardiate di provocarlo? Quis su (fenrite, ch'e Dio fleffo che parla per Ifaia) quis tu, us eimeres ab homine mortali, & oblique If, 11. 17 es Domini fallores sui?

Odo gia la ícufa, che voi mi volete addurre. Dite, che se non vi sate voi la giustizia di vostra mano, ne va di sotto la vostra riputazione. Che voi sicte stati gli oficfi e che però voi dovete ancor effere gli offenfori. Altrimenti farete ripurati di forze troppo inferiori al voltio avverfario, mentre voi rimetrete a mano sì fuperiore le vostre vendette. Si? Grande opposizione, grandithina, non lo niego. Maio in prima mi rallegromolto, Uditori, con ello voi, che quelta fia la prima azione ditonarata oche abbiate a farei. Quali che nulla un Cavalier venga a perdere mai d'onore in frequentare benchè ammogliato ofcenifimi lupanari , in foftenere fopra i pulchi infamiffimi perfonaggi? in rirenere ad un povero mercennajo per anni canni le dovute mercedi, inutarnel fuo tratto tante doppiezze e di opere e di parole, in adula e per interesse persone inferiori a sè, in calumniar per invidia tanti innocenti, in impedir per malignità tanto bene. Ed è pottibil, che voi, voidico, i quali non dubitate forfe di fare tante aziom difonorate per danno della vostr'anima, temiate poi di farre una per fuo gran prò > Benche, donde inferite voi così gran discapito della voitra riputazione; quaff che nulla fi meriti in ciò di credito un Salomoie, il quale affermò, che ciò più tofore di onore? Honor of homini, que eparas se a consensionabus. Perchè le l'agi del Mondo gridan cosi ? Ma fe noi ritroviamo, che perione anche nob.l) più di noi, han prev. 1011. praricara quelta legge medefina del perdono, fenza che quindi rimanga containinata la loro chiarezza, an he in faccià all' ittetio Mondo, ci ideen remo di praticar-

la anche noi? E che? Chiamerete voi dun-

que infami i Bafilii, infami i Nazianzeni, Ma tutto indarno: perocchè mentr' egli Mentare aleuni fuoi dileggiatori pagani, arrivò fino a struggere i facri calicì ; per quefto dovrà chiamarfi infame ancor' egli? Se fpose con fommissione: farà infame un Leone, farà infame un Zaccharia, farà infame tutti questi nomini , perchè non hanno aderito alle leggi feellerate del Mondo, ma ubbidito a i fantiffimi infegnamenti di Crifto? Voglio, che voi medefini giudichiabari del Brafile, o quando vi feuoprano il cuore puro dagli odii ? Ma perchè non mi professione Ecclesiastici, e che però nelle loro persone non militavano quei rispetti che tutti gli Ecclefiastici anch' essi non fian'

infami gli Atungi, infami i Grifostomi, una notte soletto se ne tornava, contor-perchè ci lasciarono esemps si memorabili me era suo solito, dalla Chiesa, in abito, di perdono ? Un Gherardo Arcivescovo di non di maestevole Principe, ma di peniten-Canodia fu si manfueto ; che mentre alcu- l'e Romito; eccoti Boleslao , che ufcen-ni del popolo gli lanciavano faffi, egli lo- do dagli agguati, lo invefle col ferro ignu-ro rendeva benedizioni: per quefto egli è do. Schivò Venceslao con defrezza quel infame? Un' Ambrogio Arcive scovo di primo colpo : indi com' egli era altrettanto Milano fu sì pietofo, che fonuninistrò lun-gamente il vitto ad un traditore, che gli anni, si strigue improvvisamente addosso avea tramato rabbiofamente alla vita : per al nemico, lo gitta a tetra, gli-cade fopra, questo egli è infame? Un' Acacio Vescovo e con valore indicibile giugne a togliergli di Amida fu sì clemente, che affine di fo- ancor di mano la fpada. Or bene. Ecco il colpevole a' piedi dell' innocente. Che dee far Venceslao con quel ferro in mano? Su, configliatelo. S'egli non vuol rimanere diquesti chiamate infami, infame firà dun- fonorato, dovrà ficcargliclo in feno, o ferque non meno un Principe Carlo Manno , barlo intarto ? Io vi diro schiettamente ciò . il qual percosso con improvvisa guanciata, ch'egli fece. Rizzati in piè, diss'egli alin cambio di rifentirsi con alterezza, ri- lora al fratello divenuto suo traditore; nè, per quanto tu m' abbia offeso, temer di mè. Solo per tuo bene, ricordati, ch' è un' Alessandro, tutti e tre sovrani Pontifi- molto meglio morir da Abele, che vivere ci, de' quali altri a fuoi perfecutori falvò da Caino. Ma quando pur da Caino tu vola vita, altri dono ricchezze, altri partici- glia vivere, sfogati, pur'infelice, faziati, pò dignità. Che dire è chiamerete infami innebriati di quel fangue, che tanto brami ; ch' io però ti rendo la spada per non privarti di si ferale diletto. Diffe, e gittatogli il ferro a piedi con passo lento e maestoso se ne parte, lasciandolo non sò se più stupido te. Fingetevi questi personaggi medefimi per la consusione, o gelato per lo spavennon aver perdonato a loro nemici ; ma to. Ma fu ; fingiamo, che Venceslao non averli sterminati , ma avergli spenti, ma avesse fatto così - Fingiamo , che mentre avergli ancora frannati di propria ma- aveva il nemico fotto, gli avesse col no; farebbono per questo tenuti in pregio suo stocco medesimo aperto il petto, o lamaggiore? Dite, se doveste dar la senten- cerata la gola, o se non tanto, fingiamo alza, in qual'atto gli dichiararefte voi più meno, che avesse tosto spedito un corpo gloriofi; quando vi mostrasser le mani lor- di soldatesea a farlo prigion in un' alto sonde di fangue come fanno fare anche i Bar- do di Torre i farebb' egli per questo più gloriofo di quel che fia, per avergli reflittita la fpada libera? To so che tanta pieta costosfuggiare con dir che questi erano tutti di gli la vita: perchè quantunque per quell' atto mostrasse il fratello barbaro d'essersi compunto , e placato ; non andò però di onore che militano nelle vostre (quasi molto, che di movo agitato da interne Furie, traffe a effetto l'orribile fellonia . Connomini come gli altri , e così tra loro tuttociò fi dovrà Vences lao chiamare un' timmamente non amifi, non apprezzifi, il infaine per aver più tofto voluto perdofovraftare) rapprefentatevi un Venceslao nar con pericolo sì evidente, che afficu-An. Silv. Duca fecolar di Boemia. Era egli perfegui- rarli convendenta anche giusta? Cho dite? taro a morte dal perfido Boleslao, fuo fra- che rispondete ? Non cred'io gia, che atello di fangue, ma non già, nè di religio- viete una fronte così proterva, che decine, nè di coftuni : e quantunque egli avef- diate a favore della vendetta contra il perse però potuto più volte prenderne, come I dono. Ma quando tuttavia perfidiaste in Principe, il metitato galligo; nondimeno I fentenziare, che almeno fecondo il Mondo più tofto avea procurato di guad gnarfe debbonfi tutti queffi grand uomini nomi-lo con piacevolezze, e con cortefie, che nati chiamare infami, quale fara dunque di domarlo con carceri, e con supplizii. onore sì grande, che ad un' infamia si bella

VI.

possagguagliarsi? Che si sdegnerà d'esser i di mordere, chi le suzzica; e che se di cià înfame aucor celi in compagnia di si nobi vi gloriate, più deon lodarfi tra gli animali li perfonaggi ? Sianfi per chi vuole gioriofo i più timidi , perche fono i più rifentiti . Or con gli Adonibezecchi, con gli Abime- le dunque egualmente vorranno sparlar di lecchi, co Roboani, celebrati cone pro- voi; i buoni, e i favi, fe voi pigliate la digii di spictatezza: non me ne curo: io vendetta; gli empj, e gli seiocchi, se voi Lee 16-15 mi contento d'effere infame con quelli diate il perdono; non è pur meglio che di ch' horifei ti per efempi di manutetudine . voi s'abbia a iparlare dal volgo infano . infame, infame : Finalmente io sò come che dalle persone pindenti? Diffidal volgo va : Quod hominibus altum eff , alominano infano : perciocche a mirar digittamente . ef ante Deum. E che detto è quello. Udi- i chi ton coftoro, di cui venite a temer tantori, ch'io qui mi fono lasciato scappar di to i rimproveri? I Costantini, i Giustiniabocca? E di qualche Dottor moderno? e ni, i Tcodofii, che fono flati tra Criftiani di qualche Dottore antico ? E detto di li Licurghi del Popol Laico ? Maqueffi nul Crifto . Chi nol mel crede , vada pure : la han proterito in diferedito del perdono vada in San Luca al decimo festo, ed ivi lo ben intendendo quegli incliti personaggi, legga. E noi fliamo ancora infenfati a cer- come faviflimi, che ciò ch'è oregio mon può car di più ? Oh guardate un poco intorno a non effere parimente onorevole. Quei che si va a perdere tanta gente, la qual' che voi si temete, non altri sono cehe alcuogci mette la fua gloria nello flare fopra a' proprii nemici, nell' abbatterli, nell' at -mezzo Idolatri, mezz' Atci, accuiatori orterrarli! Questa che gli uomini nel lore fciocco linguaggio chiamano gloria , di- professare. Sentire come costoro qualifine. Si, dice Ciitto: Quod b: minibus alsum eft , abominatio eft ance Deum : Qued hominibus aleum oft , abominario oft anse Deum. Ever per voi pur volete una gloria tale ? Tenetevela: io ve la dono. Voglio effere infame, voglio effer infame : Viltor fram plu quam fallus fum; purche in-3-Reg. 611. fame io fia co feguaci del mio Signore. Melius of ( oh che parole divine di Salomone ne juoi Proverbii!) Melius eft bumatiari cum milibus , quam dividere foira cum fu-

Benchè nè meno lo polio interamente concedervi questa gloria, che voi sperate.

ni uomini fcapieliati, mezzo Infedeli, gogliofi diquel Vangelo, il qual debbono nanzi a Dio che cofa è : E abbominazio- cati ci vengono dall' Apoftolo nella fita 4, Tim. 6 1. prima a Timoteo: Qui non acquiefere fanis fermontlus Demins notri Jofu Chrefti, O civ que fecundum piesarem eft doltring Superbus

of , nibil frient . Oh the centura! Dice the ciafeun di coftoro fidee riputare un fuperbo, che nulla fa; un' ignorante a nbizioto, un'inetto altiero. E il giudizio di questi volcte feguit voi, come norma del viven voftro? tra loro reftringere il voftro applanfo ? da loro riportar la voftra mercede ? Ma ove queste ragioni nèmen vi appaghino, e voi ftiate pur fa!di in dire, che perdonando, più scapitate d'enore, che ven-

dicandovi, fia come dite. Che n'inferite Concioffiachè dite a me. Ciedete voi I però Dinon volere ubbidire ail'intimazioche se perdonando scapiterete di credito ne cipressa di Cristo 2 Bisogna, che chimapresso molti degli uomini noti a voi, non te il capo mulmente, e che vi contentiate dobbiate presso altrettanti scapitare anco- di sacrificare a Dio questo affetto di ambira di credito vendicandovi? V'ingannate af- zione si infana, e di vanità. N' andrà la vofai. se Icredete. Perche in tal caso si dita stra riputazione. Ne vada. Questa dovrà sempre dalle persone più sagge, che fiste effere durque per voi la strada da giungere. per ventua un pelluto tremendiffino; al Paradito. E apra, vel coroccio, è dif-ma che fuile egualnente un' nomo rab-biolo, belitale, jarquinolento. Si dirà che. Nellino vi giunfe mai, che fi fappia, aelean-nell' ira acele più del donnelco, che del virile; mentre per quanti uffizi vi fosser dost infra le spine . Delicati met ambulance Bat. & utlatti, e per quante ragioni vi foff ro rap- rune vine afperas : così ci diffe il nostro Dio presentate , non vi die Tenore di appigliar-vi una volta a quella risoluzione magnani-cati, quelle Sante più dilicate. Ahi , per che ma, che già niarono i Davidi co' Sauli, vie fi rittovarono il Ciclo! Spaventano a gli Ottaviani co' Cinni, i Filippi co' Ni-rigualdarle. Se una Liduina vi volle ginncanori, i Mureni co Catoni, i Cefari co' gere, bifognò, che fi contentaffe paziente-Marcelli. Si dirà che voi facefte quello, i mente di giacere per trent' otto anni inun, che fa fare ogni Vipera ed ogni Vefpa, ch'è povero l'etticiuolo, difeiolta da par life,

ditat-

VII

dibattuta da convultioni, divorata da can- I dice vobis, ego aucem dice vobis? Ahima crene, tormentata da calcoli, e divenuta finitela con quel voftro Ego dico, ch'io una vivisima immagine della morte: Am non vorrei (seusaremi, se vi parlo con libulgvis wias afperas. Se vi volle giugne- berta) ch'io non vorrei, che vi fusse in re un Brizio, convennegli collerare pazientemente di effere qual'infame deposto dal- per questo? per questo si approvera ? per la dignità Episcopale per una fassa calunnia : Ambulavie vias afperas . Se vi vol- dite voi . Ma faran forse per quello placati le giugnere una Godoleva, le convenne gli odj? Lo dite voi. Ma faran forse però pur tollerare pazientemente di effere co deposte le spade? Voi lo dire, Signore, lo me schiava straziata con modi orribili dal dite voi. Ma per questo lasceran le genti di fuo bestiale marito : Ambulavis vias af- correte come prima alle vendette ed all' peras. Un Tiburzio per giugnervi fu co- onte, al ferroed al fangue, alle ferite e alle firetto a paffar fu'carboni accesi, un Vin- moiti ? Eh vilipeso mio bene! Non più cenzo a giacer fu lastre roventi un Teo- quell'Ese di bocca vostra, non più, perchè doro a succhiare i piombistillati ; ed un i vostri Cristiani fanno più caso di un tanti-Clemente Ancirano ebbe per ventotro an no di loro riputazione, che d'ogni vostro ni a provare ad una per una tutte le più o desiderio, o consiglio, o comandamendolorose carnificine di graffi, di uncini , to. E non v'accorgete? Ecce verbum Dodie culei, di bitumi, di nacole, di man-min fallum eft ni naposterno, lev în pet. 6. 18. najec Politari mei ambitaverant viaraf da utat le parole di Germin, d'em fallu peras. E notace ch'edi no mica fofferi- peras. E notace ch'edi no mica fofferi- peras. rono sutto ciò di supererogazione, ma to voi, e non dubiteranno di sollevarvisi d'obbligo; si che quando avellero detto tutti contra, e di dire, che voi ricercate a i loro petfecutori . Noi non vogliamo un'azione, non folamente dura, ed impracomperar sì caro l'acquisto del Paradiso; ticabile, ma disonorata, ed infame. E vol non ritrovcrebbonfi ora a gioir con gli An- che rifoonderete a i loro argomenti? Pregeli, ma a fremare co' dannati. Pare a voi renderete con un solo Ego dico di turar loro dunque gran fatto, che il Ciclo a voi deb- la bocca? Fu gia questo vanto (io no'l nicba costate qualche leggiero discapito di go) di Savi antichi. Con un' Ipfe dixie si mondana riputazione? Si crederà che la rispondeva bastantemente a tutte le opposciate di vendicarvi, non per virtù, ma sizioni motivate contra un Pittagora. Ma per viltà d'animo, ma per debolezza di voi non ficte datanto. Troppo pretendoforze . Pazienza, fi creda pure. Non me no faper più di punti di onore i nostri Cagita un bene eterno d'effere comprato con valieri che voi. Voi nato in una stalla, voi

Luc. 11.19. qualunque mal temporale; In patientia ve. allevato in una bottega, voi morro (ve l'

ara peffidebisis animas veftras. fe voi potete , a quest'altro breve argo- volete fapere di pimti d'onore? Cristiani, VIII. ad un tal cimento, che necoffariamente tare. Volete effere ancora voi di coloro, dite , ne vada l'onor Divino , purche salvini tre voi penserete a operare con la dovuta il nostro. Ne vada l'onor Divino: Avete prudenza, io riposerò. ragione: non restami più che dire r ho finito - Povero mio Redentore! Perchè Rarvi ranto a stancare con questa gente, intimando, raccomandando, pregando, chi per amor voltro perdonino a' lor nimici

eterno uscito di bocca. Lo dite voi. Ma quetto fi adempira? per quelto faraffi? Lo

ho da dire?) voi morto per amor loro (o-Ma per finirla, riipondetemi un poco, pra un patibolo, come un vituperofo, che mento, che qual'acutoftilo, io vi voglio mi feoppia il enore, non fo fe di abbotasciar nel cuore. Voi vitrovate condotti minazione, o di zelo, ne posso più seguiconviene una delle due, o che rimettiate che confondono Crifto in questa maniera è voi della voltra riputazione, o che rimetta Volcte farlo ancor voi reftare sì scherni-Dio della fua. Se voi non vi vendicate, i to, si bristo, si svergognato, per non permondani iprezzeran voi; se vi vendicate, dere un poco dell'onor vostro? Sel non sevoi fprezzerete Din. Qual delle due vi par cidat su periracundiam vestram, si, torno dunque più convenevole , che ne vada l' a dire, Sol non occidat super tracundiam peonor voltro, ovvero che ne vada l'onor frame Deh non lafciate che la paffioh Divino? si si , v'ho inteso: ne vada pure , vi riduca a si foltetenebre . E petò men-

### SECONDA PARTE.

CI fono alcuni, i quali facilmente di-tanno, che questa Predica non è fatta perche tanto replicar loro : Ego autem per loro , perch'effi non professano inimici-

perchè le tengono occulte. Oh quanti cuore a guisa di mine, chiuse ben sì, ma perchè giuochino a tempo I Aspettano la comodita , attendono la congiuntura; nel reflo non potete fistrive-Lock 7. 10. ne : Ira in finn flulti requiefeis , diffe con acutezza grandiflima l' Ecclefiaste. Voi mircrete talor uno di questi , chiamati dal Mondo favi , ma da Dio stolti , ditli un politico iniquo , e lo vedrete diffimular così bene ogni antica ingiuria , che giurerete , che in esso l'ira s fia morta . No, che non è morta , tipola , requiescie . Stuzzicatela un poco . e vedrete tofto, se sapra svegliarsi dal fonno. Che se pure alcuni non cercano altrui gran male , è perchè non possono : nel rimanente non lasciano di bramarglielo. Si nutron di rabbia, si pafcono di tancore. Quand'odono fol parlarfi di chi gli ha offesi , si sentono tutto a un tratto bollire il fangue. Or penfate voi s'essi vogliono mai parlargli ; non lo voglion vedere, non lo vogliono udire , gli negano ogni uffizio comune di civiltà ; e se pur glie n'usano aleuno , è per affidarlo, si che tanto meglio poi vengano fotto mano a sfogare ogni aftio . E questi forse non recano tutti a Dio difgusto gravissimo? Oh quanto s'ingannerebbe, chi si credes-se, che a Dio solo dispiacciano grandemente certe vendette escerande , ammazzamenti , affaffinamenti , akre fimili atrocità. Udite ciò ch'egli disse in of in it. Ofea Profeta : Ad iracundiam me provocanis Ephraim in amaricudinibus fuir. Avete offetvato? non diffe in furoribus fuis , non dice in facincribus fuis , no ; in amaricudinibus fuis . Conciofiachè quell' amarezze medefime che non sapete mai finir di depotre interamente dall'animo, quelle, quelle, dispiac-ciono molto a Dio. E poi non teme-

zle. Dicono il vero. Non le professano, pla mia ambasciata : Biligire inimices ve-Ares. Quai rifpofta dunque volcte ch' fono , i quali covano le inimicizie nel lio gli riporti ? Gli ubbidirete ? Vi umilierete ? Perdonerete ? Ditemi , che farete ? Ancor efitate ? Oh Dio ! E pure avete finalmente a Cristo qualche obbligo. A voi parla, lo chiede a voi : Dico vobis; se lo domandatie a gente ftraniera, per cui non avelle operato niente, pur pure. Ma lo domanda a voi. A voi, cui ha dato il corpo, l' anima, le ricchezze, la fanità, i figliuoli , gli amici , le lettere , le grandezze, e quanto di bene voi polledete nel Mondo . A voi , per cui falute ha ingojato tanto d' affronti ; a voi , per cui rifcatto ha sborfato tanto di fangue . E pur non potrà impetrarlo , nè men da voi ? Potè un'atflitta Abigaille impetrare da un Davide furibondo, che in grazia fua fi degnaffe di perdonare le villanie, che contr'ogni tagione avea ricevute dallo fcoftumato Nabale . Potè dall'Imperadote Graziano imperrare Ambrogio , che perdonaffe ad un pubblico ichemitore della persona imperiale - Potè dal Re Childerico impetrare una Genovefa, che perdonalle a molti audici offensori della reale Macftà : E Pelagio Diacono , gittandosi su la soglia del Vaticano a piedi di Totila , ancorchè barbaro , ancorchè non fedele, potè impetratne pet quel volume de fagrofanti Evangeli, ch' aveva in mano, che perdonaffe pietofamente la vita a Roma già fua nimica, ed allor fua ferva. E Crifto non potrà ottenere da voi , che in grazia fuz perdoniate a un vostro avversario , che gli rimettiate un torto , un' affronto, un aggravio, una parolina è Che vorrefte da Crifto ? Vorrefte ch' egli vi fi gittaffe fupplichevole a' piedi a chiederyi questa grazia ? Io son quafi per dire , ch'egli il farebbe : perchè fe non dubitò di proftrarsi a' piedi di un traditore, qual era Giuda, di la-varglieli, di asciugarglieli, di bacciarglieli, non fi vergognerebbe, cred'io, di farsi vedere ginocchioni a piè vostri . Ma vi fa bilogno di tanto per mtiovervi a compiacerlo ? Ah Cavalieidegni , che avete in petto , o gran- ri , Cavalieri , io non vorrei quella di , o piccoli , o fegreti , o patenti ; volta farvi arroffire . Nel refto io sò di certo , che se altrettanto fosse a voi domandato da quella Donna , che chiamate la vostra Dama, da quella, di

rete ancor di accostarvi in un tale stato a i Santiffimi Sagramenti , confeffarvi , comunicarvi , quali che fiate tan-

te Colombe ancora voi fenza ficle ? Per

verità siete Colombe sedotte. E però

ditemi un poco : qualunque fieno gli

non gli vorrete voi Ramane egualmente

donare a Crifto , che per mezzo mio

gueto. E poi vi nee pregat tano da un quanto vione, pregni, minacci; fan-Dio per voi crocifilo? Oh conflutione I gue, fangue vogliamo, vogliamo mor-oh vituperio? oh vergogna l E pur v'è te, vogliamo veder finito il noftro av-di più. Perchè non folo avere a lui di verfario, o fe non altro gli vogliamo anche non ordinario bilogno per lo avi che non ordinario bilogno per lo avi che non ordinario bilogno per lo avi che non politiamo i quelle vendette che venire. Percocchè dittemi i fiete forte voi non, politiamo di lui far con le palle cosi buoni , che non gli abbiate mai dell'archibuto , vogliamo fame con le cost puton i prime Pater vefter caleftis peccata veftra. A. ti funi , non le vogliamo vedere, non Pater societ carifold printing societies to the societies where carifold printing societies to the societies of the carifold printing societies to the carifold printing societies to the carifold societies of the carifold socie voi non perdonerete al vostro nemico die dio ogni bene i nimicarci. Dio i chiu-Che dite dunque? Non vi curate per dicte il Paradiso, a prireti l'Inferto ? ventura che Dio delle office a lui fatte Del facciamo una genero ventura che Dio delle offici a lui fatte Del, facciamo una generofa rifolazione vitin fieta? A mare di prierie a mare di priederi) voltec infolumente dei dei Groefilio A quelli piedi prederi) voltec infolumente dei di proderio prierie a quelli piedi, dilustrati di large, si figurali a la cara di large del la cara di la cara bunal Christi obtinere poterit , qui Des che gli farete ? pracipienti mimicis fuis veniam dare non acquiescie ? Con che ardire presumerete mattina pigliar la penna , e genuficiso a di chiedere a lui pietà ? con che ficur. questi piedi fantissimi, la voglio intignetà ? con che faccia ? E pure , o stupi- re in quelle venerabili piagne , e così dità! Neffuno fuole avere maggiore la ferivere col fangue d'effe la formola del dità! Neltino tuote avere maggiore la terivere coi tangue a cite la tomolà dd. ripugnanza in dare il perdono a gli uso perdono. Lo, Signore, per quell'unifimin, che quegli apputto i quali hari alto, che indegnamente fofengo fa que-no maggior la neccificà di chiederlo a fi luopo, a nome di quello proplo vi Dio. Gran cofa! Gli uomini fant , dichiuso, come noi deponghiamo a' i quali quafi non hanno di che de- volta figrattimi piedel tunte le inguire; mandargli mercè, offefi ringraziano, che abbiamo mai ricevute, o che famanadegii merce 3 onch imparation 3, the avoidant mai recevere, co nei malederii benedicono 5 oltraggiati ri-remo mai per ricevere. Qui facnifichia-rumerano, per timore di non tilere da mo i nolti idegni, qui fcamiamo i no Dio trattati con quella feverita; con fitti odi 3 per vittime al voltro o orre-la quale effi trattarono il loro proffi. E benche affai ci cocce privarei di quel mo. E noi peccatori infelici , ch' ogni diletto , che la vendetta ci poteva prono, se Dio non ci tenesse ben forti conandate, vi ubbidiremo. Offeriemo per li capelli, noi sellerati, noi sella pace, s'ella non ci venga richasta a crilegii, noi ribadii, non vogliamo s'ella ci venga offera el accrerano fentirci parlar di pace i non c'è fod- Voi perdonate a noi con quelli pietà a

vinate le voglie; ambite la grazia; disfazion, che ci appaghi; non c'è non vi farelle pregar tanto a conceder- autorità, che ci munva: comandi Dio gliclo. E poi vi fate pregar tanto da un quanto vuole , preghi , minacci : fan-

Si si, venite, ch'io voglio questa moniento piomberemmo giù nell' Infer- mettere; conturte iò percoè voi così

con la qual noi perdoniamo a i nostri of- ¡ Ritorni in mente a Dio la memoria di tutfenfori; e quando i nostri percati ci accuferanno al voltro spaventolissimo Tribunale, voi fiate il defensor nostro, voi nostro l protetrore, voi nostro Padre, Cristiani, c'è veruno, il quale ricufi di fottoferiverfi? c'è verimo? Se v'è, fi dichiari : ch' allor io divenuto tutto di fuoco, con quefto fangue medefimo (criver) per lui la fentenza di eterna condannazione. Perail miferabile, pera, chi niega a Crifto una domanda si giulta: e quelto fangue, che lo doveva falvare, e questo il condanni. Non truovi pietà; non impetri mifericor-dia. Cada egli, prevalgano i fuoi nimici; rimanga vedova la fua fpofa, fieno orfani i fuoi figliuoli, e i fuoi nepoti vadantutti raminghi dalle loro terre, fenza trovares, s' apparti pure, fi feofit da quello luo-ne tetto che gli accolga, nè vefleche gli go. Noi, che qui rimanghiamo, tutti riccopra. Si efermini fan cada, fi diffi-pi la fua robba, fi disperda il fuo nome: no chiederemo a' neutici, perdono a Pf. 108-15. Es disperent de terra memoria ejus, pro es noi , perdono a tutti i peccatori , peranod non eft recordarus facere mifericordiam. dono.

te le fue paffate feelleratezze. E quando il mifero avanti il Tribunale divino comparirà tutto carico di catene, per effere giudicato: Judicsum fine mifericordia fine Jet. 1. 110 illi, qui non fecie mifericordiam . Siagindicato fenza mifericordia, chi non fece mifericordia. Torno a ripeterlo. Sa gindicato fenza mitericordia , chi non fece mifericordia . Vendetta gridino tutte le Creature contro di esso, gridino vendetta gli Angeli, vendetta i Santi, vendetta le Sante', vendetta i Demonj, tutti vendetta : Cum judicarur , exeat condemnatus. Pf. 10% 7. Ma tolga Dio dal mezzo noitro periona si scellerata. Se v'ha chi voglia negar' a Crifto la grazia, che ci addimanda,

## ·E

QUARTA.

### Nella prima Domenica di Quarefima.

Non in folo pane vivit homo, fed in omni verbo quod procedit de ore Dei. Matth. 4. 4.

fimo, fe non fi vuole a un San Giovanni Grifostomo

negar fede : Quod corpori eft 110. 6. con- cibus, hoc anima of divinorum elequiorum tra Anome dellerina; così dic egli: Cibus menzis eft ferme Dei, dice un Gregorio: Cibu; mensis eft verbum Dei , dice un' Ambrogio. e fimigliante è il linguaggio comun de Santi. Ne è maraviglia. Questa parola mangiene all'anima il suo calore vitale, sì che non s'estingua : questa , ciausta la nutre ; questa, debole la fortifica : questa, maci-

He ciò, ch'al colpo è l'fuo | fuftanziofo, nulla può ne corpi operar, cibo, fia pure all'anima la fe questi non vivono: ma la parola divina parola divina, è manifestif. | richiama ancora a vita l'anime morte. Chi di voi per tanto farà che fimaravigli, fe odafi questa mane affermar da Cristo, che Non in folo pane vivis homo , fed in emni verbo, quod procedie de ore Dei? Ben può dir egli în fenfo, non folo metaforico, ma reale, che della parola divina fi pafce l' nomo, mentre della parola divina fi pafce l'anima, ch'è la parte più nobile, c'abbia l'uomo. Con tutto ciò, fia detto pur con sua pace. Convien che al cibo corporco la divina parola pur troppo ceda, mentre non è la fame d'essa ne popolenta la impingua; anzi quest'ha un van- li, nè così universale, nè così veemente. taggio ancor' ammirabile di virtù sopra Ma perchè ciò i Non è forse ella cibo egualogni altro cibo. Perchè ogni altro cibo, mente buono ? Anzi è migliore, come per ifquifito ch'egli fia, per falubre, per lor ora abbiamo detto. Non è dilicato ?

si, dilicatiffimo: non è dilettevole ? sì. dilettevoliffimo. Che vuol dir dunque che d'effa sì pochi han fame ? La ragion'è. s'io non erto, perchè non può guftar giam mai de emni verbe , qued precedir de ere Dei, chi ft vuol prima tiempire de emm . verbo , qued procedit de ere Damonis. E non vedete quanti tono coloro che la lor gionamenti impuri , di rappresentazioni impudiche , di lezioni impastate d' oscenità, di detrazioni, di satire, di

è però fe abbiamo di poi tutto il palato guato a' cibi più fani? Non è possibile, 3. Timoth, the a peritare nen avertant auditum , quei che si ipello ad fabulas converenneur. Ma o questa, o altra fiasi di ciò la ragione. ch'io non lo fo : cetto è , ch'e cofa da deplorate a cald occhi la poca fame, che ne Criftiani medefimi è d'arcoltare la parola di Cristo. Chi mi dara per tanto questa mattina, ch'io ciò dimostri a pubblica confusione, anzi a spavento comune, a comune orrere; mentr'io nonfole polia Dio dare a un popolo suo nimico maggior supplizio, che toglierli una tal fame ? Andiamo dunque a parte a parte provando questa si deplorabile verità perchè quantunque mi giovi affai di sperare, she tra voi, per favor divino, non manchino de' famelici , contuttociò perdonatemi s'io vi fenopro, che questi tra

voi medefimi fono i meno. E la fame un'appetito acutissimo, il quale ha questo di proprio, che rende l'amimale follecito a procacciath il defiderato riftoro : e così non lafcia pofare ne i Cervi , benchè timidi , ne'loro antri , nè i Capri, benchè imbelli, nelle lor tane; età che infino gli uccellini medefimi abbandonando con gravissimo ti chio gli amati nidi, calino in terra, e qui ficipor gano per un vil grano di miglio a dar nelle panie di mille cacciatoti infidiofi, che quali taciti Lastoncelli gli attendono ad un boschetto. Che dite dunque? Pate a voi di aver veramente una fame antiota della parola divina , mentre nè pur'ella è bastevole a trarvi, se non dirado, de' vostri tetti, e condurvi in luogo si iplendido, si ficuto, qual'è la Chiefa dove netfuna violenza temer potete nel provedervi di cibo, nelluna infidia, nelluno intulto . anzi neffun dispendio per minimo, ch'egli sia? Quando il Patriarca Giacobbe , in tempo di tame , udi che nell'Egirno vendevansi gli alimenti , ancorche a casiffimo prezzo, fi turbo tutto, erivolto a

propri figliuoli : Quare negligieis ? diffe, Gen.e. 41.1. quare negligieis? Che trascuratezza è corefta, ch'io (corgo in voi ? che di (applicazione? che dappocaggine; Andivi qued triticum penumiletur in Ærypee. Si vende grano in Egitto, e voi qui pigi i vi timarrete a marcirnella careftia? Defcondire, @ emire nobis necessaria, us possimus vivere, & non anima giotnalmente nutrificono di ra- confumamur inopia. Andate, andate, perchè non è tempo questo di darsi pace, quando si la fame ne ttrigne. Che avrebbe dunque egli detro, fe udito aveffe, che nell Efacezie, di leggerezze ? Qual maraviglia i gitto non vendeva il grano a collo si alto. ma fi donava ? Non fi farebbe ferndalezzato più ancora ? più aucor co:nonollo ? Cruftiaui cari, Qui la parola di Dio pon li vende a vetuno degli Afcoltatori, fi dà per nulla. Gra- z. ad Cer. ris Evangelium Dei evangelizamus vons, 11. 7. io vi potio dir con S. Paolo. Niente avete a spendere, mente avete a contribuire. E voi nondimeno neglicitito, e non venite giornalmente folleciti a provvedervi di documenti opportuni , quafi di cibo? Ale, quare? quare? ancor io vi dimanderò, quare negligaras, fe non perchè voi non dovete veramente aver fame? Que nen quarunt, in fentes

qued in prompen babene , die: Santo Agolti- tom. s. no, faftinici languore marcelcunt . Io to, che ottima cota è lo flare in cafa. ma non a ora di predica; ne ciò dico agli nomini foli, i quali a quel tempo benfo, che ne 1010 ufciti con molta follecitudine, per ire a' tribunali , per ire a' traffichi : dico parimente alle donne. Era pur donna la celebre Sunamiti , e donna nobile , e donna ritiratiffima. E pur che le diffe il fuo diletto Elifeo, allotchè questi alcun mele ptima ptevide quell'aipra fame, che dovea tuita affliggere crudelmente la Paleftina ? Le diffe torfe : flatti qui ferma , non ti partir , non ti muovere , bada in cafa alle tue faccende donnesce ? Anzi nò. Surge, vade, le diffe, en . er demus eus . 4 Reg.c. & s O peregrinare ubicumque repereris, Ma aime Santo Profeta, che fate voi? Non fapete voi molto bene, quanto fi convenga alle donne flar chiute in cafa ? Non fapete effer tutte come un criftallo, ficuro si ma finattanto ch'egli fia ben cuftodito? Non sapere tutte effere come un balsamo, odorolo sì, ma finattanto ch'egli fi flia ben coperto? Come dunque voi l'efortare ora ad anda tene vagabonde, e vagabonde per qualunque paefe, in qualunque popolo ? Vade , & peregrinare ubicumque reperers. Eh, che ciò diddic bbe, non può

negarfi, ma non in tempo di fame. Chi ha

ceilità non ha legge. E così appunto efe-4. Reg. L. gui questa Sunamiti . Surrexit , & fecit juxta verbum hominis Dei , O vadens cum domo fua , peregrinata el diebus multis : dando col fuo ejempio a vedere, quanto sia vero ciò che poi diste Egesippo, che niun riguardo, che niun riferbo ha più De Exced, luogo, ove entro la fame. Omnem affellum re; fpicgagli un dubbio, feltinabit accipe-

Jud. 1. c. excludit fames, & maxime perecundiam . re; dagli un configlio, festinabit accipe-18 Ruth. Ma che dico fol'io della Sunamiti ? Per : re; propongli qualche nuovo eferciziolola fame non lasciò Ruth ancor'ella i tetti ! paterni , e non andoffene più d'una volta pe' campi, povera vedovella, a raccor le spighe, stuggite al ferro, o alla mano de' mietitori? Non fu veduta per la fame una Sara calar col marito Abramo fino in Egit-

Gen. c. 12, to? Non fu veduta per la fame una Re-Can, c. 16. becca accompagnate il marito l'ac fino in Gerara? E poi le donne dovrenno starfene in cafa all'ora di predica, tutte intense a colmar di lini le caffe: efenza dare niun cibo all'anima loro, niuna refezion, l nium foftegno, lafceran che foli qui vengano i lor mariti? Non fia mai vero: che ne anch'è questo amor di ritiratezza, se ben si mira; ma in altre è indivozione, în altre è irrifoluzione, e în altre è pigrizia. E però vi dico, ch'effe non folo dovrebbono quà concorrere a par d'ogni altro, per riftorarli, ne giorni ancor non festivi; ma che sprezzati quegli omamenti superflui, dietro cui perdono tanto di quel tesoro, che si stima solo alla morte, dico di tempo; dovrebbono anche concerrere tutte in ora, con ricordarfi, che questo è proprio altresì di chi ha vera fame, effer impaziente.

E forfe che non è ciò vero, Uditori? Firmete voi deffinarfi un lauto banchetto a gran turba di convitati, qual fu gia quello I ridotto, ove mormora. o di Sanfone a' suoi amiei , o di Salomone a' suoi fervi. Chi sono i primi a comparir-

Pod. e. 14. vi echi i pronci echi i punquali e Sono i famelici. Quei che giungono tardi, o fono fvogliati, o vogliono per grandezza far gli fvogliati. Che dobbiamo dunque dir noi? dobbiamo dire che della divina parola abbian punto fame quei , che non dico una volta per accidente, ma abitualmente, ma accortamente, cofhimano di venire alla predica tardi, non altrimenti che a tavola incominciata? non già, non già : Famelici ne son quei , che ne pur hanno pazienza di aspettar l'ora , e sono i

può, purchè onestamente : perchè la ne- I chè gravissima : Doce justum, dice lo Spie Prov. 9. 90 ritoSanto: mettiti a predicare ad un'uomo giufto: che fara egli ? festinabie accipere : fi affretterà di pigliare i tuoi documenti con maggior' anfia, che non fi affrettano, o i Colombi al comino, o li pelci all'efca. Doce juftum, & festinabit accionre . Fagli una correzione , festinabis accipedevole di pietà , festinabit accipere: in ima parola, Dece juftum, dece, & festinabie accipere . Festinabie ne' di comuni , festinabis ne' di folenni ; in qualunque ora, in qualunque luogo, in qualunque opportunità, qual affamato festinabie accipere. Ah che chiunque ha vera fame, Uditori, non si da pace. Sgrida i servi, sgridale ferve, e tutta mette talor la cafa a romore, perchè non fono per tempo i cibi in affetto. Con impazienza egli afcolta le informazioni , se gli convenga a quell'ora porgere udienza. Con impazienza egli gradifce gli offequi, fe gli convenga a queil' ora usar complimenti ; e per dir breve, fa egli allora come i cagnuoli domeftici , i quali, tutto che amorolifimi, quando han fame non pollono tollerare ne pur'i vezzi. Non penfi dunque della divina parola aver fame aleuna chi stando oziolo fu la piazza, gia fente fonare a predica. quafi a convito reale; ne però egli ancor festinas accipere , ma feguita a cicalare. Vede altri che fi partono, e non festinat; ode altri che lo invitano, e non festimat, fente finalmente anche darfi l'ultimo cenno, e con tutto ciò non festinat accipere, nen festinar : non fa staccarsi da quel banco , ove fiede : non fa spiccarsi da quel

Ma qual duboio c'è, che della parola divina poca è la fame, mentre oggi tanto di fquifitezza richiedefi nelle prediche, e quafi d'imbandimento? Ambitiofa non eff Ep. 119. famer, diceva Seneca, contenta definere .f. Chi ha vera fame, nelle vivande a lui date non cura pompa, non mira a condimenti, non bada a intingoli, e tanto è lungi a diffinguer cibo da cibo , che come dice il favissimo Salomone ne' suoi Proverbj , pigliera l'amaro per dolce ; Anima Prov. 17. 7esuriens esiam amarum produlci sumer ; e quafi uve celebrate d'Engaddi raccoglierà le lambrusche infami di Galgala. Quindi nanno partenza u appetari ora, e conserva de primi a comparir nella Chicía, e ad occu-pare le banche, e a pigliare i posti , post-ogni più infelice alimento ? Artaserse Re Res. Apoponendo alla predica ogni altra cura ben- degli Affiri, quando perduto in un conflit, phih.

ceral se to il bagaglio, fu coffectto cibarfi, fott'una 4 oh Dio, che granpena! Bifogna co' Re di capanna ruttica, di pan d'orzo, fi querelò ! co fuoi Dei , che fin altora non folle stato a hii noto piacer sì raro. Tolomeo Re dell' Egitto, quando lasciato in un cammino il carriaggio fu necessitato sfamarsi , entro una camecia vile, di pan di crufca, fi proteftò co'fno fervi, che fin'allora non era flato Apud Si- affaporato da lui cibo si gentlle, Che dirò Appa si mispinato da Bi cilos signitile. Che dirò gen. I. no. di Roma oggi fatta si inconternabile ? Non R. 19. Inc. Piat. in per la Eme fin giunfe ad alimentatii, non Emetrio dirò folo di eramione. 2

48. C. L.

Ep. 17.

Sabel, l. 2. fin d'ortiche? Che nell'affedio di Aralico in d'ortiche? Che nell'affedio di Aranco Died. Sie. mangiò i Cavalli, quai dilicati Vitellini di I. 14. Latte? Che nell'affedio di Totila mangiò Cellius I. latte? Che nell' affedio di Totila mangiò i Cani, quai saporosi Mannerini del prato? Plutarco narra, che per untopo in Atene, il qual cadde morto dal palco di certa camera, volo un figliuolo col ferro nudo a rispingere il proprio Padre, che già correva a rapirselo- Quei di Sesso nel Chersonefo usarono per cibo funi di canapa, quando affamati furono da Santippo, Quei di Reggio nella Calavria ufarono per cibo ftrifce di cuojo, quando affamati pur furono da Dionifio; e quel che supera egni credenza, arrivarono gli Spartani a convertire in pallo lor quei medefimi ferpentacci. che loro avevan, con orrida innondazione, diferrara ogni meffe, acci a ogni mandra, e così portata la fame. Tanto è ver che la fame non è ambiziofa, e che come il Santo Re Giobbe attestò per pruova, fo-Job. 6. 7. no delizie in tempo di avidità, quelle che in tempo di luffo erano schifezze: Qua prins

> inamena distile, quegli ch'è inculta di lingua, quegli ch'è troppo povera di vivezze. E poi questa è fame? No che non è. Criftiani, nò che non è ; e però finiamola. In vece di ricercar tanti condimenti, acqui-Rate fame; e farete in un'ora contenti tut ti . Se fi ha a imbandire un convito a gente famelica, dice Seneca, fi fa presto . Ogni cuoco è buono, ogni cucitura è bastevole. Facile eft pafcere parvo, nihil aliud defideran ses, quam empleri. Prefto Abacuc pieparò il delmare dentro la sporta a suoi poverimietitori. Prefto Elifeo preparò il definare foora l'aratro a tuoi popolani bifolchi. Ma fe fi ha da imbandire a gente syogliata,

nelebas cangere anima mea, nunc pra angu-

fin cibi mei funt. Che vi par dunque? Pa-

re a voi fame della parola divina , non tro-

var giammai predica, che vi appaghi, o

che vi aggradifca, ed effer ogni di più tan-

to schizzinosi? Quegli si duole, che la pre-

dica è asciutta di crudizione, quegli ch'è

Perfia prometter premj a chi qualche nuovo genere di fapore ritruovi al Mondo, conciotiiache fapori antichi , fapori ufati fi forezzano . Anima faturata calcabit favum . Prev. 17-7-Bisogna con gli Apici sar provvisione di lingue di Rufignuoli, bifogna con gli Elio- ita. gabali fare incetta di lingue di Papagalli, e infin bifogna co Vitelli talora fornir la menfa di viscere di Lamprede, fatte venire

fu velocissime fulte dal Mar Carpazio, Vi confello Junque, Uditori, la verità. Se avrete fame della parola divina , io non diffiderò di potere in questa Quarefima ancor piacervi; ma fe non avrete fame, non mi dà l'animo. Anzi io fon corto, che rare volte così verrete alla predica, o fe pur ci verrete, starete qui come gli svogliati alla menía, fenza gustare, fenza godere fenza pafcervi, fe non forte ancor dispensando ad altri quel cibo, che tutto avidamente dovrefle ferbar per voi. Che voglio fignificare ? Un'affamato, quando egli è a menía, non · VI.

bada punto a regalare, quei che gli stanno d'apprello : bada a foddisfar se , bada a faziar è a quali che quanto di vivande vien posto su quella tavola sia per lui , così vedete, che ( per ufar le parole dell'Ecclefiaflico) Effundie fe fuper omnem efcam , fi ab- Ecel. 2 11. bandona vorace fopra ogni piatto . Se dunque voi parimente avrete gran fame della parola divina , procurerete di prenderla per voi tutta, e non farete com'è coffume di alcuni , i quali allorchè stanno alla predica non fanno altroche regalare, cioè, che applicare ad altrui quanto fenton dirfi. Oh come questo calza al tal Cortigiano, ch'è si scaltrito! oh come questo confassi al tal Cavaliere, ch'è sì superbo ! Questo ora è detto di certo per la tal Dama, ch' è la mantenitrice di tutto le oziofità : oh s'ella foile prefente! Eh badate a mangiare, badate a mangiare; che certamente ciò, che da voi laiciato venga per aitri, non nutre voi. Vertum fatiens , dice lo Spirito Santo . verbum fapiens quedcumque audierie feine peclatife landabie, & ad fe adjiciet. L'nomo prudente applica a sè quant egli ode di profittevole: elapete voi come fa? Fa come l'albero del cinnamomo piantato in terren paluftre, il qual talmente per nutrirfi, a setiraquanto ivi è d'acqua, che tutto viene d' intorno a seccar lo stagno. Fa come l'albero del ciprello piantato in terreno erbolo. il qualtalmente per impinguarii, a se trae

quanto v'e di umore, che timo viene d'in-

torno a spogliare il suolo. Volete danque

voi dalle prediche cavar frutto? Venite a

Judice. 17. tutta verrette a fucchiar in voi la regia mostrò che quello era tutto incendio

documento, ogni detto, tanto ne fon poco gelofi. Ne' gran conviti folenni avrete offervato flare alcuni talora di que fadi Arpie , con avidità di rimuovere preflo il piatto, che avete innanzi; e così qui fanno i Demony. Procurano di rapirvi di mano il pascolo tanto a voi salutare, nè di rapirvelo folamente di mano, ma infino dalle viscere, infin dal

Cuore. Venit Diabolus , & tollie verbum Lua. 8. 12. de corde ecrum, no credences salvi fians. abbian effi ufato per impedire in qualunque popolo il frutto della predicazione cekite? Leggete le storie facre, e voi slupirere. Predicando quel gran campione di Ctifto , Antonio di Padova , era sì foarfa la celebrità del fiio nome, che convenivagli giornalmente cambiar le campagne in Chiefe, per dare infieme foddisfazione alle genti, e immense per numero, e infigni per nobilta , che quafi fiumi inondavano ad

ascoltarlo. Che facean però i Demoni invidiosi di tanto bene ? Rupper talora le travi del tavolato, che fetviva al Santo di pergamo, per eccitat nelle gente grida, e tumulto. Comparver ta-lora in abito di Cotrieri, che prefentavano alle Donne i dispacci, per sollevate ne cuori diffrazioni, e sollecitudini . E non contenti di ciò , raccogliendo altra volta ancora nell'atia tut-bini minacciofi , con tuoni , con baleni , con grandini , con procelle , fi argomentavano di spaventar gli Uditori, e di diffiparli . Predicando un Domenico vennero per mezzo l'uditorio in figu-ra di mestruose lucertole. Predicando chè se voi date campo a tanti uccellac-

Arad Sur. un Vincenzo feorfero per mezzo l'iidici, quanti fon quei, che qui vi flanno in viia. torio in fembianza d'infuriati Cavalli, invisibilmente alfediando, voi fenza E predicando parimente un Cutberto il dubbio tornerete al fin d'essa digiuni a

tadirle con fame, perchè così farcteanco. Ludisfarrefe fopra la plazza di un po. Apul. str. ra voi di coloro , di cui diffe Ciffo, polaro villaggio , appiccarono in una tuo. Euc. 8-14. Che Andientes verbiono, retinore : titto di quelle cafe così gran finco , che applicherete a prò vostro ciò che udite- vi mossero ognuno a recar soccorso, rete, attenderete a voi, penferete a voi, linfin' a tanto che il Predicatore omai ed a fimiglianza del velo di Gedeone, fiacco nel richiamare la gente a sè , da , che fu vi piove , fenza lafciarvene fantaftico , e con un fegno che fe nell' da , che lu vi piove , lenza laiciarvene i intainto , e con un regno cue ie neu cader d'attorno ne pute una fola goc ciola.

Ma in fomma tutto l' mal'è che la fa giramento, di fcena , fparir l'iocanto. me è tenue : e però pochi fono quei , A tanto fine malizie fono i Demonj che in quell'ora badino a sè totalinente, e che non anzi si lascino da' Demo- eziandio fameliche della patola celeste : ni facilissimamente rubar dall'animo ogni Ue sollane verbum de corde corum. So che a' di nostri , in cui tal fame ne popoli è affai rimeffa , non ufano i maligni invenzioni ne si sfecciate, ne si migli, che vi affiltono intorno, a guifa folenni, con cui deluderla. Consuttociò credete voi che invisibilmente mai reffino d'impiegarsi , ancora a' di noffri ? Voi quando fiete alla predica vi fentite talor un tedio improvviso, che vi affalisce, e sa parervi il discorio, ora malinconico , ora importuno , ora inviluppato , ora lungo : talor la fonnolenza vi opprime , talor la fanta-Quindi chi può dir mai quanto d'arti fia vi molefta, e talor non potete frenare i guardi, si che non trascorrano ancora mal grado vostro a notare chi entra , a notar chi esce , per non dir anche ad offervar se v'è alcuna di queste nobili Donne venuta alla predica ; come Affuero volea che venific a tavola la Reina Vafti fua moglie, non per mangiar , ma per effere vagheggiata . Orche vogliono dir rante diffrazioni in così brev' ora? Che voglion dire? Sono i Demonj, vedete, sono i Demonj , che astutamente procurano divertirvi , per rapirvi frattanto di mano il cibo, e fatvi perdere quella parola o quel paffo, che per voi forse sarebbe di maggior prò. Sono le Arpie dell'Inferno volate in Chiefa, come affermò Santo Ambrogio: Ut auferant ver- la Pf. 1.8. bum de incuriof , & diffimulantis affellu. Sono quegli Avoltoj , che tanto ingor. Gen. 40.17. di avventatonfi a quel paniere, il quale Genticia a Faraon portava il fino Scalco. Sono quell' Aquile, che tanto audaci accostavansi a quelle vittime, le quali a Dio facrifica a il fuo Abramo . Attenti dunque Uditori, attenti alla prediea, per-

19. 11. 10. via : Exivis consinuo . Ma come ftarete attenti, fe non c'è fame ? Questa , quefa. se mirafi bene il tutto , questa finalmente è l'origine di ogni danno, di ogni difordine, che non v'è fame, ne' più di voi . non v'è fame d'udir la dottrina celedire?) o Dio , che infortunio ! o Dio, che infelicità ! Voi fiete spediti.

Gian parola è questa, Uditori : ma VIII. forfe che non ebbao ragioni di lasciarme-Apud Lorinum in PC la ufcis di bocca ? Grandis merbus , & 196. C. 18. execranda calamiras (afcoltifi Caffiodoro) Grandis merbus, & execranda calamicae, divina legis appetensiam non habere - La fame del cibo corporale è un de fegni più manifesti a conoscere s'altri goda buona falute di corpo; e la fame del cibo spirituale è un de legni più indubitati a discernere s'altri goda buona falute di spirito. Così concordevolmente c'infegnano tutt'i San-

chryf. in ti. Così San Gio: Grifostomo, così S. Ber-Cen. ho. 4. Cen. ho. 6. Cen. h guft. tt. 41. in jo. Greg. quaodo ci diè quel sì famolo contrassegno ho. 18- 4- a distinguere i predestinati da reprobi, e vang. ci affermò, che volentieri si odono delle cose di Dio ragionare i predestinati, mal volentieri si odono delle cose di Dio ragionare i reprobi. Qui ex Dee eft, werba 10. 8. 47. Dei audie, furon parole dette a miferi Ebrei: Propierea vos non audicie, quia ex Dee non effis. Ne ciò dee darvi gran mara

viglia Uditori. Questa è la strada, la qua-

le comunemente ha Dio flabilità a falvar gli eletti, che sentano predicarsi la veri-IC 55- 4tà. Audite (così diffe egli loro per Ifaia) audice, & vives anima veftra. Potez falvarli (qual dubio?) per altrevie: per via di apparizioni celeftiali, per via d'infpirazioni, per via d'illuminazioni, per via di lezioni facre. Ma non ha voluto, che la voltra conversione, se siete in peccato, queste contuttociò sien le vie comuni : forse perchè, come notò San Bernardo, Ser. 18, in Cant.

per quella porta stessa entrasse la vita, ond' entrò la morte. La morte entrò per le orecchie aperte ad udire un Predicatore fallace ( qual fu il Serpente nel Paradiso terrestre ) e per le orecchie dee pur'entrare la vita, aperte ad udire i Predicatori Veraci . Auris prima moress janua, prima aperiatur & vira. Nabuccodonoforre Mo-

narca di Babilonia vide co propi occhi cader quell'albero eccelio, che rappresen I Uditori, che nelle sacre Scritture sono Quaref. del P. Segneri.

eafa. Anzi ne pure aspetterete al fin d'esfa. I tava il suo Stato : vide marcime ogni frut-Farete ancora voi come Giuda, che si le- to, vide languirne ogni sore, vide inarivò da sedere a mezza tavola, e n'andò dirne ogni fronda, e tutte videne ad un'ora fuggir le fiere, fuggir gli uccelli, che dianzi in numero così grande, o giacevano alla fua ombra, o scherzavano tra suoi rami. Ma che? Tal vifta baftò forfe a commoverlo per se fola? Non già. Bi fognò che udiffe fopra ciò di vantaggio la viva voce di un' fte: e se non v'è questa fame (lo dovrò uomo qual fu Daniello. Davide quantune L. Reg. 12. que per altro di cuor si docile, non mai

fi moffe a compunzion della morte, che data aveva ad Uria, Soldato non pareggiabile, finchè non udi la viva voce di un Natan, che nel riprefe. Giofafatto, ben- 2. Parstipi chè per altro dimente si scrupolosa, non 19mai si mosle a detestazion della lega, che fatta avea con Accabo, Principe non fedele, finchè non udi la viva voce d'un Jeu, che ne lo correlle . E così, fe noi discorressimo fuori ancordelle sacre Carre, farei vedervi, che di cento notabili conversioni le quali accadono al Mondo, novantanove ne seguono per vistà della Predicazione divina : se non che per tutte può far

pienamente fede quella di un Santo Ago- Confestita; ftino, Dottor si illuftre, a cui (gran co. c. 140 fa!) a cui tutto il fuo ingegno ammirabile non bastò per ridurlo a Dio, non la lezione infinita, non lo studio indefesso, non quell'ardore infaziabile, con cui fempre cercato avea d'indagare la verità : ma bisognò che pendesse prima più volte come un fanciullo dalla bocca di Santo Ambrogio., nè mai fi determinò di cambiar cofumi, finchè non udi, sì quei documenti pubblici, si quei conforti privati, che il guadagnarono. O folle, o folle, chi però di voi francamente fi perfuada di potere a Dio rendersi facilmente per altra via, che per la battuta ! Predicazione ci vuole, Predicazione. Quella che udirete il tal giorno, nel tal luogo, dalla tal lingua, que-

sta sarà quella, che dovrà finalmente ferirvi il cuore. A quella è riferbata da Dio

la vostra confermazione, se siete in grazia. Credete a me Criffiani, credete a me.

che non senza ragion lo Spirito Sanro c'inculca tanto, e in tante forme, che udiamo. Audi files , & vide , & inclina aurem Pl. 44. 11. tuam, Inclina aurem tuam , Gaudi verba Provintire faprentum . Inclina aurem tuam , & fufcipe Prov. 29 .. 70 verba incellettus. Non coffee filis andire de Urinam. Sa ben'egli lastrada, per cui st vuole infinuar ne' cuori nostri . Ma questo è

poco. Già presuppongo che vi sia noto adom

16. 30. 9.

adombrati per li favi gli eletti, e per gli lasciare i corteggi inutili , avvivarla con floiti i preiciti, si come chiaro apparice illaccare rifolutamente le labbra dal cali-nella famosa parabola delle Vergini, cin- ce avvelenato di quei libretti, che sono que dallo Sposo introdotte, cinque dallo a voi sì gustosi; e sopra tutto avvivarla Spolo scacciate. Or posto ciè, misapre, con l'istetio secquente ascoltar di Predifte voi dir qual cola fiaquella, che dallo che; perciocche questa è la differenza am-Spirito Santo venga affegnata come pro- mirabile, la qual paffa tra i cibi corpopia dote de favi, o come propia qualità rali, e tra i cibi spirituali; che per aver degli flolti? Eccola. Che quando loro al- fame di quelli giova aftenersene, o veracun parli per loro bene, facilifimi fono ad mente pigliarli con ifcarfezza; per aver udire i favi, difficilissimi sono edudir gli same di questi, nessuna cosa val più, ftolti. Qui sapiens eft, audit confetia, ecco che mangiame in copia.

Prov. 18.15 un luogo, che ciò conferma a favor de fa-Prov 15.14 VI . Auris fapiengum quarie dellrinam , CCCO Eccl. 1. 11. Paltro . Cor fafiencum quarit dollrinam , ec-

col'altto. Auris bona andies cum omni concufiscentia sapientiam, ecco un'altro lor

Provisis verba prudencia. Così di loro al decimo de' molto concorfo alla Predica, molta calca, Prov. 1. 7. Proverbj; ed altrove: Stulius irridet difei- e che però tanto esaggero l'importanza di Feel zu 9. Plinam; ed altrove; Stulti dollrinam de pi- quella fame, la qual può fareche qui veg-Prov. 15.12. ciune; ed altrove: Qui illuser oft, non au- gasi giornalmente la Chiesa piena. Ed a

fosse che un dichiararli perduti. Chedite ni Grisostomo, il quale rarissimamente sa dunque, per venir ora, Uditori, all'in- cea discorso, in cui o non si dolossedell' tento ne firo, e così conchindere? Vi pare udienza feematagli, o non fi rallegraffe che l'ester privo di quella fame ch'io vi di. dell'accresciuta; e diceva accader ad esso sea, fia leggier morbo? Questo è un'esser come a una Madre, la quale un solo che già disperato da quanti Medici hanno dati scorga de suoi cari figliuoli mancare'a taal Mondo aforifini di morte cterna, ed afo- vola, fente a un tratto colmarsi il cuor

lib. 9. Il. (service Pallacio) Inicium recedendi a Deo lui . Udite le sue parole, che son vivissime :

dilicie Deum. E petò voi che dovete ia runt. Sient enim pia mater mensamappo-re, Uditori, se non volete tratvi addosso nens, non omnibus filis prasenzibus, deun pronoftice si functio di dannazione? les, & gemis, boc & ego nune parior, Avvivare in voi questa fame della dottrina Guardimi però Dio, ch'io peccator misecelefte più che fi piò; avvivarla con ab. | rabilevoglia fare del non curante, e dir ch'a bandonar quelle feene, che talora ho ve I me fara fempre di egual diletto il vedere qui dino tenerii aperie anche in giorni si fa- molti, o'l veder qui pochi, lovi vorrei crofinti; avvivarla con ritirarvi dalle con- giornalmente veder qui tutti fesi potesse. versazioni indecenti , avvivarla con tra- Ma benchè questo sia vero , troppo con-

### SECONDA PARTE.

CRedete voi, che molto bene io non fappia ciò che andrete stamane fra fimile, che può folo valer per molti. Ma voi dicendo in tornare a cafa? Direte faquando per contrario si viene a ragionar cilmente non estere tutto zelo ciò che mi degli stolti, che se ne dice? Udite, udite, ha mosso questa volta a discorrere, ma sem-Prov. 18. 2. ch'è cola da por terrore. Non recipit fiuleus | brat più tosto interesse. Ch'io bramere die, cum arguieur; edaltrove: Cum der- ciò che volete ch'io vi risponda? Che vemiente lequitur, qui narrai fiulto fatientiam, ramente io non avrei molto a grado una ed altrove : Non amas pestilens eum , qui se tal pienezza? S'io ciò dicessi , mi verrei corripie, nec ad fapientes gradieur. Si che follemente a spacciar più Santo di un'Ago. il Profeta Ifaia, commolio forfe da tante stino, il qual nelle Omelie che se sopra i autorità , quant'erano queste , proserite per Salmi , frequentemente il suo popolo com-Salomone, quando poi volle spiegare il mendava per l'alacrità, cen cui concorfonumo de mali, a' quali erano giunti i per- revano ad afcoltario; più Santo di un Berversi Ebrei, gli nominò tiglimoli indiscipli- nardo, il quale ne' Sermoni che se nella nati, figliuoli, indocili, figliuoli, che non Settuagefima, fublimemente i fuoi Monavolcyano udir la divina legge; Filin noles-ci celebrò per l'attenzione, con cui lo ses sudire legem Dei, quafi che ciò non altro flavano a udire: più Santo di un Giovan-fosfie che un dichiarari serduri. Che die di Giologono, il quale rariffinamente farifini non umani, e fallaci, ma divini, e di amarezza, nè può non chiedere agli bevic PP. infallibili. Inizium enum recedendi a Dee, altri con anfietà e con affanno, che sia di

faftidium dellerna eft , & cum qui non ap. Refugis & corpee sirea dellernam hances Homes, ad petit illud, qued femper ansma efurit, que gitatto noftra propter cos , qui non vene-Por-

tuttociò voi mi fate torto, se date a cre- i dorlo eccitato a compunzion de suoi fal-Ecclip. 13. perche l'ambizione è profonda. Eft qui nequiser bumiliat fe, dice l'Ecclesiastico, & voglio sperar che non sia. V'ho forse io detto, che fingolarmente venghiate ad afcoltar me ? Non mancheranno questa Quarefima a voi de' Predicatori e più divoti, e più dotti , che vi fapranno appreftare più laute menie, a cui refiziarvi. Però mirate pure al prò folo della vostra anima, e dove trovetete a lei pascolo più po, la Volpe Volpe, e l'Istrice tutto arfalubre , e più fustanzioso , cola guidatela. Solamente io vi supplico a non vo-Ierla del tuttolasciar digiuna. Ah Cristia- confervabas. Ma dalla Chiesa, seguita il ni mici cari, e non è gran cofa, che at- Santo a dire, non vegeoni uscir così; fine di fostentare un corpo seccioio si fac- Esclesia vero semel suscepta animalia immufettimane, ma i meli, e nellun fi lagna! O fe sapeste, quanto fruttare ralor vi posfa una Predica ben'udita, o fe lo fapefle; credete a me, che ogni fatica vincerefte, ogn' incomodo per udirla. X.

Di Paolo chiamato il Semplice si racfeder rincontro alla porta della pubblica in vicie Chiefa , peroflervare con gli occhi purga- che i propi aggravi , perchè abbiano i me-Rofev. L. J.

. .... 5

m 176-

dervi ch'io ciò brami per onor mio. Può li, che superato ogni legame, ogni laceffere, che ciò fia (non voglio negarvelo) cio, tornava a cafa con proposito fermo di mutar vita. O chi poteffe veder quanto differenti partonfi molti di Chiefadopo interiora ejus plena fune dolo . Contuttociò la Predica , da quei che prima fi conduffero a udirla, che bei prodigi fperar potrelle in voi pure 1 che mutazioni I che metamorfost I San Giovanni Grisostomo nota in questo proposito acutamente, che quegli animali, i quali dall'Arca uscirono di Noè , tali ne ufcirono , quali vi crano entrati. Il Corvo n'usci Corvo, il Lupo Lumato di vivi firali , n'usci pur'Idrice . Ar- Ho. 1. de ca quidem qualia excipiebar apimalia, talia punit. ciatanto, fi peni tanto, fi fpenda tanto, et ras: non quidem variata natura , fed exploche dell'anima nulla vogliam curarci? Chi /si malina. Entrò in Chieta qual Corvo mi darà acqua da piangere a fuficienza si quel peccatore, il qual procraftinando ingran follia, chi parole, chi fremiti, chi durato la penitenza, nonfaceva altro che muggiti da detettarla? Un di folo che il dir, domani e decco n'esce corpo stia senza cibo , ciascun si duole; improvvisamente gemendo qual pia Col'anima vistà spello, non pure un di , ma le lomba. V'entrò qual Lupo vorace eucli ufurajo, che cel fangue ingraffavati de' mendici: ed ecco n'esce caritatevole più d'una Pecorella , e risoluto a dar'anche le propie lane, perchè abbiano i nudi onde ricoprirfi. V'entrò qual Volpe maligna quel traditore, che su le rovine s'innalzaconta, che avea per ufo di porfi (peffo a va degli emoli: ed ecco n'esce innocente, più d'un'Agnello, e rifoluto a foffrire antiffimi del fuo spirito quei che la corteva-ritevoli, onde avanzarii, E quell'impa-no e buoni e rei. Quando ecco videuna ziente, il quale d'ogni lato pungea, chi mattina, spettacolo tremendissimo, un volca toccarlo, v'entrò qual'Istrice; ed ecpeccatore tutto fgallido, tutto fozzo, co n'esce qual Cagnolino amorofo, che fi tutto mostruoso, il quale incatenato veni- fa a tutti trattabile, a tutti molle. E che va fra due Demoni, od avea dietro, ma novità fon cotefte ? Sono trasformazioni affai da lungi il buon'Angelo fuo Cuftode, (chi non lo fa ?) fatte per mezzo della pache il feguitava , con malinconico volto , e | rola celefte , la qual guffata , ha virtù di con lento patio. Proruppe Paolo a tal vi- operare nelle anime de tedeli, si firani infla in ungrave pianto, ma tra poco altret | canti. Le vivande malefiche di una Cirtanto fi contolò. Perchè all'uscir che quel ce cambiavano anticamente gli nomini. mifero fe di Chiefa, non folo lo mirò libe- in bruti. Ma non così quetto benefico ro da' Demonj, ma lo vide anche si bello, cibo, di cui trattiamo. Questo i bruti si immacolato, si diplendente, che appena medefimi cangia in uomini, ne in uomiil fapea discernete da quell'Angelo, che ni solamente, ma in Seratini. Questo non più turbato, ed afflitto, ma fellojo, e cambio là nell'Egitto un Mosè di feroce brillante gli andava a lato. Corr'egli allor affassino in divoto Monaco, mercè d'una frettolofo: a fermar quell'uomo : lo prie l'ola Predica dell' Inferno da lui fentita , ga, lo scongiura, lo interroga, e al fine quantunque per accidente; questo una Peintende, che quegli udite dal pulpito quelle lagia di meretrice in romita; quelto una voci del Profeta Ifaia : Si fuerine pecci Taide discola in penitente : ed o voi feta vestra ut cossinum, quasi nix dealbaban lici Uditori, se questo, voi similmente di eur, si eta talmente per la fiducia del per l' men persetti, sara mai santi i Chi dunque

a Dio con istanza grande, svegliatela, dare a visite. Esan affamato curò egli fluzzicatela; e se l'avete, animatevi a forse la sua primogenitura? Anzi, com è sprezzar tutto per suo ristoro. Di que' po- noto, la die con troppo suo vituperio verini affamati in Gerusalemme disse il per poca lente. Altri per la fame impe-Profeta, che dato aveano quanto mai si trovavano di prezioso affin di cibarsi i impegnarono i lore abiti; e gli Egiziani fin di nutrirvi della parola celeste spregia vuole.

nen avrà fame di sì gran cibo , di cluo ; re il tutto ; prinifa qui que ; Uditori ; si pottute, di cilo si prodigido s' si i, prinifa qui que ; Quando firratta di pre di movo vi omo a replicar con tutto il dica, non è tempo di rimitare allora di mo fifitto ; Procurate tal fame, fe non altri interetti ; di badare a poderi ; ba-l'avece, procurate tal fame. Dimadatela dare a filip badare a dei informazioni ; banon riemno argeno, non fichar on , ggui lor testa volentieri cederono per la 
The ... in non fatro conto di gioje. Distanta pre fame al lor proveditore Giuleppe. So 
mar. E così dovete far vol: dovete al. [no caro palcolo , e vadane ciò che

### DIC E

QUINTA.

### Nel Lunedì dopo la prima Domenica.

Cum penerit filius bominis in majestate sua, congregabuntur ante cum omnes gentes Oc. Matth. 25, 21.

o Cieli, e lor negate spaventosi ogni luce, afconderfi , sbranate , lacerate , uccidete ; miei più giovanili descritti con qualche stu- aspetti, fragori di tuoni, nembi di fumo,

Fino a quando ardiraffi più di dio di eloquenza ferale; ne però fo se fa-abusare tanta pietà, quanta cessero impallidire una fronte, o gelateun Dio fin qui fi e degnato di di-mostrarci? Ha egli fin ora ta-ciuto, non altrimenti che se arconvienni) di voler, lasciato da parflato foffe infenfibile ad ogni oltraggio. Ma che? Per quefto non fappiamo noi bene, chela pazienza lungamene, fupplizzo propio dell'isomo, non farà forge irritata divien furore? Su date fiato alle fe gran fatto, che atterrir debba, chi punvostre trombe o voi Angeli destinati per to ancora ritenga d'umanità. Dissi, probanditori del giorno orrendo, e dimostrate pio dell'uomo : conelossiache qual'è fra a' protervi, s'io dica il vero. Ofcuratevi tutti quel gastigo, che solo a lui si può dare? la fame? le percosse? gl'incendi? le fuor che di folgori: piovete o fiamme, e ferite? lamorte? No, dice il Santo Arcive-loro incenerite votaci le possessimi apriti fovo di Valenza: di tutto ciò son capaci otera, e loro ingoja famelica gli edifi.

7): feorete o flere, e tifendo incontro
a que miferi, che sbigoutti dalle Città,
e que miferi, che sbigoutti dalle Città,
e e man pereutt, eccidi, tramari politici. fe ne corrono alle caverne , per quivi recundari nen peffune : e però legue acuta- D mente egli'a dire , Tune home maxime ur hes Adr. non fia chi vantifi di campar fortunato dal mo punitur , quando pre delittis suis publice woth oldego. Mache foi of Suppliaj tut- leaduirs. No alpetrate da me dun-ti fon questi già cento volte, a peccatori que, Uditori, chi o questa mane voglia lutimati fenza profitto: ed io meddimo i rappretentarvi, com altri famo, es falazio-fono conlapevole di averli già negli ami in focofe apparfe nell'aria con formidabili

il Sule vellito di nere spoglie, non la Luna grondante di vero (angue, non ogni Stella, che convertita in Cometa i iuoi ro, ma molto più la magnificenza, la crini (cioglie, quali in fembianza di lutto. Signori no. Un folo orrendo spettacolo avete voi questa volta da contemplare, e quelto farà: Il Peccasore fuergegnate al cofpetto dell' Universe. Ma non credete, che fra meti fia quello il più formidabile? if più delorofo? il più fiero ? Cosi conviene, che confessiate voi pure, fe pur ficte nomini , ed nomini special-mente si ingenui d'indole , sì civili , si culti, come vi deserive la fama. Però attendete : e chi non fente interiormente commuovcifi, tema di non effere flato invisibilmente dalla perversità della colpacambiato in bruto.

Se fu mai scomo solenni simo al mondo, 11. fu fenza dubbio quello che Annone, Signore degli Ammoniti, feccuna volta agli Ambasciadori di Davide, nulla la ragion. 2. Reg. to delle genti tenendo in pregio. Foce egli 1. Patal 19- a ciafeuno di effi profondiffmamente ra-

& Cafpar. a trait de capo, come a tanti fchiavi, c hanc loc. come a tanti buffoni deformiffimamente groncar la barba; indi mozzate loro a i Jombi le toghe, sì che rendessero troppo ignominioso spettacolo di se stessi , così eli aftrinfe a comparir nella Regia tra' fuoi Baroni, così ad andar per le ftrade tra la fua plebe, e finalmente dopo im'immenfo ludibrio che di lor prese, così gli rimando svergognati alle loro serre. Segl' infelici provatlero affai protonda la confusione, lascerò, che voi tra voi stessi il confideriate. A meciò bafta, che la Scrittura ne afferma; cioè che per verita Erans wiri cenfuli turpiser walte; si che io mi divifo, che non ardiffero i miferi di alzar occhio, non di formare parola, e che più tofto di foggiacere a tal'onta fi avrebbono quivi eletto, fu un duro ceppo fatale, lasciare il capo. Ma se ciò e vero, ehe sarà dunque, che farà di quei reprobi, i quali fosterranno uno seomo tanto più atroce, non in una Città, non in una Corte, ma alla presenza di tutto il genere umano? Vedranno effi in fu le nuvole affifo l'eterno Giudice in un macftofitfimo Trono di podefta. Quindi innumerabili ordini di Assessori ; Apostoli , Patriarchi, Profeti, Martiri, ripartiti secondo i lor vari gradi in augusti seggi : schiere di Confellori, schieredi Vergini, schiere di Anacoreti; e con questi vedranno, non schiere no, ma ben si eferciti immensi di An-

Quaref. del P. Segneri.

pinggie di fuoco, grandini di faette, non a geli tutti armati, i quali d'ogni intorno ingombrando i campidell'aria, acresceranno a cost vafto confesso non solo il numepompa , la maestà. Ed innanzi a questo consello, ch'è quanto dire innanzi ad un vero Popolo di Monarchi, ciascun de quali fara più bello del Sole, verranno i miferi condamati e costretti (quantunque sieno nomini anch' effi della fteffa natura ) a comparir tutti luridi, tutti (quallidi, tutti lozzi, tutti mostruosi, senzanè pure avore un cencio vilifimo, che gli cuopra . benchè ardano di vergogna. Qual confufione credete voi , che per tanto Larà la loro al cospetto di tanto Mondo: massimamente veggendofi la fospinti a guisa di rei da mainade bruttiffime di Demonj, che quafi vogliano oftentare al Cielo faftofi la preda toltagli , n'andranno ogn'ora facendo un feroce firazio or con le beffe , e con gli urti, or co'calci, e con le nervate? Non pare a voi che rimarranno veramente confusi curpisor valde , e che fe potetier fottrarfi a si grave fmacco ancor Ex Die con uccidersi , il farebbono volencieri ? Pitone, nobil Romano, entrato in Senato con quella fordida veffe, la quale anticamente era in uso di porsi a' rei; non prima contemplò quivi affifo la forma pubblica di gittdizio appreftatati a condannarlo non prama i Giudici apparfinel tribunale , non prima gli accufatori afcefi fu' roftrinon prima il popolo cula concorio affollatamente a miratlo ; che non potendo più reggere alla vergogna in lui cagionata da tanti guardi riftette un poco, e dipol tratto furiolamente uno fillo, ch'egli per ventura trovavali fotto i panni, fi diè la morte. Pentate dunque voi che farebbono que' mesehini, s'arme trovar'essi potelleto si fatale, che gli uccidelle. Chi tener mai potrebbe le loro destre , chi frenare il loro impeto ? chi reprimere il lor furore ? Ma lor malgrado (dice il Proteta Ezecchiello) converrà che fostengano Batol. il grande obbrobrio di tutta la caufa in- 15. tema, ue porcene ignominiam fuam, e che ancora più gravemente , confundanter in omnibus , que fecerune.

Ho detto più gravemente: Concioffia-III. chè se il compaur solamente a quel tribunale recherà si infoffribile la vergogna, che faca quando elluminabuneur abscondica cons- 3,Cor-4-50 brarum, ch'è quanto direcominceranno a recitarfi ad alta voce i processi, a pubblicarfi le ignominie più occulte, ed a propolarfi le infamità più segrete i Non

faprei già, come farvi meglio capir que vivienti venient et ch'e quanto dire, a fla confainone, che rappreientandovi quel-paleierà a lino difetto. Chi può però lo, ch' or lo dire. Se i o per virtu'divina ben esperiente il gran rossore, che da ciò wenissi qui a conoscere intimamente quan- dovrà originarsi? Lo so per cosa certissima ti voi fiete, e però cominciaffi a dire: Ve- di una giovane, la quale effendo pochi andete là quella femmina, che a voi fembra ni fono caduta, per follia vana di amocosì modelta? Ella è un'adultera, ed ha re, in un grave eccello, fi inorridi poi di continua pratica con quel giovane, che modo in considerare quella pubblica confinge di far la le sue divozioni . Vedete susione , la qual dovea sovrattare ad essa il tale? Egli fu che operò la tal fellonia. dal parto già già imminente, che manda-Vedete il tale? Egli fu che sece il tal fur- to in gran fretta a chiamar l'Amante, lo to. E quell'uomo, che è là, fapete chi [congiurò a voler levarla di vita. Ed egli è egli ? E une indiavolato, che per potere fu si cortese ( udite, misere, udite qual ammazzare iltal fuo nimico fegretamente, fia poi l'efito di tanti voftri amorofi vastà appunto in questi giorni tramandogli neggiamenti) ed egli su si cortese, chedisuna malia. Se io dico pigliando a parlar politoli fubito a contentarla, non dubito così, fapelli tanto bene tar noto eiò, ch' di darle a bere di propria mano un veleno io volctii, che nellun potelle negarmelo; terribilissimo, e così di mandarla prello chi può spiegare il gransuoco, di cui ve presto all'Inferno per gran favore. Svendrebbefi qui sfavillare ogni volto? Prende-I turara fanciulla (chi può negarlo?) fanciulreste subito tutti a tumultuare contro di la sconsigliata, fanciulla sciocca, ne la voene. Chi mi vorrebbe findilontano turar glio già scufare. Ma pur mirate, che sa-la bocca co' gesti, chi spaventami col rebbe stato per altraparte di lei, divenuta as ooce co gent; on Ipaventermi con recove paro per airra parcet it; a (urveil) a guardo, chi (optaffarmi co gridi; nemao; iga povera di configlio, fe dopo aver luncherebbe chi rivoltate le[palle, filmereb; samente diffinulari con fofterenza; confee meglio d'andaríene toflo via; perch' gretezza; tutti finoi primi accidenti; beno no lo (vergogoaffi. E pur dove fia.) chè gravifimi; ma matripa; quand ella mo ? Siamo in una Città , fiamo in una poi foffe flata a folenne fefta in qualche Chiefa. E tanto gran male restare alquan- pubblica Chiefa, in gran concorso, in to screditato al cospetto di poca gente i gran calca , fosse stata assaltata improv-Lascio dunque a voi giudicare, che dovrà visamente da orrende doglie; nè più po-essera el cospetto dell'Universo. Ingama. tendo per la veemenza reprinter si, colle te pure al presente quamo a voi piace i stata cossetta ad abbandonassi fientica Sacerdoti di Crifto nel confessarvi; disfi- in preda al pianto, ai contorcimenti, almulate le colpe, che han più di brutto, le convultioni, alle firida, e così in fine indoratele, inorpellatele, ctedete forse di a deporte, quasi che a sorza di tortura poter cost fare ancora nel giorno estremo atrocissima, il suo delitto, in quelluogo Aimè che allora bisognera, che mal grado stesso, dov'ella dianzi così modesta sewoltro facciate una confessione , non più dea , oh Dio figuratevi , che confusione fegreta, ma pubblica, e che adalea voce farebbe mai stata quella, che follevamenscoptiate da voi medessini tutto ciò, che to del pripolo, che scompiglio del parenne pure or potreste da me ascoltare; sco- tado i Non satebbe ita per quella Chiesa la priate furti, scopriate fellonie, scopriate misera trasportata dal suo surore, ad apriradulterii . Non mel credete? Sentite dun- si tosto da sè qualche sepoltura, ove sotque omai le parole di Ofea Profeta : Col. | terrarfit Eh pure ob quanto farebbe flata mi-Of 15- to ligate of insquires Ephraim. Il pecca nor quelta confusione, rispetto a quella, sore cela ora il proprio percato con quella che proverà il peccatore, quando non un facilità, con cui fi cela da principio una folo reo parto dovrà dolorofamente man-piccola creatura nel fin materno, lo cela dar in luce, ma tanti e tanti: nè gia tra a' Padroni, lo cela a' Padri, lo cela inno pochi parenti, ne gia tra piccolo popolo, a chi siene il luogo di Crifto: Ab/condieum ma al cospetto di un Mondo intero I Oh che peccaramejus; ma poi che succedera? Do- finghiozzi dovrà dateallot'egli per la verbere: parsurientis vementei. Avete mai no- gogna di scorgerfi colto in fallo ! oh che tata persona vicina al parto ? Non può muggiti! oh che fremiti! oh che ruggiti! più difinulare. Convien, che a forza, Audient generigaeminiame que (cost pols co gemiti, con le grida, fi manifesti, io ripigliare con Geremia) O utularus per, 44 E 1

Cost farà, dice Ofea, d'ogni peccatore, ojus replebis serram. Chiamerà gli aman-

Of 11, 14. Delorespareurientis veniens ei; delores par- ti, ma indamo; cercherà gli amati, ma

in vano. Niuno farà, che fi voglia dichia- s'io l'ho bene a memoria, di Martin Quarrar pur di aver seco alcuna attinenza. Unus to partori in Roma un figliuolo tutto pelo-quisque, dice Isaia, unusquisque ad prexion fo a guisadi un Orso, con peli arrustatti, mum frum frapebis. Felice dunquelui, fe con ugne adunche, con guardo appunto almeno le tombe repentinamente si aprisse- da fiera. Queste madri le quali tanto amro ad ingojarlo, fe lo schiacciassero i mar- biscono bella prote, se ancor non l'hanno r mi, fe i macigni lo stritolassero ! Ma a suo o che se l'hanno, ne insuperbiscono tanto; dispetto convien che infaccia di tutto il mondo apparifea per si diverso da quel che dava ad intenderfi, efecrato da tutti, mifera, a cui tocco si fgraziata. Che farà a tutti esoso , abominevole a tutti , e niente più gli varrà në mettere ululati , në fi autori di parto tanto più fozzo, quanto mandar urli, per cui speri di muovere a è il peccato? Questo è quel Mostro sopra pietà i monti. Che dite dunque Uditori, ogni credere orrendo, a cui nessimo mai non vi par vero che i peccarori dovranno generarono eguale, o se paludi di Lerna, tutti in quel di altamente confonderfi? che tob \$, 110 confusione industriur, come diffe Giobbe? pozzanghere di Cocito. Questo è quello,

chielle ? e che per ufare la formola del Sal-Pf. :of. 19 miffa, da capo a piedi operieneur ficut diploide confusione fun? An poveri che noi fiamo? Che val che ufiam di prefente si fine industrie affin di tenere ascose tante Impietà è che sotto mantel di zelo ssoghiamo le nostre invidie ? che sotto ma- insclici sono i mortali ; questo è quel di schera di giustizia serviamo ai nostri intereffi? Che vale ch'or la notte ci prefti il suo fosco velo a coprire altamente azioni laidiffine? Che valc che fotto un piacevol rifo fi covi più fiero l'odio? Che val che fotto un volto onello fi celi più fozzo il cuore? Tanto maggiore succederà poi nel lete per conseguenza, che rechinfi a gran

parto la confusione. IV.

Nè state a dirmi , che per quanto si elaggeri la gravezza di una tal confusione, non può capirfe, mentre alla fine farà ella di male comune a molti. No , dico ; no, perchè quelto è un' error mafficcio. Sapete voi la ragione, per la qual'ora i peccatori fi confondono poco del lor peccato, quando fanno in ello di aver de compagni affai ? La ragion'è, perchè ora prenon la regola di confondersene da eiò che il peccato fi stima dinanzi agli uomini, i più de quali ingannati lo tengono bene

spesso per una gloria, per leggerezza, per per non dire si intrattabili , si inumani , per non dire si intrattabili , si inumani , per non dire si intrattabili , si inumani , per non dire si intrattabili , si inumani , che non avereno ne pur voluco in nome + maio integroloiamente nella (ua Somma) ) ino ricettare una volta un povero , nom walle vergegna eccleria loro alame is le let vantro averem pollo in disonorato e dele, a lame si fero a liconolectria suoto di si gran Moltro Rappeteleratevi un poc qual doverté effeet la confusione di quel la femnina i liberte , i a quale e t'empl julio pe e le navigazioni distindi dala face de la femnina i liberte , i a quale e t'empl julio pe e le navigazioni distindi dala face

queste potrandico comprendere di leggieri, quanto confusa rimaner dovesse quella dunque de Reprobi, che farà, nel vedero i laghi di Asfaltide, o le più fangole trech. 19. che confusionem portabunt, come diffe Ezec- 2 cui tutte cedono le Gorgoot, le Scille, i Cerbert, i Centauri, le Sfingi, l'Idre, i Gerioni , i Minotauri , i Pitoni ; anzi quel da cui tutte queste mostruosità sì famole nacquero al Mondo; quelto è quel per cui così brutti fono i Demonj già Splriti si pompoli ; questo è quel per cui sì cui folamente vellito Crifto cagionò quali orrore agli occhi del Padre, apparve scontraffatto, fembro lebbrofo, e come feriffe l'Appoftolo, non potè la infamiafchivare di maledetto. Fallus pronobis, lo di. Gal. 1. 130

rò pure, lo dirò, maledillum. Enonvoroffore l'averc i reprobi partotito un tal Mostro, senza aver modo, o di fotterrarlo, o di asconderlo, come fassi de' parti atroci, o pur di farlo altrui credere per non fuo?

E pure ciò farà nulla, s'io ben m'avvifo, rispetto a un'altra assai maggior confusione, che appresso lor seguira, quando fi udiranno da Cristo rinfacciar con fronte maeftofa la ingratitudine ufata alla fua perfonz, ufata al fuo fangue. Signori miei, Noi non intendiamo al prefente ciò, che dir voglia, effer Crifto morto per noi . Ma quando giunti al fuo divino cospetto leggiadria. Ma in quel giorno non faranno il comprenderemo, e d'altra parce ci scorcosì. In quel giorno la prenderanno da geremo effere fiati verso di sui si scottest, sunc confusio respecios aftimarienem Des, que foddisfar le fue Chiefe, non foddisfare i fecundum verienzemeft, de percase. E però quoi Chieftri; ma che più tofto ogni no-

te, e per le vittorie frequenti da lui reca-1 te, avea da Filippo Sccondo Re delle Spagne ricevuto ordine di porre infiente quella formidabile armata, che pofcia ando fventuratamente a petite cente lognil terra, e perchè moki erano i ligni, che fi doveano appreffare a si grand'imprefa, melte le vettov glie , molte le manazioni . molte le getti, non fipotea nell'apparcechie procedere conquella firaordinaria celerità, che il Re fiavca figurata. Per tanto interiormente commollofi alquanto il Re centra l'Ammiraglio , chiamollo in Corte , e con tembiante turbato , e con voce grave : Certamente, gli diffe , voi non avete a me corrisposto in questo fervigio, come io sperava e come voi dovevate : Male su quidem , pro ecnevolensia in da de Bell. 1e man , mihi grasiam rependis . Ne più gli aggiunfe : ma che ? Non credete voi , che ciò dei. 2. 19. bastevole fosse a schiantargli il cuore? Se n'uici Alvaro dall'appartamento reale col fuoco in volto; ritornoffene a cafa, fi pose a letto, e fra brevifsimi giorni fini fua vita. Cristiani miei. Non credo già tra voi effere alcun sì folle, ch'alla voce, che al volto di Cristo Giudice, attribuire non voglia allai più porenza, che a quella di un Re moitale. Figuratevi adunque, che dovrà effere di qualunque di voi, mentre ricevendovi quegli al fuo gran cospetto vorrà sfogarfi, Loquetur in ira fua; e non gia vi tinfaccerà una scusabile o negligenza o lentezza, ufata in fervirlo, ma tanti orrendi strapazzi infoffribilissimi L lo , dirà

egli, dopo effere arrivato a spirar per te su quel duro legno di Croce , che colà vedi , ani credea pure , ch'io da te mi potessi ragionevolmente promettere qualche offequio. Ma dimmi ingrato: ch'hai tu mai fatto per corrispondermi in tanto eccesso di amore? Anzi che mai tu non hai fatto per maltrattarmi? Tu vilipeto il mio nome, tu calunniati i mici fervi , tu profanari i mici tempi, tu derifa la mia parola , ru giunto infino a bestemmiare villanamente il mio fangue. E forfe ch'io da te chiedea molto per gratitudine ? Ti chiedea tanto o di civiltà o di rispetto, che presso te non fussi io già divenuto un nome obbrobrioso, di cui tu avessi a sdegnare la pane, di cui campare. Ma tu c'hai fatto?

iere morto in Croce per rifestratti, che niuno sia cui tu non abbi mostrato maggior'amore, niuno cui tu abbi recati peggiori affronti. Così dirà egli, ed a questo dire, chi mai fara tanto intrepido, tanto impronto, che kvar'ofi nè pur un guardo da terra per lo roffore: Ante faciem in- Num. 16. dignations ejus quas flabis? Ah popolo Crifliano! Io fo, che al presente frons mulie- jet. > > re. Hai tu ora una fronte così incallita, che nulla a tali rimproveri pare a te di dover cambiarti nel vifo. Manon farà così credi a me, non faracosì; farà tale allora l'incendio c'avrai nel volro, che a par di questo ti parrà meno acceso quel dell'Inferno: e guarda ciò ch'io ti dico (anai ciò. che per me ti dice un Girolamo) per non più topportare obbrobrio si grande , ti parra ogni ora mille anni, che finalmente pronunzi Cristo la sua terribil sentenza di dannazione, e ti lasci andare agli abbissi. Melius enim offer damnatis Unfernipænas quam presentiam Domine ferre. Ma piano un poco; che prima egli per tuo vilipendio maggiore vorrà che seco a svergognarti fi unifcano que' Gentili , che privi d'ogni lume di fede, che poveri d'ogni grazia di Sagramenti, non però delitti commiflero pari a' tuoi .

ciò c'ho potuto da te impetrare dopo es-

Ecco per tanto comparire uno Spurina giovane illustre, il quale perchè dorato di beltà rara s'accorfe d'effere altrui cagione d'inciampo, fi deformò generofamente la faccia con gravissime cicatrici, amando meglio riufcir così meno caro - che meno casto. Che potrai dunque zispondere a questo fatto, riferito da Santo Ambrogio, tu ch' essendo Cristiano non però temi di follecitar gli altrui guardi con vane gale, e per accreicere al tuo volto Idolatri, mendicata porti la chioma, pompofi gli abiti , imporporate le gotte ? Dirà Anaffagora che nulla polledendo egli al Mondo fuotche un poderuccio, e poderuccio paterno, di questo ancor si spogliò, perchè nè pure da tenuissimo ingombro impedito venisse alle scienze umane. Tu che dirai , mentre ogni affetto del tuo cuore riponi in teloreggiare, nè però punto badi fervità. Ti chiedea gelato uno firaccio, l'alla tua falvezza a Dira Torquato, che con eui scaldarmi, tichicdea famelico un i niuno amando egli interrapiù del figliuolo, e figliuolo Confole, questo anche uc-Non hai più rosto voluto scialacquar la cise, perchè quantunque con prosperissima robba in Teatri esceni, in compagnie ma colpa violata avea la militar disciplilicenziole, in lussi scorretti, in Lupanari, na. Tu che dirai, mentre ogni amore verso feoflumati, che darla a me? Ecco dunque, i tuoi parti riduci a non contriftarli, ne

però punto raffreni la loro audacia? Che I proverato da ini Tantaro? un Cristiano acdirò di Focione infigne tra' Greci? Ti farà quefti sapere come essendo egli dopo molte opere egregie dannato a morte per invidia de' fuoi maligni competitori, prima di ber la cicuta fu ricercato dagli amici prefenti a dir s'alcun'ordine lasciar volesse al figlipolo da lui lontano : cd egli : Non altro, replicò, voi gli avete in mio nome a dire, se non che dimenticatosi d'ogni inginia parerna, non mai tratti di prenderne le vendette, ma renda fempre a' miei emoli ben per male. Tu che dirai, mentre al tun nemico vorretti co tuoi medefimi denti sbranare il cuore, nè contento di effere folo a odiarlo, vuoi che teco fi unifca ogni tuo parenre, teco ogni tuo famigliare, e che quafi per inalienabile eredità, da re l'iftella inimicizia trapatfi in rutto il tuo fangue ? Di purc, dì, Criftiano, non pare a te, che dovrà effere grande la tua ignominia, mentre effendo tu nato in grembo alla Religione, fra tanti oracoli di Scritture, fra tante dottrine de Padri, fra ranti esempii di Santi, vedrai che molri de' Barbari faranno intravia flati di te migliori; fi chetrattane fol la Fede, la quale, ignuda delle opere, valerà folo a tuo vitupero maggiore, non a tuagloria, non potrai pel resto apparire in si gran Tearro. nè giufto a pari d'un' Ariftide, nè retto a par d'un Zeleuco, nè casto a pari di un Palemone, ne paziente a pari d'un Socrate. ne verace a pari d'un Pericle, ne mansueto 2 par d'un'Antigono, ne difintereffato a par d'un'Epaminonda; uomini nari tutti in mezzo alle tenebre della più protonda Genrilità, e che però non avevano i miferi, come te, notizia veruna di vita eterna; non Vangelo, non tradizioni, non dogmi, non profezie, non prodigii, non Sagramenti, ne avevano ancor voduto per lor cagione morire un Dio con ranto eccello d'amore, e fra tante assocità di tormenti, com' è a'di tuoi ) Che dici a questo . o (venturato) che replichi ? che rispondi ? Non cred: tu che ciò ti debba norabilmente aggravar quella confutione, di cui per altro il tuo viso gia sara colmo ? 9c ciò non folle, non avria dunque dinunziato a noi Cristo per gran terrore: Vivi Marth: 19: Dinivita furgent in pudicionum generatione 41 & 42 ifta, O condemnabum cam: Regens Auftri furger in judicio cum generarione illa. O condemnabit cam . Sopra il qual luogo San Giovanni Grifoftomo ch' cfclamò ? Non almoche questo: Venias erge in menten quanta evit illa derifie ! Come ? un Criftiano rim-

cufato da un Turco? vun Cristiano condannato in giudizio da un' Infedele ? Oh che grave imacco! Quanta derifio louanta derifie! chi lo porra mai fpiegare? Boleslao primo Re di Polonia vedendo che un de'fuoi Palatini s' era diportato in bartaglia con gran viltà, non altro fece, che mandarlo in fuo nome a regalare d'una bella rocca dorata fu cui filare. Ricevè il nobile dal fuo Re tal regalo con quella fronte, che potete voi immaginarvi: indi non sotendo digerir l'ignominia d'effere stato paragonato con quell' atto a una femmina, s'attaccò al collo, disperato, una fune, e fi strangolo. Che sarà dunque qualor da Crifto verrà Il Criftiano pas ragonato a un Gentile, ne folo paragonato, ma ancor posposto; ch'e quanto dire, posposto al debole il forte, al nudol' armito, al fervo il nobile destinato allo scettro ? Non (arà questa un' ignominia vivissima a par d'ogni altra ! Ah ch'io mi avviso, che ognun coprendofi con le mani la faccia, quali per vergogna di effere conosciuto, rinovera i fingulti, accreicera i pianti, ed oh me milero (gridar dovra con le parole del Salmo) on difgraziato, on do- Pf. 41. 16. lente! Confusio faciei mes corpernit me, a voce exprobantis, & obloquences, a fa-

cie inimici, & perfequencis. Una fola cofa vuol qui datutti avvertirfi per non prendere abbaglio : ed è, che i mentovari Gentili non vertanno, per quello che qui s'è detto, ad esercitare su' Reprobi verun'arto di podestà giudiziale; che però Cristo, se sottilmente si pondera, non diffe gia di loto fedebunt , O condemnabunt , ch'è proprio del Giudice; ma surgene, es condemnabune, che par quafi di accufatore . Vera podetta iopra i Reprobi eferciteranno con Crifto i fuoi Santi foli: chi non lo sa? Santte de bec Munde judicabune , die t. Con. fai ce l'Apostolo. Ma notate ciò, che fa molto a nostro proposito, e che profordamente offervato ci fomministra un'altro nuovo argomento da comprovare quella confusione inaudira, di cui trattiamo. Su quali Reprobi elerciterà cialcun de Sanri una fimile autorità? fopra tut-

ti? sr, fopra tutti. Ma non ha dubbio.

che più speciale l'eserciteranno ancor

eglino su di quei, da quali riceverono

in vita speciale oltraggio. Questi verran-

no fingolarmente affegnati al giudizio lo-

ro, conforme a quello, che la Sapienza

accenno : Stabunt jufti in magna coftantia

adversus cos, qui se angustinverune; di can

questi avranno a formare special esame, a dovra proferirsi dal Giudice la sentenza, fu questi avranno a produtre special de chi può spiegare come tutti anche i Santa creto, e contra questi a fulminare anche avranno special sentenza. Tornate voi sie Via via sciaurati, grideranno eglino per tanto ora meco aconfiderare, Quanta ignominia, suppostociò, dovrà effere ad un'Erode, aver pubblicamente per Giudice quel Batrifta , ch'ei decollò ? quanta a Nerone, aver quel Pietro, aver quel Paolo, ch'ei tenne in si vili ceppi ? quanta a Diocleziano, aver quel Sebastiano, ch'ei fe saettare ad un palo? quanta a Valeriano, aver quel Lorenzo, ch'arroftir' egli fe fopra una graticola à L'altera Donna Cleopatra foi per non effere in trionfo condotta da quell' Augusto comra al quale avea mosse l'arme, non dubirò, com' è noto, di avvicinarli un'aspide furibondo all'ignudo petto, e così morire. E pur qual debbio che trattara Augusto l'avrebbe con fommo onore, e che non avrebbe defraudata lei viva di quegli offequii, che non negò a lei defonra ? Immainatevi adunque che non farebbono i Dannati in quel dì, che non sosterrebbono, se loro fosse a qualunque costo per mello di fottrarfi ad obbrobrio tanto maggiore, quanto farà, giacer'a piè di quegli fcalzi medefimi, di quei vili, di que'neglette, de quali un tempo deridevano le opere come infane t of the confusione tremenda! oh che imacco atroce! Ecco avverato ciò che prediffe Ifaia, che i detrattori del Giusto gli verrebbono un giorno ca-4 denri 2 piedi : Aderabune wefligia pedum suorum, qui detrabebane sibi . Ecco i Scnatori, ecco i Confoli, ecco i Regnanti, implorare in vano mercè da quei Fraticelli , di cui nè pure degnavano udir le istanze non che softener le ragioni: ecco gli Epuloni raccomandarsi a que Lazzari, cui negayano alcuna briciolerra del pane gittato a bracchi: ecco gli Acabbi invocar; supplichevoli quel Nabuti , a cui non dubitavano audaci rapire i beni : ecco gli Oloferni inginocchiarfi gementi a quegli Achior . di cui non temerono altieri schemire i detti. Qual confusione però potete voi figuzarvi maggior di questa ? Non basta che gli Empli mirino in tanta gloria que lor nemici, non bafta, no; bisogna in oltre che genuflessi dinanzi lor si presentino a findicato, che da loro si odano esaminare, da loro processare, da lor confondere; e ciò che colma ogn'orrore » da lor ancor condannare ad eterna morte. Perocche giunta finalmente quell'ora, in cui chiariro ogni delitto, e convinto ogni delinquente,

l'accompagnerenno festosi con alti applanunitamente con Cristo, via via sciaurati, discedite maleditti in ignem aternum; precipitate al baffo, piombate al baratro, che vi alpetta? in ienem aternum, in ienem sternum. Ancora ardite di fopportartanta luce, quanta qui splende? Alla malora miieri, alla malora, difcedire maledilli, difcedire, all'eterne fornaci, all'eterne fiamme . la seppellitevi , ch'è finita per sempre , in ignem acernum, in ignem acernum: quella farà, sfortunati, la vostra flanza per tutti i fecoli, già che quel Cielo il qual la fu voi mirate, non è per voi, discedita maledilli in ignem aternum. Così dirann'etti ne mai cellando con le grida, con gli improperà, con le irrifioni, e se può cosi dirfi ancora, con le fischiate, di perseguitare i malvagi , finche la terra non gli avrà tutti profondamente ingojati nel suo gran seno, faranno finalmente provare a ciascun di loroquell'ultima inenarrabile confusione, che lor verrà da cost folenne scacciara. Questa è quella confusione di cui si parla nel Sal- pe mo , là dove è scritto : Erubescant impii , & deducantur in Infernum. Perocche fetanta la confusione già fu di Adamo, e di Evaquando si videro scacciati fuori del Paradiso terrestre a zapoar la terra; se tanta la confusion di Agarre, e d'Ismaele, quando fi videro scacciati fuori della Casa di Abramo a errar pe'deferti . Se Maria forella di Aronne fi arrofsì tanto, quando come lebbrofa feacciar fivide fuor delle pubbliche tende . benchè dopo fette di tornar vi dovesse già ripurgata, già monda; che fara di quei miferabili, i quali esclusi, dal commercio degli Angeli, dalla compagnia de Beati, dalla Regia fauftiffima dell' Empireo, si mireranno scacciar nel fondo più intimo degli abbiffi a ftar co Diavoli, nè a starvi solo per pochi di, o per pochi anni , ma per tutta l'eternira ? Debe ves-( fon parole di Gerenia ed à che paroici) Dabo vos in opprobrium fempisernum leti 15 400 Oin ignominiam acernam, qua numquam oblivione delebirur, numquam, numquam.

Su dunque dite, Uditori, e cosifiniamo. Vetra voi niuno, che non tremi a penfare, di potere un di foggiacere a si grandi obbrobrii ? Ahimè ! voi fiete in ciò che spetta ad onori sì delicati, ch' ogni parolina v'innalbera , ogni punturetta v'irrita, ne dubitate precipitofi di correre al ferro, al langue, all'esterminio, alle morti,

## ad incorrerge un si maggiore!

SECONDA PARTE. O Signori miei, non vi pareuna bella punto, s'io fo volare da Marfiglia Salviano favola quella che abbiam raccontata que- a montare su questo pergamo, ed a conarvi fla mattina? Oh Padre, e che inaspettata con la sua facondia divina? Su dunque. interrogazione è cotofta che voi ci fate! definifca egli come macitro, ch' io folo inparlate voi da scherzo, o da senno? S'io terrogherollo come scolare. Che giudicaparlo da fenno ? così voleste voi dirmelo . te , à sapientissimo Vescovo ? questi Udi-Non vi vergognate no: confessatela schiet- tori , a quali liò io predicato questa mattitamerte, non e flata una bella favola que-fla dianzi? dite fu, non è flata una bella per cola vera, o per cola falia; per cola favola } Favola è na voi ci volete far in-favolo (), o per cola certa: parliano chiacalorir daddovero; Come favola? come ro: lo credono, o non lo credono? Prefavola? Noi la teniamo per iftoria evange- scinde il prudentiffimo Verchio da turti lica, per verità ererna; e se voi ci aveste voi, e facendo una proposizione in genere aggiunta, che non fappiamo, qualche tin- per non offendere alcuno in particolare, tura del voltro, tal fia di voi. Certo è che Itabilifee così : Nessuno cred, di dover elnoi nonteniamo per favola doverci effere fer gudicato da Dio rettifimo Giudice. il Giudizio univerfale del Mondo, lo cre | mentr'egli non fi studii di tare quello che diamo, per fede. Si ch? oh quanto felice può, per evitare la fentenza in contrario, muova farebbe questa, se fosse vera! Per- e quel che può, per ortenerla in favore : che, a dirla sinceramente, io credeva, Nemo off qui se judicandum à Des terrus che se non tutti, almeno molti di voi, lo se, qui non presses, ue probonis operibus zeneste per favola, come lo tiene la mag- perennia bonacapiar, vel ne pro multi ma-gior parte degli uomini. Ma non de Cri- la acerna paciacur. Si? Mi basta questo, quifizioni? Penfate voi. Se devellero ef-fete trafeinari all inquissizione cutti colo ro, che tengono il Giudizio per una favo ef ro, che tengono il Giudizio per una favo ef

per icaravi d'un' affonto a voi fatto, la jahinè, N. mia cara, che necora inse benchè legiero. E firi poi polifièle, che voi fleffi, voi Cavalieri, abbiate a prez-zrai pocotarati gionninia, quanta è quel-lori, che afpettavi al giorno eltreno, igno-diale repettavi al giorno eltreno, igno-ninia perpetta, gionninia pettinua, igno-loi bell'alia, ma figniciare, bifogreche minia che tratta feco una rabbia infinita di be ad una ad una murare le porte della Cit-tutti i fecoli è qua munquam oblivione dele- tà, per formame di tutte una prigion fola. biene. Finalmente uno fcorno, che in que Ma io non posso dire alfin tanto di te, perflo Mondo ricevali, dura poco, ma quel- chè forse inte, più che altrove, non manlo sempre, intendete? ma quello sempre; can uomini di Religion fingolare. Nel reperch'è certifimo, che per tutta l'eterni- flo convien presupporre, che da per tutto, tà avranno continuamente i Dannati di- oltre l'Inquifizion terrena, v'è la celefte panzi agli occhi quella orribile confisso- quella condanna folo gl'increduli, i quali ne, che riceverono nel di finale al cospet-rappajono, questa ancora coloro, che non to dell'Universo, e quella, se si vuol punto appajono: e nel numero di costoro temo credere a S. Basilio, e quella dovrà eller jo che non sieno molti di voi a quantumbaftevole, per se fola, a farli fempre in- que voi mel neghiate si fortemente . Mi fierire, sempre infuriare, sempre dar for- date voi quelta mattina licenza di parlare Sennati in più crude smanie; Longe foren- con liberta? Benchè non la voglio nò ; On 21. de dier, quam ignis eris ille puder, quem perper quando ancora volefte darmela, perche futuri i de que resinebung. Se dunque tanto un minore non convien' a me d'arrogarmi licenza tile affronto vi cuoce, o che flupidezza, oh in un confesso si nobile, dove ho tanti, che infania, oh che cecità, andare audaci che mi potrebbono eller Padri per fenno. Padroni per dignità. Più cofto io voglio cedere questa poca parte di Predica, la quale mi rimarrebbe, ad un gran Prelato, riguardevole per natali, per antichità, per Rsu, ditemi ora un poco alla buona, dottrina, per fantità. V'offenderete voi ftiani . De Criffiani dich' io . Ma non de mi halta , non aceade altro . Non ho pau-Cattolici. De i Cattolici dico . Signori st . ra di offendere più veruno . Rispondete Adunque che ci fetvono al Mondo le In dunque ora a me, Signori mici cari. Se

aver la finiftra con tanto finacco, con dice men'accorto? forfe la giuffizia meh' tanto ficapito, quanto fi è da noi dimofira-to. 2 Io v. ggo, che se voi credete di dover impossibile è Adunque nonsi può dir latro, grave ? forfe gli avverfari meno potenti ? credulitatem veftram verbis velitis ad evera-

forfe i conti meno intrincati ? forfe il Giu- re, non credicis .

effere giudicati da in tribunale terreno in fe non che veramente voi non credete di una lite importante, cereate avvocati, pa- dover comparire in tal Tribunale; Non cregate procuratori, correggiate unitali, vi ditti non cridicis, & licet credulicarem non umiliate a ministri : veggo, che voi non fram perbis pelites adfeverare, non credicisa quietate ne di, ne notte : oggi comparite Ma che dubitarne? Io vi vorrei concedequiette ne un ne motiet roggi originate ma ene duoitame i o vi vorret concede-ni un annicamera, domani in un altra; je, che il credetile, quando arrivafte non oggi informate un Dottore, domani un' ad altro (agno, che a quello di non maltra-altro i (aggete, speculate, circite, e v' impolverate i velitti ira le (crittute più di-dovrà giudicate. Dio moi E perché non menticate di cafa. Veggo che ponete ma- fono io qui tutto lingue, tutto lagrime, no alla borfa, a chi mandare prejenti, a tutto fuoco, per efaggerar questo punto. An informative durint's promotive a qual-difference of the promotive during the promotive during the profile of the control of the promotive during the profile of the pro speranza della vittoria. Ditemi ora. Fate | nostro Signore? Io parlo sempre, o miel altrettanto per aver la tentenza ancora in riveriti Uditori, con riferbo di tutti i buofavore nel tribunale celefte, dove fi tratte- ni . Nel refto voi chiamo quà giovani difrà si folennemente un negozio d'eternita? foluti, voi donne vane, voi peccatori fco-Rispondete qui: non serve scontorcersi, perti, rispondete a questo questro: Que. Idem ibi non vale il tergirverfare , fate altrettanto ) modo credere vos futurum Indicom dicitio. Oh Dio I ch' è somma vergogna solo a par-larne. Se vi si chiede una comunion d'ogni d'apam offe judine? Voi credete di dover es-mése, dite ch' è troppo frequente; se vi sere sudicati da Crifo? Bene. E come a "impone una pentienza faltatrae, dete ch'è dunque Crifto maledire in tutti i giuochi, troppo difficile; fe vi fipropone una divo- Cr flo befienmiare in tutte le collere, Cristone falaile, dite ch'è troppo molefta. flo fipregiurare in tutte i contratti, Cri- Orsù almeno, latciate quella converfazio- flo digullare in tutte le ricrezzioni? Come ne , non posso; ritiratevi da quel ginoco, dunque offendere prima Cristo, che offennon voglio. E non potrefte ogni fera fare dere quell'amico ? come dunque abbandoun quarticello d'ora di esame per aggiustar nar prima Cristo, che abbandonar quella la voftra confcienza? m'offende il capo. pratica? come dunque fcialacquar prima E non potreste ogni mattina appostarvi la vostra robba tra parasiti, tra bustoni, una Chiefa per udir Meffa? mi manca il tra cani, tra cavalli, tra lupe, che darla tempo. Date almeno qualche limofina a a Crifto? Ufate forfe vol queste scortesse que meschini, che strascinan per terra le con un uomo, che debba essere vostro loro viscere, affinche nel giorno del Giu- Giudice ? ne sparlate con tanta licenza in acc. 16. 9 dizio effi fieno, che per voi parlino: Fa- ogni ridotto? lo sprezzate con tanta perucite vebir amices de mammona iniquiracis. lanza in ogni occasione? avete ardire su Penfate voi. Sono aggravato di debiti , la fua faccia medefima di affrontarlo con fon carico di famiglia, fon confummato da quella libertà, con la quale affrontate Crititi. Evoi credete di dover effere giudi- Ronelle fue Chiefe, che fi può dire di pegcati da Dio, mentre far però non volete nè gio? nelle sue Chiese ; quando, benchè pure la meta delle diligenze, le quali fate, ve lo vediate prefente nel Santiffimo Saquando credete di dover effere giudicati gramento, non dubitate di cicalare, di da un' nomo ? Non credicis, non credicis, eianciare, di ridere, e fin talvolta di metvoglio rapire le parole di bocca all'elo- tervi ad adorare un'animato fimolacro da quente Salviano, per farle mie, son ere. Venere a lui nimico? Dite quanto volete, ditis, non treditis, & licet tredulitatem ve-fram verbis velitis adfeverare, non treditis. che Cristo finalmente debba esser il vo-Forfe il Tribunale Divino è men formida I ftro Giudice : Non credicie , non credicie ; mº bile dell'umano? forse il negozio è men i intendete? nò, che non creditor, & licès

beravene coo la. fuga.) An che fe ciò me mai voltet voi, el lo communo va vec igiamma vi cadde fillement en de cuore, fiperar indarno. Un Re della Scitta nomi nato I tanfuña mando una volta al Re Dani rio nemico su capitale un regalo firmo, per mer e concederanti quella materia de la supelira del supelira del

rc. 158. n pighlia Davide, non Dalerebbe. 36 nd firs bord 31 Sidomque, si, c'il sineriuma conders in Carlom, ru illie sv. Ecco la conserva in con portionare. Ma quab fazi? Antievolo, nui giunge in aria. Si defenders l'uche da tamo tempo hai maractonella in Inferment, adar. Ecco la jacetta dillibidine, che non it par più positibile. Dio, che s'io qual Talpa mi ascendo , uscime fuora. Tu puoi esfere, ò Uomo mi vien fotterra. Si habismores in exercindiavolato ne tuoi fuori, tu giuocatore, mis maris, illus tembis me descretius u adultero, tu affatino, tu che adifocto Ecco la faetta 'di Dio, che s'io qual di quei crudi rimorii, che pruovi al cuopecco sa latera a Dio, che s'io qua lui quel casa initioni, si ne pinovi attante per Perío nell'Occano m'inmerço, quivi an-, en one ti confessi mai bene, già da tancor veloce mi arriva a colpir fect acqua, ti anni. Jo voglio un'anima, ma voglio
chi in alcan modo confidi spigir da
chi in alcan modo confidi spigir da
che dite? Not volete voi darmela? Aña; , ent in aieun' modo cenhái brggir da (che dire? Non oveler voidarmeda; Añ);;
Dio. Dovunque vadad, fi va leinpue in che feorgo da severi fatro ani corto in
guele di fuo dominio, per tutto ha unidomandarne una fola. Moltemolte da voi
tvoinithi, per tutto ha le fae militale; si te: Non ci abbiam di nunou noi tusti a
stp. 14-11. che per tutto conviene a forza anche trovare infenne nella Valle di Giofinfazi.
date nelle fue maii, "Tama manama d'apin." Non permette evo diunque, che ci abgere; fent io, che dice a lui lo Serittotra della Supiensa z Yama manama d'apre, fiase il che vi dobbiamo allo refere unti

Plebr. 10-31. impeffibile of . E voi non temete, e voi a destra, tutti salvi, tutti sicuri, tutti
non tremate, come se almen non crede- invitati con trionso alla gloria, niuno Re, che Horrendum oft incidere in ma lefclufo con tanto di difonore.

the second of the second secon

Ma perchè non crederlo, Cristiani miei | mus Des? Dio mio, illuminate voi queste Maperchè non créderlo. Criffinai mici sur Dei? Dior mic; illuminate voi quelle chi; perchè noi recederlo. Non l'appanio menti, ammôlite voi quelle chio; perchè noi molto bene che dal Tribunale dief ciocché a me non da l'animodi ottenerfon inu viene cledulo. Comme sur mass/re lo, benche fipratifi genaffe da l'ori petit fon inu viene cledulo. Comme sur mass/re lo, benche fipratifi genaffe di l'Apollolo, monse emars. Che fate dunque Sperate font voi foli qualche privi perchi cli fiero indurari? perché fiene preche gio preche, che ve n'elemit perche de l'ori percevi? An 60 mic sur l'ori perché fiene procevir? An 60 mic sur l'ori perchè dieno procevir. L'ori perchè dieno processi de l'ori perchè dieno processi dell'ori perchè dieno processi

# Е

### Nel Martedi dopo la prima Domenica.

Cum intraffet lefus lerofolymam , commota eft universa Civitas dicens -Quis eft bic? Et ingressus Jesus in Templum Dei , ejecit . omnes vendentes, & ementes in Templo.

Matth. 21. 10.

rava una turba immenfa di flupide Deità, liftei fotle già adorata la Moica animale Dei naicenti nell'Orto. Ballava la pigliare talento, mentr'elli, aveyano un Dio, che in mano la marra per generarli . Perchè ogni qualunque volta delle los noja , se lo poporro il qual colà germogliaffe, era un tevano tofto feacciar d'attorno, con un nuovo Nume, ogni cipolla era una nuova agitar di ventaglio, con uno fcuoter di ma-Deità. Fottunati quivi erano gli animali, no, col trat d'un foffio. E però Quam vitole, e i Bacherozzoli. E qual più iozzo è, non è, Peccatori, Dio qual credete. animale dello Scarafaggio ? E pure questo Egli vostro mai grado può molto più di era il Dio caro agli abitatori dell'antica quel che voi non vorreite. E peròxifpor-Sione. Qual più inetto della Testuggine? tarlo conviene, convien temerlo. E non E pure questa adoravano i Trogloditi , vedete com egli questa mateina diportasi Qual più stordito del Bue? E pure questo nel Vangelo: Sono curioti i popoli di sa adoravano quei di Eliopoli . Qual più fe pere , chi egli fi fia . Quis eft. bic? Ed egli tido della Capra? Epure questo adorava- che faz Se ne va tosto ievero ad armaria no quei di Mende. Edonde, donde tanta destra, sgrida, sferza, riempie ciascun d' creaturelle si vili, si deformi, st ltoma- rò voi per fottrarvidal fuo gran braccio? shevoli; ma genuficali incensavano sugli dove viasconderere intelici, dove n'andraaltari fin que putridi animaluzzi, che poi te, fi ch'egli non vi raggiunga? Meglio fa-camminando schiacciavano sotto i piè ? rà, che abbracciate anzi il consiglio, ch' noscere pur nel Mondo alcun Dio, amaya- ogni peccatore, mentre (chi l credereb-

On sò d'onde sia nato, Udi- no meglio di soggettarsi ad un Dio vile, ma tori, che tutto il Mondone' debole, che ad un nobile, ma potente, fecoli sventurati de' suoi de- Troppo odiosa è la potenza divina agli liri amasse comunemente di scellerati . Però sia pur persoro Dio chi si adorar Dii, più toflo vili e vuole, purché sa flupido al senso, purche codardi, che nobili e gene inabile alla vendetta, quale appusto il fole ross. Andate pur col pensiero pellegrinarie le Maccione se los sognò. Fasiculos al mio do pe' vari popoli della Gentilità defolata, penfiero il giudizio di Toodoreto, il qua-voi (corgerete, che ciascuno a gara ado-le per una tal cagione affennò, che tra Fifaffi immobili, tronchi muti, metalli for-di Anzi là nell' Egitto fingolarmente uon di aramaco el fieble. Si penfavapo i mo-trovavafi Villamello, che non avesse i fuoi feri di potere impunemente percarda loto con reviewes quest crano guamman 100, con crate o un torino. E però Quam vie più fortunati tra gli animali i più fordidi ;
examinati de la contra dell' Aquille, e de
la contra più facilimente dell' Aquille, e de
la contra più facilimente dell' Aquille, e de
la contra più facilimente dell' appliativersur. Na firecceta pur origi malcontra più facilimente dell' appliativersur. Na firecceta pur origi malla contra più facilimente dell' appliativersur. Na firecceta pur origi malla contra più facilimente dell' appliativersur. Boltizia, Uditori? Non fappiam noi per orrore, e fi fa far molto bene portar ripetaltro, quanto fia grande l'alerez za degli toda quei cle ardifeono far oltraggio, non uomini? E come dunque non fi vego-dito alla sua regiona, ma fino alle matra gnavano d'inchinatan ad una marmaglia di medefine del fuo Tempio. Chefarete per gnavano d'inchinatan ad una marmaglia di

danza, che in cambio di deliftere final- lò un'efercito di Perliani, condotti dal Re

m.

be? ) mentre non teme di arrivare infino a mente da' fuoi ftrapazzi, voi continuamenpigliarfela contro Dio . Contra Omniporen- te gli accumuliate? pagnation terminimiel, ma del Santo Penchè poco rilieva, che voi me lo 16-15.13. Giobbe) tenra Omniperantem rebaratu af e confeillate di bocca voltra. A per me con eccello di falto non epiticable, se-fictio, a confiderar drittamente, prefio

sendie adversus cum eretto collo. 11.

mane dal veder Cristo con un sol flagellet- essere l'abbondanza di molti beni esteriori ; to di funi in mano, scompigliar turbe, ro-versciar banchi, mettere in suga animali, maraviglia. Il danaro è quello, a cui sie colmar tutto il Tempio di confusione , nalmente tutte l'altre cose ubbidiscono, la quale col fusfidio di minor mezzi può e però voi ricchi, i quali per lunga induconfeguire felicemente il fino fine. Per ca- zione ciò conoscete: Di chi ho io bisocontegume rencemente i non me, re co consucer: Di elli filo i di oli gione d'efemplo, si i ovi dicelli, che l'amigione d'efemplo, si i ovi dicelli, che l'amigione d'efemplo, si ovi dicelli, che l'amigione d'efemplo, si ovi profito mai difiorrea
mofo Sanfone con im folo manegiare di
moto di quanto io voglio: Era benta
pieca potea tenere indierro un'efercito di
modo mio quel Notajo, s'i ovorrò vinceFiliflei, certo flimerefle, voi grande la fusi re quella lite: fari bene a modo mio quella potenza. Mas' io vi diceffi, ch' egli potea Giovane, s' io mi vorro sfogar quei capricciò fare con una foada, non la stimereste ci; farà bene a modo mio quello Seherro. ancora maggiore? E quanto maggiore an-cor voi la filmerefle, s'io vi diceffi, ch' e così audaci la prendete contro a Dio stefegli potea far l'istesso con una mazza? Che so, quasi che nulla di male temer possiate, lepoi tanto vi dirò, ch'egli fece comuna mentre avete abbondanza di quel danaro, mascella digiumento incadaverito, allora a cui servono tutti i beni. Substantia diviche Urincirete ut quanti chianni potretta ava zaidate ricernadasi sum. Sia non Vac-mo. Erra chi filma quelli potenti perchia con certa ciundo ogni altro subbidite ali gli vede manda' innani ali lo perchia, no hobbidita al danno voffro colui, che è quando cicono, molte migliaja di civalli, padron del voffro danno? Riponderemi cdi fanti, di picchieri, e di archiboligiri, upoco. Qualto Dio voglia gettavi a Anzi questo è tutto segno di debolezza, terra un tal muro, quantunque altissimo, Potenza faria la loro, se conuna mascella credete voi, che facciano a lui bisogno di in mano, come Sanfone, poteffero uscire colubrine? Voi per lo più solete avere i incontro agli eferciti de' nimici , e farne vostri beni in poderi, ed in seminati, e ffrage, e porgli in fuga, e mettergli in iscom- però, come dicesi, allo scoperto. Ora piglio. Perche quanto una potenza con ditemi: per privarvi di questi ha egli per minori ifromenti ottiene maggiori effetti, avventura necessità di rinovare i prodigii tanto le conviene aver più di proprio valore. Or questa potenza appunto è quel- gna, quando vi piovve pietre; o il secolo la, che mirabilmente riluce nel nostro Dio, presente in Buda, quando havvi piovuto E però San Giovanni Grifoltomo giudicò, piombo? Anzi udite con quanto poco egli E pero sai curvam ortinomos guardo; pontare, vine amic con quanto poco gai de qui del confece e acerdo a lete a de Achbo, chi è quano dire con e con la fine de la fi Superhiam Egypetorum non de Leoniene, & squadra, ch' ei mandi di Vermicciuoli, di Drifts, fed de Reniz demuite, & Mufeis. Bruchi, di Cavallette, non bassa ad im-Supposto questo: Letevi pur tutti innanzi, poverirvi? E. che gloriose fazioni non ho o voi Criffiani, e ditemi un poto da quali egli condotte a sine consi deboluzze mascapi in voi nasce quell' alterezza, con cui nade? Non fol con queste egli fugò i Catalvoltà solete essendete Dio? donde av- nanci dalle loro terre, per metterne in pos-viene tant' animo, tant' ardire, tanta bal- sesso gl' Israeliti; ma e con queste debel-

ndis adversus eum erello collo. mi accorgo, che quel che vi rende più E a dire il vero, chi non inorridisce sta-baldanzosi al peccare, comunemente suo! tutta la Cletà di spavento ? Quella potenza Prennia chediuni omnia. Così per prova un Escluso.;9. con ragione sistima maggior d'ogni altra, Salomon lasciò scritto nel suo Eeclesiaste; voi ne formerete un concetto così fublime, sis urbs fortisudinis ejus, tale appunto è il Prov. che vi riderete di quanti chiamin potenza detto bellissimo de' Proverbi, & quasi mu. 15. & rs.

doro, qual carellia partoritono nella Me-dia minutiffine Paffere : al Sabellio qual riarumenti o di funi Menfar mummila libe ti. hillo di canta di carellia di ca

ma quanro fono pericolofe? La nave, a cui mai così flolti, che avefte ardiredi pigliar fono per forte raccomandate le voltre mer-ci, non ha ella forfe biogno, che Dio voi la pigliate con Dio? O flupidezza, o rilaffianche a lei piacevoli venti ? Sò, che cecità, o frenefia! Per questo, perchè pofdovrà egli durare una gran fatica, per man- fedete molto danaro, voi più vi confidate darla dirittamente, o a rompere in uno di offenderlo; ediovi dico, che per quefcoglio, o ad arenar nelle fecche, o a dar ne Corfari. Com dunque, o vol traffi-canti in particome dunque, o vol traffi-canti in particome dunque, o vol traffi-canti in particolare, avete ardire di offen-farelle foggetti ad un galligo di incno; ma dere tanto Dio appunto in quel tempo, effendo ricchi fiete capaci di un fupplizio di nel quale in mezzo all' Oceano sta ondeg- più, ch' è di diventare mendici.

ascosti, e le sue calme infedeli con cui fom-

mostri . tanti tifoni: e dove in sprisu ve- solamente di un bene, che abbraccia tutti .

hementi fa rompere Naves Tharfis? Pal- Chi è tra voi , che non fappia la fanità effamon avanti. S'egli comandi ad una minuta [cell fondameno d'ogni altro bene? Nos gecl.]s. 6. favilla, non fono avvampate fubito quelle of cenfus fabre cenfus faluit sesperit, dice cafe, da cui rifcotece pigioni? S' egli ordini ad lui allo comagiolo, non fono anmagnifiche, o bet giardini, o deliciofi pamorbate subito quelle mandre, da cui spre- lazzi, se confinati in un letto come il Re mete l'entrate? S' egli intimi ad una tenuif. Afa, voi non potete uscir mai fuori a gofima umidità, non fono infradiciati anche derne, nè più vi resta altro follievo, altro

Sapore forto di Nifibe; e con queste scac- la vostra abbondatiza ne tempi dell'altrui cionne un' altro di Franchi, accampati dal fame? Che se i vostri quattrini sieno rine Tib. 1-6.) Re Carlo imorno a Gironda; e non porrà chiufi ancora dentro le caffe , fien fotto fib. 18. egli con queffe difertare a voi quattro pal- mid deminato Diamandate un pocca Dio- ficuri di quello, che in quelto di diffime Rane: al Cromero quali rovine ca- contro , una inimicizia , una calunnia , gionarono nella Masovia leggerissimi Gril una lite, quanto presto basta a disperder li ! gontarios ficia santa a ggerman ficial se la Pinio qual difertamento recarono Eh che pur troppo ha ragion egal di dire nella Francia menomifime Mosche: al per boccade fino Profeta, che uno è tutto Sigonio qual fime generarono nell'Italiate- la ragione, fino tutto l'oro: Meum gli argen- Aggr. 19, muillimi Bruchi; e poi l'appirent dire; le lum, meum gli arunn, E voi ciò fappirento directione del prodo Dio con poco può rendervi miferabili. Ma beniffimo, fiere nondimeno si facili ad ol-

for se non consistono in tali foudi le vostre traggiarlo? Ditemi un poco. Se si trovasrendite, e però non temono, nè di ficcità, fe alcun Principe, il quale avelle fotto Gen. 17:14 nè d'inondazioni, nè di vermini, nè di fua chiave tutte le vostre ricchezze, confiere. E in che confiftono dunque? In forme venue ad aver Giuseppe già quelle cambli? ma quanto sono fallaci? In censi? degli Egiziani : sì che siappartenesse a lui ma quanto sono manchevoli? In banchi? di levarvele, a lui di lasciarvele, come a ma quanto fono infedeli ? In mercanzie ? lui più fosse in piacere; sareste voi giam-

giante così gran parte delle vostre fortune? Ma su, diamo ch' egli vi lasci tutto pos-se voi sapeste essere approdate già in por-se voi sapeste essere approdate già in por-se voi sapeste essere approdate già in porto, nèmen dovrefte lasciar però di teme- con quanto poco vi può privare se non di ze; perchè ancor' ivi, come notò Tertul- altro de' loro frutti? Certamente non fono liano, Dio fuole avere ed i fuoi vortici defiderabili le ricchezze per se medelime . come il Filosofo insegna, masol per que mergerle. Viseft & illa navigiis, chi non lo beni, che da effe derivano, quali fono, sa? cumlongea Caphareis faxis , nullis de gloria , amicizie , dignità , parentele , pugnata turbinibut , nullis quaffata decuma- conviti , giuochi , diletti . E tali beni nis, adulante flatu, labente curfu, latante non ha Dio tutti egualmente fu quella macomitagu, ingestino repense perculsu, cum to- no, in cui fu già da San Giovanni veduto an fecuritate defidunt. Che fara dunque aver fette Stelle , Stellas feprem, ch' & Apoctife quando voi le abbiate ancora nell'alto, quanto dire tutti que'fette Pianeti, che gli dove tiene affoldati Dio tanti turbini, tanti dispensano? Ma perchè lungo sarebbe fa-flutti, tante voragini, tanti scogli, tanti vellare di tutti distintamente, parliamo

fubito que' granai, fu cui sperate maggior sfogo, che cener consulte di Medici ? Tutto

Il fiutto de'beni umani non confifte nel p con mostrar loro le sveglie , i cavalletti le loto polledimento, ma nel loro ufo. E però l'istesso Ecclesiastico sentenziò, che Beelto. 14 Melsor oft pauper fanus, & foreis viribus, quam deves imbecillis, & flagellatus malitia. Perchè un Mendico , ma fano , almance gusta di quel poco, ch'egli ritruova; là dove un Ricco, ma infermo, nulla dilettafi di ouel molto, ch'egli ha, Poco rileverebbe dunque, che Dio vi latciaffe ed i voftri alberi carichi di favorofiffiane frutta, e le vestre vigne norste di dolcissime uve, e le voffre uccelliere ancor populate di delieatistime cacciagioni, se dall'altro canto vi alteraffe il palato in modo, che tali cibi più vi toffer nojofi, che dilettevoli. Vi ficchi egli un dolore acuto nel capo, e che vi giovano tutte le vostre lettere? Non eta letteratiffimo Augelo Poliziano? e pure futempo ch' egli ne traca si poco diletto, che andava dibattendo la fronte per le pareti, tanto erano moleste le trafitture . che fentiva dentro alle tempie. Vi fchiuda egli una cancrena stomachevole in mez-20 al petto. E che vi giova tutta la vostra potenza? Non era potentiffimo Erode Re e purfuson'anni, ch'egli nericevca si poco contento, che fu per aprirfi il feno con un coltello, fanto crano mordaci que' vermi, i quali gli fubbollivano dalle vifcere. Sò che vi gioverebbono molto que'letti sì spumacciati, quelle lettiere sì fplendide, que cortinaggi cosi pompofi. s'avvenisse a voi come al misero Mecenate, il quale per tre anni continui non potè lufingare il fonno ad avvicinarfi, nè pure per una notte, alle fue palpebre. Che più? Una fola febbretta bafta a rendere miscrabile il più fortunato Principe della terra: onde ebbe a dire vivamente Santo Agostino, che Quampis bumana gandia non fint gandia, tamen qualiacumque fine, aufere emnis sfis uns febricula. Ma dite a me; non è di tutti questi languori capace anche il vostro corpo? Siete giovani, vel concedo; siete prosperosi, ficte robusti . Ma che? forfe per privar voi di una fanità benchè atletica, deve Dio durar fatica affai grande? Non bafta un catarro? non bafta un'umoretto? non bafta un calcolo? E come dunque rifoettarlo si poco, quali che non l'appiate, che Sanitat in ponnisejus: e che però ad un Mal. 4.3. leggiere scuoter di ale la leva all'uno, e la reca all'altro: la ritoglie dall'altro e la rende all'une ? Dio immortale! Io veggo, che quel Giudice fi rende ognor formida-Quaref. del P. Segneri.

verghe, le manette, le funi, con cui gli può tormentare, E Dio non può giugnere a farli temer danoi con quell'apparato immento di morbi, che ci dimoftra del continuo schierato ne' corpi languidi, or de' nostri parenti , or de' nostri amici , torinentati da dolori intenfiffimi, chi di denti, chi di ttomaco, chi di reni, chi di podagra, chi di ulceri, chi di pietra? E pur neftun Giudice a qualunque reo da cormenti pareggiabili a questi. Se non altro i tormenti, che posiono dare i Giudici a' malfattori , hanno il termine preferitto già dalle leggi, di non molt ore: quelli che può Dio dare a voi; eccedono talvolta i confini ancora degli anni ; a fegno che per la loro disturnità riescono non di rado tanto infofitibili, che molti disperaramente hanno eletta anzi una morte violenta, che una vita si tormentofa. E così fecero un Tito Aristone, ed un Silio Italico, ingiustamente celebrati però da Plinio il più giovane; così un Pseusippo Filosofo che si uocite per non poter più tollerare la paralifia? cosi un Porzio Oratore, per non potet più reggere alla quartana; così un Timante Cleoneo, per non poter più foffetire la languidezza; così un Sefostre Rè, per non fi poter consolar della cecità ; e così più a' tempi nostrifece anche un Antonio Querno, famoso per vanto di giuochevole poefia, il quale per non poter più refiftere agl' inteffini tormenti delle viscere addolorate . forossi con le forfici il ventre di propia mano. Ditemi dunque. Se tante, e tanto varie, e tanto feroci fono le infermità, con le quali Dio si può subito vendicare delle officie, che a lui facciamo, non è fluoidezza grande la nostra, trattarlo con si poco rispetto, anzi con si petulante animofità? Io per mecredo, che alcuni si persuadano d'effere loro fabbricati di tempera così forte, che ci voglian'arme fatali per penetrarla; si che fien effi ficuri d'ogni pericolo, se Dio non torni a mandar' oranel Mondo quelle ortibili pestilenze, le quali a tempi di Filippo Rè delle Galliedominarono in Alemagna; quando rimale tutta quella provincia infettata da un toffico si mortale, che per orrore di esso gli uccelli abbandondavano sbalorditi i loro nidi , le fiere le caverne, le ferpi le buche, e gli uomini nello fpazio di ventiquatti ore ftillavano dileguata da pori aperti in un fudore puzzolente la vita. En non ci vuol tanto Uditoti, non ci vuol tanto. Sarefte bile a'malfattori, e con che ? folamente voi per avventura più forti di quel famolo

Coloffo di Babilonia ? E pure; a diroccarlo, a diffruggerlo, che bafto ? Solo un piccolo faffolino. Io non vorrei or altro da Dio, fe non ch' egli rendesse in questo momento, diafano, e trasparente, come cristallo, il corpo di ognun di noi, si che poteflimo i un'occhiata diftinguere efattamente le tante centinaja di offa, di muicoli, dinervi, di vene, difibre; di arterie, di cartilagini che il compongono: chi di voi non s' innorridirebbe in vedere quanto fia facile lo (concertamento di un opera si minura? Sò che al presente vi vica voglia di ridere, quando à sentite à leggete di un certo Pazzo, il quale perfuafofi di effere diventato di vetro, fi giacque per più anni Refo ed immobile fopra d'agiatiffine pin-me, gridando fin da lungi a quanti vedea, che per pieta, fe nol volcano spezzare, non lo toccassero. Ed io più tosto piango in riflettere, come noi, effendo di fatto fragili più del vetro, ci crediamo effer fodi a pari del bronzo. Saggiamente offervato fu da Santo Agostino in molti de suoi discorfi, 'che il vetro, benchè di natura fua fragiliffimo, quanto ficustodisce, altrettanto dura: Tanta fragiliras cuftodica duras per facula. La dove all'uomo, per molto ch'egli, ò fi rifparmi, ò figuardi, convien perire. E chi non isbalordifce ,

quand'ode raccontare, che un Baldo, l'

oracolo delle Leghi, mentre accarezzava un suo piccolo Cagnolino da lui tenuto sovente in feno per vezzo, nel voler dargli un bicio, nè riportò contr'ogni legge di ragione un tal morfo, che benchè uscito da cienti così minuti, fu sufficientiffimo a farlo morir di rabbia? Oh quanto fei temeraria Superbia mmana, mentre si facilmenre la pigli contra quel Dio, che ad ogni momento può diffruggerticon si potob It. It. CO! Quid timet centra Deum (piritus enus? dirò con Giolibe. E non fai tu, che con una fola spina di pesce, egli potè faciliffimamente levar la vita a un Tarquinio, Rè de' Romani? Che con un pelo bevino nel lattela potè levare ad un Fabio? Che con un'acino minuto di uva la potè levare ad un' Anacreonte? Che con un moscino ingojato.coll'acqua, la potè; levare adjun' Adriano Quarto, fommo Pont: fice ? E finalmente che con una puntura leggieriffina d'ago la potè torre ad una gran Principella, qual'era Lucia, figliuola di Marco Aurelio? E tunontemi, e tu non tremi, e tu non rifpetti, infenfata, chi tanto pio? Er Deum ( tono parole viviffane di Danicle in quetto propolito) Es Deum qui habes fia-

sum enum in manu fua , non elerificali? Mi rimembra aver letto, che un certo Barbaro, il cui nome era Munatama, fu falíamente accufato presso di Vatco Nugnez. uno do conquittatori delle Indie, come reo di un grave delitto di lesa Macsta. Arringò il metchino più acconciamente ch' egli potè a fuo favore, ma fenza prò i onde alla fin, quali in atto di perorare, figittò a piè di quell' inclito Capitano, e postagli conbel modo fu l'elfe della fpada la man tremante, epilogo tutte le propie discolpe in queste parole; E potete voi sospettare, ch' a me cadelle mainel penfiero di offendervi, mentre portate al fianco un'arina sì forte, che con un fol fendente divideper mezzo un' uomo? Così ammaestrato nella feuola della Natura argoinentò per sè il Barbaro a maraviglia; non parendo moralmente possibile, che un tal'uomo, il quale ad ufanza di que pacfi ne andava ignulo, ne folea eingere fuor che scimitarre di legno, se la pigliasse contro uno, che andava armato, e sapeamaneggiare spade di acciajo. Ah Criftiani miei cari, venite quà, tispondere. E può dunque a voi mai cadere in pentiero di pigliarvela contra Dio, quali che non yegghiate la differenza, ch'e tra voi, venniciuoli viliffimi dellaterra, e lui Signore affoluto dell'Univerfo? Altroche una (pada di acciaio tien' celi a'fianchi. Quanti fono fulmini nelle nuvole, quante fiere ne boichi, quanti veleni nell'erbe, quanti gorgi nell' acque quante vampe nel tuoco, quante voragini nella terra, tutte fon' armi, con le quali egli può fiaccare la nostra alterezza, evoi nol temete? Avete voi forfe feudo, con cui porer ricoprirvi da sì grand'armi? Che fe quand'egli co nandi folo ad un catarro, ad una febbretta, a una cancrena, a una goccia, voi fiete morti; che farebbe quand' egli deffe di mano a tuoni ed afulmini. a turbini ed a tremuoti? Nonpotra fiaccare con armi si podernie l'orgoglio ad un fecciolo omicciatolo quel gran Die, che se tocca i monti, eccogli inceneriti; te rimprovera il mare, eccolo arido; fe fgrida il Sole, eccolo fpento; fe abbando- 70b 4. 20 na la terra, eccola annichilata? G come bene sta scritto la presso Giobbe: Vidi ess qui operantur insquitatem! fante Des perasffe! Avete offervato? Non dice fulgurante, non dice fulminante, no: dice lob 25. 13. fante: perché se Dio vuole ci può tutti a un' ora diffruggere con un foffio : Spirien labiarum fuorum interficiet impium. Epur v'è di più: perchè non folo egli è

padron di torel la vita con quel semplicissi- cata. E però , guarda che ardissimo di simo siato, c' ha sule la labbra spirira tabia- peccare. Ma poli li perinara ci ha scoslo sum sirum, chi è quando dire con somma il timor d'attorno: perocchè tentanno al

facilità; ma è padrone parimente di torli- fin di commettere qualche percato, nè peci nelle congiuneure più importune, e nel- rò cominciammo a provare alenna fei gue più con mandarla appunto in quell'ora, in e pure viviamo : abbiam poderi, e ci de A cui più si bramerebbe la vita: Multo en'in fruttano; abbiam figlinoli , e ci crescocap, vielensier mors eft, qua tune mori effert, cum no ; abbiamo amici, e ci ftinano ; e ie jucundius eft vivere , in exultatione , in ho- abbiam de' nemici , ancor ci rispettano . nere, in requie, in voluptate. Or come Come dunque volete voi a che temiamo adunque ardite tanto di offenderlo, o voi quella potenza, che s'è tremenda per algiovani licenziofe, per espugnar quella ca- tri, non è per noi ? Non è per voi ? Vilipothità : o voi avidi trafficanti , per accumular fo mio Dio! Udite tanta arroganza , e quel danaro; o voi ambiziofi politici, per a fopportare? Ecco quà i frutti della vo- 16. 16. confeguire quel carico; o voi padri incon- stra lunga pazienza. Indulfisti Domine, infiderati, per iffabilire que parentadi, men- dullifti; ma che n'avete cavato ? numtre nel meglio di cotesti vostri disegni, con quid glerificarus es ? Tutto il contrario un fol filo, che tronchi, egli può recider- bifogna pur, che ancor io ve lo dica con vi così lunghe orditure? Chi può mai di- Ifaia) tutto il contrario : Elongalfi omnes re , quanto avea già faticato quel Sena- terminos torra . E dove fono dunque que tore Romano, chiamato Bibolo, per ar- fullmini, che perdete fenza profito, or far rivare alla vanità di un triorito? O quante e Torri infeniate, or fu Tempi facri amorti egli avea da Roma rectare a popoli Contro degli Empi convien, che gli rif- foreflieri! quante fu le penne di avvelena parmiate. Altrimenti, perchè comandate re faerte i quante fu le punte di acutifime la noi vostri Predicatori, che amunziam la fipade l'Ma ecco appunto nel colmo del protenza del vostro bracciór, se poi son di fuoi contenti seppe Dio trovar modo di fu-l'adoperate è e però di fate restare quante nestarglieli . Egli costo forse molto? Ba- noi framo (vergognati, e bugiardi . Ben'or Rò compare alla Morrec che la appossassi comparifica a que vostri Profesi antichi, z l'ingresso del Campidoglio; e non già ar- que Gioni, a quel Geremii, se si mostria vano mara discimitarre e di frecce, di balifte e così ritrofi ad imprendere un tal' ufficio di catapulte; ma con un' embrice solo di per non divenire la favola delle genti . tetto in mano. Crederefte? Un' embrice, Ecco io mi penfava di aver quella mattithe all'entrare di Bibolo in Campidoglio na ingenerato ne cuori de peccatori qualgli cadde in cappo, l'uceile ful Carrostesso che gran timore di voi; e quanto mi acdel suo trionfo, e convertirgli ad un tratto corgo, ne andranno a casa più baldanzos nerale. Che vuol dir dunque, o Peccato co me, che vaneggio contro il Dio, il ri, che Dio con si gran potenza vi da si quale inogni disposizione è si savio, est poco timore, che non folovoi non dubi- regolato? Sir, Peccatori, venite dunque, tate d'offenderlo, ma talor anche arriva ch' io voglio abbondamemente conceder-te a pavoneggiarvene a par di quelli, di vi quanto dite. Dio non vi ha gaftigati fin' cui fi dice piesso Giobbe, che Audenser ora, più tosto vi ha prosperati, non è co-pressure Denne 10, a dirvi la veria. si 20 r si benissimo; che n' interite voi ho voluto pensare un poco, qual' in voi dunque? Dunque lo dovrete mento temere no volute petiale in perce, qua in via quamper pamque notarrota incorrentamento protefic effer lacagione di cotal ficurezza; per l'avvenire Nego, nego anzi io n'in-ma (chiettifinamente ve lo contifio ) [crifco, che per quello medefino dovete quanto pui mi finoca a pendrari, tanto per l'avveniretemelo più. Sentite, ch'io meno la sòttovare. O Padre (mi rispon ve lo voglio provare, non con probabiliderà taluno degli Empii) non vi ffancate. ta, ma con evidenza, ecosì levarvi di er-che ve la diremo noi fubito. Aucora noi rore. Il non avervi Dio gaftigati fin' ora, da principio affai temevamo quella poten- come meritafte peccando, non può occana, che voi stamane ci avere tanto incul- dere se non da due soli capi, o dall'ha-

vervi lui perdonato il gastigo, ovvero dall' aridam inchriavie, sie ira Domini genera. averlo differito. Altra di quelle due cole qua non exquisierune illum , baredienbit . Ma non fi può dire, almeno da un Criftiano. quando poi verra questa piena a scaricarsi Fingiamo dunque ch' egli abbiavi perdo- con impeto così orrendo fopra de' peccanato: Però voi doveto ora maggiorinente tori? Volete ch'in vel ridica? Or fu flatemerlo; perocchè quanto più vi ha per- te attenti . Benchè meglio farà che noi donato per lo paffato, tanto meno è pro-babile, che fia per perdonarvi nell' avveni-tutto a me preme di non tediarvi con la re. Enon sapete voi bene, che la pazien- soverchia lunghezza ) e poi vel dirò : za lungamente abusata divien surore? E' ma con questo patto, che restiate tutti pr. 11. 8. Dio clemente, ma egli è parimente giusto; ad usir la seconda parte, che sorse vi Dulcis, & rellus Dominus : Adunque ora farit cara.

toccherà alla giustizia far le sue parti, se la clemenza ha fin' ora fatte le fue. Quale enim of , us Deus pracepta conflicuas non exe-

cipe faria quello, il quale non puniffe giamelemente; così rilass rla sempre, saria de-

- RE 18, 13 flagellum inundans , se savia stato an latro a tutti notissino. Quando la prima cor formidabile apurte a parte ? Vi par pe- mattina i Gericumini assediati viddero dalle aggiugnere sempre più di move onde a ro appresso, che a tanto strepito non segui, quella gran piena, di cui parlo l' Ecclessa-alcun' effetto, dovettero ripigliare tin poco.

Ecclipias flico, quando diffe: Quemodo caracty/mus di fiato. La feconda mattina poi, quando

### SECONDA PARTE.

usar le parole di Tertulliano, E qual Prinpigliar dell' Empio vendetta , quanto più anai , perdonaffe fempre ? Il gaffigo è l'eu- tarda , tanto più fpaventofa . Dipende Rode principal di tutte le leggi, è l'efattor ciò dall'ordinazione fegreta di quei giudidell'offequio, è'I tutore della innocenza, cii, che il Padre tiene riferbati a sè folo, è la base del Principato; est come il rilassa- Qua Parer pessit in sua perefine; che però Ad, 1, 70 se molre volte la pena, è pietà di cuore gli Antichi stessi dicevano, che gli Dei portavano fempre i piè calzati di lana : Dis Pareriobolezza di animo effeminato . Adunque l'anees pedes habene, perche ti caminan si 81. 609. quanto più Dio vi perdonò per addietro, piano fopra la testa, che tu per quanto ci tanto men'egli vi perdonera per innanzi, attenda, non te n'avvedi. Contuttociò fe Ma fe Dio non vi ha condonato il gaftigo dal paffato può argomentatfi il futuro (conconforme è più verifimile, ma più tofto forme al celebre detto di San Girolamo: ve l'ha differito, perche il paghiote di poi, De prateriti futura nofeuntur; ) penfo, che o fia nella vita presente, o nella futura; si possa assegnare se non di certo, almeno adunque il non aver lui fatte fin' ora le probabilmente l'ora precifa; e per faper file vendette, non folo non dovrebbe dar- qual debba effere, ffate a udire. Credo, ch' vi occasione di maggiori animo, mi di ognun di voi di leggicri ricorderassi della anaggiore spavento; perchè quelto è se- mamera ammirabile, con la quale la Citta gno, che le vorrà far tutte infieme. E qua. di Gerico fu espugnata da foldati di Giole farà adunque la piena del fuo furore, fe fuè. Aveva quefti dato lor ordine, che Estata alunque la piena atel informore, le jue. Avera quent usco sor ortune, cine arbebono ilate alli le fillile? Quan ovalla per atten matture portare information di presidenti della portaro informationi della portare informationi della presidenti della presid poco distinte i Quanto futiofa tempesta un'ako strepitare di trombe. Così fuesemnovono tra lor collegni que leggeriffini guito, ed appunto il fettimo giorno al fuoventi, che potem poco divisi! Adunque i od diquelle trombe cadder lemura, e si con-quanto fara privento di l'ira Divina, tutta quisto la Città. Osa lafeiaremi ponderate unitivinente raccolta su vostri capi, quassi un poco a unio modo questo successo per rò, che 'l non aver Dio fin qui escreitato il mura quell'ordinanza, e udirono quelle fio braccio fopra di voi, debbi fivvi si trombe, quanto fpavento doveturo com-baldamenti. Anzi quello iffetto doverris-tope temero i fempre più unuli, più pamofi, pentiare, che gil già foldero peripartifi le più palpitanti. Altrimenti sappiate per, truppe, gia gia per falire all'affalto, gia già che percando, non farete altro, se non per comparire su le difese, Ma quando vide-

fcorfero avvenire ancora l'ifteffo, come la 1 miei cari ? quando verrà la rovina foora deprima, dorette illort imore nvolgefi in gill Empi. Sapete quando vquari ella ven-maraviglia, quafi che niuno di loro capir ne già fopra i Gericuntini, chi è quanto di-fapeffe a qual fine tamo fracallo fenza al-cun prò. La terra la maraviglia dovette al-feramo: Subilia, 4mm mm [pram., vonte th. po. 1] dimostrato terminarsi tutto l'assalto in un quand ess, più spensierati di Dio, o non van strepito. Ma la quarta mattina poi, e credono alle sue minacce, osi best no del la quinta, e la festa, quando gli affediati suo potere, e petò riposano più contenti avean preso già maggior animo, pensate nel vizio. Ecco perè i Sacerdoti animoli, voi, qualrita, quali beff. ggiamenti, quai che con la tromba della divina parola fi fischi, quali chanori dovean rendere dalle mettono ad affediare questa ostinara for-mura. So che si (dovean dire probabil-tezza del cuor umano. Suonano, mipacciamente) che queste loro trombette fan bel no, annunziano d'ogni intorno l'esterminio fentire. Guardate nuove stratagemme da vicino, conforme agli ordini, che ad ogni ne, ma per forza di fuono. Sonate pure al- fes; que fi ruba exalta nocem tuam , & annumlegramente fonate ; che al voltro fuono cia populo mee fcelera corum, & domui Jacob noi frattanto faremo le nostre danze . E peccara corum. Gli Empi, la prima volta che vi pensate? di poterci sbalordir con lo strepito, già che non potete abbatterci col valore? Non fiamo noi di que balordi mettono in arme con l'orazioni, e subito si accellacei, che fi fanno dall' alto cadere a accingono alla difefa co' Sagramenti, quali forza di sconcertati fragori. Se avete cuo-gia già fia per cader la rovina su loro capi, senel petto, ponetegin le trombe di boc-La tovina non viene. Ad essi sentendo la ea, pigliate le spade in mano, eallora vi seconda volta i Predicatori strepitare allo erederemo. Così dovevano congrande infulto gridare dalle muraglie in tutti que' giorni . Ma se giammai dovett essere , o minore il timore, o maggiore il rifo, fu, s'io ni schiamazzi, ch'ogni di fanno? La terza non erro . la martina del fettimo , nel quale volta cambiano la meraviglia in derifo , inerano preceduti a favore degli affediati di il derifo in dispregio, il dispregio in baltanti argomenti di ficurtà, e di baldanza, danza, la baldanza in b fiaggiamenti, e Ed ecco quella mattina appunto fisccede l' apertamentenelle loro combriccole, e ne universale rovina delle muraglie; septimo lora casini ne discorrono fra diloro: Au-tircuiru, clangeneibus subis, muri illicè con disuns fermones eucs Domini, per usare la forpettara. Si rittovavano gli sfortunati coli to a quello, che ha di tto il gelante Predicarifo fopra le labbra quando ad un tratto tore : Avete fensito, esti dicono, come ha farilo lopra le labbrà quanou ao un trato j orre: a vette intituto eu sucono, comena pa-vegono cade il cortine, precipitare i puto forne rela fias tramba? E che penta torrioni, arrendefi i baloardi, e fra 'tante, cofforo : M' biggoritre ( od dibattefi, e rovine involti anoro effi, e per configuen-ci partiare () andare da da lor fede. lo te lentifi, chi ferire, chi inembrae, chi quamo a me è anno tempo, che fentogli infrangere, doverter tutti d'un Olda con. lemper tir. Pi fille fininciare, femper riore. corde affordir l'aria, e spaventar le stelle : care le stelle note, e veggo al fice, che poi Prattanto gl'Ifraeliti , ciascuno da quella si termina il tutto in uno shucchevolissimo morti, calarono le picche, strinfer le spade, tanta mendicità? Mi par : che noi siamo si divisero per le vie, s'inoltrarono nelle molto più g assi, e molto più giulivi di alcafe, e spargendo per tutto sangue, per tri, che dan loro fede. Sich miseri? si?

Quaref. del P. Segueri.

VII.

quanto degenerare in derifo, sì come a constisso corum; effendo ben ragionevole, quelli, cui già la replicata sperienza avea che i malvagi allora appunto sian colti. prendere le Città , non per via di macchi. Predicatore Dio dà ,dicendo: Clama, ne cef- 16. 4 1 che truovanti a queste prediche, cominciano a concepire molto terrore; e fubito fi fteffo modo, cambiano il timore in maraviglia, e cominciano a dire dentro di sè: Che pretendono mai costoro con tanti varuerunt. Or immaginatevi, se dovette riu-scire tanto più orrida, quanto meno al vertunt illus: perchè sacendo il contrapunprince, in cui si trovava, faltarono brava-festi al la breccia, e prifando fopra i ci del ci micro prima feppelliti che si è venata; dove tante malarite è dove tutto firage, per tutto morte, virecatono a un tratto l'eltremo delolamento.
Ora romiamo adello all'intento noftro.
In quello punto in cui la voltra incredulità
In quello punto in cui la voltra incredulità Che volevate voi sapere da me, Signori è giunta al sommo, in questo vedrete,

che fignificava quel fuono, che annunzia- da quelle mani fin'allora avvezzate a 4. 8.5. vapo quelle trombe. Col rifo in bocca tanti trionfi. Jezabella Signora d'Ifraele 10wi corrà l'ira celefte, e voi fcorgendo tur- quando fcorte adempita quella minaccia ga a un tempo venire sopra di voi rovina a lei si tremenda di essere divorata da sì irreparabile: ahime, griderete, ahimè Cani Allor che scosso ancor'ella il tiche fiamo perduti; ecco fangue, ecco mor dal cuore, lo almeno foppreffolo, firage, eccoeccidi, eccodefolazione, ec- fiava affacciata con fuperbiffima pompa co incendi, ecco pestilenze, eccomorte: da suoi balconi, sperando di assicurarsi e' fra tali grida, attoniti, e sbalorditi , con move nozze nell'iniquo possesso del fii lirete la vita 'prima dannati, per così Principato. E così andate voi discorrendi e, che spenti. Non mel credete? Pre- do per ciascuno di que malvagi, su le fto, presto, pigliate in mano le Divine Scri, ture, e confiderate. Baldaffar Signor de Caldei, quando vide apparire co, quand effi, o più spenserati non l' su le pareti quella mano a lui si fatale, aspettavano, o sene bessavano ancora più che di unziogli la morte? Allor ch'egli baldanzofi. E perche non faremo l'iffefmeno te, mendone, sedeva ad unsplendis. sa fine anche noi, se noi parteciperemo Infulto in que vafi, rubbari già felice- lo: Cum dixerine, pax o fecuriene, pax

mentedal Te upio. Nabuccodonoforre Si- quanto al prefente, securiose, quando al pas 4.16 gnore di Bab ilonia, quando udi dall'alto futuro: sune repensima sis supervenies inintonarfi quella' voce a lui sì funesta, che serieus. condannollo ali e selve: Allor ch'egli me- Stabil no temendono, paffeggiava tra lofinghe- non è Dio stupido, quale amayan gli voli turbe di adui atori, esaggerando con Antichi; e che però convien pur troppo Machab fasto quella prosper trà , che avea goduta temere la sna potenza , mentre con un magnificamente nel vizio. Antioco Si- folo flagelletto di funi in mano, ch'è gnor della Soria quando fu percosso dal quanto dire, con piccolissime armi, può Cielo con quella infernata, a lui sì infof- far di noi ogni soaventosa vendetta. Che fribile, che il conduste a disperazione? se non l'ha fatta fin'ora, non però dee Allor ch'egli meno temendone, monto diminuirii il timore, ma deve accrefere con intollerabile orgolio fo, ra il fuo coc. fi. Perchè, ò fu perdon del gaftigo; e chio, minacciando a Gero olima pure noi fappiamo, che dopo lungo perdon quell'esterminio, che avea fin' lora pro- diviene la severità più implacabile: ò fia Res. 19. speramente recato all' altre Città. Sena- dilazione; ed è manifesto, che dopo luncherib Signor degli Affiri, quando rice- go indugiare, succede la vendetta più cucuo osginor degli cucili contra, a lui si grave. Anzi fe mai maggiormente temer ferale, che annientogli l'efercito? Alior ch'egli meno temendone, beffofi con deflo, in cui la continuata professità, ò arditiffima tracotanza della potenza Di- non fa penfarci al galtigo, o fa disprezyina, scome non abile a campar Ifraelle Larcelo.

cui telte fi scaricò turta insieme l'ira del Ciclo, ritroverete, che appunto si scarifima men. (a di Concubine, bevendo per la stessa colpa? Sì, sì, ripiglia l'Aposto-Thes. 1540

Stabilifcasi dunque, che il nostro Dio



### R E D

### TIMA.

### Nel Mercoledì dopo la prima Domenica.

Cum spiritus immundus exierit ab homine, ambulat per loca aridas quarens requiem, & non invenit, Matth. 12, 41.



bofchi, è tra le verdure de parti , non re caliero loro alcun nocumento , ne fi fleri dea la loro induttria più oftre, che apre-lettifismi, e com è giammai posifisile tanto curare, di non venire, ò strangolati dagli ingamo! Non prezzar l'anima propria! Orfir, ò sbrattit da Cignali, ò morficati Non prezzar l'anima propria! Parismo dalle Vipere, ò punti dagli scorpioni. Ora [chiaro, non aver più follecitudine alcuna noi ci ridiamo del poco cuore che avevano in ciò che ci spetta, se non altro, a suggir quegli Antichi; e affai più innanzi ab- dalla dannazione! Deh lalciatech'io quebiamo stefa l'audacia de nostri voti, ed sta volta mi ssoghi un poco indeplorare aguzzato il valore de nostri ingegni. Vo- una sì stravagante trascuratezza, e voi gliamo or noi, che queste Fiere medesime comparitemi, perche se starete attenti, dianzi dette, non solamente non ci sieno ancor'a voi sembrar dovrà luttuosa. d'offefa, ma che ancor ei ridondino a gio-vamento. Però abbiamo animofamente questa poca follecitudine di falvarsi, pur' d'offefa, ma che ancor ci ridondino a gio-Imparato, e ad armarci delle loro pelli, e ora detta ( non accade, ò Signori miei, a nutrirci delle lor carni, e a valerci delle lo- che ci lulinghiamo ) è manifestissimo: ro offa, e infino afanarci co' loro veleni, Si da, fi da. Un contraffegno affai spedito da noi cambiati mirabilmente in antidoti . a discernere , se ci prema alcuna facenda , si A segno tale, che se ben si considera, molto e primieramente a mio credere ragionarpiù fon'oggi quegli uomini, a cui dalle ne, difcorrerne, dimanderne, ricercare in coloro, a' quali vientolta. Or così appnn- il quale, ito a cercar di Labano in terra to conversia che facessimo co'l Demonio, Fiera fenza dubbiola peffima, c'abbia il fcerlo, minutamente ne interroga que' oggimai di guardarci da esso, di resistergli, Giuseppe, il quale, ito a cercar de frateldi ribatterlo, di fugarlo: dobbiam da effo li per vie folinghe, avea follecitudine di cayare anche utilità . Ma qual'utilità , mi crovarli , annofamente ne chiede da que' dîrere, può da lui trafi? Grandifima fe viandami da cui (pera udime novelle, vogliamo : e quelta fa, che impariam da E Sade il quale non altro al fime efeca ri. 1.Reg. >- effoa prezza l'anima noftra. Egli, per telli- cercar, che alcun' Afine, fimarite al vecmonianza di Crifto, n'è si gelofo, che chio suo Padre; contattociò, perchè anquando tolta a sè veggala dalle mani, non cor egli n'è veramente follecito, che non da pace, ma entro ansiolo, ma tutto an- fa? che non tollera? che non tenta? Crena pace, ma unto minuto i ma trota i la reconstrucción derefe? Non folo egli però gira monta, i immandas existis ab bunine, abula per le attravería piani, ed indefello ne forre carida, guarras requiem. O mon invorni; per vari borghi, ma non dubita in oltre ed anoi non da niuna pera che la racquilli; d'andare, a chiedre [gualche, favorevole

U già tempo in cui gli nomi- a farci fuoi. Egli ci aggira con fallacie ni riputavano di aver fatta com Eva; egli ci affalca contraversie, co-una gran prodezza, qual'or me Giobbe; egli ci affalcina contraversie, co-essi giungessero ad ottenere come Giuda; egli, come osò con Cristo, che tante Fiere, le quali al- ci tenta con rie lufinghe, ci fegue, ci affebergano, ò tra gli orrori de' conda, ei applaude, ci offerisce magnifiche

Fiere vien confervata la vita, che non fono effa chi vaglia ad indirizzarci. Giacobbe, Gen. 19.5. ftraniera, ha vera follecitudine di cono-Mondo : Fera peffima . Non ci dec baffare Paffori , da cui crede averne contezza . Gen 17.16.

Mirate un poco quanto studio egli adoperi oracolo intorno ad este, e ad interrogar-

ne un Profeta; ne folamente un Profeta; domando la Sapienza; Da mili Sapienziam. degli ordinarii, mail fegnalato, mail fommo, ma un Samuele. Eamus ad vidensem. Che dite dunque Uditori ? Potete voi dar' a credere , che vi prema di falvar l'anima vostra, mentre non è che mai ricerchiate un configlio su tanto affare, che ne consultiate con una persona di spirito, che ne conferiate con un'trom di dottrina? Rifcrifce San Luca, che quegli Udi-Lue, 1. 14. tori, i quali intimoriti alle prediche di Giovanni erano gia cominciati alquanto ad entrare in qualche follecitudine di fe i stessi, lo andavano a ritrovare fin tra le l grotte, egli dimandavano: Quid erge fa-Giemus ? Vi andavano Popolari, ediecya-Matt. 19-16 no , Quid faciemus? Vi andavano Publicani, e dicevano, Quid faciemus? Vi andavano fino gli nomini dati all'arme, e tutti amfioli ancor'effi lo interrogavano: Quid faciemus & nos? Voi (dite il vero) avese mai finer di proposito chiesto a niu-DO: Quid boni faciam, ne habezm vicam aternam? Comparite ben voi talora (chi può negarlo?) in un chiostro di Solitarii, ma per qual fine? Per dipottarvi tra le amenità de'lor'Orri, ò per discorrere con qualcuno di effi delle vittorie del Tartaro, delle rotte del Transilvano, delle novelle che vengono anoi d' Irlanda; ma perringracciar feriamente qual fia la strada, che per voi gruovifi più opportuna a falvarfi, non so se mai scomodato abbiate di camera un Religioso. Ma qual maraviglia, che ne trattiate si poco, ò sì poco ne discorriate, mentre ne pur voi tra voi stessi avete in costume di talor fissarvi la mente? Chi hà gran follecitudine di un negozio, non può da effos benchè voglia, diftorglierfi col penfiero. Pare appunto un Cervo ferito, che divunque va porta (cco affannofamente la fua factta. Vi penfa il giorno, vi ripenfa la notte, l'hafin presente nell'animo allor ch'ei giace sepolto in un'alto fonno. Così di Temistocle gran Capitano de' Greci racconta Tullio, che ancor dormendo amaramente invidiava al fuo competitor Milziade i trofci. Cosi di

Marcello gran Capitan de Romani narra

menre sfidava il fuo nimico Annibale all'

armi ; e così altri, che da qualche affetto vermente fur potfeduti, foleano inello di s. Reg. 1. leggieri prorompere ancor dormendo; si come a, punto nelle facre Carte fi legge di

Salomone, il quale, quantunque in togno,

interrogato da Dio, che grazia volesse: Po-Rula qued vis, se dem sibi : unicamente ad-

2. Plutarco, che ancor dormendo tertibil-

perchè di questa unicamente avea brama, Mich. 1. 1. mentr'ei vegliava: Opravi, & datus oft Mich. 1. 1. mihi fenfus . Come dunque ha verun di voi gran premura di afficurare l' eterna fua falvazione, mentre pafferanno i di interi, non che le notti, fenza che di ciò mai vi ricorra alla mente un leggier fantasmae là dove anche addormentati starete fra voi pensando alle vanità ( conforme diffe Michea ) alle cacce, a giuochi, a festini, a balli, agli amori, alle commedie, alle giostre; san, 7-7-Et cogitatis inutile incubilibus vestris; ne pure desti vi fentirete una fola volta rapire violentemente i pensieri al Ciclo.

Benchè fermate: che il non penfare mai punto all'anima propria ne denota veramente una pocasollecitudine : ma più ne denota, s'io non erro, il penfaryl, e hon farne caso. E non vegg'io chiaramente, che il suo servizio è quello che vien pospoflo ad ogni altro affare, e quali ch'egli fia fratutti, ò il mengrave, ò il menogradito, si rigetta a far sempre in ultimo luogo ? Sisì, che il veggo ed oh così havess'io occhi da piangeilo, come gli ho da confiderarlo? Sa ralun di voi molto bene di aver la coscienza carica di peccati, lo conofce, lo intende, e però un di ripenfando feco a grau rifchi che a lui fovrastano, si fente al cuore una inspirazion pungentissima, che gli dice, vamiscrabile, vaari- Inc. trovare il ral Sacerdote, e confessati : Vade, oftende re Sacerdori. Che rifponde celi? Orsu di certo io risolvo di confessarini: ma quando? ildid'oggi? Oggi io mi ritruovo invitato ad un rale ameno diporto, il farò dimani. E convenevole questa mattina udir mella. L'udirò, ma fe avana i tempo dappoiché aviò ragionato a quell' Avvocato per le mie liti. E falutevole questa mattina ire alla predica. V'andrò, ma fe avanai tempo dappoiche avrò riscosse da quel Mercazante le mie ragioni. E così andate pur discorrendo nel resto . fempre ciò che spetta all'anima si vuol fare , le avanzi tempo; Incrastinum feria . E cotesta voi riputate, che sia premura? Era Eliezer, famoso servo di Abramo, dopo un difastroso viaggio, arrivato a Nacor Città di Melopotamia, per ivi riportar dalla cafa di Batuele qualche onorevole Spofa al giovane Ifaceo. E già conofciu-to, e raccolto, com'è coftume, nell' amorevolissimo albergo, gli vengono tutti intorno per fargli onore; chi vuol trarli gli anteli, e chi vuole introdurlo alle stanze, e chi considerandolo macero dal

gli alcun rinfresco, finche si appresti da ce-Gen.14. 33. na. Es apposisus est panis in conspellu ejus, Che credete voi ch'egli faccia a tali apparecchi? Piano, grida, piano Signori, non vi affannate, perch'io vi giuro, che non gufterò qui boccone, s'io non avrò prima ciposte le mie ambasciate. Non comedam, dones loquar fermones mees. E così In piedi, prima di deporte ancor gli abiti di campagna, prende a fare una lunghitti-ma diceria, nella quale tutta minutamente racconta la ferie de fuoi trattati, i defideri di Abramo, le qualità di Sara, le preminenze d'Isacco, le ricchezze abbondevoli di lor cafa, gli abboccamenti da sè pur dianzi cafualmente tenuti d'intorno al pozzo con la cortese giovanetta Rebecca, l'acqua che da lei ricevette, i regali che a lei donò: che più? In quel primo congreffo volle così, com'egli avea cominciato, non fol disporre, ma interamente conchiudere il parentado, e fermar le nozze, nè prima restè di dire, che non udisse : En Robecca coram to oft , tolle cam , & fit axer Demini sui . Ma c'hai paura per tua fe nobil Servo? che il tempo fugga? che l' opportunità ti abbandoni? o pur che stiasi già da parenti in trattato di dar Rebecca ad altrui? So che di ciò tu non temi. Afpetta dunque, ristorati prima un poco, eradifci i complimenti, foddisfa alle accoglienze, e dipoi tu di ciò che ti fei, posto in cuore, quando già postato, e già fresco, potrai però negoziare con mag-gior' agio. Che il Servo aspetti? Ah non permette a lui ciò la follecitudine, c'ha di l compire le commessioni a lui date dal suo Signore . Quel che preme più dee pre-

metterfi in primoluogo: e petò ch'egli fi ricrei? ch'egli si cibi? falso, falso: Nen Gea, 14. 11. comedam, donce loquar fermones meas. In hot offendie (così comenta avvedutamente il Lirano ) In boc oftender babere fo neverium Gbi imposium cordi. Or se ciò è vero, giudicate voi se dee dirsi sollecitudine quella, che usate voi per l'anima vostra, mentre non solamente la posponete ad un necessario rifloro del vostro corpo, ma a' paffatempi inutili, a' gigochi vani, a' trat genimenti da scherzo. E chi è di voi, che giammai dica tra sè? Io que fta mane foircaduto in peccato. Orsis dunque Non. co medam, finche io prima non abbia vomi tato dal cuore si rio veleno, e non mi fia confessato. In ho frodata a quel poverino la fua mercede . Non comedato , finch'io prima non l'abbia tratto di angustie colsod-

cammino; corre prontamente ad arrecar- I disfarlo. Io ho macchiata a quest'emolo la fua fama . Non comedam, finche io prima non gli abbia rifarcita l'ingiuria con ritrattarmi. Io ho violate queste ragioni ecelefiaftiche, ed ho ufato al mio Prelato un tal'atto d'irriverenza, di fasto, di contumacia. Non comedam adunque, non comedam, finch'io non fia prima andato ad umiliarmegli, a protestare l'errore, a propor l'emenda. Chi è mai, dico, o miei Signori, tra voi che cosi proceda, e che non anzi riserbi ad aggiustar le partite della coscienza in ultimo luogo, e quando avrà già scadisfatto alle obbligazioni del Mondo, a' capricci dell'appetito?

Ma , ftolto me , che dich'io ? Non è forfe vero, che molti una tal cura rigetta» no alla vecchiaja, ed allora dicono di voler provedere all'anima loro , quando già languidi la terran fu le labbra, e faran vicini a spirar l'estremo fiato? Qual dubbio adunque, che leggeriffima n'è la follecitudine, per non dire, ch'ella è minima, ch'ella è nulla ? Non già così procedete negli altri affari. Si dee collocare una fi gliuola in matrimonio onorevole? Si collo-6 chi quanto prima. Si dee procacciare alla famiglia una preminenza faftofa? Procaccifi quanto prima. Si deon dilatare i poderi? Dilatinfi quanto prima. Si deon terminare le liti ? Si terminino quanto prima. Si dee stabilire la eredità & Stabilis scasi quanto prima. E perchè tanto di fretta? Non potrefle anche alla vostra morte rimettere tali cure? Potreffe, qual dubbio c'è ma voi non volcte; perchè per quefle, dite voi, fi richiede una mente libera. tempo lungo, trattati attenti ; diligenze speciali; là dove per salvar l'amma ètalor'a molti bastato un momento solo. Ah Criftiani! ed è-possibile lasciar uscirsi di boccarsì gran follie? Oh detti deteflabili! oh fensi enormi! oh risposte insottribili in uom fedele! Ma fu concedafi, che fia cosi come dite, perchè io non voglio diviar dal proposito principale, c'ho per le mani. Non potete però negarmi, che il riferbare la falvezza dell'anima al paffo eftremo, non sia per lo manco un cimento molto arrifchiato, e il qual non a tutti riesce a un modo, ma fe fortifce in uno, fallifce in cento, Imposibile non oft in extremis babere veram in 4. fent, panicentiam, ciò ci dia per verittino, dice Scoto , dottor si illuftre. Hot camen difficitlimumeft, & exparse hominis, & exparse Dei. Ex parce hominis, perche è più indu-

rato nel male, exparee Dei, perchè è più

irritato allo fdegrio. Qual contrallegno

IV.

però di follecitudine vi par questo, voler | minus dilella acciperent prius : que docuir più tofto avventurare il buon citto della minus ditella proconservatione corum, que voltra eterna salute, ed csporlo a rischio, magie diliguniur, asse periculis objettanda, che avventurare, ò il matrimonio della Or s'è così, che poss'io dunque mai difiglluola, o le preminenze della famiglia, re, o Cristiani mici, quando io consido-o i poderi, o le liti, o l'eredica : quasi ro, come l'anima vostra è quella appunto, to che diè il prudente Giacobbe. Udite-lo, ch'è divino. Tornava egli con tutta (i, perchè fi salvi l'onore, perchè fi salvi la fus famiglia a rimpatriare nel Parfedi la robba, perchè fi falvion i tratteni. Ro fuo fratello medefimo tutto armato , no orpiù cadute sopra del solo offensore, ti al sommo di quello, ch' io vi dovea ma fopta amocas, edelle fue femnine ama-tes, ede fulo pragotti innocenti. Che fe. Fe pur 'e di più. Perché finalmence de ce adunque Giacobbe a così gran rifehio) pofe, è vero, le proprie fehiave Giacob Riparti dibito fa famiglia i più file, a di im- prime di prime di un piccolo figuadroncino. Il prezzò così poco, che l'efporuffe a' Blic falla terla feduc fehiave Balas, e Zel-jericolovolomar), ma folo a gli infaferati non erano tutte egualmente care. Meno non dirò più follecitudine alcuna, ma alcare gli eran le schiave , però si dovea men riguardo? Lia, e però più fludiossi di assicurarla, e Augelo, benchè nel vero non giudicato più di Lia gradita gsi era Rachele, e pe da lei se non per un' uomo di segnalata in cap 14 to più fi adoperò di difenderla : Posuir boutà , e di rara saviezza . Contittociò

che non sia principio indubitatissimo quel-lo di Santo Eucherio, che Summas sibi se-qualunque rischio, ed a cui tocca di stare biciendini spartes, falus qua fumma eft vin- alle prime frontiere, alle prime file? Ella dicaredeber. Non già futale l'infegnamen- ellatien presso voi le parti di ancella, alla Cana, dond'era stato spontaneamente già menti prosana, perchè i siglinoli, per-esule da venti anni, assin di sottrarsi al gra-chè i parenti, perchè gli amici, perchè ve sdegno implacabile di Esau, suo fratel le semmine impure, perche tutti anch' es-maggiore. Quando ecco videsi, non lun se si pongano prima in salvo i Corfieri da gi omai della patria, venire incontro que- maneggio, e i Cani da caccia. Oh sciocchezza? oh infania! oh portento! oh: con dietro un seguito di quattrocento suoi bestialità ! Furore Domini plenus sum , Jer. 6, 11bravi . Che però il mifero cbbe fospet- compatitemi s'io mi sfogo, furore Domini to, che quegli ricordevole ancor delle an- planur fum : non ne polio più . Laboravi tiche office, venisse a prenderne tarde si /ustinene : e però , come un Geremia , le vendette, matanto ancora più doloro- sono ancor io necessitato di rompere i se, e più dure, quanto che non farebbo- freni al zelo, quasi che già noi siam giun-

fa co' quattro figliuoletti, che gli erano ti, a gl' inevitabili, perchè non fu ello, d'esse nati; appresso con li suoi sette par che uscisse contro Esaù, ma su Esaù, il ni collocò Lia; e Rachele la bella egli quale usci contro d'esso; e però non gli pole in ultimo, col vezzofetto Giuseppe, era possibile di schivarlo. Ma voi molto ch' era il folo germoglio da lei fiorito . peggio di fchiave tali trattate l'anima vo-Ora addimando. Che pretese egli mai stra: mentre non solo la esponete la pricon tale ordinanza? di venire allemani? ma a que pericoli che non volendo in-di dare all' armi ? o di sostener' almen l' contrate, ma la maneate ad incontrare i impeto di Esià con virtà maggiore? Ma pericoli, e qualf abbiate vaghezza d'ogni che poteva un vulgo imbelle di femmine, luo danno, là v'inoltrate, dove il parlare e di fancilli, contra un nervo di fgheri, è più ofceno, dove il guardare è più uche fol veduti baflavano, a por terrore ? brito, dove il conversare è più iveo, dove Ben conobbe adunque Giacobbe, che a ve i Demonj, diciam così, dove i De-lui non era possibile di resistere. Però se monj non già nascosti in agguato, ma a fosse convenuto perire, volle almeno guerra aperta, ma ad armi ignude com-procedere con riserbo, e non esporte tut-battono contro l'anime per condursele in te egualmente a pericolo le persone, che perdizione. E ciò sarà punto averne,

convenir ad esse incontrare le prime su-rie: più delle schiave da lui stimata era Le aveva ella consegnato in man ad un'

meillas in principio, udite l'Olcastro egre troppo del figliuolo gelosa si penti subito. gio comentatore, ut scilices iram frairi. Nè interamente sidandos, ch'ei non tosse

per incontrar nella via qualche gran di- [ faltro : Elebas irremediabilibus lacrymis: fofpirava, finghiozzava, e gemeva, così dicendo : Hen , hen me fili mi , ue quid to milimus percerinari ? Immen oculorum noftrorum , baculum fenellusis noftra , fo-Lazium wisa neftra , (pem pofteritatis noftra. Qumia in se une habentes (belle parole) connia in to une babentes , non se debuimus dimietere a nobie. No. no. che mai non doveyam porti a rifchio, mandandoti da noi lungi, mentre in te stariposto ogni nostro bene : nò, nò, che mai non dovevam porti a rischio. Noi fidarti all'altrui custodia ? noi metterti in altrui mano ? Ah bene abbiamo dimoftrato, o figliuolo, di non conoscerti, e di non fapere, che niente abbiamo nel Mondo fuoti di te, e che in te folo abbiam tutto : Omnia in se une habenses, non se debuimus dimittere a nebis. Così ululava la mifera a ciascun' ora. Nè valea che il vecchio marito lo rincoraffe con accertatla, che fedeliffimo era il custode affegnato al figliuol diletto, e che però potevano in lui quietarfi, in lui ripofate : thi v. 6. Tace, & nell surbari : facis fiddis oft vir ille , cum que mifimus eum . Ciò dico non valea appunto. Perch'ella però non paga , nessun follievo ammetteva , nessun confecto : Nulle mede confelari pererat . Anzi ogni di se ne usciva quasi fananca fuor di cafa s girava tutte le strade, visitava tutte le porte, che a lei potevano rendere il fuo figliuolo; e talor'anche fu qualche colle più rilevato fermatafi alla campagna, quivi d'ogni intorno guardava per ansietà di porere un giorno dir Eccolo : Us procul videres eum , fi fieri poffet , venientem. Ne ancor vedendolo . rinovava i lamenti, accresceva le grida, e così a cafa fconfolatamente ridottafi in fu la fera: Ah di ficuro, ternava a dir,

che il mio figlio è pericolato. Chi fa che I mifero or me fua madre non mi chiami, caduto da qualche balza? Chi fa che 'I mifero ora di me fua micidiale non dolgafi, sbranato da qualche fiera? Amantif-fimi miei Signori. E tanta la gelofia, la qual dovrebbe aver sempre ciascun di noi dell'anima propria, che nè pur fidare ad un' Angelo la dovremmo, se nol conoscessimo apertamente per tale, e se non ne avessimo ben ravvisare le spoglie,

quantunque splendide, per veder se sot-1. 10.4 1. to alcondellero qualche frode : Nolite omni Spiricui credere ( quefto era appunto il configlio di San Giovanni in nego-

zio di tanto pelo ) Nelice emni fairicai credere ; ma chiaritevi prima s'egli è da Dio; fed probate Spiritus, fi ex Deofunt. Che dovrò dunque io dire qualor contemplo, che tanti e tanti la vanno a mertere in mano al Demonio stello, e che il Demonio le affegnano per fua guida nel pellegrinaggio morsale, lafciandos come ciechi da lui condurre tra orribili precipizj, a feste di amore, a visite d' amore, a veglie d'amore, a ridotti palesi d'impurirà, e per dirla in una parola, in titte le occasioni più proffime di dannarsi ? Dovrò dir io , che questi abbiano alcun'affetto all' anima propria? che la curino ? che la stimino ? che rengano in lei riposto ogni loro bene ? Ala le ciò folle , non la metterebbono mai così 'disperatamente in mano al Demonio. Anzi ne men tra gli uomini , no , nè meno tra gli uomini , la fiderebbono certamente ad ognuno così alla cieca : Non lemni Spirieni crederene . Ma che ? Se avellero a procacciarli un compagno? guarderebbono prima com'egli fosse nimico al vizio; se avesseto ad affezionarfi ad un Padrone , mirerebbono prima com'egli fulle favorevole alla virtil. Tra i Confessori si cercherebbe il più dotto , tra i Teologi fi preferirebbe il più pio, tra i Configlieri si amarebbe il più schietto, e così sempre si procurerebbe di metterla più in ficuro , che fi potelle. Ma ohime, che molri fanno appunto l'opposto , e se mi è lecito di usare in ciò le parole di Geremia : Dane dilettam animam fuam in manu inimicorum ejus. Danno la lor anima in mano a' nemici d' effa . Perciocchè non folo comunemente più piacciono, o i compagni più liberi , o i Padroni più licenziofi : ma molti ancora fe la loro coscienza hanno a porre nelle provide mani di un Confesiore, ne cercan uno, che men'avveduto gli palpi ne' loro delitti; fe in quelle di un Teologo, lo vogliono scorretto, perchè gli affecondi i se in quelle di un Configliere, lo vogliono intereffato , perchè gli aduli : Dane dile Jet, 14- 7tham animam fuam ( oh cofa orribile ! ) Dane delettam animam fuam in manu intmicorum ejus . E questa è sollecitudine di falvarii ? Ahimè che questa par più tofto un' anfia frenetica di perlre ad altrui dispetto, ed un convertirfi gli ajuti in nocumenti, i foccorft in rischi, e gli antidoti steffi in pi rio veleno. Si dolea Salomone ne' fuoi

no a tanto di stolidezza, che tesson reti, che tendon lacci contro dell'anima propria . Frov. 1, 18. Moliunsur fraudes conera animas fuas. Chi però fon quefti, chi fono, fe non quei miferi, de quali or noi ragioniamo, cioè coloro, che fi affaticano di aggirar se medesimi, ed'ingannarsi, con darsi a credere di poter vivere incoscienza sicuri sul detto di uomiche ficte. Se quelli prezzano poco l'anima propria, come volete che flimino affai la voftra ? Ma quello appunto è ( come io diffi) ciò che da voi fi pretende: dar la voftra anima in mano a chi non la cuti, lafciarla pericolare , lasciarla perdere, lasciarla andate intovina, perché sempre più si vetifichi ciò ch'è scritto nella Sapienza, che l' uomo omai non è altro, che un crudo mi-

cidial dell'anima propria. Homo per malisiam occidis animam fuam, Oh me infelice! oh me mifero! e chi fia mai, che agli occhi miei dia due torrenti di acqua si impetuofi, com'io dovrci di prefente averli per piangere untal futore? Oraora è tempo, che Fa Tob 16. 16. cier men inture? Utaora ètempo, che Fa

be . o veramente che infieme con Geremia . Deducant sculi mei lacrymas, & palpebra mes defluant aquis. E che vi pare Uditori? Vi fiete fisti mai di propofito a penetrare, che voglia dire effer beato in eterno, o effer tormeniato in eterno? che vogliadire un' eternità di contento, o un'eternità di rancore? che voglia dire un Paradifo, ove eternamente si giubila, o un'Inferno, ove eternamente fi freme ? Chedite, Criftiani; che dite? Vi fiete immerfi di propofito intal penficro ? Se non ei avete fin'ora mai pofto mente, andate, vi dirò, quanto prima, con Ifaia; andate, andate, chiudetevi in Mage sa una ftanza: Vade populus mens, intrain cu-

bicula qua, clande oftia qua, non più fu l'altre faccende no, fuper se, e quivi a fineftre ferrate, a fiaccole spente, fateviun poco d' avvertenza speciale, e dipoi tornate a parlarmi, ch'in fonficuro, che tornerete come coloro, che uscivano già dall'antro del famoso Mago Trotonio, ch'è quanto dir mib come attoniti, come allorti, e fenza poter mai più protompere in un forrifo. Ma le ci avete pur qualche volta penfato, come lo fon certo, qual trascuraggine più luttuofa di quelta fi può mai fingere, che avventurare per verun capo un negozio di tanto pelo ? non fentime premura? non averne ansia? Non v'accorgete che qui si tratta del vostro, si tratta del ben vostro, si trarta

Proverbj trovarsi alcuni, i quali giungo t tutto appattiene a voi. E se voi cadete che non piaccia a Dio, nell' Inferno, chi fara mai si pietofo, chi si potente, che ve ne tranga? Affalon rilegato in un duro cfilio, 2. Reg. 140 ebbe il favorito di Davide, che impetro- Gen. 41. gli, benchè con qualche malagevolezza. il ritorno. Giujeppe racchinfo in una ofcura prigione, ebbe il Coppiere di Faraon, che gli ottenne, quantunque dopo ni, chenon hanno cofcienza? Sconfigliati | alcuna dimenticanza, la libertà. Ed un let. 18. Geremia girrato già da' malevoli nel profondo di una cifterna fangofa, a dover quivi ftentaramente morir di freddo, di fame, di fracidime, di puzzo, ebbe un' Abdemelecco, che mosso a pietà di lui gli calò dall'alto una fune, alla quale egli attenendofi fu ne venne. Ma voi chi avrete che tal'ajuto vi porga ad uscir dagli abbiffi : De aleiendine ventres Infere? Qual geel. et. 20 fune fi troverà, che dal Cielo giunga imo a quel baratro di tanta profondità i qual braccio, che vi reggat qual forza, che vi follievi ? Pui descenderit ad Inferes , nen ascendes (fentite bene, che fon parole di Giob ) nec revertetur ultra in demum fuam . Job 7. 9. Chi vagiù, nontorna più sù; chi va giù non torna più sù : Qui descenderis, non afcender, qui defcenderit, non afcender . E voi ne pur ci penfate! Ala fili, fili, io vi dirò dunque afflitto con l'Ecclefiaffico , fili Eccl. 10-31. ferva animam enam, Oda illi honorem fecundum meritum fuum . Se io ftamane con tante forti di antorità, di ragioni, pretefo aveffi di perfuadervi una cofadi mio privato intereffe, come farebbe, che qui veniste con gran concorso alla predica, che mi approvaîte, che mi applandeîte, che apparecchiaîte qualche mercè riguardevole a i miei indori, potreste avenni (qual dubbio c'e!) per sospetto, e non darmi fede. Ma io per me non intendo muovervi ad altro, fe non che folo ad avere qualche premura di voi medefimi , o almeno qualche pietà: Miferere anima tua , Eccl to 14. miferere. E che poss'io dunque promettermi mai da voi , fe ciò son ottengo? che ne potrò riportate? a che potrò indurvi? Nibil plane durius vobis diciposeft, io vi L3.ad Eccl. rinfaccerò con Salviano, nibil cam ferum, ninil sam impium, a quibus imperrari non pereft (udite prodigio) a quibus imperrari nen pereft, us vos ipfes ameris. Che non amiate i vostri emoli, vi compatisco; che non amiate i voltri nemici, vi (culo; ma che non amiate voi stessi, chi può soffritlo ? Peccantem, ditò col Savio, peccantem in

animam fuam , quis justificabit ? Deh fe

del danno voltro, fitratta di un'affare, che | d'altronde non sapete sar degna stima della

vostra anima, vi basti ciò, considerare i no all'età più decrepita segui a sare contra rubarfela, e quanto d'arti egli però ogni libus operior cum timere, reddere noveffifedurvi, ad afficurarvi. Egli , egli è que emiti non mettea sul trono a lui si spino- con la gli, che ogni altro studio vi sa preperre so del Vaticano! Un San Bernardo, che

eriam Diabelus purae effe preciofas; quis fu- baltava tanto amor di Dio, che avvamparer est, viles a wobis habers? S'egli fosse gli dentro al petto. Ma che dich'io sol padron del Mondo (credete a me) ve lo di questi? Venite, venite meco sino a darcbbe volentierissimo tutto per la vostra quell'orrida grotta di Solitari, la quale

Matth. 4.00 anima, conforme a quello: Hat omnio riper l'aspro vivere, che veniva da tutti mebi dabo , si cadens adoraveris me: e voi nato in esta , s'intitolò la Prigione de' Pevolcte venderla a lui per si poco ? per un nitenti, ma meglio potea dirfi l'Inferno piacer momentaneo, per una bellezzafu- de Convertiti. O là dentro sì, che fagace, per un'interelle leggiero dicafa vo- ceafi daddovero a placar lo ídegno cele-fira è e corrercte così per niente a gettar- fie ! Stavano alcuni tutta la notte diritti vi , quafi viliffime Donnole, in bocca al orando al fereno, altri ginocchioni , altri Rospo ? Non fia mai vero, Uditori, che curvi, ma per lo più con le mani tutti Rect. 1:30 sì folenne: Ne addueas anima ena inhone- tuamente tenevano i himi baffi, ne fi ripti-

di voi quel riguardo, che si conviene, e migliati; e fra le ginocchia tenendo celato come dille nel Deuteronomio Mose: Cu- il volto, Lullum unigeniti faciebant fibi, Rodice Colicite animas veftras.

VIL.

BCSE. 8. vibilis super omnes qui in ce cuiru ejus sune. fa di Cani la lingua fuori , titto inaridita ,

me, terribile ancor'a quei, the gli flan veduti alconi per la gran fete lungamente surt'ora d'intorno a format corona, Ten raccolta, trat gravi aneliti, e renere a gui-Sconfolato Girolamo I Che non fee egli tutt'aría. Altri fi espouevano ignusi di per concepire in se stesso qualche medio- inezzo verno alle notturne intemperie di ere fidanza di affar si grande! in quanio un Ciel dirotto , altri fi attuffavan ne folti boschi si atcose! in quanto cicche ca. ghiacci, altri si ravvolgevano tra le nevi s verne fi seppelli i quanto afora guerra fi- ed aleri, i quali non aveyan' animo a ton-

( come da principio io dicca ) quanto il i suoi sensi! E pur che dicea? Ego pecca-Demonio scinpre inquieto si adopeti per corum sordibus inquinasus, diebus ac no. Ep. 50 ora tenti ad ingammaryi, a follecitaryi, a mum quadranem. Un San Gregorio che l. mora

a quest'uno, che di ragiono prepor do-vrelle ad ogni altros e però diremi un po-ce: Quas fuere es (e fon parole anche) o come palpirante dicea di temer l'Inferqueste di si gran Vescovo) quis furer est no! Ignem avernum eimee; ignem avernum

viles a vobis animas vestras haberi , quas simeo. Ne a cacciar fuori un tal timore voi facciate alla vostr'anima un torto co- ligate dietro le spalle a guita di rei perpevarionem: Ma da quest'ora rientrando un tavano degni di mirar il Cielo , Sedevano alpoco in voi stessi, incominciate ad aver tri interra aspersi di cenere, fordidi, scar-

platitum antarum; ch'è quanto dire, co-

me fuol piangersi sopra un'amato cada-SECONDAPARTE.

To non vi voglio negare, che questa pretto, altri fi rellevano icinii, ed altri grave trascuratezza c'han gli monioi mentente altri fi rellevano icinii, ed altri grave trascuratezza c'han gli tromini putrefatte mirandosi le lot carni per gli di falvarfi, fin'ora detta, farebbe per av- alti ftrazi, con li quali le avevano ma-Ventura alquanto scusabile, quando il sal- cerate, parea, che solo in quella vista trovarfi negozio doffe di agevole riufcita. Ma vaflero alcun follievo e fi contottaffero. fors'egli è tale Uditori, è forse egli tale? Che trattar' ivi di giubili? che di scher-Ah voi infelici se tale è da voi ttimato, an- zi ? che di facezie ? Pietà , clemenza . zi o vor miferi, mentre in materia si rile- compassione, perdono, miscricordia; quevante prendete un'error si grave! Non fo- fti erano i foli accenti , che per quelle lo il negozio della noftra eterna faltate non caverne fi udivano rifonare, fe pur fiudiè, quale a voi fembra, di agevole rinici- vano; mercè i finghiozzi, mercè i rug-12; ma è più tofto si lubrico, si fallace, giti, che ogni altro fuono opprinevano, che ancora dopo un'immenfa follecitudi- ne lasciavan' altro diftinguere, se non pianne ha tenuto in timore i più ecceli Santi, to: quivi proliffi i digiuni, quivi brevif-fpavenatifimi per la tremendigiudizi di limi i formi, quivi niuna cura quantun-quel Signore, il quale riefce, non fo co- que moderatifima de' lor corpi . Avrelle

VIII.

volelle caricati di ferro tenere in ceppi , ne | aquam intolerabilem : quali diceffero, spetenerveli folo per alcun di, ma stabilmen. te, ma fempre, ma finche fossero dopo morte condotti alla fepoltura . Benchè qual fepoltura difs io? Non mancavano molti di fupplicare con anfia grande, che nè put questo fi ufasse loro di pieta: mache ancor caldo fosse il loro cadavero dato a i Corvi, o gittato a i Cani; e così spesto veniva loro premello, e così attennito, non fovvenendoli prima, per fommo fuam integram, er immacularam. Guai a loro diforegio, ne pur di un Salmo, non quell'anima, la quale non offervo la fua che di alcun più onorevole funerale.

Or chi non crederebbe Uditori, che in una vita, qual coltoro menavano, così

fanta , doveffero almanco avere quelto

conforto di tener quali per certa laloro falute, o almen d'averne di lunga mano maggiore la probabilità , che'l fospetto, loso ; mercè che tale amerebbest , ch'ela speranza, che l'ansietà? E pure udite gli foile. Ma non accade no lutingarsi : ciò, che qualora io vi penfo, mi colma pur troppo è vero. Riferi sutte quelle cotutto di profondiffimo otrore. Tanto era fe, che videle di prefenza con gli occhi lungi, che però punto veniflero que meschini ad afficurarfi, ch'anzi quando alcuno di loro giaceva omai moribondo fopra la cenere (ch'era il letto ove amayano di l'riferi quando appunto quelle avvenivano o foirare) fe gli affollavano tutti a gara d'in- [cioè quando ogumo rimproverare il posorno più che mai mefti: Gireumftabane illum aftuantes , & lugentes , ac defiderio plewi, e così con molto tremore lo interrogavano: Eh ben fratello, che ti pare omai poter credere di teftello? Quid oft frater? quonam modo recum agirur ? quid dicis ? quid (peras , quid fulpicaris? Hai finalmente ottenuta quella falute, la quale tu ricercasti con tante lagrime, o pure ancora ne semi ? Percepifti ne ex laboro eno, qued quarebar, an non valnisti ? Che ti alpetta, il reame, o la fervitù ? lo scettro, o la catting ? il Cielo , o l'Inferno è Ti par di udire una voce amabile al cuore , la toc. p. 10 qual ti dica : Remittuntur tibi peccara tua; Materiali o ti par anzi di ascoltarne un orribile la qual gridi : Lieneis manibus , & pedibus mittice cum in tenebras exteriores ? Chedici, o fratello, che dici? Quid ais frater,

to, pregavano il Superiore, che almen gli i forse ! Forsican pereransibit anima nostra lbid. v. sriamo di patlare, speriamo, ma la fiumaja è grotla, mal'acqua è torbida, ma grave fino al fine è il pericolo di annegatfi. E quel ch'è più non mancavano ancor di molti, i quali prorompendo dolenti in un' alto gemito : Va , esclamavano, ve , nè dicevan'altro : e pregati a fpicearfi più apettamente, va, foggiungevano: va anime illi , que non fervanit professionem protessione intatta , ed immaculata, guai alla mifera, guai ! perchè a quest'ora si accorgeràciò che di là fe le apprefti. Hac enim born feier quid illic praparacumfit . Io fo, Signora mici cari, che un tal racconto può avere a molti sembiante di favopropri, che di prefenza le udicon le pro- de secu prie orecchie , San Giovanni Climaco , famolistimo Abate del Monre Sina , e le

tea di grandissimo temerario, se nulla di fuo capo vi avelle, o alterato, o aggiunto, non che mentito. IX. Ma fe ciò èvero, che vuol dir dunque

ftimar not foli si facile, o si ficuro il negozio della falute, che non ne abbiamo follecitudine alcuna, non altrimenti, che fe'l teneffimo in pugno ? Unde nobis ifta ser, in job. diffimulario of fragres mes ? Vi diro addolorato con San Bernardo: Unde hac sam pernicrofa tepiditas ? Unde has fecurisas maledi-Ua? Ah ch'io non pollo riferir ciò ad altra cagione, se non ad una inconsiderazion protonditima, checi accieca, ene pur ci laícia, come dice il Savio, veder que' precipizi, che abbiamo dinanzi agli occhi : Via impiorum tenebrofa; nesciune ubi corruane. Però, che dobbiamo fare? A me Prov 4.19. lo chiedere? Chiederelo a qualcun' alero; quid aire Deh ti preghiamo, fcuoprirci ch'io quanto a me, miglior configlio non un poco il tuo flato, perchè dal tuo pof- potrei darvi di quello, ch'ho per me prefo. fiam dedurre qual sia per essere il nostro. Se a me volete rimettervi, andate, vi di-A queste tanto affannose interrogazioni , tò , rivoltate le spalle al Mondo , e se anquali riputate che fossero le risposte, ren-dute da inoribondi è E vero che alcuni d' Pentapoli , non tatdate ; perche ne pur effi follevando i lot'occhi fereni al Cielo, gl'innocenti possono vivere a lungo anda-Mas et benedicevano Dio, e così dicevano : Be re ficuri fra peccatori . Ma fe petr di tanto nedillus Deus, qui non dedie nos menpres eleguire, o non vi da l'animo, o non vi nem densibus corum. Ma, oime, quanti all', riman libertà, perchè non ritolvervi a freincontro rispondevan di pendere ancora in quentare d'ora innanzi ogni settimana que

Sagramenti, che sono i mezzi più agevoli, ed egli miascolta. Però, mio Dio, voi saalla faline? perchè non depporre tanta elterigia nel tratto? perchè non iscemar tanto paícolo all'ambizione? perche pon mettere omai qualche freno stretto a si laide carnalità? Se non fate ciò, che volete, ch'io vi rifponda? Che voi fiere punto folleciti disalvarvi? No, chenonsiete, no; ve lo dico sì apertamente, ch'io non ho punto a temer, che non m'intendiate. Temer ben pols'io più tofto, che voi però non pigliate n fdegno di udirmi . Ma che poffe io fare ≥ Se non mi voleste udir voi , a queste Immagini mi rivolterei , a questi marmi , a questi macigni, perchè tutti follero innanzi a Dioteftimonj nel giorno cirremo, ch'io non ho mancato al mio debito di perlarvi con fe-

deltà. Benchè nè anche ho io bisogno di ta-

pete quanto di cuore io defideri la falute di questo Popolo, illustre Popolo vostro. Felice me, s'io poteffi dar per effo le viscere. dare il fangue, come l'avete voi stesso dato per me. Ma già che tanto io non posso, non mancherò almen di queño, e ve lo pro-metto, di dirgli il vero. Voi fate ch'esso con quel buon'affetto il riceva, con che io gliel predico. Io parlerogli alle orerchie, e foi frattanto favellategli al cuore. Io schiarirò gli intelletti, e voi frattanto infiammate le volontà. Voi dovete effere quegli, che con amorota violenza tiriato a voi quei, che da voi fi dilungano. Io ch'altro posso, se non che a guisa di que' fanali, che scorgono fra le tenebre i naviganti, far loro lume ? A voi fta fpirare li testimonianze. E qui in persona quel Giu- a pro loro quella sant'aura, che prospedice vivo evero, che mi dovrà giudicare; aramente conducali falvi in porto.

# R E

# OTTAVA.

Nel Giovedì dopo la prima Domenica.

Et ecce mulier Cananea a finibus illis egressa, clamavit dicens: Miscrere mei Domine fili David : Matth. 15. 22.

più robulti , chevanti l'Antichità , folea tra l'altre , ad oftentare la fua mirabiliffima forza , far questa pruova. Pigliavaun pomo y

e tenendolo in maro flietto, sfidava chi che fosse a levargliclo, se potea. Ma chi potè? Niuno mai se non una certa debo-le semminella da lui diletta. Perchè là dove a sutti gli altri egli refiftea fortemente, a questa fola finalmente arrendevafi, e gliel redea. Io so che poco memorie tali fi debbono ricordare da que-Ro hogo fenza gran frutto . Ma pure ditemi. Non vi fembra, Afcolestori, un' aktifima maraviglia, che quella grazia, la quale tutti gli Apostoli uniti inseme ! non fanno questa martina cavare di mano a Cristo, benchè non lascino di raccomandarfi , di ritcaldarfi , e di dite , Dimitte illam, quia clamat poft me; gli de gli cade a' piesti per adorarlo, di gior-

llone Crotoniate, uomo de' | venga cavata poi dalla Cananea, ne fol cavata, ma cavata anche a forza? O mm- Meth. 16lier mugna oft fides eun , fiat eibi ficus il. vis. Qualche gran meritodunque convien che foile in donna si valente, in donna

sì vigorofa. Ma qual fu mai? Fu la Fede? Non può negarfi. Ma finalmente è probabile, che minor Fede della fua non aveffero i Santi Apostoli, accettissimi intercessori. Credo però, che quel che tanto potè nella Cananea, fosse, a dir veto , una stacciataggine fanta , cagionata in lei dalla Fede. E non vedete , com ella fi diportò? Era ella nata tra un popolo miscredente, e però quanta fortezza le bisogno, per vincere, se non altro, i rispetti umani, allorchè andollene a Cristo ? Quindi non và già a ritrovarlo in luogo (egreto, ma patente, ma pubblico, fu la ffrada; e benchè fosse una nobiliffima donna, quivi con animo gran-

quente; nè teme punto cià ch'altri di lei dirà. Disprezzata persevera , discacciata perfifte; enè pur fi disanima agli aspri mot ti, co quali Cristo medesimo giudicò di mortificarla per fame pruova, quando la tratto fin da Cagna: Nen eft bonum fumere panem filierum, & dare Canibus. Non vi par peiò convenevole, che a Donna di da questo nobile elempio imparalle fra tan- e to ciascun di voi a superar quella vana eimidità, per cui talvolta restate di darvi a Crifto. Perchè tanto pentar, che dira la gente? perchè tanto perderfi a uno scherno, a uno scherzo, a una parolina? Dicasi pure ciascuno ciò che si vuole. Non però dobbiamo defistere da niuno de no-firi giusti proponimenti. Felici voi, s'io vi fapefli framane feolpir nell'animo una sì profittevole verità : perch'io fono certo, che molti, i quali fon difettofi, farebbon buoni; molti i quali fon buoni, fa-

Ma primanon crediate già, miei Uditori, ch'io fia composto di viscere si inumane, che nulla vi compatifca per quel viviffimo fenfo, che forfe avete difimili diceric. Troppo indegna cofa è il vedere, che non prima rijolvafi quella Dama, quel Cittadino, quel Cavaliere, o a vestire con maggior femplicità, o a conversar con maggior riferbo, o a vivere con maggiore ri · siratezza - che fubito cento male lingue fi aguzzino a motteggiarli. Ma mi dispiace d'effer costretto a darvi sul bel principio una cattivissimanuova, ed è questa; cheil voftro male, female voi lo ftimate, non ha rimedio. Ricercate pure ad uno per uno tutti i Macstri della vita spirituale; non no ritroverete veruno, il quale vi dia speranza di potere infieme abborrire il vizio, e non venire abborriti da vizioli. E' troppo espresso il detto di Salomone in questo Pro 19. 17. proposito; Abeminantur impileos, qui in rella fune via, E'infallibile, e indubirato. E Salviano fi avanza a darne ancora chiariffima la ragione : perocchè è inpossibile, che non sia molta contrarietà di affezioni , là dove è tanta dissomiglian-22 di studi. E come volete voi, che gli

Empj non vi odino , mentre le azioni voltre pare che fieno un perpetuo rimpro-

vero delle loro ? Voi confondete con la

voltra pietà la loro irriverenza, con la

rebbon fanti. Però veniamo fenza indu-

gio alle fliette, ed incominciano.

no chiaro, in concorfo fiorito, in calca fre- I con la vostra temperenza la loro veracità: adunque torza è che odino voi , fe amano fe medefimi : Maxima enim canfa eft de Prov.1.8 discordiarum diversisas voluntarum (sono le parole del Santo Veicovo ) quia fieri ane omnino non porest, aut vix porest, us cam rem in also quifquam deligat, a qua ipfe diffencie ; icaque non fine can'a por oderunt, in quibus omnia fibi amuia, a que. tal virtu fi donaffe tutto? Ma io vorrei che inimica effe confpicium. Rimirano i trifti in voi , come in uno specchio , tutte la loro bruttezze. Qual maraviglia è però fe vi abbiano a fdegno, fe vi fpreg tto, ie vi sferzino ? Fann'esti come i Cam. Pl.l.s.e. 18 melli, i quali quando s'incontrano in acqua chiara non la possono sopportare, e però tofto coi loro piè la conculcano, la commuovono, affine d'intorbidarla, tanto hanno a male di effer forzati a mirare in essa la propia deformirà. Contuttociò non vi sbigottite, Uditori; perchè quetto istesso supere che il vostro male non ha rimedio, è un rimedio grandiffi-

mo al vostro male. Se a tutti i giusti impossibil cosa ricice piacere agli Empj , v' avvedete dunque voi presto, che ne voi siete i primi a patire per si onorata cagione si ingiulti aggravi, ne men farete voi gli ultimi. Quanto dunque dovrebbevi confolare, mirar quafi in un'occhiata tanti gloriofi compagni, che vi dan'animo? Portate il guardo in Egitto, voi vi vedrete un Ginseppe posto in catene per la malevolenza degli Empi ; voltatelo in Gerufalemme , voi vi fcorgerete un Geremia feppellito in una cisterna : recatelo in Susa, voi vi mirerete un Mardocheo vicino al patibolo : giratelo in Babilonia , voi vi troverete un Daniele esposto a Leoni : fissatelo totto Betulia , voi vi contemplerete un' Achior ligato ad un palo : riconducetelo in Babilonia , voi v'incontrete in una Sufanna condannata alle pietre. E dov'è che gli Empj con le loro malediche lingue abbiano pottro mai tanto contro di voi? Che però se vogliamo fermarci in quelle dicerie solamente, che ci flagellano, è vero, ma non a fangue, carra cruerem, non farebbe la Maddalena fola baftevole per un fegnalato conforto di tutte queste nobili Donne divote ? Io so che avrete più volte udito il fino cafo, ma non lo , le vi avrete mai fatta una offerva. zione . Aveva intefo l'infervorata , che Cristo trovavasi a definare presso a Simovotira carità la loro ruvidezza, con la ne, e subito corsavi con un'odoroso vaso voltra verecondia la loro diffoluzione , d'unguento , glielo versò fu la telta in

TT.

segno d'offequio. E nè men fe con quell' a contro di se tanti popoli Egizieni, Amor-atto ell'aveste sparie di toffico tutte pari- rei , Amaleciti , ed altri oltre numero : mente le lingue de' convitati, cominciarono molti di essi a bisbigliare, a bronto-Mart. 16.8. lare, anzi a fremere tra di loro: Us quid Mar. 14. 5. a voler co' denti sbranarfela viva viva.

perdisio har? Vedete che getto, che prodigalità , che scialacquamento l'Un liquore sì preziofo l Quante famiglie potevano fostentaris con quel folo alabattro, se si vendeva? Es fremebans in eam, presso che Gran cofa! dico io. Aveva pure la Maddalena spesi già vanamente tanti unguenti, e tanti liquori, in profumar lascivamente se steffa. Altro che un getto di trecento danari . Quante ambre , quanti mufchi, quant'acque odorifere dovevanfi efsere consumate su quelle trecce! Nè questo folo; ma quanta galla di nastri, quanta ricchezza di ori, quarto luffo digioje! Non fi fa, ch'ella diffipava giàtutro il fuo, or investiti pompoli, or in donativi superflui, or in banchetti epulon schi, or in converfazioni profane? E pur credete voi, che veruno mai per questo fremelle contro di lei , chiamandola a faccia a faccia, scialacquatrice? Anzi quanti doveva avere, che la corteggiavano, che l'adulavano, che le applaudevano, e che qualor passava inchinavansi fin' terra, ambiziofi d'idolatrarla? Fa di tali fue vanità un regalo piccolo a Crifto, e fubito i maligni alle dicerie, fubito alle rampogne, fubito a fremiti, fubito a di re, che vuol dar fondo alla cafa, che foende , che ipande , che diffipa , ch'è una donna bisognosa ancor di tutore: Us quid perdicio bac, ue quid perdicio bac? Quindi immaginatevi pure, che fimigliante è stata sempre la sorte di quanti, come voi, fi fon rifoluti di volere in faccia del Mondo servire a Crifto: Omnes qui pie voluns vivere in Christo Jefu, perfecuesonem pasiensur , dice l'Apostolo , Omnes , emmes . E vero ch'egli, le si considera bene, non dice vivant , ma ben si volune vivere : perchè può talora av venire, che alcuni buoni in progresso di tempo godano pace, che fuperino la malignità, che foppriman la maldicenza. Ma ne' principi, ch'è quando appunto essi vogliono darsi a Dio , veluns pie vivere, nou c'è rimedio, convien che tutti patifcano de' contrasti, tutti, tutti: Omnes qui pie volune vivere in Christo to Tim. s. Jefu, perfecutionem pasientur . Anzi quanti iono che ne patifcono ancora fempre! ad immitazion degli Ifraeliti, i quali non fo-

lo ful primo ufcir dell'Egitto videro mossi Quaref. del P. Segneri.

ma dipoi fino in Gerufalemme medefima furono costretti perpetuamente a tenersi come confidera Origene, gli Jebufei, ch'é quanto dire, tecondo ciò, che questo nome fignifica in lingua nostra, i conculcatori . E quale innocenza più paragonata di quella di una Matilda, Principetia di tanta fama ? E pure è certo che il fuo magnanimo affetto verfo il Pontificato era interpretato da molti fordidiffimo amora verio il Pontefice, e quantunque fi sapesie, ch'ella di fotto vestiva un'aspro cilizio, e di fopra un rigido usbergo , non baftava per dar a credere, che non potefseso arrivar sactte amorose a piagarle il cuore. Quanto travagliata fu da' maledici la virtù di Gregorio Settimo , che pur era operator di miracoli? Quanto la integrità di Sergio Secondo, che pur fu cariffimo al Cielo? Santo Atanatio non fu accagionato pubblicamente d'uno flupro , e di un'omicidio? E quel ch'io vi ho detto di questi, vi potrei dire di un Gregorio Taumaturgo, tacciato da' maligni d'impurità; di un Palladio Anacoreta, incolpato da' malevoli d'affaffinio; d'uno Sranislao Vescovo, accusato dagli Empi di ladroneccio; e d'aleri infiniti, la cui fartta vita altro non fu, che un perpetuo betfaglio di malelingue; fenonche, comeè disdicevole addurre poche priove in materia molto dubbiofa; così, fecondo la re-gola del Filosofo, è più difdicevole ancora l'addurne molte in materia affai manifefla. Che dobbiamo più tofto quindi conchiudere ? (Dobbiamo conchiudere , che gran conforto, come lo diceva, deve esfervi fapere di aver voi comune la caufa vostra con la causa dimoki, eche però quelle dicerie , le quali vi turbano dalla vostra pietà, non ferifcon voi, come voi, ma voi come spirituali, voi come savi, voi come seguaci di Cristo, onde feri-

scono assai più Cristo, che voi. Ma io voglio fare ancora un paffo più oltre, e vi voglio dire, che quando ancora stelse in man vostra di ottenere che gli uomini per la vostra virtà vi amassero, e vi lodaísero, dovreste nondimeno amar meglio, che vi odiafsero, e che vi contradiceffero. Parvistrano il mio paradosso? Attendete come avete fatto fin'ora, ch'io fon certo di dimostrarvelo. Fingete dunque, che gli Empj, in cambio di contraddirvi, e di odiarvi, vi lodino, e vi amino: fingete che niuno sparli contro di voi : anzi fingete

che ciascuno vi apprezzi a ciascun vi ap- ! plauda; chi però rimane obbligato: voi a Dio, o Dio a voi ? Certo par, che più tofto voi fiate quelli, che reftiate obbliga- faprefie voi dire, Signori miei, qual foffe ti a Dio, mentre il fervizio fuo vi riesce di si nobile emolumento, che per cagione di esso ognuno vi celebra. Mase per sua cagione vi convict tollerare mille maledizioni, e mille molestie, Dio, per così dire, rimane obbligato 2 voi. Obbligato ? Sì si, obbligato. Nè crediate questi effer termipi nici; gli ho toki di bocca ad un S. Giovanni Grifoftomo: Si prepter Deum ditigamur , beneris impensi debitores illi sumus , così dic'egli ; fin vero ejus caufa odio babemur, debiter ipfe fit nobis . E che fi può più foerare, o bramar daun'uomo, che aver per fuo debitore l'istesso Dio ? Se tanto mi promettete, o Santo Dottore, lasciate pure, lasciate, ch' io per me voglio, come già sfidava Ignazio le fiere ad effergli più implacabili, così sfidare io le lingue ad effermi più mordaci . Latrino pure i maligni, fquarcino, sbranino; potran faraltro, che rendermi un Dio obbligato? Faranno ch'io però lo possa invocare con maggior fiducia; faranno ch'io però ne polla disporre leb to 4 con maggiore facilità; faranno ch'io più non abbia quindi innanzi a temere da lui cipulfa, perch'egli m'è debitore: Qui deriderur ab amice fue , ficut ego (dicea Giobbe in confermazione di ciò ) Qui deridesur ab amico suo , figur ego , Chi è deriso come me , chi è dileggiato come me, che avra di guadigno ? Eccelo : Invocabis Deum, & Deus exaudies eum. Se invocherà il suo Signore. fará ficuro di venire efaudito. E pare a voi per ventura, che ciò fia poco ? Anzi egli è tanto, che fi dovrebbe comperare a costo di un Mondo intero, non che a costo di una vil'aura ingannevole, qual'è quella, a cui fi rinunzia, per servir a Dio. Ne è meraviglia, che Dio rimanga in questo modo ob-bligato a chi tanto sopporta per amor suo, perchè in questo modo egli ha, come un'autentica testimonianza d'effer fervito, non per motivi d'interessi caduchi, ma per affetto di carità finceriffima. Questo pruova Fedeli , con quelle formate parole : Tune | dice San Zenone , il merito incomparabile

manie firmaveris , convincens feilicet . acra. pugnans, quecquid super persona tua in in inream Christi prophanus fermo jallaveris . Mi il merito grande del Patriarca Abramo in quel fuo tanto celebre fagrifizio ? Alcuni dicono, che il fuo merito contifteffe nell'ubbidienza, con la quale accettò un comandamento duriffimo fenza replica; altri nella properzza, con la quale esceui un acerbistimo utilizio fenza dimora: altri nella fede, con la quale credette promeffe ripugnanti fenza vacillamento. È tutri differo bene. Ma fe n'interrogate anche più confidentemente il dottiffimo Vescovo San Zenone; sapete che vi dirà? Una cosa inaspettatiffima. Vi dirà che confifte nella intrepidezza, con la quale Abramo fi espose alle pubbliche dicerie. E chi non vede, ch' ei dopoun'attosì eroico avrebbe in cambio di riportar nome di giusto, acquistata fama di barbaro ? Tutte le lingue farebbonfi follovate contra di lui alla nuova d'un caso tanto spictato. L'ayrebbono chiamato una Tigre in fembianza d'uomo-, un manigoldo fotto nome di Padre. E quella ftessa costanza, per cui meritavasi tanta gloria, gli avrebbe cagionati maggiori infulti. Mirate, avrebbono detto, con che fermezza potè maneggiare quel ferro! Crudele! Forse the sparse una lagrima? forse che diede un sospiro? forse che torse almeno indietro la faccia nel dare il colpo? Anzi egli stesso con le sue mani ligò il figliuolo innocente, egli stesso l'adatiò su l'altare, cgli stesso gli bendò gli occhi, egli stesso gli nudò il collo, egli (teffo (pietato glielo) troncò , potendo foddisfare agli uffizi di più carnefici un Padre (olo. Ne avrebbe egli gia potuto (vedete) discolparsi presso degli uomini con addurre il comandamento divino. Signori miei nò. Perocchè come avrebbe potuto mai dare a credere, a genti specialmente tanto infedeli, che la sua risoluzion fosse stata ordinazione del Cielo, e non più tosto delirio di crudeltà? Gli avrebbono turti opposto, che non si sfama Dio di vittime umane, e ch'egli dovela fodezza della virti), questo la nettezza | vaudire per verità de' hichi tartarei , quandella cofcienza, questo la fincerita della do fognò di afcoltar la voce Divina. Or fede; vedete che per quelle cole medefime che non offante tinte malignità, che conriportiate voi molto bialimo, per cui do- tro a lui fi farebbono fufcitate, intraprenvreste ricevere santa lode. E però spesso desse Abramo si prontamente il gran sacriinculcavalo S. Cipriano a' fuoi perfeguitati fizio, l'eleguisse si sedelmente, questo fu, omne fidei robur expendieur, cum in fermones del favissimo Patriarca. Non teine egli le vulgi, neque in opprobrium venerie; cumque opinioni storte del volgo: Non timui, neci ser, r. da se centra illas populares infanias roligiosa parricidium impusaresur sed magis uti devo. Abraham,

tioni.

vioni pareree, larabatur bes Deum justisse; querele, per compor le loro discordie : contentandosi di soggiacere all'infamia di le pure quando sperava di sentirsi però parricida, per non perdere il merito di celebrare affai, bifognò che fi udifle diabbidiente. E questo è il merito, ch'io te da un tal Pastore venuro allor dalle interpreti, che vene aftenete per avarizia, tanta modeffia ricusò di offentate le fue Date voi la pace al nimico per coscienza? bellezze alla turba de' convitati, fir sodovete tollerar ch'altri creda, che gliela lennemenre tacciata comerestarda. Equel ne. Veggo ben' io di richiedere da voi titava, mentre avea tanto voluto andare molto. Ma che può farsi? Quì finalmen- per le strade di notte a ricercare i cada-• 5 te, qui prinovali la virtà: In igne probatur veri, e a seppellirli? Ecco dunqueil mesarum, de Argentam. dies l'Ecclésifico; rito grande, a cui devete voi parimente homine, vere receptibile in camina humi- aptirate nel grado voltro. Oh che leliciliasienis. Povero Giobbe! Qual vi penfal tà! oh che foruna! Parir de' biafini an-te che fosfie il femiento più vivo, ch' egli cora voi per amore della più lodevole co-parisse nelle sue famose miterie, il più af. [1], che aver possifiase; per amore della virvrete mai più offervato. Era il vedere che bramini in nomine Chrifti, beati eritis ? quanti rimiravano lui coperto di una lebbra Quelta, quelta è la vera beatitudin-, fe si tordida, si fchifofa, fi farebbono imma. Cristo stello non ha pretefo ingamarci qui pur s'era tenuto così lontano. Quelta Matteo: Benei eritir cum nos ederine haeraffatalarabbiadi Satanaffo, si come vos mines, così difs'egli in S. Euca. Si che, elion dottiffimi Efpolitori, approvati an- fe non è vera una tale beatitudine a ne cor dal Pineda; injettare tutto il corpo di men'è vero altro articolo qualifia della lo , a cui frequentemente foggiacciono i l'ifteflo Crifto, infallibile verità. fentuali: ulcero peffimo. E così il misero bitognava, che spello senrifie diesi : Ah ditori , quanto durcrete alla fine in tali-

leb so an quello, Derelicia fune cancumanedo taira La in quel giorno; oh che allegrezza fa-

propongo anche a voi Signori miei cari. mandre, ch'egli era un matto a pigliara Tollerar, che altri amaramente vi laceri tanto di brighe: Seuleolabore con fumerie. Exe. 18.18) Tollerar, Cie altri antaratini et vi i.acci i. linito di origine; adestriane recionale il per que cipi, per qui dovrebbe più degia. Che divid di Alma famolio di molti di Elimente lodavi. Frequentate voi , Sagra, canz i in cambio di vesire ammittato ori, memi per divorione è dovete colletar, chi altri dica, che gli frequentate per ipocitii, dava a moltipicate le fue orazioni fii la State voi ritti. tii in cala per verecondia; loglia dell'altrio, fui folionemente chemidoverterollerar ch'altri (parga, che vi state la come ubbriaca. Che dirò di Vasti sa-per disperazione. V'affencte voi da' bagor-mosa moglie di Assure i neambio di vo-gener. 1. di per temperanza? dovete tolk rar ch'altri nire efaltata come pudica , quando con si & feque date per codardia. Vi ritirare voi dagli Sinto Vecchio Tobia non ebbe a fentirfi tobiate onori per umilità? dovere tollerar, ch' al-i dire più di una volta da' funi più cari, tri petfi, che vene ritirate per dapocaggi; che fe gli era venuta la cecità, fe la mefirrivo, il più accibo? Voi forse non l'a- tù! E non sapete voi bene, che Si extra LPst. 4 ginati, che le la folle procacciata da sè, di propria bocca: Beari effit dum maledi- Mart. salla con sfrenatezzade' giovanili difordini, da xerine vobis homines, così difa'egli in San Luc. 6, 240 Giobbe d'una specie di mile simile a quel- nostra Fede, perchè tutto ha per aurore Senza che, ditemi per vita voftra, U- X

carnalaccio, ah latcivo, ah libidinolo; travagli? Non vi avvedete doversi final-De son 11. Offa eins implebungur vieits edoleftenria mente un giorno cambiare in aminiratori fra: Se lo merita: e che lafeiando ciò ere- della vostra costenza, quei che son ora dire il Signore con quelle labbra, che tole wonses etta dies, qua corruptivum hor & fra tinti i membri gli avca maliziofamen | moreate incorruptionim induar, & immore i | nemico lateiate intatte, e ntorme a ratiterem: voglio dirvi con S. Girolano. sirea denter men, per ifperanza, che Gub tà la voltra; quando al cofperto di tuttodovesti per elle finalmente prerompere in il Mondo radignato al giudizio estremoqualche infinia. Oh quanto arroci dove | Stabesis in magna cen ancia adverfus cos, Sap. 5. 4. van dunque riufeire al fant unano aggra- im non angufissorone, e infulserere in-vi și inguisti. Ma non fiu foia a pari înc. trepidi a turti i vostri miterabili indu-Mose dur. va friche indu-bilifiane norți stori? Quand'i om i voglio figurar quegovernare più di fecontomilla per one ad- llo giubilo, fapete, che mi figuro ? Mi doffategli fu le fnalle, per puir le loro figuro Noc racchiufo nell' Arca, Udite Sio

popolo miteredente, impuro, diffolitto, protervo, e risplendendo egli all'incontro in qualunque genere di virtù, immaginatovi , dice San Giovanni Grisostomo s'è probabile ch'egli fofferisse ogni fpezie di villania : Verifimile eft , cum prater lom 13. morem emnem virtutem cole et, eum fub-

terra schernito per la bontà, questi fu di

certo Noè. Abitava egli in mezzo d'un

fannajum fuiffe , & irrifum ab emnibus . Ma il bello fu, quando attediato Dio del genere umano, determinò di diffruegerlo: e però diè commissione a Noè di fabbricasti, come una cata portatile, per falvarvifi tra le universali rovine. Oh allora sì che i fuoi schemitori dovettero pur'aver la bella materia di follazzarfi! Potè ben fors'ellere, ch'egli ingeneralle per un poco nell'animo di qualch'uno qualche terrore, quando la prima volta egli dinunziò la divina risoluzione, ed il vicino esterminio. Ma quando poi questi videro passare un'anno, paffarne due, paffarne tre, anzi paffarne già presso a cento; e tuttavia non venire ancora il minacciato diluvio, e Noè flare più che mai sempre a stancarsi nel fuorravagliofolavoro; oh come dove-

vano correre a dileggiarlo d'intorno all' Arca, chiamandolo apienabocca, o Vecchio rimbambito, o Profera falfo? E quando dipoi lo videro a Ciel ferenoentrarvi anche dentro, dopo uno stuolo immenso di bestie mandate innanzi con processione bellissima a due a due, quanto più allora dovettero crescer le rifa, ed aguzzarsi i lor morri I Mirare, dovea dire ancora i men rei | Mirate per vita vostra fenno da vec chio! Poter godere aria libera, e Cielo aperto, e voler condannarfi a carceretenebrofa, e a notte perpetua! Che vaghez-22 di cuore stanco di vivere! Fabbricarsi con le sue mani la sepoltura, e poi quasi impaziente di effervi posto morro, cacciarvifi dentro vivo l So ch'egli godera quivi la bella conversazione di Lupi e di

Orfi, di Cignali e di Volpi. E quali cate-

ne potranno mai tener tante ficre , che

non corrano ad isbranarlo? Scianunito chi

egli è ! Teme l'acque , che non lo affo-

Cosi probabilmente turti dovevano pro-

verbiate Noe fu quel punto, che entrò nell'Arca, tanto ancor'erano accecati i lor'

animi, e tanto altieri. Ma quando poi indi a fette giorni , aprendofi a poco a poco

le catarrate del Cielo, cominciarono a ca-

ghino, e poi non teme che lo foffoghin le Trigri , che lo strozzino i Leopardi!

s'io n'ho ragione. Se fu mai uomo fula : larele piogge, ad ingroffare le piene, a firci pitare i torrenti, ad inondare i fiumi, a fcorrere i mari; e già d'ogn' intorno restando allagate le campagne, e ascoste le valli, i monti stessi stupefatti mirarono paffeggiare acque ignote fu i loro gioghi; oh che mirabile mutazione di scena apparve ad untratto! Galleggiava trionfante in quel novello Oceano l'Arca del gitte fto, non più carcere d'ignominia, ma carro di Macsta, e tra fragori delle nuvole, che tonavano alla battaglia, e tra' frichi de' venti , che fremovano alla rovina . tra'l tumulto de fuggitivi, tra le grida degli annegati, tra gli utli de' moribondi, sola nel comun timore era intrepida, nell'efferminio universale ficura. lo sò , che la dentro Noè dovera avere verfo le rovine degli Empi fensi più tosto di compattione amichevole, che di compiacen-22 vendicativa: ond'è ch'egli non dovette bramar giammai di potere affacciarfi alla finestrella dell' Arca , per indi infoltare, nè men col guardo, non che con le parole, i fuoi derifori. Malasciate, ch' io pigli un porole partifue, e che, quasi da un alriffimo giogo rimirando quello sterminato naufragio, gridi per lui : Dove fiete oh la, dove fiete anime baldanzofe, che tanto vi prendefte diletto già di schemire la semplicità di un cuore innocente? Sollevate, follevate un poco dall' acque le tefte naufraghe, e rimirate. Riconoscete voi la quellegno, che vittorioso paffeggia fu i voftri capi, che non teme naufragi , che sprezza morti ? Dov'ora fono (mostrateli al 100 confronto ) i vothri maestosi editizi, dove o i vostri Palazzi, o le vostre Torrit Ed è possibile, ch'or fia più ficuro un Noè dentro quattro pareri di legno fragile, che non voi dentro numerofi ricinti di forti mura? Vi ricordate? Voi vi ridevate tauto di lui, perch' egli con cuor divoto sdegnasse le vostre pompe, abborriffe il vottro fafto, non aderiste alle voftre disfolizioni; e dileggiavate, come delirio di malinconia disperara, racchiudersi da sestesso dentro l'angustie d'una prigione natante. Ora ora è rempo di rideme, se potete, ora è tempodi dileggiarlo , mentre già state con la morte su gli occhi, e'l naufragio in gola. Stortunatitlimi derifori de' giulti ! On leggiano già per l'acque, fracide prima, per così dire, ch'estinte le vostre membra; e dati in preda a mille flutti contrari, ch'ora vi sbalzano in questa parte, or'in quella, ne men potete per quiete delle vo-

fire offa foerare un lido deferto, non mai !

O giorno defiderabile! o giorno caro! negato a qualfifia de' più miferi naufragan- Quando verrai a fare chiaramente apparir ti. Solo Noè non ha fra tante tempe fle tol- quelle verità, ch' or' io vò adombrando? lecitudine di trovar per sè qualche porto . Cristiani miei allegramente . La vita è breperchè l'ha seco. Dovunque vada, tras ve. Se perun poco ci convien esser ber-porta con esso sè la jua sicurezza; e saglio di alcune lingue malediche, ciò che mentre avoi tocca di pionibarvene al bai- preme ? Tanto maggiore fuccederà poi la fo senzaritegno, a lui si concede di pog- g'oria. Ci applauderan gli Angeli, ci apgiare per l'alto fenza paura. Ma che fò io? plauderanno gli Arcangeli . Perchè far Dove mi lafeiotrafportare da un'effafi di noi tanto cafo di ciò ch' ora dicano, affin diletto? Sono tutti questi rimproveri giu- di mostificarci , alcuni pechi omiccinofli sì, ma superflui verso di gente, che non li, che alfin son loto? Sentite ciò che Dio ha più nè pure orecchie da udirli, non che fa faperne per Ifaja: Nolice simere opprospazio d'approfittatiene. Discorriamone brium heminum, & blashhemias corum nolipiù tollo dontesticamente noi tra noi stel te metuere. Sieut enim vestimentum, si ce si, e diciam così. Non vi sembra questa, medet eos vermie, & ficut lanam, sie deve-Uditoti , una gran cataftrofe , e tal che rabie eos rinen . Salus aurem men in fempirende molto più degna d'invidia la forte ternum eres. O voi felici, se zireneste semdi Noc, che fu il dileggiato, che non pre a mente fentenza di tanto peso ! E che de' malvaggi, che furono i dileggianti ? O mai fon gli uomini, ancora i più fignotale appunto farà ancora la vostra, se vi rili? Non sono tutti mortali, tutti di cremanterrette costanti tra le moleste maldi- ta, tutti di cenere? E nondimeno verrete cenze degli Empj . Si ridono eglino al pre- nelle occasioni a far più conto di loro, fente di voi, perchènon volete aver parche di Dio stesso ! O confusione, o vitute ne loro trastulli, e non finiscono, o di perio, o vergogna! Considerate un pomotteggiarvi , o di mordervi , perchè co, Uditori , quanti fra voi facilmente fe quali vi vediate la morte ogni di vicina, in troverranno inclinatifimi al bene: a frecambio di godere aria aperta, volete anda- | quentare i Santiffini Sagramenti : a diginre spontaneamente a confinarvi tra le an- nare, a disciplinarsi, a rivolgere libri pii. guffie di un Convento, o a confumaryi tra la pacificar di (cordie, a promuovere divole asprezze d'un Chiostro; o se non altro zioni, i quali nondimeno fi rimarran di ciò volete ne di festivi starvene più tosto racfare; perchè? per timore di alcune linchiufi negli Oratorii , che gire attorno gue, chetra pochiffimi giorni avranno a per le piazze, o pe' prati, a leguir l'orme marcire. Anzi considerate onanti sarandelle loro sfrenate dissolutezze. Ma, o no, che per timore di queste lingue mequanto breve farà questo loro riso, quandefime arriveranno non di rado a comdo a quell'ultimo universale diluvio, non mettere mille eccessi, da cui per altro d'acque no. ma difiamme, fi vedranno afterrebbonfi. Viene un compagno: Che effi perire fenza rifugio! Allora si che tanto andare alla predica : andiamo a vorrebbono aver anch' cfli , fe poteffe- giuocare: dove fono le carte? fu , valle a 10. un luogo nella vostra Arca, chiama- prendere : evoi non sapete dir no. V'intagià tanto bene nella Sapienza; Concem- vita a veglie, e voi fubito, andiamo. V pribile lignum : ma allegramente. Già faran invita a feste, v' invita a festini, v'invicambiate le forti , mutato flato. E voi ta a balli , v'invita fin talvolta a luoghi in-Cap. 5. 1. mirandoli sprofondar negli abbissi; Scabiris, famissimi , a lupercali , a postriboli , a lupanari, e nè pur'allor vi dà cuore di ripupos anguftiaverunt; anzi potrete fin dal gnarli. Temete una derifione, temete un Ciclo infultarli de loro infulti, e beffeg- detto: evi lasciate da quel compagno magiarli de loro besfeggiamenti. E non so- ledetto condurre fin su la bocca medesima no bastanti si belle considerazioni a farvi dell' Inferno, sol per timor di risponder-forezzare tutti i vani latrati di questi Cer-gli. Vacci solo. An Cristiani, e non è co-

Rabigis in magna coft antia adverfus ess , qui beri, che possono strepitare ben sì, ma testa una pazzia solennissima far tanto connon posson nuocere? Eh sì sì , lasciate to di un' uomo , ch'è come voi? Plutarco pe vistase pure, ch'essi per ora latrino quanto vo- narra di certi, I quali invirati acena in pudore. gliono, lasciate ch' effi censurino, lascia- alcune case, dove sospettavano forte di te, ch'effi calunniino; in quel giorno ci tradimento, tuttavia v' andarono, fol per vedremo, nel qual dovrà restare al fine non parere incivili. Ecosì dice, che rifcornata la loro audacia.

Quaref. del P. Segneri.

masero accisi Dione da Calippo, Antipa-

tre da Demetrio, e non fo qual' Ercole. I giovane femplicetto, da Poliperfo. Ma voi non cadete in semplicità aliai peggiore? Sapete, the quel compagno, il qual y invita a quel netando ridotto, vi vuole quividare in mano al Demonio; e voituttavia lo feguite, tol per paura di non venire motteggiati da ello d'inciviltà ? Perchè non ributtarlo ? perchè non resistergli ? perchè non immirar più tolto tanti altri, i quali v'hanno lasciati esempi si belli di libertà? Senofane, quantunque Gentile, sentendos proverbiare da un'altro giovane nobile , detto Lafo , come milenfo , perché tienfava di voler ginocare alle carre; rispose con gran franchezza, che a cose meno che oneste gli confessava di essere milenfiffimo . Faffus elt ad res inhoneftas fe zimidiffimum effe. E voi Criftiani non ave-

te petto da fare un'egual protefta, in cofe ancora più scellerate, più fozze, più abbominevoli? Eh dichiaratevi una volta f. 114. 14. per fempre: Voca men Domine reddam co-Pf. 21. 15. ram omni populo ejus. Che tantetergiverfazioni ? che tante diffimulazioni ? che tanta timidità? In medio Ecclesia landabe se . In medio multorum landabo eum. Bifogna dire liberamente con Davidde , che voi volcte anche in mezzo alla moltitudine offervar quella legge, che professate. Beati voi se stamane poteste tomar'a casa con quella sfacciataggine fanta! O quante Dame verrebbon fubito a gettat dasè tante gale, le quali ben'effe fanno come fenfate, quanto fian di pericolo alla lor'anima, per la fuperbia che fi morre, per lo feandalo che fi porge; e tuttavia non fi attentano a moderar le per non parere da meno delle lor pari. O quanti Cittadini tornerebbono più divoti I O quanti Cavalieri tornerebbono più raccolti ! Questa è quella sfacciataggine della qual tanto fiveniva a pregiar l'Apostolo l'aolo, quando diceva: Rom, 1:6. Non crubelco Evancelium. E que ta bramo

piegate divotamente (cofa che fe non fofic notabile, non avtebbe Dio fatto nota re nelle Scritture contermini tanto eforetfi, che così Salomone orò nel mo Tem-.Rent. ca pio : Urumque genu in terra fixerat. ) Non vi vergogo te distare a verperi con la dovuta decenza , di tacer, menti altri ciarla, di orare mentr'altri rede. Dite pur'

a Dio francamente: Deus mens inte confido, nen erubefcom. Di che Sig 101 mio carohoda vergognarmi ? Confide in vor. Mi beffin'altri, mi spregino, mi schernisca-

tto: ballami piacete a voi folo. Maledicent illi , & en benedices; o che conforto bellif. Pf, 108. 18. fimo infegnato a noi dal Rè Davide in poche voci ! Maledscene illi , & tu benedices . Quelli diranno, ch'io fono un' uomo da niente, & en benedices; diranno che non ho termine, & en benedices; diranno che non ho tratto , & ru benedices ; diranno che voglio far da quel che non fono . O en benedicer . Maledicene . in fomma . maledicens illi , & in benedices . Così , Cristiani, dentro voi stessi animatevi a far del bene, e stabilire questo infallibile affioma di San Francesco: Poco importa, che verun' uomo mi lodi, se Dio mi biafima: Poco importa, che verun' uomo mi biafimi, fe Dio mi loda.

### SECONDA PARTE.

Bbiamo animati i buoni a disprezzar VIL A le maledicenze degli Empi con quel coraggio, con cui la Cananca disprezzò le dicerie del suo popolo, andando a Cristo la su la pubblica strada. Ora non posfo rattemperarmi già io, che non mi rivolga un poco agli Empi medefimi, e che infiammato digiufto zelo non rapprefenti adeffi e l'enormità del loro peccato. e l'estremità del loro pericolo, mentr'esfi a belto tiudio fi pongono ad oppugnare l'altrui bontà. E chi crederebbe, Signori miei, che ad essere buono un Cristiano, non vicevelle impedimento maggiore che da' Crittiani & Certacofa è, che fe nè meno nel cuore del Cristianesimo è lecito d'effer buono a fronte scoperta, convetrà che ad una ad una fe virtù tutte prendano frettolofe il lor volo fuori del Mondo, perchè altra stanza lor non rimane tra gli uomini , se non rimane tra noi . Il che conoscendo benissino quel gran-l'uomo da me spesso lodato, dico Salvisho, affai fovente, o deplorava, o fgridava la anche a voi. Non vi vergognate nò, di temerità di questi malvagi con protestarstare alla Messa con ambedue le ginocchia fi , che Si fazim , u: quis melior effe sentaverit, deteriorum abjettione calcarur, emnes quedammedo mais effe cogeniur, ne viles habean:ur. Ma quelto è quello, che voi malvagi vorrefte, conforme da principio io diceva, si come quegli che spererefte così di poter'un giorno nafcondervi tia la turba ; ch'è quell'appunts , a che atoirava quel tritto nell' Eccletiastico , il qual dices : In popule magnonen agnefear : Eccl. 16.17. Non potrò cifere, in mezzo a un popolo grande, mostrato a diro. Su, voglio che abbiate l'intento. Venite quà, aicoltate-

mi, rispondete. Voi perseguitate tanto se trattane l'offesa divina, più debbonoquel giulto, ora con motti, ora con calun- effi alle spade di que manigoldi feroci. nie, or con beste, perché vorreste, ch' è vero? Vi fia fatta la grazia. Laici per compiacere a voi quella giovane la fina modelta ririratezza, lasci quel giovane i iuoi efercizi divoti , vengano anch'effi a' teatri con ello voi, s'intramettan ne' giuochi, s'ingolfino negli amori , mettanti al collo la Cetera, e non fia prato, dove ancor esti licenziosi non passino a corre fior di diletti, ed a lasciare semenza d' iniquità : che avrete fatto? Voi vi penfate, che avrete fubito fatto un guadagno granue; e vi dico, che forfe avrete fatta una perdita incomparabile. Perocchè figuratevi un poco , che quell'infelice partitofi per le vottre moleftie dalla firada della falute, e incamminatofi per la via della perdizione, giunga alla fine per voltra colpa a dannarii; oimè che fubito fiete dannati ancora voi , Signori miei , sì , sicte dannati ancor voì , non ci è più rimedio, siete spedizi per turtal'eternità . Deh per le viscere di Gesti permettetemi, ch'io per ultimo, con libertà non inferiore al risputto, che devo usarvi, come a miei riveriti padroni, stoghi a prò voltro un fentimento tremendo, che mi statistio, qual'acuta fpina, nel cuore. Signori miei, io per l'orrore mi fento raccapricciare da capo a picdi, quando io confidero, come possa uno dormire ficuramente, mentre probabilmente può fospettare di aver per fua colpa fatta cadore qualch'anima nell'Inferno. Una fola, ch' egli ve n'avelle fatta cadere, qual confufionegli dovrebbe arrecare, qual creparuore? Echegridametrera la meschina da quel protondo, che fracassi, che fremiti, che rugiti a Ripoferalli ella mai dal gridar vendetta di chi fu in vita il principale istrumento della fua perdizione? Anzi più tofto ftrepiterà la sfortunata, urlerà al Trono divino, e chiedera fangue, e chiedera morte, e chiederà dannazione di chi le cagionò tanto male. Teftifica lo Spirito Santo, che dalle tombe ancor'adorate gridano del continuo vendetta al Trono di Dio le ceneri di que giusti, i quali riportaron dagli Empj morte nel corpo. E quanto volte l'udiamo noi dall'Altare ! Iniret in confpeltu suo Domine gemisus compeditorum, vindica fanguinem, vindica fanguinem fanttorum tuorum , qui effufus eft . pure quella morte ancorche penosa fu il principio della loro eterna beatitudine,

i quali gli uccifero, che non alle poppe egli defitteffe alla fin dalla fua bontà; non I di quelle nutrici pietofe, che gli allatta-1000. Onle ebbe a dire di loro Santo Agostino , che Profasus hostis numquim ser, te, de tantum prodeffe posniffet objequie, quantum Sandis . profuir odio. Or che dovra effer dunque di que' meschini, ch'abbiano da noi ricevuta, non già la morre temporale del corpo, ma la fempiterna dell'anima? Dovrà paffar mai momento, che gli sfortunati non gridino dall'Inferno + Fodica, vindica, griderà quel giovinetto intelice, vindica, vindica, perchè folendo io frequentare divotamente la confessione oeni settimana , il tale con le fue beffe me ne diftolie, e fu engione, ch'io però moriffi in pece ito. Vadica, viudica, griderà quella stortunata donzella. vindica , vindica , perchè coftumando io d' attendere ritiraramente alle devozioni, la tale co'fuoi motteggiamenti me ne ritraffe, e fu cagione, ch'io come l'altre midelli alle vanità . Vindica , vindica , griderà quell' nomo miferabile, windica, vindica, perchè fentendomi lo chiamare da giovinetto alla Religione, il tale con le fue oppofizioni me nediviò, e fu cagione ch'io però imarriffi la strada del Paradiso. E se que' mifiri manderan tali grida contra di noi, noi che fareino, per turar loro la bocca è Sono toric Cerberi quelti, i quali s'acquietino con un boccone melato, o si addolcifcano con un fuono armoniolo ? Falfo falfo, dice lo Spirito Santo, Voi non potrete placarlicon verun dono . Zelus , & fue Prov. ( . 14. rer viri non parces in die vindilta , nec fufcipies pro redempsione dona plurima. Non folonon vogliono, ma nè men postono al infelici ricevere bene alcuno, non fon capaci d' altro affetto che d'odio a d'altro compiacimento che di vendetta. Adunque crediamonoi che fi debbano mai quietare , finchè non fi veggan compagno nelleloro pene, chi fa prima cagione delle loro colpe? E Dio affordito (lasciatemi dir così) affordito datanti schiamazzi, e datante strida, come potrà doncre a noi il Paradifo, mentre per nostra colpa freme quel miscrabile nell' Inferno ? Non converra, che ci renda fiamme per fiamme, fiere per fiere, dannazione Prov. 17. ". perdannazione ? Qui ruina la casuralterius, non eris impunisus. Quelto è di fede . Dunque se chi sol si rallegri della dannazione di un'anima, non potra non portarne atroci le pene, Neneris impunitus, non eris impunitus; che farà di chi l'abbia cagionata? Aimè credeteini , ch'io mi fento tutto col-

mare di un profondiffimo orrore, folo in | Quelta fera , quando esaminerete , com pensarvi; nè so intendere, come alcuno, che altamente s'immerga in fimil pensieto, possa mai menar giorni lieti, o notti tranquille, e non più tosto gli paja d'aver fempre in fogno dinanzi agli occhi quell'anima condannata, a guisa d'una spaventosissima futia , la quale tutta circondata di fuoco , tutta cinta di fumo , tutta livida di veleno, gli sferzi i lati con noscete esenti di tal delitto, ringraziateun flagello di vipere. E noi ci vogliamo mettere a quello rischio? Deh , Signori li ; ainie, temete Cristiani, e tremate as-miei cati, sate una volta a modo di un voftro inutile sì , ma svisceratissimo servo, che avversario, che gridi , morte, morch'altro ficuramente da voi non brama, te, contra di voi ; che strepiti contro a se non che la vostra perpetua felicità. Voi, vendetta, vendetta,

io suppongo, prima di porvi a giacer, la vostra coscienza ; pensate un poco , cercate, interrogate con feticià voi medesimi , e dite fra voi : ho io in dispiacere la bonta di alcuno ) odio io neffuno, perch'egli è retto? perseguito io netfuno perchè è modesto ? motteggio io nesiuno, perchè è innocente? E se vi ricone Dio. Ma se ve ne ritrovate colpevo-

## R $\mathbf{E}$

## 0 N

# Nel Venerdì dopo la prima Domenica.

Demine , hominem non habeo . Jo. 5. 7.

lo. Sentite s' io dico il ve-

ro. Erano già trentoti anni, ch'egli gia-ceva addolorato ed affatto là fu le sponde della Pifeina Probatica, che però non potca non effere natifirmo a quanti ivi venivano per timedio, ovver per curioficolore imorto, le luci rientrate, le carni incadaverire, le vesti squallide ; ed è probabile ancor, che co' gridi flebili, e che con gli atti pietofi dovette muovere a compassion fino i fasti. Dall'altra parte l non richiedendosi a liberarlo altre forze, o altra fatica, fuor che di un'uomo, che con la prima opportunità l'attuffaffe denero a quell'acque; non avea potuto in tanti anni trovarne alcuno. E non fu questa una stravagante disgrazia ? Se a sollevar

No de più sventurati nomi- I l'erbe più elette per distillargliele in suni, che leggansi nelle storie ghi: se fi fosser dovute pescar nel mare o antiche o moderne, par le perle più pellegrine per macinargliele mi quel Paralitico, di cui in polvere: non mi parrebbe per ventura stamane faveliasi nel Vange- si strano veder quel misero in tale abbandonamento. Ma mentre altro non richiedevass, che correre a suo tempo a dargli un fol urte con cui shalzarlo nell'acque, non fu ella una gran cofa, che intrentott'anni egli non grungelse a trovar nefsuno amico benevolo, nefsun parente tà. Avea per la lunghezza del male il obbligato, nessin'uomo caritativo, chenè men di sipocolo favorifse è maffimamente s'è vero ciò, che ne dicono gravi Autori, ed è che la calata dell'Angelo fempre fo'se in un tempo determinato, cioè nella l'entecofte; onde tanto più si poteva opportunamente pigliare un di la congiuntura propizia. La difgrazia di quest'uomo intelice chiana il mio spirito ad una contemplazione, che vi può forfe giungere inaspettata, ma non discara; ed è che incoftui vengaci per ventura raffigurata la quel meschino da' suoi languori so sesta- somma calamità delle Anime abbandonato bifogno, ch'altii spendelse qualche gran te nel Purgatorio. O che Probatica è quelparte di rendite in medici , e in medicine: la ,Signori mici , di febbricitanti , di affidele fi fosser dovute cercare su le montagne rati, di addolorati, di languidi d'ogni son-

el Altro che trent' ott' anni hann' ivi gia- i del Purgatorio. Allato d' esso qual tormenciuto una gran parte di effe . Qual cento, to del nostro Mondo non guadagnerrebbest qual dugento, qual mille; ne manca ancora fama di refrigerio? Se fi crede a Santo chi fino al di del Giudizio v'è condannata. Agostino, sappiate certo, che Ille purga-E pure richiedendoss aliberarle sol che ta- sorius ignis durier est qu'am quiequid in hes luno ftenda loro la mane, non per attuf- feculo potest pomarum aus videri , aus cogifarle nell'acqua, ma per estrarle dal fuoco, vengono spesso a ritrovarsi senz' uomo, che le foccorra. Io per l'affetto sviscerato che porto, per gli obblighi innumerabili che professo a quelle same Anime, ho rifoluto di prendere finalmente le loro parti, edi venirvi in loro nome a proporte una dolente si, ma giusta querela, che ognuna d'esse vi esprime in queste tre voci : Hominem non habeo. Che fe forfe in ciò mi diparto dal commun'ulo di chi quello giorno da' pergami vi ragiona; voi perdonatemi. Non mi dà il cuore di fentir fupplicare più longamente, di femir finghiozzare quelle belle Anime. E dall' altra parte, conoscendo io voi per persone divote, liberali, amorevoli; mi perfuado dover questo esfere il dì, ch' effe aequistin molti uomini alor favore - Che dinque afpettate più? Non vi accorgete, che mentre fra noi fi confulta, fe debbano sovvenirsi, tra lor fi brucia? Io non ho arte da tellervi a favor loro un'eloquente discorso, ma non Pror still. la curo, mi baita aver fedeltà. Perchè fe giusto il bel detto il Salomone: Legatus fidelis ei, qui misse illum, animam ipsius

requiescere facier; chi fa che anch' io non debba effere questa mattina a' Defonti di qualche requie, mentre a voi fedelitime renderò le loro ambasciare ? п.

Vi dò dunque nuova, Uditori, come l' Anime de vostri ancora più cari, si trovano in uno stato si miserabile, che mai peggior non ne industero, ò i Dionisi in Siracusa, ò i Neroni in Roma, ò i Radamanei medefimi in Flegetome. Così Dio vi faccia mercè di non lo avere già mai, nè pure a vedere, nonche a provarlo. Ma eredette frattanto a chi ne difcorre. fe non per isperienza, almen per sapere. Vi basta animo dargli una femolice occhiata si da Ioniano, e non atterrirvi? Secosi è, figuratevi dunque forto de piedi una profondiffima Carcere, la quale dalla vicinanza eh' hacon l'Inferno, non già n'impari nulla di emplo, man' apprenda bene quant' ev vi di tormentofo. Domini quivi la notte cou nebbie ofcure, lampeggi l'aria con baleni funefti, fi fcuota il fuolo contremiti fpaventofi, risuorino le caverne di gemiti inconfolabili, fischino i mostri con sibili fumbondi: questa è una leggiera sembianza quel suoco da Santo Ilario un suoco in- la Pf. 108.

sari , aut fentiri: che se però trasferifeasi colà dentro quanto fan gli uomini fingerfi d'inumano, vi correranno quelle Anime sfortunate per ricrearfi. Vi rechi Falaride i suoi celebri tori, che quelle agara si urteran per entrarvi. Vi trasporti Mezenzio i fuoi verminosi cadaveri , che quelli a gara si astolleran per legarvisi. Vi strascini Diocleziano le fue formidabili ruote, cha quelle a gara supplieheran di montarvi. O lor felici, fe capitaffe là dentro l'antico Giobbe con tutte le sue piaghe più fracide, e più fetenti! Gli volerebbono attorno, come api a fiori, per succhiarne qual nettare la putredine . Si avventerebbono . come a tazze d'ambrofia, a calici di veleno: stimerebbono rose quel che noi spine: chiamerebbon rugiade quel che not folfi; ein una parola diverrebbon tra loro voti d'amanti, quei che tra noi son terrori di condannati. E quivi si truovano o sigliuoli le vostre si care madri, ivi mariti le voftre mogli, ivi nepoti i voftri avi, ivi amici i vostri compagni. E vi da 1 cuore di lasciarveli stare più lungamente; Credete a me . Voi non mostrate d'intendere che dolori atrociffimi fieno i loro, che struggimenti, che spasimi. Ma su: quando al tro di loro voi non fapelle, non v'è noto che stanno tutti nel fuoco, e in un fuoco tale, ch'è fuoco di Purgatorio?

Non v'è ficuramente fuoco più attivo; più operante, più acre, che quel d'an vivo crociuolo: quello con cui purgati l'argento, quello con cui purgasi l'oro. E tale, come ben vedere, è quel fuoco, di cui trattiamo. Quindi è che Santo Agostino di questo vuole appunto che parlisi in Malachia, là dove fi dice, che il Signore Sedebir conflans , & purgabir filios Levi , & cola- 1. 10. bis cos quafi aurum, o quafi argentum Si di- c. 21. ce, che sederà, Sedebie, perchè sappiamo Malech s. ch'egli non tormenta quivi quelle anime !brevemente, e folo, come aleuni fi credono, di passaggio; ma molto posatamente, ma molto proliffamente: e poi fidice, ch' egli federa quivi come forhando , Sedebia conflans , affin he intendafi l'applicazion , con la quale se ne stà quivi perpetuamente operando intorno a quel fuoco, quafi per tenerlo ognor vivo. Vien però chiamato

desello: Nobiseft ille indefeffus ignis obeum | bello. E noi nondimeno non ci movia me dus . ed in effo fateragione, che il Signore venga a purificare quelle Anime, qualidentro un crociuolo tetribiliffimo, finchè depongano tutta l'antica fcoria: Er purgabreficios Levi , & colabitees quafi aurum, Malach, 3. O quafi argentum. O che acerbitlime pine ci convien dunque credere che fien quelle ! Quanto intenie, quanto intime, quanto

vive! E pur non ho detto il meglio. Perchè quantunque fia quello un fuoco purgante, non istimate però, che nulla più fia per verità tormentofo di questo nostro. Ah no per certo. Egli è un fuoco il quale ha forza incredibilmente maggiore, più attività , più acrimonia , perch'egli è quali un'estratto di tutti i fuochi. Che voglio fignificare? Le pene del Purgatorio fono, per dir così, un lambiccato di quante pene tra noi fi foffiano al Mondo. Voi pen sapete, che datutte quasi le cose giungono i Chimici giornalmente a cavare con la lor arte una tal fuffanza, la qual'è come un piccol funto del tutto: ma è ancor di natura così efficace, può tanto, penetra tanto, che vien però comunemente da loro chiamata spirito. Or postociò, ho io più volte confiderato tra me per propio profitto: Se si potessero unire insiemeda un' Argelo tutti quei varii dolori, chenoi proviamo, renali, artetici, micranici, colici, nefritici, aimatici; e poi formar d' effi tutti, per via di qualchemitacolofo lambicco, quali un'effratto, e cavame uno fpirito di dolore: o Dio, che dolore vivistimo faria quello! Se si potetiero tutte unit quelle febbricosì maligne, le quali avvampano a tanti poverini le viscore, ed estrarne per così direuno spinito di ardor febbrile: oche ardorcocente! Se si potesfero tutte unite quelle ulcere sì mordaci, le quali abbrucciano a tanti poverini le carni, ed estrarne per così dire uno spirito di ardore ulceroso: o che ardor

quell'ardor, the fi pate nel Purgatorio. Non mel credete? Scotitelo da Ifaia. Abluer Dominus fordes filiarum S:on in fpirien judicii ( cioè col più rigorofo giudizio, che mar fi poffa ) & in spirien ardoris, o come altri leggono, in friritaine en dii, in Spiritu combustionis. Tanto èvero, Uditori, che quell'ardore non farà un' ardor comunale, ma farà come un lambiccato di ardore, farà uno fpirito, e però ancor siefficace, si potente, si penetrante, che una folastilla di esso cocera più di quanti

26m 4- 4a.

ancor niente a mifericordia di quelle anime benedette: e non corriamo oppo rtunamente ad estinguere sopra d'elle cosìgran fuoco, ò se non altro a refrige rarlo, a reprimerlo, a mitigarlo? Anime (confolate! Che val che voi con le labbra tutte aride per l'ardore gridiate da quelle framme , pieta , pieta . Mile emini mei , Mifereminimei. Aimè, che pochi oggi intendono il vostro male, e però vorrei saper pure in qualche modo io (piegare, per trovar chi vi compatifca. Lafciate dinque, lasciate, che se non altro m'ingegnerò com' io polla. Ma che? Si può per avventura dir più di quello, c'ho detto? Si, Cristiani. Perche quelle anime patitiono tutto ciò, quasi a vista del Para lifo. Mirano effe quella Patria beata, a cui fono elette, contemplano quel godimento, conoicono quella gloria. Mache vale, fe fon in carcere, e non fapendo ne meno le più di loro quanto ancor abbiano da tardare ad ufcirne, convict the tauto maggiormente fi struggano lagrimando?

Perche la penitenza di Adamo fosse più aipra, che fice Dio? Hibitare fecie ipfum Gen. 1. 24è recione Paradifi velupiatis. Volle che iuxia tert. fosse da lui fatta in un luogo posto rincontro al Paradifo terrestre, e quivi avista di tante a nene delizie, lo collocò a stentare, a fudare, a zappar la terra. Adam e regione Hom. 1. Paradefi habitare juffer Dens, cosinotollo de Laza. S. Giovanni Gijoftomo, us affiduus con-Millus moiestiam renovans, exactioremille praberes feufum expulsionis a conis. Macha da fare un Paradifo terreno, con un celefte ? E pur'è così. A vitta del celefte penan quelle anime, le quali a voi tantobramo raccomandare; quivi bruciano, quivi spasimano, quivi scidono, e quivi secondo il detto di Zaccomo, che pur viene applicato ad effe, fi rithuovano, lu laeu, in quonon elt nque; Goè in un luogo, crudele! Or figuriamoci che di tal forte fia dove le mitere non altro fanno mai, che aver fete del fommo Bone, tie fanno putt- Zach. 9. 17. to come fare a cavarfela; Non oft aqua, non est aqua. O lor felici: se da quel profondo poteilero folamente levare un volo l Cambicrebbono quelle Lernedi orrore in Esperidi di diletto, quelle grida d'angofeia in canti di giubilo, que lacci di fervaggio in diademi di Principato, quelle fucine di pene in troni di Macstà. Trionferebbono rivestite di oro, folgorerebbono coronare di raggi, e s'ingolferebbono nel godimento di un bene immenfo, fiumi yomiti qui dal fuo teno egni Mongi-, non limitato da tempo, non alterato da.

Che più ? Svelatamente n' andrebbono a veder Dio. Immaginatevi dunque con che ardenti brame effe debbono defiarlo , con che ansietà, con che affanno i Se uno eletto Imperador de' Romani, quando egli navighi alla fovrana Città per pigliar posicilo, sosse già non lungi da quella termato a un tratto da barbaresche galee, mello in ceppi, mello in carene, e condannato agli alti ffrazii di carcere sì peno-12; non pare a voi, che senza paragone verrebbe a stimar più dura insimili circostanze la prigionia? Orecco la pena di quelle anime elette a un possesso di gloria tanto maggiere . Stanno in carcere a vifta del Paradifo, di quella Regia maestevole che le attende, diquel Reame magnifico che le atpetta: E'rugione Paradifi volupiaris. Chi può però capite appieno quei gemiti incontolabili, che debbono ogni momen-Orat. Ma to mandar dal cuore! Chi di loro dee dite: Incurva: us fum multo vinculo ferreo , ut non poffim as rollere capus meum, che furono gia le voci del mesto Manatle : chi dee di-

Job. 16. 10. Te con Giobbe , Ad Deum fellat sculus mens; chi dee dire con Grremia, Defece-Thr. 2.11. rung pra lacrymis oculi mei; chi dec dire con Davide , Oculemes languerune pra ine Pl. E7. 10. pin; e così tutte in diversi modi dovranno Ifa. 63. 14. tuttor dolerfi , ò più toito urlare: Pracontrittone ( fon termini d'Itaia ) Pra contritione pirisus ululabune. Affalome stava egli forie in afpra prigione? Non già, non già. Sene stava anzi in una Città floridiffena , qual era Gierufalemme, in Corte onorevole, tra Cortigiani offequiofi. Contuttociò, perchè non gli era ancora permetto di comparire innanzi alla faccia del Rè tuo Padre; Faciemmeam non videat; ftiniavafi intelicissimo, gemea, gridava, nè dubitò di protestare a Gioab, che volea più tosto la mone . Oblecro ereo , ni videam factem

per giuta intua pregione, la quil è prigion difunco, prigion di farme, e nondimeno è prajone teuchoriffina, quatro
This, e. fia quella nesdifina de Jumait. In tembra
pia celle eval me, qualf martia, in tembra
na. Evoi poetendo, comettie di libera
tia acceltare a del tim ba mor visiborere
anche tartalo Alb. cele voi non dataloto opportuamente foccorio, nontrovia
modo di a poetfi sigurate da le medefine.

Rest; qued fi memor eft iniquitatis mes in-

serficiat me. Or penfate voi qual maidev'

etiere il uolor di quelle anime etcluse dalla vista di taccia tanto migliore, e poi tenute

vicende, non amareggiaro da rubazioni. Hanno incatene lemani, in extree il peis-Chepuis Svelaramente n'andrebono avedei Dio. Immaginatevi dunque conche arderi Dio. Immaginatevi dunque conche ardenti brance elle debbono defatio, con Una re ad data si sverifiquas constituació
che anfecta, con che affanno i Se uno ( perufare la formola di Salviano ) fumeletto Imperador de Romani, quando ma vicente propulsar a serifiquas constituació
cepli mavigni alla fovrana Citrà per pigliar
veline, fode alem pulla monfaria, quas-velle
mato a un tratto da bativareche galee,
miclio in ceppi, medio in catene, e conche el rovijono a tanta gloria?

Ma forse the vi costerebbe molto far lorouna gratia tale? Udite, udite, econfond:amoci infieme della postra inumanità. Meno affai ci vuole per rifcattare un prigione dal Purgatorio, che non per ricomperare uno schiavo di Barberia. Chi è di voi che non giubili di allegrezza , quand' egli intenda di poter con un folo migliajo di scudi ricuperar dalle mani de Saracini un figliuolo, un fratello, ò talor' anche un' amico da loro tenuto fra vergognose ritorte? Se non avete in pronto tanto danaro, voi tosto andate ad importunare i parenti, a negoziare con m.rcatanti, a costriguere i debitori, ad impegnar le gioje, a vendere i beni, e se potete mandatgli oggi il riscatto, voi non indugiate a domani, folo per aggingnerli un giorno di libertà. O fantiffima Fede, ben fi conofce, che altro non hanno le nostre menti di te, fuorchè le tue tenebre! Ditemi un poco Uditori . Con un migliajo di scudi voi non potrefte spogolar mezzo, per dir così , il Purgatorio? E pure , oh Dio! quanto stentate a dar talora pe' Desonti unalira? afar cantar un uficio? afar celebrare una Mella? a far'accendere un torcio , quanto flentate? E piaceffe al Cielo che non vi mostratte di viscere più ingmane, quando anche falva del tutto la votira borfa, voi gli potreste soccorrere, e non volcte. E quante volte col visitare una Chiefa, coll'acquiftare una Indulgenza, col fare una Comunione, voi metterefte infieme il prezzo baftante al rif-atto d'un' anima imprigionata nel Purgatorio ; e voi per non abbandonare quel giuoco , à per non differir quel negozio, fasciate che ella incallisca forto a fuoi ceppi, mentre con si leggiera fatica gliegli potreffe , d' fpezzare perchè volaffe fubito in libertà, ò almeno allargarglicli perchè non fentiffe tanto la prigionia ? Enon è quefto un prodigio di crudeltà, di tirannia, di barbarie? Quefto tu ciò, di cui venne gia tanto rimproverato preflo Ifaia quell' inumano ifa is 17. Monarca di Babilonia , che al popolo di Diotempo progione pon volle scomodarsi

non aperuit carcerem .

far qualche climio beneficio ad altrui, non bere graciam? probibere graciam? Re Cello l'hanno voluto fare. Leggete, fe vi piace,

VI.

Compilatori delle memorie vetufte, ed vin giudizio facefle le fue formidabili pruointenderete come in Atene, Città gentile, ve, futra coltoro l'Imperadore Maurizio erano maledetti ogni anno coftoro folen l nemente fu la pubblica piazza a fuono di lagrimevolefine, descrittane da Niceforo? Meran- le trombe, e a voce di Banditore . Ne per Ma ritentitela un poco fuccintamente, per-6. fab. 5. altra cagione vennero le Donne di Roma chè mi giova. Stava cgli full'auge della feescluse da' celebri Sacrificii Erculei, come licità, quando ad un tratto ribellossi da lui Macrobio racconta; di Contadini di Li- per un leggiero diigulto tutto l'Efercito, e cia cambiati in ranci animaletti paluftri, follevando in una targa un foldaro, quanto come Ovidio favoleggio; fe non perchè vile, altrettanto ardito, chiamato Foca, tanto l'une, quanto gii altri negarono un lo falutò Imperadore. A questo avviso poro d'acqua, quelle ad Ercole fitibendo, sbalordito Maurizio fe ne montò fenza in-questi a Latona tealmata. Che secon più dugio co suoi più cari sopra una piccola dceno studio noici applicheremo a volta- nave per porsi in salvo. Matosto i venti re le Carte facte, come non detefferemo si levarono in arme contro dilui, e quasi la villania della Donna Samaritana, che congiurati ancor cfli co fediziofi, lo rifottotanti pretefti contese a Crifto ancot' fospinicr dal mare con fomma furia, lo ella un forfo di acqua, mentre per altro sbalzarono in una fpiaggia, Appena celi già facea la fatica d'attignetla dal pozzo, posò piede interra, che mentre fi mirava e di empirne i vasi ? Potremo forse non d'attorno per adocchiare, ò qualche macabborrire un Nabale, chenegò a Davide chia più folta, ò qualche rupe più caverpiccol rinfresco di viveri? Potremo non nosa; ove correre ad occultarsi; ecco doci idegnar con un Epulone, che negò a lori ortendi di gotta, che lo affalirono, e Lazaro pochi frusti di pane? E pure ahi gittatolo sul'arena, quivil'inchiodarone quanto è peggiore la noftra inumanità ver- a ftridere , e a spassmare; infin' a tanto 10 i Morti a noi supplichevoli, mentre con che sopraggiunti i Masnadieri di Foca, i tanto poco fi tratta non di ricreare in' affe-tato, ò di riflotare un famelico; ma di beatificare un che tollera infeme tutti i ro, e tinti allegri lo conduffer legato con tormenti, edifete, edi fame, edi gieli, la famiglia fino al porto di Eutropio, dotomenti, edifice; edi lame, edigeli, la Itangilia amo al porto un Europio, do-cid andori, edi lebbri, edi convulnoni, ve ficolettero a vedere (Padri infilice) I, edi underi edi lebbri, edi convulnoni, ve ficolettero a vedere (Padri infilice) I, altro cede all' infirmo di pena, incorbà bitanamente di vita. Ne qui terminò nella eternità i fe pure èvero ciochè afi fermò San Gregorio, quande qili ferille, all'aria il lio cepa fopta magicta, appean fermò San Gregorio, quande qili ferille, all'aria il lio cepa fopta magicta, appean che Edemigne Cormanne damanne, di poèt ottenere dopo alcun tempo, con-parpara estita. Non è quefio qual tuni il finche (podutta: il monto undo andi purpara recent son e vertio quan un processo espanates ile motto ando e che godere di veder que melchini re loro gli interesto a filo di fipada sumo il recomeni 2 Cetto è, che chiavque più finate della lagaene, un altro fun figura ononi poco impedire il imale di un'aitro e la cominara Todolio; un finatello chianoni lo impedite, petri è a voletio: gui mato Pietro Collantina Augulta fius mocom votata, ventar tama plati, viate. Boli glie- cetto e figliunde, tutte e era giova-

Tread à a manteniamo dunque acceso quel fuoco, ni , tutte e tre verginelle . Avete procumentre non rechiamo acqua ad estinguer- rato mai d'informarvi , Signori miei , onlo. Noi teniamo firetti que ferri, mentre de venisse a meritare Maurizio tanta scianon istendiamo il braccio ad isciorglierli, gura ? Chiedetene al sopramentovato Ni-Noi fiamo, noi, che impediamo a que buo- ceforo, ed ei vel dirà. Avea Cajano Rè ni Morti la gratia, ch'essi otterrebbono, degli Avati suoi prigionieri in una batdiuscire dallalor cruda cattività, mentre taglia un grandissimo numero di foldati

un tantino ad aprir le porte: Vinlles ejus | foldo . E non temiamo però un rigorofo n aperusi sarcerem. giudizio sopra di noi 1 Mortuo ne prohi-Tutto il Mondo ha sempre escrato con bear grasiam. Così trov io che l' Eccle. Eccles. 170 odio eterno la memoria, e Inome di quei, fialtico appunto ci raccomanda, E noi che potendo con leggiero incommodo loro tuttavia vogliam' effere si cruteli? probi-

VII.

Se turono huomini fopra de' quali il diuno de principali. Chinon hi letta la fua

venendofi come poi fi fuole a trattardel Non vi hanno eglino comperate, e co'loloro rifcatto, domando una folamoneta, ro fudori le vostre rendite, e con le loro e questa non grande per ciascon capo . Ne- vigilie i vostri riposi? Quante volte digiugò Maurizio di dargliela, ed egli allora riarono imiferi, perchè voi poteffe al pre-chiefene una minore: negatagli quest'an fence goder maggiori delizie, mantener corane chiefe una minima; ma non poten- maggiore [plendore, comparire con magdo ottenere ne meno questa , monto il gior pompa? E persate voi ch' esti avreb-barbaro Principe in tal furore, che se git-bono fatto tanto, se avessero preveduto, tare a terra turti que capi, per cui riscatto che voi doveste dipoi pesare con le bilan-era paruto eccedente un prezzo si vile. ce rigorose dell'obbligo ogni quattrino, Ecco qual fu la fucina, ove fi attizzò tanto che avevate 2 dare per loro fovvenimenfuoco contra Maurizio. Dopo un tal fatto to? Queste sono dunque le liberali profu egli quanto prima citato in una spaven- messe, che voi faccvate a' vostri poveri tofa visione al Tribunale divino: e quivi! vecchi, quando loro giuravate, che voi vide una gran moltitudine di prigioni, che non vi fareste dimenticato in eterno delle sbattendo fraocemente le catere del collo, lora anime) Viriordate pur quante volte e i feri de' piedi, domandavano firepito- ve l'inculcarono, quanto vi pregarono, taven'-eta. A quefte grid rivoffe il Giu- quante pianfero, perchè non gli abbandice gli occhi all'imperadore, divenuro donafter E voi grà dentro una medefina per l'orror tutto pallido, e palpitante; e in tomba n'ayete seppellita con l'offala ririguardo d'altri migliori fuoi meriti, inter-togollo, dove volletle egii effer agrisgato, i e a godervi la loto robba, non vi pren-fe nella vita prefente, o nella futura. Deh dite delle loro anime, o mai, più weruna benigno Signore, rispose quegli, più to- cura; e come disse quell'erudito Parigi-sto nella presente. E così tosto il Giudice no Guglielmo, durissime in Purgasorio per-

vivete, di chi, se non a spese de Morti) se quando morì soste andato in lingo da

fentennis, che fufe dato in poter dun missi figgilari, quesum bani dereitilir vite foldato qui d'ar Bota, pe le cui ma- fassami per deffe vergoppofamente l'Imperio. Ma fui voglio che niuna obbligazione la riputazione, la vita, la familja, la ly ifirmaja, non legaze, non gave, non furpe, come dame brevenente dianzi in- larga, non rigoroli. Voglio che possitie tendelle, O'r ceco che vuol, dir, 'Signori anoce' effere impuneneme crudici verio. miei cari, il non volere con leggiero inco- Defonti. Voglio che i miferi non abbiano modo nostro far qualche insigne benefizio ire d'accendersi, non mani da vendicarsi; ad akrui. Presupponetevi pure, che una non vi basta però, assin di mostrarvi pietosi moneta minima vi fi chiegga per rifcattare, verso di loro, non dico esser Cattolico, tanti infelici prigioni dal Purgatorio, e non dico esser Cristiano, dico esser uoper inviarli tutti liberi al Cielo. Dubitate : mo ? E quale altro affetto, se non che quel ancora, efitate? la contendete? prohiberis, della femplice umanità, potè da' cuori de' graciam? e non temete, che quei me chi- Gentili cavare tante di nostrazioni di amoni fi volgano a fremere contro di voi , e re, di riverenza, di offequio, di liberalità contro de' vostri? Non sonio obbligato, verso la memoria de' Morti? A i Morti fudirete, al loro rifcatto, com' era per rono confacrate le urne, a i Morti le piraavventura Maurizio. Non siete obbligati? midi,a i Morti i mausolei, già miracoli del-Io distinguo: per titolo di giustizia, ve la terra;e non per tanto una Regina Artemilo concedo a per ragion di carità, ve lo fia non foddisfata, specolò col pensiero arniego. Seben che diero fol ragione di cari-dito come potelle divenir ella flefia tomba tà? Ah chi potelle ricercare un poco, e l'ammata il fuo marito defonto ; e però che vivolger le voltre caffe profondamente. - ce. Estemperò le ceteri d'esfo in un nip-quamo danato vi ritrovrerebbe talora di po d'oro, e così tutte, fapprofamente bequalito danato 1 morte Conte late a two evanishes a ferio a forfice, imperiante se-quello dovato 2 Morti P Conte late a two evanishes a ferio a forfice, it is appelli dentito it; a Avete a more fundification perfects all conce. Or the averelise mai fataco una mente attute les obbligazioni deletfamoni | 18, genora, fe avetle pretanoi postre con-tro, a tutte le refutucioni, a unti gli sifi, mecno donare a si cano fivirio il Paralifo / si , a tutte le filmofine, a tutte le Melle, Av. Obserptiones o attute, a forfice, a for signification and a significant control of the significant c a tutti ilegati pii ? E questi sono solamen lindutrie, ed avria tollerato di veder l' te diritti di carità, o non fono forfe anco anima del Marito penante, mentre l'avesse obblighi di giustizia? Popi a spese di chi potuta render beata? Fortunato Escstione,

faci-

facile redenzione, come andò in luogo d' l'indiscreto, s' io dicessi loro che andassero, inesorabil ritorno. Non ve l'avrebbe la- e non già fi svellessero i più be capelli dal Criftiana Maulda, la quale nell'efequie del crudeltà, oh spietatezza, oh barbarie! fuo Consorte non paga di un migliam di E pur'evvi ancor di vantaggio; perchè qu' fanno prefessione d'essere si pieto firo glorificate quanto prima quell' A me fe je pure come non mi chiamerebbono un' a lei care quanto il suo sangue, mentae:

sciato già dimorare un momento solo capo, ma li strappassero quelle gargantiquell' Alessandro , il quale consumò nel glie dal collo , quelle perle dall' orecchie, que funerale il valore di dodicimilla talenti quelle finaniglie da' bracci, que' giojelli ( che fon più di fette millioni ) tanti furono dal feno, quelle fete, quegli argenti, quegli avori, i tappeti, i drappi, i profumi, gli ori, e que' tanti altri vanifimi abbiglia-gli ori, le gioje abbueciate entro a qual menti, che tolfero al Mondo il nome, rogo medefimo, ove avvampavano l'offa quali non potefic altro nome abbracciarli del caro amico . Credete voi , che se Ales- tutti. Che può dirsi di più? Si trovò in Afandro fosse stato fedele Jaria timasto in tut- tene un Cimone, il quale affine di ricuneta l' Afia un' Algare privilegiato, ove non rar dalle mani degli nimici il cadavero di avesse fatto spargere fiori, struggere fiac-cole, ed offerire iscrifizj per l'anima immortal di colni, di cui tanto prezzava le vo, e di libero fi se schiavo, E voi nem morte ceneri ? Certo è che avrebbe di vorrete dar qualche groffo danaro a cagran lunga ofentreta la liberalità della nostra gion di mandarne l' Anime in Cielo? Oh

Misse, ne se celebrare un millione. Che se se consideriamo bene, i Gentili nonispe-quelle Donne Romane, le quali gittavansi rayano ricompensa alcuna di quanto essi da se stelle nel fuoco per morir co' mariti operavano pe' Defonti. Pensavano, comorti, fi foffero pornto lanciare nel Pur- me sciocchi, molta di loro, che in un colgatorio per estra ne l'Anime vive, voglia- corpo morisse ancora l'anima; e però non mo dire , che avrian tennito di ferlo ? alpettavano alcuna ticognizione di gratia-Credo, che i.ò. Oli allora si che il Senato tudine, dove non prefupponevano veriiavrebbe tenuti in vano i corpi di guardia na cognizione del merito. Manoi Criftiaintorno a que roghi ardenri per impedir ni quanto possamo prometterci ? Sappiatali eccessi di carira, perch'io m'inimagino mo pure che quelle Anime vivono, e vi-But eccent di carra, specirio en inmassiono i mo piure Cre quelle Allimer vivono, e viche ne pio pie, calare , ne figada nule , vizamo immortali. Qual fortuna farebbo
ne balloni ferrari farebbono flari a que'
adoquel la noffra, fe a qualunque coflo ammagninimi conti unicee le lalime. Pe e fate resilimento piuno la vicibo a mette de la morta de la vicibo a morte de la vita. Dicono le liborie Romane, che
incomo asi fatiri coghi, findicavos quello file rendrets, Varielle ad ellera siquettati como asi fatiri coghi, findicavos quello file rendrets, Varielle ad ellera siquettacostume, che al suon di mesti musicali maniera chiamati i popolator delle Stelle : frum nei girando, e uomini, re donne, e tervitori, e preneri , e conocenti, e cervitori, e pruno per ciafrungi o but. la fivi guarderebbono fompre d'ogni pomva dentro le famme qualcuna delle più ricolo: la voltra vita faret bevi prolungapreziole cole, che avelle ; chi anella , ta a forza di tofpiri, e di lagrime , ancor chi pendenti , chi gioje , chi collane , chi da tutti coloro , che rimalti nel Purgatovezzi , e chi i e pelli medefani dalle donne tio, fi prometterebbono giornalmente da tenuti in pregio molto più di quell'oro, voi novello foccorio. Gli Augeli enfodi con cui pur ad etti coftumano di dar pre-dell' Anime, liberate da voi non vi fagio. Ah Ciffianità mia diketta, e chemi direfti, s'io da terichied si che tu fedele ouore, cire loro facche mandando profto facesfines l'Anime de uni cari una mini- nel Cielo le loro alunne. Tutti i Santi, ma particella di quel che già tanti infedeli anti i Beati, i quali con perfettiffima exfa evino pe' cadaveri? Che direfte, o voi cica flimino proprio quainque bene divi-Co vieri, s'io vitrattaff di tuvi in que-no, vi rimarrebbono perperuamente ob-Ro secrio cavare quigli anelli da' diti, bligati non folo dell'ac-refere luco tanti per fovvenire alle mine de Deform à compagni, ma multo più dell'aggi guere Che direfte voi Eccleriallici, voi Sacri a Dio tanti lodatori. La Vergine qua bene dot i per non rigionar delle Dame , le nonvivorrebbe, vedendo per mezzo vo-

valiero il fangue del fuo figliuolo I Che diso dell'istesso Cristo, il quale per amor di quelle Anime die la vita? che dirò dell' istesso Dio, il quale per amor di quelle Amine dono Cristo? Vi guadagnereste la Giuftizia divina, a cui farelle presto riscuotere il suo dovere. Vi guadagnereste la Misericordia, a cui fareste presto eserci-tar le sue pasti. Vi guadagnereste la Cari-12 , a cui farelle prelto adempir le fue voglie : ed in una parola tutto gnadagnereste il Cielo per voi, mentre innessuna cola egli è mai tanto interellato, quanto nella bearitudine de mortali . Che dunque afpettali ? Surgice ergo in adjutorium illis, conchinderò con le divote parole di San Bernardo, interpellate gemitibus, implerate Suspiriis , orationibus insercedise, farisfacise facrificio fingulari . Perchè non cominciate a pensar da queft'ora stessa come possiate facrificar tutti voi a bene del Purgatorio? Luc. 16. 9. Facise vobis amicos de mammona iniquiraeie. Sì, miei Signori, facise vobis amites

de mammona iniquitatis , perchè vi tornerà

conto affai,us cum defecerisis , recipians vos in aterna tabernacula . E di chi peniate che de Purg. Cristo qui principalmente intendesse di fa-1.1.c.4 v. vellare ? De' poveri ancor viventi ? No fextus lo ( se crediamo a gravissimi Espositori seguizi dal Bellarmino aperocche questi non vi potran sempre accogliere in Paradiso, mentre molti di loro mai non v'andranno. Quei poverini, che stanno nel Purgatorio, quei sì , quei sì , vi potran tutti recare tanto di bene, Cum difecerisis, all'ufcir che farete di questa vita , vi si affollerano cortesi d'intorno al letto, vi assisteranno, vi ajuteranno, e tutti a gara ambiran dicondurvi quali intrionfo a pigliare il possesso de' beni eterni : Recipient verin eterna tabernacula . Adunque fateveli amici, sì sì, fateveli amici, che questa è la fomma prudenza. Di che dubitate? Della fedeltà di quelle fante Anime, della gratizudine, dell' autorità, dell' affetto, della memoria, di che? Beneficatele, epoi vedrete s'hebbe ragion l' Ecclefiastico quan-Eccl. 12.2. do dille : Benefac jufte, & invenier retribu-

tronem magnam . Signori mici . I o qual 'Ambiasciador de Desonti già a nome loro vi hò esposta la mia ambasciata. La risposta, che avere adarmi, nonha da effere con la lingua altrimenti, macon la mano. Però avvertite, perchè se mi accorgerò, che non me la rendiate si favorevole, correrò quafi rifico di pregare, che altri a suo tempo non assi verso di voi maggior liberalità, di quel-12 ch' or voi uferete verso degl'altriSECONDA PARTE.

A ordinata Carità, com'è noto, vuol Le che cominciamo, Uditori, da noi medefimi. Però fe fin era abbiamo trattato di cavar'altri dal fuoco del Purgatorio, vorrei, che era penfassimo un poco a noi , e confideraffimo , come poffiame far sì, chenon vi cadiamo, ò pure cadutivi, non abbiamo a dipendere dalla cortesia di persone, talvolta ingrate, talvolta imemorate, talvolta lente, ad uscirne preflo. Molte fon le vie, che potrebbono a ciò tenerfi. Ma io lasciando che ciascun feguiti quella, che a lui più aggrada, è che da fui più fiapprezza, recherò quell' una ch' iostimo la più sicura, ed è checi rifolviamo di praticar l'infegnamento a noi Reel 14/19 dato dall' Ecclefiaftico, dove feriffe: Anne obitum tuum operme juftirium; e che però scontiamo qui di presente le nostre colpe con qualche forte di austerità corporale, or fervando un digiuno non comandato, or ulando un flagulo alquanto penolo, or vestendo un cilicio alquanto pungente, ed or facendo in altra fimil guifa giuftizia di noi medelimi, prima chene affalga la morte. Io sò che forfe mi renderò preffo alcuni ridicolofo, parlando in si nuova forma. Conciofliachè se noi vogliam con-

fessare la verità, par che oggi il nome di austerità corporale sia rilegato negli Eremia fia riffretto ne' Monasteri; là dove in case di Mondo non altri sono comunemente i vocabeli favoriti, che quegli di agi, di delizie, di luffe, di morbidezze. E qual cofa può sembrar oggi più stravagante, che l'esortare gli nomini secolari a gran penitenza! Non parria questa una pretenfione infaziabile? un voto audace? E pure gran penitenza a niuno, s' io non m' inganno, più converrebbe, che ad nomini fecolari. Di grazia nonvi adirate, fe forfe io per ben voftro vioffendo un poco: perché anzi allota voi mi dovreste amar più, quando per riuscirvi più profittevole, mi contentalli d'effervi men gra-

Per due cagioni , se noi crediamo all' XL Angelico San Tommalo, venne introdocta nella Chiefa l'ufanza di mortificare fevente la propria carne con digiuni , con pungoli, con cilici, con battiture, e con altre fimili guife di penitenze : Ue removeantur ab homine peccata praterita , & ne proferuezar homo à peccasis fusuris. L'una fu per foddisfazione dello colpe paffate

( ch'è quel motivo, per lo quale io que-

sta mane ve le propongo ) e l'altra per

prefervazione dalle colpe future; mercecchè fe l'altre Fiere si mansuefanno comunemente con le carezze, la nostra Carne, de difcial, (come acutamente notò il Beato Lorenzo 18.14. Giuftiniano ) la noftra Carne per le carezzes' inalbera, es' imperverfa, fi fa più ftrania, e fi mansueta folamente con le sferzate: Blandisiis Fera mansuescunt silveftres, Care aucompreservier efficieur. Ora io difcorro così. Quanto alla prima cagione, ch' è us removenneur peccasa praseriea : ch' riputate più bifognofo di tali foddisfazioni? Color ch'entrati per lo più d'età tene-ra in Religione, v'han confervato quel candor di costumi, che vi recarono; ò pure quei che nel fecolo tengono ogni ora rilaffate le redini a' lor capricci, ed han le carni ammorbate di oscenità, ed hanno il cuore avvelennato dagli odii, ed han la mente ingombrata (ol di albagie, di ambizioni, diamori, di fordidezze? Edoy' è ch'essi facciano almeno altre opere meritorie, con cui dian contrappelo a demeriti si frequenti i Finalmente se voi andate a gli Ordini religiosi, alquanto osfervanti, nemirate altri impiegati a piò degli Infermi, altri occupati nella redenzion degli Schiavi, altri affaccendati nella riduzion degli Eretici , altri applicati all' acquisto degl'infedeli. Chi veglia incomporre, chi stancasi in salmeggiare; nelle Scuole ammaestran la Gioventù, nelle Chiefe amministrano i Sagramenti, nelle Prigioni confolano i Condannati , nelle Case confortano i Moribondi, nelle Montagne vanno a caccia di Anime, che talora appena diffinguonfi dalle Fiere : sì che par ch'essi sarebbono per ventura alquanto scusabili, scusassero per altro verso a i for corpi più benignità, che rigore. Ma quei di Mondo, i quali nè pur si contenta. no di occuparsi in alcun fimile impiego di carità, non avran bisogno maggiore di penitenza, e di macerazion corporale per compensare i lor passati missatti? Che ie miriamo alla feconda cagione per cui la Chiefa le adopera, e le commenda, ch'è per prefervar dalle colpe nell'avvenire, ut praferuetur homo à peccatis futuris; chi avra maggiore la necessità di sì fatto prefervamento? Color che vivono ritirati ne Chiostri, e ascosti negli Eremi, ò pure quei, che abitando nel mezzo di una nazione pervería, in medio nacionis prave, non v'è Commedia profana alla quale est non vogliano intervenire, non

libro ofceno, che non vogliano leggere, non beltà donnesca, che non vogliano vagheggiare; e nè pur hanno ò perizia di documenti, o pratica di orazioni, con cui sapersi in tali occasioni schermire dagli affalati ingannevoli del nimico? Non voglio io gia da quanto hò detto inferire, che i Religiofi debbano fotto alcun colore esentarfi dal mortificare anch' effi, ed affliggere la lor carne . Signori nò . Un folo grave peccato ch' abbian commesso, richiede giustamente ancora da esti qualsivoglia atroce, continuata, implacabile penitenza. Ma dico bene , ch' ella non è, supposto ciò, men dicevole a quei di Mondo. E pur dov'è chi facilmente tra quei di Mondo s'induca a cingerfi talora una catenuzza, ad ufare un cilicio, ò pure a rendere del proprio sangue vermiglia una disciplina ? Che diffi , misero me ! Doveva dire, adoffervare fin lo stesso digiuno Quarefinale come dovrebbefi ? E non vediamo con quanta facilità preten- . dono alcuni di venir subito esentati da un' obbligo stato sempre si facrosanto, non già a cagione di alcun male prefente di cui patifcafi, ma folo di un probabile, di un possibile, se non anche talor d' uno immaginato? Ed è ciò fare innanzi morte giuftizia di sè medefimo? Ante obitum tuum operare justitiam. Aimè che questo è un' ularsi misericordia più forse ancor del doverel

Io sò che voi, come allevati lungamente fra gl'agi, solete, anch'essere di complessione assaitenera, e di carnagione assai dilicata; onde par che male si addattino al vostro dosso così fatte maniere di austorità. Ma questo istesso, se ben mirate, dimostra la maggiore necessità , che avereste voi di soddisfare nella vita presente alle vostre colpe. Perciocchè se aspettate a scontarle nella futura, oh quanto a voi riufciran più infoffribili i fuoi tormenti! Un Principe fovrano d' Italia allor giovinetto, conduste già un Predicator nobilissimo dinatali avagheggiar la fua Galleria. stimata fin da quei di tra le scene più splendide, e più pompose, che possa aprire Italiana magnificenza ad una Olrramontana curiofità . E dopo avergli dato a vedere vafellami abbondanti di argento, e d'oro, tavole preziose di agate, e di rubini, pitture eccellenti, intagli ineftimabili, sculture miracolose, il menò nelle guardarobbe a mirare la fontuofità degli arredi, indi negli appartamenti vestiti di broccati fuperbi, ne gabinetti forniti di XII.

co persuaso a trarre da quanto vedeva, da quanto udiva , giovevoli documenti in prò del fuo proffimo, con riverenza grandiffima gli foggiunfe : Il maggiore afferto, che fiafi eccitato in me per la vista di si maguifiche scene, èstato un tenero senso di compassione verso di Vostra Altezza, confiderando io fra me, quanto più atroci delicate. Si può ben' anche da man gentile fembrar dovranno le pene del Purgatorio trattare qualche flagello fanguigno, com ad un Signot nutrito intanti agi, che ad era folito de i Lodovichi, degli Arrighi, menti. Tanto di libertà ebbe quel pio Re- stri. Questo è il mio sentimento. Nè voi ligioso in tale occorrenza, animato forse dovete tacciarmi d'indiscretezza, se par ad utarla dalla piccà, e dalla umanità di ch' io voglia in tal maniera efortarvi ad quel Principe, a cui parlava. E con altret. odiar voi fteffi, mentre, fe ben fi confidesanta vorrei pur' io questa mattina con-ra, niuno amoretrovar si può più benevolo chiudere il mio discorso. Signori miei ca di un tal'odio, il quale assinche si evitius in gran dovizia di agi; e fra questi avete se questo bellissimo detto di San Gregoche nella vita futura ci si apparecchiano, te dire. Facciamo a Dio un fagrifizio di E come farete-a giacer ligati fu quelle la loi medefimi in vita, c dopo motte non fire roventi, voi, cui non truovafilettosì avremo bilogno di fagrifizii.

lettiere agiatiffime, ne giardini deliziofii fpiumacciato, che non fia duro ? Come fimi, per verdure, per bolchetti, per au- farce a fentis nell' offa que pungoli rot- re, per gotte, per acque; e dopo avergli mentofi, voi, cui non trovorati fini alde mofitato il tutto, con agio fi mife concifo licati, che non fian algori ? Potree: reggelui a patieggiare amichevolmente, ea di- real fetor di quegli zoffi, alla schifezza di fcorrere per quelle ombre , chiedendogli | que' vermi , al bollote di que' bitumi , voi , anche con qualche straordinaria dimesti- che siete usi si lungamente alle polveri chezza, che gli parelle di quanto avea ri- odorofe di Cipro, alle verdure, ed a fiomirato. Rende il buon Padre divote gra- ri, a' bagni, cd all'aure, agli zibetti, ed all' zie a quel Principe di tanta benignità. In- ambre? Che fi dee fareperò ? Penirenza, Bel di com'egli era dalla qualità del fuo cari- Signori miei , penitenza: Us indulgenziam absolucionis aterna, per usar la splendida formola di Salviano , us indulgensiam abfolucionis grerne , prafensis pana ambicione mercamur. Si può ben' anche fette vesti pompose taler celare qualche abituccio mo-lesto, com' eran' use a sar le Cecilie, le Melante, le Paole, l' Elisabette, Signore si delicate. Si può ben' anche da man gentile un pover uomo avvezzato a gran pati- de Carli, de Cafimiri, Principi così illu-

ri . A voi per voltra forte è toccato nascere male maggiore , ne vuole un piccolo . Udiin gran doveza in sight je tra querii avete; se quero cemiumo cetto di ban Grego-patitat la purizia, e la giovenni fraque- ino, con cii infico, e tenteto fempre a Disteg. L dit fete arrivati alla vinilità, e dalla vec. mente: sadarer dire: Salatari befia e e chi. ce mal' avvezza i soffirire que gravi firazii; mem Den infi boția farerimar. Chi e quas-



## Nella Domenica seconda.

Domine , bonum eft nos bic effe . Matth. 17. 4.

L Ciclo, al Ciclo, Fedeli 1 non possiamo dimorarvi con la presenza.

miei divotifimi, al Cielo, al Cielo . Evvi alcuno tra voi, il qual fia vago di afcendere a tanta gloria? Che più curarci di questa valle

di pianto? Qui dovunque ci rivolghiamo, non udiam' altro che finghiozzi, che ftrida; non vediam' altro che malvagità, che miserie. Si duole il Ricco del Povero, il Povero del Ricco, il Servo del Padrone, il Padrone del Servo; e nimo vive pienamente concento della fua forte . E bella Rachelle, veriffimo; ma fi affligge di non effer feconda, fi come è Lia. E feconda Lia, mafi accuora di non effere bella, com' è Rachelle. Poffiede Naman copiole ricchezze, ma che gli vagliono, fe fchifola lebbra il ricuopre ? E potente Augusto, manon ha successione; è temuto Tiberio, manon ha amici. Enè pur quel poco di bene, che interra godeli, fi può poffedere con pace. Infidiano alla potenza de Principi i Ribelli con le armi ; alla quiete de' Favoriti i Cortigiani con le persecuzioni; a progressi de Letterati gli Emoli co contrafti; alla ficurezza de Ricchi i Ladroni con le rapines a piaceri degli Amanti i Rivali con le discordie. Tutto è gelosie, tutto è riffe, tutto è pericoli, tutto anfictà, tutto affanni. Enoi ci curiamo di dimorare più lungamente in un luogo sì miferabile? Dicea gia Seneca, che la Natura con fottoliffimo inganno facea nascere 4' uomo privo di fenno, perchè altrimenti niuno fi contenterebbe di entrar nel Mondo, se Confol ad o conocceffe prima di entrarvi: Nihil sam Mar. 6-11. fallax ( udite le sue parole ) nibil sam

infi diolum quam vira humana; non mehercule quifquam accepiffet, nifi daresur infeits. E non abbiamo conosciuto gia quello Mondo, già l' abbiamo sperimentato, ed ancortolleriamo di rimanervi? Eh al Ciclo. al Cielo, Fedeli miei divotiffimi, al Cielo, al Ciclo. Se non pe ffiamo per ora andarvi

dimoriamovi col pensero. Ma come fare-mo a poter poggiare tant' alto? Come faremo? Non dubitate. Prenderd, fe bifogni, in preftito il carro, non da Medea, non da Trittolemo ano (ch' hò da far' io con le favole de Gentili ? ) prenderollo da Elia . Ne vi igomenti, ch'egli fia carro di fuoco: Gurrus equerum sgneerum. Efuoce, il quale riluce, il quale rifcalda, ma non offende : fuoco non per tanto vuol effere; perchè non ogni defiderio è baftevole a perne in Ciclo, ma quello folo, ch'è fervido. Che si, che s'io follevandovi fule nuvole, vi rappreiento quella mattina non altro, che il primo ingrello di un' Anima nella Gloria, nen folo vi farò brillar di allegrezza , non folo vi farò efultare di giubilo, come Pietro, allorche di anzi ne mirò dal Taborre un piccol barlume; ma iorfe, forfe vene invoglierò di maniera,

che vi farò gridare con Paolo: strappatomi queste catene, spezzatemi questi cep. Rom.7. 24pi, ch' io più non pollo : Quis me liberabis de corpore morsis hujus ? Attendete , e vedrete quant' io promettami non dalla forza del dire, ma dalla grandezza II.

dell'argomento... Si figuri pur dunque talun di voi di effere arrivata già l'ora, nella qual'egli, disperato felicemente da' Medici, dovra cambiare la terra col Paradifo. Silicenzii pure da tutti. Addio parenti, addioamici, restate in pace, il Paradiso mi aspetta: In Pf. 131. 1. demum Domini ibimus . Quindi spiccate col vostro spirito un lalto sul profetico caro gia preparato, ch' io vi terrò compagnia, fcotiam le briglie, rincoriamo i destrieri, levianci a volo. Oh che curiofo viaggio avete da fare nello ipazio minor d'un' ora! Quello appunto, a cui fospirava il Profeta Davide, quando confolando l' angofcia delle miferie prefenti con la speranza de godimenti futuri , andava ripeten-

do al ino Din; Videbe carles rues,opera digiso pfalm, 8. 40 col corpo, andiamovi con lo spirito; se rum suerum, lunam, O fiellas, qua en fum

Mir. Voi pafferete primeramente per la noi fi dimoftra, qui dove ftà quafi tenufopra; e la mezzana oltre modo fredda, Luna. ficcome quell'a che d'ogni intorno affediata da calore contrario, per via di mitabilifi ma antiperiffati più terocemente difende il rigor natio. In queste regioni voi mirerese quello fleccato valtifimo aperto a venti per le loro guerre campali; e intenderete le cagioni più occulte delle loro ire, e delle loro discordie; e d'onde abbian corpi remuitimi tanta forza di fchiantar felve, di atterrare edifizy, di scuotere l'universo. Vedreze com'ivi vengono a generarfi da principii unti diverit, e l' Iridi, le quali pineon le nuvole; e le rugiade, le quali allattano i fiori; e le piogge, le quali al-Ligano i campi ; e le nevi , le quali imbiancano i gioghi ; e le grandini , le quali facchieggianno i seminati. Ne sara più chi per un certo modo d'infulto vi posta dire . comegia dicevaft a Giobbe ; Numqued ingref-

fus es chefaures mois , mur thefaures grandinis afpexifii? Allora insenderere che voleandire quelle efulzzioni focole, che fotso nome di Comete atterrivano tanti Principi i que fuochi pazzi, que dragoni volatici , quelle stelle precipitanti , e quegli eferciti come d'uomini armati talora ap-parfi a guereggiare mell'aria :: e penetrando entro a quelle valtifime fonderie; in: cui gueto di fi lavorano nuovi folgori, nuovi fulmini, nuovi tuoni, non avrete più biche un fuoco largamente spiegato, os'alato i fulmini; che un fuoco denfamente rifiretto . Saprete subito in virtù di-qualinaopt to 12 no camquamabene curvate arch , fi porsino in torum cereum, per ujar la formola più alto convien levarfi. della Sapienza; e in una femplice occhiara vi accorgerete se sieno i tuoni un tizzone passerete a quel di Mercurio, indi a quello Subitamente smorzato nell' aria fredda, cocondensate , come Aristorele giudico . avrere fatto di ben quattro millioni in-Nè vi crediate di dovervi atterrire atali teri di miglia, perocchè tante almenone comparfe. Già vi vedrete superiori alle contano i M tematici dal pian di terra fin' tempeste, ed a turbini, ne più tremerete al palagio Solare. Oh costi sì, che voi di perdere, o grandinata la vigna, o ful-minata la cafa, o allagate le possessioni, to sels anta sei volte maggior di tutta la già fopra l'aria, ma travalicando, ancor adorno, intitolato però nelle Sacre carte? oltre lei, la sfera del finoco, quieto perche or Gigante per la grandezza, ora Sposo

l'aria , e ad una ad una vedrete le sue regio-ni . L'infima calda per lo tiflesso de raggi , cammino di miglia cento venti se milla scich' lla ha di fotto, la fuprema caldiffina cento trenta fenea franchezza; e così arriper la vicinanza del fuoco, chi ella ha di vati al primo de' Cieli vagheggerete la

E questa è quella, direte, che già mi fembrava si piccola, ed ora mi apparifee si imifurata? Ecco quella face ammirabile . per cui la giù fi travagli mo tanti ingegni . quali fdegrati di non rrrivare ancora a conoscere il più protsimo tra pianeti. Ora. veggo, che cola ficno in lei quelle macchie offervate con tanto for piacere da'Critici: ora intendo donde procedino quell' ecliffi, que decrescimenti, quelle plenezze, quelle rotondità, quelle mutazioni, con le quali ella alternando a prò de' mortali, altto non ne riporta per gracitudine, che il biafimo d'incoftante. Pazzi Filosofi, che qui fognarono effere un' altro Mondo,compartito anch' esso in pianure, in monti, in oceani , in folitudini ; in abitati . Non hanno imiferi avuta mai tanta forte di arrivar fin quà fopra a difingannarfi. Oh quanto altri pagherebbe di poter ora comprendere, come me, le maraviglie segrete di quegli influff, che di qui sempre derivano su la terra, e di fapere se la Luna sia quella. che con fluffo, e rifluffo continuato, foinge, e risospinge l'Oceano; e che con una tal fimpatia genera specialmente l'argento nelle miniere, è non più tofto, o l'oro co-me I Sole, o I ferro come Marte, o lo ftagno come Giove, o 'I piombo come Saturno, o Ibronzo come Venere, o l'argento fogno di ftudiare, o s'altro fieno i folgori, vivo come Mercurio, creditti i Padri di tanti vari metalli. Così ditete, e quafi che mezzo afforti per lo stupore, riputerete quivi effere il vostro Cielo. Ma tocchiam. Signori; tocchiamo , che troppo ancora

E già lasciato il primo Ciel della Luna. di Venere; ne forse vi tratterette a mirarli me delirava Anassagora, o pute un vapo con esattezza per curiosta di arrivare a re furiosamente scoppiato dalle muvile quello del Sole, dopo un viaggio, che Tema pure delle procelle chi vi rimane terra , ma tutto ancora Gloria Domini reclasforto col capo . Voi non folo poggerett: plenum, tutto bel'o, tutto lucido, tutto Pf.18.6. &

dimora in sua pattla, non furibondo come per la beltà . Lo vedecte nella quarta

sfera, perchè qual Principe giuflo rifeciendo nel mezzo del fiut dominio, riparta a tutti egualmente la fius potenza, ed illufti in modo la terra e, che ne troppo vicino la rifolva tutta in cerere, ne troppo lungi la alcidere il cuori del Borndo. Il che di la rifolta del Borndo. Il che di la rifolta di la rifolta di la rifolta di affori, alle biade, agli alberi, agli animali; lui provedere le Relle; lui regolare i giorni; lui mifutar l'anno; lui dividere le fiagioni; e come anche a buon Principe ficonviene, non pigro nò, goale calun fe l'è finte, ma fempre indefello per benegio dei fadiciti, fempre inquieto, muovento ogni momento, anti correce converi ogni momento, anti correce convento qual momento.

ie i e ante, matempre indereito per cenekzio dei iudidit; (empre inquieto, muorefi ogni momento, anzi correce con
tanta velocità: Lufprasu puisve fa in reviento, che nello (pazio di un' ora viene a
compire un milione, e centorefilanta migiaja di miglia per una firada tanto più
ia rapida, quanto più follevara. A quedia
viifa, dov'è, direte, quel miferabile Eudoffo. il unale purchè avefic ocuto vavale control vale outro avefic ortion va-

vifta, dov'è, direte, quel miferabile Eudollo, il quale purchè avelle potuto vagheggiare il Sole una volta si da vicino, e di qui misurare la sua grandezza, e di qui offervare i suoi moti, fi avrebbe eletto di restare anche abbruciato nelle sue vampe ? Ecco ch' io godo di un'eguale diletto, e pur non temo di un fomigliante pericolo. Indi fillativi come più di propolito a contemplarlo, oh quanto vi accenderete d' indegnazione contro di quegli antichi Democriti, e Metrodori, Euripidi, e Anaflagori, de quali i primi differo effere il Sole un ferro vile rovente, e i fecondi una zolla rozza dorata, quasi volessero invidiosi detrarre alla gloria del suo Fartore. Ed oh grandezza di Dio ! ( farete costretti subito a ripigliare ) quale farai nella tua viva beltà , fe tale apparisci in una tua morta immagine? Ah che mi fembra ogn' ora cent' FC 44 3. anni di giungere arimirarlo: Quando veniam, & apparebo ante faciem Dei ? Preto, presto, varchiamo questi altri Cieli più tosto a volo, che a corio. Arriviamo quanto prima all' Empireo: at-

riviamo quanto prima all' Empireo: arriviamo quanto prima all' Empireo: arriviam la dove mi diffe il mio caro Dariviam la dove mi diffe il mio caro Dariviati la della diffe il mio caro Dala diffe il mio caro Daviati verte e ma convien. che per forviati verte e ma convien. che per for-

Vi arrivercte, ma convien, che per forza diate un'occhiata prima a Marte, indi a Giove, apprefía o Saumon, per le provincie de quali averet a paffare: e che ammirata la lor gandezza, le loro influnze, I lor moti, giungiate al Cielo fiellatoi il quale non per la immobilità, na per la faldezza, come vuole Sauno Agoper la faldezza, come vuole Sauno Ago-

voi nel por piede in luogo si bello domanderete, se quell'è il Paradiso. Manon è. Signori, non è, tropp' anche è lontano. E più diffante l' Empireo dal dosso del Firmamento, che non è il doflo del Firmamento da terra; e por da quella a quello ci corrono, fecondo il più fcarso calcolo de periti, centofessanta milioni di miglia. Ma che direte voi frattanto del feno di questo Cielo , entro a cui si accolgon le gest tutaftelle , Non deficientes ( come le chiamb l'Ecclesiastico | non deficienses in vigilità fuir? Quefto è quel luogo, che la Grecia faltosa pretese per sua Colonia, venendo ad infamare ogni ftella con qualche scelleratezza , mentre a ogni stella volle affegnar qualehe Eroe . Forfennato chi fi fognò dimorar quivi gli Ercoli, i Perfei, i Cefei , i Booti , le Andromede , l' Arianne, con tutto quell' altro infelice volgo di nomi noti agli Aftrologi . Anzi ( mirate temerità ) vollero ancora in luogo si delizioso collocare non solo l' Aquile, ei Cigni, mal'Orfe, e i Draghi, quali sperasse-10 di spaventare tutti i mortali dal Cielo, e così aver de compagni affai negli abbiffi. Oh quanto goderete voi rimirando quegli ori, ma non terrem; que cristalli, ma non caduchi; quelle lumiere, ma non manchevoli! E pensate, che ricordandovi allor della differenza, ch'è tra le bellezze mortali, e tra le fuperne, non dobbiate naturalmente chinar la testa, per dare un' occhiata alla terra, e per farne il paragone col Cielo? Ma oh precipizii, oh distanze,

ftino, fidinomina Firmamento, Lo lo che

oh profondità! Allora sì, che come diffe to 11. 12. Liaja: Ocula veftra cernens serram de longe. E dov'è ( tolto direte ) dov'è la serras ch'era dianzi mia abitazione? dov'è la mia cafa ? dove fon le mie ville ? dove ftà la mia patria PN. dove sci gita? dove Italia. dove Europa, ch' io non vi forgo? Altre che un punto non mi par di discernere in quel profondo. Oh che folsa notte richopre tutti i mortali, al paragone di questa luce, ch' io veggo, di questo fereno, ch' io godo! Ev'era chi configliavami ad avventurar l'acquisto del Cielo, per avanzarmi un palmo vile di terra ? Oh flolti , oh flolti , che tanto vi affaticate per dilatare i confini , è de' vostri Poderi , de' vostri Stati : Pun- ten.q.nut. Unm of , puntlum oft , in que navigares in Li. que bellatis,in que regna de poniere puntium of . Un'angusto giro di terra, della quale

ancora parte vi rubbano i fiumi, e i maria

parte v'impedifcono l'alpi, e lefolitudini s è tutto Il campodella voftra grandezza.

Cosi voi , s'io non erro , andrete gridan-

161. eo b. to? Nunquud non ferrit? run quid non an-culum Dei eum hominibut. Eccolo, eccolo. As at. 7, difit? Tutt'è per voi. Qui viserit, poli Non vi parrà bello allai ? Vi balli di riape fadeit hat. Per voi fono tutte quelle si je. che quanto avprete negli altri Cieli of-

te la vostra terra.

VI.

VII.

un potentissimo assetto lo va ssogando, anche dove sa non effere udito : finchè ol- fuoi borghi? Di grazia non v'incresca di tre il Ciclo stellato varchiate 'ancor la nonasfera, e la decima, intitolate damolti che mi accufi, quasi ch' abbia io fin'ora con un vocabolo folo Ciel cristallino. Quale fia la materia si questionata di tanti Cieli, se sian liquidi a guifa d' aria, ò fe sian fodi ( come volea quel dotto amico di l Ginbbe) ad ufo di bronzo, già lo faprete: E poi che arrivati la voi farete nel primo 1001 come appunto le fotterrance caverne 100 17. 18. Mobile, è quanta contentezza vi techerà da lor tennte vilipefe, eneglette fotto i lor l'imparar l'ordine, le misure, le leggi di si piè; che sarà di que gabinetti, ove debbogran moto! La voi faprete, ond errarono no rifedere; che di quelle fale, ove deb-anticamente gli Egiziani, i Caldei, c alcuni tra Greei, che riputarono avere, i Cieli debbono folazzati? Se tale è l'artificio dell' in sestessi un'anima informatrice come la infimo pavimento, qual sura delle volte, d nostra, che gli movesse; e comparirete a delle soffitte? Setale è lo splendore del meun' Origene, che caduto ancor' egli in fimi- ro lastrico, qual farà degli addobbi, e delle le errore, diede inoltre alle Stelle capacità tappezzerie? Non vi par, che Dio debba di virtà , edi vizio , di difetto , e di perfez- rener la sii riferbata magion più bella per zione. Vedrete se formasi questo moto per delizioso diporto de suoi Diletti, di un Piefolo voler di Dio, come Alberto Magno tro per lui crocifisso, di un Paolo per lui fenti; ò se per estrinseca operazione degli decollato, d'un immensa turba de' Marciri, scepolo maggiore del suo Maestro. Sapre- morte: Non dilexeruns animas suas usque ad

non giugnevano a udire. pra voi ritrovaste quelle armoniose Sirene fognatevi da Platone, non farebbono con proporzione indicibile star fondata su tutte le lufinghe loro baftanti a ritardarvi la region del Mondo più purgata, più in momento dal voltro corio. Migliori iplendida, più fublime. Non 'hannomicart' vi afertana, migliori armonie, mi-glia, che pollano migrar, dice Gerenia, gliori rarmonenti, migliori fauli. Alle la valità del fuo circuito: Simnifurar ja lea. 11. 17.

Quaref. del P. Segneri .

Ivi efercitare le vostre gare, ivi confinate, gramente; giànoi siam giunti a vista del Pa-la vostra gloria, ivi bramate la vostra feli- radiso, O Dio, corriamo. Festimenta incità, ivi racchiudete i vostri animi, come gredi instlam requsem. Altroche, Italia, fenenfoller capaci di tand Chil. Ehfol Italia, voglio ingidare, voltro felelifi-fenenfoller capaci di tand Chil. Ehfol Italia, voglio ingidare, voltro felelifi-levatevi arinitarquame è quello, chequi ino Acate. Ecco l'Empireo, ecco l'Empi-Pal. 1967. Italeo, se vi apetra: L'enze in escettione seules, o' reo, quello per cui la Super flumina Bulyla-vulere. Non confuttac ancor voi, chela nie voi delle un tempo così dolenti i fo. parte superiote di questo luogo giramille spiri. Ecco l'Empireo, cara patria de' vidiciaflette millioni , cinquecento feffarta venti, deliziolorifugio de tribolati, defidue mila, e cinquecento miglia di circui- derato porto de' naufraghi : Ecce taberna-

belle campagne, per voi queste sfere, fervato, di vago, di ammirabile, di lucenper voi queste Stelle, la minima delle te, tutto all'apparir dell'Empireo vi spariquali, se nol sapete, conterria venti vol- rà, come una lucciola al comparire del Sole. E perchè credite, che v'abbia io questa mattina voluto spiegare tanto distintado a guifa di un' uomo, che posseduto da mente le loro bellezze, se non perche argo. mentiate quale fara la Città, fe tali fono i potvi mente: nè fia frattanto alcuntra voi perduto tempo in inutili descrizioni. Si-gnori no, ch'io non credo averlo perduto, ma guadagnarolo: perch' jo discotro così: Setanto ricche, fetanto adorne fon quelle parti di Mondo, che rispetto a Beati

Angeli, come riputò San Tommafo, Di- che per lui odiasono fe medefinii fisto a Aportante te se un solo è il motore: ò se sieno mol- mortem ? Setale è quella, ch'egli qua giù ti; e con estremo contento vi chiarirete, tiene aperta perulo pubblico hii de suoi se i Cieli formino quel si soave concen- stellinemici, de Neroni, dei Diocleziani, prist. 100. to. che v'udivano i Pittagorici, quantun- dei Decii, dei Caracalli? Quam magnifica, san. que i Peripatetici nel negaifero, quali che qu'am magnifica, possiamo almeno argosuperbi sdegnassero di concedere quelche mentar giustamente con Santo Eucherio

quam magnifica fulgebis perpetuis forms Se bene io so, che quando ancora la fo- rebus, cum fie nune cam speciosa perseurs: Vedrete per tanto quella Macffola Città

par più degno della materia. Se mirare la l

materia, vi comparifce più nobile del lavoro. O questa si ch'è Città di total bellezza l Civiras perfelli deceris. Dodici vastiffime porte vedrere in effa formate uniformemente di dodici preziofiffime mar-Ap. 21.21 gherite. Duodecim porta, duodecim marga-

rite. O che intagli eleganti ! oche ftruttu-Numate se ra magnifica! ò che apparenza maeftofa! Quam pulchra cabernacula cua lacob, &

cen.hs.17. fenteria tua Ifrael ! Ben fi conofce, che finalmente qui stà la Casa di Dio. Verè non eft hie alind nifi Domns Dens. Scendiamo Ffal, 13. 7. dunque allegramente dal Carro checi ha condetti , piechiamo pure , piechiamo , fac-

cianci udire. Artollice porens. Mache ferve ftancarli ? S' apriranno da fe fteffe le porte del Paradifo, e tofto vi verrà incontro un Coro di Angeli, che con festosa fintonia distrumenti, e con canori applausi di voci v'inteneranno quel si famoso verset-

Mat. 15. 21. to : Intra in caudium Domini tui ; quali che con queste poche parole vi voglian subito dichiarar la grandezza della voftra futura beatitudine, ch'è quanto dire d'una beatitudine infinita, di una beatitudine im nenfa; e però vi avvisino, come notò Santo Anfehno, che non potendo il gaudio, quale occantroppo vafto, capire in voi, voi dovrete flare immerfi nel gaudio.

Ma io qui sì, Uditori miei, chevila-IX. scio, già che vi scorgo arrivati in si buone mani, in mano a tanti Angeli. Quel che poi conessi vedrete nel Paradiso, quel che

poi farete, nol sò. Ionon hò mica fatto z. Cer. 29. poco a condurvi fin fu la foglia. Nel resto egli è troppo remoto da noitii fenfi. Nec oculus vides, necauris audivit, necincor hominis afcendit, que preparavis Deusiis que diligung illum . E che volete voi ch'io vi dica, io miferabile, che tanto poco sò delle cofe del Cielo? Ch' ivi entrerete in un paele novitlimo, donde per fempre è sbandita ogni ombra di duolo? Ch'ivi non avrete mai notte, che v' immalinconitca con le fue tenebre, uon caldo, che vi anno; con le sue vampe, non gielo, che vi tormentico inoi rigori i Ch'ivi tofto la vifta ritroverà quanto sa deliderare di vago d'udito quanto sa bramare d'armonico, l'odorato ( quanto sà promettersi di soave, il gusto petitocon la ragione. Così verisimilmente

zuerine Cali furfum: non cristalli, che pol- quanto sa rappresentarfi di dolce, il catto fano fomigliare la rrasparenza delle sue mu- quanto sa figurarsi di dilicato ? Ch' ivi il vera, non giojelli, che possan paragonarsi stro corpo diventerà, e per la chiarezza più alla belta de' suoi conci. Di forma quadra luminoso del Sole, e per l'agilità più fnello descrissela San Giovanni, che n'ebbe in dell'aure, e per la sottigliezza più pene-carta la pianta, benchè schizzata, perdir trante del suoco, e per l'impassibilità più così, col carbone. Se mirate il lavoro, vi durevole del diamante? Ch'ivi tutte l'erà dell' nomo concorreranno a formarvene una perfetta: la puerizia col fuo candore, la gioventù col suo brio, la virilità con la fua robuftezza, la vecchiaja con la fiia venerabilità? Ch' ivi ad un tratto vi accorgerete di possedere, per favellare i linguaggi di tutte le nazioni, per ditcorrere le istorie di tutti i tempi , per conversare le amenirà di tutte le grazie, per cantare la varietà di tutte le voci, per operare le invenzioni di tutte le mani, per sapere le specolazioni di tutte le menti? Vel potrei dire, e molto vi potrei dire ancor di vantaggio : ma per queflo che vi direi? Nulla, nulla, Se in Paradifo non fi trovaffero beni molto ancor maggiori di questi, come gli avrebbe Paolo chiamati si inennaribili; Arcana verba a Contad que non licer homini loqui : mentre già questi fi contano da ogni pergamo, fi esprimono da ogni pennello, fi espongono da ogni penna, ne fon fegreti, fe fono noti anche al volgo: Dirovvi folamente però quel ch' io come in un fogno m' immagino dover effer di voi in quelle prime accoglienze, chegli Angeli vi faranno. Vi condurranno effitolto per una strada tutta lastricata di oro al Trono divino: se non che prima di giugnere ad effo, vi moftreranno ad una ad una per via quelle diverse magioni, con la speranza delle quali Cristo animò gli Apoftoli sbigottiti - Ma ben' anche vi avvertiamo, che quella diftinzion di confini non dinota alcuna discordia tra' confinanti: ch' ivi per vicendevole carità ciascuno riconosce per proprio il bene di sutti, tutti riconofcon per propio il ben di ciafcino: che la moltitudine ivi non genera confusione, la maggioranza non reca fasto, l'inferiorità non produce gara, l'ineguaglianzanon discioglie amicizia; merce che dove lagrazia fupera la natura, non è chi tra' fratelli desideri , anzi chi potfa desiderare altra parte di eredità maggiore è minore,

di quella che si scorge aflegnar dal Padre: che sutto ivi è concordia, che tutto è corriipondenza, che tutto è pace: Sedebit populus ( come fu mostrato a I(aja ) Sedebis popie 1(ai. s. 48.

lus in pulchrieudine pacis. Pacedell'iromo con Dio, pace degli inferiori co' fuperiori, pace del corpo con l'anima, pace dell'ap-

x.

vi andran per via discorrendo gli Angeli, fiete più loro divoti, ma soro concittadidati a voi per illustri Ricevitori; quando in ni, ma lor compagni. Jam nen estis, come confermazione di ciò, vedrete che alla una volta, hossissa, come appena, nò; sed Eph, 1-19. ranno fubito a gara per incontrarvi, a cori anche più, domefici Dei, più festosi, a cori più folti, diquei che

nuova del vostro arrivo tutti i Beativer- effis cipes Santieram, e quel che importa Con questa nobilissima comitiva voi vi già nella baffa Gierusalemme corsero in- anderete avvicinando frattanto al soglio contro al Pastorello Davide, allor che della suprema Divinità, e dopo avere tomò dal suo samoso trionfo. E che sarà con le maggiori e spressioni di tenera riveallora di voi, quando per forte voi ravvi- renza ticonoscinto in un Trono a destra fiate tra questi alcuno di que' vostri amici sì Giesù, vostro caro Liberatore, ed in un eari, o di que' vostri parenti così diletti, Trono alla finistra Maria, vostra amabilisprecorfi a voi nel morire? O come loro fima Protettrice: vi farà tofto confortata la ftenderete al collo le braccia per l'allegrez-mente d'un potentissimo lume, e quivi za! o che faluti darete loro, o che baci di vedrete (ahi vifta!) vedrete inun'abiffo amor fincero, vedendovi già renduta l'eter- di folendori, in un Teatro di Maestà, in na compagnia di coloro , di cui tanto pian- un centro di gloria, vedrete Dio. Videbi 2. Jo. 5. 4. gette una breve affenza! O mio dolciffimo vis eum ficusi eft . Vedrete Dio? E che vuol Spolo, dirà quella Vedova; è mia cariffi- dirc, Criftiani miei, che vuol dire, vema Madre, dirà quel Figliuolo, è pur vero drete Dio? Chi mi avvalora il penfiero, ch' io vi riveggo l E qui fiete voi mio fvi- chi mi purga la lirgua, sì che io possain fceratiffino amico ? dirà quell' altro. O parte spiegaryi quel che vedrete? Vedrete. quanto vi racquisto più bello di quello, ch' quello, che pago di sè medefino è stato io vi perdei! Vi ricordate quando già tra un'eternità fenza alcun'efterno intelletto, noi dicevamo, che farebbestato di noi per che il conoscesse, non però men beato; tutta l' Eternità > Eccoci , eccoei infieme , perchè si folo , non però men gloriofo , fenza timore, che più alcuno ci difunifez. perchè si occulto. Quello vedrete, che r ut thef. Sie femper cum Domino erimus. Quindi cre- è la beatitudine univerfale di tutte le Creadiatemi, che non minore altres) farà il vo- ture; quello che a tutti dà l'effere, e da for giubilo, quando tra quell'irconofcianefluno il riceve; a tutri da vita, e da nefte que Santi da voi già riverti con culto funo la piglia; a tutri di forze, e da niuno
particolare; quando vodiate un Domeni- le
tericonofce. Quello che nel medelimo
co, un Francefco, un Giuleppe Spofo di
tempo è il più lontano da noi, ed è il più nostra Sienora, un' Antonio di Padeva, vicino. Quello che non è mai contenuto un Filippo Neri-; e conosciate chi è quegli, da verun luogo, e pur dimora per tutto r di cui già tanto frequentalle gli altari, e, quello che non è mai trascorso per verun per cui digiunafte tanto, tanto spendeste, sccolo, e pur è stato in ciascuno. Veggentanto icrivelle, ed intante maniere vi ado, do lui, non vi penfate di vedere veruno di perafle. Che le folamente il conofere un questi oggetti, che vedre fuori di lui. Tito Livio molti finarono guiderdone Queffi fono creati, ed egli increato; que fli bastante di que viaggi, che impreferoa materiali, ed el femplicissimo; que fli diquesto fine da si rimote parti di Mondo ; pendenti, ed egli assoluto ; questi limitati , che fari quando voiticono ciate nel Cielo un Pierro Principe della Chiefa, un Paolo immortale; quelti difetto fi, ed egli per Predicator delle Genti, un Tommafo l'ora-fetto, e pure tutto ciò che vedete fuori di eolo delle Scuole, un Girolamo, un' Ago- lui, immaginatevi, che voi tofto vedrete, Rino, un Grifostomo; e possiate dire a vedendo lui. Lui vedrete come solo opera ciascuno di quei tanti altri personaggi fa- in tutto le Creature senza stanchezza, anzi mosi con le parole di Giobbe : Andim an cometutte in lui sono per eminenza nessu-ris andivi se : sentii già narrare una volta na per propietà. In lui vedrete ciò che vi con mio sommo diketto la virtà vostra, la piace nel Sole, che vi ricrea nelle stelle, grandezza, la gloria: Nune ausem seulus che vi lufinga nelle Iridi, che vi rapifce ne mens videt te: ma finalmente non l'avio fiori, chevi folazza ne' fonti, che vi riftopiù da fentire : l'ho qui prefente > Vorrete | ra nell'aure , che vi nutrifce ne' cibi; che vi voi però , s' io non erro , gittarvi fubito of- alletta nell' armonie . Ma qual di queste cose fequioli a' lor piedi per riverirli ; ma non vedrete per ventura effer lui ? Non Armo-confentendolo effi vi piglieranno piacevol-nie, non Cibi, non Aure, non Fonti, non Fiomente per mano, con ricordaryi, che non ri, non Iridi, non Stelle, non Sole. Vedrete

in lui perfezioni di tutte, non vedrete ejus. Io voglio dire al mio Dio, che trop. in lui l'effere di veruna, e però in lui non po è stata eccessiva la sua bontà in voler vedrete verundifetto. In lui vedrete can- falvare una creaturella sì vile, come fon' dore, ma non tinto da macchia; in lui io: ch'io meriterei di bruciare tra mille beltà, ma non foggetta a feolotimento; fiamme, non che di goder tanto bene: in lui potenza, ma non ombreggiata da che ben conofco tutt'effere fuo benefizio, emolo; in lui fapere, ma non dipendente ch' io fin d'ab eterno vi fossi predestinato, da magistero; in lui bontà, ma non fetto- nient' esfer merito mio: Salzum me fecie, posta a passioni; in lui fostanza, ma non queniam voluis me : ma voglio aggiungermescolata con acidenti; in lui vita, ma gli, che questo istesso è il mio maggior

26, 60, 16, 22 le antiche angosce. Oblivioni tradita sì che secondo che mi promette l'An-

funt angustiz priores. Echi sarà, che allo-ra punto simembrisi di ciò, che su la terra che il succo penetta il serro, in candem pati per Dio? Siimate voi che vi ricorde. imaginem transformatum; così Diopena-Co che deconcututi feat in Leto acors

12 to 15 concede Exami fames predictus, quibus

18 to, tra penfieri si alit, rat claft si in

18 to, cho mod icono di aver pinto foli debba godere cosi gran bene, che lo

firti gli amichi mali, dicono di averli

debba godere quefto mio spirito, godere

poi fegui.

XI. atti , in quali parole farete voi per prorom- il mio Dio, come fuoco alla fua sfera , pere a una tal vifta; manon me lo do man- come factta al fuo fegno? O vita eroppo date, ch'io non lo sò. Sò ben' io quello, lunga, o morte troppo lontana! M' è che tengo già preparato di dir per me, fe morte il vivere, mi faria vita il morire. mi vegga ammeflo al poffello di tanta glo. Monti , valli, pianure, felve, giardini, ria; fe mai fia vero, ch'io mi truovi all'io non mi curo veder più niente del abbracciamento di quei piedi, alla vista di vostro. E che possi io di vago mirare in

non dominata da morte. Che più? Vedre- godimento, e che non mi farebbe la mia te Dio (o voi mille volte beati!) vedrete beatitudine tanto cara, s'io la riconofcessi.

Dio. Videbiti, videbitis eum sieut est. O dalle mic opere, quanto m'è godondola chi potesse ridire, che sarà dal cuor vostro in tutto per suo favore : che pensare a ciò a quel primo guardo, che deliquii d'amo- farà, ch'io fempre più l'ami, e che questo re voi fentirete, che vampe di carita, che le il mio giubilo. Gli voglio dire, che s'io rapimenti, che estasi, che dolcezze! Al- godo di contemplarlo, non è per la felicilora si che adorcrete umilmente tanta tà, che ridonda in me, ma per quella, Maestà, e quasi riputandovi indegni di sì ch'io scorgo in lui. Gli voglio dire, ch' gran bene , vorrete fospirare, vorrete pian- io per lui darei mille vite, ch' io per lui gere, per un certo folito sfogo di tenerez- patirei mille Inferni, e che s'io non ve-16 65. 19. za, manon vi sarà più permesso. Nò Cri- deudo lui potessi aggiungerli un leggier Stiani : Non audiesur ultra vos flesus, C vox | grado di gloria, ancorche estinifeca, anclameris; credetelo ad Ifaia. Iddio mede- corchè accidentale, mi eleggerei di non ranno più per voi gemiti, nò, non più to sì fortunato, ch' io veggalo a faccia lutto, non più lamenti, perchè a quel a faccia, e che per via d'amor mi conoguardo gia faranno tutte ire in dimentican- fca già divenuto un' ifteffa cofa con Dio;

rett allor più de vostri digiuni, delle vostre tri me tanto profondamente, che paja discipline, delle vostre mortificazioni pas- io esser Dio, Dio esser me, come il snofate, quantunque afprissime? Anzi senite co par'esser ferro, il ferro esser suoco. veduti , Vidimus mala , vidimus mala : queste mie carni, godere queste mie ossa: perchè conoscono, che fino i martirii pui Regem in decore suo videbune oculi mei ! 16 31. 17. fieri, le croci, le catalte, gli eculei, fu- Ah quando, quando; quando verra rono un fogno, paragonati al diletto, che quest' ora, quando verrà? Lacci troppo importuni che mi tenete imprigionato lo-Credo che folo voi vorrefte per fine fa- fpirito, e quando vi romperete ? Quanper da me, in quali fentimenti, in quali do fara ch'io voli libero a contemplare

mai per me venga un' ora così beata , ch' io Quis me liberabis decerpire mersis hujus? Rom 7.24

lob. 11. 1. quella faccia; Es veniam usque ad solium terra, a paragone di quel che aspettami

in Cielo? Tenetevi pure Principi i vostri ch'io non ve n'ho detto niente , per Stati . Soldati le vostre glorie , Letterati | quanto ve n'abbia detto ? Solo potreste le volte (cienze , Amanti i vostri dilet-ti , Avari i vostri tesori , non ve n'invi-quel solo bene, del quale vi ho ragiona-Pf. 84. 11. dio. Paradifo, Paradifo. Melier eft dies to. Ma udite, che con un solo argomen-· là spero, non dico solamente nell'intimo promettessi a quanti vecchi voi siete qui Pf. 86. 4 legrezza ! o di di trionfo ! Infignis dies ti, sempre sani; che cosa non mi dareste ?

LCORILLA: Ve miritruovi: Sive in corporenestio, sive di cisere auto asperso di fuoco, tutto di cisere actrona nessio. Ch'è qui di me? da zolto, ed entrato in una bollente caldaia lo, al Cielo, la fi risolva di giungere, vole; non vediam noi, quanto eleggano Coloff.3. al Cielo, al Cielo. Que sur sum sune que gli uomini di patire per ptolongarii un'

per terram .

### SECONDA PARTE.

XIL HO proccurato fin qui di rapprefen. de Antigono al suo Medico Eresistrato è tarvi il primo ingresso di un' Ani. Che non diè Falaride al suo Medico Poana nella Gloria con la maniera più viva liclete? E per non rimemorar cose rancich'abbia io faputo figurarmi al penfiero de, non fappiam noi che quel celebre Re in unamia folitaria contemplazione. Non di Francia Luigi Undecimo, per grand è però ch'io non vegga quanto poco la avidità di campare , non dava meno di Executate copia fomigli l'originale. Ezecchiele so- dieci mila scudi il mese al suo Medicopra un mattone di creta vile ritrasse già di falario, benchè non altro ne riportal-la terrena Gerusalemme; ma io, folle se ogni giorno, che tirannie è Qual diame , fon paísato molto più innanzi , e bio adunque , che fe voi sperafte da me vi ho ritratta la Gerufaletture celefte, una età così bella, qual'io dicea, non Peníate dunque che lavoro rozzo dev'el avrelle difficultà di eleguire quant'io vo-fere flato il mio. Ho predicato del Pa. leffi è So che si , che vi parrebbe gran radifo con modi pur troppo sconci : non fatto perdonare un'ingineia a quell'iniaccade che alcuno fi stanchi a dirmelo. Ma mico, ritenere quella bestemmia fra den-questa è una di quelle volte, nelle quali ti, discacciar quella pratica suor di casa. l'aver predicato male, mi giova a pero- Peníate voi ; voi viverefte da Santi, dia conchiuder molto. lo so che non ho premiffiene non eligeres tam facere quam detta una minima particella di quel be- pari. Or dite a me. Quando altro bene detta im a minima parteria en quel pe- per o vice a me. «Quanou artro ente me, che i Santi godono in Ciclos mais, i non ori vi actifi promesto el Paradillo, singiamo che non vi foise altro, di quel· non vi ho prometro almen quelho di ma lo ch'io v' ho diforofo. Non pare a vosi giaverta (impre frienza, frienze invariable? Si si, emple invariable? Si si, quello è emperato a qualifia prezzo? Or quan-industros Romondaire me Aguata juvento pui, mentr'egli è tanto maggiore, im ma. Dovria dunque elser baltevole

una in arriis Domini super millia. Un to di San Giovanni Grisoftomo mi confido fol momento di quella Beatitudine, ch'io di dimostrarvelo. Ditemi dunque, S'io del Santuario, ma fu la foglia, in aeriis non altro che questo ; togliervi tutte le Domini, in acriis: un tal' illesso momen- rughe di fronte, tutti i canuti di capo, to mi darà più, che non avrete voi tut- tutta la debolezza di dosso; e farvi ritorti infieme goduto dal principio del Mon- nare felicemente in una fioritifima giovado fino alla fine. O ingresso fortunato nezza, nella quale viviate poi per mild'un'Anima nella Glorial o giorno d'al- le anni , ma fempre belli, fempre vegefelemniraris mee! M'aggire, mi confon- lo già fentif dir fanciullo di un certo Efodo, mi perdo, Signori miei ; ne sò più do ne, il quale per ringiovenire fi contento una parte conosco che sono estatico, dall'i offerse allegramente il collo al coltello delaltra parte conosco che benchè estatico la trista maga Medea , la quale gli aveva non so fifsarmi in un'affetto medefimo ingannevolmente promefso di rifonderali un folo istante. Finirò come cominciai. nelle vene altrettanto di nuovo fangue, Tengali per fe la terra chi vuole. Se v'è quarro ne avesse tratto di antico. Ma tra voi chi fospiri d'esser beato, al Cie. senza degnarci di dare orecchie alle farice, que sursum sune sapire, non que su- anno solo di vita ? Non arrivano a pagare a prezzo anche caro uno che gli iquarci col ferro, che gli scotti col fuoco, che gli turbi con le nausce, che gli tormenti con le amarezze? Che non dierar bene ; e l'aver detto poco , mi vale ce il Grifoftomo. Nihit eff qued pro has Pf. tous fi

suesto solo ad infiammarvi il cuore di un l vivissimo desiderio del Paradiso, ed a far si, che voi non dovelte riputar per effo molefta niuna fatica , acerbo niun patimento. E pure o quanto io vi ho promesfo ancor di vantaggio! Io vi ho promeffa la vista di tanti Cicli, il dominio di tanto Mondo, il conforzio di tanti Eroi, la varietà di tante delizie, l'acquisto di tante scienze, l'ornamento di tante doti, e sopratutto la vision chiara di Dio, che solo farà bastante adempir tutto il vostro cuo-Conis. re, ed a fatollarvelo. Erit omnia in omnibus. Ed è possibile, che voi non voglia-

te fare per tanto più, quell'istesso che farefte per tanto meno? Ma che dico è possibile ? E' di fatto, miei Signori, è di fatto. I beni di quello Mondo, che sono tanto inferiori, Vi/a Bed. 14. 2. mendacia, (come gli possiamo chiamare con l'Ecclesiastico ) o questi sì che si stimano, che si cercano, che si comprano a qualunque gran pagamento l Ma i beni del Paradifo non già. Anzi mi pare, che in tutte quali le occasioni, che vengano, la prima cofa della quale fi faccia getto, è il Paradifo. Si tratta di perdere il Paradifo, o il danaro ? perdafi il Paradifo; fi tratta di ripudiare il Paradifo, o la donna? ripudifi il Paradifo; fi tratta di cedere il Paradifo, o l'onore ? cedafi il Paradifo . E che vuol dir mai questo Uditori ? Se un Mercatante ufeito allegro dal porto fia colto in alto da qualche fiera burasca; iosò ch'egli prima procura per quanto può di sitenere tutre le sue mercanzie , si come quelle che gli son senza fallo, tutte stimabili . Ma quando le furie de' venti , l'agicazioni del navilio, le sferzate de' marofi, le grida de' marinari, il pericolo della morre il coffriene a gittarle in mare: che fa ? Dà egli forfe la prima cofa di piglio alle più preziole ? Non già. Ma che ? Con volto (colorito, e con mano tremante, comincia dalle più vili. Prende una caffa di pannine, e la getta. Dipoi se la tempesta ancora rinforza, prende un'altra calla di fete, e la getta. Di poisele onde anche infuriano, prende un'altra cassa d'aromi, e la getta. Gli riman poi una caffetta preziofa di gioje. O queste si ch'egli non fa ridurfi a gettarle. Il mar freme, il marc mug. ge , il mare domanda , ed ei non gliele vuol dare: le nasconde, le cuopre con grandiffima fegretezza. Che se pur gli sieno al fine scoperte da' marinari, risoluti che si alleggerifca, con getto ancora indifereto, tutta a carica; egli le piglia in mano, le ftringe tu me la coptirai con reali paludamenti.

al feno, le bagna di lagrime, ed accoffato alla foonda, una e due voltecala fuor di nave le braccia per abbandonarle nell'acqua; e poi pentito, una edue volte ritirale nella nave; e calor più tofto egli vuole con le sucgioje perire, che sopravvivere senza delle sue gioje. Signori miei: non v'è caso alcuno, nel quale noi abbiamo a fare mai getto del Paradifo (fianfi quanto fi viole furiose quelle procelle, checi affaliscono) perchè il Paradiso val troppo: Peor. 8-Omne desiderabile non posest ei comparari; val più che ricchezze, val più che piaceri, val più che dignità, val più che riputazione, val più che vita; che però , come diffe Santo Agoffino : Acquiri pereft , aftimari non porest. Or che vuoldir, s'è così, che alcunidi voi, la prima cosa che gettino , è'l Paradifo ? Salviamo adeffo l'onore, falviamo la robba, falviamo la vendetta , falviamo l'amicizia , falviamo il parentado , falviamo i trattenimenti. Pel Paradifo rimarrà tempo dappoi . Ci penferemo dipoi , ci contefferemo dipoi , ci convertiremo dipoi , procureremo di ripefearlo dappoi che l'avremo gettato è O cecità! o itolidezza! o pazzia! O Paradifo feonofeinto, o Paradifo negletto, o Paradifo conculcato dagli nomini! Ed è possibile, che tanti giornalmente si truovino, i quali Oculos fuos fratuerune declinare Pf. 16. 21in terram? Così è, così è. Statucrunt, fono rifoluti: non vogliono mai da terra . come vili animali, levare il guardo, tantoiono di ella gelofi; icmpre peniano alla terra, fempre parlano della terra, fempre operano per la terra. E noi vogliamo pur'effere di coftoro? Non fia mai vero . Paradifo , Paradifo . Rifolviamoci pure quanta qui fiamo di voler dare da questo istello di un rifiuto magnanimo a quanto giammai la terra fapra offerirei, e diciamo per finerivolti al Ciclo: Gleriofa , chi può negarlo? Pf. 86. 34 Giericfa dilla funt de te Civitas Dei, Ma quanto mi duole d'avere apprese si tar-di queste cose medesime si gloriose, che si sono dette di te! S'io ti posposi già si vilmente alla terra, non fu che tu il meritaffi, folo fu ch'io nen ti couobbi . Ora chi farà, che mai possa da testaccarmi? An tribulatio? Tribulazioni non già, perchè tu me le cangerai in foavissime con- Rom. 8-10 tentezze. An anguftia? Angustic nongià. perchè tu me le muterai in placiditima pace. An fames? Fame non già, perchè ru me la fazierai con un siocondissimo nettare. An nudicar? Nudità non già, perchè

An periculum ? Pericoli non già, perchè 1 tu me li convertirai in imperturbabile sicurezza. An perfecutio? Perfecuzioni non già, perchè tu me le ricompenserai con gloriofi trionfi . E che dunque ? An gladius, an gladius ? No , no , ne pure le fpade mi potranno separareda te bella patria del Cielo; ne pur le spade; perche tu rei. Che se pur nieghi riceverlo, almen per mi trasformerai il lor ferro in oro, le lor punre inraggi, i lor profili in corona. O Rom.t. 18. quanto è vero che: Non funs condigna paf-fiones hujus semporis ad fueuram gioriam,

Mondo figode; ma dentro noi , Revelabisurinnobis. A tedinotte fofpirero, a te di giorno, già che non poffo foiccar d'ora un bel volo per arrivarti. A te dedico i mici penfieri, in te depongo il mio cuore, a te confacro il mio spirito. Felice me se tu ora voletti così riceverlo, com'io se lo doneora, rimarro pure, rimarrò in questo esilio In loco peregrinationis mea; ma per qual pfus, ca fine ? Solo per poter predicando far noto a

tutti, quanto gran ragione ebbegia Dio, qua revelabitur in noist ! sì dico, in no-bis, in noist, perchè la tua gloria non fara averebbon per lui faticato in darno: Ele. Ll. 61.23. fuori di noi , com'e la gloria , che in questo ili mei nes laborabune frustra.

UNDECIMA.

Nel Lunedì dopo la feconda Domenica.

Quaretis me , & in peceato vestro moriemini . Jo. 8. 21.

Comune usanza degli uomi- I E pure io veggo, che Dio gli ha spediti a voi

14. & 14. Così ricordano le divine Scritture . come volendo Benadad Re di Siria riconciliarii con Acabbo Re d'Ifraele, ch'egli aveva irritato con le fue armi, fu egli il primo ad ordinare ad alcuni de fuoi Ministri, che vestiti di facco, e aspersi di polvere, andassero senza indugio a gittarsi a' piedi del Principe provocato, e con lagrime agli ecchi, e con funi al collo gli dimandaticto da fua parte la pace. Ma molto diverfa- te , che v'ingannate , e che se voi non mente veggo io procederfi di prefente , Udirori, con effo voi. Ditemi il vero. Chi è l'offcio, voi da Dio, o Dio da voi, Certo è , che voi fiete quegli , i quali avete a lui fatti frequenti oltraggi , e forfe ficti. lo avete offeso con parole, lo avese offeio con opere. Si che parea ch'ogni a nome voltro trattaffero la concordia. I avez voi punto fretta di convertirvi, già

ni , che quando debbanii nelle perione di noi , Ministri suoi , quanaver trattati di pace tra l'of tunque indegniffimi , non altrimenti che fenfore e l'offeio, non fia le voi fuste gli offei, e Dio l'offenfore, l'offeso colui , che il pri- e non voi gli offensori, ed egli l'offeso. mo la chiegga all'officniore, Vorrei però finalmente intendere un poco te alla frequenza, al fervore, alla compunzione, vedutali questi giorni ne' più di voi, mi giova credere facilmente che sì : ma perchè sempre si ritruovano alcuni più contumaci, i quali trascurano cosi opportune occasioni di rappacificatii con Dio, dicendo, che avran tempo a ciò fare, quando morranno; m'impone Crifto questa mattina, ch'io dicavi apertamenvorrete la pace con esso lui , or ch'egli la chiede a voi; non la votrà ne men'egli con esso voi, allorche voi la domanderete a lui . Quaretis me , & in peccare veffra lo. 8. at . moriemini. E non basta dunque, o durifancora notabili. Lo avete offeto con pen- fimi peecatori, il tuono di una dinanzia si spaventosa per atterrirvi, per muovervi, per abbattervi ? In peccaso veilro morsemiragione volcife, che voi fufte i primi a mi, avete intefo? In percare weftre moriespedire a lui offequiofi metfaggi, i quali mini. Che dunque mi state a dire, non

IL.

folo una morte buona? O vostra mente inmettere una tal morte, se queglistesso, a cui si spetta di darvela, ve la nega, e a note chiare, e con parole apertissime si proteffa, che voi morrete in peccato? In peceato vestro moriemini. Ma perchè non crediate, ch'io questa volta pretenda forse convincervi con le grida, statemi anzi ad udire con atrenzione, perchè ho rifolito di tenervi qui nona Predica, ma a confulta. lo voglio metter in campo si gran trattato, qual'è questo della vostra converfione, ed ciaminarlo con ordine affai di Rinto. Se vi parrà di operare prudentement; con differirla, come forse voi difegnate, fino agli estremi di vita vostra, io non vi voglio punto forzare ad accelerarla. Ma se vedrete co' vostri occhi medesimi il vostro errore, potrete voi per ventura (degnarvi meco, perch'io con ogni riverenza vi eforti, o per dir meglio, vi supplichi ad emendarlo, affine di non cader voi pure nel numero de' peccatori delufi ? Dunque uditemi artentamente .

Ma prima di paffar'oltra, chi v'ha, che potendo di fubito liberarfi da qualche imminente pericolo corporale, vada tuttavia trattenendosi in esso avvedutamente? Qual prigione si truova, che potendo spezzarsi i ferri da' piedi , tardi a suggire? Qual infermo, che potendo feacciarsi la malignità dalle viscere, indugi a curarsi ? Qual naufragante, che porendo falvar la vita nel porto, si trastulli fra' marosi ? E potendo alcuno di voi afficurare ora comodamente la salute dell'anima, aspetterà trafcurato ad altra occasione? Chi di voi si filsò mai di propofito a ponderare la flupitua rovina eferciti poderofi di uomini armati: nò: non chiamerò nè i fulmini dal-Orfidalle caverne. Mache ? Per tuo fcornaccia; ma non andò molto, che il rifo i fponi: Canfliene mibi; e Faraone infenfato cambioffi in pianto y A un cenno di Mosè risponde, crast Cum deberes in canta positina

che voi fapete benissimo , che a falvarsi imperioso , sgorgarono da tutti i nantani . non è necessario di sare una vira santa, ma, da tutti i fiumi, da tutti i fonti, eserciti innumerabili di strepitosi Rappocchi. Si gannata 1 o ciechi configli 1 o pazze rifo-fiparfero per la Città non altramente , fuzioni 1 E come mai voi vi potete pro-che quando furibondi i nemici corrono al facco; s'impadioniron de' posti, chiuser le strade, penetrarono per le case, egià trioutanti avanzandofi nella regia, affalirono Faraone ful proprio trono . S'egli correva a racchiudeifi, lo necessitivano a sbucare da' gibinetti : s'egli fi f deva a mangiare, lo sfoazavano a levarsi di tavola: s'egli fi corcava a dor ni-e, lo coftringevano abalzar furioto di Etro. Penfate però voi qual fu il cuore di Faraone, quando si vid. posto un assedio si pertinace alla vita. Chiamò Mosè, e quafi tutto dolente del fuo fallire ; Su , diff.gli , ch' io gxod, 8, 8/ mi arrendo. Pregate il vostro Dio, che mi tolga d'attorno questo flagello, ed io vl compiacero. Orace Dominum, ut auferas Ranas à me , & à populo meo . & dimitsampopulum, us facrifices Domino. Mosè. il quale voleva l' einendazione dell'einpio, e non la perdizione: Orsù fon contento: di tu, quando tu vuoi, che fi orioghi per la tua liberazione, e farai subito efaudito: Conflirne mihi, quando deprecer Exod. S. ..

pro se, & fre feruis mis, & pro popule ene, ue abiganeur Rang . Stette allor Faraone alquanto sospeso a deliberare, e poi : Dinani ( gli rispose ) dimani voglio che preghiate per me : Qui respondis cras: e così fu efeguito. Signorimiei: v'ha tra voi chi poffa udire questo racconto, e non ammirare la stolidezza di Faraone? Insenfato ch'egli è. Si truova stretto da'nimici tanto più fieri , quanto più inevitabili . Non ha dove campare un momento dalla Exed.8,100 persecuzione continua di quegli schifosi animali, che gli hanno convertita ogni camera in un pantano, ogni letto in una pozdezza profonda di Faraone, offinatofi tra zanghera: lo affordiffe lo ftrepiro, lo torle memorande piaghe di Egitto ? Guardati , menta la vista , lo molesta il fetore : non gli dice Mose, perchè se non lasci libere le mangia, non bee, non dorme, nonfirimiei genti, la pagherai. Non affolderò a creas e pure effendogli offerta comodità di liberarfene fubito, ancora egli frappone indugi, teffe dimore : Respondie cras. E le nuvole, nè i Leoni da boschi, nè gli perchè non hodie? grida l'eloquentissimo Santo Ambrogio. Dunque in tanto perino maggiore farò fortire dalle paludi di lo- colo tanta irrifoluzione! S'egli non avefto squadre di Rane. Queste bestiole si im- se opportunità di salvarsi prestamente, belli, queste prenderanno le mie difese con- pur pure. Ma Mosè non limita tempo: tra il tuo capo; ti affedierante tue cafe, Conflitue mini, quando deprecer pro te. Quali ti occuperan le cue sale, ti discacceranno egli dica: quando tu vuoi, ioti soddisdalle tue camere. Rifefi Faraone della mi- fo; per me non reffa, tu ordina, tu di-

macof-

nocofficate rogare, ur jam oraret, net differrer, respondit, craftina die ; esiefus , disegnate voi di operare così gran cose, O negligens mora panam Egypsi folusurus avete prima procurato altrest d'informarexcidio. Certo pare a me nessun'essere vi bene, da qual morbo abbiate a motra di voi, che non si rida di tanta stolidità, o che non la compatifca. Ma fe tanto sciocco dee riputarsi chi si poco follecito si dimostra di salvar la vita del corpo, che dovrà dunque dirfi di voi medefimi, di voi dico, che posti a rischio non della falute temporale, ma dell' eterna : che frando del continuo affediati invisibilmente, non da imbelli Rane, ma da feroci Demonii, anfiosi di strapparvi /cis homo finem /num. Non potrebbe ana gara dal petto lo fpirito fcellerato ; che vedendovi ribelli a Dio, diseredi del bre, la qual vi tragga impettosa di sen-Paradifo, rei dell'Inferno, contuttociò non vi sapete ancora risolvere a svilupparvi da si imminente pericolo? E forse sistere in un lerargo, che prosondamente che non avete poi pure , fe la volete , l vi opprima ? Non potrebbe confiftere l'opportunità sempre pronta? Non mancano affettuofi Mosè, che giornalmente re in una fincope; Non potrebbe confifto vi fi offrono a liberaryi. Confisse mibi. re ln un'accidente furiofo di apoplefia? I Sacerdoti feggono ogn' ora pronti a' con- O fe non altro non potrebbe confiftere fessionali, ivi esicuro lo scampo, e certo l'ajuto, folo che il peccatore voglia non vi lasci nè pur disporre di un penricorreryi. Che dunque tanto fi asperta? fiero brevissimo a piacer vostro? Certo Vi farà chi risponda: Craftina die? An- è che voi , per quanto fiate di costituzi questo appunto, o Protervi, è il vo-stro comun linguaggio, procrastinare. Io probabilirà di non incappare in alcuno di parlo aduno, e gli dico: Signore voi vi- tali morbi. Anzi, fe credete ad Ippocravete conquelle male pratiche a lato. V' hanno omai queste a guisa di sanguisughe, fucchiata e la robba, e la fanità. Vi resta l' Anima . Non volete voi finalmente metterla in falvo ? Confirme mihi. Quando volete che licenziamo le compagnie ? che mondiam la coscienza, che ricuperiamo la grazia? Craftina die: si, mi riipondoderò. Io ragiono ad un'altro, egli rap-prefento: Signore voi mantenet quelle un futficiente dominio di vol modefini animicizia rabbiose nel cuore. Vi hanno eccovi caduti in pericolo ancor maggiochiaja. Non volete voi finalmente viverla quieta ? Confirme mibi. Quando volete che tronchiam gli odii i che rrattiamo la pace ? che concordiamo le parti ? Craftina die: si, mi rispondono i vendicativi Sono ancora robulto; quando farò preffe morre, io perdonerò. Oh ciechi, oh cie chi, che dite? Craftinadia? Su, così fate, sfogatevi, scapricciatevi i mi convien però prima che vi falviate da un tu Ro, io pretendo di fopraffarvi.

Perocchè ditemi. Già che alla morte rire? Voi fenza dubbio convien, che vi figuriate, che la vostra ultima infermità debba effere come quella de' Cigni, cioè tutta mite, tutta giuliva, tutta giocon-da, sì che non abbiate mai nègli spiriti più vivaci, nè i fentimenti più vegeti, che a quell'ora. Oh voi delufi! dice qui l' Ecclefiafte . E qual Medico avete così Eccl. 9. 12 valente , il qual di tanto vi affidi? No zi il vostro morbo consistere in una febno, e faccia darvi in vacillamenti, in vertigini, e in frenelie? Non potrebbe conin uno spasimo ? Non potrebbe consistein un dolore si violento di capo, che te, a strane malattie più soggiacciono i più robusti, che i più maturi: avvenendo negli umori del corpo come nelle corde di un Muficale strumento, in cui le più stirate, e le più sonanti, corrono rischio di frattura più grave. Torno a dimandarvi io però, con qual prudenza voi rigettate alla vostra ultima infermità le sper inze no i Concubinarii ; fono ancor fano : di convertirvi , mentre ne pur fapete qual quando fait presso morte, io mi ravve- sia per esfere la vostra ultima infermità? già queste a guisa di furie inquierata la re , ed è , che voi , presupposto ciò . giovanezza, ela virilità ; vi riman la vec-, non crediate , ch' una tal forte d'infermità debba effere per voi l'ultima; che vi aduliate, che vi aggiriate, e che facciate ancora voi come faquel pigro viandante, d qual veduto il torrente ne fuoi principi, và tempre irrifoluto tra fe dicendo, lo pafferò più giù, lo pafferò più giù, finthè và poi tanto giù, che quando al fin i delibera di paffarlo, non v'è più varco. E quando finalmente riescavi con rara felicità di operare in ora, quali ordibine di dimande, col quale, ciò fuppo ini, quali mezzi, quali maniere divifate maj di tenere a riporvi in falvo? Quelle d'uma

co, e quel ch'e peggio, si turbulento, e si tetro, qual'è l'ultimo della vita, apparecchiarvi con esame distinto a tal confestione, e dipoi farla con piena foddiffazione, e rinvenir tutto il numero delle colpe, ripartime le specie, e ridirac le

circoffanze ?

Forfe che no , voi direte , ma che rilieva ,. quando anche ciò non fi poffa? Non fappiam noi che in morte bastano i cenni? Un'inchinamento di collo, uno strignimento di mano, un picchiamento di petto, questo è d'avanzo, perchè quando anche noi non possiumo articolare una: silaba , dobbiamo riportare in quel punto l'affoluzione. Ah Criftiani I E posso io sentir que-Re, cofe , fenza dat nelle fmanie , e fenza tutti shalordirvi co' fremiti , e co' mugiti? Che dite miseri è Qual parlare frenetico è questo vostro? Chi vi ha si tratti di fenno, chi vi ha tanto spogliati di umanità, che voi di voi medefimi ragionate con men premura, che se trattaste non dirò di un' estraneo, ma di un nemico? Una confesfione fatta in morte per cenni questa e baflante a ricever l'affoluzione? Così è per certo. Anzi, aggiungete, l'affoluzione di qualifia (celleraggine ,. l' affoluzione da qualifia Sacerdote, Ma s'è così, troppo nel vero or compatifco un' Ottone Impe radore il Terzo di questo nome, il quale affine di rimanere affoluto di una privata ingiustizia da lui commessa nel levare un' uomo di vita accettò da S. Romualdo l' asprissima penitenza di pellegrinare a piè nudi al Monte Gargano, ed ivi una quarefima intera veftir di facco e digiunar con rigore, dormire in terra .. Semplicetto ch'ei fu . Non porevaegli, come voi, contentarfi di afpettare fino aeli ultimi aliti di fua vita, ed allora ottenere con un fol cenno quello, che prima gli coftò tantodi viaggi, edi fira-2j, di mendicità, e di fquallore? Che dirò di Potamio gran Vescovo Bracarente , il qual caduto in un grave eccesso carnale, volle con fommo fao roffor palefarlo in uno de' Concili più nobili di Toledo ?. Non fu egli stolto a pigliarsi tanta ansietà ? Che dirò di Fabiola, gran Principella Romana, la quale, violata una famola ordinazione Ecclefiaftica, volle con fomma fua confusione acculariene su le porte più frequentate del Laterano? Non fu ella ftolta a prenderfi tanto affanno? Ma già che non cervene? a efaggerarle? a efaltarle co'vosiste più in tempo di sat sapere la vostra stri pari ? E come duoque sperate voi di liella dottrina a persone volatene all'altro cambiare ad un tratto assesti, e dettami, e

d'una confessione legittima; non è vero ? Mondo ; perchè non correte a scoprisia Ma vi da l'animo in un tempo, si lubri: alineno a que' poveri Pellegrini , i qualiinfino di la dall'Alpi ne vengono tutto di, non folamente a Loreto , ma fin' a Roma , per impetrare da un Tribunale sovrano di penitenza il prosciolgimento de falli a lui riferbati? Si foggettano i miferi a gran difagi, a frequenti pericoli, a gravi foeie. Andate dunque, fermateli, dite loro, che queste sono diligenze superflue, le quali natcono dall'ignoranza di un grande arcano a voi noto. Anch'io , dite loro, anch' io quanto voi fono carico di peccati, anch'io di facrilegi, anch'io di cenfure; ne però mene affliggo, perch jo ben fo, come non morire fenza efferne fcioltoin prima.. Non vi dà l'anuno, quando voi fiate moribondi , di ftrignere una volta la mano a qualfifia fempliciffimo Sacerdote? di chinare una volta il capo e di picchiarvi: una volta il petto? Or questo balta a falvarvi stornate indietro, feguite a darvi bel. tempo, e non vogliate or iotroporvi alle orribili penitenze . che vi fovrastano da: Contessori al detto loro zelanti, al sentimento universale indiscreti. E che? Noncredete, Uditori, che se voi parlaste a que Pellegrini cosi, rivolgerebbono fubito ilpaffo indietro, evi renderebbono affettueliffime grazie di un documento, alfrettanto. loro giovevole, quanto aftrufo ? Oh debolezze! oh cecità! oh frenesse l. Tanto dunque è vero, che voi delle dottrine Teologiche, a voi per altro in gran parte, o ignote, o neglette, quelle folamente apprendiate, le quali vagliano a farvi, male intele,. trascorrere in perdizione? Avvertite bene .. Questa confession di cui dite, è im rimedio. eftremo. Ma chi non fa che tutti i rimedi estremi fon d'esito molto incerto, e che però si debbono solo usar di necessità, non eleggere per configlio ? Credete dunque voi, che quante affoluzioni ricevono i moribondi, tutte cancellino immaninente lecolpe da lor commesse ? Si se abbiam voro pentimento, si fe abbian vero propofito, si fe lor nulla manchi delle interiora disposizioni richieste ad una buona fagramental confessione. Ma di questo chi vi asficura? Non fiete: voi per lunga erà abituati a bere l'iniquità con quel gran diletto, col quale un'ario Lifimaco trangugio quella coppa d'acqua coftaragli un regno intero à Non fiete avvezzi a chiamare le vostre colpe operedi onorara cavalleria? a compia-

che or sopra ogni benetenere in pregio ? A chi prefumete di perfuadere voi miferi queste cose? A fanciulli credo inesperti, quali non fappiano ciò che sia vero fenfo di compunzione. Ma convien anzi per-Hien rom, fuaderio a un mororano, ... une fuaderio a un morte, e difuaderio a un Girolamo, il qualefiride di ce cosi: Que oft ifla panisentia , quam fo-Avg. (er lum quis accipis, quem gparv. ter. Agostino, il quale la chiama inferma ; convien perfuaderlo a un Bernardo, il quale la 16. vien periuacerio a maria.

Iddon I. i. chiama prefuntuofa ; convien perfuaderio ad un' Ilidoro , il quale la chiama sospetta; boro e 44 ad un Cefario conviene di perfuaderlo, ad Ugo de S. un' Ugone, adun' Ambrogio, a un Grego-Sacr. La.p. rio, a un Grisoftomo, a un Tommaso, e

\*\*Accide ad altri tall, i quali vuni con dispegio de me.

\*\*pertificion e nederino. Che pò diridi di 

\*\*man, talli più San Cipriano, gran Velcovo di Car
\*\*man, che rigine, sprivo a promulgare un Balito pula
\*\*cari bino, per cui vieto, che nellan Saccridote 

\*\*man, tal qualunque tucio loile, aradite di ammi
\*\*saccide intirare i Sagramenti di riccocciliazione ad 

\*\*per 1.\*\* Luco que percencio; che fipre aratigi 

\*\*per 1.\*\* Luco que percencio; che in permiano; 

\*\*aratigi periuli caprimi degretari ; qui se 

\*\*aratigi periuli caprimi degretari percencio; 

\*\*argan periuli caprimi degretari percencio; 

\*\*percencioni degretari degretari percencioni 

\*\*argan periuli caprimi degretari 

\*\*argan periuli caprimi degretari 

\*\*argan periuli caprimi degretari 

\*\*argan periuli caprimi degretari 

\*\*argan periuli 

\*\*ar

sunque io ben sappia, che il Santo errò, perchè assolutamente pudessere, ch'anche

in morte un tal percatore & penta di ve-

to cuore i contuttociò mentre un Santo

di tante lettere, di tante lagacità, di tan-

ca. 16. fch.; come an Agar, la qual fi rammanich di Agre unitrattata la Padona; mai do, fudando, e lacendo un gorento auperché quienti le conveniva cifir caectara la Rein Bille di aver pedanosa na gli Analectii, oppi minuo odistro d'alta commendo, che ma perché quanti gli conveniva-vederti a-kug. 16. foligir: li Regno; concentos Serné, il que disperanosa. Li Mello Secono adum Vez-

di avere in oriore (opta opti male, ciò) le fa titratto delle ingiunie dette a Diviche or (opta ogni betternete in pregio P e;
in ma pretche quindi gli convenius acuguelle cofe? A fascialli credo inesperti,
jugali nor ingianno ciò che fa vero fete
lo di compunzione. Ma convieri ami per
inducirio a un fololomo, il quale fici deli
inducirio a un fololomo, il quale fici deli
inquali fia ponienza s'erbasa in morte, ediceccasi: Lea d'al paseniamies. y aumofe
de della fidelia con la preci, malla più vignere.

messero quelle colpe, di cui son pene. Senza che , stimate dunque voi , che Lucifero , il quale avrà fino a quell'ora goduto un cosi lungo, e così largo pollefio della volte anima, debba darfi pace in vederfela poi zapire , e per così poco? Auzi allor farà quando fearichi il fuo fip tote : Suns fairieus qui ad windillam creasi Ecel. 30. funs (dice l'Ecclesiastico) & in rempere con-Summarionis effundenrwirrusem ; Già vi de ve effer noto, che quando arriva l'ultima giornata campale, si cavano fuori tutte le forze dell'Esercito. Non si lascia veruno più nei quartieri. Si fanno uscire in campagna tutte le squadre, tutte le schiere, tutte le foldateiche. E perchè ? Perchè apptinto quella è l'ultima giornata cantpale. Si fa di tutto. Se allera fi perde, non v'è più speranza di vincere: le allora fi vince, non v'è più paura di perdere: e perà allora fi fanno l'ultime pruove. Or così figuratevi che intervenga alla morte nofira . Sà l'Inferno che da quel punto dipende il tutto : e però , oh come in quel punto farà più fiero i Non volete recetelo a me i Credetelo al Signore nell'Apocalissi. Descendit ad ves Diabolus habens eram magnam. Ecco l'Inferno che ne viene a voi con una ira terribilifima, eccolo, eccolo, haben; iram magnam , habens iram magnam , E perchè furor tanto firano? Scient quad medicum empue haber e perchè la ch'egli ha poco tempo. Se allor vi perde, non ci farà più pericolo, che vi racquisti. Se allor vi acquista, non ci farà più pericolo, che vi perda. Aspettatevi dunque ch'egli allor chiami quali a giornata campale le Furie tuite, e che scatenato, venga d'interno' vostro letto a battaglia la più ferale, acui mai l'abbia potuto incitar la rabbia. Ad un Monaco fanto chiamato Stefano , il quale avez mitra fua vita meneta in un' umile romitangio corando a falmeggiando, fudando, e facendo un governo aufterifimo del fue corpo , rappresentarono i Demonj tu l'ultime tartto al vivo ogni minuto ditetto dalui commello, che lo conduffere fino all'orlo di un' alta

Rine fanta nominata Aldegonda; l'istesso I fecero ad un Vescovo santo chiamato Uberto, e l'ifteffo ad altri moltiffimi, ch' è soverchio di riferire. Or che faranno dunque eglino contro voi ? se a voi potranno con verità rinfacciare tante confessioni bugiarde, tante comunioni facrileghe, gante lascivie sfacciate, tante dettrazioni temerarie, e quasi fui perdire ogni genere d'impietà. Stenteranno fors essi molso per darvi a credere, che voi giafiate spediti ? già impotenti a più sperare ? già inabili a più salvarvi ? Più. Siete pur voi stati usati a parlare spesso con grande audacia in materia di religione . Qual cofa dunque più facile, che allor vi affalga lo spirito d'infedeltà , e che vi faccia eficare nella credenza di qualche impercettibile arcano ? Più . Siete pur voi stati avezzi ad abusare eon grande irriverenza il nome di Dio. Qual cofa dunque più agevole, che vi affalga allora lo spirito di bestemmia , e che vi faccia acconfentire con l'animo ad alcuna facrilega maldicenza ? Più ancora , più. Ma che accade francarsi omai di vantaggio ? Scioglieremi ( e ciò mi bafta) scioglietemi un poco alcuna di queste sole difficultà, ch'io vi ho mosse, dengro a brevissimo tempo, in causa si grave; falvatevi, schermitemi, difendetevi, se pare a voi che rimangavi scampo aperto. Che mi direte? Di confidare nell'affistenza de' Religiosi ? Ma con qual fac-cia potrete voi rimirare quei , de' quali sì spesso schemiste il nome? Di considare nel patrocinio de' Santi? Ma con qual cuore voi potrete ricorrere a que de quali si poco guardafte il culto ? Di confidare nella virtù di quella grazia celefte, la quale vi ha date altre volte forze a campare da somiglianti pericoli? Ma non vedete, che quello è un paralogismo ? Ve le ha date akre volte; dunque ve le darà fempre ancora ? Nego , nego : non ziene la confeguenza : e se volete chiarirvene, flate a udire.

riverie, pate a totte.

Vin tra volum compatifie al compatifier al comp

VI.

io, per dirtela, mi trovassi legato con feti te nervi ancor umidi, farei debole come gli altri. Non cercò più la malvagia . Procura da Filistei questi lacci, allestisce le infidie, tende gli agguati, indi legato il mifero Amante : A tè, grida, Sanfo-ne : Ecco i Filiftei : Philifiim fuper se Jud. 16. 9 Sam/on . Sanfone scuote le braccia , e spezza fubito quelle funi di nervo, come fila di canapa. Dalila vergognosa, veggendosi così beffata in presenza de' suoi Cittadini ! Ah sleale, gli dice, sì mi schernisci ? Ecce Jud. 16. 106 illusisti mihi. E come poss'io credere, che tu m'ami, fe non mi confidi i tuoi fegreti, fe non m'apri il tuo cuore? Sanfone l'ode la seconda volta, e le dice, che conviene strignerlo tutto con fimi nuove . Dalila lo strigne, e grida all'istessa forma : Philiflim Super to Samfon, Egli con un foldivincolamento della persona si scuote de attorno quellegagliarderitoree, come orditi di fragili ragnatelli. Torna di nuovo più crucciofa la donna), prima a riprenderlo, findi ad interrogarlo; ed egli di nuovo le dice, che conviene inchiodarlo nel pavimento per li capelli. Dalila lo inchioda, e grida allo fteffo modo: Phis liftiim fuper re Samfon . Egli con una fola alzata di capo cava quel chiodo dal pavimento, come un fuscelletto dall'arena. Signori miei. Non fo fe in questo fatto Sanfone dimeftraffe maggiore, o l'amore, o la stupidezza. Perocchè, chi di voi dopo tante pruove di tradimento non fi farebbe finalmente chiarito della infodeltà della donna ? Dovea Sanfone allora dirle : Ah ribalda, così t'infingi ch? Questo è il contraccambio al mio amore? Queste son le promesse della tua fede? Valerti delle mie armi medefime per tradirmi . Dovea voltarle minacciofo le spalle, fuggir da quella casa infedele campare da quel pericolo manifesto. E pur'egli ancora infenfato non fa rifolyerfi. Vede in quanto gravi cimenti la rea femmina lo avea posto. Tre volte lo avea dato in mano a nemici, tre volte lo avez condotto a pericolo della vita, e non l'abbandona. Anzi fa egli di peggio : perch'egli arriva a tal cecità d'intelletto, che finalmente discuopre la verità del fegreto, e dice a Dalila, che la fua forza confifte nella fua chioma. Bafta faper quelto alla perfida. Richia-mai Filittei, ricomponegli aguati, fadormirfi il mifero amante fu le ginocchia, indi fa venire le forfici, fa troncargli ilunghi capelli, e dipoi lo scuote, e gittan-

dolo via dasè, lo sbalza nellemani degli I avversari, con gridare più che mai lieta: Jud. 14.20. Philifthiim fuper te Samfen . Sanfone fi defta, e ftimando di riscuotersi come prima da quelle infidie, dice forridendo in fuo cuore : Penfate voi , ci vuol' altro. Egre-

diar ficus anse feci , & me excusiam . Ma non fu a tempo , perchè già Recefferat ab eo Dominus. Onde fu legato, accecato, e strascinato vitimerosamente prigione, fino a lasciarvi la vita. Uditori , rivolgete pur tutte le facre Carte quant'elle fono, non proverete forie esempio più acconcio a spiegare la flupidezza de peccatori. Ma ponderiamolo un poco noi di prefente a noftro proposito. Qual cosa, a dire la verita, fumai quella, che in quelto fatto rovino Sanfone infelice? Fu l'amor folo? Signori nò. Fu la baldanza con la quale egli sprezzava arrogantemente i rischi futuri, perchè avea schivati felicemente i passati. Egrediar ficut ance feci , & me excutiam . Quello paralogismo fu quello, che lo tradi: e questi fono i paralogismi, i qualitradiscono tutti i peccatori del Mondo, non avvertendo i mefehini, che verrà giorno, în cui Dio gli abbandonera: Deminus receder ab eis. Sara un giovane intrigato in cause criminali di sangue. Si truova stretto, andatelo a consolare. O Padre, se Dio mi fa tanta grazia, ch'io pofsa fvillupparmi da questi impacci, vedrete chemutazione ! Mai più comparire fra quelle trosche, che mi hanno ora posto in questi cimenri, mai più toccar carre, mai più veder dadi. La seampa. Da principio varicenito. Dipoi comincia a poco a poco ad avvicinarfi alle priftine compagnie. Che farà mai ? Mi potrei ritrovare alle fleffe mischie. E poi? Non ne son campato una volta? Eerediar ficus ante feci. O me excuriam: ritorniamo a giuocare. Sarà un Vecchie allacciato in maneggi intereffati di robba . Cade infermo . Uditelo ragionare. O Padre, se Dio mi concede ganro favore, che io giunga a ricuperare la fanità, vedrete che differenza! Mai più involgermi in quelle uture, che ora tanso m'inquietano la colcienza, mai più opprimrre vedove, mai più fraudar mercenarj. Rifana. Da prima va cauto. Dipoi anch'egli a poco a poco comincia a zinvischiarfi nelle medesime panie. Che farà mai? Mi potrei ricondurre alle stesse angustie. E poi ? Sara forse la prima ? Egrodiar ficit ante feci , & me excutiam , ritorniamo ad niureggiare. Si eh ? Errediar ficut ante feci , O me excutiam? Fallo , Quaref. del P. Segueri.

falfo; the Dominus receder a vebis, Argomentare dagli ajuti che Dio vi ha dati per o paísaro, gli ajuti ch'egli è per datvi nelavvenire, fenza ofservare, che Dio fi parte finalmente da voi , che si sottrae, che si scosta, è discorso ch'ingannatronpo. E però voi nel caso nostro, o Cristia. ni , badate bene ; ne date per forte a credervi , ch'alla Mifericordia Divina nell' ora di voltra morte ripugni punto lasciarvi in mano a Demonj, come già Sanfone tra l'ugne de Filistei. Signorino. Ripugna forfe alla Mifericordia divina il lafciar perire tanti Turchi , tanti Giudei , tanti Gentili, tanti Scismatici, tanti Eretici > Nalla meno. E perchè dunque volete che le ripugni il lasciar perire un Cristiano par vostro , abufaton sempre de' fuei favori ? Anzi guardate propofizione ammirabile, ch'io vi forme, Voi dite, che alla morte Iddio vi proteggerà, perch'egli è misericordioso; ed io vi dico, che per questo medefimo , perch'egli è mifericordiofo, però alla morte Iddio non vorrà proteggervi. Vi stupire di ciò? vi par nuovo? vi fembra strano? Ma io ve lo mostro chiaro e così finisco.

Se Dio è misericordioso, qual'è di certo, deve cgli come tale aver mira alla salute particolar di voi soli , omolto più confeguentemente alla pubblica di tutto il genere umano? Alla pubblica, chi nol vede ? alla pubblica. Ma quanti piglierebbono tosto cattivo esempio, s'essi scorgefsero, che voi dopo una vita da voi menata contra ogni legge di rettitudine e di ragione, fortifte fortunatamente una morte, qual fanno i Giufti? Quanto perciò rimarrebbono in loro cuore feandalizzati i pufilli? Quanto tenterebbonfi ibuoni ? Quanto insolentirebbono gli empj? E quanto d'anime confeguentemente verrebbe a perdere il Cielo per una che ne acquistalse ? Adunque spetta alla Mifericordia divina , più forfe ancora che alla divina Giuffizia, di fare in modo, che per lo più chi ha vivutomale, mal muoja . Altrimenti qual dubbio, che tutto il Mondo verrebbesi a popolare d'iniquità, che si diserterebbono i Chioftri, che fi desolerebbono i Cleri, e che presfo al volgo ignorante rimarrebbono no-

mi di derisione un'llarione, un Macario,

un Saba, un' Arfenio, ed altri lor pari,

i quali comperarono a si gran costo ciò

che dai più de' Criffiani, ancor perfidi ancor protervi, si solesse ottenere a si vil-mercato a Dissi da più (vedete) perchè

lo concedo, il confesso; ma ciò che pruova? stogare. Mi dorrò delle vostre offese, ma Un Giona, se nol sapete, gittato in mare al- sol quand io non potrò più moltiplicarle. lorche quello fremeva appunto più tumi do, e più turbato, chbe ma Balena, la quale lo accolíe entro di sè, e dopo tre giorni contra voi, col laccio al collo, con la cavez-1002 2. 11. interi lo vomito vivo e vegeto in full' are- 12a alla gola. Finchè fia libero, ogn' altra na: Evomuis in aridam. Per questo voi quan- cosa io farò, risolutissimo di non mai lascia-

Gen. 40, & flatete forti, flarete fermi, finchè vi resti una stra maledetta intenzione di ravvedervi vi-

rith a to ad 8.

Hift. ner. profano; è certo, per relazion di Plinio, dia, alla morte non la prometto. 1.7. c. 50. che un tal Falereo, il quale indarno avea fpefo tutto il fuo avere in Medici , in medi-

cine affin di guarire di una conturnace Cangrena, andato poscia disperato a cacciarsi

nel resto che alcuni pochi, stati sempre per | opiù tempo a ciò. Vi consacrerò le mie voaltro feeleratifiimi, ottengano buona fine, glie, ma fol quand' io non me le potrò più A forza a forza, io finalmente mi condurrò a confessare di aver' errato in pigliarmela

do vi troviate in tempesta, direte a' Marina Tre i peccati, infino a tanto che questi non rigittatemi presto in acqua, e non più tosto lasein me . Ecco ciò che significa questa votavola a cui tenervi? Ad un Giuseppe la pri- cino a morte : e però sembravi che Dio vi gionia fu cagione d'essere assunto ai primi debba restar gran satto obbligato per un' onori dell' Egitto. Per quefto voi per farvi offequio, che più propriamente notrebbefi illuftri n'andrete a mettervi in ceppi? Ad un chiamar'onta? Non certamente. Ma s'è co-Mardocheo la calunnia fin mezzo d'effer sì , arrendetevi dunque , che fiete vinti, deportato alle prime altezze di Persia. Per ponete lo scudo, gittate l'armi, e contentaquesto voi per farvi gravi n' andrete a pro- tevi di venir meco a quest' ora stessa in cacciarvi malevoli? E se mi è lecito fra tali trionfo a' piedi del Crocifisto, e di qui reesempj facrofanti mischiarne ancora un stare; perchè ora sì vi prometto misericor-

### SECONDA PARTE.

N On fo perchè con tante varieragio VIII. in una battaglia, ricevè la ialure da una faet. In ni ci fiamo affarticati a mostrare ta, che gli volo su la postema, ed apertala, quanto delusi rimarran tutti coloro che disne traffe fuor fin dall' intimo egni veleno, ferifcano di convertirsi alla morte, mentre Ma che? Per questo quando voi per forte convertirsi alla morte non è alfin'altro, che patiate d'un fimil morbo, manderete folle- convertiff alla fera . E pur, che dice il Siciti ad informaryi, dove succeda nella Cit- gnore di questi miseri, che Converteneur ad tà qualche riffa, qualche romore, per andar | ve/perami Già v' è noto. Dice, che famem voi pure ad intrudervi nella mischia ? Que- parientur ut canes: patiranno same da cani .

fte son sollie maniscste: e perche? Perche al- Molre son senza dubbio le spiegazioni di cuni esempi affai rari non debbono servir questo passo: ma volete voi, ch'io ve ne mai di regola ad unuom prudente. Non rechi una fcelta, una spiritosa? Statela a mirate dunque, che talun' empio ancor' in Indire. Tu, dice Dio al peccatore, hai tratmorte si converta, e si salvi, perocchè que tato da cane mè, e io tratterò da cane tè. morie neonverta, en inva, perotene que la consenire, e in ciatecto da canete. En fue fue de la composiça de la vuol distinguerci da i dannati. Nel rima- chè gli diate qualche cosa da cibarsi. Ot nente qual fondamento avete voi di arro- che fate voi ? Gli date forfe il meglio, che garvi una forte si fortunata? Ne avete for- fia fu la vostra tavola? O questo nò . Anzi fe qualche promessa straordinaria , qualche | gli solete dar sempre il peggio . Per voi tepredicimento speciale, o pur credete che netela polpa, al cane date l'offo, date le fondi in voi qualche titolo a ciò sperare squame, date le scaglie, date gli avanzi più quella intenzione prefente, la quale avete vili. Ora così appunto alcuni trattano Iddi voler ravvedervi vicini amorte, quafi dio; lo trattanda cane, Glivoglion dare che una tale intenzione fosse di ossequio sempre il peggio. Per sè vogliono l'età miverso Dio non di scherno? Eh parlate chia gliore, l'età fresca, l'età fiorita. Finchè ro ma volta, parlate chiaro, espiegate ciò son giovani vogliono attendere a darfi che intendete con questo vostro, innanzi sempre bel tempo, a scapricciarsi, a ssogarmorte io me pentiro. Questo è un besfarsi fi. A Dio che riserbano ? Il peggio, il pegin buon linguaggio di Dio, e un dirgli: Si-gio. Riferbano gli anni ultimi della vec-gnore: Allora io prometto di reflar d'ol. chiaja, referbano i giorni ultimi della vita.

traggiaryi, quand' io non ayrò più talento, Vogliono invocare, è verò, il Signore; ma

con quai fiati? Co' fiati estremi , che è f rate, che di temere. Siete per altro frequanto dire co' fiati appunto peggiori, con quei fiari sì putridi, con quei fiati si puzzolenti. E come al cane, così di culto a Dio vogliono dar gli avanzi . Si? dice Dio al peccatore: Hai trattato da cane me ? Bene, bene. E io tratterò da cane te . Converseris ad vefperam. Verrà la fera, verrà quell'estrema angustia, verrà quell'estrema agonia. Ti ve-diò inchiodato dal male sopra il tuo letto, come un cane legato alla catena; ti fentird mandare latrati altiffini , dimandandomi ajuto , strepitare , schiamazzare. Che credi però tu? Ch'io ti debba dar quegli ajuti e a cui neffun offinato cuore relifte ? quegli ajuti più penettanti? quegli ajuti più poderofi? Questo saria darti il meglio. Non gli aspettare. Ti dard quegli ajuti , che puramente fi chiamano sufficienti , cioè quegli ajuti , co' quali è vero che potresti assolutamente riforgere dalla colpa; ma effendo tanto mal'avvezzo, ma effendo tanto mal abituato, non ne riforgerai. Questi afpettati: il peggio, il peggio. Hai trattato da cane me , e jo tratterò da cane te. Convergeris ad velperam , & famem patieris ut canis. Peccatori , non portate al Signor sì poco rispetto, non lo trattate da cane, non lo trattate da cane, perchè vedrete alla fin che farà di voi.

In peccase vefire meriemini. Un Cavaliere ( fentite caso terribile, DL/ e inorridite ) un Cavaliere chiaro di nafeita, ma fordido di costemi, invaghitofi di nna certa fanciulla . benchè moresca, se la teneva già da molri anni in cafa per fuo libidinofo traftullo , poco prezzando le ammonizioni, o severe de Sacerdori , o piacevoli degli amici . Perocchè per trarfi d'attorno chiunque gli ragionava di licenziarla, rispondea, con maniere austere e sdegnose, un dispettoso Non posso; quasi che pretendesse di perfinadere, effet necessità di natura quello ch'era elezione della libidine. Non voto ful fior degli anni , si abbandona , si colca, ed effendo già dichiarato pericolofo, ne viene ad effo un Religioso a mè noto, per disporlo a quel passo estre-

fco di età, vigorofo di forze, fincero di complessione. E molti sono campati di male fimile al vostro. Ma molti anche ne sono morti. E quantunque ci giovi il credere, che voi dobbiate effer de primi, che vi nuoce l'apparecchiarvi, come se aveste ad essere de secondi? Dite pure, ripigliò l'infermo animofamente, dire quel che conviene, che io faccia, ch'io son per ubbidirvi. Ben conosco per me medefimo la gravezza del mio pericolo, maggiore ancor che non dite: E quantunque io abbia menata cattiva vita, defidero tuttavia a quant'ogni altro, di fortire una buona morte. Non fi può credere, quanto cuor pigliaffe il buon Religioso a queste parole. Avrebbe voluto venir fubiro al taglio di quella pratica (cellerata, che con fuo cordoglio e flomaco eguale, vedea nella camera stella del moribondo, il quale sotto pretesto or di un servizio, or d'un'altro, la volea fempre efficacemente vicina . Nondimeno la prudenza gli perfuafe di andarlo disponendo prima con richieste più facili ad una più faticofa. Gli dice però : Orsù dunque gia ch'io per favor divino vi scorgo così bene animato, parlerovvi con quella libertà, che mi dettano, e la fantità del mio abito, e'I zelo del vostro bene. I Medici unitamente v'han disperato, però se volete compor le vostre pairite, se volete nettar la vostra coscicuza, poche ore virimarranno. Tanto più dunque, foggiunge l'altro, affrettiamoci : c'ho da fare? Avre. fle, ripigliò il Padre, per avventura alcun creditore, a cui vi convenifse di foddisfare? Gli avca, ma gli ho foddisfatti. Avreste niente d'altrui, che do-vreste rendere : L'avea, ma l'ho parimente renduto. E se per l'addietro aveste portato malevolenza ad alcuno , non la deponete dall'animo ? La depongo. Perdonate a chi v'ha off. fo ? Perdono. Vi umiliate a chi avete offefo? Mi umilendo egli però ritirarfi dalla perfida com- lio. Non volete dunque per ultimo ricepagnia, venne, come accade, la morte vere i Sagramenti, come convienti ad per diffaccarnelo. S'ammala lo sfortuna uom Criftiano, per armarvi contra letentazioni dell'inimico, e contra i pericoli dell' Inferno ? Volentierissimo gli riceverò, se voi Padre vi compiacerere di amministrarmeli. Ma sapete pure, che que-Dio. Entra in camera, s'avvicina al let- sto non si potra, se prima non licenziato, il faluta, e con prudenti maniere co. I te da voi quella giovane. O questo non mincia ad infinuarfi. Signore, ben m'av- poffo, Padre, non poffo, Oimè che diveg to effery maggiore occasion di spe- te? Non posso? Perchè non potete? E G 2

potete, e dovete, Signor mio caro, se, è mai negata a veruno, il quale almeno volete falvarvi. Io dicovi, che non pof- la chiegga 'M1 ad un si mal'avvezzo a fo. Ma non vedete , che tanto vi con ma ad uno si nal'abituato , ci vuol'alverrà partir da lei fra brev'ora ? Che gran cofa è dunque, che vi risolviate a la grazia, che su da Santo Agostino chia-scacciare per elezione quel che dovrete mata trionfarrice; quella che abbatte ogni ad ogni modo laiciar per neceffità è Non posso, Padre, non posso. Come ? Ad l via, quella grazia che domi ogni office un Dio per voi crocifiso, che ve lachie, nazione; ei vuol la grazia efficate. Ma de, non potrete far questa grazia ? Egli questa è tale, che non è Dio tenuro dazè per voi lacero, egli è per voi fanguinoso, egli è per vot morto, miratelo: eccolo qua. Non v'intenerifce il vederlo , non vi compunge ? Non poffo , vi torno a dire , non pollo. Ma voi non participerete de Sagramenti. Non posso. Ma voi perderete il Cielo. Non posso. Ma voi precipiterete all' Inferno . Non posso. Ed è possibile, ch' io non vi debba trar di bocca altra voce? Meschino uditemi. pondono subito: Non posso, non posso, Non è pur meglio perder solo la donna, Se mando adesso via quella femmina suor che perdere, e la donna, e la riputazione, e'l corpo, e l'anima, e la vica, e l'eternità , e i Santi , e la Vergine , e Crifto, ed il Paradifo, e così effere dopo morte sepolto, da scomunicato, da bestia, in un letamajo? Allora quello sfortunato gettando un crudo sospiro : ce per Dio . Non posso , non posso : co-Non posso, tornò a replicare, non pos- me volete ch'io mi vegga si presto torfo ; e raccogliendo quelle deboli forze, i nar ful vifo , chi mi ha fatto tanto di che gli restavano, afferrò improvvisamen male? E così sempre con un bel Non te la perfida per un braccio, e con vol- poíso, pretendono di schermirsi. Ah into acceso, e con voce alta proruppe in gannatori! ah ingannati l Piaccia a Dio, queste precise parole, alle quali io mi che non abbiano un giorno a direda vebracciandola, tra per la veemenza del faticatevi, corrispondete opportunamente male, per la violenza del moto, per l' alla grazia, che Dio vi da, mentre dute semito, Criftiani miei ? Ecco a che sera , non indugiate alla sera ; giaechè finalmente riduconfi i peccatori; a dover i per un' altra ragione ancora quei che gridare: che costa? Non posso, non por costa de conversentar ad vosseram, samue pariente do. E perchè? Perchè, se veramente vo ture ur Ganet; ed è perchè i miseri attesser, non potrebbono? Questo non si riveran troppo tatdi ; arriveranno a tapuò dire, perchè la grazia sufficiente non | vola sparecchiata.

tro che grazia sufficien:.. Ci vuol quelperfidia, quella che atterra ogni proterla a veruno : non è tenuto per legge di Provvidenza, non è tenuro per legge di Redenzione; la può negare a chi vuole. E non vi par giusto, che egli la nieghi a coloro . i quali tante volte potendola confeguire , non la curarono ? Dimerune leb at 14 Deo : Recede a nobis : ferenciam wiarum ruarum nolumus. Andate un poco voi di presente a parlar con certi , che vi risdi cafa, darò occasione alla gente di chiacchierare. Reftituite quella robba. Non poflo. S'io rendo adeffo quella robba, mi spianto. Restituite quella riputazione. Non posso. S'io rendo adesso quella riputazione, mi scredito. Date quella paprocedo, che mina aggiungo, mina le-procedo, che mina aggiungo, mina le-vo: Quelta è flata la mia gloria in vi-sa; quelta i fata la mia gloria morte; e ( ciacoltifi Samo Aggittino) au qua republicante quelta trai la mia gloria per tutta l'ettre, minta, Indi per forosa fringendola, e dab-joria, Indi per forosa fringendola, e dabagitazion dell'affetto, l'esalò su le soz- ra il tempo di darla: Repleti sumus me es. 25, 24, ze braccia lo spirito disperato. Or ave- ne miseritordia sua. Non indugiate alla

# E

DODICESIMA.

## Nel Marteci dopo la feconda Domenica.

Omnia opera sua faciunt, ut videantur ab hominibus. Matt. 23. 5.

No degli nomini più invi-, lungi, che loro prema di occultare le pro-

Gige allertato da quella opportunità, vio- ra l'oro. Omnia opera sua facunt, ur vi- Matta; s. de Rep. là una Regina contenziente, trucido un deantur ab homanibus. Ma io, pet dirla, Rè spensierato, e di vil Pastore ch'egli facea di ciò leggier caso. Nel nostro seera, giunte anche a farfi, come Platone colo non fi ritruovano più quefti Farifei. era, guinti ancie a itati, cone eratose così on il ritruorano più quetti Farifei, narrò, Signor della Lidia: a lari più di Se fi trovaffero, io vorrei quafi con hon-lui scellerati non avrebbon lafetata eathi- na grazia di Crifto, non folamente feufar, tà intatta, non teforo ficuro, non emolo li, ma infin propotil a certa gente sfac-invendicato, ma foddisfacendo ogni vo- ciata per esempi d'immitazione, A tropinvendicato, ma fondisfaccino ogni vojulia, ma fonganoli ogni capticio, tutepoggiis, ma fonganoli ogni capticio, tutepoggiis, ma fonganoli ogni capticio, tuteto il Mondo arrethenoli ogni capticio, tutepoggiis, ma fonganoli ogni capticio, tuteli ogni propositio di propositio di capticio di capt proferito egli fosse a prezzo mezzano, an- maravigliate per tanto, se contra questi zi a mercato viliflimo, Eperchè? Perchè rivolfi io fubito a dirittura il mio dire. Le finetation minito, et processor exacts in the most announce in monare, and the processor in the processor in the control of the processor in the proces Uditori, ja zagonivera. La ragioni e i mai se cin o seguni au suogarmi contro cinco vivi prego a non videgiarate, fenfrettor pi o, che in ho ragione. O che diforbitan-po continuamente io mi arrogo di liberta) 22: lo che ceefii ! o ch'eormiù i ! Tro-la ragione'e, perche o ggi giorno i Criftiani on temono di far male ancora a lionte [leraggine, la polefano, la probletano, c Acoperto, ancora a di chiaro; e tanto è faun'opere laidiffime a questo fine d'effer

Quaref. del P. Segneri.

diati, che aveile l'Antichi pie malvagità, ch'anzi fe ne pregiano : tà, fu, s' io non m' ingani le contano per li circoli, lecantano fu le no, quel Gige, il quale per cette, l'esporgono sopra i palchi, e cola vittà, più magica certa- me diffe l'Apostolo, fi recano sino aglomente, che naturale di un ria quel che dovrebbe colmarli di confucerto anello tenuto in dito , fi tendea fione ; Es gloria in confusione ipforum , Phil. 5.19. talmente invifibile a circollanti , ch'egli Ma dove , dove mi trasporta si tofto un fupotea francamente commettere ogni delit- ror zelante, fenza ricordate il Vangelo, to fenza roffore di volto, o timor di ch'ho per le mani? Scufaterni, o mici Sicuore. Invidiatifismo dovette egli eller , gnori. Riprefe Crifto in questo di i Farifei , dich'io, perciocche fe è propio d'ogni perchè facendo talor effi alcun'opere re-malvagio l'amate di flare afcolto, quanto ligiofe; anvano per jattanza, che five-avrebbe ciafeun di loro pagato di avre d'effero, si fapeffero, si findaffero, siè mal in mano quasi una notte portatile a suo volevano modestamente celare vittà veru-comando? Certo io m'immagino, che se na, come il mare cela le gemme, o la ter-

no discoli , e che nel peccat non ritengono più roflore ! Deh voi che fiete sì buoni, deh vi prego ajutatemi a deteffare sì brotta audacia , perchè io la fo ben'apprendere, ma non so già se ne

fapro ben trattare. II.

Non vel diss'io? Non prima io voglio cominciare a parlare, che il Santo Profeta Davide mi toglie le parole di bocca; e quafi ch'io non abbia nè fenfi pari alla causa, ne zelo eguale al delitto, escla-Philip . ma per me : Quid gleriaris in malicia , qui perens es in iniquience? Dove sem-brami ch'egli con poche voci voglia esprimere altissimi sentimenti . Perocchè qual cecità maggiore di questa, se si considera intimamente, trovar gloria nell'impietà? Andate voi discorrendo minutamente per tutti i mestieri degli uomini , non troverete che veruno nel suo si vanti di avere errato. Erode Ateniefe, il più superbo declamator de fuoi tempi , mentre perorava al cospetto dell' Imperador Marco Antonio, fu repentinamente tradito dalla memoria, vacillò, ammutolì, e fenza poter più ripigliare il filo proposto, calò da rostri. Credete però voi, ch'egli ciò fi recasse a gloria? Anzi fu tanta la confusion ch'egli n'ebbe , che cadde infermo, e svogliato d'ogni cibo, e incapace d'ogni conforto, fu vicinissimo a perdere ancor la vita. Si gloriò forse Labieno di aver mandati libri tali alla luce, che riportaffero dal Senato folenne condannagione? Anzi egli andò per gran vergogna a nascondersi in un sepolero. Si gloriò forfe Sofocle di aver mella tragedia tale in Teatro, che non ricevesse dal popolo pieno applauso? Anzi egli andò per gran rosfore a feannarft con un pugnale. E quell' invito figliuolo di Emilio Scauro che fece anch'egli? Si pavoneggiò per ventura di avere in una battaglia ceduro il pesto? Anzi per ciò riputandosi affatto indegno di comparire alla prefenza paterna , non dubitò dificcarfiuno stillo in petto, e così di fuggiriene vergognoso fin di là dal Mondo . Solo l'aver peccato nel vivere è materia di compiacenza, è foggetto di vanto. E' arrivato colui a quell'adulterio tramate con tante industrie? Quanto ne giubila! Ha riportata quell'altro quella ven- rale, che gli portiamo. detta tracciata per tante strade ? Quanto ne parla! Se è pervenuto quel Cortigiano

veduti: Ur videaneur ab hominibus, per- | fe ne ride coi confidenti? Se è giunto quel chè si sappia che sono dissoluti, che so- Ministro a spremere co suoi raggiri la borsa di quella Vedova di cui maneggiava le liti, non se ne pregia co suoi? Equesto sarà, dirò di mevo con Davide, il vostro vanto? Quid gloriaris in malisia, qui per tens es in iniquirate? Non fate vot professione di essere Cristiani, di essere Cattolici ? Come dunque vanagloriarvi di quello, ch'è tutto opposto a si nobile profes-sione? Miseri I E qual giudizio può farsi de fatti vostri, se non che pessime sieno le vostre piaghe, incurabili, irremediabili, e che però troppo a voi resti difficile di scampare la morte eterna?

So ben'io, che è cosa da Medico più funello, che circospetto, il dare a un tratto l'infermo per ispedito, benchè appariscano in esso mortali i segni . Dum in hoc corpore vivisur, nullins eft desperanda reparacio, sed emnium est epeanda correllio : Così m'infegna il Pontefice San Leone. Contuttociò se di veruno si debbono aver giammai minori speranze, di chi farà , se non di coloro , i quali foglion peccare con maggior animo? E chi non sa che il peccare animosamente è indizio d'uomo abituato nel male ? Nessuno la prima volra, 'ch' el pecca, pecca con isfacciatezza, ma con roflore. Troppo grande è l'orror, che la natura non ancora pervería porta alla colpa. Vi condescende ben sì, ma con timidezza: la commette, ben sì; ma con fospensione. Quindi è che da principio, per male usare, si fingge la frequenza, si cercan l'ombre, fi temono le pareti. E quando ancora il peccato ne riefca di emolumento (come fu offervato da Seneca) godiamo l'emolumento, nascondiamo il peccato. Omnes peccasa diffimulane , & quam- Eph. 37vis faliciser cofferint, frultwillorum usunrur, ip/a subducunt. Ne crediate che que-tto allor solo accada, quando temiamo di dover foggiacere a qualche gastigo, se per soste risappiasi il nostro fallo. Signori no. Benche noi siamo sicuri di dovere andar' impuniti, contuttociò se nos siamo novizj ancora nel male, amiamo, che non fi sappia. Ufiamo grandiligenza per

fusione, se si rivela. Il che non si può riferire ad altro, che a quell'orror natu-E qual delitto potea commetterfi al Mondo più impunemente di quel che a screditare con le sue calunnie la fama di commise Caino ? Considerate di grazia. quell'innocente, che facevagli ombra, non Non erafi aperto ancora alcun tribunale af-

occultarlo, ci colmiamo di altiffima con-

Giudici, non fi favellava di Manlgoldi. Il nome di supplizio nonfiera fragli nomini ancora udito. E poi da chi lo pote va egli temere? Non v'era ancora altri al L 1. e.g. de Mondo , come moftrò di credere Santo Ambrogio, ch' una famiglia, la quale fe morio Abele, avelle fatto anche in pena morir Caino, rimanevafi fenza prole. E se v'era ahri, com'è opinion più probabile, chi non gli avrebbe ufato rifpetto? Era egli di tutti loro il gran primogenito: giovane, verde di anni, robufto di persona, ardito di animo. Etuttavia volendo egli il prime commetrere un' omicidio, che cautele non usò, che confiderazioni non ebbe? Dov'io m'immagino, che la prima volta ch'egli invidiando alla bontà del fratello, deliberò di ammazzarlo, fi colmaffe tutto di orrore. Porocchè teffifica la Scrittura di lui, che innanzi di venire a quest'atto infame, era feaduto di volto : Concidet vultus ejus. Quafi volcfic dire in una parola, ch'egli avea fmarriso il colore, rabbuffata la fronte, rientrare le luci, perduto il riso, fcontraffatto il fembiante. E quante notti confeguentemente dovette provare inquiere ? quanti fonni interrotti ? quanti fcgni orridi ? Indi animatofi pure ad effetruare l'intento, quanto fludiosti ? Invinò il buon fratello feco a diporto , fi finie amico, fimulossi fedele. Egrediamur foras. Dilungoffi dall' abisato più che pozè, cercò un luogo riposto, un campo romito, ed ivi a tradimento affalrandolo, l'accoppò. Cumque effent in agro, censurrexit Caen adversus fracrem suum Abel , & interfecis eum. E perche tante diligenze? Non poteva egli averlo a man falva ovunque volesse ? non era maggiore di lui ? più temerario di lui ? più alleftito di lui ? Abele non fospettava di offefa, e però doveva andare fempre (pensierato, e sempre sfornito. Caino la macchinava, e così doveva andar finpre pronto, e sempre provvisto. E nondimeno egli procede con tanto riferbo, con quanto appena procederebbefi oggi, quando per terrore de' malfattori vegliano sante guard'e, corrono tante accuse, formanfi tanti processi, impongonsi tante pene. E chi non vede effigiato in questo l'orror che reca il peccato le prime volte, che fi impoffetsa di un'anima? Non ardi-

fine di riconoscere l'altrui cause. Non si sof-, di piacevolezza, il livore di cortessa, l' pettava di acculatori , non fi trattava di lodio d'amore ; fi fugge dove non è chi perfeguiti, s'afconde dove non è chi vegga , fi palpira dove non è chi caftighi . E che fia così . Non fapeto bene Uditori . qual fu il supplizio, che Dio poi diede 2 Caino per tal delitto? Non fugia farlo ingojar dalla terra vivo , come un Nadab ; nè fu divamparlo col fuoco, nè fu incenerirlo co' fulmini; ma che fu? fu folamente laiciargli dopo il peccato, quel timore medefimo, ch'egli avea provato peccando. Pre his emnibus. dice San Giovanni de Prov. Grifostomo , folo cimere cruciatur. Non 1.1. ebbe altro gastigo, suorche il timore. Mercè che quello era timore di uno che avea di poco cominciato a peccare; quando non effendo ancor la cofcienza indurata nel male, non è credibile, quali furie racchiuda, che la tormentano; quanto fia agitata dall'inquietudine, quanto accefa dalla vergogna, quanto lacera dal fofpetto : Omnis qui invenerse me, occider me, diceva il mifero ogn' ora tutto angofciofo: Omnis, emnis, quafi che ognuno do Gen. 4- 14vesse essere consapevole del suo fallo, e fin le Fiere del bosco se lo dovessero prendere anch'esse a cuore, e ne dovessero dimoftrare ancor effe rifentimento. Talis Hom. 8.a. oft peccansium confuerade. Cunita fufpe- poplla habens , omnes umbras tremunt , omnem ftrepitum timent , quemque putant contra le venire. Così conchiude divinamente il Grisostomo . Ora ditemi dunque Signori mici. Se tanto orrore porta il peccato nell'animo le prime volte, ch'ei v'entra, ch'anche in un Caino, il quale probabilmente doveva avere un petto di macigno, un cuore di Tigre, cagionò accidenti si strani: che si dovra giudicar ora di quegli, i quali peccando non isperimentano alcuno di tali effetti? Abominacionem Jer. \$, 120 fecerume , e contuttoció , como fegue a dire il Signore per Geremia, confusione non funt confus. Che dovrà dirfi di quelli . i quali non folo non fentono surbazione, ma pruovano contentezza; non folo non cercano la folitutine , ma amano la frequenza; non folo non pretendono fimulazione, ma mostrano sfacciaraggine e wifpondete, che dovrà stimarsi di quegli, i quali Laraneur cummale fecerint , e per pitt Provas 14andacia exultant in rebus peffimis : godono nelle cose cattive, gioiscono nelle pesfime ? Non è fegno questo, che l'animo è già abituato nel male, che già ha fufce allora di andare a faccia scoperta: si perate le prime scosse, che ha vinti i pritravelte, fi fimula. La rabbia fi maschera mi timori, che ha perduti i primi ri-

contrafti , non è possibile di poter trascorrere in tanta diffolistezza. Quel verme amaro, che lacera la cofcienza, non è credibile , quinta mestizia cagioni , Per molto, che procurifi di occultare la lividezza del fuo veleno, trasparisce nel volto, lo scolora, lo macera, lo stigura. Si che qual volta in un peccator non fi ico:gono questi iegni di triftezza, e di contufione, ma di allegrezza, e di libertà ; aime , dite pure , ch'egli è arrivato al profendo della malizia. Impius Prov. 12. 3. cum in profundum venerit peccasorum ,

contemnit. Dove io confidero, che lo Spirito Santo non determina spezialmente qual genere di disprezzo fia quelto, ma aliolutamente dice, consemnis. Perocche difprezzata una volta dal peccatore quella vergogna, che naturalmente reca il peccare, non rimane più freno, ch'ei non disprezzi. Pergetegli configli opportuni, contemnit, fategli minacce fevere, contemnie, efaggerategli l'ingineia divina, contemnit, mofirates i l'Inferno aperto, contemnir. In una parola sprezza eglitutio: Ommis contemnit, omnis; iprezza correzzioni, fprezza fpreghiere, fprezza premj, fprezza gastighi, sprezza uomini, sprez-24 Dio; non teme dire, Quis nofter Dominus eft? Adunque conclinudete oravoi, quale speranza può rimanere della salute eterna a questi nomini miterabili? Come si emenderanno, se è abituato in loto il peccato ? Come fi rifcuoteranno . fe è sopito il rimorso ? Come si arrenderanno, fe è perfida la cofcienza i Non può effere moralmente probabile la loco salute, mentre è si difficile la loro conversione. Che si converta uno, il qual pocca con timidità, con tremore, o almeno con qualche forte di erubefeenza non è tanto difficile, conforme San Gregotio medefino riputo , Quia dum meni Tift. p. 3. erubefeit videri, tamen effe nen metuit; erutefers quandoque effe , quod fucis videri . Chi fi vergogna di apparire malvagio, è facile a lungo andare, che ancora fi vergegni di effete : ma come vergogneraffi ; di effere, chi ne meno vergognafi di apparire ? L'ultimo affetto , del quale un' empio fi foogli, è questo defiderio di parer pio; che peiò l'avaro dà alla sua tenacità nome di parfimonia, come fe Giuda, allorche tanto strepitò per l'unguento verfato da Maddalena fel capo a Criflo , quasi ciò sosse in pregindizio solen- malesco , quale scusa potratino sperar da

morsi ? Finchè nello spirito durano que I ne de poverelli ; il codardo alla sua viltà, di cautela; l'arrogante alla fua fuperbia, di magnanimità; il crudele alla fua ferocità , di giuffizia ; e così del resto. Potea trovarii donna più rea della perfida lezabella ? E nondimeno non ebbe ardire di lordarfi nel fangue di un povero Cittadino, a cui bramava di rapire una vigna, se non coprendosi sorto oneflo mantello di religione. Mostrò di dover punite l'infelice Nabut qual bestemmiatore, fece bandire a tal fine un digiuno pubblico , radunare Senati , tener telfioni: tamo era lungi , che la fuperba godesse di tar palete la propia malignità. Così un' Ammone si studiò di celare i fuoi brutti amori fotto colore di uatural languidezza. Così un' Aman fi tiudiò di celar la fua brutta rabbia fotto pretefto di pubblica utilità. Mentre dunque all'incontro uno giunge a peccare tanto animofamente, che imafchera le iuc colpe, the ne tripudia, the ne trionfa, Exulant in rebuspellimis, convien afferma! Prov. 14. un de'doe, o ch'egli non reputil'iniquita per gian male, o ch'egli non tenga l' infamia per granflugello. E quando l'unmo fia pervenitto a tal fegno, quale fperanza può effervi di ridurlo à Di ridurlo à Anzi dite pure, ch'egli verra gaffigato a par di Lucifero. Perciocchè in confidero, e forfe con acutezza , che Lucifero ancora fath-fiffimamente vanaglorioffi : ma di che ? d.lle fue bellezze, e de' fuoi fplandori. Elevatum oft cor thum in decore the , CO- Frech, 18.

si ragionando con ello dille Ezecchielle. 17-Vanaglorioffi d'effere d'intelletto il più peripience, di feienza la più profonda, di dignità la più riguardevole. Vanagloriotli che niuna gioja vi toffe si preziofa, di cui egli non fosse adorno. Vanaglerioffi d'effer egli l'immagine più pompefa della Divina Macità, e il put proporzionato alla sua grandezza, il più prostimo alla fua gloria, si che nim'altra Creatura fosse frapposta tra Lucitero, e Dio. E però parmi che per ventura un tal faflo fia più scusabile: conforme a quello, tia tua bat accepit te. Ma quei peccatori infelici, i quali fi glorino d'effere ricoperti d'iniquità , e ricolmati d'infonie;

che gia diffe Ifaia: Sapienna zus, O feien. Il. 47, 10. quei che li pregino di effere divenuti si ftomachevoli innanzi agli occhi Divini i quei che ripongano il loro vanto in avere un'anima immonda, un cuor indicio, un corpo fozzo, ed un vivere ani-

D-03

adm.ja.

Dio? Tollererà esti fastosi de' loro vizj, i festo d' averlo osfeso? Par che questi in fe non fofferle un Lucitero infuperbito delle fue pertezioni? Anzi mi pare, che i sitremendi gattighi dati da Dio a turte le persone superbe, dovrebbono far tremare molto più effi. Conciofiache fe tante ferocemente furon puniti un Gigante Fili fleo, perchè millauroffi della tua robuftez-7a; mº Affalon, perchè pavoneggiossi della fua chiomas, un Sonnacherib, perché vantoffi delle fue foldateiche; tin' Aman, perché gonfioffi della fua autorita; tui Autioco, perche s'innalbero per le fue vittorie; un' Erode, perchè s' invani della fua eloquenza; un Nabuccodonolor, perchè inorgoglioffi per le fue fabbriche; un' Ezcchia, perche vanaglorioffi de' moi tefori; e quello, ch'è più mirabile, un Fariteo, perche fi compiacque attai delle iue affinenze, e delle decime date con fedeltà, e delle limofine sparte con abbondanza: o Dio, che farà di voi, i quali a forte muniate fafte, di che è delle voftre difoneftà, delle vostre f.odi, delle vostre menzogne, delle vostre malignità, delle vostre soperchierie, e però in cambio di asconderlo co-

Luc. 18.

rās, ment' egli é tale, che come dile Gidditta, volos d'ilolamente fincare le coma acora a colco, che vanno alteri della paik. 41 producti de la color de la color del mittar. Volete che vi alpettò noltre che non può chere, perché quella è dacciataggine tropo andace, e prò in Do, deve accendere un'i attropo impla-

me obbrobri, le vantiate come prodez-

zer Volete che Dio vi tolleri con pazien-

cabile. Echi è tra noi , che non praovi un fimile affetto ? Se uno ci offenda privatamen re, ce ne adiriamo, ma finalmente filmo più facili a condonargli. Non v'ha chi lo rifappia, non s'ode chi ne ragioni, e però ci pare che alla noftra riputazione non si rechi ranto discapito. Ma se chi ci offele, lopubblica per ina gloria; che idegno, che rammarico ne proviamo? Non l vegliamo ammettere interceliori, non vogliamo accettare ioddisfizioni i non vogliamo udire discolpe. Ci sembra che la 10la vendetta di noftia mano poffa cancellarne la macchia "Or' immaginatevi, the l'iffesso succedarispetto a Dio. Uno il quale l' offende privatamente , con riguardo, con timidità, con roffore, non mostra verso di esso tanto disprezzo, e però nol'muove at int' ira. Ma qual dispiez-20 non ne mostra colui, il quale fa mani-

otienderlo fi proteffi di non prezzat le fue leggi, di non temer le fue voci, di non curare i fuoi fatti, dinon rispettate il fuo onore, di non degnare la fua amicizia, e che infeguo diciò, tantichiami per tettimonj di tal proteffa, quanti fa confapevoli del p.ccato. Ecosi non è meraviglia, to Dio tanto igramente guffighi quefta orgogliofa pubblicità di precare. Ma qualunque tia la ragione, certa cofa è, che un peccato fegreto, ancorchè più grave, più tacilmente ci farà condonato; un pubblico, bencité pui leggiero, difficil nente fi lascerà di punire. Il che io non oscret pronunziare da me medefino, fe non mi deffe braccio l'autorità di San Giovanni Grifollomo ; fon chiare le fue parole : Contra Ettam figraviter quis percavit, C'clam, cuccab. minorem dadit panam, quam qui ieviter peccapit, idane in prudenter, Enol moltro Dio apertamente in un de' più cari amici. che avelle fopra la terra ? Rimirate Mose. Aveva egli festerte astai più molestie per introdutre il popolo Ebreo nella terra promefla, di quelle, che ne tolletaffe, alcun Capitano per introdutre l'efercito confegnatogli in mapiazza nemica. Che non aveva egli operato con Faraone ? S era cimentato co fuoi Stregoni, s'era efposto al ino idegno. Indi micito final.mente d' Egitto, che difagi non avea patiti per lo tpazio di moltiffini anni in un' orrida folimdine? Avea tutta adolfata fu le fue fpalle un' innumerabile turba . d nomini, di donne, di vecchi, di fanciulli, di giovani, vari di genio, incomea-tabili di volere, incredeli d'intelletto, pervicaci di fronte, temerari di mano, E quante volte gli vide però tibelli, follevarfi , e turnituare? Lo lacerarono con le mormorazioni , lo inasprirono con le riffe, l'affordirono co' pianti, l'infamarono conle calumie, l'affiltatono e ule pictie. Enon bifogno che Dio fletfo diicendeffe più di una volta a difenderlo, or con gli incendi, ed or con le pestilenze, ed or co' trempori? Di più, gli convenne flar tempre con l'arme in mano contro innumerabili eferciti di n.miciche incontravanti ad ogni pallo. Aveva egli a fuo carico d'ordinar le battaglie, egli d'aicoltat le quetale, egli di comporre le difsenfioni, egli d'integnire la legge, egualm etc occupato, à li agitalle la guerra, of godeffe la pace. Eturo quefto egli freca non ner altro, che per introdurre il Popolo Ebreo nella terra di pro-

Democky Lindson

veffe la gloria. E quale (Contenno dovert'
effere unamanemte di quel povero Vocchio, quando arrivaro, perdir così, fu
la loglia del paede ranto bramazo, fi fienti
ninumare la monte Pidabia sam, A ma
initumare la monte Pidabia sam, A ma
Dema, tente profilera di ilima. Egli alevara [parti ilina
dori, altri doves raccogiferne il fratto;
gli avea patito l'incomodo, altri doves
riportame l'onore. E per qual capione
uno D.D. ochoode tama ferceita' (Chi de
Dema de Controle tama ferceita') (Chi de
Dema del Controle tama ferceita') (Chi del Controle tama ferceita') (

dori, altri dovea raccoglierne il frutto; egli avea patito l'incomodo, altri dovea riportaine l'onore. E per qual cagione uso Dio con Mosè tanta feverità? Chi fa dirmelo? Non era egli compostissimo ne coffuni, mansuetissimo nello sdegno, piisfimo nella religione, zelantiffimo nella legge? Era egli tale, Ma perchè un di si laiciò, non sò come, scappar di bocca certe parole poco confiderate, Iddio fe ne adiiò sì agramente, che non fu più possibile di placarlo. Sapete il caso? Languiva di sete il popolo nel deserto, e firepitando intorno a Mosè chiedea minacciofamente da bere. Egli annojato della lo ro contumacia, alzò la verga, e feridandoli : Che pretenderefte, diffe, o proter-

missione . E nondimeno quando si venne s

all'effetto, Iddio non volle ch'egli n'a-

vie Che l'acque vi featuriffero dalle pietre? Num de perra hac vobis aquam poserimus ejicere? Indiripigliandofi fubito, quafi che conoscesse di aver trascorso a parlare con poca fede, volle, che la mano emendalle il fallo della lingua, e così sterzando la rupe , vide a disperto della propria incredulità featurirne ampio rivo. Ma non fu a tempo. Perocche Iddio non pago di quella foddisfazione, fubito gli comparve a fignificare, che poich egli avea vacillato nel confidare delle promeffe divine, non avrebbe l'onore di riportarle. Giusto gastigo . Ma io per dirvela. non resto ancor soddisfatto. Ditemi . Era questo forse il primo atto di poca credulità commesso da quel buon vecchio?

Dio fictio poetfie forministratio, e però pretede difare insinco nel foli, come dicesi, a tu pet tu, trattandolo d'impotrne, e quasi rimproverando a nero d'implantarore. Udite le sue parole Estra audici, secreza millio pediaron sur position sur posit

Anzi n' avea commessi altre volte, non

folo degli eguali, ma de' maggiori. Certa

colaè, chenon fapendo egli un di trovar cibo da pascere tante genti, distidò che

scorgerebbesi dall' evidenza del fatto, se quella fosse millanteria di parole. Nunquid manus Domini invalida oft famaune vi- lbif. n. 110 debis , urrum meus fermo opere compleacur . E poi quante altre volte Mosè s'era a Dio mostrato restio; Non se gli era opposto già nell'Egitto, quando Iddio lo volle fpedire ad abboccarfi con Faraone? Con che fermezza avea ricufata la carica di condurre il fuo popolo pel deferto? Non fe neinfastidi indi più volte? Non fi idegnò? Non a querelò? Non arrivò a domandare ancora la morte, per uscire di tanti impacci ? Obfecre, us inserficias me, Num ne tantis afficiar malis: qualiche in altra 15. 15. maniera Dio niente fosse sufficiente aproteggerlo, niente abile a consolarlo, E pure in nelluna di quelte altre occasioni Iddio galtigollo, anzi gli rispose sempre piacevolmente, lo afficurò, l'animò. Solo una scorsa di lingua inconsiderata, quando trattoffi di cavar' acqua da' faffi, fu punita ranto aspramente. E perchè ciò? Non voglio, che l'adiate da me, perchè la mia interpretazione non parrebbevi autorevole. Ud telo da San Giovanni Grifostomo: Nihil aliud posuie Moyfen pro-ficis pramits privare, quam felum illud, concubqued apud aquam consigis, qued nasura qui-

dem minus alciserat, fed multo majus judicarum . E qual ne fu la ragione ? Illa enimprivarim, Gocculio accidebant . hec aurem manifelte , & apud omnom pepulum commerce at . Può udirfi fpiegazione più chiara? Il peccato presso alla pietra, benche fosse più leggiero, su pubblico. Gli altri atri di poca credulità, erano, è vero, stati maggiori ; ma erano rimasti ancora fegreti , Niuno gli aveva veduti , niuno uditi, niuno faputi . E così Dio non ne fece tanto rifent mento : ma di quell'altro n'era confapevole tutto il popolo; e però quantunque non fosse da Mosè vantato, ma pianto; contuttociò, perchè fu noto ad altrui , non potè pa l'are impunito. Signori miei cari : finche noi pecchiamo in casa, a porticre calate, ed a porte chiufe, facciamo male, malifimo, perchè Iddio ci vede per tutto: Non funs 100, 34-22-

sensita, nò, come abbiamo in Giolibe, us abfendarar tile, qui eperatur insquirasem. Nondimeno qualche sperarza maggiore ancor di perdono possimo avere.
Ma quando il peccato è pubblico, termiamo, e tremiamo atsi, perche infallibilisimamente ne dobiam rendere una rigo-

dimeno Iddio gli avea risposto con some rosaragione, e ne dobbiam fare un' asprisma piacevolezza, non altro, se non che sima penitenza. Persasum faun predicave-

SHR!

El. 14

LMat F

gnori sì . Ma è tanto certo il gastigo, il mico. quale ha da giungcre a questi uomini fcan-quale ha da giungcre a questi uomini fcan-dalofi, che può parlarsene, come se già mo a segno, che quei peccati medessimi, i

VII.

quel acum; i quas uniteranano as avec un mas assus es avec una mun containe de Gritho prefios i usoi encili: El Afrikoma. Ciria notire; e però procuriano di pla-re fazione momes qua in giutita. Enche quelli famos, che rui Cultina i maicen-juitto del control del control del control del control del quelli famos, che con le control del control del control del control vimi, che ru' Crifliani progiali la vitti. perchè nessuno nasconde quello, di cui fina.

egli fi pregia: ma quando sappiano, che

rune, dice Isaia, nec abscenderune : miseri i peccati qua vanno a fronte scoperto, che loro! Va anima eorum, va anima eerum, fi vantano, che fiappruovano, che fiapp Eper qual cagnone? Quosiam reidisa sun: plaudono, che volete, che dicano? Sti-ess mala. Ma pian un poco; chi sa mi ineranno che tra noi sia screditata la bonnacce, non le fa egli di mali futuri ? Do ta, che fia commendabile la malizia, e vrebbesi dunque dire : Va, quia reddeneur che non solo sia vergogna l'essere amico di eis mala, non, Va, quia reddita funt. Si- Crifto, ma che fia gloria l'effere fuo ne-

quali furono fegreti nell' operarfi, fi fanno E a dire il vero, quali fono i peccati, poi da noi pubblici col narrarli i Non ba-che tanto infamano il nome del nostro Cii- sta, che le nostre lascivie nascessero nelle fto presso a' nemici della sua religione ? So- tenebre , noi le portiamo alla luce. Bennoi fegreti? non già; sono i pubblici (in- chè le nascondessero le pareti, benchè le tendete Signori miei) sono i pubblici. Il custodisser le porte, benchè la notte col. fanessi che tra i Cristiani si fa dalle genti suo velo nerissimo le coprisse, non basta; pubblico mercato della lor pudicizia, sì Signori nò. Noi le bucciniam ne' ridorti. che nelle loro Città non v'è quafi cantona- noi le contiamo ne circoli, noi le cantiam che neie forto Cutzinori y equantizationa de la Cutzino de Cutzino quadri lascivi per somento d'impudicizia; uno, per cui difetto pongasi a tal cimento che nelle pubbliche accademie leggonfi la riputazion della religione, el'amicizia poesse disoneste per pascolo di libidine; di Cristo in tanto discredito? Va anima elche nelle pubbliche veglie diconfi facezie rum, va anima corum, si torno a dire. che neue purotitus vegne utcomi auceae; mm, va anima veram, si torno a utre, ofcenifime perisfogo di libertà che nelle queniam reddita fun eti mula. No, che pubbliche Chiefe fi uccella, fi vaghegi non son colog quelle, di cui si facilmente gia, si ghigna, o se non altro si discorre si possi sperar perdono. Numquid carnes tuttor con quel rio possesso, con cui fi fa fantla (gridava Dio tutto irato a Gierulà su la pubblica piazza: che pubblica falemme per bocca di Gieremia: Numquid Jes. 11. 15. mente si ammettono delle usure, ancora carnes fantia auferent à te malitiat tuas mente il ammetiono circi titure; atticuta cartini princia margine aria maritata inter; foculifini preper ofi filma verogorga, mia in gianta gieriata ai i. Quafi che volefici recogniti imiturita e, ancor capitali ii pie per placarmi. Sarebono, it non lonica recogniti imiturita e, ancor capitali ii pie per placarmi. Sarebono, it non lonica pubblicamente di prazira il communicata inci iniquitata, fee ui ri foddistira per le pubblicamente di prazira il communicata inci iniquitata, fee ui ri fori vergonatta di contra i Prelati; che pubblicamente si la- esse , le avessi detestate , le avessi decontra i versani y une punosamente u sa ette y se avenu octerates y se avent oc-cera la finan de Religion's che pubblica- plorate, le aventi piante: mau tiei aria-mente fi pefindei di disperza degli Eccle-vata intino a gioriarene; gloriare as., E dibi pure, quantunque io tutto fibo (lo per hono c'è più rinedio. Sventuraza Cia-dità pure, quantunque io tutto di contra di piante di sa mel l'aid que gare. Alla morre, alla ci a ndito) chie il nome fagrofamodi Dio, pubblicamente si sente bestemmiar nelle cavallo, volano qua per pigliare le mie Brade, nelle botteghe, ne' casini, nelle vendette. Non mi curo più d'oblazioni Made, neue Doutgne, ne camis, neue venaeux evon na turo piu a onazioni, bettole, ne induti, come fe folie il no- nom attopiù di oloculti, voglio frage- me appunto di un'infimo mafcalzone, in- Nunquist came; fault, asserna a ra militar ache ne pur via, chi ne facciant nifen- assi, in quilus (frinzassi; Così Dio già timento, come dovrebbefi; quelli fon diceva Cierufalenme; piaccia alui, chi quei delitti, i quali discreditano la fede or non abbia da dire una fimil cosa alle

vincere francamente i rispetti umani, per' sè, ma non la ricercasse ne suoi. E uninon avere nel bene quella verecondia , verfalmente parlando, in ogni governo, o la qual non fi ebbe nel male. Bifognafre- piccolo, o grande, o religiolo, o civile,

IX.

SECONDA PARTE.

PAre, che due cole ci restin' ora da ve perdono; In embilibus voffres compungameni. fua Cala. S' egli ricerchi ne' fuoi la virtù, Ma non così, fe i peccati vostri fon anche ancor quando non l'abbia in sè, farà più ad altri palefi. Bifogna allora refolverfia per pubblico beneficio, che fell'aveffe in

penitenti. L'en quanto a positistre a i mare paras y si audopte et co. L'isperital e la pi to, Quanto poi all'impedirio chiracentro il difficie vivia, che fi polla praticare. Si tè per l'avenire, qualinezzo potta mai lonò porrare la matcheta per un poco, ma trovafi, chefa fra tutti il più fpedito, il lono la lunga. L'itless fimultatore della più facile, il piùticuro? Mi feonecde il virtu rieice molefla, quando mancri la

I dirvelo? O sù afcoltate. Il maggior mezzo am'o parere fira, che quegli, prello a eni rificie qualur que pare di pubblica antorità, porti invanzi i virmofi, gli rider brevemente intorno a quella pib-blicità di piccare tanto già da noi condan-folmamente i milvigi. Allora ognuno nath. Laprima che debba farfi, affine di rifarcire il male puffao: la feconda che cora egli a cife vita da empio, di aver polla farfi, affine di riparate al male puffi-fama da pio. E però allora non felo non bile. Quanto al paffato, il miglior modo fi preg erà delle fe l'artez se, ma le na-fi fa. Conviene, c, he chi è contipevole a ficondata; e il defideito dalla grezir in sè modelimo di qualche grave featablo da un'inono potra otternere, quel chie inon sè dato col suo operare, procuri di dar'ora può ottenere il timore della difgrazia di altrettanta edificazione, e che ridottofia un Dio. O fe fin :ffero i Principi, tanto Dio non voglia g.a far egli ancor come Secolari, quanto Ecclefiaffici, con quan-Dio ien' vegita g., a la egu aucor come Seconat, quant's recienantes, con quan-alcuni, quanti iembra propriamente, che to poro porteboro di inatificare la fac-temano d'effernati voluti far bene: si con- cia di una loro Città, d'un lor Gleto, si fetano d'inscosso, si comunicano dina-ficulto d'inscosso, si comunicano dina-fosso, e pocomeno che non vortebbono che di di delitarins, come Davides coutà <sup>16</sup> 100.60. across per notified to the very qui to mate in the fact of their serve, as f felents measure que c'engl, incui collunavali di celebra e le fagi anche extraomie. O qui dello el le vuoli dire, qui fa consendad tanto un von chi abbi a conditata del fagi con que commenda tanto un von chi abbi a commendi peccari pubblici, la fenga qua qua a qua con vivia ce del fano commendi peccari pubblici, la fenga qua qua vivia ce del fano commendi peccari pubblici, la fenga qua qua vivia ce del fano commendi peccari pubblici, la fenga qua qua vivia ce del fano commendi peccari pubblici, la fenga qua qua vivia ce del fano commendi peccari pubblici, la fenga qua qua vivia ce del fano commendi peccari pubblici, la fenga qua qua vivia ce del fano commendi peccari pubblici, la fenga qua qua vivia commendi peccari pubblici, la fenga qua qua commendia qua commendia que que commendia qua commendia qua commendia que commendi Qua dicers in cordibus vifiris , in cubilibus | guardano alle aderenze , ma a'meriti; non reffers compungimini ; dicea Davide, ed alle raccomandazioni, ma alle opere, non io fin qui mi contento. Se i vostri peccati all'affezione, ma alla giustizia: fatech'esti sono da voi stati operati sol dentro voi , in procedan cosi , e allora vedrete , che i più cordibin vostrii , vi si conceda di farne in ambiziosi procureranno di appartre i più camera vostra la penitenza privaramente: ginsti. E quel ch'io dicoc'i un Signor pub-quivi versate sopra di lor calde lagrime, blico in rispetto al mo Stato, dico di un quivi macciatevi, quivi inortificatevi, Signor privato in ordine alla fua Corte, quivi ognor compunti chiedetene a Dio' dico di un Signordomeltico in ordine alla

queirar gli Oratori di penitenza, ancora pubblicamente: biognacomenicarii in pubblico; biogna bifogna in una parola rifare i danni, e pro-curare di rendere in egual modo a Dio Ma voi mi direte, che questa fembra più quella gloria, che in pubblico gli fu tolta, tofto mamera di fomentare l'ipocrifia, Sentire l'Appoftolo favellare ai Romani : che d'introdur la virtit. Perchè, per a-Siener exhibiti is membra pelira fervire ini- ver fama di buono, balta parere, non è Rom. 6.19. quitati, ita nune exhibete membra vestra necessario di essere. E così operando gli fertire justicia. Avete avventita quella uomini allora per ambizione terrena, parola exhibitivi i ? quella parola exhibitive quando potetiero occultare i lor vizi, non Non fi tratta qui di operare e m fegretez- fi enterebbono di emendarli, e confegretaza. Vidimoftrafte peccatori, dispoftratevi, temente vetrebbono a ritrovarfi nelle Città molti gi illi apparenti, ma pochi veri. L'eiò quanto a foddisfare al male paffa- N n dubitate di ciò. L'ipocritia è il p à

XI.

realtà. E petò se voi ci badare , molte de non pecchisi almeno strenstramente? O più persone voi trovertet disloitte che confusione lo cordoglio! Danque più poportie. Hanno questequati tutto l'ama-trobbe con ello noi un Signor temporale, to della virtiù, e non n'hanno il dolce le che un celeste i più un'amicizia umana, Percio Licos ad cempus simulone, succeffu che una divina; più un'interesse caduco, samen cemporis preducuncur , come afferi che un' immortale ; Fa Crifto dinunziare di costoro Teofilatto. Sono si perpetue pubblicamente per bocca dell' Apostolo le occassioni del male, sono si frequenti Paolo, che: Iniqui regnum Dei non poff. LCon son gli allettamenti, sono si gagliarde le sug debuna; e pure quanto pochi son però gestioni, sono si intimi gli incentivi, che que que; che rimangonsi dalle colpe i Discende impossibile di ressire a rutti per mero de egli più minutamente a particolari, a rifpetto umano. Ed al più, fe nelle oc. efclama: Neque fornicarii: e pure quanta cationi leggicte refisterassi, si cederà nelle libertà nelle pratiche? Neque adulteri; e grandi . Però fapete voi , quel ch' anzi pure quanta intedeltà ne matrimonii ? Neaverrà, quando fappiafi, che in un go- que modes ; e pure quanta diffolizione ven pit tengono indietro gli uomini me- nel fenio a Nergae modeste consciente un pit? Avverrà che quelli, con efecti- res : e pure quanti abuti nella libidina tare le virtù finte, si affezioneranno alle Neque fures: e pure quante fraudi ne pavere . Cominceranno da prima per fini gamenti? Neque avari: e pure quante loz-terreni, ma è facile, che leguano dappoi zure negli intereffi? Neque ebriofi: e pure per ragioni celefti. Se non altro, s'im- quanta voracità nelle crapole? Reque ma-pediran tanti (candali, quanti avvengono, ledici : e pure quanta intemperanza nelle dove non folo è permello l'effer malva- calunnie ? Neque rapaces ; e pure quanta gio , ma è lecito l'apparire . Questa sa stacciatezza ne ladronecci? Se un Princirebbe una pratica, ch' io più diffefamen pe non faccesse attro, se non che pigliare te darei, quando sosse bisogno darla, e di peso questo testo medesimo dell' Aposil darla toccasse a me . Ma noi non sia- stolo , e risctivendolo tutto di propie il dalla toccane a une ana una mana a mana a mana a mana a mana a mana mana calcana a mana mana calcana a mana calcana calcan argomento di nostra giovevolissima con- cancellatte quel Regnum Dei , e vi scrifutione. E' possibile , che l'amor di Cri- vesse in vere : Amicisiam mean non posto non possa impetrar da noi, quel che vi- si dabana. Non dicesse, non possederanno il terrebbe la riverenza ad un'uomo? Quod regno di Dio, ma dicesse, non possedeà nobie exterques homenie esmor, deberer ranno la mia grazia, non poffederanno à à nebis exigere Christi amer: come parlò inici carichi , non possederanno i mici guiin simile intendimento Santo Agostino, derdoni ; quanto maggiore emendazione Se noi sapessimo, che un nostro Superior del pubblico si vedrebbe in ciascuno da qualunque fi fosse, rigertasse dalla sua que delitti ! Signori mici . O teste son amieizia tutti coloro , i quali non facei- certe verita , le quali non bilogna orafero una professione apertissima di pietà, mai cutarsi di rivangare troppo profonda-che non gli ammetteste agli noori, che mente, perchè si corre richio di dubi-non gli avvantaggiasse ne carichi, che tare, se della Fede altro più si siruovi non gli accomunate ne benefici; noi tutti fopra la terra, che il suo cadavero. Però con ogni studio procureremmo di profes- meglio tara ch' io tronchi il discorso. farla: e facendolo Cristo non basterà, sì: Non mi accade altro a dire per ora.,

### DECIMATERZA.

## Nel Mercoledì dopo la feconda Domenica.

Die ut sedeant bi duo filii mei, unus ad dexteram tuam, & unus ad sinistram in Regno tuo Gc. Nescitis quid petatis. Matth. 18-



di follevare i fuoi cari dalla barca al trono fi vagliono non folo di mezzi onefti, e di e dalla pe (cagione al comando; ed a tal fine follecirudini non viziofe, ma di menzoprocurò diligentemente che fossero collo- gne inoltre, e di trusferie, di oppressioni, cati, come principali affeffori, l'uno alla di crudeltà, di calunnic, d'iniquità? Dodestra , e l'altro alla finistra di Cristo , ch'ella ve sono quei , che a tal fine ardiscono profcredea dover tra poco aprir fua Regia ter- ferire fu' tribunali fentenze ingiuste? Dove rena nella Giudea; ma nol procurò, come avviene comunemente, con arti inique. Non pres' ella per questo a perseguitare vezun di quegli Apostoli, che potevano essere i concorrenti, da lei maggiormente te- dono folamente ad aggravar gli orfani, muris nontesse frodi, nontramo furberie, a forverchiare le vedove, ad aggirare i non fi valse di adulazioni; non tenne mano ad usure à aperte à palliate, per comperarti con frequenti regali la grazia del nuovo Principe. Ma che? Dopo avere già qualch' hanno tenuti i due fuoi figliuoli alla fervitii Rentata di Crifto; dopo avergli nette e giorno mandati dietro a lui , scalzi ne' piedi. e laceri nelle vesti ; dopo avergli esposti per tal cagione affai spesso alle besse del Popolo, all'odio degli Scribi, agl'infulti de zione della famiglia, e la condonerà a chi Farifei; dopo efferfi ella medefima ancora procuri efaltarla a difpetto fuo? Ofatiche data a feguirlo dovunque andaffe, fenza ri- | male spele! O vigilie mal' impiegate! Su guardo della casa rimasta fola, del marito le usure dunque, su le rapacita, su le rulasciato vedovo, delle saccende trascurate, neglette, dimenticate; dopo tanti meriti dico verso di Cristo, non altro fece, che comparirgli dinanzi, che gittarfegli a piedi, e vedrete, che quefto amore, fe pure amoche presentargli una supplica offequiosa, rehadadirsi, è un'amore crudele. fenza veruna , ne doppiezza di formole , ne l perversità di rigiri: Die ur sedenne hi due filii voi medesimi non veggiate quanto poco mei , unus ad dexteram suam , & unus ad si- quest'arti debbano riuscire giovevoli al vonistram in Keene tuo . Contuttocciò tanto fu firo fine? Certa cosa è, che gli eredi voda lungi, che Crifto delle alcun segno di stri, se vorranno operar cristianamente, approvazione ò di applaufo a quella am- mon potran ritenere punto di ciò, che

E fu mai veruno, che con ar-ti onestissime cercasse di van-da sè con gravissima indegnazione, la tactaggiare la fua famiglia, ò po- ciò d'infenfata, la ripreie di temeraria, e vera, ò popolare i fu ienza con un Nesciris quid pesasis, colmò di pub-dubbio questa Donna Evan-blica confusione la facela de supplicanti.

gelica, fortunata madre di Or dove iono coloro, i quali per anfia Giacomo, e di Giovanni. Bramò ben' clla d'ingrandir la famiglia, ò di trafricchirla, quei che stravolgono i testamenti, ò le redole da' lor fensi? Dove quei , che defraudano i mercenari; ò le Chiefe del loro dovere? dove turti coloro, che attenpupilli, ed a fucchiars sino all'ultima stilla il fangue de poveretti ? Vengano pure questa martina costoro ad udirmi tutti, perch' io voglio che fcorgano ad eviden-24, quanto malamente configlianfi intant' affare. Come? Noncondona Critto auna madre per altro sì meritevole, e si modefta, quell'affetto soverchio che la conduce a porgere a lui pregniere per efaltaberie, su le rovine de miseri, voletevoi stabilire la casa vostra; tanto sviscerato è l'amore che a lei portate? Attendete, e

Ma prima come effer può, che voi da

H.

quelle stalle, ed in una parola, che vomitino ( per usar la forma di Giobbe ) che vomitino quantericchezze hanno divora-Job. 10. 15. te: Divisias quas devoraverine, evomene. Che se pur'essi non s'indurranno a ciò fare di buona voglia, che accaderà? Iddio me-defimo le verrà loto di propia mano a strappare findalle viscere: De venire ioforum extrahie illas Deus. Che voglio fignificare? S' essi vorranno ritener punto di ciò chenon si dovrebbe, eccovi Dio divenir nemico giurato di cafa vostra; e però ditemi: fembr'a voi di lasciarla sicura asfai con una inimicizia così potente? Mi ricordo aver letto di Giulio Agricola gran Senatore Romano, ch' effendo negli ultimi anni della fua vita caduto in odio all' Imperador Domiziano, fu da esso però spo-gliato, e di molte splendidissime rendite, e diuna fegnalatifiima dignità; anzi, come alcuni anche scrivono, avvelenato. Tollerò egli con prudente diffimulazione tanti difastri, e più della sua famiglia sollecito, che di se, appigliossi morendo a questo strayagante partito. Fè testamento: e quivi in primo luogo chiamò per erede fuo principale l'Imperadore, favellando fempre di lui con quelle maggiori esprettioni di gratitudine, che avrebbe potuto ufare, non un Proconsolo affassinato, ma un fervo creato Confolo. Restarono stupefatti i meno intendenti a cosi inaspettata risoluzione, e giudicavan quella di Agricola fconfigliata femplicità di chi avea prima potuto finir di vivere che finir di adulare. Ma non così riputavano i più fagaci, i quali molto bene intendevano tornar meglio ad una onorara famiglia aver l'eredità svantaggiosa, e 'l Principe amico, che vantaggiofa l'eredità, ma nemico il Principe . E conforme a questo il successo poi dichiarò aver Agricola operato anche in ciò con quell' alto fenno, che fempre avea dimostrato. Ea dir'il vero, ditemi un poco, voi stessi, sevi trovaste in eguale necessità, non amereste assaimeglio di lasciar la vostra casa men facoltosa, ma col Principe favorevole, che di lasciarla più florida, ma col Principe disgustato? Anzi ogni inimicizia potente, chele lafciaste, ancorchè fosse di un Cavaliere pri-

voi loro abbiate lasciato di mal'acquisto, i teste comporta a qualunque costo prima di E per conseguente indarno voi durate al partir voidal Mondo, non credo io gia, presente tante fatiche per arricchirli; con- che perdonereste a danaro. Or s'è così, verrà, che voi morti calin di nuovo al vo- come dunque temer si poco di lasciare ai ro pristino flato, che dismettan que'lusti, posteri vostri un Dio per nemico? Vi par che scemin que servidori , che spopolino dunque egli si debole, che non possa pigliar fue giufte vendette , ò si milenio, ch' egli non fia per pigliarle? Anzi sentite ciò ch' cgli diffe a Malachia, di costoro che a suo dispetto volevano pur far'alte le case loro la nella superba Idumea . Lasciali fare, lasciali fare, che al fine si vedrà chi avrà miglior braccio , ò effi nell'alzare , Malec La o io nell'abbattere. Illi sdificabane, & ere

destruam. E che sia così. Andate un poco ed informatevi nelle di-III.

vine Scritture di tutte quelle famiglie . le quali con le ree sostanze paterne ereditarono l'inimicizia divina; e poi tornatemia riferire, fe a vetuna di loro giovò mai punto splendor di nascita, appoggio di parentele, ampiezza di possessioni, copia di rendite, ò grandezza anche fomma di principato. Anzi vedrete, che questo appunto è quel cafo, nel quale Iddio fi è condotto a far cofe insolite. Già voi sapete effer di legge ordinaria, che i figliuoli Innocenti nulla patifcano per la malizia de Padri; Esec. 18. m Filius non portabie iniquicatem Patris. Nondimeno Dio come Signore affoluto ha derogato talora a questa sua legge, e per lo peccato de' Padri non solamente egli ha puniti i figliuoli, mai nipoti, mai bifnipoti, anche fino alla quarta generazione s da che la quarta communemente eral' ultima, della quale un Padre già divenuto decrepito poteis' effere ipettatore. Or feconfiderate per qual misfatto de Padri ufaffe Iddio di efercitar ne' figliuoli sì straordinarie

fiderio di volerli arricchir con in: qui acquifti . Con iniqui acquifti gli volle arricchir quell' Acan, il quale contra la proibizione Jofue 7divina rubò di Jerico certa fomma di oroa ch'egli occultamente trovò. E però non folo fudato egli alle fiamme, ma vi fu tutta anche data la fua famiglia. Con iniqui acquisti gli volle arricchir quel Giezi, il 4. Reg. 5. quale per via di aftute menzogne tolfe a Naman una parte de donativi ricufati dal Profeta Elifeo. E però non folo fu percoffo egli di lebbra, mane furon tutti percoffi i fuoi descendenti. Con iniqui acqui-

fli gli volle arricchir quel Saule, il quale r. Reg y. contro il divicto di Samuele fi riferbò avaramente le spoglie degli Amaleciti sconsitti. E però nonfolo fu privato egli del Revato, darebbevi gran penfiero; e fe po- gno, ma ne fu tutta privata la fua profapia.

vendette, vedrete che fu per questo reo de-

Con iniqui acquisti egli volle arrichir quell' i bricate di verno, Cristiani miei, voi fab-Reg. 1. tutta altresì la fua cafa. E pure Acabbo car domum fuam in injufticia, Geanacu-

dilatata in ampliffune parentele, durar do- gni, che alle minacce infallibili de' Profevelle per via di continuate generazioni gl' ti? O quante già fallose famiglie si veggointeri secoli. E nondimeno in manco di no giornalmente andare in rovina per tal quindici anni tutta perì stutta stutta sfen- cagione, o quante, o quante! Non firia Reg. to cuffi funt omnes de domo Acab, donec non d'acque non fue, fempre fon però menoremanerent ex eo reliquia. Si che vedete, durevoli d'ogni fiumicello innocente, che

lamenti, non selamente ne patisceno i Patosi dife a Cristo: si quid aliquem dofran-dri, i quali gli fanno, ma con essi ancora davi, reddo quadruplum; che rispose il Sii figliuoli, per cui fon fatti, con essi ini- gnore? Hedio buic domui falus à Deofa-poti, con essi pronipoti: essendo conve- lea est. Ma piano un poco. Cherisposta nientiffimo, che in quello appurto l'uo- fu questa ? Parea che dovesse dire buic mo porti le pene, per cui commette le homini, perche Zaccheo era stato l'opecolpe. Come danque per ingrandire la ca- l'ratore de furti, l'operator delle fraudi. sa vostra, voi v'inducete ad adoperate quel- che allor volea prontamente rifare i danle arti, le quali appunto sono le più ac- ni: e così parea che tutta sua dovess' essere conce a diffruggerla? Vi par ch'ella poffa la Salnte. Si : ma il Signore la intefemeprometterfi una lunga ftabilità, con ave - glio di noi; e però non diffe, buic homire per suo nemico quel Dio medefimo, ni: no: huis domui, huic domui, perchè the insi piccolo tempo feppe annientare vedea chiaro, che se Zaccheo non avesse famiglie sì popolate, anzi si fublimi, si reftituito, non farebbe stato egli folo a splendide, si potenti? Se non vi pare di portar le pene di que' sozzi accumulaaver giufta cagione di dubitare, fate pur menti, quantunque fosse stato solo acomvoi; ma s' è manifesto il pericolo, che scioc- metterli. chezza per lasciare i posteri vostri un poco

pin agiati, lasciarli si mal sicuri ? Se voi vi abbiate a fabbiicare, Udito-E per qual cagione ? Perche gli edifici fabbricati di verno non fono durevoli. Il

to dire, ad fabricandum in hyeme, come che per verun uomo del Mondo vi contutti dichiarano gli Espositori. Voi fab l tentiate di andare ad ardere eterna-

Acabbo, il quale con aperta ingiustizia bricate di verno. Però fermatevi, altriappropriarfi a partiti giufti. E però non solo el peri di morte violenta, ma ne peri flate fatiche gittate al vento. Va qui adifi-( udite cofa incredibile ) e pure Acabbo la- la fua non in judicio : così gridavi Gere. Abecasafcio, morendo, la fua cafa fondata fopra mia: Va qui adeficar Cipsengem in fanguifettantadue fuoi figliuoli, e figliuoli ma- nibur, cioè nel fangue de poveri, e prepaschi; onde pareva, ch'essendo ella peral- ras urbem in iniquisase; così ripiglia Abatro prevvedina gli groffissime rendite, e cuc. E voi più credete a vostri folli difeza che rè pur' un' anima fola ne timanesse, cotdando le misere, che itorrenti, però de parenti proffimi, o de remoti. Es per- che si vogliono ingroffare, ò ingraffare che per questo delitto di malvagi accumu- del suo viva. Quando Zaccheo ravvedu-

Ma fu fia così, come voi defidererefte. V .-Diamo che a cafa vostra nulla debba arrecare di pregindizio l'inimicizia divina : ri, qualche edificio, non credo io già che Diamo, che co' malvagi conquiftamenti vi porrete a fabbricarlo nel cuore di un voi la dobbiate eternare. Diamo, che le erudo verno, ma aspetterete la flate, e dobbiate accrescere credito, aggiugnere qualinque altra flegione voi sceglierete autorità, acquistare aderenze; vi par pe adleel 1 to. più volentieri di quella ch' è la più aspra, rò, che vi torni conto di farlo? Infelicifimi hominum ( laseiatemi sfogare stamane, ma fin-dall' intimo, con le parole del granghiacci istupidiscono la calcina, le piog- Prelato Salviano ) Infelicissimi hominumge ammellan lafabbia, e cost i fasti non cogicatic, quam bent alii post ver vivant, possono tra loro fare alta presa. Or sapete non cogitatis, quam malo ipsi moriamini ! E. voi ciò, che fia fabbricarfi la cafa con chi mai vi ha infegnato di apprezzar tantol'oro altrui? E' fabbricarla di verno. Qui la prosperità temporale della vostra prosaadificar domam (nam impenditi altenir (s' pia, che non dubitiate di avventurare per oda lo Spirito Santo nell'Ecclesiaslico) Qui essa la beatitudine eterna della vostra ani-Beck 21.9. adificat domum fuam impondiis alienisques | ma? O lagrimevolistima cecità! Dunque: qui colligie lapides suos in hyeme , ch'è quan- si poco voi fiere in pregio a voi stetti,

mente nel funco, a freneticar co' Dannati, I loro. Mifero fe a veruno di quanti vei fiemetre nellureo, affenenere co Azamas, a poro, mutero e a verson ol quanti vi inc a finnare co Diavoli I o Kimper avea te qui, nocale (che a Do non piaccia) fin ora tentito dire, amare ogni uomo fe uma forre si lutusofa di perder l'anima, feffo fopra d'ogn' aktro; e fin d'aneniullo per arricchire la cafa. Quintre volte il di mi fi era impretio nell'animo il detto di fi morderebbe lo stortunato le labbra di Terent. Beel. I. 3. ase perdizione: Er utalios affluere faciane neri Spiriti, e con amarifimi infulti : al-

stand Ecc. alla romba. Ma poi non più . Omnis fique- to fra noi . Uno di loro ferve ora in Cor-Vos, contra vos, isa agistis, ut inimicirias alla Prelatura. E di che dunque o sfortuveffras, net pift merrem evodasis . Mentre nato ti attrifti ? Non ti cleggeffi sudi monon folo a benefizio de' vostri eredi menar rir dannato, per farli grandi? Gli hai farvolcte in questo Mondo una vita travaglio- ti, sta allegramente. Gia quella femmina, fiffina, ora difputando ne Tribunali, ora cui per lateiar ricca dote, non dubitali imprigionandovi nelle Corii, ora confu- di fuechiate il fangue de poveri, e di impigionameuri ica contri ona concernational di macionate in ampigiona e priveri i e qui mandovi ne viaggi, e do ra annegandovi, fehemine i fudori de giornalieri, già quel per dir cesì, tra negozi fino alla gola i la femmina ha ritrovato il partino, cheru ma oltre aciò fin dopo la voltra morte voi bramavi; già i nipoti ti reto one, già fi flendete la vostra persecuzione , e dopo sperano i pronipori , e tu ululi misero , e aver per altrui perduto la pace, e la fa- tru ti affliggi ? Ciffiani mici, pare avej, mità, non dubitate ancor di perdere l'ani- che questi conforti farebbon pinto bastema, c'l Paradifo. E qual mai de' vostri voli a consolarvi? Auzi cred'io, che paavversarj per inumano, elle fosse, per im- role tali sarebbonvi tante frecce, Sagura PC 119. 4. placabile, petrebbe giugnere a farvi tan potentia acuta, violentemente scoccatevi to di male? Ecco avverato quello che dif- in mezzo al cuore eum carponibus dese-Se Abacucco, Vaci qui nultisticar non fua. lateries. Ne mirate all'affetto, che or Ch sciocco, oh sciocco lo se sapesse che vi sentite verso la vostra prosapia, perfa? U/quequo O aggravar contra fe den um iu- chè quelto allora farcbbe tutto degenerarums: Aveie notato ? Non dice , rontes to in rancore , in altio , in afprieza , alies, no, contra fe, centra fe, perche per in ferocità Di Agrippina madre dell'Imfar benead altri, con un' amore stranamen- perador Nerone fi legge, che essendo elte crudele, rovina se, gravandofi di quel la oltre modo defiderota di vederlo Scetloto cosi pelante, da cui dovra finalmentro di Roma in mano al figliuolo, ado-

ma fargo: Den um lucum. Ma forse, nell'Inferno verrebbevi aca- ella a lui consegnisse la dign'rà. Che gionare qualche conforto il rifaper la importa a me e rifpose allora la semmina grandezza, c lagloria de vostri credi? An- inbiziosa : Occidat dum imperer. Muoja zi questo medesimo saria quello, che forse Agrippina , purchè Nerone comandi . allor maggiormente vi accorrerebbe, consi- Ma quando poi si venne all'esfetto, oh derare, che quelli tanto trionfino a spe-suanto diversumente si diportò i Non pri-se vostre, che voitanto peniate per amor una cominciò ella a scorgete i priludi Quaref. del P. Seeneri.

quel Cemico larinifimo, il quale aficima; sì tolenne pazzia? quanto maledirebbe quel ques comes auminiars, si quaer auctius. I automic paceare quairo mixocircio que Omate fin tinda veltequam atteni. Au obis-giorno, chigli aperte i sioni lumi a initia trè, che mi conviene al prefente difimpa-re il Sole! quamto maledirebbe quell'ora, tane cosà cichò e verta; nemte mi av-cytes o trevatis tarri rel Mondo, che co-cinti? Fattanio a guifa di friti Confortatuoi stenti procacciano ed altri grandezza, tori, gli verrebbon, credo, d'attorno quei detseite temporalibus, fe tradunt urendor teni- legramente , direbbongli , allegramente , bus 'en picenis. E che potrebbe tarvi di Noi veniamo ora dal Mondo, ed abbiam peggio il più capitale nemico, che ave- quivi potuto ad uno ad uno conoscere tue-fic in terra? Finalmente ogni altro nemi- ti i tuoi. Tinti flan fani, prosperofi, gaco potrebbe perfeguitaryi, quello èverif- gliardi, ed attendon lieti a goderfi quel fimo; ma fin dove? Fino alla bara, tino patrimonio, per cui formare fei tu venudem inimierita merte diffe virur, come ra-te il tal Principe, un'altro effi acculato gionò l'isfesso Salviano. Ma voi non vi con la tal Dana, un'altro si ha buscare soddisfatte per così poco: nò, dico nò: il tal Benefizio, e tra poco anche aspira te restare oppresso. E voi frattanto vede perava a questo fine ogni industria più te un poco, o Cristiani, come Dio chia che donneica. Ne l'ammonirono gl'Inmi di sua bocca quell' oro, che da voi dovini Caldei, consultati da essa su tanto s'ama, tanto s'apprezza: lo chia- tanto affare, e tutti ad u a voce le differo, ch'egli a lei darebbe la morte, ov

della

della fua morte, benche lontana, nelle a giuftificarfi . E finalmente dopo avere dovuto per dirirto di fuccessione . Anzi sea di Lefa MacRà comparire in giudizio glie, da vipere, da dragoni, oh quanto

erudeltà del fuo parto già dominante, che schivata in vano la morte, altre volte subito cominciossi a pentir di quello, che a lei destinara, ben dimostrò su gli estrecanto avea fospirato. Ed ecco (chi 'l cre- mi della sua vita, quant' ella odiasse chi derebbe?) ch' clla medefima prese a trat- prima avea tanto amato; perchè veggencar di rimuovere dall'Imperio Neron fuo do comparire in fua camera un Capifiglipolo , e di fostituirvi Brittanico suo tano col ferro ignudo, per figarle lagofigliafiro, cui fi farebbe più giuttamente la, o pafiarle il petto; ella quafi frenetica di furore, gli offerie il ventre, e Qui a Nerone stello fe riferire, ch' ella far bb | qui ferifci, g'i diffe, ferifci qui : In mor- Tacina. ita in persona a trovar l' Esercito . e che tem Conturioni ferrum distringenti protenivi tanto ella avrebbe attizzari gli animi dens uterum : Ventrem ferri : exclamanita de' Soldati , tanto avria perorato . tan- non fo fe per deteffazione, o fe per vendetto avria pianto, finchè si rissolvesser di ta di aver lei dato riccrio in esso ad un eleggersi nuovo Principe. Ma poco valse mostro, ò per usare più postento o vocazo alla meschina minaece più teroci che bolo, ad un Nerone. Ora mi perdonerefagge. Per da effe vie più irritaro Ne- te, cred' io, Signori miei cari, se con rone, fece morire Brittannico di veleno, qualche proliffità io vi ho voluto qui pone indi a poco fotto fembiante di onore, derare un successo profano sì, ma torse custodir la madre in Palazzo. Orche pare ancor profittevole. Perocchè sembrami a voi? S'uno fosse ito a trovar allora A. di potere da questo argomentare convingrippina, mentre ella finaniava dentro a cenziffimamente così : fe una madre cotal carcere, come Lionessa in serraglio, ranto ebbra di amore verso il figliuolo, che o Tigre in catena; e quafi per confolarla fi offerse a morire per farlo Cesare, quan-D ligie il catena) è quan per comonanta montere a mortere per antice casara, quanta per a qual per comonanta mortere canonica per a qual per a stevent annatus, propumentungos en la reggar fotosalunto sum factor i rela-free coa al prefio dimenticas a Vontie-free coa al prefio dimenticas a Vontie-tia sum de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del Provincie straniere, già riceve gli ossequi Parlate voi di presente a qualcuno di quedelle milizieubbidienti. Anzi con lamor- sti avidi accumulatori di robba , di cui te del giovinetto Brittanico, che folo po- trattiamo, e ditegli: Mio Signore, avvertea contendergli il Principato, egli è già tite bene, cotelli voliti ceni non Jono le ficuro; dunque nè vi amareggi la prigio- citi, cotelli voliti cambi non fono leali; nia, ch'or patite; nèvi attertifea la mon- e voje iguperete ben sì con le opprefioni, te, qualor verrà; perciocchè tutte que-fle fono miferie da voi previfle, e non-a comperare al vostro figliuolo il tale Cadimeno volute, purchè con esse voi con- vallerato, la tal Commenda, o il tal Ti-Giguite l'Imperio alvoltro anato Neronc. nolo di ri petro: ma d'uni quelto proba-Ditemi di grazia, Vidiori, fe uno avelle bilmente l'azi l'eterna perdizion dell'ani-favellato ad Agrippina in quelto tentore, ma voltra; se lev i rignondono 35 famo pure a voi, ch' ella ferrebedi ennolista à befie di voje, se non con le parole, al-nani è credible, ch' ella avrebbe prorotto in maggiori fmanie , considerando Occidar , dumimperes . Occidar , dumimper non porere lei contro di altri sfogar la rab- rer. Perdiamo l'anima, puiche s'ingranbia, che contro di se medesima. E di fat- disca la casa. Perdiamo l'anima, purchè to che tali ragioni non bast isero ad acquie s'ingrandisca la casa. Si? Oh miseri, voi tarla, è manifestissimo, perch'ella fin di prigione altertrante artimilytegge (guia ten dir perderl'anina), ma quondo verra mell' tere, per tor l'Imperio alfig'inolo, quan tot, che il capitete, e che d'ogni inote n'avea prima imai gute, per darglie-lo: a gegon tale, che le comenne, qual l'amme, da mannaie, da mote, da zagafubito in voi verranno a cambiarsi sì cru- | Benchè non è questo veramente , non è

Và Dicke ji na oppo i l'amma votrei, amma la loro grane, la loro profiperità tenporale, ma più la vo difficile: Se non lo refliutice, egli è già fia beattudine externi amate la loro grane, fiendio, Alampechi non connoce la perio de deza reterna, ma più la votria piòria co di dione, chevoli loro apportate con talia-lefte, i mun parola cheme, sane sigliamenti di cici? E quello è amore, quella è affectione manare files wifers, fel mente sur destinata a telle di più disperia del more, quella è affectione di contra di contra

un'amare i congiunti ; anzi è un' odiarli To cortamente mi perfuado (fentite be- con furor più che barbaro, più che oftine) che se allora da Die vi fosse permesso le, e appunto diabolico. Perocche sentite: di feappar dagli abiffi, e di ritornarvene Non vedete voi, che lafciando a' posteri a'vostri per piccol' ora, voi nel più cupo vostri qualunque parte di robba' mal' acdella notte entrereffe con paffo tocito in quiftata, ponete anch' effi in evidente periquella cafa, ehe fu vostro antico soggior-no; ed ivi rimitando que paramenti, que az, avvengaché procacciaz con arti leci-mobili, quegli arredi da voi malvagiamen-te, fempre è pericolos, quand è abbonte adunati, non potreite più contenere l' dante: Quid enim fune carnales divissa; co- sam mor interna fmania; ma con le fiamme, c' a- si lo dice elegamemente Cirillo, nifi blan- 11.c.; L. veelte d'attorno, ne volcrefte or in que dimenialibidinis, fomenta cupiditatis, mera la pole. 6. fla parte, or in quella per darle fuoco. mertir? Confermalo Santo Ambrogio, da Dan. e. 4 Abbrucerette quelle Lutiere dorate, que cui fon chiamare, Materia perfaie, illete in lob. damaschi magnifichi, que quadri vani , bra delinquendi. Confermalo Pier Blesenquegli scrigni preziosi, quell'arche piene, fe, da cui sono dette, Virtutum subversio, que vestimenti superbi . Indi calereste fu- feminarium vitiorum. Confetmalo S. Gioriofi dentro le stalle a sossocare i Cavalli, vanni Grisostomo, il quale, oh Dio, che dentro le rimefle ad incendere le carroz- mal non diffe di loro? Le chiamò micidia-ze: pafferefle a' Giardini, agli Orti, alle li, le chiamò crudeli, le chiamò nemiche Ville; e scorrendo per que poderi da voi implacabili: Hemiesda, crudeles, implacacomperati con oro di inal' acquifto, tutte biles, quaque numquem erea cos a quibus pofmandereste in un tratto a fuoco ed a fiam- fidensur, remissune fimuleacem. Le chiamo Hom. 17. ma, le viti, e gli alberi, e le peschiere, venti, che muovono ogn'or tempesta; le ad pope i boschetti, e i grani, e le biade, per chiamò fiere, che sbranano ogn'ora i cuo-isfogare quai forsennati la rabbia dellevo-ri; le chiamò fianme, che incendono ogni Nom. 6, 40 fire miferie contro a ciò, che fu la mate- ora il Mondo: Hine inimiesesa, diss'egli avas. ria delle vostre scelleretarze. Ma tolga bine pugna, hine contentiones, bine bella, lbid, Dio da ciascun di voi questo augurio così bine su specienes, bine convicia, bine surra, functio, e voi più tofto conféfate frattan- lone cales, hom e farettigies. Aduque certa Hom. 6; to con ilchiettezza, se non a me, alme- cofa è, che generalmente parlando, quan- sa poi- ro più di ricchezze voi lafecrete a qua- rebbe una pazzia folonnifima chimque di linque fiafi de vofiti, tanto più lor lice-1.3. ad Ice. voi per altrui giugneffe a dannarii? O in- rete ancor di pericoli, ne miglior fenno felix ac miferanda condicio: bonio fuis aliis farete di chi vada a porre a' bambini in mapreparare beatstudinem, fibi afflillionem; no un coltello ben'aguzzo, ben'affilato, aliis gaudia, fibi larymas; aliis volnpra-tom brovem, fibi ignom perennem! La voltra je Or se ciò di tutte le richezzesi viene falute fiavi raccomandata, la vostra felicità, a verificare, quanto più dunque di quelle, la vostra anima, Com'è possibile tenerla che si come son prole d'iniquità, così sevoi Cristiani in pregio si vile, che la vo- condo il bel detto dell'Ecclesiaste, fogliogliate avventurare per un figliuolo, per un no riufeire anche madri di perdizione? Die secle se fratello, per un nipote, per an cugino, visia congregara in malum domini sui. Quan-per un cognato, anzi per un erede talor to rimarrebbe allacciara la cofcienza del pofficcio, ch' altro del voftro non ha, che voftro erede, confiderando non poter lui un cognome equivoco, fe non ancora im- possedere con buona sede punto di ciò, prestato? Amate i vostri congiunti ( questo che voi gli avete acquistato con male invà bene) ma dopo l'anima vostra: amate dustrie? Ch' egli il restituisca, è troppo

gradu. Ita illes diligles (belle parole) ita il parricida: Inimici homines domefici ejus, imperied. be diligire, ne vos iffes ediffe videamini. Meglio farebbe, dice S. Giovanni Grifo hom. 18.10

Inconsultus namque, ac siultus amer est, alte stomo, che voi gli lasciaste mendici. Per-

povertà potrebbono cavare qualche bene gine, e tranembi di fumo, tra nuvoledi per l'anima loro, come per la fua n'eavò caligine, tra torrenti di fuoco, tra volugià tanto Lazzero l'ulcerofo; ma da ric- mi di fiamme, feorge il fuo l'adre ed il chezze inique, neffino: New enim perefi fuo Fratello nel mezzo di una foltiffima ad bonum proficere, quod congregarur de turba di condannati. Qual però , credite , male. Non postono con cu ste ne acrichir che fosse l'atteggiamento, in cui gli mi-Tempj, ne proveder Biognofi, ne foc-roll Stavano infieme que due metchini af-correre Monaflerj, ne giovare a Defonii, ferrati, come due mallini rabblofi, ora ne plarar Dio, e siccome senza colpo non livello ndosi scambiavolmente i capelli, or possono ritenerle, così ne meno possono graffiandosi il viso; e con vicenaevoli inpatrimonio a vostel più cari e chi amor crui diceva il Padre; ed lo che fossi g nerato dele! oh stravaganza! oh spietatezza! oh da un'Orio, ri:pondey-gli il sigliuolo. Tu Antonino Arcivescovo di Firenze n.lla ir umano: e con questi oriendi diverli ; fua Somma un cafo atrociffimo. Si tro- | vie più fremendo, avventavano i denti l acquifti, de'quali erarco. Ma egli fi stava i die mostri legati infleme a una catena meimmobile come un fallo. Non fi rendeva defima. Or ecco , Signoti miei , quale a preghiere, non fi rifcuoteva a minacce. per relazion di un Santo si celebte, fara gliuoli a perfuaderglielo . A' quali egli . l' eternica i Padri delle inique ricchezze Non posso, miei figliuoli, non posso resti- lasciate a figliuoli, cd i figl uoli delle inituire: pirchè s'io dipoi campiffi, mi con- que ricchezze eteditate da Padri. Semverrebbe tutto di mendicare di porta in por- I bra a voi però, che fi debba a così grani ta la vita affento, e s'io moriffi, dovrefte colto comperat la breve tortuna d'una mendicar voi. Rifpofer questi, che quanto famiglia? Se questo è amare je stesso, che alle lor persone sasciasse pure di averne sarà odiassi? E se questo è beneficare i follecitudine, perchè effi meglio anavano il congiunti, che farebbe perfegtitargli è Padre falvo, e sè poveri, che sè ricchi, Stabilifeafi dunque, che quando ancera e il Padre dannito. Allora il Padre con oc- i malvagi accumulamenti pinto valeffero chto bicco mirandeli: Tacete, diffe, 06. si, non furbbe spediente, ne a voi, si non furbbe spediente, ne a voi, si non furbbe spediente, ne a voi, comparato quiuto più pictoso si Dio, che la vosti. Penistre poi che fara, mentre non sono gli nomini? S'io son peccatore, come da prima noi dinostrammo, que-posso sperar, che Dio mi usi mitericordia; sta è la maniera più certada sterminarla: ma se voi farete mendici, come potrete Va qui congregar avaririam malam domui fo, miscrabilmente mori. Fece quelto dif-co: so grand' impressione nella mente de' deratelo, ed io mi riposero. due tratelli; i quali risoanevano reditieri delle ree foftanze paterne. Nondinieno poi configliatofi meglio feco medifiano uno di loro vole fare perfetta refluiuzione della Prefipporto dunque che per tante ra-fua prite; ma non già l'altro la volicitar della fin. Che avvenne perè Non addo di Dio far la famiglia pui ricca di quel ch' molto, che di loro il malvagio fini la vi- ell'è, che rimane a dire, se non che deponta , e l' innocente fa confació Religiofo ghiate oramai dal enore quella finoderata nell' inclita figliuolanza di S. Franceico, follecitudine, con cui per provvedere a'
Or mentre il Religiofo flava una notte in bifogni de' volti eredi, vol trafcurate folitaria contemplazione, ecco mira innan- con amor crudo il penfiero della voftsa ai a' suoi occhi spalanearsi una gran vora- anima? Deli cominciate a prezzar' un poco-

fpende le fenza colpa. Ditemi dunque, julti: Per te maledetto figlio, diceva l' fe può nel Mondo tr varfi nomo più mi- uno, io patifeo quelli tormenti; e io, diferabile, di chi abbondi di tali beni. E cea l'altro, per te maledetto Padre. Me-questi beni voi morendo volete lasciare per glio era pure ch'io generassi un serpente, barbarie di mente infana! Racconta Santo, figlio infame mi firazi; tu mi bruci Padre vava già preffomotte uno di questi empj un contra l'altro, quasi che il lor solo con-ricchi, di cui parliamo: che però succion-tato dal Sacerdote a restituire que' maili cae a gara tra lor di mangiasii vivi come Vi s'interpofer però fin due fuoi fteffif- l'emolumento, che titrattimuo per tutta confidare, che gli tromini vi abbiano coare fies, ut fe in excel e nidus ejus. Ma per. Abee, 2. 5paffione. E periuafo da quello folle difeor che fanto Profeta? perche? Ge-

#### SECONDA PARTE.

econfiderare tra voi : voi per ventura fiete già carichi di anni, già cagionevoli della periona, e per confeguente vicini ancora alla morte; non andrà molto, che vi converra comparire avanti al Tribunale Divino, per rendere ragion dell'anima voftra; gia vi aspettano da una parte gli Angeli, come teltimoni fedeli di quanto avrete operato, già dall'altra i Demoni come accufatori implacabili; evoi state ancora a penfare, che mangeranno gli eredi vostri di buono dopo la vostramorte, come potranno abitar con comodità, come vivere Lib ; ad con delizia? Eccespellas to jam egreffurum de istavia efficium Tribunalis facri, ritorna a parlar Salviano, & su delicias alierum mente percrattas ; quambene feiltces post se bares tuns de sue prandeas , quibus copiis ventrem explent, quomodo viscera exaturara diffendar ? Queste ion dunque le cure voltre più gravi, questi i pensieri più affidui, come fe allora nel Tribunal Divino doveste essere più sicuri, quando avefte lasciati i vostri più ricchi? Sò che gioveravvi allora gran fatto di poter dire: Signor salvatemi . E perchè ? perchè io conforme i vostri consigli hò vestiti tanti ignudi? perchè hò dotate tante fanciulle? perchè hò riscattati tanti prigioni ? perchè hò pasciuti tanti famelici ? perchè hò pro-curato di propagare in mille modi la gloria del vostro nome ? Nè, Signor mio, non-per questo; ma perchè hò lasciata la mia casa fornita di molte comodirà, perchè i miei posteri Epulaneur quesidio Lib. 4. ad Splondide, perchè luxuriantur in periftrefericis, que reliqui; però falvatemi . dir questo vi parche debba giovarvi, seguitate pur ad accumular la robba con si profonda ansietà; Ma se vedete, che ciò più tofto è per nuocervi, deh convertite quest' ansietà in miglior uso, ed in cambio di penfar più tanto ad altri, penfate a voi: Reversere pesins in se, dirò a ciafcuno con le belle parole di Santo Eucherio, se es fis carior sihi quam suis. Che fe pur de' giovani vostri voi siete ansiosi, abbiate questa fidanza; che Dio piglieralli continuamen-

uma volca ciò, che conviendi apprezzare, I

Efter | Non dimorava ella in Sufa, orfana fanciulletta fenza alcun nome ? Contuttociò perchè. Dio n' avea protezione, trovò ancora in Paele, dov' eta fchiava , un potentiffimo Re , che l'affunfe al Trono . Fidatevi dunque , fidatevi , che Dio non mancherà di pensare egualmente a' vostri . E se voi frattanto bramate come un prototipo bello, a cui conformarvi, rappresentatevi quel sì famolo

Aveva egli nella fua canuta vecchiaja un sol figliuoletto speranza della sua stirpe, fostegno della sua debolezza, e quasi luce della fua cecità . E però quantunque lo amaffe con una svisceratiffima tenerezza. era nondimeno si lungi dal volerlo arricchire per vie men giuste, che udendo un giorno belar in casa un Capretto comperatogli dalla madre, cominciò il buon vecchio con alte grida terribili a schiamazzare : Ohimè che fento ? un Capretto in cafa! guardate bene, di grazia, guardate bene, ch' egli non fia per ventura se appato qui dalla foglia di alcun vicino ; e s'egl'è presto, rendetelo a'suoi padroni, perchè non conviene a noi di mangiare, non conviene a noi di toccare ciò, ch'è di altrui: Videte ne force furrious fir , reddise eum dominis fuis , quia non licernobis , aut edere Tob. 1,36. exfurte aliquid, aut centingere. Anzi non contento di ciò, tutto quello che poteva mai rifparmiare dal quotidiano fostentamento della povera famigliuola, tutto veniva ripartito da lui caritatevolmente a persone più bisognose, tutto a prigioni, tutto a pupilli. Potea parere al giovinetto figliuolo una specie di crudeltà, veder che il Padre, giàgrave di anni, fi pigliafe se si poca cura di comporgli un patrimonio senon fiorito, almeno decente, a poterfi poi fostentare. Onde il buon vecchie quali che di questo volesse giustificarfi presso I figliuolo, chiamollo un giorno: e dopo avergli premesti di molti salutevoli documenti, fignificogli lo fcarfiffimo capitale, ed i fottiliffimi centi, che poffedevano. Indi con le lagrime a gli occhie Non dubitare, foggiune, figliuol mio caro. Bene io veggo quanto fia poco ciè che ti lafqio : angustissima abbiamo l' abitate di loro una cura più che paterna, fe voi fempre avrete all'amor del fangue antepozione, meschino il vivere, dispregiato il flo l'enor di Dio. Povera Rut | Non cavestire; ma sappi figlio, che molto avrepitò ella in Betlemme, giovane vedovel-la fenza alcun bene? Contuttociò perchè mo di bene, fe non mancheremo d'un timor fanto di Dio, e d'un' offervanza efattiffima della legge: Neli simere fili mi , pan-Dio n'avea patrocinio, trovò ancora in paele, ov'eraftraniera, un'nomo ricchil- werem quidem vicam gerimus, fed multa bona Tab. 4. 44 fimo, che la tolle per moglie. Povera | habebimus fi simuerimus Deum. Così diffe il

L,

vecchio Tobia. E non credete, che com' un piccolo patrimonio ad un giufo, che egli promife, così feguiffe? Non andò un grande ad un peccatore: Melius efi memolto, che il giovinetto figliuolo incon- dicum jufto fuper divisias peccaterum mul- Platificas trò partito sceltifimo di accasarsi, buona en. Lasciate pur ch'essissigno, per un dote, onorevole parentela, groffiffima poco, lafciate che vi foverchino. A Die eredità. Ora da questo vorrei, che ancor tocchera di far un giorno ad ognuno la figa

voi pigliafle salutevole esempio, e che giuttizia «Offervate voi la sua legge, risper-con qualche congiuntura opportuna ragio-nando da solo a' giovani vostri 3 Miei si-di provvedervi, doletevi poi di me: Panagli, dicefte loro vol ben vedete quale permanet moisangerimus, fed mutsa ba-condizione fia quella di cala nofta. Anch' no shaberimus, mutsa bana habebimus, fi i opotteia, evoleffis procurar di arricchina shaberimus, mutsa bana habebimus, fi vi con quelle malvage industrie, che oggidi menti, che ad immitazion del giusto To-sono in uso presso di molti ancora in que- bia voi diare a giovani vostri; e frattanto fla Città. Potrei tenere anch'io di mano cominciate un poco a raccorvi in età già fla Citrà, Porrei cenere anch'io di misno cominciate un poco a raccova'i in eta già a canbin malfineri, a cardin di fineri, a grues, a pentare più all'a minas, che alla fraudi, a doppiezze, a falificamenti, alli-cità più alla colcienza, che a traffichi; trigi, ed amilia latte faliance nel negoratare, pia a Dio, che all mondo. Bic peri Jadice rici, ne a parvonto, ne adutti mio. Fighi: minute le vollre suni d'acquiffi poco in-uoli cart; tenere Dio; e non dubitare di nocenti, perchò petto, petto dibuttare di nocenti, perchò petto, petto petto, p

acquint familiari de cullitare quali me sur propose de conservation de la conservation de

#### C E Ð

tenete sempre a memoria , che meglio è impli shesauri iniquientis.

DECIMAQUARTA.

Nel Giovedì dopo la seconda Domenica.

Mortuns eft Dives, & Sepultus eft in Inferno . Luc. 16. 23.

Inferno , o Penitenza . A io flamane , lasciato flare da parte ogni alche noi flarci qui giornalmenti tro principio, tutto folamente mi adopera te a stancare con rante Pre- in dimostrarlo. Gran Dioch' avete in vodiche ? O Inferno, o Peni fira mano le chiavi di quelle porte, alla cui tenza. Convien rifolvere i fodezza non v'è diaspro ne diamante da

C'è veruno, il quale più to ' metterfi in paragone; deh vi piaccia un poflo che voler Penitenza, voglia l'Inferno? co preftarmele per brev'ora. Spalancar vo-Ah se ci fosse, ben'egli mi darebbe chiaro glio quell' orrenda prigione de' Condannaaconofere, di nonellefi fillo mal di pro-ri, nongià per vaghezza di refituire ad al-pofito a ripenfare, che voglia dire si orri- cuno fa libertà, o di recar' acqua al lor bile dannazione: Eperò contentatori chi fatoco, o balfamo alle lor piaghe, o pace

a lor pianei . Seien pur'i miferi a pagar'ivi le giustissime penedegli oltraggi a voi fateis che ne di foccorto fon degni , ne di picta. Si sodan pure, fi arrabbino, fi disperino; loso danno. Quel ch'io presendo , altro non è , non questo : Che non venga tal Carcere a popolarfi di alcun di questi Uditori a me si amorevoli, e pezò voglio moffrarla un poco achi pecca, perche fi av veda a quante pene egli fi elegga di soggettarsi per una colpa, ed a quali pene. Ja ogni caso mi basterà ch'egli sappia ch' elegge un male, il quale è tenza conforto: puro patire, puro penare, ch'è la

HZ.

proprietà più terribile, c'abbia il male. La Mifericordia, ela Giuffizia, fono, come ognuno fa, le due mani, con le quali Iddio regola l' Universo. Convien però, che quelle mani tra loro sieno egualissime ( fenoi per Dio non vogliamo fingerciun Mostro) e così del pari devon essere poderose nell'operare, del pari infaticabili, del pari maravigliose. Or chi nonsa, che adoperando Dio la Misericordia, ha fatte azioni di gran lungz maggiori d'ogni credenza? Perchè non solo egli è arrivato a sollerare pazientemente le Ingiurie da homicciuoli viliffini , foffentandoli , favorendoli, accarezzandoli in quel medefimo tempo, ch'essi più protervi attendevano ad oltraggiarlo; ma di più ancora egli è giunto amorir per effi, e d'una mortesì gnominiofa, sì atroce, si abbominevoe, che il creder tanto parve fcandalo a molti, a molti follia. Convertà dunque dire, chedove Dio venga ad impiegas di proposito la Giustizia, debba far opere Beolit. 15. Effundens iram fecundum mifericordiam. Si che , com' egli quando volle far pompa

egualmente incredibili, e portentole: Effundens iram , come parlò l' Ecclesiastico , della Mifericordia, operò di maniera, che fembro quafr d'effer fenza Giuftizia; così nando voglia far pompa della Giuffizia, fi port: in guifa, chemoftri quafretser fen-22 Mifericordia - Non mi state dunque a descrivere nell' Inferno , caverne oscure, fchifezze flomachofe , vifaggi orribili; fpade y pugnali , ruote , faette , rafoi , rorrenti di zolfo ardente , bevande di plombo liquido , stagni d'acque gelate; caldaje, e graticole, feghe, e mazze, lefine a cavargli occhi, tanglie a firap-par'i denti, pettini a fquarciar'i fianchi, eature a postar l'oisa, fiaccole a bruciare le viscere; bestie che rodino, eculei ch. firino : lacci che affoghino , toffici che avvidenino ; catalte , cavalletti , croci , sursibi deler o planitus, fed non eft qui audias

uncini, manaje . Sono questi tormenti foietati sì . ma finalmente (on tali - che nomo è potuto giugnere ad inventarli col fuo fapere, e a darli con le fue forze. I Tori di bronzo furono invenzion di Perillo, i fedili di ferro furono difegni di Agatocle ; baftò l'ingegno degli Egiziani a trovare quell'atroce supplizio di trafiggere l'ugne con canne aguzze . Nerone invento di ammantar gli nomini fotto pelli di fiore, ed esporli a' cani; Mezenzio inventò di ligare i vivi a' cadaveri de' defonti, e dileguarli in putredine : gli avoltoi di Tizio, la fete di Tantalo, le ruote d'Iffione, i sassi di Sisso , fur tutte pene , che vennero in mente a' Greci. E però non crediate queste esser quelle, che softronst nell' inferno. Mad'altra parte se queste penemedefine fono in se si feroci , si formidabili , quals farandunque quelle, che faran proprio ritrovamento d'un Dio, di fapere immenfo, di podere infinito, allora ch'egli giuffamente adirato contro de reprobifara coffretto a fare altiffima pompa del fuo futore: Effundens iram fecundum mifericordiam : ed a palefare, che s'ebbe grande la Mifericordia in assolvere, non ha minor la Giuffizia nel gaffigare? Dovranno queste essere pene tali, che avanzino di granlunga la nostra capacità; si che si scorga anche inquesto la difuguaglianza infinita. la quale corre tra la debolezza degli uomini, e l'onnipotenza di un Dio. Aggiugnete essere così grave ogni offesa fatta alla Divina Maesta, che non v'è suppliziosè firepitofo, si firano, che mai l'agguagli; onde per quanto Dio gastighi i Dannati, la fua Giuftizia mai non verra foddistatta, ma fempre rimarrà creditrice. Figuratevi dunque quali debbano effere quelle pene , nel dar le quali non ci è mai rischio di eccedere in crudeltà. Convien, che Dio Pluss fuper illos, per verità, bellum fuum, e che per Job 20,212 così direegli voti di dardi la fua faretta, di ferri le fue armerie di fulmini i fuoi arfenali y per appagar la Giuftizia più che fi può y fe non quanto fi converrebbe: Complebo indignationem meamineis. Mas' Exechite ė così, non ci sia dunque alcun tra voi, tanon ci sia, che speri mai nell' Inferno, ò refrigerio, è rifloro, à conforte di forte alcuna, perchè nè vi è, nè può effervi-Sarebbono questi effetti di Misericordia serm, adi pietofa, non di Giuftizia implacabile : In erem. infernonulla eft redemprio: nalla, nulla . E però ili (ripiglia Santo Agostino) ili ge-

mitus fune O fofpiria fed non oft qui miferea-

HI.

In quelto Mondo voi fiete ufi a vedere folo voluto quel che la morte avea d'uni-che ad ogni mal fiè trovato alcun lanitivo; le, fenza provar quello che aveva di corei, già delitti, putt' era ch' egli avrebbe mene. Potra bensì ciascuno a gara cacciarsi

si che non vi è più ferita fenza il fuo balfa- mentofo. Sapete, quando avrebbe il mimo, e nonvi è toffico senza la fuateriaca. I sero avuta una ragione giustifiuia di do-Nonvi cada per tanto nell'animo di pensa-lessi? Vel dirò lo. Quand'egli con magre che l'istesso sia nell'Inferno. Sono ivi, gier coraggio fofs' ito a squarciarsi il seno è vero, fommamente moleste le scortatu-con le zagaglie; e le zagaglie gli avesser re, ma non vè ampuere e, che le impia-cavolifica ; ardente la fete, ma non vè è ito a fosfocarfi le fauci co'lacci, e i lacci acqua che la refrigeri; canina la fame, ma gli avesser data agonia sì, ma non morte; non v'è cibo che la riftori ; profonda la quando foss' ito a fracaffarfi la vitatra' premon v e cuo cue la rinori pionordata danno los lito ariactican la vitatra pre-malinencia, ma non v è fonno che la fo-pifca; infoffitibile la vergogna, ma non v è effi dato contufioni si, ma non morte; velo che la ricuopra. Vi foffe dunque per quando nel mare provato avefie quanto io meno una morte, la qual ponessealeun ha di atroce un naufragante agitato dall' termine a tanti guai, una morte, una mor- impeto de marofi, ò lacerato dall'ingorte : ma questo è "I peggio , dice l' alto Scrit- digia de mostri , fuorchè il morire : quan-THE MIGHESTO PROPERTY GALEF AND STATE LEARNING THE MIGHEST AND THE MIGHEST AND THE MIGHEST AND THE MIGHEST PROPERTY AND T Refamoso di Ponto, non veggendo aper- mevole la sua sorte. Ma tale appunto è to altro passo a schivare la servitù, che nell' Inserno la sorte de condannati. Si sì, questo , benchè terribile , della morte, dice l'Apostolo San Giovanni : Quarri Apre. 9.6. deliberò foriennato di tranguglarste i nun boccon diveteno. Masi comi egli co 'tuoi | l'estreizio, nel quale imierti socuperangelebri antidoti aveva alsuefatto il fuo no per tutta l'eternità. Cercar la morte fot-Romaco a digerirlo; così non ricevevane totutte anche le fue forme medefime più monato a digerito; così non incervante tottace anche e lue nome medicinime più meffei, ma nutrimento. Si doleva allora i pictare, cercar la morte, e non aver mai però l'infelice Principe d'elserfi co' fuoi fortuna di ritrovarla. Morte, morte, ove rimed j'ridotto ad un tale fatto, che fol per fei è (andranno effi continuamente gri- lui non avefes lena la morte, e fi dipe; d'ando con altigemiti tra quelle tenebrofe rava. Ma a dire il vero, non era egli fin qui caverne ) qual farà quel Demonio così infelice, ma vile. Conciofiache s' egli pietofo, che ce la dia l' Ahi me meschino l avelse voluto morir da senno, manca- E dove or'è quel pugnale, dirà Abimevangli forfe modi, onde porlo in efecuzio-ne in un Mondo, dove ogni così è abile a scorni è Doc, dirà il Re Zambri, dov' è sor la vita, e ne suna è bastevole a ritene; il mio rogo è E dove, Achienfello Goggiula? Non accadeva lagnarfi tanto, che fof- gnerà, dov'è il mio capeftro? E come sero per lui solo innocenti i tossici. Potea esser può, che in un luogo di tante pene, facilmente ricorrere alle zagaglie, e squar | nessuna ancora sia bastevole ad ammazzarciarfi il feno; a lacci, e fosocassi ke fau-ci; a' precipizi, e fraccassarsi la vita. finite di divorarci > Che fate samme, Quante morti in dono offerivagli il folo che non finite di ftruggerci i Indi veggenmare entro a ciascun de' suoi gorghi? Gli do in un lato una lacuna ò di bitume, ò prometteva, dovunque egli faltaffe, Ca- di zolfo più bollente dell'altre, correran' riddi e Scilla preparate a rapirselo, Balene avidi ad attuffarvist dentro per isperanza ed Orche prontifime ad ingojarlo . S' di potervi nel fondo pefcar la morte: egli volca punto inoltrafi dentro una felva, potea trovarvi in ogni tronco un pa- venient . Ufciranno allor più rabbiofi a sibolo. Non gli mancavano morti fra le cercarla altrove, e sperando forse en ella caverne; dove albergan le fiere; non tra abbiasi a ritrovare, dov'é più fetido il le formaci, dove avvampan le fiam ne; non lezzo, ò dove più affilati i rasoi. ò dove fra i trabocchetti, ove gittanti i malfatto- più pefanti le macine, ivi n'andranno a ni; sì che fe il timido non ofava cercarla feppellitfi, a rivolgetfi, a firitolatfi, ma fera fuor de'veleni, ch' erano a lui già dimesti- za prò: Non inveniena i iniferi, non inve-

ben si ciascano a gara pur mettersi sotto l'ugne spictate de Leopardi, ch'ivi egli avra martiriosì, ma vitale: Luce (sono parole di Giob ) Lues qua fecis omnia, net samen consumerur ; e scorgeraffi come nell' Inferno non mancano, nè a gli Achitofelli capefiri, nè a gli Zambri roghi, nè a gli Abimelecchi pugnali ; manca la morte; anzi nè pure qualunque morte ivi manca . Manca una morte la qual muoja ancot effa, e non sia immortale. Troppo gran bene farebbe questa in un luogo, dove ogni male dovrà effere eterno, nè per variar di natura, nè per volger di fecoli, mai non dovrá terminatír; anzi nè meno dovrá a questo penfiero? Cujus cer non concuciasur (io vi dirò col divoto Bonaventura) Erernità, finch'io giunga a capite ciò, chi non temerà, chi non tremerà, fi confi-

Ser. g. in

deret Infernipanas , non folum incollerabi- Eternità , Ufque in fempisernum! les acerbitate , fed etiam interminabiles acer-Pf. So. 16. spai di penare? e chi pnò espirlo ? Er erit compus corum en facula : dicea parlando de' dannati il Re Davide. Ma che vuol dire que I moderati i giuochi, moderate le cacce, ri infino a tanto che un piceolo cardellino, tornato a bere una fola goccia per l'nuare per tutta l'eternità nell'ifteffe pemetto tornato a dare un folomorfo per an-no, poteffe giungere a divorar tutti i bo-ticello, e quivi a pormi ftanco e laffo Schi? Più . In funta. Vuol dire che peno- a giacere all' ombra degli alberi , alla ranno, infin'a tanto che una leggiera formi- fre feura dell'aure, al fufurro dell'acque, ca, tornata a muovere un folo passo per an- al canto degli usignuoli. Ed oh che gran no, giunger poteffe a girare tutta la terra? I diletto da prima mi parez quello ! Ma che? Più . In facula. E se tutto questo Univer- In termine di brev'ora mi venia subito so ripieno sia di minutissima sabbia , ed volontà di rizzanni. Che se talun per ogni fecolo ne fia tolto un folgrano, la ventura mi aveffe firetto a giacer ivi feeranno que miferi di penare, quando immobile un giorno intero fopta il medegià l'Universo sia tutto sgombro? Ne me I simo lato; ahimè quelle delizie mi si fano: In facula, in facula. E fe tutto que- rebbono tutte volte in tormento, e folaflo Universo formato venga di dariffimo mente in pensar ciò cominciavano a già bronzo, ed ogni fecologli fia dato un fol parermi malinconici i canti, ingrati i fu-colpo, lafceranno que' miferi di penare; furri, fpiacevoli le frefcure, funche l' quando già l'Universo sia tutto infranco? ombre, spinosissimi i fori . Miseri condan-Nè meno. Infacula, in facula. Facciamo nati! Qual fupplizio dev'effere dunque il dunque così. Fingiamo, che un Danna- loro, mentre non un di folo, matutti i feto dopo ogni milion di fecoli sparga due coli , dovranno sempre giacer su l'isteflagrime fosser atte a formar un maggior per la fermezza, ardense per la terribile at-dilluvio, di quel nel quale anticamente tività: sempre attorniati dagli stessi soco-

dentro le aperte fauci de' Draghi : potrà i andò naufrago , andò fommerfo tutto il genere umano? Eh via, finiamla, Son que-fte fimilitudini da fanciullo: fe volcte ch' io ve la dica. In facula, in facula, dovranno i Dannati penare, in facula, ch'è quanto dire in fecoli fenza numero, fenza termine, fenza taffa, fenza mifura. E però iddio, se volete udirlo più chiaro, si è protestato che Dabis ignem in carnes en Ind. 16-41rum, nt comburantar, & fentiant, fapete quanto? U/que in fempisernum . Oh tuono orrendo | oh turbine (paventofo ! Com'cffer può, che questa fola voce in aserno non fia baftante a shalordirci la mente, a disfarci il cuore ? Grotte , rupl , spelonches ahime, dove fete, che mi vien vomai punto intermetterfi , mal feemare , I glia di venire a racchiudermi dentro a mai, mai, mai. E che vi pare Uditori? qualcuna di voi, ed ivi, senza più rimi-Non vi fi arricciano per l'orrore i espelli rar faccia d'uomo, o raggio di luce, star meco a piangere, e a ripetere, Eternità,

che dir voglia effer dannato per tutta l

Noi nel nostro Mondo veggiamo che

mirate? Non finir mal di penare? non finir l'ancor gli spassi, quando sieno troppo lungamente continuati, arrecano noja i che però voglion'effere moderate le cene , flo in facula? dite un poco. Vuol dire moderate le commedie, moderate le fin-per avventura, che peneranno que' mile- fonie, quantunque tutte da principio riescano si gioconde. Or che sarà il contianno, potesse giungere a difercar tutti i ne, ed in pene per numero sì eccessive, man? Più . In facula. Vuol dire che peneed in pene per genere si molefte? Ho lo
ranno infino a tanto, che un minuto vertalvolta pellegrinando ne' giorni estivi lagrime fole, refterà egli di penare alloi (o finoco: In flagno ardone igne, come di Apoce 19 quando abbia pianto tanto, che le f ce l'Apocalifle, flagno per la fiffezza, 10.

pioni , sempre avviticchiati dagli stessi Vaufquifque carnem brachii fut vorabie, Setpenti, sempre insultati dagli stessi De- ch'e quanto dire: Manusses Ephraim, & monf , fenza poter efalar dal cuore in can-To ad De ti anni un breve respiro! Nec eris , come parlo San Cipriano , Nec erie unde babere poffine allquando termenta, vel requiem, vel finem. Oh che disperazione farà la loro ! oh che rancore ! oh che rabbia! Oh come in penfar ciò malediran-

no quella notte, in cui furono generati, quel feno, che gli portò, quelle poppe En Job 3, che gli allattarono i Peresa dies in qua nati fumus , perest non in que concepti fuimus. Ma urlino pure i miferi quanto fanno. Effi fono quel Popolo fventurato, di

Malacha t. Cui parlaft in Malachia : Populus cut iraans oft Dominus ufque in aternum.

Una fola cofa potrebbe stimare alcuno. Ed è , che qualche conforto almeno in così gran male, fia l'effer'ivi tanti infieme a patirlo, che però non manca tal volta chi lascifi uscir di bocca queste parole: Eh, che se andrò all'Inferno, non farò folo. Oh sciocco, oh sciocco, che dici? Non farai folo? Tanto peggio per te. Sarefti forie folo in un Chioftro di Cerrofini , o di Capuccini ? No certamente, Anzi vi avresti tanti Angeli per compagni. E pur non ti da'l cuore di andarti a ferrar la dentro. Come poi dunque ti fi-guri l'Inferno si tollerabile, perchè ivi non farar folo? Tra noi non fi può negare che non riesca di qualche alleggerimento l'aver di molti compagni nelle sciagnre: e la ragione, s'io nonerro, fiè, perchè più facilmente speriamo d'esser soccorsi, e almeno confolati, o almeno compatiti, dove abbiam chi per pruova intenda il mal noftro . Ma nell Inferno , dove egnuno coopera al mal dell'altro, non è così. Quivi stann' essi come un gran fascio di spine , le quali insierne ammassa. te, infi me abbracciate, non fanno però hum are altro-che pungerfi ancora infieme : Situe Sping le invicem complettuneur : fu fimili-

tudine espressaci da Naum. E però quivi la moltitudine de compagni che fa . Non fa che possano vicendevolmente giovarsi, ma ferve folamente ad aggingner pelo , firettezza, fordimento, difordine, confusione. E perciò qua to sarebbe in glio effer folo ? E vere ch'effi per la rabbia frambievole che gli strugge , amano più tofto di scorgere che sono molti, amano di miledirli, amano di monderfi, amano di oltraggiaifi : In ira Domini exercituum erit ... us quele ofen ignis; contutrociò

Epbraim Manaffem . Mache? Quefto medefimo affetto, fe fi confidera bene, costa solamente alla fine di puro tossico , nè può recare follievo alcuno massimamente a' dannati, i quali si odiano insieme sì orribilmente, che sempre stimano leggiero il mal ch' altrui fanno, a paragone di quello, che gli vorrebbeno far di più fe potessero. Che però aggiunge il Profeta di ognun di loro : Et declinabie ad dexseram , & ofuries , & comedet ad fini-

fram, & non facurabitur.

Che se fin senza consorto sarà quell' odio , il quale vicendevolmente dimostrerà Dannato a Dannato, lascio ora a voi giudicar che farà di quello, ch'averann' effi tutti contra i Demonj , cagione sì principale de' loro difastri. Oh cosa orrenda! Vedranno i miserabili come queftr, i quali furono già sifallaci, e ingannevoli nel tentarli , faranno poi nel tormentarli si fieri , ed ineforabili ; e però scorgendosi si bruttamente traditi , con fiderate qual male for non vorranno, e fe potranno, o sosteneme la vista, o soffrirne il nome. E pute come diffe Giobbe. ognan de Dannati fi mirerà femore fcorrere d'ogni intorno i fuoi traditori : Va- Job po 15dent , & venient Super eum horribiles v e sempre dovrà sentirsi insultare di loro bocca, sempre dovrà vedersi cruciare di loro mano, e d'altra parte non ne potrà nè meno far le vendette , perchè i Demoni verran bene ad effer carnefici del Dannato, ma if Dannato non potrà effer camefice de Demony.

Benchè nè anche questo a me sembra VII. male si inconsolabile, rispetto ad uno maggiore;, ch' or io dirò. Stanno finalmente i Demont anch'eglino in pene, e però la rabbia che po tan luro i dannati, par che venga ancor ella a sfogarfi un poco, fe non col male, che al fuo nemico ella fa, almen col mal ch'ella scorgene! fuo nemico. Ma che direm della rabbia contro i Beati, la quale non è capace disfogo alcuno? Oh questa sì che cagionerà ne Dannati un cruccio si intenio, si profondo, se inesplicabile, che gli farà finaniare conte inferiati. Alzerann'effr talora il guardo all'Empireo , e rimirando per quanto poco altri venne ad impadropirfi di que lia telicità, dalla quale effi vennero a dicadere; o quali finghiozzi manderauno dall'intimo, o quali strida ! I wir fratti fue wen parces , dice Ifaia : fratchil di Giuseppe, perchè il vodevano

più accarezzato , e più accetto prello il | Abramo ? perche inquietarlo ? perche loro padre, concepirono verso l'innocente muoverso ? perchè incomodarlo? Non vi nar tra esti, vorrebbono anzi veder quei casione egli potca punto averlo fra le sue nell'Inferno, she se nel Ciclo. E' questo branche, se gli sarebbe avventato, o qual weramente un affette pottentofiffino; ma Maltino funbondo alla vita, o qual Toto non fi rende incredibile a chi capifce quan indomito i gli avrebbe ingrato, per una to gran tormento è l'invidia. Minor di gocciola d'acqua, vomitato in faccia dall' cuía, e le carceri di Agrigento; mercè quanto avelle potuto, cercato avrebbe di che come ponderò San Cipriano, l'altre trasfondergli tutto , nelle giunture , nell' miferie ammetton pure di lor natura alcun arterie, nell'offa, nelle midolle, l'Infergenere di conforto, l'invidia nuno, Ca- no los. Ma afpetti pure, ch' avia un per-lamina fine remedie eft estife festeme. E 20 a (contoccess), a (chiamazzare peris-così ((evo timizzet) l'isfello Dio minac. logasti. Nè si permette a gli Epuloni si ciando ad Eli un galligo pari al delitto de' line al Regno de' Lazzeri, nè a' Lazzeri di ciando ad Eli im galligo para il delutto del jure al Negno de Lauxeri, ne a Lauxeri di fuoi foreretti figliosi i che gli rintino 3, calare negli aruni degli Epuloni i, chesa tune si che gli avrebbe rolte le rendite; che gli magrum firmatum di comi con con con para dano fore cere para terbe pera la prole ? che gli avrebbe con cere dano provate questi in be dedista la limpe? Non fia quello quel felici, ment'elli veggono, che per quanpiù dove fece forat. Ma che lu' Che gli no celi firmato, per quant'entro, per quant'entro del per quantità del per per quantità del per quantità de fu quello, che se prorompere un Esau cergli un sol capello ? Se non è quello Ma pernon andarea cercarne pruovestra-niere, venite qua: Fissiamo il guardo sero, che il Cielo per contrario sesseggia nell'odierno Epulone, e ponderiamo un de' danni loro : e che non folo i Santi, poco, ed efaminiamo, per qual cagione non folo le Sante, non folo gli Angeli tutva, che far iflanza, che Lazzero descen le sentie ciò che Dio dice di bocca pro-

tant'astio, ch'ebbero a levargli la vita : maravigliate, risponde San Pier Grisolo-Nuist, eccidemes son. E pure qualicra: go. Quel che or al mifero chiede, non è o quelle carazze maggiori, chi e i rice un chetto di adore povello, na d'odie veva. Una verificional gui fajendida, a mitora Zette maggio incendires, quam ge- sen ta ce un rifo più amabile, un bacio più saporo- honna a Più assai la invidia lo consuma. fo. Or che farà, mentre i dannati vedran- che il fuoco. Non può vedere in tanta glono presso Dio sublimato a tanta grandez ria colui, ch'egli avea su la terra stimato 22, non un loro fratello, ma talor sorse meno de suoi Cani da caccia. E però siaun loto emolo, un loro nimico; uno che te put certi, ch'egli al presente non tanto in vita, o spregiarono come povero, o ha voglia di ricever da Lazzero refrigesbeffarono come sciocco, o straziarono rio, quant'egli ha brama di far, a Lazzecome schiavo? Questo a mio pareredev' to officia: Est grave illis malum , est ineffere ne lor cuori un cruccio si furibon cendium non ferendum , ques hic habuere do, che le fosse riposto in loro balia di consemprai, undere fartices; ideo non fe ad eleggesti l'un de due, o di falir est afe Lazarum, fed a fe Lazarum vuls deducio. fleggiar tra Beati, o di tirare i Beati a pe Dove io m'immagino, che se con tale ocquesto surono riputate le latomie di Sira- intimo delle viscere un mar di fuoco, e per ne ruggiti, o che fè dareun Saul nelle fu-quello firuggimento, che penetra fino all' rie, ie non il vedera di non potrer impe-ofia; qual mai farà ? Putredo di non notre impe-dir le felicità definate a gli Emoli loro; visita.

E pure ciò faria poco, se non vedes. VIII. decoro chiedere ingrazia d'effer'egli por nella Sapienza: Deminus subsannants vas y bl. a. te desse colà dov'egli si atrocemente pena-va? Perchè volergli interrompere quel ri-num, O implebe indignationem means. Ad 17poio , ch'egli godea nel molle feno di un giuocatore il qual perde, non fi può

fare maggior dispetto, che ridere, menere ei freme : e questo folo è bastante a fargli mordere i dadi, e squarciar le carte, e gistare a terra le tavole, se non può rivolgerfi contro del vincitore. Penfate dunque qual'effer deve il crepacuore de reprobi, mentre piangendo effi tanto del benedegl ânimici, gl'inimici fizidono del mal d'esfi! Questo, cred'io per verità, che sia 'l ge ancora mostrarlo assai vivamente, purchè voi prima Uditori vi contentiate di rappresentarvi al pensiero l'antica Roma, ma tutta in atto di ardere, e di avvampare, come appunto un piccolo Inferno. Già mi par di vedere, che appiccate le fiamme in più lati d'effa, s'ergono in breve vittoriofe, non folo fu tugurj de poveri, ma fu' palagi de' Cavalieri'. L'istesse Torri cambiate in tanti fanali fanno discuoprime da lungi l'orrido eccidio. Cadono rovinose quell'altemoli, in cui sudò la perizia di tanti ingegni, e si stancò l'esercizio di tante mani. Scorre la siamma, e ne' Giardini più culti, e negli Orti più fruttuofi, ed indi penetrando a gran paffi ne' granai pubblici, tutte divorafi ingordamente in un paflo le ricolte di molti frati. Il popolo sbigottito non fa a tal vifta che fare, o love voltarsi. Non sono atempo più di falvarene i Pittori le loro tele , nè gli Scultori i lor marmi. Le spoglie, le bandiere, gli archi, i trofei di tanti Eferciti o fugati, o sconfitti, rimangon ora preda vile del l fuoco esterminatore. Si odono da per tutto confusi gemiti di figlinolini, che accecati dal fumo, o involti nella caligine, vanno tentone per lestrade cercando il se-no materno : di Spose, che veggono ardere i talami maritali; di Sacerdoti, che effi (fecondo il loro fentimento) un Nescorgono demolirsi gli altari sacri, di Nobili, che mirano incenerirfi le guardarob. be pempofes di Artigiani, che fono costretti di donare alle fiamme quello, che per foverchia tenacità non fur contenti di cedere a gli avventori. E già durando ostinatamente l'incendio, chi fugge alle campagne, chi appiattalinelle grotte, chi corre al fiume, e facendo quali all'amore col loro Tevete, par che tutti gli dicano, ch' ora è tempo d'inondar dalle ripe, di attercar gli argini , e di recare i fuoi naufragi domeffici alla Città. Povera Roma! E chi t' ha ridotta ad istato si miserabile? La barbarie Vandalica ? Il furor Goto? Oh (quel ch'è più verifimile) qualche furia fcatenata dall'intimo degli Abbiffi? Ah, che non

le. Il tuo Nerone egli n'è frato l'autore : A Nerone però convienti ricorrere, Neron pregare, a Nerone raccomandarii; perchè fe il male rimane omai paù capace di alcun rimedio, non tardi a forminilitarlo. Ma quando vanno i meschini a cercar Nerone, truovano ch'egli fu la Torre più altache domini la Città, stà vagheggiando per trastullo l'incendio, e con una Cetera al collo mette in canzone i loro gemiti, ed attende a beffarfi de' loro mali. On che furore dovert'essere questo (Signori miei) al cuore de' Cittadini ! Roma avvampa, e Nerone ride? Oh come tutti dovettero allora stridere e strepitare que' miserabili! Che turbini d'improperii dovettero follevare contro del Principe I che truculenti peufieri agitar per l'animo t che impetuofi configli ! che funeste risoluzioni d Io per me credo, che disperati andaiser molti a lanciarsi in mezzo alle fiamme, per non più sopravvivere a tant'orrore? ese la Torre donde Neron testeggia non fosse stata circondata edifefa da groffe guardie. non fo vedere come tutti non toffero colà corfi per darle fuoco ; o non aveilero procurato di abbatterla a forza d'urti, se non avevano allora pronto il futor delle catapulte. Or figuratevi che pari a questa , anzi di gran lunga più infana , e più inciplicabile, fia la rabbia de' Reprobi dell'Inferno. Ardono esti in un'incendio molto più luttuofo, il quale a loro, come diffe Ifaia, non gia divora le contrade, le case, le suppellettili, ma la vita: Erit populus quafe efca ignis . E pur quando IC. 2. 19. alzano gli occhi per rivoltarfi a quel gran Dio che le accele, veggono ch'egli ( lo dovrò dire?) veggono ch'egli divenuto per rone, non per ingiustizia, ma per severita, non folo non vuole, o confolarli, o foccorrerli, o compatirli, ma di più ancora Plaudie manu ad manum, e con un Exech. at, diletto incredibile fe ne ride. Penfate 17. dunque in quali fmanie debbono effi prorompere, in quai furori! Noi bruciamo, e Dio ride ? Noi bruciamo , e Dio ride ? Oh Dio crudelissimo! Perchè non prendi a conquiderci co' tuoi falmini, più tosto che ad infultarei con le tue rifa ? Raddoppia pure fpictato le nostre fiamme, imperverfale, incrudelifcile; ma folo poi non ne voler sì gioire. Ah rifo a noi più amaro del nostro pianto ! ali gioja a noi più funcita de nostri guai ! Perchè non ha l'Inferno nostro voragini più proaccade cercar si lungi l'origine del tuo ma- l'fonde, per fuggir ivi dal volto di un Dio che

che il maggior nostro tormento sarebbe il rimirare la faccia di un Dio sdegnato. Di un Dio ridente, bisognava anzi dirci, di un Dio ridente. Per occultarci da questa vorremmo noi, che ci piombassero le montagne fu'l capo, o che la terra mancaffeci forto i piè. Dove fon qui quelle tenebre a noi prometie, come a coloro, Quibus precella tenebrarum fervatheft in acernum? Dove quegli orrori si fofchi? Dove quelle caligini sì profonde? Ahi the pur troppo vediamo quel che ci duole, e fiamo ciechi a tutt'altro, fuori che a quello, acui vorremmo effer ciechi! Così deon dire quei miferi, e non potendo quai Giganti fienetici pigliar'armi per mnovere guerra al Cielo, debbono voltar la rabbia contro a se stessi , Commanduearelinguas sues pra delere (come abbiam nell'Apocalisti) e mordersi le cami, e Arapparfi i capelli, e graffiarfi il vifo, e forie ancora cacciarfi rabbiofamente le di ga negli occhi affin di cavarfeli, quafi che ciò baftaffe per non vedere chi tanto vale ad affliggerli con un ghigno. Ma facciaro purc i miscri quanto sanno. Per tutta l'eternità dovranno avere innanzi a gli occhi spettarolo si molesto, per unta l' eternità. Finalmente Roma, se si vedeva già mella a fur co ed a fiamme per opera di Nerone, potea sperare ( coine appunto accade ) di rinascere in brieve dalle fue ceneri qual novella Fenice, edi adot-

di una gran catalta di vittime, fitte inficme, accumulate, eam:nucchiate, le quali formino alla divina Giuffizia un factifizio incellante : Fumus termentorum corum afcender per facula faruterum. E però diventando ogni di più neri, più abbruftoliji, più fetidi, più deformi, giudicate voi, se scioglieranno ogni di la lingua in bestemmie più dispetate. Ben vedrann' effi , ch'è finira per lore qualfifia fperanza anche minima di foccomo, mentre ld dio fesso non toto non fi da noja deliloro miferie, ma fe ne ride. E pur non può dubitarfene : Sicut latarur ell anic Deminus Super ves ( fon le protefte, che da Mosè tramandatonfi a tutti i Reprobi figurati ne' suoi miserabili Ebrei ) Secur la Parms of muse Dominus Super ves; bene ve

bis facions, volque multiplicans, fic lasa-

bient differdene vos , asque subvertens . E

narfi di edifizj più splendidi, e di vestirsi

di ville più iontuole. Ma quei melchini

arderan lempre nel fuoco, nè mai per al-

tro che per ardervi fempre, a fimiglianza

the idde.<sup>1</sup> Troppo e ingannò chi ne diffe queflo è quell'alo male cho contromplate il magiero molto tomemo trabete in divinare quefla mattina la carcere il iminizze la faccia di un Dio idegnato. Di un Dio indente. Per occultare di a que il montro di apportante di apportante

#### SECONDA PARTE.

UDito che pene fieno quelle che pur troppo fi patilcono nell'Inferno, voi flimerete, che ognuno abbia da fare il possibile ad evitarle. Perchè se Acabbo, ientitofi minacciar dal Profeta Elia si mi- s. Reg. atnori mali, fi fquarciò fubito per grand'or- 17. ore le vesti, benchè di porpora, si coperie di cilizio, fi asperse di cenere, simacerò con digiuni ; che avranno a fare quei che hanno ndito minacciarfi da me mali sì maggiori? Signramente dovranno tutti tornar'a cafa piangenii, dovranno correre a i Chiostri, dovranno confinarsi tra le caverne. E pur'io vi dico, che appena si troverà chi non abbia a far'il possibile per dannarfi . E quante fono, che più tofto protestano di voler'andare all'Inferno , che lasciare quella maledetta pratica, che fi godono? Quanti che più tofto l'Inferno, che rendere a colni la fira robba ? Quanti che più tosto l'Inferno, che rendere a colei la fua riputazione? Quanti che più tofto vogliono andar' all'Inferno, che dar quella pace? On quanti, oh quanti! Non Matt.7. 130 avete fentito dire da Crifto con modi efpressi, che larga è la strada, che conduce alla perdizione? che larga è la potra, che introduce alla perdizione ? Chi può mai ípiegare però , quanto fia grande il numero di coloro , che continuamente fi perdono? Nella Città di Parigi venne a morte un nobile Cancelliere. Era egli amatitlimo dall'Arcivettovo; però l'Arcive-icovo fu quell'ultimo ando a vittarlo, e lo prigo, che fe così foffe flato in piater del Cirlo, volcile dopo la sua morte apparirgli, per dargli qualche ragguaglio di ciò che gli foffe accaduto nell'altro Mondo. Il moribondo glielo promife e mori in capo a un mele. Or mentre i Arcivescovo se ne stava solo astudiare in

Pent. 187

Iud. 14

as fao gabinetto fegreto, ecco si vede to, nè però ritirano il piede, ma vanno dinanzi agli occhi l'amico, tutto coperto audaci a lanciasti tra le sue fiarmer And di una funetta gramaglia, tutto malinco- nò, fermate infelici, fernate un poco, e

termine, ab que ulle sermine.

nico, tutto melto. A questa vista grande- prima di spiccare in quel baratro un si nico, tutto meno. A quetta vitta granter primer falto, lufciate ch' io vi addimandi terrogò che venifica fare in quel luogo, con le parole pur dell'iftefio Isaia: Quit the tele-Rispose l'altro, ch' egli veniva ad atte- ex vobis poserie habstare cum ardoribus nergli la parola già datagli; e che però in fempisernis? Quis ex vobis poteris habitare nome del Signore gli facca sapere, com' cum artoribus sempirernis? Perdonami po-ggli era damaro alle fiamme eterne, pari-pol mio. Tu non ti hai questa volta a te per la sina sisperbia, patte per la sina pattir di qui, se non avrai foddisfatto fenfinalità. Lafcio a voi giudicare fe l'Ar- prima al quefito, ch'io ti propongo: Quie civescovo altamente lo compatisse. Gli ex vobis poteris habitare cum ardoribas domando se gli poteva attecare verun sempisernis? Che dici, o donna si delicata follievo . Replico l' altro , che molto fi in accarrezzar lette carni? pereris habitamaravigliava di tal domanda . Oramai a- re cum ardoribus sempisernis? Tu non puoi vrebbe dovuto imparare, che nell' Inter- ora fofferire una punta d' ago, il qual t' no non vi è luogo di redenzione, Non est infanguini leggiermente la pelle nel maqui redimar. Una fola cofa, foggiunfe, neggiarlo. Che ti par dunque? Potrai tu io desidererei di sapere, ed è, quanto tem- resistere a quelle orrende mannaje, dalle po sia scorso da che sono trapastato all'al-quali dovrai sentirti smembrare, disostre, tro Mondo. Rispose l'Arcivescovo: Oggi tritare con eterna carnisicina? Che dici, appunto compilcono trenta di . Trenta di , o uomo si diligente in proceaciarti i tuoi (ripiglio l'altro) non più? non più? Va, comodi ? poteris habitare cum arderibus ve, ve, guai, guai, guai! Che hai, re- sempiternie? Tu non puoi ora patire il plicò l'Arcivescovo, che ai gridi i Oh pove puzzo di un povero, il qual ti offenda ri noi Dannati! seggiunie quegli. Noi tut- leggiermente le nati in avvicinarsi. Che ti in not Johnste i eggermen quegat. Not une seggermente se maxin avytenam. Les ti giù nell'Inferno riputxavano che già fol- par dunque e Porta itu regger a quelle fe vicinol Idi del Giudizio: 2 pachamus quod l'etide l'ogne, dalle qualli dovrai fentiri withan ffin discyndizi i. E perchè è Perchè 1 papefare, follogage, aggravare, d'eterna come le nevi fioccano d'Inverno fopra la jambafcia e E tu che dici o Sacerdote sì terra, così le anime fioceano nell' Infer- trascurato in adempire i tuoi debiti? Pono: Sicus nix ruis de Calo, sta anima reris habitare cum arderibus sempirernis è ruuns in Insernum; e detto questo, diede Tu non puoi stare io spazio di un'ota a ander milliffeno firide, ve God nave week and first penn ander of pills up the first rein. Criffian in inci carl: Come fenchi, definances, forma varier con pil octivi, di neve, come foochi di neve, cod le Jerva fcomporti ne picti, fena dar fratanine piovono nell' Inferno, Quana ra- tanoa ila lingua ogni libertà ne cicata gione abbiamo dunque noi di remere, inenti. Che ti par dunque Poerai tu flacte più d'uno, che più d'una, d'i color je per tunu i fecoli estra, non diò a le più d'uno, che più d'una, d'i color je per unu i fecoli estra, non diò a le che si ritruovano qui presenti, fieno del siso sopra un bel seggio di noce; ma bennumero infelicissimo di coloro , è quali si stretto sopra eculei di ferro, sopra letta menter intercention de cover in patient de finece, a fanturi urbre i Demonj interquello che fishe ni qui vertaimo in diquello che fishe ni qui vertaimo in diquello che fishe ni qui vertaimo in digrandi profesta filia, il quale afferniò
del gran Profesta filia, il quale afferniò
del che di glovare si frenano in cavarri
si, te che Bilasviri inforese animani farm. O
opini uno capriccio Patroji habiture cub
servisi in filamenfipera discrimio. O ficti articiristi frangismis i A filia, que subtiservisi in filamenfipera discrimio. finci fono mai quelle dell'Inferno! quanno fraifurate! quanto flerminate! e nondiio degli altri si lungamente? Perdonatemeno ha bifogno di delarile. Chi può imi. Di me, di me devoi o dire, di menipeto fari il computo di coloro, chi effe icrabile, religiofobensi, non pollo negargiornalmente inghiotiticoso? Abfque ulle lo, pescivo n'hol'abito; ma nel refto si i:nmortificato, si impaziente, si vano, e Che mi rimarrà dunque a fare quella si poco disposto a far quella vera penimattina, se non che safate due torrenti di lagrime incon' stabili su rance anime. S'io non so stare ora a piangersi qualche Le quali veggonsi inpanai l' Infertuo aper lipazio di tempo-divopamente a i piedi dell'

mio Signore, e se tanto amo i micipro- lagrime, compensarie con digiuni, redi-pri com di, e se tanto curo ancor io la merle con limosme : questo basta . V' è mia propria stima, come potro dipoi sa- però chi minieghi di ciò eseguire, v'è chi re, meschino me, a'piedi di Lucisero per i icusi, v'è chi ripugni≀ Su, non si facmuta un'eternità; giocchè i piè di Lucife- cia. Mi bafterà di voltarmi al Cielo, e di to fono il luogo dell'inato a i fimili ame, dirgli d'aver io già fodd sfatto alle parmeno fiamo arditi di chiedervi, che lafciate folontire, impervefare, gioire fino alla di gaftigarci. Gaftigateci pure, che il me- morte: e fe allor egli verra per forte a coritiamo, galligateci pute : Rodde resribu- nofcere l'error fatto , non gli fuffraghi . tionem superbis; ma solamente siate con- Gridi allora a te l'inselice, e tu Cielo aditento per vostra immensa bontà di non rato non gli rispondere; ti chicgga tempo, ci fentenziare all' Inferno. Oh Inferno! e tu duro nongluene dare; ri chiegga com-ch Inferno! Quello folo è co fiuo nome paffione, e tu fordo non gliene concede-baftevole a farci unta colmar la mente di re. Hai tu forfe bifogno per popolari di orrore, questo è quello, o mio Dio, che andar perduto dietro a certe anime di te Te: Correpe uso Demine, vorum amen în ju lui abutere eit. E fe pur tu hai voglia grandieie, & nuu ni parese tus. Eccoi pronti de di sparee le tue grazie, mira più to in questa vita a pagare tente quel più di sto con volto amico tami diri de riel dian questa vita a pagare untro quel pa un atro ori, votos antico tanta atri de metala displizio che piace a voi. Qui affligeo- voii Uditori, che a te favolpono, etidonteci, qui puniteci, antipare a mandane protesta, su si a ternum pareas. Mandateci cati, Fac he in di redeci qui marcia povertà, su si a serama pareas; mandaneci trizione, la qual comincia impecuola a ignominie, us in sternum parcas; manda- fgorgate già da'lor' occhi, efaudifci i lor

cerdote le noftre colpe, cancellarle con-

ro fino il luogo dell'anto a i fimili ame, dirgli d'aver' io già fodd'afatto alle pascioè a coloro che avendo pordefitto di intrudere tunoni gliadiri, e prò ave. do rila più Lupere, o node muovervi maggiortrudere tunoni gliadiri, e prò ave. do rila più Lupere, o node muovervi maggiortrute necime, tenti favori, no nhamo cortripofito con le opere alle parole! Al pipei.

Lamiti in gran fadore la vita. Se però
tamiti in gran fadore la vita. Se però
tamo percuo, o lo cornolciano, lo core
la minima emoro poecorere, che qual freprone tra di poter mai patire tanto. Alb
biano percuo, o lo cornolciano, lo core
fediamo: 2 exassimus, inspir egimus, viniqui. (\*satt) i lici caderti fempre in più ceprobo
fediamo: 2 exassimus, inspir egimus, viniqui. (\*satt) i lici caderti fempre in più ceprobo
marco fiano activi chiederivi. che leliciate
formatica i morrettere a, sioire fino alla
marco fiano activi chiederivi. che leliciate
formatica: a sioire fino alla vi fupplichiamo, non per li merki noftri, mulla curanti ≀ Lafciale pure, lafciale an-ma per quei de vostri fudori, ma per dare in malora, com efte mericano, che quelli del vostro fangue, di non incorre- non fono degne di te: nempor franciate. U agionismic vi artemato paras similar priegis accetta le los dello Celts, caldiorit E enda dateci quatin simi volte e al Mondo pusto E con alto elempio nalete, che venta delle comini mati volte e al Mondo pusto e con alto elempio nalete, che venta dell'amonini mati paras, sa fin attemno paras. E mol e l'acqua, e l'incora Appliarità agrama dell'attanto che fareno, o Criffolia per di Servico. mentare du quello Principe office sirrar (gamos all applia do la cella unique le non che mentare da quello Principe office sirrar (gamos di applia do la cella unique la con che fichio Principe office sirrar (gamos di applia do la cella unique principe de ceramo .) O piandolio Principe anticole di gamos de cella unique principe de ceramo . O piandolio Principe de cella della cella della cella della cella della cella della cella c

## Ε

## DECIMAQUINTA.

## Nel Venerdì dopo la feconda Domenica.

Malos male perdet. Matth. 21.

Ĩ.

annunzii ogni più ferale esterminio, come super gensem bujustemedi non ut esseeur ania voi piace. Mentre voi mi avete fatto ma mea, decse Domitus? Date un poco di venire ad una Città Cattolica, quali al- tempo al furor divino, e dipoi vediete. Ma tri augurii volete voi ch' io qui faccia, se petche frattanto, Uditori, di csempio tale ann dipto perita, divita lunga, di flagio-non ci vagliamo per noltro amunatha-ni propizie, di meth lette? Così votrei cer-mento? Non manca forfe nel Criffianchi amente che finecedelle; ma chi fia che me n'afficuri? L'iniquità pur troppo, ve-alla vendetta, e chi fempre dica: Nos sodo, che da per tutto fidilata, s'inoltra, niet super nos maium, non venes super nos s'impadronice; e però temo, ò inia N. maium? Pe ò mi sono tisoluto stamane, s imparemies; e peto tento; mai giungere a la figore a che A confondere quelli increfegno, che piorochi a tuo grau danuo duli, ed amoltra loro di parte di Dio fdoil divin furore. Comunque fiafi. Ecco gnato, che fe non vogliono in tempo dar
l'esprefia dinunzia, la qual Diovuole, che, fede a' tuonii, non tatoeranno ancor' di a affoltamente ori faccia: Moto moie peraffoltamente iori faccia: Moto moie perprovare il fulmine.

der. Nonfringuarda admitchità di narali,
non fi riguarda a merito di anectati, chie
teo conviene che porti a lungo andare la
Dio, fono a mio credere le minacce orren-

16.14. 2 debui facere vineamea, & non feci ? E pur, quemodo cuadere pofimus, multo ante demon-che n'è di presente andate, e miratela. firas; non enim te vult ferire, qui tibi clamas, Ella è tutta infalvatichita. E per qual ca- Observa. Chi prima di ferirti, ti dice, guargione? per non avere già voluto la mife. dati; non ha volontà di ferirti. E però, re-prestar sede all'odierna intimazione plica il Santo, se Dio avesse diletto di ga-

Per intimate gastighi ad una | evangelica: Males male peerdet . Che tante Città meritevole d'ogni be-ne son' io stamane compario de per nes maluns, queste rano le parole, che su queste pelpino ? An no fin di rempi di Gierenia sempre avevano Signore . Se pur volete che fu la lingua gl'increduli Ifracliti : Propheta Joto 5, 100 anch' io vi ferva di Gioni, fueruni in veneum locuri . Questi Predicatomandatemi a qualche Ninive? a Citta (cel- ri pretendono spaventarci ; badiamo a cam-

rò volentieri; nè dubitate ch'io cola non ridere. Ah contunaciflimi Ebrei! Numquid Jer. 5, 200

reo conviene ene porti a lungo anciare la 2003, nono amo crecare le minacce orre-pera del fuo delitro. E qual Cita più gra- diffine, con le quale egli è lato d'empre fo-dira al Cielo una volta di Giertololima ? litto di tonare fopra de peccatori. E che Se l'era Dio qual caravigna pinanta per altro maita pretede egli con effe, fenon fuo diporto fu gli amenifimi colli di Palestina : le aveva data la sua legge per Non ha volonta diferire chi molto prima settina: le aveva data la lua rège per l'von na volonta dirente cui monto prima fiepe, le aveva aggiunta la fua protezion fi flança nel miniectrare. Concoffiachè per maceria, l'avea nettata da que' vir-(conforme il detto acutiffimo di colui) la gulti fpinofi che le ingombravano, da Ca-manei, dagli Aminoniti, dagli Aminorei, minacciato: fi come quella, che gli dà feme daaltri simili popoli a lei molesti; via pre tempo, o di mettersi in suga spedita-vea per Torre collocato il suo Tempio, vi mente, o di porsi in guardia. Quindi asseavea per torchio costituito il suo Altare, riva Santo Agostino, che Si nes Deus no-enulla avea risparmiato; o di spesa, o di arte, ch' egli vi poteffe impiegate : Quid moneret . Invitus quodam medo vindicat , qui

II.

fligar-

fligarci, non farebbe precedere il tuono al ¡ quando sidegnaronsi della libertà di Afulmine, non farebbe precorrere il lampo chior, che lo dinunziava. Epiaccia a Dio al tuono. E pure niun gaftigo quafileggia- che non fia quetta, Uditori, quella, che mo aver'ello mandato al Mondo innanzi nel fecolo nostro ci fomentanel feno tandi minacciarlo, non folo in genere, ma ancora in particolare. Tanto che quella una fu delle principali cagioni, per cui spedi vari Profeti al suo Popolo in vari tempi. Sentite. Volle dinunziare al fuo Popolo 1' univerfale faccheggiamento de' beni: e che fece ? Fece andare per la Città Ifaia tutto If. 10. 1. ignudo de' vestimenti. Volle dinunziare al fuo Popolo la cattività lagrimosa delle famiglie; e che fece ? Fece andare per la l Città Geremia tutto carico di catene . Volle parimente al fuo Popolo dinun-

ziare l'orribilissima fame, la quale già pre-Feech. s. paravasi a gli assediati; e se, che Ezecchiello per trecento novanta giorni , ne' quali fi stette sempre a giacere sopra di un l medefimo lato, non fi cibaffe mai d'altro, che di sterco seccodi Rue, sfarinato in polvere e cotto in pani . E nella stella maniera ha poi feguirato a predire diverfi flagelli in diverse forme. Il che non è altro , che un' intimare a' popoli , che si guardino, che piangano le lor colpe, che ritormino la lor vita, che fuggano dalla faccia del fuo furore; al che pentando, prorompeva il bnon Davide in quegli affetti:

Pl. 19. 6. Dedifti mernenzibus to fegnificationem, ue fugiant a facie arcus , ut liber-neur diletti eni . E pure chi I penserebbe? Non potè Dio confeguir con tante proteste, che gli unmini gli credeffero. Onde quanto più egli stancavasi in minacciare, che Males male perder, tanto più fiattendevano ad oltraggiarlo : quali che ciascuno degli uomini portalle impresso nel cuore a note indelebili quel perfido fentimento, s'ionon veg go , non credero : Nife videro , non credam . E che si è fatto, Criftiani miei, con que-

sta incredulità, se non costringere Dio a fulminar que' gaffighi, ch'ci minacciava, per non giungere all'atto di fulminarli? Questa incredulità fornmerfe il Mondo fcorretto nel diluvio dell'acque, quando non diè fede a Noc, che lo prediceva. Questa chia-Exod. 14. mò fopra i perfidi Sodomiti pioggie di stragi avvenute in luoghi si vari, in fa-

che lo fignificò. Questa condusse i contu-Judich 5 sc, che lo prefagiva. Quelta costrinse de lati ed or solitari? Quante Città, dianzi bellati gli Assir a perire sotto Betulia, intere ed ora distrutte? Esono altri questi,

Quaref. del P. Segneri.

te calamità, ci fottoppone il dorfo a tanti flagelli. Eh, diciam noi , che non bisogni ipaventarfi si presto: Nen venier super nes malum, Non venies Super nos malum. Si? E che vorresti veder tu , peccatore, per credere, che Dio sedendo come in fuo Trono nel Cielo, ha occhi da rimirar le tue colpe , ha cuore da offendersone , ha braccio da gastigarle? Vorresti vedere, che com'egli minaccia di gaftigarle, così le gaftiga? Vedilo, io fon contento. Nè voglio io già, che per chiarirti di ciò, tu trasporti il pensiero negli altrui fecoli; voglio che lo fiffi nel nostro, giacche gli oggetti prefenti hanno più forza di muoverci, che i passati.

Di. In questo secolo stesso toccato a noi, non ha Dio chiaramente dato a conoscere, che le sue minacce non sono altrimenti fallaci , quali tu penfi, nia infallibili , quali tu non vorrefti ? Nen venier fuper nos matum? E non hai tu forse occhi in fronte da rimirare tanti rivi di fangue, tante catalte di offa, tanti cumuli di cadaveri? Bafterebbe, che tu paffeggiaffi un poco pel Mondo, e gli vedrefti. Ch'alte veftigia di furor militare non fono ivi ftampate per ogni parte? Evvi nella mifera Europa, o Regno, o Provincia, o Principato, o Città, la qual non abbia in quefto fecolo udito fu le fue porte ftrepito di tamburi, fragor di trombe, rimbombo di artiglierie? Non l'Italia, non la Spagna, non la Francia, non la Germania, non la Fiandra, non l'Inghilterra hanno potuto godere in veruna parte ozi piacevoli, ovvero fonni ficuri. Quant'anime però credi tu, che sieno mancate in questi univerfali tumulti? Chi può contarle? Bafta di-

re, che la prima impresa seguita entro a questo sccolo (che fula presa di Ostenda) non costò meno di ottantamilla perfone fagrificate con alto lutto alla Morte. Ora da questo solo sa tuargomento delle fuoco, quando derifero la parola di Lot, zioni si numerofe, da spiriti si feroci, in tempi sì lungi. Ma che serve parlar di maci Egiziani a naufragare nell'Eritreo, quello, che non fi sa, mentre possiana quando indurarossi a' portenti del Cielo, che precederono. Questa condanno inune si mirano, dianzi deliziosi ed ora diserti? merabili Ifraeliti a morir nella folitudi- Quante campagne , dianzi verdeggianti ne quando sprezzavano le proteste di Mo- ed or arie? Quanti villaggi, dianzi popo-

che adempimenti delle minacce, che fece [ Dio , quando diffe : Si spreveritis leges meas, evaginabo post vorgladium, eritque serra weftra deferta , & Civitates veftra dirute? O meschino che dici : Non veniet fuper nes malum ? Apri pur gli occhi tuo mal grado, e rimira in breve giro di anni le follevazioni si strane di tanti popoli , giacchè continue fono state a'di nostri le rivolte, or di Germania, or di Portogallo, or di Catalogna, or d'Inghilterra, or di Parigi, or di Napoli, or di Polonia. A chi per queste conficate le rendite, a chi tolti gli onoti, a chi imprigionata la libertà, a chi atterrati i palazzi, a chi troncata la vita, a chi infamata ancor la memoria. In qual altro fecolo fi raccontano, litigi più pertinaci, o congiure più frequenti; tradimenti più ingiuriofi, o faccheggiamenti più ingiuffi; uccifioni più barbare, o crudeltà più nefande? A noi forse nella nostra Italia è toecata la minor parte di tali difavventure, benchè qui ancora debbano effer lungamente famosi i disertamenti del Monferrato, i defolamenti di Mantova, e le calamità lagrimevoli di Torino. Ma chi girando un poco andaffe a vedere quel che altrove han parito i Cattolici dagli Eretici, i Criftiani dagli Etnici, e quel ch' è peggio i Cristiani medefimi da' Cristiani, non raccapriccerebbesi per l'orrore ? Che direbbe in vedere ancora stampate per le campagne Pollacche l'orme di ben trecentomilla foldati tra Turchi , e Tartari , condotti là dal Sultano? E pure peggiori ancor de' Turchi, e de Tartari iono dipoi flati a' Pollacchi i Pollacchi stessi, non che solamente i Cofacchi ribelli altieri. Infelice Germania! Miranfi nel tuo feno ancora fumanti gli avanzi di quell'incendio, follevato in te da quel tuo nemico trionfale, dico Gultavo, quando per le tue provincie scorrendo, a guisa di un folgore, veloce, marovinoso, impadronissi in breve tempo d'Erbipoli, di Bamberga, di Magonza, d'Augusta, e di quali tetta la Franconia, la Svevia, il Palatinato. E'l Turco fattofi possessore novello di Varadino, di Nitsia, di Novarino, e di tanto già d' Ungheria; in quante altre parti della combattuta Criftianità anela di portar, fe riefcagli , le catene di mifero vaffallaggio? Quindi continuamente egli infelta, ora i nostri mari con le scorrerie, ora i nostri porti con li faccheggiamenti, ora i nostri dominj con le conquifte. Che però fe Candia, caduta al fine fotto il fuo barbaro

giogo; potesse fat'interi qui giungere i fuoi lamenti, fenza che l'alto strepito di quei flutti che la circondano, glieli afforbiffe per via, non ci spremerebbe dagli occhi a forza le lagrime ? Evvi secolo , il quale abbia veduto, non dirò tanti Principati vagabondi, e quasi venali; non dirò tanti Principi prigionieri, o almen fuggiafchi (perchè quelti omai fono efempi comuni a molti ) ma dirò un Re di si antica ferie, qual' era quel d'Inghilterra , giustiziato pubblicamente sopra d'un palco per sentenza di Sudditi ufurpatori di una autorità non più fcorta ful'Universo? Non penier [uper ner malum? E che? Chi ha fcampato dal ferro, ha potuto forfedifenderfi dalla fame? A che mi pare di poter'anzi esclamare con Geremia : Si egreffus fuere ad Jot. 14, 184 aeros, ecce occifi gladio; & fi introiero in Civitatem , etce attenuati fame. Parlino tante famiglie spiantate in ogni Città, per le gravezze antiche già di tanti anni : tante Comunità desolate, ranta mendicità vagabonda. E forse chenonerano per sè sole bastanti queste gravezze, se il Cielo stesso non concorreva ad accrescerle con la sterilità ? Non ha molt' anni, che in Buda Città d' Ungheria, in cambio di piover'acqua, vi piove piombo, per avverare in essa letteralmente quella minac-Cia: Sit Calum, qued Suprate oft, anenm, Deut, 18. & serra, quam calcas, ferres. Non così 15. tra noi, dove con flagello contrario, la flerilità è procedura quasi sempre dall'otride inondazioni. Quindi fi è veduto per tutto, il volgo famelico marcire, confumato dall'inopia ed inabile alla fatica. Mi ritrovai pur' io stesso nella Città Reina del Mondo, quando giornalmente morivano per le strade i mendici , altri assiderati dal freddo, altri languidi dalla fame, non potendo supplire il numero, benchè grande, di quei che porgevano loro foccorfo, alla moltitudine allai maggiore di queiche lo richiedevano. Or che farà stato in quelle Terre , in quei Villaggi , in quei Campi , dov'era eguale il bisogno, minor l'ajuto? Non si sarà ivi veduta adempir manifestamente quella dinunzia: Percuties se Dominus egeftate, & frigore; Et Deut 38. popule erune projetti in vite prafamet New 11. ventet fuper nos malum? Oh cecità che non Jer. 14. 16. hai voluto mirare i contagi, le pestilenze, le mortalità si comuni a tintal'Europa! Echi fa, che di questa follecita annunziatrice non comparific quella prima orribil Comera, che in questo nostro secolo occupò il Cielo per lo spazio intero d'un

mele? ,

mele? Futono attribuite ad effa le morti [ fiene via vellea? Or che dici? Sei tu pure fuendate in breve d'un fommo Pontefice, di due Re, uno di Spagna, e uno di Svezia . d'un figliuolo d'Imperadore, e d'una madre d'Imperatrice, d'un gran Soldano de Turchi, e di altri Potentati affai, che mancarono dentro un'anno. Ma io non credo, che per sì pochi parli il Cielo, quando celi muove la lingua. Il volgo, che non l'intende , interpreta il fuo linguaggio a disfavote folo de' Principi, da' quali ha diverso lo stato; non l'interpreta a danno ancor de Plebei, co quali ha comune la forte. E non si vide ben tosto dopo quella comparsa scoppiar quella pestilenza, che ha afforbito fin'ora e ancor afforbifce tante fiorite parti d'Europa? In questo momento medelimo, chi potesse girar un poco per essa, troverebbe le fauci ancora fioche alle madri, ch'hanno finghiozzato di fresco pe' loto figliuoli, le trecce ancora fcarmigliate alle Spole, ch'hanno deplorari in breve i loro Conforti. Che orrore è stato vedere Città , dianzi sì adorne, sì allegre, si popolate, riempirsi ad untratro di fquallore, di urli , di folitudine ? Dovunque tu volgevi lo fguardo, ti rimiravi d'intorno, o malati fenza speranza, o moribondi fenza conforto. Le carra de' cadaveri accumulati giravano ogni giorno per la Cirtà, quafi portafsero intrionfo la Morte, quanto più pallida, tanto più baldanzofa . Ogni cafa concorreva pronta a gittare dalle finestre il suo doloroso tributo. Chi dava amici, chi padroni, chi mogli, chi forelle, chi padri, contimor forfe di dover'ancor'effi leguire a fera quei che ful mattino inviavano. Che se tumi domandaffi, dove in questo nostro fecolo ha fcorfo principalmente si ttionfante la Peste : che dovrei fare ? Prima ti dovrei mostrar la Sicilia, d'ond'ella usci; e dipoi ratta affarto la nostra Italia, la quale ad una Fiera sì ingorda non fi valuta avere contribuito a' di nostri meno di pascolo, che un milion di cadaveri. Indi ti dovrei mostrare la Francia, e la Spagna, la Dalmazia, e la Candia; ed oltre a que fte , l'Inghilterra , la Polonia , la Corfica, la Sardegna, la Catalogna, in cui per lungo tempo son poi rimaste le vestigia dell'ampia mortalità, come nel mare dianzi fremente i contraffegni de' numerofi naufragi. E questo non è stato un vedere chiaramente compite quelle minacciose pro-Dem 18" tefte : Augebis Dominus plagas veftras , plagas magnas , & perfeverances , infirmi-

offinato nel tuo incredulo fentimento? Non veniet super not malum? E che vor- let. 5- 120 resti veder tu di vantaggio , per chiarirti ; che Dio Males male perdes ? Vortefli vedere Terre ingojate dall'acque ? domandane alla Fiandra . Vorresti vedere campi divorati dal fuoco ¿ chiedine a Napoli. Vorresti vedere Popoli sprofondati da i gran tremuoti? interrogane la Calabria. Che spettacoli di spavento non si fono aperti in queste provincie a gli occhi della curiofa posterità? Nuvole caliginole di fumo, piogge portentole di ce-nere, gragnuole ftrepirole di fassi, torrenti bituminofi di zolfo e fumi bollenti di fuoco, rovine precipitole di cale, ingojamenti orribili di bestiami. Che distifol di bestiami > D'interi popoli: mentre che felo a un'alto aprire di fauci che faceva di tratto in tratto quafe affamata la terra, restavano a mille a mille le genti afforte. Ma che più disfimulo omai ? Non fono forse affai fresche le orrende stragi. e di Ragugi, e di Rimini ? Ambedue quefti popoli, nel di d'oggi, pochi anni fono, ogni altro malfi temevano, che quello il qual poi fegui: trattavano, trafficavano, e fi credevano di doverlieta celebrare ancoveffi la loro Pafoua. E pure, oh quanto ambidue la fortirono luttuofa ! Odefi fin'ora quafi il rimbombo di quelle ffrida, quando non troyando i milere terra, che volesseli sostenere, fuggivano dall' abitato ne' campi, da' campi nell'abitato, portando iemprefrattanto fotto a lor piedi il tremuoto, pteffo alle loro spalle la morte, e dinanzi a' lor occhi la sepoltura'. E non è chiaro, che nel ferale spavento di questi popoli videsi puntualmente adempita quella intimazione Divina : Timebis nolle , & die , & non credes Deut, 18vita ena. Mane dices : Quismibi des vef- 66. perum? O vespere: Quis mihi der mane ? propeer cordis formidinem', quaterreberis. Và pure dunque, và pure, e di baldan-2010: Non Benies luber nos malum : New venier Super nos malum. Quel ch'io t'ho detto, I'hai pur veduto tu co' tuoi occhi, o almeno l'hai tu pur letto dentro i pubblici fogli, o almeno l'hai tu pur udiro da numerolissimi testimoni : giacche la famà n'ha così colme tutte le sue cenro bocche, che il faperlo non è di glo-

ria veruna, ma ben fatebbe d'ignominia: grandiffima l'ignoratio. Ma sciocco me: perchè ratto io qui mi saces pellimas , & perpetuas ; defertaque fono stancato affin di confondere la nostra

li, ch'ogni di vengono. E però tengo per certo, Signori miei, di non effermi apposto nel dire, che non vogliam eredere che quantunque vediamo, non vogliam credere . E questo appinito è l'eccesso maggior d'incredulità, che troyar il pof fa, conforme a quello, che dicca Grre-

mia : Flagellafi cos , nec pelueruns credere . Quali egli dica: ecco come procedono i peccatori; finch' odono folamente il tuono delle minacce, se ne beffan, dicendo che fe non veggeno, elli non vogliono eredere auando poi fentono il filmine del gafligo, fi offinano imperversando, che non vogliono credere, benchè veggano : Flaselialis cos, nec voluerums credere : Macome può star quetto o Santo Profeta? non hanno cui il flagello dinanzi a gli occhi? non lo toccano? non lo palpano? non lo pruovano? Come diinque può stare, che non lo credano ? Sapete come ? Negaperunt Dominum , & dixerune : Noneft ipfe . Credono ben sieffi, che quello fia veramente flagello, e flagello atroce; ma non credono, che quello fia flagello di Dio. Non credono

re , quelle careftie , quelle peffilenze , quelle inondazioni, quegli incendi, que turfer, f. 140 bini , que' tremuoti : Negaverune Domivurna & dixerunt : Non eft epfe. Venite qua. Non vedea Faraon chiarithmamente tanti gast:ghi, che piovevano del continuo fopra il suo capo, le tenebre che gli rubbavano il giomo, le grandini che gli schiantavano gli alberi, le loculte che gli divo ravano i seminati, le piaghe che gli ulceravano gli uomini, le petti che gli confumavano gli animali ? Certo vedevale, E pure quanto fece il protervo per non fi arrendere a quella propofizione, che i fuoi

effer Dio quello, che manda lor quelle guer-

1 red. 1.19. Cortigiani medelimi confessavano: Digirus Dei oft hie! Convocò d'ogni patte tutti i più celebri încantatori a confulta per de-finire, se que portenti potevano attribuirsi a qualch' altra mano, almanco diabolica; cercò, fludiò, specolò; procurò, ch' an- | Non aft ipse, ch'essi facessero pruove eguali , di cambiar verghe in scrpi , di colorire acque in fangue, di affoldare rane da finmi, di adunare mosche nell'aria. E ben veggendo, che questi ancora si davano alfin per vinti , cedè egli però , appagosti , arrendettefi? Anzi non volle trarfi gia mai di capo, che que' prodigi non fossero arti

Incredulità ? Eh , che b'sognerebbe esser ; che pruovano i peccatori in riconoscere cieco per non vedere i così strani flagel- un solo Dio per autore di tutte le avverfirà . Io non dicogia, che i Cristiani anivino comune i ente alla stupidezza di Faraune, the faria troppo. Ma nondimeno. fino che non vediamo. Doveva io d're, quanto mal volentieri s'inducono anche i Criftiani a riconoscere, benchè percossi, la mano che gli percuote? Voi lo sapete. Entra nel vostro ovile un Lupo famelico a divorarvi la greggia? Voi l'ascrivete alla nigligenza del Guardiano. S'appicca nel votto campo un fuoco rapace ad incenerirvi le biade ? Voi n'involpate la maliauta de vicini. S'oftina nel voftro corponna f.!-bre lema a logorarvi la vita? Voi l'attabuite all'ignoranza del Medico, Tutte quelle guerre quali ehe accadono, non fi oppongono, o all'avidità ch'hanno i Ptincipi d'ingrandir la dominazione, o al defiderio ch'hanno i Vaffalli di alleggerire la fervitù? Alla licenza de Soldati fi aferivono i difertamenti delle Campagne, ed i faccheggiamenti delle Città; all'imperizia de Capitani le rotte degli eferciti , e la molaitudine delle stragi; alla inavvertenza de' Marinasi i fracaffamenti de' vafeclli, ed il getto delle merci; alla rapacità de' Ministri l'estorsioni de' tributi , e l' oppressioni de' Popoli; alla ingiustizia de' Giudici la perdita delle liti de lo scapitamento de' patrimonj . Ne contenti di ciò, noi fiamo anche andati ad inventar vocaboli vani, di difastro, di difavventuta, di caso. Disgrazia chiamiamo il precipitar da una rupe, difgrazia l'affogarfi in un fiume, disgrazia il perdersi in un' incendio, difgrazia il perire fotto una 10vina. Anzi avanzandoci anche più oltre con. l'incredulità pertinace, abbiamo fin tentato di leggere nelle stelle gli Annali delle nostre calamità, per attribuirle più tofto a creature infensate, che a Dio vivente. Oh cecità? oh flolidezza! oh deliri di nomini impervertati ! i quali già che non posson negare di vedere il gastigo, non voglion giugnere a confessarne!' autore: Elagellafts eos, nec voluerunt cre-

Eh non c'inganniamo Criffiani, non c'inganniamo, che quelto è errore gravissimo, Ne parle or io solamente quanto alle ftelle , che non cagioni , ma fegni al più posiono effere, e ancor fallaci, degli effetti pendenti dal nostro arbitrio. Onde saviamente Geremia confortocci a non farne stima: Jen ra. A fignis cals notite metuere , que timent malefiche di Mosè. Tauta è la ripugnanza | genses . Ma parlo di tutte l'altre creature .

dere : Negaverunt Deminum , & dixerunt :

Non sappiamo noi bene, che tutte que ste non altro sono, se non che meri istromenti del divino furore? Quetto è cercii LC, 10. 1. fimo, fe noi crediamo a Ifaia; Virga furovis Domini, & baculus ipfa funt . Adunque perchè questo abuso di guardare alla verga, che ci percuote, e di non badare alla fer Dio quello che sì ci gaftiga per li nomano? Evvi rozzo, che ferito dall'inimi fitti peccati, e che nondimeno continuaco con una spada, dica, la spadami ha mente accrescessimo quei peccati, per li ferito; e non dica, m'ha ferito il nimico? Evvi fanciullo , che battuto dal Macstro con una ferza, dica, lasferzami habat tuto ; e non dica, m'ha battuto il Mae ftro? E fe un reo, per fentenza del Principe, riceve la morte dalla mano del manigoldo, l'attribuisce alla mano del manigoldo, o alla sentenza del Principe? Adunque perchè quando ancora Dio cl gastiga, noi non vogliam riconoscere che sia Dio, Dicimus, non est ipse; e facciam come i cani, inetti, ignoranti, che si rivoltano incontanente rabbioli a morficare quel faifo che gli colpi, e non fanno caso del braccio che scaglio il sasso? Volere ch'io velo dica . Criftiani? Ve lo dirò . Noi facciam que-Ro , perchè non vorremo altrimenti avere oceasione di rientrare un poco in noi steffi, diravvederci, di riconoscerfi. Perchè fin'a ranto che alcriviamo que mali ad altre cagioni, non confideriamo la gravezza del vizio, per cui tolleriamo que gastighi , non riflettiamo alla feverità del Signore, dal quale gli tolleriamo: e veniam quali a to, cosi facrilego, descrittoci da Daniele? poco a poco a spogliarci di un certo natural timore, che Dio fia al Mondo, che ri rimaribus fuss. Credete per ventura che ogni nostra scellcratezza, ch'è quel timore, che finalmente ogni peccatore vorrebquesto lo crucia; e petò in faccia a suoi reo; o regenzeos, arecs, seree; l'enes; inc. l'agelli medesimis impetversa. In cambio o lapideos. Che siera scena, vedei o: nageni meacums impervena incamoo o supressor che nera icena, vedet di i di aferiverli al loro autore principale, ch' idiuvio d'acque, che Dio versò fulla tra-è Dio, gli aferive a gli nomini ; dove la, fol per purgatada tance fuchalezza; non può aferivetgli agli uomini, gli aferi- ceffive! E pine a vitta di quell'acque vi ni compressore della compressione della compressio ve al caso; dove non può ascrivergli al ca- un figlinol di Noè, che non teme di penta e Quaref. del P. Segueri.

o ragionevoli, o fenfitive, o infenfate. 160, gli aferive alle stelle; ecosì il mifero fi lutinga fempre, e fi adulanella propria malvagità : Flagellafti eos, nec voluerune credere : negaverunt Dominum . Or dixerune, Non eft ipfe.

E come mai potrebbe effere, o Afcoltatori, che noi credeffimo vivamente elquali sì ci gaftiga? Ecce irreganeur divinitus place , Or nulius Des mesus eft ( convien dir lagrimando con San Cipriano; ) ap. Deme-Ecce verba desuper, & Ragella non desuns, trianum. O nulla trepidasio oft, nulla fermide: Non fi vede ciò tutto giorno per esperienza ? Quanto pochi fono, che renda punto migliori la vista delle presenti calamità? Anzi ov'è che più tofto non creicano per la pelle , le rapacità e le sfrenatezze ; per la fame, l'ingiustizie e le usure , per la guerra , le dissoluzioni e le disonettà ? Ego dedi volis finperem densium in cuntlis urbibus vestris, diceva Dio per Amos al suo popolo, & nen effis reverft ad me, dicis Ames 4.6. Deminus , Prthibui a vobis imbrem , & nen rediftis ad me . Percuffi vos in aurigine, & non rediftis ad me. Ascendere feci purredines caferorum veftrorum in nares veftras, & non rediftis ad me, dicit Dominus. Chi di voi mi sa dire signori miei, in quali circoftanze di tempo facelle Baldaffar quel convico così folenne, anzi così fcellera-Balchaffar Rex fecis grande convivium Op- Dan, 5. L.

miri ogni nostra azione, e che registri fusse a cagione di nozze, o in congiuntura di qualche infigne ricevimento di Principi, di paci stabilite, di popoli sottomessi? be sbarbicarfi dall'animo, se potesse, con- Pensate voi , rispondera San Girolamo a forme a quello : Dixis infipiens un corde fu quando egli era attualmente firetto da ine, non oft Dens. Che petò (fe volnol Ciro con un terribilifimo affedio: In zan- la Dan, fapete ) nel Tefto Ebreo corrifponde qui a fam venerat Rex oblivienem fui, ur obfef- c. 5quella voce Deus, il vocabolo Eloim, che fus vacame spulis. Allora fu, che stande quetta voce Donts, in quanto offervatore, in il perifici adito in mezzo ad una gran quanto guidice, in quanto galligatore i mandra di Concubine, s' imbriacava ne Quafi dicar instipiens in cerde suo, Nonessi vasi rimbiati al Tempio, eche non badanultor. Perchè al peccator da un gran fa- do punto alle grida di tanti miferi, i quali stidio il credere, che ci sia Dio, non in precipitavano dalle mura, faceva brindisti quanto provvido, non in quanto buono, a tutti i fuoi Dii paterni, Dii di metallo, non in quanto benigno, ma in quanto re- Dii di marmo, Dii fatti di legno vile : visor severo de conti. Questo le cuoce, Esbebas vinum, C adorabas Deos suos, an- . " ht.

Gen,19-32. a diletti impuri. Che funcito spettacolo, I bidiente Profeta Giona. Tutti i Matinaveder quel diluvio di fuoco, che Dio fearicò fovra Sodoma, fol per punirla di tante sue lascivie esecrande! Epure a vista di quel fuoco vi furono due figliuole di Lot, che non dubitarono di venire ad atti inceftuofi. Ma per non infultare all'altrui miserie, dove possiam tanto piangere su le nostre: ditemi il vero Uditori. Si è veduta tra voi riforma notabile dopo quei folenni gaffighi, di cui ben sapete ellere toccata a voi pure la vostra parte? Ah che mi pare,

che possiam dire anzi al Signore con Isaia: Ecre in iratus es , & beccavimus . Ma come cio ? Se diceffe Peccavimus , O iracuses , io lo capirei : ma dire Irasuses, & peccavimus, questo è troppo. E pure è così. Uscite nelle piazze, ed iviguardate, fe dopo tanti gallighi fono minori, o la inverocondia nel tratto, o le iniquità nelle vendite. Entrate nellecase, ed ivi informatevi, se fono minori, o le diffenfioni tra i fratelli, o le persecuzioni tra le famiglie. Inoltratevi nelle cammere, ed ivi attendete, se sono minori, o l'impurità ne ragionamenti, o le diffolutezze ne talami. Vifitate le veglie, ed ivi confiderate, se sono minori. o le maldicenze ne' racconti, o la petulanza ne motti . Paffate alle ville , ed ivi chiariccvi;, fe fono minori , o le ingordigie nelle crapole, o le rilaffazioni ne' giunchi .

Trattenetevi un poco ancor nelle Chiefe, ed ivi offervate, sc sono minori, o le irriverenze nelle chiacchere, o le profanità ne' vagheggiamenti : Eece in iratus es, & peccanimus : ditelo, ditelo, che n'avete ragione: Erce en iratures, & peccavimus. E noi crediamo poi che tali peccati ci abbiano da Dio meritati tanti flagelli ? Non può effere, Signori miei, non può effere : lo direm con la lingua, ma non lo credetemo col cuore : Flagellafti cos, net voluerune credere , negaverune Domi-

num , O dixerune , Non eft ipfe . Eh crediamolo, Signori niei, si, crediamolo, ch'egli è vero pur troppo. Confessiamo, she Dio ci è, ci è Giudice, ci è severo, biscono? Deh se vi folle, fatemelo di graci è fulminante. Nè sia mai vero , che zia sapere ; perchè io mi vorrei avvicilasciamo trascorrere omai più tempo sen- I nare ad esto, e riscuoterlo con le parole di za penfare a placarlo.

Io fo che alcuni molto bene vi penfano. Ma chi fono? Son quegli, i quali hanno l appunto la minor colpa di tante calamità, i più irriprenfibili , i più immacolati , i più pii: quei che v'han colpa , miteto me , pete voi ciò che accade in questa materia? ftolidezza ? Ogni poco ritornano a noi Quel che succedea nel Vascello del disub- I dal Cielo nuovi gastighi , e tu dormi ? /-

VII.

ri, e tutti i Passeggieri, i quali erano gl'innocenti, in veder follevata improvvifamente quella rovin ofa burrafca, che fi rammemora nelle divine Scritture, fi emoierono di fpavento: si affaticavano in ammainare le vele, in votar la fentina, in alleggerire la carica; chi dava ordine, chi configlio, chi ajuto: altri correva al timone, altri mettevafi al remo, altri s'appigliava tallefarte; piangevano, gridavano, fospirano. E frattanto? Frattanto chi era il delinquente dormiva ripofatamente nel fondo del combattuto Navilio , fenza riscuotersi punto a' fischi de' venti, a' muggiti dell'onde, a gli urli de' tuoni, a' fracasti de fulmini, alle grida de Marinari: Er Jonas dormiebat sopore gravi. Tanto che bifo- loaz 1.5. gno, che il Piloto stesso andasse a chiamarlo, ad iscuoterlo, ed isvegliarlo, fin co" rimproveri: Er accoffit ad eum Gubernater , O dixitei : Quid en sopore deprimeres ? Surge, invoca Deum tuum, fo ferte recogitet Dous de nobis, Onon percamus. Oh quanto spesso io temo, Signori miei, che torni a verificarfi questo successo ancora tra noi ! Il Cielo minaccia con tanti fegni . Si adira , s'infuria, s'inferocifce, mostra di volerci calvolta anche innabbiffate. E v'è chi frattanto attenda a placarlo ? VI feranno alcuni; ma fapete voi chi? Vi faranno quegli innocenti, che patiscono per altrui. Quefti fi affaticheranno i melchini, or con lagrime, or con limofine, or con citicii, or con digiuni, or con discipline, enon

lasceranno mezzo acconcio a sedare tanta burrafca. Ma quei che fono i colpevolia quegli ufuraj, quei vendicativi, quei carnalacci? Ahimè che questi, in cambio di rifentirfi, attendono neghittofi a dormirfene in feno all'ozio, anzi in braccio alla iniquità . Cristiani mici . v'è nessun Giona addormentato fra voi , per cui si possa dubitare, che almeno in parte si vadano fuscitando di tempo in tempo quelle strepitose procelle, che ci assor-

quel zelante, e giudiziolo Piloto : Quid tu fopere deprimeris? vorrei dirgli : Surge, furge, invoca Deum juum, fi force recogises Deus de nobis, Co non perenmus. Ah peccatore qualunque to ti fia , ch'io nol lo : Quid en sopore deprimeris ? che fonnon vi penfano, non vi penfano. E cosi fa- | nolenza è cotefta tua? che flupore 2 che

pore

fore depetmeris? ancora nonzicorri al tuo ha da servir solamente a moltiplicare le Dio? ancora non ti raccomandi? ancora umane calamità. non ti ravvedi ? Surge, Surge. Sorgi peccatore mio caro, forgi una volta, e rifcuotiti da letargo si pernicioso: Surge, ed ab-

fi, che l'han provocato allo idegno. TIII.

no, che non voglio vivere, fe la mia vita re; altrimenti resterai morto. Turbosti a

### SECONDA PARTE.

bandona omai quella pratica, già che Dio Poco farebbe, che la nostra increduli-per le nostre disonestà c'imputridisce le Ptà ci dovesse trarre addosso i sastishi earni con si orribili peftilenze; Surge, el della vita prefente, i quali al fine turti fon conchiudi omoi quella pace, già che Dio transitori ; il peggio è ch'ella si trarrà per le nostre rabbie ei estermina le provin- addosso anche quelli della sutura. Percie con si formidabili stragi : Surge, e re- ciocchè dimmi , che scusa avremo danflituisci omar quelle usure, già che Dio nandoci, o Popolo Cristiano, che scusa per la nostra avarizia ci diserra i poderi avremo ? Narra, ti dirò con la formola con si continuate ferilità : Surge final- d'Maja , narra fi quid habes, ue juftifice Il 4. 16 mente, furge, & invece Deum tuum, fi ris. Potremo forfe giuftificarci con diforge recogiser Dens de nobis, & non peren re + che Dio non ci abbia dinunziato & . mus. E' verifimile, che Dio non voglia tempo pericolo si tremendo? Anzi quanti piegarsi molto a pietà infino atanto, che mezzi opportuni egli ci viene asuggerit non vegga a sè supplichevoli quegli stef- del continuo, affinchè ce ne guardiamo, quanti configli ci da, quante ifpirazioni Benche non vorrei, che mentre predi- ci manda, in quante formole ci stimola co a gli altri , fuís io quello sfortunato a porcr in falvo! Se noi però farem volu-Giona, che dormo nelle tempeste, e non ti a suo dispetto perire, di chi sia colpa?' mi commuovo. Ali mio Signore: se voi Fin ora voi siete stati, come Uditori, scorgete ch'io sia colui che tengo acceso ad attendere, non è vero? Ora vi voril vostro divin surore, che posso dirvi? rei come Giudici a sentenziare. Macon-Son qui: gittatemi in acqua: Misse me in tentatevi di voler prima afcoltare un fucmare, purche frattanto falviate quei che vi ceffo illustre. L'Imperador Valente ingraservono sedelmente. Io tutto mi racca- tissimo a quell' Iddio, che l'aveadi Esupriccio in considerare che un San Dome-nico stesso (quegli, a cui tanto è tennto fu nel Trono, pigliò di modo a perseil Genere umano, per aver lui fostenuta guitare i Cattolici, ed a favorire gli Arfu le sue spalle la Chiesa tutta, già quasi riani, che già tutta la Chiesa sbranata e pericolante) quando nondimeno arrivava sacera e come dalle zanne di un Lupo, ina qualche Città, temeva poter lui efferle consolabilissimamente ne lagrimava. Intedi royina . Ond'è che prima di entrare iterito però Dio finalmente da tanti ge-in essa fermavasi, eginocchione supplica- miri, suscitò contra l'Imperio di Otiente va il Signore con vivo affetto, che norr le Barbaric del Settenttione, per cui reprivoleffe per le fue colpe fearicare di fubi- mere fu coffretto Valente adufcire in camto fu quel luogo qualche inufitato flagel- po con Efercito poderofo. Rifeppe quelo. E s'è così, che dovrò dunque dir io sto un fant uomo, chiamato l'facio, ropeccator miterabilifino? Non bosto du miterabitatore de montis e per impulso bitar giustamente se io sia quel Giona ; divino , abbandonando a gran passi la so-che or or si andava cercando ? Sono ; litudine, secse a incontrar l'imperadore ; nol niego, venuto a questa Cirtà, con in che marciava con grosso nervo di Cavarendimento di recarle alcuti bene con le lieri, e di Fatti: ed appreffatofi a lui, grimie Prediche. Ma' piaccia a Dio , ch' dò ad alta voce : Imperadore, comanda io non le rechi più facilmente alcun ma- apririi le Chiese de' Cattolici da te chiuse ; to root to rector plus extinence action not a planta feature que translation conference in memorie, prima morie, prima morie, prima morie, prima morie, prima conference per la morie a prima morie, morie a prima per un pazzo, jenza nipondergi, fegui-mi conference y vitimala volto fegoro. te à camminare. L'idico non peròpertudo Se i miei diferti non fono più fopportabi-i di animo, ritornò il giorno vegnence ad Iliu la terra; refirenti, il milinatureni, ima ilinomirare il ilinicipe, come prima, e di Iliu la terra; refirenti, il milinatureni, ima ilinomirare il ilinicipe, come prima, e di non fia vero ch'altri ancora ne abbia a nuovo alzata lavoce gli replicò: Impeportar le pene. Io certamente defidero ratiore, comanda aprirfi le Chiefe de' Catquant'ognuno di vivere per fervirvi. Ma tolici da te chiuse, e ritornerai vincitoeneffa iterata diminzia l'empio Valente, sa, e se tu ritornerai, tien per certo, non e combattuto da afferioni contrarie, da una aver Dio favellato per bocca mia, Proparte gli parca debolezza badare a fimili fenterai tu la battaglia a' nemici , mavoci , dall'altra parte il disprezzarle pa- non potenno loro retistere , cederai , fugreach timerica. Linalmerte per buona ra- girai, e finalmente caduto nelle lor mani, gion di Stato volle tener quel giorno del morirai ario d'incendio non aspettato. le configlio fu tanto affare ? ma i Confi- Quanto Ifacio prediffe, tanto fegui. Anglieri più principali, quali erano anch'etti do l'Imperador, combatte, ma prefto Arrisni, ficilmente lo pertuafero, anzi a fu rotto; e volgendo le spale con tutgastigare quel Monaco, che adudirlo, se to il campo sbaragliato, e disperso, s' gli fotle altra volta compario innanzi. Ed appiatto deutro una cafuccia di paglia per ecco appunto il terzo diviene l'acio più occulturfi alle genti, che l'incalzavano; animolo che mai , e rompendo in mez- ma quelte fattene accorte , incontinente zo alle trupre, che feguivano il loro attaccaton fuoco alla paglia, e vi bruviaggio, va a dirittura a pigliare in mano ciarono l'Imperator vivo: pel qual fuele redini del Cavallo imperiale que fer- cedo disciolto Ifacio da' ceppi con fommatolo : Torno a dirti , o Imperadore ma gloria , obbe da due Senatori due (gridò) che tu lafci aprire le Chiefe de Munifteri, che incontanente gli fabbrica-Cattolici da te chiufe, e ritornerai vingitore; altrimenti refferai morto. Preffo udito il successo, contentatevi un poco la firada, dov'egli aliora parlò, v'era un' di fentenziare. E se l'Imperadore Valente orribile toffa, tutta ingombrata di cardi, nel giorno estremo dell'universale Giudie di pruni altiffini : onde fdegnato l'Impe- zio pret ndeffe pubblicamente di muoveradore ordinò, che pieliato il Monaco, re lite a Dio, e di foftenere, ch'eglicavi fosse precipitato; e così persuasosi d', delle in quel suoco non persua colpa, ma averlo tutto a un tempo e ucrifo, e fe- per colpa divina; che pare a voi? Non vi polto, profegui il fuo cammino, non pe pare, che un folo Macio faria baftante a rò fenza qualche interiore agitazione di farlo di repente ammunire? Taci, direbbe animo mal contento de fuoi fureri. Ma Hacio, taci arrogante; non venni io ben che? Non prima l'Efercito fu paffato, ch' quattro volte a proporti un mezzo, e queecco tre bellissimi giovani , vestiti tutti sto assai facile, con cui potevi salvare e la di bianco, calarono nella fosfa, enetraffe-to l'acio, non solo vivo, un prosperoso, contro di Dio, e se ti infellonissi contro ed intatto. Conobbe egli all' improvviso di une, come ora ardisci, o ribaldo, di ipatire di que'tre giovani , ch'erano flati lamentarti? Ditemi pure, o Signori migi, tre Angeliei spiriti in forma umana; onde francamente quel che vi pare. Chi avria proftrarofi a terra, ne rende fubito a Dio ragione. Ifacio, o Valente? Non faria la le dovinc grazie, indi con quell'ale, che caufa divina ginflificata a baftanza con a regiunte pofero il zelo, e la carità, tal difefa? Ma s'è così, dove ficte, abia raggiunte per un fenticro più compervidio, me peccatori, altime dove ficte, ch'è dado l'Imperadore, e con fembiante di fuo-co: Che ti credevi, gli diffe, ch'io do-pretendete di poter per ventura aferivevessi morire tra quel veprajo? Eccomi per re a Dio quella dannazione, nella quale anavvisarti di miovo, che tu ravvegati, che date direttamente ad incorrere per cotesta apri le Chiese de Cattolici chiuse, se via, che tenete; e non vedete quanti Isavuoi riportar la vittoria, altrimenti reste- ci averete, che vi faranno ammutolire rai mosto, m'intendi? refterai morto. bruttamente, e confondere? Se non fof-Chi'l crederebbe ? Ne pur'a questa quar- fer'altri, che i foli Predicatori, non bafteta dinunzia l'offinato Valente volle am- rebbono a turarvi la bocca ? Perdonatemollirsi. Anzi intimò , che fatto Isacio mi , che fin'io stesso, io dico , io verme prigione, fuffe confegnato subito in ma-no adue Senatori, Saturnino, e Vittore, quel giotno a disendere anch'io la cauperchè lo custodissero fin' a tanto, ch'egli sa divina, e a depor tontra voi, e ad attornato da quella impressa, prendessene testare, ch'io qual liacio ne venni su'voil meritato gastigo. Si a ripigliò Isacio stri pulpiti , e vi ho dinunziato più volte a allora con le parole, che in somigliante; nome di Dio, che se non volevate eadeoccasione disse al perfido Acabbo il giu- re nel fisococterno, lasciaste, o Libidinoflo Michea . Tu tornato gastigar me ? Or fi, quelle pratiche licenziose; fuggiste, o

giovani, quelle conversazioni profane? configlio è conforme alle Leggi divine, e terminalle, ò Negozianti, que mali acquii d'a Libri sacri, e alle dottrine Evangellche, fij; reflituille, ò Mormoratori, quella fa- balfa quello. Poco rilieva, se porgalo un' VI replico, che Malos maleterdes, Perdes Misth, al. nella vita prefente, e quel ch' è peggio, an- Bifogna ben sì, che affai tofto fi metta la dò, se toste certi di dovervi dannare, non gli adempiendo; mache ame non presta re fede. Perchè ancora Valente, se foile ftato certo di morir' arfo non restituendo le Chiese l'avrebbe restituite, ed in tangnoia cofa dar fede a un povero fealzo ch' ei non fapea chi fi fosse, d'onde veniffe, dcome viveffe. Contuttocid non gli

ma tolta; e voi concedeste, ò Vendicativi uomodotto, ò se un'ignorante, se un Sanuna volta quella pace defiderata. Ma fe to, ò fe un Peccatore. Jo son peccatore, voi non avrete voluto prezzare avvisi si lo Signori, io fono ignorante, e fono il falurevoli , come potrete lamentarvi di minimo di granti ora aprono bocca con Die ? come giustificarvi ? come fiatare? tanta lode sui vostri Pergami; ma l'Evan-Non ha egli apieno soddisfatto al sno des gelio m'assicura di questo, che se migliore-bito sol con queste move dimunzie, ch'io rete la vostra vita corrotta, voi schiverete torno a farvi quella illella mattina, mentre l'Inferno, altrimenti nò : m'intendete? altrimenti nò . Che cercate altro dunque? che perdet nella futura. Ne mi dite, che fu- mano all'opera, perchè quelto forse per bito adempirefte i configli , ch' io qui vi alcuno di voi potrebbe effer l'ultimo avvilo, Novissima tuba , si , si , Novissima tuba . Gia i vostri Ifaci fono ritornati per voi non folamente le due volte, e e quattro, ma le dieci , e le dodici , fi che può essere che il tuoco fiagià vicino tolaiciò di farlo, in quanto riputò vergo- alla vostra paglia. Presto dunque, presto, che torte dopo quella dinunzia non ne resta altra: e da che Dio già tante volte na tonato, fe scagliera poscia il fulmine, fuffragnera que sta scula, perchè quando il nostro danno.

#### R Е $\mathbf{C}$

DECIMASESTA.

Nella Domenica terza.

Cum fortis armatus cuftodit atrium fuum, in pace funt ed que possidet. Luc. 11. 21.

ī.

Ottilissimo accorgimento par 1000 gli venisse tentazione di nuovo di ve a me fempre quello di porfi in acqua. Io io che in questo facraun certo Trochilo , favoriro tiffuno tempo Quarefimale non è gran fatdiscepolo di Platone . Era to , che i più di voi , ò pet l'efortazioni egli già per gran ventura gagliarde ch' hanno fentire, ò per gli efempi campato d' una furiosa bur | giovevolich' hanno tcorti, vadan già di maraica, nella quale rotto il timone, spezzato no in mano campando dal naufragio inl'albero, diffiparele farre, s'era trovato faustissano del peccato. Contuttociò crea manifelto pericolo d'annegarsi. Onde dete voi, en lo però missidi di voi, a arrivato cosìnaustago a casa, saprima collueu pienamente? Non già, non già. Più fa ch' ei fe, fapere quel foile? Fu dar to cofto io temo, che voi tra poco mirando Ro ordine , che fi muraffero due fineffre quello peccato medefuno con akr' occhio difala, benche allegriffime, le quali era- non immitiate (ahi troppo incauti colono ambedue volte al Mate, per timo, 103 i quali appena niciri ignudi da' gorghi com' egli dicca, che rimirandolo indi ad ov'erano afforti, fi metrono fu lefpiagge, alcun tempo già placido, gia polato, la raccor gli avanzi delle lor lacore vele,

ed a racconciarli, per fidar di nuovo la vi- cia fremente dovels' effere ritenuta : Ma facilmente allettarvi alle antiche colpe . perchè fin tanto, che ve nerefti pur'una, questa è bastante a farvi cader di movo, di nuovo perdervi, di nuovo prevaricare-Sò che questa ad alcuno può parer forse una pretention rigorofa, quali che fia eroppo dura cofa il volerfi fpontaneamente contendere ancora i guardi. Ma l'Evangelio ci attesta appunto il contratio, se gli crediamo; eci fa sapere, ch' anzi que-fto è il modo di vivere con gran pace: tener ferrato l'accesso, sbarrato l'adito ad ogni tentazione esteriore: Dum ferris armarus custodie aerium fuum, in pace funs es que poffider. Avere offervato? Non dice le parti interne, non dice le parti intime, dice l' atrio : arrium fuum , pershè se la tentazione ammettasi un poco addentro, chi può refifterle? Volete dunque voi fare presentemente una converfione, la qual sia vera, stabile, sussistente? Non v'è altra forma. Lasciar non solo il peccato, ma tutto ciò, che facilmente vi può allettare a commetterio .. Se non adempiali questo , la vostra conversione non fara vera altrimenti, farà bugiarda. E perchè ? Perchè se porrere attenta cura alle pruove ch' io re addurrò , vedrete con gran chiarezza, effere arroganza vanissima il confidare di mantenersi innocente tra le occasioni di diventar pecca-

proprio, che difficilmente presente lui fi può giudicare con rettitudine , se debba eleggersi, ò se debba ripudiarsi; perciocche con la fua prefenza, quafi con amabile incamo, affattura i fenfi, affafcina l'intelletto, ed a fuo favore guadagna la volontà. Cosìl'infegna espressamente il Filoso-Mil. L. 1, fo ne fuoi famofi Morali : E pon l'efempio he . e . de' Configlieri Trojani , i quali allorche di Elena affente trattavafi pel Senato , giudicavano saviamente che dovesse cacciarsi dalla Città, o così liberarie stessi dall' ira degli uomini, edegli Dei; ma quando poi fuo vezzoso sembiante, e dalle sue leggia- aderaveris me. E perchè il Demonio non

Ogni oggetto dilettevole ha questo di

m.

za ad un'elemento, di cui ben fanno, per chi di noi continuamente non pruova per così fresca esperienza, l'infedelrà. Ven isperienza una simile verità? Quanto è più go qui però quella volta, per esortarvi a difficile ad un famelico aftenetsi di man-voler chiudere tutte quelle finestre le quali giare presente una mensa lauta, ò ad un guardano il Mare. Parliamo fuor di meta- l'obbricitante lasciar di bere presenti le fore. Vengo per efortarvi a renervi lungi tazze piene? Lungi dal tavoliere facilmenda tutte quelle occasioni, le quali possono | te risolve quel giucatore di non volerst impacciar più con que dadi a lui si dannofi, gli abborre, gli abbomina, gli maledice; ma quando poi li viene a vedere in mano a quel suo compagno, chi può tenerloche non torni fubito al vizio già deteffato? Enell'ifteffa maniera riefce più malagevole, o prefente l'oltraggiatore conteneifi dall'ira, o prefente l'oro aftenerfi dalle ingiustizie, è presenti gli offequi il moderarfidal fako, è presente l'amica comprimerfi dagli amori : tanto in qualunque genere sempre può l'oggetto presente : Ad boc , quod male concupifeitur , cosso diceil Profeta San Gregorio, prafenzia concupica Dial, I. g. forms validiffime famulatur. E che fia co- c. 70. sì; non vi ricorda di quell'ultimo sforzo. che usò il Demonio la ne'deferti ad abbartere il Redentore? Promifegli di coffituirlo Principe della Terra, se volea renderfi adorator dell'Interno. Ma che fece prima l'iniquo? Lo menò fu la cima d'un: giogo altiffimo, ed ividopo avergli mostrato parte per parte ogni regione , ogni regno dell' Universo, venne a formar la temeraria richiesta. E perchè ciò? Non potevæegli agitar l'istesso trattato dentro a folti orrori del bosco. è tra le caligini cuped' una caverna ? Ancora quivi, qual' erudito Geografo, egli avrebbe, fenz'altromappamondo dinanzi , potuto dire : Il Mondo viene oggidi diviso in tre parti, nominate l'Europa, l'Affrica, e l'Afia. L' Afia , ch' è la più vafta , racchiude in sè le tali Provincie : ralin' ha l' Affrica , ch'è la più portentofa : e tali hanne l'Europa .. ch'è lapin bella .. In queste Provincie sono. di presente letali Città magnifiche, le tali Campagne amene, i tai Fiumi pefoofi, i tai Mari nobili , e dierro a questi giace altrettanto quafi di Mondo, dove fi truovano Miniere d'oro inefauste, moltitudine dipopoli immunerabili , curiofità di natura stravagantissime. Vero è, che quest'altro-Mondo ancora è naicosto : ma pur fappiate, ch' io questo ancor vi darò, se voi piegarcte um ginocchio a rendermi la vedevano comparire: abbarbagliati dal omaggio: Hac emnia tibi dabo , fi cadens Matthe, se dre maniere , mutavano opinione , e ri- fu contento di ciò , ma schierar volle sotto felvevano, ch'adispetto d'un'intera Gre- gli occhi di Cristo quant' esso gli prometzeva: Oftendie illi emnia regna Mundi; ca | quanto appartiensi all' aver voi le passie fino alla cima di un monte si impraticabile, moderate le avete voi s Più di que San-

1. 1. zdv.

ferin.

III.

non ve ne dilettare? Chi di ascoltar ne' cafini quelle Cantatrici si vaghe, e non chi vel promette? perchè quinci dipende temeraria, ò speranza giusta.

quegli innamoramenti si dilettevoli, e

E certamente effendo la regola da noi data fin' ora universalissima , convien dire, che le speranze vostre sieno fondate fu ragioni particolari , fe non vogliono avere del temerario. Ditemi dunque: in con codardia: Pazienza, foggiungeva Giche confidate voi, mentre con tanta ficur- rolamo, conviene ch' io confessi la propria tà y'inoltrate tra le opportunità di pecca- fragilità : Faceor imbetillisarem meam . re? Ma fenza che mel diciate, io credo fa- Non mi dà 'I cuore di venire a cimento perlo. S'io non m'inganno, ò su la virtu con si poderosi nemici come fai tu, pervostra voi confidate, o su la grazia divina. chè ben potrei ritorname vittorioso. ma La prima vi rende forti, la seconda vi ren- più temerei di non rimanervi perdente: E de armati. Dee per ventura parervi, ò di però fassor imbecillisatem meam , fassor avere si altamente domate già le passio- imbecillitatem meam : Nole se puenare vini , che pon debbano ribellarli , ch'è ciò lloria , ne perdam aliquando villoriam : efche vi rende forti ; è vero di effero sì fendo meglio nelle battaglie di foirito il specialmente protetti sempre da Dio, che suggire per non esser vinto, che non è l' non v'abbia d'abbandonare, ch'è ciò che effer vinto pernon fuggire. Or se si poco vi rende armati. Non è così ? Certo io confidavaun Girolamo di fe stesso in mez-nonveggo su quali altre ragioni più verisi-zo ad occasion tali , cioè in mezzo d'occamili possiate voi stabilir la vostra sidanza. Soni, le quali alla sine non contenevano in Vediam però, se o l'una, ò altra di questa se pericolo ptossimo, ma solamente rimosia ben fondata; si che possiate mai essere to, qual' era incontrare per via qualche cotanto forti, cotanto armati, che non donna vana; come dunque vi promettete abbiate bifogno di guardar l'atrio. Eper voi si gransicurezza in occasion di perico-

tal fine ti pigliò briga di condurlo per aria ni già moderate, ditemi un poco, quanto esi inaccesso; e se crediamo al Grisosto it, che tutta quasi menarono la lor vita no, il più alto di quanti ne signoreggia in orazioni ed in lagrime, in asprezze ed in o l'Univetso: In montem excessim val-pentenze? Nol credo già. E puri o vegdi, se non perchè ben conosceva, a mio go, che questi Santi tremavano a fronte giudizio, l'astuto, quanta è la forza dell' d'ogni occasione pericolosa; e che con oggetto prefente; e che espugnati i sensi, cfrema ingenuità protessano di non più facilmente si conquista la volonta? promettersi la vittoria, se non solo pu-Ora questo appunto è lo stato, nel quale gnando all'uso de Parti, ch'è quanto dire voi vi trovate, Cristiani miei, quando vi- non resistendo al nemico, masol suggenvete tra le occasioni di peccare . Avete dolo . Vaglia per tutte quella pubblica femore l'oggetto dilettevole innanzi a gli confessione, che S. Girolamo sece contro occhi, e per dir così, tra le mani; udite di Viliganzio, il quale gli addimandaya i fuoi inviti, vedere i fuoi vezzi, fentite di che temesse, mentre potendo abitare le fue lusinghe: e volete poi sperar di re-ancor egli nella Città qual animal converfistergli facilmente? di abborrirlo? di ripu- sevole, si era andato ad appiattare in un diarlo? Questa carroganza, esclama con- Eremo quafi fiera inselvatichita. Sai di tro a voi San Girolamo meritevolmente che temo? rispondevagli il Santo. Temo idegnato : Senfus enim nofter illud cogisas , di veder te , temo di udir te , temo di non quod videt, audit, oderatur, guftar, at- poter sopportare la tua baldanza. Che se irellat, & adejus reitrahitur appetitum, parea te per ventura che ciò sia nulla, te-cujas capitur voluptate. Adunque, s'è mo i tanti altri pericoli di peccate tra cua così, chi promettevi di mirar ne' Teatri tuvivi: temo i contrasti iracondi, temo i quelle profanità si piacevoli, e non com- cicalamenti oziofi, temo le avarizie tenaplacervene ? Chi di legger su'Romanzieri ci , temo le ambizioni superbe , temo i guardi lascivi; equali che l'avere espresso ancora ciò fosse poco, non vergognossi di giungere fino a dire queste precise parole, invaghirvene? Ditemi un poco di grazia, ch'io non proferirei se non fossero di sua bocca. Temo l'incontro delle pubbliche il determinare, se siala voltra pretension Meretrici, e che qualche bellezza ingannevolenon m'induca ad abbracciamenti im- Lib. edite pudichi: Ne me capias oculus Meresricis, Vig. ne forma pulcherrima ad illicites ducat amplexus. Ed iftando pur Vigilanzio, che ciò non era un vincer con gloria, ma un fuggire

lo, non rimoto, ma vicinissimo, qual sa : troppo scrupoloso nel vivere ; sappiate rebbe ( per non ci dipartir dallo fleffo efempio ) rener fiffati gli occhi ful volto ad una fimil persona, e 1 parlare, e l'udirla, ed il conversarvi con attai lieenziola dimeflichezza? Come non temerete voi de'forrisi , s'egli temeva d' un guardo ? Come vi fiderete voi delle vifite s' egli nè meno fidavafi d' un' in-l eontro? Forse avete voi livido il vostro petro da più frequenti percotimenti di Girolamo ? Mostrate un poco, mostrate, dove in voi fono legote, più delle sue, ragtinzate dalle affinenze? dove le ginocchia incallite più dall'orare? dove le braccia più stauche dal tormentarsi ? dove gli l occhi più gonfii dal lagrimare? Le notturne vigilie da voi costantemente durate, ò meditando le Scritture , ò spiegandole, paffano ancora il numero delle fue? Quante notti di più avete voi eostumato di non posar sopr'altro letto le membra, che ful gelido pavimento? quanti | cilicii avete voi di più logorari ? quanti pellegrinaggi più fatti quanti Salmi più recitati ? E volete voi perfuadermi di avere il fenfo più foggiogato allo fpirito, di quel ehe l'avelle un ral nomo? Nou vi eredo no ( perdonatemi ) non vi credo , per quanto voi vi stanchiate in afferverarmelo : e però bifogna che ancora voi con Girolamo vi contentiate, benchè forti, di mettervi tosto in fuga : Salvabuntur qui fugerine , dice Ezechie-Yzech.7. le, & erune in montibus , quafi Columbe convallium, comes cretidi. Le Colombe giunte a volare fin fopra i monti, temono meno che quando giù cammina-vano tra le valli . Ma i Giufti non hanno da far cosi. Tanto hanno da temer fu la cima, fesi può dir così, della perfezione, quanto alle falde: Eruns in monsibus , quafi Columba convallium , omnes repidi . Perchè quando si dice ehe la Carità caccia fuori il timore dov' è perfetta , Perfetta charicas foras mittit timorem; non fi vuol dire che cacci fuori mai il timor della colpa, ma della pena", th' è quello a cui più non bada: s.5Th. in Tinerem pane, non eimerem culps. Quanto a quel della colpa, non foi non lo caccia mai da se, ma lo accrefce, perchè chi ama più Dio, più ancora và

riguardato di non lo perdere . Comun-

que fiasi : Affinche non crediate che quei ch' hò detti fussero tutti mal fon-

certo, ch'io potrei teffervi un numerofo catalogo d' nomini per altro fantiffimi , i quali posti in cimenti simili a i fuoi , non folo con ingenuo roffore rieonobber la propria frag.lità, ma di più ancora con vergognole cadute l' amenricarono, E chi non fente raccapricciarsi le earni per lo termore, quando fi ricorda, che un Giacomo famolistimo Anacoreta, dopo aver tra gli orrori d'un'a prifpietra, che non portava nel fuo flampati | fima folitudine fatta già rugofa la fronte, e nevolo il pelo, non però seppe con enerfi al cospetto di un' oceasion lusinghevole di peccare è ma in un momento facendo lagrimovole getto di quanti meriti egli aveva raccolti con cinquant' anni di or-ribile penitenza, paísò dal compiacimento allo stupro, dallo stupro all' omicidio, e dall' omicidio farebbe precipitato altresì nel profondo baratro d'una estrema disperazione, se Dio con mano pietofa non era più che follecito a fostenerlo? E pure somigliante anco « questo fu la caduta di un Vittorino romito. descritta da San Gregorio; somigliante quella di un Tcofilo , somigliante quella di un Tolomeo, somigliante quella di un Macario Romano, e fomiglianti pur quelle di altri tali prima fantiffimi Anacoreti , ricordatici da Palladio , i quali pur troppo ci diedero a divedere , che ben'è vero quell' affioma comune : Nemo repente fie opeimus; perchè a volar fu le nuvole ci vuol molto : ma che non già così vero ancora è quell'altro e Nemo repense fir teffimus; perche precipitare in qualunque più cupo baratro ci vuol poco. Ditemi dunque : Parvi che fosse uno scrupoloso timore quel che contellava Girolamo di fe stello, ò pur troppo egli era fondato fopra gli elempi delle altrui funcite rovine ? Ma s'egli era sì ben fondato , come dunque vi date vanto voi foli di non averlo è e voi vestiri di bisso, voi profumati di odori, voi nutriti fra gli agi, voi pasciuti tra le delizie, vi promettete tra le occasioni di peccare quella fortezza, ch' uomini per Christo marciti nelle caverne non ardivano d'arrogarsi? Oh che albagia! Oh che alterigia! E io torno 2 dirvi con le proteste del Savio, che ehi punto confida nelle fue forze, dovrà ca- Prov. 11dere : Qui confidie in divisits fuis . cor- 18.

Che se quegli, dopo l'acquisto di dan timori di un Girolamo folamente tanti meriti , che gli rendevano forti ,

1. 1cb. 4.

Rom. l. g.

fuele adoperarne un più scelto. E'tenuta nella quale avvedutamente v'inviluppate miracolo fi vorrebbe : Scilices ubs defert bumana potencia, ibi divina incipit subvenire, così dottamente diffelo il gran Tofta rabili , che potr. bbono addutti dalle Di vine Scritture, miratelo ne' Re Magi. Già voi íapete ch' hebbero questi una Stella per loro guida nell'andariene a Crifto; ma non già l'obbero nel tornare alla pàtria. Cesì re al ritorno una firada nuova, e forfeancora più faticofa, più foresta, epiù inco-gnita, parea che non meno ne fossero bi-fognosi. Mache? N.ll'andare a Cristo doal Cielo, tanto iconofciuta alla Terra; e però vi checro quella lumiera celefte per condotrice. Ma non così nel ritornare alla patria; perchè effendo un tal termine loro notiffimo, se non sapevan la strada, facilmente potevano ritrovarla, ò con paparimente spezzo l' Angelo a Pietro le fue catene nella prigione, spezzogli i cepa porfi i panni potca Pietro anivare con le fue forze. Così parimenre falvo l' An gelo a Paolo la fua Nave tra le procelle. falvogli i naviganti; ma non gia ajutolk a sbarcare: perchè a prender terra pore-Paolo arrivare con le tue industrie . E Cri fto, come poté dal fepolero trar vivo Laz zaro, già fracido, già fetente, qual dub-

en Matth.

e. 13. q.

tra cagione del vostro ardire) che promet- tutte queste così belle induzioni, che noi tala a se medesuno è Iddio mai non nicea da Dio non ci dobbiam mai promettere la fua baflevole protezione a veruno i un foccorfo firaordinario, dove farebbe quello è certiffimo. Ma dovete confide baftevole un dozzinale. Onde, perritorrare, che quando un fine puossi ottenere nare a nostro proposito: chi non sa, che con un mezzo più comunale, Iddio non schivando voi quell' occasion di peccare, quella una regola univerfale, che fempre voi di leggieri potrefte tenervi liberi dal ha luogo, si come nell' ordine della Na- peccato co' foli ajuti ordinarii, che vi tura, così non meno nell'ordine della Gra- comparte la Provvidenza divina? Qui zia . E però non vedrete voi , che Dio caper laquest, fecurus erit , così vi pro-Piovillife mai faccia un miracolo, quando fenzami- mette il Signore ne fuoi Proverbi, ne racolo può ottenersi ciò che mediante il può mancarvi : Os Domini locusum eft. Come dunque voler da effa presendere di vantaggio un patrocinio speciale : ed a fidanza di quelto, involgervi tra le occato; ideòque miracula felùm fiunt, quando fioni pericolofe, quafi obbligandola ad un nen toreft alizer humaniens provideri . E fe manifesto miracolo ? E fe non è cotesta arne bramate pur qualch' cfempio, d'innume- roganza, qual mai fara? Se quella commedia genera nel cuor vostro sensi impudici , e voi lasciarela d'ascoltare. Se quel giuoco folleva nel vostro petto incendi iracondi, e voi rimanete d'attendervi. Se quella conversazione desta nel vostro convengono tutti. E pure dovendo effi fa- feno fiamme amorofe, e voi reftate di ritornarvi . Volete che Dio mantengavi fin' illefi nel fuoco stesso, mentre più facilmente potete voi non v'entrare, e così non ardere? Fallo, falfo. lo sò benissivevano pervenire ad un termine, che da mo, ch' egli manrenne una volta i tre nessun'uomo del Mondo potea loto veni- Giovanesti Ebrei nelle fiamme Babiloness re fignificato, ch'era la spelonca fantifii- cotanto intatti, che Non tettgit eosomnina Dan. 3-12ma di Betlemme , quanto allora celebre ignis , neque contriffavis . Mantenne il pargoletto Mosè tra l'acque del Nilo fenza naufragio . Matenne Daviele tra' Leoni famelici fenza offesa . Mantenne Giona entro una Balena orribile fenza danno: e quel che non fu forse meno, tutta mantenne la famiglipola di Noè carcerara gar guide, n con interrogare viandanti, dentro un ferraglio d'Orfi, di Cignali, di ò almeno con premettere esplorarori. Così Lupi, di Pantere, di Figri, di Leopardi, fenza un minimo nocumento di alcuno . Ma non vedrete che veruno di quepi; ma non gia ajutollo a voltire: perche fti in tali pericoli s'inoltraffe di fuo capriccio. L però da tutro ciè riportate quello notabil filmo infegnamento. Mai non ha da pretendere special patrocinio da Dio, chi tra pericoli di peccare fi pone di elezion propria. Chi può sperarlo? Chi vi fi pone per obbligo dell' uffizio, chi vi si pone per ordine di ubbidienza, chi vi ft pone per legge di carità : Angelia Pf. 90.11bio ch' è, che potea non meno con fomana fuis Densmandavis dete, ne cuffediane te facilirà far volate in aria la lapida sepol in emnibus viis suis. Avere sentito? docrale à Contuttoció volle che levar quella ve farete follenuti? dove farete foccorfi?

Ne precipizi? Nongià: nelle vie, in viii, I tal cimento per iffinto divino ( come il e nelle vie folamente che a voi fi spettano, in viis tuir. Chi fenza pro vorrà metterfi tra diruppi, tra buttoni, tra balze, ò co-me fubito dovrà andare in rovina! Ecce roben 18. Spesejus frustrabisur eum, dice lo stesso Dio parlando con Giobbe, & videntibus cunttis pracipuabuur . Opportuna mi fembra in quetto propolito l'ammirabile differenza, che mi è accaduto di avvenir tra Giuditta gloria della famofa Betulia, e Dina la figliuola del gran Giacobbe. Già v'è noto, come Giuditta, essendo ardita d'entrar nel Campo Siriano, per trionfarvi dell'orgogliofo Oloferne, dimorò quivi più giorni tra un'immensa ciurma di uomini scofilmati, or parlando con ifpie, or ragiotigiani, ora conversando col Principe, e fempre adorna con curiofiffime foggie di abiti, di fandali, di anella, di fmaniglie, di gioje, espirante tutta fragranza, tutta beltà . Quanto meno di questo fece già Dina? Era ella giunta in compagnia de' fratelli pellegrinanti ad una certa Città nominata Salem, d'onde non lungi cutti feeero alto, e piantarono i padiglioni in una Campagna da loro comperata a tal fine . Lapovera Verginella, che non fapeva tutto il giorno, che farfi, racchiufa fra quelle tende, chbe curiofità di ascire un poco fuora a veder non altro- che le Donne di quel Pacic: Egreffaeft Dina , ut videret mulieres regionis illius: forfe per offervare, come fuol farfi, la bizzaria de lor abiti, d la boria delle lor gale. Mache > Non prima l'innocente Colomba usci suor del nido, che diè fra l'ugne di un rapace Sparviere, qual fu per effa il Principe di quel luogo: e così là dove Giuditta potè ritormare a Cafa egualmente casta, non potè Dinaritomare più vergine al Padiglione. Ora, com'è possibile, che in pericolo sì minore una incorrelle rovina si irreparabile , l'altra trovasse sicurezza si ferma in pericolo si maggiore? Giuditta inoltroffi dentro un' Efercito, Dina appena scostossi dal padiglione. Giuditta andò per trattare con nomini. Dinaufci per vedere altre Donne. Giuditta pretendeva di effere vagheggiata, Dina non curavafi d'effer vi-fia. Giuditta adornoffi di abbigliamensi

profani, Dina non alterò 'l vestito orai-

facro Testo ci dice ) e per fine fanto: Non ex libidine, fed ex virime: equella Judicion & vi si posed'elezion propria, e per curiostrà femminile : Us videres mulieres regionis illius? Recatene altra ragione, fe vi fovviene, più sossistente di questa. Mache? Questo, Uditori, senza dubbio è so stile del nostro Dio; proteggere con custodia molto maggiore, chi per necessità si ritruova fra fimiglianti pericoli, che chi di capriccio glissida. Enon custodi egli Sa- Gen, ta. 70 ra illibata tra le branche di Faraone, che la rapi? Non custodi Rebecca ficura presso alla Cafa di Abimelech , che bramavala > 6en. 16. Non cuftodì Giofefto coffante tra' vezzi della Padrona, che il lufingava? Non cu- Gen. 191 nando con guardie, or trattando con Cor- fodì Sufanna incontaminata tra gli affalti de' Vecchi, che la infidiarono ? Cuftodilli, Ma tutti questi, d si posero in tali rischi Dan 15per comandamento divino, come Sara, e Rebecca; d'almeno non vi fi pofer di voglia propria, come Gioleffo, e Sufanna. La dove Davide , nomo per altro non meno fanto di quanti hò qui nominati, perché si pose per suo trastullo a mirare un di da balconi le bellezze di Berfabea, 20 Regi irfu da Dio tofto lasciato, non cader noama precipitar nell'abbiffo, prima di un' adulterio nefando, e poi di un omicidio vituperofo. Argomentate per tanto da tali elempj, che se ancor voi talora vi troverete ò di necessità, ò contra voglia, in qualche fimile occasion di peccare , Lddio probabilmente, invocato, non mancherà di guardarvi in modo, che l'occasionecol fuo veleno pestifero non vi offenda: ma fe voi stessi le andrete a scherzar d'attorno, ahimè temete Cristiani, e tremate affai , perchè è arroganza lo sperar che Dio porgavi verun ajuto speciale per non restarne malamente infettati: Quismifere Ecclassisti. bisur Incantagori à ferpense percullo ? diceva già l'Ecclesiastico a' fuoi Uditori ; Quis miferebieur Incaneasori à serpense percusto. E che volea dire ? Eccolo . Se un povero Giardiniere, fe un Pellegrino, fe un Pastorello siz morsicato a sorte da qualche vipera , maliziofamente appiattatali infra l'erbette, ciascun lo compatisce; e tostoaccorre per apprestargli triache. Ma se morficato ne venga un tal Ciurmadore, il qual per mero capriccio lafu la pubblicanario. Giuditta feceuna dimora peníata, piazza, la pretale in mano, la lufinga, la Dina fol diede una feorferella fuggiafea. El lifeia, e fe l'accosta arditamente alla bocca pure Dina infelicemente precipitò, là dove | per darle un bacio, ciascum dice più tofto.
Giuditta gloriosamente sostennesi. E pershe cio , fe non perche quelta poleli in ne: non il perate però l'iftella pietà , quan-

ò quando voi fiate i primi a sfidar la vipe danno i motti piccanti. Più. Nella legra. E pure ancor non volete finir di creder-lo. Come oggi un Confessor persitta for-temente in negarvi l'assoluzione, seprima a ri firassprediva: perchè assurados gli voi non rimovete, potendo, l' occasion proffima: fubito cominciate a dir ch'egli ni esaggeranti, facilmente venivano a far è rigido, ch'è intrattabile, ch'è indiscre passaggio dalle esaggerazioni a' giuramento, tanto pare a voi che dovrebbe divoi ti, e da giuramenti a gli spergiuri. Che sidarsi. Ma comepuò mai sidarsene, se sa fece Cristo però ? Pose un altra siepe a cetto che Dio non vi vuole proteggere in tale flato? Di grazia attenti a quest'ulti-

ma offervazione, ch'è la più degna. Certo è che Dio qualor vietava qualch' azione a' fuoi popoli, vietava infieme per lo più tutto quello, che poteva in qualunque modo dar occasione, ancorche per altro non grave, a si fatta azione. E così fin da principio nel Paradiso terrestre a' Cen. 3. 3. egli usò con gli Ifraeliti. Poichè se loro vietò di adorare qualunque specie di si-Fred. 14. 11. & 19. Exod. 19. Sina, vietò altresì l'appressavis; e se loto qui videri: mulierem ad concupiscendum eam vietò di accostare nel Sabbato cibi al fuoco, j'am mechaeu: est eam in corde sue. Ecco: Num. 6. j.

vietò parimente l'accenderlo: enella gui per impedir l'adulterio, toglie l'occasion fa medefima a' Nanareni, cui vietò di ber che nedanno i guardi sfrenati. Si che par vino, egualmente victò di non mai gue che Crifto con queste, e con altre simili stare, ne pur'un'acino d'uva, o fresca, o ordinazioni, non sia venuto quasi a far'alages in process address dalls dolezas wo, chea diendere l'unom da sur de-papalita, percès address dalls dolezas wo, chea diendere l'unom da surceio, del fiutto, non folpraffero alla fossi del de potte polo in periodo affai propia-liquore. Anal ancor con muggiore folo-ciudine gilha di poi laro Gionella Leg-la y al che pure appunto che alludere già ge mova a literrogatene San Giovanni volderon accurezza ilgra Prolezalizas. In Match.

Mant 5.12 damentore diffecosì: Audiftis, quia dillum zio: ma poteva anzi lafciarci giugnere all' vobis, qued emnis, qui dixeris frairi fuo Raca , reus erie concilio . Ecco: per impe-

do fia la prima la vipera a affalir voi, i dir l'omicidio, toglie l'occasion che ne nomimi per lo più a favellare con termiquest'altro comandamento, e diffe così : Matt. 1.16.

Andiftis , quia di llum eft anziquis : Non bejerabis. Ego autem dice vebis, non jurare omnino ; si e autem forme vofter , off , off , non, non . Ecco per impedir lo spergiuro , toglie l'occasion che ne danno l'esaggerazioni superflue. Più . Nella legge antica vietavali l' Matt. s.m. adulterio: Non muchaberis. Ma che? Nè men questo era fedelmente adempito; perdue primi Padri , a cui vietò cibarli punto chè costumando sovente gli uomini di dell'albero della Scienza, vietò il toccar. vagheggiar bellezze camali, malagevol-lo: Pracipir ne sangeremus. Ne altrimenti mente sapevano poi temperarsi di non trascorrere da vagheggiamente a desiderij, e da' defiderij agli effetti . Or che fece Crimolacri, vietò ancora il tenerli; e se loro sto? Anche a quest' altro comandamento vietò di adoperar nella Pasqua pane di lie- ci provvide d'un' altra siepe, e disse così: vico, vieto finalmente il ferbarne; e fe lo- Andiffis, quia dictum eft antiquis; Non merovieto di ascendere su le falde del monte chaberis. Ego autem dice vobis, qued omnie

Grisoftomo, & usirete, che Cristo con quand'egli predisse a Cristo, che sarebbe non stato chiamato per molta gloria fabbricaha quali fatto altro, che andar togliendo tore di fiepi: Vocaberis adeficator fepium. rutte quelle occasioni , onde facilmente Or che si deduce da ciò ? Quello appunto venivanti a trafgredire i comandamenti ch'io pretendeva a nostro proposito; cioè delle antiche tavole scritte. Rechiamone che Dio non vuole somministrarci gran alcuni efempj più fegnalati . Nella legge patrocinio fra fomiglianti occasioni . Per Ex. 20-13. antica victavali l'omicidio: Non occides . rocchè ditemi. A che ferviva ordinar con Ma che? questo era poco offervato, per- tanta premura, e con tanta follecitudine. chè venendo frequentemente gli uomini che ci afteneffimo quanto più si poteste ad irritatifi con parole mordaci , difficil d'occasion tali , s'egli era in essedetermimente potevan poi contenersi dinon pal- nato a proteggerci con un' ajuto fraorfare dalle parole alle percosse, e dalle per dinario, soprabbondante, speciale, qual cosse a gi ammazzamenti. Che sece però voi sperate? mutilmente supposto ciò ci Cristo? Formò una siepe a questo coman avrebbe tenuti così iontani dal precipioff antiquit: Non occider: Egoautem dice orlo, e poscia accorrere a riparar la cadura . Potca lasciarci guardare sfrenatamente, quanto ci fosse piacinto; esagge-

rar con franchezza, motteggiare con li- flo, voi per certo modo venifte ad idobertà, epoi sostenerei, affinchè non tra- latrare. Che sa più dunque un tal'Idolo funo fegno, non voler lui, che a fidanza della fua grazia noi ci poniam fra i pericoli di peccare? Quello è un discorfo evidente, palpabilifimo, indubitato. E s'è così , che fate dunque voi ? che badate? Quando volete cominciare a chiarirvi, che fenon fiete folleciti a fergar l'atrio, voi perirete i Afpettate dunque altre pruove? Già voi vedete, che Anzi e gli altrui timori v' infegnano a vi . Che dunque volere più ? Nimium De singu- praceps oft, qui transire contenderie, ubi

ne fu la virtù vostra che vi fa forti, nè fu la protezione divina che vi fa armati, potete far mai baftevole il fondamento. palpitare, e le alerui sconfitte a guardarconfrexeris alium cecidiffe , fe fi crede a Santo Agostino . Troppo andace è quel passegiero, che vuol guadare di verno un gonfio torrente , poiche ha veduti quei che gli andavano innanzi rapiti dalla fiamma. Troppo andace è quel pel legrino , che vuol paffare di notte una folta selva, poiche ha sentito quei che gli andavano innanzi dare in mano degli affaffini . Chiudete oramai però que' libri cattivi , di cui tanto vi dilettate , quei libri infidi, quei libri infetti ; ritiratevi da que ridotti profani, riminziate a quei giuochi pericolofi; ponete freno a tanti varii trattenimenti di amore, che sono in uso fin su le pubbliche strade; loro con grand' animo : Ah traditrici : e foprattuto, fe pur vi preme falvarvi, determinatevi a sbandire un poco una volta da cafa vostra, ma seriamente, ma stabilmente, quella pratica maledet-ta, che tante volte vi è pur riuscita di scandalo. Che starmi a dire, non ci è più pericolo alcuno; non fon più quegli: flarò cauto, flarò coffante, tratterò con quella persona, ma non di male? E da voi . Chiunque veramente rinunzia all' Idolatria , non v' è rimedio , conviene che rimuova anche l' Idolo . Povero

Abul. in s. io vi dico di nò : cacciarla , cacciarla . keg. 6.7. Quello è quello di più, che Dio vuol G. 11a Salomone! Perchè non fece così, per questo credono tanti, che sia dannato.

scorressimo a lascivie, a spergiuri, ad in casa vostra? Cacciatelo via, cacciateammazzamenti. Ma mentre egli altrinien, lo via: Auferte offendicula. Anzi io vorati ha diipofto, adunque ditemi, Criftia-rei, che ne cacciafte anche fuori ogni ni miei, che fegno è? Non è manifestif- rea memoria, se ve l'avete. Guardate un poco quelle pirture lascive, le quali pendono intorno le voltre camere ad onta di tinti Santi , di tante Sante , di Maria Vergine steffa , che non v' ha luogo; que simolacri d'impurità , quelle statue d'inpudicizia, che rappresentano ? Idolatrie , idolatrie . E con queste in cata vi contentate di eller voi trovati da Crislo all' ora di vostra morte, quando vi verra a giudicare ? Oh che infelicità I oh che infortunio I Non vi vorrei tanto male , perchè di certo refterebbe affai dubbia la vottra eterna falvezza, se voi moriste, come Salomone, lasciando anche in piedi gl' Idoli . Fate dunque a mio modo r anzi fate a modo di Dio, che ve lo comanda con questi termini efpreffi : Idela comminuise, Deut. 12-3confrangice flatuas , comburire fculpidia, disperdire nomina corum de locis vestris . Levatevi d' attorno figure così funelle, che non vi postono partorire a tro mai che la dannazione , diffipatele, disperdetele; volete fare anche meglio? datele al fuoco . E come già quel celebrato Filosofo detto Crate, mentre gittava in Mare le fue ricchezze, andava di mano in mano dicendo ad effe : Mergo was , ne mergar à vobis , merge ves, ne mergar à vobis : così voi dando alle fiamme quell' empie spoglie : dite pur Ure ves, ne urar pre vebis, ure ves, ne wear pre vebis. Io metto ful funco voi, perche voi non mandiate ful fuoco me-

Questo sarà dimostrare di dir da vero. Nel rimanente sentitelo a note chiare . La vostra conversione sarà bugiarda : e perchè ? Perchè è convinto, che non può mai pretendere in modo alcuno di

# tenere il peccato Iontan dal cuore, chi SECONDA PARTE.

gli apre l'atrio.

E lo mi fono si lungamente affatica-to in provare, quanto fia difficile a tutti di prefervarfi a fronte delle oc-La voltra Idolatria già fi fa . Quando caffoni peccaninofo? Ah folle me , ch' per adorar quel volto caduco, davoi più fora veggo di avere tutta mattina perdivolte celebrato con titolo di Celebe, an- ive tempo. E quelta una verità la più zi di Divino , voltafte le spalle a Cri manifelta di quante mai se ne sogliano

udir da Pergami; ciascuno la sa, eciascu- rendere la ragione. Ve la dirò io . Eno la sperimenta. E perchè dunque queste quello un paete asciuttissimo, un paese occasioni tuttavia nou si fuggono da cia- aridissimo, un paese dove non piove mai. occasion tereché anné di agrecciere. La incomination price dove un injustice de la meta de della gente la cella men occulto. Corre a balli, corre a ve- si differenti, nello scambievole affetto glie, corre a visite, corre a feste: e gia che concepticono, vengono in fine a po-che altrove non può ritrovar gli Amori polare le sabbie di que portenti, che cannella lor limpida forma, và dove icher-zano travelliti iott àbito di traflulli. Pe-tò qual volax voi (corgette. Uditori, al-città, per bona ch'ella fi fi a, come dà cune persone che volentieri in luoghi luogo alla libertà di trattare, a lungo antali convengono a traffullarfi ( fieno che dar non degeneri in una Libia . Mostri , persone si vogliano) dite pure, senza ri- mostri . Non possono tardar troppo ad schio di date intemetità, dite che pecca- infeire in luce. E per qual cagione ? Per-

Pan, 144 lonia scoppiò con si fiera strage, Incendia turalissime all'uomo, come al Leone è

quos reperie. V'è chi si maravigli di sen- naturale la sebbre. tirmi parlate questa mattina in sì strano E quante volte si sentono in bocca a

quafi quafi dire un giorno a re pure con si negletto ? C ro c , Uditori , che Ilaia ) Quemodo falla eff Meretrix, qual quando venne al Mondo il diluvio , non Città? La Città di N. Civitas fidelis, e vi mancavano ancora u'altri peccati. Vi quel che ancora non è da fiimarfimeno, erano rubberie, y'erano fidegai, y'erano plena judicii e perocche quelto e stato spergiuri , v'erano bestemmie, v'erano fempre il primo varco da fcorrere al mel tutti, falvo ( come notò San Tommafo ) retricio, la liberta di trattare. La Libra è l'Idolatria. Contintociò per qual pecceil paele più fertile di portenti, che truo- to fingolarmente il diluvio venne? Per vifi su la terra: questo io lo so: ma non so, lo peccato di senso. Così ci affermano se ognumo di voi me ne saprebbe qui tosto le Scrittute, così ci attestano i Santi:

ghigni peccan co' defideri , che cova-ghigni peccan co' defideri , che cova-di , infieme alle commedie , infieme a la gazza laza, lefante , quafi clifannar luccoripa a espano la pottenti qui fichianar luccoripa a espano

te. Sì, dice Ofea, fono come un forno, An che troppo può sospettarsene, tropda cui la vampa non esce, perchè non può ; po, troppo; mentre i peccati sculuali già èritentra, èriprella: nel imanente, oh se quasi più non si tengono in contro alcu-cessissi l'oblacolo 1 a micreste volar su no, si simano leggerezze, si silmano legaranti cubiti, quanto quella, che in Babi, giadrie, o al più il situmano infermitano.

modo ? Ah N. N. E-troppo necessario molti queste parole? Che gran mal'è una oggi mai di parlar così. Ed è possibile, fragilità di senso? Che sieno peccati grache non ti dia confissione il confiderare, vissimi le bastemmie, gli spergiuri, gli quanto ancora tu a poco a poco ti sii, sdegni, le rubberie, questos intende; ma fenz'avvedertene, rilaffata ne tuoi dipor che gran mal'è una fragilità fenfuale , ti ? Sei pur quella Città, a cui poteva massimamente quand' ella nulla ridondi no un tempo venir più altre, affin di a danno d'altrui? Che gran mal'è una pigliare esempi di gravità, di serietà, fragilità sensuale? O Angeli delle stelle, di saviczza, di verecondia. E come dun- voi dire , voi , che gran male sia quelque hai dato luogo tu ancora alla libertà? lo , che tanta parte di gente oggidi none Son già alcun' anni, che nelle tue con- cura. E non fuste voi quegli, che apriversazioni , si pubbliche , si privite , ste già le cateratte del Cielo , affine di ella và avanzandosi a passi più che rilen- scaricare un diluvio sopra la terra? Ora ti: che se però non la moderi, che sarà e per qual cagione le apriste, parlate un Quemodo fusta est Meretrix ( bisognerà poco, non su per questo vizio, ch'è

guarof. del P. Segneri .

Cen. 6-12 Quia emnis care corruperas viam fuam. 1 al nostro proposito ) non è che le per-Se tante acque inondarono, però fu per levar via questo lezzo, questo letame, tanto è pellifero. E pur voi dite , ch. gran mal'è una fragilità fenfiale? Andare un poco intorno inrorno a raccogliere col penfiero quegl'infiniti cadaveti , che vedete là galleggiare in un Mar si vasto ; rammassateli , ran montateli , e inorridi ri ad un cumulo, che và quafi a ferit le stelle , dite pur che sia piccolo quel diletto , ch'è si punito. Voi disprezza te un tal vizio, perchè è fatto già quali male comune a tutti . E io dico , che per questo medesimo , perchè è fatto già quali male comune a tutti , convien remerlo. Finchè le lascivie surono ristrette tra pochi, mai non venne al Mondo un gastigo si spaventoso, si strano qual fu il diluvio. Allora venne iol quando furono universali. Se ben che fò ? Parlo , Uditori , con esso voi qui pre fenti, come se voi foste i lordi di quella macchia , di cui nè pur fiete forse i contaminati . Ma compatitemi , perchè io fo bene, che quei che n'hanno biso gno, non foglion troppo comparire al-la predica. Contuttociò sapete voi come fo ? Fo come un' addolorato, il quale non potendo avere dinanzi a sè quei che gli son la cagione del suo rammarico, si stoga come può con qualunque gli vie-ne incontro, benchè ne pur gli sia noto. Nel rimanente non è (per ricondurci la scherzar su l'orlo.

fone comunemente nelle occasioni di cadere prefimano di star forti : è, che amano la caduta, o almeno la iprezzano, tornando fubito a dire, che gran mal'è? Peto finiamla. Che gran mal'è una fragilirà tenfuale ? Quelto è quel male , che più d'ogni altro avvilifce uno spirito nobile, qual' è l'uomo : questo è quel che più offuscagli la immaginazione e questo è quel che più offendegli l'intelletto : e questo è quello, che più rendendolo somigliante alle bestie ne tuoi voleri , gli fa ancora perdere dentro corfo brevitlimo ogni fuo bene : questo il tempo, questo la robba , questo la riputazione , questo la quiete, questo la fanità, questo la faviezza, questo la libertà, e per dirbrieve, questo eli fa al fine perdere tutto sè, mentre quelto è quel che lo fa, più facilmente di qualunque altro vizio, morir dannato ; Non des Fornicaries ( fentite , ch'e l'Eccl. fiaftico ) non des Foenicariis Ecel. 9. 6. animam tuam in ullo, ne perdas te. Non dice eus folamente, ma dice se. E però ciascuno si guardi . Perchè lasciar ch' uno cada in quell'alta fossa della Libidine, è forse il maggior supplizio, che posta Dio dare all' uomo, quand'egli è irato : Cui irajus of Dominus , encider Pror. 12.

in eam. Ma chi di voi moltrerà vera 140

voglia di non cadere in una tal fotta ? Chi non vi vada tutto di, come si usa,

### E R

## DECIMASETTIMA

## Nel Lunedi dopo la terza Domenica.

Et surrexerunt, & ejecerunt eum extra Civitatem, & duxerunt illum usque ad supercilium Montis, super quem civitas corum erat adificata, ut pracipitarent eum. Luc. 4. 20.



vostro Uditori, a compari-

Media, fospirato per tanti secoli, follecitato con tante suppliche, tirato con tanta forza giù dalle Stelle? Sì, questi è deffo . E cost la terra lo tratta da poi che finalmente l'ha ricevuto? Ah put troppo perverfita; e per levarfelo quanto prima ne' precipizi. Quai per tanto faranno co. Dio si benenco mal per benelor che ardifeano di accostarti i primieri

Enga pure, venga in giudi-zio l'Ingratitudine umana, la finania ? Se avest ro mostrato i primi ch'io qui la cito al cospetto tant od o contro di lui alcuni nomini fo-vostro Uditori, a compari-restieri; non beneficari da esso, non savore, a rifpondere, a difcol. friti, ma condanuati ad effer l'infima feccia parfi. Oggi la prima volto dell'Universo, io quasi quasi lo vorrei lor fi truova gente, che le fue mani ofasten | condonare. Ma che l mostrino i Nazaredere addollo a Crifto, e che con elempio, ni! questo par' eccesto tropp'orrido, tropahi pur troppo perniziolo, furibonda lo po enorme. Quantunque ahime, che s'io affale, temetaria lo ferma, e quifi fuo condanno coltoro, mi convertà condan-prigion lo conduce fin'alla cima di un'al-tifinna balza, a precipitatio. Ma piano l'erdonatemi Signori miei, se lo dico. on poco. Non è questi quel sì fan o lo Oggidì siam giunti a ral segno, che i più favoriti da Cristo sogliono estare i suoi maggiori nemici. Parliamo chiaro, I più privilegiati per dignità, i più famoli per aura, r più comodi per ricchezze, i più nobili per natali, questi iono quei, che avete o Cicli ragione di efferne si tena. non di rado l'offendono con maggiore anici , sì ineforabili . Perchè lo deste , perchè , mostà . Che dunque aspettasi ? Contonfe voi sapevate i trattamenti ch'egli dovea diamo pur tutti questi in un fascio co' perriportare? Ma fu : fidia pure l'Innocente | fidi Nazareni , e mostriamo , ma folo in gealla morte, già che tanto brama l'umana nere, perchè netimo mai da me refti offelo in particolare, quanto grand'ecceilo dinanzi, fi conduca fu' monti, fi sbalzi d'ingratitudine fia quelto, rendere a un

Ma non prima io mitono impegnato a " per dameggiarlo? Vediamo un poco, ve- voler mostrare una tal proposizione, che diamo, da qual Nazione ufciran fuor que- mi ritruovo pentirogià dell'impegno. Pefli moltri, da qual Città, da qual Caía, rocchè dove fiamo, o Signott, dove par-per non dire da quali bofcaglie, da quali liamo ? tra Fiere, o tra Uomini ? tra grotte? Deh non mi cottringete a ridirlo , Batbari, o tra Criftiani? Sarebbe quelto o Signori miei, ch'io vi fatò inarca e le ci un' argomento a proposito d' essere ap-glia per lo stupore, anzi agghiacciare le punto trattato in un' Uditorio, o di Tivene per lo spivento. Nazaret, la patria gri Ircane, o di Leoni Libici, o di Dradi Critto, quelta è la prima a porgli le ma-ni addoffo per animazzarlo. On qui si vo-to capaci d'intendimento, io mi confortogl'io questa mane che l'Ingrattudine uma resti di far a tutti loro comprendere di leg-na resti consusa. Come ? Nazaret la Città gieti , quanto grand'eccesso sia questo di più obbligata a Ctifto di quante allora n', render male a chi non altro ci famai fe nonaveste la Palestina; quella dond'egli vol- bene. Se ben, che dico? Nè pur que' mole prendere il suo cognome, quella dov' stri credo, che vorrebbono udire si amari egli volle posar la sua stanza, questa è la rimproveri, e con le testimonianze d'inprima a rivolgersi contra Cristo, a fre- numerabili Istorie mi proverebbono, co-

me anch'essi hanno abborrita una simile, to il contrario? Che non fa egli per gitaingratitudine, e che amano i loro benefat-tori, non gli maltrattano. Mi citerebbo-tem, che non fa ? Sia egli femore tutto net ullum eam immansucium animal est, qued non cura mitiget , & in amorem fui . umiliare le Fiere. Mi ricorde rebbono te lufinghe ufate pur da un Leone nella Soria id un tal Mentor Siraculano, perchè traffegli un pruno, che fe gli erafitto in un pie-de, e miriferirebbono la fervitù, che pur un'altro Leone fece nell'Affrica ad un tal' ! Elpide Samio, perchè traffegli un'offo, che fe gli craattraverfato in una mafcella. Mi narrerebbono come una Pantera tra boschi divenne anica, anzi custode di un' nomo, che le cavò pietofamente d'un folio i fnoi teneri figliuoletti. Mi rammenterebbono e il Dragon dell'Arcadia; che faivo il fuo nutricatore Tornte dalle man de Ladroni , e il Lione di Roma , che difeie il fuo condannato benefattore dalle zanne dell' altre Fiere , e mi farebbono udire le acclamazioni, che da tuttol Anfiteatro fi follevarono alla novità di millo spettacolo. Ed io confuso alla moltiplicità di tali fuccessi , che risposta lor potrei dare? Negame la verità? Ma converrebbemi rivocar confeguentemente in dubbio la fede , non folamente di un Plinio, il qual talora è sospetto di soverchia credulità ; ma d'un Seneca , d'un Geflio, d'un' Ariftotile, d'un Caffindo to, d'un Guglielmo Parigino, d'un'Ifidoro Peluliota, e fin d'un Balilio Magno che ne furono atteftatori. Dovrei dunque concederla ? Ed allora , che potrei fare? Bitognerebbe, che ritornato fu queflo pergamo mi metteffi quali frenetico ad eselamare: An cuoti d'uomini, ah cuori di Cristiani, venite quà, ch'io vi voglio condurre là tradeferti, tra le rupi, trale l caverne ad apprendere dalle Fiere la gratitudine, che dovete ufarc con Dio. Queste beneficate da voi, si rendono, se non altro, più maninete; odono la vostra voce, ubbidifcono a'vostri cenni, feguono le vostre pedate, e non arruotano i denti per laceraryi, quando voi loro stendete il braccio per pascurle : Officio eciam Fera fengiune . E voi verso Dio costumate affat-

no a lor favore quella folenne attestazio- intento dal Cielo a beneficarvi, come se ne di Suneca: Officia eriam Fera feneiune, voi fufte ad effo l'unica cura; e non contento di provvedere folamente alle voftre necessità, vi la voluti vedere ancora in percer. E mi ricorderebbono in pruovala i delizie. Di quanci beni egli tien però padionanza, la quale Annone Cartagine- fornita la terra in riguardo voltro? Animafe avea presa sopra i Lioni, padronanza ili ir finiti, quali per diletto, e quali per tale, che fu foipetta alla patria, quan che ufo; piance variiffine, quali per utile, e non fi dovelle più trovar uomo, che a quali per ornamento; miniete inefaulte, lui non fi foggettaffe, mentre fe celi ciano i quali per ricchezza, e quali per medicina. Tutti gli elementi la voluto fottopporre a voi tributari di qualche comodità. Per voi tien femple affaticate intorno de Cieli nobiliffime Intelligenze. Per voi tien fempre in moto tanti pianeti, e per voi femore in guardia tien tante stelle. Non da mai momento brevissimo di riposo a' fiumi, ed a' mari; ma vuol ch' anch' effi, inquieti fempre per voi, o fecondino i voltri campi, o temprino i vostri ardori, o trasportin le vostre merci, o satollin la vostra voracità. Tutto il creato tiene in continua agitazione per voi. E voi nel tempo medefimo, ch'egli contanta liberalità vi benefica, l'oliraggiate, e come fe ciò fosse poco, allora l'oltraggiate con maggior' animo, quand'ei vi benefica con maggior liberalità? Certo a me par quefto un'ecceffo si moltruofo, che se io, entrando oggi nuoto nel Mondo, l'udiffi raccontare, non potrel crederlo; e se mi si facesse innanzi un Lattanzio Scrittor di tanta autorità , e mi dicesse: Non sapete eh? è ranta la sconoscenza degli uomini verío Dio, che Tum maxime Deus ex pir, infla memoria hominum elabitur, cum beneficiis las c.i. ejus fruences honorem dare diving indulgenzia deberene: io credo, che glirisponderei : Falso, falso; questo è impostibile; fon bugie di cuori maligni, o almeno iperboli di lingue amplincatrici. Ma pure ahime, che s'egli poi mi adducefie, in confermazion del ino detto, l'induzione di tutti i fecoli, io farci final-

> dirgli per forza : Avete ragione . E non fappiamo noi quanto trà le umane prosperita sono divenuti sempre peggiori gli animi umani? Sentite come Dio fe ne deole per Geremia: Magnificare fune, Jer. 5, 18. O dieaci : incraffaci fune, O impinguaci : pero che fogue ? O praterierunt fermones meos peffime. Quegli Ifracliti , i quali nel letame, e nel loto fchiavi in Egitto, .

mente costretto a darmi per vinto , e a

s'erano mantenuti già sì fedeli verlo di

Scrittori , mai non avevano tra le loro paglie commessa una minima specie d' Idolatria ; non prima videro offequiofi lottometterfi i mari alle loro piante, e tributarie stemperarsi le nuvole a'lor palati; non prima sperimentarono a loro prò luminofa la notte , ombrato il giorno, rugiadofele pietre, feconda la folisudine; non prima cominciarono, ò a debellare i popoli con la forza, ò a premerli con l'imperio, che fi ribellarono arrogantemente dal culto del vero Dio, e fotto ogni albero offerivano incensi a Dei menzogneri , fopra ogni pietra lor confacravano altari: Visis frondo/a 1/ruel . così con bella metafora diffe Ofea, focundum multirudinem fructus fui muleiplicavis alsaria , juxta ubertasem terra sua exuberavia simulatris. Saule, che guardiano di giumente era il

più modesto, e'l più pio ; Signor del Popolo, fu il più furiolo, e il più perfido. Davide, che fuggiafco nelle perfecuzioni eral' innocente, ed il mansucto; stabilito nel reame, divenne anch' egli adultero, e micidiale . Diventò Idolatra dopo la felicità un Salomone; facrilego dopo la pace un' Ozia: infolente dopo gli onori un Gioas : fastoso dopo la fanita un' Ezechia; petulante dopo la prole un' Agar ; lascivo dopo le victorie un Sanfone; e raro pur troppo è stato colui, che mantenesse nella favorevol fortuna quell'innocenza, la quale a forte vi.recò dall'avversa. Ed è ftato altro quello, che corrispondere alla beneficenza divina con offele ingratiflime? Dicebant Dee ( eccovi ciò che d'uomini Deo: Recede a nobie; differo a Dio: Van-

L. Rog.

2. Reg.

tebas, 14. fomiglianti leggiamo in Giobbe) Dicebane ne, vanne, che non vogliamo faper più nulla dite, Recede à nobis, Ma quando su che questi lo maltrattarono in si rea forma? quand' effo gli affliggea con l' inopia ? quand'ello gli abbattea con l'infermità? Tutto l'opposte. Fu, cum implesses demes eerum bonis. Fu quando appunto egli verfava in cafa loro ogni bene, ò per dir meglio quando gia l' aveva veriato: Non cumimpleres , ma cum impleffet.Perche fin' a tanto che vi rellò che ricevere, non tralasciarono quegli ambiziosi, quegli avidi di portare al Signore qualche rispetto; allor Jobat. 18. cessarono, quando gia la casa su piena.

Dicebang Deo : Recede à nobis , cum ille implesses demes corum bonis. Oh che sentenzal non val di certo un teloro? Ma per non infultar lungamente all'in-IV.

gratitudine altrui, dove postiamo ad equal Quaref. del P. Segneri.

Dio, che per comun fentimento degli I fegno confonderci della nostra: che diremo di noi medefimi ? Ah Criftiani miei cari: mettiamei un poco, mettiamei la mano al petto, che sarà facile che ancora noi con Mosè la caviamo fuori lebbrofa. Che voglio fignificare? Diventian noi forfe migliori, quando Dio con deftra propizia prospera i nostri voti, è sollevale nothre necessità? Dite per ragione di esempio: Non istimiamo noi di ricevere tutti da Dio un fingolaristimo benefizio, qualor ci concede una prosperosa ricolta? Certo è, che tutto l' anno noi fospiriamo, perchè c' indori le campagne con pompa di mietitura più bella, e perchè ci aggravi le viti con carichi di racemi più folti, e perchè ci fecondi le piante con famigliuola di pomi più numerola. Or bene. Quando l'abbiam confeguito, che facciam noi? Diveniamo allor più solleciti nel suo culto? Forfe, dice Salviano, corriamo allura alle Chiefe a renderne grazie? forfe colmiam di doni gli altari i forsi carichiam di limesine i bisognosi i ò, senon altro, scanniamo forse allor nel cuor nostro vittime di peccati ad onor divino? forse promettiam nuova vita? forse intraprendiam 116 1. 40 migliori coltumi? Compensare credo Domi- Provno Deo nostro, culen, honore, reverentia, bena, qua ab ecaccepimus, nicimur. Penfate voi , dice quell' uomo ammirabile: anzi allora facciamo peggio che mai: Si quando nobis Deus provensus uberes . O sranquillisasem, & abundansiam dederis fuper vera erefcentem : ranga fecundarum rerum presperitate currumpimur, tanta infolenesum merum pravitate vitiamur , ut & Dei penitus obliviscamur . O nostri . Sapete che facciam noi allora ? Allor penfiamo folamente a dilatare i granai, a moltiplicare le grotte; e dimenticari della vita futura, diciamo all'anima noftracon le parole di quel Riccone Evangelico : Anima, Lucas habes bona pofica in annos plurimos; e petò ch' hai dafare? Comedeerge, bibe , epulare . Allegramente, or'ètempo di sguazzare, di fplendeze, edi giuocare intutti i ridotti; già che mi trovo messa da parte buona quantità di danajo, ora è tempo (diciam tra noi ) di effettuare quella vendetta ; ora di espugnar quella pudicizia; ora di ssogare quella passione; oradi guadagnarmi quel Giudice; ora di subornar que' Miniftri; e così, chi lo crederebbe; arriviamo audaci a valerci de' benefizi ricevuti da

Dio, per armi da rivolgerci contro a

Dio . E che? Fate, per figura, che dopo

oftinata guerra ottenghiamo tranquilla

pace: noncorriam fubito a' teatri, a' bal- I li, a' festini ? Fate che dopo contumacissima infermità riportiam perfetta falute: non torniam fubito a gli amori, alle sfrenataggini, alle rivalità? E quante volte noi , che nel grado di Cittadini men degni, erayamo rispettosi verso d'ogn'uno; non prima ci vediamo onorati, ò con più fplendidi titoli, o con più magnifiche parentele, che tolto increspiam la fronte, vestiamoil fasto, sdegniamo la comunanza, etalor' anche ci vergogniamo d'effere più veduti in quegli Oratorii dipenitenza, che noi prima ufavamo di frequentare? In che spendiamo noi per lo più quell'ingegno, che Dio ci ha dato per gli studii più frutquofi , fe non in cantilene profane , ò in romanzi inutili? In che quel giudizio, di cui fiam docati per configli più pii, fe non in trattati maligni, e in politiche intereffate? In che quella potenza, di cui fiamo forniti per opere più giovevoli, se non in oppressioni spictate; ed in violenze iniquiffune ? Che più? Sanitate abutimur in libidinem , divicias vertimus in luxuriam , benamque famamfordida conversatione turpamus: come fin da' fuoi di San Girolamo deplorava. E non è questo rendere a Dio mal per bene ? Quefto è far come fece quel perfido Capitano chiamato Eribato, il quale avendo ricevuto da Creso un' ero eccessivo, di quell'oro stesso si valse per affoldare contro di lui tanta gente da fargli guerra, Ego confortavi brachia sorum (CO-Of. 7. 350 si mi pare di fentir che Dio dicaci per Ofea ) Ego confortavi brachia corum, ed essi che han fatto ? Et ipsi in me cogicaverunt malitiam . Ah che pur troppo è tra noi frequente un tal Mostro d' Ingratitudine. Non accade dunque flancarfi

per dimoftrarlo : dovremmo più tofto penfare ad esterminamelo. Ea dire il vero, quanto farebbe il non rendere a Dio le grazie dovute per fimili benefizii? quanto il diffimularli? quanto il negarit? quanto il dimenticarfene ? Or che fara ancora giungere ad oltraggiarlo? Ditemi un poco per vita vostra, Uditori. Che abborrimento non concepirefte voi verso d'uno, il quale quando voi gli porgete un regalo, vi lasciasse uno schiasso; ò quando voi lo fottracte da morte, vitiraffe una flikttata? Ma non fol ciò . Se questa medesima villania voi vedeste usare, non dico con esso voi, ma verso di qualunque altro , ancorchè vostro non congiunto, non compatriota, non conofcente; pon fentirefte avvamparvi fubito

v.

il petto d' indegnazione ? Non chiamereffe fopra quel capo ingrato tutte le faette del Cielo, tutte le furie d'Inferno ? San Zenone non può reprimer lo file contra Sau- de Uv. &c le, il quale alloratentò di ammazzar Da- Invidvide, quando Davide con l'arpa al collo studiavasi di fanarlo. San Giovanni Griso-

ftomo non può tattemperare lo fdeeno de Lizza centra i frattelli, i quali allora trattareno di trucidare Giuseppe, quando Giuseppe co' cibi in mano gli cercava per pascerli. Ma io voglio arrocarvi un'altro fuccesso non tanto noto, e quali che voi feggiate quì come Giudici in tribunale, per dar fentenza, jo vogljo prender le parti di Accufatore, e condurvi innanzi un' Imperadore per Rco. Date voi frattanto udienza all' accusa . Basilio , Imperadore famoso d' Oriente, ne andava un giorno per gli orrori de' boschi a caccia di Fiere. Quando avvenutoù in un Cervo di fmifurata grandezza, l'affaltò, l'arreftò, e già con l'afta fiadoperava di ucciderlo. Il Cervo schermendofi bravamente, avanzossi tanto, che faltandogli addoffo, gli ficcò un ramo delle corna nel cingolo delle reni, e così levandolo in alto, era già per torglila vita . Un gentiluomo , che fol trovavafi per avventura vicino , accorrendo con fomma celerità, con fommo coraggio, sfoderò lo spada, tagliò il cingolo. e salvò l'Imperadore da morte. Tornasi la fera a palazzo, edivolgatafi già la fama del fatto, tutti fi affollavano intorno al magnanimo Cortigiano, congratulandos feco, che gli folle toccato si buono incontro di potere falvare la vita al Principe. Chi penfava, ch'ei dovelle effere fu-blimato l'iftella fera al carico fupremo di Favorito, dalmeno ascritto al ruolo principale de' Grandi; chi gli augurava donativi superbi, chi parentele splendide, chi titoli speciosi; quando l' Imperadore, il quale, conforme il reo costume dimolti collocati in alta fortuna, non potea comportare di riconoscersi debitor di troppo ad alcuno inferiore ase; che fa l'ingratiffimo? Chiama ad un tratto il Capitan di giuftizia, e fotto color che quell' nomo fosse state ardite di metter mano alla persona Imperiale, ordina, che gli sia mozzata pubblicamente la telta; e così fu tofto eseguito, con universale stordimento di quei, che videro palpitante fopra d'un ceppo colui , che aspettavano di veder quali ammello a parte del Trono. Ecco il fatto. Su ditemi , qual fentimento a voi pare di concepirne ? Non vi fono com-

tutto il fangue, quando la prima volta lessi po, quanto bastò per cagionare la cro-Est. 19. 72. un tal caso, perch' io sapea bene, che 18cississone di Cristo, che su l'ingiuria di Beb. 6 6 danno, e exurrexis in adjusori postrum; bile careftia , si che se ne riparaffero a Neb. 4. 6. Crifto in Croce: Lierum trucifigentes Fie congiura, si che fe ne troncaffero a tempavate pur' ora contra Bafilio ? Nè mi

meffe punto le viferte in afcohatrlo 3 Gl' fosfiero però rei , come fe gilel' sveller Blorier, che il raccontano, quali fono tolta, ment' effi fector quanto potenono Cedreno, e Zonara, non finicon di ab dal loro cauto - affine di roglierla? Non bominare tanza perfidis. A voi c, che ne gliela toggliere voi perche gia egli èbea pare ? Se aveffe il Reo qui dimani; che i o, petchè è immortale, perche è impaf-fiquiplizio voigi d'arefte? 3 potrebbe ta: fibile; not refletydalla parte voltra dò non lun di voi contenere di non fe gli avven- rimane , qualunque volta peccate voi tar'egli fteffo alla vita? di non lacerarlo con mortalmente : e perchè? Perchè, dice l'ugne è di non isbranarlo co i morfi è Cre- San Tommaso, perchè con tal' arto vol do di nò. Almeno io sentii commuovermi sempre tornate: a porre di nuovo in camgratus fenfus derelinques liberantem fe ; Dio : Cum beccas , quantum in te eft , das in to al gant jenns aereinque inernami je jboi: um pretas junami niegis au ja je ja die finqui ji Eccifeilito i avea det i aerafamen, so irenn forjiku rezifigarer, ideo c. so toj ma son lapea; che profit swes; che preda ma son casca con dice. de v. Quefto è troppo. Ma Dio immortale i Quefto dunque è il gan contraccambio. E che vuoi dir dunque e, che un fimile che voi peccatori rendete a Crifto per tanfentimento voi non avete qualor si trat- te grazie, le quali egli vi fa, che solamenti di Dio ? Non ha egli forse a voi fatti ser- te non arrivate ad neciderlo ? Del resto uigi eguali ? Che dico eguali, maggiori quanto potete di male , voi gile ne fa-affai, maggiori infinitament: . Alla fine il te: Maledire il fuo nome, accufar la fua alla; maggoriinhutament. Alla fine il tet Maledire il un nome, accutir i a luri benchion necuto da Billio qual dei en las-provincio da Billio qual dei en las-tico dei considerato dei visto da Billio qual nomi provincio dei visto da Billio qual dei dei considerato da mortini, non de glianti pericoli quante volte ha Dio fini forti consulerato da notini, non del glianti pericoli quante volte ha Dio fini forti consulerato da notini, non del adello lottratti volt Quanti n'avete voi Ohturdeltà oli picturezza, obi batarie! paffati nel corto de' voltri giorni, o in Qiei di Beutla, efficato dati per opera terra, o in acqua, o dal fuoco, o dagli della loro valorola Giuditta fortratti da animali, o dagli nomini, o da Demo-grave eccidio, non furono però concenti nj? Non dimorerefle voi già ad abbruc- di non la uccidere, ma ad una voce la be- Judità 13º ciare nel baratro dell' Interno, fol che nediflero tutti con alti encomi : Benedi-Dio aveffe data licenza ad una febbretta, xerune eam emmer una voce dicentes : Tu che vi succhiafie le vene; ad un catarro, gloria Jerufalem, su lasisia Ifrael, su hathe vituralle le fauci; ad una cancrena, norificontia populi noftre? le contribuirono the vi rodelle le vitere; o ad una goccio, ricchi doni, le fecero immenii offequi, la; chevi precipitalic ful cuore? Egli qual le morta finalmente la pianfero fette di voltro benevolo difensore ha sfoderata la con inconsolabile affanno. Non fu conspada, apprehendis arma ye vi ha campati da tento. Faraone di non ammazzar quel tutte le Cresture - che come ministre del Giuseppe - da cui gli su con provvedila divina Giuftizia strepitavano a vostro mento accortissimo prenunziata un' orri-E voi che gli avete renduto di guiderdo- tempo i danni ; ma fublimblio alla fune? Uditelo dall' Appoftolo - Avete, dic' prema amminifrazion d.ll' Egitto - Non egli , pigliati i mano i martelli , pigliati i tu contento Affuero di non ammazzare chiodi, e di bel nuovo (on cofa orribile!) quel Mardocheo, da cui gli fu con leal-e di bel nuovo fiere tornati a riconficcar tà cordialifima difcoperta una fegreta lium Dei , Goffentui habentes: Evoi non po le trame ; ma efaltollo a i supremi vi colmate di orrore, e voi non vi avvam-lonori della Perfia. E così niuno comupate di fdegno contro di voi: come avvan- nemente appagnifi di non ufare altro fegno al fuo Benefattore di gratitudine , dite; che queste sono bell-merafore dell' tuochè questo di non levargli la vita : Apoltolo, ma che inverità voi non ave- benefizio, il qual chiamafi da Ladrone. te mai tolta a Cristo la vita in tutti i di Voi folamente di ciò siete contenti risvoltri . Come ? Stimerete voi dunqu petto a Dio. E però quasi con ciò vi siaehe i Nazareni, perche non gium'ero que-fia mattina a levare la vita a Cristo y cam-merabili grazie, ch'egli vi ha fatte, ponparo invisibilmente dalle loro mani, non vi par nulla disubbidirgli , calunniarlo »

VII.

confonderlo, bestemmiarlo, e collocare relle, Agnelletti, e tra gli uccelli medelile vostre ricreazioni, le vostre glorie ne' mi le fole Colombe, le fole Tortore am-

to più facile l'efser grato.

fuoi più gravi strapazzi. E perchè tanto mufe; nè mai come Eliogabalo comandò di male a un Dio così buono è perchè è che a lui si significasseto, o le Pernici, perchè è lo so benissimo (dice S. Gio-vanni Grisostomo ) che se un'uomo sa de, che son perl'aria si rate. E perchè ceffe a voi la metà folamente di que fa- tanto di trivialità volca Dio nelle offervori, i quali ricevete da Dio, mai non ar-direfte di dargli un leggier di gufto, anzi fe non che per darci ad intendere, non elfemoro vi studiereste di professargli una ser lui Signore di strania contentatura è divotifiims fervità. Che offequi non ufe-refle voi verio un'uomo, il quale vi ha-ogni leggiera ricognizione gli baffa, si vesse donati que' bei poderi, co' quali ha come a quello, che principalmente ri-Dio piovveduta la voltra cafa? Ripenfate- guarda alla volonta; Si polunta i rompia a Cor. S. ci un poco, Se da un nomo vi fosse con est, secundum id quod habes, accepta est, 120 cedura oriella fimità, la quale laldio vi dice l'Appoillola. E però qual dischio concede; fe du ni mono vi fofio prolume che l'effere gazta o los none è si dinica cate la vita, la quale laldio vi pro le, come con gli u mini accade, i qualunga; che ricognizione di affetto voi non il altieri, lincontentalili, singordi, non dal Rom vi adoppererche di dinottargle 3 si sec 3 e no pagli di uno fertile ofosquio, o bemine alique in vos merita collara fueffene, d'una infiuttuofa cordialità, ma guardanorme villi fapiffime fervirurem addixifferi: no spezialmente alle mani cariche ? Finvestram? E perchè dunque con Dio non fa-gete un poco che lo Scolare dica al pro-re così, ma fate ch' abbia tutto di da do-prio Marstro, o il Chentolo al suo Avvolersi per Isia, e da replicare: Filies enu cato, o l'Intermo al suo Medico: Signo-prios, Genaliavi, enutrivi con tami doni re, io vi tò di beretta, vi basti questo: di natura, exaliave con tanti doni di gra-zia: Iffi autem spreverune me? Forse v'è studio, io non mi diparto dalla vostra più facile effer grato verso degli uomini direzion nelle liti, io non contravvengo di quel che visarebbe effer grato verso di a' vostiti ordini nella purga. Fingete, di-Dio : Se questo sosse, io cesserei di doler- co, ch'essi procedan così, faran perciò mi. Ma quello è I peggio, Signori mici, Comunemente contenti, o I Maeftro delquesto è I peggio, che siam spesso gra lo Scolare, o l' Avvocato del Clientolo, tissimi verso gli uomini, verso i quali o'l Medico dell' Inserno? Non già; ma eiser grato è afsai più difficile : fiamo in- di più ne vogliono qualche emolumento gratiffimi verso Dio, verso il quale è moli notabile per sè stessi , vogliono paghe , voglion presenti. E pure a Dio basta ciò Vietò già Dio nella legge vecchia a gli che a niun' altro bafta . Non altro vuol Ebrei, che non gli offerissero pesci ne' sa da noi egli, se non che osserviamo pestetgrifizi. E qual di voi fapria darmene la ra- tamente que gli ordini, che ci ha dati per gione? Non fono i pelci saporosi al pa mero per delle anime nostre: si vii ad lato, esimj, eccellenti? sì, risponde qui vitamingredi, serva mandata. Anzi di que 17. l'Abulense : ma quanto d' altra parte è dif-ficile a farne preda? Abirun'essi nel pro-viam, se non quelli, che sono aggyolfondo dell'acque da noi lontani: hanno mente riposti in nostro potere. Sei na poriposti i covili, furtive le ritirate, presti vero, e non puoi a Dio sodd sfare con la gli scampi, maliziose le fughe. E però si limosina, si contenta, che tu conisponlafeino pure, perciocche Dio non altre dagli col digiuno. Sei tuinfermo, enon cole vuoltanoi, fenon facilitarinovari, punta a Dio corrifipondere col digiuno, Quindi leggere voi, chi egli mil per fin fi contra, che tu gli it difistraccia con vittima dimandatse qualtum di quell'anii. Ia literativa. Nen pusio ne con l'uno, nè malli, pe' qualti tumo fi perta cantinua; oni latto, si frontenza, che tuilipplifica. mente di guerra a' boschi ' Sacrificossi era' con la temperanza del vivere, con la mo-Gentili bensi a Nettuno il Cignale, ad dessi del discorrere, con la pictà dell' Iside il Dino, a Famo il Cavriolo, a fortre. Inunaparola, è Dio Emore pago Diana il Cervo; ma il nostro Dio non albondantemente di ciò. di cni tra gli attri chiefe persè che gli animali dome: inonimi commermente nestimo sindo conflici dell'armento, Vitelli, Tori, Peco- tentarfi, che fol'è, come disse Santo AgoSen 219 de Aino, di non effere ftrappazzato: Non pra. Y ci fervono di guardiani fedeli? Non accamium poftulat , fed honorem . Chi mai peth crederebbe, che nè pur sì poco volessimo ad effo usar diriconoscenza; ma che talvolta noi rispettatiimo gli nomini più di lui, come se que medesimi benefizi, che a noi provengono fecondariamente dagli uomini, come da cagione infima, non ci provenissicro principalmente da Dio,

come da cagione suprema? Epur'è così: Of. 7. 13. Eco redemi cos , così diceva appunto Dio per Ofea: redemi eos dalla povertà, redemi eos dalla infermità, redemi eos dalla ignoranza, redemi eos dalla baffa fortuna in cui fimarcivano: er ipli locuei fune centra me mendacia, mentre ad ogni altro attribuifcono tutti que benefizi , ch' hanno ricevuti da me, ad ogni altro le ricchezze, ad ogni altro la fanità, ad ogni altro il fapere, ad ogni altro le dignità. Oh fua stravagante sciagura! oh sua sorte misera! Non è questa un' ingiuria inaudita, che a

VIII. lui facciamo?

E pur v'è di più: Perciocchè poco sarebbe ( ahimè credetemi che mi scoppia il cuore a ridirlo) poco sarebbe che Dio dovesse in questo cedere agli uomini ; peggio è, che viene necessitato di cedere nfino a Bruti . I Lupi , chi 'l crederebbe ? i Lupi dico, animali così odiofi, arrivarono nell'Egitto ad ottenere onori fingolarissimi, perche una volta, non so come, fugarono dalle campagne Egiziane alcuni Ladroni Etiopi. Riportarono nello stesso Egitto ancor effi altari, ed incensi, gli Avoltoi, gl' Icneumoni, le Gatte, ed alcuni fieri uccellacci, chiamati Ibidi. Gli riportarono gli Avoltoi, perchè stenninavano le cove delle Ceraste, intestatrici de' campi; gli riportarono gi' Icneumoni, perchè perfeguitavano l' nova de' Coccodrili affediatori del Nilo 3 gli riportaron le Gatte , perchè giovavano affai contra le morficature di alcune scrpi, frequenti affalitrici degli uomini , e de bestiami ; e finalmente quegli altri ucceilacci feroci gli riportarono, perchè non lasciavano al-lignare per que paesi alcuni Dragoni alati, che fu l'ingretto di primavera dall'Ara-bia volavano nell'Egitto. Tanto han potuto da' cuori barbari impetrar si vi-li animali per benchzi, che veramente non erano benefizi , mentre loro mencava la volontà di beneficare. E Dio non può giungere ad ottener da noi, se non altro, almen di non effere offcio? Ma che ferve ricorrere a gli Egiziani? Dite : noi pure non accarrezziamo fino i cani, perche Però troverete che Dio fi dolga tanto

rezziamo fin'i Cavalli, perchè ci vagliono di portatori solleciti? E generalmente parlando, non ci rechiamo ad un genere d' impietà, il far'offesa a qualsivoglia animale, quand'egli non ci dà noja? Certo è che i Senatori di Atene rimoffero un loro Nobile dagli onori, perchè fi seppe aver lui da sèributata non fo qual paffera, che per fottrarfi dagli artigli di un' Aquila fe gli era frettolosamente venuta a gittare in feno. E perchè dunque, mentre a nei Dio, non folo non da noja alcuna , ma ci fa benefizi fingolarissimi , noi ci prendiamo a diletto di strappazzarlo? Ahime, conviewe ch'io mi ricuopra la faccia per la vergogna d'effer caditto a paragoni sì vili, perche, come avvifami S. Girolano: Quando majora mineribus coaquantur , inferioris comparatio futerioris injuris eft. Ma che ci pollo far io? Non è forfe tutto veriffimo ciò che ho detto? Che dite dunque, Criffiani mieicari, cherifpondete? Donde procede si mala corrifpondenza verfo di Dio ? Forfe perchè è D'o quegli, che ci fa il benefizio, noi non vogliam ricenofcerlo, come nostro benefattore? Cosi è, cosi è : Dilexi vor , dicie Malze. T.a. Dominus . & dixeffis : in que delexifi nos? Dio foloè quegli, cui non vogliamo effer grati. Noi grati verso degli nomini, noi grati verso de bruti, solo verso Dio vogliam effere fconoscenti, ne folo scenoscenti, ma ingiurios, ma empi, ma scellerati. Qual'altra maniera dunque gli rimarrà di guadagnarfi i cuor nostri , se non bastano i benefizi? Parlate un poco, peccarori compagni miei. Come potrebbe cali fare per conquiftarvi? Feli è futro perduro dictro di voi: altro che voi non fespira, ad altro egli non penía, fuori che a voi. E credea pure, che voi doveste finalmente piegaryl ad amare chi tanto v'ama: ma non gli cifendo riuscito aneora l'intento, che dovrà fare? Volete ch'egli cominci a cambiar manicre a non vi prosperare a non vi proteggere ? a lasciarvi più tosto andare

in rovina? Non sia mai vero, Uditori, non fia mai vero. Oh quanto grande farà di certo il dilgulto, che gli darcte, fe lo coffringerere a un tal'atto! E per qual cagione penfare che a lui spiaccia tanto l'ingraritudine noftra? Per quefto, per quefto: Perchè ella è quel perniciofissimo vento descrittori da Ezecchielo , Veneus urens , vento che fecca fino un terreno si fertile, Por fire se

qual'è quello della beneficenza Divina.

agramente nel Salmo, di costoro i quali a zion del dottissimo Maldonato ) sentirori lui rendono mal per bene. Non se ne duole dico, com egli, rimproverando le seelle-per verum proprio interesse, non perche raggini loro, parea che minacciasse dover

#### SECONDA PARTE.

a dros; quegu a qui euro coma pui ma je princapari cagoni qe noutri orizamun i di coralli, e di perle gi di Adantei, termini verlo Doi e fotpettate dibit, quali quelli fono. Quando lefti ciò, viconfel, di nemico, mentre pur'egli ci è fano coto Signori miei, che filmai quella una la bienevolo. E a direi l'uvero, com'entra, fravagame barbaite di Popoli più che flo. Uditiori, quella difficienza di Dio in un fildi, più che infain. Ma rone è vero, cuore, è fanica. A quali firavagame noi che quella appunto ufmano nevero Diori porta è o in quali ficelleratezzo non lo precuala, multa di cin il Domoseo C. Gaz dirit. Vellimolo. Ce vi sitte in presentatione. Questa, questa, dice il Pontesice S. Gre cipita? Vediamolo, se vi piace, in sero-gorio: Magio contem Deum elevantur, qui boamo, il cui successo, se non sosse di magis ab ejus largitate contrameritum di- fede, perchè lo potete leggere, se volcle, a dire il vero, può essere la ragione sarebbe sognata, suori che questa, di dodi questa ingratitudine mostruosa ? Cer- ver'essere successore al Padrone nella mageffi a conoscere questi odierni Nizareni afficuraficlo dell'investitura reale su dieci medefimi , ingrati perfecutori del benefico Tribii , perocchè due fe ne doveano riloro Compatriota. Qual cosa, se ben si, serbare in grazia di Davide al Nipote suo mirasi, su mai quella, cse gli rendette si Roboamo, quella di Ginda, e quella di perverfi, sì perfidi verfo. Crifto e Sapete quale è Il folpetto, chi'ebber di lui, non come di amico, ma come di emolo. Mi trena l'ultimo. Ecome gli fu prima da Dio-

questi l'inginiano, non perchè questi l'in la vera Religione passare dal Giudai ino iultano; ma perchè è Perchè lo rendono nel Gentilessmo, e però tosto si levarono nel Gentilessmo, e però tosto si levarono nel Gentilessmo, e però tosto si levarono nel gentiles Retribuebane mibi mala probonis, in armi contro di luis, quasi egli sosse per Retilinsemanima mes. Deh diamocampo togliere loto quello, che loro egli aveva al Signore di farci bene, quant'egli mai donato: Er replete fune ira, eo qued ursian ne defidera , e però cominciamo ad effer effes Chriftus fignificare , graziam Dei a gli grati di quello, che già n'ha fatto. Judais transferendamad Genzes. Or ecco, Signori miei, quello che sì spesso ci rende tanto ingrati verfo di Dio : Pensiamoch'esso ci voglia togliere il nostro, come O non rimali mai più flordito, che quan-do lessi in Erodoto un caso strano. Di-le non ci dare quello, che poi tanto tece quest antico Scrittore, trovarsi al Mon- miamo, ch'esso ci tolga. Sarà un Padre, do alcuni Popoli si nemici del Sole, che che ha ottenuti da Dio figliuoli di nobiquandospunta, gli vanno incoatro rabbio-fi, gli dicon degli improperj, gli scagliano ingrata corrispondenza gli alleva si male? delle pietre, e quafi forsennati gli avventa- si disaffezionati a gli studi è si alieni dalno acutidardi. Or quali Popoli direfte voi la pietà ? si liberi ne coftumi ? Perchè teche fian questi? I Settentrionali, che quasi me, ch'essi altrimenti non rendansi Reliin tutto abbandonati dal Sole, rade volte giofi, e che così Dio non gli levi quel che Famo: rimitano la fua facia, e meno par gli na dato. Sará un Cavallere, che ha tecipano la benignità de fuoi influtfi, ego confeguire da Dio rendite di gran qualità, alono meno la bellezza de fuoi fiperadori ) Perche nondimeno anche gli con ligratifica danzi quelli a qual volta loro appatife, filmo contraccambio fi moltracosi renace? efcono a falutarlo con lieti fuoni di vivo-le, di cetere, di zampogue. Gli unici fervi e così dimenticato de Claustrali e Perdunque ad odiario fom quei , che il va chè teme di non cadere in pentiria, e che gheggiano più d'appresso: quegli, a cui così Dio non l'impoverisca di quello, oneffo feconda più le miniere di argento, de l'ha arricchito. Questa, questa è tra e d'oro: quegli a cui esso colma più ma le principali cagioni de nostri brittissimi zantur. Quei che da Dio ricevono pindi le e, al terzo de Re, non portete be crederi somodi , o di filerindori , quei più gli ren-dono di villanie , e di fitappazzi . Orqua: lervidor cale, che ogni altra cofa mai fi 3ºchiamla un poco , fudiamola , foemia-sior parte del Principato . Nondimeno Dio mola . Neffun fiaffanni , ch'io credo aver-la arrivata: mercecchè tofto me la d'anno mato Aja , che vivente: anco Salomone . spieghero . Sentiron esti ( ed è ponderat promesso, così gli su poi mantenuto, tosto.

1. Reg. 12 the Salemone fini Iluoi giorni . Or chinon 1 los aureos , dicens: Nolice ulera afcendere in di niuno fi dovellefidarenell'avvenite più eletto a tal dignità? Dio glie n'aveaconfermato il possello, movendo interiormente i cuori de popoli ad aderirgli. Di più Dio gli avea fatto noto, che un tal posfesso sarebbe stato perpetuo, s'egli si fosse confervato fedele; che mai non farebbe dicaduto lo fcettro dalla fua flirpe; ch'egli farebbe flato affiftente ne' configli, protettore nelle battaglie , liberatore ne' pericoli; e che in una parola avrebbegli conceduto abbondantemente, quant'egli umanamente Sapelle deliderare: Es regnabis /nper omnia , qua defideras anima rua. Adunque ognuno avria detto : Orsù Jeroboamo del certo procurerà di tenerfela ben con Dio: Oh quanto divoto Principe farà questo: oh quanto religioso! oh quanto regolato! oh quanto zelante! E pur crederefte? Non paffamolto, chel'empio di niuno comincia ad effere più guardingo, più gelolo, più diffidente, che di Dio ftesso. Perocchè prende, già stabilito nel Trono, a penfar tra se; che s'egli lasciava andar le fue dieci Tribù in Gerufalemme alle feste solite, ed a' fagrifizj confueti, a poco a poco con una tal'occafione elle correvano rischio di riternare all'ubbidienza di Roboamo loro naturale a chi è nato lor capo, che a chi s'è farto. E così a dispetto di Dio fi risolve di vietar con pubblico Editto ogni pellegrinaggio in Gerufalemme, ogni gita al Tempio. Ma perchè dall'altra parte egli stima, che qualche culto, o vero, o vano di religione ci voglia in qualunque popolo, per menerlo, o più scrupoloso, o più timido, o almen più occupato, e cosimen'ardito alle ribellioni, e men disposto a' tumulti; che fa quest'infame politico ? Fabbrica due Vitelli d'oro : ne pone uno in Dan , ed un'altro in Betel : e convocate tutte le genti adun folennissimo fagrifizio: Or-

traffero dall' Egitto, che vi alimentarono

avrebbe creduto , che il nuovo Principe | ferufalem : Eece Dii tui Ifrael, qui te eduxerune de terra Ægypti. Volete altro? Fece che di Dio ? Dio graziofamente avevalo egli tanto, che diviò quali tutti i fuddiri dall'adorazione del vero Dio, e nè per ferita l'investitura; Dio glie n'avea con- riprentioni, ne per minacce, nè per gastighi, ne per miracoli, si pore indurre a fidarfi già mai di lui ; ma fempre fin alla morte fe ne guardò , come fe Die fosse stato il maggior persecutore, che avelle al Mondo, e non più tofto il maggiore benefattore . Critiani: crederefte mai che a tal fegno di diffidenza potesse giugnere un' uomo ? E pur'è di fede, che vi giunse allora un' Jeroboamo, che vi giunsero oggi i Nazareni; e ad esempio di questi, on quanti, on quanti giornalmente vi giungono con dichiarazioni , fe non manifeste, almen tacite!

Ingratissimi peccatori, e che dubitate? Se Dio non amasse il benvostro, ve l'avrebbe conceduto con tant' affetto, con tanta liberalità, con tanta larghezza? Vi avrebbe egli creati, effendovoi nulla? redenti, effendo voi schiavi? proyveduti, effendo voi nudi ? fofferti , effendogli voi del continuo sì conturnaci ? Che sciocchezza dunque è mai questa, pensar poi, ch' egli vi voglia togliere il voftro, e per cià rendergli ingratamente male per bene , come se l'offender lui valer vi dovesse a mantenervi in possesso de' beni vostri a dispetto suo? S'egli volesse privarvi del-Signore, per quella inclinazione ch'han le ricchezze, qual cofa più facile? per-tutti i popoli di foggettarfi più volentieri chè dunque per non reftarre voi privi. chè dunque per non restarne voi privi, negarle inumanamente a' fuoi poveri? S' egli volesse torvi i figliuoli, quile men faticofa ? perchè dunque per non rimanerne voi fenza, diftorgli avvedutamente dal suo servizio ? Non potrebb' egli quando volesse, spogliarvi degli onori, delle aderenze, de' titoli , de' maneggi , e anche de' Principati , quando gli avefte? Perchè dunque con tante inique politiche procurare di stabilirvi nel loro possedimento, adonta de' fuoi precetti, e con discapito della sua religione? Eh riconosciamo una volta il nostro unico, e vero benefattore, e se siamo sicuri, ch' egli sù, dice loro, questi fono gli Dei, chevi amici più d'ogni altro, deh rendiameli amore, e non odio, onori, e non villape' deferti. E però badate bene: a questi | nie; onde mai più (se tanto sarà possibile ) nell'avvenire offerite incensi, a questi scan- i non se gli abbia a fare da pergami si gran nate vittime, a questi inviate preghiere, torto, qual lo non volendo gli ho fatfenza più curarvi d'andare in Gerufalem- to questa mattina, mentre ho mostrato, 3. Reg. 12. mc; Es excegitato confilio, fecir dues Vien-) poter trovarsi chi rendagli mal per bene.

## D E

## DECIMAOTTAVA.

## Nel Martedì dopo la terza Domenica.

Si peccaperit in te frater tuns, pade, & corripe. Si te audierit, lucratus eris fratrem tuum. Match. 18. 15.

maggior godimento, ed efeguito con maggior generofità , quanto
gueto della Correzione fizzerna. Poiche e che il medefino v han confermato ander chiaramente, quanto s'inganni chiun-

dannare le malvagità del fuo profimo, tut ti ad udirmi, e vi rendo Apoftoli, to fi sfoga, o ne foglietti fegreti, o nelle Appena era comparfa nel Campo

Ra quanti precetti ne furono dovrei dinique questa mattina esortarvi inculcati da Cristo, come con grand ardore ad estere tutti zelo; non più propri dell'Evangelica è cosi? Ma che varr bbe? Subito voi vi legge, niuno io credea, che fareste forti con dirmi, che ben sapete efdovefs essere udito con sere oggimai raro il caso in cui voi fiate

toni o de autor de grande l'infininzaio con chi non fa quanto fini control di control con control de grande l'infininzaio con chi no control di control con control di control d guardo umano avanzato a conoscervi soz- impiegare a ridur dell'anime, perche non ze macchie : le ha contate con minutez- ficte obbligati? E forse che non è questo za, le ha pubblicate con applauso, le ha un bell'argomento? Io veggo in questo censurate con sasto: e così ha dato a dive- dì, che Cristo medesimo per incitarci alla correzione fraterna , non minaccia , non que per effere o in fublimitlimo posto di grida, non atterrifee, non dice, fatela, dignità, o in antichishmo credito d'inno perche lo vi obbligo ad essa otto gran pecenza, speri di aversi selicemente a sot- ne, ma rappresenta solamente, che il fartrarre da sì rigido findicato. E nondime-no oh quanto pochi tra Fedeli fi truova Si re andierit , lucratus erisfrateem tuam. no, che adempiano un tal precetto! Non Oh de intendessimo, Crissiani miei cari, mancano oggi nel Critianedino nuovi Da 18 te 11. vidi , che rapicano le altrui mogli. E 18 te 12. vidi , che rapicano le altrui mogli. E 18 te 12. vidi , che rapicano le altrui mogli. E 18 te 12. vidi velo del consultati di all'antico che vi arnofinete di dire-18 te 12. vidi vidi di consultati per di la consultati di all'antico che vi arnofinete di dire-di altruitati di altruitati di altruitati di altruitati di altruitati per di lo non fono 18 tutti. 6 cabbi, che fi uluripio gli altrui boni. 2 bibligato i Orsiu vediamo s'io fapri metpur dov'è, che a rimproverarli prefestifi tervi a terra si reo preteffo: E voi state alcun Elia? Dov'è più oggi un Battista a attenti, perchè se punto vi accendo in acum Elitz, 1997 c pui orga univastita a jancini 3 perune i e punto 91 accondi di tamiti Fend incellund? Dove un firridoto incel filamme di fatrozelo (quale alina-mo a tante Eudoffie tuperbe ? Dove un firro, eziandio laicale) non sono del Tofollo a tanti Eduini camali? Dove un firro, eziandio laicale punto del Duflano a tanti Eduini camali? Dove un guadaggo vol, por quan a foro Ambrogio a tanti Tododfi (apquiu-lent) per merzio yoltro dil guadagnamo più d' Ah che il grantalento ch'hal'uomo di con- uno ancor di coloro, che non fon venu-

Appena era comparía nel Campo degli convertazioni dimetiche, o ne libelli fa Affiriani la generola Giudiria, che tratti mofi, i quali vaginon più al irritarechi iubito, quafi alla vifladi un'infolitolume pecca, che ad emenditoj, li dove a fronte controlle di la controlle di te scoperta non v'ha chi ardisca di rappre-fentare ad alcuno le sue lurdure; ma tutti, ta; ed ammirando la verecondia del guara guita di guardiani infedeli, gridiamo al do, la leggiadria del tratto, la grazia del ladro, quando ha già voltate le spalle. Io favellare, proruppero di consenso in que-

rum, qui tam decoras mulieres babet , us non pro his merisò pugnare conera eos debeamus? Or chi fara così ftolto, che fprezzi un popolo, le cui Dame fon Dame di tanto garbo ? Sia pur Betulia riposta sugioghi alpestri, fra dirupi scoscesi, che fra leggiera fatica, andare in cima a que' pracipizi a tracciare si belle prede . Su, che s'aipetta omai più di fonare all'armi ? Ben può Oloterne da ora inhanzi ordinare furiofi gli affalti, audaci le fortite, accefe le mischie . Noffun dirà che tutto ciò non fi meriti una Giuditta. Così discorrevano, già divenuti per grand'amore frenetici, que' meichini . E vaglia il vero, faria ciò potuto attribuirfi ad eccesso di foverchia etaggerazione, fe pon fapelfimo, ch' aitre battaglie, di quella ancor più feroci, fono fate al Mondo intraprele per un bel volto. E per chi fu combattuto già fotto Troja si orribilmegte, fe non che per un Elena lufinghiera? per chi fotto Tebe, fe non che per una Teano? per chi fotto Cirra, se non che per una Megisto? oltre dal rimprovero di crudeli. alle guerre si celebri fuecedute tra Enea, e Tumo, per la loro Lavinia; tra Antisono, e Tolomeo, per la loro Cleopatra. Ma Dio immortale I Perche non potfo stamane rischiarar' io le pupille dell'intelletto a tutti questi miei divoti Uditori, e far loro vedere la beltà di un' Anima? Che Cleopatre? che Lavinie? che Megiste? che Teane? che Elene? che Giuditte? Era la loro estrema bellezza qual fior di prato, che nato appena languitce : un' inganno della mente, un faicino del difcorio, un laceio di cuori incauti. Era un'efca che alletta, ma per tradire s era un dardo che splende, im per uccidere. L' Anima folamente ha beltà vera, si come quella che ad Trad. S.in immagine c'atta del divin volto: Ulu fa-Que oft hone ad imaginem Dei ? grida Agoflino . Nel corpo : no: In intellettu, in mense, in insersore bomine, in es quod inrelligis veriensem. Se dunque io qui vi poteffi mostrare un' Anima nella sua ruda tembianza; qual dubbio v'è, ch'io ven'infiammerei quanti fiete di tanto amore, che farcitofto gridarvi: Sudiamo pure, affatichiamci, ammazziamci per si bell'opra?

Quefto erail premio bramato già dal grand'

Apostolo Paolo, quando offerivasi a separactida Cristo per utile del suo proffimo: Luerare fratres. Questo era il premio brama-

to gia dal gran Pralato Martino, quando

ino gregge: Lucrari fraires. E quelta era

offerivafi a rimanerfene in terra per utile del

ep. Jo.

Jed. c. 18. Re parole: Quis consemnas populum Hebras- ; quella mercede , che benche donna defideraya ancor'esla la Serafica Vergine Catterina, qualer dicea, che farebb' ita vo-lentieri a cacciarfi fu le fauci medefime dell'Inferno, purchè ingombrar le dovefie, e turar'in modo, che non vi potesse in futuro più paffar' anima: Lucrari fratres , lucrari fratres , Che dite dunque , che dite, ò voi che negate di voler punto badare all'altrui falvezza, perche non fiete obbligati ? Mostrate voi di capire, così parlando, ciò che fial' Anima umana? ne formate concetto ? ne fate cafo ? Ahime che anzi voi così ne mostrate un troope vil pregio: perciocche se voi vi movete a picra di una Pecorella, quandola vediate tra le zanne d'un Lupo che ne fastrage; a pietà d' una Tortora, quando la vediate tra l'ugne d'uno Sparviere che ne fa fcempio; com'è possibile, che tra le fauci del Dragone Infernale miriate un' Anima, e non vi moviate a pietà? Non avete obbligo di fovvenirla? Sia vero, Ma ciò vi affolve dalla taccia d'ingiusti, non vi purga già

> Se ben che dico; Lasciate pure , lasciate; ehe s'è così, voglio volgermi a questo Cristo, evoglio dirgli, che scenda da quella Croce, dove s'è lasciato inchiodare pet falvar noi . Eche? Era forfe egli obbligato a falvarci, ed a falvarci contanto fuo patimento , con tante carnificine , con tanto fangue? Ahno pet certo, grida in fuo nome Ilaja : Oblaens eft , quia ipfe Hom. voluis. Egli fife nostra vittima, questo è Rom. vero, ma perchè volle, Quin iffe voluis; ch'è quanto dire con San Giovanni Grifostomo : Poterat Christus que passus est : non pari , fiquidem que suaerant fettare voluiffer . Verum neluss , fed qued nofrum erat respicions, quod fuum eras neglexis. Se però egli, nulla obbligato a falvarci, pur volle farlo, e faslo a tanto fuo cofto; come potremo negare a lui d'impiegarci infalvare altrui, in Incrandia fratribus; perchè non fiamo obbligati? Ala cuori (conoscentissimi di Cristiani) Ecco quanto di noi può promettersi un Dio trahato, un Dio trucidato pernoi, che folamente noi vogliamo penfare a nostri interefli, ma non a' fuoi. Il maggior' intereffe il quale abbia Cristo, esalvare il Mondo: . Nihil adeoftudiose affellas Deus , us salusem Hom. 40 ansmarum ; son pur parole del medesimo in Gen. Santo. A questo cerca d'ogni parte compagni, a questo soldatesche, a questo seguaci : enoi potremo aver cuore di dirgli, no? Scipione Affricano, dovendo andar

da Roma all'impresa per altro difficiliffima i do , che alcuni spiriti più servili ritravdi Numanzia, ritrovò tanti, i quali per l amore al fuo nome spontaneamente offerironfi di feguirlo, ancorche fenza foldo, fenza mercede, che, come narra Plutatco, bifognò che il Senato con un pubblico Editto poneffe freno al concorio fino derato de popoli, affinche non reftaffe l' Italia vota : Veriens ne vacua relinqueretur Italia. Che dirò d'un Pompco? che dirò d'un Cefare? che dirò ancor più di lorodi un' Alessandro insaziabilmente famelico di conquifte? Non hebbe già quest' ambigiofo a stentare per aver popoli , i quali lo feguitaffero ancor là dove fi dubitava, se più vi fusse di Mondo. Fosse pur la Libia infocata per le fue vampe; fosse pur la Scitia agghiacciata pe' suoi rigori, per elle ancora fi trafcinava egli i fudditi ubbidienti, ora annegati fin' alla gola nell'acque, ora aggrappatrifi con le mani alle rupi , le quali lor conveniva di attraverfare. Ed un Catone quali esperimenti ancor' egli non riporiò dell' amor de'fnoi, là tra le arene più sterili ch'abbia il Mondo? Convocò prima di entrat' in esse i Soldatia e sedamente narrando loro i pericoli, e i patimenti, a cui gli guidava, diede a chi volca facoltà di la-feiar le infegne. Contuttociò crederefte? Nè pur'uno vifu, che non volette animofo tenergli dietro, e che camminando per quelle otribili popolazioni di Vipere, di Cerafte di Antilisene non fi lafciaffe anzi uccidere che fugare da tante posti. Che vuol dir dunque, Uditori, ch'il nostro Cristo non può ottenere danoi, ciò che tanti altri, di lui men degni, impetrarono da' lor fudditi ? Alia conquista del Mondo, qui anch'egli ancla, alia conquista del Mondo, quantunque con inten zione differentifilma, ch'è quanto dire, non per diftrugge: lo , come facevano gli altri, ma per falvarlo. E nondimeno che accade ? Non eft , non est ( così di-Erech. 7. cevalo sconsolato Erecchicle ) non estqui undat ad pralium. Troppo egli ftenta a ritrovar chi lo fegua , qual nobile Avventuriere, di buona voglia: Qui vadat : ci vogliono pungoli , ci vogliono precetti, ci vogliono obbligazioni . E che gran vant'è, miei Signori, non voler fare al nostro Cristo altr' osciquio , fe non quel solo, a cui noi framo obbligati? Questa dunqu' è la ricono(cenza al . tuo merito ? questa dunque è la stima de'fuoi favoti?

ganfi da quelle imprese, a cui non sono obbligati, quando non debbano lor tali imprete arrecare verun guadagno . Ma quando queste lo recano, e il recan massimo, e il recano manifesto, chi è che lasci di abbracciarle, perch'egli non è obbligato? Ma Dio mio buono ! Non è fors' opera .di guadagno infinito ridurre un empio? Lucrari frarrem . Eindubitato che un' empio folo è bastante a concitar non di rado l'ira celefte su tutto un popolo, ancorche per altro innocente : Une seccance iram super omnem populum venie, così lo diffe un' Origene ammaestrato dagli efempi frequenti delle Scritture; e bench' io non vanti di effe perizia eguale , son però qui pronto a recaverne anch' io più d'uno. Aveano gia gl'liracliti espugnata con rara felicità la Città di Gierico; e però volendo profeguire attiniofi il corfo della vittoria, s'incamminarono alla conmista di Hai, Città fenza paragone inferiore a Gierico di riputazione e di forze. Ma ecco ch' eglino ad un tratto rispinti dagl' inimici , 1000 vergognofamente costretti a mostrar le ipalle. Si leva però tofto nel popolo un gran bisbiglio, un lutto pubblico, un gemito univertale; e non fapendofi la cagion per la quale avesse Iddio così subito abbandonata la protezion di una gente , chiamata là da lui stesso per mieter palme, e per raccogliere allori, fi proftra Giotie riverente dinanzi all' Arca prega, piange, fi umilia, ed al fine intende , che vi credere ? Che gl'Ifracliti aveiler forfe tenuto fra lor configliodi fabbricar qualche nuovo Vitello di oco è che fi fotter patciuri di cibi immondi ? che fi totler congiunti a donne firaniere? No, no, Uditori. La cagioni di tanta feiagura era stato un peccato minote affai , ed un peccato commello , non già da tutti, non già da molti, da un solo . Il successo è celebre . Allor che Gierico già defolata n'andava a fuoco ed a fizmme, un certo vile foldato chiamato Acan , mirò a forte una ricea fopravvesta di porpora tra le spoglie, se n' invaghì, l'involò, e controgli ordini dati dal Capitano, furtivamente la preservò dall'incendio, se l'ascose nel padigirone. Crederefte i Per questo fol malfattore, quantunque occuito, Iddio monto contra tutti in si gran furore, che proteitò di abbandonargli in eterno , se non si univano tutti a torlo

Benehè , fermatevi , ch' io ben'inten-

di vita: Nen ere ultrà vebiscum ( parole | caso nostro . Mentre il vostro proffi-CI VII.2 NO TO BELLET REPUBLIES A PROVIDE NAME OF THE CONTROL OF T opportunamente Selviano e Acan de ana- det.

lib. 6. de shemare quidram surse abstulit ; e però Ma questo finalmente è guadagno sol

a.Reg 24. macello fu il pr polo condannaro , non il grande i Cui per grariam Dei contigeris

fe il delitto ? Pur troppo dunque è in- fludeat ad fpem penia delinquentes hortadibitato , Uditori , che non di rado : ri , nullum quippe ( attendete a queste In jo. q. 8. Uno peccanec ira fuper emnem potulum parole ) nullum quippe cam gratum Doe venis . E però ecco a che v' invito fla- oft facrificium, quam zelus animarum. E fono tovrastare. Un Giudice umano gustar cibo trascorse gl'interi most? Cam non ha fac ltà di nuocerci per que tal- jejunasses quadragana diebus. E pure, li, che ton d'altini. Ma Iddio può per falvar'anime, egli interveniva a' farlo. Anzi, se noi crediamo a Sant' conviti quantunque lauti de Pubblicane talor fligella nelle vigne le uve con fonno paffava le intere notti ? Erat Peristessa rovina Dio spesso involga gl' in filvar' anime , egli ammetteva le visite illella rovina Leo Devilo invoige gr. in 1 uvar anuse, e gu ammetteva se vinse meceti co e ise? Udde per qual eago a incort in e in incort in e interne e i rovine in e interne e i rovine film sulfque curet in per i rompendo le sue serventi preghiere, udizade, fol soviene situ modificama dilizone, y parlemenence, e continuara i loro distamo, O sunquam uniu cespesi. , o discorti, amorthe avellero camo del unius bemines , alen pro aliis fine membra groffolano . Dalle limofine forfe ? Ma la caula voffra, e voi ricercate qual' ob- immensas pecunias sauperibus oroges, plus bligo a ciò vi ftringa ? Fingete un po- camen effeceris, si unam converceres anico che voi vediate il vicinato avvam- mam. Convertire un anima folaval più.

personali causa cunttorum , toggiunge qui sua res agieur , paries cum proximus ar-ep. 18.

che avvenne ? & crimen unius hominis negativo, ch'è quanto a dire, èliberarfi clie avelince d'orinne anni commune logerico su e quanto a dire e inceram-penga amnium fair. Si miei Signori, co-trimen unius hominis plaça comium fair. Il più è, che oltre di questo v'è il po-Ma questo è poco. Per un sol Giona l'itivo e e certamente grand stimo. Connon travacliarono tutti que' Paflaggieri, cioffiachè, s' io vi hò da dire il mio i quali navigavano a Tain? Per un fol fenio, non credo, che verun opera di Giuda non pericolarono tutti piu que pieta fia prefito Dio più gradira, ò più Diccopoli, i quali valicavano il lago? incritoria, della riduzione di un reo, Ma E per un Davide troppo infuperbito di perche vi diffi quell'effere fenso mio?
sè nel contare il popolo, a quanto fier Si ascolti ciò che ne affetma Gregorio mene se altrimenti , che te del popolo flato foi- in peccasorum vinculis erapi , iple ex gelo

mane, mentr'io vi eforto a procurare l' vaglia il vero i da qual' altra opera di emendarione di un' empio. V' inviro a loictà (peretere maggiore il merito?) Fot-liberar quami fiamo da quel difallit, le dal digiunde Ma chi pià rigido nel che per cagione, di quell' empio ci pol- digiunare di Grillo, il qual però fenza mentaharlo. Anza, ie noi Crediamo a Sant.
Agolino, per qui foi Hello II frai a il, e dipioriando alla sun antaria faaltrus falli. E per qual cagione, dicgii, creciere voi, che si come un' intellate la fate talera miree nel prato i fondi
col fiene; e si come un' illes farandi, di
col fiene; e si come un' illes farandi, di
col fiene; e si come un' illes farandi, di le lambruiche , così parimente in una nellans in Orazione Dei . E pure , per loan 4. Bullat bumbal, alta Pre autr pur memore processor. L'acce minome conte e ma félitera. Che mi flate dunque adit voi quando ad effio in lafecto che fentencii di non volevi impigare a convertri il gran Boccadoro, uomo il più affanamine, perchò non ficte cobbligari Si indo, il più ardente, che mi fortif 1000.15 retatta la caufa comune, fi tratta la caufa foro i Poveri a los favore. E mondi-giùla. ed fa pubblica , fi tratta per conseguente meno udite ciò ch' egli scrive : Er fi Con pare di un' alto incendio : non correte dic'egli , che far limofine imminfe. Ne voi fubito a recar acqua, benchè non fia- è maraviglia , Nam qui dederit pauperi , te obbligati ? non vi affannare in dar' famem felvit , qui percaneem correserte, adver. Ja.

ordini ? non vi affaticate in preffare aju- impierarem eximate: ille corpus liberavis to ? Or così yogl' io che facciate nel à dolore , hie animam liberavit à gehen-

na. Oh che differenza, Uditori, libe gioje elette, ò di margarite preziofe arricchir le fue Sigreftie, com: gia fegni, i Carlomanni, i Pipini? No no, Uditori; più d'ogni dono che possiate a Dio fare, gli farà caro un peccator miferabile, il qual voi gli rechiate per buona forte conttito a piedi . Che però sapete voi ciò che avviene in quefta materia? Quel che Piutarco graziolamente registrò di Cimone Capitano infigne de' Greci. Avea Cimone riportata già da Perfiani una gran vittoria; e però volendo dagli altri Capi fuoi Collegati dividerfi , per ritornare in Atene , radunò tutta la preda , e ne fe due parti. Pose da una banda le spoglie dell' Eserciro debellato, fendi, elmi, usberghi, scimittaire, turcassi d'immenso pregio, vesti di porpora , vascllami d'argeoto, collane d'oro; e dall'altra banda collocò un numero, grande sì di prigio-ni, ma tutti ignudi, che però era spettacolo di spicta solo a rimitarli, tant' rivolto: Eleggete, difle, ch' io fon contento di cedervi quel vantaggio, che a me fi dee , come al primo de' Comandanti . Non tardarono quegli a deliberare , ma abbarbagliati allo folendor dell' argento, a fulgor dell' oro, incontanen-

te appigliaronfi alle ricchezze, ridendo-

sidi Cimone, che a lui restassero que nudi avanzi di uomini appena vivi . Ma

si scorse quanto il valor della robba sia

Uditori ? Fate pur' incetta di peccatori i più fquallidi , i più meschini , i più

tendete a curarli de lor languori : dipoi

rare i corpi da un dolor momentanco, Che s'è così, venghiamo ora a nostro e liberar l'anime da un' incendio perent proposito. Se il procurar la falute del no-nel Se però da quel bene, che altrii si sitto prossimo, Lucrare fraccem, e un' zione reca , pigliar si debba la misura del me- di merito così con io , che avanza il ritos qual dubbio v'è, che molto psu digiuno, avano l'orazione, avanze da ngcittorio èdifun antura foccorrere l'ario limofina, e per un bense associame qua-me abbandonate in peccato, che folle-l'unque algri com'è poffible, che vol vare i corpi ridotti a necessirà? Ma for-contuttociò non vegliate in esta impie-fe che di maggior merito vi sarà presso guvi, perchè non siete obbligati? Vi par Dio fabbricar Chiefe, fondar Cappelle, quelta feuta legitima . feuta favia, ò non più toffo una reufa, che fe val nulla, procero con sì lodevole luffo i Carli Ma- verebbe anche, che non dovrette coltivare i voitri poderi con tanta di genza, che non de virile trafficare il softo danato con tanto fludio, perchè quantunque grande fia quel guadagno, che a ciò vi alletta, non però fiete obbligati punto a cultura si diliginte, obbligati punto ad un traffico si fludiofo?

Beneliè finiamla. Chi haderto a voi, che voi non ficte obbligati a guadagnar anime? Se non ne avete mai fedotta veruna, io voglio concedervelo; ma fe alcuna già mai ne avete fedotta, fi come è facile, o con invitarla al male, o con infegnargliclo, ò aluseno con approvarglielo; ve lo nego. Avete a Dio tolta un' anima? Ogni ragione vuol dunque, che procuriste di renderne a Dio qualch'altra. Comandava Dio nella Legge antica al fuo popolo, che chiunque altrui morto aveile alcun' animale, fosse tenuto a restitui me uno fimile; un toro, s'era toro; eran' esti per le serite malconci, e mal un' agnello, s' era agnello; un giumen-vivi per le satiche. Quindi a' Collegati, to, s'era giumento: Qui percusseriment Lev. 24, 18, redder vicarium, ideft asimam pro anima . E pur se confiderate, non farebbon mincate altre vie più pronte, onde foddisfare a quel danno recato al proffimo, fenza quelta legge sì rigida del taglione. Ma in qual' altra maniera confiderete di poter mai foddisfare a Dio per un' anima a lui rapita? Peicate pur nell' Eritreo quante perle eglicela in teno, e tutto a Dio preche ? Curati che Cimone poi gli hebbe sentate ciò ch' han di splendido i Frigii neldalle ferite, trovò chi ricomperò ciascule loro fete, i Numeridi ne loro marmi, gli Affirj, ne'loro odori, i Sidoni nelle no di loro a si caro prezzo, che ben lor porpore; ciò tutto è nulla a paragodi fua natura inferiore al valor dell' uone di un'anima, che fi perda: Nec totus mo. Volete dunque far' a mio modo, mundus of justum anima presium. Fu detto di San Gregorio: Exiguns oft totus mundus tiom. 4. in pro unius anima dispendio. Fu fentenza di Exech. De Santo Ambrogio . Ad un' anima, che fi ben. mer, mal ridotti, che fieno nella Città e attolga, un'anima che si renda sol'equivarecategli a Crifto, e non dubitate, ch' le, fi come quelle le quali turono dal Reegli a ragione di ciascuno di loro vidadentor comperate ad un'egual prezzo; e

In vita

wone forse sovvertita più d' una , come che voi giovar'infinitamente al proffimo

a.Reg. 1s. bus : e però parevagli , sì come notano ciare alcuna vendetta, di teffere qualche acutamente gl' Interpreti in quelto luogo, frode E perche allor non potrete, non in I f. jo. di non potere dinanzi a Dio comparire dico già feagliarvi addoffo a quegli em-

ferivere dipoi tanto in difefa d'effa; e fe un zione di quell'amorevole Giuda, il quale Paolo per dilatazione della nuova Chie- non confidandofi di potere otrenere da' In Pf. co. enim priniperfecutor exercie, cost l'affer venderlo a' Mercatanri Ifraeliti. E quello, mò San Gregorio , postnodum pius omni- ch' io così dico in comune a tutti , pobus laboravie. Non lia però tra voi chi fi trei fuggerire a ciascuno in particolare. persuada d'essersi anco ravvoduto bastante- Sei per ventura tu Cavaliere, che cingi mente, se quanto altrui per l'addietro spada? Recupera possimum secundam virpregindicafte d'con infegnamenti malva- surem suam. Perchè non puei tuffindiargi, ò con iffigazioni maligne, ò con ope- ti di metter pace tra que due Nobili inre scandalose, non procurate di giovargli, tenti ad esterminarii, e confortarli con auora altrettanto con fanto zelo. E però torità di ragioni alla tolleranza evangeliche fate , Uditori miei , che aspettate ? ca , prima che perdansi per un puntiglio che differite? Lucramini fraeres , lucrami- mondano? Sei per ventura tu Cittadino, mi fraires. Credete forse di non poter an- che attendi al traffico ? Recubera pro-Quaref. del P. Segneri.

olerte di efentarvi dall' obbligo di con-verrime per lo meno altretrante ? Refli-tuzione, Uditori, reflituzione danimami voi Cavalieri, voi Cittadini , voi Di-voi Cavalieri, voi Cittadini , voi Dipro anima, animam pro anima. Corsidera me, voi quanti siete del popolo ancor te un poco quanti perversi consigli vi sa più basso I

ran forfe talor ufciti di bocca a gran dan- Io fo , che quelta mia predica farà no altrui, e quanti scandali avrete dati già stata racciata da i più di voi, come a' divostti, di male pratiche, di gozzovi- mal confacevole al grado vostro, come slie, di giuochi, di motti liberi. Ecome impropria, come importuna, e quasi fateffer può, che inorridiri per più però ta ingrazia fol di quei fervidi Miffionari, di un feguace rubbato a Crifto, non vi af- che non la fciaro al Vizio pigliar ripofo fatichiate di poter, quanto prima tornar- nè pur tra' boschi. Ma v'ingannate . Udigli a' piedi , e dirgli: Signore, io già vi te ciò , che lo Spirito Santo comanda tolli quel Giulto: ecco ch' io vi reco per per l' Ecclefiaffico indifferentemente a Eccl. 17 lui questo peccatore , Queste erano le ciascuno: Recupera proximum secundum virpromesse, che a Dio saceva il penitente susem sum. Attendi a ricuperare il prof-Re Davide, catecchizare iniqui, conver fimo tuo fecondo la tua virtù: non fetir empii: Docebo iniquos vias tuas , C' im | condo quella virtà , che negli altri vedi . Mal. 10.15. Pii ad reconverceneur. E per qual cagion le ma secondo la tua, secondo i tui talenti. facea? Dunque ad un Guerrier, qual' egli fecondo il tuo fapere, fecondo il tuo flaera , creiciuto già , fin da fanciulletto , to: Nemo dicar , ripiglia qui opportunatra l'armi, si appartenea di far prediche a mente il Pontefice San Gregorio, Neme Hom. 6. in peccatori? Anzi parea che principale fua dicar, admonere non Jufficit, adereari idecarica dovels'effere ichierar elerciti, af- neus non fum, quantum pores exhibe. Evefediare, affaltare, recar battaglie, non ro, che al grado di uomini fecolari non Ispiegar catechismi . Così è nel vero , si appartiene sar prediche strepitose a Ma, ohimè ! Si ricordava il meschino par delle nostre . Ma quante volte voi di aver già fatto, con la pubblicità di verrete a trovarvi inuna conversazione, akune sue colpe , bestemmiar da più d' nella quale si tratta di porte in opera qualuno il nome divino, contorme a quello : che offesa divina, di infidiare alcuna one-Blasphemare fecisti nomen meum in genei- stà, di ordire alcuna calunuia, di trac-

di non poter chinatti a sono companie piece gia insgiarri adonto a quega con-con biana faccia a fe alteritario non gli pl, qual nonos Finces, con un pugna via fantificaffe di peccatori, quanti gli aveni per le alla mano a mi concente corres-tendalezzati di guili. Quedio medio gri la proporti di autorità, e fe non l'avrete, dilboma-finia, gl'Ilanti, i Cipraini, i, foultini, re dene que trattate i con attributo, riproinpuenatori una volta di nostra Fede, a varli diffuiderli difficultarli? ad immitafa naccute fi adaticò più di qualunque litoi fratelli che perdonafiero all'innocci-altro Apollolo, pretche fu i tu perch' te Giudeppe, perlifusa loro che foficro al-cgli prima l' aveva perleguitata : [24] men cont nti di un minormale, qual'era cen. 17-16.

ximum fecundum virentem tuam. Perche ste a profitto de' peccatori . E pur v'e di non puoi tu sovvenir di presto soccorso più. Perchè dove ho dett'io quell'utile quella pudicizia vicina a pericolare, ed grande, che voi potete a' peccatori araprirle con chieve d'oro un chiostro ono- reccare, con allettarli sotto color di ami revole, prima che inoltrifi tra' Lupanai chevole compagnia a qualche Oratorio fcostumati? E tu chi sei? Sei Dama, a divoto, da voi frequentato con frutto ? cui conviensi di vivere chiusa in casa ? dove quello, che potete in loro produr-Non importa , no : Recupera proximum re, con invitarli qualche volta ad udire focundum virentem tuam. Quanto coope- un Predicator falutevole ? dove quello , rar puoi tu pure all'altrui falvezza , fe che potete a lor partorire , con efortarli allievi que tuoi figliuoli veramente incli- qualche volta a rivolgere un libro pio ? nati alla divozione? Non folamente in que-fta forma puoi giugnete a guadagnar fa-cilmente l'anime loro, ma con le loro an-cilmente l'anime loro, ma con le loro anqualcuno de tuoi figliuoli al divin fervi- re è parlar con l'opere, che non è parzio , non abbia ad effere un de maggio- lar con la lingua | Questo è quel parlari istrumenti, che dipoi vivano a popo- re così imperioso, cherichiedea l'Apostolate le ffelle? Chi di voi non udi parlar lo dal fuo Tito : Lequere cum emni in-Samuele, ottenuto dal Cielo a stento gran | ziona, gli alletta, ma il parlare con l'odissimo di digiuni , di lagrime, di lamen- pere gli violenta. Vi si conceda per tanti. Quand' ecco ch' ella, non altrimenti to, che il vostro stato non vi permette di cominciò con gran giubilo ad intonare importa ciò ? predicate col buon'esemuna solenne canzone, e a dir di sè, che pio? Avvezatevi a stare in Chiesa divo-8. Rogar f. Donec flerilis peparis plurimos. Ma come reltino a baltanza corretti nel veder voi

giò? Dunque un fol Samuele fi può dir Confessatevi spesso, communicatevi spesmolti? Si, dice Eutimio: Unus jufius , fo; ne vi vogliate a questo fine incanar qualis erat Samuel , fuit inftar mulsorum . nelle catacombe , quali che ve ne vergo-Perciocchè chi può esprimere, quanti su-ron quei, che un tal Giusto, quantunque veneur fontes sui foras, dice il Savio, Prov. s. 16 folo, rende poi giufti ? E però ecco in o in plateis aquas suas divide. Quel bequal maniera potete acquiftar molte ani- ne, che voi fate privatamente, giovava me : procurate al figlinol vostro una si- a voi soli; ma quello che fate in pubblimile abilirà d'acquittarne molte. Ma que- co, ancora a gli altri; posciache questi fto è poco. Non è per la conversione de' come dice San Pietro, si comuovono, si

catori : se recitate un Rosario, destinate-lo a poccatori : se udite una Mella, of: pur poi el riputiamo obbligati a rifagli ferirela a peccatori : se osservate un dal i danni? giuno più rigorofo, questo ancor drizza-

che l'anime di molti altri; perciocchè chi vex operis, quam vex eris. On se sapelle Ser. 19.17 fa , che dedicandosi per tal'allevamento quanto più efficace maniera di perfuade- Cant. di quell'Anna si famosa nelle Scritture ? perio; perocchè è vero, che il parlar con Tit. 115. Aveva ella partoriro non più cheun sol la lingua commuove gli animi, gli affeche se stata fosse più fertife di una Lia, montate su' pulpiti, e di tonarvi, che al fin-la sterile avea partoriti di molti : tamente, si che così quei che cianciano,

peccatori un potentifimo mezzo, come compungono ; e così avviene, che Sine ta peta, sua San Giacopo diffe, pregar pectoro? Orna verba ancor lucrifians; confiderantes canten per invitem, sur falcuminas. Lo provò juvifanismo vofiramo. E però mentre è co-Paolo, il quale non guadagnato dalle fer- si, Dilettiffimi miei, non perdete tempo. venti 'predicazioni di Stefano, nefu gua- Cominciate omai di propofito a fcaricardagnaro dalle orazioni. Lo provò Ago- vi di quel debito foinmo che avete a Criftino , il quale non convertito dalle fre fto per ragione delle anime a lui rubbate. quenti perfuafioni di Monica, ne fu con- Sudate, faticate, studiatevi, e siate cerquenti prituationi di Monica, ne in con-vertito da ginni. Chi è però di voi , ti, che dificilmente potrete in altra ma-miei Signori, il quale fe voglia, non poi-niera tortangli in grazia? Che fe di San fa in quella forma limpiegati utilitima- Panecico dicea San Bonaventura: Nos in via 6. mente a salvare altrui ? Se vi flagellate se Christi repuenhat amicum, nisi animas france talvolta in qualche Oratorio segretamen- foveret, quas ille redemit : che devremo te, flagellarevi per la conversione de pec- dir noi metchini, i quali giornalmente

S E-

#### SECONDA PARTE.

Judico ch'abbiam già veduto a ba-VIII.

G stanza, come niuno vi è , benché libero, benché laico, il quale possa giustamente stimarsi disobbligato di adoperarsi, almeno in qualche maniera, nella falvezza dell' anime. Ma s'è cosi: Prelati, Parochi, Superiori Claustrali, ove siete voi? Potrete forse repurarvi esenti voi soli da si grandi obbligo ? Anzi contentatevi , ch' io con riverente libertà vi ricordi, che stiate ben' avvertiti , perchè a voi tant' è trascurare l'anime altrui , quanto non falvare la propria , E manifelto , che chiunque fa per altrui qualche ficurtà , rimane in guifa allacciato per tal promessa, che quando il principale non paglii, è tenuto egli a renderne stretto conto, a soddisfare, a supplire, a pagar per esso con altrettantorigore, Madite a me : ch'altro avete voi fatto , ò Signori miei , nell'addoffarvi qualimque cura di Chiefa ò piccola, ò grande, fe non che sicurtà per l'anime altrui? Vi fiete a Cristo obbligati di oprare in modo, che i fuoi fedeli rendano ad esso quei tributi di ossequio, che gli convengono: sì che, quando ciò non fucceda, voi dovet effere convenuti in giudizio comeloro mallevadori, e portarne le pene, e patime i danni. Attenti dinque all'ammonizion falutevole, che vi fa lo Prov. 6. k. Spirito Santo: Fili mi , f spopondisti pro LGreg ; p. Spirito Santo: Fili mi , f spopondisti pro Past. ad. amico tuo , defixisti apud extraneum manum tuam illaquentus es verbit oris tui; fac ergo qued dico , fili mi , & temetip fum libera, Gtegorio il grande, Ugone, Beda, Bernardo, ma più di tutti vivacemente l' Angelico e 13 lect. J. San Tommafo, applicano questo luogo di

mon. Se Beds in Prov. S. Salomone a tutti coloro ch' han cura d' anime, e dicon ch' eglino per appunto fon quelli, ch' hanno impegnata a prò d'

esse e la manoe sa lingua; impegnata la mano per l'esempio delle buone opere, impegnata la lingua per l'esercizio della divina predicazione. Ma lo qui vi chieggo. A chi mai hanno fatto eglino un tale impegno? Non l'hanno fatto a Cristo? al Ioro Salvadore? al Ioro Signore? Perchè dunque dit che l'han fatto ad uno ftraniero? apud exeraneum ? E'acuta la foluzione . Non fo fe mai vi fara accaduto di andarvene a un Cavaliere, e di offerirvegli in fi

eurtà per alcuno a lui debitore di groffa l fomma. Avrete scorto, ch' egli ciò sen l'tico un' Efrem Siro. Ne meno fu nel suo rendo vi accoglie con volto lieto, vi ac-Marezza, vi applaude, par tutto voltro.

Ma ove poi giugne l'ora di foddisfarlo; of che mutazione! Manda egli fubito a ricercarvi severo la data sede, non vuole interceffioni, non vuole indugi, e come fe non vi avelle mai conoiciuti, vi fa citare, car-cerare, fpogliare, perché paghiate. Or nonaltrimenti è di Ctifto. Egli fal' amico in ammetter le ficurtà, ma nell'efiggerle fa porterà da straniero: Dicieur aucem Chrifins extranens ( bellissima spicgazione di San Tommafo) quia amicus est in fponsione , fed eris extraneus in exigenda ratione. Si mici

Signori: Erit extraneus in exigenda ratione . Oh Ecclesiastici , intenti qualche volta più del dovere ad avvantaggiarvi. Correte pure allegramente a promettere per altrui, ambite cariche, acquistatevi cure , e con affannoso concorso cercare Chiese, che le otterrete. Vi mostra Dio di presente il volto fereno, ed è prontissimo ad accettare cortele ogni gran promella: Amicus eft in fponfione . Ma che vi credete ? Che tal debba effere ancora al faldar de' conti ? V' ingannate affai , v'ingannate : Erie extraneus in exigenda ratione. Ahime che allora egli farà tutto asprezza : e qual' estraneo nè par degnando guardarvi , vorra foddistazione, vorrà giustizia, vorrà fino all' ultimo foldo ogni fuo dovere: Eris exeraneus in exigenda rasione. E certamente fe non fosse così, crediamo noi, che tanti uomini si conspicui per santità, al nome folo di cura d'anime farebbon' iti per l'orrore a nascondersi tra le selve ? E pure quanti fi valler anche d'induffrie più difufate? S'era adunato il popolo di Geropoli affin di rapire dal Chiostro, e portare al trono di quella celebre Chiefa, il Monaco Nilamone: quando egli , non fapendo

omai più come ripugnare alla violenza de Laici, a gl'inviti de Sacerdoti, a comandamenti de' Vescovi, ch' ivi già pronti trovavanti a confacrarlo; dimandò finalmente un giorno di ipazio per apparecchiarfi asi tremenda funzione. Impetratolo, si rinchinse in cella; e prostratosi in orazione, che tece? Tanto fofpirò, tanto piante, tanto prego, che al fine ottenne di rimaner quivi morto, prima che giugneffe la sera del di donatogli. Tanto per se sti-

mò miglior della Cartedra il Catalletto Per inabilirarfi alla fedia di Aleflandria» troncotti prestamente un' orecchio Ammon Solitario : e per non falire al foglio di Cefarca, fimuloffi pubblicamente frenegenere prodigiosa la ripugnanza di Santo Ambrogio. Quelli veggendo, che il popolo Milanefe volea trasportarlo dalla Prefet I eccelsissime, di somma sagacità, di somme tura fecolare alla Prelatura Ecclefiaftica. faviezza : e pur non hanno più che un' fece ergere tofto in piazza un' altifilmo | Anima per une in cuftodia: una tola, una aspetto, sece comparire un gran numere di carnefici, armati chi di verghe, chi di feuri, chi di manetto, e per procacciarfi opinione di crudelta, ordinò, che tratt di carcere i malfattori, fosser conforme loro vari delitti, chi posto alla tortura, chi dato a morte; nè gli valendo quest' ar te, tornò a palazzo, ed ivi fece palefiffimamente chiamate a se metetrici vendu ze, e feinmine vane, per far fembiante, ch'egli fosse uso tenete con esso loto malvagia corrispondenza: e finalmente ne put potendo con queste false apparenze angannare il popolo, si travesti da Villa no, fuggì di notte, ed avria così a più valicate l' Alpi, per rinvenite fra loto di rupi uma grotta più fedele dell'altre, che l'ascondesse, se non che ove la martina dalla Città, vi fi ritrovò fule porte. Or questi Santi, dotati pure per altro, com. fra certe belle colline aver feritto già fu ruare quafi damula, eruere quafi avis; perla domeffica porta della fua Pieve, a let- chè vedete che qui fi tratta di molto ; fi tete affai viftose, queste parole : Deus no- tratta di ficurtà : Non spondens super virbis bacoria feciet Oh cofa orribile! Gli encem quam (dice l'Ecclesiaftico ) Quid fi Angelifono forniti, chinon lo fa? di doti foronderis, quafi reflienene cogica .-

tribunale : ed ivi affilo con formidabile iola. Un Parochiano, un Prelato ne lia tante, estimera di poter supplice al suo debitocon si picciala applicazione? Ah non sia veto : ma più tosto tutti accres endo quel fanto zelo, che ben fo avvampary? iel petto, ef guite ciò, che Salomone paimente foggiunge in quel luogo stesso da Prov. 6. 31ne poc'anzi arrecato: Facergo qued dico fili mi, or temeripfum libera . Difinere , feftina. Suscita amicum tuum's ne dederis somnum oculis euis, neque dormitent palpebrasus? E-uere quafi damula de manu , O quafi avis de infi di is aucapes. Ch' è quanto dire: Voi tiere entrati mallevadori con Crifto per tanti tuoi debitori ? Presto dunque , presto , cercate the ciafeun paghi : remerip fum libera; pregate, predicate, ammonite, minacciate , punite . Non vi quietate , finche Die non abbia riscosso il debito ossecredea d'effere in parte totalmente rimoto quio , finchè non ceffin gli abuii , finchè non fieno sterpare le inimicizie, finche non fieposto ciò, giudicate voi mici Signoti, che no smorbate Je impurità, finche non resti principalmente la gioventù ben' istruita ognun fa, di talento fommo a regger l'ani- con la dottrina Criftiana; finche per ciò me altrui, avrebbono tanto ufato di dili-genza per liberarfene, seciò non fosse una restituito alle Chiese Il culto, al Clero la Carica spaventosa alle stesse spalle degli modestia, a'Laici la disciplina. Non vede-Angeli, non che agli omeri de' mottali? te voi quanto sanno e i Cavtioli a divim-Onus Angelicis humeris formidandum. Evi colarfi da'lacci, e gli Uccelli a tifcuoterfi darà chi per contrario se la rechi a piace. dalle reti ? Non però vogliate far meno ze, a premio, a tipolo; e chi quali immiti voi per uscire di tanti impegni : Fac erge un tal nobile Paftot d'anime, ch'io ttovai | quod dicofili mi, & sometip/um libera . E-

## R

DECIMANONA.

### Nel Mercoledì dopo la terza Domenica.

Quare Discipuli tui transgrediuntur traditiones. Seniorum . non enim manus lavant antequam panem manducent. Matth. 15. 2.



E fu mai vero , che da que' me- 1 defimi fiori , da cui le peechie trarrebbono un dolce nettare , traggan veleno i ragni, e veleno putrido, e veleno pestilenziale, ben' apparve oggichiarisimo nelle azioni de'

Santi Apostoli . S'erano dati i meschini a feguirar Cristo; e però vivendo in fomma derelizione, in femmo dispregio, nessun penfiero prendevano dise stessi, nè della loro acconcezza, nè de lor agi. Chi crederebbe però , che ancor in ciò si trovasse di che accusarli? Fu in loro notato ( mirate che gran delitto ) non dirò già che gustassero cibi immondi , non dirò già che toccasser cadaveri inverminiti , ma solo che talvolta lasciassero di lavarsi scrupulosamente le mani innanzi al cibarfi, quantunque, a tutto rigore, di folo pane: Non manus lavant antequam panem manducene . E là dove ciò si farebbe in poveri Pefcatori potuto ascrivere a fanta scinplicità, fu censurato qual vilipendio di riti, qual dispregio di tradizioni . Tanto è ver , che l' umana malignità fa d' ogn' crba falubre stillar veleno . E pur qual' è , Cristiani miei , se non questa, quella malignità , ch' oggi tanto fra noi ttionfa : e che qual peste appiccatasi ad ogni lato della Città , và per le piaz- morare più di alcun'altro, io mi contenze ferpendo , và per le case , và per le Corti, e piaccia a Dio, che talor che son degno d'ogni improperio, non entti ne Chiostri anche più mura- E prima: Bella gloria in vero è ti ? Se uno è umile , e però tollera pazientemente ogni offesa, si dice ch'egli è un codardo; se astinente, si dice ch'egli è un'avaro; se divoto, si dice ch' egli è un' ipocrito; se pudico, fi dice ch' egli è un milenfo; e così da tutto si trae seconda materia di mal dicenza, quali che ciò ridendi a gian voi forse non terrete gran conto; mai oper

de onor nostro, nè più confidi verun di noi d'innalzarfi, fe non con l'altrui depressione; nè di risplendere, se non cha nell'alrmi discoloramento. Enon è cotesta, Uditori, una gran viltà ? Dobbiamo mirare a divenir noi perfetti, non a far, che gli altri appariscano difettosi. Eperò contentatevi, ch'io stamane tutto mi adoperi a mortificar queste lingue sì libere e si loquaci, che tra noi fono, e ad impetrare qualche modesto silenzio da' maldicenri, con efortarli a far quel degno proposito, che stabili dentro suo cuore il buon Davide, quando diffe . Non loquatur os meum otera hominum . Le opere proprie degli uomini quali fono? Le virtù loro? Non già, fono i loro vizi, perchè le virtù si han da Dio. Questi dunque, che amano di parlare continuamente de fatti altrui , procedono in fimil forma . Dicano ciò chi gli uomini hanno da Dio: tacciano ciò che (ol'hanno da se medessemi; e così avverrà, che di maldicenti fi cambiano in lodatori. Temo bensì, che in fentirsi costoro da mesterzare, si adireranno, e ne faranno a me mifero facilmente portar le pene, condire sutto il mal che fapranno di una tal predica, loro odiota. Contuttociò non voglio io mancare al mio debito: e purchè quelli non abbiano a morto, che a piacer loro si sfoghino contro me,

E prima: Bella gloria in vero è la voftra, o Mormoratori, mentre così francamente ve la fapete voi prendere contro d' uno il quale è lontano, nè però udendo ciò che da voi viengli appolto, come non può giustificar la sua causa, così nè anche può ribatter la vostra garrulità . Fece anticamene Dio nel Levitico un fuo divieto, di cui

rev. a. :: Carità voler effere universale : Universal una spiritosa natura; il giuocare, come

g. p. Paff, ratori, un medefieno il caso vostro ? Sur- collocato in fortuna eccelsa. Converrebb azioni ai cui non y oce; e non yi ac- a cui norganivano i Loryu. Malenony corgete, she ciòno ni fole montrare uni di cuore a tino, a ladiciata almono di lacnudacia fomma, ma è commettere un'in- tare in affenza, chi nè pure ardite Inpreguitizia fopicata? Credete voi, chefetolicontra I quale arrotate i denti, yi folfe
San Girolamo difie, i a Verità non-tama innanzi , oferefte voi favellame in sì ria ftar ne cantoni , Veritar non amat angulo: maniera ? Voi ( perdonatemi , s'io già ed il farcosì non è altro , che immitare le da traditori , perchè affalite l' avversario come l'Ecclesiaste affermò di alcune Ser-

te, investirelo a faccia a faccia, come se s.Reg. 12.2 Natano a Davide, Aja a Geroboamo, Mi-Report.7- chiea ad Acabbo: rappresentategli la ini-A 11. 17. quirà de' fuoi fatti, ammonitelo, ripren-

quando il Lupo è presente, Canes muss, eguale, ma non poterono : perchè giuncome gli chiama Ifaja, Canes muti non va- fero ben si prefto a cambiare le Verghe in Exed 2.10 lentes latrare; manon petò punto gli ap- Serpe, ma quelli Serpi firimafero Serpi,

me, perchè vi hò qualche interesse, so sti [no 'l lusingano, e molto meno gli tengono mo affai rivelante, affai riguardevole ; e quafimano a sbranar la greggia. Ma quanquello fu, che niun del popolo ofatfe dir te volte voi che lontari mormorate con guerio in, cin monote popos usine un je vone voi cue ioniam mormorate con kom alcuno di un iono fordo: Nosma- tanta animofină di quel Perfonaggio; ò pri-ledieu fanda. Ma perchè ciò ? Handunque vato, ò pubblico , perch'egli hapratiche [fordi per avverura a goder fra muri allacod min al'artie, perchè giuoca sperche [fordi per avverura a goder fra muri allacod min al'artie, perchè giuoca sperche [fordi per avverura perche ciò per avverura per perche giuoca sperche [fordi per avverura perche ciò per avverura perche perc 1 lotu per avvenua a goace ta unu anatourma anate, percne guucca percae imiferi unpriligio (perciae, sichel pol-fa dir villania quanto piace a lofchi, a re impolicipii, quando poi gli fiere perfo-monchi, a "maltarti, agli feliniguati, ed i; volto adulare per quetti eccefi medo unicumente non poflafi dire a 'fordi ? No | fimi, di cui prima il mordelte tanno: gli delilla operie charicas . Contuttociò , fe follievo ; il gettare , come splendidezza , noi diam fede a gl' Interpreti , mostrar ne dubitate di esortario a distrarsi alquan-Dio volle de fordi maggior la cura, per-ciocché fembra una crudeltà troppo fira-ma voler pigliar fela contra a chi non uden-ulare al profilmo vottro un corto evidendo le accuse dategli , nè anche può per te ? lo soche veramente grand'animo siri-consegueme disendersi, ò discolpassi. Ma chiede per ammonire uno in faccia de' dite a me: Non & fors'egli , & mormo- fuoi difetti , matfimamente quand'egli fia do maledicere of ( così moralizza il Pon- effere, com' era appunto un' Elia sprezzaha haranter en Communication in the control of the 'azioni di chi non v' ode: e non vi ac- di cui lo regalavano i Corvi. Ma fenon vi

cominciò a valermi di formole un poco Talpe, immitate i Topi, i quali mordono Ep caultere) voi, dico, chiaramente la fate sì ma fol di nascollo; ò è più toflo far alle spalle: Cum recessi ffem ab eis , diceva | pette , le quali maliziofamente appiattatela Job. 19.18. Giob , cum receffiffem ab eis , derrabebant infra l'arene , quivi fe ne ftan fenza fibilo , mihi . S'egli ha difetti , che a voi dispiac- e senza striscio , a spiar chi passi , per pociano tanto, andate dunque animofamenter incauto addentarlo nelle calcagna: Si Ecc. 10.11. mordeat ferpens in filencie, nihil eo minus

haber, qui occulte detrabit. Evi dara dipoi l'animo di restituire ad altrui confacilità quella boona fama, che a forte gli detelo, rampognatelo, che in cotal guifa avrete tolta? Voglio che v' impieghiate, acquiflerete gran merito prefio Dio, Ma ogni vostro studio, ogni vostro sforzo; oh mentre folo il vituperate in affenza, qual quanto tuttavia farà duro, che vi riefea! fegno è ciò, fenon che voi, come codar- Mosè volea far conoscere a Faraone, ch' di Mastini, gridate al Lupo, quand egli egli eravero ministro del suo Signore. Pe-già con la pecorella partitosi in tra le zan- rò, che sece ? Aveva in mano una Verne, già rinselvato nel bosco, già ascososi ga, la gettò in terra: e subito la fe trasfornella buca, più non può udirvi? Benchè mare in orribil Serpe. Ma che? Non sì topiacesse a Dio ch' immitasse quei ch' or di- sto poi la ritolse in mano, che la sece di cea. Conciossiache, se mirate a sì fatti Serpe ritornar Verga. Gl' Incantatori di cani, vedrete ch' eglino tacciono è vero Faraone volleto far'anch' effi una pruova

pruovano quel fao furto i no'l lifciano, nè mai di Serpi ritornarono Verghe. Or

Hometein non pote poi tifare del male bene; Nonpo- dar maggiore occasione a gli Incirconcisti

C.12. Num. tuit virtus demoniaca malum, quod ex bono d'imbaldanzire nelle calamità d' Ifraele: ga Serpensem facere, virgam autem reddere in compisis Afcalonis, ne forse latensur filia apparir calto? Vifara agevole a fare, ch' · a far dipoi che d' Ipocrito firitorni di nuo- | di Ascalone, que fto è veriffimo; ma di che ? vo a pater divoto? I mali uditi di altrui, fon creduti fubito : pronis auribus excipiunrur. Ma le ritrattazioni, on quanto fempre faticano a troyar fede, almeno perfetta! Calumniare , dicea quell' infame Politico, calumniare, che farà finita per fempre , femper ali quid remanet . La Serpe reflera Serpe. E però chi non vede, che non mai del tutto potrete al proffimo voftro zifare i danni ? Reftituzioni di fama ! rettisuzioni di fama! oh quanto fono difficili z farfi giufte! Non può qui dirfi, come fi fa quando trattafi di danaro: Si quid ali-Bue. 19. 8. quem defraudavi, reddo quadruplum. Quale adunque, qual è la regola vera a fuggir gli ferupoli ? Non è tacciare , è tacere :

Non loquatur es meum epera hominum. Ma jo fin qui folo hò detto il minor de' mali, ch' è l' aggravio fatto a colui, di cui mormorate ; aggravio finalmente non d'anima, ma fol fanto di riputazione caduca, benchè stimabile. Maggior mal'è, che a color con cui mormorate, voi ponete fra piè cosigrave intoppo, che potria fargli agevolmente trafcorrere in perdizione . eni mormorate fon' nomini empi, è pur fon uomini pii. Che mi rispondete ? Son' nomini e noi ? Oh quanza festa verran pertanto a far'effi in udire da voi, chelero nel male non mancano de compagni! mente; ma oltre a ciò è facilifimo, che fenofrquanto conforto prenderanno t oh quan- rendo biafimar' altri per quei difetti, di cui to animo! oh quanto ardire! equel ch' e se conofcono efenti, comincino interiorforle anche peggio, oh quanto per le caduad altrui d'infulto! Udite ch'hebbe il Re Davide il fier successo dello sventurato gia, di alterezza, di presunzione, quali Gelboe, contutti e tre i fuoi figliuoli guer- fine ficue careri heminum. Et facile che difrieri si valorofi; pregò coloro, i quali ciò loregino le persone da voi riprese; è fa-

UL.

avete notato? dice qui tofto Origene, gli fer noto, che per pietà nonne lascias-acutamente. Ecco fin dove arrivò la virtù i sero giungere le novelle a gli abitatori di diabolica. Potè fare del bene male, ma Geth, ed a' popoli di Ascalone, per non focerat , restituere in bonum . Peguis ex vir- Notice annunciare in Gerb,neque annuncieris 1.Reg 1.100

ex Serpence non poemie . Or figuratevi , che Philifhiim , ne exultene filia incircumeifocosì debba succedere ancora a voi. Potrete pum . Ma voi che fate , ò mormoratoti. voi di leggeri far'apparire quell'uom da che fate, quando in quella vostra combene qual orrido Serpentaccio: ma come briccola vi ponete si bellamente a racconfarete a rendergli dipoi giusta l'autica for- tare le malvagirà di quel Personaggio Ecma? Vi farà agevole a fare ch'uno di ca- elefiaftico, le fragilira di quel Cherico, il fto fembri un' impuro : ma come a far falto di quel Clauftrale, fenon che dato dipoi, che d'impuro si ritorni di nuovo ad la gli Incirconcisi occasione di un giubilo più perverso? Gioito avrebbono gli abiun divoto sembri un' Ipocrito; ma come ratori di Geth, gioito avrebbono i popoli di un mero infortunio; quei ch'o don voi fi rallegrano d'un peccato. Ed oh quante volte avvien però, che per li mali portamenta di un folo da voi descritti, si pongon subito a dire infamie di tutto un' Ordine intero . e chi afferma ch' è necessario mortificarlo, e chi repplica che dovrebbe scacciarsi, e chi ripiglia che fi dovrebbe spiantare, e chi non terne di por facrilego ancora la bocca in Cielo, e di riprovarne le leggi ! Pur troppo ayrete con l'esperienza osservato, che non cost un' importuna Cicala col gartir, ch' ella faccia da un' arbofcello fu l' ore effive, follova ogni altra ad emulare lo strepito, ed a moltiplicare lo stordimento; come un fol'empio, che mormoti, sveglia in tutti un' egual talento infostribile di mal dire . Com' effer può , che voi per tanto non dubitiate addoffarvi un fascio così pesante d'iniquità . a cui fomministrate occasioni?

Che fe pur coloro, co' quali voi ragionate, sien tutti pii , e come tali , abborrano le bruttezze da voi contate, non ne trionfino; vi date a creder però, che non ponghiate Concioffiache state a udire. O color con agevolmente ancor esti in un grave rischio diprevaricar quanto gli empj? V' ingannate affai , v'ingannate . Perciocche non folo può avvenir ch'essi imparino molti mali, che loro fin' allora non erano forti in mente a vanaglotiarfi, e che ad immitareda voi narrate, oh quanto dico faranno zione del Farifeo concepifcano anch' eglino stolti sensidi compiacimento, di alba-Saule , rimafo estinto su le montagne di che non fien nomini come gli akti: Non tuc il ite

cile che se ne alienino, s'erano loro accette; è facile che se n'adombrino, ie sieno lor confidenti; e se non altro, e facile che , con danno fempre notabile della carità Criftiana, diamo precipitosa credenza alle accuse altrui , fenza aver prima ascoltate amendue le parti. E quelto è Pf. 46. 10. quello, che volle intendere il Santo Profeta Davide , quando diffe : Sedens adverfus fracrem enum loquebares, & adversus filium matris tua ponebas scandalum. Tu, diceva, egli, fedens, ch'è quanto dire, non alla sfuggita, non leggermente, non brevemente, ma molto pofatamente ti ponevi a sparlare contro il tuo proffimo : fedens nell'anticamera di quel Principe, a cui ricrvivi; fedens iopra de marmi della tal piazza; fedens dinanzi all'uscio di talbottega; sedens fopra le banche di quella Chiefa, mentre fi nipettava la predica; fedens a quella men-Ia; fedensa quella veglia; fedens d'intorno a quel fuoco; fedens in fomma, come in un' opera di fingolar godimento, e di fommo

> baris . Ma che? Ti penfiche qui però terminaffe tutto il tuo male ? Non è così iventurato, non è cosi: perchè nello fleito tempo adversus filium marris sua ponebas scandalum. Non ti ricordi tu di quei, che tiudivano? Quei, come nomini deboli ed imperfetti, filiimaeris (che così ipiega appiento Santo Agoflino) quei dico per te inciamparono, per te caddero, per te vennero tutti, chi più, chi meno, a peccare anch'effi: Erenim cum detralierur benis ab his qui videntur alicujus effe momenti , in fcandalum cadunt infirmi , qui calbut nesciune judicare. E tu non temi? e tu non tremi ? e tu com'acqua ti bei le malvagità ; nè folamente le proprie . ma ancor le alirui ? Fa a mio modo, fa il proposito ch'io ti disti : Non loquatur se meum ofera hominum.

gandio , fedens adver fus frairem cuum loque-

E pur v'è di p.it. Perciocchè dovete fapere, ch'una lingua mormoratrice è imgua di Vipera, ch'è quanto dire, triplicata, trifulca; merceccité fa , come parlò De Confid. San Bernardo, tre ferite ad un colpo: Tres lethalirer inficir illu une. Inficir colui di cui moranora , mentre a lui fa , conforme abbiamo primieramente veduto , un folenne torto ; inficir color con cui mormora, mentre lor pone, conforme abbiamo fecondariamente provato, un ficuro seandalo ; ed inficis finalmente colui che mormora, mentre ad efforeca que danni, che or'a me reftano, ma alquanto più fte-

famente, da dimostrare. Benche chi mi da-

rà mai facondia si luttuofa, ch'io poffa 2 baftanza esprimere quefti danni , e così darvi, o maledici, a divedere di quanto pregiudizio voi fiate anche a voi medefimi con la liberta del dir vostro? E prima è certo, benche ciò sia sorse il meno, che là dove voi così eredete di rendervi affai giocondi , ed affai graditi ( mercè quell'avidità con cui comunemente si ascoltano le altrui tacce ) voi vi rendete odiofiffimi, non fi potendo non avverare quanto a voi pure quel detto di Salomone, il quale affermò, che il maledico è l'abbominazion del genete umano : Abominatio bominum degra- Prov. 24. 90 Uer: Imperciocche dite un poco. Tenete voi per si femplici tutti quei, con cui ragionate, che tra fe stessi non giungano molto bene a confiderare, che come voi con ef- . fo loro venite a cenfurar'altri, così con altri veriete a censurar loro? Lo veggon' csi, lo veggono, e benchè paja, che col fembiante vi facciano grato applaufo, contuttoció nell'interno : Or'andate , dicono , a capitar fotto il rostro a questo Sparviere, e poi salvatevi, se potete, le penne: oh cometrincia i oh come taglia ! oh come , dov' egli afferra, fatesto piaga! Generatio (CIU. Prov. 10.14. da formula de' Proverbj ) generacio qua pro densibus gladios haber . Ne val che voi con fimulato artifizio orpelliate la voltra mormorazione, mischiando que vituperi, che di altrui dite, conqualche encomio, che tanto più vi diacredito di finceri, e biafimando in molto, lodando in poco. E' queflo già un' artifizio tritifficno, trivialiffimo, e gran cofa vuol'effere, fe v'è al-cuno, il quale non fappia, che quantun+ que il Tirio sia cinto di verdi pampani, non però fa men nocceoli le ferite. Quegl'Ifraeliti , che ritornati dal riconofcer la Terra di promissione, la vollero porre a fondo presso quel Popolo, che cola gli aveva inviati, qual medo rennero : Cominciarono in prima dall'efaltarla. E però tratto fuori un grappolo d'uva si fmifurato, che vi volevan due uomini per portarlo appeio al fuo tralcio; e feoperte alcune bellissime melagrane, e dimoftrari alcuni fichi pinguissimi : Ecco, pigliarono a dire, ecco qual fia la fertilità del pacie, a cui Dio ne mena. Per verità, che a guifa d'acqua ivi scorrono il latte, c'l mele: Revera fluit laile, & 18.

melle. Oh che verdura di pascoli! oli che

amenità di colline ! oh che chiarezza di

fonti ! Non fi può al Mondo vedere terren

più lieto. Ma che? Su queste quasi stille

di dolce da lor premesso, versarono poco

In horse luct m.

٧.

## Nel Mercoledi dopo la III. Domenica:

appresso tanto di affenzio, rappresentando noto Pier Grifologo, che niun de Servi fer 1. de gli abitatori di un tal paese come nomini veder renudo il potesse, niun deridere : giganteschi, le Città come inespugnabili, Ante vostiri voluit , quam videri. Così ,

Piov. 23.5. Abominatio hominum detraller.

che sieno i Pittori; a cui si fa grave inquegli eccessi medesimi, benchè enormi, carico, se loro vassi ad alzar di dietro benchè brutali, per cui si acetbamente la tela , infin'a tanto , che rimofsa non venite a tacciare altrui ? Sentite ciò , ch' hanno la man dall'opera , ed ancora vi egli affermaci ne Proverbj : Impini conpersono, se lor piace, dar su di spugna fundir, co confunderne. Il peccatore con-liberamente, e mostrar che la disapruo, sonde, e sara consuso. Si miei Signori, nanzi quel Figliuolo (cialacquatore , che Ed oh così mi potes io qui diftendere tutto a un tempo interizzito di freddo, c a piacer, mio come io vi mostrerei ciò fimunto di fame, a gran fatica potea più fempre avvetato in ogni età , in ogni

afferte floism primam. E finche quelta egli ebbe la brutta forza, che un fuo non venne, celi talmente fel tenne ab- fratello maggiore chiamato Ammone, ufabracciato a se, che niunde Servi, come ta avea verio Tamar, del cui amore era 1. Reg. 13-

il Cielo come infettato; che amareggiaro coperfe la nudira dell'Adultera, a lui con- to. 8. peto tutto quel Popolo, il quale ndigli, dotta nel Tempio, quando non ptima dir n follevo, li fcompigliò, mosse tosto con-parola le volle di correzione, che diletra Mose, contra Aroune, anzi coutra guato si fosse ogni Accusatore. Così co-Dio stesso il più fier tumulto, che sino al pette la midità della Samaritana, a lui so- 10.4. lor forto folle fra tende Ebsee. Si che ve-dete, che cotello voltro artifizio di biali, prima rimproverare la volle di difonelta, mare in molto, e lodate in poco, non è che rititato fi toffe ciafcun'Apoftolo. Coartifizio si nuovo, come a voi fembra, ma si coperse la nudità findi quel Giuda me-

rancidiffimo; e però qual dubbioche nul defimo, il qual tradillo, mentre per quanla può concorrere a rendervi meno odio- to intertogato ne fosse importunamente fi? Si fa, fi fa, che non è zelo ciò, che anche da Giovanni, ch'è quanto dir dal vi muove a tacciare si crudelmente le a- diletto, dal favorito, dal Segretario di zioni altrui: ma ch'è acerbita, ma ch'è tutti i fuoi grandi arcani; contuttociò ne rabbia, ma ch'è rancore travellito alnuan anche il volle a Giovanni far manifelto, to da zelo. E petò è forza che chi v' fe non iu gergo. Tanto è veto fempre, ode vi tema come Malotti tetribibili di che Dio Yalde difficilis eli ad publicanda macello, ehe in ogni fangue godono ad occutra crimina nostra. Come dunque voegual modo lordar le labora; e che te lete , o Mormoratori , che Dio non vi mendovi , per confeguence vi abbotra : odj , mentre a rovescio di lui non altro fate già mai , che andar discoprendo le Ma fu, figuriamo (ciò che non può mai magagne più internate, più intime, più

fuccedere) che quefto detto del Savio in ripolte del vostro proffino; e sfacciati, voi sia fallace; si che non solo non vi ren. più ancor dell'antico Cam, non dubitate Gen.9. 200 diate a gli nomini purro odiofi col mor- per besta nudar chi dotme, non che fol morare, ma che anzi fiate loro ameni ed tanto invitar di molti a mirarne la nudità? accetti; non sapete voi però bene, che vi Sì che v'odia, sì, non è cosa da dubitatrendete fe non altro odiofifimi innanzi a ne. Concioffiache vi addimando. Cre-Rom. 1-9. Diri Dirindliver Des adibiles: cosìl'Apo-foto favillando a'Romani. Ne emeravi-gita, pecche un tal vizio par totalmente gita, pecche un tal vizio par totalmente fratello Turc'è grazia di Dio, turc'e fua oppotto al genio di Dio. E qual'e I genio mercede , tutt' è fuo merito. E voi per di Dioè dice San Tomafo. Civilifimo, ciò inalberatvi fopra degli altri ? e voi cortelissimo. On quanto egli è rirroso a per ciò morderli? e voi per ciò maltratfcoprire, finche viviamo, i difetti nostri! tatli? Ch'altro potete da tal superbia af-Valde difficilis est ad publicanda occulta pettare, se non che Dio sottragga ad ota crimina nofira : non volendo egli chenoi al ora il fuo braccio dal fostenervi , e fiam punto di peggior condizione di quel che per giulto giudizio cader vi lasci in

vano. Si vide egli una volta venire in il Peccatore confonde, e farà contufo. munto on sente, a guest sente sporce pur temper a vector in organ cras, in organ regger lor fortiro in fullelabra. Comunt popolo in ongo it affect. Mi quelta volta reciò qual fui il primo penfier e, che di mi fia per tutti ballevole un' Allalonee, lui fi perfer fui ricaldatarlo futilibratio il il cui incedio, fe non fosfes di fiede e, lui fi perfer fui ricaldatarlo futilibratio il il cui incedio, fe non fosfes di fiede e, lui fi perfer fui ricaldatarlo futilibratio il cui incedio. Pur control con control control

dette poterfi cancellar tal' obbrobrio della Sorella, se non col sangue dell'empio violatore. E così, che fece ? Diffimulò tal notizia per lungo tempo ? finche venutagli, come fiam foliti dire, la palla al balzo', convitò Ammone con tutti i Rea. Reg. gi fratelli, a un lauto banchetto, e quivi fattolo a tradimento affaltare da fuoi famigh, nol trucidò propriamente, lo macello . Or chi , prefupposto ciò , non sarebbeñ perfuafo, che un' Affalonne ftar dovelle dipoi molto circospetto a non apparir egli lordo di quella macchia, che

in altri avea deteffata con tanto orrore ? Qui derrabie alicui rei, come dice il Savio, iffe fe in fururum chligar . E però non direfte voi certamente , che da indi innanzi un zelator si tremendo dell'oneflà, vivez dovesse più casto d'ogni Agneletto, e più intatto d'ogni Armellino ? E pure ndite ciò che vi farà fenza dubbio arricciar le chiome. Fec'egli poi tanto peggio di quel medefimo, che aveva abbomina-to in Ammone, che quando il Re suo Padre, fuggitoli di Palazzo, glielo cedè auto libero, tutto aperto , egli fece ergersi in una pubblica loggia un gran padiglione, e quivi alla prefenza di popolo innumerabile , tutte francamente oltraggiò le moglie paterne, che pur non erano an numero men di dieci ; e con isfacciatez-24 nè pure ufata fra barbari , nè pure universale fra' bruti, Ingressus eft ( debbo dirlo ) ingressus of ad Concubinas Patrie fui coram univerfo Ifrael. E quefti dutique è quell'Affalon si zelante, il quale tanto di romor fatto avea per unfolo incesto, che d'altri avea risaputo ? Che mutazione è questa mai è che stranezza ?

che novità ? Finalmente Ammone peccò fnon fi può negare) ma chetamente, ma occultamente, ma in un gabinetto di Cafa il più felitario, dov'egli avea fimula. so, per verecondia maggior, di giacere infermo. Là dove Affalonne non temè peccare in pubblico, a fuondi trombe, a voce di banditore, e quel che fembra del l tutto orribile, in faccia allo ftello Sole, il quale non fo veder come a mezzo corfo son rivoltasse di subito il Cocchio indie-tro, per non assistere a sì mostruosa laidezza. E pur'è certo, Uditori, che cosi il fango, come le Rane, quefti foir quei, fan. Un'Affalon, un'Affalon venne a tan- che più gridano, che più gracidano,

divenuto frenetico ; se ne sdegno, se ne misse, perche per una iniquied somigliariftomaco, n'arfe in modo, che non cre- te fatto avea già tanto ffrepito contro Ammone: Impius confundis, & confundetur. Egli non avea compatito il propriofratello, ma con solenne vendetta lo avea voluto pubblicamence confondere, e fvergognare : e Dio premise ch'egli venisse quindi a poco a far peggio di quel m:delimo che avea fatto il fratello. Applichiamo a nostro proposito. Voi lacerate con lingua così spietata il prossimo vostro per una fragilità , nella quale è incorfo , per uno sfogamento di fenfo, per uno accendimento di bile, per una intemperanza di vitto, per una tal debolezza di vanita; e non temere, che Dio vilasci per suo giudizio cadere in più gravi colpe? Mi rimetto a voi: ma fol voglio con riverenza umiliffima fupplicharvi a non vi fidar omai tanto di voi medefimi: Corripe amicum, Ecct. 19.19 corripe preximum; ciò va bene, ma fate 14. 18. insieme quello che l'Ecclesiastico dice apprello, o' da locumeimori Aleifimi. Perchè per quanto di presente a voi paja d'esfer perfetti, non però potete fapere, ciò che dovrà di voi effere in altro tempo. Chi avrebbe detto , che Jeu, quel Re d' s. Regliraele, il quale con zelo si fervorofo distruffe l'Altar di Baal , e ne stermino i Sacerdoti , dovesse anch'egli piegare un di le ginocchia dinanzi a gl'Idoli ? Chi avrebbe detto , che Gioas , quel Re di 3, Reg-Giuda, il quale con pietà sì magnifica ristoro le mura del Tempio, e riempinne gli errarj , dovesse anch' egli stendere un di le mani a rapime i doni? Chi avrebbe detto, che Salomone medefinio, Salomone, quel che ne' fuoi Proverbj parlò sì bene contro l'amor delle Donne, e ne ivelò le doppiezze, e na fcorfe i danni; dovesse poi dare maculam in gloria fua , Ecel. 33.24 e cadere anch'ei bruttamente in quell'alta foffa, che a gli altri avea dimostrara con tanto lume? Non vogliate dunque si presto far gl'impeccabili, perchè a miocredere voi non fiete finor raffermati ingrazia; fiete ancor labili, fiete ancora caduchi, e piaccia a Dio (già che conviene finalmente , ch' io parli con libertà ) e piaccia a Dio, che già non fiare peggioridi quei medelimi , de quali voi mormorate. Ah , così và , così và. Quei , che fepolti perpetuamente fi giacciono dentro so d'iniquita. E perchè vi venne l'Dica quafi che vogliano rimproverare a chi per ciascun ciò che vuole. Io per meten- passa le sue lordure. I buoni, dice il Sago, ch' egli per quelto medelimo vi ve l vio, i buoni fono agevolifilmi a credere

Perria 1-1 ben di tatti : Innocenzeredizamal sorrio 100le noi riferire qual linguaccen 1-4 di Labano, Gionata di Trifone: I più difoltut; i più difcoli, non contenti di que difetti, che inatriu vegono, vi vegono 1. Menh 5 pello aucor que i che non vi fono. Tutto 1. Menh 5 pello aucor que i che non vi fono. Tutto 1. monano, rusto sbelino, u truto firerazano, vi vi 2. nonano, rusto sbelino, u truto firerazano, vi vi vi. Qual line fece un Bazano, mul fon-

c non fanto mai d'altrui perfuiderfi, fe
Ect 10, non il peggio; 51 d' ò mi si flutasamismi
tent ( dutte belle parole dell'Ecclefatte )
um infejione fr, oma rifutas affinis.
E fixà quefta dimanzà a Dio prefunzione da
vollezari? Abcheput roppo conviene, ch'
i lagsflighi. Policiache s'egli ne pur voka neila sult agge, che i fani condomale:
tr. 11. volution mi per lebbro0-, denon premelfașt rezozo del Steredore um lunga prove

13 per mezzo der Sterende una uniga principale de la come porta l'epoparare or che i l'eb-brofi liberamene condamino ancora i factori de la come de la

#### · SECONDA PARTE.

I o non verrei preffe voi guadagnarmi fama di Predicatore functio. Percioc-VII. chè a che vale, che quali vago di spaventarvi io vi fliazutto giorno a fare, o predizioni infelici, o prefagi infaulti fe voi, per non udirli , n'andrete a mettervi in fuga : Contuttociò convien pure, fe punto v'amo, ch' io non v'inganni, Badate bene, perchè gravisimo è il rischio, o Mormoratori, che vi fovrafta, d'incorrere quanto prima una morte orrenda. Ma che so io di ciò? Mi è per sorte calato un' Angelo aconfidare dal Cielo si gran fegreto? N'ho qualche rivelazione? n'ho alcun ragguaglio? L'ho, e l'ho maggiore anche di quello, che voi non dite. Concioffiathe non è stato un'Angelo, nò, mail Signor degli Angeli, quel che parlandomi ne' Proverbi mi ha detto, che propria pena de i detrattori è morire improvvisamen-Prov. Cast. te: Time Deminum filimi, & com destallo

ribus ex commisseasis, quasiam repress canfunge positive earm. Repense! \$3, \$3, repress expense (avec lentito?) repress exfunge predictic earam. An inot mal avecduti; che facciam dinque, memerasipoco cirifectiamo a perisolo si tremendo: Puòmentire Iddio pervenura? può amplificate? può far bravarea credenza? Il oquano a ciò mi signetto; ana dire a me. Missper-

ciuto di Alcimo, il quale avea si liberamente pigliato a sparlar di Giuda, nobilif. 1.Macab.s. fimo Maccabeo ? Perdè ad un tratto la parola fu' labbri, e così infieme ammutolito, edattonito, fi morì di goccia improvvila. Qual fine fece un Datano, qual fine Num. 16. un Core, qual fine un' Abiron, quei difpregiatori maledici di Mosè ? Non furon tutti e tre dalla terra, che di repente fi aperie, ingojati vivi + E quei tanti altri, Num, atche contra Mosè medefimo mormorarono nelle campagne di Edom, qual fine anch' effi fortirono? dite un noco. Vi ètravoi niuno, ch'or lo ritenga a memoria? Si vider tutti venire addollo improvvilamente un'esercito di Ceraste, di Aspidi, di Saettoni , e d'altre mille pestilentissime Serpi , che quali vomitaffero fuoco , e vibraffer fiamme , ne fecer'entro brev'era una ftrage immenfa. Sì chenon credo far Dio bravate a credenza, quand'egli affer-

Do braute accedenta, quand'egli afterma, che reportina fuocederà al ori more
a' mennostanti: Repute esufuego postiti Perrata
a' mennostanti: Repute esufuego postiti Perrata
a' mennostanti: Repute esufuego postiti Perrata
milition alla ragine: Amprocedo fe i demilition alla ragine: Amprocedo fe i demilition alla ragine: Amprocedo fe i demilition alla ragine: Amprocedo fe i decome da processa del como postiti procedo
no alla fooperta, ma indidofiam entre
no alla fooperta, ma indidofiam estadiori;
qual maravigità farà, che quafi a tradimetto i tutorio anchefii colti quella Morte, che fola al Mondo è baftevole
a for texce ana mala lingua;

Ma io (guardate quanto voglio sempre essere liberale con esso voi) voglio concedervi , che in voi non debba una tal minaccia efeguirfi con tanta feverità, ma che vi fia conceduto innanzi al morire qualche comodo spazio di ravvedervi , di riconoscervi, di chiedere perdonanza del mai commello; con qual ardir, con qual animo, con qual fronte potrete a Crifto ricorrere in fu gli estremi per ottenerla? Non sete voissati quei con dispietati, che niuna colpa avete mai perdonata cortefemente al profimo vostro, mal'avete ogn' ora avvilito con alterigia , accusato con arroganza, e fenza mai punto ufargli mitericordia , n'avete fatto in ogni converfazione un folenne fcempio? E come denque effer può, che gran mifericordia dobbiate sperar da Dio? Ahime credetemi, che quello sopra d'ogn'altro fara il perico-lo, che incorrerete morendo, perdere affatto ogni special confidenza nella divina

bontà.

bontà. Nè ciò fenza fondamento. Concioffiache, non fo come par che Dio con-Pf. 100, s. tutto rigore, e che propriamente abbia rabile : e però chi può dubitare , che prelo, conforme difse nel Salmo, a perleguitarli : Detrahentem (ecreso proximo fue , hune persequebar. Non è tra voi chi non fappia, quanta già foise l'augorità di Mosè per rendere Dio pietoso co' delinquenti. Avea il fuo Popolo fabbricato già, com'è noto, un Vitello d'oro, inceniatolo, idolatratolo , si che Dio tofto montato in furore altiffimo, determinò di venire contr' uomini si perversi a ferro ed a fuoco, c di sterminare la razza. Contuttociò credérefte? Non prima si frappone Mosè con alcune acconce parole d'intercessione a pregar per effi, che fenza una minima replica ottien l'indulto, e fa che Dio ritranquillifi affai più tofto, che non fan l'onde di turbata peschiera al posar de venti : Placatusque oft Dominus ne faceret malum, Exed. 32-14 quod locutus fueras adversus populum fuum. Qual però di voi non farebbesi immaginato, che chi per gente sì perfida avea potuto ettener perdono si pronto, non mai dovelle in futuro temer ripulfa ? E pur che succede? Vuol'egli quindi a qualche tempo intercedere per Maria fua pro-

pria Sorella, percolla in volto da schifo-siffima lebbra; etuttavia, benchè supplichi, benchè gridi, non ottien nulla, e a tutti i patti conviene a lui di vederla efchisa dal pubblico, ritirata, ristretta, pagar più giorni di contumacia obbrobriofa. Ma perchè ciò? Fra costei per avven tura trafcorfa in qualche delitto peggior dell'Idolatria? Che avea mai fatto la mifera ? ch' avea detto ? ch' avea trattato ? Già v'è notiffimo. Ella, abufandofi di certa loquacità naturale data alle donne, affinchè incitino i lor figlioletti a parlar con facilità, avea non so come tacciato affai fuo fratello a cagion di certa Etiopessa, non japrei dire se di sembiante . o di stirpe, da lui sposata. Ma perchè appunto quest'era mormorazione ch'è quanto a dire poca pieta verso l'altrui debolezze, Iddio nonvolle (come offervà San Basilio) accettar per esta discolpe di sorte alcuna, non raccomandazioni, non fuppliche, non clamori; e là dove fu faci-lissimo in rilassare, ad intercession di Mosè, tanti gravi oltraggi fatti alla propria persona, benchè Divina, non volle rilassarne si piccolo succeduto contro la persona medesima di Mosè. Vedete dunque s'è vero ciò ch'io vidiffi, Quelto, mormorando ogni feccia, ogni fracidus

la mormorazione produce nel cuor di Dio, tro a' Mormoratori dimoffrifi tutto (degno, renderlo quafi duro, implacabile, incloquando voi vorrete ad esso moribondi ricorrere, per piegarlo a pietà, non faprete farlo; e vi parra, che troppa audacia fia chiedere compaffione di quelle colpe, ch'altro non furono in verita che mancanza di co npaffione? Così rifpole un certo Jo: Maiera Religioso infelice, rammemoratori da gra- Specul vitlini autori , benchè moderni. Si tro- exergi. vava g à egli vicino a morte, quando fentendofi con grand'affetto efortare de circonanti ad aver fiducia nella mifericordia Divina: Che misericordia? ( gridò) che mifericordia ? Non è questa per me, che si poca n'ebbi. Indi tratta fuori la lingua, accennò loro col dito che la mirafscros e poi : Questa lingua ( foggiunfe ) mi ha condannato : questa- con la quale mi avete si frequentemente fentito condannar' altri, questa ora fa, che disperato io precipiti in perdizione. Dibse, e perche più manifelto apparisse . aver lui per giusto giudizio cosi parlato, se gli enfiò tutta di repente la lingua per modo orribile : si che più non potendo ritrarla a sè, cominciò a metter muggiti, ed a mandar urli non altrimenti d'un Toro, ch'e fotto il maglio, e così dopo un'agonia penofissima usci di vita. Un' altro mormoratote tutta, morendo, filacerò difpettofamente la lingua co' fuoi medefimi denti : ad un' altro s' issupidi . ad un'altro s' inverminò, tanto fu lungi, che la sapessero su quegli estremi impiegare in chieder'a Dio pierà de commetti errori. Ma voi chedite? Pare a voi spedienre di mettervi a si eran rischio per una mera strenatezza di labbra mal custodite à Non loquatur es meum opera hominum, ditelo, ditelo, nen loquatur ormeum opera hominum, perchè importa troppo risolvere quelto punto , e fermarlo bene. Che inconfiderazione è mai la nostra ? che abbaglio? che cecità? Sarà possibile adunque che non vogliamo determinarci oggi mai di badare a noi, già che finalmente nel tribunale Divino non ci verrà dimandata d'altri ragione , che di noi stessi ? Gran cofa in vero, che ci vogliamo noi prendere tanto affantio, tanta anfietà delle

altrui coscienze, mentre ciò sol dee ser-

vire a gravar le nostre! Che vale al Fiu-

me, che ufcendo gonfio dal letto con la

fua piena , lavi le ripe , e via ne porti

1 Uditori, questo è il terribile effetto, che

noi vogliamo spenderla saviamente, co retra al fianco, e con l'acco in mano, non me dovremmo, per nostro prò, che deb di necessità, se crediamo a Ctisto : Por. 

me, s'egli vien con tal'atto a lordar fe cante care affatto superflut, ne solamente ffello, e a rimaner tutto fozzo, tutto foperffue, ma ancor dannole ? Luciamo fchifolo? Non è già la vita sè lunga, fe pine, che gli Elan vagabondi, con la fa-Genas-77 altro facciano tutto di , che ire a caccia ba ranto tempo avanzarei da perdere ozio i degli altrui falli, come di prede lauti fiimefamente ne' fatti altrei . Una cofa fol è a i lor palati : noi a fimilitudine di Giacolconteniamci in cafa, e con fanta fempli-

# D

### E S

### Nel Giovedì dopo la terza Domenica.

Et detinebant illum, ne discederet ab eis. Quibus ille ait : Quia & aliis Civitatibus oportet me evangelizare Regnum Dei quia ideo miffus fum . Luc. 4. 24. 43.



Ţ.

e diffimili , e discordanti , che rechano fu la Terra , non polla effere fe non una la vera, pat cola si manifesta, che stort fe ne può

dubitare da chi non voglia o cozzar contro all'insuperabile forza della ragione, che in noi predomina, o ribellarfi alla finderefi innata della coseienza. Perocchè mentre un Dio folo dee darfi al Mondo , com'è facile a dimoftrare ; e questo effer dee fommamente favio in co noscere, buono in volere, e potente nell'eseguire quanto ricercasi al ben regolato governo dell' Universo : com'esler pub , che da lui fieno uscite , e a fui fieno accette Leggi tanto contratie , ciafcuna delle quali con implacabile gara condanna l'altra com'empia, com' erronea, e come odiosa a quel medesimo Dio, ch'egualmente tutte fi arrogano per autore? Tutta la difficultà però sol confiste in veder qual di queste sia la Verace, e in discoprise que Predicatori ingannevoli, che fotto larve di Agnellini innocenti nascondon zanne di Lupi diworatori. Nondimeno state pur di buon' l

He fra le tante Religioni , animo , o Cristiani , che a noi singo-Le dissimili , e discordanti , larmente è toccata la buona sorte. Non è lufinga di affecto, è merito di rigione, che in questo noi di anteponghiamo ad ogni altro; ne teniam noi la nostra Legge per buona, perch'ella è propria: ma la teniamo per ptopria, perch'ella è buona. Ed oh così mi rittovaffi io tra popoli increduli, imperverfati, com'io vorrei con ragioni ancor naturali dar loto a scorgere, che Cristo è il vero Mesfaggio spedito al Mondo affine di annunziargli il Regno de' C'eli; e che però el'ingantati non gamo noi, chel'ammettiamo, che l'accogliamo, che a gara lo supplichiamo, come ficevano l'odierne Turbe evangeliche, a non si dipartir dalle terre nostre . Gl' ingannati ion'esti, i quali aneot non gli vogliono aprir le porte. Ma perchè condurfi a tal fine in patrie Infedeli & Credete voi, che fia per sorte superfluo tra' Cristiani rammemorate talora certi discorfi, che se non fervono a far la Fede più certa , vagliono almeno a mantenerla più viva ? Sono le ragioni natutali come una tal fiamma, a cui la Fede, ch'è cieca, è vero che non yede, ma fi riscalda. E quantunqu'

П.

ella per motivo di credete non ha l'umana elerato del Mondo. Mel concedete ? Orsil un gen ment en la birin versici s d'anque, guedare che doctricio. A lan-mon prò mai da vermo le li diffetto cerque eggli e Dio z adanque verà e la fusi-care quegli argomeni; onde polla s'isoi de: adunque verà e la fusi Legge; adunque fibernitoni. En manifello, che il l'ar aggio- tuti o'Momorettani, o Idolatri, o Ebrei, ne di credere quanto crede. Non amerelle o Novatori, piegate le ginocchia, china-dunque, void il funtivi provare uno pocoda le til capo ; e adoratoti, unti, perché wate, the non poss'io prevalermi si agefci il miglior nerbo da parte, che non citi Scritture (almeno a diretta approvazion

to nell'intelletto. Prima però, che noi venghiamo in quela per forza. E qual'è ella ? Afcoltate. flessi, ne sentono si empiamente ; anzi e quel ch'è più, riverito ancora con pub- fecero confactar chi tempi ed altari, chi blici fagrifizj. Ma ionon richieggo tanto vittime e fagrifizj. Quel famolo Salmoda voi . Mi balta che folamente mi conce- neo palleggiava su magnifico cocchio per diate; ch'egli non fuste l'uom più scel- la Città, avventando strali focosi a guifa

me questa verità , quanto certa , altret- mentre un Dio folo dee darfi al Mondo , ranto cara, che la Legge data da Cristo è come da principio dicemmo, Cristo è un Earno cara, che i ricege data d'activo e l'odie pinnapio directionno, cristo ein la Legge vera? Credo di si. Perchi oper i all Dio. Piano un poco, piano, direte, me feeimento, un'eftema confolazione, che gueflo fembra un voler cantare il quandio vi penfo; e mi fenno altor tutto tironto innazia alla zuffa, non che prima accondere a tingraziare la Divina Bonrà, della vittoria. E gual confeguenza più che mi ha fatto nascere, dove una Legge stravagante di questa? Cristo non è l'uont tale ha posto il suo Soglio , ed a conson- più scelletato del Mondo , adunque egli dermi della mia ingratitudine. Figurate- e Dio. Non fi da forfe mezzo tra una fomaermi della mia imprantionie, signiface e 2010. Non in disorie mezzo trauna iom-vi diunque di foffenere per quella volta le ma bonta; e una forma malisia? Fra una parti degli Avversarj, ed io frattanto or lomma perfezione, e una formam malva-impignandovi, come in tenzon faticosa, gita? Si da mezzo, ma non in Cristo: e ed ora (chremendomi, m'ingegnetò di prerche s'io dimostro tal ventia; guadadarvi chiaro a conofcete il gran vantag- gno la caufa , afcoltatemi attentamente, gio, ch'han le verità promulgateci dal Van- che udirete forse argometto di forumo pegelo su le insanie adorate nell'altrui Sette. | so. Nou procurò Cristo sempre con tutte Dissi m'ingegnerò. Perchè dovete osser: l'arti di fassi da mortali tener per Dio? Cert'è che qui comunemente ferivala fua volmente in questa battaglia di qualunque Intenzione, qui battevano i fuoi discorsi. aime. Conciotiache, presupponendo io Quanto inseguo di sublime, quanto operò di combattere con chi non prezza Scrit- di mirabile, quanto sopporto di penoso, ture, non prezza Padri, convien ch'io la futt'era indirizzato principalmente a così gran fine. Rimunerò con onori fingolariffimi chi confessollo palesemente per tale » della caufa) non citi Padri : ma che a fi- come fe Pietro ; tiprefe chi dubitonne. militudine de' Soldati di Gedeone com- come un Tomalo 3. affermollo a chi dobatta folo con la lampana in mano, ch'è mandogliene, come un Natanaele ; e per quanto dire combatta fol conquel lume, tale spacciossi in privato, e in pubblico, che la Natura a ciascun'uomo ha stampa- con opere , e con parole , conforme a ciò , che i fuoi nemici opponevangli in quelle voci: Homo cumfis, facis se ipfum 10. 19. 19 flo modo alle prese, come dichiarati ne. Deum. Quale scelleratezza però o più ecmici s lo voglio chiedervi in grazia una cestiva, o più enorme, o più propria di un' propolizione, ma così ragionevole, e così gran Diavolo può trovarsi; quanto il vogiulta , che fe voi negherere di darmela l'erfi ingiultamente ufurpare l'ifteffa Diviper amore, io mi dichiaro ch'espugnerol- nità? E mirate come! Sò ch'altri ancora anticamente aspirarono a tanto onore, ed Che quel Gesù venerato da noi Crittia a quello fine usatono arti assa varie, ed più perfido, il più nefando, ch'abbia fo- I nefe avvezzava a gran fatica i Corvi, le stenuto la terra. Mi concedete voi ciò ? Cornacchie, le Gazze, ed altri uccelli lo-Certa cofa è chenemeno i fuoi malevoli | quaci ad articolare queste parole, Annone: é Dio, e poi loro rendeva la liberta, permolti ancor de Gentili lo riputaron Pro- che quali in un paese volando, e quali in fera di granvittù, Personaggio di granva- un'altro, vi recallero sì grantama. Tibelore, e come tale fu d'Aleffandro Impera- rio , Domiziano , Calligola , Diocleziadore Idolatra .. celebrato con alte Iodi , no, ed altri Mostri coronati di Roma, si

di fulmini, ed immirando con occultiffi- i guadagnerò, e mel guadagnerò, s'io non ma arte il balenar de' lampi, e'l muggir de' tuoni , per venir qual Giove adorato da Cittadini . Così Aleffandro il Macedone. così Tefimone il Ciprio, così Sapore il Persiano, così Eraclio il Filosofo, così Menecrate il Medico , così Manete l' Erefiarca, e così altri con diversiffime industrie rentarono di truffarsi l'ifteis'onore. Ma questi finalmente pretesero di farsi in un folo tempo ; nè fdegnarono anche il conforzio di altre forestiere Deità : Si contentarono , com'è noto, che insieme con ello loro foffero riconosciuti per Numi i Marti, e i Mercurj, gli Apollini, ed I Saturni: ond'è che Caligola, quantunque fuffe per altto così orgogliofo, folevafi collocare nel Tempio fra le due statue di Caftore, e di Polluce, come Dio maggior sì, ma non però folo. Solamente Cristo si truova, ch'abbia voluto esser tonuto Dio unico, e universale : Magifter Matth. 11. vofter unus oft Christus. E cost egli ha

condannata ogni Legge fuor della fua, egli riprovata ogni Fede , egli proibiro ogni fagrifizio, e apertamente s'è protestato con Matthelae dire : Qui non oft merum, contra me eft. Nè folamente ha pretefo di effere adorato in un fecolo , ma in ciafcuno , nè fola-March, 16, mente in un paefe, main tutti : Euntes in Mundum universum predicare Evangelium omni Crestura. Qual dubbio adunque , che s'egli non fusse il vero Dio, sarebbe l'uomo il più iniquo, anzi il più facrilego, che già mai fosse nato nell'Universo? Ma voi mi avere già conceduto dapprima questo esser falso. Adunque resta ch'egli fia quel Dio vero, per quale ed ei dichiaroffi, e noi l'adoriamo. Parmi, Uditori, di aver provato ad evidenza quant'io vi dovea provare, onde farebbe già termina. ta la predica molto presto, quando voi rigrattandovi non voleste farla da Avversa rj i più ruffiei, e i più rabbiofi, di quanti abbia mai Crifto fortiti fino a quell' ora: e così inghiottir finalmente sì grandurez-22, ch'egli sia stato ( bestemmia orribile a udirsi ) ch'egli sia stato l'uom più perverso del Mondo. Ma ciò non sarebbe un' ingiustamente ritogliermi quel ehe or' or mi avete donato ? Contuttociò, se quefto ancora volete ch' io mi guadagni co' miei fudoti, contentatevi almeno di ftarmi a nore con affetto, e con attenzione, non difdicevole punto tra sì fatti nimici quali noi fiamo, o ci divifiamo qui d'effeerro, con util voftro, e forfe ancor con piacere.

Se Crifto fuffe flato un'uom si malvagio, quale niuno mai se l'èfinto; ditemi dunque primieramente, vi priego, come farebbe poffibile, che di lui non fi rifapeffe a quell'ora verun delitto, non fi raccontaffe alcum vizio ? La fua Superbia , s'egli fi fosse falsamente voluto spacciar adorar per Dei daun popolo folo, ovvero , per Dio , non poteva non effere fe non domma. Come dunqu'ella non veniva anche ad effere accompagnata d'altre fcelleratezze, se non peggiori di quafità, alme-no maggiori di numero? E indubitato, che un vizio mai non và foio, ma molto men la Superbia, la quale o gli partorifce, o gli allieva tutti . Initium omnis peccati, chi non lo fa? Inizium omnis peccazi Superbia eft; qui cenuerit illam , adimplebirus matedillis. Da lei nasce il fasto, l'ostentazione, la poinpa; da lei il dispregiare l minori, il perseguitare gli eguali, l'invidiare a maggiori; da lei il riccattarfi rabbiofamente di tutte le villanie; da lei l'ingordigia nell'acquistàre; da lei l'avarizia nel ritenere; da lei l'impazienza nel tollerare; da lei la facilità nell'offendere; a fegno tale, che, come ingegnofimente notò Pacato, volendo i Romani esprimere i canci vizj del loro antico dominatore Tarquinio, fi rifolverono d'intitolarlo Superbo, e con questo folo fiimarono di dir tutto : Hami- In Pa nem libidine pracipicem, avaricia carum, Theod crudelicate immanem , furore vecerdem vocaverune Superbum, & puenverune fufficere convicium. Or come dunque di tanti vizj në pur un'ombra mai discopersest in Crifto; anzi egli fempre dimoftroffi per altto si rispettoso, si modesto, si povero, si paziente, sì pio, quale il descrivono, non dico gli Evangeliffi, che per effere suoi Discepoli si potrebbono cre-dere suoi parziali; ma Filone Ebreo, ma Gioseffo Ebreo, ma fin quel Lentulo Prefidente Romano, il quale benchè Gentile, scrivendo a Roma intorno alla perfona di Crifto, lo rapprefentò come cofa più che mortale?

È poi non convengono tutti nel commendare la fantità della fua dottrina ? E come dunque da alcuno può fospettarfi d'impietà nel suo vivere ? Può ben un'empio (nol niego) dar precetti utilifimi di virtù, ma non può effere dimeno, che a lungo andare (o perche l'affetto lo acciechi, o perchè l'ardire il trasporti, o pe re, cioè di puro intelletto; perch'io mel chè l'intereffe gliel perfuada) non fi faici

scorrer di bocca, almeno impensatamente, qualche affioina più confacevole alla corrurtela del Senío, che conforme a rigori dell'Onestà. Quindi qual Savio pottete voi rirrovanni tuor della Chiefa, il qua le tra' precetti falubri, da lui lasciati, non confondelle permiciolistimi errori ? Socrate, riputato il Macfiro della Virtù, non introdutle nelle fue leggi la comunicazione fcambievole delle mogli? efempio foguito poi da Catone, l'onor di Roma; e da Platone, l'oracolo della Grecia. Licurgo agli Spartani non approvò ogni più noccyole furto, purchè sapelle esercitarsi con artifizio, e con segretezza? E Solone agli Ateniefi non allenti ogni più nefanda lafeivia , porchè venille praticata da' liberi, e non da fervi? Ariffotile non dubirò d'infegnar nella fua Repubblica, che ie il numero de'figliuoli fia superiore alle rendite della cafa, debban le Madri procurare l'aborto di quanti concepitannofi per innanzi: e che fe i bambini nati rieicano difetrofi ne membri, come ciechi, monchi, zoppi, od atfiderati, in vece di allevarli con carità, si espongano in abbandono? E Seneca , il gran Morale , o con qual baldanza di formule, e di facondia arrivò a celebrare quel furor vile , con cui l'nom disperato si da la morte per impazienza di fopportare in alcun difaftro la vita ! E così Tullio , e Salutlio , e Tacito, e Plinio, ed altri riputari miracoli di faviczza, quanto lodatono il perfeguitare i nemici, il restituire gli astronti, e l'ambir gli onori, el'indirizzare tutti à penfieri all'acquifto di quella gloria, che non è nostra, mentre tutta è tuori di noi! Or quale di queste sciocchezze vedrete voi nella dortrina di Crifto : Anzi ella è stata la prima , ch' abbia scoperti arcani reconditiffimi di onestà, di mottificazion, di pazienza, di mansuetudine, di carità, di ubbidienza, di umiliazione. E questa dottrina sì fanta faria potuta ufcir di mente di un'uomo, il qual fosse si scellerato ? Da quali volumi avrebbe mai così bene potuto apprenderla, s'egli non fe la fosse con esso sè recata dal Ciclo ? da quali Portici ? da quali Univertità , da quali Licei ? o almeno com'è possibile, che infegnandola non vi avelle mitchiata qualche parola, o empia, o nociva, o inutile, o vana, o ridicola, o curiofa, o faceta, e più ordinata a lufingare l'orecchie, che a giovare alla volonta ; e ch' effendo ella dottrina affatto inaudita per tanti fecoli, e per altro ancor si difficile,

e sì fevera, venisse nondimeno da essa properta in modo, che renda fubito pago ogn' intelletto disciplinato ed ingentio . e dimoftri in ogni fua partetanta connecfion di discorto, tant'apparenza di verita, ranta confonanza con la ragione, che nulla feorgafi detto per ollentazione d'ingegno, tutto per utilità di profitto; eciò con tale aggiuffatezzad file, che gliggotanti tofto capifcano quanto è necefficio a capire ; I faggi fempre più ammirino quel ch'è negato d'intendersi : ed ceni genere di perione vi truovi documenti adattati al proprio bifogno, e documenti non ideali e pompofi (quali noi leggiamo ne'libri de Savi umani) ma pratici e suffiftenti. E volete voi perfuadermi , che tal dottrina fia prole d'uomo, il quale fi poffa chiamare uno fcellerato , non che non fanto, quafi che i foli parti dell'intelletto non rationiglino il Padre? Ioper me chicdo a 5an Giacomo, il qualeafferma, che chi gia mai nonfallifeenel parlarc, egli è perfetto nel vivete : Si quis tacob t, se in verbo non offendis , hie perfectus oft vir . Che per un poco parli bene un Ipocrito, io lo capifco: ma che in qualunque tempo, in qualunque luogo, di qualunque marcria, si che non te gli posta appuntare ne pure un'apice, che non ifpiri un'

Che per un poco patil ibene un'ipocrito, io lo capitier un che in qualunque tempo » in qualunque luogo », di qualunque martirà », di en non le gli polla appuntate nè pure un'apice, che nonfipri un'i additiona fantata o quado si, che non è di diffunda appuntate nè pure un'apice, che nonfipri un'i additiona fantata o qualqua pura pure del ma varidico, ed unuoccure », perchè la una checta come Sencea dice, pub be niportati per alcun'ora ful viío ; una non a lungo ». Nume profuman tà "ferofuna" da "ferofu

E pure oh quanti secoli sono, che non fassi altro che ventilare e vagliare una tal dottrina, per mostrar che nulla ivi truovasi di mondiglia! Nominatemi un'alira Legge, nella cui fpiegazione abbiano tanti uomini dotti impiegati gli studi , e logorata la vita, contanto fiutro di maravigliofe specolazioni; che sia stata agitata in tante Dispute, dichiarata in tanti Volumi . detrata da tante Cattedre . flabilità in tanti Concilii, confermata in tanti Decreti, e che qual Diamante provato fotto un martello implacabilifimo, tanto più sia cresciuta ognora di credito, e di certezza, quanr'è più stata in disaminazione, e in dibattimento. Anzi in altre Sctte è accaduto appunto l'opposito, Perocchè quanto i loi Savi ne studiavano più a ranto ne credevano meno. E così fecero fra Gentili Anaflagora, Platone, Omero, Aristotile, Cicerone, Seneca, Plutarco, Plotino, Porfirio, Galeno, ed altri

moltiffimi, i quali poiche adulti di età, e | sè bel Zelo. Parlino pur gli Sciti, parliquantunque poi o per debolezza, o per intereffe, o per altri rifpetti iimani, diffimulaffero in voce quell'opinione, che che induffe dappoi l'aftito Maometto a vilipendere nella fua Setta ogni forte di lettere e di letture; ed a volere, che si decida ogni controversia col ferro da lui stimato nell'Alcorano il più giusto dilatator che vifia della Religione. Ma che ? Non potè per tanto ottenere, che a suo dispetto un' Avicenna e un' Averroe non giu-

Alr. c. 18, 19. apud Belisem. de Not. Eccl. 6.12.

gnessero a gran dottrina. Ed ecco ch'essi ( t due più dotti fra' Mori ) attestarono incontanente contro di quella Religione , che in pratica professavano; non dubitan- Rinunziano dignità, abbandonan ricchezdo di schiettamente asserire ne lor volu- ze. Vanno a ingolfarsi in Oceani formimi, che Maometto con la fuaftolida Legge aveva infegnata la Beatitudine de cor- quali per le infidie de gorghi, quali per pi, amara da bruti, ma non degli animi, le furie de Mostri, quali per le guerre indefiderata da faggi; ed onorandola con placabili de Tifoni. Or avvanpano fotquel celebre elogio che la compruova per tina Legge non d'uomini, ma di porci, fimili a quei di Epicuro. Tanto è vero, che l'altre Sette difficilmente possono vantare un'uom dotto, ch'abbiale feguite di cuore. Ma nella Legge Evangelica le) camminano, e più di loro ancora a quanti io potrei qui contarvene in un fol piè ignudi , per deserti asprissimi , per fiato ? Questa hanno esaltara con somme lodi i Dionigi , questa i Lattanzi , que-sta gli Arnobi , questa i Cipriani , questa i Nazianzeni, questa i Basilii, questa i innumerabili altri, che tutti furono d'inpolitica, o domestica, o pellegrina. Or difagi? Benchè diffi poco. Doveva iodipredicar sempre lui ? Perocchè poco sa ti n'ha ottenuti Gesù? prentar i empre ma i retocute poco se la ma occunit vegita.

tetibe fiano, che quelti fi foisor contentati di amarlo foli. 4 più è, ch'avrebbollifinno, Quando il Re Dav'de bramb
bon voluto, che tutti infurne i mortali al per riputazione levar dal Mosado il mifeno
pari l'amafaro, e che però tutti lo conol'uria, facete come fece ? Riconfe alle

verfati nelle arti, vollero di proposito esa- no i Persi, parlino i Battriani, parlino minare la Religione, nella quale erano na- gl'Indi, parlino i Giapponefi, e mi dicati, non folo la biafimarono come falfa, no. Chi hanno esi giammai spedito in ma spesso ancor la bestarono come insana, Italia per darci notizia delle loro care Deita? Nè pur'uno di loro fi è mai voluto scomodar dalla patria a fimile effetto: e nulla ad essi hapremuto, se i lor Pagodi confidavano a' libri. E questo su quello sossero adorati da molti, ovveroda pochi; ie vili, o nobili; fe incogniti, o fe famefi, La dove quanti io potrei qui numerare a cialcun di loro , magnanimi Missionari , che sempre là dall'Italia e andarono , e vanno, non per altro guadagno, che di dar loro a conoscere il nostro Dio! E con quanti stenti vi vanno! Pigliano volontariamente per questo perpetuo bando dalle lor terre natie , fenza restarsi ne per preghiere di amici, nè per lagrime di parenti, nè per dolenti finghiozzi di Genitori. dabili, quali per le scorrerie de' Corsari, to la Zona torrida, ora intitizzi scono sotto i Trioni gelati. Indi fenza viatico fenza guide, fenza compagni, approdati in un' altro Mondo (Mondo , a cui pare che tema ancor di accostarsi l'istesso Sofentieri spinosi, per rupi orribili; etracciando i Barbari ascosti per le Caverne a guifa di Orft, gli fieguo io, gli fervono, fla gli Agostini , questa i Girolami , que gli accarezzano , non per altro interesse , che di ridurli al conoscimento di Cristo. Bonaventuri , questa i Tommasi , e questa E che vi pare di ciò ? Un' tiomo dunque, che fosse stato sì colmod'iniquità, telletto acutifimo, e che, prescindendo sarebbe mai pervenuto ad aver Ministri dal punto ancor controvetio, furono ver- sì zelanti dell'onor fuo , che per accrefariffimi in qualunque altra fortedi scien- scergli sol più fama, e più culto, si sog-72, o umana, o divina, o naturale, o gettalsero a tante incomodità, ed a tanti come avrebbe però fatto un tal uomo, re, che gittalser per lui si lieti la vita, che fosse stato il più reo di tutti, a gua- Perocchè qual'altro uomo ha già mai dagnarfi l'approvazione e l'affetto di tan-ti Savi, ed a guadagnarfelo in modo, il lascialsero crudelmente divorar dalle ch'effi non facessero altro in tutta la vita, fiamme, squarciar da' ferri, lacerar dalche scrivere di lui, che sudar per lui, che le fiere, smembrare dalle cataste, quan-

(cefsero al pari, al pari il pregiafsero, firatagemme. Scrifse una lettera al Ge-Ed in qual'altra Religione ha fiorito un neral dell'Efercito, e gli ordinò, che

VI.

mellolo nell'affalto alle prime file, tra il favio ch'egli fi fosse, gioisse incarcerato comi attenti più folti, nel combattimen- nel toro ardente di quel famolo Perillo, to più fiero, lo devesse quivi lasciare in Ingegner tartareo; noi lo veggiam di fatto preda alla morte. Poi diode, è vero, adempito in un Antipa Velcovo, in una ad Uria flesso la lettera, perch'egli la Pelagia Vergine, ed in un' Eustachio, anportase, perch'egli la prejentasse, in a zi in ututa la sua fanigità, che dalla bocgliela diede molto ben figillata; ne mai ca del bue rovente mandavano permugto, o ad immiginarselo, dovesse anda- noi concedere, che talun degli altri sia re contuttociò fedelmente a ricapitarla, morto con gran coflanza, noi feorgere. Non già così fece Crifto co fuoi leguaci. mo quefto effer fempre accaditto in un Egli die loro la lettera attutti aperta. Si mini, o di membra robufte, o di cervello dichiarò nel fuo Vangelo di esporgli a in- offinato, o di culto barbaro; non in vec-Matth. to. finiti ffrappazzi, a infiniti ftrazi: Ecce ego chi, non in donne, non in giovanetti, Lucalela miero vor ficue overin medio luporum. ed non in fanciulli, non in bambini, di età

persequentur, tradentes in synagogas & cu- le, di animo paurofo, di cuor gentile, Job. 16. 1, fodiat , trabentes ad Reger , & Prafides , come è accaduto fra noi . E che spettacoproteer nomen meum : ed altrove : Venis lo di pietà fuvedere un Vescovo Simeohora, us omnis qui interficis vos, arbitre- ne, vecchio già di cento venti anni, can-

Marth 18 vos ed altrove: Tradens on in ribularis e Paltore, gibblace ra percolle Volence due fanciulini, Giulio, Marth, 14 vos ed altrove: Tradens on in ribularis e Paltore, gibblace ra percolle Volence vos established in Marthus, e Vito.

íperò, che se I meschino fosse venuto, giti, voci di giubilo, e cantici di trionbenchè da lungi, ad intenderne il contenu- 10. Senza che, quando ancora voleffimo altrove: Injicient vobis manus funs , & cadente, di fello imbelle, di mente docisur obsequium seprastare Deo; ed altrove : tare aguifa di foavissimo Cigno su la sua nems O detident vets en alterove: 4 man-tennatis O meitis, O mere efficient ex-voiris E pur chi pub dire quinti fieni il a ricapitar quefal lettera fedelmente J L hanon cirapitara a i Prefedent; i hanon de l'accia fipagere fopra del fislatilà, per l'accia fipagere fopra del fislatilà, per renderla così cibo più ricapitata al Proconfoli, l'hanno ricapita-ga fino a i medefimi Re fopra i loro troni : Avranno quelli tollerati i tormenti, ma e per dir chiaro, non han temuto di arre-car quel Vangelo, dove loro venivano di-fatto come fè quel Giuliano, il quale tenunziate si crude stragi, anche a quegli mendo, peressere podagroso, di non posteffi, che le dovevano più rabbiosamen-te eseguire. E non è stata questa un' altissi-altri Martiri, vi si sece a braccia portare ma maraviglia? Oh che coftanzal oh che velocemente da fortifimi (ervidori; non cuore! oh che fedeltà! E quefta mai fareb. come Apollonia, come fi gettò tra le fiambesi usata in grazia di un' nomo reo ? Io me ; non come Agapito , che si lanciò so che ancora tra i Maomettani; tra gli tra le fiere ; non come un' Antonio , Etnici, tra gli Eretici, non è mancato che vestito tutto di bianco n'andò al Marper ventura qualcuno di questi Martiri vo-lontari, chi abbia voluto anzi morire, pur mai faranno ili anch' effi ad espori che fallir di fede a fino fescot Legislaro. Volontariamente a' Carnefei, non farà re. Ma primieramente hanno questi fam. dipoi più timasto in loro potere di fottrarpre sofferte morti volgari, e tormenti sene e discamparne. Cominciarono a pa-brievi; e nessiun' affarto si truova, ch' ab tir per amore, ma poi rimasero fra supplibia ne' martiri durato costantemente , o zi per forza . Non così ne' Martiri noquattordici anni , come im San Grego-firi di Armenia, o ancora i ventotto, co-me un San Clemente di Ancira. Che fe corpi. Etano lufingati con vezzi, allertati pur quegli tolleraron talora morti allai con promeffe, combattuti con largie of-lente, le toll. rararono con triflezza, e ferte di oro, digioje, di patrimoni, di com rabbia, non con ripo, com pace, onori, di dignita; ma con tanto poto come ciafcuno de Martiri Criftiani: ond' profitto, chevi fu più tofto un Cipriano, che che fa Cicrone nella ina Filofofia sichiaro Vefcoro, il quale, podito già col patre impofibile che uetun' uomo, per

fuo quel Carnefice, che lo dovea decolla- I Lupanari , cresciuti ne' Circi , e spesso te. E finalmente, quand'altro pur non vi fulse di differenza, quegli altri furon sì pochi, che in una mano può raccorfi il lor numero, e possono in un fiato ripetersi i loro nomi; là dove i Martiri Cristiani fon tanti, che assorbiscono ogni notizia, mentre ben'undici millioni ne annoyera il Genebrardo, de' più antichi, de' più l

VIII.

certi, de' più famoli. Sò quel che forse voi qui potreste con s actitezza rispondermi, come Ascoltacori ingegnofi, Ed è , che l'aver fortito di molti Martiri, è fegno di aver anche incontrati di molti Perfecutori : e che però l può sospettarsi a chi anzi si debba credere nella Caufa di Cristo, se a chi il difesecome suo caro amico, o achi perseguitollo come malevolo. Ma notate da quanti lati io vi abbatta una fimile opposizione. El vero aver Cristo incontrato di molti Perfecutori ¿ ma primieramente io non fo fe più fieno ftati i Perfecutori , o più i Martiri, mentre un fol Persecutore bastava ad uccidere molti Martiri, e nefsun Martire avea bisoeno di molti Persecutori. Dipoi, chi non vede quanto più debba apprezzarfi la testimonianza di chi per Crifto mori , che di chi pugnò contra Cristo? A perseguitare qualcuno bafla un leggicro error d'intelletto, un sobbollimento di fangue, un moto d'invidia, un'empito di furore. Ma a dare per qualcun la fua vita, e a darla in tanta atrocità di tormenti, e a darla con tanta pace di cuore ; quanto alta stima ricercasi di colui , per cui vien a darfi ? quanta coftanza ? quant' animo ? quanta fede ? Qual dubbio adunque, che nella Caufa di Cristo più dee prezzarsi l'attestazione di un Martire, che di cento Persecutori? Aggiungere la diversità fingolare la qual passava tra' Persecutori , ed i Martiri. Perocchè la maggior parte de' Martiri futon'uomini , vivuti fin da' primi anni con molra integrità d'innocenza : tapiti quali da' Chiostri, e quali dagli Eremi, quali dalle Accademie, e quali dagli Altari : uomini favj s giufli s modelli s riverenti, mortificati, ed in cui gli steffi Avversari non ritrovavano altro a punit the la Fede; sì come Plinio un di loro il Linep. 97. testifico , scrivendo a Trajano, cioe ad tellifico , tenvenuo a ..., altro fapea , un Imperadore , cui ben per altro fapea , di dover più piacere accusandoli, che lodandoli. Là dove i Persecutori chi

dunque, che Crifto è stato perseguitato? Veriffmo. Ma da chi ? Da nn Nerone .. che fu l'aborto dell'umana Natura : da un Domiziano, trucidato da fuoi come mostro di crudeltà; da un Gallieno, desettato dagli Scrittori, come portento d'infamia; da un Galerio, divenuto poscia si esoso, e sì abbo:ninevole, non dirò a nemici, non dirò a' fudditi, non dirò a' familiari, ma a sè medefimo, che fi uccise di proprio pugno; da un Trajano sozzissimo (non ho termini da tammemorarvi il suo vizio senza rossore, tanto è nefando) da un Decio, da un Diocleziano, da un Massenzios da un Licinios da un Massimino, ciascun de' quali parve nato a infamare la stirpe umana. Éporò dunque fi troverà mai veruno si mentecarto, che stimi Cristo il più scellerato uomo del Mondo, perch'egli è stato perseguitato da nomini si fcellerati? Anzi, fe fi confidera fottilmente, quest'è il più robusto argomento, che possa addursi della fua gran fantità, non vi essendo forle altra cola, che più comprisovi la chiarezza fomma del Sole, quanto il grand' odio, che moffrano a lui di avere rutti gli Uccellacci notturni

usciti dal ruolo de' Gladistori ? Direte

Ma forse che somiglianti Persecutori finalmente prevalfero contro a Crifto ? Non può negarfi, che qualor'altre Religioni incontrarono Avversarj famoli, prefto cedetono , ora shigottite dall'autorità, ora opptesse dalla potenza. La nostra dove più stabilissi, che tra nemici ? Se fu Città , che più rabbiofamente prendelle a perseguitare il nome Cristiano, questa fu Roma. Non fu ella contenta di satollare nel nostro sangue le arene de' suoi Tearri, e le fauci delle fue Fiere; ma fiiori ancora de' kioi confini anelando ad efferminarci, infino in Affrica, infino in Afia fpedì rabbiofi Proconfoli , a cercatfi nascotti , a condannarci accusati , a trucidarci costanti . Ma poi ch'ha satto ? E finalmente anche giunta a cedere il trong a chi tanto perseguitò . Ha donate a noi le fue Reggie , a noi li fuoi Tempi , a noi le sue preminenze su l'Universo, ed è divenuta la più appassionara turrice del Cristianesimo , quella che ne fu la più atroce persecutrice. E come danque un' gio del Mondo , ha potuto tanto ? Ha forono , se non nomini la maggior par- legli, forse ciò vinto con forza d'armi ?

te ignoranti e fordidi e audaci e allevatine I cott inondazioni di eferciti ? con turbini M 1 di

x,

grand' acquifto non d'altro che della lin- vedrete fe fe ne ridono. Nominate Gegua di dodici Pefcatori, fcalzi, mendi- sii, e vedrete un poco, fe il temono, fe ci , illitterati , spregevoli, e quel ch'è ne tremano. Gesù, Gesù, questo è stapeggio, Gindei, cioè di una gente allo-to alla fine quel folo nome che gli ha ra al Mordo abbiettiffima e abbortitifi ma. E con queffi gli ha rolto a Roma medi tutti in conquallo. Ed oh con quanl'Imperio, con questi debellati nemici , ta ragione diciamo però noi, che un tal con questi domati Barbari , con questi nome sia stato un'Olio versato sopra di

pera fi è valuto di quella facoltà fovru- per tutto 'l Mondo i Demonj fpiegavamana, che presso noi porta il nome di no gli stendardi, già s'impadronivano d' prodigiofa. Ma può dunque effere il peg- ogni posto, gia s'impossessamo d'ogni gior uomo del Mondo quegli, al cui no- piazza, quando fi fparfe fopra loro quest' me riverenti foggettanfi gli Elementi , e olio (ahi quanto focolo!) fi fparfe fopra palpita la Natura ? Chi configliorti , o lor questo nome , Oleum effusum nomen gran Principe de Pianeti, a deplorare ve-fito a bruno la motte di un Crocifisto, se tutti precipitare in quel baratro donde v'indusse o pietre a spezzarvi , o tombe sù su sentito risonar glorioso nel Monad aprirvi, e rupi ad ifvifecrarvi in sì in faulto giorno? Queffa ti danque la bella Delfo, di Delo, di Efefo, di Dodona, gratitudine, che mostrafte al vostro l'atti Dafoe si ammutoliono ; tutri i Detore, rifentirvi e fdegnarvi quando moti monj rimafer privi di forze, privi di fiachi peggior di Lucifero avelle ambito, to, e propriamente si può dir, che perdanon gia di unirsegli come collega nel Tro-rono la savella; a segno tale, che quell' no, ma di fignoreggiarvi come Monar- iniquo di Porfirio ebbe a dire per fomca ? Che se pur dirassi da qualche infa. Ina rabbia : Ex quo sesar colisus , niist no che questi ricevè su la Croce il ga : nitistessi a Dis consegui spossumes. Che stigo condegno di tanto ardire; come poi vi par per tanto Uditori ? Effetti si alti; dunque ad una semplice invocazion del sì cospicii, sì celebri, sì stupendi, vosuo nome son tanti i muti, che impren- lete dunque che vengano ad operarsi con dono a favellare, gli storpiati, che ad l'invocazion del più persido fra mortali? andare, i fordi, che ad afcoltare, i cie. Chi mai farà tanto pazzo, che sì frenetichi, che a mirar chiariffimamente, e fi. chi, contro ad ogni dettame, non dirò no i morti, che ritornano a vivere? Que già fovranaturale, e celefte, ma naturamedo porest homo peccaror hacsigna facere? le , ed umano ? Ma s'è così , torniamo

di terrori ? Appunto. Si è valuto a si ste Amida, nominate il Meffia futuro, e foggettatoft il falto de' Letterati. Il Se tutti ! Oleum effufum nomen euum . A noi Cant 1. 1. nato Romano collocò Aleffandro Migno egli è fiato un' Olio medicinale, che a nel numero de' fuoi Numi, e perchè : mille e mille ha renduto di fubito la fa-Perchè credette non poter effere un fem-plice uomo colui, che nello fpazio di bollente. Mi ticordo aver letto, che dodici anni fi avea foggiogato tanto di nella Guerra fatal della Paleitina, veden-Mondo. E pur Aleffandro fel foggiogò , do quei di Cirfa come i Romani già già mentt'egli era ancora vivente, e Signor falivano felicemente le mura della loro di molti tefori, e padrone di molti po. Città, fenza che vi folle più modo o di poli. La dove Crifto dops effere croci-fifio lo fergiogò, e di i foggiogò ferza ro addolfo certi gra vasi di bollentifispesa di danari, e senza strepito d'armi: mo olio, il qual passando a gli assalitori non ferre, fed ligno; e vi fara chi non le armi, e penetrando nell'intimo delle fol non l'adori come uomo Divino, ma carni, anzi quafi già delle viftere, della lo condanni come il peggiore degli uo- vita , gli facea giù traboccare a forza nel fosto, fmanianti come di rabbia. O Sò ch'egli finalmente a così grand'o- che paragone vivistimo ! Già vincitori Dirò anche più. Nominate a i Diavoli dunque a conchiudere chiaramente, che un'altro nome, qual voi volete. Nomi- Crifto è Dio, mentre come dapprima ab-nate Maometto, nominate Ali, nomina- biam dimostrato, o convien che sia fom-

- 1

ma la fua malizia, o convienche sia cer- i che affronto a lui fatto da un suo nemico e di errare.

#### SECONDA PARTE.

O Questa strattina sì, che avete davdi aver fatta una predica molto inutile a questa Udienza, o di aver mostrata di quest' Udienza una stima molto cattiva. Ed era predica questa da farsi in N. Citviere di Tunifi, o fu le cofte di Algieri? Perdonatemi, o miei Signori, se cosi dite, perchè con le scute che da principio io premifi, avea presupposto di ovviare bastautemente a una simile opposi- sello , così m'impone : son Cristiano ; patlare con liberta , vi prego almeno a sta in un Cavaliere par suo per formunon vi sdegnare s'io parli. Io forse ho la di deriso, e di disonore; cosa che errato infai questa predica a voi, perchè tra' Cristiani voi dovet' essere , sì come donare in grazia della sua Dama , o d' de' più antichi , così probabilmente de' niù innocenti. Ma nel resto io porto opinione, che tia' Cristiani , niun'altra co- effere , Signori miei , non può effere. fa doviebbe oggi ripeters, ed inculcars Perocchè come mai sarebbe possibile, più spesso da tutti i pergami, quant'è che non sol voi lasciaste di praticare che tengano fermamente per vera la loro ciò ch' ella infegna (che fi può attri-Fede, Perocchè come mai farebbe possibile, che la teneffer per vera, e che nondimeno, viveffero come quei che la tengono per bugiarda? Come quei diffi? Peggio, peggio, affai peggio dovea io dire; mentre tal vizio è frequente tra' Cristiani , che nè pur'è ufato fra Barbati . Nominatemi in un omo di qualunque altra ab-pue' Prefidenti, que' Proconfoli, o que' bominevole fetta, il quale ancora nel fuo Tranni, i quali a tempi antichi victayaparle medelimo, tra fuoi popoli, fiver no a Criftiani di proteffarfi liberamente gogni di profeffarla. Non fi vergogna ne per tali, e gli coffringevano a chiuderfi gogui al proteinaria ruon i vergogome per una per contrigerama a cinucem il Turco di infra di Turco, nei il Giudo lo nelle Catacombe, o ne' Cimiteri il di far da Giudeo, ne' il Gentile di vive quando volevano cellurari il Mirri più re da Gentile, folo il Criffino in trituo-l'accioni è Non cede già. Ora dite vo, che fi vergogna di trattati da Cri-mi. Non coffringete i voltri pari vol stiano. Sentite s'io dico il vero. Sara pure a cercare, se non le Catacombe più

ta la sua Deità. E s'egli è Dio , basta arma per tanto unasquadriglia di sghern , questo. Non accade ch'io qui mi stanchi e con questi comincia a tendereli infer a provar per veri gli articoli, che da lui die, or per la Città, or per li Campi, ci fon dati a credete, il Simbolo, i Sa- ed a perieguitarlo alla vita. Or bene . gramenti , altri dogmi tali. Siano pur Se a voi folle commello di diffornare questi difficili a i fensi vili, fian'astrusi, quest'uomo da un tal pensiero, quali arfian' ardui, che importa ciò? Siam ficu- gomenti voi cercherefte di addurgli per ri di non errare , dove errar non possia- più efficaci ? Gli direste voi forse ; Simo, se Dio medesimo non ci è cagione gnor mio caro, ricordatevi d'essere Criftiano ; però difatmate pur , difarmate, perchè a voi non è lecita la vendetta ? Sarebbe al certo tenuto per uomo femplice, chi di voi così favellaffe; e quel gentiluomo fi riderebbe per lo meno di voi, richiedendo in voi più di fenno, e medefimi, tacciandomi di un de' due, o meno di zelo. La dove se voi gli provaile, the a lui fi come a Cavalier non convenga una tal vendetta, o veramente fe gli diceste questo essere l'ordine del fuo Principe, o questo il defiderio della ta così fvicerata al nome di Crifto , e fua Dama; egli non fi recherebbe a vernon più tosto da riserbarsi per quando un gogna di darvi orccchie. E se alla fine vento contrario vada asbalzarmi fu le ri. pur convinto, e commoffo, s'induceffe a conchindere una tal pace; credete voi ch'egli avrebbe animo di protestarsi cosi : Perdono al tal mio nemico l'offesa fattami, perchè la Religion, ch'io prozione. Ma, Jarche voi mi necofinate a Non erubefco Enangelium? Terrebbe que Rem to 16. non terrebbe , quand ei ,dicesse di perordine del suo Principe. E voi riputate la vostra Religione per vera ? Non può buire a fragilita) ma che vi riputaste a viltà , o per dir meglio , che vi recaste ad infamia di praticarlo? Anzi come farebbe possibile, che nè pure voi lo lasciaste praticare ad altrui con franchezza , e con libertà ? Direfte voi che tenessero già la nostra Religione per vera ftiano. Sentite s'io dico il vero. Sana piece centre, i almono le Chiefe più folitarie, in Cavaliere de voltri, il quale ha fta jocculte, almono le chiefe più ofcuti, almeno le bilito in fuo cuore di ricatarifi di quale e fe non i Cimiteri più ofcuti, almeno le M 3 Ca

Capelle più ritirate, per falvarfi da vo- i fto comincia troppo a fapere d'infedei-firi motreggiamenti, quando effi voglio i tà. Perocehè, che altro fignifica in binot ftri motteggiamenti, quando effi vogliono con qualche fenso maggiore di divozione affiftere a gli uffizj divini , o riflorarfi del paseolo celeftiale? E quante bef fe vi fate di quella Giovane, perchè ama di vestir con antica semplicità ? quante di quel Giovane , perchè gode di praticar con fantiffimi Religiofi ? Ed è altro questo, che un'oppugnare apertamente la pratica della nostra Religione, come facevano que Tiranni infedeli ? Questa differenza lo ritruovo tra quegli, e voi, che quegli l'oppugnavan col ferro, voi con le beffe, le quali spesso son del ferto medefimo più pungenti ; si che taluno, il quale per le zagaglie avvelcnate de Barbari non fi rimarrebbe di trattarfi pubblicamente da ottimo Cristiano, se ne zitrarrà pe motteggiamenti festevoli de compagni. E pure udite anche peggio. Le (celleratezze più enormi, le earnalità quella Legge, che voi professate per vera; queste son da voi sovente vantate le vostre composizioni , e le ammettete nelle vostre Accademie, e fate di esse riionar più festosi i vostri Teatri. E questa è sede, Signori miei, questa è sede? Che si pecchi , io so che non tende dirittamente a sbarbar da noi l'abito delre, che se gli applauda; ahimè che que o per Algieri.

linguaggio effere infedele, fe non che avere opinioni opposte a gl'insegnamenti di Crifto, e un lodar ciò ch'egli vitupera, ed in vituperare ciò ch'egli loda è Pur troppo dunque ebb' io ragione di credere, che oggi giorno niun'altra cola tanto fia necessaria fra' Cristiani, quanto por Cristo presso di loro in istima di vero Dio, perchè così pare a me, che infallibilmente gli farebbe portato maggior rispetto , ne si terrebbe ad infamia quel ch'egli reputa onore, nè ad onore quel ch'egli reputa infamia. Fate dunque stamane questo proponimento neceffariistimo : e ve ne prego in grazia di quella Fede che professate : di non lasciarvi uscir di bocca in futuro parola alcuna, la quale ridondi o in approvazione del vizio, o in disapprovazione della virtà. Non isfuggite quelle occasioni, più brutali , vietate si apertamente da le quali vi fi prefentano , di professarvi liberamente per uomini Cristianis di tollerate, come Criffiani, pazientemente le come prodezze, come beatitudini, come villanie; di stare, come Cristiani, religlorie, e le premiate anche in altri , giosamente ne tempi; di mantenere, coquando le udité, con ricompense di approvazione, e di applauso, e ne ornate la concordia, la carità, tanto propria nostra; di non succhiare, con modi ancora fpietati, il fangue de' Pupilli, ovvero de' Poveri , che pur'è fangue di Crifto; e quando questo adempiate, allor poi doletevi di chi venga a farvi nel cuore del Cristianesimo un tal dila Fede ; ma che si appruovi il pecca- scorso , qual dovea serbarsi per Tuttifi,



## Е

### VIGESIMAPRIMA.

### Nel Venerdi dopo la terza Domenica.

Tesus ergo fatigatus ex itinere sedebat sic supra fontem. Hora erat quasi sexta, Venit Mulier de Samaria baurire aquam , Cr. Jo. 4. 6.

e sono appunto una ferven-

te speranza, e un freddo timore. Perocchè mentre profondamente io confidero da quanto poco dipendè la falute di sì rea femmina, fubito mi fi fveglia nell'animo un'ardito penfiero, il quale mi dice : Se così è, poco dunque ci vuole affin di falvarfi. Ma, ohime, che fi leva rofto in contrario un penfier palpitante, il quale mi replica: Se cosi è, basterà dunque ancora poco a perire. E vero che questa misera Peccatrice non per altra ragione diventò fanta, se non perchè s'imbatiè casualmente a quel Pozzo, dov'era Cristo affaticato ed anfante, ed ivi interrogata da lui , fi conteniò di reprimere quella voglia la qual'avea, di cavare allora dell'acqua, per udirlo alquanto discorrere di materie a lei falutari . Ma fate voi ragion che vedusolo, non gli avelle in verun modo voluto prestare orecchie ; ma avesse detto : Adello ho altro che fare, fon'affetata, fon aria: e por, l'ora è tarda; hera eft quali Jexta; convien ch'io torni alle mie faccende dimeftiche; quanto è probabile, che piccole possano derivare cose grandissime. mai più non dovesse incontrare nell'avvenire una congiuniura si comoda qual'ell'eb. le loro confiderazioni, i Politici nelle loro be da rientrare in sestessa, e da ravveder avvertenze, i Morali nelle lor massime .

si l Da questa considerazione io sollevo Basta dare un' occhiata d'intorno al Mondo sbigottito il mio spirito a domandarvi : per chiarirsene in un momento . Non è già Chi è tra noi , Signori miei cari , il quale solo il granellino di Senape quello che faccia gran caso di un piccolo movimento nella Palestina si vanti di giungere a canta alinteriore, il quale talor ci fiimoli alquan-to a mortificarci, di un piccolo impulfo, zi lebiade. Tutre quelle felve, le quali co di una piccola ispirazione, o di una azion loro tronchi somministrano tante aste agli

Ue contrariissimi affetti ge- no si ottiene il site; così trascutata quella nera nel mio cuore questo minuzia, nè meno avviene che ottengasi fuccesso della odierna Sama- il Paradiso. Oh Padre (voi mi direte) ritana, ch'io già prefuppon- com'è possibile ? Volete dunque che da go notifimo a ognun di voi : una minuzia dipenda la falute eterna di un'uomo ? Mentre parlate così, voi volete atterrirci, non istruire. Voglio atterrirvi? Ah si, ch'io voglio atterirvi (velo confesso) ma perch'io (ono atterrito: Terriens terree, dirò tremante col Padre Santo inter to. Agostino - Non però voglio atterrirvi con vane efaggerazioni, voglio atterrirvi con fodiffime verità. Io vi prometto di non vi dir fe non quello, che mi fa riscuotere tutto da capo a piedi, quand io vi penfo, e che se ancora non è bastevole a rendermi meno iniquo, mi fa non effere almanço più incorrigibile. E che cosa è questa? Quella proposizione appunto, che a voi parea così ftrana, cioè, che da una minuzia talor dipenda la falute eterna di un' uomo. Questa proposizione è quella che fa tremarini, questa è quella ch'io qui mi accingo a mostrare, perchè ognun vegga una volta quanto fia vero, che la buona opportunita vuol'essere presa a tempo per

E primieramente io non credo, che vi parrà per altro firano di udire, che da cole Non ci predicano quafi altro i Naturali nelmmutishina di virtu? Epure, quell'azion Eferciti, tante navi all'Oceano, tanti fodi vittu si minuta era forse il principio , da stegni alle case , tanti materiali alle macchi. eui dovea derivare la nostra beautudine: ne, tanti ricetti alle siere, tanto nutrimen-e sì come trascurato il principio, ne me-

li capelli, che fon le piccole cose.

alla fin'altro, che minutiffimi femi, stati talora o spazzatura de' piedi, o scherzo degli uccelletti i Non accade - che feagliandost un Fulmine dalle nuvole, faccia fracallo si grande, per oftentare la fina maravigliofa potenza. Abbatta pure le torri , percuota i gioghi , incenerifca i boschi, sgomenti i popoli: ben si sa da qual piccolo vaporetto egli ebbe i natali. E quei gran Fiumi, che del continuo pellegrinando pel Mondo ne vanno tanto orgogliofi, che vogliono porre i termini alle Provincie, e togliere il nome al Mare, e però anch'effi or portano fopra i doffo ar miei navili , or contribuiton da feno grofiffime pelcagioni, ed ora infuriati tucendo dagli argini recano strage a gli armenti, inondazione a campi, efterminio alle biade, affedio alle cafe, folitudine alle Città s questi gran Figna medefimi, se si potessero rivoltare talora indietro a mirare i loroptincipi, quanta cagione avrebbono di umiliarfi, mentre vedrebbono, o che femplici vilianelle vi guizzan' entro per giuoco, o che stanchi pellegrini gli filtano per infulto! Tanto è comune alle cofe ancora maggiori derivar dalle minime. Così fon tamofi gli incendi forti da una favilla, così è contagi foarfi da un fiato, così i tremuoti originati da un'alito. Ma fenza ciò, fe fi confidera il corfo degli avvenimenti morali. chi non fa come da cagion leggeristima piò accadere, che uno, o da altifima dienità cada in un vilitimo stato, o da ua i vilissimo stato sia follevato ad altessima din l gnita? Abigaille di cittadina privata, ar-1. Reg. 25. rivò ad effere tolta da un Davide per conforte, e così a cingere ancora un giorno la fronte di corona Reale. Ma ciò donde avvenne? Da una tal buona creanza, la eual ella usò co' fervi di Davide anel por-Gen 24. tar loro un rinfresco. Reberca di semplice gazoncella, arrivò ad effer data ad un' l'acco per lipola, e così a divenire anche un tempo procreatrice del promello Mellia. Ma ciò donde accadde ? Da una tal facile cortelia , ch'ella mostrò col messo d'Ifacco, nell'offerirgli dell'acqua. Là dove Aman, quel sì celebre Favorito del Re Assuero , donde venne alla fine a ca-

der di grazia, a perder le dignità, a per-

dere le ricchezze, a perder la prole, ed

a morir' anche appeto qual pubblico mal-

fi, che un Mardocheo, uomo popolare, ti do bbiamo giugnere, non fon però

Icoptire la loro origina , mostrerabbono

do : Non fletterer fibi genu . Che dirò della milizia? che del traffico? che dell'arti? Efther. 1.7. che delle lettere? Non fu per certo un' accidente lievissimo, che Protagora divenisse in Grecia Filosofo st ammirato ? Guardate donde accadette, e maraviglia- Aut. Geil. tevi. Era già Protagora un vile contadinello, quando portando egli un di fu le fuerenere spalle un fastellerto di legne al vecchio suo Padre, fi abbatte casualmente in Democrito, Filosofo di gran nome: il quale veggendo quille legne legate infieme con grandiffima aggiustatezza, dimandò al fanciullo s'avea fatt'egli quel litaicie. Eriipondendo quegli di si. Prusvati un poco, gli foggiunfe Democrito , afciorlo, ed aricomporlo all'iftesso modo. Ubbidi Protagora prontamente, e con egual arte ed industria rilegando inficme le legua, se le recò di bel nuovo sopra le spalle. Dal che congetturando Democrito in quel fiel nolo juggeno e d'indole opportuna a gli ftudj, l'invitò a vivere totto la fua disciplina, lo educò, lo sostenne lo addottrino e lo rende Filosolo non m'nore di tal Macftro. Fate ora voi ragion, che Protagora, o non avelle composto con tale acgiustatezza quel fafcio, o non avelle incontrato in tali congiunture quel Savio ; quanto è probabile ch'ei si tosse semprerim sto a guidar l' aratro, in cambio di cicrcitate la penna; e a folcar le campagna, in cambio di vergare le carte? E' di fimiglianti foccessi io potrei raccontaine quafi infiniti in qualunque genere, fe non mi premeffe di accostami più da vicino ad esemplificare nelle opere della Grazia, fenza yagar tan-

uomo povero, non lo falutaffe a fuo mo-

to per quelle della Natura. Presupponete adunque che Dio, conforme allo file ch' ci tonne nell' ordine della Natura , proceda ancora nell' ordine della Grazia; altrimenti da quello, che noi vediamo, non ci potremmo follevare ad intendere quello, che non vediano, come pur pretendea San Paolo a' Romani. quand' egli diffe, che Invifibilia Des per en, que falle fune , insellella confpicinneur . Ha Rom. 12.10 dunque Iddio, quanto alla fua voloneà antecedente, non pur di fegno ( per fa-vellar co' Teologi ) ma ancora di beneplacito, destinata a tieti la gloria del Paradifo; e però veramente vorrebbe che la confeguillero tutti , che non la perdesse fattore fopra un patibolo? Non da altto veruno: Deus valt omnes hemines falves venne, che dall'aver lui preso a piccar- feri. Ma effendo l'istesso il fine a cui tut. 1, Tim 24

Piffeffe le firade da giugnere ad un tal fine. re protompe in un fospiro, edice al com-Anzi nella vita di ciascun' nomo Iddio pagno: Poveri noi, che seguitiamo nna vede, come le Scuole ch' insegnano, innui strada tanto diversa! Dis quaso e, omnebus per una di queste strade, che per un'altra, dipendera talora da opere piccoliffime. L' udire, à I non udire ma predica; il leggere, ò 'l non leggere un libro ; il parlare , ò 'l non parlare con una persona; l'andare, ò'l non andare a una veglia, può eller quello, che ò e' incammini al Cielo, ò c' incammini all' Inferno . Diffi , c' incammini , ve lete , perchè non dipenderà la noffra falute immediatamente da tali azioni, ma dipenderanne rimotamente, in quella maniera medefima, onde abbiam detto potere azioni anche minime incamminare naturalmente un Mondano a gran perdite, ò a grandi acquisti : In santum quell' amico di Gioo, novissima muleiplicen-Jeb. S. 70 sur nimis. Non fi igomenti, fe a qualcuno non paja di avere ancor bone appreta una tal dottrina, perch' io la renderò con gli efempi manifestissima a chi che finchè s'incontrarono in una folitaria bo-ficaglia, dove abitavano fotto una rozza no per curiofita in quel tugurio, e mentro, come accade, ammiravano l'angustie dell'

tavolino. Uno di loro il piglia, l'apre, es'

grand' Antonio. Comincia a leggerle, pri-

ma per curiofica, dipoi per diletto, indi

merabili connellioni , concatenazioni , ò iftis laboribus nofiris , quò ambinus perve- lil. 1.

ferie di avver menti, le quali, come tarte uire? quid quarimus! Ditemi un poco per Jer 41.8. strade maestre conducono , altre diritta- vita vostra, ò Signore , che pretendiamo mente alla gloria, altre dirittamente alla i noi con tante fatiche, contanti fervizij, perdizione: Visi viis, Et vias moriis. con tanti corteggi, con tante umiliazio-Ora, che l'uomo s'incammini più tofto ni; che pretendiamo? Possiamo mai sperar più, che di confeguirla grazia del Principe? Major ne effe tozeris fors notra . quara ne amici Imperatoris fimus? Ma chi ne afficura, che vi arriviamo? La vita è breve, la gioventù fallace, le forze manchevoli, i concorrerti molti, i carichi pochi . E poi, quando ancor vi arrivaffino: Quid ibs non fragile plenumoue periculis? Che avrem noi fatto alla fine? avremo fatto altro che cambiare fatica con fatica, fervità con servità, pericolo con pericolo? Quante invidie ei affedieranno, quanti odii, quante perfecuzioni, quante caliganie? Non ci converrà vivere sempre intimore, e star sempre in guardia? Ali'inne si priera enafuerine parva, come dicea contro, per diventare amico di Dio, basta il volcrlo, niuno cel potra mai contendere, e ninn levare: Amicus antem Dei , fi voluero , ecce nunc fio . Indi tornò a fiffare gli occhi ful libro; equafi afforto per la gran murazione, che agitava nell'animo, fia, benchè digiuno d' ogni perizia fco-leggeva infieme, e gemeva; or nella fac-laftica. Pigliano dunque per maggior in-cia pallido, ed or accefo; ora penfierotelligenza di ciò un nobile avvenimento, io, cd or ligrimante. Finalmente richiu-che vien deferitto dal Padre Santo Agoffi- de ad un tratto il libro, e battendo la no. Racconta il Santo, come dimorando mano fopra la tavola, dice rifolutamente l'Imperadore Teodofio nella Città di Tre-veri a rimirare i famosi giuochi del Circo, tobo già stabilito di non mi partir più di due Cortigiani si vollero appartar da quel- qui. Da quest'ora, ed in questo luogo io lo spettacolo 3 ma non sapendo frattanto mi voglio consacrar tutto a Dio: però se ciò ch'esti fare, si avviareno unitamente voi non mi volete immitare, rimaneteva fuor delle mura, per goder la vista innocen- di sturbarmi; Eco jam Deo servire statui , te della-campagna. Paffatono d'una in al- , hoc ex hora hac in hoc loco argredior ; se fe tra firada, d'uno in altro ragionamento, piges imigari, neli adversari. Come? ripigliò l'altro, commoffo da tal'efempio: nep piaccia a Dio, ch' lo a me rirenga la tercasuccia alcuni penitenti Romiti. Entraro- ra, a voi lasci il Cielo, O ambidue ci ricondurremo alla Regia, o chinderacci questo tugurio ambidue. E così risolutifi di abitazione, e la penuria de' mobili, videro ne men prima tornire all' Imperadore . un libro affai logoro, che giacea fopra un gli mandarono dentro un foglio l'avviso della loro corcorde rifolizione; e depoavvide contenerfi in effo le azioni del l fti di fubito gli Ori , egli Oftri , frcoperfer di un facco, fi cinfero d'una fune, fi chinfero in una cella ; cd ivi in fonima fente anche a poso a poco infiammarfi all' mendicità, fempre squallidi, fempre scalimmitazione . Quando all' improvviio, zi, menarono tutto il resto del loro di, non avvampando tutto nel cuore di un' amor ) mai però più famoli al Mondo, che quanfanto, enel volto di un vergognoso rosso- do lo disprezzarono. Ora ditemi no

po•

plazioni profonde, tanti digiuni feveri, attentamente un cadavero, come a San-tante flagellazioni languinolente, con cui dovettero fucuramente acquillatifi la gio-donate pictofamente un ingiuria, come a ebbero quel principio, chiamato già ne jovvenuto correfemente un mendico, co-me a San Francesco d' Assu ; ad altri 1'

contraffero il Romitaggio; dall' incontrare | come a San Nicolao di Tolentino; ad altri il Romitaggio, che leggeffero il libro; dal l'effer caduto vergognofamente nel loto-leggere il libro, che s' infiammaffero di fentimenti divoti, quindi che abborriffer [altri l' aver ricevuto opportunamente unla Cotte , che abbandonasser la Casa , che | rimprovero dalla Madre , come a Santoabbracciaffero il Chiostro, che camminaf- Andrea Corsini; e ad altri non più, che fero fu la regia via della Croce. Là do l' aver fervito caritatevolmente a una ve fingete voi , che si fossero trattenuti a Messa , come a Marcello Mastrilli quel quei g'uochi, a cui forse potevano intervenire fenza grave rimordimento; farcbbe accaduto veruno di questi casi? E moralmente certo che no : mercechè tutte le Paris & cofe, fenoi vogliamo dar credito all' Ec- l'atter per Crifto, e di trionfare contanta.

clesiaste, hanno una tal loro propria opportunità, a cui sono affisse: Omni negetio tempus eft, & epportunitat. E però più tofto faria feguita una ferie di avvenimenti molto divería, la qual Dio sa dove gli avrebbe condotti : perocche avrebbono probabilmente perfeverato nel fervizio del Principe, nella vanità delle Signorie, ne' vizii del Secolo, e per consequente alla quale giunsero, benche perdiversissiancor ne' pericoli dell' Inferno . Debbo- me strade , un' Antonio Abbate, ed un' no dunque riconoscer' esti la loro eterna Ignazio Lojola? Udite di grazia, se pure falute (non già come da cagion proffima, il paralello in mia bocca non fla ambizioma come da cagione rimota ) dall' aver fo. Furono ambidue Patriarchi di numelasciata una ricreazione non si lodevole. Questo su a guisa di quella piccolissima di gente solinga, e contemplativa, l'al-

Dan 2. 510 guisa di quel piccolifimo saffo , veduto ebbero da Demonii contrafti travagho-

sì imifurata...

IV.

Ora figuratevi- che dasì lievi cagioni incominciaffero quafi tutti coloro, che noi femmina lufinghevole. Ma efercitarono sappiamo essere di presente arrivati ad ec- all'incontro ambidue sopra i Demonj grancellissimi gradi di perfezione, di fantità, dissima padronanza, perocche dove Andi miracoli . Certamente pochiffimi fur ronio fugavali con la voce, spesso ancora que Santi, che nacquer Santi: nella Leg- Ignazio scacciavali col baftone . Ambige vecchia un Gieremia, nella nuova un due arfero d' una voglia accessiffima del Giovanni. La naggior parte degli altri Martirio, per cui ssogare ne andarono, non nacquero Santi, ma diventarono. E I Antonio in Alessandria, I guazio in Gieche diventassero, qual ne fu la cagione? rusalemme. Ma ambidue volle Dio, che ad uno su l'aver gittate le cetere, e le sossero preservati per dare la vita a molti. chitarre, per correre un poco dietro ad un l'Popolò per tanto l'uno le Selve di fantif-

poco, Signori mici. Tante opere buone, 1 uomo pio, che con grandissimo accomche questi due novelli Romiti dovettero pagnamento di gente passava per la viz dipoi lare, rante vigilie notturne, ranti sal pubblica, come accadette a San Rinieri meggiamenti scambievoli, i anne contermi al Pisano, adaltri su l'aver contemplato ria del Paradifo; tutte queste cosedonde San Giovanni Gualberto; ad altri l'aver dall' effersi ritirati da uno spettacolo . aver tollerata innocentemente una prigio-Quindi Iddio dispose, che uscissero a cam- nia, come a Santo Efrem Siro ; ad altri minare; dall'uscire a camminare, che in- 11' avere udita casualmente una predicagran Campione della mia facra Milizia, il quale giunto al fepolero di San Francesco Saverio ricevè un chiariffimo lume di elfere stato colà chiamato all'onore di comnovità di stupori ; perchè una volta in Napoli ricercato, mentr' egli era ancora Studente, da un Padre vecchio, in congiunture importune, ed in ora tarda, di miniffrargli all' Altare, egli con sembiante fereno, e con prontezza amorcyole nel compiacque . Ma che cercar più ? Qual maggior fantità fi può figurare di quella, rofiffima figliolanza; quantunque l'uno fonte, veduta poi da Mardoccheo con-vertirfi in fiame sì vafto. Questa fit a bidue ne principii della loro conversione poi da. Daniele cambiarfi in montagna fiffimi, Perocchè, fe ad Antonio apparivano spesso in forma di animali scroci, ad Ignazio comparivano ancor col volto di

fimi Solitarii, l'altro riempiè le Città di effi? Sarebbono ambidue divenuti que's? zelanti Predicatori; eletti ambidue da gran Santi, che ota noi venetiamo? Io onore di ambedne quefti celebri Perfo- che fon si elette ? No : nel Giordano . lo il qual produffe due piante si genero- vra dipendere dal mortificar con quest'atse, chemolto più di quell'albero già ve- to, il quale ate sembra men proporzioall' altro Emifero ? Epure udite che fu, affai spesso dererminare la fantità , anzi Nell'uno Initium via bena fu l' ascoltare la salvezza degli uomini, ad una tal'opeattentamente una Messa; nell'altro Ini- ra buona molto ordinaria, la quale s'essi con attenzione, e l'altro letto quellibro, que, da lui riputate si vili.

che vogliam credere che farebbe flato di E quello è quello, che c' inculcanoi

Dan. 4.

Dio per riftorare nella Chiefa le perdire, non lo fo, perchè tuttociò fi appartiene ch'ella cominciava a patire, ne' tempi di a'giudicii occulti di Dio, che fono l'ac-Antonio per l'Erefia di Arrio, ne tempi que di quel profondo torrente, in cui no qualche tempo i deserti della Tebaide, Aqua profundi correntis , qui non potest l'altro per sempre la solitudine di Manre ranfundari . Ma potrebbe effere ancora 12. Esi come Antonio ancer vivo vide i molto probabile, che non foffero divefuoi seguaci distefi, non solo nell' Oriente, mui . Perchè assa si pesso Dio suole usama ancora nell' Occidente; così vide Igna-tio ancorivo distessi suoi, non solo nell' man Sio sebbroso, non so dir più, se Occidente, ma ancora nell' Oriente. Simi- di corpo, ò d'anima, ogni cui bene, coglame verlo ambidue ful altima, e la verne fragete, egli affile, a Ache operazione, le
nerazione, cheportarono loro l'Principi,
ad una formamente tenue, ad una formprocche e ad Annoio ricotta per cominiglio l'Imperador Collettino, e ad Ignaio l'Imperador Ferdinando, il quale
in un piccolo finmicolo a lu forcibre;
sio l'Imperador Ferdinando, il quale
in su piccolo finmicolo a lu forcibre il processor del process confermazione di ciò avea dato ancor' Ma chi mai l'avrebbe creduto ? Come? ordine al fuo Ambafciadore, refidente in (dicea Naman) Perchè non più tofto ve-Roma, che niun negozio trattaffe mai col nirmi incontro il Profeta, e mettermi le Pontefice fenza averlo conferito prima fue mani fopra la tedta? Nò : Dio vuol col Santo. E finalmente è stata fomigliane che ti lavi. Ma s'hò a davarmi, perchò ancor la difes ch' ha Do pigliata dell', non anzi nell' acque del mio Damasco, naggi, perchè col fuoco el riprese i dispre- Ma non è meglio nell' Abana ≥ Nò : nel giarori d' Antonio, col fuoco i detratto- Giordano. Ma non è meglio nel Farfar? ri d' Ignazio , facendo miracolnfamente No: nel Giordano. Vitoi per fortetu metri d'Ignazio , Jacendo miracoliniamente Not: nel Giordano. Visoi per foirettu mecrido, andre vivo uno che aveva ofato di diege
giarlo. Ora ditemi, la famità di ambidue
quelli grandi commi dondre che li cromini
ciamento l'Intième usi besa. Non pare
lo ecercio, che qualita grandi como con consenti con con consenti con con consenti con con consenti con con consenti con con consenti con con consenti con con consenti con con consenti con con con consenti con consenti con duto dall' addormentato Monarca di Babi- nato, men proprio, la tua alterezza, La- 4Reg 1400 lonia , hanno dilatata la pompa deloro vare septies in sordane , & mundaberis . rami da un Mare all'altro , e dall' uno Ora in una forma medesima Iddio suole accessiones we write a feet and feet in a sound among combinity, 14 quiet 5 ells irrims wat kinn in pure attentamente legge-clegulchoon, egil poi commical loro una ret un libro. Entra Antonio ancor giovi- grazis tamos (oprabbondante, e. cun appetio in una Chiclas per udin Mella, e. s' sezone canto (pecile), che infalibili-incontra in qual Vargelo, nel qual fiede e mente giumgono al Gelo, come appunto Se tu voil clifer perietro, via, vodi cib fui fi Mammi ma le mon l'efeguitono, a che potfiedi, e poi feguimi. Lo reputa gli priva di tali ajuti più liberali, i quali detto a sè , ed indi si risolve a far vita come i Teologi sanno, non sono dovuti. fimile a Crifto. Dimanda Ignazio conva- nè per legge di provvidenza, nè per legletcente alcun libro per pali tempo, e gli ge di redenzione ; e provvedendogli deè recato il Leggendario de Santi in cam gli ajuti folamente confueti, lafcia che bio de volumi di Cavalleria, ch' avrebbe feguano i lor fallaci configli, e così fi voluti; comincia a leggerlo, e quinci fi perdano; come farebbe parimente avvedetermina di far vita funile aloro. Ora, nuto a Naman medefimo, fe contumace fe non avessero l'uno udita quella Messa non s'induceva ad attuffarsi in quell'ac-

San-

Ifal. 61, 5. Iddio, terribilifimone' configli ch' egli ha o vien Samuele. Samuele l'incontra. e in confilits fuper filtes bominum; ci atten de , per cosi dire , come ad un varco .

affin di provare la nostra cordialità, ela noftra corritpondenza, ch' è quello ap-Deut. 13-3 punto, che Mosè scoperse al suo Popo- battaglia, i nimici la minacciavano: sti-

Apostolo, in auxilio opportune. Vediamo Si non feciffes ( ponderate bene queit ordi grazia questo in un fingolarissimo esem- renda condizionale i Si non fecisses, jam come reca feco grandiffima autorità, così regnum suum ultrà confurges. Mi poco fu ancora meita d'effere da tutti afeoltato per quella azione a Saule perdere i Regno. con gratturemore. Avendo le Tribhi Ebree irichialto a Dio qualche Re, she le goder la grazia, fupeggio perder la mina, fu vernaffe in vece de' Giudici , condifcefe poggior perdei il Paradifo, Udite in qual Dio finalmente, quantunque di mala vo modo. Non fi danno già egli precifamente glia, alle loro iftanze, e deftinò loro Sau per quest'azione. Signori nò . Perocchè le. Era questi vilissimo di lignaggio, ma molti Autori insigni hanno infino voluto feeltiffimo di virtà . Perciocche il facto credere, ch'el non peccasse in ciò grave-

medefimo tempo un Samuello, ed un Da-vide, Perfonaggi si fegnalati. Ebbe la ch'egli voleffe anzi accennare dicendo per cura di eleggerlo il modefimo Samuello. fua di colpa: Necessi e accompulsu obrusti so t. Regessa L' unfe, lo pubblicò. Indi perchè nel locanstum. Come si danno nondimeno per 120 principio del fuo governo doveva il no- quest'azione? Si dannò per questa, covello ne oriente a Dio lagrinzio, Samine
le il chiama e gli dicer Va in Galgala, dizione , non come per azione , che ve dove artivato , miaspettera i fette giorni , lo determinò . Mi chichiaro . Per quell' nel termine de' quali io verrò perfacrifica .

Le galone re : Septem divine aspețialist, doner comiamo da tutta la luta prole , e da tutta la funpro

Santi, qualor ci dicono, che da un mo-nunto dipende l'eternia: Memetam un-Si vede accampato d'incontro un podero-te pender attentias. Alcuni penfano, che fiffimo efectiva di nemici, che lo sidiano questo momento sia solamente quel della alla battaglia: ha le malizie inordine per morte, e però n'ufano male tanri altri, combattere, ha le vittime pronte per imquati che batti impiegar bene quel folo. E molare; fi rifolve però, gia ch' è vicina non è così. Questo momento ad alcuni è la sera del di prefisto, di offerire ei modesinella fanciullezza, ad altri è nella gioven- mo il fagrifizio, come venivagli dalla Legtù, ad altri è nella virilità, ad altri è nella ge permetlo in allenza di Sacerdote. Apvecchiaja. Ed è quel momento al quale penaegli ha immolate le vittime, ed ecfopra i Figlinoli degli uo nini , Terribilis Samuele in vederlo: Ahi sfortunato ( gli lice) di, c'hai tu fatto? Quid fecufii? Ri- (, Ren 1). iponde Saule: Io ti hò afpettato confor- 11me all' appunramento più c' hò potuto; ma frattanto i foldati nostri chiedevano la ue palam fiat , uerum dilicacie cum , an aver prima placato il volto. Divino con nen , in teta anima voltra; non perchè fagrifizii pacifici . Hò precorfa nell'offepallato quel momento, non cisia sempre rirli la tua venuta, avvisandomi, che ru egualmente poffibile la fainte , ò la dan- per qualche nu vo accidente non poteffi nazione ( quelto non fi può dire ) ma giungere in ora, Sich? (ripigliò allor Saperchè da quello dipenderà, che incon-lungle) Or fappi che tu hai ufato da ffelto: triamo nell'avvenire maggiori , ò minori | Stulte egifte. Però ti dimmzio , che sico- 1. Reg. 13. dishcoltà per ben' operare, che abbiamo me, se ru mi avessi aspestato paziente- 13maggiori, ò minori forze, ed in una pa- mente , Iddio avrebbe perpetuato il ruo rola, che Gratiam imperiamus, o nen feettro fopra il fuo popolo, così ora non flebra 416 inveniamus, per ufare la formola dell' ti forgera Succelfore dal tuo lignaggio:

pio delle Divine Scritture, il quale a ma- nune praparaffet Dominus rianum quam (n. 1. Reg. 12. raviglia conferma l'intento noilro : e si per I/rael in sempicernum , sed negnaguam 13tesso asserma di lui , che nessum di tutto inente, è perch'egli stimasse d'esser renu-quel Popolo lo vantaggiava per merito di to ad aspertare solamente il principio del 1. Reg 9-1 bontà: Nin erat vir melior illo. E pure, fettimo giorno, ò perch el ripittaffe d' per tacer gli altri, fiorivano feco a quel effer costretto a secondare finalmente il

vello Re offerire a Dio fagrifizio, Samue me per azione, che lo dispose alla pernd re. Và Saule, lo aspetta; ma già scor sapia, ch' era privarlo d'un benefizio ten-re il settimo giorno, edil buon Samuele porale gratuito. Gli prepara però Suc-

cel.

ceffore d'altro lignaggio, qual fu Davi-de. Eperchè Dio, recondo il nobile det-no spaventechi di scrupolosi, son timori San land, intorno di nol ciò che efficacementerifol- egli (notate bene ) non perch'egli poi non il fuo Emolo, ordina che fian tutti feaneffa una confustifima ffrage di uemini, di donne, di giovani, di bambini, di vecchi , fenza nè meno perdomire alle bestie, ne meno a' faffi. Quinci passando d'una in altra barbarie, d'una in altra feelleratez-24; vede finalmente morirfi infieme in bartaglia fu gli aspri Monti di Gelboe tutti e tre que figliuoli, su quali ambiva di stabilire lo scettro: chiede disperato allora la morte; non truova chi gliela dia: egli però rivoltando il fuo ferro contra il fuo petto, l'apre, lo squarcia, s'uccide da sè Hom, Min medefimo: e cosi finalmente, Dum Samue-Bucchail. li non obsemperavie , paulacim , asque paulatimlabens, non ftetit, quoufque ad spfum perditionis baratrum feipfum immifit , come poi scrisse San Giovanni Grisostomo ponderando si fiero caso. Ora confidero to. Chi aveffe detto a Saule, quand'egli stava in procinto di trasgredire il comandamento di Samuele: Sire, guardite bene impegni, s' abbatterra con altri rivali i ciò che voi fate, perchè da cotesta azio- che gli torranno miseramente la vita. Ed ne dipende come in radice la vostra salu- la quel giovane io voglio parimente ispirate , e temporale , ed eterna : crediamo re , ch'ei vada a confessarsi per la tale so-

to della Sapienza, foavemente dispone di vecchierelle. E pur così fu; non perch' ve : Cum magna reverentia disponie nos; fa avelle potuto allolutamente ritirarli da cadere una congiuntura opportuna di traf- tutte le fusseguenti scelleratezze; ma perferire Davide allor pastorello dalla Greg-gia alla Corte. Saule stietso è il primo ad nol fece: la dove sarebbe stato a lui saè-accoglierlo per lo biogno, ch' ei n' ha lissimo ( come ad uom di tanta bontà, contro il fier Gigante; ma dalle vittorie, che Non erat vir melior illo) se senza conche vede lui riportare de' Filiffei, dagli trafto con Emolo, e senza sospetto di Sucapplaufi , ch'ode a lui farfi delle milizie , ceffore , goduto avelle tranquillamente fi accorge questo effere il Successore a sè il suo Reguo, com'è di sede, ch' ci se minacciato. Però d' indi innanzi il co-minicia a guardar con quell' occhio l'ipi-i flo illustre racconto quel ch'è di nostro do, con cui è proprio de eovernanti mi- particolare interelle, ed esclamiano trerare i lor successori. Si accende d'odio. manti con S. Giegorio: En quan magna gonfiasi di veleno, cerca în mille modi di perdidit, qui, ur purabat, nulla contempsi c. ucciderlo, or con lanciargli l'aste sul viso, or con mandargli le birrerie fino in questa? Ah che quel poco era per così camera, or contenderelli aguati per lefo- dire quel pafio angusto, al quale Iddio, refte. Quindi comincia a prezzate affai Magnus confilio, incomprehensi bilis cogicarus Jet. 32. 19. gl'interessi del suo Reame, poco i coman- come lo chiamo Gieremia, voleva metdamentidel suo Signore. P perchè sa, che tessi a provar l'obbedienza, l'ossequio, alcuni Sacerdori di Nobe hanno ricettato la fedeltà di Saule, per veder s'egliriusciva ancora del numero di coloro, di cui Sap. 5. 5. nati alla fua prefenza. Onde fi vede ca. fla feritto, che Deus sensavis ent, & inder a' piedi , per mano di un vil fervo venit illos dignos se . Saule a questo passo Idumeo , o'tantacinque Sacerdoti vefti- non tennefi , ma cade: e Dio privandoti in abito ficro: ne contento di questo lo di quegli ajuti maggiori , che semnanm ordina parimente, che Nobe loro Città propositum voluntaris sua avevagli appafia mandata a ferro ed a fuoco, facendo in recchiati, lasciò che a poco a poco andasse in rovina. Or non credete, Signori miel, che con ciascuno di noi Dio faccia molre volte ancora cost? E quanto speffo accaderà ch' egli dica dentro il cuor fuo 1 lo voglio ispirare a quell' ammogliato che vada ad a scoltar quella predica. S'egli v'andrà, lo verrò di modo a commuovere in auxilio opportuno, che finalmente abbandonerà quella pratica: Abbandonata quella pratica, non gli farà più difficile accostarsi frequentemente alla Confesfione e alla Comunione. Con questa frequenza egli a poco a poco fi svezzerà di moki abiti licenziosi, contratti nel giuocare, nel parlare, nel trafficare: quindi applicatoli a maneggiar la fua cafa criflianamente, viverà ritirato, fi morrà falvo . Ma fe non udirà quella predica, feguira a conversare con la fua pratica, entrerà in altri amori, s'allacerà in altri noi, che a Saule farebbe ciò paruto possi. I lennità. S' ei v'andrà, lo verrò di mobile? Come? do un' azione sì minima? do a compungere in auxilio opportuno, che final-

finalmente abbandonerà que compagni. Ritirato da que compagni, non gli farà più molesto di artendere applicatamente allo studio ed alla pieta. Conquesta applicazione egli a poco a poco si accenderà di molti defideri ferventi di mortificarfi, di orare, di ritirarfi. Quindi risoluto di afficurare la fua anima interamente, entrerà in Religione, volerà al Cielo. Mas'ei non farà la tal confessione, seguirà a praticare co'fuoi compagni, pigliera peggior piega, pafferà a peggiori tresche, caderà in peggiori difordini, che il condurranno dirittamente all' Inferno. Signori miei cari, queste sono verità certissime, irrepazabili, indubitate, le quali noi qui non possiamo capire r perchè troppo folto è The state quel velo ch' abbiamor a gli occhi: Coner-nebrasi fune esuli nestri ; ma le capiremoil

si dire, un tal velo, noi vedrem subito per quali strade , ò Dio si sarà compiaciuto falvarci, ò noi ci farent voluti dannare : Vias vita, & vias mortis. E allora ogni Giusto, impaurito qual Pellegrino rammingo ch' abbia camminato di notte, fenza, avvedersene, su l' orlo sempre d'un' orrido precipizio: O Dio buono, dira, da che è dipenduta la mia falute? Quanto poco manco, che in vece di mettermi per la strada del Cielo, non m'inoltrassi per This wir la via dell' Inferno ! Nife quia Dominus adjuvit me , faule minus habitaffet in

di del Giudizio, quando cadutoci, per co-

in tal luogo, il tal giorno, nella tale occasione: e s'io lasciava di fatla, oh che via diversa orendez da quella ch'io oresi! All'incontro quanto fremeranno i dannazi - quanto urleranno , in veder donde avvenne ch' effi fmarriffero la via diritra del Cielo I Viam Civitatis habitaculi non invenerune . Ah s' io udiva la tal predica, ah s'io lasciava il ral compagno, ah s' io non andava al tal giuoco, ah s' io mi rimanea la tal fera d' intervenire a quella veglia, a quel bagordo. a quel ballo, a quella commedia ! Ora non c'è più rimedio in eterno, mifero me , non c' è più rimedio in eterno : Quam magna perdidi , quam magna perdidi . qui ne putabam nulla concemple 1

Ripigliamo un poco di fiato -

Inferno anima men. Quell'operetta buo-

SECONDA PARTE.

V Eggo che non vi potete più contenere d'una gagliarda opposizione e la quale vorreste addurmi . Parlate dunque animofamente, sfogatevi - O Padre ( voi mi direte ) se sosse vera la dottrina da voi predicata fin' ora , poveri noi ! ne feguirebbe, che noi doventimo vivere in un' affiduo (gomento, ed in una angolcio fa follecitudine - Perocchè (sentiteci bene ) se noi fapettimo perappunto qual folle questa piccola azione, da cui dovesse come in radice dipendere o la nostra miseria - ò la nostra felicità, chi può dubitare, che noi faremmo molto ben circospetti nell' efeguirla? Ma non fancado di qual dobbiamo temere - converra temere di tutte : e per tanto dovremo fempre far grandiffimo conto d'ogni minuzia : nondovremo forezzar mai niun difetto, come leggiero, mar niuna ifpirazione, come non imporrante; anzi in ogni luogo, in ogni occasione, in ogni ora, in ogni momento, dovreino studiarci di afficurare con qualunque minima forte d'opere buone il nostro incamminamento alla Gloria. Signori miei, troppo mi volete voi strignere i panni addosso con corefte voftre obbiezioni . Ma che volete voi, ch' io risponda? Io non posso finalmenre trovar gran difficultà in concedere cerre propofizioni, le quali ha concedute prima di me la Sapienza eterna. Pena fu che falvommi ; quella ch' io feci to vi do per convinto , che quanto avete , Pet. 1.10oppollo, tutto è veriffimo: Concedo, si torno a dire, concede rosum. E che altro volle intender San Pietro , quand' egli , a Pet. 1-100 dopo lungo discorso, cavò quella formidabile conclusione : Quaproprer Fraires magis fatagite, ut per bena efera certam veftrams vocationem, o elettionem faciatis; bac enim facientes non peccabitis aliquande. Quali voles' egli dire in brievi parole: Dilettiffimi mici, voi vi credete, che il negozio della vostra eterna falute sia negozio da trattarfi per paffatempo , quando non riman'altro che fare in tutta la giornata, ò di che pensare. E non è così ? Egli è un negozio gravissimo, un negozio geloso , un negozio tremendo; il quale dovrebbe tener fempre occupato il vostro pensiero: Satagite; fatagite: diligenza ci vuole, induffria, fatica, finche arrivate a non peccare gia mai, ne molto, ne poco, fe tan-

to vi fia possibile : Magis faragite, magis; quanto più fate, tanto stimatevi obbligati Matt. 7.13. eff , qua dutie ad perdizionem . Ma sono meritato l'Inferno, onde se ne volessero

lif che posso io fare?

VII. Ecel. 7. 19 fiafte, che Qui simes Deum, minil negligis, acoloro, che quafi feandalezzavanfi di ve-

facevano tanto caso di non commettere der punita un impersezioncella si piconnè pur piccole imperfezioni . Appena si la con una penitenza si rigorosa . Nonvi follevava un leggiero dilezicamento di maravigliare, difs'egli loro, di quello perfenfo negli animi d'un Bernardo , d'un ch'iolofo: Nemalignus Damon de magniz Francesco, d'un Benedetto, che inconta- bellum geras, conans auferre temperantiam, nente tutti ignudi correvano, chi ad attuf. asque juficiam. Temeva egli, che l'avefarfine ghiacei, chi a seppellirsi tra lene re guardato curiosamente un' oggetto in-vi, chi a ravvolgessi tra le spine. Un solo distrente non lo dovesse a poco a poco fantalma imputo, che paísò in fogno come di volo per la mente di un Francelco non fi fidava, ammello questo una volta, di Saverio, l'atterri, l'agitò, lo riscosse in non dover passar dal guardo al compiacimodo, chegli fe scoppiar dalle fauci una mento, dal compiacimento al defiderio, corrente impetuosa di sangue, poco men dal desiderio al comenso, dal consenso all' che bastevole a sossogario per l'alto orro-operazione, e quindi all'ultimo eftennire. Un passo poco misurato, un riso poco nio totale di quello spirituale edifizio, ch' composto, una patola poco considerata egli aveva innalzato con tanta pena, con-recava tal crepacuore alle Agnesi Augu- forme a quel bellissimo detto dell'Ecolofle, ed alle Maried Ognes, che non pote- fiaffico: Si non simere Domini tenneris te vano pe singhiozzi parlare qualora se ne instanter, cità subversesur Domus rua. Di accusavano; come della prima testifica il rete, che avoi da i animo di astenervi dal te medefima per pietà non venne a ferrar- cipio di dannazione ; e non ne temerete li . Perocche da Euschio , accortosi del voi, che pure vivete ammantati di bisso. immenso peso, che sempre lo costringeva lità di Signore ? Porgete ajuti tanto soa mirare a Dafo, ecosi curvo, e caden-piene de la mirare a Dafo, ecosi curvo, e caden-piene e s, inch' egi viffe, che finono anco vent' ceri del Secolo, concedono ogni sfogo a anni, non ichiodò le palpebre più dal loro-capricci; e non li porgete a quel, che retteno, Signoti miei, dove fete? Penfa- per cagion voftra fon it a confinari nelle

sì . Concedo . E però larga è la strada, i tevoi, che per sì piccoli mancamenti ques che conduce alla perdizione: Spasiofa via sti sfortunati credessero di aver subiro pochifimi quei, che faccian così. Concer ricattare con supplizij sì attroci, conas-do. E peiò angusta è la porta, che in- prezze sì intolletabili? En che non erano es. L. petto anguna e la petta-s une impraece sa insulatamin e in che non examo in obsecuta di la gionzi a repuli parra es, qui imifeti si signorati ci, cho no fispolfero anmontho de la companio de la companio del considerati del consid clamas? Poss' io cancellar gli Evangeli, con vogita piena. Ma nondimeno semeaquanto fia facile inmateria di peccato il ged se le

per darvi soddisfazione? pots'io cambiar- no d'ogni minuzia, perchè intendevano Eadire il vero, se non fosse così, trop- passare dal poco al molto: Que spernie mepo forsennati sarebbono sempre flati tutti dica, paularim decider. E così appunto concoloro, i quali sentitosi dire dall' Eccle- sessollo di propria bocca l'istello Eusebio condurre a guardarne un peccaminolo; e

Cardinal Pietro Damiano, e della feconmolto, dopo avere commefio il poco; e
da il Cardinal Jacopo da Vitriaco, ambiche però tal timore non è per voi. Macodue loro fantifimi Confessor. Che più è
me i e non dava l'animo ad uomini sì Leggeva un' Eufchio Monaco il libro de perfetti? E poffibile adunque, che per logli Evangelj, quando dal libro gli trafcor rofoli fosse la Natura tanto ribelle, la Gra-fero gli occhi con qualche straordinaria zia tanto scarsa, il Ciclo tanto spietato, nero gio occini con quanto successi a la constanta da la constanta de la fina de la constanta de la fina de la constanta de la ii. Perocene da Europo a accoron del voj. Liepure vivece ammanatu di buito, fio fillo finnon tofilo puniti con quella i ferrifi diodoi, e figignati nel lufto? Crategge, che non miraffer maipiù ne felve, deliffimo Dio (vorrei allor i o gridare, nel pratia, he montagne, ne Ciclo. Legoffi (equelo fode) Dio crudell'iffimo I eche per tanno al collo una catena di ferro di amore di Padre Coroccio voltro, chi egual-

bosca-

Lucz Ije

24.

bolcaglie, dove non hanno altra compa: lentieri ficorre comunemente ad udir quel gnia, che le ficre; altri teflimoni, che l'I fredicatori, i quali dian ficurezza, che ombte; altre flanze, chele caverne; altro non quegli altri, i qu'il arrechin timore.

refrigerio, che i pianti ; altro trasfullo, Ma non vi diss' io da principio, ch' io che la mortificazione. Debbono ftare ognor non poteva darvi in questa materia e fe questi si timorofi di se medesimi, e quelli non timore ? Non vi dovete però meco ne potran vivere si ficuri ? Meglio fia dun- (degnare, ma compatirmi. Forse che non que, se così è, gettar via cilizi, ince- hò ancor io comune la causa con tutti netire flagelli, shandir digiuni, dimenticar voi? Non folleticherei anch' io, quanto penitenze, mentre maggior pericolo cor ogni altro, volentieri le vostre orecchie, rono di perire quei ch'ogni leggiera colono lusingherei il vostro genio, non mi pa gaftigano con tanta severira , di quei cattiverei la vostra benevolenza , s' io che l'ammettono con tanta scioperatez-za. Ma bene stolto io sarci, se mai mi rei da servidore insedele, mentre per 22. Ma bette flotto to later ; je mai mi jet ga zervidore ilizeuje ; mentre per laferiali in quelto modo trafocorrete a la davi un breve contento, fore vi arte-mentami di Dio, mentre purtroppo ver-cherel un' eterna rovina? Però vi conchiu-rà giorno, vertà, nel quale fi vedrà chia-tro, quanto ad ognuno, ò Religiofo, ò Mon-rimendum eff. vulo. En convice temere dano, sarà costato comunemente il salvar-pur troppo, convien temere ; perchè di si . Ahimè , che il Regno de' Cieli non certo è molto più profittevole un timot in Anime; the region de client in the content of monto plut prometerole un timor de da tutti. Chè vuol' entrarvi, fi ha da [anto, che una ficurta baldarzola: Melià; rompere il paffo, anche a viva forza, pel neim non vobir dare ficusi interm malam, con l'annegazione di quegli papetti forni loquanto a me: Non dabe, qued men atticitche gliel ritardano: Comendii intrapio. Come poffo a voi dare ciò, ch' io re per angustam persam, sì, dice Cristo:
nonhò? S'io sossi sicuto, sarci sicuto anconsendire, contendire. Echevuol dirquesicuto consendire? Yuod dir qualifamatevi;
geossim. Ma io pavento, ma io palpito, vuol dire affaticatevi. Questo è poco. ma io tuttomi raccapriccio, peníando all' Vuol dir ciò, che San Luca espresse più anima miz. Ecome dunque poss io farvi Wood dir cib, che San Loat elprelle più aimia mia. Econe dunque pofi o farvi ortibilmente collo ingereovocabolo, effec miri Asenchè, spare voi qual'è il monorità del miri all'eltre agenie, sprezzar addi chi altrici fino all'eltre agenie, sprezzar amici, qualche confosirabile ficurezza? Tratzari fiprezzar robba, sprezzare riputazione; picrezzare il altrimo finia medificia vira, pri forect en confosirabile ficurezza? Tratzari Io for che quefte code non fi afoctana vira, pri forect en confosirabile ficurezza? Tratzari Io for che quefte code non fi afoctana il altrici. Trata confosirabile ficurezza? Tratzari Io for confosirabile ficurezza? Tratzari I altrici altrici altrici ficurezza? Tratzari I altrici ficurezza? Tratzari I altrici ficurezza? Tratzari I altrici ficurezza? Tratzari I altrici ficurezza? Tratzari ficurezza? Tratzari I altrici ficurezza? Tratzari ficurezza?

# E

### VIGESIMASECONDA.

### Nella Domenica quarta.

Colligite qua superaverunt fragmenta, ne pereant. Joan. 6. 12.



che tenne nel di d' oggi , un procedere conveniente ad un Dio suo pari? S' egli voleva alle odierne turbe fameliche far palefe la fua folendidezza, non che la fua provvidenza, ò la sua pietà, nel favorir-le di sì abbondante ristoro; perchè poi esscre loro cotanto scarso di quei pochi frufli di pane ad effe avanzati ? perchè non concedere, che se gli riponessero in tasca? perchè non permettere, che se gli riportasfero a cafa? perchè volere, che fi rendeffero tutti puntualmente, fino all' ultimo briciolino, quali che altrimenti periffc-10 ? Celligice qua superaverune fragmenta, ne pereans. Perchè volerlo? Senza molto pensare, vel dirò subito. Per avvezzare le turbe già satollate anen ritenere il superfluo, ma a cederlo volentieri alla fame altrui. Questa, Uditori, se ben si mi-ra, è la legge, da Dio già stabilita in tutto il creato. Se dal Cielo piovono acque abbondanti fopra la terra, arida ed affetata; ellane bee quanto hafta alla riparazion de suo umido naturale, lasciando il resto trascorrere ad altrui prò. Se un trascio di vite abbia abbondevole umore, più non ne attrae; ma lo rilascia ad altri tralci più fottili, e più fmunti. Se un pomo d'albeto abbia abbondevole fugo, più non ne ama; ma lo rinunzia ad altri pomi più spolpati, e più scarni. Lo stesso vedesi parimente ne' hori, ne' frumenti, nell'erbe, di cui ciascuna tramanda alla vicina compagna quell' alimento, che sopravvanza alla propria fostentazione. Così quando le nuvole sono gravi di sove chi vapori, fubito si disciolgono. Così quando l'aria è infocata di soverchio calore, subito lo diffende: e in una parola, così in fuo linguaggio ci esorta tutto il creato anon ri- cali, ne quali i poveri fieno almeno arrivata

Quarel, del P. Segners.

Iverisco con l' intimo del 1 tenere il superfluo. Qual maraviglia è però , fe questa legge medesima volle Cristo che si osservatie questa mattina da' Popoli abbondevolmente pasciuti è Ma che dite voi? L' offervate, Cristiani miei, per tutto ciò parimente che a voi conviene, ò pure avari serbate per mera infaziabilità, per mera ingordigia, quello che di ragion voi dovreste donare a i poveri? Eccomi però qui comparfo a riscuoterlo in nome loro, già che più è loro, che vostro. Ma perchè dissi a riscuoterlo ? Così dunque io mi dimentico di parlare ad una Città, la quale, tutta inclinata alla divozione, non ha bisogno di chi le tragga di mano il danaro a forza ? Non aspettate da me però nel richiedere maniere dute , dispettose , violente , e così non degne di voi. Le serbeiò per quando accada parlare con altri Popoli men capaci. A voi non altro io farò, che rappresentar fedelmente il debito vostro in ciò che guarda il superfluo, sicuro che ciò bastimi ad ottenerlo: già che le Piante salvatiche sono quelle, da cui non si pollono comunemente aver frutti , fe non a forza di strappate ò di scosse. Dalle gentili fi colgono agevolmente con

Uno de gravissimi errori che sieno al Mondo, fie a mio credere l'opinione ftortiffima ch' hanno molti, di effere afioluti padroni di tutto il loro; sì che possano spendere, spandere, farne quello che più lor piace, benchè volessero, a somiglianza di que' Filosofi antichi , gittarlo in Mare per fasto. Enon è così? Nè sono padroni si. manon affoluti. V'è riferva, v'è riftrinzione. Equal'è? L'obbligazione, la qual pur' ora io diceva, di ripartire tra' poveri ciò che avanzi all'onella foltentazione del proprio stato. Io so che questa è una dottrina dispiacevole a udirli . E però varii Teologi fi sono affaticati affai di addolcirla, e di alleggerirla, con ridurla a que foli

п.

Temp.

de' Santi, è così contratio, che mette orrore. Sentite Santo Agostino come parlò Ser 119. de fenza alcuna limitazione: Quiequid, exce-Dio vieln & veftern racionateli, fute-fluir, non tuxui refervesur, fed in chefauro calefti per eleemof ynam reponatur. Quod fi non feetrimus , res alienas invafimus . Tal' è put' ella la dottrina espressissima di San Giovanni Grifoftomo in mille luoghi, di Bəfilio, di Beda, di Teofilato; e S. Gaudenzio feriffe a Germinio così: Nihil noftrum effe

Serm. de in hor taculo: mache? nobsscredicam effe Villico difpenfacionem facultatum Domini noftre , iniq. vel ad usendum eis Sufficienter, vel ad diffribuendum conservis; e petò , non licere nobis ens in expensas usurpare superfluas, cum fit erogationis ratio Domino veniente

2. 2. 9. 12. no Santo Ambrogio, San Gregorio, San er 4.11. 9. Girolamo , San Tommato , il quale per ad 2.

tutto infegna eon gran chiarczza, due 9.118. ar.4 etlere le radici , da eui germoglia l'obbli. gazion rigorofa di far limofina; eiafcuna tale, che strigne bastevolmente da se medefima fenza l' altra . L' una dalla patte del povero, l'altra dalla parte del ricco. Dalla parte del povero lanecessità, dalla parte del ricco la ridondanza. Dove nel povero la neceffita è molto grave , v'è obbligazione, benchè nel tieco non vi fia ridondanza. Dove è ridondanza nel ricco,

reddenda, Nè da questi punto discorda-

v'è chbligazione, benchè nel povero non

Sec Ste

Jet in e. vi fia necc fità molto grave. Ne dobbiamo pule in in maravigliareene . Imperocche qual di pofizione altrimenti farebbe frata mai quella del nostro Dio , se pentando a vestire i Gigli del prato con tanta gloria, a nugrire i Colombi, a nutrire i Corvi, a provvedere ogni vermieeiuolo vilissimo, ancor ne' casi di lor necessità comunale, aveile pello unicamente in non cale il penfier de' poveri ? Non è fors' egli Padre equale di mui ? Come dun me un'ifteffo P.de h: p ovveduti i tuoi figlinoli con tanta difuguaglianza, en uno non abbia onde rifforarii . l'altra abbia ancor da sguazzar eon ampia lantezza, ch'uno non abbia onde ricopiirfi , l'aliro abbia ancor da sterriare cenalto luffo? Numquid injuffus est Deus, dice Samo Ambrogio, ue nobie no" ganalicer deftrebuat vies fub. fidia : us tu midem effes af finens, & alun. dans , aleis verò de ffet , Geger net totfe ingiafto Dio? è farfe parziale? è forte | ftruggere i fuoi granaf, edipoi ritali? Deindiferero ? è ferfe inconfuter in? è for- firuam horres men, & majora facsam. Ma fe impotente? Beit immie orret de . A lun | c'è tra vai chi cab fi recchi a cofcienza ? An-

a necellità, detta grave . Ma il torrente i quali con le loro fatiche non pollone follentarfi , abbia affegnata una convenevole entrata da follevare le loro necesfita, non folamente gravissime, macomitni, fondandola, perchè mai non abbia a mancare, fu quel superfluo, ehe fi ritruovi nel patrimonio de' ricchi, come fondò l entrata gia delle Stelle fu quel diluvio di luce, che diede al Sole: Qued superest, da. Luc. 12. 410 te eleemofynam. Siche, Qued Supereft, fia vitto, fia vestito, fia tutto ciò che si vuole, ii deve a poveri: Omnia superfina ( così chiosò S. Tominato quette parole nella 141 c. 87. tua Somma ) Omnia Superflua Deminus ju- st. 1. ad 40 ber pauperibus exhiberi. Non dice , horratur. nò, dice, juber. E posto ciò, che si fa dunque Uditori si dati al lufo? Quando volcte cominciar di proposito ad apprezzare il debito vottro? Rifcotetevi, rifvegliasevi; ne vi crediate che in voi fia piccola colpa, appliear tutte si facilmente le rendite a voftro prò, come le ne fufte padroni, non folamente diretti, maancor difpotici. Se voi fate così, ve lo dirò chiaro, non vi fara mai possibile di talvarvi a mai

> Chi di voi non ricordafi di quel Ricco III. descrittori da San Luca? Era egli stato favorito dal Cielo di copiofa riccolta. Che però la notte, in cambio di ripotar più tranquillamente, cominciò, come avviene, a pentar tra sè eon grave tollecitudine: Che farò, mener'io non hò dove ripor tanto grano? Quid faciam , quia non ha- Inc. 12. 17.

mai. Bifogna andare ali Inferno.

beo, quò congregem fruttus mees? Orsii, fo che farmi: Sero quid faciam. Dilatero i miei granai : Deftrum horren men , O mayora faciam; e diro all' arima mia, che ftia allegramente, già che non le manea da vivere per più anni , Anima habes multabonapolica in annos plurimos; requiefce; comede , bibe , epulare . Ma che ? Non prima ebbe fra se stabiliso di si eseguire, non ehe eleguitolo, che udi dal Cielo una voce spaventosissima, che gridò: Ostolto, ò stolto, questi fono dunque i configli, a cui tu ti attieni ? la pagherai: Dixit : autem illi Dens: Stulte hat note animam : ruam reperunt à te. Et hat qui barali cuins erunt? Vi dieo il vero, Uditori, che a qu. fto cafo io mi fento gelar le vene. Perchè qual cofa fu da coffui mai proposta, che cogionalle a voi tempolo di delitto, almeno notabile? Diffe di voler prima di-

que dobbiamo dire, che ancora a i poveri, | zi quanti fono che nati i n Palazzi comodi,

non fi quietano mai : ma fempre fono in | Veftra abundancia illorum suppleas inopiam , avesse detto di voler altrui muovete li- mancanza, non suona mendicità. Se l'obti inginte , ammazzare , affaffinare , o bligazione di fir limofina fi riducelle a i sfogarfi in lascivie orrende, l'intenderei. soli casi di necettità molto urgente, sareb-Ma che mal'era ftar la mattina a giacer be un'obbligazione oramai rariffima: nè fene lungamente fu molli piume? Diffe di le Scritture divine farebbon colme di dovoler tate indi innanzi una buona tivo- glianze, di spaventi, di strepiti, di supla : Comede, bibe, epulare. Ma non fi fa Plizii contro de' Ricchi , se questi tanto quanto i Teologi penino a trovar peccato | poco mancaffero in adempirla . Si può digola, che fia mortale, bench'egli acce- trovare necessità più comunale di quella, leri a tanta gente la morte? E come dun- in cui fon coloro, che tutto giorno vi foque fututtavia questo misero annoverato gliono tener dietro per le vie pubbliche si orribilmente nel numero degli stolti, co i loro nojosi clamori? E pure udite la cioè de' Reprobi ? Uditelo dalla bocca protesta terribile del Signote nell' Eccle- Eccl. 4. ... medefima del Signore : Perche volea per fiaftico : Ne relinguas quarentibus tibi resè folo in tanta ridondanza ferbare il tut- ero maledicere. Maledicentis enim cibi in to: Che però il Signore conchiuse alfine amarigudine anima, exaudictur deprecatio così: Sie eft qui fibi thefaurizat, & non illiur. Però a mio credere l'obbligazioest in Deum diver . Oh che patola pestilen- ne più forte di far limofine , o almeno te è quel si. ! Afforbir tutto per sè ? oh la più frequente, non risulta dalla radice che infaziabilità! oh che ingordigia! oh della necessità, la quale è nel povero ; che pregiudizio de poveri deresitti! Biso- risulta dalla radice dell'abbondanza, che gna far da Canale, non da Cariddi. Così fia nel ricco. vedete che l'Epulone medesimo non si di-

perchè colmando il ventre di alimento fumicis, que cadebant de mensadivitis, perchè ciò gli era per ventura permeffo; ma Saturari, ch'èciò, che gliera negato. E forle che, fe fosse stato a' di nostri, non avrebbe l'Epulone ancora fortito qualche benigno Teologo, che lo fentaffe anorevolmente con dirgli: Che necessità ha questo povero di starfene sempre innanzi alla foglia voftr 12 Mancano forfe in Gierufalenme altri Ricchi, dove andare egual-

fabbricare, e distruggere, in distruggere, così commise l'Apostolo a suoi Corintii. L'Ou. 8.14. e fibbticare? Diffe di voler poi pigliar- E pure notate, che inopia è una forte di nefi ripolo: Dicam anima mea , requielce. ceffità , ben'è veto , ma non estrema , an-E pigliarfi riposo è sì grave colpa è Se zi nè pure gravissima: e come tale, suona

Benissimo, voi direte; Ma qui stà tutce sentenziato all'Inferno come incessuo-leta la difficoltà, che abbondiamo. Perfo, ne come fanguinolento, ne come sper- chè chi è quasi oggidì, che non penì a vigiuro, nè come bestemmiatore, ma sol vere secondo lo stato suo? Il Mondo già si è avanzato a tanto splendore di abiti, perfluo, foietatamente negavalo all'altrui di gioje, di gale, di cocchi, di fuppelletfame ; o se pur davalo (comemostrò di sti- tili, di servizi, di argenterie, che quando mare Santo Agostino) non lo dava a ba- ancor possedessimo doppie entrate, appestanza, non digne pascebae: che però non si na ci basterebbono a sostenerlo con quel dice, the Lazaro Cupiebae manducare de decoro, the faria convenevole all' onor nostro. Che volete aciò, ch' io vi dica, Uditori cari? Se voi nel vostro operare toglicte regola da ciò, che si usa in mi Mondo si diffoluto, qual'è quel d'oggi, non accadde altro. Converra che Critto scenda omai giù da quel Monte, su cui la prima volta egli apetfe i labbri, e che, troncato il fermone a mezzo, defista da tanti fuoi fublimiffini infeenamenti, con cui vietò la foverchia follocimdine intormente a raccomandarfi? Vada, vada, ch' no al vitto, intorno al vestito, perchè non egli è piagato bensì, ma non è ftorpiato, è più possibile praticali. La regola però sì che non si possa muovere. Epure l'Epu- non ha da pigliarsi dal Mondo metto, a-Ione è giù nell'Inferno, nè giù in qualun- vendo già pur troppo San Jacopo definique mariera, ma seppelitovi in un baratro to, che Quicumque volueris amicus effe fa- fac. 4 40 ptofondiffino: Sepuleur eft in Inferno. E culs hujus , immicus Dei conflicuitur . Ma da per qual cagione? To che fono ignorante, chi fi ha da pigliare? dal Mondo più fennon fo dir akto? Perchè abbondava, enon fato, del Mondo più favio, o per dir mefaceva limofine, almeno proporziona: e glio dal Riformatore del Mondo, il quale allo flato proprio: Non digne palechae. Quethe dunque è la legge : Chi abbonda dia : seguace rinunzis a tutte le pompe Dia-

boliche, che non fono altro alla fin, che t le pompe vane, glisfoggi, gli fcialacqui, luffi fcorretti. E fe fi và con questa rego-la in mano, ch'è la fedel mitura cavata del Santuario, oh quanto voglio ritrovar' io di fuce:fluo, fe non in tutti, almeno in meltidi voi! Chese pur'io non viso qui così bene spiegar qual sià , la ragion'è , perchè il supcifluo si può bensì determiparea ciascuno in particolate ( come si fa, quando si vuole por ar nell' orto una turba di piante luffureggianti ) ma non in genere. Nel rimanente, qual bifogno a dir vero avete di me per un tale effetto? Non fapete voi tanto bene determinarvi da voi ftefii il superfluo nella obbligazion che vi ftrigne a servire Iddio, se ondo lo stato vostro; non vi curando di far tanto di più, che per lui fanno moltissimi, non dirò gianè Romirì, nè Religiofi, ma Secolari medefi.ni come voi , i quali han per ulo ogni otto di Confessarsi e Conunicarfi, e frequentan Chioftri, e frequentan Congregazioni, e fanno altre opere di pieta, che voi dire non necessarie? E come dunque un tal superfluo voi non fapete determinaryi altresi nella obbligazion che vi ffrigne a fervir il Mondo: ma non prima vedete ad altri del grado vostro fare un'eccesso, quale or or si dicea, in abiti, in gioje, in gale, in cocchi, ed in altresi fatte cofe, che vi flimate in neceffirà d'immitarli? Ah sì, che questa è un' a Perrate ignoranza affettata: Larer boc pelentes . esclamero con San Pietro , Larer hoc volenses, perchè, come il fisperfluo da voi si conosce in un caso, così dovrebbe di ragione conoscersi ancornell'altro. Eperò vi dico perulrima conclusione, che vi è permello di mantenere lo staro onorevolmente . qual dubbio v' è ? ma non

Benchè ( le ben si considera ) quello, che vi fa riputar fempre di effere penuriofi, non è nè anche il bifogno di montenere uno stato tale, è la brama di migliorarlo. Neffuno più fi contenta col Santo Giobbe Jobas 18. di morire dentro quel nido , dov'egli nacque, e di dire a Dio; In nidulo mes meriar. Chi è Contadino vuol divenir Cittadino, chi è Cittadino vuol divenir Cavaliere, chi è Cavaliere vuole afcendere a un foglio di Dominante; e però mundo avrà mai tanto, chebaftigli a foddistare la fua che infino quel linguacciuto Miligno, Job 40- 18. ambizione? Absorbeits fluvium, or non mira- che con la sua ssacciataggine ardito a-

gia tecondo quegli un, che se volete giu-

dicar rettamente, ben fapete omai feor-

gere da voi sterfi che sono abusi.

facilità, con quella franchezza, con la qual'altri berebbonfi un forfo d'acqua: e quando tutto avràcosì trangugiato l'oro profano , anelerà all' Ecclesiastico : Es habet fiduciam , quod influar Jordanis in os eins. Se dunque ha da effer Jecito ritenerfi tutto ciò, che ta di mestieri, non solamente a confervare lo flato, ma ad efalrarlo, io viconcedo, che niente vi avanzerà da dare in limofine. Ma non vedete, posto ciò, che vantaggio su gli altri Ricchi a-

vrchbono gli Ambiziofi≥ Voglio ben'io, che voi mirate a efaltare lo stato vostro, Signori sì: ma in qual maniera? In quella , ch' è la stimabile. Avanzatevi in lettere, avanzatevi in pietà, avanzatevi in pud ciza, avanzatevi in carità; e allora si che farete arrivati alla vera gloria. Credete voi di divenir mai gloriofi con ispiegare una livrea la più Iplendida, ch'abbia alcuno de vostri pari, col mutrire Cavalli, col nutrir Cani, o col cambiare il porticale di cafa in un Campidoglio ? Tutto il cont:ario , Più tofto ciò potrà effervi un'immortalar la ignominia del proprio nome. Perocche quanti vedranno poi quelle spese così eccedenti in qualunque genere, che dovran dire? Dovranno ricordar l'ambizione di chi le fece, le rubberie, le capacità, la durezza co' Poverelli . E così a voi fuccederà come a quei , che defiderofi di rendere a tutti celebre il nome loro, alzarono l'alta Gen. 11.4-Torre di Babilonia, con dire a gara: Venise, celebremus nomen negrum: c poi da ciò. donde focravano celebrità , riportarono confusione. Volete glaria ficura, foda, durevole > Divenire limofinieri . Questa

è fra tutte quella virtà , alla quale è ftata geel.sr. r . promeifa una fama eterna : Eleemofynas illius enarrabes omnis Ecclefia Santtorum . A lodare in qualcuno le altre prerogative . rado farà, che fraccordina intero popolo, opmis Ecclefia. Quello che da uno è detto giuffizia, da un'aitro è detto rigore; quello che da uno è detto prudenza, da un'altro è detto politica; quello che da uno è detto pazienza, da un altro è detto pufillanimita; e così nel refto. Ma nella Beneficenza niuno ama di cavillare, perchè è virtii troppo giovevole a tutti, troppo accesta , troppo approvata , E così non judiciam; no; non prudenciam, non patientiam , mache ? Eleemolynas illius enarrabis omnis Ecclesia Saullerum . Ond' è

mirabile di San Carlo; quando udi poi, che non voglia ? Questo è treciarlo di falso. più rabbiofi fi uniscono a benedire i cari-Tiov. 21. 9- tativi: Qui pronui eft , dice Salomone, qui

pronus eft ad mifericordiam , benedicetur . Questa dunque Uditori è la vera gloria, alla qual vogl' io che aspiriate, non quella che vanamente vi promettete da vostri luffi. E se farete cosi, è vero che niente avrete più di supcifino : ma perchè?

perchè lo darete tutto per Dio. VII. . Che se non paghi di gloria , bramate ancora di afficurate l'entrate di casa vostra, di avanzarle, di avvantaggiarle, sì che vi abbondino; fate quelto medefimo, ch' ora hò detto : datele per Dio largamente. Voi dite, che non fate limofine, perchè non avete danaro. E iovi dico, che non avete danaro , perchè non fate limofine : Picv. 28. Qui dar pauperi, non indigobie. Maperchè

dir folamente non indigebie. Ah che ciò è dir troppo poco! Perchè chi è limofinicre, non folamente non diverrà penuriofo, com'è di un pozzo, che nulla perde nel dare; ma arricchirà col medefimo impoverirfi. E però udite ciò che il Savio medefimo ferifie altrove: Honora Do-Trov. 3.9. minum de sua substantia; e che neavverra? & implebuneur horren eua faturitate , &

vino corcularia tua redundabunt . O ricchi dunque, ò intereffati, ò infaziabili, dove fiete? Perchè andar efuli dalle case paterne per mettere ognor infieme nuovo danaro ? perchè trappaffare tanti Appennini? perchè, travalicare rante Alpi? perchè perdervi in tanti Mari? Eh ch'io vi voglio infegnare una via più facile da confequire l'intento. Rivoltate a terra le prode, e non vi curate di fidar più la vita ad un legno fragile. Volcte altro, che aver ripicni i granai? che aver ridondanti le grotte ? Ecco il modo . Fate ogni giorno con le vostre limosine onore a Dio: Honora Dominum de tua substantia : e vedrete quanto poi le industrie medefime più communi bafteranno a felicitarvi: Implebungur horrea qua faqueitare , & vino sercularia qua redundabuns . . Che dite a queste parole, che son si chiarc ? Cre- che intempo di carestia lo teneva serrato a' dete forse, ch'elle non fieno di Dio? Questo sarebbe Eresia, perchè leggons stra scusa qualor voi dite, che se non ne Proverbj. E se sono di Dio, di che donate a poveri largamente, è per non dubitate ? Ch' egli non possa adempirle? deteriorar dallo stato vostro. Sia come di-Questo è trattario da fallito. Ch' egli te. Ma non voletedeteriorar dallo stato?

Quaref. del P. Segneri.

rinunziava Badie, donava, dispensava, e Provate un poco, provate, e vi accorgo-Finingiava Bade, dendard, ch'egiavea, per rete affai toftos egli étadele: Probate, pro-far bene a i Popoli, ammutoli, d'per dir base me faper hee, sono appunto parole, mafach, n meglio fi ritrattò pubblicamente con di- che il Signore diffe altra volta per Mala- in. re: Or it ch' io ti crede. Tanto i maledici chia su questo proposito; probate me super hoe, finon aperuero vebis casaraltas Cali. O effudere vobis beneditlionem; fino a qual fegno? u/que ad abundantiam; ch'è quel lo ch'io vi promifi.

Directe, che se ciò fosse, i maggiori VIII. Avari diverrebbono fubito i maggiori limofinieri del Mondo, per defiderio di accumular per tal via maggiori fuffanze. Vi concedo ch'essi diverrebbono tali, se cominciassero a fidarfi un poco di Dio. Ma qui statutto il difficile, che incomincino. Ancora tutti i lafcivi diverrebbono cafti , fe cominciaffero, a provare i diletti di un cuor fincero. Ancora tutti i Laici diverrebbono Claustrali , se cominciassero aprovare la quiete del divino fervizio. Manon v'è pericolomai, che tutti divengano; perchè non v'è mai pericolo, che tutti firifolvano a superare le prime difficultà, le quali fono in ogni opera le maggiori . Nel refto credete a me . Oucfia-Uditori , generalmente parlando è la vera via di afficurare l' entrate di cafa vostra, di ampliarle, di accrescerle, la Limofina, perchè quella è l'arte di guadagnar lapin facile, einfieme lapin ficura. La più facile, perchè questo è dare ad usura. La più sicura, perchè è dare ad un banco che non tradifice : Faneratur Demi- Prev. 19.17 no, qui miseretur pauperis. Là dove la durezza co poveri che farà? A poco a poco vi manderà alla mallora: Qui despecie de-Prov. 19. precantem, Suftinebit penuriam . Leggete il 17. Turonele, e ritroverete come ad una Signora, nominata Taralia, li affondò una nave carica di frumento nel punto ch' ella nego ad un povero un pane . Leggete il Metafrafte, e ritroverete come ad un Trafficante, nominato Faustiniano, perirono undici Vafcelli colmi di merci nell' ora ch'eglicontendea pur'a poveri qual-che pascolo . Leggete vari Scrittori ancora moderni , e ritroverete , come ad uno Svezzele, detto Chiggero, mangiarono tutto il fuo grano i Demoni, entratigli nel granajo in forma di Buoi, perciocpoveri . Troppo frivola dunque è la voStr. 1. de Avaririe .. IX.

Donate a' Poveri. Così verrete non folo i a poterdire anch'egli col Santo Giolibe : a mantenervelo , come ho detto, ma ad Si comedi succellam meam folus, er non coenim effe potest disius homine ( come ta- cello di pane , quallo stesso dovete par-

le elle debisorem? Henchè fermatevi : ch' io non vorrei , quelle, che pretendiate da Dio per levo tum , necessaria sune pauperum ( dice il frelimosine. Eh, che in questa vira fiam' Padre Santo Agostino ) possidoniur alioospiti, è per dir meglio samo pellegri- na, cum possarer superflua. terreni più ci iono di peso , che di susti- bio: ed è , che se tutti voi siete obbligati dio. Il Cielo però vorrei che vi avvezza- egualmente adare in limofine ciò che vi ste di chiedergli, il Cielo, il Cielo: non vi curando di effere già mai troppo ricchi , flato , non vi fara dunque alcuna diverfinchè voi fiete quà giù fuor di casa vostra. Ditemi un poco. Se uno toffe a voi debitore di groffa fomma , e incontrandovi qualor tutti soletti ve ne tornate da un paefe stranicro, ve la volesse all'ora all'ora sborfare fula via pubblica, tra felye, tra folitudini, e per dir brieve, in una terra fiate giunti alla patria? Così fate adunque con Dio . Pregatelo che vi ferbi a far ricchi in Cielo. E se frattatto il dispensare frequenti limofine vi riduca a qualche poco di povertà, tanto meglio. Siate Loel.19.18. pur poveri , purchè frate per Dio: Perde elefiaftico; perdila , perdila , perde peenpitale, non è gran vanto : E voler fare rete c'ò ache ianno anc'te giongere, non cendo acuti le con grande aimo, Aris Dest, 11.9-folamente l'Aqu'le, e chi Avoltoi, ma vw. E poi perchè, come il Concilio coi pin ficri Die hi . A troppo più con- manda , non folamente hanno a sprezzar

efaltarlo, mercè quel credito si copiolo, medis ex en pupillus. Quando altro voi non lob It. y-sì certo, che acquifterete con Dio: Quid abbiate, per dir così, che un bocconvello San Zenone ) enine prefiseeur Deus rie tra' poveri. Allora si, che veramente darete loro ciò che è vostro. Finchè date loro il superfluo, date loro ciò, che che già mai fossero ricompense caduche non è voltro, ma loro : Superfina divi- in Pl. 170

avanzi al fostentamento enorevole dello

fità tra voi, che possedete beni patrimoniali, beni paterni, e quei che posseggono beni di Chiefa. Ma v' ingannate. La differenza è grandiffima. Perchè chi abbonda di foli beni mondani, bafta che faccia limofina quando avvengafi in chi ne fia bifognofo . Che però udite come 1-19, 1-17. di ladri; nol pregherefte ad afpettare, che parlo San Giovanni : Qui habueris fub-Rangiam hujus Mundi , O videris fratrem fuum necefficarem habere & clauferis vifcera fun ab eo , quemedo charigas Dei manes in eo ? Si che qualor egli per contrario nen viderie, ch' è quanto dire, qualor non fappia una rale necessità , non è tenuto , pecuniam propeer fratrem tuum, dice l'Ec- come inferi San Tommalo, a cercarla, a investigarla, a informarfene ansiofamenmiam, perchè questo è l'effere vero li-le. Ma quei c'han beni Ecclesiastici son ad Dama mofiniere. Fino a tanto che reflifi in ca. tenuti , Quiequid habene Clerici , pauperum fum .

eft (dice San Girolamo ) & susceptioni come quelle fontane, le quali pajono libe. pupillorum, peregrinorum, & pauperum derali, enon iono, perchè tanto ringojano, bene tavigilare. E la ragion è, perchè à quanto verfano. Io vi hò detto fin qui, Laici, mafimamente privati, bafta che che fiere tenuti a ripartire largamente far i fidiportin col povero come Fratelli, con poerci ciò che vi foprabbonda, fecondo fovvenirlo richietti. La dove agli Ecclelo fatao voftro, e ve lo confermo. Ma fiaffici ciò non bafta. Convien che quenon per quello vortri, che pigjialte erro- lli cel poerco fi diportino come Padri,
re. Perchè altroè, che voi fiate tenuti a d' quali non folo tocca efaudire le istandar folamente quello ( ne' cafi almeno or | ze de'lor figlipoli , ma prevenirle . Dall' dinarij altro è, che non abbiate a dar se laltra parte è verissimo, che gli Ecclesianon quello. Del Bafillico ci ferivono i fici hanno ancor effi nel loro flato a pronaturali, che quantunque al mangiare vo- cedere con decoro, Contuttociò nello staglia effere fempre solo, contuttociò man- to loro è più facile di rinvenire generalgiato quel che gli pafta, chiama con pia mente il fuperfluo, che non nel voftro: e cevole tifchio gli altri pnimali a goderfi i ciò per due capi . Prima perch' effi fou delquel che gli avanza. Si che quando altro, la Tribù di Levi, e così hanno a vivere afvoi non facciate per Dio , che difpenfa- fai più sciolri e dalla follecitud no de pore il superfluo , scus temi se vel dico, fa- steri, e dalla schiavimdine de' parenti . di-

vien dunque, che ognuno aipiri, ch'è lopra gli altri ogni pompa vana, ma di p.u

ancora hanno a professar che la sprezza- , tà: Quod Abel passus fie , gred fervavis Mune to : In soco vira genere nehel in eie debre ap- dum Nor, qued Abraham fidem fuscepit, e Se patire. I altra è quella del compatire. Iprenneme il miglior fugo.

Voi difficilmena potese fiprata di entrare.

Diprofinsidall' posipriore. Ecco il Limotu per quella del patire, perchi tropo finire i il qual non vende come fanno

La companio di constanza, non cambia, non enecifario, o he vientria eper quella del miabento di so ci contrata, non cambia, non enecifario, o he vientria eper quella del miabento di so ci contrata como non mono

La coloro da cui mon può

lections cato, qual' è quello della limofina ? Ef: par che getti : Differfie ; dedie pauperibu; qui malea redimne molete presio, dice l' bla non èveto: non getta nò, se non si Ecclessitico. Ma edite èquesti ? Il limofi, vuol dire che getti ancora chi semina ; fericordiam quanto alla colpa: Non invenie, l' altre cose significa ancora tromba : e

Tob. 4: 12. che la riportano . Ma facie invenire , per fu tra gli Ebrei costumato di convoca-

parere, qued vanitaeum cancempeum nan pra- voltet anche più, qued Peerus crucem resur seferar. E così vedete, che molae è la pinus assanti, Deus races, & bas elamas sens, differenza. Ma ciò che rileva al nostro soum (così già diffe stupto un S. Pier intento primario ? Vi bafti di ritapere , Grifologo ) O hecclamas folum, qued comeemo primario y losti ul ringere; (Olitologo) O mectama juum, quae ca-che fe gli Ecclefaffici commettono facrile; medit puapr. Evolinon vi faper fiolog-glo, qualor contendono al povero i lo- re ancora a date tutto ciò che porter per rò, che dovete fare è Vincere quell'af- altrimeni potrà poi giungure un di, che festo finoderato al danaro, che vi predo- maledichiate, ma indarno, la vostra infamina, fradicarlo, sbarbarlo, rammeino- nia. Io voglio il tutto conchiudere con randovi, che comunque si vadano mai le un luogo de' Salmi, ch' è bello al sommo, cofe, due folamente fono alla fine le por- e benchè ogn' ora vol lo abbiate fit i te da entrare in Cielo. L'una è quella del labbri, non fo fe avrete finito ancora di

compatire. E non vedere che sciocchez- sperar niente, da pauperibus; e da molto, za è la vostra, se non vi sapere compe- e dà amolti, e da di maniera, a chimoque rar l'eterna salute, ne pure a si vil mer- truovisi in necessità ancor comune, che niere. Perch' egli, benche reo di molti Juficia ejus manes in faculum faculi: Ju-fupplizj, non è obbligato a coprissi di ci fiiria ejus; la sua limosina (che tal' è il hzio, a cingerfi di catene, a farfi giù dalle nome, col quale è spesso nelle Scritture vene grondare il fangue. Bafta a Dio, chiamato quell'atto di carità, tanto egli che in vece di fangue egli dia danaro, per è profilmo a quel che fon di giultizia) Inthe Li Imofina ha una virti fatisfattiva filia ejua, timarra ecerta nel merito, a ammirabile: 11/10 gl, qua purga percasa, oterna nella merecce, manerio fatulum facosi i Angelo difica al Vecchio Tobia, c) culi. Cormu ejue scalabitar mi girira. Già faces invenire mifericordiam . Purgas pecca- voi fapete , che cornu fignifica fortezza, en quanto alla pena, & facit invenire mi- fignifica furore, fignifica dignità; ma tra chè dispone l'anima a riportarla , quasi re i poverelli a ricevere la limosina : a diffi infallibilmente: Fiducia magna erisco-ram fummo Deo elemafyna omnibus faciena in jattanza, o in ipocrifia, fu poi victato sibus cam. Che fe mi chiedete qual fia la da Crifto la dove diffe : Cum facis eleemo- Matt. 6.60 ragion di ciò, vi confesso, Uditori, ch' /ynam, noti subacanere aneste. Ma quando io non so darvela. Non so dir'altro, se ciò sol si sece per carità, sit molto sodonon ch' è piaciuto a Dio di onorare que- vole, e perè potè dire allora il Salmifta : Ra virtà , più , s'io non etro , più affai Cornu ejus exaleabitur in gloria . Quefta sì di quel ch' ella meriti, per trovar così più benefica tromba riceverà nel giorno estreficircii provvedimento a tanti ed a tanti, mo una gloria maravigliofa. Perche tutti i quali dovendo per buori governo di tuti i poveri benediranno quel ricco, che gli en il genere umano foggiacere a infinie chiamò a fatollari famelici del fuo pancceffità, correvano in altra forma un ne: lo benediran pli Angeli, lo benediestremo rischio di marcire anche in esse ranno gli Archangeli , lo benedirà Gesti

riliffima, feliciffima, la qual fi poffa non- i di bravare un' Articre, un Fante, un Fadimeno ottenere a prezzo ailai vile. Si fa miglio, un'altro talmiferabile creditore, innanzi un' Avaro, ma poi ritirafi, perchè non resta d'accordo per poche doppie. Viene un'altro, la compera, fe la mostrate a quella povera gente, raccomangode, se le governa, e dentro a tempo datavi si caldamente da Cristo e questa è la piacevolezza? Abrano ch'è inefolicabile . Quell' Avarone che stesso, quando ebbe da negare a un danvede ciò , giudicate se muor d'invidia. nato una stilla d'acqua, gli diè almeno Si ftrugge, fi sbatte, fi fcuote, digrigna buone parole. Non gli rispofe; Ah Crai denti , divenntigli fividi dal veleno : Peccator videbit, & irafcetur, dentibus fuis quanto pur allora defideri comperarfi tal ti: e folo gli ricordò, che nonfi doleffe, possessione a qualunque prezzo, non è se allor pativa, perchè avea goduto a bapiù in tonno; Definierium peccatorum pe- ftanza; Recepifii bona in vica qua. Come ribir , Crilliani , non accade ch' io qui vi faccia l'applicazione: fatela voi. Io folamente vi chiedero, che frebbe, fe al te ora con tanta inumanità ? Quando anvoi toccasse nel giorno este cino di fre- che fuste inabili a soddisfarli, dovreste se mere si altanente per l'amor portato al non altro rispondere dolce nente alle loro chanaro? Non fix maivero. Reflate d'ac- iffanze, accoglierli, accarezzarli, mancordo fintanto che fi può, reflate d'accordo : perchè altrimenti , o che rabbia in decorio di tempo facà la voltra, matutta vana! Non-mirate ora acerti, che tanto I fo lor certo bocche per chieder l'acqua apprezzano quel loro argento fercir fo. lunga neute negatale, le danno perrifipo-Lifeiate pure che se ne tengano ancor' in I sta un nembo di grandine, quasi un turbitafca gli avanzi, contro ciò, che Crifto i ne di faffate. Ma fe pur troppo a foddisha ordinato quella mettina nel fuo Van- furli fiete abili, come mai li potrete tratgelo; fel portino a cafa, fel pongino fotto chiave, lo chiadano, lo confervino, lo custodiscano. Afrime che questi sono appunto coloro, che mai, come dice il Prolett, che mai da turte le ricchezze loro non cavano verun prò! Qui cuftediune va-

nitates fruftra.

### SECONDA PARTE.

XII.

HO io voluto confortarvi fin qui a foccorrere i poveri largamente, Ma ohime, the omai non farebbe poco, fe alcuni, in cambio di foccorrerli, conho detto, non gli onorimeffero. E non è chiaro poter'oggi dirfi pur troppo con!' Ecclefiaffico, che Pafenadivieum funt pauperes? Vi fono Ricchi, che truovano ne' fudori de poveri, come in un fondo pinguiffino, quanto vogliono, truov no vit-

to . truovano veftito , truovano tutto . Gli fannotravigliare, e poi nongli pagano. Che diffi iol non gli pagano? Gli igridano, gli ftrappazzano, gli spaventano, nè temeranno di dir loro , che vadeno alla Uditori, in un tale eccesso, dovreste ren-

perchè vi pare importuno in chiedervi il filo ? Questo dunque è l'amore, che voi polone, ah Crudelaccio, clie ferve star qui a ticorrere ? brucia pure , angofciafremes, & rabelees, Ma che gli vale? Per ti, arrabbiati, bentiffa Glirifpofe, Fis- Luc. 16, 21, dannue voi, con quei che forfe faranno un di in Paradiso più fu di voi, procededarli paghi almen di un vifo amorevole ; e non imitar quelle nuvole dell' Autunno, k quali quan fo la terra apre vertar cosi? Oh ch gindizio vi aspetta! oh che perdizione I oh che pena! oh che cupo abiffo ! Scenim judicino fine mefericar- la: chialis dea fer elli , qui non fecis me fericordiam , tascio a voi giulicare con Santo Anfalmo. con 9an Girolamo, con San G egorio, e con alter tali infiniti, qualequalecium fier elle, qui ferent & rapinam? E forte che non è ou ft la rapina più cruda, che ufar ft p ffi ? Perchè se 'I danaro, che togliete a

ii , tutte però piene di calli, con le loro vigilie, co i loro vioggi, con le loro affidue fatiche. E come dirique avete animo di frandarlo si francamente, con fostenere bene spetto alle spete di numerosi famelici i vostri lussi? San Francesco di Paola, rimproverando una volta con voce intiepida Alfonfo Re di Napoli, per le an-Indov. de gherie ch' egli ulava fu la luz gente, piglio ir H llor. aleune monete di quelle appunte che Minima. mallors. Enon vi pare, the femal colefte, pur' allora venivano a lui portate dagli Elattori , e incontanente foezzandole al derne una rigorofa ragione? Avere ardire | fuo cofpetto , gli se veder che piove-

que' miferi , fosse un danaro venito loso a cogione di eredità, fenza fermodo, fen-

zastento, il toglicelo saria male più com-

portabile. Ma non è rale : e dinaro il

qual'esti fi han procacciato con le lor ma-

vano tutte langue. O s'io potessi, Udi- loro piaccian' armi od armati, per rifentori , posseder di presente nelle mie mani una virtù fimile a quella di sì gran Santo, beato me ! Quanto fangue , si , quanto fangue, vorrei forfe anche far correte in questa Chiesa su gli occhi vostri! Io so che qui non avrei pronti i martelli, da mettermi a spezzare quelle monete, chetanti presso sè si ritengono ingiustamente . Ma ciò che vale? Mi bafterebbe avvicinarmi ad alcuni, e spremere cheto cheto quei loro drappi finifimi ch'hanno in doffo, que broccati, que biffi: oh che vivo fangue! Che vivo fangue ved chbili grondar giù da quelle livree, che fono prima logore, the pagate! Andiano a fpremere que' paramenti; ecco fangue. Andiamo a formere quelle portiere; ecco fangue. Andiamo a fprem re, o per dir meglio a sforacchiare que' mobili sì preziofi; quelle letriere, quelle colrre, quei cortinaggi, quelle sedie bellissime di veluto, anche porporino; piaccia a Dio, totno a riperere, piaceia a Dio, che non dovefsero piovere anch'effi fangue, e così mofirarci , che quella grana più fina di cui fon tinti, vien fopra untto dalle vene de' Poveri ; fe pui'è vero che l'omicidio , e la fraudazione ingiuriofa della mercode, son due precati si conformi tra sè, che non fi ravvijano-i ranto hanno di fratellanza. E pur'è cosi: Qui effundit fanguinem (udite, ch'è l'Ecclefiaftico di fua

Eccl. 14.17. bocca ) Qui effundit fanguinem , & qui fraudem facis Mercenario , fragres funt . Ma in iono Peccatore, e così qual dubbio, che non pollo qui muovervi a compaffione de' Creditori , con faie a vista vostra miracoli sì stupendi? Già mi par però di vedere che quei meschini , non fapendo a chi rivoltarfi, a chi richiamaec, si portino quasi dissi col seno lacero innanzi a Dio. E se ali chieggaro sconfolati giultizia, non credete che l'ottertanno?

Ecce merces operariorum, qua fraudara XIII. Incob s. 4. cft a webis, clamas (cosi protesto S. G.acopo a' Ricchi miqui ) & clamor corum in aures Domine Sabaeth introivis. Ma che ynol die, Uditori , Dominus Sabaeth , fe non che Signore degli Ang li , delle firre, de' tulmini, delle grandini, de tremuori, de' turbini, de'dibivi, delle malattie, delle morri, ed in una parola Dio degli eferciti , Dominus exercicuum ? p. r. dinotare che a clamori degli On rai lagri manti fi aprono tutti gli Artenali celefti, e fi da loro facoltà di cavarne, quali più

tirsi degli aggravi lor fatti. Echi ne può dubitare ? Se fu occasione veruna nella qual Dio fi deffe veramente a conoscere pet un grandiffimo Generale d'Eferciti, quando fu? Fu allora ch'egli pugnò contro gli Egiziani. Perchè contro di quelti egli cavò quasi ogni genere di milizie : lampi, tuoni, factte, tenebre, mofche rane , zanzare , pestilenze , naufragi . Ma a favore di chi sì orrendi apparecchi. se non che a favore de poveri Mercenari non foddisfatti? Si erano gli Egiziani valuti lungamente nell'opera degli Ebrei nel fabbricare due loro infigui Cirtà , nè folo poi non avevano loro già mai sboriara la mercede dovuta per la fatica , ma di più gli aveano costretti ancora a rimettervi, e pietre, e paglie, ed altri fimili materiali occorrenti, a non lieve costo. Questa ingiustizia su quella, che traffe Dio malmente a si gran furore. Poteiache udendo fin dall'alto le lagrime degli oppressi, primieramente che fece 2 Commile a gli Ebrei , che fi ri-compenfaffero aftutamente del loro dovere , con trafugare quanti vali di pregio porerono torre in preflito da' Debitori. Uccife a questi i bestiami, sterpò le vigne, ftermino i feminati, fehianro lefelve, trucidò i primogeniti, e finalmente quai furiofi (pingendoli in mezzo all'acque , quivi tutti quanti erano gli annegò, e die con quello a gli Ifraeliti materia di un'altra allai più copiofa compenfazione nelle ampie spoglie, che trasfero da cadaveri . Nè crediate , Afcoltanti, che quelle fieno miei capriceiofi comenti. Leggafi lo Scrittore della Sapienza, là dove annovera i prodigiofi favori fatti a gli Ebrei; e se ivi trovetassi, che D.o Transtutis illes per Materubrum, & Sap. 10. 18-transfuents illes per aquam nimiam, inimicos aurem stierum demerfie in mare, con quel che liegue; troveraffi ancor, che con Sap. 10. 17quelto reddidit justis mercedem latorum fuerum , cioè ( come chiosa letteralmenre il Lirano famofo Interprete L'rimborsò gli Operaj del loro dovere, rifece i Lavoratori de loro danni, edicde in una parola a gli liraeliti Recompensarionem laborum, qua injuste defraudaverant eos Ægypris. Come può effere dunque, Ilditori miei, che i clamori de' Mercenari anguffati non vi atterrifeano, mentre effi pof-

fono ottener tanto dal Cielo? Sapete pu-

re, che queste sono refliruzioni gravissi-

me, indispensabili, indiffetibili, perche fi

Che dunque aspettate più? Aspettate for- non porest: Iddio vi liberi Uditori cari dal fe a efeguirle allor che morrete ! Bene, numero di costaro: Divises mendates: ! Divises mendates: ! Divises mendates: ! Divises per la diagnatica di consocioni di comparti di miferabili Creditori, forfe vi fara morir vogliate a foccorio di tanta povera gente molto prima che non vorrefte. Non du- dar prefto il fuo, ma contribuire anche il no è spedito il mandato di esecuzione i quali ricompensano il danno della dimo-Jori , delle febbri , delle frenesse , delle re; io vi ditò col dottillimo Caffiodoro .

volete indugiare ? XIV.

perchè nen può. Ma perchè non può d'or- l'onetevi per un poco, come fuol dirfi , petrole in my most supercise in the control of the fommo, è il Ricco bugiardo , Divirem il fuo da'i mendici? Ma tolga Dio, ch'ie mendacem, cioè quel Ricco, se si crecie qui vi voglia per gastigo augurare una ne-a Santo Agostino, che per non pagare i cessità simigliante. Attendere pure a goa Salton Agellino, che per non pagne i i Cellita himillatine. Attendere pure a golion imicia recitori , adduce continuas devi con la benedizion del Signore le vomenne colori frivol), e ritorna a dire. Ifte rendire, che nellano del Poveri, ani.
Nun poffam. Fallo, fallo, perche posto conte del avoi o derellor, o deprellofoi ili qua vasis, o fi ini qua monule; ve lo controde. Sinte più signi di lomo porto, Quando fi tratta di Contratio, i vi fià bere. Iddit vi ha fatto fortiresi mitratta di dare a in Cholitori i noli Pelli jalini giato fi benedero. Vi promuora più
porto della di porto. Più porto della di proporti successi più che colori porto della di porto della della

debbono a engione di titoli si onerofi, qui ils qui vult, & in ils qua non quite bitate, che forfe già nel Tribunale Divi- vostro, immitando i terreni già riposati. gontro la vita vostra, e forse già si è ra con la liberalità dello sborso. Almeno consegnato alla funcsta Birreria de i do. Pudeat illis tollere, quibus jubernus offer. re? che vi condonino il loro do ere? che

angoice , perchè procedano. E voi pur Che mai volere da que' meichmi pretende-Ah ch'è tempo una volta di ravveder i vi cedano i loro diritti? o almeno che vi fi troncando tutti i pretelli i, che vi ri appettion tutto il tempo che piace a voi? stardano. Che tanti fotterfugi? che tante Ma fe a voi , che pur ficte tante più cofcuse ? Io so, che ognuno comincia su modi, par tanto duro restituire l'altruibito a dire, che se fin'ora non paga, è quanto più loro non ricevere il proprio? tratta di dare a una Chicía que fuoi lega- ciò procurare anche a costo dell'altrui fa-ti, non preof. Quando si tratta di Cani, di me: già che sì come affermò savissima-Cavalli, di Cacce, di finisfiani ricras nature quel Calindorto da me pul cas los zioni quantunpue di pendidolifime, o hen-zioni quantunpue di pendidolifime, o hen-cato: Non può trovati cundelli pari a me puro il quando i rratta di dara a Servi quel al di hi i vuole ingrafiare col pari quel for faiar; henche decorfi da lungo de miteri. Ultra nume conditione i pride Rumpo, na pari, 5. stomos adire; possif viere un della fari de accisiones mondeles.



#### 205 R E

# VIGESIMATERZA.

# Nel Lunedi dopo la quarta Domenica.

Et cum fecisset quasi flagellum de funiculis, omnes ejecit de temple , &c. Jo. 2. 15.



Abel, & a già, com' è noto, i due primi Padri da ne framane da Crifto nel fue Vangelo , Lapide in quel Giardino amenifimo di delizie, in ch'è di andar egli in persona arceare il

l'efilio imposto. Discacciò i Cananei dal- nella sua fantità, che non ne possa, non le loro possessioni, ma si vasse a ciò di pur crossare, ma ancora precipitarne. Onuno squadron di zanzare. Discacciò gli de più per riparare al male possibile. Amortei dalle loro terre, ma fi valle a che per rimediare il prefente, vogi io ciò di una falange di mosche. E in nessanti di una falange di mosche di una falange di una falang nostro Dio, nè prima d'esserà incarnato, quei, che diversamente usando da voi nè poi, venisse mai di propria mano a profanano con la lor venuta le Chiese in flagellare i malvagi, se non allora che vi- cambio di rispettarle; affinchè quindi posde questi mancar di rispetto al Tempio. siate maggiormente ancor animarvi al vo-Per man di un'Angelo egli percoffe le fa-miglie di Egitto. Per man di un'Angelo volmente Crifto flagelli con tanta severiegli percosse l'esercito degli Alsirj . Erode tà, di sua mano stessa, quei che con tanstello, quel si superbo affettatore di ono- za animosta lo strappazzano. ri, eziandio divini, fu da Dio percoffo ben ti, eziationo divini, in care ghi facti, veggo io che Crifto, benchè per usar nelle Chiese que segni di riverenza, altro sì benigno, sì placido, sì manfueto, con cui per tutto ci converrebbe onorarother gall propriamano ad ular la sferza. lo? Non dobbiam gia noi darci a credere,
Oli quanto atroce iniquità convien dun ch'egli non truovifi arcor altrove prefenque, che sia mai questa! ch quanto mostruo- te, si com'egli è nelle Chiese. Signori no! 26 à Certifareme poi les consents propos y protons y o noone, delirto. Ma quali sono , a dir vero, le o vile. Onde accortamente Eraclito ; Chiefe in te? Sonoancorainte, comeal benché Gentile , fi beffò di certi faftot store, ricettivitàti discialecti, dilibertà, Cavilierotti, i quali fi verpognayanod di licenze ? Non posso crederlo. Anzi, accostarsi a parlargli, perche il vedevano per quanto pollo qui vederio, che poco affito entro all'affumicata cafuccia d'un fon pratico di quello che tu costumi fuori forno pubblico; e con piacevol forrifo: di qui, tu qui non mai fei folita comparire Venite pur, diffe loro, venite pure, pet-

---

Hi può negare, che vera de inon compunta. Qui tu pudica negli mente qualche gran delitto occhi, qui tu raccolta nell'abito, qui tu del quale un Principe vo-glia eleguir la giufizia di qui (e perchè non devi effere?) non è propria mano ? Scacciò Dio per te quello spaventevole esempio datoquel Giardino menumo en cenzae, un entre ou anous rept du persono arceate a cui gli avez collocati. Ma fi vallea quel turbine del luo fedepo forra de Popoli, flo di un Angelo, che facial là, qual qualor tra Popoli vegas empiament vi eccuorei immediato a porte in effetto, i liperderi il culto delle fue Chiefe. Ma non fenza loro e vitupero e violenta, finalmente nessono e così ben radicare E certamente , ditemi un poco , Uditori.

que, che la mai querta i con quamo montruo i te, as com eque notire. Augrori nob, al i o hoquano infortibile. Che fiard dite, glima e mani, serra steria gira, Egli è 1.c. a, posto cho, mia cara N. Sauzi us forte a Geregulamente preference e nelle piazze, e o muslamem compagna nelle setzarate > ho, nelle cache, e no campo, e ci no geri altro se a Getti alemme non fei complice nel luogo, o facro, o profono, o mobile,

Avift, de chè qui aucora flà Dio : Ingredifidenter eos | ha lafeiati a nostro fervizio; non è una par. Anim. juffer , nam & bic quoque , inquie , Dii babitant immertales. Ma benche quelto fia vero, nondimeno non ha Dio voluto obbligarci a riconoscer questa sua presenza per tutto con pari offequio. Concioisiachè farebbe stata questa un' obbligazione , se non inosfervabile, almen pesante, attesa la moltiplicità de negozi, la varieta delic occupazioni, e la diltrazion de penfieri, a quali è fottoposta la vitammana. Basta dunque che in ogni luogo noi ci aftenghia mo di offenderlo; non è necessario che in ogni luggo ci studiamo ancor di onorar lo, ad immitazione di quel piissimo Re. che conforrava dovunque fosse il suo spirito a lodar Dio: Benedie unima men Domine

Pf. 1020 22: in omni loco dominacionis ejus : Ma che ? Chi non ha curati questi tributi positivi di offequio in qualunque luogo, gli ha co mandati in alcuni. E tali fono le Chiefe. Nelle quali però egli ha fempre detto di albergare, come in fua Cafa: Elega locum iftum mihi in domum ; non perchè egli

non tiuovili ancora altrove ; ina perchè qui vuol che cialcuno lo riconofca. E per renderci qui ancora più agevole questo culto, che ha egli fatto? Primieramente ha voluto, che questi luoghi, ne' quali egli soggiorna come in sua Regia, fossero quanto più fi potesse, e magnifici, e splendidi , e fontuofi , perchè noi , come uomini groffolani, i quali affai ci muoviamo dall'esteriori sembianze, ci sollevassimo dalla maetta della stanza ad argomentare la dignità dell'abitarore, e eosì ci rinfeiffe più agevole il tispettarlo. Oltre a ciò, perchè qui fiamo più affezionati , e più assidui, si è dichiarato, che qui egli ascolza le nostre suppliche con maggior gradimento, e che riparte qui le sue grazie con maggior liberalità. Ha chiamate le Chiefe hoghi di propiziazione e di pace: ed ha voluto, che ancora per leggi umane godeffero privilegi speciali di esenzioni, d'impunità, di rifiigio, di ficurezza, e di altre prerogative, per cui venifie continuamente ad accrescersi la lor gloria : De-

mum majoffaris mez glorificabe . Tutto quefto, ch'io vi ho divifato fin'ora, è venisimo, o miei Signori, ed è quello appunto, che i Dottori c'infegnano, ma specialmente l'Angelico fra di loro nella fua

1.1.981.ar Somma. Or posto ciò, argomentiamo 7. 00 84 at. noi, se vi piace, in questa maniera. Se Dio di tanti luoghi, ch'egli empie con la fua immensità, solamente alcuni pochi si ha (celti per lo suo culto a e tutti gli altri chi Germani non cutrar mai dentro a' ho-

gran villaria, che ne pure in si pochi luoghi fiam e stenti di rifpettarlo ? Quante altre p. t. di Mondo ci ha egli denate libere per negoziare, per cianciare, per ridere, per gincare, per traffullarei a nothro espriccio? Perchè dunque non perdonne ne pure alle Chiefe ? E questo è quello, che infianmaval App acolo agridate Courtai Corint: Numquid Domos non 1. Cor. 114 habetes , in Ecclesiam Der concemniers? Quali egli dicesse in persona loro a noi tutti. O nol coffumiti Fedeli, eche ardire. è il voltro ? Se volcte pigliarvi trattenimati, non ci fono i cafini? e fe volete di-(correre di novelle, non ci fono i ridotti ? e le voltte goder della moltitudine, non ci fono le piazze? e se volete consultar di negozi, non ci fono i mercati? e fe volete

stamare infin la libidine, non fitruovano i lupanari? Numquid Domos non habetis . an Erciefiam Des contemnisis? Questo in voi certamente dinota un'animo rozzo (dicel'Apoltolo ) sconoscente , scottese ; quali che non conrenti di tanto refto di Mondo da Dro donatovi, vogliate ancora uturparvene ad uso vostro quel poco ch'egli ha ferbato per onor fuo.

Ne pub effere, che il sentimento di questa ingiuria non cresca in Dio di vantaggio col paragone. Noi fappiam tutti, chen.lle facre Scritture più volte dichiarotti egli di effere un Dio geloso, cioè facilitimo a risentursi di ogni Emolo che pretenda di flargli a petto : Deus amulator Dominut , Deut. 6.1 5. tale appunto fu derto nel Deuteronomio, Deus amulaser, chiamato fu da Giofuè, 106.14. 10.

Deus amulasor, chiamato fu da Naum. Or Naum 1. 2. che volete dinque ch'ei dica , quando confronti infieme l'offequio, con cui già molti Gentili adoravano un Demonio bugiardo, e l'offequio col quale ora alcuni Fedeli adorano lui vero Dio? Si ricorda ben'egli ( se dir fi può così di colui, al quale nulla è paffato, tutto è prefente, sì come a quello, che fecondo il bel detto dell'Ecclefiastico, vede i secoli tutti con una occhiata: Conspellor oft saculorum) fi ricorda, dico, ben'egli della gran fommissione, con cui gl'Idolatri medesimi praticavano ne' loro Tempj. Son regi-

itrate ad immortale memoria quelle paro-le, con cui Seneca lo atteftò : Intramus C. 10. (diceva egli) Templa compositi: ad facrisicium accessuri , vulsum submissimus , sogum adductions, in omne argumentum modeftia fingimur. E non vedeva già Dio gli anti-

III.

Ichi dedicati a'lor' Idoli, fenon tutti av. I flono al Sagrifizio, altri cantano Salmi, tene, per testificare o le grandi obbligazioni, o la infima fervitù, che lor profeffavano? Così lo riferi Tacito. Non vedea gli antichi Saracini non calcar mai il pavimento de' tempi confacrati a' lor Numi, fe non a piè scalzi, ed a gambe ignude, per dinotare o la fingolare mondezza , o l'eftrema umiliazione , con cui gli riconofcevano? Così lo afferma il Lirano. Non vedeva gli antichi Greci non ardir mai, mentre eran prefenti a' fagrifizi offerti a' lor fimolacri, o di tergerfi il nafo, odi purgarfi la bocca, per non impedire la universale attenzione, e lo scrupoloso silen zio , che fi offervava ? Così raccontalo Ariano. E se Dio vedea tutto questo, ed ora fa il paragone tra quella forte di riverenza, e la nostra; che zelo ne concepirà , miei Signori , che indegnazione , Lib. p. de che ira, fe pur egli è quel Deus amula vei. virgin. tor Dominus , che fi vanta ? Non volete

(dice Santo Ambrogio) che rechifi a grave fcotno; Circumfonare Sacramenta confußis vecibus, cum Gentiles Idelis fuis reverentiam tacendo detulerint ? Quelto è un far si, che il nostro Dio debba oggi mai portare invidia ad un Giove, ad un Saturno, ad un'Iside, ad un'Osiri, mentre si ofservava da popoli più modestia, quando scannavafi a queste false Deita un Toro, o una Pecora, che quando ora a lui fi facrifica il fuo Figliuolo.

.17.

Aggiungete, ch'egli nè meno ci strigne ad una riverenza si rigorofa, qual praticavano gli annoverati Gentili ne'loro Tempj. Non pretend'egli che in casa fua ci strappiamo o dalle fauci la lingua, o di fronte i lumi , conforme fono anch'oggi usi a fare , la nella lor Mecca , delusi i Maomertani. Ma come poi cicalare con voci libere? Ma come poi vighiggiar di più con occinate , non folamente libere . ma lascive ? E tanto gran fatro , ch'egli quà dentro victi con più rigore que cenni, que bacciamani, que motti, quelle rifate, che ancor' altrove farebbono diidicevoli? E fe nè pur quetto egli vede di poper qui impetrare da inoi Fedeli, che fpererà di poterne ottenere altrove? Rispetteranno Dio iu i circoli delle ftrade, quei che l'onorano così poco nel cuore de San gono molti esempi di pietà, di taccogli-¡Sagramenti, e chi gli riceve. Altri affi- i gaftighi?

volti, o fra stretti vincoli, o fra pesanti ca. altri recitano corone, altri danno limosine, altri picchianfi il petto, altri baciano la terra. E se uno da tali esempi non si sente punto commuovere, ma mentre fi piange, egli ride, e mentro fi ora, egli pecca; qual giudizio potrà formirfi di lui? Si in Ecclefia conftiguri tangerum efficimus malorum rei, voglio argomentare con le parole di San Giovanni Grifoftomo: quales sandem nos fururos puramus, cum hine fuerimus egreffi ? Tantos fluttus pasimur in portu, quid ergo cum exierimus in pelagus illud malorum, forum dico, & urbananegoria, O domefficarcurar? Se uno non fa ridursi a far poc'ora d'orazione divota, nè meno in Chiefa, dove ha molti, che ve lo incitano; la farà in Casa, dove ha tanti, che nel distrasgono? Procurerà di raccogliersi tra' tumulti, se in Chiesa non lo procura ? Si afterrà dal mormorar ne' ridotti, fe in Chefa non fe ne aftiene? Si guarderà di amoreggiar nelle veglie , fe in Chiefa non fe ne guarda ? Con qual modestia egli sederà alle Commedie : se affifte alla Piedica con tanto di fcompostezza? Se non teme di usare la sfacciataggine dove ode riprenderla, che farà dove oda lodarla? Se penfa commettere de peccati dove vede chi fe ne accufa , che farà dove fenta chi fe ne gloria? In una parola, se arriva a offendere Dio dove altri l'onora, che farà dove altri l'offende ? Eh, convien dire, che chi manca con tanta facilità nella Chiefa al culto di Dio, dia contrassegno evidente, che suor di Chiefa non debba ufargli alcun termine di civiltà , di creanza , di religione . La Fede gl'infegna pure, che Dominus. In Abacute a Temple faulte fue. Perche però non of-20. ferva quello che feguita : ch'è di tenere un rigoroso filenzio alla sua presenza ? Sileas a facie ejus omnis serra. Glinfegna che Dio qui affite come in fuo Trono. Dunque perchè nol rifpetta come Signore, che tiene in mano lo fcettro? Gl'integna che Dio qui rifiede come in ino Tribunale, Dunque perchè almen non paventalo come Giudice, che può, pofato lo fcettro , impugnar gli ffrali ? Non volcte voi dunque, Uditori miei, per tutte queste ragioni, che Dio venga a prendere un'avversione notabile contra tuari 2 In quelli luog ii finalmente effi veg. quei, che si poco l'onorano, anzi, che tanto l'oltraggiano nelle Chiefe? E le la mento, di compunzione. Chi deplora L prende, dove n'andremo per domanfne colpe, e chi le confessa; chi ministra dargli le grazie? dove per ditenderci da

gognofe ? Non può già guardare le Cor- niam d'irritarlo, dove il dovremmo pla-

Se confiderfamo bene, Uditori, Dio ti, ch'egli non miri nelle fale più aperte il non ha voluto principalmente le Chiefe Giuoco, e l'Ozlofità conversare con gli per gloria fua, ma più per utile nostro. Staffieri : nelle anticammere più rimote A lui certo nulla accrefcono di grandez- la Calunnia, e la Maldiceuza paffeggiare 2a nè quelle moli maeftote di marmo, nel co Cortigiani: nalle Rauze più interne la quelle cupole luminofedioro, ne quegli Prefunzione ed il Fafto Caler co Grandi. altari ricchi di argenti, nè quei doppieri) Quivi vedrà livor ne cuori, fimulazione folgoranti di 'lumi; e non men'ora farebbe ne' volti , dolcezza nelle parole , veleno egli beato (enza Tempi, ed Altari di quel ne delideri; quivi vilipefa la femplicità . e che già pereterni secoli fu ienza Mondo, celebrata l'astuzia; quivi infidiata l'inno-A.3. 17.14, ed adoratori: Deus qui fecis emnia (così cenza, e temuta la (celleraggine; quivi sudiceva appunto l'Apostolo a gli Atenies) blimato il favore, e depresso il merito. non in manufallis remplie habitat , net ma- Mileri noi , s'egli guardi a' nostri Teatri . nibus humanis colitur , indigens aliquo . dove fono racconti si brutri , e le rappre-Il più ch'egli ha pretefo è di aver' in terra fentazioni sì oscene! Miseri, se dia l'oc-alcun luogo, in cui rimirando, si movesi chio alle nostre Ville, dove sono le crafe a clemenza verso i mortali. Perocchè pole sì comuni, e l'ebrietà sì frequenti! veggendo egli le offese, cheda loro rice-Rimiri il Mare. Non vi vedrà navigare su veva in tant'altre parti, volea, con vol- le fuste più agili le rapine? Riguardi i Botar lo iguardo alle Chiefe, avere occasion schi. Non vedrà quivi occultarsi tra gli di placarsi, d'intenerirsi, e disospendere orrori più taciti gli assattini? Si volga a' i meritati gastighi: sì come appunto il si prati. Non vedra trastullarvisi tra le vergnificò Salomone nella famosa edificazio- dure più deliziosegli amori ? Eh, che do-Prazity. ne del Tempio: Oculi mei erune aperei, & vunque guardi , o Signori , dovunque aures mes erells ad eracionem ejus, qui in guardi, fente vie più infiammarfi l'ira nel iftolocooramerie: Es prepirins eropeccasis es petto , vie più ftrapparfi i fulmini dalla rum- Ora se Diomirando alle Chiese, in mano, tanta èl iniquità, che da per tutto mareria dioffendersi, dove spereremo ple-tà? In qual'altra parte egli dovrà rimirain terra: possiamo giustamente conchiure, per dererminarfe a fospendere i suoi dere con Ofea. Ma che? Maledittum, & flagelli ? Configliatelo un poco , o Signo | mendacium , & homicidium , & fureum . ri miei. In qual'altra parte egli dovra ri. & adulterium inundaverunt . Oh chefoz-, mirare? Rimirerà nelle strade, dove è sì zure oggi inendano da per tutto! oh che comune la libertà? o rimireranelle piaz- letame! oh che lezzo! Bafti dire, che fanze, dove fono sì licenzioli i novellamen- guis sangusnem tetigit, mentre quei di unti è S'egli riguardi verío le caíe de Nobili, l'augur non temono oramai più di rime-non vi vedra fu la foglia abbandonari i scolarsi con quei dell'istesso fangue. Che Mendiei, per pascere più Cavalli dentro farà per tanto, Uditori, se il nostro Dio le stalle ? Nelle botteghe degli Artigiani debba ancora adirarsi rimiraado alle Chiene' tuguri de' Poveri l'impazienza, e la Qual'altro luogo c'imperrerà compassiorabbia; nelle capanne de' Contadini la ra. ne ? qual'altro tetto ei darà ficurezza ? pacità, e la fcortessa. Si volgerà a' Tri- Ecco, o Signori miei, la vera cagione di bunali? E che non vedravvi, o di mali- tanti mali , ch' oggidi mandano le Città gnirà nelle accuse, o di falsità ne' processi, nostre, anche più fiosite, in rovina: Ultio o di fraudi nelle difese, o di odio nelle condanne ? Vedrà allungate studiofamente le con Geremia. Vedete imperversarsi guerre le borfe; risospinto chi non ha; pro- pli sui. Vedete ritornar contagi si spessi? moffo chi porta; favorito chi da fperan- Ulrio Domini eft , ulrio Templi fui . Vede-22; fervito chi dà timore. Se si volgea te icoppiar tremuori si formidabili ? Ulsio mirare i Banchi, dove cambianti le mone- Domine oft, ultio Templi fui. Non accade se, quali usure più manifeste? Se gli Uri- no cercar più altre sorgenti di tante calazi, dove flipulanfi i contratti, quali cavil. mità: quelta è la principale, grida il Gri-

cambo di aver'occasione di placarsi, ha oggi domina su la terra; Non est verisar, Os 4, 18vedrà albergare la menzogna, ela frode; fe ? Super que propisius effe pererit nobis ? let. 5. 7liti, affine di spremere più profondamen- re si lunghe? Ulio Domini eft , ulio Tem- Jen , 11lamenti più enormi? Se le Dogane ove fi foltomo , perchè effendo fatte le Chiefe riscuono i dazi, quali estorsioni più ver- per placar Dio, nè meno qui noi rima-

nime Dens erat placandus, ee magis irri- vanoper orare; e Arrigo in oltre nudando non vogliamo capire una verità così ma- volle ipontaneamente ricevere da ottanta nifesta? Se altrove noi non peccassimo, Monaci, e più, tre disciplinate per uno, e però non aveffimo tanta necessirà di Ma l'esempio di Svenone Re di Dania su compensare in un luogo le molte ingiurie, ancora più singolare. Aveva questi con che a Dio facciamo inun'altro, parrebbe precipitola fentenza fatti uccidere alcuni più tollerabile il noftio errore; ma men- principali fuoi fudditi , perchè tra loro tre tanto peccasi altrove, che veramente avevano mormorato, come pur troppo Cen. 6, 11, Corrupta terre eft coram Demino; non è , coftumafi da per tutto , del fuo governo . non ditò imprudenza, ma frencfia, ma flupidità, ma stoltizia il praticar nelle

Chiefe, come oggi s'ufa, consisfrenata VL. rono le maniere, le quali già da' Maggiori | qualche di la Messa solenne, vide che il nostri firennero a placar Dio. Sapevano i nostri Cristiani più antichi, effer le Chie- to, e con nobilissima comitiva. Si turbò se erette principalmente per venire quia forte il Vescovo aquesta vista, e uscitogli spegnere con le lagrime quel Divino furo- incontro, il risospinse col pastorale, dire, ch' cffi altrove accendevano con le cendo. Conqual'animo, o Remicidiale. colpe. E però in quali tembianze vi comparivano? Venivano altri ricoperti di lutto, e afperfi di cenere; altri vestiti di sacco, e cinti di fune. Si prostravano umili e verecondi a piedi de' Sacerdoti, gli hagnavan di pianto, gli onoravan di baci; ne lafeiavano verun'atto di fommissione, con cui spiegare o'l dolor che sentivano della colpa , o 'I defiderio che avevano del perdono. Nè ciò facevano fol persone plebee , ma Principi coronati , quando specialmente il peccaro dal lor commesso gli configliava a cancellare il pubblico ma-le con pubblica penitenza. Fu pur veduto un Imperadore Teodofio entrate nella Bafilica di Milano in abito vile, e paffata appena la foglia proftrarfi in rerra, non folo con le ginocchia, ma ancor col volto, ed ivi trattenerfi un pezzo a ripetere con affertuoli finghiozzi quel versetto di Da- e andonne alla porta, dove Svenone con The 118.15. de: Ashafit povimento anima mea, vivi fice me seeundum verbum euum. Indi per- nanza dell'error suo. Intenerissi il Sacercotendosi dispetrosamente la fronte, e dote a quello spettacolo, ea quelle voci; quel ch'èpiù, strappindosi anchei capel- ed abbracciando il nobile Penitente, soli di propria mano, fu veduto bagnar la cegli ripigliare altre vesti men difdicevoterra di lagrime, ed al tempo del Sagrifizio II, e precedendolo a defira, introduffelo zimanerfi curvo tra I Popolo, in cambio di nella Chiefa. Quivi poi falito Svenone falue ful trono fra Cortigiani. Che dirò in luogo eminente, fece intimare filendell'Imperadore Lodovico primo, e del zio dal banditore, e indi con alta voce Re d'inghilterra Arrigo secondo? Vesten-do quegli sopra le mudi carni un'aspro cili-turto il popolo , e lodando la singolare 200, e quelli un ruvido facco, entrarono benignità di Guglielmo, perch'erai comambidue nelle Chiefe, l'un di Aquitgrana, piaciuto di condonarglielo, dono in ri-

care. Hinc fubver fa funt emnia, hinc perie- chioni a piè dell' Altare, chiedevano perrunt emnia, quoniam eo tempere, que ma- donanza de loro delitti a quanti ivi venicaro di cedimus. Ed è possibile, che noi le regie spalle alla presenza del Popolo. Il che quando rifeppe Gugliclmo, fantiffimo Veicovo Roschildense , si accese di giusto sidegno, equantunque dapprima il diffimulatle, poi non lo potè più contene-Ah.o, che quelle certamente non fu- re. Perocchè dovendo egli cantare indi a Reveniva adudirla conpomposissimo abivieni alla Chicfa ? Se offinato nella tua feelleraggine, non è questo luogo per peccatori protervi . Se dolente del 1110 delitto, non è cotesto abito da penitente conrrito . Però vattene , che in qualunque modo tu venga, non fei degno di quelto luogo . A questa intimazione improvvisa, come credete voi che Svenone si diportaffe? Nè pur egli proruppe in una parola, ò di doglianza, ò di collera, ò di discolpa; ma solo chinando il capo, tornò a Palazzo. Quivi depose le vestimenta reali, e ritornato in abito dispregevole, con la testa scoperta, e co piedi scalzi, si pose ginocchioni dinanzi a portici della medefima Chiefa . Fra tanto rifalito all Altare, era pervenito il Vescovo nella Mella al fine del Ky-ie, quando ammonito del rirorno del Re, fece fermare il canto, divotiffime lagrime gli addimandò perdoe l'altro di Cantuaria; e flando il primo cognizione di ciò aquella Chiefa (che vi diritto dietro la porta, e 'I secondo ginoc- credete ? ) qualche bel calice d' oro ? le

donò la metà di una Provincia chiamata ri comparire in sì vana forma ? Oueste Stefnica.

VII. mente di tutti i fecoli! Ma forse che que- ne a placare Iddio dopo tanti oltraggi? fli vi propongo io daimitare questa mat- così a detestare i peccati è così a domanpretendere altrettanto da voi. Ma non mi cosi fanno, ner conciliane ; quem offendune. pretencere attretanto da vot. Na non internacione posicionente però di non telamare i Non può ellero che queti penfino al fine, Sea noi non dà l' animo d'imitar la gran divozione di si ficlendidi Perfongu; o quando nelle Chiefe veniamo ad impiorar ma per ufanza, S'inginocchiano ad orala divina misericordia ; perchè almeno re, ma senza alcun sentimento. Si acconon procuriam di supplire a questo difetto stano a confessarsi, ma senza convenevole col raccoglimento degli occhi , con la applicazione . Non penfano i mefchini , composizion delle mani, col silenzio della non pensano a ciò che sanno. Così direblingua, con la modessia del portamento?

Dono quoi grand'uomini : ed io tengo
Concedas a Cavalieri di portre ancora o per certo , che si apportebbono. Con
qui dentro la croce al petto , e la spada al ciossischie quanti distri si commettono lato; ne s'imiti la pietà dell'Imperadore in Chiefa, credo io che nafcano, perchè Teodofio, il quale sempre suor della Chie- son pochissimi quei, che quando vi van-fa posava la corona dal capo, e l'armi dal no, o quando vi stanno, pensino di andardispettosa, ma intima? Ed alle Dame con-donisi di recare de vezzi al collo, e de la Vespeti, vanno per traftullare gli orecpendenti a gli orecchi : nè s'imiti l'umil- chi con la foavità delle mufiche, non tà di Agneta l'Augulta, la quale non anvanno per alzate la mente alla famità de' dava alla Chiefa mai con altro abito, che fignificati. Se vanno alla Predica, vanno la presidenti del presidenti da la presidenti da la presidenti del presidenti del presidenti del presidenti del presidenti del presidenti del presidenti da la presi / S. Bar. I. a. Ma perche, giusta l'ordinazion dell'Apo- dell'eloquenza, non vanno per approfitde Virgin. ftolo, non coprire almeno le spalle con tare la volontà con l'intilità degl'insegna-S. Clemen tolo, non coprire almeno le spalle con tare la volontà con l'intilità degl'insegna-La hyper, verecondia proporzionata a tanti Angeli menti. Se vanno alle Processioni, vanno

no per la fublimità dell'uffizio Sacerdota- riofità nella splendidezza dell'apparato, le. V'è scusa a chi nieghi ancora di conde- non vanno per accrescer venerazione alla feendere a sì leggiere domande ? V' ha ra- memoria de' Santi. Or fe non penfiamo al gione? v'ha titolo? v'ha pretesto suffi- fine , per cui principalmente vassi alle ciente a disenderlo e Ecce ifte coopertus eft Chiefe, qual maraviglia dunque si è, che aure e argente , fi può affermar di più d'uno vi dimorian o con uno spirito non di Dio, Habat, 1. con Abacuc, quando in alcune felle fivede ma di Mondo ? Diffi , principalmente : arrivar qua dentio : Ecce ifte coopertus eft au- peiche non fi vieta già di godere ancor di ro & argento, omnis fpirisus non eft in co,fe questi religiofi diletti ch' or io dicea; Sine togli folo lo spirito di Superbia. Alme- gnori nò, non si vieta: ma perchè fratno è certo, che non fi scorge punto in effi tanto non pensar punto a Dio, come se il rifplendere, ne quello di pietà, ne quello fine principale di andare a quelle finazio-di prudenza, ne quel di timo di Dio. ni, fosfei divertimento nostro, non fosfe Che direbbon però que Perforaggi fantif l'onor divino? E poi vogliamo noi credefimi, da noi poc'anzi lodati, se accadesse re che Dio curi queste funzioni ? che ne loro a' di nostri di entrar nelle nostre Chie- goda ? che le gradisca ? Tutto 'I contra-

dunque, direbbono, fono le maniere di . O etempi da rimanere immortali nella uomini supplichevoli? così dunque si vient vi propongo to caminate quetta mac-ina) Signoti no, no dichia-to, non chieggo tanto. E' mancata tanta pietà ne' Fedeli, è sepento tanto fervore. Però non vi gomercate quali ch' io vogili ta poiava la corona da capo, e i ami cua in si, o quanto vi tamo, penimo di materianco, Ma perchè non piegare almeno (vi, o di fittvi per placar Dio. Molti vi avanti l'altare ambedoe le ginocchia con i vanno per curiofità, molti per paffarem quella venerazione che a Dio fi dee, non po, molti per tudo; pochifimi vi vanno, dimezzata, ma intera, della geriona e non almeno principalmente, per chiedere a S. Clemens

1. hyper. verecondia proporzionata a tanti Angeli menti. Se vanno alle Proceffioni, vanno
5. Th. in: che qui stanno è propier Angeles: o voglia- per saziare gli sguardi nella varietà del conmo intender per Angeli, quei che fono corfo, non vanno per congiunger gli affetveri Angeli di natura, o quei che fono per ti con la rappresentazion de misser; Se la fincerità della vita fanta, o quei che so-vanno alle Feste, vanno per issogar la cufe, e qui rimiraffer perione molto inferio- i rio. Ah ch'ho paura, ch'egli tra poco

10.

Malec, 1, ego projeciom vebis brachium, & differgam ve, che ti coftringono, per tuo ludibrie chiacchierare, che cicalare, che ridero, lo, per rimpioverare un'eccesso di tanta come appunto in un solenne Teatro. Io dissoluzione, e così stogarmi? vi getterò felle tali, come un letame vi. . E flato infetito tanto altamente anche gam Super vulsum vestrum flerens folemninite per voi, venite per trovarvi in conversazione, venite per trattenervi, venite per traslullarvi , venite qua per farvi infino della mia Cafa un ridotto. Così temo io, che tra poco Dio dovrà dire, fe forse forse non l'ha già detto a quest' ora, con grave idegno.

E pure piacesse al Cielo, che alcuni si contentaffero di venire alle Chiefe per un tal mero divertimento. Il peggio è, che nelle Chiefe, per far peccare. E non vediamo noi chiato, che tutte queste son' oggidi diventate ad nomini sicenziosi, come posti sicuri da poter insidiare l'al trui opesta? Qui qui più francamente si tramano lacci , perchè altri vi si avviluppi; quì quì più furtivamente si frappongono inciampi , petchè altri cada . Che non ticcure y ullania dagli inconti della la laugua rensuara sunta sunto maietto ronde frementi: non ticcure y ullania dagli inconti della laugua rensuara suntata timiteus co de ciric. moltitudire vagabonda; tu fuggi dalle foci si lo sprego vivanence Sant' Agoffico del ticci ne, per non incurrer pericolo dalla vilta in suna fariendi refrancharur immunicas.

VIII.

abbia da dire ancora a noi quello stesso, i di rappresentazioni impudiche. Ma poi che per Malachia disse un tempo a prosa, che prò, se giunta appena alla Chiesa, natori pur delle antiche sue seste : Ecre tu qui ritruovi gli scogli schivati altro-Super vultum vestrum stereus solemnisatum | maggiore, a naufragate anche in porto ? westrarum. Oh che termini, Uditori, oh Ohime, che omai, se non cercansi per suprama. On au erramin, Outori, on Omine , one omai , it nou errami poi ce termini l'Ottrefte voi immagiarive- loi fact le Caucombe, è tropo periori li, fe Dio fielfo non fene foffe apertameni lofo l'ansiare alla Melfa, lo jaffiltere a te valuto di bocca propria Voi fare fe- l'occelloni, lo fare alla Prodria, l'acco-ffe, dice Dio, fate mufiche, fate addobina a Santifimi Sagramenti / E bi, fate apparati : teneteveli , ve li do | perche non ho io questa mattina, si co-no, mentre quivi poi non fate altro, che | me il nome, così anche il zelo di Pao-

lissimo, in su la faccia: Dispergam super nelle menti inumane il rispetto alle Chievultum vestrum flereus solemnitatum ve- fe facte, che nelle invasioni ostili de basfirarum, tenetelo bene a mente, Difber- bari , non avevano i Cristiani afili più certi, dove ticoverare ogni loro bene. tatum vestrarum. Non sono queste solen- Testimonio ne fu la Città di Roma, quannità mie, sono vostre, che però non di- do il seroce Alarico venne a recarle il colco mearum , no , vestrarum , vestrarum ; tello Goto alla gola , e sparse in lei tanto mentre voi non venite ad effe per me, ve- fangue, e fe tante stragi. Ebbe il Barbaro allora sì gran rispetto alle Chiese confagrate al culto divino, che victò con rigorofittimo bando a tutto l'efercito il fare in elle oltraggio a vetuno. Era peto spettacolo di stupore il vedere i Romani, già consapevoli dell'editto, correre a gara dentro alle Chiefe, in cambio di riferrarfi nelle Fortezze, Ivi fi vedevano andare carichi delle loro suppellettili su e spalle; ivi trattenersi lo spazio di que molti appostatamente ci vengono per pec- tre giorni, che durò il sacco i ivi mangiacare', e quello ancora ch'è peggio, per te, ivi dormire ficuri; ed ivi a potte aperfar peccare. Per far peccare? Si, si, per te goder quell'impunirà, che negavali ad far peccare molti Cristiani oggi vengono altri tra fotti mura. Scorrevano trattanto i Barbari infani per la sbigottita Città. fignoreggiavan le rocche, possedevano le difefe, prendevano avaramente i Palazza de' Consoli , e le Regie de' Dominantis non perdonavano nelle Case alla debolezza de vecchi , non nelle culle a gemiti de' bambini , non ne' gabinetti alle lagrime delle spose, non negli spedali alpiñ? Siamo giunti a tale, che ben pol· le suppliche degl'infermi: per tutto spar-ter.7. 10. siamo oggidi dire con Geremia. Posurrans gevano orrore, per tutto morte: colmaeffendicula in Dome, in qua invocatum oft vano tutte le contrade di urli, di finghioznomen Damini , ut pollmarur . Oh scellerag. zi , di strida , di confusione : solo nelle gine! oh enormita! oh sfrenatezza! Edo- Chiefe godevast, fra si strepitosi tumusve farai dunque ficura, o fanta Onesta, ti, tranquilla pace. Arrivavano fin' alla se ne meno in Casa di Dio ti puoi ricove- soglia di esse i Barbari vagabondi, e totare fenza sospetto! Tu fuggi dalle fine- fto altrove torcevano il paffo attiace, non fire, per non patire offesa da guardi de altrimenti che il Mare giunto alle spiagcurioli vicini; tu fuggi dalle strade, per ge, riura subito indietro l'onde frementi;

mini, donne, vecchi, fanciulli, vergini, ventar Angeli, fon le parole del Santo, Lib sep. 1. maritate, Cristiani, Gentili, tutti erano egualmente ficuri entrati là dentro; ficu ri erano i drappi, ficuri gli oftri, ficuri gli ori , ficure le gioje ; e tutti ficuri i vafi più preziofi, e facri, o profani, conforme a ciò che unitamente n'attellano Samo Agostino, San Girolamo, Orofio, ed altri celebrati Scrittori vivi a que tempi . Ora, Uditori miei, contentatevi sì, che le sue Chiele divengano vetamente di argomentar meco un poco in questa tante Spelonche di Ladri : ma di quai Lamaniera. Se tanta è la riverenza dovuta dri? di Ladri appunto i peggiori che sicno alle Chiefe, che un Barbaro ebbe cofcienza di non danneggiar, ne anche ne corpi, quei che v'eran ricorfi; un Cristiano non recheraffi a vergegna di danneggiar. geranno d'indegnazione? li ancora nell'anima? Non crediare che il paragon fia punto improporzionato , perchè è ginstissimo. E certo, ch'è danno incomparabilmente maggiore perdere pratichi nelle Chiefe, per fare a Dio tanla grazia divina, che non è perdere ogn' altro ben naturale, sia prole, sia robba, fia riputazione , fia vita , fia qualimque altro bene fi vuole 3 perchè all'uomo è molto meglio effer giufto, che non è l' effer uomo, come diffelo appunto Santo Agoftino : Melius oft effo juftum , quam effe heminem. Ora fe un Barbaro non ebbe ardire di offendere nella Chiefa un Cristiano in quello ch'egli avea d'uomo, come erano il corpo e le facoltà i noi tenterem di offenderlo in quello ch' egli ha di giusto, com'è l'anima e la coscienza? Noi cercheremo di fargli ivi perdere l'onestà, di fargli perder la grazia, di fargli perdere il Paradifo, di fargli perdere Iddio; ed a questo fine non que, che badi ancora, che aspetti i Afmancherà tra di noi , chi fi lisci ancora , fi racconci , fi rabbelifca , o per adefcare più facilmente gl'incauti, o per impegnar più altamente i già guadagnati? E come Chiefa, profanata da te co' tuoi guardi effer pub , che le mura medefime delle impuri, e co' tuoi fortifi ofceniffini ? Fa Chiefe non fi rifentano di oltraggio si deteffabile? com'eller può , che que' faffi , rider con immodeftia, o parlare con li- non falvò gli Angeli, che in quel Cielo bertà alla prefenza di quel Signore, avan-l peccarono. Il Paradifo Terreftre non camti del quale effi tutti affifton tremanti . pò Adamo, che in quel Paradifo peccò .

e caprivandi cupidicas frangebarur. Uo- 1 Quantum putamus adverfum nos zelo modum in confeelly illing nos irreverenter federe , immo & ridere , & fermoner innelles missere confpiciune, chi scilicer ipsi ere. menter affiftunt? Or s'eglino pet ciò folo tanto fi fdeenano, che farà dunque, che farà, per vedere, che alla prefenza di quefto ftello Signore (on confpella illius) noi procuriam di tirare gente al male, e di far al Mondo : di Ladri dico, che rubban'amime a Crifto? Non bruceranno allora di zelo ? non fremeranno di fmania ? non fi ftrug-

Deh perchè quella mattina non fel venute ad afcoltar la mia predica, incantiffima Gioventu , che si baldanzofamente to torto, ed all'anime tanto danno? Penfaun poco, penía, infelice, ti vorrei dire, l'orribile dannazione, che ti fovrafta. Non ti dare a credere di dovern' andaté impunita, perchè Dio forse teco ancora diffimuli , Deminus quaft vir pugnator , lo Exed 16 to lo , lo lo , Donninns quafs vie pagnator . Si porta teco adeffo Iddio nel combattere a guisa di uomo, quasi vir , mentre talvolta par che ci resti bruttamente di fotto i ma nota bene quello che feguita apprello: Omnipetent nomen ejus. Saprà ben dunque raggiungerti , s'egli è rale, quando meno tel penferal ; fapra ben fiaccarti così grave alterigia, faprà ben' abbatterri così gran liberta. Che fai tu dunpetti tu per ventura, che Crifto armato, come già di flagelli, così or di fulmini, venga furibondo a feacciarti di quelta a mio modo, partine avanti ch'ei te ne scaeci : nè ritornare a rimetterci mai più benche muti, non patlino? com'effer può, piede, fe pur non torni coftumata e che quelle pitture, benche infenfate, non compunta. Tu calcar quelto pavimento? fremano? com'effer può, che almeno gli tu affiftere a quefti altari? tu rimirar que-Angeli a gara non difcendano a fulmi- ste immagini , come se tutte non fossero narci? Dice San Pier Damiano, che gli testimoni delle tue giovanili dissolutez-Angeli, de' quali è piena invisibilmente ze ? Non sei sieura, lo te lo dico, quà la Chiefa, massimamente su l'ora del Sa- dentro, non sei ficura, perchè mun luogrifizio, non poliono comener la grand' go, per fagrofanto che folle, mal fervi ira, che loro avvampa nel seno, qualor di rifugio, o d'impunità, a vernn di coci scorgono , o seder con irriverenza, o loro che lo violarono. Il Cielo Empirco

E acl-

mal che tu operi nella Chiefa? Nelice confidere in verbis mendacii dicentes, Templum Domini , Templum Domini , Templum Domini of , perche fan venire tremucti, fimili a quegli di Ragugi, e di Rimini, che ti gettino ancora le Chief: in capo, fe non lei veloce aduscime. Credimi pure, che non è questo fungo opportuno per te . Lascia pure ad alrri in futuro il venire alle prediche, l'affiftere alle processioni , l'ascoltare i vesperi , il concorrere alle divezioni: e se tu in quel tempo desideti , vanne alle ville , ricerca i trebbi , tratsienti fra'lupanari, dove peccando moverai meno a sdegno il cuore divino. Ne ti maravigliare, ch'io tanto ti perfuada di non accostatti alla Chiesa. Perocche se ad altri, quantunque gran peccatori, io porgetti al prefente un configlio tale, poso men ch'io non diffi che tu yedrefti i cadaveri di que' Santi, che lepolti fi giac-ciono in quelli altari, alzarfi tutti dalle lor tombe a gridare contro di me, perch' io pretenda lor togliere adoratori. Dunque mentre tutri ota tacciono , è fegno che tutri appruovano quanto io dico, è feeno che non voglion vederti , è fegno che non ri possono sopportare , è segno she ti fdegnan, che ti odiano, che ti abborrono, e che tutti protestano aver più caro, che tu non venga alla Chiefa, che non che tu ci venga per fine si abbominevole. Così vorrei certo io dire, se questa martina fosse concorfa ad udirmi quella Gioventit più scorretta, che par quel popolo, di cui già disse il Signore per Isa-12 : Populus . qui ad iracundiam provocas me aute faciem meam femper . Ma che ? Quegli i quali dovrebbono , non mi ascoltano; ed io frattanto farò troppo trafcor-10, o miei riveriti Uditori, a riprendere quelli, che meno di tutti gli alrri ne fono degni. Contuttociò, che può farsi? Troppo importa, che conosciaino bene la gran riverenza, che noi vermicciuoli vilissimi della terra dobbiamo usare alia Cafa facrofanta di Dio, ch'è quella Cala a cui fi dee di ragione, non folo onore, non folo offequio, ma altiffima fanti-Pf. 91. fr ta: Domum Dei deces fanttigudo; e le in essa diamo però rifugio sicuro a' ladroni, a' micidiali, a' ribaldi, perchè non velo daremo all'onesta, alla modestia, alla comaunzione : anzi constringeremo ad usci-

12, quei, che vogliono attendere alla pie-

E nella Chiefa tu spererai sicurtà di quel | tà? Considerate se il Signore ha cagioni di voler gaftigare di propria mano un' abufo si infopportabile, e refpirismo.

#### SECONDA PARTE.

O de alcusi di voi, i quali come più acuti d'intendimento, così mi dicono. Padre, voi fiete buono. Non vi accorgete di quanto gratt pregindizio vi fiete fatto con cotello voltro difcorfo. Voi ci avete discacciati tutti di Chiefa : non è così ? e posto ciò , chi avrete dunque alla predica? Credete a noi. Torna allai meglio a un Predicatore di chiudere un poco gli occhi, e lasciar che in Chiefa ognuno venga, ognuno vada, ognuno oben come vuole. Si? O che giovexole avvertimento mi dare, Signori miei! Ve no rendo grazie. Ma s'è così , perche non correfte a darlo in tempo anche a Cristo, il quale lia fatto prima di mestamane nel suo Vangelo l'istesso appunto, di cui me censurate? Se n'entrò egli, se nol sapere, nel Tempio, per infegnare, per iffruire, per farvi anch'effo una predica, come ufava, delle folenni : e nondimeno , quand' egli vide la pocariverenza di alcuni a quel facro luogo, piglio un flagello, e fi die tofto a feacciarne lagente fuora : Omnes ejecie de Templo. E non fu questa una cat- le. c. 15. tiva politica ad avergente? Perdonatemi dunque, ch'anch'io da questa mi son lafciato agevolmente condurre a pigliare

efempio, difufato sì, ma divino, Ma lasciamo ire queste opposizioni da scher zo. Io, Cristiani, sono certissimo che alla Chiefa voi non venite , almeno generalmente, per profanarla: e però fono anche stato a parlar più franco, perche so bene, e dove parlo, e achi parlo. Ma fe giammai centari fuste di venirea cal fine . restate pur , vorrei dirvi , restate pure , perchè del certo non potria lungamente andare impunira si grave audacia, fe pur non avefle a trinaner bugiardo l'Apoltolo, il qual procetta a voce chiara, avoce alta, che fi quis Templum Dei violave- 1. Cor. 1. 27 rit , difperder illum Dens , Sentite ciò che succedette in Crotone , nobil Città di Calauria , ful fine appunto del fecolo precedenre, ed inorridite. Si trovò quivi una Donna fra le più illustri , la qual pur troppo sè dotata scorgendo di bel-

tà rara , di affabilità, di avvenenza, di tali doni alteramente in ogni luogo abu-

se, come giàdalla Corte, così or di Chie- l'Iavali ad onta del Donatore : ma specialmente ciò facea nelle Chiefe, dove che per effervi idolatrata. Ne fu più vol- I velle foddisfatto ampiamente alla fua cote fetiamente ammonita, ma fenipre indarno : onde flate audite il gaffigo, che al fin forti. Se ne stava ella di fera aduna gran feffa, che si tenca nel suo nobile vicinato, quando improvvifissim imente for presa fu da alcune doglie di vitcere, ma tanto infepportabili , ma tanto impetuofc, che fu coftretta a mettere grida orrende, a divincolarii, a dibatterii, a fmaniare; sì che tutta a un tratto la festa si (compiglio, ed ella a braccia furicond at ta fino alla cafa parema, già più fimile a morta, che a tramortita. Europo in fomma fretta chiamati di notte i Medici - adatrati fomenti, applicate unzioni, ma ienga più: che però come in cofa omai deplorabile, non altro resto più, che ricorrere a' Religiosi, ultimo ritugio alla sine di que medefimi, che gia gli avevano a vile , e spello anche a sdegno. Viene a les per tanto uno di effi , nomo affai discreto e e cominciando soavemente a trattar di Confessione , l'esorta a volere omai den flar condialmente que vani amori, e quelle licenze, e que luffi, per cui Dio forfe le avea voluto mandare un tale accidente, qual'amorevole avvifo. Mirò la Donna con vifo torvo colni i che cosi dicevale : e pigliando anzi superbamente a difendere i inoi peccati, nellim fenfo affatto mostrava di pentimento , nessuna compunzione , nesiun cordoglio : a tal che l'altro giudicò necessario di possi attai di propolito a dimoftrarle, quanto a Dio toffe in dispiacere quella vita da lei mena ta, perchè le venisse in orrore. Stette per un pezzo la femmina ad afcoltarlo con fofferenza. Quindi fattafi in volto come una Furia, che uscisse allor dagli abissi, s'inveleni, s'inficri, e poi prosuppe con effrema arroganza in queste parole : Se Dio mi vnole, qual'io mi fono, mi p'eli, fe no, lascimi starc: e rivoltate al Sacerdote le fpalle, cominciò rabbiofà a muggire, nè parlò più. Inorridiffi il Sacerdote a rispofta, non io fe più disperata, o se più superba; eimmaginatevi, che quanto mai feppe d'artetutto egli usò, per curar quella delirante. Ma confiderando alla fine, che non valevan, nè ad atterrirlà le auffere, ne ad ammollirla le amabili , fu , tutto afflitto, necessitato a lasciarla in preda a que" fuoi furori, ed a dipartirfi. Fra tanto il Padre della Giovane, che l'avez veduta trattenersi da per sè sola col Confessore sì lungo tempo, fi crede ch'ella con una

non per altro parea ch'ella intervenisse, | Consessione pienissima , perfettissima , afcienza, e però prefto mandò ad ammonire il Curato, non confapevole ancor di nulla, perchè venisse senza indugio a portarle, com'è coftaine, il facro Viatico ! Ed ecco, appena fpuntaral'alba, il buon Curato follicito fene viene, con un grandiffino accompagnamento di genre, stordita al caso di morte tanto impensata. Ma io qui sì che vorrei un'energia, un' efficacia, pari al successo, che mi resta da raccontare. Non prima il Sacerdote comparve con la facta Piffide in mano avanti la flanza, dove fi giacea la malata, che fubito dalla finestra di contro si levò un furiofifimo vento, che gli ferrà con un'impeto dispetroso le porte in faccia. Corfero i fervidori per riaprirle, maben tofto ebbero ipaventati a fuggire, perchè fi cominciò repentinamente a fentir dentro quella camera un tal fræcaffo di strateinare catene, un calpestio di piedi. un dibattimento di mani, una confusione di voci così tartarce, che ben parevaetferfi quivi racchinfo un piccolo inferno. Si (compiglio a quel rumore impaurito tutto quel popolo, che cola s'era adunato, fi diffipo; il Sacerdote dopo aver alcun tempo aspettato indaino, deliberò di fare a ch'egli alla fua Chiefa ritorno col Santiffino Sagramento, che non-mai egli în puguo, o terbò più caro, ostriuic più fortemente, camo fu l'orror, di cui tutto avea colmo il cuore. Partito ch'egli fi fu, tra pochitlimo d'ora celsò lo strepito, si mitigò lo spavento, e così riulci finalmente di aprir le porte con fomma facilità. Ma oh che ferale spettaerlo allora apparve! Parea che tutta foffe ftata la camera meffa a rubba: fpczzata la lettiera, fconvolto il letto, abbattuto il bel padiglione: le casse tutte cran fostopra. rivoltate per terra , tutte gettate parimente per terra le vesti più preziote, difperfe anella , disperse ambre , disperse acque odorifere. Ma quello che fopra tutto metreva orrore, cra la donna, la quale ignuda giaceva ful pavimento, già gianimata, già estinta, ma con un volto sispaventoso a mirarsi, che ben vi si potea leggere fu la fronte descritta la dannazione. Lafcio a voi giudicare qual fosse il cuore di quel povero Padre ad un tal spettacolo. Scongiurò tutti i domestici a non volete, almen per riputazione, svelare il fatto, e poi preflo preflo, fatte alla defonta celebrare private efequie . la fè di notte.

feppellire in facrato. Ma che ? Credete 1 voi the la Chiefa volesse in seno ritener morta colei , dalla quale avea ricevuti sì gravi oltraggj? Non già, non già. Ecco la mattina seguente vien data nuova all'afflittissimo Padre, che la figlinola giaceva all'aria infepolta. Egli la fece allor seppellire in diversi luoghi. La fece seppellire in un campo tra le pietre d'una muriccia ; e quindi ancor la terra l' escluse. La fece seppellire in un lidotra le arene del mare; e quindi ancora la terra la vomitò. Si che vedendo che non potea trevar modo di levarfi dinanzi quell' ol-brobriolo cadavero , montò il Padre alla fine in furore alriffimo, ed esclamò; Se così è , vengano dunque i Demonj , e via fi portino nell'Inferno anche il corpo di mia figliuola, da che v' han l'anima! Non tardarono questi a gradire il dono. Venne uno stuol di Diavoli , quafi stormo avidissimo di avoltoi , e come è fama anche grande in quella Citrà , fi portò feco con una festa propriamente infernale quell'infelice cadavero, non mai più comparso indi innanzi, se non a chi sia pur voluto andar la giù a ritrovarlo in quell'alto rogo, dove esso brucia, fenza che però mai fi possa ridurre in cenere. Or avete vedute s'ebbe gran ragioe. Cor. s, ne l'Apostolo di affermare , che Si ques templum Dei violaverit , disperdet illum Deur ? Oh .come bene fa fare Iddio , quando vuole, le fue vendette! E noi non remiamo, e noi non tremiamo, quafi che a lui manchino modi, onde gastigare, se

così gli piaccia, anche noi? XIII. Confiderate un poco, Uditori, che que-fle Chiefe, nelle quali or voi praricate, queste, queste, hanno ad esser la vostra più vera cafa fino alla fine del Mondo. Que'bei palazzi, ne' quali or fate foggiorno, vi ricettano a tempo, e a temperchè non gli ammorbiate col puzzo. la voi folo.

Verrete in ultimo a ripofar nelle Chiefe: Sepulcra corum , l'udite pure nel Salmo , Pf. 48, 144 Sepulcra corum domus illorum in esernum Qual riposo però volete che da Dio qui concedafi a voi defonti , fe voi si poce l'avrete onorato quivi ? qual ricovero ? qual ricetto? Ahimè ch' io temo, che se visitar si potessere ad una ad una le tombe di varie Chiese, si troverebbe ( lo debbo io dire?) si troverebbe mancare in este il cadavero di più d'uno : mercè la licenza, ch'hanno i Diavoli già confeguita da Dio, di levarli di là come immeritevoli, e di portarfeli feco, con una traslazione ahi quanto lugubre, giù nell' Interno; ch'e quanto dire in quel sepolcro sì cupo , che stà nel centro medesimo della rerra , e pur non folo non è

sepolero di quiete, ma d'inquietudine, di agitazione, di ambafcia, di pena eterna : In loco tormentorum, E v'è chi fi Luca 16.18. voglia mettere a si gran rischio ? Cristiani miei : Io facilmente posso dispiacere a più d'uno così parlando, lo confidero , lo conosco : ma di nuovo torno a ripetere : perdonatemi. In questa materia conviene ad immirazion di Crifto idegnato adoprar la sferza, e chi fiduele luo danno. Comunque fiafi, V'è chi da me voglia prerendere, ch'io lufinghi? Se il Mondo ha vizj converrà pur , ch' io gli fgridi, o piaccia, o non piaccia, Altrimenti, o Dio mio, che faria di me? Come vi potrei su gli estremi venire innanzi? on the fpavento! on the orrore! Non mi converrebbe riportar da voi que rimproveri, i quali avesti io lasciato di fare ad altri ? Va mibi quia racui , va Efe, 6.5. mihi quia tacui, convertia ch' io gridaffi affannofamente , ma fenza prò , con un' Itaia troppo timido in farfiudire, Adun-

que non fia mai vero, Signor mio caro, ch' io lasci per vil rispetto di fare in tempo anche breve. Non prima farete mor , po veruno la caufa voftra. Ve lo diffe ti , che i vostri ancora più congiunti , dal primo di . Non chieggo acclamazioni . più cari , ve ne scacceran tolto fuori , non chieggo applausi, chieggo di piacere

#### DIC P $\mathbf{R}$

### VIGESIMAQUARTA.

### Nel Martedì dopo la quarta Domenica.

Nolite judicare secundum faciem, sed justum judicium judicate . Jo. 7. 24.



poi di fargli, e quanto pongan di fludio, fecundumfaciem, nè in ello può corrifponperchè stia agiato, perchè abbondigli da dere al volto il cuore. Credete voi, che mangiare, perche non gli manchi da be-re, perche informa e tempo con l'atia vamente questa mattina dipini inel Van-pura, perche goda , perche giolica, per-gelo da San Giovanni, Lali fossico nell'inchè prigione non canti meno di quello, terno ! Al di fuori tutti animo, tutti ardiche facea libero . Ma come ciò ? Non son' re, tutti baldanza: ma nel di dentro rodeeglino i Cacciatori quei che perfeguitan' vanfi ognor di rabbia. Chi mai però v'ha ogn'ora gli uccelli a morte, e che tanto infegnato di così presto porger fede al Degodono di mettergli in ifcompiglio con monio, quand'ei vi dice, che se vorrete le loro armi spaventose di fuoco, e di capitar ne suoi lacci vi terrà lieti? Fasso, farne strage? Donde nasce dunque à quell' unico un tanto amore ? Non vi maravi- viti, ch'ei vuol tradirvi. Anzi io fon qui gliate Uditori, che l'arte è nota. Fanno effi ciò, perchè vorrebbono, che quell' uccello tenuto in gabbia contento, allet- tenerci Jontani dall'impietà, dovria baftar taffe molti a cader nelle stelle reti . ov' egli incappò, quafi che quivi non altro cuor d'ogni empio. Attenti, e lo scorgerete. faccian, che sguazzar del continuo, e che follazzarli. E così appunto non di ra- dolori, i quali pruova qualunque donna do anche ottengono. Perciocchè per un di quei femplici animalucci, il qual'effi torito ch'ell'abbia, fi complace poi tanmantengono lieto in vita, sono innumera- to in vedersi madre, e madre di un figliuol bili quei di cui fanno feempio. Or fomi maschio, che dimentica a un tratto le anche suole adoperare il Demonio co' Pec- propier gaudium. Non vorrei però che crecatori. Tutto il suo studio è riposto in deste avvenir lo stesso, allor che l'anima far ch'esi credano, che da lui faramo partorifee il peccato. Anzi tutto il con-tenuti contenti affai, che riceveran buo-trario. Perciocchè è vero, che nell'ora ne spele, che riporteranno amortevoli trate. del parto ell'ha qualche gaudio: ma dipoi tamenti: nè però dec dar maraviglia se è tanto il rammanico, tanto il crucio, tana talun d'essi, del quale si promette il to il contristamento, che sa svanire ogni a talind delsi del quaes i productici i le la constitucione del se a reasirence mailigno che non gli cappi, proteccia inmailigno che non gli cappi, proteccia inmailigno che poro calor di profecità, proper priferam. Non voglio io la gloria
almeno apparente, qualche applatio, per me di si bel pendiforo. La cedo applatio qualche aura, quale a giorni loro godelo, al qualcio debbo fopra d'ogni altro de' vano i Farifei. Ma oh qui sì, che con-l Padri tutti quel poco ch'io vaglio nel pre-

Aliziofissimo è lo stratagem-ma, il quale usano i Caccia-no di Cristo, con cui veniamo ammoniti a tori. Concioffische, piglia-to ch' hanno talor' esti un' judicare secundum saciem, sed justium judiacello, quale a lor piace; in cium judiane, non vini alciatengamare da gabbia, petrò ei non fuga; ma quivi non Peccatore nel fuo tranquillo fembiante. El-è credibile quanto bione fpefe procurino la è franchezza fallace, franchezza falla, è falfo. Sprezzate i fischi, ridetevi degl'indisposto appunto a mostrare, che quando ancora altro freno noi non aveísimo a questo folo: considerar quanto male stà il Non può negarfi, che non fiengravi i

allor ch'ella ha da partorire . Ma che? Pargliantissimo a questo è il fino artifizio , tiche angosce: Jam non meminis pressura le 16. : 4

II.

labor oft ingens, così die egli, post par- co, che spontaneamente confessa da se me- cen. 41sp De laza sum pere relaxacie. Verum hie non icom. desimo un'omicidio segreto da lui comlo della mala coscienza,

III.

vidio. Gran tormento per cuto è la cecità: e pure a quello della mala coscienza il pospose Oreste. Plauto, quantunque Comico, udite che pronunzio; Nihil eft mile divenuta già tutta torbida, tutta inquieta, rius, quam animus criminis confeius. Cice tutta follecita: Videre frares, videre, tirone avvisoffi, che quelle Furie, le quali tan- piglia il Santo, & admiramini quantum to orribilmente apparivano fu le scene, or con faci di zolfo ardente, or conflagelli di aspidi raggruppati, tutte sosseto mere co lo ? Sono infiniti nelle Scritture gli favole ; ma che bensì per Furie tali fer-Pio See. viffero ad ogn'Iniquo le proprie colpe : Ha cina ; che in varie forme fa di un cuore il Loice. funt impiis affidua , domeflicaque Furia . E quello, ch'egli faviamente stimò che rappresentassero le Aletti, le Tisifoni, le Megere, potea dir she veniva fignificato ene- daffare, e quelle anfietà, le quali Giobgli Avoltoi che rodevano il cuore a Tizio , be sì elegantemente descrisse in persona e nelle Aquile che squarciavan le viscere di un Peccatore : Sonieus terroris in auridi Prometeo. Che dirò di Plutarco, di Seneca, di Platone, Filosofi si morali ? Non è manifesto a chi legge l'opere loro, che non credono poter mai darfi a chi peccal ten en q. pena maggior del fuo peccato ? Prima,

O maxima peccaneium oft pana, peccaffe. Ma per venire a' Dottori più riveriti, che In P.C. 7. ne scriffe il Pontefice San Gregorio ? Udiran libat te actine il a control de la contr ot. c.4. marribulationes, & immmerabiles affillio-Gen . J.

dicare, fe nulla vaglio: la cedo aS. Gio- Ino , chetrema a un muover di fronde , ch' Gen. 4vanni Grifostomo: Mulieribus anse parsam egli vede nella foresta; ora in un Lamec-Sed dum parsurimus corruptes affeilus, messo, ancorchè nessuno il processi. nessu-delessamus, gaudemusque. Caserum ubi do il citi, anzi nessuno il risappia? Povero fuerimus enixi malum illum puerum pecca-tum, sum confecta fa ditase parsus difera-pido a fronte di un fier Golia, e che avea stamur gravius, quan mulieres parturien si fpesso colle nude sue mani, e stran-tes. E certamente io non credo, che di golati i Leoni, e sbranati gli Orsi; dopo l' leggiori fi truovi altra verità, nella qual adulterio operato con Berfabea , diventò tanto unitamente convengano gli Scritto- si vile, che pavento fin di un povero foldari, e Criftiani, e Gentili, e facri, e protuccio, qual era Uria. Come e gli dice S. fani, si come in questa, non poter al Giovanni Grifostomo. Non sei tu Re? Mondo trovats un tormento pari a quel- Nonne su Imperator? Non hai gli eserciti, ubbidienti a' tuoi cenni ? non tratti l'alte? in Pf. 19 Gran tormento in vero è l'efilio : e pur'a non maneggi le spade? Non gladii porefiarem hom. e. quello della mala coscienza il pospose O- habes ? Che dunque hai ru da temere . quand'anche Uria venga a risaper quello fcorno, che tu gli hai fatto? Ahime, fon questi inevitabili effetti d'una coscienza mali fie delittis obnoxium fieri . Rex militem simes , & formidat fubftientum. Ma che diesempj, per cui si mostra l'atroce carnifipeccato; già che non altro parimente che questo fignificarono le furie di Saule, gli fvenimenti di Acabbo, i tremori di Balbus illius semper 3 & cum pax sis, ille semper insidias suspicarur. Ed on potes io Jobs; 110 diffondermi a mio piacere, com io vi mostrerei comprovato questo suo detto con le memorie di tutte quali le genti! Di Flacco, Proconfolo dell' Egitto, scrive Filone, che rikgato nell' Ifoletta di Andro pe suoi misfatti, tremava in modo, Lib. in che qual frenetico talor balzava a mezza notte di letto improvvisamente, quasi che nummelestias, pulla major est, quam con- avetse chi lo affalisse col pognal nudo fcientia delifforum. Più: Nulla panagra- alla gola; ed ufcito di camera tutto anvier mala conscientia, così disse Santo Isi. fante, e uscito di casa, e fuggitone in doro? Più: Nulla pana major mala con- qualche campagna aperta, alzava gli occhi feientis, così diffini San Bernardo. Più: sbiggottito alle stelle, che scintillavano in Que pera gravier, quam interioris vulneris Cielo, e così gridava : Dunque è vero consciencia ? così protestò Santo Ambro- pur troppo, che la su è Dio ? Indi seguengio. Più ancoral, più. Ma che ferve a noi do ad uno ad uno a ripetere i fuoi delitti : mendicare altre autorità , dove abbiam Lo fo , lo fo , ripigliava , ch' io dovro efle flesse Scritture, che ci dipingono sì vi. ferne gaffigato agramente, lo fo lo fo : Hevamente l'atroce flato di un' Empio, ora rum facinerum parna me manene; fat fcie; in un'Adamo, che teme ad un fibilar d'au e così dipoi mezzo morto cadendo a terra, ra, ch'egli ode nel Paradifo; ora in un Cai-dimenaya le braccia, sbattea le gambe, fincm disgualdes in on assort as general content of the content of th

Aflicia terio, al fecondo per un' incesso, del qua spine? Esse sub fensibus delicias compusafrust in paraleira, le esti sapramo deller reci e cosi servo-bass. S'io non m' inganno la risposta dun-100-50-7parasina del l'uno, e Pluratro dell'al-1 que fará facilmente questa. Che per quan-

Ann. 1, 6. rium non ferenna, non felieudines presege non che un folo adulterio , od un folo in-

dere in quell' acque un' Ombra funefia, ferma credenza, che in Cielo è Dio; che fi la qual con gesto seroce, e con guardo recova Inferno; che fi da Paradiso; e ch' torbido, eli minacciava ficargli una foa- eller reo di un fol delitto mortale è l'istesda in petto. Caligola, e Nerone folean fo che effere in odio a Dio, ch'effere incpaffare il più della notre girando come ritevole dell'Inferno, ch'effer diferedato fanatici per le amplissime logge de loro del Paradiso. E tanti mali, se gli credete, palazzi , e pregando le tenebre a dile- non baffano a far che voi dopo la colpa guarfi men lentamente, l'aurora a folle scoppiate in fremiti orrendi, e che percitare. Il narra Svetonio. E di un certo diate qualunque gusto rel cibo, qualunque Apollodoro aggiunge Plutarco, che gli quiete nel fonno, qualunque diletto nelpareva ogni neite in fogno di effere icor- le conversazioni ? E che altro è ciò , se non particato, e che dipoi mefio entr'una bol- che l'effer cadato in quella si deplorabi-leme caldaja a fluaggefi ed a fillarfi, le infeniatagine, della qual venne nella fentiva quindi il fuo corre, che con di Scritture tacciato lo fventurato Efai, al-De fris

coscienza, son quella che si ti strazio.

VI. Liebe. to I ca con tante pruove : tantam nabentes im- quello ifteffo dovrebbe accrefcervi di gran policam, come già scrisse l'Apostolo, nu- lunga il tormento della coscienza, cono-Ser. 47. ia consciencia eff : e voler'anzi vegliare sopra rea la stima, che posta credervi effer cost,

chè dileguandofi in un fudore di gielo ; te? Cherispondete? Come scusare, o Pec-

rro. Di Tiberio sappiamo per cosa certa to altri dicano effer si fieri i tormenti, che che ne le grandezze di Roma, nè le delli reca al cuore il peccato, ciò a voi nordi rai di Capri, ne l'ombre più foltarie de l'embra; perciocchè anzi voi pur'appreffuel boschetti potean far si, che con fre-quenti fingulti non atteflasse ke inconso-gusto, a dormir con pace, a converti-labili angosce del cuore imputo: 276e-con distetto: nè un'o onicidio commesso, bant (fon parole di Tacito) quan termene, cetto, fu mai battevole a favi per grave sa pelleria, fua que infe pamar facerese ortroe bransar la morte, come a coloro, Così pur a tutti manitelitimi fono que i qi qiali fono per ciò arrivati anche a darfogni orribili di Tecdorico, di Costanzo, fela. Ma, ohimè! che se questa è la ridi Anallafio, di Domiziano, i quali or sposta da voi recata, io non viposso dir

Sabille, rador Pertinace non poeta rimirar nelle mattina parlare a vol. Jo ni penfusa di L. e. 4, fine pefebiere, che non pareffegli di ve-) predicarea perfone, le quali a refferona di A. i. e. 4, fine pefebiere, che non pareffegli di ve-) predicarea perfone, le quali a refferona nel predicarea perfone, le quali a referencia per qualita del predicarea perfone per qualita del predicarea perfone per qualita del predicarea per qualita del predicarea perfone per qualita del predicarea fpettofi rimproveri gli dicca: Eto tibi he- lora ch'egli accepta lentis edulio, comedit, & Gen. 1514. rum fum caufa. lo tua cofcienza, io tua libit, Orabit, parpipendens qued Primereofcienza, fon quella che si ti strazio. | nita vendidesse Parvipendens ! Oh ciechi !
Presupposta dunque una verità stabili- oh ciechi ! non vedete voi dunque che

bem refrium, fiste contenti che or'io di- ficer d'efficre pervenuti ad iffato di pon fcorra cosi, Quando altro freno ciafcun provarlo? Quelle ion quelle piache fenza di noi non avelle a tenerfi lungi dalla ini- dolore, le quali furono da Agostino chiaquità, per se stessa ciecrabilissima; non mate le più pestifere. Queste son quelle dovrebb' effer hastevole questo solo: saper schori senza travaglio, le quali furono dal che a lei succedono nella mente si gravi Poccadoro credute le più maligne. Que nagosce 2 che stolidezza! Poter dornite sta è quella calma peggiored ogni temposoavemente i suoi sonni sopra d'un letto sta, da cui Girolamo con alte grida ci si fpiumacciato , si morbido, si fiorito , efotta a ritirar la nave : Expedite rudente: , Ep. 1, ad quale S. Bernardo chiamo la buona co- vela suspendire, tranquillitat ista tempe. Heliod. scienza; Lellulus respersus floribus bona flas eft. Io non ho di voi certamente si un eculeo, straziati e stirati ad ogni mo- come dite; cioè che voi proviate tanto di mento con le più penose ritorte! Che di- tranquillità nelle officse del vostro Dio:

Cant.

Job. 9. 4. Out mim l'eome pur infegnaci Giobbe af- I allegro, ma sempre altiero si credette di fai chiaramente ) Quis enim reftirit ei, & pacem habuse? Ma quando ancor la provafte, credete a me, che non potrà questa medefima tranquillità già mai effere fe non breve. Duterà ben'ella forse sin tanto. che riputandovi, ò per l'età, ò per le forze, d' effer voi tutt' or dalla morte lontani affai, non vi fillate però mai di propofito a ripenfare ne la severità del giudizio, che poi ipyrasta, nè la ferocità de gastighi : ma quando un di comincerete a mirarvici omai vicini, ò che differenza! Non folamente sentitete allora rutti nell'anima que' rimorfi, ch' or' a voi pajono o rintuzzati, ò ripreffi; magli sentirete più neri : a fimilirudine delle Tigri, le quali tenute lungo tempo in catena, fe poi ne scappano, sono più rabbiote nell' affalir che non erano nella loro prima libertà naturale, e più crude al mordere. E che fia così, frate attenti.

Che non avea già commesso di scellerato, per non dir di facrilego, ò di nefando , quel Re Antioco foprannominaro l' Illustre, di cui si ragiona tanto ne libri de Maccabei ? Era egli entrato con poderofiffimo efercito in Gierofolima, e quivi a dirit. tura inviatofi verio il Tempio, tutto ne avea temerariamente rapito ciò che v' era di fagrofanto; l'altare d'oro, il candeliere d'oro, gl' innumerabili vasi pur tutti d' oro . Quindi fatto orribile eccidio de' Cittadini , tutte avea loro depredate le case con alto sacco, spogliato l' erario pubblico, involati i tefori afcosti e già che feco non avea poturo portarne le ftefse mura, le avea crudele lasciate in preda alle fiamme. Non contento di ciò, avea costretti a ribellarsi dal culto del vero Dio quanti del popolo s' erano a tempo fortratri al ferro, ed al finoco: avea con divieti attroci inrerdetta la loro circoncisione, avea con vittime immonde conraminati i lor fagrifizij, avea con riti infani violate le loro feste. Su l' alraze medefimo del Santuario egli aveva eretto un' Idolo abbominevole, a cui ciascuno susse obbligato secondo i tempi offerire or fanciulli feannati, or vergini oppresse : e finalmente , bruciati avendo, per toglierne ogni memoria, i incollerabile andacia una mova Agge, da preporfi a quella del Sina. E pur, comunque egli si facesse, io nol so. Certa cosa è, che di tante ribalderie, nessuna mai per fett'anni che sopravvisse, gli recò inquietudine alcuna nella coscienza; ma sempre

poter' ergerfi a tanto ancor di potenza, che un di giungesse a far volare le navi, dov era terra, ed a far correre i cocchi, dov' 1, Mac e era mare : Existimabas ( così di lui la Scrit- 11. titta) exiftimabat fe bra funerbiaterram ad navegandum, pelagus verò ad iter habendum deducturum . Ma che ? Ginnto che poi fu presso al termine de' suoi giorni. pote fors' egli reliftere a que rimorfi, che prima avea ribattuti con tanta lena? Non fu possibile. Cade egli inletto, e da gran triflezza fentendofi oppreffo il cuore, chiama intorno a sè tutti i nobili alui più cari , e prorompendo in un' angofciofo fospiro, Nune reminiscer , dic' egli , or t mi ricordo . E di che , Sacra Maesta ? delle sue prodezze ? delle sue glorie ? Not t. Mrs. 6. già: de' mali c' ho fatti : Nune reminifer it. malorum, que feci in Jerufalem. Ma le par'adunque ora rempo, mentr'ella e inferma . di penfare a cofe funcfte? Fantafmi lieti ci vogliono, specie amene . Vostra Maeftà fi ricordi di tante palme, ch'ella ha mictate con la fua destra trionfale : firicordi ch' ella ha renduto fuo tributario l' Egitro, si ricordi ch' ella ha fatta sua serva la Paleftina, fi ricordi, sì, fi ricordi, che alla Siria rutta, invano contro a lei contunace, ella ha posto il giogo. E non è ella, che quattro Eferciti ben poderofi levando in un tempo stesso, ha tutta l'Asia orribilmente ingombrata d'armi, e d'armati, e col terror del fuo nome infino a gli ultimi abitatori del Nilo mandate ha leggi ? Babilonia è pur fua, quella gran Città , che de' miracoli in terra fors' è il maggiore; fua Antiochia, fua Sufa, fuoi tanti etari de' popoli debellati, fimitanti rrofei, sue tante spoglie. E perchè dunque non si rimembra or di questo, e non fi rallegra ? Ah no, non polio , reminifeor materum. E cosi feguendo il meschino adenumerare gl'intollerabili ecceffi da sè operati, le violenze, le crudeltà, le ingiuftizie, le rubberie, confesso le interne sue a Mae e. pene con quefte voci: Receffe fomnue abacules 10. meis, & concidi, & corrni corde pre folliciendine , & dixi in corde mee : In quangam pribulationem deveni , & in ques fiullus trifirit, in quanne fum , qui jucundus eram. volumi facri, avea dettata eglistesso con le ditellus in posessare men I Ora fe un' nomo si incredulo, si infedele, e superbissimo disprezzator d'ogni regola di ragione y non potè nondimeno vicino all' ultimo non udir'i latrati della cofcienza. e non paventarne; che dovrà far un'altro di lui men fiero, un Cristiano, un Cas-

polico, comé no!) Ahimè, che a noi non, quella guils, ed è curioffimo. Allor che folamente i facrilegii più enormi rabel Davide, perfecuiro a Sauler, randava commetti, ma opri leggriffima fraude, mi da lui fuggiato, piunitemoti famelico e opri piccoffirmia miquità ci comparirà flanco da Achimienco gras Sacredore di eon un volto si (paventofo, che ci farà net! Nobe; e da lui raccolto n' ebbe contre le vene galare il faque. Se voi innitate si [lovernisemo di pani; e provvision d'as minister si [lovernisemo d'as minister si [ 100 16- 14 grida Giobbe : Anima corum in sempefiate con tutti gli altri fuoi Sacerdoti minori .

gie, until fafti, turtele decenità fi faranno Genero gli rifponde promiffino Achi-vederealia loro mene e però giudichifi, mulecco. Echi le rera Servi di voftra Mue-che fara in quel quoto di loro. A himè che flà si fedee, con è Davidee Si favio in imiferi riudicanno in quel punto tutti di poce: ai formidabile in guerra ? Garadini flefin one pur di noja, ma inini di abbomi. nazione. Narrala divina Scrittura, ch'ef- L'hò ricettato, il ricetterò: farà femore Grado fato il Re Saule (confirme nell' eftre tutta la mia cafa ambizio fa di fargii offe-ma giornara da' jiififei, fi ritrovava a gia-quio. A hradirore (ripiglia allora Saule) cere fin lavi pubblica, mortalmente ferito cosi dunque ancor tucongiuri a togliermi da quella spada, ch'egli medefimo si avez il Regno? la pagherai; e teco tutta la paficcata per disperazione nel petto. Quan-do non potendo ancora morire, vide passa-che più s' aspetta ? muojano tutti. Olà solreun Giovane Amalecita da se non lungi, dati, sfoderate quel ferro, correte addoffo

C. 1. 5. doti di Nobe, fari ingiuftiffimamente da preghiere. Questa fu la serie del fatto. Or lui scannare, che gli recavano al cuore un' torniamo a noi, Giunto che poi fu presto-

angofcia altifima, con addimandare ragio- a morte, pareva al Re, dice l'Abulenfe, me al Tribunale Divino, e gridar vendetta: vedere quest' infelici nell' istesso abito Abal. 81. Meal I fibunale Divino, e grear venocca: y veocc quest, inche i men inchi acciavan-bilità di discharuf fili saul perinquar meni videre [qualific, e fanguino], che ninfacciavan-Sacredora Damina i accopianza comi in judici e gli la crudel tirannia, e ritenevangli ancor sama Damina. Il fattu era fuccoduto di nel petto lo firito, petto faccific mi ufci-

Mare allor ch' egli è in calma, lo vedrete si mi. Vide ciò per difgrazia un cert' nomo limpido, si lucesse, che giurerete non perfido, fervidor di Saule, e come colui avernel fuo feno immondezza alcuna. Ma che forfe altr'arte non conofeca più giocornate un poco a guardarlo quand' è in vevole presso un Principe timido, e sospettempella: oh che fozzure ! oh che fecce ! oh tofo, che quella fempre abborrita in queexempetia, on che locazue i con de necce i por loca, che quonta tempore abborrata in qua-che fracidium I filtura e quanto nurre le fue luque popolo, ma fempor riennus airre-ajphe naticofle vengono a galla; ed appar si, di rapportatore, conla prima occialmento, qual è fauto miguno. O rdute ame. Com se porto l'a securia. Von filtura di porto redere in qua-chiamata nelle facre Curre, la monte del più marine proromopetie Suale quando ciò pectoriol? no de chiamata tempella? Si, fespe - Toflo chiama sa è Achimejectora. grad aciobbe: Anima esterm in temperature for tutte gil atti 1100 3 accessor minori, switters. Quild dubbio adunque che allora che arrivavano infino a do trancacique, a tutte vertanno a galla le algbe anche più econ occini bieco mirandolo. E bers, gli profonde, ch' è quanto dire, tutte le bugie, dice, tu fei dunque colin, che dai ricetto tutti gli odii, tutte gli odii. PEUP CHOVATE ATMICENTE da Senon i mugis y unas astucrian-upas entre y contravamento per de la licon voca fonce i violoto, por la "Secredio a senderetia: Converninai A contravamento per la licon e la contravamento de la contravamento del la contrav mrs pamians users me angulita. Or chi i a Doeggo o chi cra funo l'acontatore, gli fordimi chi canguliri mai turon quelte di diudio chi gili tuppilici folo pertruti all' celerorpo sa di ainima? di uomini, o di demo n'i Per faper cho comirco con l'Abduenti ricorrere al teflo Ebros, che di bollifoni li ricorrere al teflo Ebros, che di bollifoni la ricorrere al teflo Ebros, che di la ricorre al territori di la ricorre di la ricor legge da più d'uno in questa maniera : Te re a' piè trucidati in brevissim'ora otrantanens me or a westimenti Sacerderalis; eciò cinque Sacerdoti vestiti di sacro lino, sen-che vuolsi accennar con questo si è, che in za nè pur prima voserne ascoltar discolor, quell' ora a Saule parea veder tutti i Sacer- non che ò ammetrere pianti , ò accettar

22, quanto più lenta, tanto più tormento- a le zanne aperte correffero ad affaltarlo: fa : Videbarur fibi Saul propinguns morei di quell' altro, che mirava un' Orfogiacer videre Sacerdoses Domini accufantes cum in judicio coram Damino. E conforme a ciò, che succedette allo sventurato Saule ? fate pur ragione, Uditori, che avvenir debba a tutti i peccatori del Mondo. O che ipettacoli, o che comparse apriransi alla soro mente aquando giaceranno i meschini omai derelitti nella lor ferale agonia! Verranno allora orribilmente dinanzi, come a Saule i Sacerdori (cannati, così ad altri i Mercennari da lor fraudati dalla dovuta mercede, ad altri i poveri da loro abbandonati nell' estreme necessità, ad altri i giovani da loro fedotti con perniciofi configli, ad altri le Vergini da lor profanate con oltraggiosa violenza, ad altri i Giusti da loro screditati con ingiuriose calunnie, ad altri i Religiofi da lor beffati con pubbliche derifioni; e però lascio pensare a voi , se ancor' effi grideran con Saule ; Tenent me as gustia. Se grideranno? Chi nè può dubitare? esclama il Grifostomo : Cum anim femper nos fimulas peccasorum consciencia, sum vere maxime illa hera cumhine fumus abducendi . Tunc enim five quis rapuis , five fraudavit, five consumelia affecit, univerfus illie peccasorum cumulus renovasur oculifque exhibeeur, mensemque ftimulas. Quindi celi afferma avvenir' in ciò come appunto ad un malfattore rinchiuso in carcere. Vedete un tal malfattore ? Sta egli fempre in follecita agitazione, non può negarfi: ma quando più? La notte precedente all' efame. Negli altri giorni il vedrete pur qualche volta festevolmente giuocate co fuoi compagni, ancora alle carte, e ridere, e spassars, e scherzare con modi impropri. Ma quando il milero sa che la matgina feguente dee comparire alla prefenza del Giudice, e sostener la tortura, e stare alla (veglia, ah che nè pure può per un breve momento ferar palpebre , ma fempre ali fi aggira per l'animo il fuo delitto, il gribunale, i manigoldi, le funi, le cata-Re, gli aculei, li cavaletti . Non altrimenti, dice il Santo, fuccede nel cafo nostro: Quemadmedum qui cenencur in carcere , femper quidem dejetti funs ac marentes;maximo samen fub illum diem , quo fune educendi , & ad ipfas pererabendi judicis fores : & fic anims. E che fia così: non avete voi lentito mai raccontare quelle spaventose visio-ni, le quali tanto spesso travagliano i Crifliam all'estremo passo, come su di quel

miserabile ricordato dal Cluniacense, a

cui fembrava di veder due Leoni, che con

De Las.

£080, 14

fotto il tavolino: o di quell'akro, che fcorgeva un Lupo aggirarii d' intorno al letto : o di quell'altro, che vedea dall'alto inondare un fiume di fuoco ad allagargli la camera? Io fo che quelle talor fono mere larve, dal Demonio pigliate per atterrire; e talor fintomi anche naturali del male, la cui malignità fale ad alterare facilmente la fantafia. Ma oh quante volte non altro sono parimente, che effetti di un' animo tutto orrore, il quale per la colpa già stimali dato in preda a tutte le più fiere creature, come a ministre della divina Giuflizia! Che vale adunque, che vale (per tomar ora al nostro primo proposito ) che vale dico l'aver per alcun tempo cercato con tanto fludio di tener in carena que fieri mostri , che straziano la coscienza , se poi per questo medesimo si dovranno avventare a lei più famelici ad isbranarla? Faccianfi pur ciò che vogliono i peccatori, oggi si tranquilli: o tolto, o tardi convien che se ne risentano, o in vita, o in morte. Se però ci astenghiam da tanti piaceri , per non foggiacere a que morbi, che lor fucccdono, alle paralifie, alle convulfioni, alle fcabbie, a lle podagre, alle febbri, perchè non ci afterrem dal peccaro, per non incorrerere in quella carnificina, la quale agiudizio univerfale di tutti, e Criftiani, e Gentili, e facri, e profani, è la più ferale di tutte?

Quando la prudentissima Abigaille rattener volle l'infuriato Davide dalla vendetta, ch'egli andava armato per prendere di Nabale suo schernitore, molti prieghi è vero gli porse, se molte scuse, arrecò di molte ragioni; ma qual fra tutte fu finalmente la possente ad abbatterlo, ancorchè duro ? Ecco qual fu: Cum fecerit Dominus tibi Domino meo omnia , qua locu- 1.Reg. 15. sus oft bona do so, non eris sibi hoc in fingut- 10. sum Domino mee, qued isse te ultus suris. Ah mio Signore, gli diss' ella, ben m'av-veggo io, che il mio marito si merica ogni supplizio; ma se pur voi vi compiacerete cortese di perdonargli, non avrete un giorno occasione di rattriffarvi dinanzl a Dio di aver offeso con atto di zanto fdegno la fua bontà, e non avrete al cuor questo crucio, questo rimordimento, questo rammarico, d' effervi da voi vendicato: Non eris sibi hos infingultum. Or così anch'io vorrei dire a voi questa volta, Signori miei, già che perakro vi compiacete di porgermi unitamente si

253-

grata udienza. Se v'ètra voi chi machini godono. Però lasciamoli pur nella lorò di presente alcuna vendetta, chi tenda durezza: che finalmente allorche voi su infidie a qualche incauta oneftà , chi pen- quell' ultimo efulterete in compagnia di fi avvolgersi in qualche sozzo interesse, coloro di cui stà scritto, che Non sanges ilchi in veruna forma si appresti ad offender l'as cormencum moreis; ad essi tocchera per Dio: Ferma, dir gli voglio, ferma C: iftia- contrario di finghiozzare. no, non ti lasciare dalla patsione adombrare sì ciecamente, che tu non antivegga il futuro : respice finem . Ouel qualunque diletto, che speri tu di cavare da cotesta colpa, pafferà presto : Veint fomnium avo-

Job. 20. 8. lans non invenitur : cosi posso dirti con Giobbe. E poi , che angosce ti succederanno, che scrupoli che singulti! Là dove se per Dio tu desisti da un tal peccato, Foel 40. 2. o che pace avrai ! Verrà , verrà , fe non

altro, quell'ultim' ora, dies finicionis, come la chiamò l' Ecclefiastico, in cui finiti i piaceri, finiti i guadagni, finite le glorie, dovrai comparire ignudo al divin cospetto; ed allora oh quanto contento ti troverai l di aver'in questo giorno eseguito ciò ch' io t' ingiungo ! Non eris sibi in finguleum, d' aver posposto al senso la ragione, al corpo lo spirito, ad una creatura vilissima il tuo creatore: Non eric tibi in fineuleum . la robba scialacquata in usi profani : nos erie gibi in finguleum, la famiglia ingrandita per vie finistre; non erit tibi in fingulsum, l'ingegno fpelo in negoziazioni maligne; non erit tibi in fingultum, la potenza abufata in opere audaci; non erit eibi in finguleum . la fanità confummata in folazzi inf imi ; non erit tibi in fingultum, tanto di età miferaquel per cuitu nascesti. Allora tu ti ricorderai per ventura di questa predica, nè finirai di render grazie al Signore di averla udita , benchè forse accidentalmente . Alzerai le mani alle stelle per tenerezza, gemerai, piangerai, ed o benedetto Dio, griderai, benedetto Dio, ch'io non mi lasciai traportar da quel furor pazzo, che sì m' iftigava ad offendervi! Che grave angoscia n' avrebbe ora il cuor mio, o mio buon Si-

gnore, mentr'io conosco che voglia dire aver mai fatto un'oltraggio a tanta Maefla? Voi, voi, Dio mio, voi fuste quegli, che miteneste pietoso la mano in ca-Ff. 138. 5. po: Posuifti super me manum tuam . Oh che gran favore fu questo! oh che gran mercè! quando potrò io mai lodarvene degnamente? Così direte, ed o così dir doveffero con voi tutti! Ma fo che tutti non fi

#### SECONDA PARTE.

VEggo ciò che inferiscono i peccatori atlai fottilmente da quel che abbiamo questa mattina discorso in ultimo luogo : Ed è, che se quel rimorso, il quale essi proveran fu gli effremi, farà si fiero, ciò non fol non ifcema la lor prefente tranquillità, ma l'accresce: perchè da questo rimorfo stesso avverrà, che tanto più facilmente allor fi convertano (mercè l'orrore che prenderanno al peccato) e così fi falvino. Ma credete a me che s'ingannano a gran partito. E the ciò sia vero, ascoltatemi. Quali più feroci rimorfi provar fi pollono da un peccator moribondo, di quelli ch' ebbero que' due medefimi Re. commemorati questa mattina da noi si distefamente; Antioco, e Saule? E pur per quelto convertiffi morendo verun di loro? Nessuno. Ma l'uno, el'altro, secondo l' opinione universalissima, si danno. Ma come ciò? Non rappresenensii alla loro mente il peccato come un'oggetto orribilmente deforme? non ne fentirono pena? non n'ebber cordoglio? non n'ebber crucio? Signori sì. Ma n'ebber tanto, che mente perduto in ogn'altro affare, che in li se disperare. Parve loro il peccato un si grave male, che non crederono di poterne i meschini ottener perdono; e però accorati, e scorati nel tempo stesso, si rammaricarono infieme, e fi diffidarono: fi rammaricarono della propria malizia, fi diffidarono della divina bontà. Che mi flate dunque a dir vol : Se quel rimorfoch' io fentirò negli estremi farà sì grave, farà che ancora più facilmente 10 convertami ? Falfo , falfo : farà che più facilmente vi disperiate. Ne mirate a quell'abito già sì lungo, che avete fatto di confidare, anzi di prefumere, nella Mifericordia divina, dicendo ch' ella è immenía, ch' ella e infinita, e che però fu le fue braccia potete dormir tranquilli, più cha fu brac-cia materne. Non mirate dico a quest abito, perchè se voi nol sapete, quest' istesso abito non fol non vi ajuterà, ma vi nuocevorranno oggi arrendere come Davide al rà, e farà che meno alla morte ne confidiaconfiglio di Abigaile, sì come quelli, che te. Strana cofa in vero, Uditori, e pur'è pensano di dover sempre provar nell'ini- così. Chi ha fatto l'uso allo studiare,

quità quella fallace tranquillità, ch' ora "al navigare, al fonare, al cavalcare, al dipinpingere, allo schermire, truova in ciò col sembterà un torrente, ch' è quanto dite tempo maggiore la facilità. Ma nel caso una piena d'acqua imperuosa, che solles nostro avviene il contrario. Chi s'è avvez vi fpavento, che sparga strage, che cazato acensidare della divina clemenza affai lungamente, prova a ciò poi fare col ogni paffeggiere.

E forfe che non si ajuteranno i Demoderlo: A me 2 Nò mie i Signori, perch lo, nij, con tutte l'arti per farvi allorben lib. d.fficillimum eft is , qui divinis legitus minime paruerunt, Quippe (attenti a quel ch'ota fregue ) quefpe hor minori divina

PE 17\* G Job. 15.16. Una tazza d'acqua: Eibimus quasi aquam odiasti , lo perseguitasti , il tradisti ; ti iniquisarem . Ma forse tale ei tembrera lordasti le mani di umano sangue: ed io pur' in morte ? No, dice Davide, no, tarqui : Bac fecifii, & tacui. Giunto alla

non merito tanto: ad un S. Francesco Sa-tendere la gravezza di quegli ecceffi , I verio . Non avete voi punto di fede in quali avoi per ventuta fembrasser tenui , materie tali ad un'uomo, anzi ad un' Apo- o rimanessero ignoti? Ma che dico i Destolo, il quale avendo col suo gran zelo monij? Cristo, Cristo medesimo vi verabbracciati, per così dire, due Mondi, rà a timproyerar di fua bocca l'ingrariconfumò i fuoi giorni in soccorrere a pec- tudine da voi dimofitata al suo sangue: catori d'ogni età, d'ogni susso, d'ogni e però qual considanza potrete avere in condizione, d'ogni ordine, d'ogni lingua? chi vedtete aver tenuta ragione, e quelta Ora, scrivendo egli dalle Indie a compa- esattissima, d'ogni minima vostra parola gni in Roma, dice così : Che per quella oziofa, de omni prebestiofe, non che del-Matt. 120

\*lunga sperienza, che avea contratta in af- le maldicenze, ò delle bestemmie, ò delle infiftere a moribondi, potca lib ramente af- foperchierie? Mi par per tanto di veder cir fermare per verità , che nessur peccarore egli in quel passo estremo apparisca a tain morte flentava più ad eccitare in se stesso lun di voi, nudo, piagato, sacero, sanqualche mediocre fidanza della divina bon- (guinofo. A deltra, ed a finifira, gli affita, di quel che in vita parevano i più literanno Angeli armati di turbini edi teranimofi . Udite le fue parole , che fon rori e ed egli , temendo in mano quel grant gravitlime : Vifirabam agrosos, & morten- volume degli umani delitti, comincerà ad Les confirmalam, us aque fidencique anime uno ad uno a rileggervi tutti i voftri, con è vita discederent . Qued quidem longo intonarvi alle orecchie della coscienza non punto ottufe, quelle spaventose voci del Salmo: Hat fecifii , & tacni . Tit. dirà cgli, quando eri regli annituoi più elementia spe, aefiducia moriuntur, què ma giovanili, non prima cominciasti a cono. P. 49 2 1joriante andacia in sceleribus, ac flagisiis scermi, che ad offendermi . Impatalfi il welnenbarene. Poten dirfe più espressamen- mio nome per maledirlo, e la mia legge te? A torto dunque vi promettete, mo-rendo, quella si gran fiducia ch' or voi bito in braccio a compagnie licenziofe, provate, mentre per questo istesso allor da eni ti lasciasti adescare ad ogni sorte di voi l'avrete minore, perchè or la provate vizio; apprendefti i lor dettami, figifisi grande. Che se bramate anche di ciò sti ilor esempi, aderisti a loro costumi : la ragione, e questa fondamentale, io ve edio tacqui. Fuggivi le Chiefe, e frequenla deginine e queria inimazioni acti, ci i con tavi i rindo i signi pri Circle, e i requis-la diri. Saprevio di odne nafeze, ci i con tavi i rindo i signi si di signi si della ci dimora vi ricle e si lacile il pretimer molto del la mitericottà di vivina? Petrebe o lacol-pa vi tembra un mall'eggerifilmo, imapi-le Prediche, e di divertivi i rivargieggia-ercolezza, un granifizza. Mai a monti, e i o tocqui: La La fecili+, e franziallora vi apparità qual è veramente, im Venuto adetà più virile, mon vi fu infaportento orribile. Eperò qual maravigha mia, che tu non volessi eonoscere. Non sarà, se cambiate le circoltanze voi min perdonasti a sesso, non distinguesti graverrete ad sperarne si agevolmente il do non rispettasti condizione i servisti. perdono, come ne sperate al presente ? in tutto alle tue passioni sfrenare: ed io Circumdederunt me dolores moreis (si ascorti racqui . Allevasti con gli esempi medeli-Davide lamantarfi in petiona di un pec- infiitmi figlinoli, fenza timor di Dio, fencatot moriboudo ) Circumdederuns me de- za pratica di legge Cristiana, senza rivelures moriss: e petò che fegus? Torrentes renza alle eofe facte: edio tacqui. Paffa-iniqui esti uniqui esti uniqui esti uniqui esti uniqui esti di digli amorti impuri ad odii maligni e fervato? Oca l'iniqui a che ci fembra? non volchi mai pace col tuo nimico, l'

danaro. Qu. flo procusali con mezza trepido, si codame, che confidire nel quanuaque illeciti; non manercifi fe la divina bostà ? O folie chi fi vuole de, nor adenguili debito, ann ofleva efformettere di si tuno li Ma fe nan poli fi giulizza: anzi ti valelti di frodi, di liamo promuteredo a toniamo cuoque Edifica, di dopperaze, gli trasfuncii : ed ali inempo montereredo a toniamo Longue Edifica, di dopperaze, gli trasfuncii : ed ali inempo nonfoce, e diconamo : Quel fisne , non penfasti una volta alla tua co- re in disperazione. icienza, ed io tacqui: Hacfecifti, & ta-

secchiaja, riponesti ogni affetto tuo nel no . E voi allora avtete un cuore sì inio tacqui. Negafti il fuo a chi fi dove ri rimorfi, che sentiremo morendo, a che va. A danno d' altri impiegasti uffizi ci varranno? A farne più ag volmente maligni, a favor d' altri efercitafli atti ottener falute i Non già . Varranno ad anfami . Non riguardasti folennità , non angustiarci , varranno ad affliggerci , varfrequentalti oratori , non facelli orazio- ranno a farci più precipitofamente cade-

E s'è così, che ci rimane ora a fare, eui. Che ii delli a credere però? Exilima- da che abbiam tempo? Penitenza i si, fi iniquè, quòd ero tui fimili? Credetti Penitenza, torno a ripeterlo, Penitenza. ch'io dovelli sempre tacere? ch'io do Questa si che avrà forza di quietare il veffi mai rifentirmi? Tacni , femper filui , noltro animo si altamente , che fi riduca , Tim, 1-1 patiens fui; m2 ora se parturiens loquar: a perfetta tranquillità; us rranquillame e da che tu vivendo non hai prezzato visam agamus; come l' Apostolo disse: E cas cue u vicuoso non non priscopo de la minima presenta de la moda presenta de la moda fina pre ma impugia flato la monda fina pre ma impugia flato la monda piesara. Tunto un priscopo de la moda priscopo de la moda priscopo de la moda priscopo de la moda presenta de la beneficia presenta de la moda de la delegación de la moda presenta del presenta del abundonario con tanta dificultame eggi i e forfe anche, come fi lega aver dietro a milie impannevolla pinfarempi, di Crifto in quel punto usaro a più d'uno, giostre, di tornei, di commedie, di fe-s' immergerà nel costato aperto la ma stini, didanze? Ahche sino atanto, che a municipara un votato aperal fon me international constitution de management production de monte international production appearance in monte international designation de monte international designation de monte international de monte international designation de monte international de monte inter la vita una birreria formidabile di Demente, ci s'internerà, ci s'incarnerà di monj, altri de'quali vi afferrino per le maniera, elne ne avene nofe per unti I giraccia, altri per li capelli, altri pe pie-fecoli eternia guidar di fantino, a dicontordi , vago ciascuno d'aver' egli la gioria cerci , a imaniare: Conversus sum masemo estima, sa di strascinarvi suo prigioniero all' Inser- pre in arumna, mea, dum consessur sgina-



### VIGESIMAQUINTA.

### Nel Mercoledì dopo la quarta Domenica.

Responderunt Parentes ejus, & dixerunt : Scimus quia biceft filins nefter , & quia cacus natus eft ; quomodò autem nunc videat , nescimus; ant quis ejus apernit oculos, nos nescimus, Jo. p. 20.

Cufi pur di voi chiunque, pofte leanen fruttisfere alle più fruttuofe, e vuole i due Genitori di que-cosi Giove eleffe la Quercia , Apollo l' fro cicco Evangelleo , io floreno il Pino, Offit i Ellera, non gli fculo . Dichiarari

gli occhi 3 Schima qui are cui mutua pi, que i rei du nettuno e vono castata gli occhi 3 Schima qui are cui mutua pi, que i rei du no no consoli cui moda antin nune videta, non mirimus 12 i prezzi, ma ne anche v'è rullico, che lo le dunque è la cura, che di hi tengono i cui. Intendano danne tuti questa matale la provvidenza ratel il penfiero Ma tina, quanto grand'obbligo fia l'averenta finalmente quelto cieco Evangelico fu fe- figliuolo . lo cettamente non terro male lice, perchè chi aperfe gli occhi a lui fu impiegata quella mia qualunque fatica, fe Gesti, che non pote però aprirglieli fuor giungerò adimostrare un tal'obbligo a chi . che al bere. Il mal'è, che a molti quel che nol crede, ovveronon lo confidera, e peapre gli occhi, è il Diavelo. E pur chi è, rò cade in quegli abuli, ch' io poi vi fogche vi penfi egualmente, che vi provve-da? I Padri lafciano che i figliuoli loro di-ga, ma perche non allignino ancor tra vengano spello accorti più del dovere, iniqui, ingannevoli ; e poi non remono di scularsi con dire, the non fan come ab obbligo, il quale più vivamente sa cambiano mai fatto ad apprendere la malizia: Quis ojus aperuit oculos , nos nefcimus . Ah che questa è scusa frivola, scusa solle; per-che qual'è il loro debito se non quello, di qualunque vostro figliuolo: e sono approcurar che i lore figliuoli più tofto fe ne punto i Macilti, i quali gli efercitano neltimangano fempre clechi, com'effi nac-quero, ch'èquarro durin finate diemplici-ta, in famta flotezza, che non che apra-golano nella colcienza i Predicatori, i quali gli reno gli occhi per altra mano, che per quel-la onde aperfegii il cieco d' oggi! Ma quam-to puchi sono coloro, che apprendaro il altrei, i quali con le giubbliche leggi dem questo debito, o che l'adempiano? I più provvedere, forse più che ad ogn'altro, non pongono in altro lo fiudio loro , che in alta piccola gioventi , non altrimenti che aver prole . Qui impiegano i loro prie- i Giardinieri alle piante più tenerelle . Ma ghi, qui indirizzano i loro pellegrinaggi; (c confidererere intimamente, vedrete, c poi configuita che l'harmo, non fe ne che molto più ficte tenuti a procurare il pigliano follecitudine alcuna, quafi che loro bene voi foli, che gli aleri tutti. E la non averla, non fosse male di gran lunga ragione fondamentale si è, perchè tunti gli minore, che averla réproba. Sappiamo altri sono tenuti a ciò per obbligazione inminime, que avens reprotos a Septianio autriciore cuana acto per notoligazione in-feri alles i ferilifirmi ancora hanno tanta trobota dalla Politica, ma voi per obbli-gioria, ch' effi oggidi (ono le delizie de gazione inferita dalla mutua. Echi divo-gram giardigii Realla. Anzi nella fectta di nerato un'effectto, a quella parimente ap-

di non fapere, come un un'albero che produca frutti cattivi, oà loro figlinolo abbia apperti quello si che danelluno è voluto nel tervoi . Dunque uditemi attentamente .

E per cominciare dalla grandezza nell' IL peggiare la deformità degli abufi s io fo benisimo, che molti altri faranno ancora Dei profani, furono a bello studio ante- partiensi il persezionario quant'ella pub!

Perocchè ascoltate, già che qui cade in ac- ? serra; che però quivi enti vien proposto concio unaleggiadra dottrina di San Tom-1. J. c. 111. mafo nel fuo prodigiofo volume contra i Gentili. Due torti di effetti noi poffia- I mo confiderare. Alcuni, i quali zofto che nascono portan seco tutta quella perfezione, della quale fono capaci; altri, che non la portano feco tutta, ma debbeno andarla acquistando in progresso di tempo, ed a poco a poco . Della prima schiatta son tutti gl'innanimati, e però la loro cagione, ch'è come la loro madre, dopo averli già partoriti , non gli riti ne con amore materno presio di sè, non gli allewa, non gli accarezza; ma incorranente lasciagli in abbandono. Diamone gli escurpi in due cole a tutti notiflime, quali fon acqua, e il fuoco, Vedete voi la forgense, quando ha partorita l'acqua? vedete la felce, quando ha partorito il fuoco? Neffuna di loro due riciene punto il fuo parto presso di sè; ma l'una lascia, che l' acquafubito fcorra, ene vada al rivo; e l'altra lascia, che il fuoco subito voli, e fi appiechi all'esca: mercecchè nè la selce, ne la forgente, con ritenere presso di sè le lor proli, potrebbono maggiormente perfezionarle. Ma negli effetti di qualurque modo animati av viene il contrario. Nascono questi tutti imperfetti , e però lunga stagione rimangono sotto la cura, e per dir così, tra le braccia della lor madre, per venir da essa nutriti amorosamente, e perfezionati. Vedefi prima ciò chiariffinamente ne pomi, ne fiori, nelle fpigic, nell'uve, ed in qualfivoglia altro frutto . Nascono questi piccoli , rozzi , scoloriti , agrestini , e così bisognosi di granditima nutritura. Però mirate quanto tempo rimangono, e i pomi atraccati al fuo ramo, ei fiori alla fua cipolla, ele spighe al fuo cefto, e l'uve al fuo tralcio, ed ogni altro frutto in grembo della fua madre. Onde se mai vi ci sarete provati, avrete scorto ricercarsi molto più di violenza a ftrappar con la mano dalla fua pianta il pomo acerbo, che non il pomo maturo; quafi che mal volentieri il figliuolo partafidalla madre , e mal volentieri la madre lasci il figliuolo, prima che abbiam finito questo di ricevere tutta la fua perfezione, e quella di dargliela. Ma meglio ciò fi scorge ne Bruti, i quali nascono imper-fettissimi anch' esti . Tra questi, del solo Struzzolo fi racconta, che abbandona difpettofamente i fuoi parti dopo avergli con-dotti a luce: Deselinquis ( come abbiamo in Giebbe ) dereienquie oun fun in proftano loro tutti gliuffizi di fervitù più

da Dio pet esempio e di stolidezza, edi spictatezza, dicendos orribilmente di questo uccello, che Duratur ad filies fues , Jobe 19:19: quafi nen fint fai. grivavis enim cam Dens Sapienia, nec ledie illi incelligeneiam . Ma fra tutti gli altri Boutti vedrete, che mai non mancafi di una pictof flima educazione, con que fla unica differenza, avvertica tuttavia dal medenimo San Tommafo, ed è , che alcuni animali vengono educati dalla madre fola, alui e dalla in dre infieme, edal pidre. Dilla madre fola vengono educati i Cani, i Cavalli, gli Agnellini, i Virelli, ed altri animali lattonzoli. A provvedere questi di allevamento batta la madre con le iue poppe: e però il padre come loro non necellario, per lo più non gli cura, e non gli conofce. Il contrario avvien tra gli uccelli. Non è stato verun di loro dalla natura provveduto di latte, ne di mammelle; e la ragione si su, perchè dovend' eglino effer' agili al volo, farebbe loro stato un tal pelo di notabile impedimento. Deon però vivere, per dir così, di rapina, ed in questa parte ed in quella procacciare il fostentamento, non fol per se, ma ancora per le loro renere famigliunle, le quali non fogliono effere meno ingorde, che ramerofe. Ma come potrebbe fup. plire a tanto una debole temminella? Però al nutricamento delle Colombe , delle Tortorelle, delle Pernici, e di altri fimili uccelli, specialmente meno feroci, affiste anche il padre . Nè solamente tutti i Bruti provveggeno i loro pargoletti di cibo, finchè questi non possono procacciarfelo da fe fteffi; ma gli fovvengono anche di ajuto, d'indirizzo, e di documento , conforme i vari meltieri , c'hanno ad imprendere. Cosi lo Sparviere ammaestra i suoi figlinoletti alla caccia, così il Delfino al nuoto, così la Lionessa alla preda, così la Gallina alla rufpa, e così l' Aquila a i voli anche più fublimi ; Provo- Deut. 1 1cans ad volandum pulles fues . Epure gli 11. animali bruti non ifperano comunemente da i loro parti veruna ricognizione, ne di opera, ne di affetto. Anzi, terminati i di necoffarij all'educazione, nè il generante riconosce più il generato, nè il generato riconosce più il generante, masi disgiungono, e ciascuno và dove più gli torna in profitto. Or se non ostante ciò, allorchè questi di fresco hanno parrorito, affistono a' loro parti con tanta follecitudine, gli allattano, gli provveggono, gli difendono, e

pietofa; chi:non vede, che questa legge | Giovanni Grifostomo . il quale Intendea

lunga più rigorofa? quei tanto fi uferà di rigote? E però San paffola, capace d'ogni figura; ò di una cera Quaref. del P. Seeneri.

di perfezionare quanto maggiormente fi beniffino quello punto, fi proteftava a polla la propija prole, non è legge inventuti i Padri così: Parez educate filez ve-tata folomente da ilittuzione pelitica, ò frez indefejione, è in careptimo Domini, 1,1, contro da reggimento civile; ma el legge entro a come vi duce l'Appello : Si onima rifo Vivo, vitutti i petti stampata dalla natura; e pe- quoque vigilare jubemur, samquam pro ani- tz Monrò dee ditti, che la natura parimente fia mabur illorum rationem redaituri, quanto Epa, 6 4. quella, chene richiegga l'offervanza da- magis ergo Pater, qui genuit ? Intendete gli uomini. Anzi affai più la richied el- Padri Criftiani? quano magis ergo Pater, la dagli uomini, che da' bruti. Peroc- chè gli uomini da una patte naicono nel adunque voi molto più patimente ficte loro genere men perfetti (come Plutio tenuti a dar loro la perfezione, educanconfiderò ) natcendo i bruti veftiti, e gli doli in diferpina, ch'è indutti al bene, uomini ignudi; i biuti calzati, e gli uo- & in correptione, ch'e ritirarli dal male; mini fcalzi; i bruti armati, e gli nomi- ovvero, giusta l'interpretazion più spedini incrmi. E d'altra parte nascon capaci ta di San Tommaso, in disciplina verbedi affai maggiori perfezioni, le quali per rum, & in correptione verborum. Senza fezioni, perchè non si possono conseguir che, dare lor questa perfezione è a voi fe non affai lentamente, però l'educa- molto anche più facile, che ad ogn' altro. zione degli uomini non si termina in po- Conciossiache essendo natural di turti i fichi giotni, come quella de bruti, ma ficu-gliuoli portare più che ad ogni altro a' defi a molti luftri; cuzi, fecondo il di- lor Padri una gran aiverenza ed un grand' re di San Tommaso, a tutta la vita, per amore, venite per conseguenza ad avete lunga ch'ella si sia : e così rende di sua sopra di essi maggiore l'autorità. E chi natura infolubile il matrimonio. Or de- non fa che un configlio opportano, con duciamo dalla dottrina belliffima di que- una riprensione aggiustata , anzi con una fto Santo Dottore, Angelico veramente parola mozza talvolta, con un cenno, più che mortale; deduciam dico , come con un gefto , cen ani occhiata , potete da premesse infallibili. la nostra principal l'ottener da loro quel ch'altri non otterrebconfeguenza, e diciam cosa . Se l'obbli- be con lurghe prediche, e con iterati clago, c'hanno i Padri, di educare i loro fi- mori? Non udifte mai di quel celebre Angliuoli, è obbligo, non pofitivo, ma drea Corfini? Eraegli ne fuoi primi bolnaturale; non iferitto, ma innato; non lori della gioventtì libero, fgregolato, diamano, ma divino; chi non vededunque iciolto: e però in vano ficrano adoperati che molto più firettamente fiete tenuti a Religiofi zelanti, ed nomini pii, affine procurare il profitto loro voi steffi, di quei | di ratirenarlo. Ma che ? Quello che ne meche aciò sien tenuti i Principi, ed i Pre- no poterono le parole saccidotali, potè lati, e i Maestri, ed i Contessori, e gli la voce materna. Pellegrina la Madre, Aj , e i Predicatori , e qualunque altro con un folo acconcio rimprovero il rende Direttor, che fitruovi, de lor cotiumi, ò Santo, e convertillo di un Lupo di sfrefia egli Ecclefialico, òSecolare; percioc-che quelli iono tenuti a ciò per legge ci-vile, la quale è meno firigiente: ma voi Dio ragione affai rigotofa, se non verrete per istituzion naturale, la quale è di gran la valervi di autorità così rilevante ? Aggiunnete, che da voi dipendono essi nel Ma s'è così ( è Dio ) che timore non vitto, da voi nel vestito, da voi nello dovrelle aver dunque voi , quando tra- spendere, davoi nell'ereditare; onde con feuriate una simile educazione? Percioc- quanta facilità potete voi governali a chè, se tanto conto dovia rendere il Prin- vostro talento, animandoli e rimunerancipe, fe tanto il Prelato, e fe tanto qual- doli buoni, minacciandoli e gaftigandofivoglia altro, per cui colpa fucceda l'eter- li coltumati ? Se dunque voi non facenna perdizion del vostro figliuolo; qual ne dolo mancherere al debito vostro, che dovrete render dunque voi Padri, quale fenta avrete? Epure vi è di più: perchè voi Madri , se succeda per colpa vostra? dovete considerare , che voi avete i si-Potrete voi punto sperar di discolpa, se gliuoli vostri di custodia, quasi uccellini quelli tanto riceveran di rimproveri e po- di nido, fin da primi anni, quando i loro trete voi punto impetrar di pietà, se con animi sono appunto a guisa d'una creta

t bidem .

& belliffime illum . Or facillime , imburre toterit, & mederari ; come San Giovanni Grisoftomo favellò. Adunque se voi nol farete, a voi verrà attribuita la maggior colpa delle loro non corrigibili inclinazio-

ni. Anzi in vano tutti gli altri faticheranno per loro profitto, fe voi punto manchiate al vostro dovere. Perciocchè a che vale, che il Principe tenga perallevamento de' vostri giovani provveduto il suo stato di Accademie infigni, di Conviti nobili, di Collegi famoli, se voi gli tenete quindi lontani? Ed i Maestri come potranno affezionargli allo fludio, se voi non ne mostrate premura? E gli Aj come gli potranno addirizzar ne costumi, se voi non date lor braccia? Ed i Confessori, e i Predicatori ancor' effi come petranno otzenere il loro profitto spirituale, questi con efortazioni pubbliche, quegli con ammonizioni private, fe voi non ricercate giamai da vostri figliuoli, come sieno affidui alle prediche, è come ficno frequenti alle confessioni? Vedesi adunque, per così dire, che tutte le obbligazioni, le qua li in altri sono diramate, edisperse, ven-

gono ad unire in voi tuttala loro piena. E

per tanto a voi si apparticne di tener su'

vostri figliuoli aperti più occhi, che non

fe ne finiero in Argo, quel provviditimo

Re del Pelopponeto ; a voi tocca di av-

vertire ogni loro parola, a voi di modera-

re ogniloro gello, a voi di certificarvi d'

ogni lor moto . Diligenze , che almeno

tutte non toccano a verun' altro. Ne bastache diate loro solamente la direzione, ma bifogna che ne ricerchiate ancora la pratica. E ciò non in un luogo solo, ma in tutti. In Città, di fuori, in pubblico, in fegreto, in comme, in particolare. Dovete offervar dove vadano con chi trattino, di che gustino, a che inclinino, e già Prov. 10.11. che, come diffe il Savio : Exfludiis fuis intelligitur puer; dovete, fe fia possibile, dovete dico procurare ancor di ipiare quello a che penfino. Nè crediate dirfi ciò per fc-

molle, disposta a qualunque impronta, verno de fuoi figliuoli, in sapere quali Sererò cili educati prima male da vor, non affetti pullulaffero ne loro cuori, ò quai faranno, in età maggiore più abili a riceve- penfieri covasse la loro mente. Quindi si re i falutevoli integnamenti de loro Diret- racconta, ch' egli bene spesso rizzavasi di tori più alti, di chi fara la colpa più prin- buon' ora, diluento, per offerire a Dio supcipale? non fara voftra? Voftra tata . si- pliche e facrifizi a prigamento de loro in lob t. c. enori sì, fara voftra: Paser enim cum rene- tetni difetti: Dicebat enim ; ne forte pecrum acceperis filsum , frimuique ac Joius om | caverins filit mei , & maledixerins Deo in nem ejusce instruendi facultarem nattus fie, cordibus suis . Guardiate follecitudine ! Non dice labels fuis , non dice lineua fua ; no , in cerdibus fuis ; tanto tremava di qualunqua lor colpa, non fol palefe, ma occulta, non fol pubblica, ma feareta; non fol ficura, ma dubbia.

Or che dite voi dunque ? Fate così ?

Adempite ancora voi con premura cosi gran parti? Siete egualmente follociti ancora voi dell'integrità de vostri figliuoli. della loro innocenza, del loro profitto ? Ahimè che voi ad ogni altra cola peníate forse, che a questa dice il Grisostomo. Encreid, che fare? Attendete folo a rendere i vostri figliuoli più ricchi, più temuti, più nobili, più potenti, ma arenderli parimente più virtuoli non attende Hom st. te: Alis milieram filiis fuis providens , alii in Mitth, honores , aliis dignisates , aliis divitias: & neme ( à deplorabilitima cecità ) er neme filsis fuis provides Deum. E pure di questo solo vi sarà chiesta ragione, ò Signori mici . Non vi farà domandato quanto voi gli avrete lasciati più grassi di rendite, ò quanto più illustri di cariche, ò quanto più rispettati di parentele ; ma quanto più riguardevoli di virtà . Di questo vorra Dio venir soddisfatto in quel fuo formidabilishmo tribunale. E voi che faprete rispondergli, mentre pure talora giugnete a fegno, che per avanzar loro un vil danaruzzo, non vi curate di avventurare la loro eterna falute ? E quante volte, se voi voleste spendere un poco più, potreste lor provvedere di cu-

stode più virtuoto, didisciplina più scelta, di direzione più profittevole, e voi

nondimeno, per rifparmiar quell' entra-

ta, fate loro quel pregiudizio ! Oh vergo-

gna l esclama San Giovanni Grirostomo

( pigliato da me volentieri questa mattina

per Maeftro in questa materia, da lui trat-

tata fra tutte le altre a flupore. ) Oh vergo-

gna! Non fi perdona a danaro per rende-

re il campo più fertile, l'abitazione più

comoda, la cucina più lanta, la stalla più

popolata, il cocchio più fplendido; e

verchia amplificazione. Anzi fappiate, per rendere un figliuolo più coftumato fi che quefto appunto era quello, ond' era conta tanto a minuto ! Anzi poco faria

fempre follecitato il Santo Giobbenel go- quefto, cred 10, fe non fi giugneffe anco a peg-

a peggio. Perocchè per questa avarizia, un folle ortolano, il quale solamente mimedefima spello accade, che se voi di due rasse a raccor grand'acqua, onde alimenri, ed al peggior la cuffodia de vostri par-ti. E potrete voi scusarvi di tanta trascura-tti vostri interessi quantunque oresti, a i un mozzo inetto, o la vostra greggia ad vreste avere più rilevante, che la persetta na magnetore lo infedele, o i voltri buola um educazion della prole da lui donatavi. E bitoloc difapplicato; e non temerete di s'è così, qual altra difcolpa dunque voi porre im figliuol voltro molesmo nelle gli addurrete? Non farete inefcudalilmen-mani di un fervidore vizioso, o di un per le cominti di fellonia, di perfidia, di dagogo ignorante? Non ha fenfa, o Cri- tradimento? Che farebbe di voi, fe ristiani miei, questo eccesso, nò, non ha maneste convinti di non aver voi voluto malgoverno usato verso de giovani, tosto mutolissimi alle disese? E pure in tal cawere delslerio on quell'amore Fiolofio so avrede folo Isleino di provedere al-di montare si i I Torre più alta della Cia- is parte più ignobile, qual è il corpo-tat, ed indi vorrei tonare, tempedate, e O che farà Isleino di provedete al-ripetere più d'una volta a granvoce. Le la più signottie, qual' è lo sipirior c'he tenditsi binumare, qua sendrist, qui reifesunds omne impendicis fludium, filis in- Maestro buono, di servidore fedele, di fliencedis, quibus opes voftess relinqueris, Confessore accreditato, di libri nelli; d' exirmen, as pinne pullum? Dove andate, induirazi opportuni, di amicizie innocen-o li Cittadini, o là, dove andate ? vorrei li; di esempj, di configlj, di stimoli, di dir'io. Chi a Procuratori per liti, chi a freni, di guide, e di tutti gli altri ajuti ad Uffizi per Interetti. E dove fon rima- los: Non dice dies illes, evehe illes, exfti frattanto i voftri figliuoli? Se in mano selle illes; no, erude illes, perche quedi custodi veramente fedeli: benissimo; sto è ciò, che sopra tutto ha da proandate pure. Ma s' essi frattanto ritruo- mervi: farli buoni. atrattare i dadi, o in un teatro di occeni-ra a provocare la parte, o in una contra giore. E qual' è? Procurar la loro rovida d'infamia a disfarsi in vaghegiamenti, na. Procurar la loro rovina? Signori sì, o se non altro in una villa di ozio aper- Signori sì, procurar la loro rovina. O dere inutilmente gran parte d'anno; fe fi quello sì che farebbe un'eccesso si abbotrovano in tali luoghi, tornate in di tro, minevole, che voi non potrefte fiatare a vorrei dire, to:nate Padri inumani; prov- giustificarvene; ed io per detestarlo questa gone: Penitre and robots, the step two in an angular robots, a school controlled in a consideration of the controlled in ic mi attetta, che ciò farebbe far come leo; tanto perverse son le dottrine, che

femidori, ne avrete uno accorto, e fe- tate le piante; ma non miraffe, se quelle dele, ed un' altro feimunito, e viziofo; piante che fi hanno ad allmentare, fient darete al migliore la cura de' vostri pode, belle, o disformate, fien buone, o degetezza? Come scufarvi ? Voi dunque non ar-direste di confegnare il vostro Cavallo ad presso di Dio, perchè niun' interesse dofeula: perché le l'intereffe è quel che vi lpinge ad antepor la robba alla prola: che fi può dir di più empio, di più floido, gli adulti, o vefte che coprificgli ignudi più infano? Io per me certo, se mi cre-di, o letto che ricettassegli sonnachios? desi questa essere la principale cagione del Non rimarreste senza dubio in tal caso Banchieri per cambj, chi a Principi per più necessarj al vivere Cristiano? Filii favori, chi a Mercati per compere, chi sili suns? grida l'Ecclesiastico: Erudi il- Eccl. 7.16

vanti, o in un ridotto di gioventti ad ap-prendere i vizi, o in una bisca di giuoco l'unico vostro peccato, non procutar la vorrei une, tomace s'ant mumani i prove giuni meavenes eu no per detettatio quella voedete prima s'afigiuoli, e poi perfecte i mattina, come dovrei, vorrei varei un alla robba. E non procurate corefi robpetto di bronzo, ed una voce di tuono, ba per loro? Adunque qual' infantamorgiore, pentare alla robba, che deg ferviiniquità? Alimet Sarebbe defiderabile, ch'

L. s.centra. Virup, &c.

mi : Veinam hoe sanium enipa effer (feguo a ragionar turtavia con le autorevoli foringle del mio eloquente Macftro) avinam hoe cancium cuita effet, nibel ueste parentes liberisconsulere: pofferid, quamquam grawiffmum fit , aliquaterns tolerari . Nanc vero illos ad en que faluti fue fune adverfiffima impellitio, & at fi dedica opera liperos veltros perdere omas Audio caresis, ita univer aillos jubetis facere, que qui fagiuns falvi effe non peffine. Volete chiaramente consiceilo? State a udire. La legge Evangelica, che voi dovrette istillare infieme col latte de' vostri pargoletti figliuoli, intuona a tutti i fiechi minacce orribili di eterna condannazione . Fa di-

But. 6.24 visibis? E voi all' incontro cominciate ad intinuare ne'loro cuori infin da' primi anni, che bitogna i rber la robba tenacomente, e che tutta la felicità dell' uomo contific in aver piere le coffe, colmi i granaj, tidondanti le giotte. E talora parlando da tolo a folo col figliani vofiro, ancor tenercilo: Mira, gli dite, il tal Mercatante , mira il tal Canonico , mira il tal Cavaliere; perchè feppero accumular di molto dana: o, vedi tu com'or fono giunti, quegli a tabbricar latal villa, quigli a contiguire il tal benefizio,

quegli a stabilire iltal parentado? Vogliamo credere che tu faprai mai giugnere a tanto? E così voi fate formargli un'opi-nion del danato tanto fublime, che non cted effervi altro Dio fula terra maggior dell' oro . Più . L' Evangelio dice, che bifogna feder nell'ultimo lato : Recumbe in nov fimoloco, E voi a' vostri giovani perfuadore continuamente il contrario , inggerendo loro, che non bifogna contentat-fi mai dello flato, in cui l' nomo nafce; ma che, a guifa de fiumi, bifogna fempte nel Mondo acquiftar paele, avvantaggiat-

fi. allagarfi. Più. L'Evangelio afferma, che convien condonare le officie fatteci: Luc. 6,47. Diligire inimices veftres . E voi a' ve ftei giovani infinuate peroctuamente l' oppo-no , dicerdo loro , che non bifogna dimenticatfi mai di un'affronto che l'uom riceva: ma che, ad immitazion de'moloffi, bifogna tempre adoginino mostrare i donti , titpondere , ticettarfi . Ed oh quanti ono, che dicono a' lor figlinoli. La nostra cara è st na sempre riverita, e temuta al pari d'ogni al.m. Ellaha avuti tanti Senatori . ranti Cavalleri , tanti Capita-

ni, tanti nomini tamofi in pace ed in ar-

me. Non farai degno del cafato che porti,

loro infondeno, tanto fcellerari i detta- I fe non faprai fempre farti ufar ma ragione. Quindi godere, che di bnon'ora comincine a trattar l'armi, perchè i gloriofetti fi avvezzino tanti Marti: ed affai più voi face loro di applanto, quando gli vedete caricar eru man tenera una piftola. che quando gli mirate a guzzar la penna. E quellebuone Madri ancor ette con mai dettami fogliono (pecialmente allevare le loro figlinole? Con quei detruni Evangelici, i quili c'in egnano di schivare i lusti Inc. 11fuperflui , ele pompe vane? Ne follicisificie corteri meltro quid i duamini . Anzi tuttoil contrario. Và figliuola mia, dicon'effe, va . di a tuo Podre . che tu vuoi vestir da un pari . Digli , che tu così ti vergogni di comparire : che cavi fuori del mo icrigno que' nafiri , que' pendenti , que vezzi , quelle smaniglic ; altrimenti non ifperar, ch' io ti voglia più condur meco, ne pute a Missa. Quindi abbigliandole or con una forte di gala, ed or conun'aitra, le avvezzano di buon'ota ad indurir corrra il freddo offinatamente le spalle enude, à fintamente coperte : infinuendos chenelly foggia del veffire bifogua femore: attenersi all'uso del fecolo, e poi lasciare, che i Predicatori fi sfiatino a lor piacere, e che fi featenino, Ecco, ò Signoni miei, quali tono i bei documenti, chemolti Padri, che molte Madri oggidanno a'loro figliucli . E così , che ne fegue à Ne fegue, che quegli animi ancora molli , ricevuta una tal fementa , comincinoa poco apoco a gittare così profonde radici di f.fto, di vanita, di ambizione ,

> velenosi rimpolli: Adelescens juxta viam funm, ch'è quella viache lo porta più al mal che alline, eriam ium fonuerie non recedereben. Evi par che il vostro delitto sia delitto per tanto di leggier pefo? lo credo pure the avrerendito ragionar mille volte di quell' Eli gran Sacerdote, il quale un di divenne a Dio si difearo, che fu in perpetuo privato e del Sacerdozio, e del Tempio, e delle facoltà, e della vita, e della profapia, e giudicato con tanta feverirà che quantunque fia opinione probabile, ch' ci fia falvo per gli altri fuoi fincolariffimi meriti verfo la religione; rondimeno Filone Ebrco , San Gregorio Mazianzeno, Santo Ifidere Pelufiota , San Citillo Aleil indrino , San Giovanni Grifoftomo,

di andacia, di intereffe, e di ogni altra

più fregolara affizione, che quando poi

cen gli anni acquiftano forza, non v'ha più mano mortale , che poffa fvellerne i Prov. 22- &

Sin Pier Damigno , e più altri inell-

Cefario Arelatense , e S. Efrem Siro lo semono chiaramente. Or perchè incorse egli un giudizio così tremendo ? Mi giova che l'udiate di bocca di Dio medefimo: Eo qued noveras indigne agere filies Inos , & nen corriburis ecs , ideireo jura-12.08-3-13 vi domni Hels , quod non expietur iniquisas domus ejus villimis, & muneribus, usque in attenum. La foverchia indulgenza, ch' Eli mostrò verso i figliuoli viziofi, fu quella, che traffegli addoffo sì gran gastighi, e solamente per questa Id-dio dichiarossi si sdegnato, che non sarebboro mai bastati a placarlo ne sacrifizi, ne vittime, ne preghiere, se non quanto alla pena eterna, almeno quanto alla foddisfazion temporale? Si? Ora udite. e tremate, Signori miei. Se questo infelice fu giudicato con tanta sevetità, sol per non avere o ripresi con esficacia, o gastigati con rigidezza i figliuoli, mentre peccavallo, es qued nen corripnoris ess: ahimè, che non dovranno temer dunque quei Padri, i quali non folo non gli ritraggon da' vizj, ma ve gl' incitano con si pernicioli dettami? Se non punire il peccato dispiacque tanto, che sarà il lodailo? che farà il promuoverlo? che farà il perfuaderlo? che farà il farfene perverfiffimo antore? Potrà reftare a quell' infelici speranza di falvazione ? Io non lo so, ma domandovi folamente: Se voi deste questi medefimi documenti viziosi, che abbiamo detti, ad un' altro giovane, il qual non vi appartenesse per verun capo, ad un Giudco, ad un Gentile, ad un Turco, quanto severo giudizio verreste nondimeno ad incorrere nel Tribunal divino? Depravatori di giovani! Depravatori di giovani! Non può mai dirfi quanto a Dio fieno odiofi. Che però dove leggiamo: Capite nobis vulpes parvulas, que demo-

Capter wells weller, parsulars, pass demibo, i. 5. linum vinez, S. Girolmon lofgen poetfal Cent 11: egualmente legger in quella fornas Calocab, pre nivie vollere, parsular que demitiona en travissas, si che quella voce parsular non timo fi ificifica alle volpis, quando alle vigne: Nos sam ad valyus, guam ad zines stressus. Petche quella fono le volpi più odifica Dio i le volpi vetera ne, le volpi veteria, le quali tamo più acidemente difficiono, parsus vinese, la contrare della ficono parsus vinese, la findiamon. Quello fono le volpi, che il Sigrore defidera, quelle, quelle, per farne al fine un macello. Castrarelli vivil

per paronias, qua demolinarur vintas. E. Quaref. del P. Segneri.

rismo a riputare ch' ei fia dannato, e S. perh conchiado coși. Se tanto conto do-Cefario Arlestorie, e S. Efiam Siro lo vefler rendere a Do, dando cativi confermono chiaramente. Or perchè incorfe figli a qualungue giovane il quale or coegli un giudito così tremendo 7 hii giova che l'udiate di bocca di Dio medefigiovane vostro, ad uno a cui fiete per mo: Es quada nessera inalgae apper filtra intara tecnud d'iffitutione si fanta, d' fins, c' non cervipurite are, ritaires frarai di danti Heli, guad non aspiaren inaigai: limi risportio.

### SECONDA PARTE.

T Ornava il Profeta Elifeo dal vedere Elia fuo Maestro rapito in Cielo fopra cocchio di fuoco: quando cominciando a falire una collinetta per ire a Betel. ecco una gran turma di piccoli figlioletti i quali in vederlo cospirarono tutti ad alzar la voce, e a gridare per beffa: Su vecchio calvo, su vecchio calvo, came e, Reg as mina: Ascendo calve, ascendo calve. Eli- 21. feo stupito di arroganza si audace in età sì tenera, non potè contenere lo sdegno in petto; e rivoltandofi con occhio bieco a mirar quegl' infolentelli : State, diffe lor, maledetti in nome di Dio: Maledixit eis in nomine Demini. Crederefte ? 4. Reg. w. Appena egli ebbe parlato, che tofto usci- 14. rono dalla vicina boscaglia due terribilissimi Orsi, e cacciandosi in mezzo di que fanciulli quasi in un branco di sbigottiti agnelli, cominciarono in effi a lordar le zanne, a spiccar capi, a smembrar coice, a sbranar bufti, a spolpar offa, a squarciar ventri, a disseminare interiora; nè molto andò, che con orribil macello ne lacerarono infino a qua-. rantadue : Egreffique funs due Urfi de falsu, O laceraveruns ex eis quadraginea 4. Rog. edues pueres. Se voi ne interrogate gl' in-14. terpreti, o mici Signori, vi diran che questi figlinoli non erano ancor capaci di gran malizia; perciocchè afferma la Scrittura di loro, ch'effi crano pargoletti : Pueri tarvi. Che vuol dir dunque, che furon'egline per tanto puniti sì attrocemente? Sapete perche? Per gastigare in questa forma i lor Padri del mal'allevamento, che andavano loro dando: Us parentes corum in ipfis punirensur, si come attesta il Lirano, ed altri in grin numero. Cristiani miei. Voi allevate bene spesso i figlipoli con poco timor Divino, non è così con libertà, con licenza, per timore che al finnon fi fcorga in effi più di bachettoni smo, perulare i termini vostri , che di bravura. Qual sarà per tanto il gastigo, che voi ne riceverete anche in quello Mondo? Che un giorno ve li vediate giacere a' piedi, finiti innau-,

zi al loro tempo, di morte anche ignossi-

230 nioia: De Patre impio quaruntur filii, que-Eccl 41.10. niam propter illum funt in opprobrie. Ma quando ancor vi campadero lungamente; non vi potrebbono recar' effi materie nonmeno gravi di triffezza, di anfietà, di amarezze, di crepaciiori ? Lalla filium, en paventem se faciet, dice l' Ecclefiastico; Icel. 30. 9. Iude cum eo, & contriftabir re. Che di-fgusto su quello di Agarre, quando per cagion d'Ilmaelle da lei nutriro con educazion troppo altiera, funeceffitata di andar raminga pe' boschi? Che disgusto su quel di David, quando per cagion di Assalonne da lui governato con verga troppo indulgente, fu costretto a vedersi crolare il trono? Ed il Patriarca Giacobbe che difeufti anch' egli non cobe per la fuz Dima? Uditelo, che potrete impararne affai . Era il buon vecchio pellegrinando arrivato con tutti i fiioi nel Paele di Cana, e quivi in una campagna, ch' egli perciò comperoffi da' Sichimiti, piantati avea i padiglioni, ripartita la gente, accomodati gli armenti , per ripofare. Quando ecco Dina, fanciulla di quindici anni, Ccn. 24+ udendo, eome afferma Giofesso, che poco lungi tutte le donne di Salem concorrevano ad una festa, chiede licenza al Padre di andare un poco opportunamente a vederle: già che per altro le rincrescea di marcirfi lungamente prigione fra quelle tende. Quanto poco a Giacobbe farebbe collato il raffrenare fevero nella fielinola questa donnesca curiofità giovanile ? Ma egli troppo rimello, non vuole affliggerla; e per non vederla più piangere, e più pregare, le dice: Và. Dina vada? Ahi povera figliuola! ahi povero Padre! In quanto cieco laberinto vi andate ad intrigar da voi stessi, non lo sapendo! Proseguiamo il fatto, che in vero è terribilissimo. Usci la vergine per vedere altre donne: ma per quanto ella andasse o raccolta, o cauta, su veduta da un' uomo : il quale fieramente invaghitofene, la rapi, la disonorò, esi come celi era

> per altro Signore di gran portata, cioè il Principe stesso de Sichimiti, chiamato Si-

chem; così di poi con lufinghe ancora piegolla a restargli in casa, ed a consentire al-

le sue legittime nozze. Vassi per tanto a

Giacobbe (per la nuova del cafo oltremodo

afflitto ) e si esibiscono le soddisfazioni

maggiori che dar si possano ad uomini fo-

restieri. Propone il Principe di voler dar'

egli alla Spoja una ricca dote, offerisce re-

col popolo d' Ifraelle, allora non grande,

perpetua corrispondenza, e si contenta di

dar loro a godere le fue terre stesse. Le fue campagne, i fuoi pascoli, i suoi poderi . Mentre fi fta ful calor di questi trattati, ecco i figliuoli di Giacobbe ritornano dalla greggia; i quali udito lo fcorno della Sorella, tengon prima fra loro un configlio breve, conchiudono, stabiliscono: e dipoi covando nel cuore un' aspra vendetta, dicono a Sichem di approvare i partiti da lui proposti: ma che a ciò solo si anponeva un ostacolo, ed era non poter essi tener comercio con uomini incirconcifi. Però accettaffero i Sichimiti d'accordo la loro legge; si circoncidesfero tutti, e poi leggerebbefi la bramata amiftà, e fi ffringerebbono fcambicvoli parentadi. Che non può la finania di un' animo innamorato? Accetta il Principe la condizione, la ft:pola, la rafferma, e tornato lieto in Citta, con vari pretetti la perfuade concordemente anche a'fuoi . Ma che ? Giunto il terzo di dopo il taglio (ch'è quando appunto il dolor d'ogni ferita fuol'effere più crudele ) ccco due fratelli di Dina, Simone, e Levi, se ne vengono armati nella Città; e mentre gli uomini addolorati fi giacciono tutti aletto, nulla fospettofi d'inganno, nulla abili alla difcía, ne cominciano a fare un'orrendo (cempio: uceidono fanciulli, uccidono attempati, uccidon decrepiti: fiafi chi fi vuole, s'è mafchio, convien ch'ei muoja; ed indi a volo paffati tofto in Palazzo, affaltano furibondi l'odiato Principe, lo feannano, lo fiagellano; e tolta Dina, fe la riportano a' padiglioni paterni, prima vedovella che sposa. Ne qui terminò tanta rabbia. Perciocchè dipoi ritornati con tutto il grosso di lor famiglia. recarono alla Città l'estremo esterminio: faccheggiarono case, spiantaron' orti, defolarono torri; fecer tutte schiave le semmine, e le rapirono. Quinci usciti fuori in campagna, mifer tutto il Pacfe furiofamente a ferro, ed a funco: non perdonarono a beltà di giardini, non a ricchezza di armenti, non a splendidezza di possessioni; a fegno tale, che divolgatafi ne'convicini la fama del ca so attroce, tutti a romore fi follevatono i popoli : arma, arma, perfeguita i forestieri, amazzali, ammazzali; ed eccoti Giacobhe in evidente pericolo di perire con tutti i fuoi : conviene precioitare convien partirfi , e fe Iddio special mente nol proteggesse, qualdubio e'è, ch'ei già farebbe perduto, anche tra le grotte? Or avete fentito, o Signori miei? Oli che imbarazzi, oh che confusioni, oh che risichi, oh che garbugli! E perchè?Per la foverchia,

indulgenza di un Padre tenero verso una I che restar qua giù con pericolo di sordarfigliuola vogliola . E quante notti credete voi che Giacobbe vegliare antiolo do velle fu questo affare? Non farebbe flato affai meglio dare a quell'amata fanciulla un difeuto breve, e lasciarla pregare, e lasciarla piagnere, che dover poi per cagion di ella riceverne un si tremendo? Signori miei . Questi successi sono regi-

ftrati nelle Divine Seritture, perche fi fappiano, ed io però ve gli narro, defiderando chevoi vogliate, come fi conviene, e apprezzarli ed approfetativene . Sì , sì, Prov. 19. chiaritevi esler verissimo il detto di Sa-1,0

VII.

lomone : Puer qui dimigriem voluntati fus, confundit Matrem fuam. I Padri fono i primi aprovare i cattivi effetti della liberta conceduta a' loro figlistoli ( ch' è quello , ch' ionella seconda parte hò preteso di dimostrarvi ) e però accorti incominciate a raffrenarli a buon' ora, da' primi pasfi, dalla prima puerizia, ed avvezzatevi presto a dir loro no, non vi lasciando si tacilmente fuervare da' loro vezzi , quando effi bramano che diate loro ful collo la lech jo. 8. briglia lunga : Felius enim remiffus , come parlò l' Ecclefiaftico sevades praceps . E non è certamente una gran vergogna, che questi tofto divengano si affolitti padroni de' voftri affetti , che iolamente per non veder in' lor volti una lutinghevole lagrimuzza, condescendiate, che vadano a commedie guantunque ofcene, a tettini quantunque libe-Ti, a ricreazioni quansuttque non coltumate? Voglio ben' io che gli amiate, Signozi si , ma d'amor utile , non di amore dannoso. Quanto cordiale amore portava quella famola Reina Bianca al fuo piccolo Re Luigi I E pure: Ah Sirc, gli ripeteva ogni giorno, prima io vorrei vedervi morire iu queste braccia, che vedervi commettere un iol poccato . Or perche dunque non gli amare voi pure di amorsi maíchio è gia che non mancano Signore ancora private che l'hanno fatto, con albergare però nel cuore ancor elleno un tale affetto, che non par degno di petto men che Reale. Certo almen'è, che tali erano le parole, che pur'ayea del continuo fu la fua bocca una Beata Umiliana - detta de' Cerchi, chiara in Firenze unitamente e per fangue, e per fantità, quilor vedeva i fuoi nobili fanciulini, non folamente lontani ancor dal norire, come un Luigi, ma gia gia profilmi. Io nonfo piagnere tolea dire,ò figliuoli la vostra sorte: perciocchè troppopiù volentieri io rimiro ciascun di voi portar la fua fiola caudida al Paradifo .

la. Tanto la Grazia può giugnere a trior fare della natura, in un cuore ancora di donna, e di donna Madre. Ma io m'immagino di avervi omai tediati bastantemente, e però finisco. Solo vorrei, che vi partifte di qui con quelta perfualione vivistima nella mente intorno a giovani voftri, che quafi tutta dalle voftre mani dipenda ordinariamente la loro falute, più che la falute de' piccoli navicelli tra le tempeste non dipende da quelle de lor nocchiéri. E perciò tollesatemi, s' io vi dico, che quali gli vorrete, tali faranno; fe scorretti, scorretti; se fanti, santi; perch io fono certo di non dirvelo a caso. Sofia la Madre del gran Clemente Ancitano, defiderò che il figlinol fuo fosse Martire del Signore; e così da fanciulletto invogliandolo di un tal pregio con raccontargli frequentemente i trionfi degli altri famoli Martiri , finalmente to confegni .. Mozbilia la Madre del grand' Edmondo Cantuariense desiderò che il suo figliuolo mantenelle perpetua virginita; e così da fanciulletto animandolo a tal virtù , con avvezzarlo incessantemente a tormentare il fuo tenero corpicciuolo, facilmente l' ottenne. Bramb Aleta, la Madre di San Bernardo, che tutti e sei quei figliuoli maschi ch'ell'ebbe si consagratsero al divino servizio, e però gli andava nutrendo fin da principio con cibi, non da Cavalieri quali erano , ma da Romiti , quai gli desiderava; e riportò fel:cemente l'intento . Così la Reina Valtrida defiderò di far fanta la sua figliuola Editta, ela sece: cosi parimente fece il buon l'adre di Santo Ugone Monaco, così la Madre di Santo Svibberto Veicovo, così la Madre di Santo Aicardo Abbate, così la Madre di Santa Lutgarda Vergine; efinalmente per quella poca offervazione, c'hò fatta nell' affiduo rivolger de fasti facri, io vi posto affermare con verità, che quafi tutti quei genitori, i quali delideraron direndere la for prole, non folo falva, ma fanta, e con una tale intenzione l'andaron sempre allevando fin da' primi anni , quafi tutti lo confeguirono . Adunque perche voi pure non procurate l'ifteffo, Signori, e Signoremie? che vi ritione? che vi iturba? che y' impedifce ? Erndi flium tuum , me de peres , ditò col Savio . Deh per Dio che fa- Prov. 19. rebbe provaifi un poco, je ancora a voi il. rinciffe si buona forte? Oh qual felicità farebbe la vostra, effer Padre, effer Madre di un figliuol fanto I Non invidiate

alla gran Madre de Maccabei que' fuoi ti questi se gli formarono tali. Così fare parti di tanta fama ? Non invidiate ad voi parimente, ne mancherà chi però un' Elcana il fuo Samuele ? Non invi- porti tra qualch' anno a voi pure una fandiate ad un' Elcia la fua Sufanna? Matut- ta invidia.

## C E

VIGESIMASESTA.

# Nel Giovedì dopo la quarta Domenica.

Ecce defuntius efferebatur filius unions Matris fue . Lucz 7. 12.



Quindi voi vedete certuni, i quali mai non comparirebbono fra tanti akri alla predica in questo di , benchè dovessiro udire riforto un Grifologo, riferte un Grifostomo, non che un Predicatore si dehole, quale io fono. Penfate poi fe della morte mai terrebbono in caía jurpiccol ricordo , una immaginetta, un'intaglio; die già mai fi poneffer d'effa a discorrere per trattenimento divoto co' familiari. Temerebbono tofto il finifiro augurio di Filippo il Macedo- tazion di quel paffo, che dee lor effere il ne, il quale avendo la fera innanzi affer- gran tragitto all' Inferno. Mache ciò fuomato in una tal veglia, che la più defidera- ocda in persone per altro pie, e di coscienbile morte cra l'improvvisa la provò subi- za più timorata, che libera, e di vita più to il di feguente, qual'egli, fecondo il pro- retta, che fregolata; on questo si che mi prio parer, fe l'avrebbe eletta. Che trat- colma di maraviglia! E che vi pare, ò miei ter punto a costoro di testamento ? Si avvi- divoti Uditoti ? U/que adeò ne mors mi/e ferebbono chedopo l'ultima volontanon rum eft, che perchè vedete questa martina restasse lor più che sare, e che però de come condursi un giovanetto desonto alla sepoldifutili , è come disoccupati , dovessero tura, vogliate metrervi in fuga? Ah no, quanto prima sloggiar dal Mondo. Hanno fermate , che mi è però caduto appunto anch' effi i fuoi di chiamati nefafti a immi- in penfiero di voler tentare una fublimiffitazion de' Gentik: echi sarà, che in veruno me impresa; qual' è sgombrarvi, almede quelli già mai s' induca a porfi in via no in parte, dall' anima un tal' orrore, fi verto qu'ilche lontan paefe? Ne pur la vo- come quello, che più d'ogni altro vi nuoglia di guadagnarfi uno stato : tanto si ter ce ad apparecchiarvi alla morte con vera rebbono i miferi per già morti. Che mense cura. Nè mi sarà ciò, s'io non erro, di laute? che convici fontuess? Se a forte miri- gran fatica. Vediamo noi a che i bam-no appressato quivi un tal numero di posate, bini, se a sortemirino da lontano una maper for credenza, ferale; non fosterrebbo- schera, concepiscono tal paura, che cor-

Ra quanti affetti mai foglio-i no di federvi in eterno, benchè affamatino render l'nomo più ftra Felici Attrologi! Quanto care compran covagantemente fuperfliziofo ftoro le loro ciance! Procaccianfi d' ogni nell'operare, più irrifoluto, parte natività, per faper di qual rifchio più inetto, e fe vogliam di debban guardarfi, fe di ferro, fe di fioco, fe così, più ridicolofo, fiè, a d'acque, fe di cadura; e pocomanca, che mio credere, il gran timor della Morte, non immitino quell' antico Artemone, il quale facea continuamente portarfr iopra la tefta da duc famigli una targa, per timor di ciò . che potesse cader dall'alto . A sì manitefte follie vengono gli uomini non di rado condotti dalla imoderata paura, o han della morte. Contettociò vi confetfo, Signori mici, che seciò solo accaderfe in uomini iniqui, pervicaci, protervinon mi darebbe flupore. Troppo han ragione i metchini d'innorridirsi all'esper

ton fubito ad occultarsi piangendo in se- gran presunzione conviene che sia la noficurarli? Dar loro in mano quella maschera stessa lor si temuta. Perocciè allora non solamente non la temono più, ma ci scherzan, ci giuocano, ci ragionano, e piangeranno foi quando poi la vogliate loro levare di mano a forza. Or così voglio con vostra pace, Uditori, fare anch' io mai questa morte: e con ciò davi a cono. scere, se voi abbiate ragion di temetla tanto, e non più tollo di accoglierla volenticri, quando ella venga, se non vi darà cuore ancora di defiarla. Una fola cofa suppongo, com'io dicea : parlar con no mini, che fieno alquanto divoti. Però arzendete, e fenza più incominciamo, ma pallo, pallo; per non lasciar' intentato vezun motivo di quei, che con qualche stra ordinaria fatica ho jo voluto a guifa d'Ape raccorre, non folo per altri, ma ancor per me, dalle praterie falutari de'libri fanti.

Chi di voi , miei Signori , fi è mai trovato a viaggiare di verno per imaftrada fallola, angulta, fcofcefa, pericolofa? Non prima incontrate un villanello ivi intento a conciar le fiepi, o a pascolare l'armento, che gli chiedete : Evvi altra strada, che queffa, alla tal Città? S'egli vi dice efservene altra di gran lunga migliore , più agiata, più facile, più ficura, o come allora vi adirate voi jubito con la guida, la quale a tanto flento vi mena per la più grifta! Ma se inrendete quella essere la via pubblica, la viafola, e che a tutti è d'uopo egualmente di la passare, vi strignete allor nelle spalle, e proseguite il cammino, benchè molesto, con pazienza maggiore, con maggior pace. Or che vi voglio . Uditori, inferir da cib? Eccolo. Se noi morendo dovestimo calcare un fenticio non crito, ma infolito, ma folingo, non mi parrebbe si strano, che ci doletti no di chi per elso ci mena: ma mentre questa è la via comune di rutti, cuore, cuore, Uditori, che non dobbiamo rammariearci di 3. Reg. 2 batterla ancora noi : Viam universa serra ingredier. Quell'era appunto il conforto, con cui Davide rincorava se stesso a quel duro parso. Dovrò far la strada battuta. Con questo Giolue, con questo Giacobbe, e con quello fempre animaronfi tutti i buoni , i quali al detto del (apientiffi

ba perdonar quella morte, la quale nè meno ha perdonato a gli Abrami, sì eccelsi per fantità; non a' Giuleppi, sì infigni per pudicizia; non a Salomoni, si celebri per iapienza; non alle Racheli, sì amabili per belta ; non alle Giuditte , si intrepide per fortezza! Quelle grandi anime, di prefente con ello voi. Voglio un poco le quali avrebbon dovuto per comun prò farvi una volta toccar con mano, che farà i rimanerfene eterne nel nostro Mondo. pur fono andate; e ei parrà poi si duro l'andare a noi, i quali forfe, come diffe San Giuda, fiamo alla terra quali alberi infruttuoli, arberes infruttuola, atti lude :s. a recarle più dispregio, che gloria, più

ingombro, che utilità. Ne state a dirmi col linguaggio del volgo, che non tanto vi duole il dover morire, quanto il doverc, come oggidi fi costuma, morir si presto; e che vi par duro non ritrovarsi più nel Mondo l'età di quei Noe, di quegli Arfafad, di quei Nacor, di quei Matufalem, di quei Tare, ciascum de' quali potè trovarsi alle seste di più di un secolo. Oh desiderj miseri, oh voti vili! Non altro refta, fe non che omai con quell'antico Teofrafto, rammemorato da Tullio, prorompiate egualmente in atti d invidia verío de Cervi, o delle Cornacchie, o de' Corvi, a cui la Natura ha conceduta più lunga vita, che a gli nomini a lei si cari. E che mai nel Mondo fi gode di si felice, che ci fembri invidiabile il viver tanto ) Degli Ifrasliti fi legge , che nell'Egitto menaron tutri una vita la più stentata, che forse ad altra nazione già mai toccaise. Sofpetti a' Prencipi, odiofi a' Ministri, negletti a' Popoli, eran coffretti come putride rane marcir nel loto. Condannati a fabbriche ererne , chi di loro era disperio a raccoglier paglie, chi a troncar selve, chi a careggiare sabbione, chi ad incender fornaci, chi a portar faffi, ne di ciò loro akra mercede fi dava , che di percofse. Baftonati ad ogn'ora contra ragione , non potevano anlare a chieder giultizia, che sempre non niceveisero in quella vece rimbrotti acerbi e rimproveri dispettofi. Di più con tutte le industrie fu procurato di flerminarne la razza, e quali in loro tolse oggimai gran delitto l'illesso nakere, furono tutti i lor bambini dannati all'acque del Nilo , alle fauci de Coccodrilli . O per Le Mort. mo Idica : Mortem uen timent . e perch ? qual cag'one permise Iddio che gli Ebrei, considerantes, quia quiequid neces arium of popolo allora a lui si diletto, si riverenbilare animo peri deber. E vaglia il vero te , venisser nell'Egitto a ricevere santi

tira-

frazj? San Giovanni Grifoftomo il dice un trattamento affai comodo, affai corre-con acurezza. Ciò Iddio permife, perchè fe, che fappiam d'altro lato, i el morir poi gli Ebrei non poneffer iorie all'Egirto fo debba più nornar conto all'anima noftra, verchio amore, ma più tofto l'odiasfero, che il morir prima? Di Pompeo il Gran-l'abborristero, e così sossero più dispossi de affermarono gli Serittori, che ad effere ad ufcirre, quand egli poi follocitati gli il più felice ed il più gloriofo uomo del avetle alla Terra di promissione: Ur. E. Mondo, non altro gli mancò, che il mo-ltom. 6. se grapum ediffut, permisse esclassicione: tire dieci anni innanzi. Una finii forte

re , & luto , & ruderibus laborare. Or mancò a Netone per effere un de più ced'una simile industria si vale Iddio, per- lebri uomini per clemenza; una simil sorchè perdiamo ogni affezione a questa vi- te pur mancò a Galba per effere un de ta mortale. Ce l'ha renduta stentata , più stimabili uomini per governo. L'adove fordida, afflitta, or moleftata da orribili qual fu la fortuna maggiore di un' Alefe infermità, or inquietata da inconfolabili fandro? Superar Dario? abbatter Porro? affanni, fempre agitata da mille flutti in dar legge anche a gli Indiani? No, fu mostrani intervenimenti ; ed ha voluto, che rir sigiovane. Poco di più ch'egli fusse attquanto più noi ci avanziamo con gli an- cora vivuto, fi tien per certo, che perduta ni, tanto più cresciamo in miserie, e in egli avrebbe la sua sastosa rinomanza di necessità, perchè meno ne incresca l'uscit Grande, mentre contro a lui già movevasi sichasso dal Mondo: Sargire, d'ire, quia min l'Occidente. Ori a funditudine di costoro, baseire siè respeiren (così par checi repli- oh quanti se sossiemente della cultum'anno pri-

habesis hie requiem. E pur noi meichini più fegnalati, e più eccelfi, che là fu remai non fappiamo rifolycrei a dire: An- gnino ; là dove per aver campato quel diamo; ma non prima miriamo da lungi tratto maggior di vita, stanno ara a fre-à segni dell' intimata partenza, che ci si mere nel baratro de' Dannati! Perchè doperturba il penfiero, ci fi gela il fangue, vremo temer noi dunque una morte, anci fi fmarriscon gli spiriti; e ancor vor- che accelerata, quando questa anoisiacazemmo, per canuti che fiamo, ottener dal gione, che noi fiam falvi? Io miro, che Cielo la proroga di alcun' anno. E che quando voi prevedete vicino un turbine altro è ciò, se non cadere in quell'ama lopra de' vostri poderi, vi date fretta di re improvero da Dio, fatto allo fventura quanto prima fegar le biade, quantunque to Efiaimo , quando il chiamò Colomba non tutte bionde; etofto fate che fitaglisconsigliata, Colomba sciocca, Colomba no l'uve, che si colgano i pomi, che si ripriva di fenno? Fallus est Epbraim quasi pongan gli agrumi, benche ancora non sie-Columba sedulla non habens cor. Ma qua- no dorati affatto, e però non abbiano com-

piti i figliuoli , ora uccifi i compagni , no male ? Placita erar Dee anima illius, ora tolte l'uova; non però lafcia di ritor- ( udite quale fu il contraffegno, che lo marvi la ftolta, e di farvi il nido. Or Scrittore della Sapienza ci diede, di un' non altramente è di noi. Continuamente anima a Diodiletta) platita eras Dos anima in ci vediamo qui rotti i noftri difegni; ma sitius: Idilo potrava un grand amofiam perifeguitati da Potenti, fiamo infite a quel Giulfo pericolante. Però, che diati dagli Emoli, ci vengono tolte leco-fe appunto più care, che al Mondo ab. Mondo: non a gastigo, come sa con cobiamo; e pur'amiamo questa insedel Co- loro che si sono sposati con l'Impietà nostro nido, e pur seguitiamo a soggior- vir educere illum de medio iniquizatum. narvi di grado, a flarvi con giubilo, co- E certamente, ditemi un poco Uditome se di là non avestimo a ritrovare una ri, chi è di noi che vivendo non istia sem-

mente miglior di una Colombaja. Ma quando ancora noi qui provassimo Filosofo (il cui nome era Stesseoro ) qual

chi per Michea ) Surgite, & ite, quia non ma, farcebono ora in Paradifo de' Santi Columba fotalia um habera cor. Ma qua: po una coma por porte in la figura della Columba ? Sapere quale e le mai piri ancora i fuoi giorni , la fun flagio quella della Columba ? Sapere quale e le. E perchè dunque dovreno aver tan-Lamor che por ra la mitera alta tara for to a grave, che sin falcio con effio noi qual giorno infiniti aggravi, e di or le fien ra le como co propri funta di superiori della columba di superiori della como co propri funta della como columba di superiori della columba di superiori di superiori della columba di superiori di superiori della columba di superiori della columba di superiori della columba di superiori della columba di superiori di super

lombaja, e pure vi teniamo cariffimo il ma a prefervazione: Proprer hoc propera Sap. 4-14stanza , la quale è tanto migliore della pre suo mal grado soggetto ad infiniti pepresente , quanto una Reggia è propria ricoli di mal fare, e così ancor di dannari fi > Fu addimandato una volta un certo

tal maniera di legno, che folchi il Mare. farfi in Cielo? Ed egli subito acutamente rispose, quello | A posarsi in Cielo? Oh allora sì, mi direte ; vogliam concederio e morteno vi ridotto a terra; fignificando, che fin' a tanto, che il Valcello è per Mare, fiafi che a noi rende si fiavemola la morte, è rischio. Or figuratevi, che per appunto sta a molti è passaggio dalle miserie temil medefimo dir fi possa di qualunque uomo porali all'eterne. Fermatevi , ch'io v'intenmortale. Finch'egli vive, ch'è quanto di- do. ma se non erro, voi mi avete interre, finch'egli naviga per lo Mar procel- rotto fuor di ragione. Imperciocchè non loso di questo Mondo, sempre egualmen- vi diss'io da principio, che non intendeste è in istato di naufragare. Onde qual di predicar questa volta a peccatoracci, i dubbio, che altro non dovrenmo bramat puli immerfi in ogni forte diviz), simpli ferridamene, fe non che di perlo penienti, indurai; fembra che faccimo vederci ridori; al lido? Oli che tioni; a lella fidulo ogni storzoaffin di perieri oli che unibini abbiam di ritrono, fancii. Va via quelti inferabili, chi io non ho ci andiama aggiarando arrora per l'alto! De Morta Cum avaritia nobis, cum impudiciria, bono, non temer folamente, ma inorricum ira, cum ambitione congreffio oft (co. dirfi, ma istupidire, quand'esti pensano si ce lo rappresentò S. Cipriano) cum car- all'estrema partenza. Per quelli dunque io nalibus vicirs, sum illesebris fatularibus.

como a dir che favello, a quali roo mansi avarisia professa est, scargis libide; ca qualche follecia cura di lor falute, e

fi libide cumpressa est, fuccedis ambessa; che se cadono, tomano ancora opportufi ambitio concempta oft , ira exasperas , namente a risorgere; se peccano , a ravinflas superbia, vinolentia invitat, invi- vedetsi. Tali io suppongo almen'eller' i dia concordiam rumpie, amicitiam zelus più di voi; e così vi dico, che voi dovete abscindis. E forse che non si aggiungono a considar molto motendo nel preziosissimo questo le infestazioni di que Corfari Tar- fangue di quel Signore, il quale perciò si

mini una milizia, come abbiamo nella a bifogni. A lui dovete raccomandare Volgata; il testo Greco de' Settanta ne di- ogni di con tutto l'affetto l'ultimo voce con maggior enfast, essere una scorreria stro passaggio, dicendo a lui quelle divodi fulterapaci : Piracerion of vita hominis | te parole : Non fis su mihi formedini : Spes lat. 17. 17. Super terram; per dinotarci, che quando mea eu in die affillionis: ovveto quelle ancora siamo con gran sotte campati da' altre: Libera me de manu pessimeram: 04-14. 11. 15. 11. vottici inscheli, dalle sirti arenose, da' vero quelle altre: Redime me de manu serftri orribili; ci restan'anche i Corfazi, da virrus mea, ne derelinquas me. Ma s'oltre cui fottrarfi. Presto dunque, presto, U- a ciò voi bramate un modo anche pronto, ditori, teniam per fermo che non fatemo onde ottener che la motte vi ponga in già mai punto scuri, fenon in porto: e pe-Cielo, io ve lo dirò, fate quello mederò pronti allecondiamo avele piene quel mo, a che stamane per tanti capi io vi vento, che la ci mena. Nè ci sia grave esorto, accettatela volentieri. Chi di voi Ho lo veduto, che Naviganti perseguitati ta, il quale spedito al perverso Geroboaarrabbiatamente da un Brigantino di Al- moin grandissima diligenza, trajeredi il Digieri, non altro mirano, che a falvar le vino divieto, di non dover per iltrada acpersone. Come sieno alla fine sbarcati in cettar' invito da qualunque uomo si fosse, terra, non curan molto, se laloro feluca da niuno rinfresco, da niuno ricovero ? rimanga in preda a que' Barbari, ene veg- Fu egli, è vero, per tal difiibbidienza affa-

Tob 7. 1.

genere di vafcello fia il più ficuro; fe, a i il vorrà, lo sfiguri, lostrazi, che imporcagion di efempio, una Nave, o una Ga-lea, o una Tattana, o una Fulta, o altra rioca merce, n'andra l'anima falya a po-

qual Vascello si vuole, sempre è a gran il timor di peggio, edil sapere, che quetarei, che ci dan sempre per questo Mare vanta di un si bel titolo, qual'e quello la caccia? Cetta cola è, che la dove in di Sovvenitore opportuno : Adjutor in Pl. 9. 10, Giobbe leggiamo effer la vita degli uo- oppereunicatibus, perchè mai non manca

venti irati, dagli fcogli nafcofti, da'mo- rium, ovveto quell'altre : Cum defeserie pf. 70. 9. di laseiar questo corpo anoi già si caro . lesse nelle Sacre Scritture di un tal Profe. Regilio

gan fare ful lide un'orrendo fcempio, o lito nel fuo ritorno da un furibondo Leo uno strappezzo orgoglioso. Abbiasi dun- ne, ed ancora ucciso. Ma che è quell' que il nostro corpo ancor'esto chiunque i istello Leone, ucciso che l'ebbe, non so-

lamente non ardi poi di mangiarfelo, o di preme che di apparire, non ha fra tutti i sbranarlo, ma di più flette a custodime suoi corredi onorifici cosa alcuna, di cui lazione, quantunque piccola; quanto più l nella morte a cui 1 nostro senso natural-

parole , che feguono ) quod nolunt , ut perfellissint, velint, & perfellissant. Chi si affliggano più, perchè non resta in lor brama vivere affine di conseguire la perfezione, dispongasi, dice il Santo, a morir volentieri, e la confeguisce. E forfe che non ci abbondano a tal' effetto altri motivi, non meno belli, o men forti, de' già recati? E quì vorrei, che stimonianze: anzi fono costrette a teme-

ideo fe nolle mori , ut proficiant , cum tamen

per rimetterci ful fentier tralasciato, con- re, che non parlasse già per loro Isaia, 16 to 220 fiderafte quanto gran confolazion dee ricevere un' uomo giusto , allora ch' egli mens, qui te beasum dicunt sipsi se decipiunt . col favor della morte giugne finalmente Quindi procede quel fospettare con Giob-10b \*\* 2. ad avere l'infallibil certezza d'effere in be d'ogni lor'azion più minuta: Veregrazia. Oh che allegrezza dev' effer quel- bar omusa spera mea. Quindi deriva quel la, oh che giubilo, oh che tripudio, fimile dubitare con Davide d'ogni lor fantafina al quale mai non ne avremo provato in più occulto: "Ab occultis meis mundame, Ph. 18, 13, vita alcun' altro! Donna, a cui nulla più Quindi ne viene quell' ciclamare affanno-

dall'altre Fiere il cadavero, infin'a ranto | veniffe con maggior pena a privarfi che che gli fosse dato onorevole sepoltura . de lo specchio. E per qual cagione? Per-Or io vi addimando . O questo Profeta che ella forse dallo specchio riceva alcen" era Peccatore, o questo Profeta era San- ornamento, elema guara, alem parbo > to . Se Santo , come dunque il Lione l'of- No , na perchè ne viene accerrata . Siaff fende vivo? Se Peccatore, come dunque pur effa già bella quanto fi vuole, fia legil Lone il difende morto? Larifoofta più giadra, sia linda, son è contenta se il suo nobile a me par quella, che mi è avve favorito cristallo non glie lo dice. Quenuto cafualmente di leggere in San Gre- fo vuol'ella per giudice de' fuoi abbigliamdial.c.+ gorio, ed è che il Profeta, quand' egli merti; a questo crede, con questo si rivenne da quella Ficra affalito, veramen configlia, poco prezzando quel che le af-te era peccatore, culpabili in visa fue-trat; ma che accettando quella morte fin'a tanto, ch'ella non fie comodamenmedefina con pazienza, in punizione re specchiata, sempre ha sospetto di non del peccato commesso, punica inobedien- avere ben raffrenata col nastro la libertà sia , divenne fanto , erae jam juffus ex de fuoi licenziofi capelli s e fempre teme morte; e perciò dove prima fu maltrat- che non fieno letrecce acconce a fuo monerray e petrol comune, fu dipoi ve-trot come uom comune, fu dipoi ve-qui prius peccaseri visam neascena, cu. 20, non ben' additati i pendenti, non ben fialinia pefmadum cadaver pifti. Nè ciò i paritio quel velo, con cui vuol fingre vi dia maraviglia. Imperocchè se è sti- di celarsi le spalle. Or chi non sa, che mato atto sì eccello di carità il confor- niuna cofa più preme all' anime giulte, marfi al divin volere in qualunque tribo- quanto la bellezza , non già efterna del volto, ma si bene interna del cuore ? Piacere a gli occhi di Dio questa è la brama, mente ricalcitra più che adaltra? Se dun- che del continuo le accende : Hor uno san- Gen. 33. 15que voi volete aver ficurezza, che a voi | tum indigeo, gli dicon effe con le parole la morte sia principio di tanta felicirà, bellissime di Giacobbe, hocuno cantum inquanta io gia dicea, correggete il fenfo, digeo ,ut inveniam gratiam in conspellu suo , fgannatelo, fuperatelo, ed offeritevi a Dominemi. Per questo attendono a dimavolentieri accettarla, quando a Dio pia-ce; con effer certi, che questo sarà l'atto impallidire con le vigilie, per questo ad più perfetto, che in vita voi far poffiate. illividire con lesferzate, che fono i lifci Sentte che ve lo atteffa Santo Agosti-da rendersi a Dio più adorno, Ma che? no: Sunt aliqui, si dic'egli, qui dicunt Non hanno però nel Mondo lo specchio. che le afficuri di quel che bramano tanto. profellus corum in hoc ipfo figusfit , qued Hanno ben'evero di molti ,) quali mosti mori veline. Preinde (tenete a mente le dapietà, o da lulinga, dicono loro, co-

me le damigelle alla lor padrona, che non

opere fono rette, che tutti i guardi de-

centi, che tutti i passi composti, che tut-

ti gli andamenti aggiustati : ma non si pos-

fono le poverine acquietare ad umane te-

quando diè quell'ammonimento: Popule

quaft, in fine .

VII.

Emente con Paolo: Benchè di nulla la di ciò, conforme a quello dell' Apostolo: mia cofetenza mi actufi, io non funficu-no: Nikil mbi tenfelus funo: fedona in hec jujifistatus fun. O qual contento convien: Ispere in patte. Se non fipellino mulla,

VIII.

qui dimoriamo e Alziamo gli occhi alle tura del Mare Euripo, fi gittò disperato Stelle; ma citi sa dirne di qual materia mai dentro a' suoi vortici, ed esclamò: Que-Geno sibelle faci ? chi la grandezza, chi I niam Ariftereles non capit Eurspum, Eunumero delle fife? chi le influenze, chi I ripus capias Ariftoselem. Tanto una fola veordine delle erranti ? I Cieli quanti fono, rità, non faputa, è parina altrui più ine di qual fustanza i corruttibile, od im- foffiibile che la morte. Come può dunmortale? Chi indora il Sole? Chi inargen- que sembrar' a noi qu sia morte medefima ta la Luna ? Di qual Padre mai fono figliuo- così dura, mentre faremo col favot d'essa gli scioglie da' ceppi, e chi li rilegga ? Chi, rabiliffine verità, di verità si pellegrine, gl'irrita allo fdegno, e chi gli addo leifce ? sì iplendide, sì eminenti? non oftante il peso gravifimo di quell'ac- oggetti, i quali ci facciano volarvia voque ch'han chiuse in seno? Qual suoco è lentieri da questi lacci : Signori no. Voquello, che fa ne fulmini effetti si prodi- glio che fia fingolarmente la brama di ve-

pertanto che fiaquel di quest'anime, giu- meno a noi farebbe fensibile il nostro mafle, quando la morte verrà loro a recare le. Ma faper tanto fol quanto bafti ad dinanzi agli occhi quel lucidittimo fpec-chio del Divino giudizio particolare, in è il tormento. Qual godimento farà però cui rimirandofi potrarno fubito pronun- quando liberi dall'ingombto di questa spozi tre: Io fon monda! Oh estasi, chideli- glia mortale apriremo i luni, rifchiarirem qui, oh dolcezze troppo indicibili, sa- le pupille, vedremo il tutto; e ad un tratto per di certo, che fono amate da Dio, che ci trovetemo favissimi, scienziatismi, fono elette alla gloria, che fono falve! le fuperiori a quanti il Mondo ebbe cele-Io fo, che al pari di questa, cen' altra bri per dottrina! Che dite, che giudicavetità, della quale verrà all'ora arricchita te? Non pare a voi che potti il pregio la loro mente, fara men cara. Ma pure motire persi gran prò i Di un certo Filoconfiderate oltre a ciò, che farà di un'a- fofo chi unato Cajo Giunio racconta Senima, quando (quafí a lei venga tolto neca, che condannato alla morte, obre dagli occhi il velo) scorgerà in un'istante modo si railegiò, perchè tra poco (siccooggetti si muoi i, si maravigliofi, si va-ri, che mai noncrano a lei caduti i per-ficto. Io lo fentito comunemente chia-lico, cioè dell'immortalità dell'anima mare la morte un fonno: ma a dite il ve- u nana. Un' Omero morì per puro dolore ro, fara quello un destarsi, ed un conosce- di non sapere indovinare un'enigma, a lui 190 a.r.p. to durve piturifio fit a quell' era domi propoito da alcuni préanceili. Un Fitre du figet homa faceser , coi dell 
unno dite l'invitino (fobbe, e' neu , pefi (villapper da un loffina, a lui fatto 
die mai politano japer di te, finche da 
alcuni préanceili. Un Fitre moi per moi premo promocio l'invite 
pefi (villapper da un loffina, a lui fatto 
da 
alcuni préanceili. Un Fitre de l'alcuni préance de l'alcuni préance de l'alcuni préanceili.

L'alcuni préance de l'alc li i Venzi, famiglia si firepitofa ? Chi l'acquifto, non d'una fola, ma d'innume-

Le nuvole come stanno sospese in aria, Ma io non voglio, chequesti sieno gli giofi? Chi tappiglia le nevi in fiocchi si der Dio. Ah Criftiani miei cari: e chi I candidi? Chi afioda le gragnuole in pal-crederebbe ? Un Dio nel Trono della le si dure? Da qual penello vien colori- fua gloria n' aspetta per isi clarci il mo belta si vagamente quell' Iride, nunzia bella I ffino volto, per ammetterci a partedo di pace, e con quai cangianti è E quel fuoi contenti, per introdurci al possesso ch'io dico di ciò, dite voi di tanti mira- de' fuoi tefori, e noi potendo presto ottecoli di Natura: dell'acque nate fopra ec- ner tanto bene, chiediamo indugio? Oh cellissimi gioghi, del mar frenato da debo- fconofcenza! oh debolezza! oh viltà! Arliffima labbia, de metalli formati dentre dea Mosè di un defiderio accessifimo di ke vifete di profond finne tupi, de mine mirare la faccia del suo Signore, e petò verali, delle piante, de' femplici, delle fie-re, degli uomini, de' demonj, edi quel mente parlargli, si fece cuore, e con vele fantifime Intelligenze a noi si rimo- recondo ardimento, e con vivo affetto, Exod, 11. te? Sappiamo, è vero, or qualche parte gli presentò quella supplica: Oftende mibi 33.

faciem

ra anche la grazia affai prestamente, se non che quando fi mirò fottofcritto il fuo memoriale con quella claufula: Non videbie me home, & viver; tutto a un tratto il buon vecchio o fi perdè d' animo, o s intiepidi di fervore, nè fu più ardito di aeringnere alcuna istanza. Restò tospeso, in confiderar questo fatto, Agostino Sansaliq c. 10; ne fo s'io dica feandalezzato, o flupito, di tal freddezza, non pote conte-

nerfidinon gridare: Ci volea tanto adaccettare il partito, e dire, io morrò? Non Exo. 13.20 videbit me beme , & viver? Questo è poco : Ein Demine moriar ut te videam, videam ut bie moriar. Sia pur di me ciò che ! a voi piace, o Signore: ma te non altro voi mi chiedete a vedervi fe non ch'io muoja, mi contento, l'aecetto. Leggiera perdita farà perdere il Sole. Ah, fi chiudano pure questi occhi mici a qualunque oggetto caduco . Addio felve , addio giardini, addio valli, addio montagne, addio mari. Che gran cofa è, ch' io più non curi veder le vostre bellezze, perveder chi vi hafatti, chi ve l'ha date? Voi , voi defidero unicamente, o mio Dio: fuor di voi nulla . Con voi voglio effere, a voi bramo venire, e fe a spiccar sì gram volo sol m' impediscono questi lacci mortali , su che s' asperta? Non chieggo no con l' Apostolo, che si frioleono. Cupio diffitui, ci vuole a ciò troppo tempo: fistrappino, anzi per far più presto si tronchino, si recidano: non altro può dispiacere a me nella morte , of. i. t. che la dimora, da voi già minacciatami ove dicefte : Dies multos expellabisisme . Così esclamava l'infervorato Agostino, arrivato in parte ad intendere, che vuol dire veder la faccia Divina . E noi che di-

remo? rispondete o Cristiani . Non ci vorremo ancora noi fotroscrivere al suo partito? Ma che dich io di Agostino? Fermarevi , ch' in qui fono necessitaro a coprirmi il volto di un vergognolo roffore. Fu già un'antico nominato Cercida, il qual bramaya impazientemente la morte (indovinare perche) per poter giungere quanto prima a conofcere di prefenza tre anime : affai famose . Ecateo tra g!' Istorici . O ne- 1 ro tra'Poeti, Pittagora tra'Filofofi . Oh con-

quella forte in cui vivono di prefente , farebbon pronti a rinufiziareli per turti i fecoli il Cielo. E non è questo un prodigio, o di stolidezza, o d' infedestà ? Miferi, e che faremmo, se noi non fossi- Deut. 75mo il Popolo a Dio diletto: Populus es peculiaris, riposto nella sua Chiesa, allattato col fuo fangue, pasciuto con le sue viscere, privilegiato con tante insigni caparre dell'amorfiio; ma fossimo anzi del numero di coloro , qui spem non habent? 1-Theil 4-Abbiam peccato è verissimo, ma per 15, questo? Non è Dio pronto ad assolverci , a perdonarci ? Ah fiate certi , che per noi è la fua Gloria, fe la vogliamo : Filli Santterum fumus, oh che conforto! Tob. 2.18 -Filii Santtorum fumus, & vicam illam expeliamus, quam Deus daturus eftiis, qui fidem fuam numquam murant ab co . Animo , animo dunque , o Christiani miei. Dove mai, fi trovò, che vernno andaffe di malavoglia a ricevere la ghirlanda dopo la lotta, il pallio dopo il corio, il trionfo dopo la pugna? Non fiam noi quelli, che pregliamo ogni di con si caldeiftan, Lue, 11. 2ze, che venga il Regno de' Cieli ? Adveniagreguum euum. E come dunque amar poi tanto la prigionia della terra? To veggo i rivi non darfi pace fin tanto che non arrivino ad abbraceiarfi col mare. Sien pur fiorite le valli, per dove passano, sien culti gli orti, fien' ameni i giardini, non mai per questo si arrestano un solo pasfo; ma par che fempre mormorando ripetano: Al mare, al mare. I venti non han quiete finche non giungano a sprigionarfi di terra; le fiamme non han posa finche non giongano: a ricongiungersi al Ciclo; e n'andrem' nol con minor' impeto a unirci col nostro Dio? No, no, Criftiani, conchinderò questa mane con Sarr Cipriano . Ma che? Mente integra , fide lit. firma, virinte robufta, fliam preparati a qualunque Divin volere: Es simore morris excluse, andiamoci disponendo alla nofira immortalità . Mostriamo di essere que' Fedeli, pe' quali noi ci vantiamo: e quando verrà quel dì , che il Signor ci chiami , rifornd amogli con prontezza , exeunces illine , non necessiencis vinculo . fed oblequio voluntaris. Non fiam di quei fusione! E perveder voi mio gran Signore, i miscrabili , a cui nessino ardisce porgediffinto in tre persone Divine, ninn (17à | 10 avviso della lor fine imminente, per era noi, che defideri di morire, anziche i non gli affliggere. Vengano pronti i Renonl'odli? Dirò cofa incredibile, ma pur ligioti ad ajutarci co prieghi, i Sacerdo-vera. Si truovan'uomini (e forfe forfe fi truovano ancora qui) i quali ic Dio volefe ranno di orrore. Confideriamo, ametif-

Hebr. 13, habemus hie manenem Civitatem, fed fu- conferife con effa, the vi configliafte con 2. Cor. 5.6. grinamur a Domino. Chi è che mai dall' ti di averlo fatto, quando mottete : e fe

cui fiam fatti. Fin che fiam qui : Pere- lievo, penfate un poco fe farete contenculio non fi dia ficeta di arrivate alla pa- vi pare, che ne farete contenti , voi fatria, e che cola navigando, non ami rapi- telo; fe non vi pare, che ne farete confo ! Nofira patria e il Paradifo . Padri no- nihit facini , diffe lo Spirito Santo . e Rition quei fartifimi Patriarchi , que Pro- post fallum non panisebis. Ma come mai feti, que' Martiri, quegli Apoltoli. Co- potremo aver fempre a' fianchi un Conme dunque è possibile, che ancor noi non ligliere fedelissimo a posta nostra ? Eccoamiam di presto arrivate alla lor presenza? lo, eccolo. Consigliatevi con la Morte : pria immortalità, ed ancor'anfii della nogiudizio di lei, più aggiuftato, più ac-fira falvezza ? Presto dunque, presto, ane-certato, più favio. E però finche noi lo liamo a poter loro quanto prima gettare seguiteremo, non ci sarà mai pericolo, le braccia al collo, a godere della lor vi-Ra, ad udire le loro voci, a star con esti in non panisebis. Io so, che niuno farà forperpetua felicità. Beata morte, la quale fe tra voi, il qual non abbia rimirato a' fola recar ci puoi tanto bene! beato chi ti fuoi di morire di molti. Chi avrà fepconosce, beato chi ti stima, beato chi ti pellita la Madre, chi avrà sotterrata la desidera ! Ingrediatur putredo in essibus Moglie, chi avrà serrace le palpebre al meis, & subter me scareat. S'invermini- suo Padre. Or bene. Avete voi per ven-Flabac, to fca pur tutto quello mio corpo, s'impu tura offervato mai quali foffero in quell' tridifea, s'infracidi, ut requiefeam indie ora i loro fentimenti? di che godeffero? eribulationes , purche nel di della morte di che fi rammaricassero è che approvas-( giorno che s'intitola qui di tribolazio | fero? che biafimaffero? che lodaffero? Se ne ) io truovi il vero riposo : ne ascen- avrete notato bene , avrete scorto facildam, ur ascendam; o me felice, se ciò mente, che tutti molto diversamente giugià mai farà vero I ne afcendam ad po- dicano delle cofe, quando fon moribonpulum accintium nofirum; e vada aritro-di, di quel che ne giudicasser, quando vare quel popolo a me sì caro, che là cran sani. Tanto che sembra a' Cristiafu flà accinto a nicevermi.

#### SECONDA PARTE.

#I giova il credere, che con la Pre- chi, quand'ella muore. E vaglia la veri-M' dica udita questa mattina vi si sia tà, chi non issupisce in vedere, come a almeno in qualche parte feemaro quel quell'ora fi mutino gli affioini, fi cambigrave orrore, che vi cagionava la morre no i gusti, si varino i desideri? Quello col puro nome. Però, che vorrei ora da che prima rattriftava, allora rallegra; quel-voi ? Primieramente io vorrei, che non lo che prima rallegrava, allora rattrifta. vi ritirafte mai più, come fanno alcuni, Chi prima difeacciava i Mendici, allor da quelle divozioni , nelle quali fi fente gli benefica; chi prima fcherniva i Sacerparlar di morte, quasi che queste sian diotri, allora gli chiama; chi primas prez-vozioni funelle, sian divozioni ferali i zava i Sagramenti, allora li chiede 5 chi ma vorrei più stodo che amalte di frequen- prima non pora copportare rasponamenti zarle; massimamente qualor di tele pote- divoti, allor gli desidera. Ciascun allose apprendere il modo, once far che la ra amerebbe di aver più patito, di aver

fimi mici Fadeli, e rammemoriamoci, di morte per voi fiabuona, come è nella di-aver già nel latte, fimo rimunciato a que-flo micro Mondo, e che però, come l' Morte. Appreffo i overei, che con la Apostolo diste, noi qui non fiamo Citta- morte voi cominciaste quindi innanzi a dini di ffanza, ma Ofpiti di paffaggio : Non pigliare una fomma domeftichezza, che suram inquirinus. Accogliam licti quel effa, e per dir breve, che confultaffe con meffo , da cui faremo correfemente invi ella ogni voltro affare. Che voglio dire? tati a più flabile abitazione, a quel Re Voglio dire, che fempre quando avrere gno per cui fiam nati , a quel Cielo per la rifolvervi in qualch' affare d'alcun ridi i venti, indefessa la voga, veloce il cor- tenti, voi non lo fate : Fili fine confilio Ecil, pare Oli quanti amici colà ci ffanno attenden- O mers bonum est judicium suum, dice sect, 462-do, oli quanti parenti, sicuri già della pro- l'Ecclesiastico. Non v'ha chi abbia miglior ni ancora avvenire come alla Talpa , la quale, s'è vero ciò che ne ferivono i Naturali, essendo cieca tutto il tempo della fue vita, allora finalmente apre gli oc-

più digiunato, di aver più piarto. Es- | Padre di non posseclerlo con troppo con però ciò che spinica, tenes in oppi azione. La duguello di ve lo cedo, non azione la Morte per Consigliera. Confederac quello, che i più vortico aver lo sun per i faviera me q'il un grand omanen-fichera quello fare, mentre noi famo ancor fa- mi. Piaconi per tanno flamon ancor fa- di prefentarvi l'esempio di un Perfonaggia articipari rimariza di agnita riguardevole, perchè elessol a mag- ciarie cui la fami di del voltro governi del professo del presenta del considera del voltro governi del professo del presenta del considera con la fami del voltro governi del professo del presenta del considera del professo del professo del professo del professo del considera del professo del professo

Lodovico il Grasso, Re della Francia, 'era stato per molte sue qualità Signore lodevolitlimo ; ma che poi , o per furor militare, o per interesti domestici , perfeguitando alcuni religiofissimi Vescovi , meritò d'etserne agramente riprefo da San Bernardo, Questo Principe, sentendosi presso motte, volle lasciare un documento di quello , che allora prezzafi ancora da gran Signori, Perocchè affalito dal male, primieramente defiderò , come narra Sugerio nella sua vita , di cambiar la clamide regia, con l'abito religioso; e però si propote efficacemente, s'egli campava , di entrar nella Religion di San Benedetto, rifugio utato di Principi penitenti. Ma è comun gastigo, che il bene, il quale non fi vuole efeguire, quando si può, nou si possa adempire, quando si vuole. Però non ricuperando egli la fanirà, si dispose almeno a sofferire le molestie del male pazientemente . Fit questo lungo : ed in esso il suo più frequente efercizio era confessarsi , ed orare . All' ultimo dovendo pigliare il facro Viarico, egli quantunque eftenuato di forze, e mancante della periona, fi rizzò inafpettatamente di letto, e vestitosi alla Reale , uscigli incontro con maraviglia di ogn'uno fin'alla sala. Erano ivi presenti tutti i principali Baroni del Regno, e tra quelti Lodovico ancor ino figliuolo, a cui rivolto con iemhiante magnanimo, ma divoto: Ecco, gli disse, o figliuol mio, dove al fine vanno a terminare anche i Re. Ho io vivtto molti anni , vinte molte battaglie, acquiftati moki tefori. Ora che rimane a me di tali grandezze ? A licuratevi, che molto più foddisfatto mi troverei , se io avessi ( com'era mio desiderio ) lasciato il Regno, molto tempo innanzi, che il Regno lascialse me. Pigliate almeno voi documento da voltro

amore. Lo da questo di ve lo cedo, non per arricchir voi di un grand'omamento ; ma per iscaricar me di un gran peso. Pure se qualche piccola ricompensa di gratitudine può meritare questa qua-lunque anticipata rinunzia di dignita chieggo da voi folo questo : che ptocuriate con la famità del vostro governo di foddisfare a peccati di voltro Padre. Proteggete la Chiefa, amate i poveri, affift te a i pupilli. lo pafferò questo spazio di vita, che a merimane, in penitenza, ed in lagrime; chiedendo per ultimo folo perdono a Dio del cattivo fervizio, che gli ho prestato, come nomo ; perdono a voi dell'iniquo efempio, che vi ho dato, come Padre; perdeno a' fudditi del dispettoso gover-no, che ne ho esercitato, come Signore. Non poterono i circoffanti più rice-nere a queste ultime parole le lagrime. Il Re folo intrepido, tracndofi l'anello di dito, lo diè al figliuolo, divenitto a quell'atto, prima stupido per novita, poi acceso per tenerezza. Indi sece una pubblica donazione di quanto possedeva di proprio a i Chiostri , e alle Chiese , tra le quali facendo diffribuire tutti i prezioli fuci vafi facri , confegnò all' Abbate Sugerio quivi presente un giacinto d'inestimabilishmo pregio, perchè ne fuse adornata la Corona di Spine del Redentore. Oltre a ciò, facendo spogliare tutte le camere delle pitture, de paramenti, de' letti, e d'ogni altro arredo, per dispensarli fra' poveri; nè pure volle perdonare a quelle veste reali, che aveva in dolso, ma tutte da sè medefino fe le trasse, ad una per una, non riferbandofi altro, che la camicia. Nonebb' egli mai maggiore allegrezza, che quando finalmente in prefenza del fuo Signore arrivò a rimirarfi già povero, già icalzo, già quasi ignudo. Onde con profondà umiltà , gittandosi ginocchioni , fece la profession della fanta Fede Cattolica, dopo la quale ricevè dalle mani del Sacerdote il Santiffino Sagramento. Parve , che comunicato egli si sentisse riavere alquanto dal male, onde ritornò da sè francamente in camera fua, efdegnando ogni ofsequio, e rifiutando ogni pompa, si pose qual misero fraticello a giacere fopra una semplice coltricetta . Narra il soprannominato Sugerio, che in rimir: a s egli il Re, de cam alco cam humilem ) per ulare le sue parole ) non

poteva per una certa natural tenerezza i quelto Principe quello, che anch'effi morattemperarfi da lagrimare. Del che il ribondi votrebbinn avere eletto? Vedete Re sipigliandolo dolcemente: Non vo- quello che amano? Vedete quello che gliate, gli diffe, o mio caro amico, pian- appruovano i E che peníate che debba ger di quello, di che anzi vi dovrefte effer di voi? Penfate di dover voi foli congratulare. E qual maggiore felicità, che il poter' io in questa maniera, scarico, e sciolto, aspettare intrepidamente la l morte ? Neli , inquit , chariffime amice , Super me flere, quin porins exulsande gaude , qued Det mesericordia praftitit in ejus eccursum, sicus vides, me comparaancora per qualche tempo, afflitto da di aver abbracciata la professione di Reun male, egualmente lungo, e nojoso; quando conoscendosi prossimo al suo pasfaggio, chiamò alcuni fuoi famigliari, e facendo stendere sopra la mida terra un largo tappetto, ordinò poi, che il tappetto folle altamente ricoperto di cenere disposta in forma di Croce. Dove finalmente posato per man de suoi, tra gli amari finghiozzi de Cortigiani, tra le divote preghiere de Sacerdoti, tra gli af-fettuofi colloqui del Crocifito, rendè, com' è credibile, al Cielo l' ultimo spizito, il primo d' Agosto, nell' anno seffantefimo di fua età, e trentefimo del fuo

XIL Signori miei, veglio terminare, per non tediarvi . Vedete nella persona di oft judicium tuum .

in quell' ora giudicar forse diversamente dagli altri? Quanto credete, che allor vi rallegrerefte di aver amati i digiuni? E perchè ora moltiplicare le craoole? Quanto di aver frequentate le Chiefe? Eperchè ora praticar pe ridotti ? Quanto di aver mantenute il ritiramento? E perchè ora cercare la libertà? Se allora voi goderefte ligioso, · perchè ora arrivare ancora a schemirla? Sapete pure, che allor vi rattrifterà tanta profanità nelle vefti; e perchè non fi modera ? tanta licenza nel guardo; e petchè non fi frena? tanto faflo nel portamento, e perchè non si umilia; tanta sfacciatezza ne moti; e perchè non fi emenda? tanto furore negli odii; e perchè non si placa? tanta soperchieria ne contratti; e perchè non fi toglie? Su dunque. Menatevi a cafa questa mattina quella sì fedel configliera, ch'io vi confegno; ch' è quanto dire: Confideri ciascun di voi scriamente ciò che vorrebbe nella morte aver fatto, e questo ora elegga di fare: O mors, bonum

#### E D I. C

VIGESIMASETTIMA.

Nel Venerdi dopo la quarta Domenica.

Domine, ecce quem amas infirmatur. Joan. 13. 1.



ogni affetto, quand' egli è grande, non può negarfi, ma, s'io non etro, nelluno più dell' amore. Volete ve-

dere fotto un sembiante corvitare Abele a diporto . Volete vedere

Quarel, del P. Segneri.

He sia d'ssicile il dissimulare | Volete sotto di un religioso pretesto ve der coperta l'invidia, l'affio, l'amarezza, il livore ? Mirate Erode addimandare fintamente di Cristo per adorarlo in compagnia de Re Magi. Ma l'amore, ahimè, chi fu mai, che lo fapesse nascondure ad equal tele nascosto l'odio ? Mirate Caino in- segno, si che fumbtalle implacabilmente nemico, mentr' era amante? Ne dobbiafotto una fronte festofa celesto il lutto ? mo maravigliarcene . Un' uomo di tem-Mirate Jezabelle afpettar Jeu dal balcone. po, fe fi vuol fottrarre alla Corte, che lo perfeguita, fa meditar nafcondigli, fa mutar nome, fa trasfigurare l'afpetto, come fe Davide, allorché andava fugialco dal Re Sanle. Ma non a tanto è parimente già abile un fanciullino. Questi è sì lungi dal faperfi occultare, che andra più tofloegli medefimo il primo ad incontrare quei che di lui vanno in traccia. Or chi non fa, chel' amor fi finge fanciullo, e fanciullo di più con la face in mano ? Penfate dunque se può mai starsene ascofto, chi dovunque vada, va fempre col lume acceso: Lampades ejus, lampades ignis, nè folo ignis, che può languir femivivo fotto la cenere, ma flammarum. Benche, dove mai parlar vogl' io questa mattina? Uditori, con tale ingresso, vel dirò chiaro. Parea che Crifto pretefo avelfe di diffimulare una volta l'ardente amore da lui portato al fuo Lazzaro, e però lasciollo amalare, aggravare, venire a morte. Ma credete voi, che nè pure a Cristo potesse riuscir l' intento? Non già, non già. Ah bene si accorsero le due sagaci forelle, che non per questo era Lazzaro meno amato: e però ardite non dubitarono di spedire a Cristo con direli: Ecce quem amas, infrmatur; non quem amafti, quem amas; e conforme a ciò poi fi vide, che giunte Crifto alla tomba del caro Amico, non potè più raffrenare su gli occhi il pianto: ma fi turbò, ma fospirò, ma finghiozzò, ma fremette, infremuit spirisu: di talmaniera, che i circoftanti unitamenre convenneto ad ammirate un' amor sì ardente. Che dite dunque, o miei Tribolati, che dite a questo successo? E' posfibile adunque che foli voi non discopriate nelle vostre assizioni quel finissimo amore, the Dio vi porta? Ah no. Credetemi, che non per questo Iddio vi ama meno degli altri, perchè vi tribola; ma per questo medesimo vi ama più, benchè voi non ve ne acccorgiate. E però contentavi ch'io vi esorti a portare in pace i frequenti difastri da lui venutivi ; anzi a lodarlo per essi, anzi a ringraziarlo, qual efimio Benefattore. Attenti dunque, o Tribolati, a ricevere il mio conforto, ed a prevalervene.

E per pigliare il conforto alquanto da 11, alto; quando ancora cotefte tribolazioni, che Dio vi manda, non vi fosser da lui mandate per vostro bene, ma per suo trattenimento, per fuo traffullo, contuttociò chi non vede, che dovrebb' effervi di non ordinatio follievo il confiderare .

Iob. I. at. che chi mandale è Dio ? Sient Domino pla-

dovrà effere volentieti accettato e venendo da una tal mano? Non fo fe abbiate offervato mai ciò che accade in varie Città della rigida Lombardia, massimamente in quei di più lieti, e più liberi, da voi detti di Carnovale. Pafserà talora un giovine Cavaliere per una strada vestito pompofamente, e fenza recar noja ad alcuno, se n'andrà pe' suoi fasti tutto raccolto, fol pavoneggiandosi forse dentro di se della bella chioma dorata, che gli flagella gentilmente le spalle, della gala leggiadra, del culto splendido, del portamento attillato. Quand'ecco ch'egli improvvifamente fi fente colpir nel dofso da una gran palla di neve, da cui conriso de circostanti gli viene asperso il cappello, aspería la zazzera, asperío lo scarlato finifiimo del cappotto, di cui và altiero. Or chi può esprimere quant' egli tosto s'inalbera a tale infulro? e perchè non fa donde vengagli, più adirato, s' infiamma in vifo, s' infierifce nel guardo, e poco resta ch' ei non pon mano precipitofo alla fpada, per vendicarfi di chiunque credane autore. Senon che quando egli alza l' occhio fi avvede quanto gentil deftra fu quella che lo colpi: ond' egli incontanente a tal vifta, non pur fi placa; ma rafserenando la fronte, con un piacevol fogghigno, con un profondiffimo inchino, la riverifce; e'l di seguente torna di bel nuovo a passare su l'istess' ora fotto l'istessa fineltra, per ambizion di fortire una fimil grazia. Ota io non fo, mici Signori, perchè non debbasi far'a Dio quell'onore, che ad una Dama fi fa, fol perchè ella è Dama. Voi vi attriffate, perche vi fentite talora venir dall'alto, quali dura palladi neve, un colpo improvviso, che vi maltratta la dove meno il penfate; perchè vi muore un figliuolo, perchè vi fallisce un negozio, perchè vi ètolta una carica, perchè vi fopravviene una pubblica confusione. Eh alzate gli occhi, e mirate chi vi colpiice. Non è egli Iddio ? Dominus oft , Dominus oft . Egli è , che come attelto Giobbe per pruova; Pracepis Job. 17. 6. nivi, ne descendar. Raiserenatevi aduni que, che da tal mano, se voi bene avvertite, ogni male è grazia: Pana eft, così laPf. 118. dice Santo Agostino, fed & gracia eft. Ma troppo certamente errereste, se deste a credervi, che Dio nel tribolarci pretenda di follazzarfi. No, no, Uditoti: Non deleltaeur in perdicionibus no-

ffrie; quefto è di fede, perchè ftà ferit. Tob. 1,224

enit, ita fallum eft. E qual difaftro non

III.

to in Tobia Abbiate pur per coffante, vi, dice Santo Agoffino; che quefto ap-ch'altro motivo fingolarmente ei non ha, puno giornalmente ficceda tra noi chi-che il nell'o profetto: e le pur milla in libani: Si reflave Deus, e' nes milicret in t'. sjiquesto egli ha d'interesse, altro non è, se amaritudines feliteratibue faculi, oblivinon quello di un cuore amante, cioè che fceremur eum. Se fossimo sempre in cala mirarlo. Ma come ciò? voi direte. Può di Dio farchbe la nostra! Che cofa è esser dunque la tribolazione arte acconcia quella, che fa, che a lui ricorriamo? Un per allettare? Anzi non tanto han per vento contrario, un rischio, una traverventura di forza il fratfino a fugare il fia: Sed ubi angeres molefiarum faciune Serpente, il fumo a fingare le peochie , fluitus unima, suns fides illa , qua ibi dormente famelico di diletto. Se dunque Id- temi un poco, o Signori miei ) quando dio ci vuole agevolmente tenere allettati fu? Non fu quando sterili desideralte dal ri, quanto andate errati volendo dar leg- fu quando infermi defiderafte dal Ciclo

17-13- 40 corum , ue non recedane a me . Acciocche do calunniati deliderafte dal Cielo schivar non si partano da me gli uomini, che fa- l'infamia? Quind'io direi avvenire a noi sò? Gli lufingherò? gli vezzeggerò? gli come all'acqua. Perchè l'acqua follevisi accarezzerò? Ah che allor esti mi volge-verso il Cielo, qual arte c'è? Lasciarla rebbono sconoscenti le spalle. Che farò correre agiatamente per fiorite pianure ? dunque, ut nen recedant a me? Gli fpa- darle liberta? darle largo? Anzi allor effa venterò: Daño timorom meum in cordo es cercherà fempre codardamente la china, rum. Perciocchè è vero, che allor essi e dove impignità in uno stagno, e dove vorranno da me fuggire per porsi in sal- marcirà in un pantano, e deve andrà ravo, ma dove mai potranno fuggire se minga a disperdersi in seno al Mare. Per-

Q1.6. L Surgent ad me.

> Dio, ma che nè pur vi pensassimo; lo noi. Quando van le cose a piacere, non more? Non vi ricordate voi de Discepo- cir nel vizio. Allora è solo, che con li, montati infieme una volta con Cristo qualche impeto noi ci portiam verso il lasciarono solitario a dormire sopra una dò al Signore Isaia ) Domine in angustis il Sole, scatenarsi i tisoni, muegire i tuo iruttuosi. Perchè le coccole di un' odo-ni, imperversare i marosi, inondar le roso gintoto spirino delicata fragranza, piogge, e già già vinta dal naufragio la non convien gittarle ful fuoco? Si lasci-barca aspettar lo scempio, oh come allo no intatte, ed eccole men soavi. Ne al-12 cominciatono tutti a gridare merce ! trimenti fuccede tra gli animali, di cri

> Damine falva nos, perimus. Or figurate-I vediamo che quand'effi patifcono acuta fa-

noi ci ricordiamo di lui, zicorriamo a ma, fempre in bonaccia, fempre in pro-lui, alziamo un poco una volta gli occhi sperità, o quale altissima dimenticanza la fiamma a fugare il leone, quant' ha la mishar, excitatur. E che sia cosi. Semai tribolazione a sugare un' nomo, natural- imprendeste un pellegrinaggio divoto (dia sè, ci prosperi, non ci triboli; ci ac-carezzi, non ci spaventi. Ah mici Signo- una limolifa splendida, quando su? Non ge a Dio! Udite ciò ch'egli affetma per campar da motte? Se mai facesse un'ora-Getemia: Dabo simorem meum in cerde zion servorosa, quando su? Non su quannon a me? In tribulatione sua mane con- chè follevisi al Cielo, convien ridurla fuo mal grado in angustie demro a qual-E vaglia la verità, quando mai farebbe, che stretto canale, assediarla, rinchiuder-Uditori, che noi non dico ricorressimo a la, incarcerarla. Or non altrimenti è di degnassimo, se sempre andassro i fatti facciam' altro, che andar vilmente ser-nostri a seconda, e nulla avessimo, o che peggiando per terra, quasi aqua dilabi a Rea 14 ci desse travaglio e o che ci arrecasse ti- mur in rerram, impigrirci al bene, mar. 140 in nave? Finche tranquillate fur l'acque, Cielo, quando ci troviamo in angustic : mostrarono curarsi di lui si poco, che lo Domine, Domine (Così de suoi Popoli grifponda. Quando fu però ch'effi fecero a requifierune re. Ma che difs' io fol dell' il. st. 15 lui ricorfo è che se gli affollaron con an-lacqua è Perchè le corde di un musicale fia? che gli fi raccomandarono con affet. [frumento rendano fuono armoniofo non to? Quando cominciò la tempesta: Mous convien tormentarle con la tortura? Si magnus fallus oft in mari : Quand' esti lascin lente, ed eccole sconcertate. Petvidero a un tratto gonharsi l'onde, d'chè i tralci di un' ampia vite germogliogn'intorno tutto offuscatoli il Ciclo, vi. no folti grappoli, non convien piagardero all' improvviso rubbarsi dagli occhi li col ferro? Si lascin sani, ed ecceli in-

volo, fi come è l'Aquilas allora fono più folleciti al corfo, fi come i Pardi; allora fono più diligenti alle prede, ficome i Lupi. Se dunque Iddio, come Autore della Natura, ottiene tanto da tutte le creature ancor più infenfate, col tribolarle; qual Pf. \$1. 8. maraviglia fara, che, come Autor della Grazia, molto egli ottenga similmente dall'uomo? Ah che pur troppo ebbe ra gion chi gli diffe cola ne' Salmi: In ira

populos deduces . Nella vostra ira voi ridursete i vostri popoli a voi: Quid enim eft, in ira populos reduces (chiofa Agollino) ie Don che: Imples erebulationibus omnia, us in tribulationibus pofiti , emnes recurrant ad te . Sarebbe un non mai finire, sio vi volesti testere un'intero catalogo di coloro,

che fono a Dio ricondotti per quella stra-Pl. 77. 14. da: Qui cum occideres cos, quarebant eum. Ma per darvene folo un minuro faggio. dite: Ctedete voi che quel mifero Figliuol prodigo si sarebbemai risoluto tornare al Padre, se non sossero state le angustie in cui fi trovò, quand'egli ignudo, fetido, famelico , derelitto , era costretto paicolar fozze mandre, anzi ne piir pafcolarle, ma ben si rubbacchiarfi il lor vile paícolo? Fame pares, quello fu quello, che gli strappò dalla bocca quell' 160 ad

Luc. 15-17. Pairem. E' veto che Manafie dopo un' altissima fellonia si riduste a ripigliare dal Dio vero la legge, ed a riflorarne gli al- l'orribil suono delle martellate divine, tari; ma merce lo squallor di quelle catene che lungamente gli gravarono il collo. E' vero che Antioco dopo un' atro. cissima ostilità s' inchinò a ricercare dal I Dio vero la pare, ed a predicarne le glozie: ma merce l'orror di quei vermi, che gli rodevano rabbiofamente le carni. Ed il buon Davide, che confe sò parimente di se medefimo? Non confeiso, che s' era andato con qualche anna cercando del fuo Signore, ciò aveva egli fatto ne giorni torbidi ? In die tribulacionis mes Deum exquifivi. Là dove ne'di fereni egli era flato (ahi con troppo empio diporto) a

vaghegeiar da' balconi le Berfabee. Non fi può dunque negare, che la tribolazion non ci ajuti a ridurci a Dio. Se pure noi non vogliam'anzi affermare con San Gregorio, che in verità non ci ajuta nò, ma ci forza, ma ci necetfita: Mala, que nes premuns , ad Deum ire compelluns .

Quantunque ciò son dee porgerci maraviglia, mentre veggiamo, che la tribolazione fi è quella, la quale ancora a dispetto nostro ci rende, come noto l'Ec- ti si segnalo per inezie tali Calligola .

VI.

me, allora fon parimente più presti al I elesiastico, nel giudicar più fensati, nel parlar più umili, nel trattare più moderati: Gravis infirmitas fobriam facit animam. Fra quanti uccelli rapaci fcorron Ecel 11- 20 per l'aria, dicon che sia sommamente alriero il Falcone. E pur vediamo ch' celi dipoi così ubbidiente si rende all'uccellatore, che ad un semplicissimo sischio gli vola fu la fpalla, gli falta in pugno, e talor' anche, quand' è vicino ad aver la preda fra l' ugne, la lascia intatta, per non disubbidire a chi chiamalo a ritirata. Come avvien però, che un' uccellaccio per natura si indomito, e si fuperbo, si renda poi con l'arte si docile, e si offequioso? Eliano dice una graziosiffima cofa; ed è che il modo più facile per cui possa addimesticarsi il Falcone, è tenerlo per alcun di nell'affumicata fucina di qualche fabbro. Perch'egli quivi alla vista di quelle fiamme, che si avvampano, al rimbombo de martelli, allo strepito dell' incudine, concepisce nell' animo tal paura, che depone ad un tratto l'innato orgoglio. Se ciò fia vero, io certamente nol lo per pruova, Uditori. Ma fo ben sì, che a far che un' animo naturalmente orgogliofo si reprima, si umili , fi fottometta , non c' è per avventura la via più corta, che porlo nella scela a se fucina della tribolazione? in camino bumiliationis. Lasciate un poco ch'egli oda che quivi piombano, e non dubitate, dice Ifaia, che presto fi arrenderà: Vexario 16. 28. 100 insettellum dabre andieni . Non può negarfi, che a manifeste follie non sia spesto ginnta la vanità de mortali. Seríe lmperador de' Perfiani fi stimò tanto, che ciede poter mettere i ceppi al Mare : e dichiarandolo reo di lefa Maesta, perchè gli avea co' fuoi cavalloni atterrato un ponte da lui formato fu l' Ellesponto, lo fè fiustare pubblicamente per mano di Manigoldo, e gli protefto, che peggio ancor gli fatebbe nell' avvenire, fe non rispettava il suo Principe. Clearco Signor d' Eraclea, voleva che come Alex. I. toa Giove, gli fosse sempre pottata dinan- e- 18. zi un'Aquila, armata di accesi strali. Antigono Signor de' Macedoni, voleva che come a Bacco, gli fosse sempre recato dinanzi un Tirfo, vestito di verdi pam- tbiden a pani. Che dirò di Eliogabalo, il quale facea da Lioni trarre il suo cocchio . per essere fopra d'esso creduto Cibele , la Madre già degli Dei? Ma più di tue-

to or da Marte, or da Plutone, or da Pallade, or da Saturno, e di ricevere in quell'abito incenso da'Sacerdoti, se mozzare il capo alle starue di quanti Dei si veneravano in Roma; e fu ciascuna fe mettervi il suo sembiante. Balenava, rempestava, tonava da certe macchine da lui congegnate a tal'ulo, e pretendendo di voler, benchè ptivo d' ogni fapienza, dominar gli aftri, minacciò Giove (il fuo esilio dalla Città, e di levargli ogni accesfo, ogni adorazione, perchè una volta ardito avca di sturbargli con una pioggia importuna le seste pubbliche. Ma dite a me; quando fu che questi proruppero forfennati in si fatte infanie? Qualor fi videro in miserie? in travagit? in avversifità? No certamente: fu quando prospe-rosi credevansi di tener la Fortuna per li capelli, e di averle gia posto alla ruota il chiodo, e di averle già tolto alla vela il vento. In tempo di avversità nè pur uno voi forse ritroverete, il qual non deponelle pe sieri così fastosi. E tal fu Alessadro, il qual ferito in battaglia, fi riconobbe per tromo in vedere il fan-De Antiq. le iso per mortale in fentire i vermini ,

tribolazion fiaccato l' orgoglio, che farà I a persone, o più docili, o meno folli ? Certa cofa è, che il Santo Profeta Davide defiderendo di vedere certuni omai ravveduti della loro infopportabile audacia, supplicava a Dio in questa forma : Cofitue Domine legislatorem futer cos (O

veramente com'altri legge ) dellorem , mr Il 9 bat. Sciant gentes , quentam hemines funt . Deh , Horem. Ma qual farà tal macifro? Cinmai fara, che addoffi una carredra si difficile? che perfuada una verirà fi abbonita? Sarà la tribolazione. Anzi ne pure è recessaria effa stessa, ma il timor d'essa: Confisine Demine tamorem 'uper eas Co Si voltà S. Gitolimo: Conflitue Domine ter-

Nom. 61 rerem Super eas, evas ti dutte il Calden. ad pop. Ma più chia: amente S. Giovanni Grifoth mo diè alla tibolazion questo titolo di Maestro, dov'eg'i d'sie: Pasagogus ausem dice, altro veramente non essere la vita Quarof. del P. Segneri.

Perciocche non contento di andar vesti- " noster est pribulazio; la tribolazione si è quella, la qual c'infegna a regolare i costumi. E che sia così , rappresentatevi all' animo ciò che il Santo elegantemente descrive in una delle omelie da lui

dette al Popolo. Ci fara mi giovine illustre, il quale avendo con gran vanraggio conchiufo un sospirarithmo parentado, fi conduce a casa la Sposa, cioè una fauciulla, nobile, ricca, riverente, vezzofa: convitati splen-Dio maggiore di tutti ) di mandarlo in I didamente i parenti a superbe nozze, gli va spassando con quel più lieti diporti, che di taltempo fian foliti tra' fuoi pari Orsu, dice il Santo, entriamo un poco a visitar questa casa così telice, che vi vedremo? Rifi incomposti, ragionamenri liberi, azioni fconce: chi ha per la inte.nperanza gravato il ventre, chi ha per l' ubbriachezza offuicato il eapo; vanirà negli abiti, ostentazion nelle gioje, lusto negli apparatie giuochi, iuoni, canti, danze, lascivie, effemminamenti, disordine, confulione: ne fra tante voci se nº ode pur una fola, la qual'abbia del falutevole: Mulea offufie, nihil fludiofum, cenerofum nihil? Ma che? Non va moko, che per qualche trifta influenza muore la gue, che l'agamente (correvagli d'alleve Spofa , nel più bello appunto mietuta ne, come Plutarco racconta : e tal fit E- del fito fiore; che pirò quella cafa la rode, il qual percosso dall'Angelo si con- qual' era pur dianzi albeigo di giubilo e di dolcezza, divien foggiorno di lut-1. 16. 4. 7. che gli strappavano crudelmente le visce- to e di acerbità. Torniamo adunque re, come Gioleffo descrive. Se dunque se non vi è grave, di nnovo a rivistrarad uomini ancora si menteccatti ha la la. Oh che mutazione ! Ci avviciniamo alla foglia , nè fentiam più tumulto di forte alcuna, ma fomma quiete, fomma composizione, sommo filenzio. Montiam le scale, ed eccoci i Famigliari venirci innanzi con abito dimeflo, e con volto chino, con portamento raccolto, e con voci balle. Se con elli entriam nelle camere, vedian che infino le mura fleffe, spogliate d'ogni lascivo ornamento, spi-Signore, date a costoro qualche maestro, ran modestia. Tacciono tutto le cette. che li to infegni a diportarfi da nomini, ammutilcono tutti i cembali, e i tavoquali iono, datelo, datelo. Confliene de- lieri in abbandono lasciati iopra una nenfa, lunga nenre anch' effi rimangono ienza pregio. E qual fara quella l'occa, iopr: di cu: noi mitiamo horise un rifo ?. Se v' è chi ragioni , non fi potiono udire, o i detti giù ferii, o i fentimenti più favj, o le parole più acconce ad indur pietà . Non olo gli nomini, gravi ma fin le donniciuole, ma fino i fervi, veggo fi a un tratto divenuti Filosofi, proferir tra loro fentenze maravigliofe . Chi

ad pop.

umana che un fogno, una fecna apparen-| maggiore. Oh che favor fegnalato ! oh dona, ne a nobiltà dinatali, ne a tolon-Santo, fi odono che parole di utilità, quis locusus fuerit, omnia fum verba Phi fola lezione, che quivi ha data, dell' ciarne ogni leggerezza, a fgombrarne ogni vanità, e ad infinuarvi dettami così fen-

fati, che eon ragione noi possiamo con-Hom, 66 chiudere col Grifostomo: Vere Padagogus che quando a qualche lontan paese può a ciò, che dianzi io dicca) se a chi non aveva ancora imparato a vivere, chiedea Davide, che fosse data la Tribolazion per l Maestro : Confliene Domine simorem Super eos : Conflitue Domine serrorem Super eos, ut sciant gentes , queniam homines funt . Quelta fa che fi umilino gli orgogliofi ; che si compongano i liberi, che si quietino i turbolenti, che fiarrendano i duri, e finalmente, che a Dio compunto riducali Hom. 64. ogni ribelle : Omnes animi motus tribulacio ni cedunt . Invidia , amulario , concupifcen ad pop.

arrogantia, faftus, irs, Comne reliquum

con la fua gran vena d'oro. Ma s'è così, non pare dunque a voi, VIII.

dobbiamo a Dio per quelle tribolazioni, con cui ci affligge? Oh quanto! oh quanch'egli già ci disse per bocca di Geremia. fono veramente Divine : Ecce ego fingo con

del male. Ma non è così. Finge, finge. Con un ventaglio in mano voi vi fcher-Per verita non ci fa mai su la terra grazia mite dalle vampe del Sole all' ombra di

te . una pompa breve . Chi fi flupitce , che favor fommo! Come gan dium e eiftimaperchè tanto idolatrifi una beltà , la qua re , dice San Giacopo , eum in jentationes lacob, t. L. le a guifa del tampo, non altro lascia do- varias inciderios. E qual maggior grazia, po una illustre comparsa, se non setore. che direi quis niguistà d'esser buoni ; Chi ripiglia, che sempre aspettar dovrem- d'effer modetti, d'effer divoti, d'effere un mo folleciti quella morte, la qual non per- di fatti degni della fui gloria? Non fiamo noi quegli stessi, che tamo frequentemendor di ricchezza, ne a fior di età : e così te a lui dimandiamo, ch' gli a se tragga le ciascun proseguendo, non altre, dice il nostre volontà quantunq le restie, che le sforzi , che le straftini ? No ras rebelles di profitto, di compunzione: Si quid ali- ad se propieius compelle volunzares. Or questo appunto fa egli, quando ci tribo-Losethia plena. Or donde è nata mai si la. E perchè dunque, alla prima vista del ammirabile mutazione in una tal Cafa ? morfo noi prenderemo quai cavalli sboc-Chi vi ha introdotti ragionamenti sì fa- cati ad inalberarci , e vorrem ritirarci , vi? Chi v'ha infegnati coftumi si regola- e vorrem refiftere, nè vorremo lafciarci ti? Oh, non vi flupite Uditori. Ventro da Dio domare? Ah fiate certi, che per quel fegnalato Maestro, di cui dicemmo, giugnere al Cielo questa è la strada: pav'entrò la Tribolazione. Ella con una lire. E poi? patire. E poi? patire: Via

vice , dice il Savio, increpatio eft disci- Prov. 5.28. umana caducità, è stata sufficiente a scace plina. E non nego io, ch'ella non sia più difastrosa, più ardua, più faticosa : ma elia è parimente la più ficura. E'comun fenfo delle persone prudenti -

nofter eft tribulatio; o pure, come altro- giungerfi per due strade, l'una di mar, ve cgli parla in fimil propofito : Tribu- l'altra di terra, fia miglior partito attelatio multam intreducit sapientiam. Non persi a quella di terra. Ma non è più coci dee parer dunque strano (per ritornare moda forse quella di mare? Non può dubitarfene, vi rifponderà San Bernardo. Voi ve n'andate sopra un dorato vascello, con una lieta brigata di passaggieri, che vivono sempre in festa. Banehettate con ello loro in conversazione, sonate, cantate, ginocate: nè però perdete momento mai di viaggio. Viaggiate sedendo, viaggiate giacendo, viaggiate dormendo. Ed oh quanto di cammino voi fate in breviffim'ora, fe per ventura fpiri a voi favorevole il vento in poppa l' Scherzate festevolmente co' Marinari, che mezzo ignudi, affaticati, affannati, pur mai non lagia, potentia pecuniarum, corporum amor, fciano di fuggerirvi materia di alcun travittorum examen. Fin qui il Grisoftomo stullo. Imparate que tanti nomi della lor arte, certamente a mirarfi maravigliofa di Poggia, ad Orza, d'Artimonte, e Trinmiei Signori, che molto noi veramente chetto, di foalmar la carina, di alleggerir la favotna, di fgombrar la coverta, di calare le vele, di farpar l'ancore; di farte, to! Ecco avverate quelle si belle parole, di governi, di gomene, di fcotta, di bor bore, di balladori, di buffoli, di battel-Lo volete sapere ? uditele, uditele, che li, di spole. Di più non v'è quasi inginita alcuna di tempo, la qual vi oltraggi. Se let, 18. 11. 178 vos malum. Si potea forse dir meglio? piove, voi vi ricoverate sotto il coperto, Quando Dio ci tribola, par che ci faccia Se nevica, voi vi fedete vicino al fuoco.

IX.

рор-

gi lunghithmi. La dove, o Dio, che gran dispendi non reca, che disagi, che stenti , l'andar per terra ? Di verno fanghi, che v'impaftojano i paffi; di state polvere, che vi foffocano il fiaro; rupi erte, fecle ripide, piani acquosi: non posar di giorno, non dormire di notte; incontrar ronzini indifereti, che vi feonquaffano nojofamente la vita; alberghi fordidi, albergatori incivili; e che ne fo io ? Contuttociò, io ch'ho provata l'una el'altra maniera di viaggiare, porto opinione, che favillimo fia quel volgar dettò, per cui venehiamo ammonici a lodare il mare, ma ad attenerci alla terra. E per qual ragione? Per quell'appunto, che recane San Bemardo: Laberiofier forte via videtur inter ardua collium, & affera rupium (Cosi dic'egli) fed extersis longe fecurior. E' la strada di terra più travazliosa, non può negatli : ma finalmente per effa fi và ful fermo, fi cammina ful fodo, nè vi trovate ogni paffo a lato la morte, com' è pel mare, dove ogn' increspamento di ende, ogn'intorbidamento di arra vi da fospetto di ribellione ne venti a voi già fedeli. Or cosi appunto fate ragion, che succeda nel caso nostro. Per due strade si può giugnere al Cielo, non ve n'ha dubbio. Per quella della prosperità, e per quella della tribolazione. Quella della prosperità è la più comoda, ma quella della rribolazione è la più ficura. Questa han calcata quafi tutti coloro, ch'or fono in falvo : Omnes , qui placuerung Deo , per multas tribulationes transferunt fideles , dicea Giuditta. Questa i Patriarchi, que-

sta i Profeti, questa gli Apostoli, questa qualunqu'altro deeli ttomini a Dio più Cari: Omnes , qui placueruns Dee , emnes , omnes. La dove quei ch' hanno camminato a vele gonfie per l'altra, ahimè, che i più fono al fin'iti a rompere in qualche scoglio, a perdersi in qualche sirui, a maufragate : Profperitas fiulterum per-Prov.1. 12. des illes , così affermò Salomore medeli-

Judich 8.

31.

ino, che provollo. X. Vi dico il vero, Uditori, ch'io mi fento gelar nelle vene il fangue, qualunque volta nel rivoltar le Scritture, m'incontro in quello , che già l'Angelo diffe al vecchio Tobia: Quia acceptus eras Des, nereffe fuit , ut tentatto trobares te . Perchè

tu ti efercitavi in tante opere di piera, perchè ti rapivi il pane di bocca per darlo a poveri, perche ti rubbavi il fonno da-

poppa. E quello ch'è più mirabile, una gli occhi per seppellire i Desorti, in una leggerissima spesa vi vale a faretalor viage parola, perch'eri diletto a Dio: neceste fuit, fu necessario: che cosa? che tu divenissi cieco, che cadessi in somma miferia, che fofferiffe un'estrema mendicità: Quia accepius eras Deo, necello fuir , ut centatio probaret te . Neceffe fuit! E che farà di me dunque (dich'io tra me) di me peccatore, le per me splendano tutti i giorni fereni, fe per me vadano tutti i fuccessi secondi ? Oh Dio! che mentre egli non arma contro di me la fua destra, e non mi flagella, temo con ragione di effergli poco a grado: Qui parcit pirga, odit pro 11.14 filium fuum. Troppo fon chiari nelle Sacte Scritture quei testimoni, per cui Dio mi ha fatto fapere, che il segnodi effere 2 lui diletto , fi è l'effere tribolato. Lo chieggo allo Scrirror de' fuoi Maccabei , ed egli che me ne dice? Nonfinere peccasori- 2. Mach. 6. bus ex Sensensia agere, Sed flatim ulssones 13. adhilere, magni beneficii est indicium. Lo chieggo a Salomene, ed egli che me ne attefta ? Quem diligit Dominus , corripis . Prov. 3. 12 Lo chieggo a Paolo, ed egli che me ne afterma? Quem diligis Dominus , calligar , Hebr. 11.6 Lo chieggo a Giobbe, ed egli che me ne aggiugne ? Beatus home qui corripitur a Dee, lob 5. 17. Lo chieggo la negli Atti a gli Apostoli, ed esti ancora qual risposta mi rendono ad una voce? Per mulsas tribulationes oportes Ad. 14.210 nos incrare in regnum Dei . Si che da tante testimonianze convinto, shalordito, confuso, convien ch'io palpiti, s'io povero peccatore lasciar mi vegga ful collo la briglia lunga, e se Dio non mi stimoli, non mi sferzi, mami fecondi: Si extra difciplinam effis (oh che dinunziazione terribile, fatta gia dail' Apostolo a tutti quei, che non si curavano di effere tribolati l Si exera disciplinam eftir , curne pareicites falii Heb. 11. 8. funt emner: erge ( non to finite di dirvela per l'ottore) ergo adulteri, & non filii eftir . Ah no nò, mio ben, nò nò, ch'io rifoluramente voglio effere de figlipoli vostri legittimi, voglio, voglio; e però ecco, ch'io chino riverente a i flagelli quelto mio dorfo : In flagella parains fum. Per. Pf. 17. 18. cotetelo pute con quella sferza , la cuale più piace a voi , perche amenon conviene il determinarla, e però non dico, in flagellum paratus fum , ma dico , in flacella. Sento io ben, che il fenso ribelle s'innorridifce a pentar quelle lividure, che voi con questi mi verrete a formare nella periona; a penfare le infermita, con cui mi potere affliggere nella vita; a peníar le ignominie, con cui mi potere confonde-

re nell'onore; a penfar le amarezze, con cui mi potete convertire in veleno ogni mio diletto . Ma che ? Non mi battera dunque femore per gran conforto, veder voi nudo fopra un tronco di Croce morir per me? E quale può toccarmi mai calice tanto acerbo, di cui ne' tribunali, voi sopraffatto dalla ingindegli anni menato a morte , voi giusti-ziato , voi crocifisso , voi nudo fra due

veder voi, amor dell'anima mia, quanto mi farebbe! E pure, ah Dio, io fo che meco voi tratterete con un infinita pietà , perchè , se mai mi accosterete il vostro calice a i labbri, non però vorrete che anch' io lo forbifca tutto. E chi ne può dubitare ? E ver che voi , biturus (um? Ma perdonatemi, che non tri ne lasciate talora gustare un sorso . risponderan senza dubbio , ch' ella è la Io quanto a me sono certo, che se mi morte; siccome quei che se la sentono immanderete tribolazioni, faranno tutte portunamente picchiare già da alcun' an-

25-1

Pf. 79. 6. tutte a milura: Perum mihi dabis in la- gnori Cavalieri, mi diranno, che è il disonosciuto. Che cosa è mai finalmente qualungue tribolazione da voi mandataci? El sutto Amore travestito da Odio,

SECONDA PARTE.

M 1 ciderelibe questa in trina in acparte un'infigne cauft, di fostener la caufa diDio, e di diffenderlo dalle accuse di non abbiate voi per me prima fucchia- molti, i quali fi dolgono, ch' egli prota la maggior parte : Voi povero , voi speri gli sciaurati. Perciocche, se conforramingo, voi vilipelo; voi calunniato me abbiamo veduto, la tribolazione è per le più lodevoli opere di picta; voi un favore sì fegnalato, da Dio fatto a tradito dagli amici; voi perfeguitato da- gli amici, fatto a gli eletti, fatto a quei gli emoli ; voi qual malfattore citato ch'egli hadestinati alla Gloria ; qual maraviglia farà, se per contrario a gli scellestizia, voi proverbiato dalla insolenza, rati egli porga prosperità? La ragione è voi maltrattato dalla serocità; voi tut- chiara. Non gli ama: Exacerbavii Dom-Ps. 10. to piaghe nel corpo , voi tutto ango- num percarer (dice il Salmiffa) ferundum fce nell' animo ; voi nel più bel fiore multitudinemira fue non queret . Ma a dir' il vero, quando ho poi meglio peníato meco medefuno, ho scorto chiaro, che il ladroni . Quando altro dunque io non mondo fi duole indarno. Perciocchè per aveili di conforto a' miei mali , che il quanto fi cerchi , non credo io già poter' un' Empio trovarsi, il qual sia felice. Può non lo niego trovarfiun' Empio, che abbondi'di gran tefori, che splenda d'illustri titoli, che fia correggiato da' Popoli offequiofi, che comandi, che stoggi, che fguaz- Job. 11, 130 zi , che finalmente Ducar in bonir dies [nos ; ma che però sia felice, non può trovarsi, quafi vago di spaventarci , diceste un Ah che troppo poco ci vuole a qualsisia di : Poseffis bibere calicem, quem ego bi- scellerato per effer misero . Basta effere scellerato. E che sia così , state attenti . dovevate dire mai calicem , ma de cali- Saprefle dirmi per avventura Uditori , se, perchè chi è, ch' abbia mai tutto qual sia la tribolazione maggior di tutte? bevuto il calice vostro? Appena agli al- S'io la chieggo a questi più vecchi, mi

proporzionate alle mie deboli forze, e no all'uscio di casa, e non fanno omai cocosì ancor tutte piccole, tutte poche, me farfi a mandarla in pace. Se a questi Sierymis, in mensura . Siate voi dunque nore . Se a queste Signore Dame . mi diran , benedetto in eterno per tuttociò che voi ch'è la gelosia. Se a questi miserabili Ardi me disporrete, perciocchè qual cosa tisti, mi replicheranno, che è l'essere tutto non mi fara benefizio, da voi venendo, di fraudato da Gentiluomini crudelmente fe la tribolazione medefima è benefizio: delle dovute mercedi : fe a' Cortigiani, Non accade no, che voi più vogliate l'emulazione: se a Famigli, la servitù: e con queste mostrar di odiarmi. V'ho co- così ciascuno riputerà, che il maggior male di tutti fia quello ch' egli patifce, conforme a ciò, che mostrò bene d'intendere quell' eminente Declamatore, il qual diffe : Eft quidem bumana infirmitaris ifta natura, ut ex emnibut accidentibut era-

viffimum , putet quifque, quod patitur ; e

ne diè la ragione , perchè degli altrui mali ne abbiamo una scienza astratta , de' nostri una sensazione esperimentale : Quintil. Aliena enim cogisationibus , noftra dolore Declam, & - STA-

grallansur. Ma se noi vorremo sincetamen-così a piò nostro il testifico San Bernardo te spogliatci d'ogni sentimento privato, Subjuggene corpus in pana, primais mucregià datigli . E che ? Lo porrete voi preffo anima umana, di non concedere Inferno . morte? Vedrete ch'egli l'inviterà a brac- di non ammettere Paradifo, di tener femestenuato, e quasi disfatto per lo rigore ta pena, che basta a renderli abbondandelle sue lunghe astinenze , ripigliò tosto temerete intelici. Quando essi stimano di disonori ? Faià come un Carlomanno ; ventandosi unitamente a quei cuori , bench'è quanto dire , tollerera con pace gli chè protervi , gli sforzano a confessare . schiath ricevuti all' improvviso da un che a loro dispetto ci è nel Mondo, ci è guattero (coffumato . Lo porrete fra le quel gran Dio, che non ci vorrebbono. gelone? Fara come una Godoleva, ch'è Quindi poi nalcono quelle larve notturquanto dire, fervirà di vil fante alle con cubine, tenute in casa dal suo marito be li, e quel non poter trovar quiete, ne pur' fliale. Nella povettà lo potrete? Immite rà quel mendico, cui fu coffretto già d' invidiare Santo Agostino , considerando me tellulus meus ( sono parole di un povela letizia, e la festa, con la qual colui ro peccator descritto da Giobbe ) si diravvolgevafi tra' fuoi cenci . Lo portete | xero, confelabiene me leltulus meus, terrebis a fronte diun'emolo prosperato? Glice- me per fomnia, & per visiones horrore condera volentieri, come gia fece nella Cor- entres. Concioffiache non crediate già, te Francele ad un' Ebroino un San Le mici Signori? che come noi fiam talor ufi ger. Lo porrete al fervizio di un padrone a rimirar fu le Scene, vengano fuori dieli indifereto ? Gli ubbidira puntualmente , abiffi le Furie con faci ardenti , e con afpi-

e penfare la gravità delle imane tribola- tur , verberebus laceretur , equales d'frendazioni con le bilance fedeli della ragione, e sur, gladio prucidesur, supplicio affigarur, non con le ingannevoli dell'afficto, noi secura eris conscienzia. Ma per l'oppositio un' troveremo effet veriffimo quello, che Santo uom di coicienza rea, dove mai può tro-Agoftino afferinò comentando i Salmi , vare un'ora di pace? Si diporti pur ne' cioè che Inter emnes pribulaziones humana giardini, vada alle veglie, s'ino'tti ne anima, nulla major eft, quam conscienzia lupanari per più svagati, divunque il midelillerum . Il tormento che da la mala fero giti, porta nel fuo cuore aperto quell' coscienza, questa è la tribolazione mag- orrido tribunale, che lo cond nna per rigior di tutte. E prima fidimoftra ciò chia- belle d'un Principe Onnipotente, e però ro dal fuo contrario. Petciocche prova-tevi a porre un' uomo il qual fia di co-d'una Gloria, ch'egli ha perduta, per tiscienza santa fra quei disaftri , che voi mor d'un' Inferno, che gli sovrafta? Im. 152 17. 10. poc' anzi riputavate i maggiori , vedrete pins quafi mare fervens , qued quie cere non ch' egli con fomma pace gli tolleta, e perefi, dice Ifaia. Etanta questa in juietu-spello ancora vi tripudia, evi btilla, co- dine, che a seda la, altro rimedio non truome farebbe una Salamandra dispettoia-mente gittat da un Villamello in un lor-no acceso, p:r vendicarsi de mosti da el la fede, di tiprova l'immortalta dell' cia aperte, e con sembiante sereno. Se pre ricardato a' loto cuori con un segre-non anzi fara come Andrea Confini, il to ateismo, che Dio non v'è: Non est quale alla nuova ch' ebbe di effa giubilò Deut. Ma, ò poveretti ! Nel voler farfi Pfal-14. to tanto, che la dove prima era languido, questa fotza medesima sperimentano tanle forze, rifiori di colore, ritornò in car-ne, e migliotò per quell' avviso medeli, riiveglianti, quai rabbioti maftini dabremo . ond'altri inferma . Lo porrete fra' ve sonno , le credenze più religiose; ed avne, quell'ombre orribili, que fantasmi ferain braccio a quel medefimo fonno, che medica ogni altra cura: Si dixero, confelabitur fob 7. 150 indifference of the unusual purifications of a particular of the p ferno, troveri pur ivi alcun modo da con- piri profondi, que raccapricciamenti imtemo, trovers pur ivi acuminosto se compensario de la constitución de la conformación volet divino: Nibil di para la conformación de la conformación volet divino: Nibil di para la conformación de la conf cundine, nebil eft fecurius bona confciencia; in bonis dies fues, quello è veriffino .

ducune

ducane in cacce, ducune in bagordi, du- crediate ad un Seneca ancor Gentile j é però cune in balli, ducune in fimili paffarempi dobbiam conehiudere con lui flesso, che prosani. Ma che? Altro è ducere dies in Nullum scelus, licès illud seruma expense con la retune appare con la retune cura con la retune cura con la contra discrete dies bones. Che meni munerobus suis, impunisum est, queniam seno gioeni fausti, giorni selleci, non è mai leris in seelere supplicium est. Ches è così, neria de cattivi, perine una car antitata, intolo tribunazione, e più giave anora di s' io non erro, non fi ritruova. Quella che forfe nell'efterno appanifee, tutta è diverfità; che le Ioro a i Giulli fonpegno fallace. Ella è come una fommina imbel-di eterno premio, la loro a gli Empj è ca-

wero. Indarno dunque mi farei flancato terminiamo adunque il difeosfo in queffar flamane, se avefia prede una tale felicità, la loto tribolazione, e più grave ancora di tetta a, laqual vol- effect reintat adalun- para di etema pena, avvenedo a quelli, gi per compatite: fe la vagheggiate d ap- come a gli rifami abitatori di Sodoma: apreflo, vinuove a felino, non vi damara- vigita: Non gli fia felina/o fratera felicitan. cruffa eft , & quidem cenuie: mi bafta che il dell'altro, fervi per incominciarlo.

# VIGESIMAOTTAVA.

## Nella Domenica di Passione.

Quis ex vobis arguet me de peccato? Joan. 8. 46.

Rdeva, a' tempi di Carlo Setti- | gli il Re, come si costuma, che gli paresse mo Redi Francia, un' impla- di quelle pubbliche feste, già già imminencabile guerra nella Guarco- ti. Allora eglistretto a parlare: Mi pare, regna tra' Francesi, e gl' Inglesi ; plicò con un volto quali sorpreso da placida ed avendone da principio i maraviglia, mi pare, che intutto"l Mondo Francesi la peggio, spediro- sarà oggi difficile a ritrovarsi uno il qual no al Re uno de principali lor Capita- perda il fuo con tanta allegrezza, con ni , perchè follecitaffe i foccorfi lunga- quanta Voltra Maellà . Intefe il Rel'acutezmente desiderati, cpiù vivamente espones- 22 della risposta: onde rientrato in se stesso, fe abocca le neceffità dell'efercito, la ca- cominciò tofto a mutare ragionamento, e dura delle piazze, i pericoli dell'imprefa. Artivato il Capitano alla Corre in grandifi fimad diligenza, troto è che il Restava allegra-quegli ordini più efficaci, che fi bramayamente giuocando co luoi Paroni; onde con- no per foccorfo del Campo. Certo è di fevennegli lungamente aspetrate prima di ve- de , Uditori , che niuna perdita nè di Castelnire ammetto all'udienza. Al fine poi rice la, nè di Città, nè di Regni, è di gran lunga wettel oil Recomprance and a discount of the comprance and a d rere delle giostie, che allora si apparec- per le lor case! Vedrebbe in quel medesichiavano nella Corte per piacevole paffa- mo tempo altri di loro ftar' affifi d' intorno tempo, de tornei, de teatri, delle comme da uno scaccaiere, altri star savoleggiando, die. Stette il prudente Capitano lungamente da una veglia, altri star danzando a un testitacito a fimiglianzi discorsi, finche dimando- no, altri stare smascellando dalle risa ad

una commedia, ne trattar d'altro, che di I vato non d'altro più, che delle foyrane paflar la tal notte in quelle ferenate, il tal giorno in quegli stravizzi. Ed è possibile, o miteri peccatori , che così allegiamente perdiate il voftro? Ah vi fodire, che se in questo tempo medefimo, nel quale voi state giubilando e govendo con tanta pace, volcite un poco pentate al vottro infortunio, non immitereffe quel Principe men' accorto, ma oh quali lagrime voi manderefte dal cuore, oh quali finghiozzi | Getterefle per terra quei dadi amati, e fparendo da quelle fale, escappando da quelle scene , e partendovi irati da que ridotti, vi andrafte toli foli a ferrare in un gabinetto, il più folitario di cafa, ed ivi non cefferefle di piagnere fino a tauto che non fufte ficuri di avete reintegrate le vostre perdite. Ma tauti mali vi fono afcofti dagli occhi. E per qual cagione? Perchène mai voi ci volete peniare, ne volentieri voi ven' udite discorrere: tanto è da lungi che cerchiate voi fleffi chi ve ne informi, e che ricorrendo, or ad un amico difereto, or ad un Religioso zelante, diciate loro ? Quis ex vobis arquet me de peccato? Perdonatemi nondimeno quelta mattina, ch'io voglio udienza, affin di rapprefentarvi da fervidore fedelelo stato vostro. Sevi parrà degno di rito, seguite pure a scherzare, ed a follazzarvi quanto a voi piace; perchè voisiete i padroni della vostr'anima : ma fe punto conofcerete la voltra calamità, pregovi a dirmi, com'è dunque possibile, the si vegga al Mondo un prodigio, per una parte sì strano, per l' altra così frequente, quale a mio credere è quello di un peccatore, il qual ha baldanza di ridere?

Voi, se non lo sapete, prima che ardifle di offender Dio mortalmente, posse-ZI. devate una dignità così eccelfa, che non folo eravate onorațissimi fervi, ma carissimi amici, ne sol carissimi amici, ma gloriofi figliuoli di Dio medefano; il quale avendovi adottati per fuoi , vi avea fublimati a participare per grazia fin' i fuoi stessi attributi, se sue prerogative, i suoi Fx 1. Fett. titoli, i fuoi tefori, ed in una parola: Effeceras vos diving conforses natura, come de' Giufti tutti parlo San Pietro. Orada questa si nobile dignità gia siete voi dicaduti per lo peccato, nè Dio vi tiene ora più per figliuoli fuoi, anzi ne per fuoi amici, nè per suoi servi, ma chiaramente prote-Maras. 12. fta di non conofcervi: Nefeie ver; e voi potete si lietamente gioite? Lo sfortuna-

to Elan quando fivide dal tuo Padre pri-

vio, che ve lo attesta . Partito si è Dio da voi atlai più lontano, che non è l' Au-

inc un Leone, il quale, quando men fe l' a petti, fia da banda a banda paffato da ficto dardo: Auditis Efau fermonibus Pa- Gen 17. 14. tris irrugiis clamore magne . Ah peccatori mici cari, poco farcbbe che foste da Dio folamente stati spogliati di ragioni si trafeedenti, quali fono quelle che toccano a i Primogeniti . Potrebbe pur rimanere ancora per voi qualche seconda benedizione inferiore, con cui confolarvi . Ma voi fiete flati interamente privati dell'adozione anche semplice di figliuolo. Onde per voi più benedizione alcuna non refta, ma fol quella maledizione, che Crifto Giudice intonerà fu l'orecchie de condannati : Si mirini fuerisis, fon parole dell' Ec. Eccl. 41. ta. clifialtico, fi morrai fueritis, in maledillio. nem erichars veftra. E pur voi non fol non ruggite, come il discredato Esai, ma festeggiate come un Giacobbe arricchito? Ecome cib? Non fapete voi che al prefente, nè Dio abita più nel cuor voftro.

ragioni di primogenito, trasferite con la

paterna benedizione in Giacobbe a fu fos

prapptefo da si orribile crepacuore, che li die tofto per quella ftanza a ruggire co-

ne voi abitate più nel cuore Divino, ma è gia disciolta quell'ammirabile comunicazione di affetti , che prima ritrovavafi infra voi due? Io fo che Dio per ragion della fua immensità affiste in onalunque luogo affai più del Sole: Terus ubique di ffufus, come non meno fugofamente, che brevemente descritsclo San Cipriano, Ma nel cuore del Giusto vien'egli adimorar con prefenza molto più scelta, e molto più fingolare: onde maggior onore non fepper fare, ne l'Angelo a Gedeone, quando gli apparve, nè l'Arcangelo alla Vergine, quando la faluto, che fignificare a ciascun di loro, come il Signore facea con Jud. 6. 12. effi foggiorno: Daminus tecum. Ma a qual Luc. 1. 18, di voi , dilettiffimi peccatori , potrebbe farfi al prefente si bell'onore ? Longe oft Do Prove 5.190 minus ab impris, se voi credete al gran Sa-

giorno entro ad un medefimo nido lo

Sparviere, e la Tortora, ed critto ad una

medefima tana il Lupo, el'Aguello, chein un medefimo cuore, peccato, e Dio, E

stro dal suo nimico Aquilone: epiù facilmente s' indurrebbono a fare amico fog-

come dunque potete voi sperimentare un momento di contentezza? Presente Dio. che non può di grande prometterfi il cuore umano? Volgete le Divine Scritture, e

prefenza veniva f inpre confortato ciafenno di quegl' incliti personaggi ad-avere fperanze vafte : Ego secum, cosi Dio diffe Gen 31.3. temere le infidie de Filiffei : Eco tecum .

così Dio diffe a Giacobbe, quando lo volle rincorare a ripigliare il pellegrinaggio alla patria: Eco tetum, così Dio diffe a Mose, quando lo volle spedire a liberare Jos. 2. 1. Ifraele da fervitù : Ego recum , cosi Dio dif-

fe a Giofuè, quando lo volle avvalorare Jer, 1, 10, ad intraprendere la condotta del Popolo : Egozecum, così Dio diffe a Geremia, quando lo volle infervorare apredicar tra' protervi la verità. Ma chi rimanga abbando-

nato da Dio, che può più sperare? Ve eis, cum receffero abeis, così d'is' egli medelimo per O'ea. Non fu l'istesso a Sansone perdete Dio, e perder la roboftezza? A Manaffe perdere Dio, e perder la libertà? A Saule perdere Dio, e perdere il Regno ? Ad Eli perdere Dio, e perdere il Sacerdozio ? Ad Ozia perdere Dio , e perdere la fanità? A Salomone perdere Dio, e perdere lericchezze? Ad fraele perdere Dio, e perdere ogni fortuna? E questo medefino Dio è quello , o peccatori , che avete perduto voi , questo medesimo Dio : e nondimeno vi dà si poco tormento à

E qual bene voi non avete perduto, VII. perdendo lui? Cert'è che avete, se non altro, perduti i meriti tutti della buona vita paffata, sì che quanto per l'addietro

operafte di virtuofo, di criffiano, di pio, tutt' ora tienfi per nulla . Senrire . come Dio dinunziollo per Ezecchielle: Si averzerit Se juftus a juftitia fun, & fecerit iniquitatem fecundum omnes abominationes , quas operari folet impius , numquid viver ? Signo:i no , che non viver, Signori no: ma che? Omnesjufteria ejus, qua fecerat, non recordabuntur . In pravaricatione, Tun pravaricatus eft , & in peccate fue, qued peccavit, in ipfis morietur. O che protesta da far raccapricciare anche un' anima di macieno! Tutte quelle buon'opere, dice Dio, le quali l per addietro avete efeguire, rimangon già, o peccatori, fepolte in si alta dimenticanza, che fe una morte improvvisa vi togliesse ora disavventurosamente dal Mondo, mai per tutta l'eternità non godereste alcun premio del ben passato; ina folamente fofferireste la pena del mal prefente. E chi mai , Criffiani miei cari , potrebbe crederlo? Dunque se talun di voi per addietro avelle, come un Domenico

voi scorgerete, che in virtù di questa fola | Loricato, afflitte sempre con istranissime guife di penitenze le proprie carni, sì che le avesse ogni di sinunte co digiuni, piagate co cilizi, lacerate co flagelli, sbraad Itacco, quando lo volle animare a non mate con le catene; ed ora moriffe in quella sciaurataggue, della quale a forte egli è reo; tante aufferità non gii gioverebbono niente? Niente. Dunque se taluna pur di voi per addietro avesse, come una Meliana Romana, distribuite in alimento di poveri tutte le proprie softanze, si che aveile continuamente veiltiti ignudi, ricomperati ichiavi , ferviti infermi , fostentati pupilli; ed ora morisse in quel delitto , del quale a forte ella è colpevole ; tante limofine con le frutterebbono niente? Niente . E se voi tutti unitamente , Uditori , avefte convertiti a Cristo più Popoli, che un Francesco Saverio, scritti per la Religione più libri che un Tommafo d' Aquino, incontrate per le Chiefa più inimicizie, che un Tomnaso Cantuarienfe, tollerati per la Fede più fcempi, che un Clemente Anciranno: fe aveste superato , o un' Alestio nel dispregio del Mondo, o un Francesco d' Affifi nel rigor della pov. rtà: fe avefte emulati ne' Chiostri i più fanti Monaci di Lirino; entro le cavetne i più rigidi Solitari di Tebe; fu le colonne : p ù portentofi Stiliti dell' Oriente: e poi moritte in quella empietà, di cui fiete al presente contaminari, niente vi rileverebbono tante virtù, niente tanti meriti , niente tanta eccellenza di fantità ? Niente, nientiffimo; che ferve, che mel facciate più replicare? Omnes infisia eins. quas fecerat , non recordabungur . Omnes , omnes. Oh perdita! oh sventura! oh miseria da deplorarfi con lagrime fanguinofe l' E voi nondimeno dopo aver farto un getto così funcito, avere cuore non di ridere , no , ma di giubilare , Sient exultant vitterescapea prada , qui ndo dividuns (polia ; 1f. 9. 3. Io fo, che voi non dovete di certo aver mai raccolto un capitale di meritisì copiolo, qual faria questo annoverato fire qui. Ma pure penfate un poco: tanti digiuni da voi offervari in tutta la vita vostra, tante prediche da voi udite, tante limofine da voi date, tante corone da voi dette, tanti Salmi da voi recitati, tante confessioni, tante Messe, tante comunioni, dove fon' ora? Non recordabumour , infoliciffini voi , non recordabuntur . E voi non vi distate in pianti? e voi non prorompete in finghiozzi? e voi non iscoppiate in ruggiti, anche spaventevoli?

Se un povero Agricoltore piantati avef-

le in una villa paterna, con gran fudo- mai fia stato fra alcuna milera gente. Scrie-ri, e con gravi spese, molti alberi di fiunti le come questo avveniva, che certamente è ma vostra ha fatto il peccato I Concios sì , perchè arrivasse a comperar le lagriterra gli alberi stessi, schiantandoli crudel- emerane sanguinem Christi, emane nunc la-

gli empi dice Dio per Ofea ) Radir es- role, con occhi batti, pallidi, malincorum exficeacaelt. Però che fegue ? Fruffum Dici , muti (per quanto lor permettevano nequaquam satiene. E quelto esterminio in tanto assanno i violenti singhiozzi del è quello, che volca dinotar lo Spirito cuore oppretto) venivano, e nel volto, Santo, quando raflomigliò l'anima sfortu- e nel paffo, e nell'abito, ed in tutto il nata di un peccatore, or'ad una Vigna ster- sembiante della persona a dimostrar mapata con furia orribile dalle zanne di Ci- nifesta l'ira Divina. Pervenuti alla porta gnali feroci, come nel Salmo fettantefimo della Città, quivi fi congregavano in una nono cantò Davide: or'ad una caía íva- turma, e prorompendo ad un tratto conligliata con ingordigia avidifimadalle ma- cordemente in un dirottifimo pianto, chi ni di predicatori nottumi, come nel capo quarantefimo nono deplorò Gieremia: or crimi, chi percotendofi il volto, faceano ad una Citta defolata con faccheggiamento infieme là dentro la mella entrata. Alla implacabile dal furore di foldatetche in- vitta di quelle strade, al cospetto di quelfolenti, come nel capo decimoquinto fa- le case ( quantunque altre da quelle, che vellò Giobbe . E voi porere nondimeno i loro Padri avevano una volta abitate ) gioise contanta festa? Ed a che mai rijer- si mnovavano più impetuosi i singlisozbate le vostre lagrime, se ad occhi alciu zi 3 e incontanente con una tal minieti potete confiderare l'anima vostraridot-l'ra di cerimonia, altreitanto superstiziota ad un rak: flato?

VI. In copho-Biam c, f.

un rito, s'io nonerro, il più strano, che gazzofilaci disfarti, su i portici desolati.

si pellegrini, sì varii, e sì preziofi, che degniffimo di faperfi. Era a' tempi di San pari ad essi dishcilmente ne vantassero Girolamo victato severamente a tutti à mai, ne pure i si famofi giardini, ò di Al- Giudei di por piede in Gietufalemme, tratcinoo, ò di Atlante, ò di Semiramide; cone il giorno intitolato del pianto : ch'era e quando poi foffero i rami già carichi, e per appunto il di amiverfario di quella i fratti già flagionati, forgelle di notte un luttuola giornata, in cui le Legioni Romane turbine repentino, che glieli gettalle tut denro inondatevi, a bandiere forigatate, ed ti per terra disfatti, e fracidi; qual fenti- a ferri nudi, vi recarono il grand'eccidio. mento proverebbe il meschino , allora Manèmeno quel di si permettea liberamench' ei di buon' ora entrando nell' Otto ve- tea gli Ebrei di entrare in quella Città a fare desse improvvisamente si fiera strage? Oh un tal pianto, se non isborsayano prima una come fubito comincierebbe a battere pal groffa paga. Però avrefte veduto quegli ma a palma, ed a mandar'u:li, ed a met- infelici non perdonare a danaro, per aver' tere stridi da sorsennato! E pure, oh quan- agio di lagrimare a lor voglia: disponento è più lacrimabile il danno, che nell'ani- I do la Divina Giuftizia mirabilmente cofiachè non folamente v' ha spogliati di me proprie, chi aveva osato comprare il frutti molto più scelti, e molto più sa- sangue Divino: Et ut eis fue fiere licene lutari , quando già questi erano appunto ruinam Civitatis , pretio redimune , così il condotti a maturità : ma vi ha battuti a Santo Dottore lo ponderò , us qui quendam mente dalle radici : Eradicans genimina : erymas fuas . Atrivato per tanto il giorch' è quanto dire, vi ha divelti dal cuore no prefiso, giungevano d' ogni parte a gli abiti infusi delle virtù Cristiane; sì gran turme que Popoli sfortunati uomiche nello stato, in cui di presente voi ni, donne, vecchi, bambini, vedove, tiete, non potete produrre ne meno un verginelle e tutti comparendo egualmenfrutto, il quale fia meritorio di vita eter- te vestiti a bruno, contresce scarmigliana: Radix comm expectata off ( così de- te, con chiome inculte, con vefti polyeia, quanto lugubre, ne givano i mifera-Degli Ebrei teffifica San Girolamo , che bili a ricercare anfiofamente il lor Temdopo aver' essi perduta Gierusalemme, pio, dove sapevano, che più il lor Tempallata col fuo dominio fotto i Romani. pio non eras ne ritrovatolo, mai non fi dai quali ne trionfarono; ioleano da varii vano pace; ma raggirandoli di contrada in paefi circonvicini radunarviff tutti in un contrada, e di piazza in piazza, ululagiorno determinato dell'anno, a compia | vano fu le ceneri del Santuario, fu l'algnere insieme la loro perdira, ma con tare distrutto, su le torri spiantate, su i

Aggiungevano a sì profonda meltizia più I una gente compassionevole, ma noti mal grave orrore que musicali strumenti, che di tratto in tratto si udivano sconsolatamente rispondere a' loro pianti. Conciosfiachè non mancavano in tanta folemnità e le Trombe, ele Cetere loro amiche; non però più gioconde ed armoniole, come una volta, ma querule è (concertate : perchè fi avveraffe, come il Santo offervò, efferfi convertite in lutto le Cetere; camblate in duolo le Trombe, ed ogni fuono di giubilo effer degnerato in voce di pianto: Le vox folomnicaris verfa eft in plantium. Cosi lagrimavano i miferi per molte ore, accerchiati d' ogni parte frattanto da numerofiffime foldatesche, adunate quivi, per afficutar la Città ( come avviene ne' gran concorfi ) ò da tentativi del popolo totestiero , ò da' tumulti del proprio . Quando finalmente stretti a partirsi , non fapevano, per dir così, distaccarsi gli sventurati dalla vifta di quelle mura. Raccomandavanfi supplichevolmente a' foldati, perchè concedessero più lungo spazio a' for pianti: e questi, altrettanto sordi alle suppliche, quanto avidi di guadagno : Se piagner più volete, diceano, pagare più. Crederefte ? Ancor' a quefto fi conducevano alcuni, per mendici che fossero, ò per avari: e ponendo di nuevo mano alla boría, contavano di presente nuovi danazi per prezzo di nuove lagrime, quafr che ancor nonne fossero fatollari : Adhue fleing in genis, & livida brachia, & Parfi crines; O miles mercedem poftular, ut illis flere plus ticear. Fatto, che nel cuore di San Girolamo cagionò un'orrore si ftrano, che non dubitò egli però di paragonare quel giorno di tanto lutto al di dell'universale Giudizio; e così proruppe alla fine in questo confiderabile Epifonema: Er dubirar aliquis , cum bat videat, de die tribulationis de enguftia, de die calamisatio, & miferia, de die renebrarum , & caliginis, de die nebula, & aurbinis , de die suba , Oclangeris ? Ah Cristiani miei cari venite quà. Perchè v'hò io qui descritto questo successo tanto minutamente, se non per vedere s'io vi sapeffi in qualche modo commuovere al paragone? Gran coia! Per la perdita fol di un Tempio terreno fentivano i protervi Gindei si atroce rammarico, che conrentavanfi di comperare a gran prezzo l'agio di piangerla: ne dubitavano di esporsi in si superstiziosa funzione a gl'insulti de' Popoli lor nimici , di foldatefche infolenti, di plebe vile, ta qual doveva affollatamen-

compatita. E voi fapendo all'incontro di aver perduto, non il Tempio di Dio, ma quello ch'e più stimabile, il Dio del Tempio, ne concepite si poco fenfo di affanno, che quantunque invitati continuamente a piangere, e finghiozzare per si gran perdira, attendete anzi a ridere, e a trastullarvi? E quando è mai, che chiamando un poco a raccolta i vostri pensieri. rientriate dentro il cuor vostro, ed ivi andiate con qualche fenso cercando, ov è il voftto Dio è quand' è mai , che ci penfiate una volta, che una volta ve ne attriftiate? Paffano i giotni, fe ne fcorrono i mesi, ritorna il di anniversario della vostra desolazione: vi ricordate fra voi medefimi, e dite; Oggi appunto fa l'anno, ch'io pigliai la tal vendetta, ch'io deflorai la tal pudicizia, ch'io mi cavai il tal capriccio; i Predicatori v'invitano, i Confessori vi aspettano, affine di lagrimareamaridimamente si gran miferia con effo voi; e voi ancor' offinati ve ne ridere. nè solamente voi non pregate per piangere, ne men piangete pregari! Deh poteis io con l'affirto mio spirito entrar in cambio vostro ne vostri cuori, ch' ivi vorrei pianger per voi: e pieno d'inconfolabile crepactiore: Ubi eft, vortei domandare .. ubreft Deur enni? Dov'è ita quella schiera si nobile di virrà , le quali un tempoalbergavano in questo feno? dove quella ricchezza di meriti, dove quell'affluenza di grazie, le quali qui foggiornavano in tanta pace col loro Dio? Ah Ladrone Infernale, ben si conosce chi ha depredato questo povero cuore d'ogni suo bene, Manum fuam mifis hoftis ad omnia defide The total rabilia ejus. Quanto v' era di vago, di stimabile, di prezioso, tutto n'ha tolro. Spenta è la Carità, femiviva la Fede, languida la Speranza, accecara la Prudenza, ficervata la Fortezza, diffrurta la Temperanza, tradira la Giuffizia, anzi affattinata; e quel ch' epigola tutte le perdice in una, perduto Dio.

Perdnto Dio? Oh voi felici, fe qui fol terminaffero i vostri guai! Mail maggior male a mio parere non è l'aver perdura la ma amicizia, èl'avere incorfo il fuo fdegno. E con aver un Dio per nimico , avete ardire, ò peccarori, di ridere, con avere un Dio per nimico? Un' antico-Romano, di cui dovevafi trarrar la caufa in Senato, in udire che Tullio, Oratore allor sì temuto, gli era contrario, fi acte concorrere a motreggiare le lagrime di cotò tanto, etanto fi abbandonò, che per dispe-

disperazione si uccise. Ed a voi non par, ciò generalmente sia detto per metasora nulla l'aver un Dio per contrario in quel.

La gran lite, dove fitratta la vita dell'iffeis vita dubbio, che molto maggior pofanuna, e fedobbiate o godere eternamen- fanza anno uttet le creature di nuocete con gli Angeli, o eternamente fremere re a un' Empio, che di nuocere a un co' dannati? Benchè pur troppo, o sfor- Giullo . Ben voi fapete , che finchè l' runari , è decifa così gran lite contro di uom fi mantenne innocente, neffuna creavoi. Da chepeccaste, su subito sulmina-ta contro di voi la sentenza orribile di quello che dominavale tutte. Anzi giudieterna condannazione. Già l'Inferno ha cò Sant' Ambrogio, che nè fpine avef-fchiuse le fauci per ingojarvi, Dilasavis In- fer le rose, nè tossico le cicire, nè vele-If s. H. fernus animam fuam : gia impazientivial no le ferpi . E v' ha chivolendo paffare dere, a scherzare, a saltare contanta scha? Scrpente, per la sua somma accorrezza, Ahimè, intelici, che vi siciper la mano? La l'animal più dimettico, e più diche vi da sicurezza? che vi fa cuore? letto, che allora avesse le al donna: a scre Potete forse voi preservarvene a piacer gno tale, ch'ell'era solita ditorio in se-

ri, che avendo voi ibellato il cuore da Ipititofi Cagnolinetti. Tanto era lungi , Dio, tutte le creature vi fono divenute che l'uomo giufto temesse da qualunque contrarie : e però chi sa che alcuna di animale verum offesa . Ma allorche l' esse, in cambio di sostenervi dal precipi- uomo ribellossi da Dio , tutte le creazio, non vi ajuti a precipitare? Avver-Iture fi armarono contra l' uomo: Armado un fervo oltraggia alcun fuo Padro- debbono nuocere, come l' Ecclefialtico ne, viene ad irritar parimente contro di diffe, più debbon nuocere, regolarmen-De dilig. giato: Si fervus cujufquam a Demino fue recedat, non folum Dominum ipfum exacerbat, pis, & ferpences, in exterminium impiorum . fed er cocam eine familiam suftiffime irricas. Che faria dunque, o peccatori, di voi. Ond'è, che quando quel villano di Semei lie un quello mi fero flato in cui vi trovate,

VII.

inginiava di lontano il Re Davide, cari- mentre non discacciate ancora da voi candolo d'improperj, e lanciandogli delferfero a gara di andar ciascuno di mano ancor quella riputazione, mentre vi osti-Reg. 16. propria a ipiccargli il capo dal bulto. Va- | nate a negar ancor quella pace, di mecreature, o ragionevoli, o brutali, o vi- cenza d'infidiarvi tacitamente alla vita? ve, o morte, o fenfitive, o infenfate ? E però, dice il Santo, ambifcono tut te nella maniera chepoffono, di pigliar le ne meno ve ne venifte ad accorgere ? che vendette del peccatore : Ego vadam , gri- farebbe fe pericolaste in un fiume ? che fada la terra, e lo subbissero nel mio fon- rebbe se perisse di un fulmine? che sarebdo: Ego vadam, gridal'acqua, ci'affor- be se vi trovaste all' improvviso sepolti birò ne miei gorghi : Ego vadam, grida in una rovina? Non farebbe perduta! anil'aria, e lo (conquafferò co' miei turbini : ma vostra per tutta l'eternità) Adunque, Ego vadam, grida il fuoco, e lo confume come potete mai ridere intanto rischio? th co' miei ardori: e così ogni navola, ogn enim polit silite affr velupta (i o vi isem, fupi ogni facta; ogni vento, ogni acconito, dirò con S. Giovanni suffoliomo ) ubi illut alte ogni fiera, tutti efibiliconfi con un cott-messa; ubi diferimen ubi periculum, ubi eco o a se gorde : Ego vadam . Ne crediate , che cantorum malorum expellatio , ubi tribu tom, t.

perano le le Futic: glà ingorde vi lospi-perano le le Futic: glà ingorde vi lospi-rano le fue fiamme: e i fuoi Dragoni già cui il Demonio ; dovendo parlare ad Eva, flamo tutti a bocche aperte arteadendo, pigliò la fembianza di Gerpette, più to-che vi funccioli a un tratta quel (alo piè, ilo che di Lione, di Lupo, o di qualun-peropoche virimane su l'orlo del precipizio. È que altro animale, dice con l'antico Pro. Gaz. in e. voi su l'orlo del precipizio attendete a ri- copio, che questo avvenne, perchè il a. Gen. oftro? I no a tutte l'ore per vezzo, più che non Questo è l peggio, amatissimi peccato-l'ate ora, o voi Dame, di que' vostri sà sè tutti i conservi di quel Padrone oltrag- te parlando, all' uomo empio, che all' Eccl. 19.16 uomo giusto: Bestiarum dentes, & fcorquella mala pratica, mentre non rendete le pietre, tofto i Cortigiani del Re si of- aucor quella robba, mentre non restituite dam, & amputabo caput ejus. Or chi non ra rabbia; che fatebbe, dico, fe alcuna fa che Famigli del vero Dio fono tutte le d'effe in un tale flato otteneffe da Dio liche sarebbe, se qualche animaletto sommamente pestitero vi mordesse, sì che

IX.

nalia, ubi accusationes, ubi judicis ira, che a lungo andare sial'esto di coloro, ubi gladius, & carnifex, ubibarathrum, che difgustato l'Angelo loto Custode. I ac deportagio.

vostri Custodi , che vi difendano da fi- coribus falus . miglianti pericoli? Ma ben'essi proteggo-no volentieri gli uomini giusti, ed a lo-ricorrère all' orazione: perocchè non sato prò vegliano, camminano, corrono, pete voi di ellere in tale stato, che nulla e fi soggettano ad ogni sorte di umile ser- quanto a ciò sono accette le vostre supoli-Cristina, acui medicando lepiaghe, fer- El oh quanto ben provollo a suo costo vivano di Cerufici ; e con un' Antonio, a il malvaggio Antioco, il quale caduto in cui recando le lettere, fervivano di Polituni orrida intermità, ricorfe fubito al Cio-Basilide, a cui governando la barca, servi- mesericerdiam consecururus. Mercecche in vano di Marinari; e con una Landrada, un folo cafo fono infallibilmente efaudia cui disponendo la sepoltura, servirono te le preghiere ancora de peccatori, ed di Becchini; e con un Vandregifilo, a cui è quando chieggono cordialmente il pernettando fin dalle vesti le zacchere, ser- dono delle lor colpe. In tutte l'altre ocvirono spesse volte di vili ancelle . Ma correnze Dio non suole esaudirle , se troppo hann' eglino a grave di piestare al- non talora per lor miseria maggiore ; e cuna special sorte di ajuto, aucorchè leg- però, come spiega il dottissim' uomo Suaro comun Signore, con che cuore volete, che loro si accoffino ? con che animo ? con la fanità . Se dunque gradite al Cielo che attetto? Non voglio già dir' io, che gli Angeli a voi destinati per turelari, mai, feguono pur'anch' effi dovunque andate. Giungono pure con ello voi fino a quelcafini di sfrenatezza, a quelle conversazioni di scelleraggine: ma con che sento volete, che vi s'innoltrino ? Ah ch'io la foglia vi mirino lagrimando, e che quantreelandsmerfors (fonole panole guittifi, nel fuo coro ? Non of Provincia fast sin or object, in and a disciplination of life and state of the coro and the coro fiete cagion di tanto rammarico? Che se creature più orribili, ch' abbia il Mondo, vi abbandonano gli Angeli, a cui princi- invitò gli scorpioni, invitò i serpenti, invi appandonano garangent, a cui pia vi vitò i più fieri dragoni; ma non già invi rfal. 148.7, palmente spetta il proteggervi, che vi vitò i più fieri dragoni; ma non già invi rfal. 148.7, l. i.is Is rizzo, un bambin fra le tenebre fenza guida; tale, dice il gran Bafilio , conviene Chi n'è escluso ? Solus pecessor , felus

han discacciato, o se non altro allontana. Pf. 18. 155. Confidate forse voi negli Angeli fanti to da sè co'loro misfatti: Longe a pecca-

e il neggertano adogni sente di unine casi quanto acto none accesso e vonce inpone vittà i centa dilegnariche punto: come fe-cre econum Aucilio, a cui affettando la dal bel primo capitolo d'Ifaia: Cum mul-flanza, fervivan di Camerieris e con una iphicaperitis vizzionem, non exaudium. glioni; e con un' Isidoro, a cui guidando lo con gran caldezza, ma tutto indarno: 2 Machab l'aratto , servivano di Bifolchi ; e con un Orabar sceleftus Dominum; à quo non erat 9. 13. giero , a gli uomini iniqui . Perocche rez, per Antioco non v'era mifericordia, 1, p. e. 86. mentt' esi gli mirano, come nimici del lo perch'ei non chiedeva la remissione del. Paragr. 1 le scelleratezze, ma la ricuperazion delnon fono nè pure le vostre più servoro fe orazioni, infino a tanto ch' avete afpeccatori , vi abbandonino atfatto . Vi fetto al peccato; anzi gli fono esos. prov. 28.9. (equapo que anche esi dovunque andate . anzi gli sono escerande, secondo quel det. to ottibile de Proverbj : Qui declinat aures le bische di giuoco si scostumate, a que' suas ne audiat legem, oratio ejus erit execrabilis: quale statopiù sfortunato del voftro può mai trovarsi? Dove potrete voltarvi, per ottenere foccorso nelle vostre calami divito, chezimaltifi fuori, quivi dal mità, conforto ne voltri affanni, felicità ne'vostri negoziati, protezione ne' vostri to più voi vi rilatfate io tripud), tanto rischi? Vi metterete con Davidde a lodar 16, 33. 7. più effi fi disciolgano in pianti : Ecce viden- Dio? Ma non sentite, ch' ei non vi vuol Eccl. 15. 0.

Camperà di tanti pericoli, e temporali, ed tò i peccatori . Diffe ben'egli : Laulaeterni, da quali fiete continuamente richt. te Dominum Dracones, ma non diffe mai : ti ? Immaginatevi un poco, dove andreb- Laudase Dominum peccasores : tanto è ver ne a terminare una Nave fra le borasche che nè men le lodi stesse, che i peccatori senza piloto, un cocchio tra dirupi senza a Dio rendano, gli son care : Scorpii, governo, una pecorella fra boichi fenza Serpenses, Dracones, udite già le parole

parraier, povero lui, felus peccaser ab hac ftarfene allegramente, non altrimenti che que ? Porgerete larghe limofine ? Dio abbomina di presente il vostr' ero . Farcte lunghi pellegrinaggi? Dio idegna di presente le vostre visite. Imprenderete rigide austerità ? Non gradisce Dio di presente i vostri digiuni . Fate pure quanto volete di bene, finche voi fiete in peccato, nelfuna delle vostre opere è meritoria: Inconsum abominatio off milis (così pur Dio pet Ifaia fi protesta ) Calendas veftras .

& folemnitates voftrat odivit anima mea: re, il quale ardifca di ridere? Laboravi fustinens, 31, laboravi fustinens. Ifa. 1.14. Non è meritorio per voi , nè l'udir la Meffa, nè l'ascoltare la Predica, nè vestir nudi , nè foccorrere infermi , nè accogliere pellegrini, nè usare qualunque altra opera di pietà: e quantunque (notate bene) infegnano, a tollerarci con maggior longanimità, si che Laborat è vero, ma ancora fuffines; contuttociò bifogna pur pa-

queste buon'opere sono morte. IX. Che virimane per tanto, cariffini peo-! congiurino a danno vostro, terra, acqua, Dio quella sospirata licenza di strapparvi rabbiofamente lo spirito dalle viscere, dicendo infieme , e ridicendofi a gara: E' noftro, è noftro, che più tardiamo a portarcelo tofto via? Dicentes: Deus dereliquis Pl. 70. 110 eum , persequimini , & comprehendite eum , quia non eft, qui eripiae . E voi si poco vi tiscotete al mal vostro, che in cambio di de-

lora ha più impetturbabili i fuoi ripofi. Ma io non voglio maravigliarmi di ciò, perch'egli è addotto dagli Scrittori per finbolo di una buona coscienza, a favor della Job 11, 19- quale fon quelle voci, che fi leggono in Giobbe : Requieftes , O non erit , qui teexterrent. Ripofi pur Pietro, carcerato in to in Filippi. Il mio finore è vedere, che ci fiant empj.; quali polit fra riicht tanto i maggiori, diano non per tanto fagii di to non veglio omai far più cafo di XIIL. ci fiant empj.; quali polit fra riicht tanto i maggiori, diano non per tanto fagii di to non techi perca di to non techi perca maggiori, diano non per tanto fagii di Quarof. del P. Segneri.

Marino, che trionfa fra le tempeste, e che

allora praova più faporofi i fuoi fonni, al-

facra chorea excluditur . Che farete dun- le toffero Giufti . E pur'è così : Sune impi-( udite parole gravifime dell' Ecclefiafte) Sunt impii . qui sen fecuri fune , quafi jufto. Eccl. 8. 14 rum falts babeans . Io certamente non be mal potuto capire, come ciò fia poffibile, fe non avvifar Jomi, che i mefami non penfino a' loro mali, ò non gli conoscano. Ma ora che voi gli avete uditi da me, come da un vottro fervo si, ma fedele, confeffatemi ichiettamente: Non è grandiffima stravaganza, che veggasi un peccato-

#### SECONDA PARTE.

Hi mi fa dire per qual cagione, arre-C cando il peccato all'anima un mal sì grande, tuttaviali apprenda si poco? Ece quantunque fia molto meglio feguitare a cola. Perche appunto lo arrecca all'anima. fare tali opere ancora dopo il peccato, Seogn' volta ch'uno prorompe in qualche che lafetare di farle, perchè Dio per fua beftemmi., gii fi gonfiafe orribilmente la graziofa mifericordia fi muovo ordinaria lingua; fe ad ogni futto gli fi (cecaffer le mente in riguardo d'esse, come i Teologi mani; se ad ogni fraude gli si sbalordisse la mente; se per ogni atto di camalità rimanesse ammorbato tutto di schifosissima lebbra, credete voi che farebbeno al Monlesare la verità, certa cosa è, che tutte do tanti i beitemmiatori, i furbi, i frodolenti, i lascivi? Ma perchè il male che fa il peccato ènell'animo, è tutto interno, catori, in un tale stato, che vi rimane, è tutto intimo, non si èpprende. Mirabise non che tutte le creature liberamente lestravagamen è quella del fulmine. Darà tal voka in un' Arca, ripiena d'oro: conaria, fuoco, piante, animali; e che i De- fuma l' oro, l'incende, l'incenerifce, e monj espugnino finalmente anch' effi da lascia l'Arca al di fuoti cotanto intatta, che chi la mira riputerà ch' ella non abbia incorto werun discapito; e pur l'ha incorfo totale. Così fa pure il peccato; fa come il fulmine : riduce un Re, qual'era pf. 710 au Davide, al niente, ad nahilum; ma lasciagli tuttavia come prima lo scettro in mano . la corona in capo, la collana al collo, la clamide in su le spalle, ed il povero Principe plorarlo, voi ne brilliate ? Oh flupidità ! oh non fi avvede del fuo gran male: Ad nimi ftolidezza! So di aver letto del Vitello lum redallus sum, o nescivi. Che ci viole però? Ci vuole un Natano, il quale gliclo discuopra. Altrettanto dunque ho pretefo io questa mane di fare a voi : Argui per de peccaro. Però non dubito che non refliate or perfuafi, come il danno voftro è grandiffino, benchè occulto; e che confeguememente tutti i motivi stessi , che fou di voltro interesse, vi dovrebbono muovere a lagrime, ed a triftezza, dopo Gierusalemme; riposi pur Paolo, carcera- il peccato; non ariso, e ad allegrezza.

che vi partorifca venture, fineiamo che vi entri a cambiar le spoglie. Ah Cristiani cagioni prosperità Ditemi nondimeno , coni'è possibile, che tamo voi ne ridiate; fapendo di aver con esso disgustato altamente quel Dio medefimo, il qual vi ha Taruc.4.7, dato ogni bene! Exarceballis, come fi dice in Batuc , Exacerbaftis enim , qui fecit voi , Deum aternum. E che vi ha egli mai fatto, dilettissimi peccatori, onde vi debba piacer tanto l'offenderlo? S'egli fosse un vostro nimico capitalissimo, il qual vi avesse tramato sempre rabbiosamente alla vita, pur pure: io vi vorrei quafi permettere che fentille tanto folazzo nelle sue villanie. Ma mentr' egli è per contrario il maggior benefattore, the abbiate al Mondo, Qui fecis vos; come dunque in cambio di accorarvi de' fuoi ftrappazzi, voine ridete? Quel fantissimo Velcovo delle Smirne, e gloriofitimo fuccessor degli Apostoli Policarpo, fuin età già cadente citato al Tribunal del Proconiole, come adoratore di Crifto, La fama della sua integrità, e il decoro della sua canutezza venivan' anche a guadagnarli, malgrado dell' impietà , e benevolenza presio a' nemici, e venerazione presio gli increduli . Quell' isteslo Tiranno, che pri ma lo citò, per ucciderlo, come reo; dipoi bramò di falvarlo, come innocente. Ma non potendo ottener da lui, nè con prieghi, nè con promelle, nè con terrori, che ritrattaffe la Religion Criftiana; vennegli a far finalmente questo partito, ch' egli, se non col cuore, almen con la lingua, bestemmiasse una volta sola il nome di Oristo, ed ove questo eseguisse, gli prometteva di rimandarlo subito alla sua Chiesa, non solamente libero d'ogn'infulto, ma carico di gran doni . A questa proposta diabolica raccapricciossi il venerabile Vecchio d' un santo orrore: indi alzati gli occhi alle Stelle: Sono, diffe, ottantafei anni, ch' io fervo questo Signore, ne egli in tanto tempo mi ha dato verun difgufto, ma ben si ma ha fatti moltissimi benefizii; e come dunque volete or voi ch' io m' induca a villaneggiare si buon padroue? Oileginea fex annos illi jam infervivi , O nullo me hallenus affecis incommedo: quomodo igitur Regem meum, qui me ad hoc ufque tempas fervavis incelumem , contumeliofis verbis poffum afficere? Cosi dis' egli . Nè cedè punto alla costanza delle sue voci , la generosità de suoi fatti , mentre indi a vista del rogo, a se preparato, tutto brillante, da sè stesso si volle scalzar's piè, desè tratfi le sopravvelti; e montatovi foora vi ii adagio, non come reo, che vi vada a lasciar la vita, ma qual Fenice, che v

miei cari . E quando questo Dio stesso ha mai meritato d'effere offeso davoi consi gran diletto, c'abbia fin' a dirvi pér bocca del fuo Gioele, che voi mostrate di volere al fin vendicarvi de' fatti fuoi ? Numquid Joel. 3.4. ultienem ver reddetis mihi? Confideratela un poco. Già di voi molti cominciano per l'età ad aver macero il volto, e nevoso il crine. Potete voi dir però di avere in tanti anni ricevuto da lui niun mal trattamento? Parlate pure liberamente, parlate: che vi ha egli fatto di dispiacere in tanti anni, che però gli uliate al presente un tal contraccambio ; ed ulcifermini , come pur fi favella nel luogo stesso, ed ulciscimini ver centra Dominum? Meritò fors' egli queste vendette da voi allora che pietofamente vi traffe dal sen del nulla, per ammettervi a parte di questa terra, di quest' aria, di questa luce? Meritolle allorch' egli vi fece nascere di lignaggio si rispettato? Meritolle allora che deftinando egli a tanti altri per fuolnatio, ò selve barbaresche, ò isole deserte, ò spiagge infedeli, per voi fingolarmente volle serbare una Città sì favorita dal Cielo, qual' è la vostra? Meritolle quand' egli vi dotò ditalenti sì riguardevoli? ò quando vi provvide di cariche sì onorate? o quando vi fornì di ricchezzesì splendide? o quando coronovvi di prole si numerofa? Quando le meritò, dite un poco, quando le meritò ? perchè altrimenti io non fo capir come voi possiate aver tanto gusto di strappazzarlo. Potrebbe, io non lo niego, fors' effereche in tanti anni celi vi avelle tal' ora afflitti con qualche infermità, o visitati con qualche tribolazione. Ma fe l' ha fatto, fiate pur ficuri, ch' ei non l'ha fatto per odio, ch' egli vi porti, l' ha fatto puramente per vostro maggior guadagno, o temporale, o celefte : Flagella Domini, così 17. parlo la favia Donna Giuditta, Flagella Dominiquibus quasi servi corripimur, ad emendationem & non ad perditionem noftram eveniffe credamas. E quando dunque un Signo-re così cortese ha meritate, o peccatori, da voi si scorresi corrispondenze, che si abbia finalmente a conchiudere con lei stessa, che noi aneliamo a vendette si por- Ibidemas. tentole? Nosergo ulcifcsfcamur nes pro his que patimur. Ahsisi, ch'io credodi avere omai indovinato, quando egli ciò meri-tò. Sapete quando? Quand' egli ignudo fi laicio per voi conficcare fopra un patibolo, come un vituperofo; quando lasciossi per voi squarciar dalle spine, stirar dalle funi , scarnificar da flagelli , forar da chiodi,

timi termini alle nostre passate dissolutez- narvi, quando pecchiare, di sleali, e di ze. Condoninsi le colpe sin' ora commes- sconoscenti. Andate dove volete: Miserimico. Per innanzi troppo farebbe , che ti a si alta inumanità , che collochiate il di-noi collocar voleffimo il noftro fpafio nelle letto voftro in oftendere da per tutto , chi ingiurie del nostro Dio: Sufficias praseri- pone il suo da pertutto in beneficarvi.

alfora lomérito. Non è vero? Secosì è, sum rempus (io vi dirò con la bellifima attendete dinque pur lietamente a pren dere le vendette di quelle office, ch'egli vi sempus ad voluneatem gentium implendam ha fatte, ulciscimini, ulciscimini, chevoine iis, qui amtulaverune in luxuriis, desideaveteragione, ulciscimmi voe contra Domi ritt, vinolentiit, commessarionibut, potanum, ch'io non vi voglio privar ditanto sionibus, e se vogliamo aggiugnere ancora contento, ò defraudare di tanta felicità . ciò, & illicitis Idelorum cultibut, già che Andate pure, calpestate quel sangue, che ogni colpa, a dire il vero, ch' è altro, se vi ricomperò dall' Inferno; ingiuriate quel non che una spezie di tacita Idolatria?

nome, che vi donò la falute; villaneggiate . Che se pur finalmente alcuni di voi, non a sazietà quel Signore, divenuto per voi l' commossi da quanto hò detto, vogliono obbrobrio degli uomini , e lo fchemo ancora per lor giocondo traffullo feguitadelle nazioni . Vedete la La nascosto è il re ad offendere il loro Dio , finche mai povostro offensore: wleiseimini dunque, wlei tranno: deh almeno, genusteffo io vi supfeimini . Fate pur le vendette di quelle plico di una grazia, la qual mi avete per sagratissime cami per voi piagate, di quel ogni modo a concedere in guiderdone di Aggarinine. Cam per vir propago; si que loga mono a conceute in gautenone cu capo per voi traito, di quegli occhi per voi que inon pochi fudori; ch' io per voi franchiult, di quel cofipa per voi aperto, di go, edi quegli incoramaggiori, ch' io franchio quel corpo per voi sistranto. Che Corfilo gerei; ed è, che almeno per offindrio an vi officie nel parir tanto fol per voltra faludiate in luogo, doveta vifil de benefizi) te, ben' ora avete ragione di ricattarvi: Divini non vi rimproveri l' ingratitudine ulciscimini, ulciscimini, torno a dir di nuo- vostra . Ma dove andrete però? Nelle vilvo, ulciscimini contra Dominum. Mase per le, che Dio per voi tien fornite di tanti questo rispetto medefimo il dovreste di frutti? Ne giardini, che Dio pervoi tien gran lunga amar più, che per qualunque vestiti di tantifiori? Ne'monti, che per voi altro ; ah peccatori miei cari , che vuol Dio tien gravidi di tante acque? Ne' camdir dunque tanto diletto in offenderlo, che pi, che Dio per voi tien fecondi ditante vuoldire? Che mi potrete questa mattina biade? N.lle selve, che Dio tien per voi nipondere a favor vostro ? Mi negherete popolate di tante falvaticine ? Ne mari , voi dunque di non uscire a verun patto di che Dio tien per voi provveduti di tante The compared was a series of the compared to t fe, è alla inconfidenzioni dell'età ; è alla confidenzioni dell'età ; è alla inconfidenzioni dell'età ; è alla confidenzioni dell'età ; è di confidenzioni dell'età incidenti dell'età incidenti dell'età processo dell'età delle delle

#### P E

### VIGESIMANONA.

## Nel Lunedì dopo la Domenica di Passione.

Miserunt Principes, & Pharifai ministros, ut apprebenderent lesum. Joan. 7, 32,



in operazioni, in mananto a lui framme ini marieni a permette il pette, a provincio, le appeni electrominifici sudati, ciche lo faccina dell'era e mavereni a provincio, le appeni electromini provincio dell'era provincio a provincio il cappeni electromini provincio dell'era provincio dell'era provincio dell'era provincio dell'era prima l'architera provincio dell'era prima l'architera provincio dell'era provincio dell'era contro lui conceptuta da tuni avvertariti, chicalico, quid prodedi alli. nigli labor i cici da coloro, cui di direpone logi le co- provincio dell'era con di direpone logi le co- provincio dell'era con di direpone logi le co- provincio dell'era dell'era provincio dell'altri provincio dell'era ch'oggi fludianti di avanzarti da vero alla confidero la gravità dell' eccetto e' ho perfezione. Non a miti da l'animo, co- da riprendere, non mi par lecito di tratme a Crifto a di stare immoti a qualunque tar questa volta conesso voi per via di ra-

L più malagevole intoppo, forte di affalto, che poi gl'infesti: anzi i che si rappresenti a chiun- più si recano a molto miglior partito atteque voglia animofamentein neri con quiete alla viaispaziofa, benchi raprendere il fentiero del- ell'appunto fia finalmente la via della perala vittù, femi chiedete, ò dizione, che premere tutto di , fra tante Affoltatori, qual fia, velo opposizioni, e fra tantofacoli, il fentiere dirò fubito. Son le contradizioni, fo- più stretto, onde arrivasi a salvamento. no i contrasti, che convien tosto dalla in Che dovrò far'io dunque dall'altro lato. folenza ricevere de i men buoni. Va trop- per índdisfare in questa oceasione al mio po errato, fe v'è chi penfi poter'al Mondo debito? Abbandonare in potere di tanti lotrovarfi un' Ifacco fenza il suo Iimaele, un ro inimici i poveri Giusti, lasciarli affassi-Giacobbe fenza il fito Efaŭ , un' Anna fenza | n tre , latciarli abbattere , quafi ch' io non lafna Fenenna, un Davide fenza il fuo Se. mi fidi d'ufeire in campo una volta a loro mei, un Mardocheo fenza il fuo Aman, difefa? Nocertamente; ma fe Dio mi da un Gieremia fenza il fuo Faffur, ed un' Elia Corrifpordente la facondia e la forza a fenza la fua Jezabelle. Che voglio fignifi- quel fanto a lo, che mi ha svegliato quelta care? Và troppo errato, se v'è chi pen- martina nel petto, io gli sovvertò, e tofi potere al Mondo trovarii un'unmo dab-bene, ferza qualche cativo, Ale lo per-feguiti. Chi mai p'ù degno di effere ama-fi ama p'ù degno di effere amato, di Crifto? Eccolo nel Vangelo. Voi tro coloro i quali, perchè non amano di ben vedete, ch'altro fra i Popoli non va farbene pe: semedefimi, nè meno possono egli fpargendo, ehe benefizi. Sono infini- tollerar, ch'altri il faccia; e però travaegni ipagendo, en conenzi, sono inuni. (olietar, til akri ii izceta e però trava-ti que rozzi che gii ammacifra, que ima gilano, i inquitano ; importunano ogni lati che gii rifana, que mott ch'egh ri- (ompago, ch'edi veggano dato con mo-dicita, quegli indemoniati che liberadalle do alquinzo (periale alla divozione i nè etere infeltizioni tartaree. E nondimeno I ono paghi, funche non I hamno ne l'acci, non è lasciato nè pur' egli un momento | non apprehendune, ch'è quanto dire, finchè vivere in pace. Che diffi vivere in pace? nol traggoro a vivere a modo loto. Voi E calunniato, è infultato, è infidiato, ben vedete non poterfi oggi mai trattar di è perfeguitato: e già che non vuole spon- materia la più importante: perchè a che tancamente desittere datante sue salutevo- vale, che con tante sotte di prediche io li operazioni , fi mandano a lui stamane mi affarichi a persuadere il bene, a pro-

Criftianchino fteffo fian così pochi quei, re io tenere in eaufa si atroce? S'io ben

glonamento piacevole, ò popolare, com l' cello Dottore. Se voi per ventura porta-io costumo; ma rilastando sin da principio l'teinvidia ad un ricco de inoi tesori, non le redini a un fanto sdegno , dovrei tosto mi da maraviglia, mercecche quando voincominciare a confondervi con le grida, ed asbalordirvi. Contuttociò, perchè vediate ch' io non vengo qua sopra per ambizione, ò di sfogare eloquenza, ò di spacciar zelo, ma tolo affin di giovare nella vostro profitto: tutte lasciar voglio da parfultan l'infermo per quei difordini , con cui fi ha procacciata la malattia, non lo sgridano, non lo sferzano, ma fono intenti unicamente a curarlo, ed a curarlo co' meno austeri rimedi, che secondo le Lettifas regole di lor arte gli possan dare t Si est lingua curacionis (tal'è l'avviso a me qui dato dal Savio ) of & mirigarionis , & miseritordia. Ditemi dunque, a discorrere qui tra noi con ogni dolcezza; qual' affetto infano emai quello, chesì vi fpigne, ò peccatori mici cari, a non comportare negli altri quella pietà, quella perfezione, quel vivere religioso, che manca a voi? Scoprite pure ingenuamente il cuor vostro, e non dubitate: che benchè fossero le piaghe in esso schifevoli e flomacofe, io le maneggierò fenza orrore, Se non volete voi celarmi per tanto la verità, il vizio vi ha fatti fimili a gli Avvoltoi, i quali hanno questa proprietà veramente stravagantissima, che ingrassano al fracidume de carnami, al fetore delle carogne, e tramortifcono alla foavità de' profumi. Così dico voi parimente non potete sofferire quel buon odore, che di sè rendono con la virtù tutti i Giufti. Quefli son quei, che ad imitazion dell' Apostolo poston dire, the il loro odore, benche buono , fa crietti differentiffimi : ad | alcuni dà vita, ad altri dà morte: Chri-2.Con. 15 fi bonns oder fumus-Dee, in its qui falvi fiunt , per un tale odorc , er in iis qui pereuns : che perd fiegue , aliis quidem oder moreis in mortem , aliis autem oder vita in vitam . E fe però voi prendete a perfeguitarli , quafi che l'odore della viità loro vi fembri un'odor mortale, è facile che ciò nasca da mera invidia. III.

Ma io certamente d'ogni altra invidia vi potrei compatire più facilmente, fuorche di questa. La dove questa è sì ignominiofa , è sì infame , è sì abbominevole , che fecondo ne infegna Santo Agostino, non può darfene la peggiore . Perciocche fensite un'argomento bellissimo di questo ec-Quaref. del P. Seeneri .

gliate accumulare voi pure tefori eguali, non è in man vostra. L' issesso io dico, se invidiate adalcuno la fanità, se ad altri la bellezza, fe ad altri l'ingegno, fe ad altri la robustezza, scad altri le digniforma, ch' io giudico più opportuna al tà: Sono beni questi, che non dipendono punto dal nostro arbitrio; e però trattante quelle maniere, che sono lepiù feroci; dosi d'estinon è gran satto, che per livore e voglio imitate i Medici, i quali non in-innato vi dolga veder in altri, ciò che non è conceduto acquiftare a voi. Ma se invidiate ad un Giusto la sua bonta, qual pretesto avete? Non è fors' ella, agevolmente riposta in vostro potere? Si invides jufio, resin voluntate eft, cosi dice Santo Agostino: Esto quod doles effentserum; non enimempiurus es, quod sunones, & alius off. Gratis conftat, tito conftat. La pieta. la modestia, la carità, la temperanza, il filenzio, la compunzione, fon tutti beni per cui comperare ogni qualunque mendico ha prezzo bastante. Basta una risoluzione efficace, una voglia vera. Non è però gran furore invidiare altrui , ciò che nessuno a voi vieta di possedere, e di posseder quanto altrui? Due coppie di fratelli famoli furono in terra dalla prima delle quali la Città di Dio riconoice il fuo fondatore; e questa copia fu Caino ed Abele: e dalla seconda delle quali riconosce anche il suo la Città del Mondo; e questa copia furon Romolo e Remo, e quello ch'è più mirabile, di ambedue le Città da loro fondate può dirfi con verità, Lucan.L.4. che fraterno primi maduerune sanguine muri; mentre nell' una segui l'uccisson di Abele, e l'uccifion di Remo (eguì nell'altra. Or bene. Ponghiamo un poco, sevi piace, a confronto i due fratelli uccifori: da una parte Caino, dall' altra Romolo . Che vi fembra di ambidue loro? Non può negarfi, che ambidue, dopo lor morte, calaron tofto a pagar le pene dovute al loro fallire nelle carceri dell' Inferno : ed ivi or fremono, ambidue fretti in ferri, ambidue sepolti nel fuoco . Ma non così gastigo eguale fortirono aucor' in vita. Errò Caino lungamente rammingo per vastissime solitudini . Tremo ad ogni vista

di ficra, impallidi ad ogni moto di fron-

da, empie di singulti e di fremiti le fore-

ste, Ogni siume parea chegli minacciasse

di afforbirlo nel seno , ed ogni valle di

feppellirlo nel fondo. Gli erano moleste le

tenchre, odiosa la luce, spaventosi i ripo-

fi, inquiete le veglie; e quasi avesse conti-

zi fu tollerato dal Cielo con gran longanimità; e menò vita più tofto lieta, e felice, che trifta, e mifera, foggiogando i nemici, abbattendo gli emoli, guadagnandosi gli animi degli efterni; ne facendo altro tutto di, che sospendere spoglie al Tem-

De Civit. e. 5.

pio, ò piantare trofci sopra l'Aventino. Or donde tanta varietà fra di loro? Non ammazzarono ambidue un fratello? Ambidue un'innocente? e quel ch'è più, non l' ammazzarono ambidue con atto indegniffimo, a tradimento? Si, ma con quella fingolariffima differenza, ch' io fopra vi divifava. L'odio di Romolo fu più iscufabile, che non fu quel di Caino : perchè Romolo invidiò al fratello la potenza, Caino invidiò la bontà. L'uno non poteva avere per sè la potenza del fratello fenzalevargliela; poteva l'altro fenza levargliela avere in se la bontà del fratello; e però l'altro, come manco scusabile, su maggiormente punto: Nullo enim modo fie minor ( fono parole acutissime di quel Santo, a cui si dee la recata ponderazione, cioè di Santo Agostino) nullo enim mode fir minor, accedence, fed permanente conferte, pofeffio bonitatis; imo peffeffio bonitatis tanto fit lasior, quanto concordior cam individua fociorum foffidet charitas . Non potea Caino dunque effer giufto, effendo anche Abele? Non poteva offerire ancor egli a Dio le primizie dell'Orto, i primogeniti dell' Ovile? Non poteva fagrificare ancor egli con cuor fincero? Potea: ma il maligno volea più tosto togliere al fratello ciò ch' egli in sè non aveva, che acquistar' egli ciò che aveva il fratello. Non fi ufi bene, ch' ei non apprezza. Ma non è dunque compassione a Caino ne pur' in vita, non pigli pofa, non pruovi pace, non goda mifericordia, ma refti al Mondo fu-nesto esempio dell' ira, la qual sovrasta a chiunque invidia ad un Giufto la fua bontà. Ma s'è così, come non tremate voi dunque in confiderare, che tale ap punto ò rei compagni è l'invidia, che regna in voi? Invidencia illa diabolica, qua fcar feguaci. Vorrefte effere più sfrenatainvident bonis mati, nulla alia decau a. m nie lascivi, e però vi dispiace, ch'altri mifi ques illi boni fune , ifti mali . Non fian cafti . Vorrefte effere più fordidamente potete voi forfe, se voi volcte, divenir sapaci, e però vi duole, ch' altri sian lifanti a par del vostro fratello? Non pote. | berali . Vorreste essere più apertamente te vestir con egual modestia ? non potete immodesti, e però vi crucia, ch'altri fian

nuamente alle spalle una furia seguace, che sorar con egual assiduità ? non potete viil flagellaffe, fuggiva fempre andante di vere con egual continenza? non potete balza in balza, e di dirupo in dirupo, con con egual frequenza ricevere i Sagramenquelle voci da disperato, che sempre gli ti ogni settimana? Res in voluntate eft, res risonavano al cuore palpitante, ed afflitto: in voluntate eft. Perchè dunque si rattri-Gen. 4. 14. Omnis qui invenerie me, occides me. Non starvi, che gli altri facciano tanto bene di così in vero di Romolo . Perciocche an- i più, che non fare voi , e però inquietarli , deriderli, disturbarli? Quando gli Ebrei, ritornati di Babilonia, fi accinfero unitamente a riporre in piedi le mura della lor cara Gierufalemme, vi furono di più Popoli, che aftiofi non potevano fopportarlo: e perciò andavano intorno a que lavoranti, gli sturbavano, gli scacciavano, è se non altro, con varii scherni ivi stavano ad infultarli . Però fentite come Nos a. Efdt. 4.5. mia fulminò contro quegl' iniqui : Ne operias Domine iniquisasem corum ( oh voci orribili! ) Ne operias Domine iniquitagem eorum. Più : Er peccarum corum à facie sua non deleasur. Ma perchè tanto gran male? perche, perche? Quia irriferunt adificantes. Par poco quelto? irriferunt , si , irriferune , con mille lor mali termini , adificanses. Questo è l'eccesso, a cui si chiede che nieghifi finalmente ogni remissione . Difcorro dunque io così : Se fu ftimata sì deteltabile invidia l'impedire un'edifizio fol materiale, a cui non fempre fe ne può formare uno fimile; che farà l' impedir lo spirituale, ch'è quello appunto, che da ciascuno ( se si vuole ) può ergerfi a pari altezza?

Ma che fo io? Perdonatemi, ch'or m' avvergo di aver io veramente fin qui discorso da femplice, mentre hò presupposto, che voi non possiate ne compagni vostri sofferire la loro bonta, per invidia, che loro voi portiate. En che troppo onore io vi ho fatto in parlar così: perchè se ciò fosse, farebbe segno, che almen teneste la vireù in qualche stima, non fi ritrovando veruno il quale invidii quel quefto il motivo, che avete voi, Il motivo vostro si è desiderar di nascondervi tra la turba. Mi fpiegherò. Vorreste voi viver pure con ogni forte di licenziofe maniere: ma perchè ciò riefce troppo fdicevole al paragone dell'altrui compunzione, vorreste che ciascuno imitasse l' esempio vostro, e però tuttor siete intenti a bu-

verecondi. Ma che credete voi dunque? 7 al deferto. Ma non troverò qualche udien-Credete forse che la moltitudine de' compagni al peccare sia mai per rendere il peccar vostro, o men grave dinanzi a Dio, o meno e (ecrabile ? V'ingannate: Quid proderit multitudo (tal' è il belliffimo detto di IP t. Pa-Santo Eucherio in questo proposito) quid proderie multitudo, ubi finguli judicabimur . Mai non farà fcufa legittima ad un'uom empio, dir, Non fui folo. E se ciò si verifica in ogni cafo, quanto più allora, che quei molti compagni, che abbiamo al male, fon quegli appunto, che furono altutamente da noi fedotti? Voletedunque voi , che ci giovi, a non riportar grandemerito della nostra malvagità, l'avere ottenuto di trasfonderla ancor nel cuore altrui? quafi che ad un' nomo appeftato debba ufarfi più di rispetto, o men di rigore, perchè non è gia egli più folo nella Città contaminato dal male, ma col fuo trattar licenzio fo egli ha infettata maliziofamente gran parte del popol fano. Anzi guardate ciò ch' io vi aggiungo di più. Voi crederefte d'effere allor più ficuri nell'impietà, quando ella foffe gia propagata, già pubblica, già comune: ed in vi dico, che allor fareste più inevitabilmente perduti. Crescevano, come avrete udito più volte, nell'ampio campo del Padrone Evangelico le zizanie inalnate: e gia rigogliofe, e rialte, faceano gli ultimi sforzi per sopraffare quante spighe elette fiorivano fu que' folchi. Confiderate follia. Avrebbon voluto fignoraggiar' effe fole tutto 'I terreno, esse sole succhiarsi tutto l'umore, e nou si avvedevano, che quello ch'esse bramavano con somma felicità . farebbe stato l'estrema loro miseria. Come > ) avrei voluto io dir loro, fe aveffe presso di loro potuto punto verità di ragioni. ) Come > pazzerelle che ficte . Non vi accorgere, che se non fossero quelle poche fpighe di grano, che biondeggiano fradi voj, voi fareste già svelte, già sterminate? Oh quante voite i folleciti mietitori avrebbon già implacabilmente avventate le loro falci a vostri odiosi gennogli ! Già fareste, o meschine, ridotte in cenere: tanti fono que i fervi che del continuo fchiamazzano contro voi con un strepitoso Vis . imu. ¿per farvi in fafci, per girtarvi ful fuoco. E voi all'incontro cercate tanto di crefeere foora il grano, e di vantaggiarlo ? Crefcete pure , sfortunate , crefcete , e poi a costo vostro vi accorgerete della vostra stolidità . Così avrei voluto gridare in catori non vuole involgere i Giusti: No sormerzo a quella vafta campagna, s'io non

za almeno tra voi, s'io rivolga a voi il mio discorso per vostro bene? Che sate poveri peccatori , che faie, mentre cercate di aver tutti compagni fimili a voi ? Voi vorreste, come perniciose zizanie, contaminare ancor quel poco di framento fincero, che ci rimane; e non vi accorgete, che così fareffe spediri immediatamente? Non fapete voi quali voci fremano ogn' ora al tribunale Divino per universale esterminio? Vorrei potere aprire un poco le nuvole, e darvelo a contemplare. E che vedrefte? Voi vedrefte d' intorno al trono Divino un formidabi! corteggio di tutte quelle ereature, che fogliono ftare sap. s. 8. annate ad ul conem inimicorum; e tutte le vedreste, che a guisa di quei famigli Evangelici, si offeriscono a gara peresceutrici fedeli di una rigore la vendetta, gridando turte, effrepitando: Vis, imus, O colligi- 18. musea? Vis, imus? gridano i fulmini; e scagliandoci dalle nuvole, precipitiamo con impeto spaventoso a diroccare que' palchi, fopra de' quali pubblicamente conculcarfill voftro onere? Vis, imus? gridano i venti; e racchinfi nelle caverne, fcoppiamo poi con formidabil tremuoto ad abbatter que' gabinetti , dentro de' quali continuamente fi celano tante difonesta? Vis, imns? gridano l'acque, eformontando dagli argini , scorriamo con terribile inondazione a difertar que' poderi, che sì ingiustamente alimentano tanti perfidi ? Vis, imus? gridan le fiamme; e fargendoci per le strade, voliamo con orribile scorreria ad incenerire que' banchi, fopra de'quali si impunemente fi ammetrono tante ufure ? Vis , imus ? Vis , imus ? grida a Dio tut- pf. 148. 8 ta la birreria, ch' egli tiene sopra le nuvole : lenis , grando , nix, glacies , (piritus procellarum, que faciune verbum cius. Noi , gli dicono tutti a gara, noi faremo le vostre parti, noi fofterremo il voftro onore, noi diffiperemo i vostri avversari . Scellete pure, o tuoni, o folgori, o grandini, o procelle, o aquiloni, quai più vi aggrada, correrà tofto veloce per ifpiantarli: Colligimus ea, colligimus ea. E purc Iddio continuamente suol dare a ciascuna di loro la " negativa, e risponde no, air non, e tollera tanti scherni, e sopporta tanti strappazzi. E perchè ciò , Signori miei , perchè ciò? rispondet un poco. Non per altro, com'è noto, se non perchènella rovina de' pecte colligentes ziz anta aradiceris cum eis fimul avessi saputo di dover la gridare appunto & eriticum. Consuerudo enim misericordis 19.

ttom. 4 in Dei eft (così San Giovanni Grifoftomo lo 111 meglio. O voi difeenate di voler femate conferma) hencem hune dare fervis fuis, leguire ad effer cattivi, come ora per vone prepier eos falveniur, & alii. Or le ciò è iftro utile lo qui vi fingo; o pur voi fate vero, come dunque, o peccatori compagni ragione di volere un di riconofcervi, ravmi i, noi faremo si male accorti, che allora | vedervi, ed incominciare ad amare in voi ci tenghiamo ficuri, quando averm già pure quella hobuta, chi or perfeguitate nettrati tutti a mal vivere, o come noi 2 E poi-gli altri 2 Se d'effer fempre cattivi, i nono fibile dunque, che noi riputiamo intereffe ho chi dirvi. Ma che fre dunque voi qui ? nostro scemare que pochi buori, che tra Via, via, levatevi da un consesso così ononoi fi ritruovano, non intendendo che que- mto, perchè non è questo luogo, per chi fli fono l'unico nostro riparo, e che man- ha giurato vassallaggio al Diavolo; e fincati effi, reftiamo fubito esposti al furor che voi ficte qui, noi corriam rutti peri-

questo? che infania? che immanità? Bada- carì figliuoli? Non è egli contento di rifente dunque, o rei compagni, e tenetevi ben' tirfi contro alla fola per fona dell'ucci fore: a mente, come io titorco contro di voi la mayolge ancora impetuolo la finania con-ragione del vostro eccesso. Voi, pechè tra quel serro, che all'uccissone servi, e lo fiete cattivi, non potete patir, chegli altri getta in terra, e lo calpella, e lo fcontorce, fian buoni; ed in vidico, the voi per que. e lo strazia, e lo maledice, e con occhio biefto medefimo doveste desiderare, anzi co lo mira, come s'anche esso sosse staro procurare, che gli altri fossero buoni, colpevole del delitto. Or così appunto dice perchè voi fiete cattivi.

Dipoi sentite: perchè non ho già detto queniam Sirpens (belle parole) & queniam

Divino? Salvum me fac, diceva un Davide colo di perire percolpa vostra. Ma se, constello, Salvum me fac Domine, quoniam forme è credibile, niun di voi è precipitadefect fanilur; tanto ne pur'egli da se fi ro fin' ora in tanta malizia, che fia rifoluto renea ficuro. E qual'altra fu la defolazio- di vivere femore iniquo, e più tofto avene di Sodoma, se non che la penuria d'die-ci uomini giult, come Dio scoperie ad vi, almeno in vecchiaja; come ell'. può Abramo? Qual'altra si la perdizion di che voi speriate a si grande, astrare da Dio Glernfalenupe, fe non che la mancanza di ipecial patrocinio dopo un difgulto si granun'uomo fedele, conforme Dio fignifico de, che or voi gli date? Il Serpente (attena Gieremia? La dove quella nave per altro dete bene) il Serpente, perchè aveva fersì scellerara, sopra della gnale l'Apostr lo vito d'istrumento al Demonio la nel Parafe' viaggio, quantunque fossegià divenuta diso terrestre a pervertir' Eva, cadette su-da molti giorni ludibrio delle procelle, già bito in tant' orrore in tant' odio dinanzi a pericolante, già peria, anzi già naufragan Dio, che contro d'effo fu fulminata la prite d'incontro a Malta; contuttociò ne pur intera fentenza di punizione, la quale u-uno vide perire de perfidi paffeggieri, che i cuffe contro creatura mortale. En malev' eran fopra, in numero poco meno che detto traquente bellie mai follero nate al di trecento: mercecche il Cielo donò la Mondo, e come la più vile di effe fu convita di tutti a quell'nomo fanto, che ave- dannato ad abitare fotterra, a cibarfi vano in compagnia; Ne timeas Paule: di terra, ed a strascinare con eterro ob-hot. 17. 24 donavie tibi Deus omnes, qui secum navi-brobrio il suo ventre sopra la terra. Or gant. Chi non conoice però, che non do- io vi addimando. Che avea mi di colpa vrebbono aver al Mondo i malvaggi co- commello il milero Serpente nel fervizio fa più cara, che la moltiplicazione degli da lui proftato? Peniateci un poco. S'era nomini giufti ? Onefti dovrebbon com- fois egli ingerito in ciò di fuo fenno ? de perare ad ogni gran prezzo, questi custodi- fro studio ? di sua elezione ? Non già An-re conogni studio, questi conservare con zi egli era stato necessirato di redere ad ogni follecitudine; e tanto la bomà di una forza affai maggior della fua, qual' questi dovrebbono avere a cuore, quan-to la loro propria felicità; se pure non vo-gliono simentire audaci un Salomone, il e ad arrite la tota, a muover la lingua, gliono simentire audaci un Salomone, il e ad articolare voc.boli nonintesi. Conquale diffe, che In multiplicazione inflorum tuttoriò l'effere ancor fenza colpa non gli latabitur pulous. E oggidi ci farà chi faccia | giovò . E perchè ? Perchè , dice S. Giovanni l'opposto, e chi in cambio di mantenere ge- Grisostomo, Iddio portossi in questo satto lofamente que' pochi buoni , che tra voi vi- da Padre . Avete veduto un Padre , a cui vono, procuri di fovvertirli? Che furore è ficuo fiati dall'inimico ammazzati due fuoi

S. Giovanni Grifoftomo, fece Iddio: Et Hom, 27.

Sertens quali gladius queniam dibelica in I ni nelle dirupate caverne di Monferrato. ferrivie maliesa , ideo & perperua ipfi pana intenata eft. Si, fentire dunque com' io tremendamente di questo passo mi vaglio contro di voi. Se chi al Demonio ha fetvito, èver, di ftrimento a tentare i buoni ; ma d'istrumento non libero, ma forzato, anzi incapace d'intendere punto ciò, che andava operando; non ha potitto nondimeno campar da un'aspra vendetta, ed è divenuto dinanzi a Dio sì efecrando, siefofo, fi abbominevole: diremi un poco (e condonate l'ardire con cui vi parlo) che dovra eller di voi, i quali di vostro fludio, di vostro seno, di vostramera elezione cooperate al Demonio in si brutti affari, e peracquiftargli feguaci, vi date a fare i fuoi pubblici turcimanni? Voi dunque prefumerete ritrar pictà, voi otrener compassione, voi trovargrazie? Maledetto chi opera da Serpente, tanto peggiore, Chryfoft, quanto più ragionevole. Maledetto, si maho. iz. ex ledetto: Home Diabeli Advecasus. Andate Matth, le- pure, e da quel Demonio aspettate le ricompenfe, a cui fervite con fimile fedeltà. Da

Dio non altro io vi prometto che odio, che feiagure, che ftragge, che dannazione. Ed in qual'alrra maniera potrefte voi dichiararvi più apertamente di non volere amicizia ninna con Dio, che collegandovi infieme col fuo nemico ? Collegandovi diffi? Anzi fomministrando al medesimo suo nemico l'armi più possenti ch' egli abbia a far guerra al Cielo. Non v'ha, Signori miei cari, chi non confessi, che poco può il Demonio quand'egli ci affalga folo: Aefifire Diabelo , dice S. Jacopo , & fugies a

eis,

Jacob.4. 7 vobis: non fi partirà folamente, fi fuggirà, tanto da sè è pauroso. Allora egli è formidabile quando ha alcun' uomo di cui si può prevalere, quando ha alcuna donna. Mercè, ch'egli è traditore; e però allora affai può, quand' egli arriva su la terra a rrovare un mantello in prestito: Quis enim (come flà di lui scritto in Giob-Job. 41. 4. be) quis revelabit faciem indumenti ejus? ianto egli sa bene amantarsi . Così veggiamo, che la pazienza di Giobbe, pur ora detto, non vacillò, quando il maligno per se medesimo, o gli spiantava i poderi:

o gli faccheggiava gli armenti, o gli atterrava le case, o gli uccideva i figlinoli, o gli ulcerava le carni; ma qualor per becca' degli amici incitavalo a diffidare. E per arrecare successi a noi più propinqui; se già mai caddero in peccato anche i mum est cooperari Diabolo in interitum animarum. E che altro è ciò, se non cidere nel numero di que' perfidi Uc-Jacopi ne' boschi di Palestina, anche i Macarii negli eremi di Soria, anche i Giovancellatori , de' quali Dio si amaramente

non fu qualora il Demonio a battaglia aperta gli affaliva or col nervo, ed or col baftone; ne fu qualora facea loro afcolrare muccini di Tori, fibili di Serpenti, gruniti di Cignali, augasti di Leoni, barriti di Eletanti, nlalari di Lupi, ovverourli di Orfi; ma fu qualora foipinfe contro di effi alcune femine vane, tutte adorne, tutte abbeilite, a follecitarli. Guardate dunque ciò ch' io vi dico, Uditori. Sarebbe più spediente, che Dio spalancatie tutte le carceri degli Abiffi, e sciolti i ceppi; e scotse le catene a' Demoni: Olà, diceffe itene pure, quanti fiete, in persona a tentare i Giusti, ch'io mi contento. Sarebbe, dico, ciò più spediente; e per qual cagione? Perche i Giufti, veggendo allora comparire i Demonj in propria figura, potrebbon pure in qualche modo spaventati fortrarsi da' loro insulti, o fusgendo in Chiefa, o fegnandofi con la Croce, o ricoverandosi sotto le mani adorate di un facerdote, il qual con l'acqua benedetta gli asperga, e con parole autorevoli gli afficuri . Ma mentre voi fiete quegli che fotto maschera di un'amicizia bugiarda tentando andate el' Innocenti a peccare: Subvertere nisimini amicum ve- 105, 6.17. firum, dove potranno quest infelici ricorrere per falvarfi? Qual lungo è sì facrosanto, che vi atterrisca, si che voi colà non enttiate a tendere infidie alla loro incauta oneftà? qual fegno è sì riverito, che vi ritardi ? quale scongiuro è si forte. che vi raffreni? E voi facendo le parti dell'inimico più bravamente, che non farebbe egli stello, spererere poi d'ottenere da Dio mercè, come d'altre colpe le quali comettiate per mera fragilità? Falio o miseri, falso, perchè se a Dio non fi può fare fagrifizio più accetto, che cooperare alla falute delle anime; feeno dunque è, che ne men può faisi più orribile malcfizio, che adoperarfi nella loro rovina. Da un contrario dicon le scuole, che benissimo tiene la confeguenza all' altro contrario. E però se il convertir' uno è ripinata da tutte l' opere divine la diviniffima: Divinerum deveniffimum eft cooperari Dee in Salutem animarum; adunque il pervertir uno si dovià parimente stimar da tutti tra le opere diaboliche la diabolichiffima : Diabolicorum diaboliciffiInvento funt in populo meo impii , infidiantes quafi aucupes , laqueor ponentes , O pedicas, ad capiendes peres, Ah Uccellatori diabolici, ah Uccellatori diabolici, scusatemi s' io vi chiamo col vostro nome. E come effer può, che ancora non venehiare ad intendere la gravezza di un tale eccesso? Gli altri Uccellatori desolano è vero l'aria: ma da voi che si fa? Si deserta il Ciclo. Si tolgono compagni a gli Angeli, con pagni a i Santi, compagni alle Sante: fi rubban' anime a Crifto. E voi non temete, e voi non tremate, e a voi non pare di commettere male alcuno? Oh quanto! oh quanto! Non può mai spiegarsi a bastanza.

Concioffiache dite a me. Non è probabile, che qualcun almen di costoro da voi sedotti, venga finalmente anche a perderli, ed a perire, per colpa vostra? Or fe ciò accada, chi rende a Crifto quell' anima sfortunata, chi gliela rende? Avete voi prezzo bastante da dargli per soddisfarlo? Se l' avete, dov' è? mettetelo fuora: contatelo, mimeratolo, o almeno datelo in qualche medo a vedere. Voi non fapete quarto coftaffe quell' anima baffa. Converebbe inventare a deteffazioall' innocente Figliuolo di Dio, quanto patì, quanto penò, quanto diede a ricomperarfela. Ah povero mio Redentore! Che vale omai , che voi scendeste in perfona propria dal Cielo; che vi vestiste di carne vile, e passibile; che tolleraste esa lueno le formole da spiegarli. me, e fete, e geli, e arfure, e fimi, e catene, e pugni, e calci, e bastonate, e fiagelli che vi lasciaste conficcar nudo in un tronco per falvar'anime? che vale tutto questo? che vale? Noi vermiccinoli viliffimi della terra, noi ci opponghiamo ad impedire gli effetti della voltra ineffabile redenzione; noi con parole, noi con trattati, noi con clempj perversi ci assirichiamo di rendere all'Inferno le anime da voi falve. Saette, o Cicli, factte; che non è questa iniquità da potersi portar con pace; quà fi rivolgano le tempefle di orrore, qua si ssoghino i turbini di vendetta, che pe fiam degni .: Rubare a Cristo un'anima da lui redenta col proprio fangue, e rubarla per renderla a Satanaffo? Che fi può pentar di più empio? di più barbaro? di più beffiale? diciamolo apertamente, di più diabolico? Se l'e, o conteffare di avere fin'a quelt' ora voi, Uditori, rimitafte qui uno chi en parlate indarno. Ma io più tofto che oftrato in Chiefa nel di folenne di Pafqua, fendervi, fon disposto a qualunque altra vada a diri tura ad affalir quell' Alrare | cenfura, che voi mi diate. Mi ritratterò, allor ch'egli è più riccamente addobba | bi fognando, mi ridirò; e vi darò chiaro so, perfaccheggiarlo; e che però già co- 1 ad intendere, che il lodary i non mi fareb-

fi dolfe per Geremia, là dove egli diffe: I mincia affrappar'i veli, a trinciare i peliotti, a togliere le patene, a rapire i calici, che fareste? Non concorrereste a gridar , trattieni il fagrilego, dagli , dagli ; e nol verrette a calpeltare, a conquaffare, con l'impeto della calca? Or'udite me. Andate pure, levate a Crifto quanti arredi più splendidi egli ha d'attorno: anzi armatevi ancor di ferro, e di fuoco, e gettateli a terra gl'istessi altari, incendeteli, inceneriteli; petchè affai meno gli sara grave di perdere tutto ciò, che di perdere un fervo folo. Non fono i faffi quelli che Ctifto ha redenti col propriofangue, non fono gli oftri, non fono gli ori, fon l'anime : Redemifti nos Deo in faneninetuo: non dice nofira, manos, E voi vorrete, che gliabbia meno a spiacer chi Apoc. sara gli rubba un' anima, che chi gli rubba a cagion d'esempio una pisside in su l'altare? Io da principio vi diffi di non volere adoperare contr' uomini si perverfi quell'afore forme, e quelle accese maniere, ch'avrei potuto. Ma più veramente or confesso di non le utare, perch' io non so ritrovarle pari all'eccesso. S' io gli condanno di tcelleraggine, è poco: se di sacriligio, non ne del lor mistatto vocaboli non più uditi. Ma che può farfi? Quest'è il tommo de mali, a cui finalmente noi fiamo or giunti nel Mondo; che più attroci fienoi delitti, che fi commettono, di quel che

### SECONDA PARTE.

Onfessatemi il vero: Non pare ancor VIIIa voi, che per quanto se ne ragioni, non posta mai rimproverarsi a bastan-22 quella impietà, la quale è stata questa mattina il beriaglio del nostro dire? Si, mi replicherete: ma impietà tale non truovafi qui tra noi. Chi è tra noi, che infidii l'altrui oneffa? che macchi l'altrui innocenza? che abello studio rapitca a Cristo i feguaci? Noi fiam Criftiani, non fiamonoi perfecutori di Cristo, Piano, piano, Uditori, non vi adirate: ch'io già mt avveggo, che voi vorrefte con cotefta voîtra dispettola rispoita mettermi al punto, e necessitarmi, o ad osfendervi apertunen-

be men caro, di quel che mi sia dispiace I degli anni, & non prasereas nos flos semca; già che oggidi le peggiori perfecu zioni, che forse Cristo riceva, son da Cri Riani. Udite; udite, come infin da' fuoi tempi comincialle a ciò deplorare S. Bermardo Abbate. Amici sui Deus, & proxi mi sui adversum se appropinguaveruns, O Reterunt . Consuralle videtur contra te universicem capigis non eft fanicas ulla. Hen. hen , Demine , quia ipfi funt an perfecutione tua primi , qui videntur in Ecclesia tua primatum diligere , gerere principatum. lo so che questa rispetto alla Città vostia riefce iperbole più strepitosa, che vera: mentre anzi quei, che qui ottengono i primi gradi, fon tutti intenti, chi a spiantare i vizi col zelo, e chi a promnovere le virtiì coll'esempio. Contuttociò dite un po co voi qui del popolo convenuto ad udirmi. Non vi rimorde punto gia la coscienza di aver mai preso a deridere, o a difpregiare alcun vostro pari, perch' egli, avendo ancora il crin biondo, e le gotte intatte, sembra che già già voglia fare l' Arfenio il vecchio, e idegna i vostri rifolo in trattare, o con Dio nelle Chiefe, o di Dio ne'Chioftri ? Rifpondete fu. Siete certi, che niuno per cagion voftra non fi rimanga dal frequentare i Sagramenti più spesso, dall'ascoltare la Messa più attentamente, dall' intervenire a gli Oratori fegreti di penitenza, alle Prediche, alle Lezioni, Rofarj, alle buone morti, e ad altri tali Efercizi, a cui facilmente, o dalla educazione, o dal genio verria fospinto? Oh Dio! pur troppo mi giova il creder ogni gran bene di voi. Ma piaccia al Cielo, che non fiate voi pure di que Compagni, descritti si vivamente nella Sapienza, i quali veggendo una brigata di giovani più raccolti, e più verecondi, cominciano tofto a dir. Che tedio è cotefto, vete? Eh via venite, e diamci or que' Sap. 10 6. June , camquam in juveniure celeriser ; inch- alla fofferenza di codardia? Va qui diciris

vole il biafimarvi. Ma fe voi a voftra di- poris. Inghirlandiamoci di rofe innanzi fcolpa non recate altro, fe non il dire, ch'elle marcifcano : Coronemus nos refis anche voi fiete Criftiani, credete a me, che lequam marcescane: non ci fia prato, per ciò più tofto vi aggrava, non vi giuftifi cui la nostra libidine non passeggi, non giardino, in cui non ischerzino i nostri amori, Ubique relinguamus figna latitia noftra. Una fia la borfa in comune di ognun di noi , Marsupium unum sit emnium noffrum, ed attendiamo a fguazzare Prov. 1. 4. in lauti stravizzi, ed a ridere in lieti giuochi, fenza curarci di faper tanto di quel versicas populi Christiani, a minimo usque Mondo di la, da cui nessuno c' è finalad maximum . A planta pedis ufque ad mentetornato a dar mai novelle: Non enim \$47-24 to of , qui fis reverfus ab Inferis . Piaccia a Dio, torno a ripetere, piacela a Dio, che voi non diate a giovanetti ancora nuovi nel vizio si rel configli; che non gl'invitiate a tal fine a comedie ofcene, e a ferenate immodelle; che non vi ridiate di essi qualor vedete in mano loro libretti di divozione, e che in vece di questi non diate a leggere loro i fospiri di Amintai documenti di Linco, i furori di Celia, e quali in vago mazzettino di fiori porgiate loro frattanto ravvolto l'Aspido, il qual con morfo innavveduto, e infentibile, gli avveleni, E che? Non vedete voi, che se un zelante Predicatore comincia ad inculcar la tiforma di qualche abufo; che se alle Dame configlia il coprir le spalle dotti, e non cura de' voltri giuochi, e con veli men trasparenti; che se a' Magipar che tutto il fuo diporto egli ponga strati ricorda il ferrar le fcene in questi di più divoti; che fe perfuade lo sbandir via dalle Chiese i vagheggiamenti, i cicalecci, i forrifi, i novellamenti, gli amori, non vedete dico, che se un Predicatore Apostolico vuol trattare alquanto seriamente di ciò, non mancan uomini, che tosto gridano all'arme, e scusan que vizi, e difendono quelle ufanze, e collegandofi contro a chi vuole promuovere troppo innanzi il comun profitto: Venise, dicono con quegli audaci, ricordati pur'essi nella Sapienza, circumveniamus juftum, quoniam Sap. 2. 4:4 constarius est operibus nostris, & improperat nobis peccasa legis, & diffamat in nos peccara difciplina, O fallus eft nobis in traduttionem coniencienem noftrarum. E quanti iono oggi giorno, che fino arrivano ad che malinconia, che fredezza, con cui vi- infamar la virtù con titoli di dispregio : e alla modestia dan nome di milensaggidiletti, di cui l' età più matura non fia ne, alla caffità di freddezza, alla umiliacapace: Venise ergo, & fruamur bonis, que zion di vilta, alla frugalità di miferia, briamoci di vino , impleamus nes vino ; pro- bonum malum, & malum bonum. Quanti, 16. 5. 10 fumiamoci di ambre, impleamus nos un che veggendo un Davide determinato di Resguentis; e non ci fugga più inutile il fior ufar pieta con Saule, gli fan contrafto, e

Ac.

lo efortano a prenderne la vendetta? Quan forte sia per cadere in qualche alta sof-ti, che scongendo un' Assuro cruccioso d' sa. E voi all'incontro per questo medesiis, che l'origendo un'Alturo riuccono o l'as. E vo. su insonuo per queuzo mecan-gione, e lo configliato a dilecciarla dal vertete trattar da nemico volfro, e tanto gione, e lo configliato a dilecciarla dal vertete trattar da nemico volfro, e tanto ne frenteticante di oferon amor verio Ta-mar, gli famno appisado, e gl'infegueno di diduntiri St. Ostiè, cosi è e vir monato,

viva, contra un tal vizio, dicendo a tut- ipirituali: ma folamente che permettiate ti la verità nuda nuda: Super hee plan- libetamente effer tale a quel vostro Com-

Miche, on dulabe, per ulare la formola di pagno, il qual vorrebb effere: Sufficiane Miches, vodam fedianes, & mulate, fa webs federa veffee, Dunu I feat. Così ciam finallum vieta descenum, d'allam purvi dice Dio fello per Execultule: Suffiquali firushionum; perch' io non posto ca- ciane vobis feelera vestra, Domus Ifrael, Exec. 44.6, pir che ci fia persona, la qual pugnando Ed è tanto ciò, che non si debba ottener pir en e i na petrona ; a qual pugniano l ca etanto cio, e che non li debba ottener contra tute le leggi, e tumane; e divid da vol fornat inpulche; ferira pianrich Anto-te a promuovere la virtiv, ponta piùto- di più pregarvere. Più tollo mi giova il fio ogni flutio da eflermianta le checo credere, che non folo vol isfacrete feguira fa è quella, Uditori) Se voi vedelte un lo flutio della pietà a chiunque il vuole, voltro fielo finenzio coftitutio in pericolo ma che divenutura el loro clempia ancon voltro fielo finenzio coftitutio in pericolo ma che divenutura el loro clempia ancon vontro itento nemico contentio in percono di damarita, dareza a ficorgo ancor di damarita, dareza a ficorgo opini oficia e deposto ogni odio, affati- re, che le altrimenti fin qui per voi liè carvi a riporlo in via di falute, per non operato, fui nononidetazione, fui inavertentatario da peggio ancor di un giumento, 22, fin mancamento di debita rislessione. a cui si dà cottesemente la mano, se a non su dimalizia di volontà già pervetsa.

arte di feopricciaffè Che dirò di coloro, dice il Savio, lallat amicrom fuum, or du-i quili, o con forza aperta, o contraude extemper viammo homo. Se dicelle di-occulta, integgori altri d'entrate in quel i exterminame, pur pure; ma direi marami, la la faluevole Religione, a cui Dio il chia Dio he cotà ornibile! Com' efferpuò, che ma; e per affectionali il quelli del ferolo, mai giungiate, o Criftiani, a sigran furo-gli laciano benche giovani in liberta, e re, eche d'annon a ragione di unamici non forte color di provane la vocazione, il vi altenfinate da ciò, da cui mon virite-fia collante, gli fia collante, gli infingan con verzai, gli incer pertito di ecclerazza lo certamen-allettano con prometie, e clubo litro Reli. le ha cospo granda il in ofre a parlia co-polio los dicono quanto mue virite in ma atte di fcapricciarfi? Che dirò di coloro, dice il Savio, laitat amicam fuum, co du. Prov. 16.19 lingua? Firmaveruse fibi fermonem neguam. dica, e cosi finifca. Non vogliamo noi Potere forse voi darvi vanto che niun di servir Dio? Su, nol serviamo. Non cicutali uomini truovisi fra di voi? che non riamo di Paradiso? Lasciamoglielo. Non ne fieno ancora in questa Citrà per altro ci spaventa l'Inferno? Precipitiamcivi. Vosi (anta? ancora in quell'Udienza per al gliamo tifolutamente dannarfi? Danniamo-tro si coltumata? Piaceffe a Dio che ciò ic, che s'aigetta? Apriti terra, ed acco-foffe, ch'i ovolentieri donerei però quan-gli in feno tante anime a te dovute. Ma to fangue ho nelle mie vene. Ma fe non almeno: Perditionebis privata sufficiate, io Paft. L. t. to l'atque ho nelle mu evne. Ma le non 

e à 1 en no è, perché nonni d'actualque 

e à 1 en no è, perché nonni d'actualque 

e à 1 en no è, perché nonni d'actualque 

e l'actual d'actual l'actual 

e l'actual d'actual l'actual 

e l'actual l'actual l'actual 

e l'actual l'actual l'actual 

e l'actual 

e l'actual 

d'actual 

e l'actual 

e

PRE-

## XXX.

## Nel Martedì dopo la Domenica di Passione.

Ego testimonium perbibeo de Mundo, quod opera ejus mala funt . Joan. 7. 7.



foglia nelle Repubbliche ben ordinate concedere premj grandi, e ricognizioni gloriose, sono certamenie quei, che discuoprono un Tradisore. Af-

fuero, quel Re sì illustre dell'Asia, che sopra cemo venifette Provincie stendealo scettro, iublimò, com è noto, ad onori regi quel Mardocheo, da cui riseppe le trame orditegli da Bagatan, e da Tares, due custodi onorevoli di Palazzo. Tiberio premiò Antonia moglie di Drufo, che gli fcoperfe il tradimento apprestarogli da Sejano. Pirro premiò Fenarete, moglie di Samone, che gli scoperse il tradimento appreftatogli da Ncoptolemo . E Crefo ad una fante ignobil di Corte , da cui gli furono rivelate le infidie teffure a lui dal-la infedel fua Marrigna, ereffe, o per gratitudine , o per elempio, una statua d'oro, e quella poi collocò nel Tempio di Delfo. Qualche ricompensa notabile dovrci dunque io questa martina promettermi da voi tutti, che concorfi fiete ad udirmi, mentr' io fon qui non per altro, che per fare a voi manifesto un gran Traditore . Ma qual fara? Non perdonifi a chi che fia : fi dinunzi fubito , fi palefi , fi pubblichi . Vel dirò: ma temo, che ne pur poi mi vorrete credere. Perocchè tanto egli è amato dai più di voi , che vi porrete ficuramente a proteggerlo, a fostenerlo, ne dubiserete di dir ch' io l'aggravi a torro, tanto è da lungi che a ringraziar men'abbiate, oa rimunerarmene. Ma non è così certamente, non è così. Egli è Tiaditore chiarissimo, evidentissimo, perch'egh n'ha tuti i fegni : e guat a chiunque da lui non vorra guardarfi. Questo Traditore fi è il Mondo : non ho ragione ? Dicalo a noi pure Gesti nostro Redentore, il quale af fine di far paleie una verità tanto giust tanto giovevole, venne in terra: Ego 16fimenium perhibeo, così dis' egli, Ego

E vi fono uomini, a cui fi I testimenium perhibee de mundo, qued opera ejus mala funs. Ma qual bisogno vi farebbe flato mai di sl alta testimonianza, se la malignità di queste opere fosse nota? Sono innumerabili quei che non la conoscono, e però prestano al Mondo una fomma fede, le adorano, gli aderifcono, e con tutto lo studio loro vogliono ogni di più applicarsi a servirlo. E voi vorrete pur essere di costoro? Oh s' io fapeffi in questo di riferirvi le fue magagne, quant elle fono, e rapprefentarvi i fuo modi; qual dubio c'è, che ognun di voi verfo di effo concepirebbe que fentimenti, che n'avea l'Apostolo Paolo, il qual folea dire, che quanto a sè nonfacea del Mondo altra stima, che quell'appunto, la qual fi fa di un fellone, conficcato fo- Ad Gal 6. pra un paribolo? Mihi mundus crucifixus 14eft . Ma fe pur voi non sapete giugnere a tanto, contentarevi almeno di non lo amare, di non lo affecondare, di non fidarvene, ch'è ciò, che a qualunque patto io da voi pretendo: e perchè vediate ch' ho ragion di pretenderlo, state audire. E primieramente ditemi un poco, Uditori . Voi vi fentite grandemente inclinati a fervire il Mondo: non è così? Orsù , piano un poco. Vediamo adunque, vediaino, qual cofa è quella, che si vi muove ad eleggere il tuo servizio. Son per ventura quelle prometle si liberali, si latte, ch' egli a voi ta, conformissime al vostro genio? Così di certo io mi credo. Promette il Mondo piaceri, promette ricchezze, promette gloria, che son quei tre beni , dierro cui vanno naturalmente i mortali atlai più perduti, che i Orli al mele, che i Cervi all'acque, o che le femplici Farfillette alla luce. E però non è maraviglia, e tanto facili vi induciate voi pure a prestargli orecchie. Ma, o voi delusi! Com' effer pub, che non venghiate affai tofto a fcoprir l'inganno ? Quefta medefima

condescendenza sovetchia, che 'l Mondo i tal sidanza! perchè col pemo si spiceò su-vi usa ( guardare eiò ch' io vi assermo ) bito un'acuti simo dardo, che quella statua quelta condescendenza medesima, questa, questa, vi dovrebb' essere un degl' indizi più chiari, più indubitati, più incontraftabili, per cui fi mostri lui essere un Traditore Tutti i Traditori han per tufo d'infinuarii con qualche invito confacevole al fenfo, chi non lo fa? Caino tradi Abele con invitarlo, a diporto per di Amone con invitarlo a fontuofo con-

Cen, 4 & la forefta, Egrediamur foras. Affalon travito; Giaele tradi Sifara con invitarlo a neghittofo ripofo : Dalila tradi Sanfone con invitarlo ad amorofo folazzos Trifone tradi Gionata con invitarlo a onorevole accoglimento; e così contar fi potrebbe d'innumerabili: Decipientium ma-Hom. 16. xime opus her oft, prins suavia proponere, ad pop.

quo mox inferas triftia; fu offervazione di San Giovanni Grifostomo, Qual dubbio adunque, che mentre il Mondo così indulgente affeconda ogni vostra brama, ancorchè depravata, ancorchè diftorta, non vi tratta punto con termini di leale, fe pur leali dir non volete che fossero quelle Lamie, le quali già finudavano le mamelle pet invitar chi paffava a guffarne il latte, e così sbranarlo? Fili mi,

Brov. 1,10 fili mi: fenrite ciò, che Salomon fa fapervi per vostro bene: filò mi, si se la-llaverine peccasores, ne aquiescas eis.

E vaglia il vero, vi ficte voi con ferictà gia mai messi a considerare, che doni fieno questi che vengono a voi proferti dal Mondo tanto ampiamente i Voi fenza dubio dovete crederli doni di gran rilievo, e sono doni falsi, doni fallaci, doni che apparifcono doni, ma fono danni. Però da alcuni vengono fomigliati, ficcome è noto, al pomo di Adamo, da altri al pomo di Eudoffia, da altri al pomo di Paride, doni tutti ahi quanto funesti! Ma io per me gli fomiglierei forfe meglio ad en'altro dono, per cui restò schernito già Iventuraramente Chemeto, Re della Scozia, tanto più che dono di pomo fu quefto ancora, e di pomo infausto. Se n'entrò un di questo Principe a follazzarsi in un'ameno giardino, e quivi a caso mirò tra l' altre una statua più segnalata, più fplendida , la qual fi stava quasi in atto di porgete un pomo d'oro. Il Re, che nul-la era fospettoso di frode, stesela destra, e per una tale facilità ch'egli aveva a pigliar tutto, ed a pigliare da tutti, non dubitò di accettare il regalo offertogli ancor da'faffi.. Ma oh quanto cara gli coftè

teneva a ciò sempre lesto nell'altra mano, e senza lasciare al Re tempo, o di ripararfi dal colpo, o di prevederlo, gli diè la morte. Or tali fono que'doni, che dal Mondo ricevono i fuoi feguaci: Hajufmodi . fume mundi boneficia, hujufmodi mundi mu- n vier nera, io dirò francamente col Damasceno: aphac. Omnibus qui ibfins voluntaribus obsequentur.

infidias firmit. Hanno i fuoi feguaci piaceri, con cui sfogare sfrenatamente i loro fenfi; ed oh che bel pomo! Ma co' piaceri van poi congiunte increfcevoli infermirà, di scabbie, di renelle, di ulceri, di podagre, che gli condannano a frare in perpetue purghe; ed eccovi la faerta. Hannoi fuoi feguaci tichezze, con cui procaci-ciarfi abbondelvomente i lor agi, ed oh che bel pomo! Ma con le richezze van poi congiunte angosciose sollecitudini, di traffichi, di contratti, di liti, di fallimenti, che gli condannano a stare in perpetuo moto; ed eccovi la saetta. Hanno i suoi seguaci gloria, con cui dilattare fastosament; i lor nomi; ed oh che bel pomo! Ma con: la gloria van poi congiunte mille implacabili gare, di precedenze, di titoli, di maneggi di fignorie, che gli condannano a ftare in perpetua pugna; ed eccovi la faetta. In una parola, Mundus cerus in malignoposi cus oft; 1 30-5. 19... come affermò S. Giovanni . Il Mondo è tutto fondato in malignità; ch'è quanto dire, fecondo il nobile avvifo di S. Cipriano. Arridet, ne faviat, blanditur, ne fallat; Ep. ad Dos

illicie ne occidat . E voi ancor dubitate? meancor' efitate? ancor volcte nuovi argomenti, onde crederlo un Traditore? Che importa ch' egli vi verfi prodigo la fenoturti i suoi beni, se sono beni noiosi, beni nocevoli, beni che non altro han di bene, che l'apparenza? beni che venneronella Sapienza chiamati spuma del Mare, tanta è la loro amarezza; beni che venner da un Jacopo riputati vapor dell'aria, tanra era la loro viltà; beni che venner da un Davide giudicati fieno di tetto, tanta è la loro aridezza; beni che da Salomone, il quale pure gli provò tutti, futonoalla fin dichiarati, non folo vanità, ma afflizion di fpirito : Afflilio fpiritus; o co. Becl. t. res. me legge l'Arabo; Angustia spiritus; o come legge il Caldaico : Contritio Spiritus; o'

come legge il Siriaco : Solliciendo Spirotus; o comme legge Vatablo: Fraltio /pirieus; o come S. Girolamo legge, con Teodozione, e con Simaco: Pallio venei; quali che con quest'ultimo ci si venga vivacis-

fima

paícolo, il quale non fol non riflora , re e così andate woi difcortendo per ma 'treglia affamil , ma fuícita convul- gli altri, vedrere, ch' egli fempre fa co-fioni, ma da dolori de più cradeli , che me fogliono i Giardinieri , i quali affin fentanfi nelle viscere : Cum fariarus fue di dar acqua a quella fontana , della fottana ; dell Giobbe) cum fariaus fuerie, artlatitur, gli scherzi, giran la chiave, e scaltraaftuntis, Gomnis delorirrues super eum: mente la rubbano ad alcun' altra. Come E voi farete si folli, che vi vogliate i volete però fidarvi del Mondo, fe quanapplicare a fervire il Mondo, perch' egli affai vi promette di tali beni? Oh leggerezza i oh imprudenza i oh femplicita! Non ha ragione un'Ifaia, se sgridandovi vi addimanda : Quare appenditis argentum

non in panibus, O laborem veftrum non , in faturitate?

Ed oh quanto a tempo egli aggiunge in facuritate! Perchè fingiamo che questi beni ora detti, ancorchè si fallaci, ancorche sì falfi, pur sieno desiderabi-li, che sperate? Che il Mondo sia mai per darvene copia grande, sì che ne re-friate fatolli ? Voi nol dovcte conofcere . Ve gli darà come già davasi l' acqua agli abitatori dell'affediata Betulia. ch' è quanto dire, a mifura, e a mifura stemata, a misura scarfa. Che se pur mai copia grande ve ne darà, ve gli ritorrà quanto prima. E qui dovete sapere, che per quanto il Mondo procuri, qual Trafficante fagace, tenersi in credito, egli è un fallito: mè ha tanto is caffa, che possa mai dare insieme soddisfazione a tutti i fuoi numeroli corrispondenti. Che fa però il Traditore ? Per dare ad uno , che più molefto lo ftrigne, egli leva all' altro; nè per quanto fi miri fi troverà, ch' egli mai niuno arricchifea, fe non con l'altrui difpendio, o che niuno alzi fenza l'altrui depressione. Quando Sansone si vide stret-to a pagar quelle trenta vesti, che nel Convito nuziale egli avea promeffe a' discioglitori del celebre suo problema ; fapete voi ciò che fece per ritrovarle ? Se ne calò in Afcalona, e quivi uccifi trent' uomini , gli spoglio : Descenditque Afcalonem, & percuffit ibi eriginta viros . Judie.14-19 quorum ablacas velles dedit fis qui pro-blema folverant. Così fa il Mondo . Per

Emamente a lignificate, che chi atten I lo a Mifibolatto . Conferilce a Sadoc de a faziari di stali beni, altro non fa , inveffitura di mobile Sacredozio , ma fe non che nutrifi di vento, cioè di un i gliela conferilee con toria ad Abjatardo meno il penfate , faciliffimamente vi mancherà , e vi mancherà non di rado per dare il vottro ad uno il quale lo meziti men di voi , a un' adulatore , a un' ardito, a un rapportatore, ad uno il quale si ajuta di farsi innanzi per quelle vie, che dovrebbono effere le più lumghe, mercecchè sono vie stravolte, vie storte; e pur nel Mondo bene spesso

riescono le più brevi? E pur v' è di più: perchè se il Mondo vi ammonisse almeno per tempo del pregiudizio, ch' egli è cofretto recarvi. pare che faria forse degno di qualche icula: Ma il peggio è, che per ular veramente da Traditore, egli gode di coglicrvi improvvisitimo, e di mancarvicome fuol dirfi, nel meglio, che vale appunto, o nel maggior godimento, o nel maggior uopo. S' era il Profeta Giona mello a giacere fotto l'ombra di una fresca ellera verdeggiante, la quale a poco a poco cresciutagli in su la testa ; gli avez formato un padiglione ameniffimo da campagna. Ma che è Ouando il mifero più consolato pensava di ripolarli, e però Super hedera farabatur latitia magna, fi marci tutta fubitamen-Jone 46. te la pianta, e s' inaridì, ed egli fi rimase alla sferza del Sol cocente. O s'io vi poteffi ad uno ad uno ridir qui tutti coloro, che infimil forma fono flati bef-fati dal falso Mondo, quant' ellere più pompole vi mostrerei secare improvvifamente ful capo a molti, anzi oh quanti allori I Celfo, di Guerriere privato ch' era nell' Affrica, acclamato fu dagli Eferciti Imperadore, per opera special-mente di due grand uomini, Pomponiano , e Pofficno . Ma crederefte / In capo al fettimo di del fuo Principato . veftir' imo, non ha partito più pronto, rivoltate di fubito le vicende, fii da che nudar l' altro. Dona a Mardocheo quegli fleffi ammazzato, che si il prol'amministrazion di magnifica Monar-chia, ma gliela dona con levarla ad aver stoppo eccedulo data fade al favor

Amano . Concede a Siba il dominio di della multitudine . Cost Galba, così Ocbei poderi, ma sliel concede con tor- a tone, così Vitellio, così Emiliano, co-

si Pertinace, così Floriano, così Tacito, final, come ho detto, gll efempi i quacosì Numeriano, nè pure giunfero un'an-, li in p ava di ciò recar fi potrebbono s S. Giovanni Grifostomo se esclamare, che adornate le strade d' archi trionfali, di qualunque kaudio terreno niente ha di pitture, di statue, non altro attendersi , faldo: Nihil habet ftabile, nihil firmum; che di giorno in giorno la Spofa. Quanma ch' anzi a gui sa di torrente inganne- do una sera comincia il Re a risentirsi ale per menere tra quell'aure, e quell'ac- e spende molto di notte co' suoi Baroni;

no a goder lo scettro, caduto loro con non fo però se alcune ve ne fia qui pate grave feorno di mano, allorchè credevanti tico, o più patente, di quello di Ladisleo, di renervelo firetto più fortemente. In- Reper altro tant' melito di Boemia: Udifelice Gioviniano! Principe de' più pil, te, e se poi non parvi che innda sia la non-che potesse sperar la terra, de più savj, dana selicirà, accusatemi di calunnia. Era de' più benigni; quando, falutato appe na da Popoli Imperadore, fe n' andava quand' enli a sè fosso Maddalena, figlia Coftantimpoli, per ivi prendeme il fo- uola di Carlo VII. Re di Francia: e già lenne possessi, alloggio per istrada den destinarasi la Città di Praga alle nozze, e ero una camera novellamente imbiancata, riscosti i tributi, e ripartiti gli uffizi, e questo tolo basto di nette ad uccider. lo, fosfogato dal tro vapor delle bracce, focovo di Parayia, a levar la Spofa, qual tennue quivi tutto I giorno in gran co Dea dal Tempio. Parli pure Europa, eripia, per differeare l'umidità perniciofa, dica, se per simigliante cagione vedesse mai Qualche tempo di più regnò Valeriano ; più magnifica destinarsi un' Ambasceria. ma che gli valle, le fchiavo poi di Sapo- Dogento nobili andarono di Boemia, duse, Re della Perfia, fu necoffitato fe vir- gento dell'Austria, dugento dell'Ungheria; gli ancor di sgabello; allorche quegli vo-lea montare orgogliofo ful fuo destricre è vile, per paggeria, per corteggio, si ri-Qualche tempo di più poterono dominare guardevoli , che agevolmente farebbono ancor'essi quei quattro Re, di cui non ho tutti stati creduti Re, se comparsi non chi mi rammemori i nomi: ma che gio- follero intanto nunero. A questi per più vò, se schiavi poi di Sesostri, Re dell' immediato servigio della Reina, surono Egitto, furon costretti servirgli ancor da aggiunte quattrocento semine illustri con giumenti, allor che quegli volca compa-rire altero fopra il suo cocchio? Tanto niu mento, ed okre a' superbissimi cocchi d' na eccelía Maestà da verun'estremo ludi- argento, e d'oro, mandati furono non brio fu mai ficura. Casimiro Secondo, men d'ottanta generosi corsieri , si rari Re di Polonia, mentre in di folonniffi- per fattezze, st ricchi per fornimenti, che mo convitati tutti i ptincipali del Regno, non gli avrebbe, per così dire, al fuo non altro udiva che applaufi alle sue pro-deze, encomj al suo nome, auguri di lunga vita, dimando da bere, per rendere al di tappetti, aguerni gli allogi, fontuosi turti grazie: ma non sì tofto appreisò le regali, sfoggiate mance. Inviati altri nolabbra alla tazza, che si morì, e sè que' bili Ambasciadori allo stesso Cesare, per tanti lieti auguri ad un'ora restar bugiar- invitarlo con la sua Moglie Eleonora di , Ma che to io? Baffa, baffa. Prefu- alla celebrità delle nozze . Ambasciadori mo io dunque compilar qui tutto il nu- al Re di Polonia, Ambafeiadori a' Prin-mero di coloro, che nelpiù prospero del- cipi di Baviera, Ambafeiadori a' Prinla loro fortuna, cioè quando appunto /a- cipi di Saffonia, Ambafciadori a Marchefi rabantur anch' effi latitia magna, fi videro di Brandeburgo . Condotte in Praga , d'improvviso schernir dal Mondo? Qui i dall' Ercinie sue selve, eccessive travi a Sejani, qui gli Eutropi, qui i Rufini, formar teatri magnifici per comedie. qui i Bellifarj. Sarebbe un' opera questa steccati per tornei , lizze per giostre , per poco immenía: ne fono piene le car-paichi per ricetto di Principi spertato-te, colmi i volumi, nè altro su che a ri, o per meglio dire, spertacolo: e già

ra Gen.

vole allor si secca, quand' altri, come quanto di stomaco, si pertunba, si attrista: Elia, s'è condotto con grave stento alle contuttociò, per non dar sospetto di ma-rive d'esso, per quivi stariene in pace, le, egli siede a mensa, cena, conversa,

let. 14. 19. que, i fuoi di tranquilli: Expellavimus quindi firitira alle camere, dorme inquie-Pacem , & ecce surbatio. Ma benche tanti to; fono la mattina chiamati con fretta i

Medici: Oh Dio , che cafo ! Egli è spedito , I perfidia . Quegli morì giovane , è vero egli è morto. Volete più? In capo a trentafei ore il Re è su la bara. Ed ecco (cambiata feena ) spedir conviene per ogni parte Corrieri frettolofifimi ad arreftare a mezza strada le mosse de Potentati : si volge in iscompiglio la festa, la pompa in lutto : e la Spota già già vicinitima a entrare in Praga, forza è che torni, non più Spofa, ma Vedova, con haver prima perduto il regio Marito, che possedutolo. Or che giudicate, Uditori Pare a voi ch'io dicessi la verità, quando vi affermai, che 'l Mondo manca nel meglio, che manca nel più fausto, che manca nel più festoso; e che per usare la formola del Beato Pietro in amaricudinem versiour? Oh che fallacie!

Ep. 5. 1.7. Damiano, Quibus blandicur, iis quantocius oh che inganhi! oh che trufferie! E se ciò non è diportarfi da Traditore, che mai fara . Questo è un far, s'io non erro, come il Veluvio, il quale è vero, che, se volete voi prendere a coltivare le sue colline, vi offerifee lietissime le riccolte, una perpetua primavera ne' paícoli fempre verdì, un perpetuo autunno ne' frutti fempre maturi. Ma che? Quando poi meno il pensate, vomita fuor delle viscere un torrentaccio di zolfo, di bittume, di cenere, di macigni, sì rovinoso, che tanto d' esterminio vi reca in un'ora fola, quanto a gran pena in anni e anni fruttato havea di ric-Seel. 11.19. chezza: Maliria bera (oh che parole opportune dell'Ecclefiaftico! ) Maliria hora oblivionem facit luxuriz magna. Evoi pur

te il voltro foggiorno, e quivi abitare,

e quivi adagiarvi? Il Profeta Isaia, dopo

haver trattato de mali di Babilonia, diffe che gli Arabi non fi farebbono più attentati di porvi le loro tende: Non poner ibi 16.13. 20. tensoria Arabi; che le lor gregge più non havrebbono colà renute a ripotare i Paflori, che la lor opera più non farebbono colò tornati ad allogare i Bifolchi. E voi non folo le tende por vi volete, ma fondarvi ancora i Palazzi? Ah nò , Udito-

jer. 110 60 ti : Fugite , fugire , io vi dirò con parole profetiche, fueire de medio Babylonis, & salvare unusquisque animas vestras, che non è cotesto pacte punto di amici , come il credete, ma di assassimi.

VI. Sò ben' io quello, che vi fa qui facilmente pigliare abbaglio. Ed è, che certi accidenti così funciti, quali fon quei, ch' io v' hò mostrato doversi sperar dal Mondo, vengono sempre attribuiti da esfo a ogni altra cagione, ch' alla fua folenne Quarof. del P. Segneri

ma perchè troppo difordinò nel mangiare, perchè non si preservò, perchè non purgossi: quell'altro cadè di grazia, ma perchè funel suo parlare men cauto : quell' altro scapitò di ricchezze, ma perchè fu ne' fuoi fatti men'avvedoto : quell' altre fcemò di amici, ma perchè funel fuo trattar meno affabile. E così mai non vuole il Mondo concedere, che quelle sciagure, che accadono a' fuoi Seguaci, nafcano dall' aver lui mancato ad effi di fede, come fellone; ma dall'aver essi mancato a se medefimi di riguardo, come imprudenti. Contuttociò non vedete, che quelto stefto è un'altra maggior fina frode? Neffuna cofa con più studio procurano i Traditori, che di occultarfi : qui pongono ogni loro arte, qui impiegano ogni lor' opra , perchè se contessassero il danno recaro ad uno, chi saria che di loro più si tidasse? Pochi fono che facciano come fece quel Capitano Gioabbo, il quale havendo con tradimento vilifiimo dati a morte due valorofi guerrieri, Abnero ed Amafa, fe ne pavoneggiò poi di modo, che dellor fangue fi imaltò tutto fastofamente il fuocingolo militare: Posnie crnorem pralii in balebeofuo. I più non fanno così. Il più lanciano il dardo, e dipoi fi atcondono: interrogati niegano: convinti spergiurano ; e fe pur non possono omai più celare il fatto , s' infingono in mille guife : Vir qui fraudolenter nocet amico fue, così leggiamo noi

ne Proverbi di Salomone , cum deprehensus volete collocare alle falde di si rio Monfuerie, dicie: Ludens feci . Qual maraviglia è però, se non mai manchino al Mondo nuovi pretelti, onde colorir le iue trame? Ma fono pretesti, Uditori, fono pretesti, E però torno di bel nuovo a ridire, non ve ne fidate: abborritelo, abbominatelo: nè date a credervi , che per quanto voi vi mettiate a fervirlo con fedeltà , offervando i fuoi ordini efattamente, atteuendovi a' tuoi dettami, debba per ventura trattarvi meglio degli altri. Tiuto il contrario . A voler che il Mondo vi porti qualche rispetto, sapete che vi bisogna? Bisogna non farne stima, bisogna conculcarlo, bitogna calpettarlo, bitogna non curar punto de fisoi tavori. Chi più gli va perduto dietro, non altro ne ripo terà finalmenteche villanie, e fi avvedrà quanto fia vero quel del Damafecno, che il Mondo hainodio, chipiù lo apprezza, ò più l' ama: Amicorum fuorum hoftiseft Mundus . Strana co.a, Uditori, a confiderarti, c pur'è

certiflima. Se v'èneffuno, il quale abbia

a' fuoi di maltrattato il Mondo, chi fono | navit, nec propter aliud ( udite degne pr Prov. 10.7. prosperità temporale. E pure questi sono alla fine coloro, de' quali egli ritjene ognor più lodevole la memoria: Memoria justi cum laudibus. Si ticorda il Mondo ogni di più di un' Alcssio, che con la suga dalla paterna sua casa gli se, son già più di mille anni, uno scorno così soleune: si ricorda di un Bernardo, che non curò fuoi pia. ceri : firicorda di un Francesco , che non curò fue ricchezze: di un Romoaldo ricordafi, che per fuggir la fua gloria non dubitò di stareascoso lungamente tra salci di un puzzolente palude. Questi egli ammira come nomini fuperiori alla volgar condizione, questi onora, questi celebra, que fli adora, con inchinarfi genuflesso ancot egli alle loto tombe : Memoria justi cum landibus: chi nol vede? Memoria justi cum fandibus. Ma di quei , che lui tanto amarono, ed apprezzarono, che fuccede? Di questi, ripiglia il Savio, egli fin'arrivatalora a pigliarli beffe, come di vani, d'intereffati, di ambiziofi, di discoli, di lascivi: Er nomen impiorum purrefres . Ereffe già Nabuccodonofor, com'e noto, una Statua d' oro, rappresentante la sua tegia Maestà; e fatti intorno a lei convocate tutti i Gradi del Regno, si civili, si militari, comandò loto che al primo fuono che udiffero di trombe, di vivole, di cetere, di zampogne, doveller tutti inginocchiarli, e prestarle divini onori . Fra tanto popolo i tre Fanciulli fur foli, che disprezzarono il comandamento reale; e a voce chiara riprovando un tal rito, e detestando un tal culto, si elesser anzi di entrare in una fornace Dan. 3. 18. accesa come un'Inferno, che di aderirgli : Norum fit sibi Rex , quia Deos tuos non colimus , & ftatuam auream , quam erexisti, non aderamus. Chi però finalmente furono gli onorati dal Re medesimo? chi furono i promossi chi furono i preseriti? Color che

fubito prostesi a terra renderongli il vile offequio ? No certamente, Furono fra tut-

ti i Fanciulli suoi schernitori . Perocche questi, rimasi illesi nel fuoco, e così dal Re riconosciuti come nomini cari al Cielo, furono dipoi per nov' ordine follevati a tal dignità, che cia cun' altro lor n'ebbe a portare invidia: Feft quam cor vidir Rex accrescere servidori: si che, se per a stro generofe flantes, fu offervazione di S. Giovanni Grifostomo , pradicavir , & coro- vinarti , che diferti la robba , che diffring-

stati? Gli uomini santi. Questi lo ripre-sero con la voce, questi lo vituperarono sempserune. Or questo ècio, che noi vecon la penna, questi si rifero di tuttociò, diam tutto di imitarsi dal Mondo. Quei che da lui lor veniva offerto di piaceri, di che tofto s'inchinano alla fua Statua, fon zicchezze, di gloria, di qualunque altra poi negletti. Quei ch'anzi d'inchinarfele fon contenti di entrat nella fornace i quantunque dolorofissima, della mendicità, del dispregio, del patimento, questi sono poi gli apprezzati. E però oh quanto errerefte uel perfuadervi, che il Mondo in verun caso sia mai per avervi grazia di qualunque offequio a lui fatto ! Signori nò. Sempre sleale vi farà, fempre perfido, fempre ingrato; nè gli potrete ufar già maitanto infima fervitii, che non fia gettata, sì come ferviru fatta appunto ad un Traditore. Dipoi sentite: perocchè troppo nel ve-

ro io vi compatifco, fe voi mai di proposito vi applichiate a servire il Mondo. Service il Mondo? Service il Mondo? Oh che leggi, se così è, vi converrà di addosfarvi, oh che peli, oh che carichi, affai più grievi, di quei che mai porterefte fervendo a Crifto! Catenas lieneas contrivifi (io vidi-10. compatendovi, col Profeta) catenas ligneas contrivifti . Ma che? Et facies pro eis jer. 28. 11. casenas ferreas. Badate s'io dico il veto (perché non è punto questo da tralasciarsi) e così vinciamo la caufa . Impone Cristo, non può negarsi, a' suoi Servi leggi affai dure : perdonare al nimico, contenersi, umiliarli ubbidire, mortificarli, oh che grave inchiesta! Si, mafinalmente siam certi; che quando Dio ciò richiegea ad alcun di noi, ci darà infieme le forze da porlo in opera: Fidelis Dens eft, dice San Paolo, qui non patietur vos tentari supra id quod , 1. Cot. 100 poreflis. Ci affifterà, come affiftette a uno Stefano, posto in mezzo ad un turbine di faffate; ci avvalorerà , come avvalorava un'Antonio, dato in preda a un' efercito di Demoni, e però non potremo di lui dolerci, perchè, sì come divinamente pronunziò S. Leone, ben ha ragione d'infistere col precerto, chi ne previen con l'aiuto: Inflenobis inflae pracepto qui pracurris auxilie. Ma il Mondo non fa così. Il Mondo di- ser. 16 de

ce : Hai tu ricevuto un' affronto ? Orsù conviene, che se non vuoi rimanere disonorato, tu te ne vendichi, petchè tal'è la mia legge; e così inftar anch' egli col fuo precetto, ma non pracurris auxilio; perchè non ti da forze bastevoli alla vendetta : non ti da danaro, onde alimentare ficari, onde sei povero, bisogna che tu finisca di ro-

VIII.

foave I Non fia mai vero , Uditori , non fia qui fianno , fian fempre deffi , e fi mirano d" mai vero: ma chi può totalmente lafciare ogn'intorno: flanno anfiofi, flan timidi, flan XI.

vicas ed inflas pracepro, ma non pracurris au- suum, & annos suos crudeli. ailso, perche non ti da poffetfiori, che a ranto baffino. Il Mondo dice: Sci tu Negoziante? Bifogna tenersi in credito, pigliare affitti , pigliare appalti , mantenes nugliare affitti , pigliare appalti , mantener nu-merofe corrifondenze; ed inflar pracepto, MI Predica fatta questa mattina abbia ma non practurit anxilio; perchè non ti dà lo per avventura pretelo votare il fecolo, capitale, che a tanto vaglia. Il Mondo di- e mandar via tutto il Popolo a ritirarfi in ce : Sei tu Cortigiano ? Bisogna tirarsi in- qualche Camaldoli , in qualche Certofa , nanzi presso il Padrone, avanzarsi in amo- o tra gli orrori di qualche più cruda Alre, avanzarfi in aura, o almanco non fi la vernia. Ed oh me felice, fe tanto ottener fciar da certi novelli competitori importu- potetti. Ma non lo spero, perch'io presso Dio ni levare il posto: ed inftat pracepto, ma uon non homerito di ottenerlo. Nel resto, U-Pracurris auxilio; petchè non ti da talenti ditori cari, fappiate pure, che questa veaciònecessarj, non fagacità, non sapere, rità è stata quella, la quale ha fatto del non accortezza. Tanto che, se andremo continuo a tanto di gente abborrire il Mondiscorrendo pel resto, vedremo il Mondo do, conoscerlo un Traditore. Questa ha potrattaro appunto i fuoi fervi, come Farao- polati i Chioftri di Monaci, questa ha riemne trattava gia nell'Egitto i miferi Ebrei, pite le Selve di Anacoreti, parendo una gran allora che la schiavitudine loro era giunta follia volere omai credere alle lusinghe di desfero giornalmente travagliosi lavori ; tutti : A mendace, dice l'Ecclesiastico, a fabbricasser terme, fabbricasser totti, for- mendace quod verum dicesur ? Nonpensate massero Città intere: e ne pur loro volca però, ch' io non avverta anche bene, che poi dare a tal' essetto le paglie: Sie dicir i più di voi, sia per ragion dell'età, sia per Ind. 5.10. Pharae: Non do vobis paleas . teo & colligite, qualità dello flato , già non fono più in temfi invenire poteritis, nec quicquam minueeur po a lasciare il Mondo . E questi ch' avrande opere vestre. Faraon vuol fatiche, ma non no a fare? Dovranno disperare? dovranda paglie: Faraon vuol fatiche, ma non no accorarsi? No purche adempiano quelda paglie: Così fa il Mondo: Inflat prace- lo, ch'or' io dirò, cioè purche fliano nel pro, ma mon pracurrii auxilio. E voi fatete Mondo, come appunto gli uccelli fopra si floti, che vogliate dare il cuor vostro a un la terra, ch' è come se non vi stessero: Signor si crudo, non che si disleale, si dop- Voi ben vedete calar tolora que' poveri pio, si frodoletto, qual io pretendea fo-lamente di dimostrario? Ah Dio mio caro! alcun granello, o in un rivo di alcuna gocquanto fiam ciechi noi miferi , che più to ciola, ma perchè fanno, effer questo per sto voglizmo su nostri colli un giogo tirannico, Jugum ferreum, qual'è quello del tendere panie, e che teffer lacci, però nom Mondo a noi traditore, che non il voltro, più qui si fermano di quel che porti una il quale è per vostro detto medesimo si inera necessità; e quel tempo medesimo, che

& Crifto, che gli apre a ciò mille Chiofiri, ove afficurarfi, come in Città fedelif-Sect. 17.15 glio si bello dell' Ecclefiaftico: In parces (sur, ch'è quanto dire; non dovete punto 11. wade facult fantti : ne vogfia vivere più lun- in lui mettere il voltro cuore , non dovegamente ingannato a par di coloro, i quali, te affezionarvici, non dovette attaccarvicome deplorò Geremia, si fono alla men- ci, non dovete mai porgergli alcuna fezogna sposati si fortemente, che non san de, rammemorandovi, che opera ojus sa senime a divorzio: Apprenderune monda-mala suns. Ed in una parola, dovete trat-

gi lacafa; e se contuttociò la sorte vorrà, cium, & neluerune reversi . Conosca i che su rimanga nella mischia, tuo danno: suoi pregiudizi, consideri i suoi perico-Jer. 6. 23. Crudelis eft , grida Geremia, crudelis eft, & li , e poiche ha'l piè libero ancora a salnon miserebicur. Il Mondo dice: Sei tu No- varfi, non s'incateni, e non fi metta, sebile? Rifogna comparire alla grande, tener condo il detto di Salomone, a sì mifera cavalli, tener carozze, fpiegar pompofa li- fchiavitudine: Nos des alienis honorom Prov. 5, 90

#### SECONDA PARTE.

al fommo. Voleva egli che questi a lui ren- uno, che si sa aver mancato di fede a Eccl. 14.4essi paese insido, dove altro non si fa che

il Mondo, lo lasci omai, se ne firega, ricorra | guardinghi , e beccaroch' hanno, s' innalzano, e vanno al Cielo. Così dovete far voi : Usi hoc mundo, secondo il detto dell'Apofime di ritugio. Stimi a sè dato quel conti- Itolo Paolo, ma sauquam qui non usan- t. Cor. 7.

tar col Mondo, come chi fa di trattar con i rava fe l'Affaffino accostasse ancora la mache bella regola è quella , Uditori mici! anche meglio con cio che accadde al Beato Errico Suione, parto illuttriffimo di quella gran Religione Domenicana, la quale ha dati, non faprei dire fe più Scrit-

tori alle fenole, o Santi alle stelle. Se ne andava egli una volta pellegrinando dalla inferiore Germania alla tuperiore, quando gli convenne paffare per certa telva , non tanto orrenda pe' Cignali , e per gli Orfi, quanto per gl' infiniti all'iffinamenti, ond ella era infame . Quivi , mentre entrava egli folo in l'ora tarda, ecco fi vode venire innanzi un Ladrone terribiliffimo di flatura, di volto, di portamento silquale armato di una feimitarra al fianco, e d'un'alta in mano, lo guarda fiio, e poi dice; Fermati Padre, che poiche ium' hui Jembiante d'uomo da bene, to mi voglio confessar teco . Errico , in udir questo , credettefi che colni dicefle così per trarlo feco in parte più folitaria a più certa morre. Però agitato nel cuore da mille angutlie, non fapea che si stabilire? Andare? era arritchiato. Fuggire? era vano. Gridare? era temerario.. In tanto ondeggiamento di fpirito, riputò meglio di riccorrere a Dio con tutto l'affetto, e di feguitar l' Aflaffino, il qual così camminando col Confessor a lato cominciò a dire: Padrehai tu da fapere che già più anni io vivomi in quello boico; e mio melliere è fpogliare quanti per qua (e ne pailano, e p. i fottartaili, elasciaroe le membra a i Lupi. Penfate voi qual fosse il cuore di Errico , mando ciò udi . Contattociò , fimulando puge nel volto qualche fermezza: Seguite. diffe. Ed egli : Là fotto di quel rovero feannai un'uomo. La fotto di quell'elceffrozzai una donna: Qui dove or fiamo ( ed erano appunto all'ora fu un'alta ripa del Reon, the longo quella felva correa profondo) qui dico un tempo m' avverni in un Sacerdote onorato come fertus e con lui mi proposi di confessarmi : quindi , ricevuta ch' io n' ebbi l'affolizione, mi forfe in cuore un' improvvito fospetto di non venir da colui depotto in giudizio : end'io , per afficurarmene, ftimai meglio patfarlo fubito con questa spada, c'se vedi, da parre a parte, edipo con un'urro balzarlo in

un Traditore, cinè cautiffinamente, Oh no alla fcinirarra; e così più non reggendon in in le gambe, col tudor freddo, con quanto utile! quanto (avia! quanto ficura! l' occhio Linguido, col colore mortale , E perchè amerei , che voi tutta la prati- die tegni si manifesti del terror suo, che caffe , io ve la voglio spiegare un poco avrebbe facilmente inasprito quell' nomo bestiale, te non che questi era verain me allor tocco nel cuor da Dio, e non s'infingeva: onde compita, il meglio che fi pote, la fua Contestione, ringrazio Errico. lo accompagnò, l'onorò, e raccomandatofi in fine alle fue orazioni, da cui fi ferive, the riceveffe per favore eccelfiffimo la ialute, gli diè congedo. Or vedete voi come tratta chi fia coffretto trattar con uni Affaffino ? Vi tratta folamente , perchè non ne può far di manco, n' ha patimento, n' ha pena , fi raccomanda frattanto foeffo al Signore: fempre tene, fempre palpita, fempre trema, fempre ha fospetto di qualch'inganno improvvito, che a lui fovrafti. E così voi dovrete trattar col Mondo. Egli , fe vorra farvi una fincera Confession generale di sè medefimo, voi dovra direlui effere un Ladronaccio , il quale in quelta granfelva dell' Universo non altro fa che atlatfinamenti infiniti, che però tolo non lo dovrete obligare indiferetamente a ridirre il numero. Vi dovrà dire, ch'egli allettò una volta un Giovane incanto » qual fu Aflalone a speranze grandi di Corone e di Scettri, e poi lo tradi, sì che lo riduffe a morire al fine appiccato per li capolli ad un'alta quercia, con tre zagaglie nel cuore. Vi dovradire, che pure a un'albero fe sospeso morire un' Architofello, gran Configliere di Davide , dapoi che l'ebbe mali aggiamente fedotto a ribellarfi dal Principe, per falire a maggior fortuna . Vi dovrà dire, cho pure a un'albero fe morire appelo un' Amano, gran Favorito di Affricro , dapoi che l' ebbe malignamente incitato ad abbatter l' Emolo, per ostentare maggior potenza - Vi dovra dir parimence, the ad un tal figliuolo di Jambri, di cui nel primo de Maccabei fi ragiona, egli usò la più orribile fellonia, che trovar fi pofsa. Perocchè perfuafolo ad accafarfi , afpettò ch' il mifero con bello accompagnamento fi conduceíse lieto a caía la donna da una vicina Città , ed allor 10praggiuntolo alla foresta, lo diede in mano a numerofi nimici, che lo ammazzareno: lo fvaligio, lo spoglio, e così ignado lasciolio su la via pubblica. Questi ed altri più enormi afsaffinamenti, avvenuti ancora acqua. Oh qui siche il povero Errico eb-be a cader morto. Di tratto in tratto mi-uno ad uno narrate il Mondo, se, come

io dissi, egli vorrà confessari, a fini- non possiate più in tutto suggir dal Mon-glianza del mentovato Ladrone, la verità: do, non vi curate, come dicea S, Gio-Eph. 5, 15. Con lui procedere : Videte quomodo caute fla : Nolize diligere Mundum , nolice diligere , for to 16. ambuleris; fe credere a ogni suo invito; se che egli è Traditore; nè Traditore qualun-

Eceliatio aver fede in eterno: Non credas inimico mano a Filifici, Doeggo tradi Achimeque in grernum. Non basta ch'egli s' infin- lecco per darlo in mano a Saule, Giuda ga; non basta ch'egli s'inchini, Signori tradi Gesù Cristo per dallo in mano a' Sage) non bana en egu s incinni, sogioni pratau esti. Cutto pet dailo inmano a' Sa. noi: Ef homisian vahat cuttou, adiscie Certoti del Tempio. Ma a troppo peggio-animum suum, O' cuffesi es sòille, O' moi rinimici intende il Mondo di dare, le gli flastusa illum pense se. Avete intelo Non vi entre fatta, ciafenn di noi: alle Podettà in controlla del controlla del la forma. Enos si l'amiamo Oh thrana chiatici di controlla controlla controlla del la forma del pode di mano del transcribenta del controlla del la forma del pode del controlla del la forma del mano del forma del controlla del la forma del pode del controlla del la forma del pode del controlla del la forma del controlla del la forma del pode del pode del pode del controlla del la forma del pode del controlla del la forma del pode del ghigni, di occhiate amabili, di forrifi, di cofa: che un Traditor piaccia tanto, e

e però rimirate un poco, come dobbiate vanni, distrignere mai con ello grand'amiambataris, i ecreare a ognituo invito, se este e a la caractaria, ma estimato quatura accettare ogni fua profetta. Egli e, fra tutti, quell' Inimico deferitto nell' Eccle funo; ma tal che anclaa recarci il fommo fiafito, a cui si dice che non conviensi d' de mali. Dalila tradi Sanfone per dacto in grigori su determe amanti a tromini, un todori con un attanuor practia tamo , e e pariolette, diplandi, non vi dates, ma tami piccia a coloro, i quidi anore lo conociono to più aprite gli occhi: Cave sibi, cave in Dialitore! Se così è, par che la colpa con conocione de perchi? Comman com fabroriore imaggiore gli ano, fia più ectamente di sua ambulas. E se ficte in un tale flato, che chi tradisce, ma di chi si lascia tradire.

# E

XXXI.

## Nel Mercoledì dopo la Domenica di Passione.

Ego vitam aternam do eis. Joan. 10, 28,

ı.

predestinazione ? E il mio cuore omai dive- andatevia, e non mi tornate a confondere nuto qual fragile palifchermo, che soprap- più la mente con tante vostre importune preso a notte buja da un' impeto di burrasca difficoltà. Che mi opporrete? Che io non imperversara, e implacabile, non sa più qua- sappia, se la elezione de mortali alla Glol'onda debba fecondar come amica, qual ria fia fuffeguente alla vision de lor meriti, o temere, come avversaria; mentre or vien' antecedente? Verissimo, io non lo so. Ch' io una, che sollevandolo in alto, par che promettagli di portarlo alle ftelle; ed or un' al tra, che al basso precipitandolo, par che gli minacci d'asconderlo negli abissi. Costralora un de pensieri innalzandomi a sublimi | non tolga la contingenza ? Verissimo , io nol speranze, mi dice, ch'io sono del sumero capisco. Maciò che prova? E' questa colpa degli Eletti; e un'altro deprimendomi a gran terrori, mi dice, ch' io fono nel ruolo penetrare altri arcani, men'aftrufi, men'arde Condannati. Ma pace pace, o combattuto dui , quali fono gli arcani medefimi di naru-Quaref. del P. Segneri

Quando mai cessere di tra- miospirito, ch' oggi io timiro alcun por-vagliarini, o miei funesti to dove gettarmi: e per quanto si giri, o per pensieri, con tante angustie, e quanto si cerchi, non credo già, che più si-con tante ambiguità, che voi curo di questo trovar si possa in una notte mi follevate nel cuore in- di tenebre si profonde, in uno stretto di gortorno al fuccesso della mia ghi si tortuosi. Andate dunque, o Teologi.

> non intenda come i decreti celefti, effendo immittabili, non impongan necessità? Veris-simo, io non l'intendo. Ch'io non capisca, come la scienza divina ; estendo infallibile . della miadebole vista, la qual ne anche sa

72 : Es que in profectium fune invenimus cum labere. Nel resto nessun' uomo nel Mondo si groverà, il quale mi perfuada, ch' io mai poffa effer dannato, s' io non ci voglio effere. Che cercar dunque terra più ferma di questa, in cui porre il piede? Quì qui v' invito a ripofare o voi tutti, i quali andate in un Mar si vafto aggirandovi, fenza timone, fenza řemi, fenz' albero, fenza vela. Se non gittate qui l'ancore, fiate certi di perdervi quanto prima, ed ò di rompere inqualche scoglio nascosto con gl' Infedeli, o d'incagliarvi in qualche firti arenofa con gl'Ignoranti. Ma perchè vediate, che non fenza ragione vi prometto qui qualche quiete, prestate voi questa mane più foienne udienza, e più follecita applicazione al mio dire, mentre io vi dimostrerò, che Dio quanto a sè è dispostissimo a falvar tutti : Eco vicam greenam do eis ; e che però troppo sfacciata è la temerità di coloro, i quali non contenti d' offende-re un Dio si buono, vogliono ancora rifondere in lui la colpa della loro perdizione, amando meglio di accusar lui come ingiusto, che sè com'empi.

E prima: basterebbono a provare una 11. sì riguardevole verità le tante dichiarazioni . che Dio n' ha fatte nelle fue stesse Scritture, nelle quali nessuna cosa forse egli inculca con maggior chiarezza di questa, che fe ci danniamo, danoi nasce la perdizione: Perditie sua Ifrael . Onde fe ciò fofof 13. 9. fe falso, Dio verrebbe ad effere il maggior menzognere, che fosse al Mondo: imperciocche non folo ci gabberebbe in materia rilevantissima, ma con moltiplicate bu-gie. E quale interesse avrebbe egli mui di voler mentire, quando ancera poteffe? Pensò Platone, che chiunque mentifice, mentifca per timor di una forza maggior di sè; come mentifee il Reo per timor del Giudice, lo Scolare per timor del Maeftro, il Bambino per timor della Madre, il Servidore per timor del Padrone. Là dove chi non ha timore di un'altro, non fi rimane di dirgli libera in faccia la verità. E però inferì quel gran Savio, che Dio non poteva mai dir menzogna, perchè neffuno mai può recargli timore. Or posto ciò; qual timore avrebbe Dio di proteftarfi liberamente, ch' egli, fenz'alcun riguardo di meriti, falva a fuo capriccio chi

meno: Quis tibi imputabit, fe perierint nationes , quas en fecifi Domine? (diceva a Sap.12. 12. lui lo Scrittore della San'enza) Non est alius Deus, quam en . Noque Rex , neque Sap.12. 13. Tyrannus, in confectu tuo, inquirens de hie, ques perdidifii. Potremo a Dio ribellarci quanto volufimo, ch'egli farebbe de tumulti nostri men caso, che non fa il Sole di que' Popoli sciocchi meridionali; i quali mentr' egli fpunta fu l' Orizonte, o gli dicon degl' improperi, o gli avventano degli strali. Mentre dunqu'egli nelle fue Sacre Scritture con tanta affeveranza ci attesta, th'egli quanto a sè è desioso di salvar tutti : Deur vule omnes homines (al vos ficri : 1.Tim . . ... ch'eglivorrebbe, che non periffe veruno, Non of voluntas ante Patrem vestrum, qui Matt. 18.14 incaliseft, ne pereas unus . Non vult aliques perire nolens aliques . Non venis animas perdere; e che non ama la morte del pec- 1-Petr 1.9. catore , Nolo mortem impii; ina che ne vuole la conversione, fed us convereneur, ma che bramane la falvezza , fed ut wivat; Exech. 33 conviene infallibilmente, che così sia, 14. Ma perchè non debbonsi ancora in materie tali disprezzar le ragioni , quando non come padrone precedan l'autorità, ma come anche la feguano; contentatevi, che parimente di queste noi ci vagliamo.

Già voi sapete, Uditori, ch' essendo Dio la cagion superiore d'ogni ragione, e come dicon le Scuole, la cagion prima . conviene per confeguente ch' egli concorra negli effetti di tutte l'altre cagioni , le quali si chiamano, o subordinate, o feconde, Anzi, come San Tommaso dimostra, molto più vi concerre di qualunque altra - E però più ha Dio partenella produzione dell'erbe, di quel che ve n'abbia la terra; più nella generazion de' metalli, che non ve n' hanno i pianeti; più nella respirazione degli animali che non ve n'ha l'aria; più nella formazione del frutto, che non ven'ha l'albero; e così andate voi difcorrendo. Ma se ciò si avvera in ordine ad altri effetti. molto più avverafi in riguardo dell' uomo, nella cui formazione ha Dio fempre la maggior parte, non folamente perch' celi viene a concorrervi , come cagione fuprema , potiffima , e principale; ma aucor perchè noi da nostri genitori terreni non riceviamo, fe non che vuole, e chi vuol condania, quando ciò il femplice corpo, ch'è la peggior parte foffevero? Gli darebbono forfenoja ino dinoi; mala migliore, ch'è l'anima, tutfiri latrati ? gli turber chon ferfe la pace le ta immediatamente ci vien da Dio ; è pe-nostre bestemmie ? gli contendere bon for rò più propriamente noi siam figliuo li di fe lo scettro le postre sollevazioni? Nulla Dio, che non fiam, o di nostro Padre,

o di nostra Madre, perchè da Dio solamente I chè ciò? Perchè è troppo innato ad peni noi riceviam tutto quello, ch' è proprio di noir al che pare appunco, che Cristo voles-Mate, 13. , fe alludere , quando diffe : Patrem nolite ve care vobis Super terram, unus est enim Pater vefter , qui in calis eft . Or che ne legue da ciò? Ne fegue, che Dio quanto a sè non Sage 1. 15. vuol mai dannarci : Non latatur (come dice il Savio ) non latatur in perditione viverum. Ditemi un poco voi Padri, voi Madri ditevi. Amerefte voi di vedere un vofiro figliuolo biuciar per vostra elezione giù nell'Inferno? Oh Padre, che cosa dite? E volete che tanto male a voi voglia Dio, il quale è più Padre vostro, che non siete voi de' vostri figlinoli? Miglior dunque sarebbe alla propria prole un Padre terreno, il quale le ha dato il meno, che non il Padreceleste, il quale ha dato il più. Mirate un poce quella Madre, e offervate, quanto ella spasima per quel figlipolo da lei nato. S'ella cuce, cuce per lui, s'ella parla, parla di lui, s'ella dorme, fognadi lui, Non gli fa mai levare gli-occhi d'artorno. S' ella fente soffiare un orrida tramontana, ahimè che il mio figliuolonon patifca freddo; s'ella sente disonderfi un pericoloso contagio, ahimè che al figlinol mio non fi appicchi il male; ed è tanto da lungi, ch'ella mai goda della perdizion del figliuolo, che anai non cura di recare a sè pregiudizio, per accrescere a lui venture. Ma che dico io? Non vediam nei le bestie medesime. quant'amano le lor proli, con quanta cura le allevano, con quanta pazienza le allatgano, con quanta follecitudine le provveggono? Mira la Cicogna, quando in qualche aperta campagna non può trovar' ombra a' fuoi teneri pargoletti. Diftend'ella fopra di lor le sue ale, perchè se il Sole vuole sfogar le sue vampe, le sfoghi sopra di lei. Mira l' Aquila, quando per qualche urgente occasione dee trasportare altrove i fuoi piccoli figliuolini. Portagli ella fu la sua schiena, perchè se da terra venga scoccato alcun dardo, debba ferir prima lei . Anzi gl' istessi parti insensati usciti da noi, quali fono le pitture, i libri, le statue, quanto ci sono anche cari! Osfervate quella Signora, quant' ama quel bel ricano, perchè è parto delle fue dita ! Quanto fr adira, fe vi vede fopra cadere un filo di polvere l'Miteri loro , se que' bambini lo toccano, fe qualla cameriera Io macchia. Lo ravvolge dentro a lini bian chitfimi, lo ripon nella caffa, il rinterra a chiave, ed hanne tal gelofia, qual' el-

cagione amare i fuoi propri parti, o fien ragionevoli, o sien brutali, o sien vivi, o sieno infensati: E volete voi sospettare che Dio, il quale è cagione tanto più nobile, ed è Padre tanto più proprio di tutti noi, ami quanto a se di vedere verutt di noi per tutta una eternità ardere in fornaci di fuoco, stridere in lacune di ghiaccio, spasimare in carceri orribili di tormenti? Non può effere, Signori miei » non può effere : Non latatur in perditione pirerum. Quefto farebbe fare un Dio molto peggiore, che non fono gli uomini steffi , anzi peggior, che non fono gli stessi bruti. Se noi con le nostre colpe il constringeremo a pigliar le parti di Giudice, dopo avere in vano tentate quelle di Padre , egli s'indurrà a condannarci (come fecero ancora con tanta lode gli Epaminondi, i Torquati , gl'Ippomani , e gl'Ippodamanti, divenuti implacabili verso i loro figliuoli degnj di morte) perchè, cum si e juftus jufte omnia disponis ; ma quanto a sè siamo pur tutti scuri, ripiglia il Savio, chenon ci vorria tanto male: Ip/um autem (belle parole) ipfum autem , qui puniri non Sep. 12.18 debet condemnare exterum judicas a virtuse fus. Non è questo il suo genio, non è questo il suo godimento; e senza dubio più tosto vorrebbe esercitare verso di noi le parti di Padre, che non quelle di Giudice. E non vedete l'affezion tenerissima. con cui egli Distendit membra, dilatat vifcera, bellus porrigit offert finum, eremium pandit, ut Patrem fe tante obfecrationit demonfiret affella? Adunque che fegno è quefto, feguiro a dire con S. Pietro Grifologo. fe non che Deus non tam Dominut elle Sete tolle vult . quam Pater , e che regat per milerecordiam , ne vindice: per ricorem?

E certamente come ozio mai giudicarfi, ch'egli voglia la nostra pendizione, mentre tanto fi adopera affine di confexuir la noftra falvezza? Qual prudenza farebbe mai di colui; il quale ipendelle mezzi grandi fimi, atti a confeguire alcun fine, ed infieme avelle efficacissima volonta di sortire il fine contrario? Chi è mai che semini il campo, ma affine ch' egli non frutti s che inaffi il valo, ma affine ch'ei non fioriica? che attizzi il fuoco, ma affine ch' egli non arda? che ammaestri il discepolo, ma affine ch' ei non impari? che sproni il destricre, ma affine ch'egli non corra? Questi sono meri deliri ; perchè chiunque adopera un mezzo , ha defiderio la avrebbe di un preziolo televo. E per- di confeguire quel fine, a cui val quel mez-

zo. Adunque se Dio è prudentissimo, co- I le, e Sol di giustizia, cioè Sol comune m'egli è, non cuò infiente adoperar tanti mezzi per falvar tutti, ed infieme volere, che qualcun non fi falvi con tali mezzi. Rappresentatevi un Cacciatore, il quale corra anelante dietro una Fiera, ch'or la tracci per balze, or la fegua per piani, or la cerchi per le caverne : che le abbia da una parte tefe le reti, che dall'altra le abbia lasciati i cani: ch'ora gridi per atterrirla, ora taccia per afficurarla, ora mirila per colpirla; e che però si disciolga turro. in fudori, e nol'enri; s' in(anguini tra' pitini, e non fi rimanga, Potrà mai cadervi in fospetto, ch' egli non sia vago di prendere una tal Ficia? Neffimo dirà, ch' cgliusi tante fatiche, non a fine di averlanelle fue mani, nia a fine di non aveila. Perchè se non vole altro che questo, non accadeach'egli fi movelle di cafa; potea rimanerfitra le fue piume, potea dormire i Juoi fonni, fenzanscir su l'albapiù ernda a gelar tra'g iacci, ed a perderfi tra i diruoi. Or bence Iddio per averci nel Paradifo fa come que' Cacciatori, i quali quando non possen agginngere la Ficra per una in March. firada, la tracciano per cent'altre: 1d fadom 38. sir Dens, qued Venatores felent facere (fono parole dl S. Giovanni Grifoflomo ) qui quando sugacifima, captuque difficillima infettantur animalia, non una via, fed diverfis, & per contraria plerumque aggre diuntur, ut fi alterum effugerint, in alterum incidane. Anziegli fie confumato, fi è infanguinato, si è impiagato, si è lacero per averci. Che fegno è dunque? Non è manifestissimo segno, ch'egli ci vuole? Se non ci avesse curati, potea restarfene in Cielo, non accadeva feendere in terra. A che fine tollerare tanti difagi, di fame, di fete, di freddo, di arfure, di nustirà. di viaggi, di fpine, di flagelli, di chiodi? Non potca ritarmiarfi tanti dolori? Ne mi dite di aver'effo patito tanto folamente per quei che doveanfalvatfi, ma non per queiche fi doveano dannare; perchè affermar ciò farebbe ora bestemmia orribile. condannata appunto in questi ultimi tempi dal Vaticano, com'empia, come facrilega, com'eretica, e cometroppo inginriofa alla Divina bontà; Mediacer Dei, & hominum, home Christus Jesus (feno paro-1. Tim 1 50 le chiariffime dell'Apostolo) dedis redemprionem femeripfum pro omnibus. E' Cifto morto veriffimamente per turti gli nomini , o giusti , o peccatori , o eletti , o prefeiti, ch' eglino fieno: che però tante vol-

di tutti: Sol justicia ( così tra gli altri te-ftificò Santo Ambrogio) Sol justicia om- fer. 8mnibus oreus eft, emnibus venis, omnibus paffus eft , emnibus refurrexis . E così quanro a sè, per tutti, che lo vorranno, egli ha aperto il Cielo; per tutti, chenol vor-ranno, ha chiulo l' Inferno; e per tutri egli ha meritati dal Padre aiuti baftevoli da poterfi efficacemente falvare, conforme a ciò, che mostrò assai bene d'intendere S. Giovanni, quando egli diffe: De Jo. z. 16. plenisudine ejus omnes accepimus.

Nè può effere, che tali ajuti non fi fortministrino a tutti con grandissima fedeltà. Non folamente perchè il Padre eterno non può negarci quel che il fuo Fgliuolo mnanato ci ha meritato col prezzo vanraggiofiffimo del fuo fangue, ma ancoe perchè, fe ognim di noi non avesse ainti battevolissimi da salvarsi, ne seguirebbe ( come notò S. Tommafo ) che tutte le Creature, ancorche infensate, fosserostate ordinate meglio al lor fine, che l'nomo al fuo. Girategli occhi d'intorno a tutto il creato: Voi non vedrete cosa veruna, che non fia flata sovvenuta da Dio di mezzi opportuni ad ottenere il fine propostole. Il fine , che per ora hanno i Cieli , è di stare in perpetuo moto, per compartire i loro influsti alla terra. Però, già che non hanno in fe stessi un' anima informatrice , com' è la nostra, che posta muovergli, è stata lero asfegnata un' Intelligenza affiftente. Le stelle debbono mitigare gli orrori della notte più tenebrofa, ma non han da sè tanto lume, che a questo basti; però il Sole ha ordini espressi di provvedernele della sua perenne Inmiera. La terra dee faziare le voglie degli agricoltori più avidi, manon ha in se ranto umore, che a questo vaglia: però le acque hanno commissione perpetua di fecondarla co'loro fotterranei pellegrinaggi. Agli animali bruti manca artifizio, con cui guermirfi, odi vesti, che gli difendan dal freddo, o d'armi, che eli afficurino da'nemici. Però guardate, come la Provvidenza fomministra lor tutto questo insieme col nascere. Contro al freddo ella ricuopre altri di cuoio, altri di piume, ed altri di fquame: contro i nemici ella fornitce altri di ngne, altri di rostri, ed altri di aculei . Le Offriche , le Conchiglie , le Cappe , le quali vivono attaccate agli fcogli, non hanno piedi onde muoversi, affine di procacciarli il fostentamento. Però che avviene ? Lo (coglio fte flo d'intorno a loro germoglia il pascolo loro amico. Se la Balete nelle Divine Scritture è chiamato So-

na, qual'animato Navilio, dasè giraffe pel l'Egitto non gli prestò la fua verga? E Mare, correrebbe spesso pericolo di arenar nelle freche . Però un piccolo pefciolino do non folamente vuol , ma comanda , che has' iftinto d'indirizzarla, Se le Coturnici. che sono popolo imbelle, tragittasser sole per l'aria, rimarrebbono fpello preda d' avoltoi rapaci. Però altri uccelli confederati han costume di convojarle. E così andate voi discorrendo per l' Universo, ristoverete non v'effer cola si vile, la quale fe con la fola propria virtù non può confeguire il fuo fine, non fia munita di qualche altro ajuto imprestatole. Ora dijemi. Volete voi che Dio un meglio co' bruti, fervi dell'uomo di quel ch'egli ufi coll'uomo, fignor de' bruti ? Ma cert'e, ch'egli uferebbecosi, fe non avvenille quel che dich' io. Concioffiachè il fine dell'uomo è la felicità foprannaturale, a cui egli con le fue femplici forze mai non può giugnere . Adunque conviene affermare, che Dio infallibilmente provvegalo d'altri mezzi, e questi veraci, e questi valevoli, onde giugnere a si gran fine. Aggiungete, che ad arrivare a un tal tine egli ancora ci obbliga con precetti strettiffuni, e sotto severissime pene : Apprehende , ei fe dir per San Paolo , apprehende vitam aternam : che fu quafi un dire: Benchè paia a te, ch'ella fuggari, valle dietro, arrivala, arrivala, falla tua . apprehende . Conviene dunque , che fomministrici parimente le forze, con cui foddisfare a un tal obbligo. Altrimenti non sarebb'egli il più fier Tiranno che si possa mai immaginare? Qual concetto voi formereste di Dio, s'egli comandasse anoi di volare, ma non ci volesse dar però ale? se di favellare, ma non ci volesse dar però lingua ? se di vedere, ma non ci volesse dar però lumi ? Or sappiate, che molto più impossibile è a noi il conseguire con le nostre sole forze l'eterna felicità, di quel che sarebbeci veder senza lumi, favellar fenza lingua, volar fenz'ale. E volete, che Dio non ci suggerisca ajusi bastevoli ad avvalorar tali forze? Che fe inter homines à retts discerdas offettu, qui a subie-His exists, qued in posestate non eribuit ; bec nia non potrebbe condonarfi ad un' uomo, come dovra supporti in un Dio ? Quan do Saule volle che Davide fi cimentaffe contro del Filiftco, non gli offerfe le fue armature ? Quando Hifeo volle che Giezi

rifuscitaffe il figlipolin della Vedova, non

diedegli il fuo baftone ? Quando Mosè

volle che Aron popolatie di zanzare l'

come dunque non tarail fimile Dio, quanl'uomo giunga ad impadronirfi del Paradifo ? Apprehende vicam aternam . Quegli ajutidunque, che necellariamente richieggonfi a si gran fine, citia mareli come a voi piace, che a me non rilieva nulla, definiteli come a voi pare, non fono mai negati a veruno, per empio ch'egli si sia, perchè ò gli ha, ò fe non gli ha, gli può fubito avete ( come c' infegna il Concilio ) fol che gli chiegga: contorme a quell'affioma ce-lebratiffimo del Padre Santo Agostino: Deus impofibilia non jubet , fed jubendo me. Seff.6.c.10. net, ant facere qued poffis, aut percre qued agn poffir. Però ogni Giusto può maniener la grazia, se vuole: ogni malvagio, se vuole, può racquittarla: e così tutti poffon falvarfi egualmente ancora, fe vogliono. Si conchiuda pur dunque, per ritornare al nostro primo proposito, che in Dio non fi può rifondere la perdizione di alcuno: Ve-re Dens non condemnabit frustra ; ma ch'egli 100 34. 12. convolonià vera, le ale, limpida, finceriffiina e quanto è dalla fua parte , ancora i, Tima 4operante, vuole la falvazione di tutti: Deux vuls omnes homines (x'ves fieri.

Ma piano, voi mi replicherete, che or tocca a parlare anoi. Se mm gli uomini hanno ajuti baftevoli da falvarfi, non è però vero che alcuni n'hanno più, ed altri n' hanno meno? Or bene: ecco la cagione, per la qual noi si malamente c'incamminiamo alla Gloria. Non accade sfuggir la difficoltà . Bifogna un poco rispondere a questo punto. Se Dio porgesse ancora a noi tanti ajuti, quanti ne porge a quello, ed a quello, di noi migliori; ancora noi diveremmo perferti, faremmo fanti. Ma egli a nostro prò restrigne la mano, e slargala a favor d'altri, onde non fara maraviglia, se ci danniamo ( che Dio ne guardi Imenire a noi folamente da quanto basti. e ad altri i anto che avanza. Oli qui si che voi mi farete av vampar di sdegno: O homo su quis es , qui re pondens Deo? fe nontace- Rom. 9.10 te . jo vi feriderò con San Paolo . è home . de Des qua confeienzia sent ? esclamerò con Ennodio. Se un tal genere di riran-mete di far il centor di Dio? S'egli vi dà con pienezza puntualissima tunto quello, a ch'egli è tenuto, di che vi dolete voi? che bisbigliate? che brontolate? chi dite? Per questo intendercte di ascrivere a lui la colpa della vostra perdizione? Falso, salso, Non potrà egli usar corressa con uno , senza far torto all'altro? Oh questa è bella,

che Dio iolo nel Mondo non possa fare

3. Tim, 6.

to, siquidem in issis queque stdelium popu-lis, non omnisus cadem, ueque paria censi-zioni interiori quanto si adopera affine di nutra. Non vi ho io provato, che Dio agevolarvi la falvazione? Lascia egli, per tenera in dietro, ora da' marofi, or da' fericordiam confolationis. E voi vi lamente-

pp.13. 8: fcolpa: Iterum autem net his debet ignofei .

manages. Greator horum viders: perche dalla cogni. grande, che non folo è baftevole per voizion delle creature poteano quali per una pure, ma traboceante à icala levarfi di grado in grado alla notizia

un maggiore servizio a un' amico. Mentre l'incitarvi , or' a schivare quel vizio. or' ad a ciascun fidia quello, che gli è dovuto: efercitare quella virtù, or a superar quel-Nulla iniquitate agisur, dice San Prospe- la tentazione, or ad imitar quell' esemvi porge quanto evvi fusficientissimo ? così dire, mezzo intentato? Oravi allet-Adunque ite in pace. Benche, setmatevi, ta con gl'inviti, ora vi sgomenta con le Con qual faccia ardite voi di chiamare minacce, ora vi follecita co' rimproveri, Dio scarso delle sue grazie verso la vostra ora vi lusinga con le prosperità, ora vi stipersona , come se non parlaste in questa mola co' flagelli: Vecas undique ad corre- la Pf. 101-Città , in questa Chiefa , di questi tempi ? Prionem , così dice Santo Agostino , pecse E che avrebbono dunque a dire que Bar- undique ad panitontiam : vocar beneficiir bari sfortunati, a'quali è toccata così rea creatura, vocas per lellorem, vocas per trafotte di nafcere, diu fpiagge deferte, d litarorem, vocas per incimam cogitazionem, dentt' Ifole abbandonate, dove la Fede, worat per flagellum correptionis, vocat per mimostri , non è potuta ancor giungere a rete di Dio ? Siasi pur vero , ch'egli ad inalberare le fue vittoriose bandiere à E aleuni dia più ajuti di quelli , che a voipur'è certo, chenè men quelli, dannan non dà; si che li voglia, per così dire,. dofi , potranno punto fiatare in loro di- anche falvi a dispetto loro , come fe con quel Sanlo, a cui dinunziò che lo stimo-E per qual ragione ? Non per altro , fi lo era calcato , Durum est cibi contra sti- Adans com'è noto, le non perchè a magnisudine mulum calcisrare; pestete voi però quere-Speciei, & creature, comofcibiliter poterat larvi , fe a voi ne sia un numero così

Ma lateiate, ch'io mi voglio avanzare. VIIdel Creatore, e così fervirlo conformeallo ancora più oltre, ed argomentarmi di tufearfo lume, che loro ne folgorò nella trare a ognuno la bocca con una rifpofta mente. Adunque che potrete dir voi? Vi fodiffima fra Teologi, e univerfale, Ditedolete dunque di avet penuria grande di mi dunque. Che sapete voi di aver miajuti, voi chesiete natinel cuore del Cri- nor copia di ajuti per ben' operare, di quelflianefimo, in una Città sì eletta, in un la c'abbiane ogn' altro miglior di voi; esecolo si erudito, e molti ancor di fami- non più tosto d'averne è eguale, è magglia così cospicua ? E quanta notizia vi giore? Che ne sapete ? Forse, perchè vi ha Iddio donata di sè con tanti oracoli di l'Corgete peggior di altrui, però credete Scritture? quanta con tante dichiarazioni di effere ancora men provveduti di grazia. di Concilij? Non paffaste la maggior par men forniti d'ajuti? Ma jo nego affoliste di voil età più pericolofa fotto la tutela l'amente effer vero, ch' ogni volta che di parenti, fingolarmente gelofi del vostto uno opera minor bene, ne segua per infallibene , di maestri , turti applicati al vo- bile conseguenza ch'egli abbiasi minor firo profitto? Cresciuti poi ad età più grazia, ò che ogni volta, che uno ha matura, quanta comodità vi fi è offerta di maggior grazia, ne fegua parimente ch' ben'operare in tanta abbondanza di Padri egli operi maggior bene. Signorinò . Poffpirituali, atta ad indirizzar la vostra co- sono due, provveduti di un'egual grazia, scienza? in tanta copia di Predicatori di- sareazioni tanto diverse, che altre sien di voti, acconcia adinfervorar la vostra fred-merito grande, ed altre di niuno. Il che dezza? in tanta dovizia di libri pii, op- colpa non è della grazia, ch' è la medefiportuna ad allettar lavostra pietà? in tan- ma; ma della cooperazione , ch'è diffeta moltitudine di nomini religiofi, avida rente .. Se voi non credete a me una tal ve- 1. p. q. 69 ... d'impiegarfi in vostro fervizio? Vi man-cano forie ò tribunali d'affoluzione; fe fo, da cui pur'alcuni fitudiano di dedur-volete (caricar la vostri anima dal peto e a tutto loro potree dottrino opposte: delle colpe : Ochiosti di solitudine, se vo- Licee baptizati aliqui interdum equalemeralete rimuovere il vostro cuore da' tumulti tiam percipiant, non aqualiter illa uruntur. del Mondo ? Eche fan del continuo quegli fed neus findiofins in en proficie , alius per me-Angeli tutelari , che avete al lato, fe non gligentiam gratis Dei deeft . Ch' è quango

dire, che benchè alcuni Criftiani ricevano | chieri, o poco abili , o poco attenti ? talora un' egual provviñone di grazia . non però fempre egualmente fe neappro-fittano: ma talor uno caveranne grand' fi un' illello vento, ma perchè non fia utile, un' altro niuno. E non vedete prenderlo, quando (pita? Lafciase dun-voi, come ad un medifimo Sole lique faffi la.cera, s' indura illoto? Così, di-te atribuite a diferio della na lobirale ce San Girolamo, ad una medefima gra- beneficenza, ciò ch'è mancanza del vozia un cuore s' intenerifce, un'altro re- fitro libero arbitrio : mentre non folo à fifte. Leggefi ciò in quella dottiffima epi- certo, ch'ei vi vuol falvi, e che però 1. j. c. j. flola , da lui dirizzata ad Edibia . Non vi fomminifita ajuti abbondevolifiimi , vedete , come ad una medefina pioggia non . che fufficienti a tal fine; ma può un campo germogla fiori , ed un' altro fors' effice, ch' egli altresi ve gli porga Iappole ? Così , dice Origene , ad una in copia maggiore di quel che faccia medelima grazia un cuore fruttifica, un' con altri , di voi più spirituali , di voi altro infalvatichisse. Trovasi ciò in quel più fanti . E se pur quegli ajuti vi pornotiffimo libro , da lui intitolato Periar- ge , a cui egli , come faviffimo , ben con. E Sant' Agoffino quanto chiara prevede che voi non corriponderete; mente infegna ancor' egli quella dottiri, quella dottiri, a 3, ad onta de fino i moderni deprava- i quall lor lalecrete di corripondere : tori? Afferma egli nel dodicessmo libro last suremar rebelles tumini, disse Giob-della Divina Città, poter este due uo-lumin, egualissimamente dispossi per quali- delle loro un vivactismo tume a conotà di temperamento, e per ajuti di gra- scer la verità, fu ch' effi chiuseto gli zia, i quali guardino un volto stesso don- occhi per non conoscerla. Ed altrove : nesco, e che nondimeno uno di effis' in- Dicebane Deo, recede anobis; ed altrove : lobate 14 fiammi di compiacimenti impudici , ed Dixerune Dee, recede a nobis; ed altro- job in 17. un'altro mantenga l'animo casto , non ve : Quasi de industria recofferune abee, per altra cagione , fe non perche diver- & omnes vins ejus intelligere neluerune . famente prevalgonfi a piacer loro della E prio avvezzatevi a dar di tutto il mal e. 10 ho te conferma San Gregorio Niceno nell' Dite fra voi medefimi , ma di cuore : 16. lib. 11. Orazione de' Catecumeni; l' iftella San Ego fum qui peccavi , ego inique egi , a Ren me 16. hb. 10 Orazione de Catecumeni i incui sani 1859 jum qui precesso ; qui annua qui precesso ; qui annua qui precesso ; qui annua que fina con la compania del considerama in friedicon fogra l'Entido al Que que insura que de Dice con de Catecama ; p. 1666 san Cirillo ful Vange- che voi da voi ftefir vi andate a vende- lo, di San Giovanni i l'itella San Pro- ir e feshavi nell'ininizio per un ville acferen in quel fuo famolo volume fopra quifto di niente : Ægypo dedimas ma thumas 4. dift. 16.p. cife parole: Ex aquali gratia aliquando a voi . Volete cadere , volete cedere . diff. 1617, the Paint of the Control of the Control

lor libertà . L' ifteffa dottrina parimen voltro la colpa a voi : Perdirio tua Ifrast . la vocazion delle genti ; e per finire , nui , & Affirii , nu faiururemur pana . l' istessa S. Bonaventura nel quarto del- Dite che cedete , dite che cadete , veaffermare di non ricever da Dio tanta di tutti i Demonii infierne ? E pure ne gran copia di ajuti , per bene operare , men' essi mai possono ottener nulla da airete il vero, ma ciu sa sa cospa sii co j accerume sunue 1912. 18 surpure, sui ciò ? Non l'avete soi, che in cam-nonfassus. Avete fentito ? Non ardibio di profitarui della grazia Celefie (con di mettervi i piedi addosfio: 2 num-con quell'ardore, che irchiched adi ino ware, saren-pare, Si raccomandino per-timoteo l'Appollolo, quando gli dilici che vi gettine per terra E però, le consistenti della suntinea para in senti pi. In Epollo privalgiono sopra voi ; se vi la trascurate, e fate a guisa di quei Noc- conculcano, se vi calpestano, donde ac-

le Sentenze, dov' egli dice queste pre- rissimo, ma perchè? Perchè così piaco quanta da lui ne ricevano quelli, o quel noi , fe loto frontaneamente non lo do-li ? Chi ve l'ha detto? qual indizio ni nate. Vi pollono iligare, vi pollono avete ? qual fondamento ? Dite ben si importunare, ma non pollono violenche la vostra grazia non riesce efficace , taivi : Dixeruat anima tua ( notate luo- ff, 51, 11ma vana , ma infruttuosa , ma nulla , e go sceltissimo d'Isia su questo proposi-direte il vero . Ma chi ha la colpa di to ) Dixerune anima ena: Incurvare , ue

VIII.

lor fetide piante: Dixerune anima eua : Apostolo: vuol che noi ce la guadagnia-Incurpare, ne transcamus; & posnisti ne mo. Vuol'egli che in quello Mondo noi terram corput tuum, & quafi viam tran- non abbiamo occasione , ne di vivere fenntibus. En Cristiani, tenete forte il treppo oziosi, nè di diventare troppo voftro libero arbitrio, e non dubitare juperbi. Però, che ha fatto? Ha dipodi niente ; farere falvi, farete falvi . L' ste le cose in modo , che l' escuzion Oloserne Internale non potrà mai toccar della nostra falute eterna non sosse ne la bella Giuditta , voglio dire l' Ani- tutt' ora nostra , nè tutta sua . Non tutma vostra , se starà salda : solo potrà la nostra , perchè ci mantenessimo uniprocurare , Us fonce confenciae ; che con- li ; nou tutta fua , perche non divenifmezzi donatrvi alla falute , conteffatevi fostomo ) neque pult effe superbes , co

voi quanto ogni altro vi falverere. chiaro . Tutto il punto è , che vorre- dare : Vecabit me , & ego respondebo ticiò che convienti allo staro vostro , e ra ; ci sostentera , Operi manuum suarum truffaryi il Cielo . Vorreste vivere a se perriger dexteram , perche artiviamo fino conda de' vostii sensuali apperiti , com- alla cima del Monte, quantunque altissipiacere ogni voglia , foddisfare ad ogni mo , a rrovar la bella Circà di Gierufapaffione, e poi finalmente rrovarvi su lemme; ma non bisogna, che a' primi in Paradifo feuza di avervi posto nul- passi noi gli sacciam resistenza. Altrimenla del vostro : se non forse ancora vor- ri, se non otterrem la falute da noi brarefte che il Paradifo calaffe a ritrovar mata, tengafi pur per costante, che farà voi , perchè non vi scomodiate . Ma nostra la colpa , non sarà sua : Perditto questo non può avvenize . Una volta ena Ifrael . fola fi legge nelle Scritture , che il Paradifo per gran favore calalie a trovar veruno , e quest' uno su San Giovanni:

medelima, dove callò i dove venne i robbe, quando Dio per falvarli richic-tida, e. il notafe mai i in manaram magnam, co delle da loro fatiche molto ardue, co almam. Sopra la cima di un Moote, e

cade ? Rerchè voi vilmente vi conten- te in che posuir? In salusem? insalusem? tate di metrervi da voi stessi sotto le no , sed in acquisizionem salutis, dice l' fenta fpontaneamente . Ma lafeiatelo fa- timo fcioperati : Neque nos fupinos effe Hom. 60. re, ciò non importa : fuggite quanto fi vult Dini; profieren non iple torum opera- ad pop-può l'occasioni cattive, valetevi de' tur ( così avvertillo San Giovanni Grifpeffo, comunicatevi fpeffo, raccoman ideo tesum nebis nen teffer. Ma noi ame-datevi continuamente al Signore, perche remio che facesse tutti egli, e non vorvi affifta ; e io vi promitto, che ancora remlo far nulla noi , Signori miei nò . A lui spetta chiamarci, e a noi corrisponde-Ma sapere quel ch' è ? Ve lo dirò re; a iui tocca invitarci, e a noi di anfle poter' infieme goder la terra, più di bi. Egli ci follecirerà ancora, ci fpigne- 106 140 150

### SECONDA PARTE.

Vidi Civitatem fantiam Jerufatem novam UN altra scusa potrebbe ancora re-descendencem de Cocio. Ma quella volta UN flare a savor degli empii : e sad' un Morte sublime , e d' un Monte al- par che potrebbono rigettare in lui qualpeftre . E perchè ciò ? Giacchè quella che colpa del loro male , s' effi in cam-Circà fanta volca discendere , perchè bio di giugnere a salvamento n' andassenon potea discendere alla pianura, e ris- to in perdizione. Ma quando mai chle-parmiare all' Apostolo già estenuato, già di egli tanto da' perfidi per salvarii, vecchio, anzi già decrepito, la fatica di quanto vede ch' elli sopportano per danfalir fopra una Montagna? No no, Udi- narfi? Sentite ciò, che Gieremia già ditoii : il Paradifo non donafi a gl'infin- ceva de' peccatori; Ur mique agerent lagartii ( quello è il miflero ) il Paradifo heraverant. Credete voi , che a i più
non donafi a gl'infingardi . Bifogna che di effi non coffaffe molto il far male? lasi tragga di mente si sciocco inganno, beraverune, laboraverune: non si può dire fe alcun ve l'ha . Iddio ci vuol dar la quanto i miferi fecero per perire, quan-fua gloria, ma come premio, intende to stentarono, quanto sofferfero : ne inite ? come mercede, si che ancor noi ci que agerene, laboraverune. E certamente mettiamo qualche paffo del noftro per ditemi un poco, Uditori : è difficile la arrivaryi : Non posuit nos Deus in iram; Legge Cristiana, non è così? Oh Padre,

quefto è verissimo , ma conseguentemen- s'ella è difficile ! Ma dite, in che ? Forse

nel maltratrare il corpo talmente , che perditionis , ambulavimus vies difficiles a nonfi filelli allo spirito? Ma quanti sono Mon ho datto i patimenti della militata, gli strapazzi, che voi gli usate quando si non gli orrori delle battaglie, non le infla vita medefima quattevolte vienda voi una Druda viliffima (Infeiatemi ragionare pofla a sbaraglio per un puntiglio vano di con libertà) fe lo facesse per Dio, non Blondo ? Un titolo , un diparere , una diverrefte non folo falvi, ma Santi? precedenza, non fi decide continuamente co fierro ? Vadane la robba, vadane la fa-fiete pratico . Queffi the avete voi rac-

re quelle fatiche, con cui vi dovreste acquiftare il Cielo. Ma se l'avete per fare il rebbe anche a dire, men c'è cofacerta the i Reproble on folimente laborant.

ratti di un trifico ancora ingiullo? Non quotassini delle liti, non l'assorte delle laboratis, con esporti fubito a bine, a ambizioni, non le follectudini delle aventi, a da arinte ? Forte nel foggiograe intai, non la furnità delle crapele, non talmente la volontà, che non oppongati le petre, non le perveniri, non le turbaalla ragione? Ma quante fono le feliavi. a- zioni di una paffione fola amorofa; non le dini, con le quali voi l'avvilite, quan- lagrime, che per essa si spargano, non i do fi tratti di un'avvanzamento anche im- l'iervizii, che fi ufano; non le gelofie, che proprio ? Non lacoraris , con untiliarvi fi foffrono; non le villanie, che s'inghiotpur subito a Cortigiani, a Ufiziali, a tono; non i pericoli, che s' incontrano; Ministri Esti tanta sufficie anima, ne posi non i sonni, che si perdono; non le ric-Edear, unde perent, quanen debes fufferre, chezze, che fi feialacquano; non l'onore, ne perent? vi ditò con Samo Agostino . che non si cura; non i merbi anche strani, Ma forfe la legge divina riefce difficoltofa che fi contraggono. E non fi ritruovano nel comandare, che affine di falvar l'anima ogni di movi Ammoni, che del continuo 2- Reg 13null altra cola fi prozzi di questa terra:
ron richezze, non patria, non parentele, non Linita, e quel ch'epit, non la
cese per Dio una minima particella di medefima vita? quando bifogni? Ma que- quel che voi talora, o giovani, fate per /

miglia, vadane il fangne, vad ne il corpo, contati, fono patimenti si, nia gradevo-vadane l'anima, la vendetta s'ha da piglia li, ma gulfofi; che però, fe voi nol fapere. Voi stessi, benchè talora vi conosciate te, i Poeti nostri gli chiamano dolci amari: difuguali di forze, inferiori d'appoggio, fono confacevoli all'iffinto, fono conforvoi fiete i primi a provocare il nemico, mi all'inclinazione. Non funo, come quelli, voi ad affrontarlo, voi ad affalirlo, e con che fopportiamo per offervar le leggi evandisfide sciocchissime laboraris, per andate geliche, Questi ono tutti spiacevoli, tutti a dare in petto nell'altrui spada. E quando acerbi. Sì? Veramente io confesso, che non mai vi viene occasione di arrivare a tan- ci credeva effertanta diversità. Ma vi rinto per Dio? Vi ricerca mai egli più per do- grazio, che me l'abbiate voi faggerito narvi l'Celo, di quel che fate per compe opportunamente, perchè della vollia ri-rarvi l'Inferno? Ocaccas l'oinfania! escla spotta mi varrò dunque a si ignere tanto merò con l'eloquente Salviano; Quanto più l'argomento mio. E qual può effere 116. 1. ad Indio infelicifina bominum id efficeres, ur la ragione di tanta diverfità? Perche i pamiserimi in aternitate sitis! Quanto minore timenti, considerati materialmente per se eura , minere mubieu , ed vobes prefeare potui- me Jefimi , fien differenti? Questo non fi fis, us semper beasi este possessi Risponde- può dire, poiche farebbe direttamente con-te quanto sapete: di gui non potete usci- trario alla supposizione, che noi sacciano: re. Se voi non aveste forze bash voli a truttandosi di patre l'istessa fame per Dio, tollerare tutti que' patimenti, co' quali vi l'istessa stete, l'istesso fonno, l'istesse concomperate l'Inferno, facilmente potrefle trarietà, che si patiscono per altri. Tutdare ad intendere di non averle a fofferi la la diversità dee confiftere dunque in questo, che in un cato voi ciò patite per in, nell'altro voi lopatirefte per Dio. male, come vi feuferete di pon averle L perchè lopatite per altri, perquelto è per fate il bene? E pure quanto ini rimar I gradevole, per quelto è guftofo, p.r queito rieice un'amaro dolce; la dove, icil oatiste per Dio, non faria punto dolce, ma per irea perderli, ma laffereur, com'efi rutto amaro. Non è così? Orsù dunque, medefinii confessario dell'Inserno a discone i peccatori hanno finilmente vinta la petto loro, quando già differo: Lassari de causa. Senon fi ialvano, hanno pronta la mus in via iniquitatis, laffati fumus in via fcufa, hanno facili le discolpe . A che

fie Patr. 16FB- 4+

noi fuicace con tante pruove, sfinanci [per Dio, torno a ripetulo, perché ficon tante rapioni, fluggerci con tanti avrebbono a toltrara per Dio (qui fi argomenti) Polifiamfinire. Hanno effiuma tidoce tutta la loro dificolpa ) perché fi ripipoft da ficioni qui tutti. Che dunque ai que l'approprie Vengano gli Angell, vengano i mi peccaroi; che dite / sitee comenti di Santi, vengano i Demonj, venga i Cie; una finali fe fuita Voltec che che l'at violati di Cie di #fal. 48. a. audienza: Audise haconnes geners, auribus percipire omnes, qui hôdisaisi Oriemo, om-mente, si che ognun. fenta. Se per altri nes, omnes. Sono finalimente feufabili i fi dovelle fopportar quel che conviene Cristiani peccatori, se non si salvano, so- sopportare per voi, non riuscirebbe tanno scusabili. E perchè? Perchè Dio non to difficile : anzi riuseirebbe spesso giovoglia ammettergli in Cielo ? Nò, perchè condo, confacevole all'iffinto, conformeegli, come lor Padre, e Padre fenza all'inclinazione, si che chiamare potreb-dubbio miglior d'ogni altro, a questo è besi un dolce amato. Ma per voi non si disposto con vezissima volontà . Perchè può, il patire altrettanto per voi , tuttoeffi non abbiano ajuti sufficienti dagiun amaro farebbeci, niente dolce. Oh vergervi ? No, perchè a niuno s' impone gogna! E avete cuor di parlare ful voltopelo, ò s'ingiunge precetto fu le fue for- di Crifto in questa maniera, come s'egli, bondanti ? No, perchè a loro è toccato non vi fentille ? Questa è la riverenza a

lo, venga la Terra, e mi apprestino tutti ghi, ch'ella vi vaglia. Su sia così. Porze. Perchè non abbiano almeno ajuti ab- perchè stà qui coperto , stà qui celato, in forte di nafcere, dove n' è dovizia quel fangue sparso, questa è la gratitumaggiore. Perchè non gli abbiano alme-no eguali a quei di coloro, i quali fi voi è dire, che non fia dolce il patir falvano ? No, perche non è sempre leg- per Dio! Ah ben si scorge che voi non le ge infallibile, chemaggiori ajuti sortiste, avere provato. Però, se voi vi sidate di chi maggior bene operò . Perchè alme-trale fcufa, feguite a vivere pure, come a no non fieno ufi per altro a fopportare voi piace, ch'io per me mi arroffifco di tante gravi moleftie, quante ricchieggonfi confutarvela. Ma fe conofcete quefta efa volersi salvare? Ne meno per questo: sere la peggiore di quante n'avete addotperchè ne fopportano anche maggiori per te; a quale dunque vi appiglierete; dove un' intereffe, per un' ambizione, per un vi volgerete? come risponderete? Non puntiglio, per un capriccio, e fin talora rimatrete convinti, che altra risoluzione. per una femmina vile ; giungendo a fe- più opportuna non fi può prendere da tuegno, che, come deplorò Gieremia, vo-lentierissimo. Servinar Diis alienis, qui da questo punto ad emendar seriamente Effectining - Servine Dill access y any les querto pante at climates access chie dinque, se non fi favano, esti cono in tal modo quella gran damaciore, inc festigair 2 Eco perche : perche quelle cui traboccardo, non portura d'atri de-OCI, p. 2. moleftie fi avrebbono a tollerar da effi lerci , fe non di noi? Perdicio sua Ifrael ...

# E

#### XXXII

## Nel Giovedì dopo la Domenica di Passione.

Dixit autem ad illam: Remittuntur tibi peccata: Luc. 7. 49.

rebbe flata dal Farifeo ricevuta come da gnità, con quanto amore l'accoffe, con Cristo è Potea ben la mifera andar prov- quanta energia la difese, con quanta faci-veduta di odori, e ricca di pianto, quant' lità d'assolvette, senza nè pure volere imella avelle voluto, ch' egli nel meglio porle una piccola penitenza! Non contendel convito veggendola comparire im-to di quello, l'ammife subito a si altogra-provvisa dentro la fala per accostarglisi do di servitù, di amicizia, d'intrinscheza'piè, fenza aver prima nè premetle am-basciate, nè chiesta audienza, sarebbesi be Cristo tra le semmine in terra la più difatto in volto come di fuoco; e con furore e con superbia levandosi tofto su per mifericordia di Cristo mi violenza quella non esser da lei tocco : Che vuoi tu di mattina a lasciar affatto da pare ogni terqui, cominciato avrebbe a gridare, mal- mine di rigore, ed acambiar questa Prevagia femmina? che inverecondia è cote, dica, la quale altri si meriteria di rimpro-Yagar animitar (cur inconstant of the productions) of the file task of the comparire in un confesso di uomini si te ora stare a stancar con essi: ma bensi onorati ? Via , via , sfacciata , che non voglio fare un'animo grande a quegli altra appeffi quest' aria col puzzo orrendo delle tutti, i quali mi dicono, che veramente

Ortunata Maddalena , la qua- | leggiamo , ch' egli , quantunque nulla irle incontrò di avere oficio ritato da essa, solo in vedere la cortessa, un Signore così amorevo con cui Crifto la ricevè, se ne scandale-le, che con un'atto d'umi. zò fortemente; ne sapea come scusario d'

shorfo di lagrine fi guada
gna . Credere voi , che e'di avelle a
par di Crifto chreggirio quel Farifo
andicu clas figuil Fodiero ficerefio, fa
menta cui al figuil Fodiero ficerefio, fa
formatica del figuil redictor ficerefio
formatica del figuil redictor ficerefio
formatica del figuil redictor ficerefio
formatica del figuil
formatica del per sofferire, non dirò che mi baci, ma rò, ciò non effere loro men facile, che

per toterner, som dane te in nodely hind to, cott mon circle rato their tattle s, circ die mit patii. Tall accoglients probabilit al ong altro miglior di loro, migliar fe a lui folie coverento ricorrer e, e lui gliorari do colenon pratiche, maidelli, ma placare is additium thomis sin state off for infoffittenti, fentite bene, perch' to pre-(coul lo-moto acutamente Samo Agolli; tedo di provarvi, che vol, voi modelno) dillurus erae : Recede a me. E di fatti mi qui presenti, i queli fiate per avveutu-

4om. 12. .ER 50.

ra ora involti altri fra le frenesie degli I per concedere loro un'ora di sonno, gli amori, ed altri fra rancori degli odii; voi lordi, ancora di fresco, dell' altrui fangue; voi poffeduti dal fallo, voi tiranneggiati dall'avarizia, voi agitari dall'ambizione, voi ingolfați nelle fenfualita ; voi dico stessi, purché vogliate, potrete non solamente impetrar presto il perdono di gante colpe, madi più ancora giugrete in t tetra a tale ampiezza di grazia, in Ciclo a tale eminenza di dignità, chenon de bbia te aver'invidia a coloro che fur men empi. Ma guardate di grazia di non errate. Non voglio già dir'io, che poffiate attivare a tanto con le semplici forze del voffroarbitrio, odella vostranatura, Miseri voi , se sopra di queste sole voi doveste fondar levostre speranze! Sareste gia perduti incterno, mentieron folo voi non potreste poggiare a quell'altezza di fantità, ch' io vi mofito; mane pur forgere da quel profondo di vizj, in cui vi giaccte. Ma cuore, cuore, amatifimi peccatori, che non avete ad effere soli voi nella escenzione di un' opera così grande, ma voi con Dio, e Dio con voi. E che non potete promettervi, avvalorari dal braccio diquel Signore, the rutto pub? Qued per naturani eft impeffibile , per gratiam Dei non folum peffibile, fed & facile fe; lo attello quel medefimo San Bernardo, che lo provà. Ditemi un poco . Chi con profetico foitito fosse andato a trovar Maria l'Egiriaca, allora ch'ella più vezzofa, e più vana, era in Aleffandria il grand' Idolo degli amanti, e le avesse detto : O donna ascoltami, Verrà tempo, in cui tu, non folamente darai spontaneo tifiuto ad ogni agio, e ad ogni trastullo, ma ritirata entro gli ortori di un bosco, meneral questa vita, ch'io ti dirò. Per quaranta fette anni tu non vedraj maj volto di uomo vivente, macinta d'ogni intorno da Lupi, e da Orfi, da Leoni, e da Tigri, non pe-10 punto invidierai tra di essi alla compagnia di que giovani, ch'or ti godi. Tre foli pani posterai teco al deferto, e questi duri , e ammuffati , ti ferviranno di provvisione bastevole sedici anni . Mancati questi ti sosterrai qual Fiera all'erba del campo, ed all'acqua delle paludi; finchè tu giunga a vivere fenzacibo di alcuna iorte. Indi fenza aver nè men tetto che ti I difenda, ò veste che ti ricuopra, tremerai nuda nell'inverno a' rigori della notte gelata, brucerai nuda nella flate alle vam-

pe del di cocente. Sfortunati occhi tuoi!

Sarai tu verso di essi spietata, che

obbligherai a piangere la mittina, a pianger la feraogni tua prefente follia. È poi qual fonno lor' uferai di concedere? Quello che può sperarfi ò su balze alpeftri, ò fu virgulti spinosi. Pesta ti il petto or con pugni, ed era con taffi, lacerarti il dorlo or con triboli , ed or con pruni l' avrai pervezzo. Tanto ioti annunzio: e credi a me, lo farai . Ditemi , vi priego, Uditori. S'uno fois ito a ragionare a Maria di fimil tenore, qual credito pare a voi , che trovato avrebbe presso una gievane si diffoluta e si difeola? Non fifarebbe ella rifo di chiunque le avesse voluto ciò perfuadere quifi probabile ? Come? Io chiudermi tra' deferti, che se gli amanti non veggo, frengo d'affanno? Io darmi tanti tonnenti, che ic un' ago mi pugne, muojo di spasimo? Io non mangiaie? io non bere? io non dormire? io non parlare? io non ridere per tanti anni? Non pudeffere, non pub cfiere: Nec fortitudo job 6. 10. lapianm, ferziendo mea, nec caro mea anca eft. Prima morire, ch' eleggermi una tal vita. E pur'è certo, Uditori, che se la eleffe, e mercè la grazia divina, non folamente poi nou le parve impossible à faricofa, ma facile, ma gioconda, com ella confessò di sua bocca all' Abbate Zosimo, cui discoprendo vicino a morte il suo cuote, potè con Giobbe ancor'ella murar linguaggio, etomare adire: Hacmihi fie cenfelatio , ut affligens me delerenon parcat. Che mi state dunque a dir voi, che non vi par d'effere abili a tanta impresa, qual' è una eccelfissima fantità ? V' ingannate affai, v'ingannate. E per qual cagione? Eccola. Perchè voi nello stato presente di peccatori non potete dar buon giudizio di quel che sarete poi nella robusta condizion di perfetti. Maciò che preme? Un'infermo non mai fi stima possibili tante cose, che fanno i sani: correre, saltare, lottare, schermire, caracollare: e pure guarito, ch'egli poifia, le fa tutte: Non pores me feeus modo, così un di Crifto diffe jo.13.36. appunto a San Pietro, allor debolissimo, nou pores me fegui modo; ma che loggiunie? sequeris autem posteà: che fu quanto dirgli, come chiosò vivamente Santo Ago-ffino: Eris sanus, & sequeris me . Altro potere avrete allora , altro spirito , al- ser. ran de tro coraggio, quando nel petto vostro Tem?. inondi la piena delle consolazioni celesti;

quando apprendiate non in confuso, co-

me ora, ma con chiarezza, la vanità de' beni mortali, e la durevolezza de beni eterni,

Ser. 1. de Panr.

Quando il Demonio non ofipiù di tentar- | Giusto talora ad un tale stato, che gli è in Apol. vi, quando gli Augeli affiftano per proteggervi , quando il Ciel tutto quafi agara s' impieghi per favorirvi; ed in una parola, quando il servire a Dioviriesca si confa-

III.

c. 11.

cevole, che vi fi converta quafi in natura. Chi è tra voi, cheal presente non resti attonito, quand'egli miri un Cavriolo correre per l'erta con si gran leggerezza, che non imprime un vestigio sopra l'archa; o vegga una Pernice volar per l'alto con tanta velocità, che non la raggiugne uno strale ufeiro dall' arco? A prima vifta ognun dirà, che quei poveri animalucci debbano effere al fine del lor viaggio, e molli per lo fudore, ed anfanti per la stanchezza, quasi che abbiano durata in ciò gran fatica. E pur' effi quafi nessuna ve ne durarono, mercè che conformissimo alla natura del Caprio è il correre, e della Pennice è il volare. Chi di noi uomini prefto non marcirebbe, se abitasse sotterra? E pur la Talpa, perchè l'è naturale, vi si nutrisce. Chi di noi non verrebbeli a foffocare, se foggiornasse sott'acqua ? E pure il Pesce, perchè gli è naturale, vi si conserva. Chi di noi non verrebbe ad incenerirfi, fe fi abbandonaffe ful fuoco? E pure la Salamancira, perchè gl'è naturale, vi fi ricrea, e così niuno patifce, ma bensi gode (come il Filosofo infe-Rhet. L f. gna) di quelle operazioni che sono a lui paturali: Quodcumque fecundum nacuram eft, jucundum off . Se dunque ancora vol perveniste ad un talestato, in cui le penitenze, le lagrime, l'orazione vi si convertissero tutte come in natura, non vidiverrebbono parimente foavi , non che possibili ? Certo che sì . Ora fappiate che di gran lunga è maggiore ancor quell'ajuto, che vi verrà a fomministrare la Grazia. Perchè se voi porrete mente alle forze, le quali provengono dalla tolanatura, vedrete ch' elleno fon talmente manchevoli, e limitate, che a lungo andare col foverchio impiegarle s'indeboliscono: e così s'indebolifce la Pernice col troppo volare, s'indebolifce il Cavriolo col troppo correre . Ma la Grazia divina non è così. Ella non l folo non diventa mai fiacca con l'efercizio,

16. 40. 31. Current , & non laborabune ; ambulabune , & non deficient: ma fi rende ancor di vantaggio più vigotofa; aumentandofi fempre di tal maniera, che l' uomo truova tanto maggiore facilità, e ispeditezza nella via del Divin fervizio, quanto per effa più corre, e più fi affatica. Anzi mirate ciò che affermò Santo Ambrogio . Dic'egli arrivare il

conforme a ciò che de' Ginsti disse Isaia:

Quaref. del P. Segneri .

più malagevole il Vizio, che la Vittù : 114 David. facilis reddieur inprogressio virtus , ut defficitius sis male agere, quambene; gli è più disticile il divertissi dall'orazione, che attendervi per molte ore : gli è più difficile il tralasciare le penitenze, che usarle con molta asprezza. In prova della qual cosa cade in acconcio una ponderazione graziofa da alcuni fatta nella periona del granPatriar-

ca Abramo . Ed è che a fare , ch'egli correfse a facrificare il figliuolo, bastò solo che il Signor glie ne desse un cenno, e cenno ancora leggiero: Dixit: Abraham Abraham; ma a fare ch'egli restasse dal facrifizio, bisognò che il Signore mettesse un Genta regrido , e grido ancora fortiffuno : Clamavis: Abraham Abraham. Tanto è ver, che più (dicon' eglino ) fi fatica a ritenere un vero Giusto dal bene, che a stimolarvelo. E perchè dunque volete voi dubitare di poter giugnere a qualunque alto grado di fantità, mentre non v'hanno a portare ad essa le forze della natura infievolità e languente, ma bensi quelle della Grazia robufta ed infaticabile? Avete è vero ad afcendere con Elia fino al giogo più inaccessibile dell' Oreb: main virtui di quel cibo sì fostanzio so, che v' infonderà nell' intimo delle vene la robustezza. Avere è vero a guardare con Elifeo la correne più rapida del Giordano: ma in virtù di quel nome sì rispettaro, che vi aprirà per mezzo all'acque il fenticro. Avete (che più può dirfi?) Avete a falire per una fcala si fublime, si ripida, qual fu quella dimostrata a Giacobbe: quello è veriffino . Ma non però voi dovete punto atterrirvi , perchè Dio flesso vi terrà di sua mano la scala serma, si che non abbiate a cadere: Dominus innixus feale. Credete dunque voi , che verun de Santi fiafiavanzato a fingolar perfezione per virtù propria? No, dice Davide, no:

Brachium corum non falvavis cos. Ah che Pf. 41. 4 tutti erano deboli come noi , tutti formati della med sima creta, tutti impastati della medefima carne: la fola Grazia divina gli fe si forti : Dece en Domini fecis virtusem. Pf. 17. 16. E però fatevi cuore, percatori miei cari, fatevi cuore, che ie voi pure volete in questo giorno risohervi daddovero, voi ficte Santi : in Des faciemus virgurem, & Pf. 107, 140 iple ad nehilum deducet inimiros no ?ros ; In I'L, 57. 14.

Des faciemus verturem, C' ipfe ad r'hijum deduces tribulantes nos . IV. Ma che fo io , mi direte, che Dio vosti a

concedere ancora a me questa grazia si poderofa? Che ne sapete? Den non vi tone,

1. 7.

eià mai feappata di bocca imprudentiffe lonca, quando a man falva eli porè recidevoi nel numero de fuoi fervi, più intimi, fuo grande amico? Non gli costate voi tanto , quanto costogli una Pelagia , ò una Taide, un Guglielmo, od un Agostino? Nulla di più per costoro egli ha tollerato, che per qualunque altro di voi. Di voi nominatamente si ricordò allora, ch'egli gronagonizzava di spasimo su la Croce: quanad Hebr. piante, cum clamore valido, & lacrymis, preces efferens; sparse tante sue lagrime ancor per voi. E perchè dunque temete, se di voi voi pure ha sborfatol'ifteffo prezzo? E' vero che voi gli avete appresso renduto un ha fofferti per voi, lo confidero, lo deploro. Contuttociò, l'avreste voi per ventura e pure sapete quanto a Giesià fu poi caro: ò d'un Paolo che perfeguitollo i e pur favoi, che avete a farnon con uomini, mà Of. 11. 9. con Dio: Nonfaciam furorem irames (cost fune, E che? Non avea Gierofolima per ficte confapevoli di aver fatta a qualcuno qualche notabile ingiuria, quantunque poi fianfi levate le office, fiafi pattovito l'acpronto aripigliare l'antica tuggine; e'l tiz- do egli diffe, ora, che avrebbe gittati giù concipire il priftino fuoco; e'l mare, ancor qual pefantiffimo faffo, che mai più non fi gonfiezze; cosi l'avverfario, quantunque dum maris omnia peccasa veftra : or, che rancore. Ond'è che Davide, giovane al- levi ne nubem iniquiences runs: or, che gli trettanto prudente, quanto manfueto, per-dono è vero più di una volta con granco-ut nebulam peccaratua: ed ora più chiaraggio a Saule, dal quale attualmente veni-ramente, che avrebbe di esi tenuto ap-va cercato a morte: perdonogli nella spe-punto quel pregio, che se mai non sossero

mamente unatal parola, perche io son per re un lembo de' vestimenti, perdonogli d re, che sorse voi date a Dio disgusto mag-nel padiglione, quando a man libera gli giore con quell'atto preiente di diffidenza, potè rimpovere un'afta dal cappezzale; che con tutti gli altri eccessi vostri passati ma non peròsistidò mai più di riporsi nelle d'iniquità. E perchè volete voi credere, sue mani per quanto quegli già rayveditto ch'eglinon sia pronto ad ammettere ancora mostrandosi, gia compunto, ne lo pregasse fin con le lagrime a gli occhi, afficurandopiù cerdiali, più confidenti, purche voi lo fotto parola di Re, di non più inquietar-folo degniate d'esservi ammessi? Non ha lo. Tanto è ver, come disse Santo Agostisparso egli forse tutto il suo sangue si lar- no, che niuna pace, la qual con gli uomigamente per voi, come per ciascun altro ni fi abbia, può maistimarsi perfettamente ficura: Apud homines numquam plena eft in- De dilie. dulgeneia. Ma in riguardo a Dio fuccede co- Deo c. 14. si . Falto, falto, ripiglia il Santo: Sic enim Deus ex 1010 indulger, ut jam non damnet ulcifcendo , non confudat improperando , nec minus diligar impurando. Di lui si che noi posdaya fangue nell'Orto; di voi quand'egli fiamo interamente fidarci, come di quello, presso a cui nulla nuocono le passate maldo fo(pirò , quando finghiozzò , quando vagità , quando tutte già ci dispiacciono di prefente. lo certamente per quanto volga con occhio attento, e rivolga il Vangelo tutto, non giungo in esso a trovare, che gia faccia la medefima ftima, mentr'egli per mai Christo faccise moto a veruno, nè pur da lungi, delle paffate fue colpe, Non a Maddalena delle fue laidezze, non a Matmal contraccambio di tanti strazj, ch'egli teo delle sue usure, non a Zaccheo delle fue fraudi, non a Pietro della fua fellonia, non a Tommaso della sua incredulità; e trattato peggio di un Pietro, che lo nego? quando volle rinfacciare una volta a l'infedele Gierofolima i fuoi misfatti, guardate, dice l'Autore dell'Imperfetto, con che o d in Padio de persona de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania de la compania del la compania eglistesso se intenderci per Olea) non faciam addietro lapidati ed occisi assai più Profurorem ira mea, e perche? queniam Deus fetti, che non lapidava, e non uccideva a ego, e nen hemo. Tra gli uo nini quando voi que tempi? Certo che sì. Contuttociò non difs'egli : qua occidifti, & lapidafti, ma qua occidis, & lapidas, perche il nostro Dio non fa caso alcuno delle colpe passate di cordo, fiafi pubblicata la pace, non però già rimesse, ma solo delle presenti non confinite mai di fidarvene interamente. E a di- donate. Non è possibile che già mai vadare il vero, io non vi dò tutti i torti. Conciof- no a voto quelle prometle magnifiche, che fiachè come il ferro, ancorchè pulito, è ci fece per bocca de tuoi Profeti, quanzone, quantunque spento, è disposto a ri- nel più profondo del mare i peccati nostri che placato, è inclinato atornare alle fue vede tornare a galla: Projicset in profun. Matth 7.19 riconciliato, è facile a ripigliare il vecchio gli avrebbe fatti fparir come nuvole: De: 16.44-14-

Pati

Zachar, 10, ffati da noi commessi: Conversam ess, quis specchio di continenza? No, no, Uditofempre gli furon divoti, e verso i già ribelli va più ristretto. Un Capitano più accarezza que foldati, che sempre gli furon sedeli, e verso già i sediziosi è più incsorabile. Ma Dio non già (foggiungerò col Pontefice San Gregorio.) Se noi per l'addietro gli fustimo tempre tlari infedeli, indivoti, difubbidienti, nulla presso di lui ci diminuisce. di apprezzamento, di favore, o di affetto; ma fe ameremo lui quanto un' innocente, quanto un' innocen-

panisentes recipis, ficus juftos. Quindi a maggior comprovazione di ciò, io feglio fare una offervazione affai folendida ed affal foda, ed e non avere Iddio verso d'uomini esimii per innocenza di vita, usato mai dimostrazione d'affetto, che non abbia studiosamente voluto nsafi al suo servizio. Nedubitate? Anzistatemi a udire con attenzione, che s'io non erro, ne avrete a prender conforto. Vanta la schiera degl'innocenti un Giosuè, che potè a fua voglia fospendere il corso al Sole:

Julue 10.14 Obediense Domino veci hominis. Ma non per- to, che secondo il parere di S. Gregorio. che di fieriffimo affassino di boschi, se ne fe poi man uctiffimo abitatore? Anzi pafsò questa differenza tra un Muzio, e un Gioluè, che là dove Gioluè inchiodò il Sole nel Cielo a ragione di un grand'affare, qual tu l'acquifto di quella illustre vittoria, che dovea riportarfi di cinque Re dentro un folo giorno; Muzio ortenne altret-Passiamo innanzi: Elia innocente ebbe le tissimi peccatori, che dubitate? Voi siete l'ebbe anch'egli fra' penirenri quel Giaco- ciarvi, di accogliervi, di apprezzarvi al mo Anacoreta , che oppreffe prima una pari d'un' innocente : altrimenti a torto Vergine, e poi l'accife? Daniele innocen- avrebb'egli giurato per Ezechiele, che Im- Ezech, ite to chive le fiere riverenti a' fuoi piedi . pieras impii non nocebit ei , in quarumque die in Ma non l'ebbe anch'egli fra penitenti quel conversus sucris ab impierate sua; perchè Guglielmo Aquitano, che schemi prima se per effer voi stati gran peccatori resta-la Chiefa, e poi l'oppugno? Se i tre Fan- se inabili a divenire gran santi, già pur ciulli rra le fiamme non arfero, v'arfe el troppo nocevole vi farebbe la paffata mal-

milereber corum, & erune ( che più può ni. Vi morì ben'ella, per brama di facridirfi?) & erunt fient fuerunt quando non ficarfi a Dio virtima, ma non vi arfe . projeceram ees. Fra gli uomini non fi pro- L'olio bollente non potè nuocere ad un cede comunemente cosi. Un Padre più ama Giovanni innocente, queft'io lo fo; ma quel figliuolo, chesempregli su ubbidien- sappiate voi, che nè men la pece bollente, e verso un già contumace va più severo, te potette offendere un Borisazio pentito. Un Principe più savorisce que vassalli, che Che ditò di Maria la celebre Egiziana, da me lodata poc'anzi in questo ditcorfo ? Non cammino più volte fopra dell'acque. come un Raimondi di Pennafort, non mai empio ? Non fostentossi più anni fenza mangiare, come una Catresina da Siena; non mai malvagia ? Se la innocente Vergine Irene fu tratta fuor di ptigione dall' Angelo fuo Cuftode; non fis pur tratto fuor di prigione dall'Angelo fuo Cuftode il penitente Vescovo Genebaldo? Se la innocente donna Scolaffica apparve in femte faremo amari da lui : Sic panisenses rebianza di Colomba a Benedetto fuo fracipie, fieur jufter ( oh che conforto ) fic tello, non apparve in fembianza pur di Colomba ad Abramo fuo zio la penitente Meretrice Maria? Quanto più fu l'effere lungamente fervito da un Coccodrillo, come accadette a Teodora compunta del fuo adulterio, che non fu l'effere, ò latraro dalle Cerve, come un'Egidio, ò rispettato dagli Orft, come un'Agapito, è ubre altrettanta ancora con quei, che dopo bidito da'Lupi, come un Norberro, chiaaverlo lungamente oltraggiaro, applicarone ri tutti per merito d'innocenza? Matroppo lunga tela avrei qui da teffere, s'io tni volessi partitamente diffondere a dimostrare, come quasi in nessuna forte di privilegio ha Dio voluto, che i penitenti cedessero agl' innocenti; ch'è quello appunvenne a ral poffanza anche un Muzio, quel accennò egli in figura la dove diffe, che al fuo palaro erasì gradita la cenere, come il pane: Cinerem camquam panem manducas Pf. to. 10's bam; e dall'altra parte a me bafta, che voi vediare da questa poca orditura, come pretto a Dio nulla nuocono le paffare feelleratezze, qualunque volta la contrizion, quafi fuoco che netti il campo, le abbia già divorate non altrimenti, che spine, e tanto per molto meno, che fuper giungere l'fterpi, di cui più non resta memoria. Ma se innanzi notte all'albergo, ov'era invitato, nulla nuocoro, che temere dunque, amapioegie offequiofe a' fuoi cenni. Ma non certi, che Dio non si rimarra di abbracla forse quell' Afra, già Meretrice, e poi vagita. Pigliate animo dunque, satevi

cuore, cheancor per voi riman luogo fra' prifentita. Un Medico affai perito ivi go-

nel loro numero .

tante scortelle verso i poveri, tante stra- aprendo i vostri seni a riceversa in quell'ecnezze contro de' Religiofi, ingiarietatte, ceflo, nel qual egli è dispofto di traboc-

che più delle altre dirittamente son ite a carvela. ferire la fina persona? Non vi potea fors'egli So che vi converrà dalla parte vostra VII-etoncar la vita alla prima offesa, che gli fa- usar'anche qualche fatica, massimamente

cefte fanciulli? Quante occasioni ogni di al principio, per istaccarvi da quelle amigli fi fono offerte di farvi, ora idiucciola cizie, da quelle fenfualità, da quei giuochi, re daum precipizio, or cadere da una fine-fira, or annegare in un finne, or colpire da l'ungo ufo vi fi 5000 cenduni già abituali. una faetta è E pur non l'ha fatto: ma y ha Maallegramente, perchè quefo medefino tollerati con incredibil pazienza, anzi pro- farà a Dio motivo di accogliervi con più sperati ancora con somma benignità . Oi affetto , e di accarezzarvi con maggiorliche figno è ciò i Segno è, che qualche gran beralità . Quel povero figliuol Prodigo, cofa egli dee promettefi in contracama. Cuet power o guino i Pfoligo, to cofa egli dee promettefi in contracama. Cue power of a contractama con to como con contractama con force o con contractama con financia continua un feccio d'oro, fempre in luffi, fempre in mente ad offenderlo. Non rij per quello (converfazioni), fempre incovaiti, fempre con contractama contractama con contractama con contractama contractama con contractama co vi fomministra, ò negli o ci frutti, onde in prosperità; alla fine trovò, che del seriftorarvi famelici; è nelle fonti acque, on- colo d'oro, non altro gli era rimafto per de refrigerarvi riassi; ò ne colli aure, on-verità, se non che il cibarsi di ghiande, de ricrearvi anelanti. Anzi egli vuole con Che però tutto assistito, tutto avvilito, si questo obbligarvi in modo, che siate firet. deliberò di tornare, siccome è noto, a cati finalmente di arrendervi , ò per amo fa del Padre , e di gettarfegli a piedi , e re, ò per forza, a tanta bontà, e ad im- di chiedergli perdonanza: Surgam, & ibe Luc. te, 18. piegaryi con altrettanto fervore nel fuo fer- ad Parrem meum. Non fece egli già così vizio, con quanta villania vi occupafte fanta rifoluzione per amore, e per carità: nelle fue office. Non dite danque, che Signori no, la fece folo per intereffe, e seue une commente durique, one signou no, las sectiono pri infertite; e l'avev voi n'ino, comment dei gran peccer per forza. La fame, la munità, a forquillo- ti fadibitativi, it Dio fi cuti più moto del fritti veltri a perché fe non fen euroffe af un del commente del fattifimo, voi nonfarefte ora qui ; ma fare- tiegia a fenere co diamati, già a fercetti ce, a ma fare con diamati, già a fercetti ce, ma ma fare di successione del fritti d car co' Diavoli: nè vi avrebb egli questa te con quanto amore su accolto. Pare che martina medefima fpinti alla predica, per il Padie gli avrebbe in vederlo dovito provarsi di guadagnarvi. E poi non ave- dire: Ah ngliuolo ingrato: adesfo tu vieni te udito mai dire, che i peccatori più per- a me, quando non hai più chi fi curi de' fatti fidi, e più perduti, son quegli appunto, tuoi, eh? Sòchenon ti ricordafti inviarmi

dietro de quali egli è vago di andare in pure un faluto, quando godevi moltitudine traccia? Venie filius hominis quarere quod di amici, delizie di trattamento. Merire-Luc. 19. 100 Acrierae. Un Cacciatore affai bravo iviama resti, ch'io ti mandassi a stamare a spese di lasciare i suoi Cani, dove la fiera è più di quei, dietro cui dissipasti il tuo patri-

maggiori Santi , ie volete effere ascritti de d'impiegar la sua scienza , dove il cato è più deplorabile. Un Nocchiero affai Anzi guardate quant'io difcorra diver- destro ivi gloriasi di efercitar la sua arte famente da voi. Voi dall'effere flati gran dove i vera fon p'à contrarii. Un Avpeccatori argomentate, che Diovi voglia vocato affai valorefo ivi fi pregia di fpenescludere da un tal numero; ed io argo- dere il suo talento, dove la causa è più mento che Dio vi voglia includere in un disperata. Un Agricoltore affai pratico ivi ral numero, dall'effere voi flari man poe- fi compiace di applicare la fua cultura , catori. Di grazia udite. Son già moltrani deve il terreno è più infruttuolo. E però ni , chevoi vivete in peccato , none cosi? le miferie vostre non isgomentano la Miseso non lo credo, ma via figuriamolo per ricordia divina, ma più tofto le aguzzaveriffimo. Or per qual cagione stinture no il desiderio di mostrare in voi la fivoi, che fin'ora egli abbia tofferti pazieno nerza dell'amor fuo, e di far sì, che coeconente da voi si gravi firappazzi, tanze m: diffe l' Apoftolo : Usi fuperabundavis Ad Roma beffemmie ne' giuochi, tanti fpergiuri ne' delilium , thi fuberabunder & gracia; pur. 1. 10. contratti, tante irreligioficà nelle Chiefe, che voi fiate contenti di corrispondere,

monio .

monjo, ch'io ti chiudelli la porta in fa- | dato dagl'inimici: come fece Gherardo il monio, si lot tradicaciali da me, ch'io non Clarevalicnie, quando fi ritrob ferito in ti riconofcefiper mio. Cosi para che gli battaglia, come fe Romualdo il Camalavrebbe il buon Padre dovuto dire, almedolenie, quando fi conobbe inquisfio dalino per falturevole avvenimento, pentre mol la giultizia: e nondimeno Dio piglih a fadiffe. Anzi pigliando pietofoefempio dal vorirli con dimostrazioni eccessive di te-Mare, il quale non rimprovera i Fiumi nerezza, rendendoli tinti Santi di si gran quando a lui tornano, perchè lungamente nome. Or che farà dunque a voi, che ficn'iti da lui fuggiafchi, non fa aipettar- ricchi, libeti, profiperofi, gagliardi viri-li, ron fi fa fupplicare, ma inconvanente folviate di tendersi tutti a lui, non per riammetteli, come prima, e nell'intimo mancamento di terro, che vi riceva, perdel fuo grembo, ed a parte de' fuoi te- chè voi fiete agiatiffimi di palazzi a non per ftrinfe, lo baciò, lo asperse di lagrime, sol- rischio d'intamia, che vi sovrasti, perchè lecitò i servidori ad arrecargli splendidissi- voi siete da tutti riveritissimi nella stima; me vestimenta, ad imbandirgli fontnofisti- non per timor dinimici, non per sospetto me tavole, ad appreftargli lietiffime finfo- di morte, non per cagione di alcun im-120,15.11 mettere ancora in dito l'anello: Dase an- chè anzi fiete ed a rati, e robusti, e forlicato, si dolce, da lui promefloci per voi fiate gran peccatori, fiete ancor'abili

Ma. 16. 9. Ifaia, dove dice : Inebriabo se lacroma a diventare gran Santi? mea? Margherita da Cortona fi diede a fe guitar Christo, e perche? Perche ino Padre la icacciò col bastone; e pure Cristo non ildegnò di raccoglierla come fua cariffima amica. Paolo, chiamato il femplice, gli fi diede, e perchè pur'egli? Perchè fua moglie lo ttadi nell'onore: e pure Cri fto non dubitò di promuoverlo come tudigniffimo fervo. Applicaronfi altri aldivin fervizio fol per rimore di qualche immin nte pericolo corporale, come fece Ar fenio Romano, quando fi scorse infidia o da Arcadio: come fece Efrem Siro, qui do fi vide confinato in prigione: come te Quarde del P. Segueri.

fori: così il buon Vecchio subito stese al penuria di pane, che vi sostenti, perche ripentito figliuolo le braccia al collo, lo voi siete ricchissimi di poderi; non per tic, e quello ch'è più mirabile, gli fece provviso difastro a voi sopraggiunto, perunlum in manu ejus, ch'era a que' tempi tunatifimi; ma fol perche voi volcte fronand the second section of the second section in the second section in the section non petaltra cagione, fe non perchè si fen-te mancar di same, e morir di sreddo; che bono in essa veduti un di, quasi tanti Buoi, farà di voi, miei Signori, che ciò facciate abbandonar cacciagioni, abborrir carnagniquel empo appunto, in cui god.te mag, gi), e condannare i lor palati allo firamet gior affinenza di agi, maggior profeentid Les quafi bus camedes paleas. Volcee voi din-fi. 11-7- di di guità, di rici-lezze, di paffatem-ri di di voi? che nen vi favorifica? non vi pi, anzi di voi che tutto quello lasciate ami i non vi accarezzi i voglio rimettere per darvi a Dio i Con quanto affetto egli il tutto al giudizio vostro. Se a voi semvi accoglierà? con quanta prontezza? con | bra possibile, io son contento, che diffiquantafacilità? Non vi fomministrerà vo- diate di lui ma mentre ogni ragione vi lentieri quanto richieggafi a quella fantità anima a confidare, qual timidità può refingolare, che voi bramare, colmandovi, starvi dunque nel cuore, qual fospetto, se non altro, di una cotrizione perpetua qual'ombra, si che non vogliate arrende' vostri falli, che fu quel nettare si de- dervi, e confessare, che quantunque or

O se sapeste dalla vostra stessa miseria pigliare impulso da sperare assai nel Signore l lo trovo nelle Scritture un mistero teribiliffimo, avvertito gia moko bene da an Girolamo. Ed è, che più fortunata è tata quivi communemente la forte de Secondogeniti , che non quella de' Primogeniti. Primogenito fu Caino, e pur di lui più favorito fu Ab-le . Primogenito n himsele, e pur di lui più favorito fu Ifacco. Primogenito fu Efaŭ, e pur di lui più Evorito fu Giacobbe . Primogenito fu Rubeno, e pur di lui più favorito fu Giu-.ia . Primogenito fo Manafle , e pur di lui ce Mosè l'Etiope, quando fi mirò circon più favorito fu Efraimo. Primogenito fu

Eliabbo, e pur di lui più favorito fu pridurvi a Dio, ed effergli per lo avvenir Davide. E così potrei dirvi d'altri mol- tanto più fedeli, quanto per addietro gli zissimi. Or chi mi giova d' intendere i questa volta per Primogeniti? Gl'Innocenti . Così Teofilatto , così Tertullia-no , così S. Cipriano m'infegnano espresfamente. Sia per tanto pur detto con loto pace, Non fono essi nella Chiesa da Dio sublimati più de'Secondogeniti, voglio dire de' penitenti; ma mi par'anzi, che ficno stati posposti, lo mito nella Chicfa per Principi riverirfi, non i due Giovanni, spiriri innocentissimi, ma un Pietro già spergiuro, ma un Paolo già sanguinolento; e per qual cagione? l'erchè noi tutti miseri penisenti non ci accoriamo, confiderando da che profondo d'iniquita fiamo forti. Oh quanto in su possiamo giugnere con tutto questo anche noi, fol che vi vogliamo aspirare! oh che felicità! oh che fortuna? Possiamo agevolmente di merito superare ancor gl'innocenti, Noi, noi, benchè fiamo ora in grado si basso, possiamo avvantaggiarci, possiamo avanzarci, possiamo ancor più di loto, sì come ha fatto con tanta gloria fua la magnanima Maddalena, divenir Santi. Ma che si vuol fare però? Ripofiamoci, e appresso voi l' udirete.

#### SECONDA PARTE.

CHi offerverà con attenzione il conforto, benchè grandissimo, dato or ora da me a' peccatori, vedra questo non effere dato in guifa, che alcuno d'effi, convertendofi il dittamo in aconito, possa dedurre da ciò ch' ho detto, argomento, quantunque minimo, non di speranza a risorgere dal fino stato, ma di prefunzione a restarvi, Contuttociò, se tale insanovi fosfc, meschino lui | Me gli vorrei scagliare addosso più rapido d'una Tigre, e tanto il vorrei sgridare, finchè intendesse, questo appunto effere il fegno più manifelto, per cui discernere i Predestinati da Reprobi, che la dove dalla Divina Mifericordia prendono i Predestinati incentivo di piangere le lor colpe, i Reptobi prendono ardire di accumularle. Altro è ricorrere alla Misericordia Divina dopo il peccato, altro peccare, perchè rimane il ricotfo alla Mifericordia Divina. Il primo è un voler, ch'ella perdoni le iniquità ; il secondo è un volere, che le protegga. Ma perchè io non posso in veruno de miei Uditori ptesupporte una tale infania, a voi ritorno, che stanchi già dal peccare, vorreste

fuste più itriverenti . Come però farete per giungere ad una eminenza sì alta di fantità, dopo un'abitto sì cupo di scelleraggini? Voi crederete facilmente ch'io voglio dirvi, de ver voi cominciare ad alcendere a pallo a pallo, e quali a gradino a gradino, Lasciar oggi un trastullo, dimani un altro, ritirarvi oggi da una conversazione, diman dall' altra, e così andarvi rendendo quali infensibile l' avanzamento alla perfezione . Ma perdonatemi , ch'io vi voglio guidare per altra via. Finchè voi discorrere così, non confida e ancora baflantemente nel patrocinio della Grazia celefte, nè mostrate di ricordarvi, che non fono i pie vostri quelli, i quali hanno da portarvirant' alto, ma l' ali sue. Però vi dico, che se volete davvero divenir Santi, qualche rifoluzione magnanima convien fate. Non è de' gran piccatori, come d'altri uomini introdotti nella virtù, o per lo meno non abituati nel vizio. A questi benchè procedano a poco a poco, riesce nondimeno talvolta di arrivare alla perfezione, sì come a quei che non fano ritirati indietro ogni patlo dal pelo di quei mali abitich' han contratti. Ma i gran peccatori, fe per una falita si lubrica non van presto, ritornano tosto giù. E però, se vorrete punto riflettetvi, voi vedrete, che quali tutti coloro, i quali dal profondo della malizia fi avanzarono al fommo della pieta, tutti vi giunsero, pet cosi dire in un salto, che animofamente spiccarono da principio, Mirate Pelagia, quella sì celebre peccatricedi Antiochia, come fec'ella? Appena Iddio toccolle il cuore alla predica, ch'ella udi dal Vescovo Nonno, che delibera di parlargli . Ma non potendo impetrare di effere ammessa a privato ragionamento, và a ritrovarlo fin dentro il pubblico Sinodo, ed alla presenza di tutto quell' augusto confesso Sacerdorale gli cade a piedi, e senza temere le dicerie del popolo, lo sdegno degli amanti, i motteggiamenri delle rivali, chiede con lagrime di amarittima contrizione il perdono delle fue colpe . Quindi credete voi , ch' ella profeguisse in decorfo lungo di tempo, prima a licenziare le pratiche disoneste, poi a dismettere le convertazioni giocofe, iudi a ritiraria in un'aremo folitario? Anzi non ifpumò sì 10sto il di terzo dopo la sua conversione, che fatto un' inventario fedele ditutte le sue ricchissime suppellettili, de paramenti, degli avorii , degli, ori , degli

abitì, delle gioje, le portò a i plè del suo s qualche apertura, qualche adito, a cose fanto conquistatore, perch'egli il tutto ripartifle fra poveri a piacer fuo. Indi tornata a cafa diè libertà a quanti schiavi, ed a quante schiave trovavanti a suo servizio, ed in capo all'ottavo giorno fi vesti tutta da capo a piedi d'un' afpro, e d' irfuto cilizio e così incamminatali e fquallida Pellegrina, a Gierufalemme, venerò prima quelle divote memorie, e poi fi chiuse entro una piccola cella, donde non usci più, se non quando volonne al Cielo. Che dirò di Taide Egiziana , quella al cui volto, non so le più d'oro facrificato già fosse, ò se più di sangue? Chiese ella forfe dall' Abbate Patinuzio, il qual convertilla, più di tre ore di tempo, ptima d' imprigionarii in un Monistero di Vergini folitatie, a paffar fua vita in perpetua dete-Razione del mal commello ? E quelle istesse tre ore in che le impiegò, fe non in raccorre quanto ella avea dagli amanti fuoi ricevuto, ò di doni, ò di pagamento, affine di arrecar tutto in piazza, e quivi bruciarlo alla prefenza del popolo, come Ipoglie appellate d'impurità ? Così pur' egli diventò Santo ad un tratto quel rio Galgano, chedi giovane Nobile, ma perdito, batte dipoi la carriera della viriù se velocemente, che dalle moffe alla meta non mise più, che un' anno solo di vita penitentissima dalui scorsatra i romitori S:nefi. Così ad un tratto una Marghetita da Cortona, così ad un tratto un' Angela da Fuligno, e Guglielmo Aquitano, quegli il quale era giunto infino a gloriarii di avere la scelleraggine pernatura, non prima cadde sbigottito, e confuso, a pie di Bernardo, che fe vi cadde Lupo, riforfe Agnello, e se vi cadde persecutore, risorsene penirente . Subito andò per le felve cercando grotte, dove sottrarii alla vista del Cielo offeso, subito cambiò le ricchezze in mendicità, fubito le crapole in fame, fubito le facezie in finghiozzi; e le cami ufate a delizie, ed a morbidezze, caricò tofto di pungoli, e di catene. Orsù dunque, amatifimi peccatori; questo è quel ch'io questa mane da voi richieggo, che fubito vi vogliate rifolvere a qualche imprefa magnanima per un Dio maltrattato ranto, e che anche fubito voi la vogliare eleguire. Non può la grazia dello Spirito Santo fofferire nojose dimore : Nescis tardamelimina Spirieus fantis grazia: e com' ella entra in un cuore, fa come il fulmine, il quale appena nella nuvola è na-

grandi. Ne vi ritragga per avventura il timore di non avere a mantenervi costanti fino alla morte in quel tenore più generoso di vita che avrete eletto : petchè si come il cominciare è in man vostra, con quel favore attuale che Dio vi dà, cosi fata in mano voftra il continuare. E poi volete voi che Dio vi abbandoni . dappol che per amor fuo fatto abbiate qualche rifoluzione affai rilevante ; e fe ora peccatori vi accoglie , volete poi che rigettivi convertiti? Eum qui venit 10 6 the ad me (fono pur queste parole di lui medelimo) eum qui venir adme, non ejiciam forar. Chi è mai, che compri un terreno. e che poi volentieri non lo coltivi ? o che femini un frutto, e che poi volentieri non lo raccolga ? o che si fabbrichi urr edifizio, e che poi volentieri non vi foggiorni? Mirate quel Giardiniere, il quale ha fatto con le sue grandisigenze rifiorire quell' albeto isterilito . Accarezza più quello folo, che non quanti altri fpontaneamente verdeggiano ne' fisoi orti. Ogni poco và a rivederlo, lo custodisce con maggior gelofia . le inaffia con naggior liberalità, lo ripulifee con maggior minutez. za, ed a quanti foresticri compariscono in quel Giardino, quafi o non ricordevole, o non curante di ogni altra pianta, dice fubitoloro: Mirate questa . Perchè volcte però, che Dio non faccia il medefimo ancor di voi, dappoi che tanto voi gli fiete costati di diligenze, d'invenzioni, d'induftrie? Amera egli in voi se non altro (lasciate ch'io così parli) le sur fatiche : e come opportunamente g'à scritle in quello De punis ptoposito Tettulliano , Chariorem fentie , quem lucrifers . Animo , animo dunque , o Criftiani miei , ch' io voglio entrare Mallevadore per voi presso alla divina Bontà : Eroplane fum diving mifericordia Spenfor di- De plaga rovvi col Nazianzeno. Se voi non ofate con la Maddalena appressarvi a' piedi di Cristo, e bagnarli di vostre lagrime, e stamparli de' vostri baci , veglio io medesimo farmegliinnanzi per voi, e dirgli: Signore, sò che molti fi abn(ano della voftra Mifericordia, e che nondimeno voi gli tollerate talora pazientemente. Non gia di costoro vuol'effere questo Popolo; ma si bene vi fupplica, che se voi talor collerate chi della vostra Miscricordia si abusa per oltraggiarviy non discacciate chi ricorre alla vo-ftra Misericordia per convertirii . Che s'egli to, che già impaziente và macchinando in quelto medelino vi par che fia forte

fue colpe, non ho fatto altro, fe non che fo-

lo dargli animo, dargli ardire: ma non glic ne dovea forfe io dare? Oh clemenza am-

mirabile! oh amabilità fingolare! Vedete

quanto poco io già tema del vostro ide-

esclamo alla presenza di questo Popolo tut-

to, che anch'io temerario non dubitai più

d'una volta di pienderla contra voi, anch'io d'irritarvi, anch'io d'inginiarvi, anch'io di

troppo prefuntuofo, punire me, perch'io | Bifognava non mettermi in questo uffizio, flamane fono flato colui che fenza dirgli fe non volevate, ch'io predicaffi a bocca vostri Servi, mi ascriveste fra vostri Sacer. ro sotto la parola di Paolo: Qui capit in Philip.16. vostra infinita benignità. Evolete voi ch'io da questa Croce non sa, che svenire, che poi non animi ogn'altro a tornare a voi s' struggersi ogni momento del vostro amore.

nè pure una parola di riprensione per le piena le vostre misericordie. Ora non solamente a chimque il richiel à prometter voglio prontamente il perdono d'ogni iua colpa, ma voglio oltre a ciò promettergli, che voi lo cratterete da tal amico, qual egli brama di effervi. Voglio prometgno, che con quanta voce ho, confesso ed tergli, che gli assisterete nelle que tentazioni; voglio promettergli, che to confolerete ne'inoi travagli; voglio promettergli, che lo proteggatete ne' fuoi pericoli; voglio promettergli, che lo rincorerete ne' mettermi fotto i piè l'onor vostro: Peccavi- fuoi timori ; e voglio finalmente prometmus, impie egi, inique geffi in emnibus ju- tergli, che non meno gli darete poi forfiriii, tuis; e nordimeno non folo voimi ze a perseverare, di quelle ch'ora gli prefoficifle con gran pieta, ma mi deste anche state a riforgere. Tanto è quello, ò Crigrazia di ravvedermi, mi ammetrefte fra' stiani, di che da questo pergamo vi afficudoti, mi annoverafte fra' vostri Predicatori : vobis opus bonum, ipfe perficies. E voi con e se in questo stato medesimo ah pur trop- tal sicurezza fatti animoli, pensate un popo anche male io vi corrispondo, colpa co, che possiate fare omai di magnanimo zutta è della mia strana malizia, non della per amore di questo Cristo, il quale altro

# Ε

XXXIII

### Nel Venerdi dopo la Domenica di Passione.

Expedit , ut unus moriatur homo pre Populo. Joan. 11. 49.

Fia dunque spediente a Gie- jalzarfi la strage a' monti? Quando rovinosi rufalemme, che Crifto muo- vi mancheranno fotto i piè gli edifizii? ja? Oh folli Configli! oh fre- Quando (venate vi languiranno innanzi netici Configlieri | Allora a gli occhi le (pole? Quando, ovunque io voglio, che voi torniate vogliate stupido il guardo, voi scorgerete

a parlarmi, quando coperte imperveriare la crudeltà, fignoreggiare il tutte le vostre Campagne d'arme, e d'ar furore, regnar la morte? Ah! Non diranno mati, vedrete l'Aquile Romane far nido già expedir, que bambini, che faran pafeo-d'intorno alle vostre mura, ed appena lo alle lor madri affamate: nol diranno quivi posate aguzzar gli arrigli, ed avven-tarsi alla preda: quando udirete allo rim-foldo venduti schiavi: nol diranno que' bombo di tamburi e di trombe, orrendi vecchi, che penderanno a cinquecento per fischi di frombole e di factte, confuse grida giorno confitti in croce. Eh, che non exdi feriti e di moribondi, allera i voglio pedir, infelici, nò che asso appedir. Non che faspiate tifponderuni s'efferi entere Er-spedir, n'e al Santuario, che timarrà pro-pedir è l'efferte di expedir, allora quanfanto da abbominevoli l'aldezze, n'e al do voi mirerete correre il sangue a rivi, ed Tempio, che cadra divampato da formi-

dabile incerdio, ne ali' Altare, dove uo I più può valere a confission nostra, e su que mini, edoune fi tcanneranno, in cambio di agnellini e di tori: Non expedir alla Probatica, the voteraffi di acqua, per correr fangue : Nen expedie all' Olivetto, che diferteraffi di tronchi, per appreftare patiboli: Non expedie al Sacerdozio, che perderal' autorità; non al Regno, che perderà la giurisdizione; non a gli Oracoli, che perderan la favella; non a' Proteti, che perderan lerivelazioni; non alla Legge, che qual' esangue cadavero rimarrà senza spirito , fenza forza , fenza feguito , fenza onore, fenza comando; ne potra vantar più fuoi riti, nè potra più falvare i fuoi professori. Merce che Dio vive in Ciclo. atine di scornare e confondere tutti quegli, i quali più credono ad una maliziofa ragion di flato, che a tutte le ragioni fincere della giuttizia; ed indi vuol con memorabile elempio far manifelto, che Non Prov. 11. eft fapientia, non eft prudenzia, non eft confilium contra Dominum, Ecco, Fu tifoluto di uccider Cristo, perchè i Romani non diventaller padroni di Gierosolima; e diventarono i Romani padroni di Gierofolima, perche su risoluto di uccider Crifto . Tanto è facile al Ciclo di fraffornare questi malvagi configli, e dimostrare, come quella Politica, che si fonda, non ne' dettami dell' onestà, ma nelle suggestioni dell'interesse, è un'arte, quanto perverfa, altrettanto inutile; e la quale anzi , in cambio di stabilire i Principati , gli eftermina; in cambio di arricchir le famiglie, le impoverifce; in cambio di felicitare l' uomo, il distrugge . Questa rilevantifima verità vogl'io per tanto questa mattina studiarmi di far palese per pubblico benefizio, provando, che non à mai utile quello, che non è onesto ; onde neiluno si dia follemente a credere , che per effer felice giovi effer' em-

Ma prima vi confesso, Uditori, che mi dà quali rollore il dovere agitare un tale argomento in questo teatro ; quasi che presso a' Cristiani ancor sia dubbioso quello che fu sì chiaro preflo a Gentili. Con che furore non si scaeliò Cicerone contro coloro, i quali ardirono di femipare i primi nel Mondo questa dottrina, che ciò che non è onesto possa esser utile? Non gli chiamò perturbatori della quiete, discioglitori delle amicizie, distruggitori delle Repubbliche, esterminatori del-

fto ch'or' lo dirò . Parlando un giorno Temistocle nel Senato di Atene, disse di avere un configlio utilissimo alla Repubblica, mache si come non voleva proporlo in pubblico, così follegli afsegnato qualcuno, cui lo confidalse in privato, Fu destinato Aristide per ascoltarlo: e a lui Temistocle distintamente scoperse una certa fraude, con cui fi potea maliziofamente dar fuoco a' legni Sparrani loro nemici, benchè allora lor collegati. Udite questo Aristide tornò in Senato con grandiffima espettazione d'ognuno ; e senza spiegate ilcaso in particolare, sol dise in genere, che il configlio di Temistocle era utile si, ma non era onesto : Perutile eft comilium Themsfoclis Respublica , fed minime hanestum. Come ? ripigliarono allora tutti, gridando fenza distinzione, e sepz" ordine, ad una voce : Questo è impossibile. Se il configlio non è onesto, non puè ne meno efser utile : Qued honestum non est .. non poreft effe urile; c così, fenza ne pur degnarfi di udirlo, lo ributtarono: tanto era radicata in quei Configlicri quest' opinione, come conchiuse Cicerone, e con lui Plutarco, us qued juftum non eras, minime puraresur effe utile. Or ie alle menti de persone Gentili parea questa verità cost manifesta, com' è possibile, che non voeliam perfuadercels noi , che pur ne abbiamo tante ampie testimonianze dall'istesfa infallibile Verità ? Finalmente quei miseri non sapevano, dipendere le sorti di tutti gl'uomini dalle mani di un folo Dio. Ammettevano molti Dei , diversissimi e discordissimi, tra' quali però non era gran fatto, che se uno favoriva la virtù, un' altro prosperasse pet onta la scelleraggine. Anzi quale scelleraggine si trovava, che non avelse in Ciclo il fuo Protettore P Proteggeva Giove gli Adulteri , Mercurio i Ladri, Marte i Sanguinolenti, Bacco gli Ubbriachi . Venere i Lufsuriofi . Pluton gli Avarj . Sì che i loro adoratori farebbono finalmente stati in parte scufabili, se avessero giudicato poter essere. talora il vizio felice, mentre ogni vizio avea per Protestore, anche pubblico, qualche Dio . Ma noi Cristiani , i quali crediamo efserci un Dio unico al Mondo. e questo , quanto parziale della virtu , tanto nemico dichiarato del vizio, com è possibile, che con arti malvage dobbiamo mai sperare di farcelo savorevole ? Non le virtà, follevatoti del Mondo ? Quindi a I dipende forfe dalla fua mano qualunque lor confusione parra un successo, che molto mostra prosperita ? così piccola, come

11.

Giuleppe fingolarmente, qual arte gio I chiamò prima a trattato fu questo affa-

Icel. 10. (certiffimo : In manu Dei prosperitat he- cd a'vezzi della Padrona , credo io che minis ( così chiaramente protestane l' Ecclefiaftico ) bons & mala, vita & mors , panterias & boneftas à Dec funt . Adunque che politica è questa : per acquiftare felicità - maltrattare chi la difpenfa , offendere chi la dona ? Par a voi danque bell' arte, per ricevere grazie, arrecare affronti; per riportare favori,

ufar villanie? III. Responderete, che in Dio forse non vale quest'argomento, perocchè disprezzando egli i beni terrent, non è però gran fatto, che gli comparta ancora a chi non gli merita . Lasciar lui più tosto la cura di tali beni alle cagioni da noi chiamate feconde , da cui fenza tanti riguardi fon dispensati più latgamente a coloro, i quali per altro pongono mezzi di lor natura più validi a conseguirli, Ma piano di grazia, perchè coteflo e un discorso, quanto lusinghevole a gli Empi, tanto fallace: onde io mi stimo obbligato a scoprime la falsità, per torne l'inganno. Ditemi un poco però . Dio non ha fempre sprezzari questi beni terreni all'istesso modo ? Dio non fi è sempre valuto delle casto non si può dubitare. E nondimeno lungamente prometta da chi furono convato mai l'effer'empio , la dove a molti spesso ha giovato effer pio . Parvi forse strana, Uditori, questa proposila con l'induzione di tutti quegli huomini memorabili ; c' han fiorito fin da" Principj del Mondo , se il tempo mel permettelle : ma perchè quelta mi facile , almen troppo ampia , rifttingia- grandemente felici , Us widerens omnes , Seclassitamoci dentro alcuni confini. Ditemi a: quia bonum est obsequi santio Doe è E dunque. Se nel nautragio del Mondo s' venndo a l'empire tempi de la e, qual di debbe a salvare una famiglia frà tutte , to ittroverasti, a cui l'impietà fosse de l'empire de la confini de l'empire de la confini de la con quale fu fcelta? Quella di un' empio , jutile, e non di danno? Me ne rammenò quella di un giusto ? Se dall'incendio errete pur'uno ? Se un Saule confegui di Sodoma s' ebbe a fottrare una fa- lo feettro per la bontà , non lo perdè miglia fra tante, quale fu favorita e per la coloa? Se un Davide provò mai fortuna contraria, non fu folo, quanicallo? Chi poficde a gigiorni fuoi mag do trafgredi la legge Divina? E a Salogiori ricchezze di un' Abramo, di un' mone quanto giovò l'aver preposta in Macco, di un Giacobbe, di un Ginfep quella fua famofa elezione alle ricchezpe, Patriarchi tutti fantiffimi ? Ed a ze la fapienza ? Buon per lui , che non-

grande, sì che fenza fuo valore ne fpi-, vò sì per falire al trono, la malvagira un fiato per l'aria , nè biondeggia [tà , o l'ionocenza ? Quando egli conuna spiga per le campagne? Questo è cuore intrepido resisteva alle violenze, alcuno di questi edierni Politici non avrà mancato di fufurrargli all' otecchio: Giuseppe, mirate bene a ciò che voi fate. Non fo fe vi torni conto di difgustar la Padrona, e Padrona sì ricca, e Padrona si amica, e padrona co-si potente. Il marito è lontano, la camera è fegreta, chi lo faprà? Importa troppo la grazia di una Donna , la quale impetuofa in qualunque affetto , nonfa nè amare, nè odiare fe non in fommo . E pure fi faria trovato configlio più pernicioso per la prosperità di Giufeppe ? E vero ch'egli , per non avere adetito a quello contiglio, fi trovò in prigione, ed in ceppi : ma la prigione: non lo introdulle alla Regia è i coppinon gli fabbricaron la corona ? Paffiamo avanti. Se Mosè, ancor fanciulletto, prezzava il diadema postogli da Faraone ful capo ( come Filone racconta ) se si rimaneva nella sua Corte , te feguitava i fuoi riti , farebbe mai divenuto quel Condotiete di un tanto Posolo, quel terrore di un tanto Re? Ricusò egli di effere fuo Nipote, e fucoffiguito fito Dio; Ecco confirmi te Deum Exod. 7, 1;gioni seconde all'istessa forma? Di que Pharaonis. Le selicità poi della terra io ritruovo, che per confeguire felici- feguite? Da i follevatori del Popolo, tà ancor temporale, a nessimo ha gio- dagli adoratori del Vitello è da dispregiatori di Dio ? Ne put' uno di questi ,che pur'erano più di fecento milla, vi pose il piede. E chi espugnò tante piazzione? Io mi conforterei di provarve- ze, chi fugò tanti eferciti, chi riportò tante spoglie a' tempi de' Giudici , fe non un Gioluc, un Calebbo, un Otoniello , m Gedeone , ed altri tali a lor fomiglianti nella virtù , i quali tutrebbe un'impresa, se non troppo d'sh. ti, come osservo l' Ecclesiastico, furono

cui parliamo : perchè io credo ferma- Iddio governa oggi più il Mondo in cui parliamo: percine 10. creco recmia 140000 governa oggi più il Monto ain mente: che tutti gli havrebbono detto: quella maniera medefina, con cui go-Sacra Maeflà, penfateti un poco bene; i vernavolo a' tempi di questi Principi, non precipitate il giudizio, non avven-turate l'eleziore. Che tilleva a voi tan lete D' allora in qui ha egli mella sua che furon parimente i più giulti. Que-fui goderono lunga vita, questi fabbri. un perdat de serra meneriam corum: per carono nuove piazze, questi accumu-mandarii tutti in malora?

ta fcienza? Mancheranno nello Stato mente variate maffirme? ha egli nel fuo vostro Dottori , mancheranno Legisti , cuor combiato volere ? Forse finalmenvoltio Duttori, manutemento eggitti i cuor comonato voitere rocce manumento quando fi avranno a decidere le con-le se è indotto ad amare il vizio, se altroverfie, ò a ventilare le lili ? Non lora lo abbomiasva ? O vero non è ora fono le lettere quelle , che confituifico più egli quel che governa, ma ha ceno un Principe formidabile. A voi fi dute per avventura le briglie dell' Uniconviene dilatare le possessioni, accre verso a un Caso cieco, à a una Intelfcere l'entrate , riempir l'erario : altri- ligenza maligna : o fe non altro è fotmenri si rideranno i nemici vostri di tentrato in suo luogo qualcuno di quevoi , quando vi vedranno ricco di li- gli Dei menzogneri, i quali a gara pren-bri , ma povero di danari ; liberale di devano il patrocinio delle perfone malinchiostro, ma scarso d'oro. Questo sen vage? Che v'e di nuovo nella Natura , za dubbio farcible flato il configlio di che v'è? Ohime che folo il cadere in 23 dibbois intrope flato il conigno ani cri y 6º Unime cne 1000 il cadere in cili Politicaliri. Ain quanto in megio chi fosetti, son che l'eprimergli, è besci dell'oneftà, che non alle fingeditori dell'interfiè ? Che fe dopo un rempo co- di interfiè ? Che fe dopo un rempo co- di interfiè a declinare la gran felicità dell'interfiè ? Che si con successione del di prima. Ma s'è così ; come dunque funo Strao, qual ne fui la capitori ? Non polliticano, non confidera e, che per confefu perch'egli diviò dal fentiero de Di- guire felicità ci debba mai giovar l'ef-viui comandamenti ? Scorrete poi pur ser empio ? Non è questa una presuncon agio tutto il catalogo de'Re di Giu- tuofa baldanza, quafi che Davide non inda, fuoi Successori ; voi troverete , che tendesse di favellar per noi pure , quan-

i più fortunati furono un' Ezecchia , un do egli diffe , che Vultur Demini fuper Gioatamo , un Giofafatte , e un Giofia , facionee mala , non per arricchirli , non Pf. 33- 17.

larono ricche entrate , questi acquissaro- Ma perche non crediate , che a fa-no maravigliose victorie . In alcuni poi vor mio vada to mendicando forse arvariò il tenore della loro felicità, con- gomenti da un folo Popolo, governaforme il vario tenor de loro coftumi , to già dal Signore con un' affiftenza più come può vederfi in Afa, in Gioss, particolare, e più propria facciam coin Ozia; ed in Manafe. Ma tutti gli si; mettre in poco voi da una partealtri, al Red Giuda, come Re di Sa
maria, li quali furono coftantemente l'antichita fi chiama il Maggiore, ed io malvagi, furono ancora collamemente per controrno metterò fratanto dall'alindicio che però foro furono le ribel-indicio che però foro furono le ribel-tioni, foro le forofite; foro i difetta-menti, foro le prigionie, foro le fitz-gi. Ma che gii? Non e chiattimo il un fiasgunoto macello di funoccni bamtestimonio registrato sopra di ciò dall' bini , a quello per afficurarsi lo Scetdudiscal ifteffo Spirito Santo ? Leggafi al capo tro, a quefto per falvarfi la vita . Riquinto presso Giuditra: Uque dum non sponde Erode : Si faccia questo macel-precarent in censpellu Dei sui, erant cum lo, purche io non perda lo Scettro. Jodith. 5. illis bonn. Ubicumque ingreffi funt fine ar- Rifponde Constantino: Perda io la vita, cu, & fagitta, & abfque feuto, & gla- purche per me non fi faccia questo madie, Deus eerum pugnavie pro eis , & vi- cello . Ora date voi la fentenza . Che cir. Et non fuis ( ponete mente alle pa- giovò più , ad Erode la fua impietà , role che feguono ) et non fute qui se o a Conftantino la fua giuffizia? Volete futeres populo sis, nifi quando resuffic a pur faperlo ? Attendece Conftantino , settru Domini fui. Ora io vortei lapere il quale ricusò quella fitages, guari della

Pua infanabile infermità , e gode inoltre t chi non fi arrende a tal verità , tanto ella è palpabile. dendo in una più orribile infermità. E' pur clesiastiche non ci dimostrano anch' este

granquillamente lo Scettro . Erode , il qua-Le efeguilla, perdè tra poco lo Scettro, cafamofo il lagrimevole fine, che fece Erode, concordemente quanto più vagliano a quando veggendofi cafcare a brano a bra- confeguire prosperità , aucora supreme , no carni , verminofe prima che morte , addolorato dalle frequenti punture de'nerwi attratti, annojato dall'intollerabil feto re delle membra incadaverite, tentò di accelerarsi la morte con un coltello. Ma] congiurandoli contro il medelimo Antipadi avvelenarlo. Onde là deve potè Con-Plantino ancora vivente crear Celari i fuoi figliuoli, Erode fu costretto a fatli prigiomi. Mache dico a farli prigioni? Non prevalle a' fuoi giorni quel motto celebre : Melius oft Herodis porcum offe, quam filium? E con qual fondamento prevalle, fe non perchè chi perdonava la vita a quegli animali, come Giudeo; a due figliuoli la tolie, quantunque Padre ? Che se gran parte dell'umana selicità si stima l'essere amato, fi come l'effere odiato fi tien gran parte dell'umana miteria; quanto pur furono differenti tra loro Constantino ed Erode per untal capo ? Chi può contare le flatue, gli archi, i trofei, che furono a Constantino innalzati dall'amor pubblico? Non così in vero di Erode . Perocchè , avendo egli eretta per fua mensorianon fo qual'aquila d'oro, gli fu tratta a terra, e gli fu fatta in pezzi, con pubblica fedizione, Che più? Racconta Gioleffo Ebreo, scrittor diligente delle fue antichità, che niuna cofa recava al malvagio Principe tanta angofcia, quanto l'accorgetti dell' indicibil contento, the dalle fue difavventure traevano i ful punto ch'egli spirava, fosse mandata lubito a fil di spedia, perchè così nella sua morte dovellero a forza piangere , quei

Ma questo è poco. Tutte le Istorie Ec-

le arti fincere della innocenza, che le firavolte della malvagità? Mirate un pocotre celebratissimi Imperadori, Gioviniano, Valentiniano, e Valente. Tutti e tre quefli per quali vie s'incamminarono al fofenza ciò. Se prima Conftantino avea tra- glio, fenon per quelle, onde l' umana polivagliato fra spesse ribellioni, dipoi provò tica avria creduto, che sene dovessero diuna giocondiffima pace : Se Erode avea lungare ? Ritiraronfi tuttie tre, mentre anprima provata gioconda pace, dipoi trava- cor crano Capitani privati, dal fervigio glio fra spessitime ribellioni , Perciocche dell'insolente Giuliano Apostata, per non aderire a fuoi folli comandamenti; e non tro fuo figlicolo, aveva gia concertato paísò molto, che in quella Corte donde utcirono efuli , rientrarono Imperadori . E qual prudenza mondana doveva ali Imperador Onorio approvare quelle belle arti, con le quali egli governava il suo-Stato ? Confiderate di grazia . Qualora. cinto da mille spade nemiche, vedeacho i Barbari gli movevano guerra, che faceva celi? Prendeva fubito a muover guerra a gli Esetici. E con questa diversione di armi, con cui parea che dovesse indebolire lo Stato, il fortificava . Ma chi non avria creduto akrimenti ? Come? ( fi doveva allora strepitare ne' suoi Consigli ) che prudenza è mai quelta è quali che Goti, e gli Unni, che inondano sopra di noidalle Spagne, non fian baftanti a defolarci lo Stato, irritarci ancora contro dall' Affica i Donatifti? Anzi ci dovrenmostudiare con tutti i mezzi di renderli a noi concordi e confederati, quando elli ci voleffero inimicare in fimili congiunture , Qual ragione vuol dunque, che noi da noi medelini gl'irritiamo, mentr'ellinon ci dan poja? Prendanfi pur'a cuore le inginrie della Religione, ma quando fienoprima fermati gl'interessi della Repubblisuoi Vaffalli : onde prima di morire , ha- ca ; altrimenti cadrà la Repubblica , e non vendo con certa france imprigionata nel follerraffi la Religione . Così dovevafi Circo tutta la Nobilrà, diè ordine, che probabilmente discorrere in quei Configli . Ma quanto fallacemente ! Perocchè Dio con riufcite affarto contrarie dava a conoscore, che allo a più sicura trovavasi. che non s'inducevano a piangere per amo la Repubblica , quando per la Religione re. Ora ditemi dunque Signori mici : Per esponevati a più cimenti . E non comritolo di acquistare felicità, qual arre voi battè celi però con armi invisioli a favogiudicate più maraggiofa à Quella che re di Omio, uccidendo ben du ento genne Erode, uccidendo tanti innocenti milla fold il fra Gotti ed Umi, comotti bambinis ò quella che usò Constantino, da Radaga e anzi, conc le ciò fosse pricusando di ucciderli? Conviene, che ò co, gli elli de ancorenel breve giro di fia cieco chi non conoice , ò protervo un'anno fette Ufurpatori tirannici dell'

hnpc-

Impero, un Alarico, un Constantino, un s gir l'infelicità, e non più tosto ad incor-Coffante, un Maifino, un Giovino, un Sebastiano, un Sacro, e altri fimili, i quali a guifa di tanti Cani tabbiofi fe gli erano avventati alla vita. Tanto che correva allora nel Mondo questo bel detto: fat quali a garatra loto Dio, e Onerio: Onorio per esterminare i nemici di Dio , Dio per efterminate i nemici d'Onorio. Che se finaimente una volta pur fotto lui prevalfero i Barbari, e faccheggiarono Roma, rifoondetemi , quando fu? Non fu quando il mitero fi lasciò vincere dalle importune istanze de'fuoi, e concede per alcun tempo sì a gli Etnici, sì a gli Eretici, il libeto ufo delle loro Religioni? Allora Roma diventò subito preda de futor Gotto, allora divamparono le fue Cafe, allora tovinarono le fue Torri, allot fegui quell' eccidio così ad famolo, fu cui versò tante lagrime S. Girolamo , quando feriffe; Peccaria nofirsa Barbari ferges funt . E che cio fia purvero , fi manifesta; perchè tosto che Onorio, ravvedinosi dell'errore, annullò le leggi mulvage, ed affaticatoffi per la diffruzion delle fedi false, per la dilatazion della vera; tosto dico le cose cambiaron faccia; motirono i fuoi principali nemici, e diventarono difeniori di Roma quei Gotti iteifi, i quali n'erano flati gli oppugnatoti. Piacelle al Cielo, che le firettezze del tempo mi permetteffeto di trafcorrere ad uno ad uno gli annali d gli altri Principi, a me ben noti : lo fon certiffino che l'etenpio di niuno porgerebbe baldanza all' miquità, mentre le vicende iftelle vedrefte ne due Teodofi, in un Arcadio, in un Giuflino, e in un Giuftiniano, in un Maurizio, in un Etaclio, e in tanti altri, allora miferi, quando fecero ubbidire la Religione all'interesse, affot felici, quando fecer servire l'interesse alla Religione. Se non che. a che vale stancarfi più lungamente in accattate testimonianze dagli uomini , dove abbiamo si in pronto quelle di Dio? Ditemi un poco . L'infelicità non fu instodotta nel Mondo a cagione del peccato? Certo che sì, tispondera l' Ecclesiastico : Lech 40.9. Mors, fanguis, concensio , oppreffiones , fames , o contritio, & flagella Super iniques creaen funt , & propeer alles faitus eft caracirf. mus . Pel peccato hanno inondato nel Mondo tante iciagure : pel peccato le guerre, pel peccato la povertà, pel peccato le pestilenze, pel peccato lecarestie, pel peccato l'infamie, pel peccato la morte. Adunque come porliamo mai credere,

che il poccato fia mezzo acconzio a sfug-

rerla, s'egli ne fu la cagione? Falfo, falfo. Se un iniquo dalla qua iniquità ritratrà qualche ventura, qualche gloria, qualche grandezza , tutto fata per mero accidente. Di prime la frinzione farà, che avvenga il contrario E però citi non vede, che molto più fremente avvetrà quello ch'è d'iftituzione primaria, che non quello ch'è per mero accidente?

Ripiglierete, fomiglianti ragioni per avventura tutt'effere, e belle, e buone. Nulladimeno non boter voi ribellarvi a ciò che il senso vi attesta, ed a ciò che dimostravi l' esperienza. Che il Mondo ha tempre abbondato di Empj felici : che quello ha fatto fempre aguzzar mille penne contro la Provvidenza, questo fremere mille lingue: e che a volerl'ora negare, bifognerebbe bruciar gli annali de Popoli, e le declamazioni degli Oratori, le Satire de' Poeti, efino i lamenti de Ptofeti medefimi, i qualiciclamano: Quare via impio- Jer. 12 1. rum prosperatur? Piano, piano; che voi credete con cotesta replica vostra di avermi a un tratto conquito , non che convinto : e pur voi nulla provate contra di me . Il Mondo ha fempre abbondato d' Empi felici? Questo è falsistimo, perchè senza paragone iono flati più gli Empi mileri, benchè la feileità sia più offervata negli Empi, che la miferia, come cofa più (conveniente. Contuttociò volete ch'io vel conceda per cortelia? Su fia così: che n' inferite però contro il mio difcorfo ? Dunque è giovevole il vizio, dunque è utile l'impietà, dunque ad effer felice giova effer empio, ch'è la proposizione, ch'io vi contrafto / Nego la confeguenza . Sapete dove confile l'inganno voftro ? Confifte in questo : che voi credete tali uomini esser divenuti felici per la malvagità, ed io vi dico di nò. Vi dico, ch'essi divennero tali mercè qualche opera buona , ò Ctiffiana, ò naturale, ò motale, da loro fatta: Seminanei jufteriam merces fidelis, tal & Provitista l'affioma infallibile de' Proverbi. Però non lafciando mai Dio di premiar fedelmente verun'azion virtuola, qualunque fiafi, come non lascia mai di punime alcuna malvagia; ha voluto con quella breve prosperità temporale rimunerare co? ~ ro, a'quali per altro erano deffinati toimenti etetni. Furono crudeli i Gorti nemicissimi d'ogni carnalità ; be: . g'i Unni, ma alieni da ogni di Lua; tapaci i Vandali, ma zelantiffimi ancora in esterminare ogni culto d'Idolatria. I Ro-

cipi : negli Svechi è fingolare la fede alle lor conforti; e quel ch'io dico di questi popoli in genere, dite voi di più un Falaride, d'un Periandro, d'un Mario, d'un Gracco, d'un Silla, e di altri tali per alcun tempo felici nell'Impictà . Furono che chiaro in ciascuno d'essi quanto sia | selligam in novossimis corum; ch'è quanto di Ps. 72 17vero quel detto comune , che co' gran vizii fogliono andare bene fpetlo congiunte di gran vinn: e però Iddio, che dovea poi dare a lor vizii una lunga pena, volle dar prima alle lor vistù un breve premio: guiderdonandole, si com'erano tutte virtù manchevoli, con baftoni di comando, con diademi di Principato, con vistorie, con trofei, con tefori, e con altre fimili felicità temperali ch'è quanto dire co' bricioli della fua menía, con la polvere de' fuoi piedi, con la fpazzatura, che gettasi da Balconi del suo Palazzo. Chi non vede però come questo medefimo non abbatte, ma conferma più tosto l' intento mio, mentre ancor fra Gentili, fe ben rimirafi, là fiè trovata meggiore prosperità, come lungamente dimostra Santo Agostino, dove si sono trovare virtù maggiori, fe non vere, e reali almeno verifimili, ed apparenti?

Pro Cive. Dei .

E non è per tutto ciò, ch'io non sappia, Cristiani miei, che Dio più d' una volta permette, che l'uomo arrivi con l'istesse malvagità ad acquistate or qualche carico illustre, ed ora qualche rendita copiofa : questo è verissimo . Ma io dico, che ne pur'in questo caso medesimo si dee chiamare utile quella malvagità , perchè, regolarmente parlando, tempre fara più il male, che il bene, il quale ne derivi: Brove 1-51. Prosperitas Sulserum ( come Salomone teflifica ) perdet eller. Non dice terder, ma perder, e perchè c'ò? Perchè non fempre una tale prosperità produce immediatamente i fuoi trifti effetti, maapofio apaffo. Eh afpettare un poco di grazia, afpettate un poco, e vedretedove andrà a terminare quel carico confeguito con le opprefiioni degli innocenti, dove quell'oro accumulato con l'efforsioni de' poveri . Non avete mai letto là presso Giobbe ,

mani per contrario quantunque fupersti-1 la, e che però : Adducis Confiliarios in stul- Job 12 17 ziofi, non è credibile quanto foffeto ret- tum finem? Non in fluteum principium, no : ti, liberali, fedeli, fobrii, magnanimi, influteum finem. Lascia che alzino la gran ed amanti de' Popoli lor foggetti . Ne' Torre di Babele : ma dipoi fa , che per la Turchi è infigne l'ubbidinza a'lor Prin- confusione vadan dispersi. Lascia che alzino la bella Torre di Siloe; ma dipoi fa, che fotto le rovine, vi restino seppelliti. Quefto è l'inganno, per il quale molti nomini Personaggi in particolare, come di un giudicano talor fortunata l'Iniquità, eche Jerone, d'un Pilistrato, d'un Dionisi, d' ha condotti anche i Profeti medesimi a querelarsi amorosamente di Dio, e quast ad accufar la fua Provvidenza: hanno i meichini confiderato il principio ma non tutti coftoro malvagi sì: ma fi fcorfe an- l hanno con Davide attefo il fine, Donec in-

re, si sono fissi a mirare il belcapo d'orodell' cccelfo Coloffo Bibilonefe, e quivi tinti attoniti , miri afforti , non hanno fubito calati gli occhi a offervare i piedi di fango. Udite, e si stabilisca la verità. Se dopo il nascimento di Cristo su ferie

d'uomini, i quali con arti inique fi avan-. VIII-

zatiero a grandi acquitti, furono fenza dubbio gl' Imperadori, o se così vogliam più 10sto chiamarli , Tiranni Greci . Ora ditemi: Vi fono peròftati altri Imperi, c'abbiano dati , ò più fortmoli, ò più ferali argomenti alle Scene rragiche? Niccfero il primo giunfe alla fine co' fuoi tradimenti, e co'fuoi sperginri, ad usurparsi l'Impero. scacciandone Irene giusta potledirrice. Ma che? Per le continue calamità divenne a sè medefimo si obbrobriofo, che si chiamaya nuovo Faraone indurato nelle diferazie: ed alla fine fcontitto e uccifo da" Bulgari, diede occasione a suoi nemici di fare del fuo cranio una tazza, dove non fo fe per allegrezza, 8 per onta, tutti beverono i principali del Campo Giuniero pure Staurazio con illegittime nozze, e Leone Armeno con pubbliche ribellioni, a flabilirfinel Principato; ma quanto andò, che per tal cagione morirono trucidati, l'uno in guerra, l'altro all'altare? Michele Balbo arrivò nella fina famofa congigra a paffare dalla carcere al foglio, ed a farsi quivi adorare, mentre ancor' era con le caiene al collo, e: co ceppi a piedi , ma avendo ardire per tali prosperità di sposare una Verginefacra, fubito gli fi ribello tutta la Schiavonia, fubito gli fu sbaragliato tutto l'efercito, ne per ciò ravvedendofi fu confumato da una infermita flomachevole. Teofilo per le fue ragioni di Stato arrivò quafi a spegnere affatto il culto delle Immagini Sacre; ma presto ancora morì di affanno, e di rabbia, per una lagrimevole rotta riche Dio talvolta con gli nomini fitrafiul- cevuta da Saracini. Michele Terzo, ripu-

rato per le sue libidini, e per le sue crudel. | poli, gli risuscita, gli ravviva: che cosa è tà, novello Netone, giunfe a sterminare i Tutoti, e a sbandir la Madre, per poter fenza direttore regnare più francamente : ma quanto fu però contro di esso l'odio del Popolo, quante le ribellioni, dalle quali alla fine rimate estinto, mentre giaceva sopraffatto da sonno , ed ebbro dal vino! Riusci ad Alcssandro di spogliare gli altari facri per trapportare nel fisco l'oro de Tempj; ma incontinente impazzò; nè compi prima l'anno del Principato, che vomitò col sangue insieme la vita. Che dirò di Romano Primo ? Confeguì egli con ashtrissima frode di collocare nella Sedia Patriarcal di Constantinopoli un suo figliuolo fanciallo, con discaeciarne il legittimo posseisore: ma l'auno stesso da un altro de fuoi figliuoli fu discacciato egli ancor dal trono Imperiale, e rilegato in un' Ifola folitaria. Così il Secondo Romano giunse ancor'ei per vaghezza di dominare a torre con veleno il Padre, dal Mondo, ma fra brevissimo tempo furolto anch'egli dal Mondo pur con veleno. Michiel Paffagonio ottenne con arti inique d' intrudersi nell' Imperio; ma fu invafato fubito dal Diavolo, dacui, nè per esoccismi, nè per limofine, si potè più liberare fino alla morte. Michiel Calcfate confegui d'efiliare l'Imperadrice, per regnare folo; ma fu pigliato incontinente dal Popolo, da cui lapidato, e accecato, fu strascinaro ancor vivo per la Città. E l'iftessa lagrimosa fine ancor fecero Diogene, ed Andronico, faliti ambidue ful foglio Imperiale, l'uno col favor di amore impudico, l'altro col braccio di barbara fellonia . Rispondetemi ora: Pare a voi, che fi potessero chiamar punto felici le malvagità, con cui quetti fi vantaggiarono? Dite fu . Vi contentereste voi di godere de'loro acquisti, mentre doveste parimente addossarvi le loro perdite? Chi v'e, chi v'e così sciocco, il quale flimi invidiabile la lor forte ? Or figuratevi che tal' è stata universalmente la forte di tutti quegli, che con arti inique anelarono a i lor vantaggi : Prosperitas stulterum perdes iller: si mici Signori: Profperitas fluttorum perdet illes . Eh , che non | oft , & futura . Ripofiamo . accade affannarii in tal verità ! Gridano tutti i libri, esclamano tutti i secoli, e tut-Provi 4.34 ti i Regni unitamente sentenziato a favore della Virtu: Juftiria elevar genter; udite se può trovarsi un detto più tavorevole al nostro intento, uscito dalla penna pur esfo di Salomone: Juftitia elevas gentes; la

Miferos autem facis populos peccasum. Così Pior.14.14 pur'altrove eglidice : Non roborabitur home Peor. 14. 3. ex impierare: ed altrove: In infidits fuis Prov. 11.6. capiensur iniqui; ed altrove: In impierace Prov. 11.5fua corruet impius; ed altrove: Qui femi. Frov as 8. nant iniquitatem, meiens mala. La Sapienza concorda in parlar così : Malignicas Sap. 5, 14 evertet feder Petentum; ne punto differente è il linguaggio dell' Ecclesiastico, il qual ci ha lasciato questo notabilissimo avvertimento, che i Principati si veggono bene recline & ipelio andar vagabondi: Regnum a gense in gensem transfertur; per qual cagione? per le ingiustizie, per le iniquità, per le fraudi , con cui vennero amministrati : Propier injuftitias, Ginjurias, G consumelins, & diversos dolos. Che dite dunque? Volcte voi lasciarvi si lufingare dalle fallaci promesse dell'Impietà, che ammirando le sue esaltazioni, non consideriate auche appreffo i suoi precipizi? En rinunziatele pure, rinunziatele le fue arti, ed afficuratevi ( che che v'infegnino altri ne'loro volumi pestilenziali e perversi) assicurate. vi dico, che mai non vi farà utile quello. che non è onello. Leias aranes rexueriore, dice Isaia di questi Attenci scaltri d'ini- 16, 59-5che non è onesto. Telas aranes texuerunt. quità : Opera corum, opera inucilia, cogita- If. 19. 7. tiones corum conitationes inutiles . Tenganfi pur per sè il loro Expedie maledetto questi odierni feonfigliatiffimi Configlieri ; che noi più tofto con le generofe parole di Ma- s. Mach. se tatia , nobiliffimo Maccabco , vogliamo 11. conchiudere: Propitius fit nobis Deus, non est nobis usile relinquere legem , & justicias Dei . Promettaci pure la Malvagità ciò che vuole, non le crediamo. Mai non ci farà utile di lasciare la ragione per l'appetito, lareligione per l'interesse, la legge per l'affetto, Dio per nessuno : Non est, non eft nobis unte relinquere leger, O juftitias Des . Che cofa ci farà utile ? La Pieta: Pietas 1,Tm. 18. ad omnia utilis, dice l' Apostolo ; mercè che questa ha le promesse di effere favorita, non folo nella vita futura, dove stà il vero . premio de' Cristiani; ma ancora nella prefente: Promissionem habet vita, que nune

quella che gli fa miscrabili ? il fol pecca o :

SECONDA PARTE.

O vi ho ragionato fin' ora, come fe non ci fosse altra vita, che questa sola, la qual da noi si mena sopra la terra. Ma che ?-Ci è pur Paradifo ( o Signori miei cari ) ei è giustiaia si è quella, la quale sublima i Po- pur' Inferno ? Se non siam' Atei, lo dub-

IX

biam confessive. Adunque, quando anche il Vizio ( ch' io non concedo ) fotle nel | Mondo generalmente felice, bafteria quefto a poterlo chiamar giovevole? Eh miferi noi , che penfirmo al temporale , e pon confideriamo l'eterno : Quid prodeft Mart. 16. hemini fi Mundum univerfum lucretur, antma verò fua detrimentum patiatur ? Oli fentimento degno di effere ripetuto a gran voce sututti i pergami, anzi di effere incifo a caratteri grandi in tutte le fale, in tutte le stanze, affine di non lo perdete mai di vifta! Edove ancora. Uditori cari, arrivatlimo a confesuire co' tentativi malvagi l'intento nostro, che avrem poi fatto? Quid prodest? Havremo acquistati alcuni anni di contentezza, ma ce ne farcino ginocata un'Eternità. Oh poteis' io questa mattina avanti a'vostri occhi spalancare tutto l' Interno, efarvi vedere quelle caverne di terrora, quelle carceri di tormenti; che vorrei fare ? Vorrei chiamare ad uno ad uno tutti quegli, i quali vivendo non riconobbero fu la terra altro Dio, che il loro interesse: e vorrei con alti scongiuri violentarli a rispondere, come fien' ora contenti delle loro passate felicità. Dove siete, olà, dove fiete, voi Gieroboami, voi Tiberii, voi Giuliani, voi Arrighi, voi tutti di questa scuola? Venite pure, benchè vestiti difiamme, benchè cinti di ferpi, benchè carichi di catene, che per nostro protitto giova il vedervi. Che dite? voi vivendo adempiste già tuttociò, che vi suggeri il Sep. 1. Sis fortisudo noftra lex injuficia : non è co-

voltro perverso volere, con dir tra voisi? Nontemeste mai uomini, non rispettaflemai Dio esfol tutti intesi a' vostr' intereffi dimeffici , non dubitalte di procurarli con l'oppressione de poveri , con la cakunnie degl' innocenti, co' tradimenti degli amici, con le rovine degli emoli, col fangue de popoli, con lo (convoglimento dell'Universo. E bene? Che cavate ora voi dalla rimembranza de'vostri passati diletti? Sono per questo a voimen rigidi i ghiacci, o men voraci le fiamme? Vi ricordate, quanti già vi adoravono nelle Regie! quanti vi corteggiavano per le strade! quanti vi applaudevano ne trionfi! Vi ritraevano altri fu dotte tele, altri vi figuravanò induri marmi; e per la vostra fe-licità giornalmente sacrificavansi, non so se più vite nelle battaglie, ò più vittime in fu gli Altari. Or che vi giova una tale felicisa, rispondetemi, che vi giova? Quid

brodest? Se voi poteste ritornare ora nel

Mondo a ripigliare i vostri cadaveri, a ri- mai felice quell'Impieta, che porta poi se-

teffere il voftro corfo, qual tenor di fortura vi eleggerefte? Rientrerefte poi più nell' istesse Reg'e ? rimontereste voi niù fugli ft, ii Troni ? Oh Dio , che p ami di fentire, che imife bestemmian lo, mandino urli pervoci, e fremiti perparole. Cite Regie, gridano gi infelici, che Troni ? Male iert i fia l'or a che vi falimmo; maledetti que Servi, che ciubbidi ono; maledetto quel Cicio, che ciefaltò, Selve, grotte, dirupi, orroti, sepoleri, làdentro correrennio tutti a nasconderci , se noi poteffimo più tornare or al Mondo. Cosi mi pareche i miferi mi rifpondano . Ed oh con quanta ragione! Vere mendacium Jes. 6.19 poffederunt : vanitatem , que eit non profitte ( mi giova qui di ripetere ad alta voce con Gieremia ) Vere mendacium poffederunt: vanitatem, que est non profuit. Po-verini che fono! Quanto meglio farebbe ftato per turti questi nascer Servi, nascere Bar. 3. 16. Schiavi, che naicer Grandi! Ubi funt Principes centium? Dove sono più questi Principi delle genti, de quali abbiam ragionato? Qui dominantur bestiisterra, e per andare in cocchio nutriscono tanti cavalli : Qui in avibus Cali luduns : e per andare a caccia nutrifcono tanti cani: Qui argentum thefaurizant , & aurum , in quo confidunt homines , O non oft finis acquificionis corum; e per arricchire le loro Cale private, non temono di far gemere le Città: Wlifune? ubijune ! dove fono? dove fono? Exterminati funt, ripiglia il Profeta. Sono fpariti, fono fpariti. Spariti? Non faria nulla : Exterminati funt , & ad Inferos descenderunes & alii loco corum exfurrexerune. Lasciarono a i loro poveri gli ostri e gli ori, ed essi andarono a stariene tra le fiamme. Così è di tutti coloro, che non fon vivuti fecondo le buone leggi . Felici però noi , se sapessimo appronttarci alle spese loro! Ma noi troppo inscusati invidiamo la loro antica felicità, e non badiamo alla loro prefente miferia: quid prodeft , quid porest homini , si Mundum univerfum lucretur, anima vero fue detrimentum patiatur? Non è di fede, che tra quanti acquisti si facciano, di sogli, di clamidi, di corone, di scettri, di mantidi mitre, o di pastorali, uniti ancora suor d'ogni legge in un fascio, e la perdita, che

però s' incontra dell'anima, nè pur v'è

quella proporzione, la qual farebbevitra l'

acquisto di un praticello falvatico, e la

perdita di una Monarchia pari a quella , che

gode Augusto? Adunque come Rimerem

Trift. 1. Paran,

anima intervenire dispendium.

fatto altro, che parlar sempre di Princi-pi, e di Principesse : che i più di voi, Così dolevasi Dio, Signori miei cari, che foli avete bitogno della mia predica, ne tempi andati . Sapete voi come dolnon fiete in si grande stato; e che però gasi ne presenti ? Basterebbe , per saper ne meno fiete foggettì a sì gran perico ciò, girare un poco le piazze più popoli. Che le vostre politiche non si stendo- loie della Città, entrare ne fondachi vino fe non il più a fcavalcare un vostro sitar le botteghe, vedere i banchi, ed emolo nella Corte, ò a foppiantare un ivi confiderare per quai piccoli emolu-voltro corrispondente in qualche contrate menti fi commettano colpe ancora morto: e che però non dovete forse temere tali. Che menzogne, che contese non si tante infelicità, nè temporali, ne cterne, odono colà dentro? che ingiustizie, che per tall colpe. Si the Dolpstein et centre, occord color on via facondor S E Dio, sh' be che pur folic vera una finite conte. Vii è preferne comporterà di voderfi guenza Ma quello è il peggio o che per una s'egli calighetà si l'everamene chi a ca-cofà di nette officialismo Dio, flatappia gioni di cimpio fergitura per un teloro, ziamo i fuoi ordini, conculchiamo il fuo non punirà più afpramente chi fpergiu-Tangue. Fin Ilimente le per qualche acqui-fio altai grante lo conculcatimo, famin-defimi conoicevano, che un ilieflo pecca-no male, chi ne può diultare l'aren-mo malitimo; ma quanto -più conoician-vatte, pare me grave: onde uno di dolo per ai peco ? E non è quello il lon febbe a dire: si svitanium ju; sf; a lamento, che Dio già fece per bocca di regnandi causa violandum est . Mai non Ezecchiele, quando celi diffe : Violabane è lecito di peccare, ma quando in olme proprer pugillum norder, & fragmen tre è minore l'allettamento, allora in pa-panir? Quali che voletle egli dire in poche parole: Aícokate voi Cieli, aícoka giore la colpa che fi commette i perchè tu Terra, e voi cupi Abiffi aícolate . Dio vien poipofto ad un ben più miQuel mio Popolo, a me si caro e di luto, a dun beu più vile, ad un bene letto, che ha ricevito da me si eccelli più dispregevole. Conchiudiamo dunque favori , ch'è stato liberato da me di si così : Se tanto fremeran nell' Interno misera schiavitudine, che da me è stato quei che vedranno di aver perduto Dio efaltato a si gran potenza ; questo mio per una Provincia , ò per un Principato Popolo stello mi ha strappazzato, sape atlai grande di questa terra, che sata di re, mi ha ftrappazzato con ingratissime quei miserabili, che vedranno di aver offcie . E indovinate perchè ? Forie per fatta avcor effi una ftessa perdita ; ma appropiarfi le Coglie di un'efercito de- perchè? Per una ufura tecciofa di pochi bellato, come fece un Saule? Non me feldi, per un cambio non fincero, per un lo recherei a tanta ignominia. Forse per censo non sussistente, ò per alcun altro arrogati l'amministrazione di un Prin contratto di quei si fini, che fono a voi cipato vacaste, come fece un' Atalia i meglio noti, che non a me ? Non urle-Non me lo riputerei a tanto fcomo. For- ratio quei miferi di furore, molto più di fe per ulurparli la pollessione d'alcun un Efait, ò di un Lismaco, venditori se Cittadino innocente, come fece un'Acab- sfortunati, quegli di una Primogenitura, bo? Mi daria minor confusione. Forseper e questi d'un Regno : E tali sono le perisfamar l'ingordigia dell'oro altrui , co- dite, a cui conduce uno scellerato Inteme fece un Giezi? Ancor'io in ciò fen- reffe, e conduce tutti, ò grandi, ò pictirei minor'il roffore. E perchè dunque coli, ò governanci ò pleb i, ch' egli fi-

to annello sì grave danno? Non poseft ul- inc: propier pugillum hordei , & fragmen la compendii caufa confiftere, io dirò fran- panis. Per si leggiero interelle mi hanno camente con Santo Eucherio , se consies gl'ingrati rivoltate le spalle , hanno dette enormi bugie , hanno inventate vitu-Ma voi direte, che io stamane non hò perose calunnie, hanno orditi bruttissi-

egli mi ha oficio? perché? Ve lo dito gnoreggi. Confiderate ora voi, se vi è lo. Per un pugno d'orzo, per un fru-bene, il quale equivagia a prodite così flo di pane, sì, torno a dite; Per un gravi, e poi fenezzante, sie ma per eipugno di orzo, per un frusto di pa- fer felice, giovi effer empio.

# E

#### XXXIV.

#### Nella Domenica delle Palme.

Dicite Filia Sion, Ecce Rex tuns venit tibi mansuetus. Matth. 21. 5.

1.

Lan. hift.

tom. t.

qual venga maggiotmente a tralocere la fomma vanità de' Mortali, fono a mio credere i titoli sì fastosi di cui fan pompa, Sapore Re di Perfia , scrivendo all'Imperador Costan-

tino, non dubitò di chiamarfi Fratel del Sole . Solimano Signor de' Turchi s' intitolava Dominator del Mondo , Domator della Terra; e Salamandro Soldan d'Egitto appellavasi Preseto dell' Inferno . Padrone del Paradito, Che dirò del Regua si ignoto di Bisnaga, il quale anch' oggi superbo si arroga nomi da non poterfine pure tidir fenza rifa? Spofo della buona Ventura, Dio di gran Provincie, Conquistatore di tutto quello che vede, Maeftro di qualunque idiota, Vincitore di qualunque robuito, Cavaliere che non ha pari , Signor dell' Oriente , Signor dell' Auftro, Signor dell' Occidente, Signore del Settentrione, Signore di tutti i Mari; Colui che temono otto parti del Mondo . Titoli certamente st sciocchi , che pari a questi modestissimi sembrano quei che si usurpava il Re Attila , il quale si facea soprannominare il Flagel di Dio; ò pure quei di Demetrio Poliorcete , il quale voleva effer detto l'Espugnatore delle Città; ò pure quei di Cajo Cefare, il quale voleva effere mentovato il Padre! l'alterigia degli uomini ha fempre ambi-l egli il suo titolo come gli altri ? Miria. per suo vanto: Dicite Filia Sien: Ecce Rex per sue voci? C'ha i folgori per suo biando?

E v'è cofa alcuna, per la f tunt venit tibi mansurent, Che però guardate. Non vuol già egli comparire in trionfo fopra d' un Cocchio; ò tratto dalle Tigri, come Calligola; ò tratto da' Leoni, come Marc' Antonio; ò tratto dagli Elefanti, come Pompeo; ò tratto da' Cervi, come un'Aureliano; ma bensi fopra d'un modefto giumento ; nè vuol che innanzi lo precedan le immagini dell' espugnate Città, nè vuol che dietro lo feguano le caterve de Popoli prigionieri: e fe pur'egli vuol ancor le fue palme ; vuol che le palme s'intreccino con gli ulivi. Su dunque lieti, Uditori, che s'è così, non è Dio, qual molti fel fingono, un Dio feroce: anzi egli è tutto pietà, egli è tutto piacevolezza, egli è tutto amabilità. E però penfo, ch'io farò questa fera il pregio dell'opera, se per conformarini al fuo genio, vi mostrerò quanto bene a lui fi convenga questo titolo di Manineto: Ecce Rex euns vente tibi manfuerns; ch'è come dire, quareo più ami di fopportar, che di refentissi, quanto più goda di beneficar, che di nuoccre, in una parola , quanto egli fia più per natura inclinato ad ufar pietà , che a pigliar castighi ; per trarre in ultimo da queste care premeste una conseguenza improvvifa sì, ma tanto ancor più giovevole a chi vi penfi.

E per avviare il discorso : Da qual ragiodegli Eferciti. Se però badate, Uditori, I ne credite voi, ch' io voglia in prima moftrarvi la verità c' hò propofta? Da quella, to titoli di terrore, quali che tutta la lo- d'onde voi forse meno l'aspettereste. Dall' to gloria confilta in foggiogare, in ab- offer Dio potentiffino, Non mi concedere battere, in atterrare. Che farà oggi però voi facilmente effer lui così gran Signore, questo nostro Cristo, il quale entrando che passeggiando sa tremar tutte sotto a suoi trionfante in Gerusalemme , vuole anch' piedi le bali del Firmamento? Che ad un fuo guardo crucciofo tofto il Sol fi (colora per mo un poco: qual nome fi farà dare ? il la paura? Che ad un ino cenno autorevole Terribile & il Formidabile ? Oh quanto er- toto il Mar fi ritira per riverenza ? Che fono riamo, fe ciò ne cada in fospetto! Il Re Mansueto, questo è il titolo, ch'egli vuol verso gli editti del sno volete? C' ha i moni

E che

E che tien fotto il fuo stendardo arrolati tese con tutti siete pur placido, fiete punembi, e le nevi, i turbini, e le tempeste. re pietoso. Ma per qual cagione ? Ecco-Orsii dunque, dich' io , buonifilmannova. la. Perchè fiete l' Onnipotente: Misereris E 2. Rhot. Convien di certo, che il gastigarci sia coomnium Domine, quia omnia perer . Non
quia omnia diligie : quia omnia perer . E te. Infegna Aristotile, e con esso concorda Plutarco, e Seneca (gran, Principi fra' Morali ) che l'effer uno affai facile a rifende fracun. tirfi, proceda da debolezza: Maximè ob cohib, de imbecilitate nascitur ira. Mercè che i deboli più facilmente han fospetto di venir disprezzati qualor perdonino, ed han timore, che il non far'essi vendetta, si deb-

ba afcrivere a viltà non a clemenza, a neceffità non ad elezione. Però voi vedete, che sdegnosiffima di sua natura è la Doti-Ecclastite na: Non oft ira Super iram Mulierit; per chè la Donna di sua natura è fiacchissuna. Però gl'infermi fono più facili ad adirarfi, che i fani; però più i vecchi, che i giovani; però più i miterabili, che i felici: e fra gli animali è notiffimo, che i più rifentiti a mordere chi gli tocca, fon le vefpe, fon gli aspidi, fono i topi. Ma chi e molto potente, non fa cosi: Quò quif.

Lia .

que est major , magis est placabilis ira; cantò colui. Chi ha gran potenza, fa ch'ogui volta oh egli vorra vendicarfi, fara in fua mano: però spesso trascura, spesso dissimula, ne fi roca agloria pigliarfela con perfone inferiori a sè: Ch'è quello appunto, che volle esprimere l'Imperadore Adriano. allorache nella regia fortuna incontrando un'uomo, dal quale avea nella fortuna privata fofferto oltraggio y non ne piglio maggior vendetta, che dirgli: Tu l' ger natura, non feripta litteris, fed impressa moribus (così pronunziò Sant Ambrogio ) us leniores ad puniendum fint , qui maxima non fi rivolta all'abbajar d' ogni piccolo caguolino; e ognun benislimo sa, che i Cieli più fublimi tono i men torbidi , e che i Mari più profondi fono anche i men tempellofi. Or vegniamo anoi. Non mi avete voi conceduto , che foora ogn' altro , potentiffino è Dio? Conviene adanque, che ufar pieta; che però fia cota aliena dal fuo ralento l'offendere, ed il pimire, fia conformissima il perdonare, ed il difendere. Penfero eccelto nel vero è questo, Udito

ri: ma volere voi, ch' io vi feuopra candi-

damente da chi l'hò tolto? Ve lo feoprirò.

Dallo Scrittore della Sapienza all'unde "-

mo: Mifereris omnium Domine ( così egli

vaglia il vero , per qual cagione flimate voi, che qualora noi chiediamo a Dio perdonanza de'nostri falli a non ci curiamo di confessarli a lui come a buono, come a benigno, ma come ad onnipotente ? Confireor Des omniperenti; fe non perchè noi vogliamo metterlo al punto, con ricordargli, che a gran potenza non fi conviene il procedere con rigore; e che l' usar altrimenti, farebbe, come gli dicea Giobbe , pigliarfela contra foglie disperse 2)2: Contra folium, qued vente rapitur,

al vento , ò contra paglie inaridite fu l' job 11-25oftendis potentiam tuam , & ftipulam ficcam perfequeris .

III.

Rimane adunque gia con la fua ragione fondamentale provato affai nobilmente , che il gastigarci non sia cosa conforme al piacer Divino. Ma che rivocarlo in quittione, fe in Ifaia ciò fi truova espresso con termini così puri, così precifi, che nou foggiacciono a lite? Dinunzio il Profeta, che Dio sarebbesi finalmente adirato contra il fuo Popolo: Deminus irafceeur . Ma 16. 18. 18non ebbe ciò prima detto, che protestosfi effer questa un'azione divinasi, macontra il fuo naturale, un fatto estraneo, un opera forestiera? Alienum obus ab eo. peregrinum opusabee. Tanto è vero, foggiun- in If. ge qui San Girolamo, che Non est opus De-

mini perdere ques creaves; e che Punire peccantes, peregrinum; & alienum ab eo, qui Salvator eli . E Dio Creatore? Non può dunqu'egli goder del mal di coloro , ch' egli ha creati : E Dio Salvadore ? Non potestate poriumeur. Un generoso Leone può dunqu'egli volere il mal di coloro » ch' ei dee falvare-

Che se all'autorità del Profeta vogliamo aggiugnere alcuni indizi ingegnosi, voi state attenti, che forse vi faran cari. Da che si argomenta, che un Capitano di mala voglia porti ad una piazza gli eccidi, e i defola nenti? Dal vedere che prima le addifopra ogn'altro fia parimente disposto ad mando, se volca rendersi a parti. Dache i raccoglie, che un Medico di mala voglia dope: i con l'Inf. tmo il ferro , ed il fuoco? Dal vedere che prima sperimentò, se gli riufciva fanarlo co'lenitivi . Da che fi icorge, che un Giardiniere di mala voglia condanni un albero alla fega ò alla tetrre? Dal veder che prima provò, fe a rinmo: Misereris omnium Domine (così egli giovenirlo era sufficiente il pennato. E ragiona a Dio) siete pute, ò gran Dio, cori così chiunque a tentati prima i ri-

non appresenta? quali inviti non usa? Dul- precedere i sette anni si celebri di abbonchè Dio sempre è prima dolce, che rigo- stato, e poi lo molesto con le pestilenze. rofo, Bella differenza io rigrovo fra due Prima Dio diede alla cafa di Ezecchia ricmestieri, ordinati per altro allo stesso si- co erario, e poi la diferiò co saccheggiane, quali fono la Pefca, e la Caccia. Am menti. Prima Dio diede alla Cafa di Acab bidue quelli meftieri non ad altro rimira. munerofa prole, e poi la diffruse con le no, che a far preda: ma quanto divería. camificine: e così fin da principio prima mente! Il Pescaiore si studia di Insingare i Dio senio di pescare i que nostri Padri con pesci con cose dolci, con paste medicare. la dolce esca di tanti fiutti, che lor propocon esche am tili : e tanto è lungi dal vo- se a godere nel Paradiso terrestre, prima ler metteread effi ipavento alcuno, ch'anzi per non cifer veduto, gli và ad infidiar pere, prima loro deftinò l' immortalità; fra le tenebre della notte; e in un profon- dipoi, perchè con quell'arte non ne se predo filenzio, occultando le naffe, corrende | da, diè lor la caccia, feacciolli dal Paradigli ami, fa che quei corrono da fe flessia lo, e con por loro alle coste duc fieri veldonarfegli, e gl'inganna in modo, che molte volic, già prigioni, già prefi, non fene Che più? Tutti i peccatori, fe vorrancon-avvedono. Non così fa il Cacciatore. fessare la verirà, diranche prima Dio suo-Esce questi in campagna con alto strepiso di le usare con esso loro le buone, che le catcavili, edicani: da fiato al corno: e quafi tive. Qual dubbio adunque, che l'ufar le voelia portar guerra alle selve, ssida con le cattive, non gli è si caro; e che però, cogridan feappar dallatana gli Orfi, e dalla me ne difle l'Amore dell'Imperfetto: Pamacchia i Cignali : impugna spiceli, arresta ratior semper est Deus ad benefaciendum, lance, si oppone con archibusi, e data a quam ad puniendum: ch'è quanto dire, è quelle Fiere la figa, le atrende al varco, Dio più portato dal genio a fare il messicle astale, le trafigge, le ferma, le strazia in re di Pescatore Insinghevole, che di Cacguifa, che dellor fangue n' ha fpesso lorde | ciatore oltraggioso 2 Quindi è, che qua-le mani, e macchiati i panni. Se dunque | lunque volta nelle Scritture si vengono a ben fi confidera, questa e la diversità, la unire infieme queste due voci; Mifericorqual paffa tra il Pefcatore, ed il Cacciato dia, e Giuffizia; fempre alla Mifericordia re, che l'uno vuole la preda fua per amore, concedefi il primo luogo : Mifit Deus miscatore. Perch'egli prima procura di trarci bo tibi Domine; e più chiaramente; Al a se con proferte, con promeffe, con l'efca annunciandum mane mifericerdiam tuam allora folo si appiglia all'arte contraria di Sappia , chè se mai verramo gastighi , Cacciatore, allora ci stordisce, allor ci sara di sera; in sul martino, sono le prifpaventa, aller cimuove quafi una spezie me ad uscir in campo le grazie. di fanguinofa bettaglia, con cui ci doma. Paffiamo innanzi. Chi fa di genio una Non mel credet: 2 Uditelo, se vi aggrada, cosa, non si rimane per ogni piccolo inda Geremia: Ecco ego mieram ess Peleagores Contio di porla in opera, Signori no: ma fil-

medi, ben da a conoscere, che di mal'ani- i jo mi varrò della Pesca, ch' è quanto dire. mo dipoi s'induce a'guffichi. Ora ditemi prima procederò con carezze, prima adoun peco per vostra se. Qual 10avità di ma- pierò delle cortisse, Duleis Dominus; d'niere fipuò trova e a guadagnarfi i cuori poi fe quefte non giovino, post hac, allora nostri, che Dio non terti, prima di cavare i irato, Relius Dominus, io mi vario della lasferza, e di armar la mano? quali bench. Caecia, ove non perdonafi a fangue. E che zinon fa? quali alketamenti non porge? fia cesi: pigliate in mano le Scritture, e quali ifpirazioni non manda ? quali efempi fcorretele . Prima Dio fece nell' Egitto eis . C'rellus Deminus, dice il Salmo: non danza, e poi vi tè forcedere i fette di carellus, & dulcis, madulcis, & rellus: per- reffia. Prima Dio diede a Davide fiorito gli arricchi di diletti, prima gli dotò di fatri, la Fatica, eil Dolore, ne fece acquifto. l'alero per forza. Oradi ambedue quefte fericordiam funm , & verriatem fuam : Pfal se. r. forme fi vale Iddio parimente per guada- Mifericardiam, & weritatem ejus quis re- Pf. 60. 8. guarci; Ma di qual prima? Di quella di Pe- guirer? Mafericordiam, & judicium cança.

de'fuoi favori; equando questa non giovi . O veritatem enam per nollem : perche fi DE 21. 3.

(cos) per tilo al capo de innovi, florario, are al editicultà, ma vince letravertie. Ladna Dro) mitram vi. Picatera, de si festiondove liddo en « came pocosi alticue di gatar est, de pof the mitram vi. Picatera; de
de vince de la control de la cont quella parolina post hac? Prima, dice Dio at in contrario cost iegg, cia, a cui non si ar-

va illustre. Deliberò Dio più volte per lo deferto disterminare il suo Popolo, divenuto omai intopportabile per gli eccessi. che tutto di commettea, d'intemperanza, di fedizioni, d'infedeltà, di beftemmie, di fellonie : ma fe gli oppose altrettante volte Mose, fapete con che? Conrapprefentareli, che ciò fentendo gli Egiziani ne avrebbono mormorato, ed avrebbon detto, che aftutamente avea Dio tratti gli Ebrei dalle Città alle forefte, e dall'abitato al folingo, per quivi ucciderli: Ne queso dicans Ægypsii: Callide eduxisecs, ne interficeres in montibus, & deleres de terra. Oh Mose, Mose, piano un poco. Eri sembra coresta ragione sensara ragion che meriti d'effere addotta ad un Dio? a mente si fublime ? a mente sì favia ? Come ? Perchè altri finistramente non mormori , dovrà lasciare uno di fare l'uffizio suo? Petò un Principe dovrà lasciare di gastigare i Ribelli? Però un Giudice dovrà lasciare di condannare i Rei ? Però un Capitano dovrà lasciar di reprimere i tediziosi ? Mormori pur chi fi vuole, e quanto fi vuole. Sono questi scandali intitolati passivi, a cui chi riguarda, nulla fara mai dibene non che di grande? E pur , crederefte ? Una ragione si frivola fu bastante ad ismorzare ogni volta il furor Divino. Ma perchè ciò à Perchè Dio faccia per ventura gran caso di fimili dicerie ? Nulla meno . Mormorarono molti contro di Cristo, perch'ei curasfe malati ingiorno di Sabbato. Ma che? per questo lasciò mai di curarli? Ne mormorarono, perchè ammetteffe i Pubblicani a trattato di penitenza. Ma che? per queflo mai rimale di ammetterli? Ne mormo-. rarono, perchè accoglicife una Madda-Icna con atti di correfia. Ma che ? per quefto fi restò egli di accoglierla? No nò ( e netate degnishma offervazione.) Fuiono bene le mormorazioni baftanti a ritener Dio dal fulminare i gastighi, ma non già a ritenerlo dal farle grazie. Chi però non vede, che questo non potè nascere, se non perchè quanto inclinato è di fua natura a far grazie, tanto alieno è dal ful The se. 6. minare i gaftighi? tra in indignarione ejus, & vita in veluntate eins .

Ma che dich' io? Poco farebbe, che Dio per ogni leggiera oppofizione lasciasse di gaffigarci. Il più è, ch'egli medefimo và anfiofamente cercando, che se gli oppon-Frec. 11. 83: Qualivi virum qui intersoneret feben: I nol ritrovando, oh che cruccio fente! oh

Quaref. del P. Segneri.

renda. Vediamone, se vi piace, una pro- | nen est vir (così cel viene a testificare Isaia) Vidit , quia non eft vir; e però , che fece ? Ila. 19. 16. Aporiarus eft . Venne meno: Es aporiarus eft , quia non est qui occurrat, ch'è quanto dite, quia non oft qui ores , come traduffe il Pagnino; quia non est qui intercedat , come interpetrant i Settanta. Or penfate voi s egl' è vago di niar fierezza. A periona molto adirata non fi può fare maggior dispetto, che opporfele, quand'ella fia ful caloredi vendicarfi, ed il volere difarmarle la mano, ò tenerle il braccio, ch' altro allor' è, se non esporsi incautamente a que colpi . ch' erano destinati ad altrui? Lo dica Gionata. Era egli, si come è noto, amicissimo di Davide: però veggendo contro di lui furibondo Saul suo Padre, stimossi in obbligo d'interporsi a placarlo; e come savio ch'egli era, fedendo a menía, in congiuntura opportuna, in ora propizia, fi fece ardito di dire a prò dell'Amico queste due voci: Quare meriesur? Quid fecie? Crede. 1. Reg. 2 refle ? N'ebbe a ricevere in risposta la 314 morte: e quantunque egli fusse il Figliuol diletto, il successore, l'crede, non gli giovò, sì che Saule non delle subito ad una lancia di piglio, per avventargliela in petto. e pertrucidarlo: Et arrituie Saul lanceam . ue interficeres eum. Cosi pur trovo, che i Visigoti levarono barbaramente di vita il loro Re Ataulto, perchè gli volle far deporre le armi contro a'Romani, ne'quali effi bramavano incrudelire . Così pur leggo , che i Dani diedero fellone camente la mor. Errica. te al loro Re Errico, perchè fi fludiava di mantenerli in pace co' Vandali, co'quali effi affettavano nimista. E così d'altri, che qui potrebbono addurfi. Ne vi dee ciò recar punto di maraviglia. Non avete voi mai veduto da qualche monte calar talora precipitofo un Torrente, e con alto strepito minacciar fin da lungi efferminio a' campi , detolamento alle biade , eccidio alle mandre? Chi però è il primo a provar fra tutti la piena del fuo furore? Sapete chi? Quell' Argine, the pretende il ripararlo. Oh qui si che gonfia il Torrente la fua fiumana. Oni (puma, qui s'infuria, qui freme, qui infellanifee; e tutte infieme raccolte qui le fue forze, non è contento, finchè non l'ha diffipato: e là dove prima con minor impeto farebbe andato ad affaltar le campagne, a cui porta guerra; per quel ritegno poi divenuto più indomito, più croce , và quali Vincitore infolente adtoppiando l'onte, e mokiplicando le fragi. Or non altrimenti fuccede nel cafo che ambasce ! oh che sfinimenti ! Vidit , quia noltro ." Chianque daddoveto è adirato ,

tenda di fargli offacolo; non fofire intercefferi, non vuol mezzani, e come diffe Telia Li, acconciamente già Seneca in poche vo-Ci: Habet iracundi hoc mali, non vult regi. Che dobbiamo dunque dir noi di Dio, mentr'è certo, che non solo egli ha caro d'effer tenuto dallo scaricare il suo sdegno fopra di noi; ma và cercando egli flello, che gli faccia argine? Quafi virum, qui interseneres febiem, & ftares oppefigus con. gra me pro terra, nediffiparem cam . Onen inveni. Direm noi ch' abbia vaghezza di gaftigarci? direm che se ne compiaccia? direin che l'ami ? o pur diremo, ch'egli adirar non fi fappia, fe non forzato? Num-

non ha per peggio, che incontrar chi pre- l

"VIL Deminus Deus,

Beniffimo, voi direte: mas'è così, che vuol dir dunque, che nelle facre Scritture Dio vien descritto con sembianze sì portentofe ? Evvi la più feroce cosa di un' Orfa, la quale in vano và per la tana cercan-Of. 13. 8. do i fuoi rapiti figliuoli ? E pure a questa fu

fomigliato da Ofea: Quali Urfa rapris Catulis. Evvi la più spaventevole di un Leone, il quale rugghi superbo sopra la preda? If. 11. 4. E pure a questo fu somigliato da Isaia : Quomedo fi rueias Leo super pradam. Evvi la più orribil di un fuoco, il quale scopii da un

Nahum 1. Mongibello a torrenti? E pure a questo su fomigliato da Naum: Indienacio ejus effufa ne ignis. Evvi la più tremenda di un turbine, il quale già gonfio per l'aria minacci Jer. 30.23. ffrage ? E pur'a questo fu somieliato da

Gieremia: Ecce surbo Demini, furor egrediens, procella ruens. Come dunque è Dio tanto alieno dal gastigare, se per sua divifa fiè valuto fempre d'immagini sì ferali? Anzi io vidico, che queste appuntomaggiormente confermano, che n'è alieno. Di grazia non vi sancate di stare attenti, Qual di due vostri nemici stimerete voi aver maggior voglia di nuocervi? Quel che v'infidia tacitamente alla vita, col rifo in bocca, col fereno alla fronte, col mele a' labbri, e che v'invita, come Caino, a diporto: Egrediamur foras; o pure quell' altro, il quale tofto vi moftra feroce il vifo, vi fenopre l'armi, vi addita il colpo, e fin da lunei con un fracasso orrendissimo vi minaccia? Di certo il primo: Plus Serm. 9, de periculi eft in infidiatore occulto , quam in ho-

fle manifefte: e fentenza di San Leone . Un nimico il cual brava, val fempre meno, o perchè potete prevenirlo, o perche potete fostenerlo, o perchè potete scansatio, o se non altro, perche il po- | bec eft (l'ho imparato da San Basilio ) nen

co occulto non già. Ama egli tanto il fuo idegno, che lo tien qual fuoco coperto fotto la cenere, perchè fi mantenga più vivo. Or s'è così. Vesta dunque Dio pur fembianze terribiliffime: e fe non baftano quelle addotte pur dianzi, di Oria, e di Leone, di Funco, edi Turbine, aggiungane altre rappresentate da Davide ne juni Salmi. Salga fopra Cocchio di nuvole le più fofche, che rubbino al Mondo il Sole: tuoni all'improvviso all'alto, e stordisca i Monti : impugni l' arco , appresti le faetre , e per più terrore, ancor in atto futibondo compongasi di scoccarle ; abbia tutte pronte d'intorno ad ogni suo cenno le Legioni Ezech. 18. quid voluntatis mes est mors impii? dicit I fulminatrici , e con formidabil corteggio lui dietro feguano la Fame a spiantare à campi, la Povertà a defolar le Famiglie, la Guerra a foopolar le Città, la Peltilenza ad esterminar le Provincie . Che sa Dio con queste sembianze sì strepitose ? Sapeto che? vi iifpondera il Santo Davide: Das metuentibus fe fignificationem. Ci aininonifce che andiamo a metterci in falvo che imbracciamo lo feudo dell' Orazioni , che vestiam la lorica de Sagramenti, che con quattro acconce parole di fommissione cerchiam placarlo : Terrer ne corrigar , ad- in Pf. 17. mones us emendes , pravent us senefcat ,

tete opportunămente placare . Ma nimi-

così comentò Santo Ambrogio . Qual dubbio adunque, che infuo intendimento non è di pigliar vendetta, gia che chiunque pigliar davvero la vuole, non la minaccia? Que vult enim ferire, ripiglia Santo Agostino, non dicir Cave . Mirate un poco quei foldati, che vogliono vendicatfi, ma dáddovero , di quella piazza nemica , e metterla a ferro, e a luoco. Si vanno a porre vicino ad ella tacitamente in aguato tra folti boschi , scavano vie sotterranee , san mine occulte, sceleono all'assalto le tenebre della notte; e ne pur d'esse pienamente fidandofi cuopron l'anni, perchè le Stelle , non deficientes in vigilits fuis , come le Eccle 1.11 chiamò l' Ecclefiaftico , feorgendoli fu dall' alto, quali Sentinelle fedeli, non gli appalefino. Non così Dio certamente. Vuol' el forprendere la Fortezza di Gierico , e defolatla: e nondimeno che fa? Fa chel'

Etercito comparifca a di chiaro intorno alle mura, per diem, che inalberi bandiere, che suoni trombe, che faccia strepito altiffimo ancorco gridi: Clamate, O vociferamini . E perchè ciò ? Se non perchè niun peccatore amò cogliere alla sprovvifta: Clementia Dei erga homines peculiare in 16.6

clam

Quadro

elam aut filenter ingerir Supplicia, fed ea Y to in diffruggere una Città? Mundum ungper comminaciones pradicit, fic peccasores in

ma con avvertione, con pena. Benchè, a che più dubitarne ? Non ve-VIII. diam noi quanto anche dopo le minacce medefime Iddio fospenda lungamente i gaffighi, quanto anche s'intertenga, quanto anche indugi? Andate dunque a giudicar, c'abbia grado di fulminarli, chi nel fulminarli è si piero E'cofa nota Uditoti; che a fabbricare un fontuofo edifizio bons fo

noi sogliamo impiegare di molto tempo. Molto tempo ricercasi a difegnarlo, molto a fondarlo, molto ad alzarlo, molto a coprirlo, molto ad ornarlo, molto a perfezionarlo. Ma quando poi noi lo vogliamo diffruggere, il facciam presto. Con poca briga, in pochissimo d'ora il gettiamo a terra, Che vi date a creder però? Che per avventura l'istesso succeda in Dio? Tutto il contrario: E eeuverse fe in Dee. Così eiò nota San Giovanni Grifostomo . Noi fabbrichiamo tardi, e distruggiam presto; egli fabbrica presto , e distrugge tardi : Cum firmie, velociter firmit ; cum defirmit, egli è tutto amabilità, e che però ben fi earde destruis. E fe ne bramate una prova, affai fpiritofa, affai fcelta, non peno a darvela. In quanti giorni stimate, che Dio compiffe questa fabbrica immenfa, chiamata Mondo? Nessuno v'è , che non lo fappia. In sei giorni. E pure udire. Quan-

ra non grande, ve ne confumò fette interi. Non vi ricordate di Gerico, mentovata opportunamente pur dianzi? Anda- bra dannolo, o almeno inutile. te, dice Dio a' Capitani, andate, attorniatela, che in capo a fette di vi prometto di demolirla : Septimo die muri fundicus corruent. Septimo die ? Or dov' è qui la potenza voltra, ò Signore ¿ grida il Grifo. ftomo; ove il vostro valore? ove il vo ftro braccio ? Mundum universum sex in diebus cenftruit, & unam urbem feptem in diebus folgis? Non fiete voi quell'ifteffo. che in sei di soli arrivaste a formare un Mondo sì vafto? ad erger Monci, che con la frontepar che minaccino il Cielo, a fcavar valli, che nelle viscere par che celino abiffi? Non fiete voi, che in si breve fpazio metteste i termini al Mare, svenaste l'acque, vestifte i prati, popolaste le selve, arricchiste l'aria, ricamaste le stelle?

Se dunque a fare il Mondo tutto impiega-

do poi volle diffruggere non un Mondo,

mauna Città, e Citra non primaria, e Cit-

verfum fox in diebus confirmes , & unams vicans ad banirentiam . Le minacce dunque urbem feptem in diebus folvis? En non vi Divine non fono indizio, che Dio ci pu flupite, Uditori, perchè Dio volledimonifca con allegrezza, e con propenfione, I ftrare in ciò quanto dianzi io vi divifava: Cum firuit , velociter firuis ; cum deftruit, earde destruie. Noi mettiam più a fabbricar, che adiffruggere. Iddio più mette a diftruggere, che a fabbricare. B' questa un'opera, alla quale ei non s'induce, se non a forza. Però và ritenuto, però và lento, però nel farla confuma affai più di tempo, di quel che paja convenirii adun braccio si poderofo: Hen confelaber ( udi- 16 ate te com' egli parla per Isaia ) Heu consolabor Super haft ibus meis, Gwendicabor de inimicis meis! Quafiegli dica : Sarà dunque vero, ch'io venir debba ad un'atto a metanto acerbo di uccidere i mici nemici ? E perchè anzi non concedere loro più lungo fpazio? Chi fa ch' effi frattanto non fi compungano? chi fa che non piangano? chi fa che non fi ravvedano? Oh clemenza dunque infinita del nostro Dio! Non vi par vero, Uditori, ch'è cofa troppo lontana dalfuo talento mandar gastighi è ch'egli è tutto pieta, ch'egli e tutto piacevolezza, ch' adatta a lui questo titolo, ch'oggi prende, di Re Mansueto: Ecce Rex euns venis tibi Mansuetus. Non sia per tanto travol chi non fi rimanga ad udir la feconda Parte. Perch' io fo bene, che quarro abbiamo noi discorso fin' ora vi sembra inutile, se non forfe anche dannoso; ma coucedetemi prima un breve respiro, e dipoi vedrete quanto abbiamo a dedurre di giovamento da quello stesso, che a voisem-

## SECONDA PARTE.

Rsù . Eccoci attenti ad udir la fe-Conda Parte . Ma quale utilità fi può mai ritrar dal discorso di questa sera ? E'Dio naturalmente alienissimo dal punire . Sia conceduto per vero . Adunque? Noi potrem dinque peccare con più ficurtà . Noi potrem dunque peccare con più baldanza. Falfiffima confeguenza. La confeguenza diverta affai, ch'io ne colgo , sapete qual'è? Quanto orrendo male convenga che sia il peccato - Perciocche (ascoltaremi bene ) perciocchè , mentre un Dio per altro si alieno dal gastigare, come abbiamo veduto fin'ora, Rex Manfuerus, per un peccato s eziandio venixthe fei giorni foli, come venite a porne fet le, s'induce a mandar gastighi si sirresti,

IX.

da, conviene che il peccato fia male il più intollerabile, che possa mai figurarsi da mente umana.

E vaglia il vero, a qual dimostrazion X. di supplizio non è Dio giunto per colpe appena talora stimate colpe ? Passava l' Ar-1. Reg. 6, ca un di pel paete de Betfamiti, e fi come

era d'ogn' intorno grand: ssima la fua fama, Num.410. per gli oracoli che rendea , pe' trionfi che riportava, così que Popoli corfero tutti curiofi a vederla, ancorchè feoperta; contravvenendo con tal' atto alla legge; la qual volca, che non potessero senza

velo mirati da' puri Laici le cofedel Sentev. in tuario. E pur erederefte ? Per si Legieto difetto fertanta illestri Perfonaggi e derono a terramorti, e cinquanta millo Plebei. Piccol peccaro fu quello di Nadab, e di Abiu, quando più per innavverten-

2a, che per temerità, futono arditi di Num, so, por fuoco non facro negli incerficti . E pur però fur divampati da formid bile incendio. Piccol peccato fuquello di Mosè, e di Aronne, quando per impazienza, più

2. Reg. 6, che per infedeltà, furon ritrofi a chieder' acqua non meritata da faffi. E pur però fur interdetti dalla Terra promessa. Che dirò di Oza · si celebre tra Leviti? Non

1. Reg. 14. perì di morte improvvisa sol per avere stesa conqualche irreverenza la mano ad impedire la caduta dell' Arca? Davide fece con qualche fenio di jattanza, o di au-

Reg. 10, dacia, annoverare da Gioabhe il fito Popolo. E ciò baftò perchè gli foffe su gli occhi propri fpiantato con general contagione. Ezerchia fece con qualche fenfo di vanità o di alterigia, vedere a' Bibilonefi le sue ricchezze. E eid baffo perche ne fosse, almendopomorte, ipogliato con alto facco. E di fimili efempi fon così colmi, non folo i libri Divini, ma ancor gli annali Ecc'efiaftici, che il riferirne maggior copia non è di necessità, se non a chi vuol far pompa di crudizione, eziandio traviale . Ora io discorro così. Dond' effer può che colpe ancor menomissime sien da Dio punite con tanta severità? Perchè severo .fors'egli sia di suo genio, ed inelinato ad . oftentar rigidezza, a pigliar gaftighi ? No certamente, perchè da noi si è chiaramente ; veduto quello effer falfo. Rimane adunque che ciò non da altro proceda, che dalla fomma atrocità del peccaro . Ecco però qual'utilità trar dobbiamo, o Signori miei, i dità. Di grazia udite per fine un furcello dal Discorso di questa fera. Fate una vol- firano: tanto più che s'io venissi a donar

si publici sì frequenti com' celi man- ! dria, o forse ancora una prodezza, un trionfo . Come ? Un Dio si mansueto . Rex Manfuerus, per avvertione al peccato dà in tanta fmania: giurge a diffipar quafi tutte le più belle opere, le quali fieno già useite dalle sue mani; ad offinscar il Sole, ad accecare la Luna, a imorgar le Stelle: fa dalle nuvole cader diluvi di fuoco, che tutto mettano in cenere l'Universo: desola campi, inaridisce sonti, diferta boschi, demolisce montagne, incende tesori, innabissa Città, disperdenazioni, non perdona ne pure a fuei proprii Tempj: e noi ridiamo nel peccato, e noi stolii ce lo rechiamo, non solamente a trastullo, ma ancor' a gloria?

Averti facgiamente S. Bonaventura che nessun Principe per odio verso gli Inimici diffrugge le proprie terre, ma ben sì le terre, che fono degl' Inimici: la volta il ferro, là porta il fnoco, là verfa tutto il Dieta se ino idegno: Reges & Porentes, inpratudiciam inimicerum , depopulant terras corum . Ma Dio non così : Dens autem diffipat terram prepriam. Dio odia tamo i peccatori, che artiva per lor cagione a diffriggere ancora le terre proprie, i fuoi fantuari, i fuoi altari, i fuoi alberehi, i fuoi Cieli stessi. Quanto granmale adun-

que conviene che fia il peccato! E pure, o perverfità! Nessuna cosa più malagevolmente di questa noi vogliem credere : e però non è maraviglia, se ne pure a Dio fulminante noi ci arrendiamo, non che a Dio mifericordiolo: O fuper- De cabeam non ferendam I efclama qui giufta. bet, l. 10 mente irato Salviano: Plurimi panastere casorum fuerum perferunt, en intelligere caufas peccaebrum suorum pemo dignatur . E fin a mando noi tarderemo a rientrare, Uditori, un poco in noi flessi, e a considerare, che troppo omai dobbiam effere infopportabili, mentre ne pure fopportar più ei puote un Dio così buono ? Rex Manfuerus . Egli ci ferida , e noi fordi : cgli ci minaccia, enoi stupidi; celici flagella, e noi duri. E che fara mai? Non verrà dunque mai di, che ci diam per vinti, e ehe cediamo per forza, a chi contendiamo tanto di arrenderei per amore?

In non mai leffi nelle Divine Scritture ciò che fi narra del Re \aboccodonofforre, che non miraff (colpito ineffountitratto di quella neftra , o fisperbia , o fispita del peccato la stima, che si conviene, per esso qualche momento di più alla see non riputarlo uno scherzo, una leggia- conda Parte, l'ho-però rubbato alla prima.

Comparifce Daniel Profeta al cospetto di 1 io viracconto, da che senza numero sono quel fuperbiffimo Principe : e con quell' autorità, che gli davano, l'integrità del fuo vivere, la fama del fuo valore, libe-ramente gl'interpreta un duro fogno; e gli fa fapere, com' egli allora Monarca di tanti Popoli, dovea tra poco effere fcacciato dal foglio, e fuggiafco, e ramingo, e cambiato in Fiera, dovea qual Fiera ancor andariene al boico, e qual Fiera cibarfi, e qual Fiera vivere, infino a tanto che deponesse dal cuore l'immenso orgoglio, e si chiarisse, che Dio regnava ne' Cieli, e fe gli umiliaffe : Donec fcias qued Dan. 4. 29. deminerur Excelfus . Però (foggiunte Daniele ) però piacciati, o Principe, il mio configlio. Ricompera con limotine i tuoi peccari: alimenta famelici , vesti ignudi , e così Dio per ventura ti fia propizio: Quamobrem Rex confilium meum placeas sibi. Peccaea tua eleemofynes redime, O iniquirates tuas mifericordiis pauperum: forfitan ignofcet delillis tuis. Tenea Nabuccodonofforre le parole di Daniele per oracoli di Divinità; perciecchè a pruova lo avea già fcorto altre volte aver notizie apertiffime del futuro e come a Dio terreno gli avea e scannate vittime, e sacrificati timiami . Che dovette far'egli dunque a sì gran dinunzia? Sicuramente dovette shalzar dal . Trono, e proftratofi a piè del celeste Interprete, dovette subito offerir tutti prontiflimi i suoi tesori a riccattarsi dal gran gastigo apprestatogli; nè contento di ciò. dovette prestamente cambiar la porpora in facco, il diadema in cenere, il fasto in umiliazione. Voi v' ingannate. Afferma Teodoretto, che l'arrogante nulla per

pomene in Leone, d' Ecuba in Cane,

fute poscia ad imitazion dell'Istoria, chi

Menzogna, e Pindo al Carmelo. Appena ndi quella voce il perverio Principe, che si fenti cambiare a untratto e fembianza, e voglia, e costumi. Si squarciò le vesti ful petto, e mandando per voce im' alto muggito, tutto apparve coperto di folti velli: gli s'increspò la pelle, gli crebber l' ugne, gli si fecer'ispidi i crini : e tosto datofi ad ir carpone per terra, cominciò qual Fiera a fuggire il conforzio umano. Difcacciato però da fuoi di Palazzo, fe n' andò a dirittura verso le selve: quivi si reggeva il meichino all'erba delcampo, e all'acqua delle paludi; e fenza avere riparo alcuno dalle ingimie de 'tempi , ftava fempre efpofto equalmente a nebbiced a brine, a piogge ed a gragnuole, a vampe ed a ghiacci. Ora, se vi ricordate Uditori, aveva già Daniello intimato al Re, che gli farebbe convenuto durare in si fatta vita r infino a tanto ch'egli arrivasse a riconoscere in Cielo un Signore più eccelfo: Dones feins qued deminerar excellur. Donde raccolgono (faviamente a mio credere) alcuni Înterpreti, quali fono un Cornelio , ed il Maldonato, che non gli fosse impedito affatto Maldon in ogni fenio di umanità, ma chetanto di di- Dan. 6. 40 scorso gli fosse lasciato libero, che ravvisalle la mutazion del suo stato, che apprendesse la pena al suo delitto, e così potelle, come poi fece, umiliarfene innanzi a Dio. Quanto vi credete però, che tardaffe a farlo? Un mefe? Più, Due mefi? Più. Quanto tardò? Sentite quanto. Sett' anni . Oh pervicacia ! oh perfidia! oh perverfita! E chi mai ditebbe, Uditori , ciò intimidito, non che compunto, feche così fosse contumace ad atrendersi un guitò a vivere più empiamente che mai. nomo a Dio? Sott' ima sferza st dura tar-Un' anno intero fugli da Dio conceduto dar fett'anni ad esclamare: Io mi umilio! per ravvederfi. Ma che ? Cum tantum Glerifice Regem Cali . Non vi par questo un Dan 4.34. Spacium ei ad resipiscendum datum effer, prodigio d'immanità! un portento d'infenmale definitum tempus panitentis comfumlataggine? Ma finalmente infenfatishino era sar. Ecco però, che mentre un di je ne ben divenuto quell'empio Re, mentr'egli paffeggiava orgogliofo per la fua Sala, ammolto perduto avea di discorso, ed avea mirando la sua Regia, esastando la sua pogià più fentimenti da bestia, che semo tenza: Vox de Cario ruie, calh una voce d'uomo. Ma che dirò di noi miferi pecprecipitofa dal Ciclo, la qual gridò: Alcatori, i quali pure ci spacciamo per salefelve . allefelve: Tibi dicieur Nabucchei, faccianio gli accorti, e nondimeno tardonofor Rex : Cum befliss erss habitatio ina . diamo tanto a riscuoterci i nostri mali . Chi udi già mai le famote trasformazioni, ed a ravvederei? E che altro mai fi pretenle con que' flagelli, che dal Ciel piovono ogn'ora fu'nostri capi, fe nonche noi confessiamo , che in Ciclo è Dio ? Nisi ut feiamus qued dominatur Excelfus ? Que-Calliftene in Orfa? Son quefte favole teffin ei dicoro quelle guerre rabbiose, che

quali tutto hanno all' Europa fucchiaro

le trufferie, le quali ha fatte alla Verità la

Dan-4:18. the van cantando i Poeti fu le lor cette, di Atteone cambiaro in Cervo, di Cad-

mo in Drago, di Licaone in Lupo, d'ip

Il più nobil fangue : questo ci dicono le se non ti emendi . Ambizioso , ove sei è gravezze, onde gemono le Città : questo l'Uuoi tu saper infino a quanto siano per ci dicono le miferie, in cui giacciono le prevalere quelle lingue così malediche . famiglie: questo ci dicono gli sprotonda- che ti han levato ingiuriosamente l'onomenti de' popoli, che a' di nostri s'è divorati più d'una volta, quasi affamara la terra: e che tu creda, che ti mortificherà peggioquesto ci dicono le carestie irreparabili ; ancora, se non ti umili . Ove sei misero questo ci dicono i contagi frequenti; queto ci dicono le mortalità universali . E pure atanti supplizi chi è tranoi che si sia punto riscosso, e dalla gravità della pena fia rientrato in sèstesso a fare argomento della gravità della colpa ? Astendi , & Ben & 6. Geremia: Nullus oft , qui agas panicensiam

Super peccaso suo, dicens : Quid feci > racci indomabili , dominatur ; efate ciò che | sto è ciò , che a far ne rimane) riconoscere per durare quelle infermità così lente , nanzi trattarci tutti conforme la benignità che ti confumano penofamente la vita ? In atturale del vofto il finto a mote volitfimo, Dente (fita quad domnatura Exect[fita ; e che | non conforme il fittore in voi cagionatotu creda, che ti strazierà peggio ancora, da' nostri eccessi ...

te ?- Donec Scias qued dominatur Excelfus . Negoziante, ove fei? Vuoi tu fapere infino a quanto ti riufciranno si inutili i tuoi difegni ; si fallaci i tuoi conti , si infauste le tue faccende ? Tel dirò io : Doner feias quod dominatur Excelfus, e che tu refti perfuafo, che fempre andrai declinando di maanscultavi, così par'a me poter dire con le in peggio, se non diverrai più riverente con Dio, più pietoso co poveri, più lar-go co Religiosi. Che rimanci a fare però? Si si . Deminagur Excelfus, oh peccaro- Ah Signore! Umiliarci dimanzi a voi ( quevolete, finche non vi arrendete a tal veri- i nostri errori, adorar la vostra giustizia; e tà, non è per voi scampo . Libidinoso , portarci in modo , che voi , qual Re manove fei ? Vuoi tu sapere infino a quanto fian fucto , Ren mansuerus , dobbiate per in-

XXXV.

# Nel Venerdi Santo-

o vos omnes, qui transitis per viam, attendite, & videte, fi eft dolor similis ficut dolor meus. Thren. 1. 12.

Ate pur se vostre aliegrezze derelitto, derifo, ha esalato dopo treore in questo di funestissimo, ò di agonia penosissima il sato estremo sopeccatori, che avetevinto - pra un patibolo . Siete però foddisfatti-Gonate pure il trionio , accorda con condici è fice cortenti è Che gioite pure, invanitevi , in- vorrette ora di più è Vorrette fofe veni fuperbitevi , cie vi è riu- l'accordite del comente l'inesto e Voi con le do foettacolo è a contemplare co vostri

vostre offinate scelleratezze avete usato occhi le piaghe, che voi gli avete fatte, ogni possibile sforzo a toglier dal Mondo benchè non di vostramano? a veder come l'innocente Figliuolo di Dio, a firaziarlo, pendono lacerate, per le vostre libidini, ad abbatterlo, ad ammazzarlo: la cosa è le sue carni è come addolorato: il suo capo, fatta: Abseissures (tanta è stata la violen-per le punture delle vostre albagie? come anareggiati i suoi labbri, pel tossico delle appunt' ora dal Calvario io ne feendo, ap- voftre maldicenze > Venite pure, venite, portatore a voi lieto di tal novella: e to ch'io vi condutrò fin là fopra per com-Sapervi per cosa indubitatistima, com'egli piacervi : Venice, & ascendamus ad Mon-Isiona a vista di popolo innumerabile , nudo , tem Demini . Ma non so poi , se quando

fiate là giunti, potrete nè pur voi conte-sperdizione; uno che venne per dare a tus-

nervi dal lagrimare. Del Re Seleuco mi ti contento, e a niuno fconforto: s'io vi rimembra aver letto, che quando egli, diceffi, chenon fu altri in una parola, che fcacciato dal fuo Reame, giacque naufra- un nomo , ma tutto amabile, iocus defi. Centa. to go e nudo su quella spiaggia, ov'era tlato derabilis, non sentireste una commozion gettato dalla tempefta, ne andarono i fuoi profondiffima nelle vifcere o benchè non ribelli tutti festosi per pascersi di tal vista. vi appartenesse per verun ititolo, mon per Ma quando poi lo mirarono sull'arena, ab- affinita, non per amista, non per atti, che vi bandonato edanfante, fenza vefte, fenza obbligaffero a punto di gratitudine? E pucibo, senza fuoco, fenza sussidio di sorre re, ahimè, che non è egli persona di si vil alcuna, si mossero lor mal grado a tanta pregio. Anzi egli è il vostro Padre medesipieta verso il lor Principe , che mutatifi mo , il vostro Creatore , il vostro Conservatutti da quei di prima, lo raccolfer di ter- tore, (ch. più ?) il vostro Dio: quagli di cui ra, lo ricondufero al trono, e così diedero chiaramente a vedere, che certe barbaro che fi retpira, quefto Sol che ci illumina. rie non si uscrebbono mai, se si potessero questa terra che ci alimenta, quest'anima ben conoscere innanzi di averle usate. L' che ci regge . E voi non avrete cagion istesso in credo, che farcse voi pure que giusta di piangere in ripensare di avergli sta mattina col vostro Re, s' egli fosse data in contraccambio la morte è Renchè omai più capace di alcun foccorfo. Ma, io vorrei permettervi, che ne anche lo ohime, chenell'ampio mare de' suoi dolo- compatifte, quando la sua fosse stata alzi egli non è folo sbattuto ed agonizzante, meno una motte comune a molti. Ma ella ma sommerso e annegato; sì che di lui più è stata la più spietata di quante abbia mai non resta altro finalmente a vedere, che il sofferte verun altro uomo nel Mondo, la suo cadavero . Siare pur dunque crudeli , più orrenda, la più obbrobriosa ; e voi quanto a voi piace, che non potrete ne non la piangerete? Quante ferite fon nel gargli almeno una lagrima di tenera com- lacero corpo del Redentore, tutre fon tanpaffione . Crederefle ? I suoi Manigoldi te bocche, per le quali egli ancordefonto medefimi, quegl'ifteffi, che gli hanno di ci grida: O vos omnes,qui transitis per viam, loro mano aperte le vene , e iquarciate le arendire , e videre , fi eft dolor fimilis ficur carni, eslogate leossa, se ne calavano di- dolor mous. Quasi egli dica: Perchè passaanzi anch'effi dal Monte col capo chino, te, ò crudeli, senza degnarmi nè pur di Luc.13.48. percotendofi il petto in fembianza d'uo- un guardo amorevole? Deh fermatevi un piani, ò confufi, ò compunti? Reverseban- poco, e confideratemi; e fetrovate fopra tur percutientes pellera fua. E come dunque la terra un altr' como , ch'abbia foffette non verrete a commuovervi ancora voi , pene simiglianti alle mie , io mi contente a che pur nonsiete di animo si ferino? Ah che seguitiate innanzi il vostro cammino , già mi avveggo, che v'incominciano a com- fenza lasciarmi per pegno estremo di amoparire fu gli occhi minute stille, annun- re una fola lagrima, mentre pur tante voi ziatrici di fingulti e di gemiti omai vicini: ne gettate si prodigamente ogni giorno però lasciate pur loro libero il freno, che ora sul collo de' vostri bugiardi amanti, or se avestemai giusta cagione di piangere, sulle tombe de' vostri estinti padroni. Ma questa è dessa. E chi credete effer quello, se vedrete effere stata Jamia passion fenza che avete morto con le vostre empierà , esempio , come è possibile , che non riduriffimi peccatori, duriffime peccatrici, manga un fospiro ancora per me? Cristia-chi credete essere ? S' io vi dicessi, ch' ni. Questo è quello, che a nome del Reegli non fu altri che un Giovane il più vez- dentore fon'io qui venuto a richiedervizofo di quanti apparvero al Mondo, Spe- Sospendete per qualche spazio di tempo ciosus forma prafiliis hominum: uno nella le vostre lagrime, finche vediamo, se mai cui fronte sedeva, ma non fastosa, la mae v'è stato nomo al Mondo, che a ragio-sià: uno dalle cui labbra stillava, ma non ne di akti simi patimenti si possa metter al fazievole, la dolcezza: uno per cui tener paragone di Crifto: Si est dolor similis sidietto , ancor fra' deferti , chiudevano ene delor Christi. E si come trovandosi io ali artigiani le loro botteghe, abbandona mi contento, che nulla a Crifto mostriate vano i negozianti i lor traffichi, dimenticavan ledonne la loro fiacchezza, e net- non venite poi per ventura a dirmi con funo più ricordavafi di cibarfi; uno che Davide di volere spargere lagrime, ma a sacque per recare a moltifainte, e a niun mifura : Pesum dabis mebis in lacrymis, in Pfal, 79.6.

mensione. A tal' eccesso di ossesa non si se miriamo l'animo, o come si scatenaro-conviene tale avarizia di pianto. Piangasi no ad isbranario, quasi mastini rabbiosi, que unici, delle spose quantunque amate, pacuori, e i desolamenti, e i gemiti. ele deeli amici quantunque cari. Il modo , agonie! E fe il corpo, neffuna d lle fue onde plangere degnamente la morte di un parti trovar le può, che non foggiacelle a

Pf. 80. 19. vuta un'acqua dolciffuna a par del mele s nè gambe, nè ventre, nè petto, ma tut-De perra melle faturaverisces. Noi a quel to il corpo trasformato divenne una fola

Lev. 23-29. flo per noi, se non di trifteeza, di acer- in altri ancora i supplici non futono talofuerit die hat, peribit de populis fuis. Però mentre tutti convengono, che un tal corzu fa, che per giudizio di sì giusta afflizioquelle voci di tanta fama: Que fonte manavirnefas, fluens perennes lacryma, fi Virga panitentia cordis rigorem conteras. Amen.

### PRIMA PARTE.

O vos omnes, qui transitis per viam, attendite, & videre, & eft deler fimilis figur dolor mens.

11. fioni dolorofiffime. Ma che? Se in altri fu- re, di si gran lunga inferiori , uso Dio ron di corpo, non furon di animo, o se fu- tanta perfezione, perch'eran'opere usciron di animo, non tureno ancor di corpo, te immediatamente, per dir così, dalle Crifto egualimente pati nell'uno, e nell'altro, fue mani maestre: vogliamo credere, che fino a venime intitolato petò, con un'al non la desse in suo genere ancor maggiore to nome generico, Vir dolorum. Perchè, a quel facratiffuno corpo, ch' egli impa-

a misura la morte de' figliuoli quantun- e le paure, ed i tedi, e le ansieta, e i cre. . Dio ívenato, è il piangerla fenza modo, qualche mo speciale tomento: ch'è ciò, Ma dall'altra parte, se questo è il modo che ci volle esporte comanasemplice, ma di piangerla, qual farà quella Verga , la spaventola parola, chi di lui diffe , che quale oggi rinnovando i miracofi nel De accressus ell proper feelera noftra Gli occhi If, 15. 50 ferto, posta da macigni si duri del cuore furon petti da pugni, le guancie divenneumano cavar rant' acqua? Tu farai certa- ro livide dagli fchiaffi, le fanci rimafero mente, o Legno augustissimo della Cto- aridedalla fete, le labbra furono attosficace; e però pilma di dar principio al discor te dal fiele: a trafigger le tempie fi adope fo, a te noi vogliamo concordemente i rarono pungentifine spine: con chiodi nostri occhi, a te i nostri spiriti, a te le acuti gli su ono tratorate le mani, e i pienostre preghiere. Tu della Verga di Mosè di: contirotte strettissime gli furono leganome pregnere. La dana voga de la più pollente, fenza che nè purt u ci to chi, ti i poli, e le braccia: i losllo fu feortica puoi fin da lungi con la tua prefenza mede toda quelle fimi che lungamente per terra fima inteneirei: onde contenzet, chi lo li firalcinarono, come un' ignominio fo questa mane a comun nome t' invochi, giumento: larguiron gli omeri fotto il pechiedendoti acqua: Da nobra aquam. Ma io gravistimo della Croce: spasimarono entectuanot acqua: o a companio de la constitución della constitución della consistencia da quella Verga, che fu figura di te, rice- fi poterono salvare ne schena, ne lombi. De perm mute internatione formigiante , a quel pide la dimantismo formigiante , a quel pidea i disguttofo, che fu dat oggi a guida Non creditte però, ch io faceta gran case for a un Dio fittonado, Non de gorton que. O di gradita grantalità di dolori. So che bita, di amarezza: Onnis anima, omnis, la niente men folti, o niente meno feroci. emnis ( così fu detto di questo dì, là dove Ma questi suppliej stessi in ogni altro corfu figurato) Ounis anima, que non affilla po, eroppo crano più soffribili che nel suo; po sia stato il più disposto, il più dilicato, ne, noi qui venghiamo a discioglierci tutti e così parimente il più sensitivo di quanti in pianto, mentre io fra ciò profondamen- abbiane a verun tempo fortiti il genere te adorandori, applicherò riverente a te umano; mercè la fingolar perfezione con la qual'erano e congegnati i fuoi organi, e contemperati i fuoi umori. Tutte le cose, che vengono da Dio prodotte con azione miracolofa, fogliono effere perfettiffime in loro genere. Mirate la manna, data agli Ebrei nella folitudine, quanto fu sapotofa! Mirate il vino, somministrato a' convitati di Cana, quanto su amabile! E se crediamo a gl' Interpreti, ancor quel pane , il quale fatollò le turbe March, O fo bene, Uditori, che ancor più al- evangeliche nel deferto, non poteva fors' tri hanno fofferte in questo Mondo pas- estere più gustoso. Or se in queste ope-

Abot. in

fto nelle viscere di Maria, affin di venirne ; ftiam, & oblationem neluifit, cerpus autem un'anima la più bella, la più nobile, la più eccelia, ch' egli avelle a creare nell' Universo? Falso, falso, grida l' Angelico S. Tommafo: ma fi dee dire, che quefto coroo formato con azion fovrannaturale fosse di gran lunga più persetto di quelli, che con azion naturale vengon prodotti : Qua enim per miraculum faita fune, fuerune alies periera . E però confiderate quanto in effo ogni fenfo doveva effere vi-

vace alle fue funzioni! quanto acuto il tat-3. p. q. 46, to in fentire le fue sserzate! quanto acre s.6. in cor. il gufto in provare le fue amarezze! quanto facile l'odorato in offendersi a suoi setori! Aggiungete a maggior pruova di ciò, un' altra ponderazione molto notabile, data in luce da uomini al pari efimi per sapienza, e per fantità: ed è che il corpo di Crifto fu fineolarmente creato affin di patire. De nostri corpi non è stato così . Perchè quantunque anche noi fiamo di preiente foggetti ad innumerabili generi di dolori, di molestie, di morti; non fummo però da prima formati a tale intenzione. Anzi affine di prefervarci da tanti mali, a'quali inclinava l'umana naturalezza, aveva Iddio preparata a ciascun di noi nel Paradiso serrestre tale spezie di cibo, tal temperamento di clima, tali influenze di stelle, tal falubrità di stagioni, che ci rendessero equalmente impaffibilis ed immortali: Crea-Sap. z. 23. Wit Deus bominem inexzerminabilem. Ne per quanto più attentamente fi cercherà, non pure in Ciclo, ma negli abiffi medefini,

tra i Diavoli, tra i dannati, troverassi creatura di alcuna sorte, la quale sia stata prodotta configliatamente da Dio, di fuo proprio inffinto, di fua primaria intenzione, affin di patire, se non solo il corpo di Crifto, il quale a questo fin s'incarnò di movir per noi : Venis dare animam fuam Man. 20.28 redemprionem pro multis. Questo si, che fu fabbricato affin di verfare in esso, come in un capacifimo valo, un mar di dolori, di ftrappazzi, di ftrazi, atti a purgare ogni umana scelleratezza; e però a quello solo fu conceduta quella maggiore attitudine a fentir pene, la qual potesse procedere, o dalla fottigliezza del fangue, o dalla fquifitezza degli spiriti, o dalla soavità della carnaggione. Ne manca a ciò confermare l'autorità delle Scritture Divine. Perocchè la dove il Salmifta fe dire a Crifto;

Pf. 19. 7. nutem perfecifti mihi, per dinotar l'ubb. dienza, con la qual Cristo accettato a-Hebe 10.5. wea di patire; l'A postolo gli se dire: He-

Sacrificium . O oblasionem noluefts , aures

aprafii mihi, per dinotar l'attitudine . la qual Cristo ricevuta aveva al patire. Oh dunque ditemi, delicatiffime carni del mio Gesu', qual dolore fu il vostro, allora che fopra di voi scaricoffi tutto in un tempo. quel turbine impetuofo, che non lafciò di tutte voi niuna minima particella, o dalle percosse intatta, o da graffi, o dalle ferire ? Una fola ípina, ficcatafi talor nella pianta di un piede incauto, non folamente fe gridare di spasimo, o giovani tenerelli, o donne gentili; ma fece andare i Leoni stessi pe boschi di Mauritania, frenetici di dolore. Or che dovevano far dunque in voi, mio Signore, settantadue di tali fpine confitte , non in un piè gia duro, e incallito, ma nel cranio, ma nelle tempie, ma nel cervello, dove ogni leggeriffina officia divien mortale? Che dovean fare que chiodi, i quali vi fquarciarono i muscoli più fottili? che dovean far que' flagelli, i quali vi fcoperfero le viscere più prosonde ? Sien pur ralora stati in altri i supplizi più diuturni di tempo, che importa ciò, mentre in muno

furon più orribili d' intensione? Se non che, ditemi Cristiani, in qual'altro mai furono più diuturni? Nessun si creda, che la Paffione di Crifto duraffe folamente quel piccol tempo, ch'egli fi trovò tra le branche dei Manigoldi. Ahi, che allora più tollo fi terminò. Il fuo principio fu con la vita di Cristo. Perciocchè dal punto ch'egli fu conceputo, apertafi alla fua mente la fcena orribile de fuoi tormenti futuri, conforme a quello, Doler meus pf. 17. 12. in conspellu meo semper, non gli aprese egli in genere, ed in confufo, come facciam noi delle cofe, ch' hanno a venire; ma con diffinzione, e con minutezza. Videtofto precifamente, quante battiture egli doveva ricevere, quanti schiasti, quanti stiramenti, quanti urti, e da chi riceverli: con quante spine dovea crudelissimamente venir traffitte , con quanti sputi difformato, con quanti scherni derito, con quanti generi di tirannia sopraffatto , sì che tanto a lui fii contemplare come lontani tali martiri, quanto a noi farebbe vederecli gia imminenti . Anzi ad esso sis molto più. Perocchè a noi, quando fiamo ancor carcerati per qualche grave delitto, ed ancor convinti, può rimanerei qualch, leggiera fperanza, o di fostrarcene con la fuga, o di ricomperarcene con danaro. Poffiam confidare nelle intercessiomi potenti di qualche Nobile, il quale parli

per noi, come parlo quel si famolo Cop-1fto nell'Orto, non gli fossero allora nuopiere a prò di Giuleppe, racchiulo in fon- vi ed infoliti, ma già frequenti ed ulado di torre: o se non altro, ci possiam per- ti, e in tanta intensione, che lo avrebbon fuadere di dover rendere il Giudice più satto sudar ogni volta sangue, se per l' pietoso con le preghiere, o i ministri più altissimo predominio che avea di risvemiti con le promesse. Là dove Cristo già gliar tali moti, o di racquietarli, non afapea per appunto quel che dovea infalli- veffe loro vietato di effere più penofi, perbilmente succedergli : Jesus autem sciebas chè potessero essere più durevoli . Non vi noto S. Giovanni: e però qual' angofcia specie e di martirio, e di morte molto prodovett'effere sempre la sua, mentre si sa, lisla, durare trentatrè anni in così contite, vi fuchi divenne improvvifamente ca- E pure nulla ho dett' io di quell' acerbo altro tale accidente tetribilissimo diede a altresì di trentatrè anni , ora la vista di tanmi maraviglio, che Critto non fosse mai tante umane miserie, che lo muovevano da veruno veduto ridere, ma che più to a compaffione ed a pianto. Fu giàtra gli

7. 17. 7. 7. 70 foegli dir potelfe disè: Tota due contrifia- pionini tutti eletto Noè, perchè fu legno

8. 10. 11. pai invendichar; o come altrove più e éprel. Traglie ufcifie incontro all'univerfale Di-

che all'udirfi folo intimar fentenza di mor- nua espettazione di martirio, e di mortel nuto, chi tramorti; chi trapassò, chi con rammarico, che recogli, per lo spazio diveder ciò che poffa anche il male apte ingiurie Divine, che lo accendevano ad prefo? Io certamente fupposto ciò, non indegnazione ed a zelo; or la notizia di famente leggiamo: Defecir in delere vita luvio, e valicasse quel Mare immenso formea, & anni mei in gemitibus. Figuratevi mato, non meno dagli occhi de' naufraun poco qual contentezza avrebbe mai ganti mortali, che dalle gran cataratte potuto in vita godere quel Re Baldaffarre, del Cielo aperte, o da grandi argini del-il qual morì triicidato impenfatamente ful la Terra abbattuti. Ma la Scrietura ne regio letto a furia di pugnalate, fe fin dal-la puerizia fi foffe fempre veduti come pre-ferrò la fineffella dell' Arca, per non ac-fenti quei pignali ignudi, che glifi dove l'erefecte a Noè quivi racchiufo maggior vano immergere dentro il petto ! Povero tonnento dalla vifta dell'ampia mortalità: Gen. 7 6-Sifara , fe ognor prefente veduto aveffe Es inclusis eum Dominus deforis , ur non Hom. 210 quel chiodo, con cui gli dovevano venir o spellaculi ( così comenta S. Giovanni in Gen, confitte le tempie presso il torrente di Cis Grisosomo) us non & spellaculi svisis fon ! Povero Abinelecco, se ognor prefette veduto aveste quel masso, con cui trovotti, a cui spalancaronfi utte le porte, gli dovea venir fracassato il cervello sotto la Totre di Tebes Ma questa siu la vita mia, dice Cristo: Doso meus in confessione persesso de con occhiara senza inconmee femper. Si, fempre, fempre. O io trare ove lagrime, ove fangue, ove morte, vegliaffi, o io dormitti, o io fedeffi, o ed ove mali della morte medefina affai io camminaffi, fempre egualmente io mi peggiori. Che s'egli per la sepoltura vevidi come presente la mia Passione. Però duta di un solo Lazzaro, dimostrò tali setante volte egli tornò a replicare quelle gni di turbazione, che non fol giunfe a Fi. 100 9, mici mei zera die e tota die cercumdederune con issupore di quanti lo rimiratono: In-Fi. 110 6 me: sota die exprebrabane mihi sota die werba fremuse spirats che dovette mai fare in rap-16.72. 14 mes exerabantur; e così pur quelle: Fui preientarsi dinanzi agli occhi le carnifici

Ragellatur tora die. E che ? Durd forfe ne di tanti Martiri , quali fcannati , quali la flagellazion reale di Crifto un' intero siranati, quali arfi per amor fuo? in rap-giorno? Anzi ne pur fu di giorno; fu pref-prefentarfi le feverità di tanti Romiti? in fo al giorno: Caffigatio mea in matutinis. rappresentarsi le tribolazioni di ranti afflit-Che volea dunque egli dire con tali forme, ti? in rappresentarsi le calamità di tanti fe non che in ogni suo di sostenute avea, mendici ? in rappresentarsi gli eccidi cacon lo spirito unite insieme quelle gran per gionati a' Fedeli dalla Eresia? in rapprene, che in questo di riceve successivamen- sentarsi le persecuzioni mosse a Divoti dase? Quindi voglion molti de' Padri, che gli Empj? e fopra tutto in rappresentarsi-quegli sfinimenti, quei tremori, quei te i supplizi, che eternamente nell' Infernodi , quei fieri conflitti, i quali prevò Cri- dovevano fofferire milioni di anime, edi

portate fopra di sè le triftezze proprie. ma le triftezze comuni , che , merce la 16.53. 4 delle proprie : Vere languores noftros ipfe riverente verso di loro, ora esortando a

sulst: Vere dolores noftres ipfe portavis. IV. Ma per lasciare oramai questa passione

più occulta, la qual'egli fofferfe in tutta la vita, in diebus carnis sua, e ristrignerci H.b. 5.70 aquella più manifesta, ch'egli sopportà in questo giorno, ditemi : avete voi mai trovato un' uomo nel Mondo , contro di cui congiuraffero uniramente più ordimi di persone, quanto differenti nel grado. altrettanto uniformi nell'impietà? Fu alcuno perseguitato dagli Ecclesiastici ma protetto da Laici: altri all'incontro perfeguitato da' Laici, ma protetto dagli Ecelefiaftici. Armoffi contro di uno la plebe, mail Principe lo difese. Si sollevarono contro un' altro i Paesani, ana gli Estranei lo ricettarono. E tal fuol effere comunemente fra gli uomini o contrarietà d' interessi, o istinto di contenzione, che non v'è misero . il cuale per questo medesimo non trovi chi lo sostegna, perchè ha chi l'opprime. Elia perseguitato da un' Acab furibondo, ebbe una povera Vedova, che nel tempo stesso e lo accolse, e lo alimentò. Davide infidiato dal proprio Re, ebbe un Re forestiere, che il rice- non si mostrò subito pronro ad assolverla? vette. Jefte discacciato da' fuoi fratelli, Ed in una parola, non poteva egli molto ebbe certi milerabili vagabondi, che gli meglio di Giobbe gloriarfi di ester lui staaderirono. Gieremia maltrattato da pro- to continovamente piè al zoppo, occhio prii compatrinti, ebbe un Etiope pietofo, che l'ajutò. Sufanna accufata da' due re a' famelici, padre a gli orfani, vita a' Vecchi calunniatori, ebbe un Giovanet- morti & Gran prodigio per tanto dovea pato prudente, che la difese. E così potreb rere il ritrovarsi un fol' uomo, che a be contarfi d'innumerabili, Solo in Cri- fronte aperta fi dichiaraffe diodiarlo: Siefto falli si ularo coftune, mentre a perfe- mus fimul : quis eft adver/arius ment ? acguitarlo insieme si unirono , di comenso cedas ad me. Or pensate dunque che su , maravigliofo, Gentili con Giudei, Ro- mentre tante, etantemigliaja fe ne trovamani con Barbari , Plebe con Nobilrà , rono, d' ogni qualità , d'ogni condizio-Sacerdoti con Laici, Giudici con Solda- ne, d'ogni ordine, d'ogni legge, che i ti, vecchi con giovani , aftuti con fem- fuoi malevoli crefcevano a lui più folti de' pf. 41, 1plici, Dottori con ignoranti : ch' è quello (uoi capelli ? Multiplicati fune superrapilappunto, ch'egli modefimo di sè prediffe los capitis mei, qui ederuni megratis. Oh in figura, outndo affermo, che a perfe- firavaganza i on flupore ! Per uccidere guitarle fi unirono e Cani, e Tori, anima- rei, quantunque gravitimi, fuole ftesli per altro tra lor si avversi: Circumdede tassi a ritrovare un carnefice ancor pagarunt me Canes mulsi: Tauri pingues obsede- to , abborrendo ciascuno di esercitare si

quelle anime stesse, per le quali egli dove- minazione, che la sua morte era già voto va pendere in Croce, non meno che per concordedi Popolo discordiffimo? Che si l'elette, e versare il sangue? Ben si può trovasse in tutto il Mondo un' uomo solo, dunque chiamare imparagonabile il fuo che odiaffe Cristo, dovea riputarsi una dolore : Non est dolor similis, sieus dolor mostruosa barbaric. Perocche chi dovea Christi; mentr' egli non solamente ha poterlo odiare, quando ancora avesse as a voluto ? Stemus fimul , qui eft adverfarius mens ? accedar ad me. Forfe i Principi? fua carità, non furono a lui men fensibili Ma quanto si era egli sempre mostrato portar loro rispetto, ora approvando il pagar loro tributo, or configliando alla modestia, alla concordia, alla pace, ed a tutti quegli uffizi civili, da cui dipende la pubblica ficurezza ? Forfe i Sacerdoti? Ma quanto innalzava egli l'ampiezza della loro podestà? Forse i Farisci? Ma quanto predicava egli l'ubbidienza a' loro ordini ? Forse i Publicani? Ma a chi di loro non era noto quant'egli perpetuamente gli favorifle, ancor con proprio diferedito ? Non già poteva odiarlo la Plebe : perch' egli tutto affinnavafi in fuo profitto, or ammaestrandola ignorante , or confortandola anfiosa, or consolandola afflitta, or curandola inferma, or pascendola sproyveduta. E della Nobiltà, nulla potevano odiare in effogli avari, perch'egli nonfi curava delle loro ricchezze; nulla gli ambiziosi , perch' egli non aspirava a i lor maneggi; nulla iletterati, perch'eglinon opponevali a i loro applauli. Se capitò alla fua prefenza un' Adultera carcerata, non trovo fubito modo di liberarla? Se cadde a' fuoi piedi una Meretrice dolente. al cieco, guida all' errante, provvedito-

rune me. Qual dolore però dovea cagio- orrido ministerio, massimamerne quando nargli, vederfi al fin caduto in sì alta abo- convengagli efercitarlo a di chiaro, in

con-

contrada pata te, al coloctto pubblico. I costiguido soggetto degno di altissima com-E pure allora, che fu trattato di dare la morte a Crifto , se ne ritrovarono tanti , che fe crediamo alla Beata Matilda, i tuoi Manigoldi arrivarono a cinquecento, f.ccido tutti a gara d'intruderfi in questo numero, e con tanta intania e con tanta inumanità come fe ciafeuno temeffe di vederti dagli altri levar la gloria di averlo uccifo. Voi v'innorridite tutti in udire, che sitrovassero, non ha molti anni, vaffalli si temerari, che comparissero a decollare su la gran piazza di Londra pubblicamente il loro Re Carlo : c avete ragione. Ma questi tuttavia vi comparvero mascherati, ne mai sperarono di poter tanto bene giustificare una tal giuffizia, che non fi vergognaffero di eleguirla. Non così gli nomini quando uccifero Crifto. Si gloriarono allora di comparire nel loro più sfacciato tembiante : Exculerant caput. Se pure non voglism dire, che allora più che mai veramente fi

trasformaffero, mentre al furore, al guardo, al gesto, alle voci, parea che muzi si confortatiero intieme a non di nostraria Frev. 1.12 più nomini , ma Diavoli : Deginziamus eum , ficus Infernus , vivensem . E non credete voi, che traquetti fi ritrovaffero molti ancor di coloto, che avevano un tempo ricevuti da Crifto benefizi (cenalatiffimi? Avevano altri ricevuto da lui l'ufo delle mani già monche, e quette impegavano in pelargli la barba: altri l'uso de ptedigia iftuoiditi, e di quefti valevanfi a tratgli calci; lo motteggiavano altri con quella lingua, ch' egli di murola aveva dianzi renduta lorologuice: chi per ello vedeva, gli bendava ora gli occhi per infultarlo : chi per ello viveva, lo strascinava ora al monte per crocifiggerlo : e con eccesso d'ingratitudine enorme, ognu-

Critto voleffe appunto dolerfi con quelle cclebri voci : Reeribucbans mihi mala pro Pf. 108, 5. bones , Gredium pro delettione . Conruttociò vi contesso, ch' io non farei punto facile a feguitare quella sì comune opinione, s' io non vedefii, ch' un de' più eari Difee poli, un de' più intrinseci amici, che Cri-sto avesse, Homo unanimis 3 su quegli appunto, che gli ordi contro la trama più

no contra Crifto abufavasi di que doni, che avea ricevuti da Cristo . Così con-templano i Santi , con avvisarsi che di ciò

I'l. 4e. 10. principale di tragedia così funelta, o magnificavit super eum supplantationem . Povero mio Redentore!

E non farebbe questo solo bastevole a

paffione? In to the alt alt i non dirado è toccata una fomigliante diferazia. Cefare fu tradito da Bruto, Sard napalo da Arbace. Candaule da Gige, ch'e ano appunto de' più favoriti, che avellero tra' mortali. Ma primicramente, chi di quei Grandi avea gia mai tublimato il fuo tradit re a tale aliezza di dignità, o a tal post fetfo di grazia, a quale Cristo il teo Giuda? Lo aveva egli di piebaccio, di for ido, di pezzente, ascritto nel numero di que' dodici Senatori, i quali dovevano, e fondare con l'opera, e reggere col configlio il maggior Principato dell' Universo. Gli dettinava adorazioni di Popoli, oflegui di Sacerdoti , splendor di Tempi , magnificenze di Altari. Avevagli conceduta ampliffima podeità di comando fu la natura, 10p gettate le infermità, umiliata la morte. Aveva renditto palpitante a' fuoi cenni il fasto infernale: e per non tralasciare verso di lui dunoffrazione, o di stima, o di confidenza, a lui fingolarmente avea confognato quel poco di parrimotio, che possedeva nella fua volontaria mendicità. Se gli era, qual viliffimo tervo, proftrato al piedi : glich aveva lavati per fommissione , baciati per tenerezza, equale incontentabile amico fin era giunto con ritrovamento inaudito ad intrinfocarfegli nelle vifcere, ed a partecipargli il suo corpo, il suo sangue, il fuo ipirito, e la fua stessa adorata D'vinira . E qual di quegli altri Principi aveva mai follevato a tanta grandezza il fuo traditore? E pure, confiderate! Non fii tradito gia mai veruno di qui fti , se non per qualche grande intereffe di chi il tradi. Bruto tradi Cefare, è vero; maper ambizione di restituire alla patria la liberta. Arbace tradi Sardanapalo : ma per guadagnar l' Imperio de' Medi . Gige tradi Candaule: ma per ulurparfi la Signoria di Lidia. Là dove Giuda, perchè s'induste atradir Crifto, perchè? Turatevi le orecchie, o Fedeli, per nonl'udire, Per trenta danari, però l'iniquo il tradì, per trenta danari : Coull sueruns ei triginta argenceos . 15. Benche disli male. Ne pur di tanti curavafi il Traditore. Enon fapete, ch'egli andò a metterlo pubblicamente all' incanto con quella indeterminata , ed ampia March 16, proposta: Quid vulris mibi dare, O ego to cum vobis tradam? Eindi alla prima offerta di quella poca moneta, tofto appagandofi (benchè per altro fosse un'uomo avariffimo, com'e noto) non contraftò, non contele, non piati punto fu la baffezza

del prezzo, con allegare, che molto più legro. Questa sola è serbata fra tutti afi era già costato in Samaria a i tempi del Re Giora il capo di un' Afino: ma conchiudendo avidamente la vendita, quafi a sè favorevole, e vantaggiofa, ben dimoftrò, che a prezen ancora inferiore farebbefi facilmente indotto all' accordo, eche contro ad ogni costume de' venditori , non riputava fuo principale intereffe guadagnare il danaro, ma darla merce. E fu mai cofa nell' Universo venduta con forma meno onorevole di contratto? A qual giuvenco, a qual giumento non ufafi ne' che il venditore sia facile a contentarsi , e non più tofto il comperator sia difficile ad offerire? Anzi tutto di noi veggiamo, che fule piazze intornoall'orzo filitiga, intorno al fieno, intorno alla foglia, per

avanzare un quattrin di più nello spaccio Ames 8, 5. di cofarelle si vili : Suppenamus flateras delofas ( dicevano fin que furbi la preflo Amors, 6, fumers and function of the control of the contrario è ceduto alla prima offenta di

foli trenta danari? Ah ben si scorge, ch' egli è venduto per odio! VI.

Ma che diffi, Diomio? V'è peggio, v' è peggio : perchè è stata questa una vendita troppo strana. Io certamente considero, che per odio fu pur venduto Giuseppe da fratelli fuoi traditori; ma quanto diverfamente! Eccolo là nella campagna di Dotain. Sì, lo conosco. Ecco ch'egli è con alcune funi lunghissime tratto fuori dalla fina famola cifterna, per darlo in mano a' Mercaranti Itmaeliti . Ecco , che già , qual vile fchiavo, è legato: e fenza che gli va glia ne piangere, ne pregare; ecco ch'egli egià posto su velocissimi dromedari, già i fparifice, già vola, gia va in Egitto. Poverogiovanetto. Eche hai mai fatto a ituoi crudeli fratelli, che ti abbiano da trattare in si ria maniera? Cor tuttociò nel tuo male puoi contolarti: perché fei venduto bensi, ma per qual' effetto? Perche tu non abbi amorite . Melius eft ut venunderur , Gen. 17:27. diffe il tuo Giuda sì, ma Giuda amores o-

le, melius eft, melius eft . Tuto e p. rmiglio. In vece che la tuatonica venga tinta nel fangue tuo; fi verrà così a tignere folo in quello di un vil captatro, che tarà fcannaro in ruo luogo. Sai tu quando fareffi affai miserabile? Quando tu tosti v. dito, perchè moriffi. Ma non tocca a to questa inginria cosi immana. Sta pure al

Quaref, del P. Sceneri.

uomini a quello che farà detto il Figliuol dell' tomo : Filius hominis tradetur, ut Matt. 26-14 erucifigarur. E non èciò forse veriffimo. o Afcoltatori? Tutti quegli uomini, che iono flati venduti, ancora tra le battaglie. tutti io ritrubvo, che fono flati venduti per risparmiar loro la morte. Però le Lengi m' infegnano, che furono già costoro con acconcio vocabolo detti Servi pietofamente, a fervando, perchè con la ven-dita si servava loro la vita : e così potè Ps. 104-17. disfi nel caso nostro con proprietà, che In mercati più di rispetto ? Dore avvetrà , fervum venundatue of tofeph, mentre che venderlo, altro non fu che fervarlo. Ma non è così già di Crifto, Egli è quell'uomo, ch'è stato ad altri venduto qual'animale per mandarlo al macello. Enoinon ci commoviamo a così gran torto? Ah Gittda l ah Giuda l ah facrilego traditore l Tu ora non intendi ciò, che dir voglia, effer da tevenduto un Dio per un fine così diabolico Ma quando aperti al fin eli occhi lo capiral, che farà dite? inche disperazioni profonde dovrai cadere? in che fierezze? in che furie? Dareiti tutto il danaro da te raccolto, per avere allora un carnefice sì pietofo, che facelle temorir prima del tuo Signore, Manon l'avrai, Tu dovrai effere, ò (venturato , il carnefice di testello: e nonti dolere, che non potresti già mai trevame il più degno. Al laccio, al laccio , non ci è pietà per un perfido qual tu fei : Hac diere Dominus (fo. Amar 2. 60 no parele infallibili di quel Dio, che parlò per bocca di Amos ) Super tribus feeleribus Ifrael . O Super anatuor non convertam eum pro eo, qued vendideris pre argense Iuflum . Ma voi frattanto che dite ? Non vi par che il nostro buon Giesti sia trattato peffinamente? Oh che ig ominie! oh che ingiurie! oh che iniquità!

E contittociò nè anche avete a penfarvi, che qui finitie l'altiffima confusione da lui fotterta in questo gran tradimento. Vene fu un'altra, amio credere, poù penofa, più penetrante, quantunque meno confiderata. E qual fu ? Fu, s' io non m' inganno, l'infamia che doveva in lui rifultare dalla qualità personale del traditore. E non era quegli un Discepolo usciro appunto dalla fua icuola p ii eletta? Che beil' allievo dunque dovevafi ftimar quefto ? Aver termato in tre anni, con tanti nobili integnamenti non altro, che un' avarac-cio, che un allassino? Finalmente quei miteri Perionaggi, che noi dicem no ellere flati vergognofiffinamente tradici anch'

em,

essi, furono traditi, o da' sudditi, o da fervi, o da amici, non da Discepoli, e da Discepoli in genere di costumi, da Discepolicari, da Discepoli confidenti. Cadere in questa difgrazia non può esprimere quanto fia svantaggioso. Non fi può allora di leggieri sperar quella compassione, che per altro il tradito riporterebbe, malfimamente dal Popolo, fempre avvezzo a discorrere grossamente. Ciò che nel Difcepolo, pur troppo bene istruito, è prodigiofa malizia di volontà, fi ascrive a vizio del Macstro poco abile ad istruire, a riuscita tanto trista di un solovien tosto a ce S. Ilario, che Crifto confessò, che la

Natt. 16.18 fua triffezza era giunta al fommo: Triffis off anima mea usque ad moreem, per la pallium offendis. Se n'era divolgata la infadi Giuda. Almeno è certo, che quando Cristo volle incominciare a parlarne, si to. 11. 11. turbbtutto : Turbaeus eft fpirien : fi fcagio-

nò, fi scolpò, fece i suoi protesti: Proteflatus eft : e fi dichiarò di non aver colpa alcuna nella rovina, divenuta già irreparabi-8. 70.

spiega appunto il Lorino ) emnia (e, qua corrigendo discipulo apra erant, fecife. Questo medesimo scandalo su quello, che più di tutto fnodò le lingue finalmente a difcorse trionfare i suoi emoli, questo disani-mare i sostenitori, questo dissipare i seguaci. Perocchè se tanto indegna stima veniva a mostrar di Cristo un suo medesimo Apostolo si diletto, home unanimis, uno il quale avea tanto intime le notizie delle sue miracolosissime operazioni, della fua fantità, della fua faviezza; che dovevano fare quei, che ne avevano contezze meno evidenti? Che dovean fare? Deh non mi constringete a ridirvelo, o miei Uditori. O se pure volete, ch' io vi ridica ciò che più tosto essi fecero, concedetemi innanzi un breve respiro, un momentaneo ripofo, perchè altrimenti riu-

scirei troppo inabile a tanto ortore, quan-

contro, prima di arrivare al Calvario.

SECONDA PARTE.

SE dunque bramasi di risapere, o Udi-tori, qual conto sacean di Cristo quei, che meno di Giuda lo conoscevano, veggafi lo strapazzo orrendistimo, con cui egli fu soperchiato in que pubblici Tri-bunali, i quali pur si chiamavauo di Giustizia; e dalla ignominia de trattamenti argomentifi la viltà della stima. E dove avete veduto voi costumarsi, che la Giustizia ponga già mai le fue mani addoffo ad dottrine stravolte, a dogmi sospetti; e la un' uomo, accreditato massimamente per venerazione di Popoli, e per fama di fanporte in un discredito fommo la Scuola tità, se non precedendo qualche sospetutta. Lo scandalo dunque immenso, che zione gravissima di delitto? Fu Giuseppe ancor ne' buoni derivò dal fatto di Giuda a gran torto fatto prigione: questo è veinnaspettatissimo, su a parer mio quel che rissimo. Ma finalmente troyavasi la sua feri più ful vivo l'onor di Cristo. Però di- cappa in mano alla Famina, la quale incolpandolo di adulterio attentato, in argumentum fidei, la cavò fuori, retentum Gen. 39.16.

prevaricazione di Giuda, per la perfidia mia, n'erano precorfe le accuse, necessarie affin di procedere giustamento alla carcerazione del reo. Ma quando fu proceduto a cercar Cristo, quali accuse ve n'erano, quale infamia, quale argomento probabile di delitto? Anzi allora appunto era egli nel credito più fublime di fantità, che le, di quell'Empie: Proseffatus eff ( così aveffe mai poffeduto . Due giorni innanzi egli era stato pubblicamente acclama-to qual Profeta del Cielo, qual Predicatore di verità. Gli erano uscite spontaneamente le turbe incontro a riceverlo con rere di Gesù, come loro piacque. Questo rami di ulivo, a benedirlo con cantici di trionfo, a canonizarlo con vanti fingolariffimi di pietà: Benedillus qui venie in no-mine Domini. E come aftinque nel colmo di tali applaufi mandarlo a cercar come ladro, quasi che fosse conghiettura in-fallibile di delitto avere opinion sì co-Stante di fantità ? Ecce mundus torus post eum abiie . Questo fu l'ultimo determinativo a commettere la cattura: l' avere un Moudo di feguito.

E pure confiderate quali stranezze non furono efercitate nel catturarlo. Se quei ministri , i quali andarono a tal cagione nell'Orto, non fossero iti contro un delinquente ancor dubbio, ma contro un affaífino già fentenziato, avrebbono potuto trattarlo in forma peggiore? Sicuramento è quello a cui mi rimane di andare inte non altro fi apparteneva al debito loro, che di condurlo fedelmente in Giudizio: non è così? E perchè dunque strascinarlo per terra, come una bestia, la qual fi meni al macello ? Sient ovie adoccifionem &C. 11.

Aucreur : perchè ammacarlo co' pugni ? [ perche sbalzarlo co calci / perche pe-ftarlo con gli urti / perche furio famente percuoterlo co' bastoni ? Questo era un arrogarsi le parti di Manigoldo, non esercitare l'uffizio di Masnadiere. Quale ingiustizia però più enorme di quetta? Perocchè fe contra di qualunque altro reo, prima si viene a i processi, e dipoi alle offese; qual ragione volea che sol contra Cristo, prima si venisse alle offese, e dipoi a' processi ? Benche quai processi dich' io ? Ah che pur troppo mi è lecito di cíclamare con Ifaia : Expellavi, us facerent judicium, O ecce inignicas; & juftjeiam, & ecce clamer . Non offervoffi altra legge in gindicar Crifto, che l'odio pubblico, ed il furor popolare. Nel refto, fe voi mirate, qui fu l'istesso, Giudice e parte, accufatori e Fiscali, emoli e testimonj : e là dove in altri Giudizi non fi riceve comunemente per valida quella testimonianza, che non è fottoscrirta col proprio nome, e che non è solennizata con pubblico giuramento, in quello ammerreli come legittima pruova ogni voce fconcia, e si da fede a plebe vile, mendica, infame, spergiura, appassionata, sacrilega, e però inabile per ragion d'ogni legge a te-

flificare : Infurrexerung in me teffer iniqui . Ma forse che si permette, almeno a Giesi di giuftificarfi ? di fostener la causa? di portare le sue discolpe ? Appunto . Egli è interrogato si bene, perchè de' propri Discepoli renda conto ; e della propria dottrina: ma quando vuole aprir bocca affin di rispondere , quantunque parli e con estrema modestia, e con fingolar brevira, un de Ministri gli scarica su la faccia una gran ceffata: Unus affiftens Ministrorum de-10 18 . s. die alapam Jefu. Oh perversità intollerabile di giudizio! Se non vuole ascoltarsi , perche s'interroga ? E se s'interroga , perchè non vuole; ascoltatsi? Giustizia, o Cieli, giustizia, che il vostro Re troppo resta omai sopraffatto dall' arroganza, non folamente de' Giudici più minuti, mà degli Sgherri più vili. Non fi domanda ch' egli sia liberato, non tanto no, che omai non può più sperarfi: ma fi domanda sol. che volendofi condannare, fe gli ufi almen quel riguardo, che non fi niega a' mici-diali, a gli adulteri, a gli affaffini. E a qual di questi fu mai contesa ne' Tribunali la grazia di una femplice parolina? Nunquid le. 7. (1. lex judicar hominem , nifi prins audierie ab cffer quello del mio Giesti , mener' egli ipio : Anzi ad ognuno di foro fu fempre le-

.4. . .. .

care Avvocato per cui difenderfi. Ed a Cristo ne meno farà permesso, non dirò di parlare quando a lui piaccia, ma di rispondere quando fia ricercato? Che dovrá far' egli dunque tra' Giudici sì perversi? Dovrà tacere? dovrà ammutolirfi? e ben che venga interrogato altra volta lascerà di ri-Spondere : Siens home non habens in ore fue M. 17. 19 redargutioner? Su, cosi faccia. Ma ahimè, Cristiani , guardate infelicità! S'egli non parla è beffeggiato qual pazzo, e il fuo filenzio finistramente si ascrive, o a stupidità d'intelletto, o a contumicia di fronte, o a viltà di cuore; nè manca chi lo riceva come una tacita confessione de i delitti ad esso imputati. Qual giudizio può crederfi dunque questo, in cui del pari, ed è proibito il rispondere, ed è punito il tacere? Ditemi pure liberamente, o Uditori, voi che siete si pratici nelle istorie, vi fovvien di altro reo , che mai tolleraffe una o più tragica, o più tirannica forma di Tribunale? Io fo che quando que marinari, I quali conducevano Giona , reftarono chiariti per via di forti, ch'egli unicamente era il reo di quella furiofa tempesta. per cui glà rutti fi ritrovavano vicinissima aperderfi, ed a perire, non corfero fenza wirlo a gittarlo in Mare: ma gli vollero prima dar le difese, ne secer causa . ne formaron procello, e quali follero in una placidiffima calma 3 lo interrogarono con efaminazione diffinta, puntuale, efattiffima ? Chi fei tu ? onde viemi ? ove vai ? che mestiere è il tuo? Qued opus tuum? quaterratua? que vadis? que ex popule et lon 1. 8. tw? Efinalmente dovendolo purdannare, non procederono alla fentenza di morte, fino che il misero non confesso di sua bocca il fuo gran peccato, e non giunfe a dire f Proprer me tempeftas hat grandis venis fuper jon. 1. 8. per. Tanto a' cuori anche barbari parve firano, come notò cen fegnalata acutezza S. Giovanni Grifostomo, il preterire nella condannazione di un reo le regole de' Giudici , benchè frattanto orribilmente d'intorno tonaffe il Cielo contro di effi , strepitassero gli austri , spumasser l' acque , pericolaffe il gran legno, e foffer tutti in ful' estremo procinto di nau- Hom. 1.60 fragate: Sed & Naura, quamvis Barba- Punic. ri, eum qui in judiciis optimus eft, ordinem imitantur; Gid quidemtantopavere, tot fluttibus , tanta in ipfo circo mftante procetia. Qual gran demerito poteva dunque folo non fui silmato reo degno di tancito e di pigliar tempo a penfare, e di cer It' onore 3 e benche non vi fusse niun X 1

utile pella fretta, niun danno nella dimo- procentissimo, ma nè men l'apparire ? ra , fu giudicato di non ferbargli alcun In vano dianzi io mi dolfi , ch'egli non termine di ragione, comune ancora fra avesse niun' Avvocato sedele, per cui le tempeste a i Proteti disubbidienti; ne disendersi . Avrebbe egli possto "mai gli su data sacoltà di rispondere, ma ben bramar più, quando a perorar per lui sos-

fatto per errore incolpabile d'intelletto, confessata, già era confermata, e ciò non Cost inguistamente furono condamnati So- ca-fa in hee homine. Rullam invento canfam Uncat taccate, ed Aristotile dagli Ateniesh, Cam- in himme isse. Zesid meti faits E mondi-lucasasia millo, e Socionda Romani, Marianne da mero con ciempo inaudico non gli bastò

quale innocente. E questa una sfacciatege si, ma pur tutte vere. Se Cristo fosse stagine d'ingiuffizia inaudita, incredibile, no giuffiziato come colpevole, avrebbe pottentofa, e riferbata a moftrare il dificioritto alla qualità del delitto corrifpoupotentions, incui fi tenevala vitadel diente la qualità del gaffigo, conforme a representatione, di cui più casa la globala : On forme la qualità del gaffigo, conforme a recommendata la kegge por mano poutaga di filefic, di cui più casa la globala : On forme fetta teste of plagaram modat. Dove-

animali vilifiimi , quando non fieno effi come un Gioabbe s'era dichiarato ominocevoli, ma modesti, ma mansheti : e vor- cida, ò decollato come un Seba, s'era direbbe ancora intal'atto sfuggir la nota, o chiarato ribelle; e così andate voi difcord'inumano, o d'ingiusto; come potè cgli rendo. Nè tali pene si sarebbon potute famedefimo tener mai la vita di Crifto in cilmente alterare ad altrui capriccio, pregio si vile, che alla prefenza di Popolo mentre troppo era manifesto, che a un'innumerabile decidesse di non potere le- solo e determinato missatto, le leggi non vargliela giustamente, e nondimeno gliela confentono più, che un folo e determinavolcile giuridicamente levare ? E pute udi- to fupplizio. Ma perchè Crifto non fu dise la ientenza autorevole di Pilato, pro- chiarato reo di colpa veruna, che ne fe-

Luc. 13- 12. Lam caufam mortis invenio in co. Nullam can- mente fopra di lui, esferze, e fpine, e pafam morsis invenio? Adunque? Adunque tiboli, e derifioni, e difpregi, e fieli, e af-Crifto fegua a goder la fua vita tranquilla: fenzi, e qualunque altro più domente : adunque fia disciolto da lacci : loroso supplizio, si che fosse in mano di adunque torni libero a casa. Questa sareb- qualunque carnefice, o'l moltiplicarli, o l' be la confeguenza aspettata da tali pre- accrescerli, o l'allungarli, come più gli messe. Ma, on tracotanza di Giudice ssion- sosse in piacere. E avete ndito narrar già tatissimo ! La conseguenza diversissima su: mai d'altro reo, che sosse consegnato in

que strascinisi al Calvario : dunque sospen- tassero a voglia loro ? Qual'è quel delitto Luc. 13-24 dafi in Croce: Eradjudicavir fieri petitienem si nuovo, a cui fia defunata pena si infocerum. E qual rimedio potea mai dunque lita? quali leggi il permifero? quai paesi? reftare al mifero Crifto in un Tribunale, quai fecoli? quali genti? Solo, s'io non dove non folo non gli bastava l'essere in m' inganno, contro di Cristo su efercitata

gli fu imputato a colpa il tacere? Nonne fero infieme foiti gli Ortenfi, e i Tulii da diffimulati? nonnefilui? nonne quievi? po. Roma, gl' ifocrati, e i Demofteni dalla 146 i. set è dir'egli, or vensir fuper mi minigrarses. Giecia, fe non che il fare ad evidenza. E pure non ho ancora detto il fommo palefe la fina innocenza? Onesto era il ma per malignità perversiffima di volere duna volta fola, ma molte : Nihil invenio Luc. 15. 4.

muno e componida comant partiamente de la concentración de la conc

probrium heminum. Perocchè se l'uonio va esfere è lapidato come un Nabuto, s' naturalmente ha in orrore di tor la vita ad era dichiarato bestemmiatore , ò scannato mulgata da effo a fronte feoperta, ed a note gui ? Segui che pareffe leciro non ferbar chiare, e ciò ch' e più di flupore, sedendo, a alcun termire in tormentaralo, nè alcuna come dice il Vangelo. Pre-risimati. Nul. legge; ma che fi poteffero caricar franca-Dunque fia dato in mano a' carnefici : dun- mano a i carnefici, perch'effi lo maltrat-

XII.

un'arbitraria podeffa, sì furiofa, sì fello- I Tigre gli avea lattati? Potè dimou' effe-Luc. 23-25. ne (ca: Jesum vero tradidit voluntati co- re, che al vedersi ignudo dinanzi un corpo

rum . XIII. Ma forfe ch' incontrò Crifto in Carnefici punto umani, i quali mitigassero con la moderazion dell' efecuzione la indiferetezza della fentenza? Lafcerò che voi giudichiare. Sogliono ben questi, per quanto lor fi appartiene, mostrarsi comunemente verso ogni reo più tosto compassionevoli. che feveri . Ufano di chiedergli umanamente perdono della efecuzion capitale, alla qual procedono contro la sua persona: nè v'è pericolo, che di loro elezione aggravino punto la qualirà del tormento, chegli è dovuto: anzi ed affilano le mannaie, perchè spediscano il colco con maggiore velocità; ed ungono i lacci, perchè compifcano l'opera con minor pena. Ma verso Cristo con qual pietà procederono quegl'iniqui? Ascoltate, o Fedeli, ed

inorriditevi. Non permetteva certamente la Legge, che le battiture date ad un reo l trascendessero il numero di quaranta: Quadrageniarum numerum non excedant. Una di più che taluno ne ricevelle, si rima-T'ent. 15-5. Hea fempre infame, incapace d'ogni onore, inabile ad ogni uffizio: che però in 2. Cor. quante volte gli Ebrei fdegnati flagellarono Paolo, che turono alineno cinque, flettero sempre attentissimi a dargliene anzi una di men, che di più, perchè volevano poterlo fempre allettare a tornar tra loro con la speranza di qualche impiego magnifico . E pure quelle battiture , che fuiono date a Cristo, non solamento passarono le quaranta, sì che divenisse infame, ma le migliaja, sì che divenisse infamisfimo. Eperchè non fu stabilita prima dal Giudice, nè la qualità de' flagelli, che dovevano ufaifi i ne il numero delle braccia, che vi si dovevano impiegare; nè lo ipazio del tempo, che doveva continovarsi, ma fu rimello il tutto alla diferezione de' fuoi carnefici: Voluntati corum; che fecero questi audaci ? Sottentrarono successivamente, alla lunga carnificina, ora con verghe, ora connervi, ora con funi, or con pungoli, or con catene: gli fquarciarono

ri. 68. 27. a ferir le ferite, a piagar le piaghe, ad in- der fupino, lo flesero, lo flirarono, gla Quaref. del P. Segneri.

sì candido, sì immacolato, si puro, lor non cadefiero tofto di mano i flagellia che non ilmarriflero ogni vigore, ogni lena? che non perdeffero ogni moto, ogni fenfo? Fosse pur Cristo, non quel gran Dio, qual egli era, ma un uomo femplice, non gli doveva intenerire naturalmente a pieta quella gran bellezza, a cui niun' altra nel Mondo era apparfa eguale? E pure è certo, chenon però quei fi commoffero nulla. Ma come appunto beltà di fiori, beltà di frutti non vale a tencr le nuvole, sì che furiofe non volino a grandinare ora i prati a or gli orti; così nè anche a ritenere quei perfidi punto valle la fua bellezza a Gesù. quantunque Divina. Quindi perchè quel fagratissimo capo folo era rimasto intatto in si gran procella e di sferzate, e di fangue, contro di questo unitamente essi volfero il loro furore: e (confiderate arroganza) di propria autorità, di propria invenzione, fenza nè pure aver comunicato col Giudice il loro difegno, calcarongli fu le tempie una gran corona di pungentiffime fpine, quafi che per lui non aveile la cara fua Paleftina fra tante felve la più onorevole: e bendatili gli occhi, come a Re stolidistimo da berlina, se gli astollarono strettamente d'intoino, chi a sputargli ful vifo, chi a fchiaff; ggiargli le gote, e chi a strappargli villanamente la barba. Che se ancora i più barbari Manigoldi sogliono afcondere agli altri rei gli ftrumenti, con cui debbono tormentarli, oh quanto fu mai da lungi, che ufassero questi a Cristo si pio riguardo! E non vedete, chelo costrinfero a portarfi ancor fule spalle il proprio patibolo: ed a portarfelo, non come Ifac le fue legna, fu l'ora bruna, per vie filvestri, per contrade folinghe, e fenza il tettimonio nè pure di un folo estranco: ma a portarfelo appunto nel di più chiaro, per mezzo a Gerufalemme, contrombettieri avanti, con tambuti allato, con mar di Popolo appresso i Indi arrivati al Calvario non furono già contenti di porlo si in quel patibolo, ma veltito: no, ogni vena, gli spolparono ogni osfo, e gli dico, nò. Per sua maggiore ignominia lo laceratono si crudelmente ogni membro, vollero prima tutto spogliare ignudo, ben-che già non ritrovando più caro i da flagel. che gli dovessero così riaprir tante piagle. lare, Super delerem vulnerum addiderum, circ fi erano già attaccate alla rozza vefte-e fi animavano (cambievolmente tra loro Dipoi con gli urti lo fecero fu la Croce caperversare nelle viscere. E che razza dun- martellarono le mani, gli martellarono i que di nomini fur mai questi? Qual rupe piedi, e poi (fcufatemi, se vi par pro-gli avea prodotti di la dal Caucato? Qual prio ch' io voli in questi racconti, perche ho paura di farvi scoppiare il cuore, I co, al cospetto di Popolo innumerabile, fe non accelero ) e poi dato d'accordo in luogo erto, in luogo eminente: e però un grido tortiffimo, che fece improvvitavento, levarono tofto fue con furore, e tutri veder confitto; fe si considera il giorno, nel più folenne; fe il luogo, nel più obbrobiiofo; fe il posto, nel più elevato; dove volle la Legge, che fu la Groce fi fo pendetfero i delinguenti con femplici funicelle, contra di Cristo essi adoperarono i chiodi; e questi, come scrivono molti, non folamente groffiffimi, ma ipuntati, perchè ficellero così lo squarcio più acerbo. Carnenci non più nati nell' Universo; fu, fisfoghino pure in un reo si buono, fi faziano, fi fcapriccino. Ma perchè di vantaggio volcrlo crocinggere in mezzo di duc Ladronii Non fii gli questa comissione del Giudice, no di cerco, su invenzione de'Manigoldi, i quali con tanto infolità autorita lo trattarono come vollero:

Managas Fecerure co quacumque volucrunt . E da che dunque si mostero que crudeli? Ve lo dirò. Si erano accorti gli sciagurati che Crifto, in tutto il corso de' suoi prolissi martiri, non d'altro aggravio fi era mai querclato, non d'altro affronto, se non quand'eglino, andati a catturarlo nell'Orto, con baftoni, con afte, con alabarde, il

Matt. 16.45 trattareno da Ladrone : Tamenam ad lacrenem , cum gladis , & fultibus existis comprehendere me . Si? differo allora eglino tra di loro. L'effere trattato da Ladrone è quell' onta che più gli cuoce ? Da Ladrone adunque trattiamolo, da Ladrone, E così non paghi di averlo di prima a un Ladronaccio pospesto, quando anzi elessero di falvar Barabba, clie lui s da'Ladroni lo ferero accompagnar al Calvario, e tra Ladroni lo vollero alzare in Croce : e taato era grande il defiderio, che avevano i fuoi camenci, di ferirlo ful vivo: Merte curpifima condemne-Sap, 24 20, mus eum . Volevano effi , che in virtù di tal

morte, fosse fenza dubbio datutti tenuto Re, ma Re de Ladroni. Era già la Croce purp fima per se fteffa, chi non lo 12? Tur piffima, mentre Tullio la chiamò però Verr. c. £p. 201. tronco indegno: Turpifima, mentie Senefim., mentre Livio la chiamo però tronco 1 infame: Turpiffima, mentre ferive S. Ago

Lib. 4. tr. fino, cie Illa morse nibil'est pejus in om-15. in 10. ni genere t. orrium . Che dovett effer adusque contante aggiunte di pubblico ditonoze? Stavafi ignado il Redentor fu que trom ch' io non diffi , che gli avrei fatti ipez-

mi figuro, che niuna pena lo dovesse niù mente fuggire il Sole dal Mondo per lo spa- I tormentar della confusione. Ma chi ne può dubitare? Gravissima omnium panarum pucon festa il Re della gloria, e lo secero a dor, dice il Gritostomo. Quindi noto io metr. 12.10 che l'Apostolo di questasola se menzion,

quando feritle, che il buon Signore, Propefice fibi gaudio, ma non curatolo, fuftife il modo; pel più infoffibile: mentre la | nuie Crucem, confusione contempen. Eche? Non chbe Crifto a forezzar di molti altri mali per abbracciarfi alla Croce? Certo che sì. Sprezzò angosce, sprezzò funi, íprezzò flagelli, íprezzò chiodi, íprezzò abbandonamenti, iprezzò amarezze, (prezzò agonie, Ma non tu:ono quette le itie maggiori vittorie. Più di tutto fu difprezzare la contusione. E però sì come, quando vogliamo lodare uno, il qual vinie molti avversari in un tempo, come te Davide, ci contentiamo di esprimere il principale, e di dir che vinte il Gigante; così fi dice di Cristo, che morì in Croce, Confulione consempta. Quelta confulione, dic' egli, che tenea fempre vivitima agli occhi fuoi, quafi che questa gii detse più da

penfare, per iuperarla : Tora die verecundia mea centra me eft . Questa in più luoghi rap. Pf. 14. 16. prefentò al Padre eterno, come attrociffima; Seizo que, am fuftinui proprer te oppro- ter. 15-15. brium; ed altrove: Osernie confusio faciem pf. cs. s. meam; ed altrove : Confusio facies mex coperus me. Quetta dimostrò, che da niuno tarebbeft mai capita perfettamente fe Pf. 41- 16.

non dal medefimo Dio : Tu feis improperium meum, O confusionem meam, O reverentiam pf. 68, 10. meam. E questa in fine fu tale, che Geremia non teme di affermare animotamente, che Cristo un di farebbe infino arri-

vato a reftame fazio : Saturabitur epprebriss. Non fi dice già, ch' egli dovelle faziarfi mai di dolori, non di piaghe, non di percosse. Anzi si crede da turti, che di queste Cristo montile ancor simbondo, benché m-rifle attualmente notando in un Mar di fangne: Sirio, Sirio. Unicamente par ch' egli meritle fazio di contutione ,

tanto fu lomma : Sainrabient opprobreis. Or quale altr'mono fapete voi mivenirmi, Critiani moci, la coi Paffione non fia stata o più mire o meno infoffribile di ca la chiamò peròtroneo infausto: Turpis- questa del vostro Dio, ancorache tetti rivolgette o gli mnal degli Antropotegi, o gli archivi de L ttrigom ? So che s' lo tuffi andate questa martina a far questo mio ducorto, non di ò alle Tigri, a scrpenti, ma ai rrouchi, ai faffi, poco men

XIV.

zare di tenerezza, giacche spezzarsi in tal s cisse, e inserocisse su gli occhi della sua caio non farebbe lor opera punto nuova. E pur non fo da quanti di voi possa io dire di aver fin' ora spremuta una sola lagrima. cordemente ad udire con animo fedato, I con aspetto sereno, con guardo intrepido, quali che nulla di quanto ho detto vi penetri nelle viscere. Ma non crediate, che ciò ıni diamaraviglia; già l'aspettava. Que-Ro appunto è ciò, che dà l'ultimo compimento a i dolori imparagonabili, alle ingiurie incredibili, alle ignominie inaudite del mio Gesú, non trovare tra esse oramai veruno, il quale lo compatiica: Sustinui, qui fimul contriftaresur, & non fust : & qui consolaretur, & non inveni. A Giob non mancarono nello sterquilinio tre amici, i quali per compatitione delle fue noje,e della fua nudità, fi fquarciarono i vestimenti, e fette di, e sette notti stetter con esso a giacer mutoli in terra, vegliando, urlando, e tutti sparsi per sommo lutto di polvere in ler, in fu le chiome. Quando Catone il minore tratto da' Rostri, fu costretto da Cesare ad ir prigione, tutto il Senato di Roma, ov' egli arringava, andò fquallido, e mefto ad accompagnarlo per dolor del fuo cafo . Quando Dionisso il Tiranno escluso dal Regno, fu da Timoleonte costretto a mutar pacfe, tutta la Città di Corinto, ov' celi approdò, correva ftupida, e lagrimofa a mirarlo per pietà della fua difgrazia. Ma voi chi avelte, mio Redentore, che mosso a pietà di voi, o vi dicesse una parola di conforto, o vi donasse un pegno di

Cat. 1

Plut. in Timel.

cortesia? Ah che mi pare, che voi si languido vi rimiriate d'attorno, e che mi diciate: Circumfpexi, O non eras auxiliasor. Fin da' vostri Discepoli più diletti, chi vi tradì, chì vi negò, chi fuggiffene il vostro Padre parve, che qual'estraneo vi abbandonasse in poter de tormentatori : e se la vottra addoloratiffima Madre, con altre poche a voi fedeli e pie Donne, vi feguiravano: ahimè , che po evan le mifere a fa-Maritago vor voftro ? Mulieres , c Mulieres ancora de longe aspicientes y in mezzo a un diluvio di birri, che vi straziavano; di plebe, chevi scherniva; di manigoldi, che vi cruciavano i di Soldatesca, che vi infultava i di Sa-Matther, cerdoti, di Scribi, e di Farifei, che con ale

frichiate vi bestemmiavano? Es prasereuntes blasphemabanteum ; moventes capita sua . XV. Ma qualmaraviglia, Uditori, che que enidelisi poco il compatiflero vivo, mentre simale lo trattarono estinto? Fin contra il fuo cadavero fu trovato chi infero-

Madre . E qual barbarie più orribile può penfarci ? Pianíe Catone, quand' egli vide i cadaveri de' Romani, contra i quali avea Più tofto io fcorgo, che qui mi ftate con- I mosse l'armi, Pianse Tito, quand' egli vide i cadaveri degli Ebrei, de quali avea fat- Plut. im ta ftrage . E quell' Al flandro , il quale con Cat. tante spese, e con tanti sudori, e con tanti Bel Jud, L. ftenti, avea procurato di levar Dario dal 7. e. Mondo; contuttoció quando poi giunfe al Sabel. L. 4cospetto del suo cadavero esiminato, ed esangue, non potè conteneisi dal lagrimare; anzi tolta a sè la fua clamide dalle fpalle's con essa lo ravvolse, e lo ricoperse, finchè gli fotle data onorevole sepoltura. E contro al caro cadavero del mio Cristo. benchè fia già tutto lacero, tutto pesto, tutto piagato, ficavan fuori le lance per isquarciargli le coste con un bel colpo, e 10. 19. 19pallargh il cuore ? Unas militum , lances laeus eque aperuis. Oh che gran rabbia fu mai questa ! oh che finania ! oh che spierarezza ! Illadere mersue (così mi dice fu questo tit- Into heto San Giovanni Grifoftomo) Illudere moreno, quam ipfum crui is supplicium, longe pejus eft . A me non resta più fiato, ondeesaggerare barbarie si portentofa. Tu deplorala o Sole con ofcurarti, voi Cieli contempestare, voi combe con aprirvi, voi scogli con if paccarvi, voi montagne con muovervi, voi mari con muggire, voi fiumi con arreftarvi , voi creature più infensate con gemere, con gridare, conifconvolgervi-Se non piangete voi, non logià facilmente quali altre lagrime potrò offerire questa mattina al sepolero del mio desonto Signore. V'inviterò forfe a piangere quefte Vedove ? Ma mi dicono di aver donate già le lor lagrime a i loro Mariti, a' quali effe han voluto tutto il ino bene . V' inviterò forfe a piangere questi Giovani? Ma mi dicono di aver promeffe già le lor lagrime a i lor amenti, a' quali effe hangiurato ogni loro affetto. Quelte afflitte Madri protestansi, che intorno ad altra sepoltura non fanno omai lagrimare, che intorno a quella de' lor perduti figliuoli. Però a voi rupi, a voi spelonche, a voi sassi toccherà piangere, se non volcte che il funerale di Cristo rimanga affatto senza ogni onore di folita compaffione. E pure, ahime | s'io non m' inganno, ho dimostrato pur troppo con evidenza, che non è flata già folita in alcun genere la fua morte, ma è ftata fola; Non eft, non eft dolor fimilis, ficus dolor Christi.

TER-

#### TERZA PARTE.

XIII. NOn vorrei, che tutto quel frutto, il la quale, com' io diceva, è la letterale; pe darei anche una morale, una miffica, della Paffione Divina, terminaile in un femplice lagrimare. Può questo nafcere da quella natural compafficate, che l' nomo pruova de travagij, de torti d'ogn'Innocente: nè così viiol' effere tra noi pianta la morte di un Dio Crocifillo, come farebbesi di un' Agnellino svenato. Però vorrei, ch' anzi fi tracile per frutto un alcistimo fentimento di contrizione, e di confusione, in confiderare la ingratitudine foment, ta quale ufianto a chi tanto ha tollerato per noi . L' Apostolo Paolo pronunzio terivendo a' Romani una gran fentenza, la quale contiene affai di difficeltà; ma la vo-

glio qui dichiarate, perchè ne può recar moho di utile. Difs'enli, che il Padre Eterno aveva al Mondo propofto il Verbo umanato: Propisintionem per fidem in fan-Rem, 3:25. guine iffins , ad oftenfionem juffitia fus , profeer remiffonem pracedentium delitterum. Che Crifto morendo, veniffe a palefarnel tempo medefimo e la Giufii/ia, e la Mifericordia Divina, questo io l'intendo: Palesò la Giustizia nel rigore del prezzo, ch' egli sborsò a ricomperare uno schiavo . Palesò la Mifericordia nell' eccetfo di amore, con cui si offerse a morine per un Ribelle. Ma perche diffe l' Apostolo, Cristo effer morto in remittione de delitti peffati , e non de' fututi? Proprer remeffionem pracedentium delittorum. Non offerfe celi forse sopra la Croce un facrifizio bastevo le a compeniare rutte le malvagità dell' umana generazione, ancora che gli umnini poteffero effere infiniti, ancora che il Mondo dovelle effere eterno? Quelto è certiffimo. Come dunque non uso l' Apeftolo voci più illimitate, per cui comprendesse ancora il futuro, e I possibile, e non folamente il pre erito, e l'attuale? palmente le rendite di eui vive! E di che So la risposta, che conforme alla lettera dal Pereiro fi celebra fopra ogni altra. Ed to epite, è, che parendo naturalmente impossibile.

ad Rone che un' eff.tto preceda punto di tempo la disp. 1). fita cagione, non poteva capitif, come i peccati, e menedi innanzi alia venuta di Crifto, foisero flati già icancellati in virtù di un fanguenon anche fparfo, e foddistatri per valore di un foldo non ancora shorfato; e pciò l' April·lo, il quele allora negl' animi de' Gentili doven tadicare le verità niù difficili della Fede - volla remissione de quali, o era più ignota, o fembrava più imperenttibile, quali erano i precedenti. Ma oltre a questa risposta, favorita dal Salmerone, dal Saboro, e da altri norab liffimi Espositori; e direi aver dire. Nia S. Paclo feritto si efpreffamente, propier ep 4, ad rem-fienem gracedantium , e non fequen- Kun. 3. rium deliliorum, per non darfi a credere, che ci poteffero effere più peccati . Mercè che avendo quel buon Apostolo un sebbo e cuore tutto infiammato dell' amor di Ge inepit as sii, ed una riverenza infinita alla fua Paf- Com, a tione , ed unaffima indicibile del (no Sau-Lar. gue, non potca giugnere col fuo intelletto, benchè fublime, a capire, che verun nomo folle più per peccare, deppoi che fi era veduto per lo peccato dell' uomo spario un tal Sargue, e sofierta una tal l'affione: e però, baffa, diceva egli tra sè, butta che io fetiva folo de' precedenti , Benid larum, perchè de feguenti è superfluo: Dum hune lopraterita precata folum recenfet , indicat cum. juedammedo peccasi flacum prateriffe .

E certamente chi avrebbe mai giudicato, fe l'esperienza non ne mostrava il contracio, peterfi trovare nomini si ipictati. si indecili, si inumani, che tenendo per fide come il peccato arrivò ad uccidere un Dio; contuttociò voleffero datgli albergo fotto i lor tetti , da:gli adito ne' lor cuori , e trattar da amico il carnence di colui, che gli ricompetò col fuo fangue? Onello è un prodigio di tanta heftialità, che ie pur troppo nen fi vedelle frequente, fi flinerebbe non folamente improbabile, e mottruoio; ma favoloio, e impoffibile. E pute, ahimè, mi raccapriccio a ridirlo. Si trova un numero quali i finito di gente, che non fol gode delle offete Divine, ma delle offese Divine ancor si 10flenta, e foora d'elle ha stabilite princivivono tanti Comici impuri, e di che vi-. vono tanti Notaj fiodolenti, e di che vivono tanti Sicari venali, e di che vivono tante Merenici proterve, e di che vivono tanti fenfali laicivi, sì, di che vivono, se non delle ingiurie, che giornalmente da' Criftiani son fatte al lor Signo- Of 4. 8. re? Percara populi cemeaune. Quelte 10:00 il loro patrimonio, quette il lot capir le, queffe il lor fondo; sì che fe al Mondo non ci foffe poi chi voleffe offenden Dio. tutti coftoro in poco d'ora v. J. cisbonfi

le far mengione speciale di que peccati, andar falliti. Utcite in ottre per le pubbli-

nome Divino? Se fi vuole stogare un impeto infano, vomitanfi contro Dio villanie. Se fi vuole autenticare un datto bugiardo, se ne ricerca da Dio la testimonianza. Se fi vuole feherzare, giuocare, ridere, traftullarfi, Dio è l'oggetto delle più frequentirifate; sì che fon'oggistimati infipidi i motti, infoavi le grazie, e fredde le buffonerie, se non si lacera in esse lib. 6. de I onor Divino ; Nec jujatur gandium canti elle, per adoperare la formola di Salviano, nifi Dei in fe habeat injuriam . E'I Sangue di Crifto, prezzo dell'impanorificatto, non è oggidi divenuto fpazzatura d'ogni contone? Non è fola la Nobiltà più fignor le quella che lo calpeffa, è la plebe più infima: Questo è bestemmiato dalla ciurma pelle galee, questo da' bifolchi ne' campi, questo da' rivendigi uoli ne' contratti, quetto da mozzi nelle stalle, questo da garzoni nelle botteghe, questo da' bettolieri nelle taverne : Si che ( perdonami , o mia cara N. s' io to lo dico ) si che oramai non fi può andare più per le pubbliche piazze, fei za tutto fentirii colmar di otrore, tanta è la irriverenza con la quale da alcuni riperuto ad ogni tetza parola il Sai gue di Cr.fto, o per dir meglio vien profinato, vien pesto, quasi che Cristo l' abbia lafeiato scorrere si ampiamente topra la terra, per farne loto; ut penne illum (fon termini d' Ifaia) ne tonne illum in conculextionem , quafi lutum platearum .

l'iov.

Ah Signore, e come per nomini si fco-XVIII. nofcenti, sì ftrani, lafciarvi voi crocifiggere? Perdonatemi s'io fon troppo ardito: ma il zelo dell'onor vostro mi ipinge a parlar cosi: Si filius Dei es, descende de Cruce : Si fi-March. 17. ling Dei es , descende de Gruce . Che fate fu quella Croce, che fare, o Figlinol di Dio?

Vertate dunque voi il tangue vostro in così gran copia, perchè fia meno apprezzato? Che frutto è questo? che utile? che vantaggio ? Ah descende . si . si . descende de Cruce . Concioffiacche, che mai focrate dagli unmini? Che per aver voi data a proloro la vita, debbantar'eti un conto al Mondo di voi? V' ingannate aff.i, v'ingannate. Vi posporranno ad ogni scineco e priccio, ad ogni leggi ro intereffe, ad ogni v no puntigio : e teper forte voi verrete aconfronto ro: che richiedereffi ora più da un Dio presso di loro, concluir comma: (nonve lovogho dire, per non sottoporvi in pub blico a tanto ímacco) non vi lufingate , o

nome maledetto a ogni paffo, fe non il foldi. Perche fi fa di voi ffimatale, ch'io io non mi nderei di condurvi in piazza, ed ivi mettervi in paragone con qualunque merce più vile, che laisù venga, perch' io fon ficuro, che voi rimarrelle al difotto. La perdereste messo a competenza col grano, la perdereste messo a competenza con l'oglio, la perderelle mello infino a confrorto con l'uve fracide. Nè accaderà che sfogandovi vi quereliate nelle Scrit- or. 1. 1. ture con dire , che i vostri Popoli diligunt ancor' oggi vinacia uvarum più di voi stesso. Vi lasceran querelare quanto a voi piaccia, e purchè n'escano essi col loro avanzo, fi faran beffe di voi (intendete amatiffimo Redentore ) fi faranno beffe di voi. E voi pur per effi feguite a pendere in Crocc? At descende, descende, Rom. 1.7. che quefto è troppo : Si filius Des es defcende de Cruce perche probono ferfican quis audear mori, come pur l'Apostolo disse; ma per gente ingrata, incinriatrice, infedele, chi può cipirlo? Quantunque, a chi dico lo queste cose? Le dico a un Dio, il qual pur troppo le conocce, e le tollera, e si lascia tuttavia tormentare per quegl' ifteffi, che ne tanno si poca flima; ne folo muote in foddisfazion de peccati precodenti alla fua Pattione , propter remiffionem Remistre. pracedingium deliflorum; ma quello, ch'è più mirabile, muore ancora in foddisfazione de fuffeguenti. Voglio io però pi-gliare almeno prefio di colle fue parti, già ch'egli tace, e fuoplicarvi, e iconginarvi, che fazi delle offete a lui fatte fi o a quell'ora, vogliate almeno defifterne da ora innanzi.

Ma come posso io meglio far ciò, che con porvi davanti agli occhi quello (paventolo (petracolo, che fece in quelto giorno medefimo inonidire il Cielo, tremar la terra, e tutta initamente confonderfi la Natura i Su dunque , o Popolo amato, k tu non credi alle mle parole, che Cristo abbia soffeiti per amor un renti ffrazj, quanti io ti lio detti, rimira lo co' tni occhi: Non pare a te, che la Divina bonta ha giouta al fomnio dell'infocato pere. 1% amor fuo ? Ecco qui Vitatua, non più quafe 66. pendens anse se, come tanti fecoli prima ti fupiedetto; ma vere fendent. Dimmi peper te crociffio, da un Dio per te lacerato, da un Dio per te diluviante d. I proprio f reue Dipurc, di, fe ti par ch' egli po-Signore, la perderete. Che se già soste telle eccedere maggiormente in amarti. venduto per trenta danari, ahime che ora Ma fe tu stesso non sapresti omai più che

desiderate, deh contentati un poco di stare 1 almeno pazientemente ad udir le fue giufte doglianze : Popule meus ( così t'interroga egli con le parole del fuo diletto Bernardo) popule meus , quid caufa eft , quid inimico meo, veftroque libet ferrire, quam mihi? Su rispondetemi , dice Cristo , di-Settiffuni mici Fedeli. E qual motivo havete voi di servire più volentieri al voftro, e al mio Nimico, che ame? Vi ha egli forse creati, come vi hò creati io? Vi ha egli forse conservati: come vi hò confervati io 2 Vi ha per tanti anni fomminifirato egli forfe il foftentamento, come ho fatt'io? Che se questo è poco: Siparna hac videntur ingratis , certe non ille, fed ego redemi vor. Ah , dite, dite: Chi ha dato ogni suo bene per voi? Io, ò'l Demonio? Il Demonio, ò io? dite fu, Non ille, non ille, fed ego redemi vos . So ben io quanto care sono costante a mele vostre anime, fo quanto ho travagliato, fo quanto hò tollerato, fo quanto ho fpeso prodigamente di me , sol per vostro amore. Vi par forfe poco anche questo? Su fia pochifimo: io voglio darvi ragione. Ma il mio nimico è per voi giunto fin' ora a fare altrettanto? Se l'ha fatto, io mi contento, che mi voltiate totalmente le spalle, per correre dietro a lui. Ma se altro mai non ha egli cercato nè dì, nè notte, fuor che la vostra rovina: Quid eaufa eft , quid caufa eft , quod inimice men, vellreque libet fervire, quam mihi? Racconti ello se può i viaggi intrapresi per vostro ajuto, numeri le vigilie continuate per vostro addottrinamento, ridica i fudori sparsi per vostro conforto, narri gl'improperi fentiti per vostro pro: mostri anch'esto il capo trafitto, le membra infrante, le mani inchiodate, il cofato aperto per voi , come lo mostr'io. Ah che Non ille, non ille, fed ego rede-mi vor . Solo in una cofa io conosco di avere per avventura pottito eccedere, ed è che gli altri uomini prima dimandano ad uno se vuol'essere loro servo, e poi lo riscattano di mano di quei , che gli darebbono morte: io prima vi hò rifcattati, e poi vi chieggo, che mi vogliate effer fervi : Reverters ad me, quantim re-If 44. 12. demi ce - Criftiani , non vi fi compovon punto le viscere in ascoltare dal Redentor voftro un rimprovero sì tremendo? Meritereste ch'egli partendofi di qui tutto fdegnato, vi abbandonaffe, e vi negasse il perdono di quelle offese : che mon avete dubitato di fargli dopo an-

cor di averlo veduto per voi pendente da un'alto tronco di Croce. Ma questo finalmente è l'ultimo eccesso della fua incontentabile Carità; di tutte le offese a lui fatte, qualunque fiano, è paffate, ò prefenti , effer contentissimo che vi fi conceda perdono: Dimitto illis i Tal' è la formola : è fenza alcuna eccezio-

Perdono dunque universale a voi tutti, amantiffini Peccatori, di qualfifia gran peccato da voi commello , perdono, perdono, fol che voi ne fiate do-Icnti. Perdono a voi Giocatori di tante vostre inconsiderate bettemmie. Perdono a voi Negozianti di tanti voftri interessati spergiuri . Perdono a voi Libidinosi di tante vostre ssienate disonefta . E voi Mormoratori , e voi Vendicativi , e voi Micidiali non dubitate , che viene perdonata a voi pure cortefemente ogni voftra colpa . Perdonata , diffi? Hò errato, hò errato . Non è stato quetto un parlare con proprietà. Chi parlò giustamente in questa materia ? Il gran Profita Natano : il quale udendo che Davide, ravveduto dal fuo delito - avea prorotto con amare lagrime a dire : Percavi Domine : gli rispose di fubito : Orsu fta lieto : Dominus quoque is. tranfiulis peccasum suum . Il Signore ha trasportato da te il tuo gran peccato -Parea, che dovesse direli : te l' ha rimesso, I'ha cancellato, I'ha condonato. No , disse più propriamente , l'ha trasportato , transfulit . Perche i peccati degli nomini fono ftati tolti bensì dalle loro spalle, ma per qual fine ? Per porli tutti fu le spalle di Cristo : Po'nit in eo Dominus insquisatem omnium nostrum. Il 13. 6. Popolo caro ; Deminus granftulis pectatum tuum à te . Stà allegramente , flà allegramente : fe pure è giorno questo da poter fare niun' altra cofa, che piangere. I tuoi peccati stan su le le spalle di questo tuo buon Signore : Onns Domini . Egli fi è contentato , per quell' amor teneriffimo che ti porta, di farli fuoi. Vuol patire per te, vuol penar per te. Tu puoi ridere ancora, fe ti da cuore di farlo, tra fuoi dolori. Ma chi mai farà sì crudele ? Prima morire , prima morire: Recedite à me , amare flebo : no- 16, 22, 4liso incumbere , us confelemini me . Io quanto è a me , nè pur mi curo di vivere, o Signer mio, fe non ho folo da vivere per amarvi: Charitas Christi an LCons.14... ger ner , dolci parole del mio caro A-

che al maligno nimico ? Io a' miei sfoghi ? Io alle mie foddisfazioni ? Non fia mai veto. O io voglio morire, ò put fe non muojo, voglio che fiz ciò folamente affine di vivere a chi è morto per me, di stentare per lui, di sudar per lui, di confumare ogni mio talento per lui a PC 11. 23. Anima mea illi vivet : Anima mea illi viver. E voi Cristiani non volete voi pure vivere a Cristo? Su, che si aspetta? Venite dimque, venite tutti agettarvi affannofamente intorno a gnefto fuo duro letto di morte, per protestarglielo. Dimandategli mercè, dimandategli mitericordia, ò pur lasciate, che a dimandarglie-

la, supplirò se volcte, in solo per tutti. Signore di eterna Macstà, Eccoci qua tutti rei della morte vostra: lo conosciamo, lo confessiamo; ma che vi possiamo più dire? La colpa è nostra , verifiimo; ma più anche è del vostro divino Amore. Egli è, che fopra d'ogni altro vi ha confermi, lo riprotefti. E voi Signore conficcato su questo rigido tronco . Per- fateci degni di ereditare frattanto la vociocchè se l'Amore vi permettea, che ci stra desiderata benedizione, che a tutti lasciaste tutti andare all'Inferno, sì come si prego egualmente, che a tutti porgo, richiedeva ogni termine di Giultizia, non per augurio felice di nuova vita, da in-v'erano per voi chiodi di alcuna forte, cominciarii fu quello punto medefimo : non flagelli, non funi, non disonori, ma nel nome del Padre, che a tanto c'invigopura gloria. E valea dunque tanto la fa-lute di uomini miserabili, rinnegati, ri- lo Spirito Sanzo, che c'infervori.

possolo Paolo, Chariens Christiurgeenes, belli, che si dovesse conperare anche a us qui vivune, jam nen sibi vivane, sed costo si esorbitante, a costo del vostro ei qui pro ipfis moriuns eff . In dunque fangue? Oh carità infinita ! ch cordialità avrò più da vivere, nè pure a me, non incomparabile I Se gl'ifteffi Angeli, entrando questa mattina nuovi nel Mondo . non conosceffero molto bene per altronè voi, ne noi, oh che inganno folenne piglierebbono tutti per cagion voltra ! Si avviserebbono, che molto più fiamo stimabili noi di voi, mentre voi morite per noi . Almeno concedeteci , Signor caro , che corrispondiamo di cuore a si strani eccessi. Pera il barbaro : pera chi ancor non v'ama: Si quis non amat Deminum Jesum, anathema sis, godo in ripeterlo : 1. Cor. 15. Si quis non amat Dominum Jefum, anathema fie. Sia rilegato dal conforzio degli tioniini, chi non v'ama: vada ad abitar tra le Fiare, vada ad ardere tra le Furie. Tra gli uomini, a prò de quali voi siete morto, non ha da vivere, chi non ha oggi determinato di vivere folo a voi. Però? che aspettarsi? Chi ancora qui non l'avesse determinato, lo determini senza indugio. Chi l'ha determinato, lo ri-

# E

XXXVI

# Nel Dì solenne di Pasqua.

Oportet corruptibile boc induere incorruptionem , & mortale boc induere immortalitatem. San Paolo 1. Cor. 15. 53.

onefli, e molte consentendogli ancora re fra Popoli. Chi mi vuol per amica,

Ra quante Religioni, o an li vituperofi. La nostra fola gli si è motiche, ò moderne , hanno ftrata perpetuamente sì rigida , e sì rifiorito fra Popoli , niuna trofa , che facilmente potrebbe crederfi tuor della Criftiana ritro nata a perfeguitario. Vien'ella al Mondo, veraffi, che non fia flata fin- e sfoderando inconcanerne una spada di golarmente piacevole ver-fo il Corpo, concedendogli tutti i piaceri dic'ella, quest'è quel th'io vengo a reca-

non mi ragioni di morbidezzeediagi, di zipofo e di ozio; perch' io proteffomi a perramente che questo non è'l mio tine: Non venni pacem mistere , fed gladium . Mat. 10. 34 Ouindi promulgando con ordine più diftinto le tue determinazioni: O la, foggiugne, voi che sposaste così gran turba vene per impeto di libidine, ma fol valervene per defiderio di prole. Che se bramate dieffermi più graditi. pou vi fia grave rinunziar' anche a questo gran privile gio, conceduto dalla Natura di perpetuare voi stessi col propagarvi Date volentario rifiuto ad ogni diletto, il qual'abbia del fenfuale : e se ribelle vi ricalejtri il senso . ascoltate me. Sottracteligliagi con la vo Iontaria mendicità i diminuitegli il cibo con le ficquenti affinenze, interrompetegli il fonno con le importune vigilie; e ie non basta, rintuzzategli ancora con le fanguigne flagellazioni l'ardire. Evvi bofcaglia spaventosa in Egitte? Correte lieti per mio configlio ad afcondervi in unegli errori . Aliora mi ferete più cari , quando io vedrovvi aver per Cafa . > gli scogli , ò le sepolture . La vi offenico per compagnia tiere orribili, per vitto radiche amare, per bevande acque is finide, per vesti setole acute, e per letto rottani tormentolifimi . E perchè io fo , che non offante la vostra nota innocenza, avrete molti Avversarj, che vi votranno ottinatamente rimuovere dal mio culto . guardate bene ch' io non voglio effere abbandonata da voi ne per priegiri , ne per promesse, nè per terrori. Onando alcuno vi tratti di ribellione alla fece da voi giuratami, e voi per rifpofta offerite fubito pronte le carni a' graffi, i nervialle torture, l'offa alle feghe, i denti alletanaglie, gli occhi alle lesime, e'I collo staffo alla feure. Vi mostreranno da un lato fornaci aidenti; e voi accettate d'entrarvi. Vi additeranno dall' altro stagni gelati; e voi confentite di feopellirvici: ne mai vi fieno, o precipizi si cupi, o fiere così fameliche, ò ruote si tormentofe, ò faette sì acute . è graticole si roventi , per cui timore voi ritrattiate pur uno di quegli articoli, ch' io v' integno. Quelle fono le pubbliche intimazioni, che a'fuoi feguaci ha fatte fin da principio la nostra Legge: Neli-

> te timere cor, qui occidune corpus. E ben che dite, Uditeti? Vi basta l'animo di porle

va , turbati e taciti , non ofar di aprile la bocca per lo spavento. Ma allegramente, Signorisi, allegiamente, ch. pr. to sila ferita fuccede la panacea, call'aconito nafce vicino ne' prati stessi l'antidoco. Quel-la Legge modefinia, la qual'ordina, che si debba ediar quello corpo , e perfeguitadi mogli, licenziatele tutte; che al più i re, e percuotere, e forpendere ancora, fol'una mi contenterò di laiciarvene; e fe ciò biogni, con quello del infitro Criquesta di modo; che non possinte abusat- i sto su un duro tronco; mesta mi delima è la prima anche atrattar di rettauircelo. come fu resduto oggi a Crifto, di lacero intero, d'intermo fano, di livido risplendone, di caduco immortale, e di affaticato impassibile; mentre, qual grano di frumento distinto fotto la terra, è vero ch' cgli morrà, ma per ravvivarfi; è vero ch' egli marcirà, ma per rificrire; è vero ch' egli fi perde à, ma per rienperatlo nella riccolea p it bello affai, che non era, e più rigogliofo; Operter corruptibile hoc inducre incorruteionem, O moreale bot induere immeranticatem. Sarà per tanto quella fera mio debito di moffrarvi e ma brevenicio te, quanto fia giusto che venga chiamato anch' egli a parie del premio nel Paradiro, in a si gran parte di patimenti è nel Mondo, affinche voi fiate certi , che, fe nel corio di quelto fagratissimo tempo Quarefimale avete molto nella came patito, digiunando, difciplinandovi, macerandovi ; dovrete polcia eternamente godere

ancor nella carne, ma gia glo:ioía. Pirro , Capitan celeberrimo nell'Epiro, fentendon non fo qual volta onorare da' fuoi Soldati col nome di Aquila, per la velocità, con cui egli volava, combatteva abbatteva ogni fuo nemico: E vero, tispose loro , ch' io sono un'Aquila; ma voi Soldati miei ficte l' ale, fu cui m' imialzo. L'itteffo, s' io non m' inganno, l' ifteflo l'Anima può affermar, che a lei fieno tutte le membra del corpo ; ciò che al Capitano i Soldati; ch'è come dire: l'ale, che per lui stanno sempre in perpetuo moto , in agitazione, in faccenda. E vaglia la verità, qual'è quell'operazione, quantunque minima, che possa fare ora l'Anima fenza il Corpo ? Non può dire parola, non può dar paffo, non può formare un penfiero. Se afflitta vuol'ella esprimere i moi dolori, convien che prenda dal Corpo in prestito le lagrime, ed i sospiti; fe lieta godedi palefare i fuoi giubili, convien che il Corpo ancor'egli le fomminiftri i rifi, e i tripudj . In vano per lei rifplendono tante stelle nel Firmamento, se il Corin elecuzione? Parmi di vedervi a tal nuo- i po niegale occhi da vagheggiarle . Dal

Cor-

Cantit.

ufum , quem mundi frullum-, quem elemen- einas . Ora io v'argomento così . Se è raterum saforem, non per carnem anima depa-scient e Or' immaginatevi, che amor però della battaglia non altro sece, che custodir non prende fubito l'Anima a questo Cor- fra le tende la munizione, perchè in qualpo, da cui si truova in progresso brevedi che modo può assermarsi di esso, che coo-tempo sì ben servita? Vien' ella tosto ad as-però alla vittoria; non sarà giusto, che sia fratellarfi talmente con esso lui, che niente premiato ancor egli chi riccvè le ferite, al Mondo teme più del suo danno, odesi chi sparse il sangue, chi perdette le memperò contenterebbefi ella di soggettarlo a del corpo ne gran conflitti, che noi softe-così gravi strapazzi, quali son quei che la niam per la fede, o per la giustizia. Del nostra Religione, o ne infegna , o ne ordina, corpo fono, del corpo, quelle serite, che o ne configlia, fe non dovesse riportarne ci formano le zagaglie, non son dell'aniancor' egli qualche profitto? Considerate mas del corpo è quel sangue, di cui s'inebun magnanimo Capitano. Vedrete che a bria il terreno, del corpo quelle membras lui non basta d'esser premiato egli solo per onde saziansi i Leopardi; del corpo quella vittoria, ch'ha riportata pugnando, Signo- la vita, che fi confacra alla morte; e poi ri no : ma vuol che il premio ripartifi pari- volete, che il corpo folo rimanga fenza mente a que' guaffatori, ch' hanno scavate le mercede ? Se così fosse, pare che l'anima mine; a quegli affalitori, che fon faliti fii' non avria fronte a richiedere tanto da merli ; a que l'ergenti, ch' hanno schierate le lui : e per conseguente pochí avrebbe la file ; a quelle scorte, ch' hanno guidato l'e- nostra Religione, che la diffendesse ne'trifercito, e fin'a que fantaccini, che fono sta- bunali; pochi, che la sostenessero nelle ti a custodire oziofamente il bagaglio tra i carceri; e pochi, che con dispendio delle padiglioni . Così fece al certo Davide, proprie comodità perpetuamente cercafd'allor ch'egli era Capitano ancora priva- ferò i fuoi vantaggi. Giustamente dunque to. Usci egli un giorno con secento de suoi ha Dio fatto a voler, che il corpo venga a perfegultare una truppa di Amaleciti, il premiato oternamente ancor' egli infieme quali gli avevano divampata la terra di con l'anima: sì che chi è ftato così confuo ricovero, con saccheggiarne le masse-giunto nell'opera, non resti poi separato rizie, e gli armenti; e con rapirne le semi- nel guiderdone: Operer, operer corruptifponde di ello, ne il vollero tragittare. Gli re del Nazianzeno ? fe non perchè è rapetro gai notamiero, gai nogrario che i propriede petro gai notamiero, particola tuta infinera la preda. Fe gli vo- pua rammeram particolo petro que infinera la preda. Fe gli vo- pua rammeram particolo petro con a ligramente partirida tra lor fo- Qu'ndi foi mi avanzo meglio acora a li i, quando, Fermate, difi le toto Davide, di correcti questa forma, cili voi fapere, ch' io mi contento, che voi motto bene le Uditori, che merce la gran dipendenne ne abbitate la parte voffra: ma dovi è la deraz, di abbita mal ferito, più ci fentimo ma cabitate la parte voffra: ma dovi è la deraz, di abbita mal ferito, più ci fentimo di propriede di petro della propriede di petro di petro di petro della propriede di petro della propriede di petro di pet parte di quegli, i quali fono rimasti si lassi noi muovere dagli oggetti sensibili, e maal fiume ? Come ? ripigliarono gli altri , di teriali, che dagli spirituali , ed astratti. Efaque' codardi? E qual fatica è giammai stata minate pur voi la maggior parie degl'unla loro, fe non giacerfene, mentre noi pu-ignavamo, all'ombra degli alberi, ed alla ferfeura dell'acque? Non accade altro, ferfeura dell'acque? Non accade altro, seplicò tofto Davide, io voglio che co- che affin di chiuderfi a conversare co'Mor-

Corpo ell'ha quel diletto, che trae da'cibi; sì fia. E così fin d'allora promulao miesto dal Corpo quel che le porgono le armo- l'editto, rimafto tra gli Ebrei per legge indal Corpo quel cue le prognome a mono a cunto, innuto un guerro per regge un nies dal Corpo quel che le rindono letra violobile, che di qualivoglia obtivitio fof-granze; del Corpo quello che lo ofictico le data equale la parte, e a que foldati, chi ne i giucoli, dal Corpo quello che le con-erra diferial attada, e a quegli, ch'errafi De Refus. ciliano i fonni, e per refugience il tutto con tattemati al carriaggio: Æpus par seri, de i, Respe Terrulliano in brevi parole: Quem nacura scendencis ad pralium, O remanentis ad far. 14 dera del fuo bene. Quanto difficilmente bra, chi diè la vita? Ma queste son le parti ne, ed i bambini. Quando in arrivare a un bile hoc induere incorrupcionem, & mortale t. Con. 1. certo corrente, dugento di quel foldati, hoc induere immorpalitarem. Ma perché 11-1. flanchi e (calmati, fia bbandonarono ful e Qoesses, 6 noi vogliamo stare al parealtri quattrocento, passati animosamen- gionevole, che Cum Anima cognatum te, colsero all'improvviso i nemici baldi carnem recoperie, eum quoque ad gloria Oc. 10.18 e sessos, per la fresca vittoria, gli rupculestis hareditatem seum admittat, or laud. Cass
pero, gli sconssissero, gli sugarono, e ne tijusunditates sun issa communica,

venuto a rendere inescusabili tutti quei , che non giungeranno a falvarfi. Perocchè ditemi: che mi potete voi ora opporre , o Criftiani , quando in fuo flome | perremus à vobis , qued concupifcitis , diio v'inviti a mortificarvi, ch'è gufto dire, a rinunciar que' diletti, che folete ora sfronatamente concedere a' vostri sensi? Potrete florcervi; me lo potrete negare? Potrebbe, è vero, parervi cofa duriffima il vietar ora a'vostri orecchi il solazzo, ch' effi ricevono da quelle femminili armonie, di cui rifuonano spesso i vostri teatri, ò i vostri festini, ò le vostre veglie, quando snai più voi non doveste provare un diletto fimile. Ma mentre io vi afficuro, che goderete questo gener medesimo di trastullo, in maniera ancor più perfetta, e più lufinghevole; nè lo godrete fol per brev ora, ma per tuttal'eternità, con aver fempre ad ogni minimo cenno i mufici ubbidienti , i fonatori pagati , e gli organi aperti ; perchè dovrà parervi ora tanto molello, non dirò perderlo, ma dirò differirlo? Non udifle più volre, che il primo fuono di un violino toccato per mani Angeliche, baftò ad affogare l'animo di Francesco sebbricitante, in un torrente di giubilo così alto, che rotti gli àrgini traboccò ancor nel corpo; e vi traboccò di maniera, che ne portò via rapidamente ogni spezie d'infermità , benchè contumace, ogni debolezza, ogni doglia? Or quello piacere appunto avranno cotesti medesimi tvostri orcechi ; e non l'avranno momentaneo, e fugace, come fu quello; ma stabile, e permanente: e non rinunzierete per ello, finchè vivrete, a qualunque mufica vana? Non voglio, ò Ghiotti, che vi priviate in eterno di quel diletto, che voi provate fra tante varie faporole vivande; voglio; che aspettiate anche un poco, finche finifcasi d'imbandir quella tavola, di cui avendo in un fuo ratto gustato!' Abbate Salvi , masticava poi sempre i cibi nostrali, come aconiti tartarei. Non voglio, ò Giovani, che rinunziate in eterno a quel godimento, ch' or voi cavate dal vagheggiare una lufinghevol bellezza; voglio che indugiatean-che un poco, finche venghiate introdotti a quelle converfazioni, di cui avendo in una fua visione participato l'Abbate Silvano, fuggiva dipoi fempre le facce umane, come visaggi diabolichi. Che potete a questo rispondermi? Voglio altr' quello fello , che voi fiete sì avidi di

Ed ecco che Dio con questo è insieme | ottenere ? Questa è la vera maniera di perfuadere : efortarvi a quel medefimo appunto , che voi vorrefte : Vera rario Spift. ti persuadendi oft , cum id poscitur , ue imceva il Santo Vescovo Eucherio; e diceva bene . Voi vi vorreste saziar di gusti corporei, non è così? Ed to diguffi corporei voglio che vi faziate : con quest' unica differenza, che voi gli defidereroste sozzi, ed io voglio darveli puri, voi gli defidererefte manchevoli, ed io ve gli voglio dare perfetti; voi gli defidererefte caduchi, ed io voglio darveli eterni: Hee quod exiguum amaris, infinuamus ut ametis asernum. Questo è fol quanto discordiamo fra noi; che voi vorreste il meno. e io vi offero il più. Vi par però quella offerta da non curare?

E vero che dovete aspettare ancor qualche poco a confeguire i diletti da me promeffivi : Pariensia webis neceffa. Ad Hebe. ris of , come già diceva l' Apostolo , 10. 16. us' reportesis premissionem . Ma quando il cambio e molto più vantaggiofo, chi non lo accetta , benchè abbia a rimborfarfi alquanto più tardi? Se voi per figura vedeste alcun Vignaiuolo , che ful principio di Agosto, quando ancor l' uva tutta è minuta, ed acerba, vuol mettersi a vendemmiare, per aver quanto prima piene le grotte; e che però già chiama i vendemmiatori, già ripartifee i coltelli, già mozza i grappoli, già riempe le corbe , già fa gemere i torchi, già spreme il mosto, che gli direfle ? Approverefle voi quefla sciocca colerità ? questa insensata ingordigia ? Ferma, gli direfte, che fai ? sconfigliatiffimo Economo de tuoi beni . E non è pur meglio riporre l'istello vino alquanto più tardi, ma quando farà già dolce, spiritolo, piccante, e così più atto a durare, che rimetterlo un poco prima, ma metttr'egli è ancora agrestino, fiacco, imma-turo; e però più disposto ad infradiciarfi) Il fimile voi direfte ad un Giardiniere. il quale volcsie cogliere i pomi, ancora non coloriti; il fimile a un Mictitore , il quale volesse segare le spighe , ancora non bionde ; il fimile a un Cacciatore , il quale volesse importunare le selve, ancora non pepolate. E perchè non poss' io dire il fimile ancor'a voi, mentre con tanto discapito vi volete nella vita presente anticipar que diletti, che vi potrefte alla futura ferbar con tamo intereffe?

già che , come pur diffe acutiffimamente

Filone Ebreo: Oblellamenta prasentiavità do qui di recarlo come lodevole, mentre quid suns, nist sursa desellationum vita fuflani miei: Nonvi par che Iddio con ri-ictre della Natura, quanto faria voler flani miei: Nonvi par che Iddio con ri-ictrer a. Ma fe voi chiedette a Seneca, Epota I. p. ferbar anche al Corpoi fuoi guiderdoni, come mai catone avvaloraffe i fuo per ch' è appunto dire, con ammetterlo a par-te di quella Gloria, la qual fuoggi dona tanta lena, che far poteffe sì grave in-42 al Corpo di Ctiflo; non vi par dico, che fulto alla Morte con provocarla, udircgli abbia tolta ogni fcufa, quand' egli nie- te dirvi, che tutto questo egli fece legstesso de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del comp que or tema codardamente la Morte, non tone, ch'egli voleffe: Ferrumfecir us moche la Mortificazione; e non abbia per ri poffet, Plato us vellet. Perocchè menfommo de desideri quel che si chiamava tr'egli timanca persuaso, che l'anima re questa volta al Discorfo le vele gonfie, cile il perdere di se stesso una sola parte; farebbe quasi un volere abusar quell'aura, massimamente allor ch'egli col divenire che mi concede la vostra benignità, con tentatevi un poco, che qui, benche quafi che a favore de poveri posta farsi una buo na pesca, una buona preda; epoi ci siudieremo di prendere tofto terra.

SECONDA PARTE. · un giorno col Redeutore glorio; amente 11. Non vogliam credere, che gli avrebbe Ga, o B. Liberta maicato Cromes, stude informat in a diacettaria, quanto nor proportion our amortal pupulars conquel, la mano, oche firi fallora aves l'obstra purififina d'oggi fangues e porche moltius volte con gran diletto a mini l'Ectifica de contamente e porche moltius volte con gran diletto a mini l'Ectifica contamente brai questi i kavagli il l'arc del Sole, è poire o hi e voi fapete, di contamente brai questi i kavagli il fror, e confidence è mi quella, che allor fuecce. chiudergli la ferita, ma non però finimir- de tra alcuni Popoli femplici del Perù, voi gli purto l'ardire. Perocche rimaflo al fin vi finpenfie! Tofto tra le donne fi leva Tolo, raccolle l'ubito quell'estremo di for un pianto si alto, si dirotto, si mesto, ze, che gli reflavano; cd adirato quano si univerfale, come fe non più dovefs ef-dinanzi con Ceiare, tanto allora con sé, chenon avea faputo preflo mottre a quel fi firapa o capelli, fi grafian gote, ed primo colpo, fi ft:appò tutte fu iolamen- affin di fuorzare quella grand'ira, che itite le fisce della fisita, ed al seo spirito, vano a celli in Cielo, tutte inlassama cer-disprezzator d'ogni cosa, ancor di festes-bamente levene con acute spine di posce, fo, non permite l'ufeita, gli die la pin-ta: Non emilia, fed escara. Foriennato ar-La dove non ci ridiamo di tanto affanno, dimento, non può negarfi: nè io preten-l'enelle eccliffi, che accadono, ancor che

ghi di fottoporfi allo spirito, di cedere al- gendo quel sì bel libro, intitolato il Fela razione, e di mottificarsi in onor dello done, cioè quel libro, in cui Platone digià l'ultimo de terrori. Ma perche lafcia mon moriva infieme col corpo, flimò faprigion di Cefare, la dovea tra poco , o lasciare a piè di un Carnefice, o ricein alto, noi gittiam l'ancore, fin'a tanto, vere in dono da un'Inimico. Or dite a me. Se tanto potè Catone animarsi con tal penfiero , che faria flato , s'egli avelle creduto, che nè per quella qualunque parte di sè egli perdea propriamenre; ma che lasciandola alla terra in deposito, più tosto che in abbandono, BEn pare adunque, che tra noi più non doveva un di ripigliarfela affai più bella, meriti fcufa alcuna, chi fa di dovere ed affai più vigorofa, ch' allor non era? forgere a nuglior vita, e contuttoció se laggiunto gran forze, promettersi ancor pue ancora a temet vilmente, non pur la del corpo quella immortalità, quella Mortificazione, ma antor la Morte. Calibria, quel gediniento, che dell'ant-tene il Forte, veggiado emi vicino a foi ma fola fi gomettea? Ma tanto è quello, rare nella fina Romana Roubblica quel cheno poffiamo promettere a noi medefquafi fiato fupremo di libertà, che ancomi, masfimamente da che risorto in quevita, per dimofirare, che non potean fo remeremo, non dirò già di provocare la pravvivere, ò Catone mancata la Liber. Morte infolentemente, quando Dio ce la tà, o la Liberta mancato Catone. Si diè nieghi ; ma di accettarla, quando Dio ce

Brane, non terniamo, non el turbiamo, perba, quafi che tu m'abbia atterrate : anzi affin di miratle più attentamente ca. Gensurgam, cum sedere in tenebris . Dappoi quivi come in laghetti, tanto più limpidi, quanto meno agitati, andiamo a parte a parte offervando ne riflessi tedeli ogni moto d'effe, i principii, le declinazioni, progressi, i decrescimenti; ne dubitia mo di chiamare altri in gran numero a contemplare, con ardir fimile al nostro, gli scolorimenti funesti di un si bel volto, e a confiderarne i languori. E perche franchezza sì grande? Perchè per la molta perizia, la quale abbiamo de' rivolgimenti celesti, sappiam che fra pocod'ora ritornerà a gli ofcurati Pianeti la lor chiarezza, e ch'effi franno naicofti, non ion perduti. L'ifteffo noi morendo sappiamo de nostri corpi, e temeremo come i Gentili medefimi, che non hanno speranza alcuna di vita eterna, ne di refurrezion . Theffal, Corporale? Et contriftabimur ficue & ca-

seri , qui frem nen habent ? Oh quanto incícusabile in noi sarebbe una fimile codardia! Che però vediamo oggidi, che femmine imbelli, che teneri fatto egualmente partecipe ancora il Corfanciulletti, fi son recati a vergogna di temer punto i vifaggi ancor della Morte più fpaventofi; ed ò fu le Croci han cantati le speranze nostre? Se tanto viene a profalmi di giubilo, come Mammete, e Vito, i metterci, può da noi tutti la nostra Fede apecat; talti ancor di trionfo, come Ap-pollodia, e Lucia, donrelle innocenti; pollodia, e Lucia, donrelle innocenti; fichi, e con atti ancora più erribili fi di-per non favellari dui n. Lorenzo, fichi il flugga i beza dui il freni firmediamo, che i fletta graticola ardi ficherzare, ed offeri-re le tie carni armofite au marioli e proportioni di cudeltà torre dalla cudata con con conservatione della contra della cudata con contra contra della cudata con contra della cudata contra della cudata contra della cudata con contra contra della cudata contra della cudata contra della cudata contra della cudata contra con bambini amabili; o nelle fiamme hanno richiedere quanto vuole. Patifca pure a'fuoi Tiranni voraci : Ne laseris inimica | i venti , alle brine , a'ghiacci , alle vammea super me : sentite come i Giusti si bef [ pe , ed a tutte le ingiurie della campa-

VII.

viamo fubito fuori le conche d'acqua, e che farò ftato per alcun tempo a giacere tra l'alte tenebre d'un sepolero, sorgerò, torgerd: Dominus lux men eft . E non fo io , che il mio Signore ha da effere quel bel Sole, che mi ravvivi? Iram Domini pertabo, queniam peccavi ei . Porterò , come peccatore, il fuo giusto sdegno coll'andar di presente disciolto in cenere. Ma cib fin'a quanto? Denec caufam meam judicer . Sino al di del Giudizio, non più, non più. E allor, che fara? Educes me in lucem , educes me in lucem . Oh che gioja , oh che giubilo , oh che trionfo! Educes me in lucem . Verrà tratto allor dal fepolero a goder la luce. non già più corruttibile, ma immortale : Er videbo jufteriam ejus; e vedrò quanto Dio sia giusto in premiare nel Corpo steffo chiunque avra punto patito per amor ino . Chi dunque non ammira come faviffima la determinazione del nostro Dio mentre ha voluto, che non fia l'Anima fola a goderfi in Cielo la propria immortalità, ela propria beatitudine, ma che ne fia po: e però lo rende oggi a Crifto per avvivare, nella trionfale Refurrezione di lui, nai la femenza, ed esporta all'acque, a fano della Motte, con quell'infulto bellif- [gna ; mentre quel frumento medefimo , Mich. 7. n. Selaceris inimica mea super me, quia cecidi. ha a rifiorire; ne poeria rifiorire, se non Lascia pure è Morte di andare di me su- marcisse.



# Ε

## XXXVII

# Nel Lunedi dopo Pasqua.

Sperabamus quia ipse esset redempturus Israel: & nunc tertia dies est hodie, quod hec fatta funt . Luc. 24, 21.

I.

Hi ama, teme. Non è ciò cun di voi non cominci ancor'egli a mu-forse verissimo, ò Ascolta-tori? Anzi teme tanno chi a mancar di sedeltà verso Cristo? Chi a mancar di sedeltà verso Cristo? Chi ama, che teme troppo; e mi promeite, che non penfi a tornare alle palpita ad ogni dulbbio, ben-ta ogni rifchio, benche ta ogni rifchio, benche leggiero: Re eff mi promette, che non penfi a ridurfi a i priftini giuochi ? Chi ta ogni rifchio, benche leggiero: Re eff mi promette, che non penfi a riamate, alai

foliciiri piena simoris amor. Nonvorrei per pur troppo presto, i suoi detestati costi-tanto che voi mi prendeste a sidegno, se mi ? Hò io però risoluto questa martina con troppo ingenuo candore io vi discuo- fare una cola, mostrare apparentemente pro quelta matrina un timore, che in cuor di non fidarmi della voftra coftanza, affimi è forto! Temo che voi non venghiare, ne di flabilirla. E però vi chieggo quella e forfe di breve, ad abbandonare quel fan- udienza, che merita, chi folamente preto tenor di vita, il quale avrete animofa- mendo in ciò, che può effervi di profit-menre intraprefo in questi di facti. Non vi to; non altro applaufo, come omai poeffendere però di ciò, miei Signori, non tete vedere, ha perpetuamente cutato vi offendete. Perche un si fatto timore non nelle fue Prediche, fe non quel folo, il nasce in medalla gravità del pericolo, ch' quale gli è per ventura potuto nascere, io ne scorga: nè anchenasce da vilestima, dall'aver di cuore tratti i vostri interesti, ch' io m'abbia della voftra pietà, della e con ferictà perfusíovi il voftro bene. voftra foddezza, del voftro femo: nafce, E primieramente io non vi niego, Udito-fecosì mi fia lecito di parlare, da gran-iri, che cotefla muova forma di vivere più de amore. Benchè a direil vero, non è ne corretta, vi sara faeilmenre di qualche pe-anche il pericolo si leggiero, o si inverifimile, che non porti il pregio dell'opera che vi combatteranno le passioni avver-prevenirlo. E non udifte eiò che pur ora se, eche però vi converrà di farvi un poco nel Vangelo si è fetro di quei due tanto ce- di forza a perseverare. Ma dite a me : Per lebri Pellegiini , che andavano in Emausse ? quanto spazio di tempo vi converrà di usa-Si etano effi, non può negarfi, da princi- re a voi questa forza? Per anni, ed anni pio portati affai fedelmente, dando intera (nonè così?) per un corso lungo di ctà, credenza a i detti di Cristo, e concedendo che vi sopravanza, prima di arrivare alla indubitate foeranze della refurrezione di morte. Oh Dio ! E che farebbe , Udirori , fe Luc. 14. 11. Crifto: Sperabamus quia spfe effet redempsu-quel la morte, la quale a voi par vedere così rus Ifrael. Ma perchè già comincia a spun-da lungi, in oscurità, in lonrananza, fosse

tarla fera del terzo giorno, ed essi nol veg- ogginnai vicinissima al vostro albergo; e gono : che fanno i poverini : Comincia- voi frattanto per impazienza di perseverare tuc. 14.21 di menteccati : O fiulei . O cardi corde ad fia cadura in penfiero una offervazione . la

no a vacillare; anzi a diffidare, anzi a ancor pochi mesi in coresto stato più rediferedere in modo, che Cristo è costrer golato, e più saggio, perdeste la cotona to a rimproverarli d'increduli, a tacciarli promessa a perseveranti? Nonso se mai vi gredendum! Tanto ogni poco vale a ftra quale ogn or , ch' io la feci , mi spreme quasi volgere un cuore dal ben propostosi. Chi dagli oechi a forza e lagrime per pictà: però mi promette, ò Signori miei, che avevano i miferi Ifracliti afpertato Mosè innanzi a dimanifera, ch'è dire, innan-zi d'artivate alla fera del terzo di, qual-dar pet ancora veruno indizio, ò di cuor

sibelle, à di spiriti irreligiosi : Quando si- | potrebbe avvenire , che questi conti , I nalmente attediati della dimora , cominciarono a infastidirsi : e divisandosi che omai Mosè fi fosse affatto dimenticato di loro, e che però non dovesse ritornar più, è almen dovesse indugiare infinitamente, deliberaron di eleggerfi un nuovo capo; e per poterne più agevolmente disporre a lor volontà, non isdegnarono di soggettarsi

If. 101.10. ad un Bue, quantimque dorato : Mujaveruni gloriam fuam in fimilieudinem Vituli comedentisfænum . E già avevano allegramente cambiata la modeftia in diffoluzione, la pietà in giuochi, la Religione in Idololatria, quando ecco fopraggiunge ad un tratto lo divampando in un implacabile zelo , darefte per tutta l'Eternità! Ed oh come frezza incontanente le tavole della Legge, fgrida Aronne, ffritola il Simolacro, e affoldata tutta la Tribu di Levi, ne scorre moltitudine attonita, e difarmata; e spargendo per tutto ferite, per tutto fangue, per tutto strage, uccide alla rinfiifa in brev' ora preffo a vintitremilla persone, con un macello tanto più orribile, quanto più impetuofo. Or io vi addimando: Quanto credete . à Signori miei , che costoro havesser trascorso pazientemente in attendere il loro Mose? Trentacinque di per lo meno, come il dottiffimo Abulense dimostra ne fuoi commenti . Si che quando avessero con egual pazienza aspettato cinque altri dì, che tanto appunto differi quegli a tornare, non havrebbono nè commesso un eccello sì deteftabile, nè fofferto un macello si fanguinofo. Enon vi muove, Uditori, a gran compassione la disgrazia di quefla Turba? Infelice | Per inconftanza di si poche giornate patire tanto ! Oh fventura indicibile! oh cafo ftrano! Ben ora intendo quanto fia vero ciò che leggefine' Proverbi : Che chi fi lascia vincere finalmente dall'impazienza, non può far mai se non pazze rifoluzioni : Impatiens operabitur fini-Trov. 14.7. erriam . Impatiens exaltat fiultitiam . Non apparve forse chiarissimo in questo fatto? Or che farebbe fe avvenisse a voi pure una somigliante infelicità, che sarebbe? Voi riputate la morte lontana afsai - e però tutti v'infastidite, dicendofra voi medefimi : Che fo io ? Hò io dunque a durare ancora tanti auni in si fatta vita? Iotanti anni fenza un piacer di vendetta? Iotanii anni fenza un diletto di fenfo ? Io ferza

quali voi fate ad anni, non riuscissero forfe nè pure a mesi, nè pure a settimane, ma a pochi giorni. La Morte è forfe già cominciata a calare dalla montagna, già forfe atriva già ruota il ferro, già vibra il colpo, già vi toglie di vita, e volete voi cader d'animo per si poco ? Va iis qui Ecel. L. 16. perdiderune fuftinensiam , & dereliqueruns vias rellas, & diverterunt in vias pravas così protefta l' Ecclefiastico ad uomini si incoftanti : Va iis , va iis . Che farebbe dunque, à Cristiani, se voi cadeste nel numero di costoro si miserabili, e vitraefle con effi addosso la loro maledizione? Mose, il quale a quello indegno spettaco- O quai finghiozzi, ò quai fremiti voi ognora , accompagnando nell'Inferno le ffrida degl' Israeliti impazienti, ancor voi direfte : Per cinque giorni , per cinque a guifa di un folgore pe' quartieri della giorni mal tollerati fiam qui , e l'incostanza di uno spazio si breve ne convien

pagar con le pene di turti i secoli s Ma fu paffi per conceduto, che il viver vostro debba essere ancora ad anni , etale appunto, quale ve lo promeriono ò la gioventiì ancor fiorita, ò la complessione ancor forte: fapete, posto ciò, perchè parvi si malagovole il manrone rvi innocenti f Perchè vi credete di dover fempre provare in ciò quei contrafti, ch' or voi provare. Ma questo è falso. Scemeranno, scemeranno, ciascun giorno più, le presenti difficultà: esi come al forger del Sole cadon le nebbie, ed all'apparir della vampa sparifce il fumo; così anche al crefcere, che in voi sempre farà la grazia Divina, si dileguerandal vostro animo quelle angustie, quelle ansietà, quegli affetti disordinati, i quali or lo tengono si malamente ingombrato. Chi di voi non rimembrafi di Sanfone caduto già difgraziatamente in porere de Filiflei? Era spettacolo di pieta rimirare un' uont così forte divenuto ludibrio di plebe vile. Chiuso in carcere, carico di catene, fu necessitato a lasciarsi trar da nemici ambidue gli occhi di fronte. Indi qual giumento applicato a girar la mola, avea d'intorno una foltissima turbadi fanciulli indifereti, di vecchi lividi, di femminelle sfacciate, che lo infulravano: e chi lo sferzava qual pigro, e chi lo sbeffava qual orbo; ne mai da lui fi partivano, che co i pugi i, co i calci, con le guanciare, non ne avelsero preso un crudel trastullo. Oh dire una parola licenziosetta in tanti an-San'one, Sanfone, e dov'è ora quella ni? Chi può refistere ? E non dite così, virtu, che rendevati si temuto? quella virdilettiffini miei, non dite così . Perchè tù dico, con cui ti spezzavi d'attorno i

Prov. 14e

lacci di nervo, quafi fi fessero stoppe mo- le amare: le altre poi furono si deliziose, strate al fuoco; e ti recavi in collo le por- si dolci, che come tali a poco a poco fente i capelli bassi, ch' è comedire, la gra-zia dello Spirito confortatore è assai limi-suffinebre pariene. E poi è O posse redtata. Qual maraviglia è però , se par che i dicio jucunditarir. fenfi or vi trattino come schiavo; se i Demoni confozze larve v' inquietano: fe vi fcufa da voi recata fin' ora, o fia verità, o

dan frequente moletita le tentazioni? Ma fia velame? fe nulla vale, vale a conchiuche? Concedete un poco di agio alla Gra- dere contro di voi la fentenza di eterna zia, si ch' ella cresca, el allora vedrete. Ri- condannazione? Perciocche fentite, e tetorneranno tiete in voi quelle forze , le netelo bene a mente . Se per confession quali già nel battefimo ricevefte: ravvive- voftra voi provate ora una difficultà coraifi la Fede, rinverdirà la Speranza, riae i si grande a non ricadere, quinto dinque cenderaffila Carità: in una parola: Infilier | maggior voi la proverete, poiche farete uReg 10 6. in ver Spiritus Demini; e allora voi vi fenti- ricaduti, a riforgere e Non farete allora retesi intrepidi, si animoli, che ne pure più inficvoliti? più languidi? più abbattuavrete a terrore l'issessa morte. Sinza ti ? Mon si acctesceranno i mali abiti ? non ene, chi non sa, che tutri i principii sono si imperverseranno le perside inclinazio-

ti chi fcioglie in mare, più facilmente mente per ciò che riguarda al Demonio, amareggiafi alle prime navigazioni: chi s' e per ciò, che rimira Dio. E quanto al incammina per terra, più facilmente fi Demonio io ve'l farò chiaro con una fastanca a i primi pellegrinaggi . Non vi militudine attai vivace, ma nonmeno anfembri nuovo però, fe nella vita Criftia- cor conchiudente.

fingolare acutezza Filone Ebieo , che le venga fatto in Algieri prigion dal Turco , prime acque nel Deferto incontratefi fur ed ivi fervato con diligenze anzi diferete,

te delle Città; quafi toffero bronzi dipinti rubbarono il nome al male. Non mirain tela? Non se su quegli, che già sfida- te dunque a quelle difficultà, le quali ora vi a lottar teco i Leoni, e che con le nude vi fi parano innanzi al Divin fervizio i permani afferratili, gl. ftrozzavi, gl. foffogavi, cioche quefte foto difficultà da orinci-e ne lafciavi i cadaveri in preda all'api? pio comuni a tutti. A tutti è duro dappri-Non fei tu, che fugavi gl'interi Popolio ma frenar la carne, custodire la lingua, re-Non fei tu, che [piantavigl' interi Campi? | primer l'ira, foggiogar l'alterezza. Ma E come dunque i Cagnolini fi fanno or bef- fe avrete un poco pazienza, vi diverrà fe di teco inoi latrati, e atenon da ne pur si leggiero, si dilettevole, che talor forl'animo di acchettarli? En afoettate un po- fe di voi stupiti direte con Agostino: O co. Uditori, alpettateun poco, e vedre guam suare mihi subito saliumest, carera conset. 11
re poi tosto chi sia Sansone. Voi conside Suavitaribus nugarum! Oh cheallegrezza è c. 9. rate il meichino or che i capeeli, ne' quali quelta, oh che pace, oh che contentezza l fta la fi:a fo:za; gli fon tonduti. Ma non fa- Non avrej creduto che fosse mai così farafempre così. Crefceran questi in breve cile abbandonare ogni reo diletto per corfo di tempo , timetteranno . E allora oh Dio , e che qua medo amissere mesus fueras, Eccl. 1. 19. come più robulto di prima voi lo vedrete jam dimiesere gaudium fores, Siafi per tan-fcuotere con le braccia due gran colonne, to pur vero ch' or voi provate qualche atterrare edifici, eccitar rovine, e ancor notabil fatica a non ricadere ne vizja vol morendo far de Filistei sbigottiti più fier familiari, non però voi dovete difanimarmacello, ch'egline facesse mai vivol Enon vi, perchè ò moriate, ò campiate, ella su ciò vero, Uditori? Ora così appunto larà breve: Usque in cempus, usque intemfingete chefiadi voi. Sono in voi di pre- pus, fono parole infallibili di quel Dio,

Benche non vedete voi , che cotesta 1 IV.

alquanto più fiticofi de lor progressi A' ni? Tanto a voi dunque è rirornare a pec-Tori è più malegevole da principio ob- care, quanto è dannarfi, Queflo argomenbligarfi al giogo, a' Cavalli è più nojoso to a mio parere è si torie, che non ha repatire il morfo, a Cammelli è più firano plica. Concuttociò, perchè ne refliata rinchinarfi al carico. Così le arti di fona convinti ancor maggiormene, voi dovere, di ballare, di feivere, di feolpire, di te confiderare, che ricalcando, non folo ricamare, tutte da principio riescono più vi sarà malagevole di tornare allo stato d' difficili a chi le apprende. Chi va alla guer- ora, per ciò che appartiene a voi, cioè, 7a, più facilmente spaventali a primi affal perche voi farete prostrati più : ma pari-

na l'istesso accada. Quindi osservò con Avverrà talora che un Nobile Cristiano

the rigide, e più cortefi, che strane. Si prevale egli però della buona oppo:tunita; e perchèle guardie non sono un di si follecite, ò sì fagaci, che fa il Meschino? Rompe i ceppi, sforza i ferragli, ne fugge al Mare, ed ivi fcorta una fufia pronta, rinjerterfi in libertà. Beniffimo. Ma 's' egli fia tanto floho, che di nuovo lafci raggiuguerfi, e ricondurfi fotto l'ugne del Barbaro furibondo, da cui fuggi; tra quali carceri, fotto a quali custodie credete ch'ei verra posto? La più spavenrosa segreta, che renda celebri le Latomie Afficane farà la fua. Ferri al piè, ferri al colio, ferri alle mani. Se prima gli era permefio di refpirate lib.ramente all'aperto, or non vedrà nè pur lume. Se prima gli era conceduto di passegiare frequentemente alla larga, or ne pur potrà coricarfi. E perchè il misero divenga sempre più fiacco, e così men'abile a' priftini tentarivì 1 non andrà di, ch'egli non sia macerato con lunghe inedie, con duri strazi, con furia di bastonate. Or così appunto farà il Demonio, Uditori, con ello voi. Egli vi tenea gia fuoi schiavi ; ed ò perch'ei vi guardasse con ininor cura, è perchè voi vi portafte con maggior animo, gli sicte usciti selicemente di mano, non è così? Che farà egli dunque, ie voi mai più gli ritorniare in potere? Ve lo dirò con la formola tolta da un Geremia : Ue non egrediamini , aggravabie compedes westros. Vi raddoppierà le catene, vi rinforzerà le ritorte : ed attenramente mirando per quali vie voi fiete ora Scappati dalle fue mani , chreumadeficabie adversum vos; chiuderà tutti gli aditi, sbarreia tutti i paffi, non vi lascera nè pure un angusto spiraglio, onde mirar Cielo. Se voi vi liete or convertiti per una lezion che faceste di libri pii, egli starà sempre attentitlimo, che non vi vengano altri libri alle mani, che di Romanzi, di frascherie, di favolette, di amori: se per le prediche, ve ne distratra con affezionarvi al negozio: se per le congregazioni, ve ne diffaccherà con allettarvi ai ridotti : se per le ispirazioni interiori, procurerà di tenervi involti fra ffrepiti, fra tumulti, fra brighe tali, tracui la voce Divinamal possa udirsi: ed in una parola egli adopererà tutta la malvagirà, tutta l'arte per più non perdervi : Circumsdificabit adversum vos , us non cerediamini, aezravabis compedes veftros, Guatdate dunque, ò Cristiani, perchè se voi gli ritornate in potere, voi ci relitte : andate cauti, camminate avveduti, che non fo-

Thr. 3 7.

Bid.

no questi pericoli da scherzare. Quaref. del P. Segneri.

E ciò per quello che si appartiene al Demonio. Quanto a Dio poi, chi non fa che voi ricascando, meno potrete confidar per innanzi di quegli ajuti , i quali egli per addietro vi dicde affinche forgeste? Perocchè diremi. Come volere ch'egli più fi fida di voi , se voi già più volte siete bruttamente mancati a lui diparola, e dopo avergla affeverato, proteffato, promeffo di non più otienderlo, ritornare sempre ad offenderlo più di prima? Questo dunque è trattar da uomo di onore? Giuda per manrener la promessa fatta a Giacobbe, di restituire alui Beniamin dall' Egitto, fi offerfe a restar egli in dura prigione. Giosuè per mantener la promesta fatta a' Gabaoniti, di ferbar loro amistà come collegato, s induste a trarsi addosso un'aspra battaglia. Regolo quantunque Gentile, per mantenere ancor' cgli a' Cartaginefi la fua famofa promeffa di ritornare , fe non fi conchiudeva il rifeatto, non dubitò di andare incontro ad un'atrocissima morte, chinso ignudo dagli Emoli in una botte, foderata tetta di pungoli spaventosi. E affine di mantener la parola a Dio, non volete voi contentaryl di patir nulla? non di frenare un appetito di fenfo? non di reprimere un impeto di furore? Che fede è quella, che lealtà, che schiettezza di cuor ben nato, Irrifor of , non panitens , così dice il gran Prelato Agostino, qui adine agie qued panienis, & peccara non minust, fed multiplicat. Questo è un beffarsi di Dio. questo è un uccellarlo : questo è trattarlo dameno affai, che non fate ad un ciabattino, a un paltoniere, a un pitocco, a cui per vil ch'egli fiali, non volet effergli apertamente infedeli . Aggiungete , che voi tornando a peccare, prorompete in un atto d'ingratitudine, il più eccessivo, il più enorme, che possa usarsi da Creatura mortale, qual è sprezzare la grazia rettituitavi dopo il primo peccato; e che però voi fiete allor quella terra, chiamata già dall' Apostolo, serra reproba, la quale avendo ricevute dal Ciclo larghe rugiade. Sape veniencem Super se bibens imbrem , in cambio di dar erbe opportune, produce Hebr. 6. 7. pine, produce fterpi, profere eribules, ne perciò più altro fi merira, fe non fuoco: C. jus confun matio in combustionem. Aggiun. Hebr. 6. %. gere che date più grave frandalo agginngete che dimostrate più fordida stacciatezza, aggiungete che voi cadete nel mimero di que'Cani tornati al vomito, di cui fi dice, che lono sì abbominevoli innan-

zi a Dio: Canis reverfus ad fuum vomitum; 2. Fet.2.220

così abbiamo in San Pictro : Canis qui re- | vertitur ad funm vomitum, così abbiam ne' facri Proverbi. Ma chi è chiamato co-Prov. 16.11. si? Già voi lo sapete: Imprudens qui iserat fluttitiam fuam . Vi par però , che alinen per quello, che inetta a Dio, voi polliate peccar di nuovo, tenza monifesto perico-lo di perire? Ah, se ciò fosse, non avrebbe di costoro mai diffinito si chi aramente

il Principe della Chiefa: Melius eras illis non cognoscere viam juftitis , quam foft agnitionem, retrorfum converti ab eo quod ellis graditum eft , fantto mandaco .

Ma perchè andarcene in traccia a tante VII. ragioni, mentre noi ne abbiam' una, che, bene intefa, fupplifce a tutte? Io vorrei però che la udifte con attenzione: perchè quantunque potrà ella forse atterrirvi non leggermente, ciò fara per vostro profitto: edio non ho tanto a cuore di rinfcirvi giocondo ne mici discorsi, quanto giovevole . E manifesto , che presso a Dio tutte le cofe umane fono disposte ed in pelo, ed in numero, ed in mifura, come diffe alui lo Scrittore della Sapienza: Om-

Sap. 11. 11. nea in mensura, & numere, & pendere dis-possussii. Si che, non solo il Signore ha già stabilito precifamente, quante anime vuole al Mondo di mano in mano, ma tiene ancora annoverati i loro atti, le loro parole, i loro paffi, i loro penfiri, nè ci è pericolo, che in veruna cofuccia, quantunque minima, abbiafi punto a rrafgredir questo numero già prefisso. Da ciò nesegue, c'abbia Dio già parimente determinato qual numero di peccati voglia celi tollerare pazientemente da ciascuno di noi: onde, quando già questo numero sia compito, forza è che al primo, il qual dipoi commettiamo, egli ò ci tronchi improvvitamente la vita, o pur ci tolga impensaramente di senno, e così abbandonici in braccio alla dannazione . Udite Santo Agostino, per la cui bocca io vi hò finor favellato: Illud fengire nos convenis , camdin

unumquemque à Dei parienzia suftineri-quamdiù nondum sucrum peccasorum cerminum, finemque compleverit : quo confummato cum illico percutt, nec ullam illi veniam jam reservari. Nè di ciò mancano nelle Divine Scritture fegnalate testimonianze, tratte da ciò che Dio diffe, prima degli Amorrei, dipoi de Pentapoliti, ed appreffo de Farifei . Ma lasciate queste da parte , ne dirò una, la quale è la più cospicua. Peccarono gl'Ifracliti più volte per lo deserto, or mormorando, or disperando, or gridan-

do, ora idolatrando. Etuttavia col gassigo

De vira

c. 20

dato adalcuni, fempre andò congiunto il perdono donato ad altri, finchè i meschini non fi trovarono a vista della famosissima Terra di promissione. Quivi tornarono essi a peccar di nuovo, rammaricandosi come altre volte di Dio, perche gli aveffe voluti trar dall'Egitto. Allora Iddio tutto irato dice a Mosè: è fino quando hò io più a sufferire pazientemente le villanie di costoro? Io gli voglio tutti distruggere quanti fono con una general pestilenza gli voglio spiantare, gli voglio sterminare, gli voglio ridurre al niente : Ufquequo Num. 14 detrabent mibi Populus ifted Feriamieitur cos 11. pesilentia , arque consumam . Contuttociò, intercedendo caldamente Mosè per loro salvezza, finalmente Iddio condiscefe a questo partito. A tutti coloro, i quali erano nati dopo l'uscir dell'Egitto, onon molto prima, a tutti fu contento di perdonare. Ma quanto a tutti quegli altri, i quali di età già adulta n' erano usciti, non fu possibile, ch'egli più volesse usar loro pietà veruna. Orami sapreste voi dir qual su la ragione , la quale addusse Iddio di si fatta diffagguaglianza? A scoltate quale. Perchè costoro avevano irritato già dieci volte : Tentaverunt me jam per decem vices . Dicci volte già, dicci volte m'anno irritato: perciò fi muojano tutti . Si / Ecosì dunque Iddio tenea minutamente contate tutte le volte, ch'egli volca tollerarli! Oh se gli sfortunati giunti che surono a quel nono peccato, il qual'era l'ultimo termine del perdono, trovato avellero per ventura un amico accorto, e animofo, il quale avesse sartto a tempo gridar loro: Fermatevi , basta , basta, non passate più oltre, che dopo questo vi farà al tutto vano sperar pietà: quanto rilevante servigio avrebbe lor fatto! Ma chi lo volca mai fapere? Troppo incerto è un tal numero, troppo vario, nè fi offetva con tutti una stessa legge: ma a chi più volte perdonasi, ed a chi meno. Ond'è che Iddio, se fino al decimo eccesso avea stabilito di sosserir quegli Ebrei, affai più stretto rigore egli volle usare con gli abitatori di Dama-sco, e di Gaza, di Tiro, e di Edom; e però udite ciò ch'egli fe dinunziar loro per bocca di Amos Profeta: Super tribus sceleribus Damasci , & Super quasuor non Amost. 3. conversam eum. Super cribus sceleribus Gaza,

but Edom , O Super quatuor non convertam

O fuper quatuor non convertam eum . Super tribus sceleribus Tyri , & Super quaruor non convertam eum . Super tribus sceleri-

enm. Il che non altro fu in buon linguaggio,

certa pro jufticia.

gio, che un protestarsi, che al quarto ec- ? ma ena; e se ne pur quello è bastevo-· ceffo egli avrebbegli abbandonati: e così letteralmente ciò spiegano, a favor mio, Teodoreto, Remigio, Aimone, Dionigi, Sanciumin il Lirano, ed altri feguaci in ciò dell' Inter-Amos. 1, prete massimo San Girolamo. Or posta

una dottrina si soda, si sussistente, venite quà, Criftiani miei, dite un poco: Che fapete voi, che quel peccato, da cui voi ficte novellamente riforti, non fia queli' ultimo, il quale Iddio ne' fuoi profondi decreti ha prescritto di condonarvi ? Avete forse voi del contrario certezza alcuna? Che diss'io certezza? Nè avete soise voi qualche indizio, qualche barlume? Anzi avendovi Iddio tollerati già , non folo come gli Ebrei fino a diecivolie, mafino a venti, ma fino atrenta, ma forfe fino alle cciro, è molto più verifimile, ch' oggi mai voi dobbiai effer puniti, ch'effer foffetti. E voi nondimeno trattate di ricadedere? Ahime credetemi, ch' io per voi tutto palpito, mtto tremo folamente in riflettere al vostro rischio. Questo peccato, il qual voi trattate or di fare, questo farà forfe quello, a cui non rimane più grazia di forte alcuna. Non perchè al Peccatore (ponete mente) non perchè al Peccatore, finch'egli ha vita, o finch'egli ha libertà, non sia sempre possibile ravvedersi di qualsifia gran peccato: questo non può dirfi in fincera Teologia : ma perchè quand'egli n' ha compito quel cumulo a lui taffato per lo perdono, convien che al primo, il qual dipoi ne commetta , Illico percueiarur : ch' è quanto dire , o egli muoja, o egli ammartifea, o fe non altro restifi privo di quegli ajuti efficaci, fenza cui non avviene, che alcun fi falvi . A che volete flar dunque più irrifoliti? Signori no , Bifogna fiffare il

chindo: Clavos twes confelida. Non lo dice Dio forse chiaro per Isaia ? No , che non è materia questa di lunghe confultazioni, ne fi vuol mettere la nostra eterna falute a si gran cimento per un piacer fuggitivo, qual'egli fiafi, ò di vendetta, ò d'intereffe, ò di amore, ò di vanità. A tutti i patti convien che vi facciate un poco di forza, e dache voi per milericordia Divina vi fiete già felicemente riscoffi dalla schinvitudine del peccato , convien che vi rifolviate a non ricadervi , vadane ciò che fi vuole: vadane robba , vadane riputazione, vadane amici, vadane ancor fe bifogni la vita fteffa. Prima morire, che più piecare, prima morire, prima morire che trovate in essa più gusto, che tracte Agenizarepro anima sua, fentite come lo

Oh quanto grande fu l'allegrezza, che il Cielo piglio di voi , quando voi già fermi per queste sacre feste di rendervi a quel Signore, a cui vi eravate malvagiamente ritolti, ne usciste tutti animoli di Casa voftra, ne andaste alla Chiesa, vi accostaste al Confessionale, equivi inginocchiativi a' piè di quel Sacerdote, il quale vi fostenea le veci di Cristo, mandatte prima dal cuore un breve sospiro, e poi battendovi il petto; e baffando i lumi, con vero interno rammarico gli diceste: Padre, io peccail Oh come allora tutti gli Angeli infiemene fecer festal oh che tripudi, oh che trionfi, oh che giubili fe ne videro infra i Beati l' che affettuo'e congratulazioni ne furono tosto faste a Maria vostra Protettrice, a Giesù vostro Redentore, a Dio voftro Padre! Vi basti di risipere, che tutti i Giusti unitamente non erano allora al Cielo di tanta gioja, di quanta gli era ciascun di voi per se folo. E voi dopo avere al Cielo dato un si gran diletto, già cominciate a difegnar di ritorglielo, come farebbe, chi oggi vi presentasse un ricco regalo, e poi dimani ve lo mandaffe ripentito a richiedere? Oh che inciviltà I oh che inche un renderfi al tutto odiofo? Hodie far-

folenza! E che altro è ciò, ripiglia il Savio, Beell 10.16 nerstur quis , & cras expetit ; edibilis eft . lo fui per dire, ch' era forse meglio, che voi non lufingafte tutti i Cittadini celefti con la speranza di avervi già riguadagnati per loro eterni compagni, se poi volevate titornare ad affliggerli così prefto, e a convertire le loro cetere in lutto, i lor canti in lagrime, el'onore lor fatto in più grave affronto: Va filii defertores . vorrei gridar tutto irato , ie cosi folk , con Ifaia : 1% filii deferiores : così dunque fi viene a man- If. 30. se car di fede un addaiss percarum fuper peccatum? Mirate bene: Voi avete già fatto pruova di duc Padroni; del Demonio, e di Crifto. Servito avete variamente alcun tempo or l'uno, ed or l'altro: si che oramai fi può credere, che fappiate qual fia ciascuno. Se però voi, dopo aver lasciato il Demonio, ed esservi di presente ridotti a Cristo, lasciate Cristo, e ritorniate al Demonio, che fara ciò ? Non farà un sentenziare a note apertissime, che la servitù del Demonio vi par migliore, da effa più utilità? Comparazionem viderur dice ben l' Ecclefiaftico , agonizare pro ani- legiffe qui nirumque cenneverit (fu ponde-

er. 18.

de Panie, razione ttemenda di Tertulliano) & judi- 1 easo trenuncialle eum metiorem, curus le rurfuneffemaluerie, E ann Dio si buono vo-Ictedar quello imecco? Ah no, Criftimi, pet quel fangue, il qual'egli ha spatso per voi, per quel tangue io vi fupplico, per quel fangue, tanto a voi falintare, non glielo date. Prima morire, prima morire. Gal, 6, 1.

Altrimenti mileri voi! P. filii de ferrores. tornerò ad ciclamare, che ardite è il vofiro ? Lasciare un Dio pel Demonio ? lafeiare un Diopel Demonio? Oh che torto orrendo ! E che mai potete cavate dalla fervitù dell' Inferno fuor che cancori ? Quin tibi in via Acypei, ne bibas agnam turbidamit Quid gibi tum via Affgriorum, ut bibas aquam fluminis? Adunque flate pur forti, grida l' Apostelo : State, & nelite iterum jugo fervisusis con ineri : animatevi, avvaloratavi. Tutto il Ciclo è pronto ad affiftervi, purché voi gli vogliate effer fedeli. Non dubirate, che coi ino patrocinio pettete più di quel che voi crederefle. Quanti ivi fono hanno foff rte atlai più afore battaglie, di quante converrà per ventura incortrare a voi. Chi fii fegato, chi lapidato, chi arfo, chi abitò fu glifcogli, chi marci dentro le caverne, chi macerò le carni fue con digiuni portertofitimi, chi con cilizii, chi con ca tene, chi con camificine atrociffime di ogni membro. E pure agevolmente poterono tuttociò col fave: Divino. E cerche dirique con questo voi non porrete tento di meno, quanto fol'è non peccar più mortalmente ? Stabiliteafi dunque , che così fia, ed a Dio fi dica col fedeliffimo Giobbe: Voftro, o Signore, ho deliberato di effere, voftro iono, voftro iaiò: Job 27: 6 Juftificacionem meam, quam cari cenere,

non deferam. Toglietemi pur dal Mondo, fe voi vedete dover giungere un di, ch' io non fia più vostro.

### SECONDA PARTE.

1X. O non dubito punto, che voi non fia I te arrivari bene ad intendere, quanto fia grande la neceffità, ch' or abbiamo a non ricadere. E se i pesci sottrattisi una volta dall'amo, e se i Cervi divincolatifi una volta da i l'acci fono da indi in pri più avveduti a non ritornatvi, perche non dovrem fare il fimile ancora noi , che pur fiamo dotati di tanto più falutovole accorgimento? Riman però chi folamente ot ci

dimostri una prazica da facilmente esegui-

re quanto habbia:n detto. Ma non dubita-

re. San Giovanni Grifoffomo ce la dà : nà a parer mio può dariene altra più accertata, più acconcia, e tal'è tenerfi lontano dalle occasioni. Non però sol dalle gravia vedete bene (perchè fu ciò fu da noi tenuto altra volta, se vi ricorda, un discorfo intero) ma dalle più leggiere, delle più piccole, da quelle ancora, che affai da lungi porrebbono indurvi al male: sì che fe voi ficte avvezzi a carnalità licenziose, vi afterghiate anche da leggerezze non del tutto lascive; se siete avvezzi aragionamenti sfacciati , vi affenghiate anche dalle facezie non del tutto immodeste; se fiete avvezzi a crapole intemperanti, vi aftenghiate anche dalle delizie non del tutto vietate : e così andate voi discorrendo per gli aleri vizi, in cui fiete ofi a Hom --. cedere: Hoe maxima fecurious: erit occa- ad por. fo ( udite gia le parole proprie del Santo ) non santum peccasa fugere , verum eriam que videntur indifferentia quidem offe, fen media, ad percata zero nes fupplaneant . Vis pudicus effe ? fune etiam pesutaniem a pettum. Vis à verbis surpibus cheffe & free eriam rifum folusum . Vis ebrierate (epararit fure delicias, @ lauras

menfas, & vinum radicieus exiirpa . Ma voi direre, che dagli amici deon chie terfi coteonelle. Ladive il voler canto da voi , quanto qui fi è detto ch' altro farebbe in verità che dannarvi ad una vita non folamento flentata, ma infopportabile? Che non fia poco, quando voi vi guardiate da colpe espresse. Nel rimanente, voler che voi vi aftenghiate ancorda" trattulli non proibiti, non fozzi, ma indifterenti; ciò vi par troppo, Troppo? Ahime, che dite Uditori ? fermate un poco, che non mostrate così dicendo d'intendere quanto voi di prefente dobbiate a Dio, e a quanto vi ebblighi lo ffato, in cui vi trovate di penitenti. E che direfte, fe vi aveis' in tichiesti, come altrifanno, digiuni afpriffimi, flagellazioni fanguigne, cilizi irfuri, filenzi indifpenfabili, veglie lunghe? Oterefte voi dire, the foffet troppo ? Peníate dunque s'è troppo non volet altro, se non che vi priviate di alcuni siacerucci per altro leciti, dipoicchè tanti ne avete animeffi de' licenziofi , de' laidi pet non aggingnere ancor degli feandalofi! Noncosi certo fa di parere il Re Davide, allora ch' celi ardendo un giorno di feto, bramò quell'acqua freichissima di Betlemme. Oh con quanta avidità, recato che fu, la mirò, la tolfe, ed ace flotfela, per tranguggiarla in pochi forfi, alic labbra 1Ma

poi tutto a un tratto restando si mutò di le bastato dannar gli aduherii, dannar gli fola gocciola, la iparie in aria, e facrificolla al Signore: Noluis bibere, fed libavis cam Domino. E per qual cagione fe ciò? Sapere perche? ne risponde il Pontefice San Giegorio . Si venne Davide a ricor-

dacia, che più penfatte a cavatti capric-Hom. \$4 on Lyang. meminerat, contra femeripfam jam rigidus, polnis ettam à licitis al linere . Pare a voi dunque gran faito, che ricordandovi ancora voi degli fpatfi, da voi pigliati più permelio si, ma non però ficutiffimo, co-

me farebbe d'un festino, d'un ballo d'una commedia, d'un libretto amorofo, di un deno vano? Ah nò, Signori miei cari; non convieu cicdere, che l'iftesso servore sia si ottiene ancora il resistere a quegli assalfufficiente ad un peccator convertito, qual ii, che fuccedono dopo di aver guardapoteva effergli allor ch' egli era innocette. E però in figura di ciò noi troviamo nelle Scritture, che gl'Ifracliti, dopo la lor la promettere di se stessi ne pute i Santi e me, furono nel culto Divino molto più puntuali, come fu offervato da Beda; eche lierem impudico a pellu fuerie coneuieus, ne Maccabei, dopo una vil fuga rincorațifi majore labore nos liberarer . Effendo allai alla battaglia, furono nel dispregiare la vi- men difficilenon lasciare appiccare il fuoco ta molto più forti , come fu confiderato a un campo di floppie, che uon è formerlo. da Bachiario: pertacer d'altri, che qui fa- quand' egli già fi è appiccato, e impetuorebbe ora lungo di annoverare. Non mi 10 gia folleva la vampa, già dilata le faldite dunque, ch' è chiedere da voi trop. de, già è fatto incendio. Or veniamo a po, chieder che voi vitengliiate ora lon- nostro proposito. Se voi volete con faci-

io vi voglio dareina pettatiffima . Voglio , parte ( intendete Criftiani ) nè pure in che voi, com lo dicca, vi aftenghiate dal- i parte, perchè se voi le appagherete nel le occasioni leggiere, non però per vostra poco, credete a me, farete astretti ad maggior mortificazione. Signori no; ma per maggior comodo voft:o: mercè che affai più difficile vi farchbe donare il poco garle il molto, che non vi firà di fatica ne-Giovani vagheggiatori di Dame così in-

XI.

animo, e fenza pur volerne guttare una ftupri, dannar le fornicazioni / Perchè però moftrarli tanto follecito ancor de' guardi, i quali nulla per se stessi ridondano a danno altrui ? Rende il Santo a ciò una rifposta degnissima del suo ingegno, cioè divina: edice Cristo aver procedudare in quel punto de i diletti pigliati più to così per facilitarei la strada del Paradianui innanzi con Berfabea , e però col· lo . Perchè fingete che fi stimi lecito un mo di profondiffimo orrote, riputò an- guardo, qualfi dicca: quanto più duro ci inta dopo quel guardo non ritenere nella ci leciti, chi fi era un tempo slogati anche l mente l'amibile rimembranza della beli disonelli : Er quia se illusta perperrasse l'ezzaguardata , non invaghirsene, non infiammariene, non cedere a quegli atfalii, che tofto il fenfo ribelle ci muoverà per far che pulliamo alle fornicazioni , agli stupri, ed agli adulterij, chenon ci farebvolte ad onta di Dio, venghiate impoco be stato difficile l'assenti persettamente pe; amor d'effo a privarvene di qualcuno, anche dal medefimo guardo? Il non guardate, agevolmente fi otriene da chi che fia, con un torcimento di volto, con un baffamento di ciglio, con un leggiero distrarfi a qualche altro affare. Manon così to. Questi richieggono un valor fovrumano, una virtù fomma, quale non fi polion grimofa cattività ritornati in G'erufa'em- però, conchinde il Grifoftomo, Propereà Momerain Chrifus eum fupplicio mutitavis, qui mu ep. ad Ko.

tani da alcune occasioneelle di colpa, lità contenervi da quegli eccessi, a cui quantimque picciole: perche maggiore fi le voltre mal frenate paffioni vi han già richiede in voi di prefente la perfezione, condotti, qual modo c' e ? Non comin-Matenzació: guardate ch' alira tilposta ciare a condeicendere ad este, ne pure in

appagarle di breve ancora nel molto: Ed ache temodolerii alcuni di voidella difficultà, che ritruovano già riforti a non aduna vostra mal regolata passione, e ne- ricadese? Lo credo anch' io . Se voi tenese in Cafa vostra i somenti d'ogni libigarle il tutto. Mi friegheio. San Giovanni dine; Se ovunque girare il guardo, non Grifostomo muev, un dubbio, che a certi altro voi rimirate intorno la Camera, se non che pitture lafcive , vergognofi trofei faziabili, farà forfe caro il faperlo; Per della Imputita: Se a'vostri fensi mai non qual cagione, allora che Crifto corrobo lofate interdire un piccol traftullos ma ò to nella nuova Leggi i precetti intimati- voi dormiate, e volete a giacer le pinne ci dall' antica , condannalle con termini più molli , ò voi mangiare , e volete a nutrissi pefanti un guardo lascivo. Non sareb- vi i cibi più eletti; è voi beviate, e vo-

XII.

Lete a differtatvi i falemi più vigorofi : Se portabile : là dove fe tu per effo rientri in godete tanto del luflo , che arrivate a con-ciarvi come una femmina : Se converfate vizito ? Ha la natura donate l'ale agli del continuo con gente , che ha sbandita luccelli , Signori si; ma per qual' effetto? da principio a quello feoftumato eompa do mancherá cosibuon Signore di pieto-gno ti parra per ventura strano, ma com-

dall'animo ogni pietà, dal volto ogni ve- Perché fi sbrighino dalle panie, da'lacci, recondia: Se non ragionare mai, che i di- poichè v'han dato? Non già, ma perchè recordi softi non fieno, o licenzioli nei rac conti, che fanno, ò l'vergognati ne' pro conti, che fanno, ò l'vergognati ne' pro verbi, che divigancio pregolati nelle bra me ,che efprimono: Seogni atto, ogni por tamento, ogni moto, ogni parola, ogni noi crediamo a S. Giovanni Giifottomo, gesto è come uno sprone, il qual vincita a sia di noi. Le buone massime, i proponipeccare, come volete poi nel refistere non menti onorati, i pij sentimenti, ci serviranícntire le più tormentofe agonie? E quel- no come l'ale a gli uccelli i non adufcire lo ch' io, fol per cagiondi ciempio, vi hò di quelle reti, che il Demonio tien tefe divifato nell'unico peccato di fenlo, fate voi ragion che fucceda con proporzione che noi vi fiamo, farà difficile fpiccare un in quegli altri ancora, acui già la natura volo si vigorofo, che vaglia a fcapparne na fia malavezza. Seitu forse troppo sfrena-liberi. Sed quantumeumque resilierimusca ad pap. to in correre al fangue ? Preferiviti una pri fumus. Su dunque . Quelta sia quella legge di foffogare, appena nato , lo sde- pratica divinissima , la qual noi questa matgno. Il diffimular fu principij una paro-letta pungente, ti fara nel vero molifto, lungi dalle occasioni di peccato quantunma tollerabile: là dove se tu per quella que piccole, da lacciuoli; Qui caver la- 15. accendi una riffa, quanto tifara poi diffi quees, fecurus eris. E quando noi dal cancilcufcir d'impegno? Etufei forse troppo to nostro adempiamo ciò che a noi tocfeorretto nell' accenderti in giuoco ? Im-ponti un' obbligazion di non appreffari, tunque la verteveranza finale fa dono in benchè invitato , alle bifche. Il ripugnat

# $\mathbf{R} \cdot \mathbf{E}$

XXXVIII

Nel Martedl dopo Pasqua.

Pax vobis: Ego fum, nolite timere. Luc. 24, 36.

I,

Ppena fi può ritrovare uom te : quafi che tutte ficn come lumi minori , più facile ad ingannarfi , di ch'alla maggior lumiera facciam correggio . chi nel formare i giudizi fi Epure quello è si fallo, che non v'ha Stelgoverni dall'apparenza. Al- lanel Firmamento, per minima ch'el'a fia, govern usu apparenza. An la la nel immanetne, per minimach e la flat, as ef an e la gal nec'ha la Cirol da ne le la quale novience ence, ceuro volte a la che no ha mai con le midire afronomia e cefain a con le gandeza, se la di al la flat e gandeza, se la di al la flat e gandeza, ne l'adrine delle Stelle ; e rimi-fand-lla terra tatto più valle, che la con-radole a panago e della funa, como con for le control de la cont silo faftofetto, anzi audace, le sprezza tut- e quali anche ben cento quindici volte nel

li fi muovono con velocità rapidiffima , e gioconda. flieno ferme; e ch'altre, le quali dimora-l no in distantissime stere, sieno contigue. Enella stessa maniera regolandosi egli dall' apparenza, riputera effet tutti veriffimi que colori, de quali mira fovente l'Iride adoina; crederà che'l Cielo ne'dì fereni aria nelle fere estive rosseggi di vero fitoco: e se vorrà dar'egual sede anche a quello, che l'acque gli rappresentano, giurerà torcersi sotto d'esse ogni remo, nè mai su fusta veloce le solchera, ch'egli volgendo i guardi a terra, non creda volat le ripe, e correre le boscaglie . Tanto è sutoposto ad errare chiunque giadichi folo dall'apparenza, e fia del numero di coloro, di cui dice Santo Agostino, che Tera regula intelligendi eft consuerudo cernendi . Ma che serve addurre a tal uopo prnove firaniere? Quando questa mattina gli Apostoli vider Crifto entrare nel loro Cenacolo a porte precipitosi a fuggire, come da una fantafma terribile, the venille a prenunziar loro, non pace, e felicità, ma fangue, e defo-1 tc 14. 17. lazione : Conturbati & conterriti existimabant fe fpiritum videre . E pure quando poi, fatto cuore, fi contentarono di efaminare una fomigliante apparenza con maggior agio, la scorser tanto differente da quella

Luc. 21.41. fine in sè per lo giubilo, mirabantur pra viaggiungo di più, che per quanto è leci-

loro seno, quanto stenterà egli a darvi cre- i rituale, quale a voi sembra, terribile e denza? Stimera in oltre che alcune, le qua- totmentofa, ma più tofto effere dilettofa

Ed in prima: lo so non potere alcuni di voi finirmai d'intendere, come un'uomo spirituale non sia miserabilissimo, mentre non folo egli è privo di quali tutte quelle ricreazioni, che paffano per intere, e per innocenti, ma è fottoposto a molti patimenfia dipinto di vero azzuro: penferà che l' ti, anche strani, E qual'è la vita divota ? miditevoi. Parlar poco, pianger molto, effer motteggiato or da questo, ed ora da quello; tolkrare inopia nel vivere, infermità nell'offa, infulti nell'onore, aggravi negl'interessi: e può tal vita non essere infelicissima? Si! Gagliardissima opposizione mi farete in vero dinanzi ful bel mincipio del mio discorso, quasi insuperabile scoglio, che mi atterrisca all'uscir di porro. Maguardate quanto poco io la prezzi, ch' anzi vi dico, che le persone di spirito, non solamente son use spesso patire di questi mali, da voi pur'ora aggranditi affai più del giusto; ma che ancor li vogliono sponchiuse, e mostrar piaghe ai piè, piaghe al taneamente patire: conto che quand' esse petto, piaghe alle mani, colmarons a non gli abbiano in casa promi, ne vamo questa visita di rati orrote, che volean darsi a caccia. Vol mi dite, ch'esse paticono villanie. E io vi aggiungo di più, che se le procurano: come fece un Simeone, il qual fi finse anche matto, per incontrar più nojosi i dileggiamenti. Voi mi dite, ch'esse patiscono povertà. È io vi agginngo di più, che se la procacciano: come sece un Francesco, il qual conparve anche ignudo, per addoffarfi più rigida la penuria. Voi che immaginavanti, che non capivano al mi dite, ch'esse patiscono malattie. Edio enudio; e non mai fi faziavano di contem- to ancora fe le fomentano: come faceva plare come pegni faustissimi di salute quel- un Bernardo, il quale peressere più cagiole ferite medelime, le quali dianzi temea- nevole di persona, abitava volentieri neno come araldi mestissimi di miserie. Ora gli Eremi di Cielo meno salubre. E non figuratevi, che fomigliante per appunto è vedete voi come questi cominovamente l'inganno di più uomini Criftiani , i quali dimagranfi co'digiuni , fistraziano co'cilivolendo giudicare della vita spirituale, sol zij, si squarciano con le catene, e si condall'efterior suo sembiante, ne formano un sumano con le vigilie prolisse, mentre pur concetto sì orrido, e sì odiofo, che stiman ne potrebbono far di meno? Ma che direre effer lo fleffo accoftarfi a Crifto, ed avvi- per quefto, che fieno miferi ? No , no , ricinatfi a morire. Credono di non avere a piglia il gran Prelato Salviano: Nemo alio- tib. de Sperimentare mai più quel che fia diletto, rum fenfu mifer eft , fed fue: G'ideo non pof Prov. quel che sa rifo, quel che sa contentez- fune cujufquam falfo judicio effe miferi , qui 221 e però fuggono timidi dal conforzio, funt vere fun confeientia benti, Mentre i giuedallaconversazion di quel Dio, che fot- fli contanta avidità vanno incerca di fimito spoglie di spavento nasconde auspicii glianti miserie, comperando a tanto loro di pace : Pax vobis : ego fum, nolise timere . cofto un terreno di aspetto si disamabile . Difingannatevi dunque quanti qui fiete un terreno così fterile , un terreno così posseduti da tanto errore, ed a tal fine po- spinoso, bisogna adunque inferire, che nete cura a' mici detti, mentr' io per l'ulti-ma volta vi mostrerò, non essere la vita spi-icere, a noi nascosto. Ma qual' è mai ? Son

folazioni, fono quegli amorevoli trattamenti, co' quali Iddio fu la terra medefima rende il cambio di ciò che vaffi ad or ad or fofferendo per amor fuo. Concioffischè, che vi ciedete Uditori ? Che Diomaltrat ti in questa vita i suoi Servi, come dicono alcuni, perche gli vuole dipoi premiare nell'altra? Oh quanto an late inganitati! Li vita, farà bensì, come notò S. Bernardo, che qui non ci porga rimunerazioni terrene di ricchezze, di approvazioni, di applaufi di vanita; ma non fara, ch'eg ancora qui non ci anticipi le celefti di verogandio. A i combatt nu non è prometto a liberal donativo depo il conteguimento della vittoria ? E pur vediamo che lor frattanto sì shorfa un convenevole foldo nel tempo della battaglia. A gli Agricoltori non è prometta una copiofa mercede al firedella raccolta e E pur vediano che lor frattanto si somministra a'tresi un decente fostentamento ne' di della mieti Serm. Ectura: Nimirum & operariis hujus faculi, dice ce nos tele mimus

il Santo , folet cibus in opere, & merces in fine dari. Or così appunto penfate che faccia Dio, Citien ben'egli apprestato nella vita futura un gran guiderdone: ma non per questo nella prefente ci trauda di un fusticiente stipendio. Aveva Iddio gia promessa agl' Israelitti una terra così felice. the ridordaffe latte, fcoreffe mele, abbondaffie d' ogni dovizia. Etuttavia con quarta lautezza gli andò provvisionando anche prima per li deferti. Pare, che Dio avria potuto dir con buonittima fronte: Orsiì per ora fostentatevi al meglio, che vol potete. Vi ballino, e quelle radiche amare, e quelle lambrusche salvatiche, che voi troverete per via. Fate pure perorad' ogni erba cibo, perchè verrà dipoi tempo, in cui fenazzerete fra delicatiffune frutta, tra graffiffime carnagioni . Avrete allora le viti fempre feconde, le biade fempre granite, gli uliveti fempre maturi, i pafcoli fempre verdi. Sarete d'ogni intorno ricinti da boschi pieni di sceltissime salvaggine, e da mari popolati di saporosiffimi pesci. Però non vi paja ora grave, se potete mal confolare la vostra same ! Cosi Dio poteva dir loro, e pure nol diffe; ma trattogli con tanta iplendid, zza negli Eremi, quanta nè Pf. 67. 10. men altri godeva nella Citta: Pluviam voluntariam fegregavit Dens hareditatifua .

le interne contentezze, fon le interne con-1 non folamenre al bifogno, magneora afla fvogliat gaine de palati, ftemperò con arte mirabile entro adun piccol boccone di poca a anna la moltoplicità di tutti i fapori. Riciedali dunque pure chiunque tra voi follemente fi perfunde, che perchè Dio tien preparati nel Parad fo a' fuoi Servi que torrenti di nettare giocondiffimo, per questo interra gli i flenti con fughi voler Dio liberalmente premiarci neli' altra di digustofi coniti. Anz' io vi dico, ch' cali arche qui fomminiffra loro in abboncantiffima copia le fue dolcezze, benchè 17. legicte: Manna abscenditum , qued nemo feir , mifi , qui accipir .

R. sta fol poo di chiarirsi, se queste sim veramente dol ezze tali, che avanzino e mondane diccome appunto le delizie provate dagl' Itraeliti dentro i Defere, avanzavano quelle godute dagli Egiziani nelle Cirtà. Ma facilmente ne rimarrete convinti, se offerverete la diversa qualità de' diletti .che fono propri delle perfone di spirito, e delle persone di Mondo. Perocchè, come voi fap-te, i diletti dell'une fono di corpo, i diletti dell' altre found' animo: e non ha dublio che id letti dell'animo han gran vantaggio sopra qu. l'idel corpo. Se questa folic propotizion solamente di alcun fant'nomo, troppo fingolar partigiano della virtà, potrebbevi per ventura parer fospetta di falsità o almen di amplific :zione. Ma ell' è proposizion de' Gentili medefini, d' un Platarco, d'un Seneca, d'un Platone, d'un Ariftotile, i qu'il, come ognun fa, collocaron l'umana beatitudine, non nelle azioni animaletche del fento, ma nelle ragi nevoli operazioni dell' intellecto. In non voglio ora convincer ciò con ragioni, quantunque sieno queste è innumerabili e indubitate : ma voglio argomentar folamente con l'esperienza. Chi di voi non haudito, o Signori mici, raccontare più volte quella gran festa, che fece un giorno Archimede, Filosofo di gran nome, allor ch' entrato in un bagno affin di lavarfi, quivi in uno stante arrivò, quando meno fe lo afpettava, una certa dimoftrazione, benchè mecanica, che lungamente in darno avea specolata? Fu tanto il giubilo, ch'egli però concepì, che incontanentebalzando fuori dell'acqua, a guifa appunto di delirante, o estatico, si mise a correre verso casa, gridando ad altissima voci : Reperi , reperi ; l'ho trovata, l' ho trovata: tanto afforto dalla foddisfazione di sè medefimo, e tanto alienato da' fenfi, che ignoto ancora alle dispense d'Egitto, ed nè men prima firicordò di ravvolgerfi un alle cucine de Faraoni; e per provyedere lino addoffo. Ora venite qua, foggingne

Formò per loro una miova spezie di cibo.

enuis.

Plutarco, dopo aver contato un fucces- varij oggetti: e che però tanto il diletto Apicio ( uno de' più golofi, che mai fossero al Mondo ) il quale dopo d'efferfi empito il ventre delle starne più saporose, ò de fagianipingraffi, filevaffe altrettanto lieto da tavola, e per eccesso di giubilo andasse auch'egli dirottamente gridando : l'oravi , vo. ravi, hòmangiato, hòmangiato. Nominatemialeun Polieno (uno de più libidinofi , che legganfi nelle ftorie ) il quale dopo avere sfogata la fenfualità tra i Saturnali più ofceni, tra i Lupercali più liberi, fe n' usciffe così brillante dal Lupanare, e andasse anch'egli gridando infaziabilmente per estast di contento: Amavi, amavi, ho amato, hò amato. Questo non leggiamo noi di veruno, dice quell'acuto Filosofo: Neque veroandivimus, vel gulofiffimum quemquam clamare, Voravi; vel lafciviffimum, Amapotte fusvi : cum quidem & fint , & fuerins innuviter vivi. meri incemp:rantes. Chi non iscorge però, Pricurum. quanto de piaceri del corpo fien più vee-

rrenti le contentezze dell' anima ? Vivaciffima rifleffione! Ma fetale è il diletto, che pruova l'anima, folo in contemplar ve rii a naturali, e caduche, che avanza di moltissimo quello d' ogni altro fenso: ditemi dunque, qual farà il diletto che pruova in contemplar verità divine, ed eterne? Oh chi potefferidire l'innenarrabile gioja di un cuor divoto, folo in penfare al fuo Dio, folo in conofcerlo: ò chi la potesse ridire! Bensus populus, qui feit jubilationem ! Io Pf. 88, 16. non ne posso, come imperfetto che sono,

feeundum

parlar per prova. Ma kevera, fento che mi attesta un Bernardo, Revera illud fo-Toil tie. lum, & verum of gaudium, qued non de Creatura , fed de Creatore percipitur , & qued cum poffederis , nemo collet à ce ; cui comparata omnis aliunde jucunditas mæror eft, omnis fuavitas dolor eft, omne dulce amarum eft, omne decorum fædum eft, omne pollremo quodcumque aliud delittare poffie, molestum eft . E non contien Dio eminentemente in sè stesso le persezioni di tutte le creature ? Certo che sì : altrimengi come potrebbe dar' egli a' colori il

bello, di cui l'occhio è si amico? a'cibi il dolce, di cui il palato è sì avido ? a' fuoni l'armonico, di cui l'udito è si defioto? a' corpi il molle, di cui'l tatto è si amante? a fior la fragranza, di cui l'odorato è sì vago? Or chinon vede per tanto, che mentre l'anima interiormente gode il fuo Dio, gode in un'oggetto solo adunati per fertamente tutti que' beni, che fuor di Dio goderebbe imperfettamente divisi per

fo così mirabile : Nominatemi qualche | è più intenfo, quanto il ben dilettevole fi ha più unito, più raccolto, più ristretto, più tutto congunto infieme ? ch' è forfe quello, a che pretefe acutamente di alludere Il Santo Davide, quando diffe, che anelava a un acqua di vena : Quemalmodum defiderat Cervus ad fontes aquarum, ita defi. PL 41.2 derat anima mea ad to Deus. E che? Non poteva, s' egli non era più che un Cervo affetato, contentarfi de'rivi, contentarfide rutcelletti? Ah nh, Uditori, che non è quelto il diletto. Diletto è bere alla fonte. Quindi è che i Santi , qualunque volta utcivano dal contemplare le grandezze Divine, n'uscivano con una noia, con una naufea, anzi con abbominazione sì grande a qualunque operazione, non pure fenfuale, ma a cor fenfibile, che niuno più de' loro compiacimenti corporei gli dilettava : e però aliri chiudevanogli occhi, pernon rimirar più bellezze caduche, come faceva un certo Silvano Monaco, di cui favella Caffiano; altri fi turavan gli orcechi, per non udir più voci. mortali, come facea un tal Scrapione Abbate, di cui narra Palladio. Altri pei non potevano indurre il palato, benchè fameico, aristorarsi di verim cibo terreno, com'è notiffimo di una Catterina Senefe . Ed altri fimilmente ancor effi erano divenuti affatto infenfibili, ò alle punture de ferri . che loro tormentavano il tatto, come accadeva a' Domenichi Loricati; ò alle putrodini de' carnami , fopra di cui tenevano le narici, come avveniva a' Giacopi penitenti. Io fo, che noi non possiamo tutti egualmente aspirare a tanto. Non è però che accostandoci ancora noi a una sonte cosi benefica , non possiamo sperare di riportarne, a proporzione del valo, abbondanza di contentezze: Dilara ostunm, Pf. 80. 11.

O impleboillud . Se non altro, non possiam noi sperare di giugnere a quel dileito, che reca a qualunque cuore veramente spirituale quell' alta pace, che chiamafi di coscienza? Pax ad Philip. Dei qua exuperas omnem fenfum . Ed a chi + 7. dovra invidiare chi goda di questa pace? Abbianti pure gli Empj quanto fi vogliono de' lor fallaci piaceri, mai non goderanno fincerità di contento, finchè non arriveranno a quiete di cuore . Ma questa quiete come può sperarsi dagli Empj? Noi vediamo, che neffuna cofa del Mondo, finchè si truova in moto, gode mai quiete: ma allora la gode, quand' ella fia pervenuta.

al fine del moto. Vedete il fallo? allora

350 folo si quieta, quando sia finire già di calare. Vedete il suoco: allora solo frquieta, quando sia finito di ascendere. E nelle cote morali ancor voi vedete, che per cagion d' elempio quel Medico, non fi quieta, fin ch' egli non ha renduta all' infermo la fanità , ch' è il fine della sua operazione, per confequente anche il termine del fuo moto. Finchè l'infermo non è pienamente guarito, flà egli sempre in sollecita agitazione: viene, titorna, studia, ordina, scrive, oratocca i polsi, oratimira la lingua, or offerva l'occhio; prescrive oggi un medicamento, domani un altro; s'informa come ha dormito la notte, come ha riposato fra giorno, come ha mangiato con appetito, come ha bevuto con gulto. Ma renduta che gli abbia la fanità: Orsù, dice, or io mi potrò ripofare : e così nè ritorna più a quella cafa, nè più vi manda, perch' egli ha già confeguito tutto il suo fine, Ora suppofto questo, statemi audire. Qual'è il fine dell'uomo, ò Signori miei, non è la Beatitudine? Adunque non sarà egli mai quieto, finche non abbia confeguita la fua Beatitudine, e così non fia pervenuto al fuo fine. Ma gli Empj quanto van lungi da fimil Beatitudine ! Unusquisque in via fun er-Mai. 47. 15. raverune , dice Ifaja. Ella per confentimento di tutti i Savi non si può ritrovare se non in Dio: egli Empj che fanno? Ora fi muovono verso delle ricchezze; e le ricchezze loro dicono ? Noi non fram la Beatitudine . perch'ella èun bene amabile folamente in ragion di fine, enoi fiamo imbene amabile folamente in ragion di mezzo: cercatela altrove, se volete effer beati. E così effi, non quieti nelle loro ricchezze, fi muovon verio gli onori : egli onori loro dicono: Noi non fiam la Beatirudine, perch' ella è un bene ficuro d'ogni vicenda, e noi fiamo un bene fottoposto a moltissime variazioni: passate altrove, se volete divenire contenti . E così effi, non quieti ne' lor' onori, fimuovono verso i cibi; ei cibi loro dicono: Noi non fiam la Beatitudine, perch' ella è un bene proprio dell'uomo; e noi fiamo un bene comune ancora alle bestie: voltatevi altrove, se volete rimaner consolati. E così effi, non quieti ne' loro cibi , muovonsi verso i giuochi , muovonfe verso i canti, muovonse verso i teatri, muovonsi verso i corsi, muovonsi verfo gli amori: e da tutti sempre ricevono la risposta medesima, perchè la Beatitudine non fi può ritrovar, fe non in un bene perfet-

to, stabile, fommo, ed universale, il che Men può convenire, fe non a Dio. Or che avviene però? Avviene, che i peccatori vivano in perpetua inquietudine, perchè flanno in perpetuo moto : mercè che in cambio di muoverfi a ditittura verso di Dio, ch'è il fine dell'uomo, effi van per fentiero affatto contratio, edora muovonfi verso una creatura, ed or verso un' altra: Impii in circuitu ambulant. Cosi degli Emp Pf. 11, 9pij diffe il Profeta Reale: Van sempre in giro. Ma quanto diversamente succede, ò Signori miei, alle persone di spirito! Esse per via diritta tendono a Dio, conforme 1541.46. 9... a quello del Profeta Ifaja : Semisa julli rella eft : Callisjufti rellus eft ; e petò effe fole ritruovano la lot quiete, perch'esse sole pervengono al loto fine . E quantimque in questa vita giammai non si possa posfeder questo fine perfettamente , e perònon si possa esser giammai persettamente beato : constittoció se alcuno ancora in questa vita partecipa della Beatitudine, se gioisce, se giubila, sono i Giusti, si come quelli, che più avvicinanti a Dlo: Ff. 148.14-Hymnus emnibus Santtis ejus, ed a chi al-

tri ? Populo appropinquanti fibi -Non accade però stancarsi in opporre, che la vita spirituale è tutta austera, tutt' orrida, tutta mesta; perchè come tale apparifce, manon è tale: e i fenfi vostri non iono in ciò quei testimonij fedeli, che voi pensate. Anzi sapete voi ciò che avviene in quella materia ? Ciò che succedeva a Mosè. Voi ben fapete, come già Dio conparve a questo inclito Personaggio su la cima del Monte Sina, per dargli di fua bocca la Legge, che si doveva promulgare al fuo Popolo . Ma quanto fpaventofo fu l'apparato, con cui comparvegli ! Parea che tutte le tempeste, chiamate da quartieri delle nuvole, e degli abiffi, foffer venute a generale raffegna fopra quel Monte .. Il campo della battaglia era l'aria, la quale per rendere la battaglia ancor più ferale, aveva, ad onta del Sol presente, recata una folta notte ; se non che di ttatto in tratto veggendofi compatire alcuni, come fiaccole accele, o fanali atdenti, folgorava pur qualche luce; ma luce sì spayentosa, che rendea tosto desidetabili l' ombre, e cara la notte. Rispondevano d'ogni lato frattanto, con formidabile concerto, al muegir de' tuoni lo strepitar delle trombe, ed allo strepitar delle trombe il muggir de'tuoni . Non potevi fapere, se fossero questi fegni, che incitaffero alla battaglia , ò fonaffero a ritirata : anzi vedevi, che per rendere anche maggiore la confusione, nel medesimo punto,

che usciva il lampo, scoppiava collampo s se la vista, nè su mai fulmine, il quale il tuono ; e nel medefimo ancora , che ardiffe oltraggiargli ne pur l'orlo de veftial tunoo j e nei meemino ancora, a fatuno otraggirgisi e puri l'ordo de veitis. 
(reppiava il tunoo, volava colt uno il il menti anzi, anzi, si crediano al pairer dell' si cap, to, 
fatimine, Funava il Monte, a gli fiquarci, 
ilfelio Abulesfe, antra quella orribil com: 18. q. e. 
ilfelio Abulesfe, antra quella orribil com: 18. q. e. 
ilfelio Abulesfe, antra quella orribil com: 18. q. e. 
ilfelio Abulesfe, antra quella orribil com: 18. q. e. 
in no fluveta bargalis, ma finta gui 
thrando pairent por l'archi particolo della coltano della coltano della coltano della 
fra, perche ne sero er quel finoco, ne 
tutt' adece in brieve lo ffelio Ciclo di un 
orricolo dell' della coltano della 
fra, perche ne sero er quel finoco, ne 
tutt' adece in brieve lo ffelio Ciclo di un 
orricolo dell' della coltano della 
francia dell' sero dell' sero dell' 
e vere quelle rovine. 

tutt' adece in brieve lo ffelio Ciclo di un 
orricolo dell' della 
francia dell' sero dell' sero 
francia dell' sero dell' sero dell' 
proprieta dell' sero dell' 
sero dell' 
sero dell' sero dell' 
sero dell' 
sero dell' sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero dell' 
sero del a ingojarsclo. E come può essere ( doveano discorrere altri fra loro) che tanto fufidarfi di andar tant'alto. Potea pur con-Dio, se non poteva seguitarlo alla cima. truovo, che tardando Mosè a far giù ritor no, tutti lo tennero concordemente per inebbiano la lor mente d' un nettare si var loro altri Dei più piacevoli, emanfue ti, già che quel Dio sì terribile aveva loro ammazzato il loro condottiere: Puranses Moyfen effe moreuum ad Aaron accefferuns, perenter fibl Deor fieri, così diffelo l'Abulenfe . Ma quanto andavano errati , ò Si- i uam , & non eft illis , no , non eft illis gnori miei! Non fra i giardini di Alcinoo. frandalum come la gente ficrede, E noi non tra l'ombre della Teffaglia turono go- non folo temeremo di correre su la cima dute da alcuno delizie pari a quelle, che di quello Monte, ma ci refteremo al di-

un poco per vita voltra, che dovea fare inane provar vogliamo. E la vita delle quel Popolo a una tal vista, che dovea persone spirituali raffigurata per la specie. dire. Srava egli d'ogn' intorno schierato del Monte Sina; Monte a chi vi dimora soconforme i termini, che Dio gli aveva pra, giocondo; formidabile a chi da lunprescritti; e udiva que fragori, e vedeva gi lo mira. Il Popolo grossolano, il quale quelle battaglie, e fapeva nel mezzo ap- non giudica, fe non da quello che appare punto di quelle ritrovarsi il suo condottie- compatisce que poverini, i quali si vogliore Mosé, Quaj giudizio per lo doveva geli no avanzar ivi tropp oltre : e faria pue farne: V'erano confulmente tra effi del-meglio, effi dicono, rimanerfi alle falde le donne, de' giovani, de' finciulli; egli della perfezione, che afpiratne alla fontuomini fleffi, si come d'intelletto affai mità. E che può ivi trovarfi, fenon congroffolano, doveano probabilmente pen- trafti della carne con lo foirito, e dell'anfarsi, ch'ogni momento fosse l'ultimo per petito con la ragione? È fra tanti contra-Mosè. Ah, dovea dir quella donna, in ve- iti, com'è possibile di non perdere a lunder precipitare quel fulmiue: questo è go andare la stessa vita? Temono, ch'ogni quello, che và diritto a serirlo. Ah, dovea pentienza, che i Giusti fanno, sia per esti ripigliare quell'altra, in veder falir quel- un colpo fatal, che se lor non tronca Inguiate questa è quella, chevà veloce la vita, almeno la scorci; e come già di-la vampa: questa è quella, chevà veloce le vita, almeno la scorci; e come già di-a ingoiarfelo. E come può effere ( dovea- cevan gli Ebrei; Non loquatur mobis Domisnus, ne forse moriamur; così dicon celino : mo non gli abbia foffogate ancora le fau- lafciamo pure a chiunque la vuole tanta ci ? Troppo ardito egli è stato certo a dimestichezza con Dio : se noi vogliam vivere in pace, fe non vogliam morire di tentarfi di rimanerfene, come gli altri, alle litento, teniamcene più lontani : Non loquafalde della montagna, scusandosi presso a sur mobis Dominus, ne forse moriamur? no. non loquatur nobis Dominus , non loquatur. Così verifimilmente dovevasi bisbigliare Ah diteorsi egualmente iniqui, e ingannatra quel Popolo impaurito, E di fatti io ti! Non folo non muojono i Mosè, trattando con Dio, non folo non penano; ma morto; le però pregarono Aronne a tro- foave, che non curano cibo, non aman fonno, e paffardo i giorni, e le notti in amorofi colloquii col loro Signore, fi rideno ne'lor cuori di quegli apparenti terrori, onde tanto s' impallidifcono gli al- Pf. 115 trui volti : Pax mules diligencibus legem 165. provava Mosè tra qu'gli fleccati di guer- lungi con quei codardi, i quali pavore ra , e tra que' mongibelli di fuoco . Egli concusti , ficcerune procut? Enoinon correge Ex. 30. 18. godevafi in mezzo a quelle tempeste una geremo l'immaginazione? e noi non sugioconda conversazione con Dio, e senza pereremo l'ombre è e noi non consortere-bisogno di cibo, e senza necessità di ri-mo lo spirito è e noi ci lasceremo si brutposo, passava soavemente I giorni, e le tamente impaurire da una apparenza di notti in contemplare la sua bellissima fic-cia; në su mai tuono, che gli turbisse la Disimpuelerazi on debolezzazi Joh viden quiete, në sumai lampo, che gli abbagliasi. Possi un gjorno Seneca di proposico a

352 rincorare se stello contro la Morte : e di l'eci comparisce d'avanti con un apparato qual argomento penfate, ch'ei fi valeffe? Di quelto che noi trattiamo. Rapprefentoffi dinanzi a gli occhi la Morte nel fuo fembiante più orrido, e più orgogliofo: e quivi stando con esso lei (come diecti) a tu per tu: non aceade, cominciò a dirle, che tu mi voglia atterrire con corefte van: comparfe. Che mi stai tu qui a cavar fuora foade, e mannaje? cheffigelli, ed eculei? Nonti vale no condurti dietro un corteggio di barbari manigoldi, de quali po: ti altri frecce, altri catene, altri graffi, altri tanaglie, altri mazze, ed altri capeftri. In vano tu mi additi in un luogo incendii tumanti, entro a cui tu mi minacci d'incenerire; in vano in un altro spaventose voragini, entro a cui tu pretendi precipitarmi. Togliti pure d'attorno si fiera pompa. Sò Lib. 3. ep. chi tu fei : Tolle iftam pompam fub qua laces , Of Aultos territas t Mors es , quam nuper ferpus meus, quam ancilla contempfit. Sci altro tu, che quella Morte medefina, la quale ha dianzi incontrata un mio vile schiavo, con la quale ha dianzi lottato una mia vil ferva? Deponi pur tante macchine di terrore: fa pur tacer tante strida, tanti lamenti, tanti urli. Potrai akto recarmitu, che dolore? Ma col dolore veggo io che combatte quel podagrofo, elo vince; col dolore quel ferito, e nol teme; col dolore quel febbricitante, e fel tollera. E perch' io folo dovrò dunque avvilirmi per un dolore, che iarà forfe più grave, ma farà l'ultimo? Così rincoravafi, ò miei Signori, un Gentile a forezzar la cofa più orribile, c'habbia il Mondo, a fprezzar la Morte. E vaglia la verità egli potè con tali confiderazioni arrivare a sprezzarla in modo, che quando a nomedel fuo Scolare ing:ato Nerone ei n' hebbe l'avviso, non impallidì, non turboffi; ma confortò egli stesso gli amiei, egli i domestici, egli la moglie piagnenti; e negli stessi momenti estremi di vita, quando già il sangue precipitoso scorrevagli dalle vene del corpo aperto, si affaticava dal suo bagno in dettarc a'varii Scrittori, quivi adunati, nobilifimi infegnamenti morali, affin di fpirare tra quei precetti medefimi di fapienza, tra quali egli era vivuto. Or perchè un avvertimento di nostro si gran profitto? Ne miriamo ch' ei fu Gentile, perchè poco rilieva, fe non fia buono il Maestro, quando è utile il documento. Noi ci fen-

tiamo fpaventaro (non è così?) dall'efter-

na apparenza della vita spirituale, la qua-

terale di penitenze, di asprezze, di patimenti. Or bene: Illud ante omnia meminerimus demere rebus tumultum', & videre quid in re quaque fit . Sciemus nihit effe in iftis terribile , nifi iffum timorem . E che vi ipaventa, Uditori, nella vita fpirituale, che vi ipaventa? Forfe quella folitaria ritiratezza, che vi converra mantenere lungi da'pubblici giuochi, ò dalle univerfali licenze? Ma questa ritiratezza è pur quella stessa, la quale offervano canti Religiosi se' Chiostri, tante Verginelle ne' Monisteri , tanti Romiti ne' Monti . E non udiste mai raccontare de' Romualdi a che i fette anni interi durarono in un continuo filenzio? ò de i Radulfi , che in egual filenzio durarono i fedici anni ? E fe quelli poterono tanto più, perchè non potrete voi tanto meno? A voi non s'impone il fuegire ogni uman commerzio, ma folo il vano, ma solo lo scandaloso. Che vi spaventa? Lo studio dell' Orazione? Ma questo è quello, a cui con tanta facilità folevano attendere gli Antoni Abbati, e gli Arieni Monaci, che postisi in orazione al tramontare del Sole , in orazione fi rltrovavano al nafcere. Che vi fpaventa? L'uso delle Limofine? Ma questo è quello, che con tanta liberalità praticarono i Pictri Mercanti, ed i Paolini Vescovi, che avendo per altrui venduti i lor beni, per altrui giunfero a vendere ancor se stessi. Ma vi debbon forfe atterrire le penitenze, si familiari alla vita spirituale : quasi che , per effer voi à di complettione attai debole, à di carnagione affai dilicata, non vi dia l'animo punto di mal trattarvi con crudi strazii. Ma chi più dilicato delle Genove-fe Parigine, delle Ascelle Romane, delle Maddalene de' Pazzi, delle Iduigi, delle Terefe, delle Isabelle, che fecero de loro corpi un macello così spietato? Non accade però, che per atterrirei la vita spirituale ci fi faccia vedere, or con pani ammuffati e con acque infipide, or concilizii irfuti, e con pungoli sanguinosi. Deponghi ella pure quello spaventoso apparato di ceneri, di funi, di spine, di catene, di lagrime, di pallori, di nudità, di dispregi, di malattie . Sappiam chi ell'è : Tollat, tollat noi non apprendiamo da si grand' uomo i iftam pompam, sub qua latet, & viles territat. Questa è quella vita spirituale, che tanti, e tanti hanno praticata costantemente. Sono di tali esempi pieni gli annali, volgatissime le notizie. Ogni età , ogni condizione, ogni fello, ogni nazione, ogni popolo ne vanta d'innumerabili. E noi non potrem'effere di que tanti ? Che aveva- l'ragione possente ad abbattere i vizi ne no cffi ? Non eran cffi forfe composti della [ carne medefima data a noi , della medefima creta? Se noi vorremo, fono preparate ancora per noi quelle istesse consolazioni , con le quali questi animavansi a patir tutto: Numquid grande oft ne confelerur se Deust fento appunto io dirinifi in Giobbe. Noi pure possiam godere le istesse delizie, noi pure sperar la stella mercede, noi pure operare con quella medelima carità, che rende ad un cuore amante si facile, quel che ad un cuor non amante è si faticofo. Chi può però contenerci, che non gridia mo: Addio Mondo, addio fpaffi, addio vanità: restate pure a chi non conosce algro bene miglior di voi. Noi non vogliamo aver più pace in eterno con una carne ingannevole, che fotto colore di amica, tanto più franche efercita contra noi noi stessi, guerra vogliamo: ma guerra utile, guerra onesta, guerra gioconda. Sciocco ben'è chi stima dilettevole il militare a gli stipendj di Satana, si nemico del nostro bene; e tien per intopportabile l'arrolasfi fotto gli stendardi di un Dio, sì avido della noftra felicità.

#### SECONDA PARTE.

N El resto eccoci quì , Signori miei , giunti al termine , io della mia fatica in discorrere, voi della vostra noja inudire. Che rimane però, se non a me, ch'io dimandivi umilmente perdono del mal fervizio da questo luogo prestatovi; a voi, che pietofamente mel concediate? Veroè, che folo quei falli fono propriamente capaci di perdonanza, i quali nascono da elezione di volontà, non quei che provengono da difetto di fufficienza. Pur troppo hò io defiderato fervirvi , come avrebbono mericato, e un Uditorio così saggio, e un Uffizio così fublime, e non meno ancora un affetto così benevolo, da voi concordemente mostrato alla mia persona. Ma che? Rare volte le forze corrispondono a' desiderii; ed in mesie aggiumo di più, ch'essen | per voi gemiti, no, non più lutto, non do io Religioso assai miserabile, non hò saputo da un cuore, ch'è tutto gielo, ch'è tutto ghiaccio, cavar fervore, onde infiammare l'altrui. Ma per quanto pur le mie Preoperare ne' vostri petti. Ella, quanto più nuda, tanto più forte, doveva effere di

Quaref. del P. Segneri .

peccatori, ad avvalorare la divozione ne Giusti. Però, che dite, ò miei Signori e Qual frutto avete voi riportato da tanti, e tanti Evangelici infegnamenti, che Cristo in tali discorsi vi ha suggeriti perbocca di un suo vil Servo; qual utilità, qual profitto? Io fo, che la maggior parte di voi non ne avrete tratto piccolo emolumento, quando per lo avvenire perseveriate in quella integrità di coffumi , la quale qui voi recaste sin da principio .. Ora perchè a questo arriviate più facilmente, che pollo aggiugnervi ? Che vogliate frequentemente confiderare, quanto breve è la vita, quanto incerta è la motte, e quanto inestimabile il gniderdone s che in Ciel vi attende, del vostro buon' operate? Ah sì, Signori miei cari, t.neto a mente per voltra consolazione quello le offilità di ribelle. Guerra, guerra a qualunque ricordo, ch'io nel mio diparrire defidero di lafciarvi, quafi pegno fupremo di quell'affetto c'hò da mantenervi immortale: Ed è che sempre voi portiate feologio nella memoria, quanto buon Signore fia quello, al quil voi fervite: Quam lonus Deus his qui rello fune cor- Parant de! Signore così amorevole, che terrà notato minutamente ogni paffo, che per lui diate, ogni lagrima, ogni limofina, ogni fospito, ogni pricgo, ogni penitenza; e per qualunque vittoria, quantunque minima, che per kui riportiate da'vostri sensi, darà a godervi quella gloria medefima, ch'egli gode: Qui viceris, dabo ei federe mecum in Apacijan throno meo. Ed oh che confolazione farà la vostra, quando dopo un breve patire, che avrete fatto in qualta vita per lui, egli stello verranell' ora di vostra morte ad accogliervi, e con volto ridente, e con guardo amabile, ponendovi avanti gli occhi tutte l'opere buone, ch'avrete, ancoraché da voi già disdette, è dimenticate; vi mostrerà qual fedelissimo conto ei n'abbia tenuto, e conducendovi fra le armonie de' Bea-

ti, e fra gli applausi degli Angeli, in Paradifo; egli stesso con le sue mani riasciughera i vostri pianti: e non faranno più più languori : Et non erst amplius , ne que in- Azoca: .. Uns., neque clamor, fed nec delor eris ullus ma farà eterno, rifo, eterni piaceri, eterna vita, eterna fanità, eterga beliczza, diche sieno state fredde, rozze, infaconde, eterna sapienza, eterni telori, eterna e difettuofe; non e però, che la Divinapa- I felicità. Oh carità infinita ! oh amore rola per se medesima non dovesse molto inestabile! E chi non si animerà a perseverar volenticii nella fervitù di un Signore così benigno, che vuole abbon lantu-

finamente timurerarei, quali atti dilibo ! fo fe più flupido per la novità , à fe più conralità quegli offequi, che pur fono tutti obblighi di giultizia . Quello avrete a

confiderare voi Giuffi. Che se nel vottro consesso si ritrovasse per avventura mischiato alcun peccatore, quafi nappello velenoto tra fiori, à quafi loglio ingannevole tra'l frumento; che dovrò dir io per l'ultima volta questi uomini miterabili? Dovrò gridarli, rimproverarli, confonderli della loro ancora indomabile offinazione? Ah no, ma folamen-

te voglio io pregarli per le viscere di Gesù, anon avere si a vile l'anima propria, che per un piacer momentaneo, ò per un interesse caduco, ò per un affetto bestiale, vogliano vivere in continuo peticolo di eterna condannazione. Penfino un poco essi all'incontro, quanto faranno dolorose per loro quelle fiamme senza luce, quelle notti fenza aurora, quelle strida ienza singo, que pianti fenza conforto, quelle carceri fenza ufcita, que tormenti fenza fine, que tormentarori fenza pietà. Che se pur poco a lor preme l'anima loto, pregar gli voglio, c'habbiano almen compassione a quel sacratissimo sangue per loro sparso, a quelle carni per loro laniate, a quel corpo per loro lacero. Ah peccatori miei cari, convien che al fine io vi stoghi un tremendo affetto, che già da un pezzo hò portato chiuso nel cuore. Ma prima udite, per quell' ultima volta, un fuccello breve, ma strano. Un' onorata Fanciulla, vedendofi lungamente perieguitata da un giovane disonesto, tentò tutte le arti per rigettarlo. Usò preghiere, adoperò ammonizioni, mischiò minacce. Riufcendole tutte vane, fi appigliò a par-

tito, quanto più audate, tanto più inafpetrato. Perocche mirando ella un giorno comparirfi improvvitumente in cafa quel Giovane, s'impallidì, come alla vista di un'orribil ferpente, e non fapendo in quello sbigogrimento di animo, e in quella contution di penficri , come difenderfi , diede tofto di piglio ad un Crocififo di legno, grande e divoto, ch'ella teneva appeío nella fua camera; e corfa frettolofa alla porta, lo colcò attraversato sopra la foglia. Indi con volto acceso, conguardo torbido, e con vore più che femminile gridò: Vieni pure , vieni , e sfogati , o scellera-

to. Macceo donde ti convien prima paffa-

re: fu quifto Critto. Se ti da l'animo di

fuso per la vergogna. Cambiò il sembiante nel medefimo punto in mill: colori; e proftrandofi innanzi a q: - Crocifitto, patlò affai più con gli occai , che con la lingua; fi disfere in pianto, fi dolfedell'ardimento, ne domando il gastigo, ne propote l'emendazione. A natiffini peccatori. lo per farvi defiftere dal peccato, hò procurato di usare, in presso a quaranta Predice, tutte le arti, che fon potitte fovvenirmi al pensiero. Ora vi hò am no iti con le ragioni. ora configliati con le autorità , ora confortati con gli cfempi, or atterriti con le minacce, or allettati con le promeffe, ed ora ancor supplicari, genustello a'piè vostri, con gli scongiuri. Se però io mi credessi : trovarsi in questa Chiesa ancora qualcuno, che tutto ciò disprezzando, disegnasse, ufcito di qui, di ritornar, come prima, alle manze medefime di peccare; mi pare, ch io questa mane dovrei ritolyermi di venir . come s'usa ne' mali estremi, a qualunque estremo rimedio: e però parmi, ch' io non mi potrei contenere di non immitare l'atdire di una tal Vergine, e levato questo Santiffimo Crocififfo, vorrei andare a corcarlo fu quella foglia. Indi, chiufo ogni altro paffo, etolto ogni altro adito, vorrei di cola gridar, tutto voce, tutto lagrime, tutto tuoco: Su, che si a'petta? Ufeite, òmiseri, uscite, che vi stanno ansiose attendendo le vostre pratiche : uscite, che vi richiamano a terminare quegl' impuri discorsi i vostri compagni : uscite , che vi ricercano a effettuare quegl'iniqui traffichi i vostri corrispondenti : Ma, sevolete paffare, questa è la strada. Vedete voi queste membra sì languide ? mirate voi quethe piaghe cosi protonde? Sopra'di queste avete a mettere i piedi, ed a calpettarle. Che dubitate? Onesto è quel Cristo, nelle cui pubbliche officie folete voi collocare ordinariamente i vostri principali diletti: Vi giace innanzi, ftrazziatelo a piacer voftro, premetclo, pestatelo, conculcatelo. Egli ha le mani inchiodate, non dubitate che vi gastighi: ha le labbra mutole, non temete che fitifenta. Anzi andare pure felici , ch'egli rimarrà frattanto a fcontare con le sue pene i vostri diletti. Voi andrete a pofarvi fu agiate piume : egli fi rimarrà a spasimar su duro patibolo. Voi andrete ad inghirlandarvi di molli fiori: egli rimarraffi a languire fra acute spine. Voi andrete a prima conculcare le fire membra, avrò papaffar le ore in piacevoli abbracciamenti: zienza, che poi profani le mie. Resto a egli si rimarrà a numerarle fra mortali agoquell'attoil Giovane, ea quelle voci, non nie . Potete fare di questo misero corpo

ciò che a voi piace, perchè, come confes- populum suum fis benedillio sua. Già da gran 23 | teb. 10.

acceptam notitiam veritatis . IX. tore, of a country on a not country of the country

ciè de à 1900 pluse, petriere, contecutive, representament e mentatere un stada gran de fina gall field oi locca piporia, e già dive i attendon viverenti con loro di fi. 1, se muto lo fenelte in que i loro di trati piec. Il caso di cutti piec. Il caso di trati piec. Il caso di caso di trati piec. Il caso di trati piec. faceffi questa gran novità, e parlassi in parola: e posponendo le saccende dome-questa inaudita maniera, credete voi, che stiche, e idegnando i trattenimenti profasi doveste ritrovare taluno si remerario, ni, essi ne di di sesta son qui tornati, essi che accettando l'invito, passasse su questo ne di di fatica, apigliare i vostri santissimi Crocifisto animofamente; e per andare a infegnamenti : e tollerando pazientemenpeccare, non temesse di conculcarlo ? E teogni volta la semplicità del mio dire, e pure, oh Dio! e pur sappiate, che questo la debolezza del mio talento, ben ha diappunto è l'affronto, ch'egli riceve con mostrato quanto contofacessero della voappunto è i autonto, en egi ficere con-imorrato statuto contracterro una vo-tinnamente da voi, spieratifimi peccato-ri, mettre, comel' Apollolo diffe, voi fe no siegnata ancor dalla bocca di un uo-te quelli, che Filium Dei conculcarit, voi mo si vile, di un dicitore si rozzo, e quel che fanguinem restamenti pollutum ducirie; ch'epiù, di un peccator si meschino, quavoi che friritui gratia contumeliam facitis; le voifapete benissimo , che fon' io . Fate mentre voi fiete, che seguitate avveditta-mente a peccare dopo di avere ascolta-benedizione copiosa, che se la merirano; Mad. 1046, te già tante Prediche: voluntariè peccan-ter, notate bene, voluntariè peccantes post della destra edella sinistra, de rore casi, & Gen. 27.18. de pinguedine serra. Benedire le loro per-Ma dove dove mi laício or lo trasportadore, benedite le loro case, benedite i re, quasi dimenticato del luogo, dov' lo loro campi, benedite ciò c'hanno di bene ragiono? Migiova credere, che in questa al Mondo. Evoi frattanto, ò miei riverità Chiesa non ci sien peccatori, ò se pur ci Uditori, restate in pace, nel cuor di quefono, ci sieno già penitenti, e non più osti- sto Giesù, dentro cui vi lascio : Es par nati. Però avoi tocca, amantiffino Reden-tore, di ftendere fu i lor colli le vostre corda vostra, Gintelligentias vestras: cor- ad Philago.

> Le seguenti due Prediche, aggiunte a compire il numero di quaranta, già che non ban fede ferma nella Quaresima , si sono qui riposte appartatamente in ultimo luogo.

## XXXIX.

Per la Festa

# SAN GIUSEPPE.

Joseph autem vir ejus, eum effet Justus. Matth. 1.19. Mulieris bona beatus vir. Eccl. 26. 1.

peralle frequentemente da Principi a maggior prezzo, e fuffer abilt tempre tuttie a conoicerla, e a confeguirla, manto quella di un eminente

Panegirifta. Quel famofo Macedone, a cui non restava omai più ch' eseguir di forte, ò emulare di fortunato, per la mancanza di am' Omero stimavasi miserabile; ne vergognoffi di iparger lagrime fu la tomba di Achille, non già per tenerezza verso il suo merito, ma per l'invidia, ch' ebbegli del fu-Jodatore . Ne fu fol egli poffeduto da fimile ambizione. Gii Spartani, che prima di utci re in campo contro a'nemici non fi degnavano di raccomandarfi ad un Marte, Eroc bellicofo; fi umiliavano a fagrificare alle Muse, semmine imbelli; quasi che con que-sto volcsiero dinotare, che quanto meno in spiegar le Scritture, ha ticevuta la laustimavansi bisognosi di chi gli ajutasse a Vincere, tanto più ancora fi confessavano avidi di chi gli prendeffe a lodare . Cosi Ma rio Rufticano accarrezzo Plozio, cosi Pon peo Magno spesò Teofane, così Decio Brutofavori Accio, per isperanza d'esserne Immortalari ne lor volumi. E quello ch'è più mirabile, per relazion di Filoftrato, mi forviene, cheun certo Varo, giovane facoltofo, dava danari frequentemente ad ufura a' fuoi condifcepoli poveri con tal patto; che se quand' essinell' Accademia l'udivano declamare, aveffer, quafi a viva forzadi maraviglia, prorotto in pubblici fegni di acclamazione, e di applaufo, innarcando le ciglia, alzandofi da'íedili, gridando: Oh bene ! non follero poi tenuti a paga gliene gl' interessi. Tanta è la stima, che gli nomini foglion fare di un lodatore, non folamente fpontaneo, ma mendicato . Or s'è così, dicafi un poco a qual prezzo non fi torrebbe fiderando a quale altezza di perfezione

On vi è perlona, che si com- I l'aver per Panegirista l'istesso Dio, cioè colui, il quale folo fra tutti ne può cfaggerare per affezione, ne può mentir per viltà, ne fi può non apporre per ignoranza? Maa quanto pochi è toccata cosi gran forte! Nogar però non si puote, che tra questi un de" primi non fia Giuseppe, quegli alle cui lodi ascoltare voi siete qui questa matrina concorfi con maggior allegrezza, e con maggior antia, che s' io vi avesti invitati ad udir le vostre. Non da me dunque, ma dall' eterna verità ticev'egli in una breve parola un gran Panegirico, mentre vien quafi per antonomafia chiamato, come Abramo il fedele, come Davide il pietofo, come Danicle il prudente, come Mosè il mansueto, cosiegli il Giusto: Joseph autem cum effet Jufius. Ma che fignifica qui quello nome Giurca di Dottot Malfimo, parli dico, parli un Girolamo, ch' è si degno d' effere afcoltato da tutti con piena fede : Josephum verars Justum accendice, e per qual merito ? Ascoltate per quale: Proprer emnium viriusum perfellam poff.ffionem : ton per una fola virtiì, non per molte, non per meltifime, ma per tutte; anzine monoper tutte, ma per tutte ottenute in perfetto grado: Proprer omnium virtueum perfeitam poffeffionem . E che più può dirfi di un nomo, quanto il dir, ch'egli ogni pertezione postegga, e perfettamente? Non vi par quelto un elogio fublime? un encomio fommo? Non dunque per dubitare di ciò ch' è certo, cicè che Giuleppe fu Giusto, ma per vedere se per tal Giusto dee intenderfi quel gran Santo, quell'eccelio, quell' eminente, che giusta l'addotta chiosa potria (timarfi, andremo tondatamente con-

Guappe d venne follevaro , d fe folle tive , e delle proprietà fingolari del fico vò. F perebè poco di fua vita ci è noto, principio. Così quel chiarore, eh'è più niemiffinno di iui morte, che dovrem fa-profilmo di 30e, è più folgorane; così e potremmo argomentare il fuo mento quel calore, ch'è più profilmo al fluoro, è qual fi fia grain perfezione non polifamo tt: Parius ex ipfo fone premnus aque. Mas'è in 'lui presupporte, poich' egli è tale; e così: come volete dunque vol sospettare, cosi far noto , ch' egli fu quello 5, ofo fortunatifimo, a cui fratutti invidiò già l l' Ecelefiaftico , quando feriffe : Mulieris forgente univerfale di tutta la fantità , ne

bons beatus Vir? H. Fu danque Giufeppe Spofo di MARIA Vergine, Mulieris bons , o per dire anche meglio, Mulieris optima, Mache? Badafu egli uno Spolo a lei tocco in forte -Lise is de lei tolto allacieca, tom'era già folle fenot chi più il portò ful fuo collo ? chi nfanza de Lacedemoni : ma Spolo dato-

le singolarmente da Dio, e però datole lo, maneggiarlo, disporne? Chi pote dirconforme a tutte le regole di ragione. gli con più vera ragione: Voi fiete mio? Conviene adunque, ch'egli non fol per lignaggio, Il quale fu reale, ma per coflumi ancora, e per inclinazione, e per indole, e per manlere, ratiomigliaffe più d'ogni altr'uomo la Vergine ; non effendo a chi non fia noto, che in primo luogo fra ípofo, e sposa fi eerca la somiglianza. Quindi io deduco, che non andareno forfe erratidal vero alcuni fegnalati Dottori, i quali affermarono effer lui ftato imtificato infin dal feno materno; perchè quantunque non abbiafi di ciò infallibil certezza, railla di meno par che con gran fondamento opinar fi possa, in chi doveva effer dato alla Vergine per Conforte, ed in confeguenza dichiarato anche l' uomo il più corrispondente, ed il più conforme, che a lei sia stato. Altrimenti qual dubbio,

Gerfon

Gieremia, si un Giovanni, ciascun de' quali fu prima Santo, che nato; e che non potrebbe intenderfi agevolmente per qual cagione folle a questi due conceduto un tal privilegio, merce la profezia manife-Ra, che dovean fare, di Cristo, all'uno iontano , all' altro prefente; e fosse poi gliò nell'utero di Maria, che futerra vernegato a colui , il qual doveva efferne , non gine . Ma dite ame : Non era egli Padrone trombertiere, è precurfore, com' effi ? ma suo Custode , suo Nutricatore , suo chè in questo, come abbiam dell' Aposto-Ajo, e suo Padre stesso, se non per natura, lo, stà riposta l'essenza del matrimonio,

che a lei più pari stati sarebbono sì un

e per verità, almeno per appropriazione, che Malier non habrat fui terporir perefia. 1. Con.7. 4.

8. d. 4.7.41. e per apparenza? E dottrina leggiadra di tem, fed Vir; & fimiliter Vir non habeat S. Tommalo, che quanto più eiascuna co- fui corporis pereffacem, fed Mulier; benchè fa avvicinali alfuo principio, tanto ancor di accordo poliano ambidue non ufare tal più perfettamente partecipa delle preroga- podefia. Se dunque fuo fu veramente

fol da quello che ciascum fa. Ciascuno sa più servoroso; e così ancor se voi gite ad ch'egli fu Spojo alla Vergine; Vir ejus. Per artigner l'acqua, sperimentate che ranco tale ognino lo nomina, come tale anche eil'è più cristallina, più limpida, più sincoognuno lo riversice; e perchè dunque ra, quanto ella attignefi più vieino alla fonche quel Giuleppe, il qual'è frato e per affinità, e per uffizio, così congiunto alla abbia partecipato in minor pienezza, ò con minor perfezione, di quei che furono dalla forgente medefima più divisi? Chi . fe ne togliamo la Vergine, trattò eon Crite di non prendere abbaglio : perchè non fto più 'intimamente di lui ? chi più l'ébbe fra le sue braecia? chi più lostrinse al suo più pote baciarlo, accarezzarlo, goder-

> ehe quantunque io sappia benissimo, che Giuleppe non prestò mai veruna cooperazione, ò verun concorio alla generazion temporale del Verbo eterno; nondimeno essendo egli marito vero di colei che lo generò, fegui, s' io non m' inganno, da questo, ch'egli il potelle con ogni termine di rigore dir fuo. Giurifti , udite . Io non vi ho per st novizij, osi rozzi nelle medefine Iftimzioni civili, che non fappiate, come affin d' effere qualifia di voi padron vero di qualche frutto, non è di necessità, ch'egli fel' abbia ò feminato, ò inneftato, ò piatrato, o in qualunque altra maniera ajutato a nafcere, ma basta sol ehe gli nasea nel proprio

fondo: in fuo folo. Come nel voltro egli tofie. de naice, è egli nafea, perchè la Terra con il refum dir pontanea fertilità ve lo generi , ò egli nafca, 6. Cum in perchè il Cielo con manifesto miracolo vel produca, sempre potete con verirà dirlo vostro. Non è così ? Posto questo: Sò ben io, torno a ripetere, che Giuseppe non cooperò nè concorfe a produr quel frutto, il quale per evidente miracolo germodi un fimil fondo? Sì certamente : percioc-

Quaref. del P. Segneri.

quel fondo, in cui generoffi, e da cui ger- che quello feriva un tant' uomo, ò per minò quel gran frutto, dicui trattiamo, ne ifcorfo di penna, è per impeto di fervo-

Da questo principio danque benistimo la primaria, su quella che apparteneva im-si deduce con gran sodezza di verisimi mediatamente alla servità della facta Uglianza, chenon folamente egli fosse fanti- nione Ipostatica: Configuit fue matris foficato, come noi folo volevamo provate, latium, conflicuis fua carnis nutricium, connel sen materno; ma che fosse anche dipoi si suir denique, come savello San Bernar-stabilito in grazia; anzi esenzato dalla mal- do, conficuie solum in terrie magni consivagità di maniera, che neffun uomo, di-ciamolo arditamente, che neffun uomo que fu l'approvazion che mi damo, e fia flato mai fula terra di hiu più l'amo, l'amino che mi fanno, Autori si gravi, Nellun più fanto? Parmi che a quelto al- torno di bel nuovo a ripetere di Giulep-

che fanno gli Aftronomi, nel voler mifu-rare tra lor le Stelle, Mafu: che vorrelle voi per ventura? Ch' io mi difdica? Mi recare, le flate attenti.

Carrag 10 minato Ifolano , e finalmente temerario mente? Non fi portoforfe Giufeppe verfo statistics and the state of the fect. i. & . Santium Josephum reliques omnes in gracia, merzio di corpi, fempre intatti, fempre in : n. to. ac beatigudine ansectilere : quia ex Scripsura illibati . Con tutto questo non dovea ciò a dip. 24 nihil ost qued ropugnes . Nè crediate già nella Vergine rattepidire l'amore, doves

fegue, che anche un tal frutto possa in ri- re, e fenza avere osservato anch' egli algore di proprietà dirfisso. E però se Giu- sai bene quel detto celebre, che voi taci-seppe su congiunto, ed unito sistrettamen tamente ora andate tra voi volgendo, per te al principio di tutta la fantità, che po- contraporgliclo al suo. Signori nò . Vid tea per suo riconoscerlo, suo chiamarlo, e egli tutto benissimo, vide tutto: e quancome di suo prevalersene, chi mai pottà to a ciò che al presente detto appartiensi , giudicare, ch' ei ne partecipasse meno di acutamente , fra l'altre savie risposse. quelli, che nol potevano in modo alcuno confiderò, che nelle universali afferzioni di no / Dove mai fi ritrovera che uno colofe, qual fembra quella, che tutti co abbia in poter fuola miniera, e che non-dano ad uno. Non farrazio major, non vendimeno sia più povero d'oro ? Che uno gono mai compresi in rigor di legge quei abbia in suo potere la polla, e che non-che a ragione di dignità sublimissima s' dimeno sia più penurioso di acqua? Che intendono sempre esclusi, sempre eccerano abbia in suo potere l'Emporio , e che tuati, se non si fa del contrario menzione nondimeno siapiù sprovveduto di merci? espressa. Machi neghera, chetale appun-Se quello voi troverete, allor io dirò, to nel caso nostro non si abbia facilissimache potelle anche Giuleppe aver in fua mente a ftimar Giuleppe, cioè colui, Quem mano il dator d'ogni fantità, e tuttavia confituis Dominus super familiam suam? potess'esseme più sfornito. ma su qual famiglia? su la principale, su

cune orecchie, ò ferupolofe, ò delicate, pe, che neffun altro probabilmente il ò pufille, fi fieno offere, quafi che fembri passò nella santità; ma che più tosto egli gran temerità l'ingerisfi si apertamente a paísò nella fantità qualunque altro : e ciò farsimili paragoni ; ch' è moltopiù di quel non solamente per le ragioni da prima

difdirò. Hò errato dunque, hò errato in l dir che neffuno fu fanto più di Giufeppe: de, che la Conforte niuno ami più cara-doveva io dire, che fu Giufeppe più fan-to di qualunque altro (falva però, come ella penfare con maggior affiduità, per niufi dee sempre intendere . la sua Sposa ) e se no dovrebb' ella pregare con maggior arciò voi riputate temerità, chiamate teme- dore: ed è fecondo la perfezion conjugarario un Gerfone, quel famolifimo Can-le, che a lui non brami meno di vantaggi: condi. 4 cellier Parigino; temerario un Bernardino di utili, che a se stessa. Or postociò chi anni di utili, che a se stessa di utili, che a se stessa con anni di utili, che a se stessa con animo, che sensi di utili, che a se stessa con animo, che sensi con se stessa di utili con admini di utili con a sensi di

IV.

celefte, non di concupifcenza brutale, che la famira di Maria, la quale fu si eccef-mentr'egli fi era contentato per lei di far fiva, sì cfimia, e si traboccante, non fi menter cgii it ca contentano per let utili invisi a minis, e si canoccinie, inon in come l'Olmo, il quali i giorda alla Vire, diramaffe nel cone ancor di Giulioppe con ma non per altro, che per reggere i pefi del mattimonio, non fele logo per nica-varne i profitti. Io reco dunque ferma o fancità, che più disposta certamente non pinion, che Maria a mun'altro puro uoi è rugiadosa nuvola a venit tutta pomposa-mo portaffe amore più sviscerato , più inti-mo, più cordiale, che al suo Gioseppe: e niscetto che la semplice vista, ancorchèca-

però quanto doveva ella pregare continua- fuale, d'una perfona da noi tenuta in iftimente per lui, quanto ottenergli di gra-ma di gtan virtiè, talor ei della pungentif-zia, quanto impettargli di gloria, ch' è il fimii ftimoli ad immitarla: onde ha che di bene fopta d'ogni altro delderabile a chi San Luciano, ne fuoi fafti facti, fi legge Plin. 1-35 unque s'ami? Artemifia mostrò l'amore da cosa ammirabile : ed è che col solo volto tages 2 am de de la Matteria Marcha Constante de la Carte de la Ca per ello in dura prigione. Mostrò Portiz quale usavasi dal Senato di Atene in trattar l'amore portato a Brino, con inghiotrissi co'rei : tanto su il timore ch'egli hebbe per esso i carboni accest: e Ipsicratea per di rendersi Cristiano, solo al mirarlo. Ne dichiarar quanto amasse il fuo Mittidate , pur l'aspetto personale de Giusti, ma dimenticosti, per così dire, d'ester Don-ma; e di sin mano troncates vinimente le possible de anch'esti spessible una tal forbelle trecce, si avvezzò a trattare cavalli, za: che però non è da stupire, se nella eda vibrar' afte, e lui fegui coraggiofa tra Chiefa fir mossa gia dall'Inferno si cruda the timest and the second seco rerporti, per lui intercedere, e così lui me rincoramenti, ò come rimproveri, al-rendere adorno di gram virtiì ? Cesto è la curiofità de riguardatori. San Giovanni che nell' Ecclefiaftico vien tacciata affai Grisoftomo, nel mirar la figura dell' Apoquella Donna, poco amante, poco at- fiolo Paolo, fi accendea tutto di ferventifta, che ciò trafcuri: Mutier que non bea- fimo zelo. S. Gregorio Nilleno, nel coneificat girum fuum .

Icel- 15v

VI. z. Cor. 7.

infammarlo: perciocche quindi più chia- [polo Valeriano, e come in Brigida, che rememe feorgea di venir ell'amata ad fuo : rende Monaco il fuo conforte Volfore. Conforte con un' affetto di benevolenza [Petriè vogliamo dunque noi dubitare. templare l'effigie del vecchio Abramo, fi Benche, ne pur'era di necessità, che la friogliea tutto in dolcissima divozione. E Vergine veniffe molto a penare per tal' effpecialmente le Immagini della Vergine noi
fetto. Ha, non fo come, la fantità della sappiamo aver ne cuori operato effetti

Donna una forza tale, che per le stella vie-ne (pessa attanssonders nel maritro, ezian-sio malvagio: Vir inflateis [milijean-of] tanta e sempe in petri fanti eccitando lensi dio malvagio: Vir inflateis [milijean-of] tant; e sempe in petri fanti eccitando lensi dio malvagio: Vir infalsis familificatus eff gint e tempre in petu fami ecciticado lenfi per malierm falsism y il diec kan Paolo. Ed al mentifini di carità, el refigion, di one ò così nol riputalli o Euperfilor, come ve [18, qli morificazione, di fade, di vern-endario tino a vedere italimi elimpi, in condia si dome attella aver in si fenri-ura Theodolinda rispetto ad Agilado Re, mentato fra gli akri un San Remardino, de Longobradi, i intua lispodata rispetto ad Igeladore di quel grand Ordine, da cui ri-Firme egglido Re de Cori, in una Choli, conofee la terra i tool Sentini. Che ferro-de rispetto a Clodoreo Te de Parton, ed vi disone, anti che varange di carati, o dein ahre tali, quantunque di minor nascita; Vefavii, dovean destarfi nell' animo di come in Cecilia, che rende Martire il suo I Ginseppe, il quale avea notte, e giorno

VII.

Imp. r cc.

& Eason.

parlava, e l' udiva, e l' accompagnava, conforme l' universalissima regola dianzi dovunque andasse; e seco abitava in una detta, che il suo Giuseppede' Santi sutti sia medefima stanza, e seco mangiava ad un Re; es eglièRe, comevolete che sia mimedefino piatto ; e con ficuttà maritile norediverun di que Santi, de quali e Re a potes fpiare, interrogare , e conoicere , non folamente ogni foa faccenda palefe, ma fui per dire ogni fuo pensiero nasconot Vogliamo credere ch'egli non fi veniffe moda, qual'egli ebbe, fopra d'ogni mortale, a divenir Santos e che vi fia, chi nel ritrarre la virtù della Vergine, chi nell' cumlarne gli elempi, chi nel premeine le pedate, van-

tar si possa di aver precorso lo Sposo à Più ancora, più : Nubentem Reging cen'equent of Legem fieri . E'quella una legge , per quanto io posso trovare, si universale, che non ha patita eccezione fino a' di nostri , nè in alcuna nazione, nè a verun fecolo. Perchè quantunque, commemente parfando, fia cofa vana il divifarti di dover fubito ingentilire per moglie : merce che al fentir di tutti, la moglie f gue la condizion del marito, non il marito la condizion dellamoglie; e però perde di nobiltà quella Dama, la quale fi congiunge con un plebco; ma non acquifta di nobiltà quel ple-Bald inc. beo, il quale fi congiunge con una Dama : Senifica-vic col. 1. contuttociò quella regola non ha luogo de refrii qualor la Donna è di titolo fepragrande; prin è sali e molto meno qualor ella è Padrona di apud lira Stato amphifimo, e di Signoraggio al'o-quel, de

quel. de Stato ampunino, come Baldo, e con lai pobil.c.18, luto. Allota ( sì come Baldo, e con lai Sig. 1. 19. tutti i Giure confulti convergono ad iffermare) il matito fegue la qualità della moglie, e non la moglie la qualità del marito : e però chiunque con la Reina fi feofa, tetcoche foffe un semplice paftorello, diventa Re, evien promofio a tinti que' tefori, e a tutti que titoli, che porta fecola fortuna teak. Così qual diritto ebbe all' Impero un Marciano, se non che l'essere da Pulcheria sposato, ancorche con patto d' inviolabile integrità verginale: quale un' Anastasio, se non che l'effese lui sposito da Ariana: quale un Paffi gonio, te non che l'effere lui sposato da Zoe, tutte e tre femmine Auguste : Ora io vorrei sapere un ria, cioè una Verginità, la più gentile d'ogni altra, la più gelofa, e tal che si turbò poco, ò Signori, se tra di voi v'ha chi tivochi in questione, ò chi metta in dubbio, tutta, quando ell'ebbe a trattare da per che la Reina di tutti i Santi è Maria è Setal' se fola ancor con un Angelo, perchè lo riiniquo vi fosse, lo smertirebbe, uon di- mirò in sorna d'uomo! Dell'altra parte tò un Epifanio, non un Bafilio, non un doveva egli effere con tal arte custode di Bernardo, ma fin qualinque vecchi rella fimil Verginità, che dovea date efteriorrimembrisi di avere udito cantar qui tut- mente da pensare a tutti l'opposto; affinche il to giorno a Cori pienifimi ; Regina Santte- parto fantifiimo di Maria non fuffe riputa-

dinanzi agli occhi, non la immagine mor- | rum connium, era renabis. Ma fe Maria de ta, ma la persona vivissima di Maria; ele tutti i Santi è Reina, convien adunque, Chi è Re de fotti, convienche avanzi rutti gli altri in fortezza; chi è Re de favj , convienche avanzi tutti gli altri in sapere; chi è Re de belli, convien che avanzi tutti gli alad apprefittare d'una opportunità così co tri inbeltà. E perchè dunque volete, che non avanzi in fantità tutti gli altri, chi è Re de'Santi ? Baffi dir per tanto , Uditori, che il gran Giuleppe fulpolato alla Vergine, per provate in effo, con vetifimiglianza pur troppo loda, ogni compimento, ogni cumulo di vinù: Mulieris tone beatur vir . Ma molto più ciò fi pruova, se attentamente si guardino gli altri fini ammirabiliffimi, per li quali egli alla Vergine fu fpofato .

Le fu dunqu'egli primicramente sposato, accecche folie non violatote giuridico, ma custode fedele di quella integrità verginale, che in lei trovava: e postociò, qual continenza, qual purità, qual candore, convenne ch'egli per ficurezza arreca!te a così grand' nopo! Affermano alcuni Gerf fer Autori, che in lui gia fuffe del tutto, o fpen- de Nat. los to, o fopito, ogni tomite fenfuale ; alcuni lo Echius micgano. Ma comunque fi foffe, che importa ciò, fe in lui la vintà dell'animo equivaleva al privilegio del corpo à Certo è, che dovca la Vergine poter sempre trattare col fuo Ginscppe, come la Luna, la quale sa per isperier 22 di prello 2 sellanta secoli ; che per quanto il Sole facci con ella esteriormente all'amore, e la vagheggi, e l'arricchiica, e l'adorni, starà lontano, ne ci farà mai pericolo, che la torchi. Così dico ella di Giuseppe sidandosi, devca potere con lui dimostrarsi in pubblico, con lui dimorarc in privato, al bujo, al chiaro, al chin fo, all'aceno, in ogui luogo, ò popola- canif 1 ... to, & folingo, poter doveva fenza follecitti- de Vise e. dine, benchè minima, ftar con lui . Quanto 13. 50 from 3. tr. altamente dovea dunqu'effeto radicata in ac altique Giuseppe quella virtu, che in una conver. Plurer. fazione così dimeffica, potea fempre tene-retranquilla a un modo la Verginità di Ma-

VRI.

Ap. Suare în 3. par-

quanta prudenza doveva dunque effer dotato Giuleppe per si malagevole affare, di quanta circospezione, di quanta capacità, di quanta accortezza, si che trattalle con la Vergine in modo, che le mostrasse ficertà di Marito amorevoliffimo, e pur le usalle riverenza da estranco? Bastidir. ch'egli giunfe a tale, che ingamo il Demonio medefimo. E così apertamente vogliono i Santi Leone , Ambrogio , basi lio, Bernardo, Girclamo, Damaiceno, ed alui moltissimi, seguaci in ciò del gran Martire Santo Ignazio, i quali affermano, che il maligno nimico per lungo tempo riputò Cristo vero figlinol di Ginf. ppc 160me lo flimava la Turba . Il che te noi , per l' antorità di Dottori si riveriti , dobbiam concedere, laício a voi giudicare qual fa-pienza fu quella, che fe testare si bruttamente ingarnato l'Ingannatore, Quindi ancor più oltre io mi avanzoa confiderare; già che flamane succede a me, come ad uno, the peichi perle, il quale quando alcuna ne truovi, ha già certo pegno di dover via riportarne le reti cariche. Se ogni fuo studio dovea porte Ginseppe, per apparire qual vero Padre di Crifto; qualche fuo fludio por dovette anche Christo per apparire qual filiuolo vero di Giulcope . Che segue dunque da ciò? Ne segue per lo meno, che Cristo pigliar doverte sembiante a hii fimilifimo; quelle fattezze a quella carnagion, quel colore, quei lineamenti, quell'aria, quell'andare, quel tratto, essendo tanto natural de figliuoli fembra-1007.11.50 re il Padre, che petò vengono intitolate ine immagini a In hisis fuis agnoscieur vir, dice l'Ecclesiastico . A segnotale, che i Pcpolidella Libia , tra cui fu in ufo la comunicazione scambievole delle mogli , nel

to illegittimo, e non perille per confe-

guente alla Madre la riputazione, e la vita,

ed al Figlipolo la stima, e l'autorità. Di

voler poscia aciascuno assegnar la prole, da ritenerfi, e da reggere, come propria, non faceano altro, se crediamo a Polibio, che simirare a quale di tutti gli uomini più attempati fi assomigliasse. Quanto onore per tanto Iddio volle fare al suo diktto Giuscope, mentre dovendo egli torre fattezze umane, antepole fra tutte quelle di hui, e per raffembrargli più veramente figlivolo . volle à parcre, od effere un altro lui ! Converrà per lo meno dir, che Giuseppe spiraffe nel sembiante ifteffo un'altitlima

fantità, che in lui risplendesse una dignia fovrumana, un decoro angelico, una Mac-\$2 non indegna di un! Dio mortale.

Machedich'io? Sono questi doni volgari, grazie leggiere, a paragone di quelle, ch' or io dirò. Tacete ò Cieli , tacete . Venta arrestatevi : ed ascoltate stapefatti ò voi Angeli, quanti fiete, e minori, e maffimi, quello che appena, fe non fuffedi fede, fi potria credere. Quel Dio dal quale sutte le Creature dell'Universo, e sensitive, e infenfate, prendono legge, quel che fignoreggiale stere, quel che fovrafta alle forti. quegli a cui tutti riverenti foggiacciono i Principati, fub que curvantur, qui persant leb 9.13. Orbem; questo Iddio stesso, per apparire qual figliuol di Giuseppe, volle ubbidirgli, volle star fotto la fua disciplina domestica, fotto la fua direzione paterna, e come se non fesse abile a governarsi per se medefino, fi volle a lui foggettare; Et erat Lue. 2. 50 subditus illis. Or argomentate voi quali, abilità, e quaitalenti dovette avere, chi venne eletto al governo d' un Dio fatti uomo l Diffe acutamente Filone, che si come chi governa i bruti, dev effere più che biuto; cesì chi governa gli nomini, di ragion dovrebb' effere più che uomo. Ma s'è così , chi governo non un pomo folo, maun Dio, ditemi un poco, Uditori, chi doveva effere? A Giuseppe dal Cielo fu confegnato il bambinello Gesù , perchè il campasse dalle insidie di regià

ricoli di paesi stranieri, perchè lo accompagnasse per vie difficili, per solitudini ignote, per ombre folte; perche il provvodesse di vitto, perche lo fornisse di vestito, perche lo adagiaffe di abitazione, di letto. di suppellettili ; e perchè in ogni occasione gli si portasse da Curatore amoroso in quelle mitetie, ch'egli fenzariguardo,ne de suoi meriti, nè della sua macha, fi era voluto quanto ogni altro, addoffarenell' umanarfi. Vi par però , che a tant'uopo, a cui ftata farebbe molto inferiore la carità de Serafini medefimi, non doveffe il Ciclo conoscere molto acconcio così grand' nomo, mentre lui kelfe fra l'alta maffa di tanti lasciati indietto, mentre di lui si sidò?

persecutori, perche il preservasse tra i pe-

E icriza dubbio adempiè Giuleppe si bene le parti impostegli non solo in gover-nare il suo Dio bambino, ma in custodirlo, che pote giugnere a dirgli per verità : Voi mi dovete la vita. Perche quantunque non glie l'aveva egli data, come la Madre; glie r aveva confervata centro coloro, che aveano già sfoderati i ferri per rapitgliela. Ma chi non sa, che quanto è dare la vita, tanto è falvarla, se pur non è forse più, mentre che il dat'a è opera di natura, ed il fal-

nomo al quale Iddio dovea la fua vita , non doveva effere un uomo da Dio pri-Prev.1748, vilegiato, a Dio proffimo, e con un modo affai maggiore del folito caro a Dio? Onienfter of , dice Salamone , que cuffer eft Domini suiglorificabitur. E però fe per quefta pura cagione venne Mardocheo, com' è noto, efaltate da Affricro ad onori regii nella fua gran Monarchia; non posso io credere che vi fia stato esaltato Giuseppe ancor da Giesil nella fua? Si certamente. Tanto più che Mardocheo non altro fece, fe ben si guarda, che un atto di sedeltà nel rivelare le infidie teffure contro alla vita del suo Signore: Giuseppe ne fece ancor melti di fatica, mentre non folamentele rivelò, tofto che le seppe dall'Angelo; ma di più ancora con la fua rara accortezza le divid, le delufe, le rende nulle . E così fempre più tengo per probabile, che in fu le stelle egli godafi i primi onori, dovutigli già per altro; sì che ceda bene alla Ver-

gine fua Conforte , ma che nel refto , e

poffegga anch'egli il fuo foglio, e porti anch' egli il suo fcettro, e fi cinga ancor'

dito al Re de Regi. Ma che più ftupirfi di ciò : menere Giu-Seppe è fra gli altri uomini tutti in si alto grado, che non può di lui favellarfi come degli altri: ma fa mestiere in molte cose di escludes lo francamente, e di eccettuarlo da quelle regole, che son le più universali ? Tutti gli altri uomini , dappoi , che avranno fatto per Iddio quanto poffono, ò quanto fanno, cum omnia fecerine . convien che al fine ingenuamente gli dicano : Servi inuriles fumur: merce che a Dio niun' è che posta recare alcun giovamento : Quid po an prodeft Des , fi juftus fuerist dicea quell' amico di Giobbe. Perchè ò noi gli scara niamo vittime, e noi isfamafi Iddio delle nostre .nandre ; o noi gli struggiamo incenfi, e non profumafi Iddio delle nostre droghe; o noi gli doniamo arredi, e non fi fa bello Iddio de' nostri ornamenti. Di nulla è Dio bisognoso, e però noi non siam utili a Dio di nulla. Ma oh prodigii inaudiri! Non vaglion già queste regole per Ginteppe. Egli non folo può dire a Dio d'esiergli ffato fervo utile, ma importante, ma necessario, mentr'egli co' suoi sudori se che non si vedesse ire limosinando per le vie pubbliche un Dio mendico . Egli fe si , che Dio non moriffe di fame, che Dio non gelaffe di freddo, che Dio non arroffiffe per mudită, ed in tutre le umane necessită egli | ne mai più scarico, che qualor portava un

bandisca il di dell'Universale Giudizio -S'apra il gran Tribunale, corrano i Giufti, s' appresentino i Rei, comparisca il Giudice, e quanto a Reprobi irato, tanto agli Eletti piacevole, gli confoli, e adir cominci: Io era famelico, e voi mi fovveniste di cibo; io era affetato, e voi mi consolaste di refrigerio; io era pellegrinante, e voi mi accomodalte di alloggio; io era nudo, e voi mi provvedeste di vestimenro: che a questo dire innarcheranno i Giufti attorito il ciglio per riovità, e farancofiretti a rispondergli : O Signor caro non favellare così, perchè quantunque noi vi abbiamo ed amato , e ftimato affai , chi fiam però noi meschini che abbiam potuto ufare a voi tali termini di pieta? E quando mai noi vi vedemmo famelico, sà che potefimo fovvenirvi di cibo? quando mei fitibondo, si che poteffimo confolarvi di refrigerio; quando mai pellegino, st. che poteffimo accomodarvi d'alloggio, quando mai nudo, sì che provvedervi vi potessimo di vestito? Evaglia il vero, per falvar Crifto la verità del fuo detto, non poegli la fua corona, come Re, Iolo fudtrà se non replicare di aver istimaro come dato a sè tutto ciò, che fu dato a poveri : Qued uni ex minimis meis feriffis , mihi Matth. 30 freifly. Ma quando fi favelli a Giufeppe, fa- 40. rà forse d'uopo ricorrere atai comenti? A lui si che potrà Cristo affermare con pro-prietà di persona: Estrivi, & dedisti mibi 55. manducare ficivi , & dedifts mibi bibere hofpos eram & collegifi me ; mudus, & cooperum fime. Ed a quelto dire Giuleppe come potrà, ò flupire a cagione di novità, ò tergiversare per termine di modeftia? Anzi: Vi ricordate, potrà dir egli al Giudite riputa-to già fuo figliuolo, vi ricordate, quando effendo voi fanciulletto d'un luftro, e più, vi riconduffi con vostra Madre d'Egitto', alla Palestina? Oh quante volte per quelle firade io vi scorsi languir di fame, ed iosprovveduto di pane n'andava al bosco .per iscuotere da quei tronchi qualche frutto falvatico, con cui pascervi ! Oh quante volte fra quegli ardori io vi scorfi anelar di fete, ed io lonzano da fiumi correa fui Monti per incontrar tra que' fassi qualche vena gelata, onde ricrearvi ! Eravate spes-

fo dalla flanchezza si debole, che per poconompotevate dar pallo: ed io mi ricor-

do, che pigliandovi allora fu le mie brac-

cia, vi conducea per lungo tratto di ffrada, nè mi pareva d'andar mai più spedito,

fu che die pronto foccorfo a Dio. Suomi

pur dunque, fuoni omai l'ultima tromba, e

talpelo. Ci colle spello la notte in campa- i ben ciò che fa , chi pur Giuleppe ad al

### SECONDA PARTE.

TN folo ferupolo par che reftare omai possa ne' vostri cuori a di cui non debbo lasciare di liberaryi, quantunque con brevità . Concioffiache, se Ginfeppe è quel Santo si nobile, si fublime, at fegnalato, e per ventura si superiore ad ogni altro, qual fidicea: che vuol dir dunque chenon haufato la Chiefa di folennessisre la fua memoria, con quelle acclamazioni, e con quegli applanti, che ciò prefuppollo farebbonfi a lui dovuti: mal'ha trattato si inferiormente di Santi minori di lui, che lungamente non recitoffene uffizio: non celebroffene Meffa, e fol da pochi anni in qua la fua festa si venera di precetto? Volete voi, miei Signori, ch' io vi dia di cib la fragione in una parola? Ve la darò. Tuttociò è nato , perchè appunto Giuleppe è quel Santo si nobile, si fublime, si le-gnalato, e per ventura si superiore ad ogn' altro, qual si dicea. Sò che ciò vi sembra mirabile, ma ftate attenti, e ve 'l farò manifesto . Furono nella Chiesa dapprima alcuni maligni, di cui fu capo l'Erefiares Cerinto, i quali per dettrare invidiofemente alleglorie di un Dio umanato, difforo ch' cgli fu conceputo per congiungimento carnale ; e che però , sì come fu vero Figlinol di Maria, così fu Figlinolo verissimo di Giuleppe . Bellemmia orrenda, come vedete, fu quella, per cui confutare era necessario alla Chiefa d'usare ogni opera. Però veggendo ella, che il por Ginleppe tra Popoli in altopreggio, potez dare a perverii maggior attacco, onde inorpeilare tra' femplici il loro errore , ed accreditarlo; che fece , come faviffima? Volle dar anzi in unestremo contrario, e mostrare di Giuseppe una stima tenue, ed un' opinione volgare ; anteponendogli e-Retionmente di molti, che senza dubbio non potevan per merito stargli al pari . Quefta e la rara prudenza, la quale e ftata necessaria alla Chiefa per mantinere illibadignità del fuo Spofo, e non più tofto il ti a Christo i suoi vanti . E però non voglio imitar qui ora un M. lerno, per altro illuftre, il quale volto a Giuleppe, gli chie-sce'ano fe a nome di tutto il Mondo perdono del Binetti piccol conto , nel qual è stato tenuto per tanti fecoli, No, no, Uditori. So ben io ch' è fatto spesso comune alle cose grandi non essere conosciute , massimamente dal

volgo, fe non tardiffino, a tale che il me-

gne aperte, e mi rammenta che di voi se-lo geloso vi componea de' mici panni un piccole padiglione per ripararvi . Ci fopraegiansero talor ladroni insentieri pericolofi, e mirimembra che di voi follecito vi nafcondea di mia mano fotto folti cespugli, per non vi perdere. Oh quante, oh quante altre volte dipoi fu veso;, che vidise efuvientem , & pavi se , che vidi te firientem, & poravi te , che vidi ce hofpitem , & collegi to; e che quantunque voi fuste quegli, il quale vestivate, e gli uccelli di vaghe penne, e le gregge di molli lane, contuttocio vidi. er nudum, vidi se nudum, ed io togliendomi i miei vestiti d'attorno, corperni re! Tuttociò Giuseppe potrà rispondere a Cristo con verità; e se però riporteranno da Cristosi gran mercede color ch' avranno foccorfo lui ne fuoi noveri, quanto più colui, che fovvenuto propriamente l'avra nella fua Mat. 10.41. periona? Qui recipie Prophetam in nomine Prophers, aid fi fa, che mercedem Prophets accipies : qui recipie Juftum in nemine Jufti. già fifa, che mercedem Jufti accipier: e perchè dunque colui , che recepis Deum in nomine Dei non accipier, anch'egli mercedem Dei , cioè una mercede proporzionata , quanto almeno fi può , alla grandezza dell'Ofpite ch'egli accoffe? Ma come che tutto questo fia indubitaro, non potrà peto negare Giuleppe ch'ogni fua gloria dipenditta non fia dall'effer lui ftato (polato alla Vergine: Mulieris bong bentus vir. Questo diegli opportunità e di mostrare a Cri-Ro affetto di Padre, e di ricever da Cristo offequii corrispondenti a quei di Figliuolo; questo il promosse a tante felicità , a tantimeriti, a ianti onori, che ben può dire ancor egli di lei parlando : Venerant mihi Sap. 7. 13. ammin bonn pariter cum illa . E però fe Giuseppe venga da noi riputato non inferiore, è come molti anche vogliono, superiore ad ogn'altro Santo, non fi fa loro a mio credere torto alcuno . Ma qualche sorto mi par ben sì che si farebbe di leggieri alla Vergine in dir l'opposto. Imperciocche qual riputazione farebbe di una Reina, che i fuoi Vaffalli foffer maggiori in

fuo Spolo de fuoi Vaffalli? Anzife il me-

defimo Cristo non si sdegnò di preporre Giufeppe ancora a se stesso, con sogget-

tarfegli, non un fol di, ma trent'anni, co-

me fuo fuddito, come fuo fervo, come fuo garzoncello, in una bottega, obedien-

Jef. 10. 144 10, con ogni maggior rigore verità, obediente Domino veci hominis; avverta prima

ti il Gigante, fu per alcun tempo creduto notabilmente minor del vero, fino a venire da Empodocle tiparato un fol pietali son tutte vennero a rifaperfi si iubi so le ricchezze, ne tutte le proprieta delle pietre più preziole, ne tutte le vittà dell'erbe più elette. Ma io nondi et anon hò bitogno qui di ricorrere a tali tcampi . E'la Chicta di Dio con isperialiftimo lume da lui guidata in qualinque tua operazione. E però mi giova anzi credere, che le Giuleppe non è flatotempre tra ocpoli si onorato com e a! preiente, fu provvidenza, fu configlio, hi arte , non trascuraggine , di cui convenga pubblicamente a lui chiedere perdonanza.

XIL

Ora sì che sarebbe inescufabilistimo fallo non l'onorare, quando già tutte a maraviglia schiarite le verita, come in un meriggio vivistimo, non ci è perico lo, che gli offequi a hii fatti debbano a Critto cagionar più nulla, ò di ombra, di offuicazione . E s'è cosi , ditemi adunque Uditori, chi fia tra voi, che fra tutti fuoi cari Santi Avvocasi particolari, non vogliafi in primo luogo tener Giuseppe? Gli aliri Santi hanno , è verissimo, presso Cristo grande autorità : ma finalmente dimandano, non comandano. Là dove egli è in iftato, tale, che, come animofamente parlò 'l Gerione , non impetra altrimenti , ma bensi impera , Non impetrat , fed imperas . Non fi dec credere, che Christo non ritenga anche in Cielo verso di lui quell' amor filiale, se così è lecito dire, e quella filial attegnenza, che gli ebbe in terra. E per ciò qual dubbio, che di Giuseppe ogni supei danque , tutti piglinlo per Protettore, | mini.

defino Sole, ch'è come dire fra Piane- I con gran fiducia, ch' egli abbia in sè fufficientiffimi titoli a falvar tutti . Piglinlo i Sacerdoti, per apprender da eilo te un Die giornalmente tra le lot mani; piglinlo i Corjugati, per trovar pace helle for gelohe, piglinlo i Vergini, per cuflodire l'integrità de lor corpi : piglinlo i Pellegrini, per aver fempre un condottiere fedele ne lor viaggi : piglinlo gli Arriffi, piglinlo i Povcrelli, piglinlo i Nabili specialmente caduti per traversie della forte in istato vile: piglinlo i Padri per reggere i lor figlinoli: piglinlo i Padroni per reggere i lor famigli: piglinlo i Principi per tener foggetto felicemente ogni juddito, ancorche grande; ma supra tutti, quei per Protettore lo piglino, che norendo deliderano di ottenere agonia toave, e che però fi fono fatti fingolarmente arrolate in quella Congregazione si folenne, e si falutevole, che qui tanto io rimiro fiorir tra voi, della Buonamorte. Mori Giuleppe con aver da un lato del juo letto Gesit , dall'altro Maria , Gesti e Maria gli raccomandarono l'anima di lor bocca: Gesù e Maria gli ferrarono eli occhi di lor mano : e se pur cgli , com'è molto credibile , di pure amore divino morì parlando, quali altri acccenti dovette avere per gli ulti-mi in su le labbra, se non che questi si dolci , Giesii , e Maria! Oh noi felici , se però cgli impetri ancor'a noi privilegio sì fortunato ! Si , miei Signori , chiediamgliclo istantemente , e non dubitiamo; perciocche s' egli vuol per noi punto trattarfi da quel che egli è , ben può sul fine di nostra vita condutne in camera nostra , Gesù e Maria , - far che loro vedendo , e a loro aneplica accoglierà , qual paterno comanda lando, fpiriamo ancora noi quali in demento , e come tale la paffera con ri- i liquio d'amore su i loro petti , speriafcritto, e più propizio, e più pronto, mo tra le loro accoglienze, fpiriamo tra che a qualinque altro, Obediente ( come | i loro abbracciamenti , fpiriamo , cogià in terra, così non meno ora in Cie me io defideto a quanti sette, spiriamo lo ) obediento Domino enci homanis? Tut dico con soavità celestiale, in estulo Do

# E

XL

## Per la Festa della Santissima

# NZIAT

Ne timeas Maria: invenifii enim gratiam apud Deum. Luc. 1. 30.

ritrovar le cose perdute. Però quella Donna Evangelica, la quale avea tra le masserizie di Casa smarrita

a forte una dramma, trovata che dipoi l'ebbe, ne fe tal festa, che levò per poco al romor rutto il vicinato, chiamò le amiche, convocò le attenenti, ed incitando quant' erano a rallegrarfi d'accordo con ello se della fua felice ventura : Congrainlamini mihi (diceva loto) congrasulamini mihi ; e per qual cagione ? quia inveni drachmam, quam perdideram. Che fe cofici per una femplice dramma tanto gioi, cioè per una ignobil moneta di pochi fol-di, che avrebbe fatto, se trovata ell'a vesse quella gran gioja, da Policrate, quel celebre Re de Sami gittata in Mare, allora ch'egli entrato in alto sospetto della fua fmoderata felicità, pensò di mettere ad essa alcun contrapelo con quella perdita, volontaria bensi, ma pur dolorofa? Ma diciamo il vero, Uditori : sì ricca gemma, qual'ela Grazia divina, qual dub-bio c'è, che non può fingerfi al Mondo, fe tutti infieme fi uniffero li ametitti d' India, i diamanti d'Etiopia, gli smeraldi di Scitia, i carbonchi di Garamantide, i toppazzi di Arabia, i diaspri di Egitto, e finalmente, quante perle mai nacque-ro in Mar Perfiano? Quelta, perduta già dal Genere umano, oh da quanti erastata cercata indarno, da quanti pianti ! Ma vi-va Dio, che la forte di ritrovarla è finalmente dopo un grangito di secoli toccara per ampliffima ch'ella fia, fi stende sopra appunto auna Donna, Ma a qual Donna, di quello, ch'è dopo noi; masopraquello, Uditori, fe non a quella, ch'è la Donna ch'è innanzi noi, non fiftende. E così è vero, sensata, la Donna saggia, la Donna ristora che alla sua madre Olimpia potè sare Atrice di que disastri, che per una Donna lessandro sublimi onori: potè donarle ricput erano al Mondo nati? Di lei sì, che chezze, potè accrefeerlefervitu, potè fals-

No de maggiori diletti, che i siam apud Deum: perche sì come opportuficno al Mondo, è quello di niffimamente parlo Ludolfo : Gratiam , par. 1 c 1. quam Hena perdidit, Maria invenit. Ma perchè dir folamente, quam Heys perdidir ? Oh quanto maggior grazia ha trovata per se Maria, di quella ch' Eva troppo incanta, perdette l Nou può ne lingua spiegare, ne mente intendere, quanto Iddio fiafi compiaciuto nell'anima della Vergine . Piacque, è verissimo, un' Ester ad Assuero, piacque a Davide una Sunamitide, piacque a Giacobbe una Rachele, piacque ad Elimelecco una Noemi , piacque a Boozze una Rut, piacque ad Elcana un' Anna, ma ch' ha da fare la grazia, Che tutte queste eccelfe donne incontrarono presso gli uomini, con quella, che fopra tutte ha ritrovata la Vergine innanzi a Dio ? Contentatevi dunque, ch'io quella mane mi diffonda affai di proposito indimoftrare a quanto alto fegno sia giunto per verita questo fviscerato amore di Cristo verso la Vergine : perch' io non fo finalmente qual'altro offequio far già mai le petrei, che foffe a lei ne più caro, ne più onorevole, quanto il mostrare, che veramente negli occhi del fuo Figliuolo ella trovò grazia, In-

venit gratiam ceram ccults Domini. E per rifarci da capo: Qual maggior argomento recar fi può del grand' amore di Crifto verio la Vergine, che l'averlacletta per Madre, Gran differenzafi è ,fe voi ben mirate, tra Crifto, e qualunque altro di noi mortali. Noi non possiamo eleggerci quella madre, che noi vorremmo: conciofiische qualunque nostra podestà fragcamente può diffi, che invenis gra- bricarle palagi, potè, morendo, anfiofamente

pregare i Grandi del Regno, che lei volci- quegli, che loro impone, benchè severe, le sero alla immortalità consecrare; potè de- leggi, e che preserve loro, benchè, gravi le seell 45 4 ditte, ma dalle viicere di lei volle fra tutte fua vittoria. Però che fece? Volle ricever-

put non hò detto nulla. Perciocche notate di faputa di lei , di fenno di lei , e così venne in questo fatto medesimo una finezza, che vi rendera quafi effațici di flupore. Si elef. Debitore? Si, miei Signori, debitore, si, defe Crifto, come ora noi dicevamo, Maria bitote. Ne mi accufate, quali ch' io adopeper Madre, questo è verissimo. Ma non se la ri di Dio parlando vocaboli troppo audaelesse di modo, che non votesse da lei prima ricevere fo pra ciò molto espresso il con fentimento. Anzi a tal fine le spedì com'è noto, per fuo Mellaggio l' Arcangelo Gae con mille vezzi adefcandola, e afficurani dite adunque? Non mostro Cristo da vero

Can fair dola : Aperi mihi , li dicca , foror men , aferi di amar la Vergine , mentre egli volle armihi, amiea mea , columba mea , immaenlara tivar con effa a finezze sì delicate? men. E perchè abbaffarfi a un tal atto? Non gnare? Poteva, qual dubbio c'è ? rifponde conducono interi Popoli, da lor tolti all' le Cant. p speditamente Guglielmo Abbate; Poteras Idolatria, Romani, Greci, Persiani, Arabi,

Salmofi dice, che *Portas aras constituis* che ancor vivi tra le cavetne a ponte tante in-PLIOS. LE PIÈ les foreses confectis. Contuttoti, hen nocuntifiume Vergini per ello eletteti d' chè portelle non volles ma flette all'ufcio, i imprigionarii ancor fancialiette ne chio-

Becan, , dance ip/a. E perchè ciò, Signori mici, per-lei, i Lorenzi fu le graticole, i Vicenzi fu chè ciò ? Volet che con grand' animo io ve le catafte, i Giacopi fu le Croci, gl' Ignazi lo dica ? Velo dirò. Pec' egli queffo perufo-ler i Leoni, e di Clementi entro a furnati.

ftinarle tempi, potè procacciarle venerato- condizioni. Ma nou così, chi una tal piazza ri : ma non però le potè dare l'onore mag-gior di tutti, qua a lei ful effer Madre di l un Aleflandro. Non così nel vero di Cri- loricompenfa ; li ringrazia; e non gli impone fto. Egli folo al Mondo ha potuto dare a le leggi, ma le riceve; nè gli preserive le confua Madre quefto gran pregio, quefta gran dizioni, male accetta. Or torniamo a noi. gloria, di effer Madre fua. E però ditemi: Se quasi a forza fosse Cristo venuto a piche amor immento non mostrò egli a Ma- gliar possesso dell'utero di Maria da lui già ria, mentre potendofi con piena libertà sospirato per santi secoli; quale obbligazion fceglier quella, che più fra tutte le donne verso d'essa contratta avrebbe? Nessun' gli fosse a grado, non curò le Sare, non curò affatto: perciocchè tutto egli avria dovuto le Giaeli, non curò l'Anne, non curò le Giu-lat fuo braccio dominarore, a fua virtù, a trar suoi natali ! Elegis cam ex comos carne, E lo di spontaneo consenso di lei medesima, per confeguente a restargliene debitore ci . Udite Metodio , quell'illustrissimo Martire del Signore, del qual'è dubbio, fecon l'inchiostro, ò col fangue, rendesse già teftimonianze più belle alla verira : Euge , eu- \$ briclio, a tal fine n'aspettò le risposte, a tal 30, così dis egli alla gran Madre di Dio, Ponis, i fine ne tollerò le dimore, ed a tal fine fe ne enge, euge, qua sibi obnoxium habes illum, mento Biflava egli frattanto invifibilmente , quale | qui omnibus faneratur . Omnes namque Deo bliot. Il. anfiofillimo Amante, a picchiarle al cuore; debitores cum simus, tibi ipse eft debitor . Che tom. 1.

Maqual maraviglia? Ponete voi daunz poteva egli con volontà rifoluta spezzar parte quanto di eccelso, di segnalato, di le porte, ancorche ftete fossero di dianian. Iplendido, è nella Chiefa; quegli Abrami te, e penetrare a suo talento in quel seno, e così fedeli, que' Giuseppi così costanti, quivi invifcerarfi, e quivi incarnarfi, fenza que Davidi così pii, que Giobbi così pachenulla se ne accorgesse la Vergine, se non zienti, que' Danielli così inviolati: ponete quando gia non fuste più in tempo di ripu- Apostoli, i quali a Cristo come in trionfor Ditellus non aperience ipfa incroire in Firgi- Patti, Sciti, Indiani : Ponete tanti invittiffinalem uterum : perch' egli è colui , di cui nel [mi Anacoreti , per ello andatifi a feppellire ma picchiò, ma pregò, ma, per dirla in una firi : poaere tutto lo stuolo immenso de' parola, Noluit carnem fumere ex ipla, non Martiri per lui dati a tormentofiffime morrealla Vergine una finezza, non più vedu- calcine: ponete Principi, che per effo calra, non più udita, di amore ; e per rimaner- peti no ogni alterezza de loto fcettri pale obbligato di quello stesso, ond'ella re- terni : ponete Snofe, che per esso ripudiastar anzi doveva obbligata a lai . Principe, no ogni trastullo de lor talami maritali e il quale a viva forza foggettifi alcuna piaz za di uti fia vago, non riman punto debito-sea colcio, che gli fia attendono: anziegli è l Bernardi, e i Nobetti, e i rancefeti, e i sea colcio, che gli fia attendono: anziegli è l Bernardi, e i Nobetti, e i Romaldi, e i

parte ponete quali a rincontro la Santiffima Vergine per sè fola, vien' ella iola fenza paragone da Cristo prezzata più che tutta I 3. p. to. s. la Citiefa insteme. Questa è l'espressa fentenza, la qual fostiene il dottissim'huomo lect. 4. 5. Suarez : Deus plus amas folam Virginem, Secunda ratio.

quam reliquos Sanitos emies, Quali celi di-Gen, 15. 5. ca ; Vedere quante son tutte inficme le ftelle del Paradifo? Numera stellas fi peres. Più di tutte amasi il Sol divino una Luna, di lui sì colma. Di quelta fentenza fu parimente fra gli antichi il piissimo Santo Anfelmo, di questa San Bonaventura, di questa San Bern udino, i quali, a favellar confeguentemente, non anno alcuna difficultà di soggingnere, che il Signor sia disceso in terra affin di ricomperar la fua Madre fola, e di dare a lei la fua gloria, la fua grandezza, più ancor che affine di redimere il rello, quanto egli è ampio, di turto il Genere umano. Ma che vi pare, Uditori, non èciò molto? Di quel valorofissimo Giovane Coriolano ferive Plutarco, che riportando nuovi onori ogni di per le fue prodezze, nuovi trofei, nuovi titoli, di netluna cofa però giubilava tanto, quanto del giubilo, che sapea quindi risultarne a Volunnia fua cara Madre. Che però là dove gli altri per fine del loro invitto operare fi pro-

ponevano univerfalmente la gloria di un

bell'alloro, che loro cingeffe maeftofamen-

te la fronte, ò d'un applaulo, che loro facel-

se il Popolo, è d'una statua, che loro decre-

taffe il Senato, egli avanzavafi un paffo an-

mente cara per quella felicità , la quale quin-

di tornar vedeane alla Madre. Per lei go-

deva di aver debellara la tirannia del pec-cato, perch'ella non ne devesse provar gl'

infulri. Per lei godeva di havere rintuzza-

to loftimolo della Morte, perch'ella non

rabile prole mai dato a Cristo: dall'altra

cora più oltre , e questa gloria medesima indirizzava, come nobil figliuolo, ad un' altro fine affai più fublime delloro, ch'era il diletto materno, il gaudio materno, la contentezza materna : Careris quadem finis wirsuris erat gloria, buic autem gloria finis materna exiftebat latitia. Ora io non fo, fe il medefimo dir fi possa di Cristo ancora. Io fo che la fuagloria, come divina, non potea Cristo ordinare a oggetto men degno; perciocche questa farebbe stata una ordinazione pienissima di disordine. Ma quanto al refto, figuratevi pure, che se questa i gloria medefima gli era cara, gli era fomma-

Brunoni , con quanto han'essi d'innume- I de' Cieli, petch'ella esercitar vi dovesse il maggior comando. Favorifcono al formes un si pio penfiero quelle parole de' Proverbi all'ottavo : Quando appendebas funda- Prov. 8,390 mentatores, cum eo eram cuncta componens, O delettabar per fingulos dies Judens ceram eo omni compore: parole, si come è noto, da tutti unitamente gl'Interpreti attribuite an-

che in proprio fenfo alla Vergine, perdi- Provicio di notare, che fin da quando Iddio prese a creare il Mondo, non che a redimerlo, sempre lei ebbe alla fua mente presente, in lei si attuò, in lei si assisse, si come in quella, per cui riguardo fingolarmente il creava. Ora il più mirabile, che i Settanta così fan parlare alla Vergine in questo luogo? Egoeram cui adgaudebas ipfe. lo era quella con cui Dio fi rallegrava di quanto egli andava di mano in mano operando con tanta festa, e con ranta facilità, come se il facesse per guoco: ludens in orbe serrarum. Ed o che nobile fentimento, Uditori! Fabbricavaegli il Sole, & adgaudebar, perchè pensava che questo un di dovea formare il real manto alla Vergine col fuo finissimo orost Fabbricava egli la Luna, & adgandebas, perchè pensava che questa un di dovea provvedere di regio fuolo la Vergine col fuo terlissimo argento. Fabbricava egli le Stelle, & adgaudebas, perche penfava che

d'esse un di dovea venire la Vergine incoronata, qual'Imperadrice fovrana dell'Universo. Così parimente, qualor ornava di rante Pianre la terra, di Cedri, di Cipreffi, di Ulivi , di Palme, di Platani ,adg andebar , con amorofissimo giubilo, adgaudebar, perche penfava, che queste un di fervir dovevan di fimboli a dinotare tante virtà inefplicabili di Maria, la integrità del fuo corpo, la fublimità del fuo fpirito, la benignità del fuo cuore, la gloria de fuoi triona, la ficurezza della fua protezione : Adgandobas, qualor egli fecondava il lor feno all' acque, perché si feconda doveva al Mondo esser quella, ch'è Mar di grazie : Adgandebar, qualor egli arrichiva le loro vifcere a' monti, perchè si ricca doveva al Mondo esserquella, ch'è Miniera di perfezione : ed in una parola, se tuttociò ch'egli fabbricava, recavagli gran diletto, questo era foecialmente per ciò, che dipoi dovevane rifultar d'onore alla madre. Che impareggiabile amore fu dunque questo, che ap-

prezzamento, che aggradimento, che fli-

ma, aver Dio fatto quelto si grande Uni-

verso più per la Vergine sola, che per rut-

ne dovelse fentir le pene. Per lei godeva | te infieme le altre pure creature, si folendi aversi trionfante acquistato il Regno dide, si sublimi, che sono in esso ! E pur'è

Plut. in Coriolan. semu 7 in così : Proprer hane, proprer hane, fono modo, che della Virginità folo n'ebbe la Salve Reso parole affai chiare di San Bernardo, pro-i incorruzione: Oprimam parsem elegis, non prer hanc rorus Mundus failus eft.

Quindi figuratevi pure, che quanto 17. sparfo, in tutte mai le bellecoie create, è di perfezione, fu nella Vergine, come in gran Primogenito , Primogenica ante omnem

Ecel. 24.5. Creaturam; fu dico nella Vergine tutto ac-colto, tutto adunato, ma di tal forma, che

ancor le stesse perfezioni comuni non sian dalei, per dir così, possedute comunemente. Però mirate con che perpetua cantela parlò di lei l' Ecclefiaftico , allorache appunto in quegli Alberi dianzi addotti adombrar la volle . La chiamò Cedro , ma vi aggiune del Libano; la chiamò Cipresso, ma vi aggiunse di Sion; la chia mò Palma, ma vi aggiunie di Cades; la chiamò Ulivo, ma de più belli che fiorifeanne' campi; la chiamo Platano, ma de' più alti che crefcano lungo l'acque; e nella stessa maniera la chiamò Mirra, la chiamò Cinnamomo, la chiamò Balfamo; ma Mirra eletta, ma Cinnamomo odorofo, ma Balfamo non mischiato, per dinotare che ancor delle cofe feelte ell'è la feeltiffima. Edecco, s'io non m'inganno, ciò che fi vuole acutiffimamente fignificare qualor fi dice, the Maria Vergine Optimam partem elegie. Non fi dice, ch'ella fceglieffe l'ottime cose, perché ciò poco sarebbe, ma bensì che seegliesse l'ottima parte. Il che fuun dire, che non folamente fra molte prerogazive ella possedè le migliori, ma che ancor di queste migliori si tolie il meglio, e lasciò quanto era in effe di difettolo: a fomiglianza dell' Ape, la qual non folo, in un horito Orticello, si appiglia unicamente al Citiso. al Timo, alla Santoreggia, al Sermollino, alla Perfa, elafcia l'erbepiù vili: ma ancor di quelle, a cui fi appiglia, non altro ella trae per se, chel' umor più nobile, ed il fugo più dilicato. Di grazia confideriamolo attentamente, perchè ciò vale fingolarmente a mostrare, quanto fra tutte l'altre pure Creature amasse Dio di privilegiar la sua Madre, e di fegnalarla. Fu ella, non ha dubbio, Bambina: ma che toccolle di quella tencia età ? L'amabilità, l'innocenza, la candidezza, ch'è a dire l'ottima parte; ma non così le toccò l'incapacità : conciofliachè infin dal feno materno ella poffedette ufo perfettissimo di ragione, prudenza massima, fapienza maravigliofa, e potè con libero arbitrio operante in atto concorrere ancor' effa al ricevimento di quell' altiffima grazia, onde fu arricchita nel primo istante della fua Concezione. Fu Vergine, ma di

cosìn'ebbe ò l'ignominia disterile, ò la mestizia di fola. Fu Madre, ma di maniera che della maternità fola n'ebbele preminenze : optimam partem elegit : non così nº ebbe, ò lenoje della gravidanza, ò le sozzure del parto. Fu di fembiante bellissima fopra quante mai dal Ciel vagheggiò ftu- cant. 6. pefatto il Sole: pulcherrima inter Mulieres ; 1, 8. ma qual bellezza fu non per tanto la fna? Bellezza tale , che da nessuno esser porè mai bramata lascivamente. Anzi, com' è S. Ambr. L. fenso comune di Padri infigni, sugava ella vir.e. 7, &c sì rattamente dall'animo di chiunque la ri- atii quos mirava ogn' impuro fiato, ogn' impudico vide ared fantaina, che non così vale una Vigna, 103, dilia che nuovamente fiorifce, a fugar lungi dal fect. 20 le vicine contrade le Serpi immonde. Della vita attiva , optimam partemelegit , perchè ne pigliò ben'ella quanto evvidi meritorio, ch'è lo star del continuo per Dio occupato: ma laicionne quant'evvi di turbolento. Della vita contemplativa, oprimam parcem clegie perchène godè ben'ella quant' evvi di dilettevole, ch' è lo ftar del continuo con Dio raccolto: ma lascionne quant' evvi di neghittofo . E nella morte finalmente che cofa provò la Vergine? Forte i dolori, ch' ella cagiona nel corpo ? Forte le angoice, ch'ella tolleva nell'animo ? Non gia, non gia, ma ancor di questa optimam partemelegit, perchè ciò folo della morte provò che in ella è di bene, ch' è quanto dire il termine dell'efilio; nel rimanente fino il suo ca lavero stesso rimase escute da qualumque infulto di quella Tiranna altera. Chi può per tanto negar, che l'amor di Cristo non toffe veramente assai grande, assai sviscerato verso la sua Madre saxissima, mentre perefsa non temè punto di detogate a tutte le fue pubbliche leggi; e con privilegio inaudito render la volle, non folo ricea, non folo rara, in qualumque pregio, ma unica qual Fenice, cercata in vano, fe più fi cerca

fuor d'elsa: Unaeft perfettamen , unaeft . Carr. 6. & Ma che dic' io ? Desiderate per sorte faper qual fia la mifura de' privilegi di Maria Vergine ? Quella, ch'essa medesima rivelò quando di sè difse: Fecit mihi magna qui poteni eft, ch'è quanto dire l'Onnipotenza di Dio: Mensuru privilegiorum Virgi- in p pro ni est (udite il Suarez, benche per altro sì a dispis-circonspetto, sì cauto in ogni sua voce) sed. s-Menfura privilegiorum Virginis eft potentia Dei. Porentia Dei? Si,Si, Potentia Dei. Porenria Dei : che ne flate a cercar di più? Maio qui sì che mi perdo : concioffiachè, che

ran mifura pon è mui quella, Uditori, Onnipotenza divina? Non è clia mifura illimitatifima? fenza eccezione? fenza titmine? tenza fine? Gindicate dunque che tale anch'ella per poco chiamar fi poffa la grandezza di Maria Vergine . Può chiamaríi quali infinica. Ho io più volce per paio diletto penfato frame medelimo, che fe mai divenuto vago anch' io di capricci nel predicare, dovetti ad alcuna cola raffomigliare in un mio Difeorio la Vergine per fua gloria; vorrei fra tutte ratiomigliarla alla Vito. E per qual cagione a Per la modeftia forfe ammirabile, che fi forge in ematal pianta, la quale effendo-fenza dubbio fra l'altre la più stimabile, conturtocià mofira un fembiante si di pregievole, si difadorno, si rozzo, che nessun Principe la ricetterebbe per pompa in un fuo giardino? Per la pmita, con cui idegna, come a lei poco conformi, i piani paluttri è Per ta generofità, con cui ama come a lei più eonfacevoli , 1 colli aprichi ? Per la preriofuadi quel frutto, ch'ella produce? per la foavità? per la copia e per la fragranza? per lo vigore? Per tutte queste ragioni , Signorisi; mamotto più per un'altra. Perciocche, se avrete offervato, tutte le pianse hanno una loro determinata flatura , oltre alla quale commente non ergono mai la fronte. Così vedete voi nell'Arancio . cosi nel Pero, così nel Mandorlo, così nel Melagrano, così nel Gelio; ma non così vedere ancor mella Vite . Visis nulle fine 1. 14. c. 1. erefere, come feriffe Plinio la dove di lei traitò. Non ha ella per così dire flamra propria ; ma tanto s'alza, "quanto alto è quell'albero, a cui fe arriene. Si che ie ad un Pioppo . è adun' Olmo la maritate, ella fe ftella accomoda al Pioppo è all'Olmo; efe ad una Palma cecelfiffitma (confor-

nr. Sber. log rom, me ho letto effer nfo de Paleffin ) in fu la in Cante. Vellig. 15. chio:na di quella ella gingne a frendere aniict. j. mofamente i fuoi tralci, i fuoi pampani, i fuoi viticci, ed a far quindi v der pendemitra dattesi le bell'uve. Or ecco per onal rifectto principalmente worzei la Vergià ne paragonare alla Vite, cinè perch'ella non ha, come gli altri Santi, im'ashtezza determinata, okie a cui dir fi posta asso-

foffiche : che però la dove di lei feritto l leggiamo ne facri Cantici: Que ell effa que afcenair de deferto deticiis affinens, innexa Super dilettum fuum ; Sant' Ambrogio. quanlib, de . tunque con altra mira , traduise mirabil Lac. c.s. mente all'intento noftro : Que had eft , que · Quares. del P. Segneri.

lutamente, che più pon s'erga; ma con

quella conformati dall' appoggio, che lei

aftendir a defer of ita ut inharent Dei Ferto, & nicendar ficus Visis propago, an lube. riorn fe subrigens? Mi non ha dubbio che un tal' appoggio è infinito, mentre altro quefto finalmente non è che l'eftetso Crifto. Adunque figuratevi pur, che qua infinita chiamar fi pofsa la perfezion di colei, di cui egli è appoggio. Quindi chi può esprimer le formole, con cui di tenta fublimità sba-Insditi favellarono tutti i Santi? Volete udire un S. Agoftino? Sentitelo. Alrier Carlo ser. tr de oft de qua loquimur , abyffe profundior . Cost Santtie difs'egli . Udire un' Andrea Cretenfe ? Er- De dorm. cepro fela Peo, rft emmibur alrier . Udire un' ap Sur. te Epitonio Conflanzienie ? Solo Deo excepte, Aug cuntlis fuperior existis. Udire un' Antelino De lau Arcivescovo di Cantuberi? Hoe folum de sur. 1 Dec. Saulta Virgine pradicari. Dei majer eft, ex. De excet. cedis omnom altitudinem, qua pol Deum di Virg. c. 2. ci, vel cocitari perefi. Santo Etrein Siro, afcol. Serm. t. de tate come parlo: Saxllior Cherulam, Sanitier Nat. Ning.

Seraphim . O' rulla comparatione careris re omnibus superis exercitibus gloriosar. Che dirò di San Pier Dantiano, il quale invitandoci a poggiar più fu col penfiero, che fia poffibile : Attende Seraphim , dille , accende, & videbis quicquid majuseft, minus Firgi. ne, folumque Opificem opus ifond superegredi! Così San Giovanni Gritoftonio, così Santo Ilidoro, cosi Santo Idelfonio, cosi San Bonaventura, turti adoperarono di lei parlando vocaboli di eccessiva, d'impaicggiabile, d' immenía, d' incomprenfibile ; e San Bernardino : Tanto altadifle , è la perfezion della Vergine, che folo a Dio fia rifcibato ragginguerla col ser, si, de fuo guardo. Tanta eft perfectio Virginity Cone. ne foli Do comoficenda referverur . Che frano amore to questo adunque, Uditori, il quali moste Cristo a sollevare tanto alcamenter la Vergine, che fi poteffe omai credere pari a lui? Non tu amore inaudito fin'a quell'ora, non fu incredibile; fe non si sapeste per altro, che questo nostro Salomone Divino non perde nulla in far

federe la fua Madre in un trono fimile

al proprio, minure sempre alfin festa faldo, ch'egli poffiede un troug tal perna-

turn, od ella per grazia e E pur v'è di più. Percior che Crifto quafi vol. fic inicgnarci che l' caotare la Madre fi ha da riputate da tutti grasiagno fommo: 3,rue Eccl-t se qui shefaurizar (parole dell' Ecclefiaftico) freut qui she aurizat, den en qui benerifie eas marrem fuam ; la tratto di maniera. che tembro preferirla in alcune cole an-

che a se medesimo. E celebre quel detto animofo di Santo

Anfelmo, il quale affermò, che molte gra-il di regolarli. Or ecco espressavi nella mazie più agevolmente si ottengono per vir- niera, s'io non erro, più viva, che ad-tù del solo nome amorevole di Maria, che dur si possa, l'autorica communicata alla non per quello dell' istesso Gesù , bench' Vergine . E Cristo il Sole , Pianeta genera-Ving e 5. litte. Felocior eft nonnunquam falus mamo nans per omnia, com' è detto nell' Ecclo-Domini Jefu . Che però vi ha chi conside- ne' Giudici: Stella manenees in ordine suo, ra, che se quelle Vergini stolte, le quali ch'è come dire, son quasi tanti particolari in vano si affaticarono a supplicare lunga- Pianeti, i quali preseggano stabilmente a'i mente lo Spolo che loro aptiffe, con gri- varii ordini di persone, chi come Giove a' dargli tanto alle orecchie: Domine, Domi- Regnanti, chi come Saturno a' Letterati, no; volte fi fosfero a porgere anzi qualche chi come Mercurio a' Facondi, chi come priego alla Spofa per tal' effetto, non ne Venere a' Conjugati, chi come Marte a avrebbono riportata forse sì rigida ripul- Guerrieri. La Vergine è senza dubbio cofa. Ma che che fiafi di ciò, ch' io nonne fo me la Luna, perciocchè e per tale la ri-Madre fantifima nella Chiefa per imme- Luna, ma perfella in acernum, cioè non diata dispensatrice di tutte le innumerabi- mai scema , non mai scarsa , sempre pieli grazie e temporali e spirituali, che pio- nissima; e per tale la celebra ognun de vonosu' Fedeli; di tal maniera, che sia più Padri, mercè la sua beltà, mercè il suo quafi necessario ricorrere al trono d' essa, candore, mercè la sua degnazione (menalcuno di voi mi saprebbe qui tosto rendere cè quel contorto, che porge a noi nella notte la ragione, per cui quafi in tutte le opera- si della tribolazione, si delle tentazioni, si zioni, che imprendonti, ò fia da' Medici, della colpa; e finalmente mercè quella ftraà fia dagli Agricoltori, à fia da' Marinari, ordinaria celerità, con cui più prefto di quaò fia da Bifolchi , ò fia da qualfivoglia al lunque altro ell' adempie a benefizio del tro simile a questi; si faccia così gran conto Mondo la sua carriera. Or fate però ragiodi aver propizia in ciascuna d'esse la Luna, ne tanto badifi a Giove, a Saturno, a Mercurio, a Venere, a Marte; anzi ne pure, se vogliam dir giustamente, allo fello Sole . Halli a ordinare un medicamento ? fi offerva la Luna. Hassi a potate le Viti? fi offerva la Luna. Haffi a feminar le Campagne ? si offerva la Luna. Haffi a tagliare le Selve? fi offerva la Luna. Hassi a solcare l'Oceano. In offerva la inomnibus in sempore sur. Maria ne rischi Luna. Haffi a tofare la Greggia? fi offer va la Lina. Che più? Luna, dice losteffo Ecclefiastico. Lung in emmibus in tempore suo, la Luna offervasi in tutto : ch'è appunto il fenso e più profondo e più mnibus, Luna in amnibus. Non mel credeproprio di tali voci, secondo la loro lettera. Or perchè ciò? Non è il Sole placa , più efficace , e infomma più mafchia ? enim pelmeras Domini eft : Torum balere nes Sì , ma dovete fapere, che ne dal Sole, ne voluis per Mariama Avete fentito? Tomm. da verun'altro Pianeta, discende mai su la iosum ( non ci è sicuramente eccezzione di terra veruno influffo immediatamente; ma, forte alcuna) cosum habere nos voluit per come dicono Aftrologi peritiflimi , tutti Mariam . E che ciò fia vero , defiderate son prima ricevuti in sè dalla Luna : la per ventura vedete questa si benefica Luquale poi tramandandoli a questo, ò a na, quasi unita con: Giove, ma non inquello, conforme fon dirizzati, ha gran giusto, donas gli (cettri? Da lei lo scettro

de recl. egli porti nel fuo fuono medefimo la fa- liffino, e quali fonte di vita, Sel illumi- scel. 41.16. rate nemine Maria, quam invecate nomine fiastico. Son gli altri Santi, come abbiamo judici, se cafo : certo è che Crifto coffituita ha la fua conofce la Chiefa in quelle parole . Siene Pf. 81. 18. affine di effere speditamente esaudito, che tre niun' è che più di lei fi addomeftichi con non a quel della stessa Divinità . Non so se la terra ) Sidus terris familiarissimum; merne, che quante grazie dagli altri Santi anzi da Cristo medesimo , discendono su' Mortali, tutte paffar prima debbono per le mani di questa gran Mediatrice, qual'è la Vergine. Ella ha da effer colei, la quale a fimilitudine della Luna anni le trafmetta . Si che se piuno convien che molto attentamente miriamo di aver propizio in qualunque affare, quest è per certo Maria: Luns del corpo , Maria nelle angustio dell' anima , Maria nell' effirpamento de vizii, Maria nel confeguimento delle virtà, Maria in tutto ciò che mai bramifi di profitto . Luna in ete ? Uditelo apertamente da San Bernardo: Si quid spes in nobis est (dic'egli) f. qual serm de neta di lei più nobile ( per tacer' ora degli grasia , fi quid falucia ; ab ca noverimus re Nativ. altri ) e di virtù più universale, più vivifi- dundare qua ascendis delicie affluene. Hat Vitevirtà di akerarli nel loro pallaggio, e chic un Leone, e uno stefano. Quafi uni. . .

a a Saturno, manon maligno, donar fa- I potenza si illimitata, perchè in qualunque pere? Dalei fapere ebbe un' Alberto, eun Suares, Quafi unita a Mercurio, ma non bugiardo, donar facondia) Da lei facondia ebbe un Bernardino, e un Bernardo. Quali unita con Venere, ma non fordida, donar ptole? Da lei prole ebbe una Bianca', e un Engarde. Quali unita con Marte, ma non crudele, donar trionfl ? Da lei trionfiebbe un' Eraclio', e un Narfete: e quafi unita final nette col Sole dar vita a tutti , pon fol mente remporale , ma eterna? Da lei cal vita ebbe un Tcofilo, ebbe un Germano ebbe un Carlo e fratello di Santa Brigida, ed altri oltre numeto, i quali tratti fin dalle fauei medefime degli abbiffi, ci diedero a veder chiaro, come la Vergine non amplificò di se ounto a quand ella diffe : Qui me invenerit . bench' io fia Luna , invenier vicam ,

Brov 8. 15. ch' è il dono proprio del Sole, & bauriet, per mezzo mio, falurem à Domino.

Oh amore dunque, oh amore ineffabilif-VII. mo di Cristo verso la Madre, mentr'egli fempre di tanto onorar la votle ! Ceda pur'a questo l'amore e di Cefare verso la fua Aurelia , e di Attalo verfo la fua Appollonia , e di Arraserse verso la sua Parifaride, edi Clotario verso la sua Crotoclide, e di Salomone verío la cara Madre fua Beríabea : perciocche quantunque sia vero , che Salomone in vederla la prima volra venire asè, poi c'ebbe preso il governo, le corse incontro , la riverì , la lodò, e collocandola a deftra le fe federe , come fu accennato di fopra, in untrono fimile al proprio: contuttociò le negò tofto con maniera crudifima la prima grazia, che fugli da lei richiesta, facendo lasera islesfa mozzare il capo a quello Adonia, pet cul la Madre era venuta la mattina a intercedere . Là dove Cuifto , figliuolo in vero amorofo , non fa così . Cristo di quanto a lui dimanda la Vergine, nulla niega, nulla, nulla : tanto è ver che la Vergine invenie gratiam .

SECONDA PARTE.

\*III. SECrifto in ranto alto grado tien la fua Madre, quanto fi è per noi dimofirato, e fetanto l'apprezza, e se tanto l'ama, io te audire, e vedicte quanto anche è saggia. lascio trarre or'a voi questa giovevolistima | Seil Serpente già mai si mostrò scaltrito, Calconfeguenza: Quanto sia egli per gradire ogni officquio, che a lei fi prefti. Che diffi do fu ? Fu ciò a dir vero nel Paradifo rerrefla per gradire? Anzi non altro egli brama con maggior' antia, ò guiderdorta con mag. Labimo di na' Adamo, e per fovvertirlo: ch' por cortesta. Però le ha egli comunicara era ciò, che a lui sol premea. Ma comincio

bifogno, fia leggiero, fia grave, a lei ricorriamo, e così venghiamo a prenderle almeno amore per intereffe . Ed oh fortunati noi , fe, come dianzi io dicea, noi iaprem valercene, e valercene in ogni aftare l

Ci die già Crifto nel Vangelo un bellissimo infegnamento, il quale quanto è più chiaro in una fua parte, ranto nell'altra è più aftruso: e ciò fi fir, che fiamo semplici come son le Colombe, e che siamo scaltri come fond i Sermenti . Effore prudentes &- Mac 10.16. cut Serpencer, & fimplices ficut Columba. Che noi dobbiamo queli Colombe effer femplici, ciò si intende: Ma che vuol dire, effer fagace, effer favio, a guifa di Serpe ? San Giovanni Grisostomo è di fentenza, che come il Serpenre, perfeguitato da alcuno con qualche mazza, ò con qualche dardo , niente più findia, che porre supito in salvo la parte di sè più nobile, qual'è il capo; così dobbiamo studiarel noi di difendere Giesù Crifto , Capus corperis Ecclefis (come lo chia- Colof. 1.18 ma l'Apostolo a i Colossensi ) vadane le foftanze, vadane il fangue, vadane ciò che st vuole. S. Gregorio ci avvisa, che come il Serpente a primavera si veste di nuova spoglia, così dobbiamo noi pure riformate talora i nostri costumi, e rinovellarci. San Bafilio ffuna, che come il Serpente alla vernata si appiatta in prosonde tane, così dobbiame noi pure fegregarci talora dall'uman conforzio, ed allontanarcene . Santo Ambrogio giudica , che

si come il Serpente, allorachè affetato

accostasi a qualche fonte affine di bere .

vomita prima fu la foonda neni toffico.

c'abbia in gola, cost noi pure innanzi al

communicarci dobbiamo vomitare dall'

intimo ogni peccato. Vivissime spiegazio-

ni, chi può negarlo? Ma quanto è a me,

fe nel confesso di nomini si sublimi mi si

permette, òd'introdurmi, ò d'intruder-

mi, qual io fono, a dir mio parere, dirò

che in questo giorno a me piace parlar così: che se dav vero il Serpetire immirar vo-

gliamo nella prudenza, dobbiamo fare in ogmopportunità ricorfo a Maria. Stupite

forfe voi di si nuova interpretazione? vi giugne ffrana? vi riesce ammirabile? Masta-

lidior cunttis animantibus terra, ciò quare

A2 2

fire. Entrò quivi egli per guadagnare a se l'

prima a fat feco i fuoi conti . S' io vo mam capir. Si, sì, pigliate questa pratica bel-

Pros. 6.26. capie, simiei Signori, Mulier viri presio- ad effa, e chicdiamgliela franca-famanimam capie, credetelo a Salomone, che non ce la pottà mai negare. che lo provò, quantunque a fuo grave fcot tato e respinto come un fellone ? Tante volte l'abbiam beflato, tante volte l'abbiam ! più offenderlo: come mai faremo pertanto a tornargli in grazia, fe non avremo questa Dotnia amorevole, la quale p. t noi

dirittamente ad aff. har l'uomo, egli co- la di divozione. Non chiedete a Diomai fame affai forte , affai rifolito , mi verra vornè grande , nè piccolo , che nol chiediadi ticuro a dar la ripulta. Meglio dunque, te pe' meriti di Maria. Rapprefentate, ogni è ch'io tenti in prima la Donna. La Don-polita a G. sia quel feño si paro y nel quale petò fe quella io conquitto y nui fari fi- linturi; quelle lagi imme che dipognarono; se cile permezzo poi della Donna conquistar non dubirare, che non potranco i prieghi l'uomo. Cosidivisò l'affuto, e così tiuf- voftri noneffete ognor'accetti. Queramus cigli, com'egii avea divilato, a gran co- graeiam, & fer Mariam quaramus, così In Matt. 10. florofio. Serpentis pradmitam malignam : C'infegna per lipetienza il lavifimo S. Berits confelit erdine Genefit Actuit, fono patonatio, quia Maria fruftrari nan poseft, Vole ingegnose di Santo Ilaio, primum enim gliamo fanita? per Mariam quanque, voanimum sexus mollioria aggressus est. Vo- gliamo sapete? per Mariam quanamus; vogliamo adunque noi pure trarre Iddio fa- gliamo fa olia? per Mariam quanamus; vocilmente al'e voglie noftre? Vogliam pie- gliamo confolazioni ? ser Mariam quaragerlo, se così è lecitodite, vogisimo svol. mus: ma sopra tutto ve gliam la grazia di-gerlo, vogliam tedislo è Isminiamo il Ser- vina è per Mariam queramus. Quaramas pente, ch' è quanto dire, andianne prima grasiam, Peccatori mici cari a quaramus alla Donna, animum fexus moltioris aggre- grasiam, in questi giorni divoti di Penidiamer, andiame a Maria. Ella e terta tenza, e per Mariam quaramus . Ella e amoroia, tetta arrendevole: Spirisus mens: quella Donna fortunatiffima, la quale, cosuper mel auleis, così di sè dice ellassella, me da principio dicenimo, ha titrovatà nell Eccles aftico. Chi può però dubitare, una gioja si preziofa, qual è la grazia III che non dobbiamo faciliffunamente gua- divina. E per chi l'ha tittovata, se non dagnat" esta, e poi pet mezzo di esta an- per noi ; pet noi già scelletati, per noi cora Gesil ? Multer viri p wiofam animam | gia perfidi ? Andianine dunque, andianne ad effa , e chicdiamgliela francamente ,

O Madre cata! Voi ben fapete, che chiunno. B certamente chi e di noi miferabili que venga a rittovar alcuna cofa di picciopeccatori, il quale appressandosi a Cristo qualunque siasi, timan tenuto severamente immediatamente, non tema d'effere ribut- di renderla, fe lo fappia, a chi l' ha perduta. Machi haperduta lagrazia? Forfevoi, la qual ne fuffe ognot ticca, ognora ricolma: tradito, tante volte a lui fiam mancati di gracia plena? No cettamente. Noi la perfede non offanti l'alte promeffe di non [demmo infelici, noi la perdemmo. E però montte voi pir l'avete trovata ; invenisti gratiam, convict che vi contentiate di darli a noi . Questo è quel bepa li epportunamente, e pet noi p rori i ne , di cui fegnalatamente vi fupplichia-Quella fu la prudenza di Mardoccheo, mo iu si faulto giorno. Non vi chiegvalerli d' Effer, quand' egli volle placar giamo atgento , non vi chieggiam' oro , lo idegno di Afluero col popolo. Que non vi ricerchiam di terrene prosperità, fla su la prudenza di Gioabbe, valersi quantunque ci sia notiffino, che ancor di della Tecuite, quand'egli volle addolcir queste voi siete affai liberale dispensatrice. l'ira di Davide col figliuolo . Questa su Sola vi addinandiam la grazia divina. E la prudenza, de Filiflei, valerfi della Tanna- noi pet riconoscenza di tanto bene , se pur tele, quand'effivollero ricavat da Sanfone vi compiacetete tellituiteelo, pregherem la folizion del problema da lui propofto le he vi rendano grazie gli Angeli, grazie nel convito ruzziale. E quella fia la pruden- i Santi, grazie le Sante, e cile per tutto za vofta; Clitori, valervi inogni occorren- il Paradito altre voci non odanfi in tutti I za di Matia Vergine, già che Mulier, come secoli tisonare, se non che queste: Gia-era avete sentito, Mulier Viri pretiosamani, zie a colci, c'ha titrovata la grazia.

Quoniam ex ipfo, & per ipfum, & in ipfo funt omnia, ipsi gloria ia sacula, Amen.

Rom 31.46

# DICE

#### COSE PIU NOTABILI

## Contenute in ciascuna di queste Prediche.

Bigaile con quale argomento place David furibundo contra Nabale, Pr. 24. num. 6. Abise fatto dagli Empii in fidarfi affai della mitoricordia divina , non folo

non agevola ad effi una tal fiducia alla morte's ma la difficulta. Pr. 24. num. y. Abramo grande sprezzaror delle publiche dicesie . Pei 8. n. 4. fuo fervore nel facrifizio. Pr. 32. num. 3. fira dolcanta in rifpondere

all' Epulone. Pr. 22. num. 12.7 Adriano Imperadore quanto cede d' Imperio per timore fupertiziofo. Pr. 1. n. 8. fi vergognò di punire l'ingiurie fattegli nella fortuna privata. Pr. 34. num. 3.

Agrippina Imperadrice quanto pazza nell' amore a Nerone, e quanto pentira. Pred. 13. num. 6.

Aleffandro Magno perchè da' Romani afcritto nel numero degli Dei . Pr. 20. n. 10. fino a qual feano porcife efaltar la Madre . Pr. 40. n. 2. quanto folle amato da fuoi. Pr. 18. n. 3.

Alfonfo Re di Napoli come ammonito da S. Franceseo di Paola delle angherie verso i sudditi. Pr. 23. num. 13.

Allegrezza della buona cofcienza quanto fia grande, Pr. 27. num. 11. Pr. 38. num. 4. e della rea, quanto mentitrice. Pred. 24. num. 1. &c. Pr. 27. num. t 1. &c.

S. Ambrogio quante arci utatle a stuggire la Prelatura . Pr. 18. num. 8.

Amici mondani quanto tieno infedeli . Pr. 3. n. 2. &c. quanto iniquamente fi pecchi per amor d'effi. num. 11. &cc.

Amicigia divina quanto fia miglior dell'umapa . Pr. 2. num. 4. Amere è l'affetto più malagevole ad occultarfi.

Pr. 37. num. 1. Amer di Die verso gli nomini quanto stia sem-

pre intento a beneficare . Pr. 17. n. 2. quan-.. to male contraccambiatn. Pr. 17. allora è maggiore quando fi travelle da odio nel tribolarne. Pr. 27.

Amer degli huomini verso Dio qual timore da se discacci. Pr. 16. num. 3.

Amer carnale quanto fia abbominevole. Pr. 16. num. 7. &c.

Anaftafio Imperadore è morto innanzi al suo tempo per l'empierd . Pr. 1. num. 4. .. 1. Onaref. del T. Segners .

Angeli 2 quanto si abbaffino in prò de' Giusti. Pr. 28. gum. 19. Pr. 15. num. 9. guanto mal volentieri fi accostino a' Peccatori dati loro in custodia . Pr. 28. num. 9. Pr. 4. num. 10. quanto fi sdegnino per le irriverenze, che fcorgono nelle Chiefe . Pr. 23. num. 9.

Anima quamo di fua natura ami il corpo . Il 36. num. 1.

Anima propria non doverfi mai mettere alla ventura . Pr. 1. n. 7. &c. ma bensi cuftodire con L' forma cura . Pr.7. n. 4. &c. quanto poco elia fia prezzara da molti . Pr. 7. num. 2. &c. e Pr. I. n. g. da quanto poco dipenda la fus falore ; ò la fua perdizione . Pr. 21. la fuz perdizione non poterfi attribuire fe non a noi. Pr. 31.

Anime altrui , quanto fi farebbeper falvarle, fe folle conofciuta la loro belia, Pr. 18. num.2. quanto l'impiegarfi in prò di effe fia caro a Cristo, quanto giusto, e quanto giovevole . Pr. 18. num. 3. 3. 4. 7. 6. oznuno può ciò fare nel grado proprio . num. 7. quanto à ciò fian più tenuti i Paftori d'amme. n. 8. quanto lia gran peccato titatle al male . Pr. 8. num. 7. Pr. 10.

Animali quanto ben' ordinati dalla Natura intorno all' allevamento delle lor proli. Pre-25. num. 2. grati 2 i loro Benefattori . Pr. 17. num. a. onorati con modi tirani . num. 9. Pr.6. num. 1. quanto erano offequiofi all' uomo innocente. Pr. 28. non. 3.

S. Antonio Abbare fimile in moleo a S. Ignazio Lojola: Pr. 11. num. 4. donde fi converni. ivi.

Apparenge quanto fia mala regola ne' giudizi . Pr. 38. num. r. maftimamente in quei che fperrano all' allegrazza degli empi . Pr. 27. 'ne ti. Pr. 24. n. 1. e alla meftizia de' buom . Pr. 38. num. 2. 5. 7.

Afpetto de giutti quanto habbia di forza per commuovere al bene. P. 39. num. f. Affalone quanto peecalie poi peggio di quel fuo tra:ello, che si poco havea compatito.

Pr. 19. num. 6. Avari quanto facilmente fi dannino. Pred. 22. · mum. 3. quanto arrabbieranno il di del Giudizio. num. 17. quanco falfamente fi fcufano dalla limoina. num. 4. 5. 6. e dal pagamento delle mercedi, nuna 14. condannati dalla Matura nelle fue leggi . num. t.

all the latter of the Aa 3 B Afilio Imperadore ingratifimo a chi lo falyo da motte. Pr. 47. num. 5. Beatimhine fu la Terra non fi può sitrovare.

fe non in Dio, Pr. 38. num. 4. Benificenza e la virto più accetta al Genereuma-

no. Pr. 22. n. 6.

Benefizi che ci fa Dio, quanco maggiori di
quei che ci fanno gli huomini . Pr. 17. n. 5.
6. e quanto più modelli . Pr. 2. n. 5. che
grand' eccello fia non contraccambiatli , fe
non che con atti di offe fa. Pr. 17.

Bens mondani quanto sieno fallaci. Pred. 30.

Ains punito più per l'offese verso il suo prossimo, che non per quelle che directamente andavano a feri Dio. Pr. 3, nuns. 4, con quanta timidità i induceste a commette e il suo omicidio. Pr. 23, nuns. 4, su reo d'invidia la peggiore di tutte. Pr. 19. n. 3.

Calumnie tollerate per Dio generofamente, di quanto merito fieno, Pr. 8. num. 4. Carcere di penitenri, riferica da Climaco, fi deferive, a confusione di chi con troppa

facilità fi promette la fua falute. Pred. 7.

num. 7. 8, Carnefici quanto ffranamense inumani verso di Ctifto, Pr. 35. num. 13.

Catone da qual confiderazione restasse tanto animato a sprezzar la morte. Predica 36.

chife quan'o habbiano a rifpetarafi. Pred. 33, perché fieno iffitulte al Mondo da Dio , num. 5, quanto riverite dagli amichi Cri. fliani. num. 6, e quanto poco da moderni. n. 8, 9, furopo in tiverenza ancora tra Barbari. num. 9, differenza tra effe, e l'Atea di Noè. Pr. 4, num. 19

ciels quanto daranno ad amirare ad un'anima nel paffaggio, ch'ella andando alla Gloria, fa à per elli. Pr. 10. n. 3. 4. 5. 6. 7.

Compagni cattivi a quanto rifchio di damazione fi efpongono mi licate j biuoni al peccato. Pr. 3. a. 7. Pr. 3.9. quamo fia iniquo di imprudente il peccate per amori d'eli. Pred. 3. aum., 12. 7. j. amolitudine d'eli non fa men grave fu l'actera l'acolpa, Pr. 3.0. 4. o nell' Inferno la pena, Pr. 4. num. 5.

Compassione verso i disetti altrui quanto necesfaria. Pr. 19. num. 6. 8. quanto poco su usara a Critto tra i suoi dolori. Pred. 35. num. 14.

confessione fatta in morte per cenni, è un rimedio estremo, su cui niuno ha da sidare la sua salure. Pr. 11. num. 4.

confession doversi eleggere con segnalata avver-

Confessione è proprie pena degli huomini , non de btuti . Pr. 5. num, 1. parve la maggior delle pene superate da Cristo nella Passione.
Pr. 35. mam. 13. quanto grande farà quella
de' Reprobi al giorno estremo. Pr. 5.
Lonversazioni libere di persone differenti rea lo-

verfazioni libere di persone differenti tra loto di flato e di sello, quanto pericolofe.

Pr. 16. num. 6.
Convenium non doverti differire all'ulcimo della
vita, Pr. 11. Pr. 7. n. 4. doverti anzi fare con
forma celerità. Pr. 1. num.6. Pr. 32. n. 9. fuo
proprio mezzo è la parola divina., Pr. 4. n. 8.
Coperazione a Jalvati. Pr. 16. n. 4. Pred. 31.

num. 8.
Corpo quanto caro all' Anima. Pr. 36. n. 2. quanto giustamente farà nel Cielopremiato iu-

fieme con ella . Pr. 36.

Corpo di Crifto quancoin suo genere su più perfetto di ogni altro. Pr. 23, n. 2. solo fra tutti su da Dio creato a cal fine di sargii patire affai. lvi

Corpe di donna vana portato via da i Diavoli, Pr. 23. num. 12. Corregione animola fatta a Prencipi grandi pe

loro eccessis. Pr. 22. n. 12. Pr. 23. num. 6. Pr. 15. num. 19. Correzion Fraterna sembra il precetto più faci-

le ad adempits, e pur è il meso adempito. Pr. 18. n. t. non doversi trascurare sorto il pretesto di non esser gravemente obbligato a farla. Pr. 18.

Correzion mise doversi usar d'ordinazio, più dell'austera, Pr. 29, nuon 2, Coscienza buona quanto consoli, Pr. 27, n. 11, Pr. 38, n. 4, cattiva quanto assiggi, Pr. 27, n. 11, 12, Pr. 24, n. 2, 3, 4, massimame-

te alla morte, num, 5. &c.
Creature nocevoli, più has podazza fa gli empi
che fopra i giudit. P. 38. n. 8. ftanno ognoc
pronte a vendicare l'ingiurie del loco fatcore, ivi. Pr. 20. n. 4. tutre in fuo genere fon proveduce di ajust i fufficient a'lor

fini. Pr. 31. num. 5.

rifilani foi vergognani di professare a faccia

froperta la Jur legge. Pr. ap., n. 11. e pué

elli hanno foi la legge vera. Pr. ap., nua
to faranno più inefcusabili de Genrili, se

non si falvano. Pr. 31. n. 6. vertanno nel

Giudizio accusari da più esti, Pred. 7.

mam. 6.

nam. 6.

nam

اردان کا دود

n. 4. Pr. 15. n. 6.

en'i suscendenti alla (un Pollione, c mon de' fegurenti, Pr. 37, n. 16, sugano fa bramolo fegurenti, Pr. 37, n. 16, n. 3, per quanto pochi piero dagli huomini. Pr. 37, n. 17, n. Pr. 37, n. 18, n. 3, per quanto podi fipareno a Rei. Pr. 17, n. 18, d. quamo amorerolmente miretal specialmente i Li modinieri. Pr. 25, n. 19, Pt. 21, n. 18, n. 16, quamo have data la vera Logger, ivi.

Croce ciputara il supplizio peggiore di cutti. Pr.

D. Amusi abbandonasti di opni conforre nelle lorpene. Pr. 14, prorramon il mal della more per tutri i fettoli, mi non il bene. n. 3; fi odiano rez lor cutele lilimamente. n. 7; quatro gli tormenti la rabbia contra i Demonj. n. 6. c l'invidaci banno a' Beati, n. 7; 8. c più li vederi da quetti, non folo derelhi nelle lor peren, ma accor deriti. n. 8; in mello lor peren, ma accor deriti. n. 8; in con propositi della propositi de

Suniezione nofira non portria aferivere ad altri fa fronce fee zoni. Pr. 31. rose quanti filanti fa molte volte comperara da gli empii .n. 9; &c. quanto fia da emerfi da chiunque viree. Pr. 7. n. 7. 8. 9; Pr. 26. n. 4. f. e più ancora da chi la cagioni ad altri .Pr. 8. n. 7. Pr. 29, n. 7. 6. 7. da quanto poec calor (ella dipenda, Pr. 21, 7. da quanto poec calor (ella dipenda, Pr. 21, 7. da quanto poec calor (ella dipenda, Pr. 21).

7. da quanto poco calor ella dipenda. Pr. 21. Der de Gentili perchè follero amari più tofto vili 4 che nobili. Pr. 6. mm. 1.

Demonio ci devaler di ammaettramento a prezzare l'anima nottra - Pr. r. n. 6; quanto fi ftudii affin d'impedire il frutto della Predi-cazione divina. Pr. 4. n. 7. e diguadagnare, specialmente alla morte, ogni Peccatore. Pr. 11. n. f. con qual' aftifizio cottumi di tirare gli huomini al male. Pr. 24. n. 1. con quanto poco gli adeschi. Pred. 1. n. 10. non poter lui violentarci a peccare, ma folamente inciraret. Pr. 21. n. 7. manto più cuftodifea con attenzione chi eli feappò di man, e poi vi ritorna. Pr. 37. n. 5. di quanto orrore farà a tutte i Dannati con la fun farcia . Pr. 14. n. 6. e a quelli che fi dannarono, per arricchire i potteri , co (uoi infulti . Pr. 4 3. n. 6. perche pigliaffe la forma di ferpente nel tenrar Eva . Pr. 18. num. 8. perchè tentò la Donna immediatamente, e

non tentò l'huomo . Pr. 40; num. 9. Diffidenza verso Dio è cagione di sommi ecces-

6 . Pr. 17 - num. 9.

Billeri carnali quanto fieno de abbominari.
Pi. 16. no 70 copporti (on più fendiori)
comun della gente, che gli fipirituali. Pr.
360 n. 3: non manchianno in Paradifo,
ma fi periczionianno, nunq. 47, fipirituali avoazano di gran langa quegli del corpo.
Bi-380 nuna; 3. 4.

Disepiù Padre noftro di qualunqu'altro, e per rò più crama . Pregi. n. z. quanti mezzi egli adoperi per falvarei'. n. 4. &c. quan to fia apparecchiato ad accoglierei ancora dopo il peccaro, ed a favorirci. Preza. n. 4. &c. quanropiù di fua natura inclinato al perdonare y che al punire . Pr. 34. benchè oficio , è il primo'a trattar di pace . Pr. 11. n. r. quanto fia più fedele Amico, che non fon gli huomini . Pr. z. è più facile a rilaffare le ingiurie facte direttamente alla fua persona, che le fatte alla nothra. Pr. 3. n.4. Pr. 19. n.8. è ricenutiffimo ad iscoprire i nottri difetti occulir. n. 6. nelle ricognizioni è il più facile ad appararfi de qualunque altro . Pr. 17. n.7. non può da noi ricevere utile a leuno, ma puro offequio . ivi... Pr. 39. n. 10. fopra ogni akro dono gradifee quello delle an me a lui ridotte . Pr. 18. n. t. non può mentire . Pt. 31. n. z. e non può comandare cofe impoffibili . n. f. è fu la terra più oltraggiato da quei, ch' egli più benefica . Pr. 17. n. s. &c. con la fita prefenza apporta ogni bene . Pr. ak, n. 3. tribola quei ch'egli ama. Pr. 17. quando efaudifea anche i Peccarori. Pr. 23. n. 18. quanto a torto egli venga offelo da quetti . n. 12. &c. Pr. 17. Pr. 35.0 n. 16: 17- e quanto a torto incolparo della loro perdizione. Pr. 31. quanto gran male fia perderlo . Pr. 28, quanto fia giulto di anelare a vederlo. Pr.26; n. 9: col suo braccio fa giungerer da per rutto. Pr. f. n. 10; con quanra facilità polla a un tratto fiaccar la noltra alterigia . Pr. 6. tanto più ha da effere temuto quanto più va rilento nel gaffigare,n.s.quant' odio porti al peccato . Pr. 34, n. 9: 10.11. Die in Cirlo veduto da Beats (velutamente . quaoro li doveà confolare . Pr. 10. n. 11.

Pr. 36. num. 3.

Div nell' inferno dee dimostrare ch'egli ha la giuttria pari alla mitericordia già ustari in terra zi Dannari. Pr. 14:n. z. de. non solo però non comparisce i Dannari nelle loro pene, ma y come è meora giuttissimo, gli devide, nom S.

Divinirà quanto afferenza dagli huomini . Pr. 200n. 20 Pr. 27 e n. 60

S. Domanica qu'atro unillimente (éntiffe di fe madefino nella fur gran fantici. Pr. 17, ou numero defino nella fur gran fantici. Pr. 17, ou numero d'autro habbia di poffanza fu! quor dell'humon a fedurio. Pr. 4,0m. 5, e a fantificarlo v Pr. 39, n. 6, perchètentata prima dell'humon el Paradifo terrettre. Pr. 40, n. 9, in qual cafo tracionda la foa nobilcà nel marito iznobile. Pr. 39, n. 10, perchète presidente pr

Dowr fastoso del Re Itaniura al Re Dario. Pr. 50no se. Functio di una statua a Chemero Re della Schozia » Pr. 50-no 5. Obbotorios di Bolestan P. imo Re di Polonia., a un Palatino codardo. Pr. 5, n. 6. Abinstro in dango del donatore. Pr. 17. n. 6.

4 Eur

Brei perchè nell' Egitto da Dio tenuti si bassi. E Pr. 16. n. 3. con qual ragione nell' ulcir

d'effo spogliaffero gli Egiziani . Pr.22. p. 13. quanto bene da Dio trattati per lo defeito. Pr. 28. n. 2. quanto cara pagallero l'inconfranza di poehi giorni in alpertar dal Monte il luro Moise . Pr. 37. num, 2. quanto firavolti giudizi formaffero di lui, fopta quelle cime. fra le sempefie . Pr. 38. n. s. perche presto la Tetra prometla puniti, più che altrove, fen-2apicia. Pr. 37. num. 7. quanto lalejaronfi petvertir dalla forte profpeta. Pr. 17. num. 3. fui ono tutti felici nella virtù infelici nel vizio. Pr. 33. num. 3. con quanto lutro celebraffeto un tempo l' Annivetfario della loro

perduta Gierufalemme . Pr. 28. num. 6. Ecclesiassici tenuti alla limofina più de' Laici . Pi. 12. n. 10. quanto debbano andare confiderati nell'addoffate a se cuta d'Anime .

Pr. 12. rum. 8. Eccliffi quanto apprese diversamente da i dotti, e dagi'idioti. Pr. 36. num. 6.

Educazion retta de figliuoli è di obbligo feveriffimo. Pr. 25. quanto ella fia contuctociò trafetiata . nom. 4. &c.

Emrii perche talvelta prosperati da Dio - Pr. 27. n. t1. Pr. 33. n. 9. non postono però ftare riammai contenti. Pr. 27. n. 1t. Pr. 24. Pr. 38. n. 4. più degli altri fottopofti a morire innanzi al lor tempo . Pr. t. num. 4. ed all' improvvifo . num. 5.

B. Berico Sufone et figui à in suoftrano accidenre, come habbiamo a trattar col Mondo.

Pr. 30. num. 10. Elimpio buor e quanto polla . Pr. 18. n. 7. [pecialmenteera' Conjugati . Pr. 39. n. 6. doverfi tifareir conello il cattivo . Pr. 12. num. o.

Esempi di Amicizia falfa. Pr. 2. n.4. 6. Pr.9. n. 1. di Amore fregolato alla Prole. Pr. 13. n. 6. di giudiziofo. Pr. 13. num. 2. di fanto .

Pr. 15. num. 7. di Angeli , c'han prestato servigio a i giufir . Pr. 17. n. m. 9. Pr. tf. num. 9.

di Animolicà in rigerrare le tentazioni . Pr. 18. num. 8. Pr. 18. num. 13.

di Avari da Dio puniti. Pr. 13. n. 3. 8. Pr. 22. num. 8. di Audaciane' pericoli. Pr. 1. n. 3. Pr. 1 t. n.6.

di Caraftrefi luttuofe. Pr. to. num. s. Pr. 6. num. 5. Pr. 33. num. 8. Pr. 9. num. 7.

di Compaffiore moftrara a'miferi.Pr.35.n.1.14. di Contulione pubblica non fosferita. Pr. 5. num. 2. 3. 4. 5. 6. Pr. 13. num. 2.

di Convertioni accadute per la parola divina. Pr.4.n.8. to Pr. 12.n.9. c per la lezione di libri facri. Pr. 21. num. 3. 4. e per altri lievi accidenti . Pr. 24. num. 4. Pr. 32. num. 7.

di Cooperazion tichielta alla grazia. Pr. 16. num. 4. Pr. 31. num. 8.

di Correzione animola . Pr. 15. num. 9. Pr. 28.

num. 1. Pr. 22. n. 12. Pr. 24. num. 6. P. 18.

num. t. Pr. 19. num. 1. di Crudeltà inventata dagli buomini . Pr. 14.

num. t. di Diffimulazion ne' difaftri . Pr. 23. n. 2. di Divinità affen ata . Pr. 20. n. 2. Pr. 27. n. 6.

di Educazion fegnalata. Pr. 25. num. 7. di Erubefcenza in peccare. Pr. 12. n. 4. f.

di Fame effrema . Pr. 4. num. 5. di Famiglie punite per colpa de maggiori

nell' arrichiele . Pr. 12. num. 1. di Fedelta verfo i Capirani . Pr. 18. num. 3. di Fedeltà in attener le prometfe. Pr. 37. n. 6. di Gentili atti a confondere affai Criftiani .

Pr. 5. num. 6. Pr. t t. num. .. di Gruffi perfeguitari . Pr. 8. n. 3. 4. 5. Pre-

22. Pr. 1. di Giusti pervertiti dalle occasioni . Pr. 16. num. 3. e dalla prosperità. Pr. 17. num. 3.

Pr. 18, num. 6. di Giulti favoriti specialmente da Dio per la bonta loro . Pr. 13. num. 19. Pr. 16. n. 4-

Pr. 33. num. 3. 5. di G'utti c'han tremato alla-lor morte.Pr.7.n.S. di Giulti vincitori de' rifperti umani. Pr. 8.

num- 1. 4. 5. 6. di Gratitudine nelle fiere . Pr. 17. num. 2. e

negli hoomini . Pr. 17. num.6. verfo gi'iitelli animaii. Pr. 17. num. 8. d' impenitenza finale . Pr. 13. num, 8. Pr. 11.

num. 9. Pr. 23. num. 12. Pr. 19. num. 8. d' Increduli da Dio puniti . Pr. t s. n. 1. 2. 9. d' Ingratitudine mostruosa verso gli huomini.

Pr. 17. n. 5. verfo Dio. Pr. 17. num. 9. di Leggi sciocche detrate da' Savi antichi -Pr. 10. Eum. 4.

di Martiri allai coffanti. Pr. 20. num. 7. Pr-28. num-t ?. Pr. 36. num. 7.

di Mogli grandemente amorevoli a' lor mariti . Pr. 19. num. f. di Mormoratori da Dio puniti . Pr. 19. n. 7. 8.

di Morre cagionata da lievi cafi. Pr. 6. n. 4. 5. di Morte cattiva . Pr. 1.n. 4. 5. Pr. 5. num. 3. Pr. t 1. num. 9. Pr. t5. n. 9. Pr. 11. num. 9.

Pr. 13. num. 8. Pr. 23. num. 12. Pr. 19. n. 8. di Morte inaspettara . Pr. 1. n. 4.5. Pr. 6. n. 5. Pr. 15. n. 9. Pr. 19. n. 7. Pr. 30. num. 3. 5.

di Morre religiofa. Pr. 26. num. 11. Efempj di Morte tragica. Pr. 9. n.7. Pr. 30. num.5.

di Odio pazzo. Pr. 3. num. 3. di Odio tra Figliuolo e Padre dannati . Pr. t3. num. 8.

di Peccatori agitati dalle furie della cofcien-24 . Pr. 24. num. 3.

di Peccatori giunti da Dio quando meno se lo aspettavano. Pr. 6, num. 7.

di Penitenza falfa. Pr. tt. num. 4di Penitenza pubblica. Prattana. Pratjan. 6. di Penitenza fevera per lieve falli. Pr. 21. n. 7.

di Penitenti favoriti da Dio. Pr. 32. num. 5. di Perdonomatnanimo . Pr. 3. num. 5. 10. di Pietà verfo i morti . P. 9. num. 8.

Indice delle cose più Notabili.

di Prosperità originate da cati avversi ... Pr. 21. num. 7. e da leggieri accidenti. Pr. 21. num. 2. di Riverenza alle Chiese. Pr. 23. n. 6. 7. 8.

di Riverenza alle Chiele, Pr. 23, m. 6, 7, 8, di Scottefia deteftata, Pr. 9, num. 6, 7, tt. di Superbia pazza nelle prosperità, Pr. 27, n. 6, di Superbia ne' ritoli, Pr. 34, num. 1, di Contanta del Pr. 34, num. 1

di Superbi da Dio puniti . Pr. 120 m. 5. Pr.

di Tentardri rigertati - Pr. a. n. 13. Pr. 8. num. 6, Pr. 88. n. 13, Pr. 98. num. 6, Pr. 88. num. 8. di Timiditane pericoli. Pr. 1. n. 8. 11. Pr. 16. num. 1. Pr. 30. num. 10. Pr. 16. num. 1. di Tradici. Pr. 30. num. 1. 3. e ditradici da. gli huomini lo più cari, Pr. 35, num. 6. di tradici dalla mondana proiperità . Pr. 30. num. 5.

di Tribolazioni tollerate con alta ferenità . Pr. 27. num. 11.

di Vizi grandi congiunti con gran vittù . Pr. 33. num.6.

Esermira quanto tenda a' Dannati-le loro pene più inconfolabili. Pr. 14. num. 3. 4. Essfetto Munaco quanto severamente si obbligassea scontare un guardo curioso. Pr. 21.n. 7.

F me quanto poffa .. Pr. 4, n. 2, &c. della parola divina quanto importante. num. 8, 9, 10, e con tutto ciò quanto rara num. 1, 2, 3, &c.

1. 2. 3. &c. Familie ingrandite per vie finistre durano poeo. Pr. 13. num. 2. 3. 4. sono la dannazion di chi le ingranditee. num. 5. &c. e foglio no elle medeline andae dannaze. num. 8. eon quali modi si habbiano a follevar dalla povertà, num. 0. 10. Pr. 22. num. 7. 8.

Fancialla impura chiede ali Amane il velno per non fopravvivere alla ignominia del parto già già imminente. Pr. 5. n. 3. Ouclta, eon che bell'atto rigettò dalla fua came ra un giovane tentatore. Pr. 38. num. 8.

Farame quanto incredio alle minace. Pr. 15.

Farame quanto incredio alle minace. Pr. 15.

num. 4. quanto infenfatone unali. Pr. 11.

num. 3. come punto per le oppreffioni de'

mercennarj. Pr. 32. num. 13. Iu figura del

Mondo, nelle maniere che trene con chi

lo ferve. Pr. 30. num. 7.

Fede Crificana è la fola vera . Pr. 20. Fedela vera quanto lia tara negli huomini .

Fedelra vera quanto da tara negli huomini . Pt. 2. quanto grande in D.o. ivi . Fervere dispirito quanto più necessatio ne Peni-

tenti, che neg' Innocenti . Pr. 37. n. 10.
Figliadi quanto hano male allevati. Pr. 15.
num. 4. &c. ed animaethrati. num. 5. tali

num. 4. &c. ed ammaethrari, num. 5. rali comunemente riefcono quali fono voluti da genitori, num. 7. non doverti fidar da quefti fenza molto riguardo alla cura al-

ttui, P.7. n.6. quanto fian foliti di raffomigliare i lor Padri nelle farcezze. Pr. 33. num. 8. quanto gua lagnino i so oncare. alcamente le loro madri. Pred. 40. num. 5. Iglimi Prodigo quanto amorofamente accoleo dal Padre, ancorché ritornalle per interef-

dal Padre, ancorché riromaile per intereffe. Pr. 32; num-7, fu prima ricoperto che riflocato. Pr. 19; num. 6.

S. France fee di Paola come ammoni Alfonso Re di Napoli delle angherie ch'egli usava co' suoi Vassalli. Pr. 22 num. 12.

co' fuoi Vaffalli. Pr. 22 num. 12.
Frandazione della mercede, quanto fia granr male in sc. Pr. 22. num. 12. e quanto no-

cevole . num. 13, Fug. dalle occasioni quanto rilevi a prefervarsi dal male . Pr. 16. Pr. 37, num. 10. 11. 12.

Afighi da Dio minaceiati per lo defiderio de cigli ha di non rolomanti. Pr. 15.n.a. Pr. 34.num 7. quamo grari ficno dati al feccionolito. Pr. 15.num, 3. reagono artribuiti da peccanori a qualompa altra e tigica di considera de cigli de c

Gentili preche si generalmente amalleto di adorate Detta flupide, Pr. 6, num., quanto onotalieto anticamente ilor motti. Pr. 6, num. 8, quanto foldifero manetere di modellita alcuni di loro ne lovo Tempii. Pr. 13, num. 3, molti dieffi comparizano nel p.ono oftermo a confondere i Crilliani. Pr. 7, num. 6, condoneranno acculando non giudicando, nim. 7,

Gerice epugnata da Gioste con modi tanto diversi da consueti , che ei dimostri. Pr. 34. 6. 7. tovinò quando meno le l'aspectava. Pr. 6. n. 6. perchè in stre giorni.

e non prima. Pr. 34, nom. 8.

Giatobic con quali regole procedificnell' opporfi
agli allalir che foloperava dallo fdegnato
Etaù. Pr. 7. n. 4. quanto cara pagafi: la
foverchia indigenza ch' egli moftrò verfo
una indiana voginola. Pr. 25, n. 6.

Gieroboam a quali eccelli fi lafeiaffe condurre datia fua Politica iniqua. Pr. 27, n. 9. Giesia quanta virtù habbia dimothrata nel fuo gran nome. Pr. 20. num. 10.

Giona ch' era il colpevole, fu anche il folo a dormire fia le tempette. Pr. 15. n. 7. non fu gittaio in mare fenza premietere un'accutato procetto. P. 37. n. 10.

Gioventii quanto debba allevatii bene. Pr. 25.
quanto contuttociò lia male allevata en 4.
ed ammaciteata. n. 5. quanto lia gran peccato titarla al male, ivi.

S. Giroleno quanto vaglia al confondere col fuo elempia i giusti troppo animosi. Pr. 16, num. 3. Pr. 7. num. 7.

Gin-

Indice delle cose più Notabili.

Ginda col fuo prevaricamento quanto di confu-fione portaffe al Signore . Pr. 35. n. 7. quanto lo ingiuriaffe col tradimento che gli usò . p. f. e con la vendita . n. 6.

Gindizie non doverfi guidare dall'apparenza . Pr. 18. n. I. maffimamente in eio che fpetta all'allegrezza degli empii. Pr. 17. n. 11. Pr. 38. num. 2. 5. 6.

Gindizio temerario più frequente ne più catti-

vi . Pr. 19. num. 6.

Gindizio Pniverfale di quanto finacco riufcirà a' Peccarori .. Pr. f. di quanta gloria a' giufii. n. 3. Pr. 8. n. 7. tenuto quafi per favola dalle genti . Pr. s. n. 9. non poterfi sfuggir da alcuno . num. 10.

S. Ginfeppe di quanta perfezion poffa prefupporfi, poirhe fu fpofo alla Vergine . Pr. 39quanto di gloria riceverà al giorno estremo .. 1. 10. perchenella Chiefa fia ftaro si lungo tempo men' esaltaro. num. 11. quanto eiacun' fiabbi a renerlo per Prottetore: n. 12. Ginfi fine che vivono non dover mai prefumere

di fe fieffi . Pr. 19: n. 6. Pr. 26. num. 5. hanno da fuggir fino all' ultimo le occasioni pericolofe, Pr. 16. n. 3. Pr. 78. n. 10. &c. come habbiano da animasfi a perfeverare . Pr. 37.n. z. &c. Pr. 38. n. 7: quanto correfemente fieno da Dio trattati anche in questo mondo. Pr. 37: n. 2. 3.e quanto più prosperati de' Peccatori. Pr. 33.e quanto diversamente ancor tribolati. Pr. 17: n. 11. ò levati dal mondo innanzi al lor tempo. Pr. 26. n. 4. arrivar effi ralora ad unvale frato di farfi più difficile il Vizio che la virru. Pr. 72, n. 7, e di non vivere lieri fe non parifecno. Pr. 18-n. 2. fono quei che più attendono a placar Dio, quantunque meno l'offendono . Pr. 15. n.7. in grazia loro fopportar Dio comunemente i malvagi fopra la Terra .. Pr. 20; n. 4. quanto con tutto ciò fian da quefti perfeguitati . Pr. 8. n. 1. &c.e rirari al male. Pr. 29.n.1. non però dover'effi difanimarfi , Pr. 8: 11.7.4: &c. con quanta glo. riafi vediano foggerti il'di del Giudizio i Perfecutori . Pr. 5. num. 7. Pr. 8. n. 5. il loro semplice aspetto ha grandissima forza d'

indurre al bene .. Pr. 39: num. 6. Cinflizia divina quanto più lenta, tanto più da temerfi . Pr. 6. n. g. con quanto poco può fare le fue venderte . Pr. 6. quanto fra temura a manifestarnell' Inferno la fua possanza. Pr. 24. num. s. come anche fu quelta terra fi manifefti . Pr. 15. Pr. 24. num. 10. 17: 12: 13.

Gratitudent . Virtit dimottrara ancor dalle ficre . Pr. 17. m. 2: ufara affai più dagli huomini verso gli huemini , che verso Dio . n. 6. 7. 8. benchesia più facile appagar Dio con effache appagar gli huomini . n. 7: quanto grande talor' ella fiafi ufara anche agli animali, num. 8.

Grazia divina conferit forze più valide di quelle della Natura . Pr. 12. num. t 2. quanto am mirabili murazioni ella faecia. Pr. 22.n.z. 5-&c. Pr. 4. n. 10. la fufficiente non mai negarfi a veruno. Pr. 31. n. 5. &c. Pr. 32. num. 14. da" Criftiani haversi ancora copiosa . Pr.37. n.6. non haversi sempre maggiore da chi è migliore . num. 7. le non rielce efficace , venir da noi . ivi ..

Pr. 24. n. I. &c. e alla meftizia de' buoni .. Guardi curioli quanto nocevoli a Dina . Pr. 16. n. 4. Pr. 25. n. 6. quanto puniri in sè con penitenza severa da Eusebio Monaco. Pr. 21. num. 7. Lascivi , perrliè interdetri con tanta follecitudine. Pr. 17. n. 11. quanto temuri già dal medefimo San Gitolamo . Pr. 19- n. 3-

I Gnazio Lojola fimile in molto a Santo An-

verti. ivr. Immagini Sacre quanto habbian di forza in commuovere gli animi allaviriù. Pr. 19. n. 6.-

Impenitenza finale di un' iniquo accumulatore di roba. Pr. 13. num. 8. di un Concubinatio . Pr. 11. n. 9. di Donna vana . Pr. 23. n. 15di un pubblico mornioratore. Pr. 19. m. 8. quanto facilmente sovrafti a chi proctattina la penicenza all'estremo . Pr. 11. Pr. 1. n. 1. Pr. 7. num. 4.

Incenffanza nel bene, quanto può coftar cara a chi vi trafcorre . Pr. 37. n. 2. Pr. 21. num. g. doverfi remer da rutti fino all'estremo. Pr. 19.

num. 6, Pr. 26, n. 5. Inferno quant' orribile , mentre è luogo di puto

male . Pr. 14: Inginstigie fatte a Crifto nella Passione, quanto

foffero non più ufate . Pr. 35. n. 8: Ingratitudine dichi rende altrui mal per bent ; abborrita fin dalle bestie. Pr. 17. n. z. e pur questa innumerabili usano contro Dio. n. 2. 7. Sec. quanto fia deteltabile un tal'eccesso .n. f. &c. qual fia la cagione per cui pur'èsi:

frequente . num. 91 Inimicizie, di quanto pregiudizio a chi le mantiene . Pr. 3. n. 2. &cc. in alcuni non fono eftinte. ma addormenene . n. 9: doverfi egualmente tutte donare a Dio . n. 10. 11 ..

Intereffe ; è il discioglirore delle più strette amicizie . Pf. 2. num. 6.

Inveniva contro quei che negano il' perdono a' nemici . Pt. 3. in fine . contro i Peccatori offinari. Pr. ra. in fine .. contro i profanatori de l'acri Tempii. Pr. 43: num. 40. contra coloro che ruban'anime a Crifto. Pri 29: 11um. 6: 7: contro quei che rimangono ancora duri dopo tante prediche . Pr. 38.

nam. 8: Invidia, qual fia fra tutre la più atroce e più abbominevole. Pr. 19: n. 3. quanto ell'affliga-

ga i dannari . Pr. 141n. 7. 8; pocrifia non è vizio di fua natura molto durevos le . Pr. 12: n. 1 1: e più rara oggidì , che il fuovizio oppotto, ivi, e a. t.

lia w

Fre. quanto fia inconfiderata. Pr. 3. n. 2. Irati, quanto habbiano a fdegno chi li riciene...

Pr. 34. num. 6. S. Hacio Monaco, quanto animolo in fare la

correzione all'empio Valente . Pred. 15. . mnm. 9.

# Adislas Re di Boemia, quanto provò in-

gannevole la mondana prosperità. Pr. 30. num. J.

Legge Enangelica, quanto favia, quanto fanra, e quanto approvata. Pr. 20, n. 4. &c. . c ordinata a facilitare la naturale, da Dio gia dataci . Pr. 16. n. 5.

Leggi sciocche di Savis antichi . Pr. 20. n.4. Mondane quanto opposte a quelle di Dio . Pr. 7. n. f. e quanto più gravi. Pr. 30. n. 7.

Liber' Arbitrio , effer quello , che rende vana la grazia da Dio donataci. Pred. 31. num. 7-

Liberta di trattare, quanto nocevole . Pr. 16. num. 6.

Libia, perchè si fertile di portenti. ivi. Libidine, quanto granmale, e quanto poco ap prezzato . Pr. 16. n. 7. per elfa specialmente venne il Diluvio . ivi . efercitata dagli huomini ancor'a vifta de' maggiori fupplizii di-

vini . Pr. 15. n. 7. da che principii incominci . Pr. 16. num. 6. Libri bueni, occasione a molti di darsi a Dio. Pr. 11. n. 3. 4. con leggerne un di Platone.

aninjoffi Carone a sprezzar la morie. Pr. 36. num. 6. Limofina , è di precetto, e fino a qual fegno . Pr. 22. n. 1. 2. &te. quanto fia giovevole al comporale. n. 6. 7. 8. ed allo spirimale. n. 9. 10. 11. perchè da Dio si premiata . n, 10. quella ch'e fatta all'anima, prevalere di moltiffimo a quella ch'è fatta a i

corpi. Pr. 13. num. 5. Limeinieri . hanno l'arte vera fra tutti i ricchi di vantaggiarfi . Pr. az. n. 6. 7. 8. quanto verranno onorazi il di del Giudizio ...

n. 11. Pr. 2. num. 9. Ledevice il Graffo Re della Francia, moftrò al morire ciò che su quell'ora si apprez-

zi ancora da' Grandi . Pr. 26. num. 11. Luna eletta a spiegare fingolarmente l'autorità Morre, quanto soprafti facilmente a ciascune. di Maria nel beneficare. Pr. 50. n. 6.

M Aidalena quanto correfemente accoka da Cristo, Pr. 31. n. l.

Maria Vergine, a quanto alto grado fia flaza amata da Cristo. Pr. 40. per qual cagion fu richiefta del suo consenso nella Incarnazione del Verbo. n. 2. fuoi privilegia fra l'aiere pure creature. n. 4. fun aliez. Morce a'Giufti, quantibeni apporti. Pred. 26. za. n. f. fuz autorità . n. 6. quanto giovi il tenerla per Avrocata . n. 7. 8. 9.

Martiri Crifiani , quanto comprovino la verità della legge data da Crifto. Pr. 10, n. 7. 8. quanto sprezzaffero animosamente la morte. n. 7. Pr. 36. num. 7.

Marrimonio come fi moftri effere indiffelubile per natura. Pr. af. n. a.

Maurizio Imperadore, come pago la darezza ufata co'miferi. Pr. 9. n. 7. eleffe faviamente di effer punito più softo nella vita presente, che nella futura, ivi-

Mercede fraudata agli Operari, quanto gran poc-.caro. Pr. 23. n. 12. e quanto nocevole - n. 17. Minacco divine fono indizzi della divina miferia .cordia . Pr. 15. num. 2. Pr. 34. num. 7. 8cc. quanto peco fieno apprezzate da' peccatori . Pr. 15. num. s. &c. numno male ad effi fueceda dal non prezzarle . ivi. Pr. 7. num.6. 7.

Miraceli, non doverfi pretendere fenza necessità in venun' ordine, ne di matura, ne di grazia... Pr. 16. num.:4.

Mifericordia divina, quanto fia benigna ad arcogliene i pecesiori renducifi a penisenza. Pe-32, quanto sia da Dio efercitata più volentieri che la Giuftizia . Pr. 34. Pr. 31. n. 3. non Tempreperò el fuecorre in egual maniera. Pr. 11.n. 6. non ha per suo debito d'impedire » che chi ha vivuto male, mal muoja : più coito l'ha da permentere, n. 6.7. da lei procedono le divine minacce sì spavensofe . Pr. 17num. s. Pr. 34. num. 7.

Megli, quanto habbiano bene spesso di forzata fantificare i Mariti . Pr. 39. n. 6. quanto fien. tenute ad amarli. n. 5. quando lor portino nobilià, ò non la potrino. n. 7.

Mondo, convinto per traditore, Pred, 20, onora più di tutti chi non lo cura, num. 7. quante imponga più duri peli, che Cristo . num. 8. fe non fi può abbandonar totalmente, qual regola dee senerfi nel trattarfeco. n. o. &c. non può dar contentezza, fe non manchevole. Pr. 10. num. 1.

Mormorasori , quanto fieno dannofi a quei di cui .niormorano. Pred. 19. num. 3. a quei cui mormorano. n. 3. 4. e più ancora a sè , che non temon di mormorare. m. 5. 8cc. lor' ufaco artifizio ad accreditarfi , qual fia. num. s. muojono facrimente di mala morte . num. 7.

Pr. 1. n. a. 3. 6. Pr. 6. n. 4. 5. Pr. pt . n. 3. doverfi in ogni azione tener per configliera. Pr. 16. n. 10. 11.11. quanto superftiziofamente da alcuni huomini fia remura. Pr. t. n. 8. Pr. 16. n. 1. doverii con remere da'Peccatori , ma non da' Giufti , n. I. a. &c. in viren di quali contiderazioni fu disprezzata ancor da' Gentili . Pred. 38, num. 6. Pr. 36. num. 6. corrifponde allavita, òbuona, ò cattiva. Pr. t. num. tt.

num. 4. &c. e quama confolaz ione . mm. 7. accettata con pazienza, di quanto meriro fiz.

n. 6. 2 perfeverare nel bene , giova lor | Onore umano non fi mantiene col vendicarfi . figuratfela gid imminente . Pr. 37. num. 2. con quanto tingolar benefizio fia ralvolta loro affettara a prefervazione . Pr. 26. n. 4. f. quanto dopo il riforgimento di Cristo fia divenura loro più facile a disprezzars.

Pr. 38. n. 6. 7. Morre a'peccatori quanto fia fpeffo accelerata dalle lor colpe. Pr. t. num. 4. &c. fa.ebbe il conforco massimo de dannati . Pt. 14.

num. z. Morte Subitanea affai più fer quente negli empii, che non ne giufti. Pr. 1. n. 5.

Morti, in quanta venerazion gia fuffero tra g!i Antichi . Pr. o. n. 8.

Mortificazione, non ci roglie i dilerri corporei, mace gli differisce con larga usura. Pr. 36. n. 4. 5. quanto propria della Religione Cri-

fliana, num. t. Meise, quanto differente flato godelle fu'l Monte Sinai, di quel che sembrava alla turba. Pr. 38. num. 5. quanto rigorofamente scontasse un suo precaro leggiero, perche

fu pubblico . Pr. 12. num. 6. Mostri, per qual cagion nella Libia fian si frequenti . Pr. 16. num. 6.

Junchedonosor, onorò al fin più di tutdel Mondo . Pr. 30. n. 7. cambiaro in beuto, quanto indugió a riconofeersi. Pt. 34. num. 13.

Werene rappresentato nell'atto di mirar l'incendio di Roma e di beffeggiarlo. Pr. 14.

Nebileà se dalla moglie trasfondati al marito.

Pr. 39. num. 7. Ne Trionfator de fuoi derifori, quanto debba animare i buoni, disprezzati dagli empii. Pt. 8, num. 5.

Ccafione cattiva, di quanta forza sia per indurci al male . Pr. 16. nelluno porere afficuratfi tra effe fu la vittù propria . num. 3. nè fu la grazia divina . n. 4. differenza ch'ètra le volontarie, e le involontarie . n. 4. 5. quanto follceitamente sieno state vierate già dal Signore, si nella legge vecchia, si nella nuova. n. f. e pur da i più fono a bello fludio cercare, per issogo di libettà . n. 6. à preservarsi con facilità dal peccato, ellet necellario guardarii ancor dalle piccole . Pr. 37. num. 9. &c.

Odia, c'induce a nuocere a noi ficffi, per nuocere all'inimico. Pr. 3. num. 3. è peggiore . l'occulto , che il manifesto . Pred. 34.

gum. 7. Onefte e utile vanno infieme. Pr. 33. n. 2. Pr 3. n. f. &c. doverti in ogni cafo posporte all' onor divino . num. 8.

Operaj non pagati non doverh efacerbare di più con cattivi rermini . Pr. 22. n. 12. quanro pollano co' loro lamenti otrener dall' Ira di Dio. n. 13. quanto fia ragionevole il foddisfarlt . num. 14.

Oragione de Preceatori, quando è valevole. Pre 28. num. 10.

D Airi, quanto firettamente fieno tenuti ad allevar bene i figliuoli . Pr. ay quanto male non per ran: o gli allevino. n. 4. puniri perciò da Dio gravissimamente . n. s. 6. S. Paol. Semplice, quanto diversovedelle ufeir di Chicfa un Peccatore, da quello che v'era

entrato. Pr. 4. num. 10.

Paradifo , fi da a conofcere quanto vaglia dal puro godimento di un' Anima nell' corrarvi . Pr. 10. quanto (cioceamente dagli huomini . fi avventuri per li beni di quella rerra, n. 12. 13. non ti può confeguire fenza facica . Pr. 3. n. 7. Pr. 21. num. 7.

Parelello 112 Caino uccifor di Abele, e Romolo uccifor di Remo . Pr. 20. n. 2. era Dina e Giuditra. Pr. 16. n. 4. rra Sauro Antonio Abbare, e Santo Ignazio Lojola: Prata n.a. era Enode che uccide i Bambini, per afficurasfi lo scettro, e Costantino che treusa di ucciderli , per falvatti la vita, Pr. 13. n. 4. tra Critto, e tutti gli altri huomini nell'eccello de parimenti. Pr. 35. tra'l pelcarore, e'l cacciatore . Pr. 34. n. 4. tra una cafa medelima in tempo di nozze, e in tempo di funerali . Pr. 17. n. 7. tra la prosperità espreffa col viaggio di Mare, c la tribolazione con quel di rerra . n. 8. tra i Martiri di Crifto, e quei che fi arrogano i falfi Legislatori. Pr. 20. n. 7. tra le leggi impofle da Cristo, e le imposte dal Mondo . Pr. 20. num. 3.

Parola divina, quanto fia poco amata da i Criftiani . Pr. 4. n. s. &c. quanto perleguirara da' Demonii . n. 7. quanto necellaria a falvarti . n. 8. e quanto efficace . n. o. 10. derifa da' Peccatori . Pr. 6. uum. 7.

Patiminti, quanto cari a' Santi . Pr. 38. num. 2. quanti più alcuni peccatori ne foffrano per perite, di quei che abbifognerobbono per falvarfi . Pr. 31. num. 9.

Paffion di Crifte , quanto fu lenza pari . Pred. 25. come habbia a contraccambiath, num. 16. Pafferi di Anime, quanto feveramente ficno tenuti a cercar la loro falvezza. Pr. 18. n. 8.

Peccare, di quanti danni fia al peccatore. P.. 28. per qual cagion rutravia fi apprenda si peco, p. 12. quanto ha odiaro da Dio. Pr. 34. n.9. 10. 11. è cagion di tauri gaftighi che affliggon il noftio fecola. Pr. 15. unm. 1.

- nom. r. èla rovina de Principati e de popoli . Pr. 33. num. 8. 9. ha per fua piopriera di feoreiar la vita. Pr. 1. ni m. 4. ancor repentinamente . num. s. di quanto sosmento foglia eller' alla eoferenza . Pr.: 4. e di quanratimidirà . num. 3. Pr. 12.n. 4. difpre 272-10 in vita tanto più atterrifes alla morte . Pr. 14. num. 5. 7. 8. pare impossibile dopo la morre di Critio . Pr. 35. quin. 16. e pure ad ugui palfo s' incontra . num. 17. Pr. 23. n. F. il publico tofferati da Dio più difficilmenie del fegreto , a cord è più grave . Pr. 12. num, 6. di quanto ceccilo fra porre in ello la gloria . Pr. 12. perdonato che fia non ci può più nuocere . Pr. 32. num. 4.5. quanto più fu perdenato per lo patlato, tanto meno è re. Pr. 6. nem. s. ha 'I numero pr. filo in cedine a un tal perdor.o, ora maggiore, or mipore . Pr. 27. n. 7. quanto attechità di verrogna il di del Gindizio. Pr. 5. per qual cagion non l'apporti ora aguale . 17. 4. quanto ba men d'fficile il prefervath , che l' ufcirne . Pr. 37. num. 11. um puniti da Dio . Pr. 34. pum. 10. quanto trauti da Santi . Pr. 11. num. 7. guan to abbiano da fe hiavarfi offine di prefer-

Pecente veniali , come a poco a roco conducapo alla sorina . Pr. 21. quanto afpramente Pintinga el suò portate a qualuqui e alto ria-tian puniti da Dio . Pr. 34. num 10. quan-11] vaif da gravi più facilmente . Pr. 37. u. 9. 1. -10. 11. 13.--Precetori , quanto prezzino poco, l'aninia propris . Pr. 7. Pr. 1. num. 9. 19. Pr. 1 Q. nym. 134 -- reuanco fian emerario flando in peccaro morta'e, aregrehe per breve momento . Pr. 14 ... r quante più non temendo ancota di fiant per lungo tempo, p. 11.cost d'ordinatio muojono, come villero. ivi - quanto fian' arditi in pigliasfela contro Dio: Pr. 6. tanto p. il han da temere per l'avvenire , quanto p ù da b Dio futono tollerati per lo paffato, n. 5. 6. and a quanto grave ritchig belpongano deft renor do alla morre la convertione . Pr. 7. 12m. 4. ... Pr. 11. Pr. 24. num. 7. foglionocratin Dio da cane . n. 8. fe mai fi potiono gindicar più ... perduti se quando artivano a precar più sfag-. ciatamente . Pr. 12. quanto più piclumono in vita, rante più diffidano in morte. Pr.24. n. 7. 8. alla morte conofee no i loro inganni . Pr. 26. num. 10. ma (pello aneor ler za piò. Pr. 24. nun. 7. 8, fidannano perche vegliono. Pr. 13. quanto più facciano per dannarfi , di eiò che per falvarfi avrebbon' a fare . n. 9. Pr. 30. n. 8. deridono bene ipello i Predicatori per le minacce, che n' orlone . Pr. 6. n. 6. 7. quanto fieno increduli a' gaft ghi divini . Pr. 15. quanto tra effi judugino arav. vederfi . Pr. 34. n. 13.14. e quanto ancor peggiorino . Pr. 15. n. 7. che gran prodigio fiz il

vederli ridere nel peccaro . Pr. 18. fono foe-

gerti più degli altri alle oficie delle Creature nocevoli. n. 8. Pr. 33. n. 4. ed alla morte

accelerate. Pr. t. c. 4. e improvvila. n. f. mer o pretetti degli Ar geli loro cuftodi , n. 9. e meno efaudiri da Dio. n. 10. e fono efelu-En fin da la darlo. ivi. non pollono in peccata far' epera merite ria . p. f. 10. quanto 6 pregiudichino in cereare di aver de compagni sifai . Pr. 8. n. 7. Pr. 19. n. 4. priche talvolta fien profperati da Dio . Pr. 33. n. 6. nen doversi giudicare feliei dali' apparenze. Pr. 24. n. 1. Pr. 27. r. 24. non potiono roder pace . Pr. 38. p. 4. 2: zi fru'agirati aliiffimamente dal rimento della cofcienza. Pr. 24. Pr. 17. num. 11. m. flim. nicute alla morre. Pr. 24. n. f. quanto brutramente handa reflare fvergognati il di del Giudizio . Pr. s. un folo d'effi poter nel Mondo provocar I Ira divina fu molei giufti . Pr. 18. n. 4. poter, fe vogliono, divenir anch' effi gran Santi . Pr. 21. Pentienti favoriti da Dio al pari degl' Innocen-

ti . Pr. ja. nem. s. S. non doverfi appagare di quel ppro bine , il quale havrebbono fano innanzi al peccato. Pr. 37. num. 10. quanto gran pericolo corrano, ritornando alla flato di precatori. num, a. 4. 9. 6. 7. all'ultimo del'a vita, fenza evidentiffino

pi chio. Pr. 11 . Pr. 7. num, 4. doveifi anzi tare eon femma celerità . Pred. t. n. 6. Pred. 32. rum. 9. Peniterige corporale per quali fini fu ifficuita

'nella Chiefa . Pr. 9. u. 11. quanto lia convenevole a' Secolari, più ancora che a i Religiofi . to 11-12, quanto fu fpavencofa in alcuni. Pr. 7. 0, 7., c quanto fevera per colpe ancor men m flime . Pr. 24. num. 7. Perdizione noltra lia la origine ful da noi .. Pr. 21. con quamo fludio alcuni fe la pro-

eaccino a nunt 9. Acce.

Perdeno al nimico p à ucile a chi lo dà a che achi lo tierve . Prog. n. s, &r. quanto importi darlos Ivi, non pregiudica eli umana riputazione . nun. f. quello che da Dio, quanto fia diverso da que los ene danno ela nomina . Pre 3Ar n. 4. 6. quanto il darlo ha prepriopin degli animi uobili, che de

Pericole di peccare quanto 6 hanno a fchi are dall' uonio . Pr. -16. Pr. 37 ameg. quanto tieno, continui fuche di vive . Per after que Fa quanto negli altri genere bem semure più atlas che in quelle. Prois. num de Pr. 16, nume to Perd. 26 .. nam. t.

Perfecusor di Critto fun di argomento a prevare la viren d'etfo . Pr. 20, n. 8. de ginili , quanto abbiano a remere di andar danпаті. Рт. 8. ниль 7. Рт. 29.

Perfeverange nel bene eun quanto findio fi debda mantenere tino all'ultimo della vita . Pr. 97- neifun la può superbamente promettere a fe medelime , Pr. 19. pum. 7. ma Indice delle cose più Notabili.

ben la può fondatamente sperare, si fa ciò che si conviene, Pr. 32. num. 10: con qual mezzo si ottenga più agevolmente - Pr. 37.-num. 9. &c. Pr. 16.

Pianes degle Ebrei nell' Anniverfario della loroperduta Gierufalemme. Pt. 28, num. 6.

Piccelle cofe sono principii de cose ancora grandissime in ogni genere. Pr. 21. n. 2. &c. Picce è l'arre utile a sarci ottenere i beni,

Piesa e l'are utile a faret ottenere i beni, non folamente celefti, ma ancor terreni.

Pr. 33. ella fola ha forza di rendere il cuor tranquillo, Pr. 24. num. 9.

Tranquillo. 17. 14. num. 9.

Disture lafeive , con quanto pericolo fi tengano da' Criftiani nelle los cafe. Pr. 16.

num. y...

Politica degli empii quanto infelice. Pr. 33; a'
quali ecceffi conduca. P. 17.11; g. la falutare in qualunque flato è la fanta. Pr. 33...

Poreri tutti hanno il loro fondo fonza il fuperfluo

de'ricchi. Pr. 22; n. 2. 10. quanto tuttaviafian da'Ricchi non pur'abbandonati, maancor'opprefii, num. 12. &c;

Predefinazione da quanto poco talor dipenda nella lua efecuzione. Pr. 1t. non doversi la cagion d'ella indagaro oltre a ciò che porta la nostra caparità. Pr. 31. num. 1. suqual principio dobbiamo in esla posarci pper trovar quiete. 1vi. &c.

Prelati, per giovar al pubblico, fopratutto promuovano i virtuoli, Pr. 11. n. 10:11.

Pralature quanto siuggire da huomini ancoraclimii. Pr. 18: num. 8. Prof. mza dell'oggetro quanto gli accresca di forza a muovere. Pr. 16-n. 2. De' giasti quanto

za a muovere. Pr. 16-n. 2. De' giasti quanto fia falutare .. Pr. 3331 num. 6. Brancipari da che fian tratti in rovina .. Pr. 33...

num. 8. 9:
Principi quali arti habbian da efercitare per felicitare lo ffato, e per mantenerlo.. Pr. 33..
quanto fian remoti a promuore i Virtuofi..

Pr. 12. num. 10. 15.

Principii delle cofe fono più faticofi comunemente, che ilor progreffi. Pr. 37: n. 3. benche in sepiecoli, fono arti a partorire efferti
grandiffini. Pr. 21; num. 2. &c.

Promesse quanto diversamente seno adempite da Dios e dagli shuomini. Pr. 2: n. 2: quanto da alcuni siano slate attenute con tedeltà ad huomini come loro. Pr. 37: n.6: quanto pei ò più convenga attenetle a Dio. ivi, e n. 3:

Profpriságoglici il cervallo alla gene, Pr. 12, n. 6.
quanu Ceftacce a petrerito copi giulto. D.
17,00.4.001 cendure gli icauta alla produzio
ne, Pr. 2, n. p. P. 2, 3, n. 7, 8, quella degli empiù è ututa apparente. Pr. 12, n. 11. 8.0. è infede ed intidaile. Pr. 39, n. 31. per qual cagioni eda Dio calora data ad elli, anche in al10 grado. Pr. 12, n. 11. Pr. 13, 11. 6. dottee
neria che fia però più giovevole, s'eli Vizio 3,
6 [sa virul. Pr. 33, n. n. el pricommune, se-

gli empij , mapin offervata . num. 6. Profimo da cialcuno des luvveniris ferondo la virtù propria, pet farlo falvo. Pr. 18.6.7. ma:
specialmente da chi l' ha scandalezzato. n.6.
e da chi l' ha pre uffizio. num. 8.
Purgatorio su figurato nella Piscina Probatica.
Pr. 9: num. 1. è attocissimo per le sue pene e

Pr. 9: num. 1. è atrocillimo per le for pene e di fenfo, e di danno, num. 2, 44, quamo per ò fi meriti di fupplizio, chi no 'I foccore ... num. 6.7: maffinamence effendo ci ò facilitàmo n. 1, 5: giufilifimo n. 7, 8: ed utilifimo n. 9: che dobbiam fare, per non dovere noi pure in effo implorare l'ajuto altrui; fenza utilità n. mum, 10: &cc.

0

Piete non poterie ottenere da peccatori 30 ma fol da Giusti . Pr. 38. num. 4. Pr. 27.-

R.

R Agion di Stato a che brutti eccessi conduca p. Pr. 17. n. 9: su quali leggi siabbi asi da fonda: rc. affinche sia salutevole. Pr. 33:

Reviding di quanto marior pericolo al Peccatore, che non fu il primo peccato. Pr. 37. num. 4; 5, 6, 7, di quanta ingiurta a Dio. n. 8; con che prefervativi fi eviti . numi 9, 10. 8c; Pr. 16.

Religion Chriftiana è la fola vera. Pr. 20: è flata la prima a perfeguirare con leggi pubbliche il corpo. Pr. 36, n. r. ma la prima ancora a trattar di relituirlo: ivi.

Reprobi non poter aferivere la loro dannazione

Refirmzione di Fama quanco è dificile. Pr. 19: n. z. di roba, è la falute delle famiglie. Pr. 13: n. z. di Abime tolte a Crifto, quanto importanto. Pr. 18. n. 6: 7; come queti ultima fi habbia da porre in pratica. ivi

Ricchezze grandi fono all'arima fempre di grave rifchio - Pr., 3, num. 8, molto più, fe fono procacciate per vie men buone , ivi. quando elleno fono rali, non fon du-

Rimorfo di cofcienza quanto fia di pena terribile: a i Péccatori. Pé. 24, malimamente allamorte. n. 5. &c. èla Tribolazione maggior di turti . num. 3. Pr. 27, 11. 11.

Rimprovere di Crifto ad un Peccator moribon.io.
Pl. 24. num. 8. di Crifto fiordice all'huomoreo. Pr. 5. n. 5. di Crifto in Croce al Criflianos chenon faridurfiad amarlo. Pr. 35.num. 194

Riputazione è pretefio frivolo a colorir le vendette. Pr. 3. num. 1. &c. esporta ad onor di Dio, quanto sia merito. Pr. 8. num. 4. è più difficile a rendersi che la roba. Pr. 19. num. 3.

Rife ne Peccatori quanto fiz improprio. Pt. 28.

num. 1. &c.

Rifperi immani con quanta animofità a'hanno
2 fiperare. Pr. 8. la virtoria di effi compro
va la virtù veta. sum. 4.2 quanti mali conducano. num. 6. thi fa più tenpro a vincetti.

Pr. 22. pum. 9. Rifpofia faggia di un Fantargino a Gioabbe che il riprende di nonhavere seccifo Affalonne dalla sua quercia. Pr.2.n.12.di un Barbaro a un Capirano a che lo riputava fospetto di fellonia . Pr. 6. num. 4. di un Predicatore ad un Principe, che gli bavea fatte vedere le sue delizie, Pr.o. n.12. di Eusebio Monaco a chi fi (candalezzava della fua penitenza si rigorofa . Pr. 21. p. 7. di Lodovico il Graffo a chi lagrimava di vederlo in morzeridotto ad uno flato si alto di amiliazione. Pr. a6. n. 11. di un Capitano ad un Re, che badava agli fpaffi più che allo Stato. Pr. 28. n. 1. di San Policarpo al Proconfolo, il quale con larghe offerte lo flimolava a bestemmiare una volca il nome di Crifto . Pr. 28. n. 12. di Senofane . Giovane nobile . ma Gentile . a chi motteggiavalo, perche negalle di giucare alle carte. Pr. 8. n. 6.

Rifarrezion corporale quanto ci debba dar animo ad abbracciar la mortificazione . Pr. 36. num. 4, 5, ed a sprezzare la moste ... num. 6, 7.

Rubere Anime a Crifto e'l furzo più fagrilego, che fi poffa a lui fare. Pr. 19. num. 6.7. obbliga ancor'ello alla propria reflituzione, Pr. 18. num. 6. 7.

#### S

Sagrifici richiesti da Dio nella legge vecchia, perche si più facili, di quei che si costumavano rra' Gentili. Pred. 17. num. 7.

Salus Eirma è negozio di foggmo rifețio .
Pr. 7. num. 7. 8. da quanto-poco dipénde.
Pr. 21. da Dio non refla , fe noi non la confeguiamo. Pr. 31. quanto convenga andare in fla al ficuro . Pr. 1, num. 7, Pr. 7, num. 4, 5.6. Pr. 10. n. 13. non fi può haver per nulla. Pr. 3, num. 7.

Sanita quanto lia da flimarsi fra beni umani. Pr.
6. n. 4. con quanto poco ci può da Dio ve
nir toka, ivi.

Sanfone ingannato dalla facilità, con la quale haveva superati i passati rischi. Pr. 12. u. 6. quanto rinvigorinel rinascergli de capelli. Pr. 37. num. 3.

Saule dal poco male trascorse alla perdizione.

della fua morte. Pr. 24. num. 7. ma non pe-

Scandali quanto dispiacciano a Dio . Pr. 12. n. 6. Pr. 29. n. 6. &c. come habbiano a risarcina. Pr. 13. n. 9. Pr. 18. n. 67. 2 come habbiano da impedire. Pr. 12. n. 10. 11. Sono rentazioni peggiori delle Diaboliche Pr. 29. n. 6. Scorressa quanto 2 dosto da defenere unano .

Pr. 9. num. 6.

Sdegno è passion che accieca. Pr. 3. n. 2. 3.

Sedurre i buoni quanto sia gran peccato. Pr. 8.

n. 7. Pr. 29. e pur' è più che frequente. n. 8.

n. 7. Pr. 29. e pur' è più che frequente, 'n. 8.
Senta con qual confiderazione fi rincoraffe a
fprezzar la morte. 'Pr. 38. num. 6.
Senfi quanto fien facili ad ingannafi. Pr. 38. n. y.

mje quanto fien tacili ad inganna fi .Pr. 38, n. v. noa ci fianno a regolar nel giudizio della Vie a fipirituale ... u. 2. 3. &c.

Serpense quanto folfe amorevole nello flato dell' Innocenza, Pr. 28, n. 8, perché punito al gravemente da Dio per un male, in cui egli nou haveacolpa. Pr. 29, num. y. qual prudenza in lui lodò Crifto. Pr. 4, num. 9.

Sfacciataggias fanta, quanto fiz lodevole. Pr.

8. num. 1. iniqua, quanto fiz detefiable.

Pred. 12. num. 1. &c., e quanto dannofa.

num. 6.

Soll civaline negli affari, che trattaqi, da quali fequi apparites. Pr. 7. num. 3. j. 86. quan-to, fiz. expunero, fiz. expunero, fiz. expunero, fiz. expunero, fiz. expunero, fiz. expuredi j. che negli etteria. Pr. 1. num. 8. Pr. 7. n. 9. Pr. 7. p. 4. Pr. 10. num. 11. Pr. 11. num. 7. quanto maggiore dovrebbe effect in quefit; che in quegli «Ps. 7. num. 6. Pr. 1. num. 9. Pr. 1. num. 9.

Stere proprio quanto amifi di efakare. Pr.22.15; per qual via ciò fi habbia da procurare onoratamente. n. 6. 7. 8. non doverfici di fare a cofto de mercennasi non foddisfatti. n. 12. quanto a prò d'ello più vagliano le atti onefle, che le viziofe. Pr. 31.

Suenone Re di Dania, quanto raro elempio già desse di pubblica Penitenza. Pred. 23. num. 6. Superbi da Dio punisi in diversi generi. Pr. 12.

num. f.
Superfine nelle ricchezze dovuto a Poveri. Pr.
4 22. num. 1. 2. &c. qual egli fia. num. 4.

Superiori quanto habbiano ad affaticarfi in falure de loro sudditi - Pr. 18, n. 8, quanto fieno tenuri a non promuovere, se non che i Virtuosi - Pr. 12, num. 10, 41.

#### T

Emeritá fomma de Peccatori in piglisarfela

contro Dio . Pr.6. in dimorare un nomento
in colpa morale. Pr. 1, Pr. 28. n., 7.8. &c.
e più in dimorarei abitualnente. Pr. 12.
num. 11. e più in rigetare la conventione
all' ulcimo della vita. Pr. 11. n. 3. 4. &c.
Pr. 7. num. 4.

Temporale quanto è communemente apprezzato

4 Indice delle cose più Notabili.

più dell'eterno. Pr. t. nu. 8. Pr. 5. nu. 9. Pr. 7. num. 4. Pr. 10. num. 13. Pr. 11. num. 11. Pr. 31. num. 9.

Tentatori ripretati timidamente, Pr. 2, nu. 11, animo fanente, num. 12, Pr. 8, num. 6. Pr. 28, num. 13, Pr. 38, num. 8. Tentatoni umane prestori delle diaboliche.

Pr. 29. num. 6.

Timore se più universalmente negli uomini, che l'audacia. Pr. 1. n. 2. di non precate dev' estre comune ancora a i Perfetti.

re dev effer comune ançora a i Perfetti.
Pr. 16, nu. 3. &c. di non falvarfi dimo
fleato ancora da i Santi. Pr. 7. num. 7.
Tissii fuperbi degli uomini. Pr. 34. num. 1.

quali fien tra effi i più ambiri, ivi, Tebia il vecchio, prorotrpo di un Padre ben' avveduto. Pr. 13, n. 10, il giorane non fu creduto ne puri appieno ficuro in mano ad un'Angelo. Pr. 7, n. 6,

Praditore non suol venire scoperto mai senza premso. Pr. 30. num. 1. tale si sa noto ch'è il Mondo. Pr. 10.

Tradizine quando anche non foife tale, doyen volentieri accettere, preché viene dalla fua mano. n. a. è da Dio mandata a militra. n. to. la maggior di tutte effer quella, che il pecestore procaecia a se medefimo col peccato n. ti. Pr. 14, n. 9.

V Alente Imperad. come pagò l' offinazione alle divine minacee. Pr. 15. n. 9. S. Vencestas quanto folle pierofo col fuo fra-

tello petido Bolesiao. Pt. 3. nu. 5. Pendetta più dannofa a chi la fa, che a chi la patifice. Pr. 3. non fi giuftifica col tigolo di falvar la riputazione, 11,5. 6. quan-

tori fea ingiuriofa all'onor divino. n. 4.8.4 Pendica di Crifto quanto fu ftrana e fagtilega.

Pr. 35. n. 5. 6.

Pr. 35. n. 6. teade bassi oferaz premio.
Pr. 33. n. 6. teade bassi ofera a bussi s.
e cativo ai eattivi. Pr. 30. n. s. in progregal ditempo fenapre è pui facile. Pr. 31.
n. 3. Pr. 37. n. 3. dv-reil profeffar aimmofamente. Pr. 9. quanto fig gran peccito il perfeguital. Pr. 8. n. 7. Pr. 29.

fembiante apparifice, ma dilettevole. Pr. 38. è più affai malagevole ne' principi, che nel progreffo. Pr. 32. num. 3. Pr. 37. num. 3.

Pin per qual fuo pregio ci fimboleggi fingo-

lamante la Vergine, Pr. 42. num. 5.
Praio non è mazzo utile alla prosperità ne pur
temporale. Pr. 13. comunamente suol' essete di rossore. Pr. 12. n. 2. 3. 4. 5. quanto
priò sia grave eccsió il gioriariene. Pr. 12.

Zelo d'Anime quanto giusto; e quianto giovevole. Pr. 18. deve effere universale a cialcuno nel grado fuio. n. 7, quanto sopre tutto sia necessirio a chi ha cura d'esse, n. 8. della Gloria Divina, è tutto proprio della Relixico Cristiana. Pr. 2. e. n.6,

Bright All Commences of the second of the se

F I N E.

# PREDICHE

DETTE
NELPALAZZO
APOSTOLICO

PAOLO SEGNERI

Della Compagnia di Gesu'.

on a 16 Google

# ARGOMENTI

## Delle Prediche.

#### PREDICA L

Nel Venerdi dopo la Domenica di Passione.

Che la vera prudenza dell' Ecclesiastico è pensare à Dio, piùche a sè pag. 389.

# PREDICA IL

Nel Martedi Santo.

Quanto Cristo meritasse più di essere compatito nella Passione, e tuti ora il meriti, perchè patendo era Dio.

## PREDICA III.

Nel primo Mercoledì dell' Avvento

Come i Prelati banno da rapprefentare Cristo al pari in due Personaggi, che Pajono i più contrarii, cioè di Autorità, e di Umiltà.

### PREDICA IV.

Nella Festa della Immacolata CONCEZIONE.

Qual mondezza richiegga nei Sacerdoti l'obbligazione ler propria di tirare, quali Mediasori, Dio agli somini coll'Orazione, gli somini a Dio coll'Elempio . 412

#### PREDICA V.

Nel terzo Mercoledi dell'

A quanto gran segno i Peccati di ommissione habbiano ad atterrire chi ha cure pubbliche . 419

#### PREDICA VI

Nel Venerdi delle Ceneri .

Di quanto danno fia nella Chiefa lo fpirito nazionale. 437

# PREDICA VIL

Nel Venerdi dopo la prima Domenica di Quarctima.

A guarir l'Anime inveterate nel male, non doversi uscir dalle regole che diè Cristo nella Probatica. 434

#### PREDICA VIII.

Nel Venerdi dopo la feconda Domenica di Quarefima.

Qual fia la colpa delle entrate Ecclefiafiche, male spese, qual fia la pena. 441

#### PREDICA IX.

Nel Venerdi dopo la terza Domenica di Quarefima.

I tratti della Grazia trionfatrice , rapprefentati ad uno ad uno da Crifto a' Prelati Sacri, in quelli che egli usò con la Femmina di Samaria . 448

#### PREDICA X.

Nel Venerdì dopo la quarta Domenica di Quarefima

Che a risuscitare il suo Lazzaro niuno giunge: se ad immisazione di Cristo non vince al pari, e quelle dissicultà che riguardan s' Opera, e quelle che riguardano s' Operante. 455

Rh z PRE-

#### 388

#### PREDICA XI.

Nel Venerdi dopo la Domenica di Passione.

Si dimostra l'arre infelice di un' Ecclefiastico, il quale promuova la sua giurisdizion temporale, benchè giustissima,col pregiudizio della spirituale.462

# PREDICA XII.

Nel Martedì della Settimana Santa

Non avere il Mondo vedma opera mai

la più inginsta, della Passion del Signore, ne la più giusta. 469

#### PREDICA XIIL

Nel Venerdì dopo Pafqua, per effere caduto in uno di Marzo.

Che l'assistenza speciale da Dio promessa a i Prelati sacri, non è per tutti: e solo per chi, considerando, consigliandos, orando, se la procacci.





# PREDICA PRIMA

# Nel Venerdì dopo la Domenica di Paffione.

Collegerunt ergo Pontifices, & Pharifai Concilium, &c. To. 11. 47.



fconcerti più strani, che quando chi dovrebbe stare lopra di luogo , sia necessitato star fotto. Un' alito fpiritofo, chinfo giù nelle

viscere della Terra, che non sa però di fracassi ad un tale oltraggio ? Quante volte ha fatto crollare i Monti di orrore in tornare all' alto? Quante ha rispinti, indictro i Mari, ponendoli quafi in fuga, non che in rivolta? E quante ha aperta alle Città intere una tomba non aspettata, dove cadesse-10, prima seppellite, che estinte ? Ma che? Io scorgo nel Concilio d'oggi un disordi-ne troppo più luttuoso . L'interesse, che quivi (non fo come ) ufurpatofi il primo lungo, fovralta a fegno, che condanna a star Dio nell'ultimo . Povera Città ! disgraziato Popolo ! deplorabile Principato l Quella gran Sala, dove poc'anzi fi adunò il meglio della Repubblica Ebrea, mi compariice come una Caverna infernale, dove occultamente si mediti, sesi può lo fconvolgimento di tutte le cofe, divine, infieme, ed umane, mentre alle umane fi cerca di fottomettere le divine. Enondimeno voglio io farsì, ch'ella ci ferva qui di fcuola utiliffima , donde apprendiamo quale fia la vera Prudenza, specialmente d'un Ecclesiastico, nel governo si della fua persona, si dell'altrui : che è pensare prima a Dio, quindi a sè: non prima a se, quindi a Dio.

Non fu mai fu la Terra ne vi farà adu-Quaref. del P. Segneri.

natura non pruova mai | nanza più deteffabile, di questa si bene efpreffaci nel Vangelo. Perche incominciò dallo fmodetato amore di se, mirate dovo ella giunie! Non folo giunie fino al diforezzo di Dio, usque ad contemptum Dei (che fu l'eccesso da Santo Agostino assegnato ad un tale amore) ma fino al condannamento. Che se mi chiedete quale su l'occasione di convocarla, io ve la dirò . Fu l'infinito accrescimento di onore venuto à Cristo dal più strepitoso di tutti i precedenti miracoli da lui fatti, che fu il rifutcitamento di Lazzaro, non pure incadaverito, ma già già putrido. Quindi è, che dove l'altre volte, a formate il processo contro di lui, chi lo accufava di violatore del Sabbato, chi di Seduttore, chi di Stregone, questa volta niuno de suoi malevoli ha più che dire, se non che egli è grande operator di miracoli indubitati . Hic homo multa fignafacis. E tuttavia questo solo sembra a dannarlo un titolo più possente di tutti quei delitti congiunti infieme . Sia pur Gesù venerato fra' Popoli quanto vuole, fia acclamato, fia accreditato non offervafte come ivi parlifi nondimeno di lui ? Si parla come di mo , il qualene pure si meriti di effere più ricordato col nome propio ; basta che s' intitoli : Hie home. Anzi, quali che folle ancora meno che nomo, si stima lecito sentenziar, che fiuccida come una bestia, cioè non per altro capo, se non per questo: perchè così torna conto . Expedie , ne meriatur , non die gnum oft ; non decens oft, ma fol'expedie . Ve.

ш.

to è, che lurgo farebbe volere qui tutti enumerare ad uno ad uno i difordini di quetta feellerata affemblea. Piacciavi pe-10, che laiciari gli iltri da parte, noi ci fermiamo di projessione in due foli, che potranno più efferci di profitto: e tali furono, l'errore da lei pigliato nel fine de'

Suoi trattati, l'error pigliato ne mezzi. Il fine, che ebbero i Convocatori di un tal Concilio, fu doppio. L'uno fu provvedere alla loro autorità già mancante per l'a animola predicazione di Crillo, il quale non cestando mai di tacciarli, presente il Popolo or di arroganza, or di ambizione, or di avarizia, ora di doppiezze elecrande, fi come gli avea già fatti calateaffai dall' antica riputazione per lo passato, così molto più farebbegli in avvenire, cioè quando egli, per quel nuovo miracolo, tanto più meritavali già di fede . L' alrro fu stabilire quel poco avanzo di podestà temporale, che loro era rimafto fotto l'Imperio Romano. Perciocchè mirando essi, quanto la moltitudine d'etro Cristo inondasse ogni giorno più, entrarono in fospetto, grave, che Roma, ingelofita di tanto feguito, quafi ordinato a fare in Gerofolima nuovo Re, diffinto da Cefare; prendesse quindi occasione di volerne tutto il giogo foggetto a se, fino a forza d'arme. Però, qua-fi che nulla fino allora essi avessero adoperato contro di Crifto , si accusavano l' uno l'altro fra lero di negligenza, e fi flimolavano a fare omai da dovero. Quid facimus? Quafi dicessero: che stupidezza è la nostra in si graverischio? che timidità che torpore? Un'uomo folo, hie homo, ci ha a tener quanti fiamo in follecitudine?

Or eccovi la maggiore di tutte le im-S. Th. 1. 2. of posifirms in smogneque, dice! Angelico, at 41 in legola il utto. Sieut finis qual a la fi posifirms in smogneque, dice! Angelico, at 41 in adefettus, and of successions. ira defellus, qui eft circa finem , eft peffinus. Convocare il Concilio nella prefata occafione, era cofa giuftiffima: ma a qual fine) Affine che i Sacerdoti confideraffero se quei miracoli, che tutto di si vedevano far da Crifto, foffero omai que' contraffegni veraci per cui tanti fecoli innan-zi era flato da lor Profeti delineato il futuro Liberatote: es'eran tali, come già parean' effere, tutti dovefero andare incontro a Gesù , come al fospirato Mesfia: ove no, fe ne dovesse anche togliere maggior prova. Ma oimè: che in primo luogo fu posto l'amor di se', Amer [wi! e però non è maraviglia , se poi si desse in difordini tanto orrendi.

mento, che dolbiano apprendere dalla odierna Sala Giudaica, fatta a noi teuola di Prudenza infallibile de fuoi falli. Dobbiamo apprender di dare a Dio il primo luogo in tutte le deliber vieni , si pubbliche , si private, the mai fi focciano, il primo in tutti i d fegoi: altrimenti miferi noi! Ciò. chei l'ittori fule loro tele difegnano in primo luogo, che è? non è fempre il capo? Dal capo prendone le miture di tuno il resto, dal capo il prospetto, dal capo li proporzioni; altrimenti qual dubbeo, che la figura non ver: cbbc mai di uomo giufto, ma di storpiato? lo so, che dove ragiono non viene ammella quella Politica falia per cui taluno fi crede di effere già buono a bastanza, quando egli sa ricoprire la iniqui-tà, comento dell'apparenza; quasi che la Virtù fosse come il Cigno, che non ha altro di candido, che le piume. Contuttociò non può avvenire anche qui, che in que' medefimi affari, che fono i maffimi, fi finuli ben talora, con proteste sollecite, e speciofe, di avere un' intenzione rettiffina innanzi a Dio; ma che nel resto il primo ignardo, che vien dal fondo del cuore, fia indrizzato all'interesse proprio, non al divino? Sì, dico, sì, che può qui ancora avvenire. Es'egli avvenga, ahi che difordine fommo! E questo un fallo di conseguenza troppo considerabili, perchè è fallir nella mira . Generatio, que non direxie cor fuum . E Pf. 77. \$. a che non direxit? A quel berfaglio altiffimo, che ella dovea fempre avere dinanzi a gli occhi : alla maggior gloria di Dio : che petò fegue, O non eft credsins cum Des fpiriens ejus , cinc non eft frmus in Dee , it non eft fidelis ad Deum : che son le chiose autorevoli d'un tal passo. Tale, chi non lo sa? tal è la dignità dell'ultimo Fine, che quanto v° è riferifeasi tutto a lui; sicchè egli solo sia quello, a cui da qualunque banda tutte le creature vadano a terminar, quafi tante li-nee, che fe fono rette, non divertono un punto dall' ire al centro. Cheè però penfare a sè più che a Dio, fe non che togliere a Dio la Corona di capo, per porla a sè? Qu sto è contendergli la più bella gloria. che celi abbia, che è l'effere lui quel fine.

per cui siam fatti. Questo è un trattar Dio

da uomo, e l'uomo da Dio. Questo è

un dire a sè quel medefimo, che dicea

quell'ambiziofiffimo Rèdi Tiro, a cui fu

Signori miei : qualto è il primo infegna-

rinfacciato per fommo de rimproveri da Ezechielle, Dixifte Deus ego fum, cum fis homo, O non Deus : se non che ciò da lui si di. Erech. 18. ceva con atto espresso, da noi con equiva-

len-

lente. E se però un operate si brutto disdice tanto a qualfifia Criftiano, folo perchè egli ha il titolo di fedele al fuo Dio, e dipoi non è; quanto più dunque dovrà egli difdire ad un Ecclefiaflico a Il noftro principaliffimo diffintivo tale ha da effere :: cercare Dio in primo luogo: Hat eft generatio quareneium Deminum ; non eges , non efficia, non dignicates, ma Dominum. E perchè? Perchè chi conosce Dio più degli altri , anzi chi professa di farlo ancora conoscere a tutti quel, che non lo conoscono, e più degli altri tenuto parimente a trattarlo da quel che egli è. Ma ciò vuol dire trattare Dio veramente da quel che celi è : preferirlo a tutto. Quicquid enim , così infegna Sant' Agostino, quicquid in delettionis lance preponderat . Deus eft . Mirando Iddio dalle cime del Monte Sinai la fellonia prodigiosa, che actualmente gli stava usando alle falde il Popolo Ebreo fonando, saltando, ed incensando con festa propriamente fanatica il Vitel d'oro; montò in furore sì alto, che deliberò di foiantare allora allora quanti erano in uno flante . Però dice a Mosè : non mi trattenere : lascia pure, che io operi a modo mio. Di-Exod. 32. miste me , ut trafcatur furer mens contra cos , e di tenon pigliare sollecitudine. Ti prospercro, ti promoverò, ti darò altragente, che non è questa ribalda, a cui domina-Te , faciam ce in gentem magnam . All'udir ciò, che arebbe fubito configliato a Mose raiun di coloro, che su la loro lance superba fi arrogano di sapere con due semoli-

ci dita librare un Mondo? Sicuramente gli

avrebbe detto, che non era quello partito

da riculare con tanta facilità, mentre da

una parra il furore divino era più che giu-

fto, e dall'altra parte, che avrebbe egli

perduto in lafciarlo correre? Non folo non

vi perdea, ma vi guadagnava, e quel che è

più, tutto a coscienza anche salva. Ma non

così l' intefe al certo Mosè . Egli , che fino da

giovane fi era avvezzo a stimare Dio più

che sè, corfe tofto con l'animo a divifare

ciò che potesse risultare a Dio di discapito

da un tal fatto: e quafi, che ritrovatolo;

Ah no , Signore , gli diffe , non fate , non

fate, perocche gli Egiziani diranno fubi-

to, che voi non potendo più mantenere l'

impegno tolto d'introdur tanto Popolo

nella Terra di Promettione, avete abban-

donata l'impresa a mezzo, accidendolo

turto, con affuzia finisfima, in un deferto, affinchè, riuno di tanti vi posse mai rimpro-

vetar d'impotenza, o d'infedelta. Ne que-

fo dicana Ægyptij , callide eduxit eos, ut in-

serficeres in Montibus, deleres à Terra.Che ragione si ficvole avesse forza di placare il cuore divino, è cosa di stupor grande. Ma al fine è noto da quanto poco egli inducasi a usar pietà. Non è cosa però di stupor maggiore, che ragione sì fievole ha-. velle forza di trattenere Mosè dall' accettare con fommessione i partiti più vantaggiofi, che Dio officivagli, foloche lo laicia(le operare con libertà ? Faciam te in gentern maenam, o come altrove gli diffe in Mam. 14. un eafo fimile , faciam te principem fuper II. gentem fortiorem, quambac'ft? Che preme a Dio ciò che dicano gli Egiziani de farri fuo. ≥ Il meglio di loro è sepulto nell'Eritreo: quello che sopravanza, ha tanto da piangere su le sciagure dimestiche, che poco potra ridire su l'esterne. Poi dicano pure i miferi ciò che vogliono: che rileva? Perchè altri finistramente non mormori , dovrà lasciare veruno dunque di farel' uffizio suo? Però un Giudice dovrà lasciare di disperdere i rei è Però un Grande dovrà lasciare di discreare i Ribelli ? Sono questi scandali intitolati passivi , a cui chi da mente, non opererà mai da libero, mada fervo. Tutto bene. Ma Mose non fa discorrere in questa forma. Sa egli quanto quel furore divino sia ragionevole. Vede quanto egli può guadognare per sè, dove non fi opponga a impedirlo . Scorge quanto egli, opponendofi, può più tosto temere di discapitare. Consuttorio, Perchè in tal fatto egli confidera un'ombra di pregiudizio divino, che, se non v'è, certo almeno è, parere a lui verifimile, che vi fia; quell'ombra fola è fufficiente a far si , che egli , non curante di ciò che mai spetti a sè, non di fogli, non di scettri, non di quanto fia lecito ambir di grande, formi di tutto sè quali un'argine alla gran piena, trabocca dal petto di un Dio sdegnato: eciò con tanta efficacia, che non tolo rinunzia il nuovo Principato, che gl'è proferto, ma ancor l'antico, se Dio non muti fentenza. Aut demitte eis hanc noxam , auf Exo. 11-12fi non faces , dele me de libro euo , quem feripifi. Quelto sì, che è cuore magnanimo, il quale la trattare il Signore da quel che egli è l'Che tanto penfare a sè, come fe l' uomo a se fosse il fine di se medesimo ? Universa proprer semetipsum operatus est Do- Prov. 16 4. minus, grida il Savio. Che cercar serche curare dise? Bilogna penfare a Dio Chi por 5. Amb. de tio Deus est, dice Santo Ambrogio, nibil fuga facuadeber curare, nife Deum, nebel , nibil , Al li c. 20 cospetto di si gran Sole, come è possibile. che ci restino occhi a scorgere altro d'ogni Bb 4

IV.

ta datama luce, non fappiamo più difeernere e divedere niente di ciò, che ci offerisca la Terra, Aspexi, diremo allora es: 4. 23. ena erat, & nihil . Non folo allora la Terra ci parrà fordida, come a qualche Santo parca, quando egli scendea giù dal mirar leftelle; ma ci parra vana, vota, ò più tofto piena sì, ma di un puro

Pf. 74. 25. niente . Quid mihi eft in carlo , & a se quid volui super terram? VII.

Se non che la perverfità di questi Sacerdoti Giudei non fi fermò nell'error folo del fine, che fu pensare all'interesse propio, non al divino, paísò all'errore fmilmente de' mezzi. Onde è dovere, che a quefto ancor diamo un guardo, non potendo effere giammai retti quei mezzi, i quali s' intraprendono aun fine reo. Il mezzo frabilitofi di pigliarea quel doppio fine, che da principio io vi diffifu di comun pareredarmorte a Cristo, non in qualunque modo ( perchè ciò non pareva appieno baftevole) manel più ignominioto, che fi poteffe, quale dipoi fu la Croce : Morre turpiffi-

sup. 20 20. ma condemnemus eum. Conciò fembrava a gli aftuti far doppio colpo, l'uno più bel-lo dell'altro. Uccidendo Gesù di parer comune, fi leverebbe l'occasione a i Romani di novità a derivanti da gelefia ed effi confe- l guentemente verreboro a mantencifi in l quella podestà di comando, che perakto miravano vacillare, e vivente lui . E accidendolo di morte, non folo pubblica, ma obbrobriofa, gli fi toelierebbe incontanente ogni feguito, ed ogni ftima: e per confeguente verrebono effi a rifalire in quel grado di autorità, onde egli con le fue prediche gli avea finiti oramai di precipitare. Orsii . Non direfte voi che gli fealtri questa volta l'avessero indovinata? Ma, oh fallaci dis-

corfi della Prudenza malyagia, condannara a cadere in quella fossa medema, che feavò \$6. 7. 16. fepolcro altiui! Incidie in foveam, quam fecit. Col procurare a Gesti la morte di Croce, fu prima così da lungi, che gli toglieffero questi sciocchi il suo seguito, e la sua stima, che glie l'aumentarono fenza fine : mentre molti più furono quei Giudei, che crederono in Cristo dapoi che egli meri crocifilo, di quei che gli credeffero , quando vivo operava miracoli ad ogni paffo. E che a- l vea detto tanti fecoli avanti Ifaia dilni?

Non ayea detto: Si posuerss pro peccase animamfaam, videbu f-mentorgavem; videbis, alto and vono i foldati alla ciccia di & farurabitur? Chedunquedire al prefente: Se non fi ammazza, tutti verranno a tallo godevano di fapelli croyar nei fondi

omnes credens in eum . Falfo falfo . Tutti verranno a credere , fe fi ammazzi . Omnes cre- Jo. 11. 45, dent in eum , fi non dimittimus . Così doveano discorrere gl'ignoranti : perchè la maggior gloria prometta a Cristo, non eran altrimenti in premio della fun vita , benchè fantiffima; crain premio di quella morte, che celi fosse giunto a ricevere in su la Croce, Et vec fi exaltatus fuero à terra , omnia tra- jo. 1. 12ham ad me it/um . Se però gli volevano

feemar gloria, la prefervallero con anfietà dalla Croce, non vel dannaffero. Parimente fu tanto felio, che la morae

del redentore chiudeffe l'adito alle Legioni Romane, che anzi effa fu, che le chiamò si da lungi in Gerufalemme, e che le introduffe, non solo nella Città, ma nel Santuario, come ancor Daniele avea detto , tanti fecoli prima, dover feguire, e pur'effi non vi badavano . Occiderne Chrifins, ecco espresse le sue parole, & Civieasem & Santhuarium defficable Populus cum Duce venture : O finis ejus vaftitas, O pefi finem belli flatura defolacio. Ciò che tu poi tanto chiaro, che Tito ftello, eletto ad ammin.ftrar giuftizia si fiera, quando mirò quei cadaveri, di cui tutte erano colme intorno intorno le fosse della Città, proteftò con lagrime agli occhi , che non era cgli l'autore di quella strage, n'era folo

l'esecutore. E terminata: la guerra, ri-

cusò la corona di vincitore, bentofto of-

fertagli da tutte le Provincie circonvicitte, con dichiararfi, come lasciò scritto Filoftrato , che tal corona non fi deveva a lui , fi doveva a Dio. Ille verò tali honere indianum fe effe respondir , non enim fe ta- Lib. 6. live operum authorem , fed Deo, iracundiam contra Judgo: demenfiranti, manus fuas prabuille. Quindi ove fu quell'avanzo di podella, che i Sacerdoti Giudei renevano già ficuri , ammazzato Crifto ? Anzi effi furono i prù ricercati di tutti in quel vafto eccidio: poiche racconta Giosetto, che andati esi, ecme codardi, a nasconderfi per paura ne'luoghi più fotterranei , quindi erano da foldati cavati a forza .. De locis, & fpoluncis, & fepulchris extrahebant principes a perentes , & facerdotes qui fein eis mezu mereis abdiderant. Nel quale at-

to 5ar Girolamo vuole, che Dio dempiffe ad litteram quelle parole, che avea dette per Sofonia: insempore illosers. sophilisa-tabor Jerusalem in lucernis, perchè in tal. Sophilisaque' Moganti con le lucerne alla mano e

più bui , quafi vili talpe. Chestare a dir pe I darci morte. Parliamo con libertà. Non to nel Configlio di questo di, che se i Gin può avvenire anche qui, che tal'uno si redei credessero tutti in Cristo, sarebbono sti di dire a viso aperto la verità nelle Convenuti i Romani ad esterminarli; farebbo- gregazioni, nelle Consulte, nelle deliberano rimafti, fe non credesfero? Tutto il con- zioni talora di fommo peso, per non si pretrario : perchè i Romani non vennero per giudicar ne i difegni , che egli confidera quei , che aveano creduto in Cristo , ven- non condotti anche a fine su la sua rela , ma nero per quei, che non gli aveano (redui) prit tofto ordiri con qualche felicita, che to; e fi prova chiaro: attefoche prima dell' prefizionati? Non può avvenire, che talurarivo di Tito, tutti icroderri, che carao in no tralatri di foftener ancor egli la digni-Gerofolima, fatti avvifati dallo Spirito San- tà della Santa Sede, le preminenze, i proto, peufcirono fuora in tempo a ricoverarti venti, le immunità, per non tirare fopra nellacittà di Pella, fottopolla al Regno di di sè qualche turbine dal fuo Prencipe Agrippa, e i foli non credenti restarono temporale, ove si risappia? Non può avvedentro vitime al ferro oftile, tanto ingan-natavala Prudenza nalvagia ne finoi confida taluno diftribuiti, non a chi merita più, gli Mercè, che non curando ella Dio per ma a chi più cotreggia, maa chi più dipensare a sè, non può non essereablando- ferisce, ma a chi più dipende, ma a chi nata da Dio, E abbandonata da Dio, che può fa sperare più fedele la mano al girar dell' ella far da sè fola, che può, che può? Può urna? Non può avvenire, che le rendite fare altro? che scioccherie? Sapienzia hujus almeno di simili Benefizi sieno da tal'altro Mundi flutricia eft apud Deum: grida l'Apo- appropriate più fenza paragone a follevattolo. E perche fulcicia? Perche fa tutto re la Cafa, ò, fe la Cafa fia gia fuquanto a rovescio da eiò che intende. Stolto è co- basti, a fiancheggiarla, a foi tificarla, che lui, che vuole il podere fertile, e per a ad onorare con elle Dio ne luoi Poveri deverlo tale, lo fonda fopra de faffi. Stolto relitti? Quefte, ed altre mancanze fimili ; è colui, che vuole il palazzo fermo, e per perchè pajono, dirò così, delicate, oh averlo tale, lo fabbrica fula fabbia. Così quanto facilmente s'inoltrano in ogni fefala Prudenza iniqua. Vuole arrivare al fuo no! E pur che fono efie? Sono altro, che fine, che non è Dio, ma bensi l'intereffe pto tante Serpi velenoliffime, mentre sono pio; e sceglie frattanto mezzi, che non pu- mezzi applicati a mettere in sicuro più sè, reació fono inuili, fono inetti, ma ancor che Dio? Ahnò, Signori, che non faranno pocivi. Stultien, que fibi fune noxia, cu- gianmai mezzi opportuni, specialmente ad Piov. 1,22. pient. Cosilo afferi Salomone ne'fuoi Pro- un' Ecclefiaftico. Saranno mezzi, quanto verbj. E posto ciò, vorrei chiamare in que- ingiuriosi a quell'onore divino, ch'egli più fto di dagli abbiffi, se fosse lecito, tutto quel degli altri è tenuto di sostenere, altrettan-Configlio Giudaico, che facea si dell' avve to improprii; non fapendo io capire, come duto, edireadefio, col bello infulto dell' Apostolo Paolo: Ubi sapiens? whi Scriba? prosperi? Absie, absie, aime come egli à L Core t. ubi conquifisor hugus faculi? Nonne fulsum iperanze si indebite fi rifente! Abfie hoe a fecit Deut fapientiam bujus Mundi? Ma lasciamo andar questi miteri , non cabo eum; & qui consemnuns me, eruns igno-

IX.

inis, e confeguentamente ne loro mezzi, le cafi fimili dire a noi. Qual' e la prima mat-Turtavia può fuccedere, che talora vi fia.; lima nelle Corti > Non fi troverà qui può ma non fi conofea: mercè, che il difordi uno, ne tra la famiglia alta, netra la baffa; ne non confifterà in peccati sì chiati, qual che non la fappia, E'lo stare ben col Pafono i peccati di commissione, pal-si attat drone. È se questa massima vale al pari ti; ma in peccati, poco men che intensibili, con tutti i Padroni umani, come è possie inavvertiti, quali fono quei, che fidico bile, che in uno folo fallifca, qual' è il divino di onuniffione. Quelle iono quelle Set- no ? Anzi in lui fallirà meno, che negli alpi, che mordono senza sibilo. Vilutis mer-tri. Son troppo andubitate le sue proteste, dent serpens in site series però si hanno tan Veheis, quenta precesserum a mè, così egli

possa accadere che Dio li prosperi. Che li me : fed quicumque glorificaverisme ,glorifipiù atti ad approfittatfi, per voltare util- biler. Tanto egli'dific ad Eli, fuo Sacerdomente il discorso a noi. Farei troppo tor- te, perchè Eli avea anteposto l'onore de to a quei Personaggi savissimi , che qui i figliuoli all'onor di lui: Magis honorasti feorgo, se in veruno di loro io presuppo filies tues, quam me. Ne so vedere come nessi qualche maniststo disordine ne lor egli dunque altrettanto non debba in più

Eccl. 10.

to più da temppe, quanto fono più facili a torna a tipetere per Ofea:vajiabuntur, far an-

#### Predica Prima detta nel Palazzo Apost. 394

no distrutti, saranno desolati, saranno ri- chè di ogni affetto strano, non può chi è dotti al niente; e perchè ? quoniam pra- laggio non anar di conoscere la espicariani funti in me: perchè i ribaldi nil ne, non mi par giulto, che da noi ciò si anno rivoltate le spalle. Che però spattapassi senza avvertenza. Tre lumi, per ventato ad un tal singuaggio, non pote sua pieta, ha voluto darci il Signore sant' Agossimo non dire a Dios Va anime si quelle tenebre, in cui, come disse audati, qua sperapir, si a se recussifici. Giobbe, la nostra spoglia mortale el tie-

le aliquid melius babituram . To fo, the Dio, per non levare alla bris, L'uno innato, l'altro infufo, l'altro Fede quanto ha di merito, non fuole fii- lispirato. L'innato è quello della Ragione, fuo. Tace, tollera, finge di non vede vir nos in admirabile lumen fuum. L' in-re. Ma che ? Se fpeflo egli trada per li lipirato è quello, che Dio fuole aggiun-fuoi giudit giudiz), fempre anche arri- gere con ilpirazioni, fpeciali a i due pre-

[ohn. 79] And pero Lanto over un a certon in jecucius squasso ego venga nell oratione politicis. The first period per venta del period per period period per period period per period to già d'innalzare per Mardocheo , che fonde . non sarebbe stata impedire dal primo di, E prima si ribellarono al lume della che non lo innalzasse. Tengansi dunque Ragione, la quale, ove in essi non sof-

non lo euriamo . In confitio corum non gli avrebbe fubito perfuafi à chiamare venist anims mes . Non curiamo il fine in da paesi lontanissimi un' uomo, qual' wonis anima mes a voi chi and in line li de pen l'oricalinini in thoma, quan intereffato de loro trattati, e molto me eta Criflo, e non ad efferminarlo e no cutiamo i mezzi dagiugnervi, si per Che temer de Romani prefente lui ? Po-verí . Il noftro fine ha da effete toli obi alle prime file, e non Dio, Pars meso Deus, in assenam. E i dubitaffero . Avrebbe egli folo rivolte nostri mezzi anno ad essere foli quelli , ben tutte in sugz le Legioni di Roma , che ci conducono ad un sì nobile fine . Paventate al fuo nobil volto, più che Che ci può Iddio richieder mai di me il alle braccia di un Sanfone le fquadre no , che avere il primo luogo nel no- de Filifici. Ma effi, accesi di rabbia , ffro cuore ? Se l'Oro non ci chiede mai vollero più tosso ealunniare la virtu troppo, quando egli chiede di petreso- sormana del Redentore , che umiliarpra le nostre bilance più d'ogni paglia; sele : e così surono in questo di pronti come ei chiederà troppo Dio, quando a darlo per il reflo del Popolo, quanegli chiede di pelarvi più parimente di do dovevano dare il resto del Popolo tutto quello, che non è lui ? E quardo per lui folo. noi, non euranti di noi medefimi, penfiamo folo a Dio, come si conviene a della Fede : perchè quando si fossero che temere, che egli a suo tempo non punto messi a rivolgere le Scritture con

#### SECONDA PARTE.

XI. Etcdi di quegli, i quali furono intiro- dovevano concorrere alla venuta di lui ; lati i Veggetti, perveniffero a tanto di non ne vedrebbono allora fallir pur cecita, che collocaffero la loro fomma una . Ma che prò, fe non vollero darvi ventura in uccidere un' uomo, qual' mente? era Crifto. Expedie ne moriacur. E per- Finalmente si ribellarono al lume più XIV.

ne involti . Nos quippe involvimur tene- Iob. 17. 19.

bito a questi presuntuosi mostrar , che comune a gli uomini tutti . Super quem 10023, 1.
v è . Licia da loro tirare innanzi le tranon surger luman tifuna L'institu è que!
u con contra de que de la compania de la reconstitui de la compania de la reconstitui de la

va . Che però tanto bene sta scritto in cedenti, quando egli venga nell'oratione

tutto per sè il loro Expedie maledetto se stata soprafatta interamente dall'alteriquesti odierni sconsigliatissimi Consiglieri: gia, dall'astio, e dà astre passioni infane,

Secondariamente si ribellarono al lume XIIIeste temere, che ceni a nuo tempo nuni penno pensi a noi i Ma si noti bene: A suo man posata, non a stravolgerie, avrebbono scorro chiaro, che quell'inomo da esti voluto a morte, era il Messia sospirato da tanti Secoli . Osservatiero tutte le circostanze di luogo, di tempo, P Ar cofa di maraviglia , che i Sacer- di tetrarcati , e fopratutto di prodigi nodoti del Popolo eletto, cioè gli viffimi, che, fecondo i detti Profetici,

speciale dell' inspirazione Divina, men-i mortificare quelle Pallioni, c' hanno intre effi indiavolati non la curarono. In fino forza di estinguerlo totalmente & Situtti i loro dubbij più rilevanti eran gli gnori miei. Se il fervizio di quelta San-Ebrei con espressa legge tenuti di ricor-ta Sede non sempre vien promosso da rere a Dio per informazione . Hes di- tutti , come fi converrebbe , eccone la Ef. 45. 11. eie Dominus ( così egli per Ifaia ) ven- cagione principalissima: perchè dalle Paf-

che dovevano poscia avvenir nel Nuo chio non vada innanzi, e se tal volta a.Con.10.6. vo., Omnia in figura consingebane illis. crolli, chini, si truovi poco men che a E però era di necessità richiedere a Dio pericolo dicadere, ò almeno d'interromla forma certa , propria , precisa da re. pere i suoi trionfi? de dal figurato . Ora volgete tutto il il soprannaturale , qual' è quel che vien il loro furore, e però chi può più flu- fcienziati, benchè verfati in ogni arpire che tanto erraffero ? Noi dunque, te, fanno tuttavia , dove accada , fotto-

XV. fi lasciar dominare dalla Passione - Aimè, che dove la Passione prevale, qualfisia gran Prudenza non val più nulla, ipfum devolvetur ? L' abbiamo nell' Ecra : e ciò per tre capi , come c' inic- Regnum Dei , & hac omnia adriciontur

avremo tutte.

21.4.77. gna l' Angelico , degnissimi di sapersi . Prima, perche la Passione ci distrae dall' udire con attenzione ciò, che la Ra- stiano, anzi un' Ecclesiastico, tenere in gione fedele ci fuggerifce . Onde fapere voi ciò che allora fa la Ragione ? Non altro quali fa , che parlare a chi le della Fede? non dà retta . Poi , perchè la Passione c' inclina con violenza all' opposito di za, conviene, che ai suddetti fumi conciò, che la Ragione ci perfuade; ond' è che la Ragione ha bifogno allora di la ragione è chiariffima : perchè gran parforza doppiamente maggiore a perfua-dercerlo. E talor dov è tanta lorza? Pradens of quasi precul videns, E la no-Quella che basta con un' Uditore amo- tizia del tuturo fi e quella, che fopraturrevole, non basta con un' avverso . Ter- to havoluto il Signore seibare asè. Quanzo, perchè la Passione arriva infino a to bisogno abbiamo dunque noi di ferlegar la Ragione feufibilmente , come vente ricorfo a lui , prima di riiolverci a fla legata in un' Ebro , ficchè non possa nulla , perchè in vece di eleggere la via operare, nè pur da libera, non che da buona, a noi poco nota, non ci andiamo

sura interrogate me . E tutto il giorno fioni private ci lasciamo tirare chi qua. inter interneties me . L' tutto il giorno iono private el lacamo ettate en qua, lofuzgit va di oleva di leo, o, te no vi anda, chi la : onde de quei Chendini, quali lofuzgit vano . G. Ismini ma interregatarmat : fono polit a guidate il Cocchio della 16a [o. 1] or menum non interregati. E la ragion' (Gloria Divina, non fempre tutti tengo-ter a, perchè le operazioni del Teflamon-no fiffi gli occhi all'iffelio termine, che to Vecchio tutte erano figure di quelle , è Dio folo , qual maraviglia , fe il Coc-

golarle, non v'ellendo altri che lui, che Ma quella prima regola di Prudenza è fapelle punto, come avelle a procede-comune a tutti. La seconda avanza la ze la figura, ficche non fosse discor-prima, perche al lume naturale aggiunge de dal figurato. Ora vogice into i i i appenintuiran, y quae e que cue vicui en reconstitue from partico por trovere e, che dalla rece e Teles vargantine. Domini facte, pot it. 8. nè pure una volta questi Sacredoi mal- [Apriettien pration paraulti, Questi Parvay andalten al Tempio, por unite da goli fono i Cristian I. Pargoli, non di Dio ciò che dovestro credere di Gie. [cono , ma di malizia ( Maliria paraulti 100. sù . Altro Dio non vollero in ciò , che offere ) i quali benchè faggi , benchè 10 ad aver le regole di una Prudenza per- mettere totto il giudizio altero a ciò fetta , facciamo al contrario loro , e le che la Fede c' infegna . Ora , che c'infegna la Fede al nostro proposito ? Non Rom. 8. &

La prima regola di Prudenza fiè non ci dice , che Prudenzia carnis mora efi? L'abbiamo in San Paolo. Non ci dice, Ecclasio. che facienti nequissimum confilium, super perche ivi la Ragione già più non ope- clesiastico. Non ci dice: Quarite primim Matt. 6. 66. vebis? L'abbiamo dalla bocca medefima di Giesà. Come dunque può un Cripregio la Politica iniqua, quafi che le maffime d' effa avefleto ad atterrar quel-

Finalmente a possedere intera Pruden. XVIL giungali quello ancora dell' Orazione, E predominante . Che vale dunque tutto a cacciar fu la strabocchevole ? Però diquel belliffimo lume, che Dio ci tiene ceva tanto bene San Pietro: Effere prudenaccefo nell' Inteletto, fe noi non arten-diamo di proposito a moderare, anzi a cose sembrano assai discrepanti, la Pru-

396

bidue la fornirono di Milizie . Ma Sede- schivarli .

denza, e l'Orazione, e pure l'una nont cia nonfece altro. Là dove Ezechia, fatdebba andare mai tenza l'altra: perchè ad to ciò, fi vesti di cilizio, fi sparse di ceaccettare in ogni opera, che si ta, dob nere, e andato al Tempio ricorse subito biamo tutto far dalla parte nostra, come a Dio con caldezza somma; e cosi la se Dio non vi sosse; e poi ricorrere a Dio, dove a Ezechia le sue diligenze riuscirono come se nulla potessimo fare noi dalla par-a maraviglia a per Sedecia furono tanto se nostra. Quella su la differenza tanto gettate, che senti dirsi a confusione magprobable to a due Re, Executia, e Sode giore da Gerenia: 2 Pro es quala ha-la-1-2 cia con min giova conchiadere. Ambide brinchesono al mode litelo la Cit-1-2 fabilità filiation in municionilar sist; si didue brinchesono al mode litelo la Cit-1-2 fabilità filiation in municionilar sist; si devialemne contra gii Afinj, ambarte moletari i falli di una Primenza mai bidue la provividero di Ministoni, am irepolabat a nella feconda le regole da

# REDICA

# Nel Martedì della Settimana Santa.

Passio Domini nostri lesu Christi.

Dominus voluit conterere eum in infirmitate. Ila. 53. 10.

1.

Aricompenía più giufta, che mo. Qui peccaum non fecir. Ma oltre a fosse già fino da principio questa ve n' è un'altra, che viene dall'promessa alla doloroja Pas- Intelletto altresì mal disciplinato. Il vol-

nocente, rappresentate, con inganno an- per mio parere, di esfere messa in vista: che noto, da Scena Tragica, ne pure una ed è, che per questo medefino merito ne sanno stillar dagli occhi alle miserie non Cristo di estere compatito più nella sua finte, maindubitate, che mirano in un Gie- Passione, e tutt' ora il merita, perchè sù, pendente ignudo da tre chiodi durif- patendo era Dio. fimi (ula Croce, fradue Ladroni. Nonha E a provar ciò, nonfarebbe flato affadubbio, che la cagion principale di tal iffimo, fe la Divinità del Signore, in ordiche pure fra gl' Innocenti è l'Innocentissi- se unita ? E pur sece più . Si diporto come se

pfonches and donorous Pels intention affects may unappression, a vivafione del Redemocra, filia più Civilinai non il compazire conpopolio Crifiano ai vivo il chè dice tofto, Ba Dio : qual che la
piano, che non celferebbevi mai . toda el Divinità ; fomminifiano all' Umanità
illa magnut eris plasillas, in prenfalem, cri jorze immenfe in qualunque evento, l'
dicterre l'audi luna, plasa fila in madria philicife a fotherre opin carico di che quanti fono, che per contrario non le com-patifcono nulla! Quei medefimi, i quali Con tutto ciò voglio che ella mi ferva finne Teatri son pronti a dare tributo lar-go di lagrime sule sinte miserie di ogni In-quanto men' osservata, tanto più degna,

durezza è quella, che viene dalla Volontà que al sovvenire l'Umanirà fra le sue gran mal disposta, cioè dal poco affetto, por- pene, si fosse diportata con esso lei dastratato, non fo perche, al buon Redentore, niera, che è quanto dire, come se non le fosH.

le fosse avversaria. Che voglio fignifica re? Ellafu lamaggiore Tormentatrice del Redentore, non iolamente aumentandogli nella estensione i dolori su la capacità di qualfivoglia uomo puro, ma nella inten-tione flessa aggravandoli fino ai fommo. Dammi animo a un tal parlare la cruda forma del Profeta Ifaia, il quale, contemplado Giesù tanto mal ridotto, non dubbito di dir chiaro , che Dominus veluis conterere eum in infirmicare. Ahi che futore fu quefto! Chi non avrebbe creduto, che al vedere fotto i picdi degli Uomini quella adorabilifima Umanità, calpeltata oramai più di un vafo festo, tamquam vas perdieum , non fi dovesse la Divinità tosto Pf.ja.c.13. muovere per pietà a levarla almeno di terra / E pure non folamente la lasciò stare: ma che ? La schiacciò , la stritolò, valuis conterere in infirmitate: che è co-

me dire, non altro volle, se non che aggiungere atflizione all'afflitto. H.

Ne fia chi giudichi, che a trattarla così, l'aspettosse la Divinità quasi al patio. fino a quel di funestissimo, nel qual Cristo terminò la Vita mortale. Non già, non già : l'affaltò da che incominciolla. La pri ma coía, che il Sole miri, fpuntato full' Orizzonte, fono quei Monti opposti, ne' quali ha da tramontare. Cosi intervenne a Giesù . Dal primo istante della fua Concezione vide il Calvario, con quanto fopra d'esso avverrebbegli di penoso. Ma qua-le su quello specchio, entro cui lo vide? Fu la Divinira, da lui poffeduta. In effa Crifto rimirò ad un' occhiata quante batti ture celi doveva ricevere, quanti ichiaffi, quanti ftiramenti, quanti urti, e da chi riceverli, con quante ipine dovea crudeliffimamente venir trafitto , con quanti fputi deformato, con quanri icherni derifo, con quanti generi di tirannia toprafatto. Chi può però mai capire quell'amarezza, che in hi dovette eccitarii a quel primo iguardo ? Baffi di rifapere, che fu amarezza corrispondente alla vivacità della cognizione, Reel 1, 18. Bon umana foi , ma Divina . Que addit feren riam , addis & delerem . Se Crifto toffe flato uomo puro, gli fi farebbono, non ha dubbin, pontemanifestare lemiterie a lui forraftanti per via di rivelazione, come all Apostolo Paolo furono già manifestate le Carceri, e le Catene, che gli erano prepa rate in Gerufalemme. Ed in tal cato avrebbono quelle avuta forza di aifliggere il

Redentore, chi può negarlo ? Ma qua "

meno l Sarebbe stato ciò per lui rimirarle

qual' era quello, da cui Nerone foleva metterfi a vagheggiare le stragi de Gladistori , per addokcirle alla vifta. L'orribitiffimo fu ocr lui rimirarle nello foecchio si lucido, si lampante, di quella Divinità, che aveva in se stesso, in virsù di cui tali appunto venivano a comparirgli, benche loutane, le fue sciagure, quili

un di proverebbele già prefenti. Aveile almeno potuto Crifto diftoglicre quindi i guardi alcun breve tempo. Ma no, perche egli era Dio. E piera praticatatin da Camefici , bendar gli occhi a chi haffida giuftiziare, affinche non vegga gi iftsum nei di morte già pronti all'opera. Ma tal pietà non potevafi ufar'a Crifto. E così intutta la Vita non potè egli divertir mai la mente dalla fua Paffione futura un momento folo, ma femore tenne dinanzi a gli occhi i fuoi chiedi, lafua Croce, i tuoi Manigoldi, cen un travaglio proporzionato al valor della cognizione, tanto Imperiorealla cognizion de Profeti, quanto e l'innata all'avventizia, e l'intuitiva pf. 17. 18. all' aftrasta . Dolor mens in confreitu meo femper . Non dice , in notitia mea . dice, in confectis, percie altro e ritapere da Dio le cose, che hanno a venire, come fanno gli uomini puri ; altro è rimirarle in se, come fece Crifto.

Epoi ci maravigliamo, tela Vita di lui fosse da Salomone paragonata ad una Nave ondeggiante nel Mar più alto? Pia napis Prov. 10.19. in medio mari. Civolle conquesto esprimere il faggio Re, che una tal Nivenonrimirò giammai porto, overitirarsi dall'impero de marofi . Dovunque fi rivoltatle . tutto erano per lei flutti, voluti da Cristo si, manon però men' orrendi, perchè vo- ad Heb. luti . Ingrediens Munaum dicis , Ecce ve- 10.7. nio : In capito Libri feriptum est de me, nt faciam Dens voluntaiem tuam. Mala volonta Divina, tal'era appunto, che la Vita di Crifto dal primo di fino all'ulti-

poluis conserere eum in infirmitate . Senonche i flutti, benche fu l'alto fian grandi, fono tempre maggiori vicno allido. Non è però da flupire, se quei di Criito ingroffatiero tanto a fuoi giorni effremi . lo lo rimiro nell' orto la di Getfemani tutto aniante, chinarfi a terra, impallidire. inlanguidire, colmarfi di orror mortale. Chi potè però scaricare sopra Eroc sì magnanimo colpo tale, che lo atterraffe, fe non fu il braccio di quella Divinità, cui non è chi regga? Crifto teme? Oh che mali in uno specchio, dirò così, di Smeraldo, I di genere superiori a tutti gli umani, con-

mo folie ciò un perpetuo patire. Dominus

IV.

# Predica II. detta nel Palazzo Apost.

wiene che lui fovraftino! Quando al le varii d'un'improvvifa tempetha cominci un pelloto bravo afmarriifi d'animo, chi non dice, che non vuol'effere quella tempetha in alle fooffe, che ricevez fenza intermifusata, vuol'effere suor di legge? Etaleera sione, quasi Navicella battuta da tutti i quella, che apparecchiavafi a Ciifto, Ma fianchi, Ma a foftenerla, ecco che fubito perchètale? Perchè quel Dio, che sa caya- sottentrò la divina, con soccorso miraco-

Pf. 1467. tali, e tanti tenevane già già pronti contro la - E tale fu la cagione, per cui diffe egli Matth. 16-

PC 87. 6. Super me confirmatus eft furor tunt, & inst tutto cio che la morte ha di tormenomnes flullus suos induxifii fuper me . Diffe, induxifii, perchès' intendetle, che autore di tal tempesta non poteva alcun'

essere se non Dio.

VII.

E qui è da confiderare, come quel Signore medefino, il quale con la fua grazia tiene gli affetti in briglia dentro di noi , affinché non oppugnino la Virtù con tutta la lor possanza; quel medesimo, dico, gli eccitò in Cristo ad assaltarla con l'impeto lor maggiore. Ma chi può dire tale impeto, quanto fu? In noi le Paffioni noftre fon | forto all'agonia, non l'agonia al conforto si arrendevoli, che pugnando infieme, rifrangono l'una l'altra, ò la risospingono: onde è, che un desiderio grande debilità la paura, una paura grande debilita il defiderio. In Ctilto non fu cosi. In Crifto a ciafcuna era permeffo il valere a fronte delle altre, quanto valcada se fola, merce che Chifto non era uomo femplice, come noi, era insieme Dio. In Christo per moderatio-3. Th. 3. P. nem Diving virtueis, dicel' Angelico, uniq. 15. atc. enique pozenzia permistebatur agere, qued erat ei proprium, ita quod una petentia ex

alia non impediebarur . E però, fe una Paffione fola, qual'era il Tedio, farebbe da sè bastata a recargli angoscia notabilissima in tale flato; quanto più dunque tutte fra sè collegate, eil Tedio, e la Triffezza, eil Timore, e l'Ansietà, e qualsivoglia altra di quelle, che si compiacque di lasciare allor libere a questo fine di palefarsi nomo veno, costituito a scontare insè solo lecolpe di tinti gli uomini, dominati, chi da una Passione indomita, chi da un' altra? Un puro Vento gagliardo, che foffi in Mare, e fufficiente a follevaryi talora tempesta orribile . Penfare poi , se accadesse mai que flo cafo, che all'ifteffa ora fi scatenassero tutti. Ma tal fu il cafo di Crifto. E poi si dira, che egli pati meno per quelto, perchè non era egli un'uomo ordinatio, era inficme Dio? Anzi chi non vede, quanto

per quello medelimo pati più ?

te, quando vuole, ogni vento da fuoi te- lofo, non tanto affine d'impedire a Crifto fori . Qui producie veness de the fauris fuis, la morte, quanto affine di prolungargliedi lui , che lo dovevan coftringere ad escla- con termini sì dolenti : Triftis est anima men mare, qual' uomo naufrago, che se code u/que ad mortem. Volle con quei confessava, non poteva non cedere a tanta furia. | re , fecondo Euritimio, che egli provava

tolo , fuor che il morire. Qued air , u/que iaMerc. 6. ad mortem , tantumdem off , ac fi dicat , ficut in merce. E posto ciò, chi non vede, che

la Divinità faceva appunto con l'Umanità di Giesù, come fa l'Artefice, allora che tende l' Oro ? Con una mano la tenea falda , con l'altra la percotea . E quivi , se ben si pondera, fu fondata quell'agonia, che fuccedette immediatamente al conforto recato a Crifto dall' Angelo . Parea ragionevolmente . che dovesse succedere il con-E tuttavia fu l'opposito. Ma perchèt Perchè il conforto fu cutto ordinato a quello, che io vi dicea; non a far che Crifto non fentisse la morte, ma a fare chevi reggesfe. Quindi è che lotta si fiera non poteva

effere tra la fola natura umana, e la pena,

armata di tanti affanni, perchè intal cafo la pena avrebbe prevaluto di fubiro alla natura: fu tra la pena, e la natura medefima fostentata dalla Divinità. E quivi fu il contralto orrendissimo, come avviene in quei, che morendo fu I fior degli anni, provano agonie più crudeli, e più contenziofe, perchè fon forti. Non potendo allor però l'Anima ufcir dal corpo di un' Agonizante tanto invincibile , come di ragion fi dover, ufcinne, in vece dell' Amma, il fangue a rivi: Fallus of fudor Lucas sie ojus ficue guera fanguinis decurrentis in terram . Il che , come di niun' altro fi legge ad un modo fimile occorfo mai, così, fe avvenne in Crifto , fu per prodigio della Divinità, che con quello stogo novissimo lo volle tuttavia serbar vi-

vo a miggior conflitto. Diffi amaggior conflicto: perchè l'uomo non avea folo peccato nell' interno della fuamente con la fisperbia, avea peccaro con la disubbienza ancor nell' esterno, allora che eglistendè la mano nel Paradifo Terrestre a piaceri corporei, benchè interdetti. Ecco però , che non pago

Dio di vederfi fodisfatto da Ciisto in una accertato avea di patire; l'Apostolo gli mo, ma dolor comune a più d'uno. Quel- percosse a lui date, più infuriavano? lo di Crifto fu l'unico in un tal genere, per Ecco però, che a provati pure di fino-ciò, che la Divinità v' influà di fuo. Chi di verlo in tanta pace, cavano dagli Abbiffi ca a ciò confermare l'autorità delle divi- udite come. ne Scritture: perciocchè dove il Salmifta | Io trevo invari luoghi delle Scritture PL 39.7 fè dire a Crifto : Satrificium, & oblationem che Crifto paragono quelle pene, che egli noluifii, nures ausem perfecifii mihi, per di- provo su la Croce, alle pene steffe inferna-

maniera , vuol' effere foddisfatto ancora fe dire: Hoftsam, & oblationem wolnifti , nell'altra. Non bastano i tedii , non basta- corpus au sem aprasti mini , per dinotar l'attino letriftezze, non baftano i timori, non tudine, la qual Crifto ticevuta aveva al baftano le agonie, tutto che mortali: con-patire. Torinte voi per tanto ora aneco vien paftare a figliell. Quindi, dappoi che a confiderare, che fu mai di un corpo di Crifto fu fitaliciano si malamente persunti tanta dell'etaze, 22a, quanta è la miracolofa ; i Tribunali di Gerofolima in una notte, e esposto all'affio, all'acerbità di Carnefici sì quivi da chi pesto, da chi schiaffeggiato , arrabbiati? In pochi colpi arrivarono gli da chi schemito, da chi gravato con anga- empj co' lor fingelli allo scoprimento dell' rie iolennissime; vien costretto a compa-rire ignudo ad una Colonna, per essere i tale. E pur diciò nulla paglii, multiplicaberfaglio alla crudeltà di chi tanto anela al 1000 a migliaja a migliaja le battiture, per suo sangue. Sessanca io leggo, che surono i pura sete, che avevano di quel sangue. I Manigoldi armati contro di Cristo in quell' Leoni stessi prostrata che hanno la preda, atto orribile, chi con verghe, chi con cor- fic la veggono umile a' loro piedi, fanno de, chi con carene. E pure, che avreb- placarfi non di rado conella, finaradola, bono tutti quelli potuto contro di lui, fe e poi lafciardola. Che manigoldi doveano egli folle stato uomo puro? Gli avreb. dunque effer quegli, i quali più che vedebono potuto ben cagionare dolore altiffi- vano il buon Signore pottare con umiltà le

voi non fa come il Corpo del Redemore fu, una nuova invenzione di tormentare, non Javorato dallo Spirito Santo di mano pro- più veduta frà gli uomini , che fu una pia entro le purissime viscere di Maria ? corona di pungentissime spine, calcatagli Convien però, che egli fosse di tempera il in su le tempie da mani armate. Onal Conven pero, che egii totte di tempera il mi ui cempie da mani armate. Quai più perfetto, di quanti mai fieno appari fioli il lettimento di quella tella, argon nell'Universo. E la razioni è, perche il mentatelo alquanto dal rispere, che una difetti nelle opere, che si fanno, tutti pro- solo di rali spine ficetata inun piede incui-vergono dalle cagioni seconde, che sono (to, fin ralor fatte mira le Fiere medelime rispetto a Dio, come i Manovali. Dove al ne loro boschi a frenetiche di dolore. Che farle fi applica da sé fola la cagion prima ; dovean dunque far fu la tella di Giesà tan-forza è che riefemo perfettifme. Ma oi-mè, che quella perfezion così fitana fu con balloni nodoli, anche a viva forza ? quella appunto, chemilitò contra Cristo a E pur ciò non balta. A straziare quel gen-sua maggior pena: convenendo tutti in con-tilissimo corpo si passi innanzi, e poichè cedere, che quanto il corpo umano è di mi- fi è confeguito pur da Pilato congrida alglior tempera, tanto possegga più felice e tissime, di poterlo sospendere in una Cropiù fino il fenfo del tatto a provare ogni ce , non fi tardi omai più : fi vada , fe fita lefione. E pur v'è di più. Perciocchè li Corpo di Crifto fit finsolarme-te creato lo conduce la vittoriola Birraglia per fasfin di patire, e dica affin di patire, per- ne pompa, tanto che fi arrivi al Calvario; chè tal fu il fine principalissimo per cui e quivi novamente spogliato si faccia piovenne. Venit ut daret animam fuam redem- vere delle ferite inafpritegli nuovo fangue. yearner, year un anantana yearner year più fleta a verun' altro degli uomini data quel dolore, che stando ancora entro i anai, perche nessun' altro avea Dio pro-limiti naturali sarchbe tanto, e pure in dotto direttamente e dichiaratamente ad Cristo oh quanto il trapassò ! mercè quelun titolo si funcfio, fuorche Giesì confa la lena, che a trapaffargli gli diè la Divi-cratofi in vittima all'Universo. Ne man-nità, più che mai severa in tal'atto. Ma

notar l'ubbidienza, con la quale Cristo li; ma principalmente ciò fece la dove egli

esclamò con si vivi gemiti: Doloris inferni I di sua bocca, quando ad esprimere il sonicircumdederunt me . Non fi vuole giàdire, che fossero ambe di un medesimo genere le pene de'Dannati, e quelle di Cristo, perchè ciò farebbe un metterfi a bestemmiar con l'empio Calvino. Ma che vuol dirfi? Vuol dirfi, fra l'altre cose, che fossero di una fimile attività. Perchè fi come il fuoco infernale, che è l'instrumento principale in quel baratro a tormentare i dannati, non li tormenta folamente a mifura della fua nazurale acrimonia, ma la trascende, secondo l'ordine della divina Giustizia, che lo maneggia, tormentando più chi è più reo : Infrumentum enim, come notò in tal propolito San Tommalo , non felum agie in virtute propria, fed etiam in virtute prineipalis agentis; così gli strumenti usati a tormentar Crifto nella Paffione, le ritorte, le sferze, le spine, ma singolarmente la Croce, che fu il più orribile, non ficontennero nella femplice loro virtit natia, ma la trapaffarono, perchè non operarono, folo come istrumenti nelle mani de i loro ag:nti fecondarii, quali erano i Manigoldi, ma come istrumenti nelle mani dell' Agente loro primario, qual' era Dio, il quale egli l'infinita fua Carità fu contento di affumerne all' alto frutto da lui preteso nella Redenzione del Mondo, che fu fuperiore all' umana Capacita. Tanzam quanzitazem doloris affumpfir (iono parole del medelimo Santo) qua effes proporcionaca magnicudini fruttus, qui inde fequebatur. E cit, fe io non m'inganno, conformafi a maraviglia con quel parlare, che tenne il Padre celefte, allorachè mostrandoci il suo benedetto Figlipolo ercito da' Carnefici su quel tronco, non te-16.4) c.8. me dirci: Proper feelue Populi mei tereuffi eum. Parea che dovelle dire pereufferung eum, ma volle dite percuffi, perche fi favi a fcontare l'Inferno, meritato da innumerabili, il principale percotitore egli fu, non fu verun' altro . Dominus voluie conse-

rere eum in infirmitate.

XIL

Ma che? Quanto più m'immergo in quefto Pelago de i dolori di Crifto, tanto meno io fo trovar fondo. E purc la pietà vostra amerebbe omai, che il trovaffi, ò almeno, lo che su la Croce ci diè Cristo medesimo tutto che si imperfetta, di quella Gioria,

mo dov'era gimto ne'fuoi langueri, non fi ef. 1. 5 potè tener più di non dire al Padre: Dous Deus meus respice in me . quar me dereliquifit Mentre Crifto fi duole, e fi duole col Patre, eti duole in pubblico, eti duole fu l'arto tinto a lui caro di dar la vita per l'uomo; anzi mentre fi duole l'unica volta, conviendire, che grande funt di mifuri fia la cagion del fuo limento Ma chi ne può dubitare? Questo accoram nto della Umanità derelitta, non potè effer altro che una pena proporzionata, dentro i fuoi limiti, all'angofcia, all'ambafcia, all'agitazione, che nell' Inferno provano tutti i Dannati in vederfi derelitti da Dio. E però ficcome un tale abbandonamento è quello , che costituisce in csi l'Inferno del loro Inferno, cioè la pena del danno: così fu in Cristo quello, che costitui la Passione della fua Paffione. Un tale abbandonamento non fu per certo una separazione reale della Divinità dalla Umanità, nè pure a momenti (che che dubitaffero alcuni) perche fine panisentia funt dona Dei; e femai da niuno di noi non ritoglicil Padre la grazia dell'adozione divina, dove quella non fi elevò a dat tanta pena, quanta Cristo per dimeriti con la colpa, come pote ritogliore da Giesù quella dell'unione, quanto più valida, tanto più permanente? Che dunque fu? Fu che Crifto spontaneamente si privasse in qualunque parte dell' Anima di quel gaudio, che in lei nasceva dalla visione heatifica, come giudicarono altri? Non hone anche necessità di dirciò. Bastami di afferir con più di sodezza, che la Divinità. rattenendo nella Ragione, cioè nella parte fuperiore dell'Anima, tutto il dolce con argine prodigioso, non ne lasciò cadere ne pure una gocciola a conforro dell'inferiore, fra quelle pene amariffime, che per altro ella già provava; ma l'arreftò intepelle, che come nell'Inferno, il principa-le percotitore si è Dio: Ego sum Dominus del Giordano, quando le acque superiori percusiens, così nella Paffione, la qualefer- i rimafero tutte immore più che cristallo al paffar dell' Arca, e le inferiori, correndo al Mare, lasciarono il letto secco. Ne fia chi dicami, che ciò non era un'incrudire le pene del Redentore (fecondo l'argoinento da me propofto) era íolo un non mitigarle. Perche io gli responderò, che l'istesso non mitigarle in un caso tale's era un' incrudirle. E per qual cafe più non fo sche vi lasciasti alla mano qual- | gione? Perchè un tale mitigamento tropche teandaglio da mifuratio poi da voi con po a Crifto era debito in tanto affanno . più agio. Lo voglio fare. Ma qual miglio- Chi non fa quanto le pene medefime re scandaglio vi posso io porgere, di quel- de Dannati vengano rincrudite alla vata,

che godono frattanto i Beati in Cielo? E f pure tal Gloria non è più dovuta a quei miicri, come un tempo; anziè non dovuta. Peníare dunque, che dovea fare tutta la parte inferiore di quella addoloratissima Umanità, quando si vedea derelitta così dalla superiore, che se frattanto pativa anch'ella insè, secondo il soggetto, al patir che faceva l' Anima tutta; con tutto ciò gioiva al tempo medefimo, e giubilava al fuo caro oggetto. Ecco spiegato a mio credere ciò che San Lorenzo Giultiniano intefe già con forma sublimissima di atterire, quando egli diffe di Crifto: Atrifimo divinicaris confilio fallum eft , ur tota diving fruitionis gloriain comilitares ad panam; perchè quanto meno avrebbe patito quella Umanita iacrofanta, fe non avefle conofciaritanto asè debiti quei contorti, di cui fi vedeva allor priva? Il non avere un tal bene in si gran bisogno, era un male tale,

Pf. 87. 4 che potè di sè dire Crifto con verità : Repleta est males anima mea , O vita mea Inferno apprepinquavie . Direi che ciò fosse stato fare una penitenza fimile a quella di Adamo, il quale a suo maggior crucio su condannato a farla, non tra gli antri , non tra le arene, ma bensì a fronte di quel Paradifo si bello da lui perduto, è regione Paridefe voluprarie, fe io non fapeffi, che Adamo non avea più ne men' egli verun diritto tu le delizie del Paradito Terrestre, già non più suo, e Cristo ne avea tanto XIII. Vero è, che con tutto ciò nè anche pof-

fo io dire di avere, nè pur da lungi, toccato fin' ora il fondo da me cercato in quetta marciia, tanto è vicino a gli abbitli. Più fu (ma fi noti bene) più fu vederfi Crifto ridotto ad un ralestato, che quei gran contorti, a lui si dovuti peraltro, gli crano divenuti già come indebiti, mercè la periona, la quale egli allor fofteneva, di Peccatore, il maggior del Mondo. Oh questo sì, che fu il più intollerabile de fuoi mali, come egli ci fe conoscere, quando dopo aver detto: Dens Deus mens respice in me, qua-If. 11. 1. re me dereliquife: ? leggunte tubito , quafi a spiegar la cagione di tanta severità nel suo caro Padre: Longe à faince mea verba delitte rum meerum. In quanti modi potelle Cristo con verità chiamar proprie le colpe nostre, non è qui necellario che vi rimem bri, mentre il più chiaro, a mio credere, quello fu di nostro Mallevadore. Ciatcuno ia, che nostro Mallevadore fu Giesù Crifto : Melioris Teft amenci (ponfer fallus eft Jesus, dice l' Apostolo. Ora chi può ne- sione, gastigandoli si, ma non quanto mo-

Prediche del P. Segneri .

gare, che tutti i debiti non fian comuni al Di bitor ptincipale, e al Mallevadore in un grado ficilo ? tanto che, quando il principal non gli estingua con picno sborso, il Mallevadore è tenuto al pari di effinguerlà ad uno ad uno, come le gli avelle egli fatti. Qual patimento fu però quello di Cristo, in vedersi carico ditante colpe ad un' ora, quante eran quelle, ch' erano ftate commelle fino a quel di, e che si commetterebbono da tanti milioni, milioni, e milioni di uomini fino alla fine del Mondo ≥ E pur così fu: non gliene mancò nè pur' una: Posuit in co Dominus iniquitatem omnium nofirum . E vero che egli fi era volon. IC 53. 6. tariamente addoffate si immenie colpe per eccello di carità : Delilla nofira , fua delilla la Pl. 21 fecit, ne justiciam fuam, nofram justiciam facerer , come feriffe Sant' Agoftino ; ma ciò non fa, ch'egli non fentifle all'ultimo fegno lo stato vergognotifimo, nel qual' era dinanzi alla Divinirà creditrice : la quale, rimirandolo in abito si obbrobrioso di Peccatore, da tale appunto lo trattò, senza remissione, senza risparmio, da quale era la compario: Cum feeleraris reputatus eft . Ularono i Tiranni talora di If. 55. 120 vestire i primi Cristiani di lunghe pelli di Fiera, ed intal' abito di esporli a i Cani arrabbiati. E perchè ciò? Perchè, se quei Cani avessero scorto un uomo nel suo fembiante natio, fi sarebbono, benchè sitibondi di fangue, arrestati alquanto alla maesta di quel volto, ed ò non l'avrebbo. no oficio, ò se non altro l'avrebbono offe so meno. Ma perchè il vedeano sotto aspetto di Fiera a lor si nimica, lo afferravano, lo addentavano, e lo trattavano, non da queilo che egliera, ma da quello che parevacifiere. Signori mici divotifimi, fe iu la Caoce foile Crifto compario dinanza al Padre in sembiante propijo, come sarebbe giammaistato possibile, che il Padre subito non corresse colà a spiccarlo via da quel tronco di propi ia mano, ed a ricondurselo in Ciclo, giacche la Terra troppo era indegna di un bene si mal da lei conosciuto? Ma perchè Cristo gli comparve dinanzi in alpetto di Percatore, in fimulisudinem carnis peccasi, fu finita per ef. Ad Rom. foogni compassione. Gema, gridi, si la- 8.3. gnj quanto a lui piace, ha da cili re derelitto: e perchè? Perchè così nell' Inferno fi Jer. 18. 47-

merita, chi pecco: Dorfum, & non faciem oftendam ere in die perditionis corum. XV. Se non c.e nell' Inferno stesso usa pure Dio co' Dannati qualche specie di compas-

# Predica II. detta nel Palazzo Apost.

titano, cierà condignum. Con Cristo non Cristo, il quale essendo insieme Comneuso niuna : Deminus voluis conserere eum prenfore, infieme Viatore, pote unite in in infirmitate. E perchè rigor tanto stra- sè folo fommo conoscimento, e fommo no ? Perchè in Cristo si dovea palesare cordoglio ; sommo conoscimento , come catore, che al certo è fommo, ma quel-

647.14.9. ediato mai tutto, come San Tommalo proprio. S. Th. 1. P. c' infegna; mache? al tempo medefimo, dio. 11,2 che viene odiato da Dio, come peccato- lodiede egli al fine un terribilissimo grido,

vien punito al tempo medefimo, e com-Job 33. 27. fempre punito meno del merito: Perca- che tanto cgli aveva operato ad esterminon recepi . Il poccato vien odiato allolutamente da tanti lati, da quanti mai sia

questo fegno dovesse gingnere Cristo per mans expiras , su sentimento celeste di nostro amore: a vedersi trattare, non fol Santo Ilario, dolens fe non omnium peccara come Peccatore, ma come se egli sosse il Peccato stesso? E pur così è : Eum s.Cor.felle qui non noveras percasum, dice l'Aposto-

o, tro nobis peccatum fecit. Oh cofa Giribile I Dice che il Padre arrivò a trattare il Figliuolo, come si tratta il Peccato, cioè fenz' una compassione, per miil Figliuolo in Croce dal Padre, non può che un guardo amorevole : Deus meus ,

respice in me , quare me dereliquisti ? ne pure un guardo egli pote confeguire : longe à faluce mea verba delittorum meorum . Lascio io però frattanto a voi giudicare qual dolore mai fosse quello del Redentore, mentre fotto un tale fembiante di Peccatore, anzi di Peccato, vedea chiariffimo, non v'effere trattamento così crudele, che a lui non si convenisse. E però fe duro gli era il riceverlo in ranti strazi, in tanti (cempj , in tante carnificine , eleennque folo, perchè non abbiamo lume, capricciò di maniera, che cade a terra rosciti che a tanto balli; ma bene intindevalo fubito come motto, Cecidit super terram

non fol quell'odio, che Dio porta al Pec- Beato, che vedendo Dio a faccia a faccia; bene scorgea che male fosse l'ossenlo ancora che egli porta al Peccato, ch'è derlo: esommo cordoglio insieme, come senza fine. Son due odii questi, fimili sì, Passibile, che nato in oltre più d' ogni nia non però punto eguali, che però fta altro al patire, era però atto a dolerfi scritto: Similiter odio sunt Deo impius, di qualunque male a misura di tutto O impierarejus: dice similiter , non dice il conoscimento ; e di verità se ne dolaqualiter. Perchè il Peccatore non viene fe, e fe ne dolle quasi di male anche

Non è però da stupire, se in si gran duore, viene amato, qual' uomo; e così e così fpirò: Clamans poce magna expiravis. Vide che pute questo maledetto pecparito; che è la ragione, per cui vien cato dovea rimaner fu la Terra, dappoi vi , & vere deliqui , & us eram dignus narlo dal cuor d' ogu' uno . E a quelta vista adunò tutto il suo spirito per abbominare sì ffrana perversità del Genere possibile a timirarsi, e così non truova umano, e così fini la sua vita di puro spapietà. Chi avrebbe dttto però , che a fimo , nato dall'offesa divina ; Jefus ela- cap. ult, pertare. E voi frattanto, per quell'intendimento più alto, da Dio donatovi, mirate un poco, se Gcsù meriti nella sua Patfione di effere compatito più per quel capo fleffo, per cui meno fuol' effere compatito dal Volgo indotto, cioè, perchè patendo era Dio . Se fosse stato uonima che si sosse; and e, che chiedendo mo puro, quando mai sarchbe egli il Figlinolo, in Croce dal Padre, non può stato capace di pene si trascendenti? Per-

chè era infieme uomo, e Dio, ccco che la Divinità potè gravare fopra di lui quanto volle il fuo tetribiliffino braccio, per quelle vie , che miracolose rispetto a ciascun di noi, in Cristo nulla rinscivano superiori alla condizione sua naturale di Dio fatt'uomo.

SECONDA PARTE.

I L fanto Vecchio Tobia, finchè udi que' benefizi, che egli avea ricevuti dal vate ancora a operare su le loro forze, più Condottiere del suo glovinetto figliuolo duro gli era il meritar di riceverlo. E pure nel lungo Pellegrinaggio pur'anzi fatto, un tal merito egli si era parimente addossa- pensò a contracambiarglieli con la metà to come vero Mallevadore, Delilia nofra delle fue fustanze novelle, tanto quelli fundelilla fecie; nè potea però far di manco | gli parveto esorbitanti . Ma quando indi a di non lo riconofecte come proprio. Oh poco egli seppe, che chi gli avea confeangosce, oh ambasce, oh travagli sopra riti benchizi tali era un' Angelo, anzi un' ogni credere! Noi non possiamo intender | Arcangelo, calato apposta in sembianza d' ciò che fia fath reo di un peccato, quan- nomo dal Ciclo, fmatì, ftordì, fi ric-

XVI.

in faciem fuam, e non potè più ne guar- p Cristiano certamente, ma barbaro ! Codarlo, nè rispondergli, nè ringraziarlo; me è possibile dimenticarsi di chi tanto tanto per noi, non folle itato al fin'altro, che un' uomo femplice , di nobiltà , di gentilezza, di garbo, di belta illustre (quale pure fu Gesti (econdo la carne ) come non ci dovremmo tinti commiovere al ripenfare si gran bonta? Ma mentre fappiamo per fede , che chi pel noi pati tanto , non è ficuramente alcun' uomo femplice, è un Dio fatt'uomo: oh Dio, che dobbiamo fare ? Possiam fare altro, che rimaner tutti flupidi, tutti flolidi per l' orrore, con dichiararci , se pur potremo in tanto orrore aprir bocca, che profirati a' fuoi piedi, vogliamo quivi dare per lui prontamente l'ultimo fiato? Quis mihi det , ut ego moriar pro te , & cognofcant te omnes fines serra , omnes , emnes? Senon fiam Tigri, non può cilere affetto minor di quello , quello che fi zifvegli dentro di noi alla rimembranza di un Dio per noi crocifillo. E pure quanti faranno, forie anche tra gli Ecclefiallici, almen la meta delle fue fostanze . Noi che vivranno affatto dimenticati di tanto amore ? Laiceranno traicorrere i loro giorni, fenza ricordarfi la mattina di lui, nè pure per un piccolo quarto d'ora. Sapranno trovar tempo, anche fmoderato, alle visite, a i complimenti, a i corteggi, a i conti di Cafa, anzi bene spesso a vanis meno un guardo, al loro crocifisto Si- Christiurger nos, ne qui vivune, jam non gnore ? Ahi che durczza di cuore , non fibivivant , fedei , qui pro ipfic morimus eff .

ma si crede di non potere giaper lui far ci amb senza verun merito nostro? Quepiù altro, che spirargli mutolo a i piedi, sfa dunque è la bella gratitudine, che gli Signori miei . Se chi in quello giorno pati uliamo? quella è la corrispondenza? quefto è il compenso? Non pago il Figliuolo di Dio di patire per noi alla fimilitudine degli altri nomini, ha messo mano all' istella Divinità per aggravarsi le pene, per allungarfele, anche in forma miracolofa. E noi verso lui saremo poi tanto scarsi, che non folamente non vorremo fopportare un' incomodo , non folamente non vorremo soffrire un'inciviltà , non solamente non vorremo per lui dicadere un minimo puntiglio dal grado nostro; ma vorrem convertire quanto abbiamo da lui ricevuto di entrate, di preminenze, di prerogative, di titoli, a nostro prò, non a vantaggio di lui? non ad arricchir le sue Chiese, ma il nostro lignaggio; non ad ampliare il fuo culto, ma il nostro lusfo; non ad accreditare tra i Popoli il fuo gran nome, ma a promuovere il folo intereffe noftro? Tobia all' Angelo, confiderato qual' nomo, voleva dase tutta al Figliuolo di Dio, perchè non dare la metà per lo meno della metà? Ah nò, ch'à

poco, fe glicle diamo anche tutte. Io voglio dunque, che niente meno gli diamo di noi medefimi. Quanto fiamo, quanto fapiamo, quanto vagliamo; tutro fia ad onore di lui, sì, tutto, tutto. Tale è lo spifimi paffarempi ; e non lo fapranno poi rito vero di un Ecclefiaffico ; non voler ritrovare a dare, se non un gemito , al. effere più di se, ma di Cristo: Charitas a.Con. 14



## PREDICA III.

## Nel Mercoledì dopo la prima Domenica dell'Avvento, che fu a i dì 3. di Decembre.

Videbunt Filium hominis venientem in nube cum potestate magna. & majestate . Luc. 21. 27.

Nel Vangelo della corrente Domenica, Luc. 21.

Euntes in mundum universum, pradicate Evangelium omni creatura. Mac. 16. 15.

Nel Vangelo della odierna Festività.

gna, & maj-flure: il fecondo nella prima quentium vivia fer zelum julisia fir ere-venuta di lui, quale Redemore, conver-liai. Sarà per tanto quella martina mio

trono di Mulfa, negarono a viva forza rappresen a Cililo in vol. di riccadicale fotto portamento di fremo di niccadicale incognito a ma dissaffe, dall' Fetterlatta co, è quallo primieramento qual' era quello di puro Predicance de Lee di amonta, fetta di cui farabbe vano

Ar cofa ammirabilifima, che Poverelli. Chi fa però, che da fuperbiz non facendofi altro nelle divi- fimile non derivino que difordini, che la nortaceanon autore de distriction de distriction que distriction de la come i para l'en escriture, che la vellarede finuto Miffia, quafi ad ogni ci e, che tuttavia non fa come i para re l'eglio, delcrivendofi, cile Sonogii Ecclefafici eletti a rappre cenare grandofi, e dandofi tanti indi: zi dariconofectlo alla fua felice venuta; con Fedeli. Ma che? Vogliono i più di loro tutto ciò quando poi venne, gli Ebrei non rapprefentatio nel personaggio maestoso lo conoscellero : Si enim cornevissi ent, dice di chi presi de, non vogliono nell'unile l'Apostolo: nunquam Dominum gloria erni di chi serve. E pure Cristo l'uno e l'altro cissassificate. La cagione di non conoscerlo su ucerca al pari da esti, in prò massenamenin a graphical limit da a. If in . I organization in the description of the control of the contr a tanta luce . Ma, fe tale fu la cagione degnazione amorevole verfo tutti : Pradia tanta luce; Ma, ie tale iu la capone degnazione aniorevole verb outit i Peafi-di non confocierio, eccesi poi quale ne lera genegatiam moni restaura. Equiva e efpresso nalle librime Scritture indue Per-vole I uneglia de positi de productione de la consecución del fottuggi, non fedo diffinipissoni, una fui suella, ne qual absida de positi eccesia, cio del coposita. L'uno di dignita, di grandeza-le del productione de la companio de la consecución del 22, di gloria, dipodelta i altra doi prova-fonda abbiectaire. Il primo egli doves Redutore. E pur, che diffici il Ponnesse forlence nella foconda ventra da lui qual 38 Gregorio 25 x Rella, bear a agentale. Luc. 17. 17. Giudice, fu le nuvole, cum posestare ma per bumilisarem socius, & cenera delin-

Vetata di lai, quae necessor, conver-tiari. 332a per tano quesa massoa mo-tare, et figure co i midei in piana terra Essage, corico di nofarari, come quali due tessee pasperista mifa me. Ora gli khoi Perforagej, alto, e ballo, fi debano da fup, chi, invashinii di qual hilto, che via fengue adempre con parti tulio, af-cosificya in acce un Melfia regione fi finede nela vi uvinchi mui di perfetto a

II.

rogantemente? con accenderfi? con alterarfi, o col non sapere correggere mai veruno, fenza fcomporfi di volto? Sono modi questi da perderla molto più, che da guadagnarla, specialmente in un' Ecclesiastico; il quale, fe in tale stato non è ancor giunto ad aver dominio di sè, come lo può pre-tendere sopra gli altri ? L'autorità si conseguisce con l'amministrazione di una Giustizia incorrotta. E così questa in primo luogo Dio ricercò di fua bocca , là dove prele nella Sapienza a istruire chi regge Popoli: Sap. t. 1. Deligite juftitiam, que judicatis terram : e quelta in primo luogo ricercano ancora i Popoli , che fontetti : A Principe nihil magis , quam juft itiam , exigis Populus folcadire Valentiniano: merce, che se i Popoli, nati liberi, fiandarono a poco a poco foggettando di accordo ad alcuni Capi, per vivere più tranquilli; fi foggettarono fempre con questo patro, che quegli a cui mettevano esti la spada dell' autorità in una mano, si provvedesse di bilance rettissi-

me, da tener frattanto nell'altra. E qui si è da considerare Uditori, che tut-III. ti i Governanti fupremi furono da principio chiamati Giudici , conforme ben intese il tristo Assalonne, allorache, dentro se stesso anelando al Regno paterno, diceva ogni tratto a i Sudditi malcontenti: Quis me a.Reg.15.4 conftituat Judicem super serram e (Guardate furbo! Voleva in sostanza egli essere fatto Rè , e frattanto dicea , chi mi farà Giudice? )

E ciò non solo perchè i Governatori supremi, comedottiffimi, efaminavano anticamente dasè le cause de loro Vassalli, e le decidevano, conforme fi legge, che faceffe già Giulio Cefare, Augusto, Vespasiano, Tirseu, de Trajano, Maffimo, Adriano, Antonino, nobil.c. 18. Giustiniano, e più modernamente il gloriofiffimo Carlo Magno, con altri enumerati alla lunga dal Tiraquello, Dottor famofo; ma ancora perche chi governa, se bene offervifi, non altro fa dal suo seggio, che sentenziare. Se egli conferisce una Prelatura, fentenzia che colui è degno di quella Prelatura ; fe una Cattedra, fentenzia che colui è degno di quella Cattedra ; se una Chiefa, fentenzia che colui è degno di quella Chiefa; fe una carica di Votante, di Avvocato, di Auditore, di Fiscale, di Configliere, di Capitano, ò di altro, fentenzia parimente, che colui è meritevole di tal carica: che però tanto diceva Davide a Dio: Deut judicium tuum kegi da,

perche fapeache non dovea mai fare altro

Prediche del P. Segneri .

il governo a lui confidato, Ma questa au- I chi regge, che dar sentenze. Ora figutorità come fi confeguisce? col bravare ar- ratevi uno , il qual' in ciò non proceda con rettitudine, quale autorità potrà egli mai possedere su la sua gente ? qual credito? qual concetto? Quello che può restare a Giudice iniquo. Un Giudice iniquo è l' ttomo più contentibile che fi trovi fopra la terra. Ognuno lo abborrifce, ognuno lo abbomina . E tale è chi governa, le non è tetto : Effusa est concempcio fu- ve. 106. 40. per Principes , dice il Salmifta; quafi afigificare che fopra i Sudditi ingiulti l'in-famia (corre a foprafare iloro nomi, ma che fopra i Principi inonda : tanti fon quei , che dalle fentenze loro fi appellano incontanente conlingua mormoratrice. Là dove un Giudice intero obquanto ha di gloria ! Justicia inditus sum, diceva 10b 29. 4-Giobbe , & vellive me , ficus diademace , judicio meo; non fi ritrovando Monarca, il quale porti in capo corona mai pati a quella di chi ha fama di dare inogni oc-

calione fentenze giuste. Non fo se Giudice più glorio fo sia stato mai fu la terra di Samuello, che in tempi difficilifimi ebbe cura di Popolo quafi Immenio. Ora, avendo egli già governata da cinquant' anni la Repubblica Ebrea, prima di depositarne il comando nel Re Saule, pur anzi eletto, volle a quel fuo duto Popolo rinfacciare le ingratitudini fomme, di cui pur troppo lo conosceva colpevole innanzi a Dio. Ma perchè non può riprendere altrui con buona fronte chi merita riprenfione, che fece in prima? Si volle esporre ad un pubblico findicato : e così con animo cccelto provocò fu la Piazza chiunque si fosse, diranta moltitudine, a dir di lui quanto mai tapesse di peggio : loqui- 1. Reg. 12.9 mini de me coram Domino , fi quempiam calumniasus fum , fi oppreffi atiquem ,fi de manu cuju, quam munus accepi. T consemnam illud bedie, reftisuamque vobis. E tutto il Popolo ad una voce tispose, canonizandolo: Nones calummiains nos , neque oppreffift , neque tulisti de manu alicujus quippiam. E pure Samuele, non pago di così nobile attestazione, ne volle un'espresso rogito, fin giurato, con teolicare: Teffireft Deminus adversum vos in die hat, quianon invenerieit in manu men quippiam? Edi bel nuovo rispose il Popolo; Tofis. Eallo:a Samuello investito di quella fomma autorità che gli dava sì chiara pruova d'intes grità, e d'innocenza, cominciò ad intonare que' benefizj, che Dio aveva lor conferiti da tanti fecoli, e quegli oltraggi che da loro avea riportati ; com-

150

movendo il Popolo tutto a sì gran terro- del Re Davide: è pure udite Signori , è re, che quali fu per vederfelo a piedi mot- maravigliatevi. Nel fuggire che egli facea 1. Res 12 to , O che bella gloria Uditori I Potere già da Affalonne , Figliuol rubello , di-

petro intrepairo, e non ne verer une nous en one que in antime a sona con estada in atam molitudine ne pur uno l. E non calumina orrendifima divilogii, che que attufavii illum homo (come noto flupetat- la folie rimato in Gerufalemme a penfar to anche l'Ecclefallico). E non attufavii tra sè, come ripefacifi in quel torbido illum homo. Ma perche i Perche Samuel· la gorona del Re Saule fuo Nonno. Sil lo , sfidandoli , andava armato . Indurus diffe allora Davide a Siba . Mifibofetto

pt. 19. 17 durus eff jufficia, ficut lorica. Un petto at-mato di giufficia evidente, nonteme dat-mato di giufficia evidente, nonteme dat-

Quanto are gotter. Visited a year new more among minimal point from the profit of the Ceut, 10, ti. Chi fcanfa questo, si falva facilmen- affatturare.

11.4.1.cap. prefenti : Acceptio pecunia pravaricatio tanto chi li pigli per loro con cento ma-qui iptic. revitatis eff. ni : hanno i Ministri , convertiti a prò

VL.

mule, 2. d. Tertulliano ) qua coffantin iribunal tato. E cio on quanto difdice in in Ecaficindimus detreturi adverfus cos, quorum clefiaftico! il quale tanto debbe andare

un' uomo sfidare ogni Accusatore con mando a Siba, servidor di Misibosetto, petro intrepido, enon ne vedere uscir suora che sosse del suo Padrone ? E Siba con

eff ( fecondo la bella formola d'Ifaia ) in- mi corrisponde così? Rene : Tua fine om- a.Ren-16.4.

mitted guiltitas evidence, non cente dar di vi di figuration tutti. E però rati fono de tutti i brit dell'Accustion quantum-en dell'Accustion quantum-Eccovi dunque, che a confeguire un' au-torità fovrumana, 11 el la via i l'efecti, a peròpito intenza di tano pefo ? L' 12.» 1. tare una giultitai incorrotta : s'addi i fin-par, irhomom, qui puider, pilitiam. Ma io frattano qui noto, che Samuel-lo ridulte tutta la fua giultizia adue ca-portuno, tutto che più da Villa, che lo ridulte tutta la fua giultizia adue ca-pi : al non ellere lui fiato accettator di Davide guadagnar di maniera, che tenpersone ( deprimendone una , per erger ne in conto del più verace uomo del l'altra ) è al nou effere flato accettator Mondo chi glie l'aveva arrecato , bendi prefente. Nè è maraviglia . Da quo chè egli folle di verità un bugiardaccio, fit due capi fuole prendere anch' ella un impollore, un infame, degno di ellere quanto ha di gloria la Giufilizia Divina: allora altora mandato forpa una forca.

> Gindice anch' egli retto nel suo Gover- re ci replicano così spesso, che i doni no, non effendo credibile quanto infa-ne, per li nautraj di molti, fia l'uno, doni ficambiano le parole ul'alabri a gli e l'altro. Vero è, che il primo di tali fieli unmini giutti: Manera murant ver Deut. 6.

> scogli si è l'essere accettator di presen- ba justorum. E troppa la loro forza ad 19. te ancora dall'altro : perocchè i più di lo fo, che non tutti prendono di man VII. coloro , che giudicando fono accettato-coloro , che giudicando fono accettato-ri infoficibil di perfone, però , fe cre-defi a San Gregorio , fon talt, per: Lando di non pigliar mai regali, non altra-chè prima furono accettatori ignobili di mente che fe folfero monchi, hanno frat-

Narra Plutarco, che gli Antichi facean d' effi in tanti Briarei , hanno parenti , le statue de' Giudici senzamant, per dino- hanno partegiani, an sensali, hanno quei le lataue de Guidici tenzamanti, per aino i nanno partegiani, aniemaii, nanno quie tare che tronche quiete al ricevere, non che fanno una medefina cosa con chi v'era rifchio, che gli occhi non difere i non piglia. No, no : Parga rishanal ( di Epolici nellaro molto bene la femenza che dovera ceva il fapientifilmo Nazianzeno ) nonfo-datfi, c che fa lingua altresi non la pro- lo Parfare, marribanal traum, ne datorum mulgafie . Il male tutto venire in loto tibi alterum contigat, ut aut malut fiat,

dalle mani ragunattici: perchè con quale aus evistimeris. È certamente il lasciare, costanza possiamo noi sentenziai contra che i suoi ricevano, se non vale ad esfere De hab, chi ce l'empie? Qua conflantia ( fudetto, ingiusto, vale per lo meno ad effere ripumunera appesimus? Ciascuno sa la santità rilento ad accettar doni, anche leali, an-

· Dio, che le medesime offerte destinue al sostegno de Sacerdoti, non si desleto ad essi immediatamente, ma prima al Tempio, e che poi dal Tempio passassiero alle ciò che non gli è dovuto di preminenze, lor mani, perchè appariste, che i Sacer- sapete voi ciò che sar Lo dirà lo Spirito pio. 1468, Dio, da cui ciascono può prendere a man

aperte. Tanto già ne parve a Filone; De pra- Jubensur prins in Templum deferri munera, honor. Sa- ne cum inde Sacerdores desumant . Nam quifserdocum quis non ab bemine accepis , fed a Deo ,

VIII. Salvo padore accipie.

E qui non posso io far sì di non ammirare la strana sacilità , con cui tal volta si arriva ne i Tribunali a comporre caufe gravissime , quali fono specialmente quelle di fangue, per via di molte, non personali, ma pecuniarie, le quali, se non pervertono la Giuffizia, come la pervertono i doni, certo almen'è che la disonorano in sommo, quali che ella perfeeniri veramente i misfatti pubblici , ma li perfeguiti, come il Cervo le Serpi, per ingraffarfi. E poi ci maravigliamo, fe gli omicidi, delitti si spaventofe, fiano oramai dimestici agli occhi nostri, come erano quafi al tempo de' Gladiatori ? Nullam Reus (tengali bene a mente questa fentenza) nullam Rein pertimefeit culpam, quam redimere nummis existimat, nullam: nullam . E di chi fu tal femenza ? Fu del grande Isidoro nel terzo de summo bono. Pensate voi : se un Cavaliere dominato dall'aftio, dall'alterigia, dall'ira oftile, fi afterrà dal pigliare ogni fua vendetta, quand'egli sa che alla fine placherà la Giuflizia fulminatrice con una borfa'. Toccherà l'astenersene a meri Poveri. E pure, che diffe il Signore colà ne'Numeri? Non accidieris prezium ab eo aqui reus eft fanguinis , oh che parole! fasim & ipfe morietur. Non fo però io vedere, comenc-

gli omicidi (per altro pari di circostanze aggravanti ) chi è pingue di facoltà fia meno reo di sangue, che chi n'è sinun-

Ma grazie alla faggia cura di chi dello Stato Ecclefiastico ha mandato già esile apparenza; Apud illud von eft gleria per Eccl. ssige un tale abufo; onde, a ridurci in fentiero: fel'effere accertator di prefente, è ciò che dà occasione ad ogni ingiustizia; l'esfere poi accettator di persone, è ciò che di verità la costimisce. Conciossiachè e se si gnardi, che vuol dire effere accertatore di persone ? Vol dire conferir' ad uno ciò che nonegli è dovuto di benefizio, di ren dite, di rispetto, di preminenze, secon- fi con la Virtu, fituata in un giogo altissi-

che limpidi, che nel Levitico, voleva I do la Giustizia distributiva, più tosto che conferirlo a chi sia dovuto. Ma è ciò altro, se non che dare tante sentenze iniquissime? E che sia così. Chi da ad uno

doti non pigliavan dagli nomini, ma da Santo: Siene qui immirere lapidem in acervum Mercurii, ien qui tribuit infiptanti honorem . Ma dove vuol' egli aliudere con tal forma? Ad intenderlo bene, convient fapere, che Acerum Mercurii (fecondo la fua radice ) è fertile di affai belli fignificati. Contuttociò San Tommafo, feguendo Ugone, splendore del suo grande Ordine, riputo con sodissimo fondamen-to, che Acervi Mercurii sian propriamente quei cumuli di danaro, che il Mercarante va a mano a mano facendo fu la fua tavola, quando egli vuole faldare i con-ti con l'altro. Ora avverrà non di rado, che il danaro manchi in alcuno di tali cumuli, per arrivare alla fomma defiderata . E così allora il Mercarante che fa? Piglia an piccolo faliolino, e postolo per segno al mucchio calante, vnole che quello, a ragion d' esempio, significhi cento piastre: Ponie Inpillum loco ceneummarca. S. Th. 1. :rum. Le fignifichi pure quel piccolo faf. 9 63. art. 5 , folino, quanto egli vuole, non farà giam-

mai vero, che le equivaglia. Tanto accade nel caso nostro. Che è dare ad uno quel grado, quella foprincendenza, quella superiorità, quel maneggio, di cui non è meritevole ? E il mettere l'infelice quivi per fegno, cioè per uno, il quale fignifichi quello che dovrebbe effere , ma non sia: significhi, che egli dovrebbe effere dotto , effere prudente , effer pio, effere benemerito della Chiefa: ma non è tale . E un fasso, che sostiene le veci d'oro: Siene qui imirtie lapidem in acervum Mercurii , isa qui tribuit infipienti honorem. Oh che coia impropria! Però il far ciò si lasci pure a i Mercatanti, espressi in Mercurio, riputato l'Autore de' loro conti , ma fi deteffi nell' Ecclefiaftico, eletto a rappresentare in sè la persona di Cristo Giudice , sì inimico d'ogni

fona 3 Il non dare poi ad mx meritevoleciò che gli fia dovuto, affine di darlo ad uno che meno il meriti , è togliere alla Virtù quafi tutto il feguito, sì che ella resti Vedova desolara nel suo soggiorno, E chi di voi . Signori miei non la bene per isperienza, quanto fi ricerchi per arrivare a sposar-

Num. 15.

X.

mo? Quanti stenti! quanti sudori! quan- ma sì bene alla sua, che è l'irrefragabite vigilie! Ci viole altro, che un Pelle- le. Judicabis orbem terrarum in aquitate, Pf. 95. 13. grinaggio di foli quararta di , quinti ne & Popules in veritate fua. spese Elia, per arrivare alla cima del Monquell'Erra con tanto incomodo, vago di fare nella Repubblica anch'egli la fus figura, si vegga poi di la su posporre a più di uno, miglior di lui veramente in adulare, in correggiare, in complire, in accumulare? ma che frattanto, flatofi fempre tra i neghitofi alle falde della Montagna, non volle mai per ascenderla dare un passo ; quale amore potrà egli più ritenere allo fludio della Virtà, fposa tanto infaulla, ò quale istillarne negli altri? Anzi a tal'ciempio forza è, che tutti si scuotino i Virtuosi, e che fi fgomentino, e che cia feuno più volentieri fi accinga ad addottorarfi nelle arti correggianesche, che nelle spirituali : ò nelle fcolaftiche; ò veramente, che egli fi procacci clientele, fumi, favori, danari in copia, giacche queffi più gli varranno ad avvantaggiarfi, che i inffragj tutti a lui dazi dalla Sapienza. Al che dovrebbono por re mente attentifima a tempo fuo , non folo quegli, a cui tocchi distribuire le prime cariche, ma quegli ancora, i quali vo lendo a chi giuftiffimamente le confegui raccomandar questo, à quello, secondo l'ufo, per fuoi ministri interiori, non canto mirano a provvedere gli uffici da lui tenuti in fervizio pubblico, quanto a provveder le persone da sè protette.

XI. Quale autorità può rimanere frattanto a Giudici tanto ignobili? Niuna affatto. L' autorità guadagneraffi da loro immirando Christo, il quale però nel suo Giudizio saràtanto formidab le, perchè non guarde-March. 16, rà in faccia : niuno . Filius hominis veneupureft in eleria Parris fui & cunt reddet unicuique, ma come ? fecondo la nafeita? no: fecondo le iftanze? nò: secondo le interceffioni > rò : secondo i talenti amabili di natura ? nò dico : fecondo l' opere: fecundum opera ej a . E quivifarà lo fpavento. I fegni precedential Gindizioeffremo: Il Sole che (venga, le Stelle che firiterribiliffimo farà tutto nella fortenza ; sì , che io non faprei ciò che ftibilire .

Ma che? Nel fare il Personaggio di autote Orchbe. Ci vuole un viaggio arduissimo rità, ciascuno segue la corrente del genio; d'anni , e d'anni , feorfi in continut fatiche. e però vi fi accommoda volentieri , quafi le-E fe quando uno sia pervenuto finalmente a | gno a feconda del fiume andante. Dunque il più malagevole non è quello, che da noi si è detto fin'ora, cioè l'avere a rapprofentare in sè Crifto Giudice : conciofiachè, quando bene a ciò fi richicgga in ogui Ex lissaftico l'esercizio di una Giustizia incorrotta, si può sperare che egli per questo medesimo si conforti ad ciercitarla, perchè la Gustizia mantiene l'autorità . Queniam jufficia firmatur felium : prov.16.12. promessa di Salomone ne suoi Proverbi . il difficiliffino ftà nel fare il Perfonaggio egualmente di debolezza, a titolo di rappresentare anche in sè Cristo Redentore . E pure Cristo questo eserciro in primo luogo, per avvisarei, che il basso sempre dee precedere all' alto . Gioriam pra- Prov. 1633. cedat humalicas. Anzi, se Cristo si merito, come è certo , la podeftà giudiciaria , che Iosterra nel secondo Avvento ( ben- 5-Th. 3- pche gli fosse già dovuta per altro, sicco- 5-59. art. 10 me a Re nostro Capo ) se la merirò , come insegnaci San Tommaso , per l' umiltà prodigiosa, con cui nel primo Avvento fi tottomife ad effere giudicato da uommi infolenziffimi , conforme quello di Giolibe a Ciifto medefimo: Cau/a fob je. 17. rua; quasi impre judecara eft : da chi ? da Pilato, e da altri si triffi Giudici. Orsù dinque: Gaufam, in contraccambio, caufam judiciumque recipies, firche al cofpetto deli' Universo tu abbia a giudicar que' medefimi , che tanto arditamente avanzaronfi a giudicasti nella Paftione ; pe verba Sedeist Judex , qui fetie fub Judice, dice San- Do. ferm. t' Agoftino, damnabir Ress vere, qui falfo ule. fallus oft Reus. Fa d' uopo dunque, che niuno voglia nel fuo grado' pretendere più di Crifto. E però, fe l' Ecclesiastico havrà da fare a fuo tempo il Perfonaggio di Giudice vigoroto , contraftando ancora co' Grandi , qualora questi trascorrano da' confini del, poter loro , per nessuno ampj più di quei del dovofeino, il Mare che mugga, le Fiere che fre- re; non tralafei di pre nettere giornalmano, i Fulmini che fracaffino, faranno mente auche quello di Redentore, con femplici Araldi di untalcorrere. L'orrore timiliarfi . Ma fino a qual figno ? O qui mercè che altra mira non avrà il Giralce. Fino a fervire i Poveti programente nel-in darla, se non che di conforma si alla ve- le loro mec sitta, benche si continue, zità : non gia alla nostra, che è sottopo- ad :scoltare con pace i loro lamen-Ra a passioni, adincertezze, ad inganni; ti, e ed accordar con pazienza le loro

ne intenderla bene : scisis ( dice Crifto a' Discepoli suoi più degni ) Scisis quia Principes Genium dominaneur corum: Vos Marth. 100 aurem non fic , Sed quicumque volueris in- 25.

ser vermajer fieri , fis vefter minifter . Che nuoce dunque, che l'Umiltà fia profonda in un' Ecclefiastico? Tanto sarà più proporzionata al Palazzo, il qual' essa ha da sostenere. La Podesta laicale è quella, che si regge sotto il contegno orgogliofo, fopta l'imperiofità, fopra il lasto, sepra i fragori, e sopra le pompe vane, oggidt st immenfe. L'Ecclefiastica st regge ritta sopra l'intitazione di Crifto. Chi però non vede che questa, quanto farà maggiore , farà migliore ? Forse che Cristo richiederà da noi atto di umiliazione, che non abbia egli fatto prima di noi ? Anzi però fii detto si bene da Sofonia, che egli un giorno farebbesi

contentato che i fuoi Ministri fottometteffero al fuo fervizio, non più che una spalla sola, serviane ei humero une, per- Soph, 3.9. chè l'altra spalla era già stata sostomessa prima da lui prontisfanamente a tutto quel pelo, che dovesse poi fare comune a gli altri . Sentafi per tanto l'editto , che

dallo Spirito Santo viene qui promulgato ad ogni Ecclefiaffico più fublime . Relle- Foch tast rem te posuerunt. Orsu dunque: Nolicas solli : efto in illis quafi unus ex ipfis. Ma che vuol dire; unus en ipfis ? Vuol dire, che non fi eserciti sopra i sudditi quella autorirà di comando, la qual vi và efercitata, riprendendoli difettofi, raffrenandoli discoli, gastigandoli contumaci ? Signori nò . Vuol dire , che tale autorità, qualfifia, non debbe andare negli Ecel fiaffici accompagnata da boria , ma da umilia, perchè la loro (come fu chiofato da Santi) è podestà di Rettore, non di dominatore; di Rettore, non di difpregiatore; di Rittore, non di fracafsatore : e però, che pregiudica a chi è Rettore l'umiliarli per Cristo a quegli uffizi

Non solo non gli pregiudica, magligio-va, perchè, se gl'Imperi conservanti con quelle arti, con le quali essi surono conquistati ( secondo la nota massima de Po-Itici ) ne viene di confeguenza , che la P destà Ecclesiastica non si possa con altro confervar più , che con l'Umiltà , fue producitrice.

di carità verso i retti, che to vi dicca ?

Senza che chi non vede, che l'Umiltà non pregiudica punto di fua natura all' autotità ben' esercitata ! Più rosto la rende amabile : perocchè gli nomini

dere la benedizione suprema da un Mondo all'altro : ò fino a comparir qualche wolta negli Spedali, a titolo di vedere, come a quei miferi si dia pronto soccorso, non folamente nel corpo, ma ancora nell' anima ? Signori sì, ma non balta . Fino ad istruire di bocca propria i fanciulli ne primi elementi della dottrina Cristiana . visitata di Chiesa in Chiesa ; ò fino a cercare fopra le montagne più alpestri , uomini a faccia dissinili dalle bestie , che han quivi in cura, a cicurarli, a catechizarli, ed a mostrare anche ad essi la via del Cielo, non meno aperto dal Redentore in prò loro, che in prò del Popelo culto? Signori st , ma non bafta . Fin dove dunque? Volcte che io ponga termini all'Umilià, se lo Spirito Santo ci fa chiaramente intendere di fua bocca, the non vi feno? Quanso magnus es , dice Iccl. 3. 20. egli per l' Ecclesiastico, quanto magnus es, bumilia te in omnibus. Chi dice in omnibus, toglie all' Umiltà tutri i limiti immaginabili. Vuole che ella inchinifiatusto. Nè è mataviglia . Si come la Podestà Ecclesiastica giunge a tutto ( cioè a tutto quello, fenza di che non fipuò foftenere baftantemente l'onor divino) così debbe a tutto anche giugnere l'Umiltà :

liti? Signorisi, ma non bafta. Fino a vi- !

fitare ne' tuguri loro gi' Infermi, anche più

Schisoft, quando questi imandino a chie-

S. Aug. de Mensura humilitatis cuique ex mensura ipfina mannisudinis dara eft , diffe acutiffimamente Sant' Agostino su questo passo. E però se la Podestà Ecclesiastica è tanto grande, quanto pur'or si dicea, oh come debbe a proporzione effer grande anche l' Umiltà! debb'eflere scnza fine: Humi-

lia te in omnibus.

XIII. Ma ohime, che dove la Volontà ricalcitra all'operare, subito chiama l'Intelletto a far legacon esso lei, ranto che, mentr' ella non opera, egli attenda fempre a provare, che non va operato, Si dice jubito, che il far descendere a cose tali un Prelato di primo grado, come se soste un Cappellano, anzi un Chierico, è un'avvilirlo. Che avvilirlo? E forfe più tofto crescere assai di stima. V'è mai chi strepiti contro di un' Architetto, ove questi dice, che se si vuole alzare un Palazzo nobile, conviene andare con la zappa ben giù, fino alle lairine? Anzi fe fi trapaffino tanto meglio. Hiù giù che fi vada amettere il fondamento, potra la fabbricatorreggiare più fu. Il fondamento della Podesta Ecclesiastica è l' Umilsa, convie-

effi, fi pigliano per il cuore, non per il collo. Che voglio dire? fi pigliano in funiculis charicaris, o come quivi altri leffe all' intento noftro, in funiculis hominum. Sapete voi ciò che fia quello , che pregiudica a cotesta vostra autorità, che per altro èsi veneranda? Pregiudica il veder , che oggidì non vi fia Cavaliere : ancora di finale. Perchè è destinata a i Poveri ordinario, cui qualche Prete non si con-tenti di fare il Fattore di Villa. Pregiudica, che anche un Prete fiarimirato (come ogni altro del Popolo ) ora ne' trebbi, ora nelle taverne, ora nelle feste di ballo; ed or'anche: l'hò da dirlo? Nò: non fi può. Pregindica, che nell'abito, nella chioma, nella compatía, nella brigata , più d' una volta non diffinguafi un Prete da un Cacciatore : e che vi fia chi non contento dell' Archibufo da caccia, ferva talora poco men che di fgherro al Cavalier fuo Padrone, dov'egli vada; con portargli fotto la toga Sacerdotale quell'armi steffe, che il Padrone non oferebbe portare si francamente fotto il fuo mantello da laico. Quefta si, che è quel-12, non umiltà, ma viltà, che pregiudica in fommo al grado Ecclesiastico: e però questa hanno i Vescovi da impedire efficaciffimamente nel loro Clero, affinchè la loro autorità facrofanta non fia berfaglio alla ciurmaglia plebea, tanto vaga di vilipenderla. Nel refto mai non pregindica, che cffi facciano quelle cofe, che fece Cristo, quando ben lo facciano anch' essi personalmente, nè le commettono (qualitimorofidi scendere troppo in gin) a i loro Sacerdoti minori, a I lor Cappellani, a i lor Chierici . Un Capitano . anche Generale, di Efercito perde punto quando egli si pone in primo a fire dasè quelle operazioni più courentibili di arrecare faicine, di accecar fossi, di alzare palificate, le quali egli ha comandate alla Fantaria in fervizio del proprio Re? Anzi allora è quando appunto egli fi 'eccita maggior grido nella Milizia Reale da Ini condetta. E perché dunque nella fola Ec-

clefiaftica fi fa l'oppofto? Però conchiudati, che il Personaggio XV. dimeffo di Redentore non dee fcompagnassi dall'eccelio di Giudice . L'uno e l'altro è il proprio di Cristo , el'uno e l'altro debbe effere ancora il proprio di fuoi veri Rappresentanti. L' alto non in pedifce il batlo, fatto per Dio, ficcome il bafso non pregiudica all'alto . Anzi , se l' solamente decotoso , ma splendido , al-

finalmente for uomini, non fon Tori, Umilia fa l' nomo magnanimo, com' è e però quando hanno da pigliarfi ancor certo, mentre l'ajuta a difprezzar tutto ciò che va disprezzato in onor Divino s qual dubbio c'è, che lo rende tanto più arto a sostenere le parti di vero Giudice? atto a fottenere se parti di vero Guanteer che è la ragione acutifirma, per cui l's, th fun-Angelico diffe nella fua Somma, che a' ph.). res-Poveri volottarii fia deflinata, più che spar, bin con controlla de l'acutifica de l'acu ad ogni altro, la podeftà giudiciaria nel volontarii? Perchè i più atti a riconofcere giusta la verità, i più atti a dirla , ecco chi fono : Quel che non curano milla.

#### SECONDA PATE.

A D illustrare quanto si è provato sin' XVI. reftar' altro, fuor che l'efempio di qualche Ecclesiastico grande, in cui le parti dell'Autorità sovrumana, e dell' Umiltà, si unissero ad egual segno . Ma morr accade affaticarfi in cercarlo : l'abbiamo pronto, e l'abbiamo nel Samo Apoflolo d'oggi: l'abbiamo dico in S. Franceíco Saverio , degno certamente di eífere ricordato in questo augusto confesso per li gran Popoli, da lui folo aggiunti alla Chiefa. Egli mandato da questa Santa Sede all'Indie Orientali con ampla podefla di Nunzio Apostolico in tutti quei gran pacii, diffimulò ( falvo che al Primate di Goa, fuo confidentiffimo ) la podestà sopradetta con tanto di sommesfione, che per dieci anni si fece quivi riputar da tutti qual femplice Sacerdote tenendo fempre la giurifdizione a lui data, non altrimenti, che una fpada nel fodero, fino che verso l'ultimo di fua-vita giudicò necessario cavarla fuori con braccio foste contra l'Ataide Governator di Malacca, che parte per alterigia parte per affio, parte per avarizia, ten-tò a tutta fua polfa di attraverfargli il gran paffaggio alla Cina. Ed allora, ch cont che animo franco la fe Francesco da Nunzio più che ordinario, mentre la fè da-Profeta, con prenunziargli a note chiare i gastighi terribilishimi, che gli dovevano fopravvenire ben tofto dal Ciclo offefo. come in fatti gli fopravvenero . Quindi colui, che si magnanimo disprezzator di fe stefso, andava in lacera veste per vienevole, e falsole, e spinole, anche a piedi ignudi, seppe ancor deporte tal'abitodi strappazzo, e cambiarlo in uno, non

no opportuno, che egli vi andalle con gnantissimo mentre, qual Elifeo rannio-felemira di apparato, di accompagna- chiato su'l bambinello desonto, accompfelemità di apparato , di accompagnamento, e di pompa Sacerdotale, più che ufit ta , affinche quel Grande arguiffe ex ipfie, per richiamaili dal peccato alla quanto la Nobihà Europea tenesse in venerazione la Fe di Criffo, mentre onoravane ianto i promulgatori. Che se Francesco, ricusato l'alloggio in Palazzi regi, pigliavalo del cominuo negli Speda-li, ed ivi s'inchinava a fervire anche i più incurabili; se limofinava il loro pane, se lavava i loro panni, se baciava le loro piaghe, e fe s inginocchiava, non folo a i Vescovi , ma fino a' loro Vicarii , ove gl'incontraffe ; egli medefimo , dico, velti ben tofto uno spirito più che umano, fopra lo feellerato Re d' Amangucci , Signore di ricco stato , quando richiesto dal detto Re chi egli totle, rispofe alla prefenza di vafto Popolo , ch'egli era Ambafeiadore del grande Iddio : fi fcagliò contra i Nobili, là presenti, perche obbligati al grande Iddio più degli altri, più degli altri all' incontro lo strappazzassero: e rivoltatosi qual novello Battifta all'ifteffo Re, gli rinfacciò le difonestà si netande, con le quali avea già tutta ammorbata la fua Città di Amangucci in si strano modo, che potes chia marfi la Sodoma del Giappone: e quando fulminato così più d'un'ora intiera, si ctedea da ciascuno che il Re orgogliosodovelle fare di Francesco uno scempio di propria mano, o fosse politica, ò fosse pieta, ò foffe virtudel Cielo, che tenne il Barbaro, non altro fece alla fine, che accomiatarlo da sè con onesti termini. Chi non avrebbe, o Signori miei, gindicato, che due frattanto si fossero quei Francefchi , che fosteneano figure così contra- lebrar l'uno , che debba diminuirci il terrie? E pur'egli era uno solo; ma uno il "ror dell'altro.

lora che , dovendo egli comparire al con quale avea lo fpirito doppio, e di Elia, e foctto del Re di Bungo, parve a Cristia di Eliseo, di Elia zelante, e di Eliseo dedayali atutti, quali un di loro, quali unue grazia, più affai che da morte a vita: e qual' Elia, se non fece anch' egli calare fuoco dal Cielo, lo fece volar dalle viscere della terra, cioè volare da un vicino Vefuvio, che chiamò in lega affine di abbattere con volumi di fiamme, con pomici, con pietre, con ceneri orribilissime, la inespugnabile Cittadella di Tolo, ribelle a Crifto. Tanta in lui fu l'umiltà della degnazione, e tale a un tempo il vigore della giustizia!

Quegli Angeli, che fcendevano, e che falivano per la misteriosissima scala veduta già dal pellegrinante Giacobbe, non fi dee stimare che fossero differenti , siechè altri fossero quei che mirò falire, ed altri quei che discendere , Signori no . Erano gli Angeli stessi, i quali se ne andavano variamente, ora dall'alto al baffo, or dal baffo all'alto, fecondo l'ordine datto da quel Signore, che fedeva in cima atenere la icala ferma . E così dovete far voi . Ciascuno dunque si animi a sostenere que-Ri due Personaggi, che Cristo voole dal Prelato Ecclefialtigo, di Gindice vigorofo, dove bifogni, edi Salvadore umiliffimo. E da che l'Avvento intrapreso non è fignificativo di un folo Avvento, quale già lo credevano i folli Ebrei, ma di due diversi; l'uno, il quale ci promette fra pochi giorni Crifto bambinello tremante fu vil presepe ; l'altro, il qual ci prenunzia, al compimento de fecoli, Cristo Giudiee, tonante in trono augusto di Maestà; apparecchiamoci parimente di modo a ce-

# PREDICA

Nella Festa dell' Immacolata

# CONCEZIONE

Tota pulchra es Amica mea, & macula non est in te. Cant. 3. 7.



L vanto litigato più lunga [ Mediatrice è Maria ( perchè ella , a ti mente alla gran Vergine Ma- rolo del suo grado materno, troppo za macchia. Qual Regno, fedele a Crifto, non hadel

continuo fomministrate armi nuove in difefa di tal fentenza ? Celeberrimi fono quei giuramenti, con cui più di trenta università, turte illustri, obbligaronsi a sostenerla. Ma senza ciò: tanti libri divulgati a favore di tal fentenza , tante Chiese edificate, tante Confraterni-te erette, tante Feste instituite, tanti Altari dedicati, tante Ambascerie destinate, tante Colonne innalzate, affine che i marmi stessi l'avessero a predicar senz'inermissione, a chi di voi non sono gia cose note, Signori miei, senza che io mi affatichi a rammemorarle? Tuttavia, di che si trattava in così gran lite ? di che? di che? Si tratrava , le Maria fosse stata per un momento brevissimo macchiata anch'essa di colpa, benchè men sua, Ed un momento di macchia ha dunque da sollevare tanto di strepito nella Chiefa ? Sì , sì , l' ha da follevare . Lo flupire di ciò pon è d' uomo | Dio a gli uomini con l' orazioni , gli te. Lo nupre at no los un momen-lodotto. E perchè / Perchè un momen-to di macchia è si didicevole alla digni-dio ciò , quale immunità da ogni mac-tà di Madre di Dio, che a chiarire, che chia non fi converrà parimette in cia-ella non ne fu giammai lorda, farebbe [cun di voi / La maggiore che fia pod-ra se la consenio di la confessioni. Vediamo fe io punimpiegata bene, per così dire, un'Eter-nità di fatica. Io però, che riconosco in voi , come in Ecclefafici ; una di-gnità non diffimigliante da quella di si a voi tocca , o Signori miei , come a gram Madre , ficuramente non errerò , Mediatori , fiè , tirare Dio a gli uo-quando affermivi , dover paffare una espodizione totale fra lo faro vosfro.

Orazio 90/39, come Climaco difee, e le coles, tutteche gli comuni ad ri ber wimo idere. E guesta una abblia latri Criftiani. Quella dignirà è l'efest giazione si inviterata allo dato voftro, re ancora voi flediatori fra Dio, e che fino lo fleiso Codice di voi patta, gli tuomiai: non a quel fagno, e he come fe voi folte folo ordinati a ciò :

dre, ma non mai tolto, è ha di più) ma a quel segno, cui porl'effere sempre stata lei sen- tavi il grado vostro Sacerdotale , che è il primo dopo il materno. Tutta l' armonia così bella dell' universo si riduce, per detto di San Dionigi, a queste due nobilissime operazioni : che le cose superiori discendano alle inferiori, ne superiera ad inferiora descendant > e che de inferiori ascendano più che puossi alle superiori , e inferiora ad superiora entrantur. Queste due nobilissime operazioni fono però quelle, che Maria, come Madre, promuove in Cielo', affinchè mantengali quella corrif-

pondenza perpetua fra gli uomini e Dio, per la quale Iddio fi fece uomo nel fen di lei : e quelte due nobilifiime operazioni dovete voi come Sacerdoti , promuovere su la Terra , Mediator es que unius funt , defere ad al-terum, come c'infegnò San Tommalo . E così a mantenere quell'armonia, da cui viene ogni bene al Mondo, voi

non dovete cessar giammai dal tirare Dio a gli uomini, gli uomini a Dio: fibile da confeguirfi. Vediamo se io punto elageri.

I. omrem Ob id pozissimum ordinari Sacerdores , us fonora di quante ne animo lo Spirito San-C. de Epil. suis precibus benignisacem humanissimi Dei 100? Chi più dotto? Chi più saggio? Chi & Cleri. rebus acquirant communibus . Onde è, dignità , tanto a mio credere , è tenuto più a tale uffizio di rendere Dio propizio a quei ch' egli regge . So che farò giudicato uno ferupolojo, quando io qui dica ad un Vescovo, che egli si dee rendere in colpa , qualor tralasci di paccomandare vivamente al Signore la fua cara Diocesi un folo di . Ma se son tale, è perchè tale mi ha fatto il gran 1. Reg. 12. do di sè ragione al popolo proprio. Ab-

Samuello: il quale un giorno, rendenfir, gli diffe, abfir a me kee peccatum in Deminum, us ceffem orare pro vebis. Non diffe, us non orem , ma us ceffem orare . Tanto il fuo pregare era affiduo . Sapca ben'egli, che il medefimo Popolo tarro avea trionfato de' fuoi Nimici fotto Mosè , quanto Mosè avea tenute le braccia alzate per esso. Nè solo ciò : ma fapea di più, che alla intercession di Mosè dovea quel Popolo tutte le antiche fue glorie, di Mari aperti per lui fotto Faraone, di rupi fviicerate, di rufcelli Ivenati, di nuvole imbanditrici d'ogni alimento . E che sia così . Dove credege, Signori mici , che cadeffe la prima mana, che Dio donò al detto Popolo nel Deferto? Su qualche colle più erbofo, ò su qualche clivo più eletto? Dice Giosesso Ebreo, nel Libro terzo delle fue Antichirà, che cadde fu le mani me-

defime di Mosè, levate appunto in atto

Antiq. Ju. di addimandarla. Dum Moyses precabun-cuicil. 3.c. dus palmas assolis , ros de carlo descendir, manibus ejus harens. Quafi che Dio con ciò ne volesse significare, che quanto bene su noi siversa dall'alto, tutto ha da passare per le mani fedeli de i Mediatori, datici da esso a tal fine . E però tale, fe non erro, ha da effere lo studio principale d'ogni Prelato, che ha cura d'Anime, tenere le mani alzate per lo buon' efito in governarle, ficche possa dire loro ancor egli , con le parole del Deur, f. 4. fuddetto Mose : Ego fequefter, & medius

fui inter Deminum , O vos in tempere illo, cioè nel bisogno di soccorso, ò più pronto, è più poderofo . Può effere che taluno tiponga la fua fiducia fu quelle doti di dottrina , di faviezza , di fenno, di dir facondo, di cui si riconofce fornito di copia. Ma oh quanto s ingannerebbe ! Chi più eloquente dell' Apostolo Paolo, che su tromba la più

più fenfato ? Enondimeno; che scriffe egli che quanto un' Ecclefiaftico avanzafi in a i Romani ? Teftes eft mibi Deus, quod fine Roma !. . ingermeffione (fi noti una tal parola) quod fine insermissione , memoriam vestri facio Semper in orazionibus meis. E avrebbe egli scritto così , se avesse collocata la sua fiducia ne' doni altiffimi, di cui per altro fi fcorgea tanto ricco? Tutta la riponeva nelle preghiere, che cgli spargesse giornalmente per l'Anime ase commette. E posto ciò non ha dubbio, che senza orare, neffun Prelato adempirebbe il fuo debito a fusficienza. Ma se è così, che nettezza dunque di vivere fi ricerca in un come lui. fe vuole rimanere efaudito in tante occorrenze, quante fono e le private, e le pubbliche del 100 carico? Che intogrità? che innocciza? che fantità? La maggiore sì , la maggiore che sia

possibile a confequirsi. Se non che voi mi troncherete qui fubito il filo ordito, con dir che io mostro di effere stato alla fenola di quel Cieco Evangelico, il quale perchè volle', appena Cattecumeno, fare il dotto, trafcorfe oltre il convenevole ad affermare, che Dio fol'oda le preghiere de Giulti . Scimus Joan att. quia Peccasores Dius non audit , fidfi quis Dei cultor eft , & voluntatem ejus facit , hune exaudir. Santo Agostino lo compati in miral detto, perche verbum illud fuir Treft. 44. caci inuntti , bet eft nondum perfette illu- in join. minari . Nel rimmente chi non fa , che moltiffini Peccatori fi leggono efauditi prontamente da Dio, non folo ne bifogni spirituali, come quel Pubblicano si celebre, il qual chiedea la remission delle colpe : ma ancora ne corporali , come quegli Idolatri, i quali affaliti da furibonda tempesta nell'ire a Tarsis, chiesero a Dio con caldezza di non avere per un fol

ni Grifostomo si dee dire, che omnis qui sea verine pecis accepit . five Juftus fit , five Peccator : cum Auperche, effendo due i titoli ad impetra thore imre (fecondo la dottrina folenne di San hom.it.in Tominafio ) l'juno il merito, l'altro la marth. grazia, quello che il peccatore non può 5. Th. 2. 1 iperare per merito, come il Giulto, potrà per grazia.

Par forte l'opposizione : ma perchè pare? Perchè chi me la fa non ha posto mente a quello, che è il fondamento del mio discorso. Io non ho detto, o Signori, che voi abbiate fol debito di pregare,

Giona indocile a parir tutti, e lo confe-

guirono è Onde più tofto con San Giovan-

in c.

ho detto che avere debito d'intercede- che dovendosi a qualssisa de' Monarchi -re, perchè siete Mediatori : e benchè spedire un Nunzio adattato, in affar qualunque intercedere fia pregare, non però qualunque pregare è detto intercedere. Il Peccatore, quando ricorre umile al Signore suo, ma vi ricorre per sè, non altio fa, che pregare: e però in tal caso può aver fidanza di venire udito i ancor lui, come si dice che uditi sono da Dio nella loro fame fino i Colombi che gemono, e fino i Corvi che gracidano da i lor nidi. Ma che? Per tanto piglierà egli baldanza di fare l'intercessor di questo, e di quello, come fanno gli uomini fanti? Ciò faria troppo, nè per altra ragione, fe non perchè aleto è pregare, come or or fi diceva, ed altro è intercedere : il pregare è commune a tutti, l'intercedere è proprio de' ben voluti . Noi veggiamo, che quando il Vicario fovrano di Cristo in terra ammette, con esempio tanto ammirando di pietà; e di pazienza, all' Udienza pubblica, chiunque fi accosti a suoi picdi ; non vi sarà miferabile, the non gli ciponga con animo il suo bisogno per essere sovvenuto da sì buon Padre. Ma vi farà però fra quei chi si arditca di porgergli pari suppliche per altri? lo non lo fo di verita,

a Th. 2. 1 ma fo bene, che trà le condizioni affe-e 8 juan 16 gnate da San Tominafo ad im Peccatore, per venire efaudito infallibilmente, tal'è la prima: che egli addimandi per sè: us feilicet pro fe perat. E però quel Cieco Evangelico non ebbe, fe ben fi ponderi, tutti i torti , quando egli diffe, Scimus quia Peccatores Deus non audir , perchè nel dir così, non parlava in genere: par-Java folamente in ordine all' alta grazia d'illuminarlo, che egli tra sè divisa avergli Crifto, non fatta di virtù propria,

ma interceduta. Ora se voi aveste , ò Signori miei , da fare ricorfo a Dio meramente per voi medefiini , potrefte , ancora non tantogiufti , promettervi grata udienza . Ma voi lo avete da fare al pari per altri ; anzi avere , come io vi diffi , ad effere Mediatori fra Dio, e gli uomini, e ad effere di protessione , e ad essere di propolito, e ad effere perchè tali vi costituifce la dignità che tenete fu i vostri l Popoli . Rozanse pro eis Sacerdose , dice ! Levius- 20. il Levitico , propissus eris eis Dominus , E perciò rimirate fe a voi fuffraghi l'an-

che prema, fi procura di scegliere sempre un'uomo a lui non discaro . Così fece al certo Dio stesso . Conciossiache , volendo egli a Faraone mandare im' Ambasciadore, fra tanti Ebrei che abitavano nell'Egitto, chi vi mandò ? Quello che di ragione dovea gingnerli il più gradito. Vi mando Mose : il qual però avea Dio fatto allevare nella Corte già del medefimo Faraone fin da fanciullo y e allevare alla grande, allevare in qualunque letteratura propria degli Egiziani , e allevare in una fomma nobiltà di coftumi, al pari manfueti, al pari magnanimi, atti a rapirfi ogni cnore, perchè foffe un di più disposto alla Nunziatura oresto quel Monarca tuperbo, che dovea poi reggete in nome del grande Iddio . Ur Corn pricea Legarus Dei pro populo apud Pharao Lapid. im nem futurus, come fu offervato da un nobile Espositote, majoris effet apud eum authorizagis. Mirate danque all'incontro te presso Dio chiunque accostisi ad intercedere fia tutt' uno. Gum is displices, qui 3.4.7.can. ad intercedendum mittigur, dicea San Gre. Frov. 10.110 gorio , irasi animus proculdubio ad deteriora freveratur . E però , fi come pochiffimo potrà ottenere da verun Re quel Mezzano, che a lui non fi renda amabile ne' fuoi tratti, così nientiffimo potrà ottenere da Dio. Ma a farfi amare da Dio, eccovi ciò che ci vuole, mondezza tomma: mondezza di penfieri , mon-

dezza di parole , mondezza di topere , che da Salomone fu compilata in un dir. mondezza di cuore . Qui diligit cordit mundiciam, habebit amicum Regem, cioè Deum, come quivi dichiarano i facti interpreti ... E notate , che ne pur basta avere

femplicemente questa mondezza totale : conviene amarla; diligere; cioè non basta aveila per accidente: e molto meno averla per apparenza, averla per arte, convicte averla per affetto verace : come si hanno quelle virtù , nelle quali si è fatto l'abito. Siamo in un Mondo sì reo, che recasi fino agloria le sue laidezze : quafi che le macchie della cofcienza, ò più spesse, o più stravaganti, posfano all'uomo valere omai d'ornamento, come le macchie delle vene al diafpro. Quanto dunque fa d'uopo che l' Ecdare folamente per via di grazia , comi clefiaffico fia ben faldo nella fua mon-è proprio de Peccatori . Conviene che dezza di cuore, fe egli non folo ha da vi fondate eziandio fu'l merito . Io fo , amarla, ma l'ha da amare in faccia an-

cora ad un Secolo si cotrotto ! E pure gli uomini a Dio, è quello che io vi diffi fenza di quetta mondezza a chi può pia- lin da principio, l'elempio buono. E che cerfi > Si può piacete a i Parafiti bensi, fia cosi, fata e adire. L' Apoflod Pao-fpendendo in cene, e in convitì, ciò lo, grande Interprete del Vangelo, preun cuor mondo, Si mundus incefferis esiam coram beminibus. Ora il Vescovo . a prò del suo Popolo. De i Santi in Ciclo nam extrema uniuntur in medio. Fino pe-Syrriem, dice l'Angelico San Tommafo, che fono rò, che egli tratti con Dio, facendo ora-97. art. s. nostri Mediatori in due modi , con prie- zione , basta che fet fine erimine , perchè ghi efpreffi , e con prieghi interpretativi ; fi cor noferam non reprehenderie nos , come espressamente; con interpretativi , quan- Deum: e così con Dio bastagli mondezdo anche non dimandando, muovono za di cuore. Ma quando apprello egli ha Dio co'lor meriti a farci bene. Tanto fi da trattare con gli uomini, che non vegpuò dir di que' Vescovi, che per la loro gono il cuore, non basta che egli sit sine ve, non fi rammentino di raccommandar- nazionis prava, & perver/a, che fu la forgli l'ovile che han tolto in guardia, pur ma ufita gia dal medefimo Paolo a i Fi-Dio lo fegue a rimirar con buon occhio lippenfi : e così ci vuole con gli uomini in grazia del buon Pastore. Che però se ancor l'esempio; che è quel lustro di vihassi da tirare Dio a gli nomini, ò mici vere, il quale eggiunge alla mondezza in-Signori, non vi è altro modo, convien teriore anche l'elleriore. In omnibus se Tit. 26. cercare di piacergli al possibile. Ma tan ipsum prabe exemplum benerum operum to gli piacerete ogni giorno più, quanto Questo è quello, Signori miei, da cui

Yero è, che mai non fi può tirare pervengano gli uomini, viendevolmente ani-fairlino ad un tal îne, io non faprei ve-vengano gli uomini, viendevolmente ani-fairlino ad un tal îne, io non faprei ve-cor' efit tirati a Dio, fecondo l' armo-nia ricercata nell' Universo, che [sperse-in ad inferios a defendant, che inferios ad Chiefa. Ciatemo ta quali foffero le due Superiora enicanear. Ma il modo di cirare macchine, con le quali fu fconquassata

to più fimili a lpi.

VII.

che devrebbesi a rifarcire la Chiesa già tendendo d'Istruire con le sue lettere tutri già cadente del Benenzio; fi può piacre gli ordini di persone, due ne serissi ad am-a i Cicalatori, perdendo in licte conver-fizioni quelle ore, che si dovrebbono li che tongono il primo lugo sopra la alle udienze de' Poveri, alle conferenze terra, fra i Mediatori. In una, che fu la de' Cafi, alla cognizion delle Caufe, al- feritta a Tito, egli diffe, Operet Epife. le informazioni apprestatesi da' Ministri : pum fine crimine effe. Ma nell'altra, che fi può piacere a' Mercaranti, fpargendo fu la scritta a Timoteo, non st appagò di l' oro, che per miniera ha l' Altare, in tal modo di favellare, anzi lo muto: difcocclii eccelli , in livice fontuole , in le Oporter Episcopum irreprehensibilem este: hTim,tae lacche superflui, in adobbamenti ecce- Ma che? Non è lo stesso, l'essere tenza denti lo stato sacro: si può piacere agli colpa, el'essere itreprensibile? No. Signo-Adulatori , ammettendo a configlio più ri . Ad effere fenza colpa , basta che nulla volentieri, non chi sa più svelare la Ve- abbiamo dinanzi a Dio, di cui la corita, ma chi più ammantarla; si può di- scienza ci morda; ma non così ad essere co piarere mirabilmente, sì a tutti que-irreprensibili. Ad esser irreprensibili, bi-sì ad altri simili a loro, ma non si sogna che di più nulla habbiamo dinanzi a ruò piacereigià punto a Dio, il quale da gli uomini , conforme a quello , Previ- Rom, ta. niente fi la cia più conquiftare, che da dentes bena, non santam coram Deo , fed 17. (tanto è ciò che ne su promesso da Giob- a fare da Mediatore, ha da trattare del pahe) fasim engilable ad re. Datemi un' ri con Dio, e con gli uomini, percitè luo Ecclessifico di cuor mondo, ed io vi di-debito è di congumenti instene. Ad Me. 8. Th. 1. 9. Co che egli fario presso Dio Mediatore co- diameia sfirism proprie perime untre est, \$4.6 un. si perfetto, che ne avrà ciò che vuole inter ques est Medineer, dice l'Angelico, mondezza fian cari a Dio. Quando ben' crimine, convien di più, che irreprehensione esti alcun di, per le occupazioni eccessi-bilir sie, cioè se sine reprehensione in medio 15.

gli uomini a Dio. Diffi, non confidate : perche, fe questo VIII. fettamente Dio a gli nomini , fe non esempio, che io vi dicea, non fosse neces-

ad immitazion di Maria voi farcte più li- quanti vi trattano prendon legge: e però beri da ogni macchia, perchè farete tan- fenza quefto non confidate di tirar mai

I Ido-

Colombe a gli odori ! Milano il fa, fe medefima volonta, che è l'ultima a darfi quanta fu corie già dietro il fuo Carlo con vinta | E voi frattanto mirate un poco , tutta la gran Diocefi da lui retta. Quella , Uditori, se un tal' esempio sia di necessiche prima era una Boscaglia di abusi, di ta più che espressa, più che essenziale. fimonie, di vendette, di ufure, d' impu- al tirare gli uomini a Dio, mentre fennimme, di venacite, di unue, a impu-dicirie, divernò in pochi anni un Giardi. In a di clio, e le parole non hanno punto di no il più deliziofo di quanti aveffene di vaglia, e i prodigi poco. Là dovee fenza que tempi la Chiefa, a forza di che? A Prodigi, e fenza parole, il folo efempio,

l' Idolatria: la Predicazione, e i Prodi- forza sopratutto di quelle azioni, che gi. E pure, chi 'l credcrebbe ? E pure ella ammirò giornalmente nel suo Pastoqueste due macchine volle Dio che ve- re non solamente illibato, ma irreprennissero ambo maneggiate da persone di sibile. vita, non folo buona, ma efemplariff-| Che fe alla Predicazione avefte di ma, quati che fenza quella non poteffero vantaggio uniti i Prodigj, oggidi sì rari, avere bastante forza ne la Predicazione stimate tuttavia che con essi tareste alfai, a commuovere, nè i Prodigi a certifica quando per altro fosse in voi che riprenre . Stabilito ciò : con che vi promettete dere? Io non lo credo : e a ciò chiarire voi dunque, ò Pastori sacri, di tirare rimembratevi solo di Naman Siro. Egli bile debreum , come fu chiamata in quel che flordito a miracolo tanto eccelfo . ri-Canoni , che hanno il titolo dagli Apo tornò indietro a trovare quell'Eliteo, per ftoli. Ma una tale Predicazione che può, cui comando egli si era immerio in quell' fe non ha l'esempio, che l'animi? Nulla, acque, e gli confesso che altro Dio certadiffi, uon fou ammesse ? Son fin derife . rael. Ma che? Riconosciuto a forza di sì chettate. La dove, se vi applicherete a duerum burdenum, cioè jumenterum, de precedetli coll'efempio, oh come tosto terra. Tanto l'esempio val più de Prodi-ve li vedrete correre tutti dietro, quali gj stessi a soggiogare finalmente a Dio La

ancor oggi gli uomini a Dio? Con la Pre nel tufiarfi che fece già nel Giordano, di dicazione? Certo è, che questa hassi da lebbroto ch' gli era sì intollerabile, reefercitare incessantemente, perciocche el sitò mondo qual tenero bambinello. Resti-la. la è di debito indispensabile, inexcusa-suca est caro estat, sicus caro parvuli. Sinulla: perocche le parole senza l' opere, mente non era al Mondo, suori che il Dio sono come le patenti senza sigillo. Cavile d'Israele. Fere seio, quod non see alins 4. Res se fuor chi fi vicle, non ion' ammesse. Che Deut in universa terra, nifi cancumin If- 14. Cujus vias definicus, finitentana di S. Gre I grand' opera il vero Dio, f. difopole rgli gonio, quid refigue, nifu ur pradareirosso- prod a quell' on telfa da ammenteno , remusura, Senza che, alle parolev'è tro da adorato, ripuditaa ogn' idolatria è plica, y'e ripolota: all' cfumpio non ve Nou già, non gia. Sette, pura diquamo n' n'unua; pocichè le parole, quando fie- folorio a deliberare. Ma quando indi apo-no autora fondate in ragioni dotte, pune- co gell' minio, che Ellice con animo comvano al più, che dee farsi ciò che si pre- stantissimo ricusò tutti al pari quei donadica: l'efempio pruova non folo che dee tivi si tontuofi, si splendidi, che gli afarfi, ma che fi pnò. E questa è ciò che vea fatti da fervi versate a i piedi, non commuove . Titte le Leggi hanno virtii potè più . Allora sì , che fottoponando di ol bligare, dice il Filotofo; e pur ve- alla Fede la volonta, non che l'intelletto, dl ob Digare, dice in 18002103 e pai verjanareus la vorana, montante montante diamo che le introdorte dall'Ulo fi offer: giuno al Profest di non volere fiper più vano più, che le intimate dal Codece. E nulli al vittime offerte daltri, che al Die perche (ch. Perchè l' Ulo ha unito l' della Palethia. Non faiter utras fersus 4. escinpio : e l'esempio operando con at- enus helecanstum, aut victimam diis alsetrattive fode, e foavi, fa che la cofa vo- nis, nesi Dimino. E a tale effetto, colmo glisfi interamente, come si vuole ciò che di riverenza verso Elisco, gli chiese in gra-fivuole per amore: la dove il Codice, an- zia di portar seco, nel tornare alla Patria, dando per via d' impero, fa che la cola per sua divozione due some, di che crevogliasi per metà, come si vuol ciò che dete? di quell'acqua miracolosa, che lo fi vuole per forza. Gli uomini quanto avea rifanato in sì poco d' ora ? No, liberi, tanto altieri, tutto altro possono dico, no, ma si bene di quella terra, che amare, che le violenze: igridateli, spa- avea la sorre di effere calpestata da uoventateli, che farcte? Ve li renderete ta- mini di virtù tanto ignota altrove. Obse- 4- Reg 5lora vie più ribelli, come Alani alle bac- ero concede mihi fervo eno, ue sellam onus. 17-

Una delle strane cose, che leggansi nel Vangelo, e l'oftinazione, che aveva il Popolo tutto di Gerofolima , nè folo l l'ignorante, ma ancora il dotto, a voler Jo. 1. 10. che Giovanni fosse il Messia, tuttoche Giovanni il negaffe in si chiari termini . Non fum ego Chriffus . Il Mcffia non dovca forgere dalla Tribù di Ginda? E pur Giovanni era della Tribù di Levi. Il Messia non dovea

X.

nascere nella Terra di Betlemme ? E pur Giovanni era de' Monti Giudaici . Il Meffia non dovea operare miracoli fenza fine? E pur Giovanni quanti ne operò 2 Nè 30. 10. 41. put uno . Joannes quidem aullum fignum fo-THE E come dunque, non folamente inclinare a stimarlo, tale, ma perfidiare, mentre ne tale celi eta di verità, nè poteva effere, fecondo tutti gli Oracoli de' Profeti, notiffimi a quella gente ? Oh forza inimmaginabile dell'esempio! Erain Giovanni appario fin da bambino un vivere si perfetto. una tale asprezza di vestito, una tale austerità di vitto, un tal disprezzo di tuttele vanità, così care a gli altri, che non parea poffibile di uomo tale formare altro giudizio, che il fublimissimo: eda che omai vedevafi giunta l'ora del Meffia fospirato da tauti fecoli, non fapeano gli Ebrei perfuadersi , non ostanti gli Oracoli a ciò contrari, che tale potesse altri effete che Giovanni, non tanto per odio che portaffero a Crifto ( come San Giovanni Grifostomo divisò ) mentre Crifto non avea cominciato ancora a sferzarli con la fua generofa predicazione, come più tofto gli sterzava Giovanni arrivato infino a chiamarli, razza di vipere, genimina viperarum; ma fol perchè Crifto menava all' afpetro un vivere più civile più comune , e meno differente da quel della moltitudine come fu di parere Sant' Agostino, seguito in ciò dalla corrente mag-

giore de facri Interpetri. Eccovi dunque il Modo proprio di tira-XI. re gli uomini a Dio ; precederli con l'elempio: ma con elempio che trascenda qualunque bonta volgate, perchè fe il Mediatore ha da tirarc a Dio gli uomini, come io diffi, bisognache egli posteggavittù maggiore di quei che tira, altrimenti non tirerebbeli. La Vergine è perfettiffinna Mediatrice fra Doenoi, perchè è veroch' ella ha comune con esso noi la natura; ma grapastandoci di moltopoi per la grazia, ci l vince tutti in effer fimile a Dio. E tanto è in virtu della Grazia. Ora la grazia, se fi quello, a che doveto ancora voi confor- confideri bene , non ci lalcia veramente marvi nel grado voftro. Mirifi quella nu- andar, liberi da que fadi , che nati da

Prediche del P. Segueri.

fe egli fia qual debb'effere, che non può? I vola cristallina, la quale investita a dirietura dal Sole , ne rende in se l'immagine tanto viva, che da ciò piglia il titolo di Parelio. Rifpetto al Sole, ella non è veramente più cheuna nuvola, ma rispetto alle nuvole è quali un Sole. Tanto avete da effere ancora voi rispetto a Dio non havete da effere più che nomini, ma rifoctto a gli nomini, voi avete da effere come Dii . Ego dixi , Dii effis . Che farebbe però , se venisse dì , in cui per contrario non foste simili a Dio, ma più tofo agli uomini ? Povere Chiefe! povere Città I povere Genti l Rimarebboro prive di Mediatori fufficienti almeno a tirarle. E però cenie andrebbon le mifere a Dio da se, mentre appena vi vanno quando abbiano chi le tiri con braccio forte? Ma in tralascio di deplorare l'immagine di una tale calamità, perchè la nota pietà di quei cui favello, mi dispensa da un debito sifunesto.

#### SECONDA PARTE.

SE le sentenze del Predicatore dessero quanto ne danno le fentenze del Giudice, io fo che più d' uno appellerebbefi incontanente da quella, che questa mattina egli udi dalla bocca mia. Volere che il Paffor facro fia fenza colpa ? non abbiane nell'interno , non abbiane nell'efterno? sia puro in tutto? Oh che decisione indiscreta! Non così già fentenziò l'Ecclefiatte (troppo più ragionevole ) dove disse, non incontratfe questa beltà fenza macchia. Non est homo Eccli. 7.11. juftus in terra, qui faciat bonum, Or non percer. Che volete dunque con tanta facilità divifate un' nomo impeccabile fra' Mortali? Non farà poco confeguir che fia giuflo. Beniffimo. Ma non conviene dunque pigliare ( se è così ) contra il Predicatore. Convict pigliarfela contra l' A oftolo Paolo Egli fu, che difse: Oporte: Enfeapum fine crimine effe quanto all'incomo; ed egli, che di cio non contento paffi indi a dire. Oportes Epifestum irreprehensibilem effe quarto ali esterno. Non può negatii, che in ciò non richi defse l'Apostolo cosa strana , Petie rem centra dafino San Girolamo Ma che and C. C. hunc losdefimo San Girolamo. Ma che può faifi, un' nomo, il quale vicae dal firofiato obbligato alla perfezione, ha da vincere la Natura: ma allegiamente, chel ha da vii cere

comuni ancora a gli uomini fanti (giufta la prefata afferzione dell' Ecclefiaste ) ma ella fempre è nondimeno prontiffima à prefervarci da quei falli che fono voluti appieno . E questi voluti appieno sono quei che disdicono totalmente a chi ha da effere quell'inclito Mediatore, di cui parliamo. I falli non sì voluti, nè impedifiono di tirare Dio a gli uomini , nè impediscono di tirare gli nomini a Dio, e confeguentemente non oftano a un tale uffizio. Non impediscono di tirare Dio agli nomini co' fuoi doni remporali, e spirituali , perchè non impedifcono l' efficacia dell' pf. 65. 18.

prazione. Iniquitatem fi afpexi in cerde meo, nen exaudier Dominus: diceva il Salmista. Non diceva, si admisi ; diceva, si espexi: perocché questa èl'iniquità da cui viene lordato il cuore : quella cheficonfidera, e pur si ammette. E non impediscono di tirare gli nomini a Dio, perchè non tolgono l'effere irreprenfibile. Quei falli ci fanno degni di riprensione, i quali ci possono essere rinfacciati. Ma tali sono quei, che si vogliono plenamente . Gl'inavver-titi , ò gl'indeliberati , ci fanno più to-Ro degni di compassione, che di rimprovero. Onde qui va ciò che dicea l' Ecclefiaftico: Neli effe juftus multum: perchè chi è di verità justus mulcum ? Qui dicit fe nen babere peccarum ; cosi chiofa

Sant' Agostino, 11 mal petò, Signori miei, non è questo.

Il mal'è che alcuni degli Ecclesiastici non vogliono porre a conto di falli, almeno rin proverabili, quei che fono comuni a tutti . Si dice fubito : Tutti fanno così : tutti spendono su le forze: tutti ambiscono: tutti adulano: tuttifi ajutano ad arricchire la Caía col patrimonio de' Poveri più che fanno. Oh questo linguaggio sì, che l non è comportabile in uomo tale ! Che c'infegna la fanta Bambina d'oggi? che ci dice ? che ci dimostra ? Ell'ha per poco l'essere solo esente da que peccati attuali, da cui Dio compiacqueli di preservare aleresi i Giovanni, ed i Geremia, fantificati fin dal feno materno: gode effere efente ancor dall'originale, comune a tutti. Quefla è la gloria forse a lei più gradita di qua-Junqu'altra, perchè questa fa, ch'ella mai non fia ftata inimica a Dio: questa la fublima funitto il resto degli uomini comunali, questa la diftingue, questa la differenzia, quella la coffituirectanto più loro autorevole Mediatrice. Che dunque un Ec-

elchaftico flare a dire, che tutti fanno co-

inavverrenza, ò da indeliberazione, fono Isia Anzi non ha egli però da volerlo fare. perchè il fan tatti. Ctedete voi . che San Pietro parlaffe a caso, quando egli diffe, che voi fiete un'ordine fcelto ? Vos ausem Petr. s. s. genus elelium, Volle con ciò riduivi a mente quel debito, che vi stringe, di non accomodarvi alla turba nell'operare . Non fc. Exod.)2 : queris surbam ad faciendum malum . Sarchbe stata buonascusa a Tobia tutt' ora fanciullo, di dire che se da Nestali egli se ne andava con gli akti della fuanobile Tri-

bù in pellegrinaggio ai Vitelli d'oro ( cretti già dal perverio Garoboamo ) però vi andava, perchè vi andavano tutti? Vi andaffero tutti pure, quanto volcifero, celi avea cuore di correggereturti, anche in tale età, con andar da sè, folo, folo, ad adorare i Dio vero in Gerttialemme, Cum Tob t. t. irent emmes, non tinrims, non plures, ma ormes; cum frong onnes ad Vitulos aureos, quas Jerobam feceras rex Ifrael , hie folus ( à che vanto imparagonabile! ) bie felus fuerebar confertium omnium, fed pergetar in

Jerufalem ad Templum Domina. Chi non fi fente rapire il cuore a coftanza si generofa? E tale hada effere quella di un'Ecclesiastico, anzi maggiore, se tu tale quella di un Laico. Adorino altri, quanto loto piace, i falfi Idoli della Corte: adorino il Fafto, adorino l'Inganno, adorino l'Intereffe, adorino la malvagia Ragion di Siato: (lo debbe direciateun di voi francamente ) io voglio camminar fu le regole della fanta femp'icità , comandata da facri Canoni. Sì, dico, sì: in questo io voglio mettere la mia gloria. M'hi autem absis Gal. 6. Me eloriari nifi inCruce Domini noftri Iefu Chrifi. Ma non già tutti la ripongono in ciò: anzi appena oggi v'è, chi ve la riponga. Appena v'è? Non è verò. Ve n'è, ve n'e. Ma fu, paffi per conceduto : Non ve ne fia. La moltitudine di chi peccanon vale ad allegerire il peccato, nè pure un' attomo. Si può trovare colpa più commune giammai dell' Originale ? più diffusa? più dilatata? E pur dev'è , ch'ella ci renda men rei dopo tanti fecoli (cioè dappoichè milioni, milioni, e milioni d'uomini ne

sono stati gl'infetti) di quello che ci rendesse il suo primo di? E'colpa bensi men grave delle attuali : ma perchè ? perchè \$.Th. 1.9. ha meno del volontario, dice l'Angelico, in c. non perchè ella fia più volgata, ò più universale . Sicche, a conchiudere ; quello che fcufa in qualche modo il peccato, non fi può mai ridurre se non aciò,

all'effere meno voluto . L'effere d'uno

folo, l' effer di mille, non fa nulla di-

nana

Secli. 17. in fent. fent, 165.

JIIX.

sanzi a Dio. Fa molto dinanzi agli uo- l' unico in tanta Valle ? Quid prederir mini , non lo nego. Ma ciò che vale? Il multi hade ( dirò col fapientiffino San-Tribunale Divino non ci giudicherà tut. to Euchtrio / Quid prederir multi sudo ; ti n fafcio, ma ad uno , ad uno . Che wéi finguli indicatimur ? E posto ciò ; ci potrà dunque giovare la moltitudi-ciafcuno fi applichi a fare animofamen-ne de convocati al Giudizio, fe quivi te, non quello che fi fa , ma quel che mascuno ha da comparir da se come l va fatto -

## REDICA

### Nel Mercordi dopo la terza Domenica dell' Avvento.

Quid dicis de te ipfo ait ? Ego vox clamantis in deferto. Jo. 1. 23.

il più caro, ò il più confacevole, ch'effer voce ? Ego vex . Perche più tofto , a chi

predetto da Malacchia: io l'Elia, Mef-faggiere del primo Avvento di Crifto Liberatore, venuto al Mondo : io fuo Precuriore: io fuo Paraninfo: io fono più che Profeta , fantificato infin dal fenomaremo? Ripiglierete, che sarebbe stata jartanza non tollerabile , parlar di sè con tanto di estimazione, Si, se chi mandava ad interrogare Giovanni, non fosse stato il supremo Configlio Sacerdotale di Gerofolima, il quale commotio alla Vita Araordinaria di un' uomo tale , avea legittima podestà di sapere da lui medesimo chi egli toffe, per non foggiacere ad abbaglio, nell'efercizio permessogli ognora più di predicare : di profetare , di battezzare tanto giornalmente di Popolo fu le sporde del suo Giordano . L'Umiltà ! non due pregindicare alla Verirà y quando specialmente chi interroga ha tanto che ciascono di loro , ad immitazioni di amorità su lo interrogato, che lo pos- di Giovanni, si animi ad adempirle infa obbligare a risposta antentica . Sc Giovanni dunque altro non curò disè dire, fe non che quetto, che egli era Voee: Ego vez , fu per mio credere , per che è termine di potenza ridotta all' ateiocche a questo si riduceva in riffretto to: Ego vez.

Dè possibile mai, cheditan | ziato da Malacchia, se Elia novello, se ti titoli , di cui Giovanni fu Precursore , se Paraninfo , se Profeta , adorno , niuno a lui fosse il maggior di turti ; Perchè era tale? Tutt' era affine che egli così fosse Voce tanto più autorevole ad attestare ciò che da Dio gli era ingiunto. Onde è,

dimandolfo, non dire: Io fono l'Angelo che egli non diffe il meno di sè, dove ben si ponderi, disse il più : perchè la maggior gloria di un'vomo non è mai possedere un'uffixio nobile, è l'adempir-lo. E ciò di sè venne ad inserire Giovanni eminentemente, nel dire che fece a i fuoi giuridici inquifitori , Ego ver. Quanto farebbe però felice la Chiofa, fe i fuoi Ministri avessero tutti impresso nel cuore questo notabilissimo sentimento, di collocare la loro gloria maggiore , non già ne gradi fignorili , che abbiano di Governatori , di Presiden-ti, di Presetti , di Vescovi , ma sì bene nell'efercizio fedele di tali gradi ! Io lo presuppongo di tutti : ma per imprimerlo maggiormente in ciascuno, ho rifoluto di mostrare stamane, quanto sia gran fallo in un Ecclefiaftico l' ommetrere di adempire le proprie parti , affincelsantemente, con farsi nel suo genere anch' egli Voce : non dico Vocale ; che è termine di potenza; ma dico Voce ,

Fuffizio fuo. Se egli cra l'Angelo dinun- Due fono le qualità , che rendono II. Dd 2

I arte : la forza al nuocre, l'arte al quando il Vescovo dorne, e confeguen-non apparire. E queste due qualitati uni-tenuente donnono i Preposti, dormofcono, più che altrove, in qualle ommit- no i Parochi , dormono gli Uffiziali . ficni colpevoli dell'uffizio , c. e debiono E che fia così : non vedete quanto il

Lil. gelico dal dormire, che ivi ficeto i fuoi occhi, ma diffimuli, ma difprezzi, ma

fu , the venis inimicus home , & fujer- the v'è , per non avere a cozzare fofeminaver zizania . Benitlimo : ma vi lennemente con un' arrogantaccio a guerchicago, chi fu questo immicus home? ra finita; on Dio, che il mal di uno fo-Non sit il Demonio, detto uomo, lo va dilatandosi a poco a poco per tut-dall'uomo vinto, come Scipione sit in la la moltitudine, di mantera, che i letitolato Afficano, dall' Africa foggio gami matrimoniali, per altro sì veneran-gata 2 Signori sì, fu il Demonio, chi di, non restano quivi atti a rireaete in non lo fa? Ma, feegli era il Demonio, che futuro la gente audace da qualifia enorafpetrar dunque, a fpargere la zizania, mità, più che le tele di ragno a tenere che quei Cuilodi giaccifero addormen un'Aquila.

to in pena, dice San Giovanni Gritos più la cognizione, in ciu preficde, del Hombi. 47. flomo, di quel fonno; Ex es re facul- conto, che egli ha da rendere e fe non eas Diabelo data el . Fino a che un Ve- baoi . Vi ricord te di quel mitero Serfcovo non tralafcia mai di adempire le vo , che rice ato dal Padrone di talenparti fue come fi conviene, io vi di- to de trafficare, in sece di darlo al Ban-Mattatale co , che il Demonio non ha poffenza co , lo teopolio : In San Matteo al viin quel Vescovado; ò se l'ha, l'ha mi- gesimoquimo egli cope il nome,

ficini colpevoli dell'utilizio e c. e debiono. E che fia così : non vedete quamo il efite aguata antitini il birrigilo dei no. Demonio fi confish di valere nd cafo firi dardi. Che prin, ie quat i peccuici adotto e superformanzi ziazzazio a meno figoglia oriiole, dal ferpanti: Gurp à fatte rattivi, goi afite, additi e Afipa de pricoso in appartura i malvagia, ie volea che cila pillulari and prico di conformati procedi a meno anticontre il trima, preche il gli metre nel fatto companio di conformati procedi al conformati procedi al gli metre nel fatto companio di conformati procedi al gli metre nel fatto companio di conformati procedi al gli metre nel fatto companio di conformati procedi al gli metre nel fatto companio di conformati procedi al gli metre nel fatto companio di conformati procedi al gli metre nel fatto companio di conformati procedi al gli metre nel fatto companio di conformati procedi al gli metre nel fatto companio di conformati procedi al gli metre nel fatto companio di conformati procedi al gli metre nel fatto companio di conformati procedi al gli metre nel fatto companio di conformati procedi al companio procedi al gli metre nel fatto companio di conformati procedi al companio procedi al com

te : dipoi perchè lo iffulla con morfo si sc i Caffaldi dormivano, a che fermarfi è dellezzo, che appeta sint.fi : Veggiamo in prima la gravità , fe vi piace , del stueggine , da sè fola , avrebbe per lui nocumento cagionato dalle ommifio imprifio di allevamento baflevole a i rei ni , percitè dipoi più paventili all'occul- gennogli . Oli quante volte , a cagiona tezza. Non credirò di fallire quando io vi iogno di più , che di un principio te-dica , che fi come quafi tutto il bene millimo , ad ammorbare di fcandali una de' Popoli si debbe attribuire alla solle. Diocesi ! Fate , che quivi ritrovisi un' cittudine de' Prelati , vigilanti a loro sal una possente , il quale , allacciato in vezza i così quafi tutto il male fi deb- matrimonio , non tema di far da libebe ascrivere alla trascuratezza de' fon-tro, con donare il letto a chi vuole. nacchiofi . In adir ciò, foto certo, che Se a tal noticia il fuo Prelato , non fovi fara volato fubito l'animo al grave lo non divenga fubito Voce , la quale danno, che provenne al Campo Evan- elclami a par del Battifta, ma chiuda gli

Mattagas Cultodi . Cium dermirent hominer , allora finga foncolento di non conofecte il mal

tati ? Non poteva egli invisibile entrar! Infelicistimo dee però stimarfi quel nel Campo , a cancelli ancora ferrati , Campo , cui toccò in forte Cuftode sì e florvi , e scorrervi , e gettare in quei non curante . Ma non meno infelice il folcoi ogni fe ne fpario , quando i Guar- Cuftodo fielfo . Qui presfi , in selicirendi-diani vegliaflero bene la co i cont oc- ne . Tale è la virtu propia di chi prefiechi d' Argo ? Potea , non fi può nega- de , aff gnatigli dall Apostolo , l'attenre : ma il Signore non glie lo avreb- zione, l'applicazione. Anzi no: la folbe permeffo. Se glie 'l permite, fu tut- leciudine, perche questa importa di

non viù che di Servoinutile. Inxilem Ser- | Ma come dire dunque , che ne andaffero S. Th . s.

vamejicise interebras exteriores. Mache? la San Luca al decimonono, cbbe il Luc. 19. 12. nome di Servo possimo. De ere sue te judico Serve neguam. Ma perche, Signori, perchè, it non perchè iappiali, che chi non in quel bene, al quale è tenuto per debito acil ufizio, gia con quello medelino ta eran male: E ibutile ? durque è iniquo. Che te ciò avverafi intino nella perfona di un Servo baffo , trafcuratore di un traffico mercantile; the fara dunque nella periona jublime di un' Ecclefiaftico, le cumifioni deliquale - si come fraudano di maccior giovamento il Genere umano . così ancora gli arrecano maggior danno 2 Se fi f.cchi il Pozzodi qualche Caia privata in una Città, è male, non può negari: ma quento più te fi feechi la Fonte pubblica? Gli Ecclefiaffici non fono Pozzi, ton Fonti, Ma oimè, che alcuni fon I onti fenz' aqua! Hi funs

2.Pet-2.17. Feures fine aqua, così giuflo di loro perlò San Pietro, merce ( ie vogliamo stare ai comento di San Girolamo) che pradicarionis dulcem aquam amiferunt. In vece di predicare a fuo tempo, tacciono; in vece di ammonire, ammutifcono; in vece di ajutare, abbandonano, in vece di provvedere a i continui disordini, vanno a spasso. E pare a voi, chenon sia male questo da deplorare in qualunque povera Gente ? La Fonte iccca . Ah , che chi regge Popoli non intende, che quos regendis subditis Pracif., rot ut ita dicano, Animas folus ha-l., Mor. 13 bet , pro quibus varionem est reddsturus! E pure co citati termini lo afferi San Gregorio ne tuoi Morali. Penfate dunque se in

uno, che in sè folo ha sante Anime, quanti Sudditi , ci vuole follecitudine non mai

Stanca. Qui praest in solecirudine. Vivetra sè molto ficuro un Prelato, perchè nell'etame, che la fera egli fà dell' Anima propia, non gli pare di fcorgetta rea di milla. E tuttavia qual confusione farebbe allora la fua, fe egli rimiraffe i delitti, che attualmente fe ne stà commettendo su quel punto madefimo con le altrui ? Commette non di rado i più orribili, i più obbrobriofi, che fuccedano in tutta la fua Diocefi. Nell' Ecclefiattico, al quadragefimo nono, fi legge una cola in vero (paventofifima, ed è, che salvo un Davide, un' Ezcchia, ed un Giofia, gli akri Re di Giuda idolatrarono tutti . Praser David . O Exechiam, & Jofiam, emnes peccarum commiferuns. Neffuno di bita, che per peccato non intendafi quivi l'Idolatria, detta per antonomafia Peccaso, perchè ella è il maffimo.

Prediche del P. Segneri .

efenti quei foli tre , mentre , oltre ad effi , ne que 94 ar.j. il Re Afa idolatrò in tutti i tuoi giorni, nè idolatrò il Re Giofafatto? Signorisì. Mafe non adolati à ne l'imo nè l'altro di questi due , l'uno el'altro lafeiò che s'idolatraffe , o per dir meglio, non l'impedì interamente: mentre ne Ata demolitutti i delubri ereiti da'fuol Antenati, ne li demoli Gio- 1, Res. 14. latorto . Vermiran en excelfa non abstulit 44. tale fu l'eccezione, data a ciascuno di loto dal facto tefto) adhue enim Populus adelebae in excelsis. E posto ciò, il non avere impedito con animo rifolito ogni refiduo, ogni rimembranza, ogni specie di idolatria, fu bastevolistimo a fare, che ambidue quelli Re, per altro sipii, reftatiero annoverati fra gl'idolatri. Torniamo a noi. Oh quanti Prelati grandi fono talora riputati dal Mondo nomini di cofcienza; e pure eccoli, quando meno se Teredono, annoverati inanzi a Dio bruttamente, fra chi? fra i Bellemmiatori, fra gli Spergiuri, fra i Sufurroni, fra i Gincatori, fra i Vendicativi, fragli Ufurai, fragli Adulteri : perchè essi forse commettessero alcuna di tali sceleratezze in persona propia? Nulla meno: ma perchè ad estirparle da propi Sudditi non posero pari cura: perché non li provvidero di Predicatori zelanti , di Confessori accreditati , di Correttori amorevoli; perchè non procurarono ad ora ad ora di fcuoterli con l'opera strepitosa delle Missioni : perchè nè alzarono essi contro di loro la voce ,

matore , Vox clamansis , nè il curarono che altri mai l'alzasse per essi. Dicono i Medici, che il nostro Corpe nonfia capace ditutti i morbi ad un'ora; merce, che effendo più morbitra sè contrarj, come fono vigilia e letargo, vermini e lebbra, eccessi di atra bile, eccessi di flava, forza è che di lornatura nonficno mai compatibili in un'Infermo. Ciò che è de' languori del Corpo, è parimenti de languori dell' Anima. Affai di loro fi escludono l'uno l'altro : Quedam viria fune fili invicem contraria, dice il Filolofo: eda ciò l' Anima nostra ritrae questo bel vantaggio, che può bene accogliere in sè unte le Virtù ( come notò col fuo guardo acutiffimo San Tommaso) ma non cosi può accogliere tutti i Vizj. Può accogliere tutte le Virtù, perchè l' Amor divino (il quale è quello che ci fa virtuofi)è congregativo :

a figno ch'ella mai fosse Voce di escla-

Unm hominis à muleis ducie in unum. E così, Dd 2

Amor Des eft congregations, in quantum affe-

conducendoci egli dalla moltitudine all' marfi, d'interrogare, di affiftere a tanci unità, ci fa quivi posseder tutte le Virtil più congiunte insieme, che nel possedere l'Oceano nonsi possederebbono tutti i Fiumi. Ma non può l' Anima accogliere così tutti i Vizj, perchè l'Amor proprio, (il S. Th. 1. L Livo . Amor fui difgregat affellum hominis 9.73.at.13. ad diver/a. E così diftraendoci egli dall'

quale è quello che ci faviziofi) è disgregaunità alla moltitudine, quasi dall'Oceano all' ambito della Terra; mentre ci fa quivi correre a un ben caduco (gettato sopra una spiaggia qual'alga vile ) non ci può mai far correre infieme all' altro gettato alla spiaggia avversa. Qualunque sia di ciò la ragione, certo è, che niuno può al tempo medefimo farfi reo nelle azioni proprie di prodigalità: e di avarizia, di pofillanimita, e di audacia, di volubilità ne configli, e di offinazione; e così nel refto. Ma oime ! che non per tanto il Demonio ha trovato modo di fare che il nostro processo sia tutto pieno di peccati anche incompossibili. E come I'ha trovato? Con le ommissioni : cioè con fare che si manchi a i doveri di quell'uffizio, che ci obbliga adimpedire tali peccati più che si può, non purnelle azioni nostre, ma nelle altrui. Se è vero

ciò, che in tanti modi ci replicano i facri 81. dift. c. Canoni: che errer, cuinen refiftieur, ap-Error, probatur: che negligere, cum poffis, deturbare perverfes, nihil alindeft, quam fovere: che non cares ferupulo focieratis occulta, qui manifesto facincri definit obviare; chi può raccogliere il numero de' peccati, e peccati ancora contrari, che il giorno estremo appariranno tuttavia combinati in un'uomo fteffo? Nonè più da maravigliarfi , se presso Giobbe i peccati, non dico di tutti gli uomini, ma fin di uno, poterono avere il titolo d'infiniti . Num-

Job zu 4 quid eimensarguet ce Deut, O non proprer malitiam tuam plurimam, & infinitat iniquitates mas? La ragione è quella, che adduffe quivi il medefimo San Toinmafo, cioè che oltre i percati di commissione, che fono tanti in ciascuno, vi sono quei di ommissione, the possono talora effere senza fine. Malitiam dicit plurimam , fed iniqui-

rates infinitas, quia in pluvibus peccat homo emittendo, quam iemmittende. Eperò quale spavento non ha da dare così gran carica fu le fpalle di un'huomo folo? Per non favellare di una infinità più ae-

rea, che suffistente, figuriamoci quetto cafo faciliffimo ad avvenire. Vaca una Chie fa, ed il Prelato, a cui tocca di provvederla, per non fi pigliare la briga d'infor-

efami, o più veramente di reliftere invitto alle interceffioni venutegli da' Potenti, le da un Lupo fott' abito di Pastore : un Sacerdote non prudente, un Sacerdote non pio. un Sacerdote non guernito ancor di altre lettere, che di quelle, che portò in tasca a fua raccomandazione. Al più, quando questo sia Vescovo di coscienza, crederà veramente di avere in tale azione commello un peccato grave , ma folo E pur mirate di quanti quel folo è feme! Per quel bene, che tralascia di fare il nuovo Curato, non infegnando la Dottrina Cristiana ai debiti tempi, o non la sapendo infegnare, non confessando, non correggendo, non predicando; e per quel'male, che egli di più vi femina co fuoi fcandali, oh quanto quella Cura infalvatichisce entro a pochi mesi ! diviene un Bosco . E tuttavia queste sono le pure confeguenze, che vengono dalla banda dell'indegno, promoffo fuor di ragione. Ve ne fono pofcia anche più dalla banda dei meritevoli non promoffi, perciocchè quanto di pietà fingolare avrebbono questi fatto fiorire in quel Popolo, che non v'è? Lo avrebbono coltivato al par di un Giardino. Ora è certissimo, che si strana piena di colpe st può per poco dir di colpe infinite. E pure ella ebbe tutta la fua featuriggine in quella prima debolezza del Vescovo non att.nto all'uffizio suo Come può dunque fare egli sì, di non effete reo di tutte? Fino che vive quel Parroco trascurato, fui per dir che egli segue a peccare in lui, ed a peccare in quanti fono divenuti già difcoli, già disciolti , a cagion di lui . Stimate per avventura, che quella fia mera amplificazion di Predicatori ? Si, se Predicatore non fosse state ancor'egli l' Apostolo delle Genti: e nondimeno io vi chieggo: pet qual cagione dopo avere lui scritto con tanto zelo al fuo diletto Timoteo, Manus core , nemini empefueris , foggiunfe immediatamente , neque communicaveres peccasis 2:alienis, fe non a fignificarci, che ricadono addoffo del Ordinante tutti i difordini rifultati dalla collazion di un'Ordine facro di una Chiefa, di una Prefettura, di una Prefidenza, di una qualfifia dominazione Ecclefiaftica ad un'inetto? Alienis peccaris L to Ep. b.

communicare convinciour (tal fu la chiofa del Beato Pietro Damiano ) quisquis indignum, o improbum, ad resimen prove-

here non veretur . Ora, che pare a voi di questo Aspido

maledetto? Non vi pare poterfi quafi af-

Ra rimedio ? Venenum Afridum infanabile . E pure quando bene l'aveile, che importa ciò, mentre nondimeno è si facile, che il rimedio non venga ufato? E perche? Perchè il veleno ftà occulto: che era il fecondo de due mali gravissimi, che io notai nelle ommissioni peccaminose . Dicono i Naturali , che il morfo d'Afpido non fia maggiore della puntura di un'ago: non enffa la carne, non la inlividifce, non l'infiamma, non duole. Ma che ? Congelando il fangue ad un'attimo, tura le vene, turba la vista, nè prima egli ha levato a gli occhi il loro uso, che ecco già la morte, impossibile ad evitars, li viene a chindere, Tinto ciò pur troppo si avvera in queste colpe malefiche , da noi dette . Benche fian tante, com'nditte poc'anzi, benchè fian tali, non danno pena, perchè fono poco avvertite. Ma perchè poco? Non è si facile il darne la ragion giusta: contutsocio spero darla. La ragion'è, perchèle ommiffioni non fono violamento di precerti negativi, come le trafgressioni; fono violamento di affermativi. Vi spiegherò. I preccetti negativi, quali, come è noto, fi dicono, non rubare, non mormotare, non mentire, non adulare, inducono un obbligazione si inceffante, si illimitata che non dà scampo: stringono ciascuno ad ogni ora; e così ciascumo nell'opera che egli fa, fubito fa prontamente, se egli fia reo di furto, se di mormorazione, se di menzogna; sedi lufinga infedele. Non così degli affermativi . Gli affermativi (quali . a volerli esemplificare, farebbono in un Prelato la predicazione divina, le vifite perfonali, le adienze pubbliche, le convenienti limofine a i bisognosi yobbligano bene ancor' effi al pari de' negativi , ma non ogn'ora; obbligano solo nelle debite cir- abbraccia una commissione, o dee sipere coftanze : Ma oimè ! che le circoftanze a che lo stringa quell'opera che egli ims sig. 10 fon hanno regolacerta : Cum emm circum-

me 2 in c. flantis fine infinire, dice l' Angelico, ita o infinites medis variari poffunt . E cost eccovi, che più d'uno da tale licertitudine piglia ardire di formarfi fpetto la regola a modo fuo. Quel Prelato fi finge (attefe le eircostanze in cui st truova ) di non esser renuto all' uffizio della Predicazione, quell' altro di non effer tenuto alla tale vifita, quell'altro di non effer tentto alle tali udienze y quell' altro di non effer tenuto a'le tali limofine addimandategli , quando più che mai v'è tenuto. Chi può per tanto ciprimere & che gran fegno i peccati diom-71. 3, 11. millione timangono quindi ignosi? Delitta fina cena magnifica in Paradifo : Amendico

formare con verità, che il fuo veleno non | quis intelligità E Delilla, (dice Ugone fopra un tal tefto Ydelilla fune in omiffie. Cetto è che questi peccati sono più noti commune-mente a qualsivoglia di quel Popolo, il quale ne prova il danno, che a quel Prelato, il quale in virtù d'effi glie lo cagiona: mercè che il Prelato, in vece di operat fecondo la legge ciò che si converebbe ; giudica della legge : e così viene a farsi nel tempo stesso Giudice, e Parte.

Ma che? Con dir ciò, in vece di atterrire veruno da tali colpe, posso io più toflo dargli animo a disprezzatle. Concioffiachè: A che tanto temere delle ommissioni (dirataluno) s'effe non fono avvertite? Non fono avvertite / Dunque ne anche rimarranno imputabili. Si, se il buon Davide, dopo avere lui detto a Dio, Delilia quis intelligis ? non gli avelle foggiunto immediatamente , ab occulris meis munda me. Mentre gli diffe così, fegno dunque: è, che dalle colpe ancora nascoste si tenea lordo, ne folo dalle paleli. Ma chi ne può dubitare? I peccasi di ommissione non s' incorrono (com'è noto ) per lo tralasciamento di qualunque bene fi fia : ma per lo tralasciamento di un bene debito. Ora chi è, che non fia tenuto fapere, qual fia quel bene, del quale egli è debitore, non folo in universale, qual uomo semulice, ma ancora in particolare, qual nomo coftituito in un tale stato? Che importa dunque chele ommissioni si avvertano, o non fi avvertano? Chi le avverti ; e nondimeno le volle, farà punito, perchè il mefchino le volle, benche avvertendole : chi non le avverti, farir punito, perchè le doveva avvertire. Qui cum also contrabit , L Qui com dice lange, vel of conditionis ejus non allo ignarus, vel effe debet . Chi per tanto ipo- reg. jun sa una Chiesa, chi accerta una carica, chi prende, o fe no 'lia, ne dee rendere con-to allo stesso modo, como se lo sapesse, perchè quivi è dove l'imperizia da Giurifti fi annovera tra le colpe : Imperitiff

calpa adnumeratur . E vaglia la verità : fe la ignoranza va- reg iuzleffe tanto a scusarci da i debiti personali , quando è vincibile, come mai potrebbe accadere, che i maggiori processi formatisi dal Vangelo contro de Rei, fi fondino quafi tutti iu le ommiffichi ? E pute cosi fta. Quel tre ritrofi, i quali mossero il buon Padrone Evangelico a tanto fdegno che fin giurò di non gli ammentere alla

Dd 4

## Predica V. detta nel Palazzo Apost.

Inc. 14-14 casi funt, quid nome Virorum illerum, qui vo- che fu le medefime trafgreffioni? Bifogna contestare di necessità, che una ignoranza, uomo il quale, veduto a menta dal Re, fu fabito condannato a ceppi, a catene, a prigione otrenda ditenebre, in cui matcitle, prima fepellito, che estinto, Zign-214 eis manibus , O' pedibus , ejicise eum in tenebras exteriores; di che peccò ? Di ommiffione. Laício, venendo al gran convito Nuziale, di venire in vette da Nozze. Quelle cirque Vergiri ftolte, che dallo

Spoto riceverono in viso quel vituperolisti futh as, mo Nefere vos , di che peccarono anch'elleno? Di ommissione. Nell'andareli incontro di notte con le prodenti non fi studia 1000 di tenere anch'effe le Jampane vive a modoloro. Quel Debitore di dicci mila ta lenti, il quale, atloluto ptima da sì gran fomma, fu poi dannato a nen nicirdi fe-

Math. 18. greta ino all' irtero fuo sborio . quende fune redderes univer fum del joum, diche pecco? Di omin ffice e . Ricusò di concedere tanto d'agio al fuo debitore fellito, che unisse insieme quella fomma secciosa di so li cento danari, per cui gravavalo. Quel

Ricco, il quale fenti disfi di notte da vone i Zue, 12. 10. otribile: Stulte hat note animam tuam reperone à ce, que au om parofit, en jus crune? di che pecco? Di o rmiffione . Penfava a ritenere il tutto per sè, come folo al Mendo, più tofto che ad applicame qualche parte onorevole ad ufi pii . Non fuir in Doum dives. Quell' Epulone, the tra le famme Infernali non potè confeguire una filla d'acqua nè pur dal fuo benigniffuno Paire Abramo, di che pecco ? Di omniffione. Non fu punito, dice Santo Agosti-

Servie ver no, ne come inceffuoto, ne come fangui-Apudoli . nolento , nè come sperginto , rè come beflemmiatere, ma fol parche dalla firamenta faperflua non lafeinya niente trafcorrere all'altrui fame, Non digne paferbat. Che più? Nel Gadizio medefimo Univerfale .! di che taranco colmi i processi, Uditori,

di che i di che i non è cofa potiffima? Di ommiffioni . Non dediffis miles mandatere . non dedifiis m hi bibere , non collegifiis me; moft are , ch. 'e molti andrarue all' Inferco in: Se qu'llivoglia ignoranza fuffrag de debiti dell'affizio per non faperli. Dixedunque su quelle fondar le accuse, più : marum neimens. Quelli, che seusa possono

peccarono i miferi ? Di ommissione. Ne | qual'è quella che allegasi , non si ammetgarono di accettare quell'invito cortefe , i ta, come di fatto apparina nel Giudizio meche da lui ebbero, per bedate qui tofto defimo l'nivertale, allora che, rispona i loro intereffi, benche innocenti . Quell' dendo al Giudice i Rei ; Quando se vidimus efurientem , ant ficientem , aut bofbicem , ous nudum, ans infirmum, out in carcere, O non miniftravimus gibe ? fi udiranno toflo ribatti re una discolpa si trivola toli con ciò, che se no 'l sapeano, crano tenuti . come Fedeli , a sapere che in ciascu-

no de' Prveri stava Critto. Che se una tale ignoranza non potrà mai valere a fivor di alcuno , quanto meno dunone a favore degli Ecclefialtici , i quali, a cagion del grado, l' nanno tutti a firggire p'u che la pelle ? Etaborandum eft Saterdoribus, ur ignorantiam à le squafe quamdam peftem abgiciant. Quindite vaffralege itaque.

gere in Ezerchicle il processo più proprio loro, di che si dovtà scorgere colmo anch' effo, ial o che di pure ommissioni ? Va Pafforibus Ifraet | ditte Dio, Maperche? perchè davano le Peecore in bocca al Lupo? Nongia, nongia; ma perchè non applicavano ad elle ne' lor mali i rimedi proporzionati : perchè non le confolidavano fiscelle, perchè non le curavano cagionavoli ; perchè non le tasciavano infrante . perchè non le riducevano abbandonate perché non le ricercavano erranti. Qued informum fais, non confetidalles; qued agro- Exech. se. tum , non facaftes; qued confeatium , non 4. alligafing qued a rethum, wen reduxiffis and terrerat . . en justifits . Oh che timia di New ad un folo fiaro! Turti vanno a ferire il

tralasciamento di quecli nifizi dovuti in particulate, a cui fi contrapongono leommissioni. E posto ciò, chi non avia di elle terrore altiffimo, fidato in l'ignoran-23? Non tibi imputator ad cultam, qued De lib. 17. invieus ignoras, dice Santo Agollino, fal bira qued nerliess querere qued ignoras. Il Sole è prortiffimo ad entrar nella ca-

mera di ciafcuno, chi non lo fa? Ma oimè, XII. che due fono spetto gli officoli, che egli incontra! L'uno d retto, ed è di coloro, i qualiapoofta non eli antono le tineftre, per non aver da lui tanta luce, che li riivegli. L'altro indiretto, edè di coloto, i quili, non consecucifiame, non peficatti, met cutto a fe non gli aprono le fineltre, non è per edio a è to o perche non vogitono la fanca no rer cio, che ficero, molti vi andrinco, di bilizat di letto ad aprirelicle. Tanto acanche più per ciò che non ferero. Ora dia cade nel cufo noftro. Alcusi non famo i tanto a femarel dalle committioni, a che rura Deo : Recele a nobia, filentiam viarum tob at. 140

p.io

però addure nell' ommiffioni di cui fon tuat'ora fi facciano da più d'uno. Ma corei? Neffuna affatto; perche la loro igno- me? In vistù propria? Non già; in virtà

ne afficuri ? A che non fenza ragione di- fira parte. ceva già l' Ecclefiaffico a chi non bada : Leel, 7-34. Denegijeentia ma purga te eum paneis: pet-voli a prefervatei da queste omnissioni si chè pochissimi sono al Mondo coloro, i facili, e pure si perniciose. L'uno è dalla che anzi pigliamo esempio dal gen roso assine di schivare il pericolo, ch'io dicea Giovanni, il quale obbligato dell'uffiziona di fatti inficme Giudice, e Patte Fili, diceil gidare anche in un Defetto, dove li vil. Savio, Fili fine con l'il mili facia, di post fa Ecclassis finan eta la forenza di fittuto y tono folo giu il llum non panteloir. O hot prometta fublirefti, non è più vocc.

SECONDA PARTE.

XIII. us aliquis ex Rellor bas faituis fir. N'uno tra-tavia fi difanimi. Non è nuovo, che l. ce in oltre del Medico. Perchè, do-

rei) Nettura antatori perche la loto ignomer in vento propriato. Non gial: in viria
rana e voluta dintanacta, e griero cla ei
igneraria si, una aficitata. Ani irim fari
toribo. A consista e elle, se te tueturo di propriato e elle propriato di consista e elle, se te tueturo di propriato e elle commissioni di propriato elle propriato elle commissioni di grundi propriato elle commissioni di propriato elle commissioni di propriato elle forza hunperchino ali qual fegno nelle commissioni Drum. Dove non giungeno le forza hundi precare anche giavamente , perche la
danque che chi prefice confisioni Dio vitiro ignorazio, i fe non è viori affetti.

danque che chi prefice confisioni Dio vitiro ignorazio, i fe non è viori affetti. mente, è accettata, e peiò ella è ignoran-zasi, ma fupina. Della prima io non fo di-vada franco. Veto è che la Grazia non fa

vifare che fia colpevole alcuno degli Eccle- tutto da se, ma si bene ajuta : adjuvas Rom 8.161 fiastici , che si fono a Dio confectati di ve- infirmitatem nostram: e però qualche opera ro cuore. Ma della feconda chi fia, che ce vuole, che mettiamo anche noi dalla no-

Due fono i mezzi dal camo nostro valequali fi accusino della negligenza, chema- banda dell'intelletto, l'altro è dalla banda rono, è nell'apprendere i debiti dello fla anche più della volontà. Dalla banda dell' to, o nell'adempirli . No, no, conviene intelletto fi è, dove fi dubiti, configliarfi,

dò, ma si se di più tutto voce, per non de-sistere un'attino dal gridare: voce nella sortira sine prospeto; e noi già riporteremo predicazione, voce nel visto, voce nel l'intento da noi bramato nel configliarci; à veffico, voce nell'opere di perfezion più non lo fortirà ; e moi faremo efenti dal chie umana. Che però, per quanto fi cer rendere conto a Dio. Di che dimque a-chino le Scrittue, nontroverafi che alcui vremo apeutire? Dio da noi non richiede no maidi rutti gil altri l'Profit folfe, come imai la prospetità dell'everro (come fa la lei, detto voce, perchè nimo fu, che fino gente imperita) richiede la muntità dell' da bambino adempiffe al pari di lui , tenza operazione. Se non che , non è folo Dio mai restare, l'isfizio datogli. La voce mai che così proceda. Fino i Gentili dotti ap-

non refla dal farfi udire. Subito che ella provareno detta regola: onde è , che l'iftefto Tacho lodo tanto quel Senatore Romano, cui canca porius confilia quam profpera ex ca în placerent : e famofi fono gli efempi di uffiziali grandi puniti in eventi fortunatiffi-P Are, che se sia sallo quanto siè da noi mi di vittorie solo perchè le riportarono divifato fino a quell' ora, fia cofa terri- a cafo, non di configlio. Che feufa avrà biliffima il fortoporfia qualfifia obbligazio- però chi potea falvarfi da tanti rifchi di ne di cure pubbliche, ipecialmente ipiri- mancare al ino debito, con si poco, e putuali. Perciocche qual calo più agivole, re, o per trascuratezza, o pertedio, o per che mancare ad alcuna natte del debito in e-coffiva fidanza nel fun parere, fdegrò di adempirle? Etc fi machi, c finita. Non vi allo? Itche to wolf effice ben'atteto da fara facano apiù di tale 2221 tante pofioni tutti, molte più da coloro, che han cità di commiffioni, gravi inficme, col afcofe, che hiedere infino dagl'idioti, ciò che può vala impedifeano. Che potlo to dire, Uni- lere a vantaggio della ma cura. Lo diffe Iptori? L'opposizion da voi fattami par fatta poccate : Medicus etiam abidioris debet in lib. a.de dara in quelle spaventole parole di San quireresi qued conferre vi amfuerit ad cura- tibus, Giovanni Grifostomo: Mirer an fieri peffie, zionis occasionem. E perche ciò ? Per fervi-

Hu. 34. in cap. 13. ad

cose ancora mirabili posson farsi, anzi che vendosi della vita d' un' uomo far caso

grande , allora folo il Medico farà certo armi , gli dice , fermati : Sol contra Ga- Jolius te grande, allora tolo ii Medico lara certo armin, gii dice y stemani s set entira dia non l'aver pollà a nifico fortunolo, i semenento co che Campione indequando non pago del fuo prudente gii.

dixio, avet accuso infeme l'altriu. Chi pi di con controlo del controlo del certo del controlo del By 71. ad Epifcopus cer amorum , a Collega , nec tanto di autorità , che il Sole quafi atto-

XY.

promessa di Salomone. vuole ad afficurarei dalle ommissieni r Ci ma vaghi di opera . Oh se moki vi fosvuole quell' affetto onorevole alla fatica, fero nella Chiefa di fimili Giofue, che che è la gloria maggior di chi governa . amassero così lunghi i di delle visite, i di Ex que se Cesar Orbi cerrarum dedicavie, delle udienze, i di principalmente in cui fibi eripuir, diceva Senera, adulando, muovono le battaglie loro maggiori con-più che lodando. Strappiamo noi queste tra l'Inferno! Ma oimè, che il più delle parole di bocca all' Adulazione, e dicia- volte si amano da alcuni più tosto lunghi. mo per verità, che quell' Ecclefiaftico, i i di delle permeffe Villeggiattre. Finiamo il quale fi è confacrato alle cure pubbli di che, non dec far como di effere più di e voce anche altifina . Vez etamanie , sè. Anzi dee far conto infallibile di non per dinotare che non perdonava a travaeffere: è tutto altrui. Che volete mai fa glio. Così faccia ogni fuo feguace: e poi re d'un' Ecclefiastico dato all'ozio, dato delle ommissioni non remazanto. Perchè, a gli spasseggi, dato a i folazzi, dato ai se due sono ( a giudizio di Ugone ) le divertimenti? Dalla prima ora del di fino fonti d'effe, defidia, & fraus: la fraude all'ultima non fa il mifero altro, checa- dalla banda dell'intelletto, che si lusinga; sicarsi di ommissioni gravissime, e non le di non essere obbligato a fare di più,. avverte. V'è chi si vuole in vero salvar quando è obbligatissimo; l'infingardaggida esle? Faccia più tosto ritratto dunque ne dalla banda della volontà, che pigra dall'inclito Giostiè. Era egli affatticatisti all'usfizio suo teme la fatica, l'una e l' mo dalla batteglia oramai di quattordeci lattra avità per sè già tutata di queste sono ce che fin dall'alba egli aveva intrapre-ta, animosamente contro di cinque Rey fa- te, echi di operare. E postociò si consoli, distrato vore de Gabaoniti. Quando parea però, Non communicat alienis peccatit, qui fecit quoad nos en'egli dovesse anclare ad alcuna quiete, quiet persis. Tale, o Prelati, è la regola frein ho venti l'Sole che già già declina all'oci universale, lassiavai per conforto da sa montre, solo 3, ed egli persona verete da degori l'Icti Canoni.

ogni Medico corporale ne cafi confidera-non pure non acceleri, ma fi refti; e lo bili: Si configli. Però Sant' Agostino nel vuole in modo, che fi fa fino ardito adla sua vecchio ja cadente non temè dire : addimandarglielo. Che dissi ad addimana. En adsum: Senen à Juvene Coopiscope, & darglielo? A comandarglielo. E ciò con Epifephe ett amerem ; a Citter ; nec-dam anniele, partus fimi diere ; perche into firemb ; nadoopsiando il giorno jere ficcome miliune cià viene giammi diligen-altre quatordici ote. Serie S in medio v. Cem. M città delli insparare , milia existe fire eft ad Celli, ner feftamore ettembera planjemum in-juitadifcendum ; così nelluna età riman priva dies . Nè folo ciò, ma Dio concorfe a midel Benefizio , concedino a chi fi confe racolo tanto muovo si volentieri , che inglia . E tal benefizio fi è dulcerare ani- fino fi dichiarò con linguaggio infolito ,-Propages mam , cioè metter l'anima in pace . Be- di ubbidire in esso alla voce del suo Vasnie Amici confilies anima dulceratur . Fu fallo: obediente Deo veei hominis: perchè ? Per mostrare quanto egli goda di avere Dalla banda poi della volontà, che ci in terra Ministri, non vaghi di riposo,

# PREDICA

## Nel Venerdì delle Ceneri.

Audiftis quia dictum est antiquis: Diliges proximum tum, & odio babebis inimicum tuum, Ego autem dico vobis: Diligite Inimicos vestros. Matth. 5. 43.



il lor solenne Legislatore? da chi, 'Udito-

ri, da chi ' Si rivolgano tutte le carte facre, non vi s'incorrerà ne pure un piecolo lampodi leggetale. E come dunque ella era già sì inolrrata nel Giudaismo, si inveterata, che Cristo avesse questa mattina dadir fenza oppofizione : Andifiii quin on Mattals. dilium eft anciquis: Diliges proximum tuum, & odie habebis inimicum tuum? L' arrivò a forza del fuo vivo lume (colaftico Alberto re? Uditori, onde possa nascere, trà gli Magno. Erano gli Ebrei pieni tutti d'amor di sè. Onde, come tali, credevano fermamente, che in tanto noi dobbiame amate l'amico, în quapto l'amico ama noi . E posto ciò argomentavano i miseri con una dialettica da lor pari: Mentre il nimico odia noi, perchè altrettanto non dobbiamo noi dunque odiare il nimico? Sciocchiffiroi in tal difcorfo, chi non lo vede? Ma perchè sciocchi ? Perchè, non conofcendo gli infelici altro amore, che quel di concupifcenza, da ciò che erafatto ad essi, volevano puramente pigliar la regola di fare male a ciascuno, o di fargli bene: quasi cheoltre l'amor di concupiscen-za, che è l'amor vile, non vi fosse l'amor di benevole nza, che è l'amor nobile, cioè quell'amore, che ad immirazion del divino fi stende a turti fino a fapere anche rendere ben per male. Oraciò, che fu la forgente degli odii si ricevitti fra l'antico Popolo Ebreo , fate ragione Uditori , che fia lasorgente oggidi, non ditò degli odii ( perchè questi tra gli Ecclesiastici sono già troppo icreditati) ma bensi delle diffenfioni sì facili, e sì frequenti, che fogliono fuscitarsi ancoratracsii : l'amor di zar tratti , se non solo in ordine a sè . Se. Onde io , che per debito dell'usfizio Parliamo suor di metasore. L'Amore alla

Da quale antico Macfiro fu di non ricordare questa mattina a ciafonmai data a gli Ebrei questa no, quanto abbia dal suo lato a porre iniquissima legge di odiar di sludio, per non lasciare entraremainol chi gli odi? Da Abramo lor bel corpo di Santa Chiesa questo terpen-Patriarca, da Giacobbe, da taccio infernale, quale fenza dubbio dec Giuseppe, da Mose, che fu riputarsi lo spirito di discordie considerando a tal'effetto due cofe; l'una, che fia ciò, che lo genera; l'altra, cosa fia ciò, che lo uccide. La prima verrà a conoscere il male per quel che egli è, la seconda a salvarsene. Senza ciò, come ci sia possibile il confervare quella carità vicende vole, comandata oggi da Cristo, che e la più bella gloria del Popolo Cristiano? Se non che, a qual fine più ricerca-

Ecclefiastici ancora, lo spirito di discordia, s'io l'ho già detto? Non ho io detto, venir da ciò, che è la fonte di tutti i mali, cioè dall'amore immenso di sè? Signori sì, ma non ho però detto il meglio . Perchè si vuole osservare , che l' amor propio degli Ecclessifici , non è un'amor proprio fimile a quello de' Lai-ci. Quello de' Laici è libero, è licenziofo, talvolta è sfacciato ancora, va fenza maschera . Quello degli Ecclesiastici non è tale: va più velato ; cerca a tutto potere di ricoprirfi fotto vari pretelli, benchè apparenti, di fervizio divino, di convenienza, di civiltà, di gratitudine, edi altre fimili obbligazioni , inferite dalla natura : onde è , che a riconofcerlo ci vuol senno. Parrasio, dipintor famoso tra' Greci , eletto a ritrarre l' Immagine di Mercurio, non dipinfe Mercurio fu quella tela, dipinse sè, ma sott' abito di Metcurio . Oh quanti tono quei, che fanno altrettanto I Sotto abito di pieta, non altro in fultanza vogliono, che se steffi, quarunt qua fun funt , non fapendo :nas gl' infelici nè ftemperare tinture, nè fchizfon qui tenuto, non folamente a curare Nazion propia è un'amore, non folo res-il male attuale, ma a prevenire il possibi-to, ma pio, mentre a dir giusto egli è un' le, non posto far di meno, Signori miei, a more alla Patria, cui ciascuno è tanto

1,

obbligato. E pure, fe io vi diceffi che un I à finoderato, che foffe, allagente decoia. tale amore è forte forfe la cagion principa- cominció quella Commita si perfetta a le delle discordie, che sogliono più incrudelire fra gli Ecclefiaffici, non credo che io direi male . Che diffi , non direi male ? Direi benissimo. Bosti dirimembrare ciò che tcente, che finono i più perfetti. Era il novello Popolo Cristiano, come lascio feritto San Luca, un cuore, ed un' anima, Cor unum . Canima una. Cor unum quanto alla conformità dei giudizii, anima una quanto allaconfension delle volontà. E di più, come celi cra quati un terreno innatfiaso allora allora dal sangue del Redentoze, fparfe di freico, non fi può credere che calor nutriffe in fe stello di carità vicendevole non più nota. Vi ditò folo, che allora fu quando i Fedeli habebane omnia communia, che è il fommo dove giungafi fia eli amici. E pure, chi 'l crederebbe ? E purenel più bello di tanta paccii levò quivi un torbido così nero, che di repente ebbe da mandarla in conquatfo. Madonde mai poté forgere? donde? donde? Bifogna dirlo inchiare note: da spirito nazionale. Nella distribuzione delle generali limofine, allor si ample, venivano dagli Apostoli adoperate più volentieri le Vedove Ebree , che le Greche , perchè , come dice Beda, effendo le Ebree più pratiche del paefe, poteano meglio delle Greche iapare le necessita quivi insorre. Quando eccovi, che i Greci ridottia Cristo, s' in cominciarono a tener di ciò si aggravati. che juscitarono un mormorio miversale, non tanto contra le Vedove preferite, che a parer lorogon vi avevano colpa, quan-

to contra gli Apostoli stessi, i quali n' crano flati i prescritori. Crescense numero di-Al. 6. 1. feigulorum fallum eft murmur Gracorum adverius Hebraos , eo quod de picerensur in ministerio queridance Vidua corum. Dovetovi prego a confiderate, Uditoti, una fola cofa? edè, quante perfecuzioni efferiori patiffero fu quei ptincipii i Fedeli divoti a Crifto! Straicinati alle carceri, stretti in ceppi, caricati di battiture, fe ancora non fi vedevano darla morte dagli Avverfarii, fe la tentivano tuttavia minacciare gia già inmineute. E con tutto ciònelluno di tali turbini valfe punto a fcuotere nella Chiefa lafua concordia: anzi più cheella era affalita, angustiata, perseguitata, più fi ailodava, qualescoglio fra l'onde, nel fuo medefimo primo tenor di ufanze. Solo all'entrare, che vi fe questo fpirito maledesto, cioè quello amore, o fregolato,

dare tal crotto, seefe gli Apostoli nonvi provedeveno is may car livare stall and Vedove second the Alice, quelair foro, che crattato l'origine del multo, potea egli potène primi tempi della Chiefa na- I provame di leggleti un difor line irre parabile. In to the artile proventioning gli Apoft di meffe hard una mod fira troppo eccelliva, mentre al tunulto fi oppofero più per via di chi cede alle fue ragioni, che dichi ozza. Machi prequesto medelinio tanto più non li compatifee? Erano effi d' integrità così nota, che di fospettate d'intenzione fimilia nelle loro rifolazioni, non parca neanche possibile, non ehe onesto; E pure i B sbigliatori, potendo aferivere la preminenza data alle Vedove Ebreenel ministero suddetto, a motivi giusti, quali erano, non folamente la maggior attitudine, che io gia dilli, ad efercitarlo, ma parimente l'anzianita nella Fede , mentre l' Libree l' avevano ricevuta innanzi alie Greche; contuttociò voller più tofto attribuite l'operato, a che cota? a disprezzo della Nazione: Es qued de vicerentur Vidua earum: non poffponerentur: non pofthaberentur : no , no , despicerentur . M.rce , che non v'è spirito nazionale, sia qual si vuole , che non abbia questo di prepio; credere che quanto faffi a favor della Nazion' opposta, fiatutto parzialità, fiatutto paltione, tanto che ne pur Pietroffello, Prineine della Chiefa, porè falvarsi da si crudeli giudizi : benchè foficio indubitati i miraceli che egli ad ogni pafio operava, uon dirò con la voce, ma fin con l'ombra , nè pure questi bastarono a preservarlo dalla nota incivile d' inclinazione più ad una parre, che all'altra-

Vi maravigliate, Uditori, di ciò che ferero quegli inquieti Grecaffi, cioè quei Gindel nati in Grecia, che dalle loro Colonie fierano rimparriati di fresco in Gerufalemme ? Cofa più firana ancora fon'io per dirvi de' Giudei fehietti. Di questi non può negarfi, che da principio, convertitialla Fede, non portatiero a eli Apostoli loro convertitori un' affetto (visceratifimo; egli accompagnavano, gli afcoltavano; gli esaltavano, conforme a quelle pa-role chiare degli Atti, Magnificabar cos Po-Ad. 5. 1 3. pulus; e in tuticle cole fludiavanfi di ubbidirli con perfezione, fuperiore ad ogni credenza. Ma quanto durò tale amore? Sapete quanto? Fino che gli Apostoli fece-

ro comune a i Gentili la fede di Crifto, pre-

dicata a gli Ebrei. Oh allora si, che inco-

minejarono i guai! Non poteau gli Ebrei meno i Gentili, non fi ammetteffero , fe pridel Salmeione, Dottore illustre . Colligedip. 19. in inter quesdice egli, semper fuerat diffidium. secondo il più vero calcolo, quello fu ) Ep ad tie- nen fecus aeque inter ignem, & aquam: & dicafi chiaramente, a qual fine fu? ad acbr. c. 10. ideo Judai facile refiliebant, quin surarent quietare le gare, che specialmente per indignum effe fibi Genses comparari , five

feriro che ebbe il Battefimo con tanta felen- I guaci, timafero tuttavia pertinaci nel panità a Cornello Centurione, to:nò da Ce-rer loro, con ribellione appretifima dal Con-cilio in farea (dov'egli era andato puramente a tal cilio; bilognò poi, che l'istesso Apostolo fine ) in Gerufalemme , fi follovo comro di lui tal fracasso, che su costretto rendere lettera, che rammentare a i Cristiani noex circumcifione , dicenses: Quare incroifti ad | ci. Ed altrove: La Christo Jefu neque cirbe posuto dire: Hoio dunque a ricevere da voi legge? fo quel che fo; a voi tocca ubbique in tutte le cofe, ed a me disporte : cife , co pratusom, Barbarus, & Seyta, fercontuttocio querela fidelium , come noiò vus or liter , fed omnia , or in omnibus Chri-San Gregorio, non ex poreftate, fed ex ra- fint . Tanto, fino da quei primi tempi, tione respondie; e così, presa a racconta- furono attroci nella Chiefa i litigi, che pultib to Ep. reda capo con diffinzione tutta la ferie del Indavano dalle antipatie nazionali ! E fe fatto, confiftente nella visione di quel fa- attroci furono fino da quei primi tempi mofo Lenzuolo , dov' e:a d' ogni genere quando il fervore della carità tra' Fedeli di Animali apprestati in cibo, conchiute il lungo fuo dire in quello quali genere di pregindizi, che perdite, che feiagure, discolpa offervabilistimo: Chi era io, che non possiamo molto più giustamente tepoteffi legare le mani a Dio? Ego quiseram, mer ne'nostri? qui prohibire poffem Deum? Tanto egli , cometavistimo, ben veggendo la delicatezza del punto a lui messo in lite, ne rovesciò tutto l'incarico, se vi tosse, in Dio solo. Nè io vi nego, Uditori, che alle peffenti ragioni, da San Pietro prodotte in difefa propia, non dimostrassero molti del Giudaifmo di reflar paghi, glorificando il Si more, the qual Padie comune acceptions

tutti, fenza accettazion di perfone. Con-

tuttociò quanti più furono quei, che nou

star costanti a tal paragone. Strephavano, ma non si tosseto circoncisi ancor essi all' schiamazzavano, a segno tale che molti d'uso Mosaico: quasi che nessun' nomo al effi prevaricavano tutto di dalla Fede, per Mondo folle in altra forma capace di que' qual cagione ? Per non avere una Fede . tavori , che erano stati nelle Scritture procomune a quella Nazione, chetanto odia- meffi allafola Nazione Ebrea, non ad alvano. Non dico io cofa Uditori, che non cun'altra. Ed il romor giunfe a tale, che fia nota a chi volce le carre facre. Contut: finalmente fu di neceffità convecare appofta tociò eccone, se vi piace, l'attestazione in Gerusalemme un Concilio generalissimo, a titolo di fedarlo. E così il primo bas Deus Ecclesiam ex Gentilibus & Judais, de Concili Ecumenici ( che nella Chiefa, opera di Cherinto avca fuscitate l' amoaquari. Ahi che livore inaudito! E pur tale re alla fua Nazione nel Cristianesimo. fu. Quindi è che quando San Pictro, con- E perchè Cherinto, e più altri de fuoi fe-Paclo non facelle altro quali in ogni fua intero conto di quell'azione al Popolo tut- velli, che presso Dio non v'era distinzio. Romiesta to. Disceptabane adversus illum qui erat ne di Patrie: Nen est distintilio Judai , & Gra- Gal, 6. 19. vires preputium habentes? E benche San cumcifie aliquid vales, neque praputium, Pietro, come Pontefice Sommo, avicb fed nova Greatura. Ed altrove: Expelian. Colo3:9. ses vos veserem hominem , O induenses novum , ubs non eft Gentilis , & Judeus circum-

Se non fosse altro . non sarebbe un difordine luttuofo, che nella Chiefa si rimirasse omai cambiato in fuo danno, quello che è la maggiore delle sue glorie ? E qual gloria gode ella maggior di quella: l'effere lei fola compotta di genti si diffimili, e si diffanti, exomni natione que lub calceft ? Certo è, che quando quella Chiefa medel. ma comparve al Santo Re Davide da Reina, nell'abito il più pompolo, che estrar poteffe dalle fue guardambbe; compatve, lasciarono mai di tenere accesa per anni le virimembra, ir broccato d'oro, variato molti sì fastidiofa tenzone? Tamo che , ron e vergato a colore cangiante. In vestitu de- Pf. 44. Re potendosi escludere più i Gentili dalla se laurato circumana varietaje. Questa sua vade di Cristo, per quelle chiare testimonian rietà suda Santo Agostino pigliata in sim-ze che avevansi sopra ciò del voler divi bolo di quella gran diversità d'idiomi, che no; che secto i Giudei dicaduti dal prime sola accoglie in sè la Chiesa di Cristo, qual intento? Passarono a sostenere, che per lo verace Reina dell' Universo, Vestiras

era per altro si acceso; che mali noi, che

IV.

Reeing bujus, & preciofus eft, & varius ue fubitano diffaccamento efercitaffe nondifir Regins hujur. Ma oime, che ben pre- morarfi, come l'Apostolo dovea predica-

augurio lugubre.. medi di si gran male, ò più tofto a i pre- sè l'affezione ad ogni altra carne, e ad ogni fervativi ( da che non tratto questa matri- altro sangue, che a quello di cui si ciba na io di male, come gia vi diffi, atruale, quotidianamente nel facto Altare: Non acma fol pottibile ) qualemai fara l'effica- quiefcere carni, o fanguini. E poi nel por ce? Sarà a mio credere il provvederfi di piede in questa fanta Cirtà, dee far conto cuore fimile al Mare, il quale non diffin- di effere divenuto, non dirò Cittadino del

tinguis variis. Alia lingua Afra, alia Sy- meno l'Apostolo il suo dovere con perfevia, alsa Graca, alia Hebraa, alia illa, zione, in virtù di affidue vittorie di fe mealia illa . Faciune lingua ifta varietatem ve- defimo? Signori si , ma bilogna rammewedendo il Santo stesso i pericoli a ciò re Cristo alle Genti , evangelizare illumi congiunti, foggiunfe fubito, dover cia- in genithus. E però le egli nel medefimo fumo ridunfi in tempo a memoria, che la tempo avesse continovato a titener viva veste della Chiesa è veste inconsurile. Pe- insè l'affezione a'suoi, cioè a quei Giu-To diffe. in vefte iffa varietas fit feiffura dei, che erano alle Genti sì avverfit farebnon fit . Che dolorofa (ventura farebbe dun- be egli flato in un tal contrafto perpetuor que, se quella varietà d'idiomi , che fu della came con lo spirito , che non l' conceduta alla Chiefa per ornamento ma-gnifico di Reina, dominatrice in tante va- facile fu per lui fare un raglio rifolutiffimo rie parti di Mondo, fi eonvertiffe in cagio- dello spirito dalla carne, e sarlo ad un'atne di crudi fquarci ? Oh allora sì, che de- timo, consinuò, che andare di poi facendoposto il broccaro splendido, si dovrebbe lo a poco a poco. Signori mici. Chiunque ella dolente vestire a bruno l Cessi Dio l' piglia l'abito facro, se vuol portarsi da verace Ecclefiaftico, che dee fare? Dee ge-Però , pallando in secondo luogo a i ri- merosamente in quell'atto stesso depor da cuore fimile al Mare, il quale nondiffin- di efferediventuro, non dirò Cittadino del gue un fiume dell'altro. Da qualunque [mod outro; che faria poco; insu [noprov-barda fi giungnon, accopie turti. Sia Te- veditore; , ma fuo parrocinatore; defise-vere, fia Tago, fia Sena, fia fix Romo, fia fico di promouvere ilbone di nute [col-Rodano, fia Dambbio], fia qual fi vinole zioni ad un modo fiello; come te utter degli altri: rutti ha per tanto. Quello fiello non più d'una. Quello non el ba-cienno abbiali per foi eveto quell'amor [Partia fia trutte] altre. Senaz di un tale facion abbiali per foi eveto quell'amor [Partia fia trutte] altre. Senaz di un tale che egli porta in particolare alla gente pro- (pirito univerfale di carità , come vuol' piar perchè quantunque non fia tale amo egli adempire mai le me parti con per-recattivo di fua natura, mafia landevole; tezione? Non è possibile.

contuttoció perche va unito con l'amore. Nimo è si ospite nelle Scritture Divi-dise, convien temerlo oltre modo; anzi ne, il quale non sappia, che in quel Cartanto più, quanto più si asconde l'astuto to m'sferioso, dimostrato ad Ezechiele fotto Jarva onorevole di amor giullo. Tur- non lengi dal fiume Cobar, venivafi a figuri venti , i quali riflettono in le medefimi , tat quella fanta Sede, Ora fi è da avvertifonn di loro genere rempefofi, dice il li- re all'interno noftro una cofa fitavaganti-lofofo; e però qual'è quel Pilero si avve-duto, ò si audace, chenno li tempal pri-te uno file affai differente da quello, che mo spirare che sanno in l'Adviatico, tur. ciascuno de' Grandi è solito di tenere nel to che non gli muovano ancora guerra? Io Cocchio propio. Nel Cocchio proprio fo, che quando il Signore tratto di formati giorianfi questi di oftentare una muta così fi un Ministro vero Evang lico, il quile inistorme, che sembri di cosseri nati adun-dovesse a ci-scumo valer d'Idea, la prima parto. Non così sece il Signore. Egli al cofa che gl'iipirò, questa fu: troncare fu- fuo Carro dellinò quattro Animali, diverbito quaimque affetto locciale al Parara- fifficii tetti, non folo di ftaura, non folodo, alla Pattia, alla fua Nazione, benchè di fembianza, ma fin di fpecie: un' Uomo, Cali is 15 già per altro cariffina. Cum flatuir ei . qui un Leone: un' Aquila, un Bue: e quellome serresavis ex utero matris mes ere, us a fignificare che da tutte le Nazioni doveaexangelizaremillum in Gentibus, continuo, no animetterfi, fenza accettazion di perfodiffe l'Apedolo, continuo non acquierri care ne, quei valorofi Prelati, i quali portaffe-ni, d'agenini. Ma perchè tanto di fretta? ro quella fauta Sede intrionto all'ultima: Nonporea Dio contentatii, che fenza quel Tule. Ma oh Dio, come avverrà, che:

an ranta contrarietà di naturalezze vada il I gli Ercharchi, la Chiefa è venuta più tofto rà andar curioso, e grarvi il Leone. Il Leone al vedere una foresta ifolinga, vi vorrà correre altiero, e tirarvi l' Uomo, L' Aquila farà tutte le pruove per ije all' aria, più fu che può. Il Boe fara tutti gli sforzi per ire a i prati. E frattanto? Frattanto il Carro andra in pezzi; è se pur sarà tanto forte, che regga ad ogni icoffa, ad oeni strappata, non potrà mai faiesi, che a lungo andar non precipiti in qualche balza. Si, fein tutti quegli Animali, si vati di lor natura, non avelle Iddio (in quell'arto di unirli al Carro) infulo fubiro un re lefimo spirito impetuolo, cioè infuso lo spirito della Grazia, vincitrice della Nanta. Però dice che Ubi erat imperno fpiritus illuc gradiebaneur : non ubi imperus natura , ma ubi imperus Spiritus : merce che in tutti e quattro, non folamente era gia uno spirito folo, ma uno spirito di talegredominio, di tal possanza, che sapea ben farsi ubbidire dalla natura. Come fia questo foirito ne' Prelati di Santa Chiefa, poco rile- falto pelo, che egli aveva addoffato fopra va che diverte fian le Nazioni da cui fi fcelgono, diversi gl'interessi, diverse le inclinazioni, diversi i genii. Tutti, senza depor la natura, dovranno tutravia cospirare ad un fine stesso, qual'è la Gloria divina, perchè tutti faran d'una volontà, Ma, fe mai quello spirito vigoroso s'infievoliffe, oh Dio, che pericoli l Converrebbe allora ben comparire chi tegge il Cocchio , potea conoscere. Epure Iddio la lasciò faperchè come farà mai per andar ficuro in

Ezech. t.

fomiglianti, ma fin avverfi? VII. Signori miei. Uno fpirito sì concorde è quello che defidera in voi la Chicfa. La Chicla è una: è fondata fu l'unità. Però i fuoi mali non fono venuti mai dalle guerre esterne; sono venuti dalle contese intesti-

Chiefa così bel corpo, qual tutti fanno, due sono quelle unirà, dice San Tommafo, che necessariamente vi si richieggono. L'una è delle membra sià sestesse, l'akra 5.7h.1.2. L'una e delle memora na senene, i ancia 4.19-411-16 è delle membra col loro capo. Nelle guerre esterne, le membra d'essa si sono vie più fempre unite fra se (affin di reffiftere) unite col loro capo; è così vediamo, che nelle perfecuzioni a lei moffe dagli Idolatri, la Chiefa è cresciuta ogni ora di forze,

ne : e la ragion'è , perchè formando la

perchè è cresciuta di unione. Nelle contepre tra sè, e spesso dal loro capo. E così dere, Consulto Dominus valuis Porum fanvediamo, che per le fcifme in lei nate da- lium es; defignare, us pofica cognoscerens ab so

an tama divo termine fenza firofci? L'Uo-Carro alfuo termine fenza firofci? L'Uo-mo, al vederenna Città popolofa, vi vor-ne, fempre più fi debilita l'unità. Però feriveva con santo affetto l' Apostolo a funi Corintj : Obfacro was per nomen Domini 2.Cor. 1. Jefu Chrifti us id ipfum dicaris omnes & nea fine in veas schismara . Dove è da por mente, com'egli per feine non intendeva in quel luogo la divisione delle membra dal Capo (perchè rale non fu quella de Corinti) intendeva la divisione delle membra tra se, mentre frà sè i Cotinti nutrivane vane gare, trapaffite anche al titolo di fazioni, col vantarfi difcepoli, chi di Pietro, chi di Paolo, chi di Apollo, nome eloquentifimo. Ma la divisione delle membra era se, qual dubbio v'è, che non fia punto mai giovevole al Capo. E per qual cagione? Petche qualivoglia membro votrebbe allora obbligate il Capo afavore più fuo, che d'altri e così in vecedi foggettarfegli tutti perfettamente , come ricercufi alla totale unirà, ciascuno vorreb-

be renderlo a sè foggetto. Compatendo Iddio già ne' Numeri all' Mose, nel dare a reggere tanto di gente a lui folo, fi contentò, ad istanza di lui medefimo, di porgergli qualche ajuto: e tale fu di fettanta Vecchi del Popolo, fra cui dovessero ripartirsi le cure del Principato. Ma di questi setranta chi se la scelta? Voi crederete, che di ragione l'avesse a fare Iddio stesso, mentre niuno megliodi lui li

re a Mose, secondo il piacer di lui . Congre Nallate tanta opposizione di illinti , non folo dif- ga mihi fep:unginia Viros de fenibus Efrael , ques sunofts , quod fenes Populi fins , ac Man giftri , & dutes cos ad offium Tabernaculi . Ma perchè ciò, Aicoltatori? perchè? perche? Non vene accorgete? Per quella fomma gelofia, che ebbe Dio di tenerli uniti a Mosè. Se non fosse stato Mosè lo scielgitore di quei settanta Ottimati, ma fosse stato Dio, fi farchbono effistimati obbligati a Dio, non obbligati a Mosè, e confeguentemente, che avrebbon fatto ? Avrebbon potuto a poco a poco arrogarfi quali una specie di autorità independente, che degeneraffe in origine di discordie. Che fece però Dio, foavissimo nel disporre ciò che propose? Ne li volle eleggere egli da sè, quanrunque il potesse, nè volle che ad eleggerli entrasse il Popolo: volle che gli eleggesse un solo Mosè, perchè da Mofe inteffine, le membra si sono divise sem- sè creati, da Mosè conoscessero di dipen-

432

Oleaftr. in hune le-€UD. •

sein regimine dependeres come ancor egli Fedeli, ma particolarmeme degli Ecclesia-oindicò l'Oleastro Dottor si chiaro. Se i shei, che tono quei Fedeli a cui tocca stare, giudico l'Olcattro Dottor si chiaro . Se non che l'effer eletti da Mose tolo, non era finalmente nè auche baftevolissimo ad una perfetta unione di lui a loso, di loro aliui, nel governo defiderato: concioffiacite in qualche cafo avrebbe taiuno di essi potuto a lui conformatii di volenta, per non contravvenire al debito, che gli aveva di gratitudine; ma non gia conformarti di ientimenti. E però mirate, Uditoti, a che mai giunfeil Signore, e maravigliatevi, Giunfe a voler dare a titti quei ferratta uno fpirito si mitormeallo spirito di Mosè, chenon fi potesse ne anche dire uniforme, ma dir

tutt'uno: e così foggiunie, parlando a Mosè medelimo . Auferam de spiritu suo , tradam-Nont. 11. que ess , us subftentent recum onus Pepuls. E non fu quefta una stranist-ma fonna di tavellate ? Auferam de ferrien eut , & traiam ets! Mancavano torica Dio di altri ipiriti buoni, benche diverfi, da fpargeretra que Saggi? Nonne maneavano. Ma te diverti, non erano dunque buoni: perchè, quantunque etli toffero buoni insè, non erano buoni al nne, da Dio voluto, che era darc a tutti uno spirito si contorme allo spirito di Mose, qual' e fiamma a fiamma. Che è ciò, che appunto volle esprimere Iddio con quel suo parlare si puovo , Auferam de Spirien ene, O readameis, perchè voleva far come ta chi toglie il lume dauna lampada acceta, per parteciparlo alla (penta»

IX.

unione, non folo di volonta, ma aucor d' intelletto, chevolle Dio nel governo della fua Sinagoga, governo che fu di genere si imperierto, qual fara quella ch'egli vorra nel governo della qua Chiefa, che è il perfetrifiimo? Quindi è che l'Apostolo, dopo aver ditto a' Contrej : Obfeere ut nen fint in robis fehilmara, foggiunte immediatamente a ipiegarfi meglio: Sitis autem perfeth in codem fenfu, & in eadem fententia, perche questa concordia che io disti, non folodi volonta , che è invesient fenfu , ma ancor d'intelletto, chie in eadem fententia; quella fi è che nella Chiefatiene più di ogni altro legame le membra tutte unite fra le stelle mirabilmente, ed unite al Capo. Licurgo nel fondar la Città di Sparta, non le die mura, perchè volca che la concordia frambievole d'nomo ad nomo, di ipada a ipada di scudo a scudo, valesse quivi più d' ogni bahuardo. La Chiera non ha mura, perchè ad averle, non le potrebbe aver diffinte da quelle dell'Universo; che farà dunque? Avia per mura l'unione maravigliota de' luoi

fici, che tono quei Fedeli a cui rocca ftare, per elempio degli aitri, alle prime file. Ma quella unione si bella non può goderfi fenza quello ipirito di catira universale danoi spicgaro, che solo ha torza di dare morte alio ipirito di difcordia.

#### SECONDA PARTE.

Embra, che cuanto fi è per noi detto S nell'odierno discorio, sia cosa buona, ma impraticabile: perchè par'effete un legare le mani a difendere i funi prefi con pictà fanta i un legare la lingua a direil fuo parere con poticilo facerdotale. Ma chi può mai ciò richiedere giustamente? L' Angelo della Perfia non retific all' Angelo della Palestina in conresa aperta ? L' Apostolo l'aolo non refitte all' Apostolo Pietro? E ne acoli fuffeguenti quante futono poscia le dittentioni, eziandio tra' Santi, rammomorate negli Annali Ecclefiaftici ? Come dunque (perare nella Chiera di Crifto tanta un on di animi, più ideale, che infliftente? Signori miei. Se iovo cili quetta mattina dannare ogni discordia tra' Cristiani, verrei ad infegnare un'errore infede. simile a quello di chi vi danna ogni guerra. Il discordare di volontà da chi vuole il male, è cota fantifiina. Cota inimati è difeordire di volontà da chi vuole il bene. Ma che? Non lempre il bene a nei mortali è si noto. Oucilo che fembra all'uno, noti fembra all' Ora io concludo cosi. Se tale fu gia l' altro. Edeccovi la difcordia, non nella volonià, ma nell'intelleto. Dal che ne fegue, come init gnò San Tommato, che la discordia quivi non si rimetcola daperse, s. Th. t. 1. v'e per acciderre; Difendiasune eft per ac- que att. 1 esacus, perchè se quello che è bene, fosse in c. palefe si all'uno, come all'altro dei difcordanci, ambo concorderebbono tenza indugio. Posto ciò, qualunque discordia nelle opinioni, ripugna bensia quella pace perfetta che godefi in Paradito, dice l' Angelico; ma non ripugna a quelia pace imperfetta, che unicamente ci possiamo promet-tere lu la terra . Non repuguar pace imperfeite, que 21.3. quatits babesur in ven. Le ftelle Stere celefti at 1. hanno al prefente i loro moti contrarj: ma notifi come gli hanno: gli hanno fenza mai perderel' annonia. Quello per tanto, che rileva, fiè, che ancora tra noi le difientioni, perdir così, fieno armoniche, cioè fi contengano dentro le loro leggi, come fanno i motide' Cieli. E primieramente fi è d'uopo, che elle procedano tutte da fine rerto

(come etano ne Santi gia ricordati) non

accreditarii, anzi ad avvantaggiarii, quali

da impegno, non da indecilità, non da af-1 fezione imoderata a festesto, al parentado, alla Patria, cd a tutto ciò, che uno mira fpett nre a se. E poi fad' uopo , che queste dall intelletto non trabaffino nunto alla vo-Iontà. Gli Alberi , che hanno le radici profonde, fi lafciano da venti piegare bensi · ne rami ora a questa parte, ora a quella, ma non già piegare nel tronco. Così quel che hanno radicata bene nel cuore la carità a non la perdono punto per enella contrarietà che tra so calor abbiano ne pareri ; la perdono bensì quei, che hanno una carieà non da Platano, non da Palma, ma vennta fu, Ienza 14diche, come il Salcio. Si offervino quefte regole, e poi vi dico, che nella Chiefa, ò non faranno difeordie, ò faranno brevi, perchè il ben vero non ifta unai si intanato, a guifa di Lupo, tramacchie-folte che alla fine non rendafi manitosto a quei che ne vanno in traccia con lealta. E così veggiamo che brevi furono le difcordie tra l'Angelo della Perfia, el'Ange-Isidella Paleffina, mentre elle non trafcorfero verun di; e brevi furono quelle di Pietro, e di Paolo, che al tempo stesso de loro contrafti fi amayano, da fratelli . Il male fi è , che fu la Nave pubblica ciafcuno vuol mettere il fuo fardello privato, Ed eccovi la discordia di volontà, perchè ciascuno vuole essere il primo a metterlo. Che voglio fignificare? Quello, che geneta le discordie vere , acerbe , audaci offinate, fi è l' intereffe proprio; men. t. ad Diffensionis causa oft , (non fon' io che ciò Cor. c. 1. dicavi , è San Tommato ) Diffenfionir caufa oft, dum unufquifque partiale bonum quevis , prarermiffo perfecto bono , quad eft borum totins . E quando fi veglia se, che íperar più pace? Si arriva a fegno dinutrir Je d'scordie fludiosamente per giugnere a i fini inteli, come ta chi intorbida l'acqua a peicar più franco. Le Nazioni culte si pregiano di non tenere mai per giufla altra guerra, che la necessaria a salvarsi da chi le allale : Juftum bellum quod neceff a rium , dicevaLivio, & pia arma, quibus mulla, nifi in armis, relinquieur fees . Non così le Nazioni barbare: Le barbare non han la guerra per mezzo. l'hanno per fine: combattono per combattere . Così fanno alcuni, non fanno trovar pace, se non tra l'arme; e però che avviene ? Avviene che talora fin giungano ad aver care le diffenfioni, che accadano alla giornata tra Crifto e Cefare, tra Isacroe I profano, tra lo spirituale e I politico, perche per essi quello sembra il tempo più atto ad adoperatsi, ad

Prediche del P. Segneri.

Lib. 9.

Uffiziali, non pure valorofi nelle battaglie, ma neceffari. E non farebbe quefto ( se mai seguisse ) un prodigio di perversione? Stimir ranto i vantiggi propri, che avessero da promuôversi fino a costo della tranquillità univerfale? Nemo quod fuum oft quarat, dice l'Apostolo; fed quod al- 1. Corim. terius. Quanto più dunque, quad emnium > 10. 14. La Nave di S. Pietro e la Capitana , deftinata a portere da un Mondo all'al-, tro gl'int ressi della Religione, gli oracoli del Vangelo, le ordinazioni del Vaticino, le glorie del Grocififo, ed a fare giugnere le notizie vere di ello a chi tuttavia non finitce di pollederle, E some diinque volere di una tal Nave velere ad alcun suo prò , 'quast ch' ella fosse un burchielletto domeffico. Ne anche fopra nna vile Nave da carica ; fe quella fia Nave pubblica, può alcuno de privati por le sue merci. La legge No quid meri i, unie C. il vieta affatto: e gual a quell'ardito No- ne quid leggiatore, che ricettandole volesse quin oneri pu-di fare alcun traffico a parte. Le Selve blico. pubbliche non fi possono tagliare ad usi speciali, le Piazze pubbliche non possono riferrarli ad opere proprie, i Palazzi pubblici nett poffonorivoltarfi in ofpizi partie 1, fi quis colari , dall'Acquedatto pubblico non fi C. de a ruz può derivare l'acqua al fino giardinetto di ductu di caía, e molto meno al suo prato, al suo podere, al suo fondo, sia qual si vuole, se non fi vuole perdere, el'acqua, è'I fondo: E cosi vadafi discorrendo per titto: il ben pubblico è facrofanto. Volete che quifto ferva di inczzo al privato, è dalle leggi pur' ora addotte, chiamato un'audacia paz-ZX, Vetitis favoris andacia, quanto più dal. Ibid. le leggi di Cristo + Cristo + Signori mici + che efanpi ci diede in questa bassa Valle di lagrime? Cercò sè ? Miferi noi , se egli aveile cercato sè , non cercati noi : faremmo già periti in eterno : Chrifius non f. remmo gia petiti in eterno: Corrigino no per Rom. 16.3. bi placuer, dice San Paolo; ma che fec; ? Ephel. 5.4. Dilevis nos yer sradidis femerip um pre nolis oblasionem , & heft am Der in ederem fuaritis: oblationem in vita fra continui strappazzi, & hofiamin inorte fra crudi fcempj : E noi vogliamo all'incontro cercar gl' interessi nostri, più ancor de'suoi? Nou'sta mai vero. Unamoci tutti in gara a pon voler'atto, che la folagloria di Crifto in qualunque cafo, ed eceoci uniti fubito ancor tra noi con amor fraterno; non, potendo giammai le linee cospirar tutte ad un medefimo centro, fenza che tutte nell' atto fiello fi unifeano ancor tra se.

# REDIC

## Nel Venerdì dopo la prima Domenica di Quaresima.

Post bac erat dies festus Judeorum, & afcendit Jesus Jerosolyman Eft antem Jerofolymis Probatica Pifcina . con quel che fegue. Jo. 5.



tuale dell' Anima fi follevi con immensa distanza sopra la natura materiale del corpo; tuttavia, per quella intima unione, la quale paf-

fa fra queste due belle parti a formate un sutto belliffimo, qual' è l' uomo, v'è tra elle una tale conformità di disposizioni , che nei mali ,' è nei rimedi dell'una , a ciascun palesi, si adombrano a maraviglia non meno, i mali, che i rimedi dell'alita, a più d'uno occulti. Quindi fi come nell'odierno (pedale di Gierofolima, în cui giacea tamo gran turba di languidi d'ogui guifa , multisude magna langueneium, io riconosco i generali languori dell' Universo, così nella cuta speciale del Paralitico, ufata quivi da Crifto, ravvifo al pari la cura fingolarissima, che debbe math da qualunque Prelato, fuo imisatore, nel fanare le Anime a se commesfe. Prelati di tanto merito licte voi: si che aragione del grado, cui ficte affunti, hò io qui giusto argomento di venerarvi quali akrettanti Medici celestiali. Che farò dunque, a trattafyi daquei che ficte ? M' impegnero nel presente Ragionamento a dimoftrarvi pet vera questa proposizione, che la diligenza voftra può rendere al fine curabili tutte le malattie più difficili, o più disperate, che sieno al Mondo, sol che in curarle frate attenti alle regole, che a poco a poco vi farò rimitar tenute da Cristo nell'opera prodigiosa di questo giotno, Ma per farci alquanto da alto.

Le malattie del corpo , se si da fede a Plinio non hanno numero: dacche, fenza le certe (che fine da' fuoi di fi contavano a centinaja ) fe ne possono sempre temer dell'altre ; e dell'altre non ancor note . Hift. 1.10 Param erant hemini certa morborum genera , mifi O neva rimerentur . Tanto fi può dir, te non erro, delle malattic parimente spertanpi all' Anima . Crediamo noi di conoscette | bensi della notte spirituale. E la spiritua-

Uantunque la natura fpiri- l'ancora sutte? Con tutto ciò, perchè gio va almeno fapere le più dannose al Popo lo Cristiano, per più badarvi; noi ci polfiamo reftrignere a quelle tre, che non fenza miliero tammemora specialmente l'Evangelifta , Cacerum Claudorum , Ariderum , mentte in elle vi vengono figurate le tre malattic funcififfime, che provengono da mancamento di Fede, di Speranza, di Carità, virtu, che quanto più ci follevano ad operar fopra la natura, tanto più fono ancora le proprie nostre. Eccovi in prima multitudo magna Ga-

corum. Chi può ridire quanto ampiamente dilatifi quelta cecità luttuofa per l'Univerfo? Tale fi è l'ignoranza intorno a tutti i Milteri di nostra Fede. Se si vada per le campagne, quanti iono ivi, di cui può dirfi veramente, che Ignorane legisima Dei terra! Non fanno il term ne, verso il quale hanno da incaniminarfi con le loro opere buone. non fan la via. Non fanno il termine, mentre non fanno i Milteri spetranti alla Trinità delle Persone Divine, che faranno in Cielo la noftra Beatitudine fempiterna : non fanno la via, mentre non fanno i Mifteri spettanti alla Incarnazione del Redentore, che folo ci può guidare a così buon termine . Se fi entri nelle Città , 'vi s'incontra una Fede , per dir così , dimezzata, la quale da un lato contessa, celebra, e adora la verità delle dottrine Evangeliche, e poi ne idegna dall'altro, quali obbrobrioia, l'esecuzione: Finone Sacerdoti fi può ; talora deplorate si mifera cecità con amari pianti : aspezi, carles ( dicea Geremia do- Jes. 4. 23. lence ) & non erat in eis lux. Auche in quei Cieli, che dovtebbonagli altri recare il giorno, è talora notte perpetua. Chi può ipiegare però, che danni indi nascino? La notte, dice Indoro, è detta dal nuocere: Nex a necendo. Ma della note mate-

riale ciò non avverafi interamente, men-

tre ella a molto anche giova: avverafi

le ch quanto domina plù della materia-

Eccovi poscia mulsicudo magna Claudo-. ram. Questi fon quegli, i quali-vergono il bene rivelato loro dalla Fede di Cruto, e cominciano ad anclarvi e ma poi nel meglio fi restano, perche non-tanno, sperare in quell'aniro di Dio, che da lena al tutto. E cost vedete, the Claudicant in duaspar, eer, Un poco fervono a Dio, ed um poro al Mondo : non finiscono di risolversi-, Talora fr lufingano con una speranza folle di potere intieme fervire al Mondo, ed infieme a Dio. Ma quelto non è pottibile: e così i miferi non aluo fanno a ilor giorni, che zoppicare: Jurans in Demine (come dicea Sofonia ) & jurant in Mel-. chem. Non fapete fe credano, o fe non credano; fe fieno facri, o fieno profani ; fe fieno spirituali, o sieno politici. Ahi che irrifolizione difficile a rifanarfi l' Nott avere

ment. Santo Agollino Jie evin welle season have been a season have bee

Lo spedale del Mondo è però molto peg-

animo di dire a Dio daddovero: Io voglio effere tutto voftro, sì, tutto; tutto;

giore della Probatica; perche intorno a quella gl' Infermi tutti bramavano di fanarfi , aspettando a tal fine il moto dell' acque , con anna grande y in questo oh quanto non fe ne curano punto! Che diffinon fe ne curano? Ne han paura. Così Santo Agostino confeisò di sè giovane, dove diffe, parlandoa Dio: Timelam ne me cito, exaudires, & eico fanares à merbo concupi feonsia mea, quem maletam expleri , quam extinguis e cosi di se potrebbono dir mon pochi, oggidi viventi', fe avellero pari fpirito a paleiarlo. Narrafi nella Vira di San Martino, che " 5. tr.19. ffando un di non sò quanti clechi, ftorpia ti , contrafarti, ulcerofi acianciare infieme, udirono all'improvvito, che il Santo Vefcovo veniva di buon paffo alla volta loro; ond'effi tofto (compigliati fi mifere tutti in fuga: fapere perche? Per paura, che il Santo non restituisse anche soro quella

fanità, che rendeva a tanti: mercecche

quei loro fquallori, miravano chiaramente, che guarire da esti , faria fallite. Fu queffe un cafo veramente ftraniffimo. E pur da quanti viene ogni ora immitato de i Cristiani, i quali suggono a bello studio l'incontro d'uomini pit, fuggono Chiefe, fuggono Chiostri, fuggono fopratutto Predicatori di zelo ardente, per paura di elfere convertiti! Il marmo da principio. non fu mai duro, fu fempre tenero, perchè egli fu femore loto . Mache? Questo loto Apricola " selido, poco a poco associa un sugo Ladec, alie gelido, propriodelle miniere, diventa las subservana fo. Talec lo flato delle Anime, che a voi tocca di medicare, à Signori miei; stato lagrimevole in vero, perchè fi ha quivi da contraftare con l'abito viziofo, trapaffato quali in natura. Maniuno fi sbigottifca. Il Signore può fare - che questi afcora vogliano rifanarfi, i quali al prefente remono di no tilanarli, 4 quali ai presente temopo di De Correp-voletto: Des volenti falvum fatere, nullum & Greishumanum refiftie arbierjum (ferife divina- e. 15mente Santo Agostino.) sic enim welle, aus nolle, in wolensis, ans notensis eft poteffate ue divinam voluntatem non impedias, nec fuperes perellarem . De his enim qui faciunt que non vule, facis ipfequa vule habens humanorum cordium, que placeas inclinandorion. omniforentiffiman pateffatem. E pofto ciò , che fi richiede in voi, come in Medici di falute, fuorché cuor grande ? Crifto-farà can ello voi nelle cure che imprenderes te ; anche più operofe . Bafta che in eferegole da lui date in medicina: giacche a

una tal arte : Spiritus Domine fuper me , 16. 61. E. ue mederer contrisis corde. E per cavar tali regole dalla cura di quefte di non vedete, Ustori, ciò che fa Crifto? Primieramente va allo Spedale in periona. Non vi manda il fuo Pietro, tuttoché riconoscalo si fervente, non Giacomo, non Giovanni, vi và da sè. Poveri quei Paefivicini al Polo, che mai non veggono Sole! Ma povrie molto più quelle parti alpestre nella Diocesi , quei Villaggi, quelle Vallate, che non veggono mai la facciade loro Vescovi ! Quivi sì che i morbi imperversano a dismisura . Credete voi per ventura che ad impedirli ficno fufficienti glieditti, che là fi mandino ad ora; ad ora; questi tante ricette di fanità è Io Prev. 10.8. non lo sò gudicare: Rex qui fet es in folio y ndicar, dispasomnemalum inquirusus, di-

tal fine principali fimamenteegli venne in

terra. Venne a fin di curare i nostri lan-

guori con quello spirito che ci vuole ad

July 14 Gough

ce Salomone. Non dice juffu fue , dice | pienza, e di Benta, collegate infieme. Seinquien. Altra forza ha la vostra visita ch'abbia un bell'ordine, il quele voi colà ol'inviate dalla Città fopra un foglio ampliffino. Laicia di regnare ( diffe quilla donniccinola a Filippo Re de' Macedeni) fe ti da roja l'udire : Si non vis audire . wee regnes. Molto più fi può dite ad un Paftor facro: Latcia di governare, fe ti riefce di farica il vedere. Si hadunque da flare in tutto alle relazioni, foggette a sì gravi abbagli z Appio cicco ricusò , come narra Livio, il Confolato Romano, perche dicea, non-parere a lui di ragione regrere la Repubblica con occhi pigliati in prestito da Coll shi: Turte putabat , eum administrare Rempublicam , qui alie nis oculis usererur. E poi fi avrà da governare una Chicia con occhi prestati al Vescovo puramente dal suo Vicario , da Canonici, da Curati, e talora anche da femplici Cancellieri, nomini, di cui fifa certo, che fon venali, ma non fi fa, fe fieno al pari veridici ? Oftende faciem ruam (gridano a voi tanti infirmi abbandonatiffini di foccorfo ) Oftende feciemenam. or fatvierinus. In voices un peco facere qual fla quel Medico, il quale fiar oghi di potete da lontano curare un feb bricitante per via d'informazioni, che egli abbiane un di per l'altro da fuoi Scolari. Vuole andare egli flello a toccargli il polio. Così fa Crifto col Paralitico odierno, a fignificarci, che fe per li mali del corpo fi dee flimare ben' impicgata la vifita perfonale del Medico . ancora foinmo, molto più tenza fallo ner quei dell' Anima. Che scorge però Cri fto nella fua vifita?

Scorge un Languido di rentott'anni, che AIII. giace in una Carrinola, pro ero di ogni bene, e fu lui fi fitia. Ma perchè fiffarfi, direte, fu di lui folo? Non crano vifibili anco ra gliultri? Chi può r garlo? Era allora imminente il giorno di Paiqua, deffinaro dal Cielo al calar deil, Angelo. E però giudicate voi fe quei canque Portici fossiro colmi più che mai di malati. Contuttociò Cristo non bada a vermi alvo di canci: fi , 10.5. 6 fills in uno: Hungamaid ffee lefuctores tem. diert et. V's fanns fieri ? Mago, fto replicherete, meilo è che cercafi. Porcie tea guarir molti con pari facilità? Ed jo ti-

toffcio pura opera di Potenza, giuffamenpersonale inprò d'ogni Popolo, di quella te ci maravigueremo nel sato polito, che uno folo fotte il fanato. Se tottero pura opera di Bontà , ginflamente ci maraviglieremo che uno toto totte l'eletto a fana. re. Ma perche al pari 1011 opere di Sapienza, che posta in mezzo tra la Potenza medefina, e la Bonta, prescrive ad ambe quei limiti , dentro i quali hanno a tenere rifuerta I infinita della vistà loro; Crifto ordinò titta-l'odierna fua vifita a prò di un tolo, per farci noto quanto uno tolo anche. vagiia . Che il Prelato ordini talora unviaggio a quefto, fol fine di cavare non più che un' Anima dal percato, on quetto si, che è argomento di zelo vero. Per molte ciafeun la failo, perchè con la moltitudine va :empre unito affai dello frepito!o. Noncosi per una : maffimamente quando quell' una non è Anuna grande. E amina di chi? di un poveto, di un pezzente, di un derelitto, quide era già quello Languido, fu 'l quale unicamente fi fisò Crifto.

E non vedete che nobile documento ! Laicia Ciifto alla cura dell' Angelo tuttigli ahri. Per sè se seglie il più bisognoso. Ani fe operatiero tutti i Prelaticosi! Maquante volte questi nelle for visité non tanno da se altro, che i imediare a i matimeno importanti, qual tarà un Meffale fquarciato . e latciano frattanto al loro Vicariogenerale i più gravi; voglio dire le difonetta de conjugati, le diffoluzioni de' Cherici, gli icand di dati (petio da i più potenti? Anzi quivi è d' nopo applicare lamano propria. Sò che le talora esti luciano di applicarvela, non è per mancamento di volontà. E percite hanno a contendere con infermi così perverfi, che, a fimiliradine de freneuci, perdono appenatocchi il rispeno al Medico. Mi che puòfaiti? Il Menco corporale può riflettere a tali meontri: la fortitude non può. Fittees, Nipota di Atonite Somino Sacerdote, per run diare alle macane tornicazioni. introdottefi nel fuo Papolo, non fe la piglib comra un'useno vile di volgo, le la pigliò conera un Grad o principale , ilqual peccaya con mu Madiante principalithina. Gun free sur , Prencipis notatiff- 15. mi Madianitarum. Ne bado pinto al granritchio cui fi ponca, quando fi teagliò loro audotto, tra tama gente . Così freno i Prelati fauti. Non 14800 badar a se, dove feorgono opprefio l'onor d'ipo. Ma lateram rine s, per monancone a Critto.

guarires uno folo, di posche Crifto ne pu-

piglia: Perchenon graridi tutti? Convien però pie upporte, che i miracoli del Si-

Criffo nel ajanare il La guido d'oggi » gnore fono tetti opera di potenza, di Sa-

non incontrò contrafti, è vero, dal Lan-questa avvertenza, che io vidicea, d'in-guido: ma quami ne incontrò dagli Seri-formarsi opportunamente. Che però vedeal loso livore ! E pure tascio egli mai , me en pescinam . per temenza, di condurne a fine veruna

con pace fomma?

Uditori , con che polarezza la fa ! con che Santo Agostino , fed non finat invisum .

math? Chi ha cura d'Anime, può talora trui foccorfo. E Cifto pago alla cogni-allegare qualche fcufa leginima, fegli non zion che quegli ebbe della propria inabiliprovvede a i difordini del fuo Gregge. Ma tà, come a disposizione, la quale più di

15b. z.

egitt. 51.

Palloris exculario (diffe in funi) propofito cie ci lefus : furce selle grabatum tumm . San Gregorio) fi Lupus over consedir, & & ambala. Dove, chi non ammira il par-Paffor nefeis? Che dalle fauci del crudo Lu- lar di Crifto? dire ad uno, il quale non fi po Infernale non fi possa alora strappare puo musvere, falta su! Ma chinon sa, che un' Anima, può salvarsi, anche in Pastore il dir di Cristogra sare? Con dare gli ordini, onorato; ma come può salvarsi, che nonsi infendeva egli le forze ad effettualli, infonfamila, ch'ella ftà in bocca al Lupo? Chi Ideva il moto. E però vedefi, che come noi può falvare, che nonfi fappiano le licenze fenza stravaganza parliamo alle persone di tami, chevivono fenza freno! Chenon dotate d'intendimento: così fenza strava-fi fappia come i meriti fiportino con le lo-zo Mogli, i Padri ce Figliuoli, i Padroni te, parlava alle febbri, parlava agli Aquicon la tanuglia, i Curati co i Cherici lor Ioni, parlàva a gli Auftri, parlava al Mare

Prev. 15. 1 gloria maggiore di chi governa: volci sape tuttociò non bisogna difaminarsi, perchè vi , non bisogna appagarsi alla superficie , eccoli sani a un tratto. Es statim facus facl' è si mandace: birogna toccate il fondo. Elus oft homo ille, of fuffulis grabacum faura, Crifto, le badiamo alla lettera, interopo de ambutebar. E qual prova maggare di fai questo Laguido per dare o occasione a lui niva, a requilitata per lettramente, che vede di fpiegare la gravità del fuo male, a gli altri re l'ammalato, non folo balzar di letto,

> per dar'in oltre a t Medici della Chiefa Ciò non è folo un forgero dal peccato i . Brediche del P. Seeneri .

bi , da i Sacerdoti, e da i Primarii di tut- te , come all'imerrogizione di Crifto fegui ta la Sinagoga, inveleniri contro di lui per subiro pronta la relazione che di sè gli le cure , che egli del continuo operava, fe l'ammalato : Domine , hominem non haquanto più infolite, tanto più tormentole bee, ur cam curbeta fuerir aqua, mistae

Vero è, che non fu questa la cagion sola XI. ditale interrogazione: fu parimente, per-Eccovi questa d' oggi. Sapea ben Cri- che delle malartie spirimali nessimo vien sto le tempeste gravissime, che a cagion da Cristo guarito mai, se egli non si dispone d'essa gli verrebbono mosse in breve dagli col suo libero arbitrio ad acconsentivi. Sa in PC, me Emoli, E nondimeno osservate un poco, nas omnino ille quomilibes languidum, dice

amore I con che attenzione! Si pone, ve- Eperò quivi fi dee mettere sempre la prima ditto il Languido, a favellargli cortifement cura; ad eccitare nell' a umilito la voglia ne, arincorarlo, arichiederio, a voler (adi guarir bene, ad incenderia, ad infiam-pere dalla bocca stessa di lui, se gradisca di maila. Pia sanua fiera ? via? Alla interroperconne source remaining to grantica in mails. Per joines pers' with Alla Metronammeterio per fuo Medico. Vir jamas fr., agazione di Crifto, il Larguido non rispofe
na Ma che? Non era Crifto dasé confapevolutimo già di tutto? A che petò di
para vergogna di porte in dubbio la vomandare lai quel medefimo che fapea, fe lontà di guarire. Diffe più rofto Himitamo non che affine di lasciare una regola si im-porrante a chi ha cura d'Anime, d'infor-lissimo, che a guarire egli avea dell'al-

quale può allegarne, fe non li fa ¿ Ciò non tutte il determina a fovvenirci, non cercò ha ditcolpa che bafti. Que enimperest effe più : subito lo guart senza dilazione. Di- 10.5.00

foggerie Che ren fi fappia fe-tra 'I volgo orgogliolo; Et dixit mari: tace, obmute-'Man. 4-19 ignorante (egnano a correre tuttavia degli (fe: e quelle lo ubbidivaro: ad uno flante, errori (otto vecabolo di devozioni più (one le tutte folletoragionevoli. Il parlat elette Bi(ogna informarfi hene. Tal-è la voltro, signori miei, nonè tele. Con-14. Gloria Regum est investigare semonem, in qual tempo medefino, nel quale voi par-dice il Savio: ne dice inquierre solo, dice larete come si conviene a gli precchi de investigare, perche dovesi tratti di cose gra peccarori, Iddio parlerà loro al cuore : ed-

di udirla, affinche poi canto più chiara ap- ma di più recarfi il letto medifimo fu'le' parific la verità del miracolo omni vicino. [palle, e portir lo via ? Qui portabarur grel a la lasa. Se badiamo alla moralità , lo interrogo 10, dice Sant' Agostino, grabarum pertat.

XII.

30. 5. 14.

fotto dalla facilità nel ben'opetare. E contuttoció, credereste? Non su pago Crifto di cura si indubitata. Si applicò toflo a date di vantaggio all' Infermo dasè cutato i prefervativi. E quivi è il pregio dell' opera. Altrimenti, dite Uditori, che ptò farà levare da' vostri Popoli il mal prefente, e levatlo di vetità, se non si provvede al fututo? Ecce fanns falins es , dice Cristo al suo Languido, perchè ei sappia, che del rifanamento può star sicuro : ma gli foggiunge ; Jam nots peccare , ne decerius sibi aliquid consingas, perchè intenda al tempo medefimo, ch' egli non è franco petò dalle ricadute , anzi n'è in pericolo fommo, mercè il grande abito dalui contratto nel male. E qui è dove fingolarmente io defidero questa mattina, o Signori, l'attenzion vostra, se pur non l'ho già stancata. Dalle parole dette da Crifto a coffui fi raccoglie da tutti con evidenza, che il miferabile fi era comperata quella malattia sì proliffa, con qualche enorme peccato da lui commesso nella sua gioventù. Manon è questo ciò chemi dà maraviglia. Già si fa che il peccato è tutt' ora a molti cagioned' infermità. Alle volte egli n'è cagione naper un disordine di ubbriachezza, d'intemperanza, d'incontinenza, o di qualche paffione infana, quale fu l'amore d' Amone, difcolorato, e dimunto, pet la fua Tamar. Altre volte egli n'è cagione motale, come quando Iddio per li pecceti, di qua-Innque renere fieno, flagella i peccatori con quelle infermità, ch'egli giudica più opportune a mortificarli. La mormotazione che ha mai che far con la lebbra? E pur di lebbra restò percossa Maria, Sorella già di Mosè, al mormorate che ella fe del Fratello con modi andaci. Non è, torno a dire, non è però questo, ciò che mi dà maraviglia. Il mio flupore fiè, vedere che queflo Languido, in una infermita si diuturna, si dura, di trentotto anni, non fi fosse mai ravveduto opportunamente, ma fempre avelle perseverato nel suo misero stato d'impenitenza, e d'iniquità, quali reo, che forte alla fune, non fi vuole risolvere a dit. Peccai: Percari Demino. Così argomentali dalle stelle parole, che gli disse Crifto, ammonerdolo a mutar vita: Jam nels peccare. Il dirgli Jam, tul'ifteffo che dirgli : da quello punto. E così fino a quel punto ( cic è fino alla fanita da lui riacquittata ) figuratevi pure, che il milerabile non svelle altro fatto mai , che peccare , o

è cavar di più chiare prove d'esseme | compiacersi trasè de peccati fatti . Esi può udire perverfita più tremenda? In una malattia di tanti anni, non tientrar l'infelice alquanto in fe stesso, non confonders, non compungeifi, non fare un'atto di vera detestazione del mal commesso, per muovere a pietà Dio, già che tra gli nomini non tiovava pur'uno, che glie la ufaffe! Voglion gl'Interpreti , che l'ifteffo non trovar uomo fosse opera in costui della Provvidenza, che l'invitava ad implorar tanto più l'ajuto divino con umile contrizione de' propj falli, dove gli mancava l'umano. E nondimeno questa Provvidenza medefima andò fallita . Stette egli faldo . Non si ammolli punto mai più di un Promontorio sferzato con tutto l'impeto dal Mar groffo. Dal che hanno a trarre, per mio parere, un gandiffino infegnamento tutti specialmento coloro, che han cura d' Anime? ed è, che fi come di nessuno hanno essi a giudicar male, infino a tanto che del fuo male colui non da fegni certi così di nessuno si debbono per contrario sidat mai tanto, che ne abbandonino interamente il penfiero, come superstizioso, o come superfluo. Chi avrebbe detto, che un' nomo, il quale a gran fatica si potea muovere, fosse capace appena più di peccare? Ciascuno lo avrebbe riputato più tosto un' Angelo in catne, massimamente veggendolo sì paziente aspettare il moto dell' acqua, b:n trentotto anni. E nondinieno, per fentimento concorde de facri Interpreti , egli era peccatore di prima classe, mentre era peccatore sì artabbiato, sì abituato, che, marci trentotto anni in que' vizi stessi, che lo avean confinato in quel fuo lettuccio, fenza mai pigliarli in orrore. E non è forfe questa un' offervazione da far gelare di spavento ogni petto? Mirare la forza, che a poco a poco può acquiflare il peccato nel cuor dell'uomo , indurato fotto i flagelli. E però forfe si applicò il Redentore a curare ancor questo Languido più di ogni altro, perchè con tale occasione ci venisse egli a porgere la notizia, pur ora detta, dell'infeliciffimo stato, a cui giunge l'uomo, abbandonato quafi ghiaccio fu l'Al-

pe, dal Sol divino. E vagliala verità, quando mai fi farebbe quel mifero liberato dal fuo peccato, fe' non era Critto in persona, che a lui ne andaffe? Pouete mente Uditori, e vi fovvetrà, che quanti parlano del Paralitico odictno, tutti lo compatificono, perché in trentotto anni non gli fosse riuscito di esfere

mai sbalzato a tempo nell'acqua, al calar

dell' Angelo. Ed io al contrario di tutti, I mente le parti di Medici celeftiali , che credo forse di essero il primo a dire, che ninno de Vostri sudditi abbia da volere questo fu la fua fortuna maggiore. Si egli foffe guarito pet la via folita di quell'acqua ler voi. agitata nella Pelchiera, farebbe guarito puramente nel corpo : perchè quell' acqua non avea forza a più: e guarito nel corpo, che avrebbe fatto? Peggio facilmen. te, che mai. Concioffiachè, fenella totale dellituzion d'ogni spirito, e d'ognisenfo, egli avca faputo trovat tuit:via maniera di dare albergo al peccato, fe non altrove, nell'intimo della mente; che avrebbe egli fatto, quando ti felle femito rifiorlre nelle offail vigor natio! Perchè egli fu privo d'uomo, forti poi Crifto, che al tempo stesso il sanò nel corpo, enell'anima, terum hominem fanum fecer : e lo fand

di maniera, che gli diede anche il metodò falutare da preservarsi fino all' estremo , quando lo sbigorti col timor di peggio . Jam neli peccare , ne deterius tibi aliquid continear. E che poteva mai elsere quelto peggio, che l'impenitenza finale? E l'impenitenza finale è quella, che ancora voi dovete, Signori miei, minacciare intrepid mente a quei che ricafcano con tanta facilità negli antichi mali. E cofa indubitata prefie i Tcologi, che data la paritanel fuo refto, il peccato feenente, a cagione della ingra-S Th. 4. p. titudine, e icmpre mai più grave del prece-9 85 ait.i. dente gia perdonato; onde le il precedente trovò pictà, al feguente che va di natura

fua, fuori che ginftizia ? Che è ciò , che dicde a S. Bernardo il motivo di dire ad ogni nomo ardito: Timeas pro accepta gratia, amplius pro amilia, lonce plus pro recuperata. Quali celi voleise dire ; Timeas pro accepen gracia, petchè puoi perderla: amplius pre amiffa, perchè puot non tacquiftare : len-

gè plus pro recuperara, perchè fe la riperdi, nel perderla, sci perduto,

Ad ofservare dunque intere le regole, che stamane vi ha date Cristo di medicina eccellithma, confiderate, Signori miei, che fanare il malaronon è l'iftefso, ditò così, che rifonderlo. Non però egli da eteta diviene bronzo. Rim-ne quel medefimo che era prima, cioè foggetto ad ammalarfi di nuovo, e forse anche peggio. Quivi hassi per tanto da badare ogni volta con ferierà : ad antivedere il futuro, e dire tra sè: Che farò io, perchè levato il disordine non sitorni? Penfate, prevedeta, animatevi ad andare incontro a i pericoli fovrastanti per non farci da Cerufico mal' esperto, che imbalfimi la ferita, ma non la fasei. Ed in quella forma avrete adempite si pienapiù tosto l'Angelo per sua cura, che vo-

#### SECONDA PARTE.

Ho a dire la verità? Mi fono io tanto questa volta applicato a considera. JXV. re la fanità da renderii all'ammalato, che mi cragià per poco uscita di mente quella del Medico. E pure fapere, s'ella fia di rilievo. Crifto ando prima al Tempio questa mattina, poi allo Spedale. E perchè? Per bifogno fuo? No di certo: per nostro ammaelframento. Volle accennarci quanto importi, che il Medico procuri intenerfela ben con Dio. Altrimenti che potrà egli? A Eccl. 18 10 Deo all omnis medela. dice l' Ecclefiaftico. Non dice ab homine, dice a Dec. A quell' Architetto, il quale formò il Palazzo, a quello fi appartiene, di buona li gge, il reggerlo, o rifarcirlo, ove faccia pelo. Così a quel Dio, che fabbricò l'uomo fano, a quello fi appartiere (anarlo infermo. 11 Medico non è prì , cheun semplice Manovale rifpetto a Dio; e perchè il Manovaletanto fabene, quanto egli fia regolato dall'Architetto, però fi dicet, A deo eft emnismedelay non fidice abhemine. Qual maraviglia fia dunque fe Crifto, nel votere operare questa mattina da Medico prudentistimo . non andò allo Socdale diretramente, andò prima al Tempio? Etanto è ciò che qualfifia Prelato ha da fare anch'egli nelle cure foetfanti all' Anime : Premettere un fervorofo ricoria a Dio. Nemo enim poreficorrigere, quem ille despeverie, secondo il chiaro aforifmo dell' Ecclefiafte.

Ma con qual anna potrà da Diorichiedere mai per altri la fanità chi la pregi poco in sè steiso? Però, se ne medici corporali l'efsere in sè cagionevoli nuoce poco in ordine al fabar gli altri , ne'Medici fpirituali nuoce infinitamente. Datemi uno di questi , gnasto rell'Anima ; quale stima farà egli negli altti di quelle febbri, o naté dall'ambizione, o nate dall'avarizia, o nate dalla libidine, che egli in sè medefimo tolleri fenza pena? Una volta il Sacerdote concubinario fi deponeva, e deposto si confinava in un Monaftero, a piangero fino all' ultimo della vita le fue laidezze, come appare da' facri Canoni . Oggi egli , fe il Vescovo, non dico lo depone, ma lo depofita in quale e onorata carcere per un' anno, ricotre a Roma, e talvolta Roma gli apre fin da lungi le porte di quella carcere.

Sertn. 14r

in Lante

XIV.

## Predica VII. dettà nel Palazzo Apost.

con pietà fegnalata, e rimanda a cafa. E i fottopore ad effa tutti i tuoi Poffori . E perche? Perche han perduto apoco apo- poi ti quercli di me, che l'ho data ad co l'orrore que morbi fleffi, che già crano uno ? Non dovevi tu prima infegnare a

non è difficile, che fi creda. Quello medefimo, fa, che quando bene XVII. i mali fi apprezzino quanto bista, non vi Ga però animo di correggerli a vito sper-

in Ep. ad to . Qua liberrate Praful Ecclifia correge Lit. c. 1. re peccantem poreft ( fono infigni parole di San Girolamo ) cum tacitus fibi ipfe altri, dover negli altri correggere ancora sè. Più tosto allora si lascera di correggere. Può divifarfi più deteftabile eccetlo di quello che se Caino, quai do cgli, l si manfuero, si modefto, si buono, qual' era Abele? E pure andate a voltare le Carte facre : non troverete che Adamo gliene dicesse nè pare una parolina di voi. Da neffun' altro fi farebbe egli fen-

spaventevoli. Ma come l'han si perduto? darla, All'istella forma. Come ha da Col divenire a peco a poco d'unestici a les secarec un'eccesso di libricirà sensua-quegli ascora, i quali avenop per dibito le in un Laico quel Sacerdote, il quale di curarli? Io non fo crederlo . Ma pure fa d'effere tanto più fiacco di lui ? Judices ille , dice Santo Ambrogio , qui non in Pl. 111. agie endem , que in also puraverse pur Seim. 10. nienda, ne cum de alio judicat, in fe fe-

rat ipfe fententiam . Però di Cristo, dopo aver detto il Sal- XVIII. mifta che cgli regno: Dominus remanis. foggiunie fubiro, che egli per buona rerespondenz, endem se namissiste, que cer gola di governo, si cra a ciò provvedu-rissis E troppo dura cosa in correggere to di beltà, e di fortezza, ad un grado

ficilo, Docerem indutus eft, indutus eft pf. 92. 1può governar mai bene, chi non ha petto a riprendere l'altrui macchie ? di belfenza una cegione al Mondo, levò con ra, perche come può mai riprendere l'alperfido tradimento la vita ad un fratello trui ma chie, chi ha fozzo il vifo? Veto è che Ciitto prima fi dice vestito di belià, e poi di fortezza, non prima di fortezza, e poi di beità , perche il fondamento a far bene l'uffizio iuo, talcha correzione. Se non era Dio, che correg- da effere, la fantità della vita. E così, per gelse l'audace di bocca propria, punsate conchiudere, ecco che Crifto questa mattina prima fi mestra pieno in se di beltita timproverare l'atrocità del 100 fal- lezza con ireal Tempio (secondo l'obblilo . Ma forfe gli altri non erano a ciò gazione univertaliffima, che la legge impoobbligati? Adamo era obbligatissimo - neva a sutti in quei di Pasquali/e di poi Come dunque non eseguirlo? Temeva egli pieno di fotza, con passare dal Tempio ad forfe le risposte insoienti di un Primo- escretare nella Piscina quella vittiroperagenito, fempre altiero? la piotervia? la trice di maraviglie, che possedeva in proprefunzione? Ah no, Signo: i , temes la del Genere Umano, Dove non è da paisar cofcienza propria - E non cra egli quel fanza ofservazione, che Crifto, fanaro il crudo, il quale avendo con la fua difubbidienza ejecrabile, data morte a tanti | trovarolo lo ammeni (come fu da noi difiglinoli, quanti hanne il Padre di tutto chiarato ) a non ricadere . Poteva fargli il Genere umano, fi potea nominare per una tale ammonizione, egualmente nella verirà il barbaromicidiale dell' Universo? Pifeina fuddetta, chi non lo fa? E pure Con qual cuore dunque avrebbe egli pe- non volle. Si volle riferbare a fargliela tuto (gridar Caino per la morte data al poi n.l Tempio, benche più rardi, per-fratello i Tu ( gli avrebbe ínbito detto il che a riceverla lo giudico meglio dispofiglinolo ardito) tu feffi , tu , che intro-duceffi erude la morte al Mondo quan-do non dubitafti per un bel pomo , di fia ma di Religione .

PRE-

## PREDICA

## Nel Venerdì dopo la Seconda Domenica di Quaresima.

Homo erat Paterfamilias , qui plantavit Vincam , & locavit eam Agricolis Cc. Matth. 21. 33.

taluno fi pianto di fua ma- ma quale fu la lor colpa. veffe o comperata in danari, o confeguita in dono, o for-

tita ineredità, non ècola nuova. Troppo grande è l'amore, che noi portiamo a ciò che fiancstro parto, o che lo fomigli. Però non è da stupire, se l'odierno Padre Evangelico , tanto dimostrò compiacersi di quella Vigna, che dovrà effere quefta mattina il foggetto del nostro Ragionamento: l' avea piantata. Homo erat Parerfamilias , qui plantavit vineam. Questa Vigna e la Chicía, chi non lo fa? Vigna che Cristo in la Terra piantossi di mano propria, perche la formò di pianta. La fiebe iono gli Angeli fuoi Custodi, il torcolo è la dottrina, la torre è la dignità, i fratti fono l'opere virtuofe, i Fittajuoli, debitori de'fruti, fono i Fedeli di qualunque ordine. Tale è la Chiefa, pigliatà ficondo čiò, che ella ha di spirituale. Ma chi non fa, che non può flate fu la Terra lo spirito senza il corpo ? Dunque oltre lo spirituale, ha la Chiesa da avere il suo 1. 9. 3. c. & temporale. Sieus enim anima fine cerpere nen posell corporaliser ververe, ficues foresmalia exerceri fine temperalibus, dicono i Sacri Canoni. Voglio però, che mi fi dia cuefta mattina licenza di lascior lo spirituale affine di favellate del temporale, ficche dieno le pedate di quanti mi han preceduto fu quefto Pergamo, io poffa parimente intendere per tal Vigna i Benefizi Ecclefia Rici sì truttiferi, per li Fittajuoli i Benefi ziati, per li frutti l'emrare de Benefici. Su'l quale presupposto 10 mi avvanzerò . per quanto mi fara lecito, a dinoftrare che fia di quei , che neglino arditamente i fuoi frutti a Dio. Sicuramente, com'effi immizano i Vignajuoli di questo di nella colpa , così conviene , che al fine poi

HE quella Vigna, la quale non incorrere la loro pena, vediamo pri-

no fu colle eletto, fia da lui Tutta la colpa di que sti Vignajuoli maltenuta più cara, che fe l'a- nati , se bene offervisi, fu voler esti procedere, non da Fittajuoli del Fondo, quali erano puramerte, ma da Padroni. Che si credeffero di efferne veramente Padroni non può mai stare, poiché sapevano di aver pigliata la Vigna in allogagione, da chi l' aveva poco innanzi piatrata alla vifta pubblica. Convenne dunque, che eglino, col negare ogni voira i trotti con tanro di sfacciataggine, che arrivarono a battere, a battonare, ad uccidere chiunque andava ad addimandarli , a piratlero tra fe iteffi a volcre a poco a poco prescrivere di maniera , che un giorno non fi avelle a dubitar più, che la Vigna non foile loro. Onello, a che questi si arrogantemente mostrarono di anclare, tembra efferciò, dove nella Chiefa fi e finalmente arrivato, dirò così, non volendo: perchè col tanto negare che gli Ecclefiaffici a poco a poco hanno farto de frutti dovuti a Dio, fi è cominciato in capo ad alcuni fecoli adubitare, se eglino sicno veramente Padroni di quelle rendite, che posseggono come tali, cicè come Ecclefiaffici, o se non sieno: e la controversia è emai divifa fra tanti contrarj Autori , che appena una classe vantanepin dell'altra. Anticamentel'effere Padrone affoluto de' propri beni, negavafi fin de Laici, ma fitenea per coffante e che questi ancora, se non in riguardo a gli ucinini, almeno a Dio, ne fostero aslai più veramente Amministratori : sicchè solto per sè quanto era baftevole alla loro decente influntazione, dovessero tutto il resto partir fra' Poveri. San Giovanni Gritostomo col fuo zelo chiamò l'opinione opposta oppin one erronea , e diffe così : Opinio S. Chivfo. quadom errenea aggravata mortalibuo au- in Caten-ges crimina, C ninuis bens. Ea vero eft D. Th. opinari, qued quecumque poffidemus, poffideagli accompagnino nella pena : onde per mus ut demini . Sed contrarium onnine

oft; non enim ue Domine in prafenti vita cellecari sumus. E perchè niuno creda frà se, che il Grisoftomo parlatle più da Santo, the da focculativo, o cheda scientifico, sappiasi, che alla sentenza di lui si fottolcritlero con prontezza grandiffima tutti e quattro i principali Dottori di Santa

Chicia, Ambrogio, Gregorio, Girolamo, ed Agostino, i quali però sostennero tutti al pari questa conclusione tetribile a i loro giorni, che il possedere il superstuo nonsi diftingua in alcun Ricco del Mondo dal 5. Aug. in postedere l'altrui . Res aliens peffedentur, 14, 1474 dum poffidengur fuperflua . Ora, feitando a questi Santi si dotti, ne anche i Laici dovrebbono riputarfi Padroni di tutti i loro beni patrimoniali, ma folo al più di quella parte semplice, the confassi al loro soflegno, argomentate voi dunque degli Eccletiaftici . Saranno effi Padroni mai di quei beni , che santo chiaramente ne Canoni 5. Profp. de fono detti beni , non loio , ma Bona Domi-

1. 4. 6. 9. Terrille. Apoleg. Urb. Para trie res ..

nica , Pecunia Chrifte, Res Dei , prosin peccaterum , parrim. nia pauterum , depofica Pietatis, vora Fidelium? Lafcero, che cialcuno il giudichi . Senon che , a che vale l'involgersi in 1al questione? Quegli stessi, i quali afferiscono che i Bere fiziati fieno Padroni de'Benefizii, non concerdano in affermare, che non però ne fono Padroni liberi, ma gravati? Che fare dunque tanto caso di untitolo più spezioso, che suflanzievolc? Io però voglio più volontieri attenermi a ciò, che accennami questa mattina il Vancelo, mentr' egli diffe, che Paterfanilias plantaves Vineam , Clecavis sam Agricolis, Lecavit ? Eccovi dunque , come il gran Padre di Famiglia, ch. è Dio. non ha trasferito in verm altro il dominio della fua. Vigna, non l'ha tellata, non l'ha donata, non l'ha dilmembrata, non l'ha infeudata, non l'ha conceduta a godere, I'ha allogata: Locavit .. Ed a chi l' ha allogata? Ad poinini di bel tempo? Penfate voi . Locapit Agricolis . Dunque a meri Lavorateri, i quali abbiano bensi a vivere onestamente sopra la Vigna di lui, ma non abbieno a scialacquare. Più tofto abbiam da corrispendere al Padrone loro diretto con fomma fedelia, ciò l che a lui va dato , come ad Allegitore del Fondo.

ď.

Ma quanto e ciò, che va dato? O quivi il dispiacevole ad afcoltarfi ! Nelle allo- ! gagioni umane i frutti col Padrone fi parreno per metà, o veramente a rerzo, a quarto, a quinto, fecondo la confuetudi- che dove mancaflero ancora Poveri, non ne de Pacfi. Ma inquesta allogagione divi-1 però pottono i Ministri dell' Altare appro-

na non va così. In questa i frutti fi partotto col Padrone a ragion di fpefe. Che voglio fignificare? I Lavoratori della Vigna hanno prima da cavarne per sè tutta la loro onorata foltentazione a come accordò l' Apostolo al fino Timorco , Laberaniem Agri- 1.Tim 1.6.

colam operes primum de fruttibus percipere : ma tusto il resto hanno esti da dare a Dio. Tutto ? Si: tutto , jutto, ciò non cale in questione presso vermo, e indubitatistimo. Ond'è, che io rido, quando sovente odo dirmi : Il tale Ecclefiastico fa limosine grandi . Bene: ma ne fa tante, che ritenga per se la fua congrua fola? Tal' e la rara. Si tłudii, fi tpecoli, fi ricerchi; in ciò convengono tutti ieura eccezione. Quello che dunque cade fra' Dottori in questione, non è mai quanto sia ciò, che eli Ecclesialtici fian temiti'di dare a Dio, perche ciafi fa: fono renuti di dare a Dio tuttociò, cheè fopra la congrua. Cade folamente in queflione, fe fian reputi di dargliglo a titolo di giuftizia (tirchè non dandolo refting obbligati ogni volta a restituzione ) o sesianteuuti a titolo puramente di carita, titolo più benigno, che, come è noto, non induce tal' obbligo. Io non fono qui per far l' Arbitro in tanta lite . Dico bensi , che quanto a me non io fin'ora arrivare quali fieno quei Fittatuoli, che al Padrone del Fondo debbaso i frutti a titolo puramente di carità, non aritolo di giuffizia. Onde fe gli Ecclefiastici hanno la ilor Vigna in allogazione: com'è certiffimo, non in doro, non to come possa mai stare, che del superfluo sieno debitori a Dio meraminte di carita.

E vaglia il vero, che vogliamo noi crederer che coloro, i quali laiciarono tanto di beni alla Chiefa, lo lasciassero con tal' animo, che i fuoi Ministri potessero (penderee suendere a piacer loro, gino are, sfoggiare, fenazzare o veramente reforeggiare a benefizio de Posteri fino a segno di sublimarli dal grado di privari a quello di Principi? Ciò non potrà mai forgere in mente d'nomo. Gli lafelarono dunque con queflo patro, ie non espresso , almen tacito (Labeo, &: ( il quale nelle Leggi , come fi fa da'peri- L leen ti , ha vistit d'espresso) che gli Ecclesiastici, de l'astis ... detraito il loro decenie provvedimento. tutto il rimanente impiegaffero in ufi pii, tra cui principaliffimo femprefu, fovvenite i Poveri - Ne la Chiefa può tali beni averun concedere liberi, da quel peio, con cui da i primi fecoli gli accettò. Ond'è,

IV.

piarc

piare a sè con buona coscienza ciò che i direte voi . La congrua sostentazione essi avanzi alla propia sostentazione, o donarlo a' tuoi . Signori no . Sono tenuti di renderlo tutto a Crifto in scrvizio maggiore di quell' Altate stesso, che gli alimenta; in velli facre, in vali facri, in funzioni facre; non v'effendo mai braccio si poderofo fopra la terra, che possa divertire questo Giordano delle entrate Ecclefiastiche ad

inaffiare altri campi, che i Palestini. Ma che ftancarci fuciò? Vogliamo fcorgere quanto di vetità il Padrone della Vigna riconofca tali funti, per frutti dovuti ase? Notifi un poco nel prefente Vargelo, com'eglifidiporti in addimandarli, Primicramente non ha nè anche pazienza di afpettar chematurino, manda innanzi: Cum Mat. 21.34. aurem sempus fruil uum appropinquaffet, mihe ferros fues ad Agricolas , us acceperent

fruttus erus . Non dice cum adveniffer . dice cum appropinqueffer: tanto eglinon vedea Pora. Poi : non già manda per effi una volta fola, vi manda molte. Ond'è, che effendogli i primi tervi oltraggiari da' Vignamoli, vimanda i fecondi; oltraggiati i fecondi, vimanda i terzi; oltraggiati i terzi, anzi uccifi con le fassate, vim inda tuttavia degli altri , e degli altri .plures prioribus, fino a costoro di averli a perdere quanti fono : tanto che flima la riscossion de' fuoi frutti, più che la vita de' fuoi Famigli medefimi . Che diffi de' Famigli ? Udite ftupore. Più che la vira dell'unico fuo Figliuolo; ond'è, che quefto anche manda, per la speranza, benchè dubbiosa, che egli ha, che debba a lui finalmente fortire l'im-Mat. 27-37. Felium fuum , dicens ; forfir an verebungur Filium meum. Enon fu questo un modo di procedere affatto fliano? Ma peiche lo tenne un Signor di tanta prudenza? perchè? perchè, te non che per darci ad intendere quanta fia la premura in lui de i moi fronti ? Vuol più tofto egli permettere che fi fparga un lago di fangue, e di fangue innocente, edifangue illuftre, edi fangue fimile aquello, che ha nelle vene, che tollerare, che i Vignajuoli possono un di prescrivere, e dire audaci : la Vigna è nostra : vogliamo i frutti per noi. E fe è così, non pare a voi, che la obbligazione di darli fia (fretta bene ? Chi ve ne potrà mai disciogliere? niuno, niuno. Quare (diròdunque a ciafcuno con le parole del gran Padre Agottino ) que-

in Pf. 1470 re quantum ribs Deus dederse , & ex es tolle qued fufficit . Carera , que superfina jacens , aligrum funt necestaria.

Benissimo. Ma dov'e quelto fuperfluo?

oggidi ridotta a fegno si alto, che appena fi troverà chi possegga entrate Ecclesiastiche fufficienti allo stato propio, non che eccedenti. Appena si trovera? Se così è, pollono dunque i fervi , mandati per li frutti, tornare addietro, e dire al Padrone ciò. che hanno udiro per via: dirgli, che fe una volta questi frutti firifcuotevano in copia grande, al presente non vi son più. Eperchè non vi fono ? Perchè non v'è più superfluo. Il trattamento dovuto a i femplici Vignajuoli afforbifce il tutto . Che ferve dunque, che i Predicatori più esclamino da' lor pergami? Che citar Padri? che Concilii? che Canoni f the Vangelo? Come non fi preserivano que confini, dentro cui fi debbariffrienere da ciascuno il suo trattamento, facciafi ciò che fi vuole, fi getta l'opera. Dall'altro lato chi li potra mai preferivere, se ciò che avanza all' uno. non bafta all'altro? Se vadafi in un Giardino di Piante elette, potrà bensì il pratico Giardiniere dire al Garzone, nell' atto di fidargli il pennato in mano? Questa pianta va pottata così, quella così, quella co-sì; ma non potrà già dare ad ello una regola generale di potatura, che ferva a tutte, perchè que rigogli, chead una pianta fono i luffurianti, all'altra fono i dovuti. Tante accade nel caso nostro. Bisogna dunque che ciascuno contentisi d'imporre asè quella legge, che a lui conviene, secondo la fua colcienza. Numquid enim, & fi ego Ep. 420 non lequer , sua cuique non lequitur conscientia? ditò con le parole ufate da San Bernardo in questo proposito. Quanti vi sono, che nello stato di Secolari eselamavano contra il luffo da loro veduto allora negli Ecclesiastici, e poi divenuti Ecclesiastici lo trapaffano? Segno dunque fi è, che il male non deriva dal non sapersi ciò che va fatto, deriva dal non volerfi. Dipoi chi non vede, che in questo potamento di cui parliamo, non hanno da chiamarfi a configlio, ne la intemperanza della Carne, nè la infaziabilità della Cupidigia, ne la vanità della Vita? Si ha da chiamare a configlio la profettione, che ciascuno fa di Ecclefiaftico, cioè di Cristiano più pio degli altri . Ora è cofa evidente, che i Crifliani hanno già nel Battefimo rinturziato a tutte le pompe diaboliche, cioè a tutte quelle fuperfluità, che ha inventate il Diavolo a questo fine, che niuno mai fi contenti di quel ch'egli ha, sempre aspiri a maggiori acquisti. Quanto dunque vi ha rinunziate più qualunque Ecclefialtico > E tolte via

## Predica VIII. detta nel Palazzo Apost.

refti difiutti a Din? Mulen superflua babemus, fi non nifi necessaria seneamus, diceva Sant' Agostino ; nam si mania quaramusnibil fufficis. Chi di voi non udi di quell'uomo illuftre, deferittoci da San Luca, il quale in fentire, che i tre Ricchi da ello invirati a cena, negarono fotto varj preteffi, chidi curiofità, chi di compete, chi di nozze. d'intervenirvi, diffeirato al Famiglio, che andaffedimque, equanti ritrovatfe per la Città di poveri , di cicchi , di tronchi , di malandanti , culamaffe tutri alla tavola rifintata da quei superbi? Ubbidì il Famiglio: poi tornato al Padrone gli fe sapere; che non per tanto rettava luogo anche a molti. Luc. 14. 12. Domine fallum oft, ut imperafti, Gadhuc locus eff . Si? diffe allora il l'adrone , va dunque, va , non tardare , va fuor di Porta , e fin

Pf. 147.

VII.

di là chiama gente, che venga anch'ella: tanto che io mi vegga flaferala Cafa piena. Exim vias, & fipes, & compelle inera re, ue impleasur domus mea . Ora io vi chicggio Uditori . Per quanti eraftata in-

bandita mai quella tavola? Non cra per foli tre? E come potca dunque bastare a tanti? Ah che quei tre, erano tre nomini ricchi: i tanti grannoveri : eciò che atanti poveri è fin di avanzo, appena è fufficiente a tre ricchi soli. I poveri, se si sfamano, fono paghis i ticchi vegliono, nel tempo fleffo, che danno patcolo al ventre, dar pascolo all'ambizione. E l'ambizione quando è che mai dica, bafta? Si inania quaramns, nibil fufficis. Oh ic fi andaf fe per li Palazzi di Roma l Quante volte vedrebbefi, che lemente apprettate intre folamente delle fue Sale magnitiche , e maestole, basterebbono a tutti eli Spedali della Citrà, che pur sono tanti ? Eperche ciò, se non per colpa del Lusso, che e l' Occo vero, ingojatore di quanto v' e, non mai fazio, non mai fatollo ? E quel che ho io detto qui delle pure menfe, in proposito di San Luca, dite voi degli

ripiglia Sant' Agostino , quare qua fufficiane, & videbis quam panca fine, Sì ( mi replicherete ) ma non basta pigliare la regola dal bisogno della persona, convien pigliarla molto più dal decoro. E il decoro si è quello che oggidi necessita a spender tanto chi è posto in grado. Ma perchè oggidi più di prima? Forie che gli Ecclesiaftici d' oggidi sono diversi dagli trario allo stato sacro, viengiustamente in-

rati, dacui ( se veramente non vogliasi,

fe non ciò, che ferve al bisogno ) oh

quanto èdarificare! Quare qua sufficiant,

tali pompe, chi non vedra quanto fubito i Ecclefiaffici autichi ? Hanno effi muovo Codice da seguire ? nuove Distinzioni ? nuovo Decreto ? o nuove Coffituzioni derogatorie di tutte le precedenti? Orafi è da sapere, come il decoro fu voluto sempre in ciateuno degli Ecclefi. flici , a fugno tale, che la mendicira non fu tollerata ne pur ne' Chierici ftelli: non perchè ella fia d'ignominia ave:un di loro, che fe nacquero poveri , non vi han colpa; ma perchè ella è d'ignominia grande alla Chicfa, quafi che la Chiefa fia Madre così (pietata, che a chi ferve alt' Altare, non porga tanto, ch' egli posta al nen vivere dall' Altare, se non può vivere altronde. Mendicisas Clericorum , ignominia eft Epilco Diaconi . porum: così affermano i facri Canoni. Poflo ciò io confidero al nostro intento, come doppio può effere il trattamento inditizzato al decoto: l' uno contrario alla professione di Ecclesiastico, l'altro non contrario di verità, ma folo eccessivo. Il contrario non può al certo effere decoroso di verun tempo. E però quale ragione vifara mai dispendere intorno adello nè pute un foldo di quei che scaturiscono dall' Altare? Si potrà mai prefumere, che l' Altare vogli oggidi contribuire ancor' egli ad usi si disdice voli, a nutrir cani, a nutrire cavalli, a nutrire nomini si, ma nomini meno degni di effere alimentati, che i Brutistessi, quali sono i Comici impuni è Donareres fuas hifirionibus, vitium eft im- Dift. 86. c. mane, non virent, fe crediamo a Sant' Ago- Dons c. stino. Come è però possibile, che si truovi tragli Ecclefialtici chi a titolo di decoro voglia dir che spetti alla congrua ciò che vada in opere tali? Il gni d'una peronfee, Chiefa a Dio contacrata, henche tofi dal dist. tempo, benchè trifti, benchè tarlati, nou a Alutia. possono converticii in usi laicali , non che profani , conforme la folenne costituzione, che fopra ciò vediano andar fotto nome di Igino Papa . Più totto fi hanno da dare tutri alle fiamme. L'istefarredi, dire degli abiti, dite degli appa-

so dicasi de candellieri sacri, de veli sacri, de' vestimenti sacri, e di quanto s' è destinato una volta al Divin servizio. E perchè solo però l'Erario di Crifto non avrà da godere sì pio riguardo, quali che non folle di genere auch egli facro?, Líacto, etale lodichiarò San Tommaso, là dove tra l'altre cofe sacre egli annoveròunto quello, cheè deputato alla fostentazion de Ministri facri , ad suftenzazionem & Th. t. 24 Ministrorum : onde è , che chiunque ne 4.99. ar. 3. impieghi veruna fomma in ciò che fia con-

VIII.

L'altro trattamento da me propolto fi è quello, il quale non è contrario alla profesfione di Ecclefiastico, ma eccedente . E que flo non è sì reo, come è il contrario: non fi porendo negare, che se oggi i sudditi non mirino nel Prelato un luftro proporzionato alla dignirà, ch'egli rapprefenta, non fi fanno quafi più muovere a rifgettarlo. Per quanto l' Aica andasse già ricoperta di p. lli iriute, pur tempo fu, che al comparire di effa fi vedevano i Popoli te flo a terra in atto di Adoratori. Al presente, se ella non va guernira di finimenti ricchiffimi di oftio, ed'oro, appena v'èchi al vederla fi degri più d'inchinare, ne pur il capo. Però lia vero, che affine di fervire ai tempi corroiti, vada oggidi comportato, anzi com mendato in un' Ecclefi alico qualche tratramento più nobile di quardo ad ogni Sacerdote anche femplice fi ced a pionta la mano fin da Monarchi . Ma questo trattamento hi pur da avere i fuci limiti rium veftrum .. Mi come glie lo farete ? ragionevoli, di modo che, dove non iappia prenderfi il mezzo giusto, più tosto pecchifi da ciafcuno in modeffia , che in vanità.In coro vica genere nibil in ess debes apparire . qued vanisatum centemptum nen fra feferat, dice il Concilio di Trento degli Ecelefiaftici. Chi può però perfuadermi, che quelle borie di carozze, di lacche, di livrce, le quali da' prudenti vengono bi...fimaic ancor oggida in un Signore mondano , vagliano punto a mantenere il decoro in un Signore, non mondano, ma facto? Queste borie in tanto fi apprezzano dalla genie, in quanto fono argominto d'animo iplendido, non è vero? Ecco dunque il proprio decoro in un' Ecclefialt.co: mandare larghe limofine a t Poverelli, non accertare regali, non attendere ricon pente, non angarrare i miteri Perfionari negl. anni rei , non tratte-ere merceni , non tradir meriti, non accurate perfore, non sollesare che rel mo Tribunale na l'Avarizia mai zeruna a discorfo della Giuftizia. Oh quefto si, che è tegno d'animo ipiendido intom mo grado l'e però qui li spete, chemai fi facciano in carrozze faltote, in lacche tinoderati ; in livree toperbe , acquifteranno ad un Prelato quel credito, che gli vien da un'animo inperiore ad ogni interefie? Quamdin quiden ego inm Genjium A'e. Rolus, winiferium meum hon'r ficale, dicea San Paoio : tauto era anch'euli ge- perstandent (deficient in ciò che va dato 19. ance loto del fue deceto. Ora ad opositicate a Dio, superabundent in ciò che va da 7. inc.

neva a mille pericoli la fua vira con cuore intrepido. Ma come ciò? Certo è che altri non poneano la gloria in azioni tali. Ciò adeffo non preme a punto: e però dicea: Quoniam mulei gloriantur fecundum z Cor. 190 tarnem , & egogloriabor . Ma in che ? ciafcun 18. odalo attensamentes in laboribus plurimis, in carceribus abundantius, in plagis supra medum, in mortibus frequenter. Sit Voglio dimque, che voi medefimi giudichiare ? Chi manteneva maggiormente il decoro del fuo ministero Apostolico, quelli che gleriabaneur fecundum carnem, come nomini burbanzofi, ò quegli, che gloriabarur nelle vittorie, che tutto di riportava della fua carne ? E vergogna anche il fingere d'ignoratio. Mas'è così , fi his crediderinis , non è doccre , ripiglia qui San Bernardo, che ogn' un di voi faccia dengue onore ancor egli al fuo ministero? Si, si: lo faccia, lo faccia. In amnibus y exemple Apostoli , konorificabises ministe-Culty veftium? no. Equerum faffut no . Amplis, edificial no . In the mode dunque? Moribus ornases, findies Piricualibus eperatus toms. Questo è il decoro vero del ministato Ecclesissico, non è abro, ancora oggici: mentre vediamo, che con la puraefe uplarità della vira molti Prelati facii ancora oggidi mantengono il decoto del loto grado , più che altri facciano con fuite le lero pompe. Le pompe niù rosto vagliono a desurparlo, presio

almeno gli nomini faggi. È da gli nomini flolti chi cuta applaufo? Durque a ridutre, Uditori, le molte in una, conviene stabilir benecon San Tommafo questo principio, che gli Ecclesi stici, in ciò che fi appartiene a i loro Benchzii, che toto la loro Vigna, fono An ninifiratori di buona fede: mentre il Padrone allogo loro tal Vigna con questo accordo, che effi per sè traggano pienmichie tutto ciò, che a giudizio di lo: ofteffi tia necellano al vitto decente, al veilito decente, a gli ufideenti, il refto ferbino a lui, Ora d gli Ammiltratori di buona fed , chi può tichiedere, che effi piglino il punto mai ranto giufio, che non rato rrano alquanto de qua, ò di las Quello non par

official imparamente: e icid chi guò loto mettere a colpa verim' abbagl'o, difficile dar vertirit? Se in medico deficient, vel fice S. Thom z.

il ino migiftero, che viatenne egli? Che i to a se ) poreft bor fiere abique bore

illud qued fieri operier. Ma ben'è possibile que cura economica, sa facilmente il suo adogni Amministratore di buone sede il non debto se egit vuole. Come danque il so-trascorrer molto di ladal punto, perchè lo Ecclessitico non lo sa? a Sets s. voi più palefe, che a me, qualunque ec. in caralogo adfenipent ad tria millea afendie. cello, ove fia punto notabile, dà fu gli Ed oltre a quelle ufitate, v' erano delle sede. Chefe alcunt pur later, later hoe vo-lenter, come parlo San Pietto in altro nuez. E nondimeno la Vigna seguiva tutt' prepofito. E la ragion' è, perchè fi co- ora a rendere più che mai. Ma come me l'eccesso fi a pur troppo conoscere ciò, direte voi, se non v'era qualche al gistessi Ecclessatici in altre coste di finsil miracolo manifesso signori si: v'era il. genere, così dovrebbe conofcersi ancora in miracolo, v'era; ma sapete in che consi-

queste. Io scorgo certi, che quando trat- stesse ? Consisteva in ciò, che la Vigna. till di fornire la Capella loro domeffica del Grifostomo dava frutti , non davas di ornamenti più decorofi, dicono tofto a pampani . Orgi qualunque Vigna pon las chi la tiene in cuftodia: Cheferve tanto? fua gloria nell'effere pampanofa; e petò, Baffando drappi alle mura di rafo finto, che flupore, se non da frutti? T'n frontale vergato a tutti i tolori, non baftevole a veftir, l'altare ogni di , borrehè fia di festa? Che caricare di candellie-

fidei degrimente, dice l'Angelico, quia nont con vane frodi : nomo fo feducar . Ogni porest home in calibus punctualizer accipere Amministratore di buona fede in qualun-

l'eccesso è palese. Si verè si multus exces- Se non lo sa, sono qui pronti adirelielo fus, non poseft lasere, unde videsur bong fi- innumerabili. Son proest a dirglielo tanti dei repugnare, Gideonon eft abfque peccaro Debitori marciti in prigioni eterne, tanti mortali, con quel che legue, nella fecon-da, alla quellone centefima ottogrifma quinta, articolo fettimo. Che valedunque inartidit [u1 più bel fiore. Son promi a fludiarfi di ricoprire l'eccesso con vani or-dirglielo tanta Vedove derelitte, tante pelli? Exceffus non poreft larere. Enecessa. Vergini deftorate, tanti Pupilli dispersi .. rio ad un Signore Ecclesiastico tener cor- Tutti questi gridano ad esti con le parole te, tenete statieri, tenere stalle, tener poste loto già si la lingua da San Bernat-carrozze anche varie. Signori si, ma do: Nostri necessistatibus derrabitus quadi Epist. 42-Excessus non porest latere . E necessario quid accedit paniraribus pestris . Che però aver le cammère dell' udienza addobbate a volerfi mettere ful ficuro, convien più toffo fignorilmente , per le persone che quivi levare a sè titto quel più che si piò , che spello ricevonsi di rispetto. Signori si, levarlo atanti. Quad cossa e redieu, fru. Lib a Epe ma Excessus nun perest la rere. E necessario galirare supplerur, diceva Plinio. Ma, per se fare una menía più tosto piena, che scar- non ci fondare su tali Autori: San Gio-sa, assine di non ripottar dalla Servitula no- vanni Grisostomo avez sortita im allogata di mifero; accogliere paffeggieri, alber- gione una Vigna più tofto debile, che gar parenti, chiamar talora qualche ami lopulenta . Hie Ecclesia , così un giornoco ad oficita ricreazione. Signori si, ma diss'egli della fua Chiefa, HAC Ecclefia unius; Exceffus non posefi lasere . Enecessatio dare Divines non valde lecuplesis frullus colligis .. a chi ci benefica qualche segno di gratitu. E con titto ciò sa sapere, che tita tal Vidine , con regali proporzionati alla qua- gna dava infin da campare continuamenlità del Benefattore . Signori sì, ma Ex- te a tremila Poveri . At cogita tecum quot Videstiim ceffus nen porest larere. Ecosi andate voi Viduis , quor Virginibus quor Fumperibus Homil. To-16. attie. difcorrendo nel resto del trattamento , a queridie succurrie , jam enim numerus corum in Matt. 20 occhi : non porest larere. Ele non porest lare- spele ftraordinarie ; per dir così , ienza fire, com'è seusabile? Ripugna alla buona ne, quivi espresse : Er samon, soggiunse

SECONDA PARTE.

ri igradini, fequattro avanzano, condue Non for femai fia poffibile a divifare vafetti di legno ? bafta che fieno dorati. Non maggiore audacia, di quella che di-Ecosì l'eccello in ciò che afpetta al Divin mostrarono al Padrone loro questi Vignafervizio è notiffimo in uno frante. E come juoli Evangelici, di cui veduta la colpa, cidunque è si occulto in quello folamente rimane ora folo a micar la pena. Perocchè che spetta al servizio proprio? Lares hec, addimando : Con chi pensavano esti di volences, si dico, si, lases hoe volences. avere a fare? Con un Padrone di fincco? Rellano dunque inganni giammai fe stello, Non paghi di negare a questo i suoi frutti,

gli maltrattazono con modi non più uditi , mandò loro; Cum veneris Dominus Vines , Manas en neni Mello, mandato a chiederli, Chi lapi. quid facier Agriculis illis? Rispofero forie che il Padrone si potrerebbe in pace gli af-Ne di ciò soddistatti gli tolsero fin di vita fronti usatigli da quei Vignajuoli insolenti? Anzi, non avvertendo i Meschini che Criflo in personad' altri dicea di loro, rispose. to con franchezza, Malesmale perdet (perchè il rezto altrui fi conosce subito, ma chi fa conoscere il proprio?) e dipoi soggiunfero, che il Padrone Vineam fuam locabir aliis Agricolis , qui raddans ei frullium yemporibus fuis . Giufta fentenza, lodata allora da Cristo, e di poi esegnita contro di quei me dunque pretenderla da tal morte? Che I medelimi, che la diedeto. Ideò dice vobita quiamuferetur à vobis Regnum Dei , C dabizur genti facionei fruches ejus. Ma fotle che non la vediamo efeguire ançora tra noi? Chi è fra gli Ecclefiastici, cui riesca negare impunemente a Dio quelle rendite, che gli dec,

gagione? chi è? chi è? La poca flabilità

delle Case, innalz:te sublimemente su tali rendite, il manifesta.

Ma finalmente fin' a ranto che Iddio to- XIII. glie la Vigna ad uno, the non vuol pagargliene frutti, per trasferirla in un' altro che gliene paghi , facienzi frullus vius , celi lafa più da Signore prudente, che da adirato. L' orribilissimo è quando Iddio glie la toglie per darla ad uno, che la manderà tutta male. E pure non lo vediamo con dolor tommoadempito su gli occhi nostri ? Che belle vigne avea da principio la Chiefa in ranti fioritifiuni patrimoni, fasciati a lei da Fedeli, intanti Priorati, in tante Commende, in tanti Canonicati, in tante Sedie Patriarcali, oggi Sogli dell'Ottomano? E quando Iddio le levò dalla Chiefa pet darle al Turco, non fapea bene di darle in preda ad un Cignale di bosco, il quale n'avrebbe difertata ogni vite fin dalle barbe? E pure glie le levo. Nè fu contento di levare 2 lei quelle fole, che diede al Turco. giore orgoglio. Io non vorrei fenza dub-l Glie ne levò milleancora nella Dania, nel-bio, che quel negare che fassi tanto de' la Svezia, nella Sassonia, nella Norvegia, nell'Ibernia, nella Scozia, nell'Inghilterraed in taute altre Provincie Settertrionali, oggi invafe dall' Erefia. Crediamo nol, che se gli Ecclesiastici fossero stati sempre fedeli a Dio nell' amministrazione delle lot Vigne, com erano da principio, farebbono queste andate in preda mai di si crudi Affaffinatori ? Ma perchè Dio fi fcorgeva tanto liberamente negare il fuo da' Fittajuoli più favoriti che avelle, volle più tofto vederselo rapir via da Ladroni barbari , che contraftare da' Amministratori

darono, chi strozzarono, chi scannarono. il Figliuolo stesso, con darsi a credere, che quella fosse la vera via di restare Eredi del Fondo . Hic eft hares : venire eccidamus eum . er babebimus hareditatem. E qual via da confeguire l' Eredità fu mai queffa: ammazzare l'Erede? Anzi quando eglino fofscro già per altro chiamati di ragione all' Fredità: con dar la morte all' Erede, fecondo tutte le leggi, ne dicadevano. Cocredean' eglino? Che il Padrone non foffe per faper delitto sì atroce ? o che fapendolo, fosse per tacerlo ad ognuno? o che tacendolo, non dovesse aver altri che ne parlaffe ad alta voce per, lui? Non v'erano forfe al Mondo più Tribunali, che invigi- come fitti del Fondo da se pigliato in allolaffero fopra l'infolenze de' Rei ? non y'erano più spie? non v'erano Governatori ?. non v'eran Giudici? non v'erano Ministri più di Giuftizia? Che v'era mai? Era forfe il Mondo cornato all' antico Caos; quando non era ancot'ordine tra le cose, era confissione ? Signori miei : fu certamente la forza dell' intereffe quella che accecò questi audaci a si grave fegno : Perciocche dove l'intereffe predomina, fi perde di maniera il timor Divino, o fi vuole perdere, che non si pensa a gastigo. Ma temo lo bensì, che a tanta audacia concorreffe anche molto la dabbenaggine, dirò così, del Padrone. E che riputate Uditori: che se il Padrone, al primo oltraggio che mirò fare a i fuoi fervi, avelfe a quei tracotanti moftrato il viso ali farebbono questi a mano a mano avanzati a sì firani eccessi? Ma perchè egli dissimulò con pazienza maravigliofa , e, diffimulò non una volta fola, ma molte e molte, però i ribaldi pigliarono giornalmente magfrutti dovuti a Dio, nascesse parimente negli Ecclefiastici dalla pazienza indefessa; che mostra Dio, verso chi glie li nega. Ma oh quanto è da dubitarne ! Quia non profertur cico contra malos fencentia , ab que tamere ullo filii hominum perparrang mala, diceva l'Ecclefiafte a' fuoi giorni . E forte che no 1 potrebbe dire anche a i nostri ? Ma bisogna laper, che Dio non ha fretta. Aleifimus of pasiens reddisor, Onde è che spello tarda, ma fempre arriva.

E che fia così, che rispofero gli Ebrei fteffi, quando Cristo nel caso d'oggi di- intedeli. Non è miovo nelle Scritture u a-

PICTO

vere Iddio dati in mano a Nemici veri i fuoi Ifrael. E fe è così, ferbiamo a Dio fedelluoghi fanti per levarli di mano ad Amici mente, o Signori miei, totti i frutti che gli falli. Ite, difficeglia i Giudei contumaci per i do'ibiamo di quel pochiffi no fondo che o-1:1.7.12 Geremia, ite ad lecum meum in Silo . ubi ha- uni ci vefta, fe non vogliamo perdere i frutbitavie nomen meum a principio, & vidite, ti. el fondo. Tale è la peux che fi paga di qua. que fecerim ei propier malitiam populi mei Quella, che fi paga di la, chi la può ipiegare?

## PREDICA

## Nel Venerdì dopo la terza Domenica di Quarefima.

Jesus erg o fatigatus ex itinere , sedebat sic Supra fontem Ge. Joann. 4. 6.

·fe dall'effere Eretica, ò dall'effere Luffu nas tanto è ciò, che vuole far voi . riola. La Luffuria l'aveva attaccata porete però, se da una conversion tanto singolare io mi lascerò trasportare questa mat tina a rappresentarvi i trionfi ammirabili a cui fi riduce l'opera della Grazia. La G.a. vidente, falutes hominum netis sui rempo zia fidivide, come ognun sa, in Preveniente, in Coadjuvante, ed in Perficiente: e poi, passando il Santo più oltre, afferbiò

in tante convertioni ma- secondo le parci di tutta questa procedè il ravigliofe di Peccatori, far Salvadore nella gloriofa conquista di cuor te da lui ne tre anni della si duro. I Prelati di Santa Chiesa son r. Per-14.18. ina celeffiale Predicazione , da San Pietro chiamati Diffenfaiores mulfi abbatte Crifto in Anima elformes Gratis Dei. E peiò ecco, Signori il d.e., che quelta fu: fu l'Anima dell' glio moltravi, cone in ciafcuno di queodicina Samaritana. L'infedeltà, e l'imth uthej, pur ora detti, voi dobbiate im-

porità, miste in una, le avesso data una muare col vostro zelo, a bencheio delle tempera di diamante: mentre, nata coffei Anime, quella Grazia, di cui ficte Amminelle scisme della Samaria, e nutrita nel mistratori, non vi contentando di elercitar le fozzure della Senfualità, non è facile con elle uno folo di tali uffizi, ma tutti e a giudicare onde traeffe più di forzaari- tre, dove fi ricerchino tutti. Tanto è ciò, battere tutti i dardi delle ifpirazioni divine, cie fe Crifto con questa donna Samarita-

tertemente alla Terra , e l' Erefia l'avea tunque incum rabilitieno i modi, co' quadiffaccata più potentemente dal Ciclo i i iddio può tirarea sè l'Anime, quando L'una ne imbrattava la volontà, l'altra vuole; non però fono innunerabili quelli, ne pervertiva l'intendimento; ed ambe , con cui di fatto ha prefiilo ne' fuoi decreti con la lunghezza del mal costume , l'a- inscrutabili di tirarle: ma sono modi finiri . veano cinta d'una trincea di macigno, im- diffunti, determinati; anzi fiffi ancora alle penetrabile a qualunque altro, che alfo- debite circoltanze di tempo a lui folo nolo Padron de cuori . Non vi maraviglie, to, traico: o il quale, ò non fi merebonno più . è utati non tarebbono si possenti . Ciò a maraviglia notò fragli altri San Giovaini Gritoftono in vari lati : ma specialdella Grazia. Certo è che i tratti della mente la dove a chi più del giufto lo interro-Grazia divina nel cuor dell'uomo, a noi gò, per qual e gione l'Apoitolo delle Genti sono occulti. E però Crifto , dagli efte tolle stato chiamato da Dio si tardi all'Aporiori, che egli uso nell'acquifto di unatal stolato, ne tol si tardi, ma fino in ultimo Donna, volle che noi venissimo in cogni- luogo: Ne velis, tilpole, ne velis curio llom i. de zione degl' interiori , cioè di tisti quelli , for effe , fed concede incomprensibili Dei pro-

che Dio non aveva chiamato l' Apostolo la quello, per cui Cristo ve l'attendea. Ma in altro tempo, perchè vedea, che inaltro non importa. Vitoli egli lei, benchè da lei tempo egli avrebbe ricalcitrato. Chi dirà però, che lo amatle meno degli altri chiamatiavanti? Anzi, ficcome, per l'amore speciale, che Dio medesimo portò a Pietro, portò a Giacomo, portò a Giovanni, allora li chiamò, quando vide che quefli avrebbono corrisposto alla vocazione: Homil 31. sunc ad illes accesses, vecavirque, quendo obtemperatures ferebat, così fece anche con l' Apostolo Paolo . Lo chiamò quando

fcorie, che la chiamata dovea far colpo: fomil 65. Nam Deus ub incunabulis voluisset, fed an Matth. quia illum renixurum feiebat , tune voluit, cum animum ipfins penetraturam ve-

cationem non ignorabat. 111.

Salda tina tal dottrina, antica fra i Santi, verraffi tofto ad intendere la cagione, per la qual Cristo giunse questa martina si affaticato al famoso Pozzo di Sicar, che appena giuntovi , egli ebbe a federvi fu per la gran iaffezza. Farigarus ex irinere fedebat fic fupra fontem. Doveva egli ritto-Varfilatu quell'ora, hora fexta: ed effendo la festafra' Palettini l'ora del mezzodì. non è da maravigliarfi, se venendo celi in fretta, e venendo discosto, e venendo digiuno, e venendo per vie scoscese, vi giugnetle ancora si stanco. Ma qual necessità aveva egli, direte voi, di trovarfi la fu quell' ora ? Eccola . Perciocche sapea , che quella appunto era l'ora prefissa dal suo gran Padre alla conversion della Donna Samaritana, si quella, quella, bora fexta; e sfuggita quell' ora chi sa dir ciò, che saria di lei focceduto? Però voi scorgete, che Cristo non tollerò, che venisseal Pozzola Donna prima di lui, ma ve la prevenne, Avrebbe egli di leggieri potitto arrivar tantosto de po l'arrivo di lei, senza accelerar tanto i paffi, da che atrovarvela, bastava ch'egligiungesse la all'ora sesta. Ma nò: vi volle giugnere un poco prima, kera quasi fexta, per dimostrarei quello che è propio della Grazia Preveniente, che non li latcia mai vincere della mano: va fempre Pf. 58.11. innanzi : Mifericordinejus pravenis me . Signori miei. Voi fiete dispensatori della Grazia divina in qualunque uffizio di effa, non è così ? Difpenfatores mules formie grasia Dei. Eccovi dunque il primo esempio che vi da Crifto nel dispensarla. Non aspettate di effere prevenuti dall' Anime Peccatrici : voi prevenitele. Ed in qual punto, in ne ella al Pozzo ad ogni altro fine , che pietà? Prediche del P. Segneri.

nonvoluto: Invenerune , qui non queferune 16. 65; 1. me: ditse un giorno il Signore per Itaia. Ma come dite invenerunt? Invenire è propio di chi truova ciò che egli cerca: Re ovid libperire fi è di chi truova a cafo, conforme al 1. Met. dir di colui. Tu non inventa, reperen es-Ma che volete? Tal'è, la bonta del Signore . Si lascia trovar da alcuni tanto riccodi Grazia, anche preveniente, come fe esti lo avessero ricercato ben lungo tempo. Che però fegue egli a dire nelluogo Itelso: Ecce ego, ecce ego ad gentem, que nan invocabas nomen meum. Notate in questa replica l'energia del favor Divino -Eccergo, eccergo. Non ha pazienza di attendere chi lo invochi. Va cgli il primo a trovailo: nè folo vi va da sè qual volonteroto, ma vi va con l' offerta di tutto se, Ecce ego, ecce ego ad gentem, que non anvecabat nemen meum. Che sarcbbe per tanto, Signori miei, fe voi non fol non cercaste quei Peccatori , che non vi cercano, ma ne pure vi lasciatte da taluno di loro trovar cercati ? Sarebbe fare ficuramente all'opnofito della Grazia, la quale, se gode il titologlorioso di Preveniente, da ciò lo gode, dal furare all'uomo le moise.

Quindi chi non conofce, che non fu cafo, che la Samaritana venifse a quella fonte iu l'ora stefsa, in cui v'era Criito? Fu Provvidenza. Cristo la volea colà su quell' ora : cioè quando egli, aníante, e alferato, avrebbe quivi titolo onesto di metterfi a favellare con esso lei, per addimandarle dell'acqua da lei cavata. Anzi da ciò tara facile l'arguite dove in tal fatto miraise l'Evangelista, con quel tamojo suo fe, breve sì, ma lignificante. Jeju ergo , fatigatus ex itinere, fedebat fic fuprafoncem. Che vuol dire fie? Vuol dire letteralmente, qual'era giunto, così ario, cosi affannaio: fic farigarus . Non tece Crifio come usano i Viandanti, i quali in arrivare a una fonte stracchi, e scalmati, la prima cofa che facciano è lo fejalarfi, cioè shbbiare i panni, igombrare il petto, tracannar forfi, per dir così, d'aria miova, che li sefrigeri. Signori siò: fie fatigatus egli aspettò la rea Donna, per muoverla. a compaffione nel chieder acqua. E chi direbbe che tali totleto le finezze amoroie di Diocon l' Anime, affine di guadagnarquello più , nel qual vi pensano meno . le ? Non solo fingersi latto in cercar di Mirate questa femmina di Samaria . Ven- loro , ma voler' etlere , per inchinarle a

Siede Crifto dunque su 'l margine della i fate se Donna scrupolosa era quella, che

ν.

lo arricchifcano. sontant da qualma contrait di dispersociore, in aperto dineito e un che avrebbe ella fapuro grammai di Cri-agno di citi domandava da Id mercè, flo , fe Crifto non avefle pipliata quella copportunità di trattate con ello lei quaffi dalpritcipio famo i Peccaori alla Grazia da mendico, anzi, conforme vegliono i Santi Girolamo, Bernardo, Bonaventura, namente, perchè se la veggono, dirò coaddimandarle, non già per egrimonia Fili, pribemihi cor suum. A i quali offaco-(come taluno potrebbe qui divifare) ma li, se il Signore si alteraste subito per lo

lecutietanies . VII. Gen. 14-17. acqua vicino al Pozzo di Nacor: Panzillum farà egli flato battendo coffantemente, me-

pieta fopra il canne e portori nuovo a lamentor; exergiona quinmo go pune la necitari dal porza acqua nuova, o nele abbeve tre dice gibe, fa conoferre e, che egli efia rare con le tine mani medefinire ad uno ad to gran tempo battendo in vano. Ma tauno turti i dicci Cammelli da lui condole il, e, chi non lo vede, e tali fono i tratto
cenasion. ti: R cuerta nal puerom urbanirier aquam, incffabili della Grazia Preveniente, la qua-

O haufinm omnibuscamelis dedit . E quelta le fe con alcuni non fosse di vantagfemmina rea nega a Cristo un forfo? Oh gio paziente allai, quando mai li guadainiquità ! oh inditeretezza ! Ne siachi dica gnerebbe ! Anzi a mostrare quanto ella 16a 30-18, mi , che ella ciò facesse da serpolo che sia paziente , disse il Proteta : Expellar ella avea di trattar con uno, da lei creDominus, ut miserentus vestri. Dove è
duto di Religione non retta. Perchè penda considerats, che la pazienza allo-

fonte , e dimanda da bere : Dicis ei Je/us , da facea di sè vil mercato ad ogni Avv. ntomiki bibere. Oh invenzioni ammirabili del re! E poi, fe la dilicata fi fosse motta vera-Signore! Chieder per date! Anzi chiede-re poco, per date molto! Chieder come la vrebbe ella rispollo, scutando se: Come Terra, che quando arficcia, fu'l declinare io, che fon donna Samaritana, pollo dare del di, chiede acqua dal Giardiniere con la te bere, che fei Garteo? non gli avrebcento bocche; però la chiede, per render- be risposto, ingiutiando lui; Come tu che la in tanti fiori, ed in tante frutta, che fei Giudeo, chiedia me bere, che fon douna Samaritana? E-di verità non aveano Frattanto voi rimirate i tratti, Uditori, ferupolo alcuno i Samaritani di trattar co' di quella Grazia, che noi chiamiamo Ecci- Giudei, anzi l'affettavano; l'avevano i tante; non per diftinguerla dalla Preve- Giudei di trattar co Samaritani: come anniente nella fuftanza, ma per infintarue cor oggi non l'hauno gli Eretici di trattar l'operazione. Se non fosse Dioda se stesso, co Cattolici, l'hanno i Cattolici di trattar guegli ch' cecitaffe alcun' Anime fortemen-te a rivokare talora il penfiere alni , quan-do mai le nichine vi penfecebbono i viu e edimazione, che avea di Crifto, da Svernurara Samaritana! Laida, lercia, i kie veduto pellegrinare a pie nudi, in abito lontana da qualsissa cognizione di verità , dispregevole, in aspetto dimesso, ed in

Tommaso, mendicando di realtà, con sì, venir dictro, in attodi supplichevole; per vera limofina, un forfo di acqua? [fdegno, o fubito fi arreftaffe (come pur E a quelto ancora conviene che ci umi-troppo fisperbi facciamo noi nell' abbarilamo, signosi unici, fe noi vogliamo terci in cuori indocili) quanto pochi faguadegnare certe Anime più ritrofe. Con l'rebbono di noi falvi l' E pur così dovrebviene che ci imiliamo fino a moltrare di be cili, re di ragione. Perocchè qual pena aver birogno di elle, quando l'han fol' più giufta, che non dire più nulla a chi 2.001.610 cile di noi; Sirsat egones, mules natem nega udire? Usi natirus mones, non estima. Boch 11.6. das sermonem. Meritava per tanto la Don-E pure ascoltifi inciviltà non più udita ! na ingrata, che Cristo le voltasse irato le In vece di ricevere refrigerio nella fua gra- fpalle, e che le dicesse : Tal sia di te . viffima arfura, che ritrae Criffo dalla Don- Non hai tu voluto dare a mel'acqua tua, na scorresce Ritrae rimproveri : Quamedo ch'è di nessun pregio; nè io la mia darò a tu, Judaus eum sis, possis a me bibere, qua te, la qual' e di tanto. Ma guai a noi Pec-sum mulier Samaritana? Rebecca, indendosi catori, se Dio sempre trattasse con esso dall' illustre se vo. di Abramo dimandare noi, come noi con esso. Quante volte aqua mihi ad bibendum prabe de bydria fi , e mefi, alle porte del nostro cuore , tua, rispose con gran prontezza, eBibe Do- senza ottenere una tisposta amorevole in minemi; nè di ciò paga, riversò l'orcia tanti di ? Non è senza ragione quel suo piena fopra il canale, e poi corte fubito a lamento; Ecce fto ad oftsum, O pullo. Men-Apoc. 1. e.

ra è più notabile in aspettare, quando si I sempte dalla parte di noi, che dobbiamo aspetta un chiamato di bocca ptopia. Ma chi può dire che Crifto aspetti mai verun' Anima, la quale non abbia egli prima chiamata a sè di sì nobil modo ? Ninna, niuna. Dire il contrario farchbe cader fubiro nell'errore de i Semipelagiani, a deteftizione de quali diffe un gior no al Signor i Sant' Agostino: Nen eso prior ad te exurrexi voluntate, fed tu ad me excieandum penifi . Se Crifto afpettaci , però fempre ci asperta, perchè egli sa di averci chiamati a sè lui mi defimo di fua bocca, cioè chiamati con una vocazion foprannaturale, quale appunto fu quella, che dal bel principio egli usò con la Donna d'oggi, quando fotto il velame di quelle efferne parole, Damini bitere, le domando la fua fede: Ille qui bibere quarebas (così Sant' De Jo. c. 4. Agustino ) fidem ipfins mulieris ficiebat . Ne fia chi del velame fi maravigli . Quando la Grazia Divina entra in Anime rozze,

così fuol fare : Per via di cofe vifibili le folleva con più di congruità all' intendimento, ed allo invogliamento delle invitom.1.10. fibili : Invisitilia Dei , per en que fail a sune ,

inselletta confpresumeur -Al vedere petòche fa Cristo sì rigetta-IX. to il fuo primo affalto, e fu leggiero, lo ricarica tofto con gagliardia. Eral giusto fu mostrare alla miserabile, quanto ella, nel contrattare con esso lui, potesse più ri-cevere, che donare. E perche però ricusaredi contrattarvi ? Si scires , adunque (ripielia Crifto alla Donna per invaghirla di ciò che ignora) fi feires domum Dei , & quiseft, qui dicis sibi , da mihi bibere , forfi san pesiffer ab eo , O ded ffer tibi aquam vivam. Queflo dono è Gesti, donatoci dal Padre, anofira riparazione, e a nostro riscatto, ur que credit in ip/um non pereat. Ma non è però noto a tutti . Perciò dice Crifto: Si feires . Miferi noi, che non ci curiamo d'intendere l'eccellenza di si grandono : dono al tempo medelimo , e donarore! Se l'intendellimo , qual dubbio v'è, che non ci fapremmo flaccare da i piè di lui , fino a che non avessimo confeguito quanto egli ci può dare di più flimabile, che è lo Spirito del Signore, esp-etloci fotto il Simbolo di acqua viva, per dinotarci, chece ne può date in co pia . Oh quanto Cristo è più desioso di darcelo , che non fiamo noi stessi di conse guirlo! Però notate, com'egli parla alla Fem ning . Nonle dice: Sifeires , en perif fes . Ofcefien ille dediffer , male dice, in

ferfisan periffes , erille dediffet , perche il

sorie non è mai dalla parte di Dio che da, è

chiedere. Tanto noi dimandaffimo, quanto egli sempre più ci darebbe di vero bene : Dives in emnes , qui invecant illum . Rom. 16 Se non che Critto volle con quel fun for 12. bean infinuarci affai più la libertà dell' arbirrlo, la ciata intarra al medefimo dimandare: non operando mai la Grazia di modo nel cuor dell' uomo, che lo necessiti anulla, mabensi che l'inviti, che l'inclinr, e che lo invaghitca, conforme a quello : Apoe. 1-10-Si quis aperueris mihi januam , intrabo ad illum. Il Bargello, che viene a recar gaftigo, fa come il Fulmine: fenon gli apriamo, getta aterra le porte, e le sconquassa, e le ipezza, fu gli occhi nostri, Il Benefattore, che viene a recartesori, fa come il Sole: fe non gli apriamo di buon grado, ci lascia, e li reca altrove. La Grazia che viene a fare ne' nostri cuori? Non viene a beneficarci? Ecome dunque volete, che faccia con esso noi più da Fulmine, che da Sole ? Ecno L Javiro #

ficium non confereur in invitum. Frattanto il colpo di un' offerta confiderabile non potea non effere di poffanza nel

petto di una Donna fempre avida di regali. E però colei, che fino allora avea trattato Cristo da vil pezzente, quando ode poi, che cgli ha molto che dar, fe vuole, muta linguaggio, tanto che incomincia fino ad onorarlo col titolo di Signore : Demine : 10, 4, 11nequein quo baurias habes , & pureus aleus eft , unde ergohabes aquam vivam? E qui notifi di paflaggio la forza grande, che hanno gli steffe donativi (perati, non che ottenuti, a fiaccare i cuori. Oh quanto convien guardarfene | I Leoni medefini , dice Plinio. ove fieno bene fatolli , non fanno nuocere: Satiati innexii funt . Perquello gridò Maia: Lib.8. c.16. Bearus qui excutie manus fuar ab emni mune. Ifa. 1. 1.15. re: perchè troppo è difficile, che le bilancenon pieghino dalla mano, che più le carica. Il Mare infuria, non può negarfi, ma che è All' inghiorrit delle merci, che gli fian date, latcia fubito andare la Nave a galla.

Ritornando alla Donna. Ecco che la fuperba comincia a impiacevolire, con dire orecchie alle parole di Crifto. Molto però del medelimo dare orecchie convien che ci rallegriamo, perchè ciò è quando la Grazia comincia a fare breccia nel cuor battuto: Audore, dice Ifaja, audire, & vives la st. sanima veltra. Piazza e che parlamenta, fi vuole arrendere : ond è che Crifto , per la breccia in lei fatta, procede innanzi, e traiportando la mente già indocilità della Samaritana, dall' acqua manifefta di quella

fonte ad una più nobile da lei totalmente

## Predica IX. detta nel l'alazzo Apost.

ignorata, fa con ciò, ch'ella s' induca a effere altro, che un Serpentaccio, quello

Demine, da milu banc aquam.

fatores multiformis gratia Dei . dovete ap quei viali. Il penheto è degno di lode . prendere in secondo luogo l'uffizio che fala Ma per mio cied re ciobe Cristo una mira Gara, quando da preveniente palla apoco | molto più tollavata dalla fuddetta. Volle a poco a procedere ad adjuvante. E però eglico i un colpo arreftro fivire la guerra.

Enchirid. Cap. \$1..

XIL.

nit, urveli, Concepatha S. Agoitino, vo Nega a Crifto l'aftita di aver Marito, lentem jubliquitur, ne fruftra petit. D'ili Non habeo piram, ma non vuole concebensia para a para, perche non fi des presup | dergii al tempo stesso di avere il Drudo. porte che la Grazia triorferti e vinca tem | Etutravia, ch'il direbbe? Etutravia Cripre le Piazze, ancheire uguatch, al pri- il do fotte la malizia di Domiccinola, che mo allalto. Quello è canfino. Per lopiù pretende infin d'ingannato con una fpe-le ha da vincere a o-lino ao palmo. Casì cie diconf. fijon dim: zata, Non fi comvedete che a Crifto succede con la Donna muove a tal' onta. Parte loda la miferad'oggi, Perchè qua tonque la Dorna di bile, per avere lei detta la verità, Bene moltraffe al fine di codergli, quando diffe: dixifts, quia nen babes virum: parte la con-Domine da mihi nane aquam, con tutto ciò tonde alla libera con ciporle lo fiato pecedeva al tempo medeluno, enon ced va. stilentissimo in cui vivea: Quinque vires Cedea, perche volea l'acqua oficitale dal habnisti, & nune quem habes non est tuno Signore, ma non cedea, perchè non la vo- vir. Oh quanto è vero sempre più che la leva, qual' egli intendea di dargliela : la Grazia ci vuol trattare con termini, non volea più a modo tuo , cioè come tale, folo di civiltà , madi riverenza, per miche le valelle a smorzar la sete del corpo, seri chenoi siamo! Cummagna reverentia che le valelle à inférir il aicte del cofpo, fen che no Bains? Commagon resperanta a rinfrascarle i polit, a ringramila la pel dépoir no. Voule ella fixe in noi, non a rinfrascarle i polit, a ringramila la pel dépoir no. Voule ella fixe in noi, non tingre tutto di s. clia vole a bet el dami che noi facciano, noi dico, noi, Farianque hi hant apana, su am firam, noque ser la practique mei ambiente. Cod dice il niam lue homere y non la volea, quale Signore per Exchiele. E perché appunto Critio intende acte hoffe, non a vantagia (lordia fatantamentee) e perché appurto a lordia con la volea vantagia (lordia fatantamentee) e perché appurto a lordia con la volea vantagia (lordia fatantamentee) e perché appurto a lordia vantagia (lordia fatantamentee) e perché appurto de la vantagia (lordia fatantamente) e perché appurto e la volumente de la vantagia (lordia fatantamente e la vantagia (lordia fatantam però scorge si deboli tuttavia le disposi- potesfero, quali furono il dirgli, che indo-

di acquiflo. XIII.

to 4.16. ca virum tuum. Ma che risposta fu questa? da alle inutili. Mette in campo una quil'acuto penfier di alcuni. Diranno eglino o il Montepiù tofto celebre di Garizzi, doche Cristo con risposta sì inaspertata vol- ve avea già s'agrificato Giacobbe, con tan-le additarci, non doversi alle semmine ti Patriarchi da lui discesi a tutto affine di far mai dono fenza il testimonio dell' divertire astatamente il Signore dal dinomo da cui dipendono; non potendo icorfo de' falli a lei rinfacciati. Se non

chiederla finalmente con priego aperto: che a regalare di un' pomo bello la femplice Eva , nel Paradifo terreftre , afpettò Equi, Signorimiei, voi, come Di/hen- che il marito folle andato a diporto per ne anche firmiate, che fiadiverta l'in a Gra- toglendotutte la refiltenza illa Grazia, con zia dall'altra. Quella, che notenzem pravo- troglicie di til Donna l'amore all'uomo.

del corpo, ma dello spirito. Questo è il Grazia sempre è quella che sa far noi , non propio ditutti noi, quando noi da princi- fiamo noi quelli, che mai facciamo fare la pio ci diamo a Dio. Vorremmo che Dio Grazia, però all'ultimo tutta la gloria del si adutasse a i nostri sentimenti partico statosi dee dare alla grazia, non dare a noi. XIV., lari, alle nostre intenzioni, a i nostri in-

tereffi : non vorremmo effer 'obligati di flo non quo non confeffergli la verità , ben-accomodare noi fle fli al piacer di lui . Chi zioni nel cuor de i fuoi Penitenti , non vinava . Vides quia Propheta es tu . E però lo. 4 19fi difanimi, tiri innanzi, tolleri, tempo- chi non crederebbe, che folle quivifinita reggi, fegua a promuovere con pazienza ogni refutenza? Ma non fu vero. Anzi miriindefella l'operazione: fempre farà più si la scaltrezza l'Oposcendo la femmina a chiari fegni, che quegli, con cui trattava, era Sentendoli dunque Cristo chicdere dalla un gran Profeta, che dovea fare? Dovea Donna quell'acqua viva, cheella non fa come atale, chiedergli milie cofe, utili a ciò che fiafi, udite, che le tisponde! 13- lei disapere per sua falute, e pure ella bache corretta? che conneffione? Dire Udi-tiori. Che ha mai da fare il chiamar quivi empi fra Pal-chini, qual erai llungo debi dell' uomo col done chiefto? Antiveggo; toa i fagrifici; teil Tempio di Salomone,

che quello medefimo vergognarfi , che fa i di offeryarfi; che affine di propagate più la Denna del propio flato , è ottimo feeno. E fegno che vuol mutarlo. Così fa l'aria Quando di torbida stà per convergirli in ferena, ne porge indizio, condivenir prima rolla. Crifto per tanto non abbandona la scaltrita discepela , ma che sa? Si lafcia da lei titare, nel longo ragio. namento, dov'ella vuole, ad immitazione del Peicatote, quando, lanciato fu le reni al refee iltridente, gli cede la fune libera , ficche egli corra, in atto di fuggitivo, quanto a lui piace, fu 'l Mar più alto, perchè fa che alla fine languido, e latlo, fi dovra poi lasciare rirare al lido con più di facilità. Tanto Crifto le con la femmina penitente. Sicche dopovari misteri a lei rivelati diffusamente, in un catechismo il più subline, il più sceko, di quanti se ne legganonel Vangelo, la riduffe full'ultimo a defiar da se stella con vera fede il Mefia promeffo. Ottenuto quefto, il Signore non cercò più . Si discoperse alla Donna per quel che egli cra. E così , chi lo crederebbe? Quegli , che interrogato da tanti in Gerufalemme, e importunato, e incalzato, perchè dicesse, se egli era quel si aspettato datanti fecoli : Quenfque animam Josec,24 noferam tellis? Sien er Chriftus, die nobis palam, non l'avea mai volino dire a veruno inespressi termini, il dice alei: Ego fum, qui lequer secum : ne folo glie 'l dicc ma glie I diecin modo, che il dirglielo,

ora chi vuole a negar, se può, che il Si-Prov. 3-32 plici : Cum suplicibus fermecinario ejus, A voler che Crifto ci sveli mifteri altiffinii, ecco, Signori miei, ciò che si cohviene . Convien deporte certa alterezza di spirito, propia dichi non sa obbligare di ciò, ch'egli intende : Fides non eft (u-Ser. 96. de perberum, fed humilium, fe noi stamo a li, dovete immitar la Grazia, qual dub-Verb. Do. Sant' Agollino. La Samaritana credè tan- bio v'è che dovete tener con essi la via to fermamente, che volò fultito ad an-nunziare fin fu la pubblica Piarza della Città ilbene da sè trovato, affinche ciascuno correlle a parteciparne : argomen-

e il persuaderglielo, fii tutt' uno. Vada

tato la Grazia nel cuor di lei :- Credidi : Pf. 115. 1. propter qued locutus fum . E così pentita la Femmina daddovero, XV.

divenne subico di Cornacchia laidissima gia, non però distante dal lido. una Colomba, che con l'odore si tirò dietro tutte l'altre alla fonte vitale da lei scoperta. Il suo zelo poi si rendè chiaro in tal' atto a questi tre segni , degnissimi Prediche del P. Sogneri .

perfettamente le glorie del fuo Signore . sprezzò quanto avea di se con franchezza fomma: fprezzò la perfona, fprezzò la robba, sprezzò la riputazione, Sprezzò la periona, coll'andare veloce, e col ritornare, da Cristo a i Cittadini, e da i Cittadini a Crifto, in quell' ora accesa. Sprezzò la roba, con lasciare a piè d'esfo, per volare più libera, quanto avea: Reliquie bydriam, & abite . Sprezzo la ri- 10.4. 18. putazione, con invitar tutti a conoscere chi avea faputo ridirle ad uno ad uno i peccati . da lei tacciungli per vergogna : Venice, & videre hominem , qui dixie mibi emnia quacumque fesi . E avvertafi , che non ditle; Ite, & videre; ma Venice, & videre: perché ella voleva effere la lor guida a ritrovar Crifto, cambiata già di Apec. 21. Merettice in Apoltola . Qui audit , di- 17.

Tali fono , è Sieneri miei , i trionfi ammirabili della Grazia nel cuor dell' no mo : Cujus miferesur , diffe fublimemente S. Agostino, fec eum vocat, quemodo feir el Ad Simcongruere, ut vocantem non re puat. Pare plic. q. .. the egli dovelle dire: quem do fest fibi cengruere , ma diffe ei , perchè quivi fta'il prodigioso di tal trionfo, si poco inteso oggidi da quei nuovi Eretici, tutti iutenti a voler che Dionon ci tratti da Vomini, ma da Brutti. Che ftarci a divisare una Grazia neceffitante? Non farebbono tutte dall' Evangelitta Giovanni questa nattina notate in vano tante finezze, che Crifte usò con la donna Samatitana, per gundagnarfela, tante infinuazioni, tanti allottamenti, tanta arre, tanta pazienza, fe poi la Grazia ci facefle operar di necoffità? No. miei Signori, Itratti interiori di essa hanno da corrispondere agli estriori. E peil suo capo indomito acredere niente più ro voi, chenell'invitare ancora i più pertinaci alla conversione, e nell'ajutarvedi Ciisto, cioè, accomodar voi ad essi pazientemente con dolci modi , perchè poi si debbano accomodate essi a voi ? Reflaci tolo frattanto a confiderare l'uffizio. to infallibile del trionfo, che avea riporche fa la Grazia, quando da preveniente, e da adjuvante, ella paffa in perficiente. Ma confacrifi a ciò la feconda Parte, a cui gia gia fiamo giunti, fi come a spiag-

### SECONDA PARTE.

XVII. N Effuna conversione costò a Cristo più di fatiche, in qualunque genere, che questa della donna Samaritana, Contutto ciò egli fi potè consolare, perchè reflina gli recò più di frutto. Molti della Città crederono in lui per ciò, che udiroso dirfi da una tal Donna; e molti ancora più vi crederono, per ciò che udirono dirfi poi da lui stesso, farro loro Ammaestratore. Tanto che egli, a perfezionar la bell'opera incominciata, ficonrento di trattenerii ad iffanza loro due giorni in quella Città , manfit ibi dues

dies, forse per dame uno a quei documenti, che appartengono al credere, ed uno a quei che appartengono all'operare . Aveva Cristo già vierato a gli Apostoli di non entrare nelle Città di Samaria: In

Matt. 10.4. Civitates Sameritanorum ne ingraveritis: e ciò affine di schivare lo scandalo benchè ingiusto, che potea quindi inforgere tra' Giudei, cavillosi al sommo. Contuttociò, qual fovrano Legislatore, egli fi dispensò nel prefente cafo dall' ordine dato a' fuei , ma non fe ne dispensò senza gran cagione, mentre ciò egli fece affinche apprendessimo quanto importi il perfezionare le opere incominciate ad onor di-

vino. Qui capie opus bonum, ipfe perficiet. E che varrebbe, Signori miei, l'intraprenderne or l'una, or l'altra con grande ardore, se ne l'una, ne l'altra poisi l compiffe? Meglio è intraprenderne poche, e condurle a fine perfettamente, che intraprenderne molte, e latciarle a mezzo, come lasciava Palladio le sue bellissime fabbriche, per vaghezza di formame sempre altre nuove. Vi ricordate del garzoncello Davidde? Mife egli a terra quel Gigante orgoglioso de' Filistei con una pietra, che gli scagliò dalla frombola in su la fronte. E con turrociò nè una tal frombola celi sospese alle pareri del Tenpio, nè una tal pietra. Vi sospele la spadr, benche non sua, ma del Gigante medefimo da lui vinto: mercè che con tale fpada egli avea compito l'ultimo atto Nimico ) non l'aveva compito, nè con da ogni nuvolo di dubbiezza, che non

la pietra, nè con la frombola. È questa è la retua opera della Grazia: Itacertamente una Grazia non ufirata, che perfizionare ciò ch' ella ha cominciato . Il Signore diede a quei buoni Samarita-Pe Centia Caoperando perficit, qued operando incipie, ni , destinati a contondere tanto più , de lib, seb cusi diffe Santo Agostino. E con ciò voi nel Giudizio finale , gli Ebtei protervi, icornete, ò Signori miei, che se voi fiete che nè pute dopo tanti miracoli di malat-

altresi debitori a i Popoli voftri di far. non folo, che essi, lasciato il male, adempiano il bene, ma che vadano sempre di bene in meglio. Dissi di bene in meglio: perchè ciò è il più dove l'opera vostra si potrà stendere. La Perseveranza finale nontocca a voi. Ella è dono mero di Dio; e dono tento graziolo, tanto gratuito, che non porete concederla a nimo mai. Ma che potete ? Potete cooperare mirabilmente alla loro perfeveranza quotidiana , da cui per lo più fuole appresso dipendere la finale. E però dovete riputare detto a voi stessi, ciò che afferi Clemente l' Aleffandrino : Eft erge oficium jufticia Salutaris , unumquedque semper deducere ad id quod est melius, Da che la perseveranza stella quotidiana,

Difpenfatores multiformis gracia Dei , ficte

pur' ora derta, non suole aversi, se non da chi, non pago del ben fatto fino a quell'ora, procura, a guifa di chi corre l'arringo, avanzarfi per ello ogni giorno più, finchè giunga al palio.

Eccovi l' esempio di tutto ciè negli odierni Samaritani . Furono al certo meritevoli questi di lode somma fin da principio: tanta fu la prontezza con cui crederono in ascoltate la loto pia Convettira . Ma mirate quanto andò poscia crefcendo la loro fede ! Non prima ebbero udito favellar Cristo , che già diceano / alla Donna, che stelle chera. Bastate loto quel puro lume interiore, che in sè provavano; onde è , che quando ella , non solo restassedi parlare, ma fin di credere, non però essi mancherebbono mai dalla loro tede : che rale , se ben si pondera, fir la forza di quelle generole proteste che a lei facevano nell' incontraria per via : 10, 4, 44 Jam nen prepier tuam lequelam credimut. 196 enim audivimus , & feimus quin bit eft Salvasor mundi . Nel dire Audivimus , mostravano che la loto al cato era Fede , Fides ex auditu, petche credevano quello, che non vedevano. Vedevano, che Cristo all'aspetto era un' nomo semplice, e pur credevano, ch'egli insieme era Dio , Salvador del Mondo , E nel dire Scimus, mostravano di più che la Fede della vittotia ( che fu levar di vita il loro era sì fondara, sì forte, sì libera

potea fare più, s'ella fosse scienza. Fugus-

XIX.

tie discacciate , di morti debellate , di | Dunque Cooperatores (conchiuderò con re dal peccato, fol che vogliamo, e a non

ciò che non è in poter nostro?

Ma che? Se non dafi a tutti una Grazia Gratia Dei, ut illam excitantem, juvan tu tanto firaordinaria ad approfirtatife in si tem, locupletantem, & quotidie provehenpoco d'ora, non però a veruno fi lascia rem subsequamer. Temiamo forse che ella mai di porgere l' ordinaria. Perocche giammai ci lasci a veruna impresa, che sia questa si è la bontà divina: non solamen- di divin servizio? Non v'è pericolo. Bate concederci ajuti sussicientissimi a sorge- sta, che noi, secondo ciò che ci conviene per debito dell'uffizio, vogliamo uricadervi; ma ancora a fare qualifia gran farla a falute de noftri Proffimi , fient brprofitto a noi convenevole nella vita fpi- ni diffenfatores multiformis gratia Dei . rituale: altrimenti, come ci porrebbedire qual'io qui tutti vi venero, a proporziol'Apostolo, Anulamini chari/masa melio- ne dell' autorità che tenete nel dispensarra? E cosa forse lodevole, che emuliamo la 3 e però da tali anche vi animo a diportaryi.

## PREDICA

### Nel Venerdi dopo la quarta Domenica di Quaresima.

Dienne ei Discipuli: Rabbi, nune querebant te Judei lapidare, & iterum vadis in illue? Dicit ei Martha: Domine jam fatet . quatriduanus eft enim. Joann. 11. 8. Jo. 11. 40.

Figure di ogni contrafto; perché non prima, pervenuto alla tont-che fra unti i miracoli ope- ba, lo fenre dire; Tallise lapidem, che' rati dal Salvadore, quello gli fi oppone di filo, con proteffarche riportò la corona, fu gli, che altro non fia ciò, che un vole-l'odierno risuscitamento di re, che il Ciclo appelli . Dicit ei Mar-Lazero , fatto però da lainell'ultimoluo- tha : Demine jam fatet , quatriduanus go, per offervare fra le medelime tefti: of einem. Così dunque non ii poò andare monianze infallibilir, che egli volte di se a ravvivare un cadavero , ierza avere per la gradzione. La gradzione la gra & fermigie la, que fecit Dominus, Lazari resuscientes e lance a finiffra ? Signori st . Tal' è il de Verb. pracipue pradicarur. Così scrisse Sant' Ago- mistero, che io scuopto nel fatto odier, flino. Chi avrebbe detto però, che que- no . Lazero già putente è figura (chi flo fosse nondimeno il miracolo più dis- non lo (2 ? ) del Peccatore abituato nel fualo di tutti, quando doveva egli ellere il male. Onde per aiò, che Crifto incontrà più promollo? I Difeepoli, quali che fee-rino di porter transfondere nel Maeffon la che nor più/ l'inicice renderi alfo flato propia (imidità), fi unifenno a feorfigliar-lo da tele imperia con l'evidente perico-l difficultà . Queste fono divise in due le della viat, cui va ad clopost: Dirana l'ecitere . Altre ordinate ad ampliscare la es Distributi: Rabbi, nane quarebane es Judai malagevolozza dell' opera (quali fictiono topidare, & iterum vadis illue? E quando quelle addotte da Marta y altre ordinate eils inperiore a tall i paventi - nevocie da artenute te force dall'operatione precedo actingere al tato o, Mara (chi quali interno quell'ar paperet da l'operatione covere pui è forcial ad moto, sinova, ai ra che il trelato pati i quadre covere qui è forcial ad moto, sinova, ai ra che il trelato pati animos, fe vuole Criflo per altra via quell' affabo, che giugnete a riniciture aoch' egit il fuor già avan dato il Diccopi publialismi: Motor, cicè it vuole dal Popolo mil avan

vezzo levar eli fcandali, fmorbat le difotali pietre ? Confidifi dunque in Dio ? nestà, sedar le discordie, fradicare i disordini inveterati. Cominciamo dalle difficul-1a, che rifguardano l' operante ( giacchè i furono esse le prime eccitate a Ctitto ) poi

verremo a quelle dell'opera. Kabbi , nunc quarebant te Judai lapidare , Circrum vadis illuc? Non fi può ucgar, che i Dimeftici non fian talora i Nimici più orribili, che abbia l' uonio: inimici homie nis demestici ejus. Tuttavia non credoche quelli fi nicitino mai nome tale più giuflamente, che quando follevano al Piclato, loro Padrone, una truppa di fpaventacchi, per difanunarlo da i debiti dell' nffizio. Tante Udienze, è Signore, non tanper voi. Siete gentile affai, ficte gracile . Non vedete che ciò farà un'ammazzarli? Avete pur provato per il perienza, che tanta affiftenza a gli efami è di peto immento. Clic vol: ili dinique udirtutti? L' applicazione al negozio è lodevolissima: ma tanta è troppa. Acqua, e non tunpella , ufiam dire . Tanta affiduit à alle con-ferenze de' cafi, tanta attenzione alla cognizion delle-came, tanto zelo di visite petionali fin la in i menti, vi hanno fatto pure più d'una volta tornar le gotte. E voi non ve re guardate ? Et iterum

17.

wades illust III. Ora fi vuole in prima confiderare, che molte di quelle difficoltà fono vane, perchè non altro hanno in sè di tertibile, che BP- 17. appreto: Plura fune, que nos serrent , di-

ceva Seneca, quem que premuer, O fafrus opiniene, quam re laboramus. Ne dobbiamo maravigliarcene. Tanto fi teme, fe crediamo al Filosofo, quanto fi ama; ond' è che ipcilo amandofi fuor di modo la fanita, fuori di modo fi teme ancora di perderla :

Pf. : 24 % Illic trepidazerunt timore, ubi non erat timer. Si gingne a tegno di fimigliarenon di rado quel Pigro dileggiato da Salomone, il quale temea d'incontrare in le piazze della Città que' Leoni divoratori , che non

Prov. 120efcono mai dalle loro felve : Dicit Treter : Leveft foris, in medio finzearum occidendus fum. Ciò che dovrà fare il Prelato in tali occorrenze, che farà dunque? Riderfi di chi viole così atterrirlo. Vada, vada, e vedrà, che quello il quale fu la piazza venivagli figurato un Leon ruggente, fara appena un Cane, che latti. Tanto in quello di fece Crifto. Più che gli ne loto le opere laboriote , quali zelanti Apostoli lo diffuadevano dal tornare nella della salute di lui; e di verità non son ta-Ginder fotto il pretefto delle pietre la li : fono zelanti molto più dell' propria.

Non è egli che c'invita a quell' opere di fua gloria ? Adunque di che temere Eamus , earms : si diffe Crifto con animo insuperabile : Eamus in Judiam iterum.

E cosa meritevole di sapersi, per qual cagione fia le dodici Tribu, che costituivano il Popolo d'Itraville, l'eletta al Regno foffe la Tribu di Giuda, Eraella forte la prima nel natcimento? Non già, non gia. Anzi ella ne avea fino a tre, che la precedevano. E nondimeno in dignità fit la prima: tanto che ad ella, come a Prolapia reals, toccò un di date al Mondo il Mich sage Melia promello: Ex re mihi cerediceur qui fit deminatorin ifrael. Ora perche tale forte 4 lei , più che altre ? Perchè , come l'altre, non si lasciò sbigottir da timori vani. Quando al comando autorevole di Mosè , diviso il Mar rosso , si erano le , acque alzate di quà e di là a formar due muraglie di flutti penfili, per dare il pal-to alle Tribu; le Tribu, in vece di correre tutte a gara nel varco aperto, a falvarsi da i Carri di Faraone, che le incalzavano, cominciatono pallide a titubare atanto che nelluna curavali di avere la precedenza ad un 121: ingreffo, per la paura, che cuelle mura posticce, disupando a un tratto da se con quella facilità, con la quale allora allora fi erano da se eretta. non facillero loro icontar l' audacia di stampare oame ignote fu quelle arene , da niuno più vedute mai , non che peste . Allor la Tribu di Giuda: cherestar, difte, dove c' invita la Colonna di fuoco , . che è nostra scorta? E così spintasi innanzi animofamente, fi tich fubito dietro sè tutte l'altre men risolute, al tenuto valico. Piacque tanto al Ciclo un tal'atto di confidenza, che lo premiò con porre in capo la Corona reale alla Tribu intrepida, perche fi fapeffe, che quefti fono gli uomini nati al comando , quei , che janno corresgere col difcorto la l'antalia . Tan- le Ofeam to parvene a San Girolamo : Careris eri- i. s. Oice bubus desperantibus falurem , solus Juda: 11. 12.

fideliter ingreffus eft , unde & regnum me-V...

Che prestar dunque attenzione a chi ci rappresenta peticoli irragionevoli? Il più delle volte i domeffici diffinadono al Padroposte in ordine a lapidarlo, più si stabis | Credete voi, che gli Apostoli sconsili di tornarvi. E di verità dove surono gliassero Cristo in questa occasione dal

ruit accipere.

tornare nella Gindea, per le fassate ch' I dichiarati gia per inabili al suo servizio eli effi temevano a lui ? Lo fconfigliavano maggiormente per quelle, che temevano a fe medefimi. Cosi notan gl'Interpo-Tolen Sal. tri in questo luogo. Onde è, che quando fi mostrò Criño più che mat faldo all' andare, il buon Tommaso, che si accorse non ellervi più riparo, volto a' Compagni: Andiamo, diffe, e moriamo con ello Tauto anche su'loro capi le sassate verrebbono inevitabili I fervidori nel Prelato commemente non amano tante vifite di Patrocchie, tante funzioni, tante fatiche, tanta applicazione al negozio di tutte le ore, perchè fon opere mal tollerabili ad effi . E però , che fanno? Si ajutano a colorirle mortali a lui - Che mortali ? Antmo, animo, che non è giusto laiciarsi ignmentar da difficultà lavorate ad aite :

M. 90, c. Non timebis a simore nelturno . I timori notturni fono le Laive; e a trionfar delle Larve non ci vuol più, che l'ai.dare con animo ad affaltarle : Enmis in Ju-

· diam irerum.

mer.

Ma quando ancora quette difficoltà , VI. che provengono da dimeff.ci , non foffero fantaffiche , ma reali , hanno però da . apprezzatii? Io vorrei chiedere a chi ne ta tanto caro, che voglia dire il divenire Prelato di fanta Chiefa ? Vuol dire forfe il diflenderst topra una molle coluice di ripofo a dormire in pace i fuoi fonni à Nulla meno . Vuol dire un'obbligata a vegliare, a fludiare, a flentare, a operare con inceffanza in può del fuo Proffimo. Ma ciò non può fuccedere fenza rifchi , anche della vita . Del gran Pontefice Atonne testincò l' Ecclesiastico a note chiare, the fe il Signore lo coronò, con Eccl. 45.9. renavis cum, lo cotono, in wafer virinris: per dinorare che la gloria del Sacerdore-doveva tutta derivare da opere di valo-

re. Machi non ta, che il valor fi pruova a i cimenti ? Che gran Piloto riu:cira gianimai quello, che teme l'onde? Se cosiè, rintenzi prestamente il rimone ad altri - ritorni a cafa, che il Mare non fa pei lui. Non voleva il Signore nella L gge vecchia, che le donne vest tiero mai di un mo: Non industur mulier vefte vivili. Penfate poi, feegli nella nuova vorrà che ve-Destrates flano da Ecclefi fl co . E pure è donna

che da Ecclesi flico vette, chi benche tiome tra esfi di pescimento a non he pocuore di uomo clle occasioni e m. - nor di dorna. None forte peggio l'ettere donna di spirito, che di fello? Il Signore ha

Effemminati : che però tanto fe lodare il Re Afaper quefto folo, perche glifterinino dal fuo Regno: Abstulis effaminatos de serra. Il Demonio sì , che gli accoglie , il perche di questi il maligno non hatimore. In figura di che fu offervato, che Faraone permite che del Popolo a lui fospetto, tutte al pari le Femmine si falvassero, nase a luce, fol che de Maschi non ne campasfe pur uno. Prelati femminili, cioè timidi, reneri, dilicati, inclinati a i vezzi, penfate voi te danno pona a Lucifero. Felt teme i forti. La dove Iddio questi vuole. Quindi to confidero, qual mistero degnisfimo di avvertirft, che in nessun luogo delle Stiltture fi legge apparizione fatta da Angelo buono fotto fembianza di Femmina. Si leggono A geli apparfi quivi più d'una volta in aip tto di Pellegrini , di Cavallieri, di Combattenti, di Giovani Lettatori, di Donna no. E per qual cagione Uditori, tenon per questa : per dinorare, the lo foirito buono femprec' inclina ad opere di fortezza? Accinzistime

foreign line ad pralium. Non ft poliono : Reg. 224 eiprim re que gran danni, che può arre- 40care alla fun Chiefa un Prelato, nimico

di cimentarfi.

Enea Silvio (che regnò poi fotto nome VII. di Pio II. ) non dubitò nella fua Storia niftor. Boemica di affermare, che se l'Eretia di Boem.c.176 Giovanni Hus acquiftò tra que Popolist gran forza, tutto fu da un Prelato debolo il quale avea per detto ino familiare, non

voler lui offa da rodere. Fu questi un tal' Albico (dato più a governarfi, che a governare ) il quale incceduto nell' Arcivescovado di Praga a untal Subigione acerrimo impugnatore di quella Erefia, fece il contrario di ello : la laiciò vivere : e ciò per non fentire i romori fofferti già dall' Antecellore defonto, quando arrivo fino a bruciare in pubblico tutti i libri di quell'antince Erctiarca, che patfavano il numero di dugento. E interrogato il codardo, che romori foffero quetti va lui , si nojofi: quelli, dicea, che le mie mafeelle hanno a fare, te vogliano fpezzar' ofia : Interregarus f. norum omnium quem motellius audirer : Maxiltarum, inquir, offa f angentium. Idoneus profetto Ponsifex . le-

g i Silvio , que fu genet fomentum barefe direr. E di fitto fotto di un tile Arcivefcovo il pe fido Govanni Hus face tanto di avanzamenti, che vinfe in malvagità fino i fuoi Maestri, i Valdenfi, ed i Vickshiti. Signori miel, chi non

vuole offa da rodere non è buono alla ra- in Gerufalemme anche andò , quando vola di San Pietro. Allo imbandimento di giunfe l'ora. Così scriffe l'Evangelista. questa, è cosa nota che calò dal Ciclo Dum compleresur dies assumptionis ejus, Luce 9-51franchien pur già bocconi duriffimi, po- liver in Jenifalm - Peniare pois egli avea rocche tale fia l'obbligo di San Pietro, e l'euore de pavenare le pietre, in que di uttiregualmente i luoi Succellori, e de fto di minacciategli da' Difeepoli Rabi i loui Segueri, nella vocazione Apolto bi: nune querebant te Indui dipidare, di lica. Ah che uno zelo ben vivo fa con- iserum vadis illue ? Che pietre a petcuocere cibi, anche indigestibili ! Signo- to di brottzo è Eamus in Judanto ire-

VIII. Betania, sapeva Cristo, che il furore clare in Chiesa, le cantatrici a compa-

un lenzuolo, dov' erano tutti i geneti di c'ipfe faciem fuam firmavie, ne iret in Je-Animali, cioè non folo, Uccelletti, ar- pulalem. Notate nuova forma di favellarendevoli ad ogni dente, velatilia cali ; re! Non greffus suos firmavis , ut iret ; ana Quadrupedi , più rubelli , quadrupe ma faciem fuam ! per dinotare che egli dia serra ; affinche chiunque vuol'effere trattava da Larve anche i mali veri , tancommenfale del Principe degli Apostoli to andava imperterrito ad investirli . Del fappia innanzi, che gli converrà stare Leone racconta Plinio, che quando in di-con esso a i bocconi teneri, stare a i sesa de suoi Leoneini combatte alla dispeduri. E che sia così. Notate un poco , rata, tien gli occhi a terra per non vede-Uditori, come fi diportò quivi l'Angelo re gli spiedi de Cacciatori, non perchè Uditori, come fi diporto quivi l'Angelo jer gli ipiculi de Caccistori, non percue con Sup Petro, Surge, gli diffe, furge termilli, ma perché la tumor di temperli - Errer. Preflo, preflo, preflo, l'evati fi dal tuo. Cam pe casalti dimicar, sudirma naire di concentra più creita, de mon-residue defiger in resum, se vansibilità datas. I calcidi quefli animali, di cui li de mon-residue defiger in resum, se vansibilità datas. I calcidi quefli animali, di cui li de procedica. Altra magnatimità fi queli re 2Dccidi quefli animali, di cui di procedici. Civillo, cici de intotto invitto Leon manatae. E qual modo mai di procedici di finida. Che chinne a terra mai gli
manatae e eccelo voltro, buon' Angelo del Sri cerli, per non mirara l'arme glà calate. gnore? Non bafta avere da mangiare qua- ad ucciderlo? Vide egli fino da lontanifdrupedi di cotenna, che è tanto rea ? fimo l'afte de Mafnadieri, vide corde Come volete poi di più, che si mangino vide catene, vide slagelli, vide chiodi, appena uccisi ? Convien pur dare tanto vide croce , vide quanto contra- lui fur di agio a quei Cignali, a quei Capri, a faputo adunar d'orribile : e nondimeno quei Buoi felvaggi, che uccifi s'inteneri- tutto andò ad incontrare con guardo frano. Falso, falso. Dove fa di bisogno, eretto: Et ipfe failem suam firmant, ur

ri miel. Di rali bocconi duri furono im Prum. bandite lautamente le cavole dei Bali. Ili<sub>3</sub>, dei Grifoltomi, dei Girolami, de- i Difeppoli, da quali, afcolta le difficul-Ma che 7 Non bafta a Crifto fuperare gl' llari , degli Atanagi , degli Agostini , ta, che risguardano l'operante : gli conde Prosperi, de Nideni, de Nazianze- viene indi superare anche Maria, dalla ni. E perchè questi ebbero tutti mascel quase ode quelle che risguardano l'opela da mafticarli, mirate un poco, che ra, Ed oh quanto hanno queste di for-giorioso conquiste non riportarono essi za nel caso sostro, a scorar più d'uno l' de Manichei , degli Anomei , degli Ar- Comincia e dirfi , che il Morto è quatri-quità, comparsi a' lor giorni .. Non ci Mondo in fine è risoluto di vivere a modovuol dunque debolezza di spirito in un' suo, Si possono sar degli ordini quanto Ecclefisftico vero, ci vuol fortezza, piace: ma fono argini deboli ad unacorquale lebbe Crifto nell'incontrare ani-rente di tal declivo. Con tutti gli ordini molo il furore Ebreo, foto a tal fine di fatti, tanto qualunque Ecclefiaftico vorrichiamare a vita il cadavero del fuo rà, più ch' egli possa, arrichire i sui : tanto vorran le Femmine ritornar'a vesti-Se non che questa volta, che andò in re immodestamente, i Cavalieri a cian-Ebreo non doveya nuocerell punto. Sa- rire in conversazione: tanto i Marirapea, che nuorgre gli dovea, quando anti vorran tornare con più di fame alle dasse in Gerusalemme, che era la Città pratiche già difmesse . Non si fa pocodefinata alla fua Paffione .. E nondimeno in qualfivoglia Diocefi, fe fi confervino in-

effa le membra fane . Volervi , non fo- l lamente guarir le infenne ; ma ravvivare di più le incadaverite, fono miracoli da lasciarsi a virtù più che naturale. Ma piano, Signori miei; dov'è il giuramento di adempire il suo debito pastorale con perfezione ? Si ridurrà questo dunque a rimediare gli scandali comunali , e sprezzar gli enormi ? Anzi a imorbare questi dee porfi la maggior opera. Tutte le imprese grandi sono difficili , non si nega: ma però non hanno a tentarfi ? Con due virti fi facilitano a maraviglia . E quali fon elleno ? Sono, a giudizio mio , Pazienza, e Prudenza. Chi si atterrà bene a queste, non si dia pena, Eprimieramente una Pazienza invincibile che non vince ? De Paties Parigeiur improbitas Patientia tus , diffe con quel fuo vivo spirito Tertulliano, a chi avea più zelo , che flemma . Il Pardo non raggingne spesso la preda da lui scoperta, non perchè egli non fia velocitfimo , quanto ogni altro Animale , nell' incalzarla, ma perchè egli è volubiliffimo. Se non perviene ad arreftarla di subi-

to, mura brama, enelascia andare latraccia. Così farmo alcuni . Hanno animo ad

intraprendere cose grandi ad onor divi-

no, ma non anno costanza a persevera-

re nell'intrapreso, ove appaja del mala-

gevole. E pute, che diffe in primo luoso gia .

Apostolo, la dove favellò della Carità a.Car 1344, si fubblimemente ? Charicas pasiens eft : De l'atien- perche tal' è la prima dote, che la costituiice si abile a render frutto : la tolleranza. Tolle illi parienziam, replica San Cipriano, o defelata non duras . Tutti coloro, i quali riformarono Popeli affai fcorretti, imai non gli riformarono il primo giorno, ina a poco a poco. Carpera, qua longo sempore extenuata funt , dice Ippociate, lente reficere opertet; que verò brevirer , brevi . Quando nasce un disordine tutto insieme, la vera regola è volare subito fubito ad ischiacciarlo, qual' Aspido nel fuo gufcio : quando è invecchiato , convicue andare a rilento, purchè fi vada. Felling lenee . Così fece Crifto . Da che s'inviò verso Lazero, già sepolto da alcuni di, non restò mai di ordinare il tutto al fuo fine di ravvivarlo, ma passo pasfo. Prima si fermò su la strada paziente. mente, a rifvegliare in Marta la fede, fpenta, quali più del Frarello, nel cuor di lei. Diges ille Jefus . Refurges Frater tuus . Poi non gli riuicendo baltante una promella sì semplice a risvegliarla, v' impiegò discorso più lungo . Quinci , disposta al volle il Mactro . Onde Elifco, per non

modo medefimo Maddalena , dimando . benchè egli il fapesse, dov' era il Morto: Ubi posuistis eim? Ando con tutto il seguito della Gente alla sepoltura, si turbò al vederla da lungi, compati, compianfe, ed in arto di addolorato, fremè dall'intimo, Infremuis spirism . Arrivato ad essa, sece levar via la lapida sepolerale; Tollite lapidem: da chenon era ciò cofa , che gli affanti da sè non poteffer fare . Indi , alzati con lagrime gli occhi al Ciclo, riconobbe, in atto di renderne grazie al Padre, la podeffà che egli poffedea di far ciò, che da mun'altro poreva farfi . Apprello con alta voce gridò, favellando al Morto: Lazare veni foras: tante che il Morto , venuto fu fenz' ajuto, elegui prontamente il comando fattogli . Et flatim prodiit , qui erat mortune. All' ultimo, perche questi comparve su tutto avvinto, tutto ammantato, ordinò che sciolto, il lasciassero andar da sè, dove più volcile, in pruova del verace riforgimento . Selvice eum , & finice abis" re. Ora, perchè mai tanto, fe è lecito dir così, di manisatture ? Non potea Crifto confeguire ad un'attimo tutto ciò; dove logorò tanto d' opera ? Signori si : ma volea nel farlo integnarci, che non conviene in cofe tali pretendere di operare, fenza pazienza anche lunga , mentre fin' egli medefimo ve la pose , che potea far di preiente. Patientia opus perfellum baber. Inc. b. s. dicea San Giacomo . La perfezione dell' opera non è data a verun altra virtà . che alla Tolleranza : tanto Dio gode in

Elisco Profeta ( il quale era ftato alla Schola di Elia focoso, non alla scuola di Critto) quando udi dalla Smamitide, che il figliuolino impetratole l'era morto, dà il tuo bastone subiramente al Discepolo, ch' cra Giezzi, e gli dice, Va; va con questo a risuscitarlo, ma va si velocemente, che nè pure un faluto tu dia per la firada a veruno di quanti incontri, ne a Retaine pur' uno badi à riceverne . Accines lumbos tuos , O solle baculum menm in manu tua, & vade. Si occurrerit zibi homo, can falutes eum, Of falutaverit te quifpiam, non respondeas elli , & pones bacu-Jum meum fuper faciem pueri : che fu quali un dire , & cum pofueris , refurges à moril fenso, non finito bene per furia. Ma che ? Quardo udi ciò la Vedova Taggia, non fi fido del Discepolo in tanto affare,

effa di effetcitarci!

gnarla, si però, che egli teneva fra sè per indubitate di arrivare in Suna ad opera fatta : quando al faila provò quanto vi volesse. Conciossiache, non solamente non gli valse a tanto il contatto del suo bastone, ana ne per poco quello anche di tutto se. Se volle rifutcitare il Figliuolo cflinto , bifognò , che egli , ferrato l'infcio di camera, fi adattaffe con fofferenza indicibile alla statura di un bambinello piccolo di cinque anni. Ed in tal modo, con foprappor faccia a faccia , picdi a piedi, petto a petto, mani a mani, a gran facica e rannicchiato così ben di lungo tempo, quale di necessità vi voleva a riscaldarlo un corpicciuolo sì gelido dalla morte , vi reftitui finalmente quell'anima fuggitiva, che se n'era velata da un Mondo all'altro; ne ve la restitui, senza efferfi molto bene raccomandato inanzi di cuore a Dio : tanto fu l'atto venne a scorgere l'opera più dissiculiosa di quello, che già credea, benche il fuo Mosto non

Abulen, in fosse quatriduano (come fu poi quello di A.Reg. d.4. Crifto ) ma di un di folo. Signori mici-Nessuno si persuada di potere tenza pazienza considerabile provvedere a un difordine rilevante . Penfifi poi , quando egli è già inveterato. Bijogna dunque farfi animo ad impiegatvela, giusta la varia qualità dell'affare, ma sempre unita con la dovuta Prudenza, la quale appo-

na dalla Pazienza medefima fi diftingue

XI.

nel caso nastro. Ed in prima si ponderi, che a risutcitare un defento, non bafta mandar cola veruno de' servidori ( come pensò di poter fare Elifeq ) quando anche gli fi deffe il medefimo bacolo paftoralesper lettera di credenza alla Morte forda: bifogna andare da sè, come fece Cristo: Lazarus amiensnofter dormis", fed vado, us a femnoexciremenm . Cosi difs'egli . Non diffe Micro , come par gli era facile, diffe Vido: e zado a qualunque incontro « a qualunque incomodo, perci.è la Prudenza vuole, che ad opere di tilievo non ponga mano chi non è l'Artefice fommo . Poi non bifo gna voler mai da veruno turto il bene poifibile in una volta, ma a pariea parte: da che, fe la Natura ama nelle cofe fue progreffi ordinati, non mere fuole, nellefue più foave, amarli la Grazia. La cal ina a piè dell' Albero da frutti accelerati, non può negarfi, ma rovina infieme la Pianta. Quanto meglio dunque fa chi li vuole ordinatamente alla stagion propia? Nihil

l'affliore più , su contento di accompa- imparientia suscessima, fine imperu eransiei Lib.de penovie, fe credeli a Tervilliano; nibil verò nicencia. impetu allum, non auc offendit, aus corruit, aus praceps abite. Una rea confuetudine non fitoglic, fe non dalla fua contraria: e la contraria vuol tempo a pigliarpoffanza: tanto più, che le confuctudini cattive s' introducono tofto, le buone adagio. Ma in fomma tutto il mal'è, che non v'è costanza in resistere alle fatiche quotidiane, necessariffime a pensare, a provvodere, a studiare i mezzi più atti da giugnere al fine iutefo; tanto che non di rado l'Impazienza stessa pregindica alla Prudenza. A i diamanti di Boemia che manca ad acguagliare di credito gli Orientali? Non mancavi candore, non manca luce, non manca lifcio, non manca l'effere ancora lor fenza macchia : mancavi la fola durezza. Se in confidero tanti Prelati si nobili d'oggidi, che non vi rimiro di pregi? Vi fcorgo tenno, vi fcorgo integrita, vi fcorgo dornina, vi fcorgo decoro, vi icorgo ciemplarità. Ad agguagliare gli antichi, che furono quei diamanti di fondo cupo, manca fol forie alquanto più di costinza all'opere faticole. Epure senza fatica non fi fa nulla, chefiad'illuftre: Nibil rerum spla Nasura voluie effici esed (dif- Quinit, t. fe il Maestro della Romana eloquenza ) prapofuitque pu!cherrimo cu: que operi difficulcarem. Vincasi la fatica con la costanza, e ti feorgeri che alla fine, col favore Divino, ricice il tutto. Ne, all'arivate nella Gindea, s' incontrano le fassate, come si prefagifcono alcuni , i quali ci vogliono fare anteporte la falute corporale di poi alla spirituale del nostro Prossimo, con ridirci: Rabbi , nunt quarebane te Judailapidare, O sterum wades elluc? Ne all'aprir della tomba fi appetta l'aria, come ci minacciano altri, i quali, avendo per minor male diffimulare gli fcandali, che fcopritli , benchè sia per datvi ripato , ci gridano a spaventarci : Domine, jam fa-

### tec, quateriduanus eft enim , SECONDA PARTE.

Q Uam difficile surgie, quem moles mala 'XII. consucrudinis premis ( ciclamò viva- in jo.c.16, mente Sant' Agostino in parlar di Lazeto ) fed camen surgit . Surgit post vocem magnam. Ma fu, diamo, che in alcuncaio, con tuttala voce altiffina ches' impieghi, Lazero non riforga, cioè l'alterigia relifta, l'abuso resti , lo scandalo non sia tolto: che dovrà fare finalmente il Prela-

to,

to, più fervido, che felice a svegliare i morti? Dovra portarfelo in paee? Signori si . Tale ha da effere sempre la differenza tra Crifto e noi; che Crifto effetiua quei risuseitamenti che vuole', noi non abbiamo a fare altro ene proeurarli eo i mezzi più adattati, che sia possibile : che su la ragione, per cui di noi l'Apostolo lasciò 2. Cor. 1.8. felitto, elie Unufquifque propriam mercedem Accipiet , focundum fuum laborem . Dove notaro i Santi, che egli non diffe, fecundum evenium laberis , ma fecundum laberem . perchè a eiò folo fi ftende il debito no-

ftro, Non fi flende all' evento giammai dell'opera, fi stende all'opera, ma bensi Irift. 12. pofta a modo: Qui nihit emifie eorum que

feciffe operant, is jure merito corona fua dignus eft . Fu la chiola del Pelufiota, E contuttociò , quanto all'evento me-

desimo, torno a dire, confidisi nel Signore, che si otterà, non essendo eredibile, quanto una tal confidenza nel fuo favore l'obblighi a prosperare quasi tutte le opere eccelte, che s'intraprendono ad onor fuo. Diffi bensì ad onor fuo, perehè qui sta tutto il punto, che non le vogliamo intraprendere ad onor nostro . Alessandro Magno, quando si vide eo suoi Macedoni a fronte del gran Re Poro, venuto si da lontano, con l'ofte sua formidabile d' Indiani, a provarlo in guerra, fi rallegrò fra se tutto, con dir faftolo, di avere in fine ritrovato un cimento da pari fino: Tandem par animo meo periculum video . Tolga Dio , che veruno Ecclefiastico goda mai d'incontrarsi in teste gagliarde per un tal fine, perchè fi vegga chi sapra cozzar più ! Sarcbbe questa una gloria di nomini privi affatto di carità, la quale non può avere di peggio, ehe dar difgusto, benehe fia difgutto forzaio: Charicas benique eft, dice l'Apostolo, non agis perperam , nen inflatur , nen irrigatur , non gander Super iniquitate , congandet autem

veritate. E perche tanti rifguardi ? Perchè ella non cerca sè nelle fue vittorie , non quarit que sua sunt , cerca folemente la gloria del fuo Signore.

Quindi è, che la vera regola (se io non XIV. etto ) è fare il possibile , affinche il Morto risusciti ubbidiente alla nostra voce, manon pretenderlo sempre. Se il misetabile stà tuttavia renitente, se non opera, fe non ode, fe in nessun modo vnole, endobbiam fare? Dobbiamo forie, più oftinati di lui, volere qualunque volta che n' ammalarfi che faceva qualunque de finoi esca a forza? Non siamo obbligati a ciò. E Fedeli , si ammalasse subito anch' egli

però oh quarto convicne spesso mirare a non impegnara, che si eseguisca eiò che fu da noi comandato anche giustamente i mentre per levare uno scandalo, è facilifiano eagionarne un'altro maggiore, tra i Sudditi, ed il Prelato, cozzanti infieme , a veder chi la vin-

Quando i Messi, mandari dal Redentore in una Città di Samaritani a chiedervi niente più, che correse ingresso, recarono di risposta, che non erapossibile l'ottenerlo, i due figliuoli del tuono, Giovanni, e Giacomo, montarono in tanta fmania, che allora allora volevano far venire fuoco dal Cielo a bruciar quegli frendat de Calo, & confumat illes? Allor Inc. 9. 14. loro zelo, per altro non condannabile ? Anzi rispose ad ambi con cera brusca, che fi maravigliava de' fatti loro : Conver lus increpavit illes dicens: Nefciris cujus fpiriens effis: Non effere lui venuto a precipitare le Anime, ma a falvarle : Filius hominis nen venit animas perdere, fed falvare. Oh ehe documento notabile a ehi governa !

empj : Domine , vis dicamus, ue ignisdethe fece il Signore ? Approvò forfe quel Non voler fubito chiamare fuoco dal Ciclo fopra tutti coloro, ehe fe lo meritano, Presto, presto, (griderà talora qualeuno) si suoni all'arme, si apprestino le eenfure, si affigano i cedoloni, si faccia intendere pure a chi tanto ardi , ehe non v'è paura di lui. Benissimo ema v'è ficurezza, dien in, che da tanto stre-pito senga poi più bene, che male? Se v'è, fi faccia; ma fe non v'è, perchè non dare almeno tempo, e non grazia? Quei Samaritani, ehe allora furono i più discortefi, i più duri in ributtar Crifto, furono poscia i più affettuosi, i più avidi a riecttarlo. Così notò Sant' Ambrogio con acutezza: Samaritanicitius po. Lib.7. inc. fea crediderunt, a quibus hoc loco ignis ar- 9. Luca. cetur. Ma che ? A quei buoni Discepoli tellodizelo, volcano far palefe a chi mo-

promea la ripitazione lopra ogni cola, non premean l' Anime : e però fotto si bel manstrava poca stima di loto, ciò che potessero, benehè poveri Pescatori. Ma non è questa certamente la gloria di un' Ecclefiastico : palesare ciò che egli può . Altrimenti, come avrebbe detto l'Apostolo per luo pregio : Faitus fum infirmus inme Lazvaro, ufcire dalla fua tomba; che firmis, ut infrmos lucrifacerem ? Intele teCor 9 124 egli forse di fignificare con ciò, che all'

intalcaso stato egli netto di febbre, nè pu-re un di. Ci volle significare, che qualora egli tra'fuoi Fedeli incontrava uno debole di virtù, egli con esso diveniva anche debole di vigore : infirmus infirmis : non gridaya, non infieriya, non infuriava, non cavava di subito il braccio armato, ma cercava con le amorevoli di ridutre dal precipizio, chi con le dure avrebbe ranto più fpinto a precipitare . Non è mia così degna interpretazione, è di San Gi-Dift. 45. c. Tolamo : Boni rellores , dice egli , magis per Lecedice. mansuetudinis levamentum ftudens peccantes ab erroris laqueo eruere , quam per aufterisatem infoveam perdicionis nucentes propellere . Unde Dollor Gentium , fallus fum , inquit infirmus infirmis , ut infirmes lucrifacerem. Uno, che ancora con gl'infermi di spirito vuol portarsi da poderoso, non confeguirà che rifanino, ma che muoia-

di febbre pari? Mifeto lui! Non farebbe li quali ammazzano co i rimedi gagliardi, quei che co piacevoli avrebbono prefervati . Penfano questi più a far guarire l'infermo pericolofo, che a farlo vivere; e pure convien prima cercar che viva, poi, che guarifca. Almeno nonfi precipiti mai veruno: fi foffera, fi foftenga. Chi oggi non fi converte, il fara dimani. Fu gloria di Crifto folo, che i Morti fempre lorgeffero al primo impeto della fua voce: fiasim. Agli altri ciò non fu dato. Ond' è che non folo Elifco, come fu offervato di fopra, ma nè anche Elia fuo Macftro potè ottenere alla prima una cofa tale. Anzi Elia, se volle che il Figli uolo della sua Vedova Sarrettana rifu(citalle, funecellitato provarvisi ben tre volte, eribus vicibus. E finalmente alla terza lo coniegui. Dunque nè meno a noi fembri poco che i nottri morti finalmente riforgano al detto nostro. Troppo è volere di vantaggio, che forno. Così fanno quei Medici mal' esperti, gano senza indugio.

## PREDICAXI

Nel Venerdi dopo la Domenica di Passione.

Expedit, ut unus moriatur homo pro Populo, & non tota gens pereat. Joan. 11. 50.

feno a Caifaffo, Pontefice

ime labbra, con la medefima lingua, dire il meglio, che fia dicibile, e ditacie , due utilità , e dir follie ? E pur'

HI crederebbe mai che in l'oracolo celestiale. Chi potrà dunque regare, che non ci vogliano quelta feduttore, fi nafondelle matina occhi di Aquila a ravvilare i die (lafciateni dir così) fi Perfonaggi si oppolit in un' uomo folo? mafcondelle quafi un' al- Ma perchè t.li occhi forti Giovanni, ectro Caifaffo Profeta fge gio, ficche ad un ora, con le mede- bito questa chiosa, per cui si distingue un Caiffaffo dell' altro : Hoc autem a fee quel che è più, con le medifime mesipso non dixis, sed cum effer Ponsifer. fite parole, petetse un uomo tiello anni illius, propheravie, quod Jests moriourus erat pro gente , con quel che fegue . re il peggio, dire verità, e dire fal- Se non che restisi pur nel suo grado Giovanni di mero Iftorico, fenza fare da Chiofatore - Qualfifia pupilla nostrale unus moriatur homo pro Populo , e non potrat discernere nelle ricordate parole assa gens persas : detto , che insienne su di Caifasso il senso buono dal reo , se bestemmia diabolica, nel gran caso di si varrà di quell' indizio fedele, che date la morte a Cristo, ed inseme fur lo son per dargliene. Allor lo spirito

e lo fa Profeta, quando in virtù delle dittore, quando vuole che per lo temporale fi esponga lo spirituale, come era da Crifto tutt'or vivente, per la contervazione del Regno . Questi due spiriti si contiani fra loro ci additano le due constarie politiche contenute fotto un tal' Expedit : ed io mi confiderò di confinare l'una all'ifteffo tempo, e di approvar l'altra, quando farò vedere l'arte infelice di un' Ecclefiaftico, il quale procuri di promuovere la fua giurifdizion temporale, per a'tro giulta, col pregiudizio della spirituale, si più sti-

11.

mabile. Vero è, che questa è la volta, ch'io! corro rifico di non fare altro , che dare de'colpi all'aria. Ho pronti i dardi, ma non ho pronto il berfaglio. La rara felicità de presenti tempi non lascia ch' io lo rimiri . Farò dunque così - Se non ho pronto il berfaglio, lo fingeiò. Può avvenire una volta ( da che , per grazia fegnaleta dal Cielo, non avvien' ora ) può avvenir dico, che affine di dilatare la dominazione Ecclefiaftica con maggiore stuolo di Sudditi offequiofi , fi annoverino in qualche Vescovado tra i Cherici del Signere , ed anche tra i Sacerdoti , quei che ne pure vi stanno bene tra i Lai ci . Può avvenire che Roma , per non lasciarsi suggir di mano i guadagni di minor pena, ammetta ad occhi chiuli per valide le risegne di titoli, di prebende, di parrochiali, fatte ancora a favor di chi non le merita. Può avvenire che le penfioni si riscuotano da taluno con tanto di crudeltà, che i poveri Vescovi ( la cui gloria fi è potere atterrire i facinorofi con le (communiche ) restino tutto di gli scomunicati, perchè non pagano. Può avvenire, che per morivi di pelo anche più calante, per un' incensamento mal' introdotto, per un'inchino dal pergamo, per un'incontro alla porta, per un gradino di più che si vuole al trono , si attacchino delle liti irreconciliabili con le Podestà secolari. In tali casi, ed insimili arcor più giuffi, a tutto rigore; io difi facesse dagli Ecclefiastici , non farebbe

buono favella per la bocca di Caifasso, I diverso punto da quello, che farebbono i Giardinieri, quando mal' esperti volciparole fiuldette, quole che per lo spiri- leto inaffiate la pianta con acqua calda. tuale espongasi il temporale , come era la quale se per una stagione da frutti in la vita di Crifto per la redenzione del- cepia, per l'altra poi toglie, a conto le Anime. Allora lo spirito reo parla per l de frutti già conceduti , le Piante ancola bocca di Caifaffo, e trasformalo in fe- ra: tanto ella pregiudica alla radice . Signori miei. Qual' è la radice di qualunque ben temporale nella Chiefa di Dio : non è lo spirituale? Adunque dal mantenimento dello spirituale converra di ragioue che in lei dipenda il mantenimento perpetuo del temporale. E poi farà chi voglia rimirar più a questo, che a quello: Anzi, come ciò che nella coltura degli Orti si stima sopra ogni cosa, è tener la radice sana; quivi si provvede, quivi si pensa, e quivi più che altrove si occupa tutta l'arte di nuttir Piante ; cosi vuol'effere ancora nel caso nostro. Che fare dunque mai tanta sima del temporale , quando fi fcotga chiaro , che ciò non potrà fuccedere fenza difcapito dello spirituale? Si perderà lo spirituale 'di certo, che è la radice, e per confeguente non avverra che mantengali il temporale, che è suo germoglio.

Se avellero intela bene quelta dottrina i Figlipoli del celebre Samuello, beati - IIL loro! Voi fapere, come, non avendo A lero buon Padre mirato ad altro nel tempo del fuo Governo, che a tenere il Popolo tutto in tranquilla pace , fenza mai volcre da ello ne dazi, ne donativi, in riconofcimento di tante gravi fatiche per lui sofierte; il Popolo lo adorava : a fegno tale, che nè meno curavafi, che altri che i Figlinoli di Ini gli succedessero un di nelle cure pubbliche, per la speranza di vederli calcare le vie paterne. Ma quando questi Figliuoli (per la decrepitezza di Samuello ) toka foora di sè qualche parte di tali cure , cominciarono fubito a dir tra loro, che il loro Padre era flato uno scimunito a non volere in tanti anni di Prelatura accettar da vernno nè pure un foldo: e cost datifi, a rovescio di lui tutti all'avarizia, nonfi vergognarono di pigliar da ciascuno regali a furia, di avanzare, di accumulare, e di pervertire per tal via le bilancie, da lui giàtenute si pari, che configuirono. Signori mici? Non vi è noto? Confeguirono di vedere in breve levate sugli occhi propi, non solo a se, ma a tutta la Cafa loro, anzi a Samuele medefimo loro Padre quelle prerogative, chevi co che quel guadagno il quale per tal via avevano si belle erovate al nafcere. Concioffiache giti gli Anziani del Popolo

This.

starono di non volcre più quel tuo modo LReg.3. je di governare : Ecce tu femufei , & filis tui non ambulant in pies ture: configue nobie Regem , ue judices nos , O fiens univerla habene nationes . Sicche , se quei due Figliuoli fi follero contenuti ne loro termini di pietà, come il Padre, non v'era da sospettar che non prosegnissero a do-

minar, quali Giudici, in Ifraelle fino alla Bet. 8.4. morte . Ma perchè i miferi declinaverune boft avaritiam, acceperung minera, perperterunt judicium, ecco che, appena forta, mirarono disparire la loro gloria, con divenire foggetti anch' effi ad un Reche per gelotia di stato gli accomunò Comirus ficurario! Pecuniam in loco negligere , ma-

ben tolto al Popolo vile . Oh quanto è vero però, che il fare poca stima del temporale è spesso il modo più certo di as-Adele ximum interdum eft lucrum, dicca colui. Li dove il dimoftrare del temporale uno Rima grande, è sovente il modo di perderlo. Chi può dubitare, che le famole limofine, riscosse gia per la fabbrica di San Pietro, non fosser di loro genere facrofante? E pure, per quell'ombra mera che esse hebbero, di temporale, procac-ciato per via di spiriruale, cinè pervia d' Indulgenze, fappiamo quanto e di ipirituale, edi temporale, feccio perdere in poco d'ora alla Chicia : nè ciò per altro, fenon perchè servirono a i malevoli di pretefto a cavillare, a calunniare, ed afigurase la Chiefa stessa tra' Popoli per si ingor da, che dello spirituale fi valetse quati di uncino a coglicie quei pomi di temporale, epi non notea bene giugnere con la mano, Gli Ecclesiastici non hanno per loro propio di fostenere l'autorità con gli Eserciti (quadronati , come fanno i Monarchi laici : la foskengono con la venerazione. Adunque perduta che sia la venerazione, che potravno da Populi sperar più? Potranno più sperare che questi seguano-a foogliar ruttavia le case paierne, per corredare le Guardarobbe di Crifto , come tanto lieti facevano a i primi fecoli? Che diginnino per coffituire Mente più magnifiche a i Vescovi? Che diloggino per concedere Magioni più maestevoli al Vaticano? Masla venerazione non fi confeguice con altro più, che con questo, col dimostrare un'animo (uperiore ad ogni interesse, co-

me ci dà oggi tanto bene a conoscere chi Il modo illustre di operare, ehe han

ad affaltare il povero Vecchio, gli prote- I rifguardo alcuno all'unile propio. Girano i Ciell, corre il Sole, corron le Stelle, fi rotano quelle sfere maravigliose con legge fom:na : e pure di tanti lor'affidui viaggi, nè pure uno ne fanno in ordine a se. Tutti jono in ordine a noi. Se gli Ecclefiaftici procedefkro tutti in si bella guifa, chi può dire mai quanti havrebbono, non dirò ammiratori delle loro perione, ma adoratori, più che non n'hebbar già quelle Sfere stesse, che troppo parvero contenere in sè di Divino, nicatre erano sempre intente a beneficare il Mondo inferiore , beneliè esse mai non titraeffero un prò dal bencheato a To non dubito punto, che per tal via non fi rnbaffero tutti dentro tempo brevissimo il cuór di ognuno, come fe lo rubava quel magnanino Apottolo, il qual diceva: Io non cerco le cofe vottre, Corinti mici dilettiffimi, cerco voi: Nen quere que ve- 1. Cor. 11. fra funt , fid ver . Là dove come potrebbono effi , nelle Diocefi loro , tenersi in credito, se dimostrassero un'animo si venale , che intino le pene tutte riducessero un giorno a multe d'argento, e dipoi ne anche lasciassero, che quell'argento, qual puro Fiume reale, andaffe per il juo letto. a i foli ufi pii, malo diramaffero tutto per canali storti e segreti ad impaludare in mili propi e Si direbbe di fubito che gli abufi non fi volctlero fradicare altrimenti , nia coltivare a guifa di fondo fruttuofo ad ogni flagione; fi motreggerebbono i Prelati avari con dire, che veramente Peccasa populi comedunt: e si farebbe nota al Volgo la cniosa, che fu tale tefto formo, con acutezza forfe eccessiva, il Pontefice San Gregorio, dov'egli diffe: Cur pecca- Hom!, r en populi comedere Sacordores dicuntur , mili in Evang. 1 quia peccasa delinquentium fovens, ne temperaliastipendia amierane? Non fi può dunque esprimere quanto importi a ricavar la condegua venerazione de fecolari, far si che appaja, che quello che agli Ecclefiaffici preme più, non è il temporale, benchè dovino loro ad ogni ragione (più che alle Tribù di Levi, spesataci anticamente da tutte l'altre con cura grande ) è bassi lo foirituale.

Signori mici . Può trovarsi cosa più fanta, chemettere a terra gl' Idoli riveriti dal Mondo pazzo? che dilertarne le Macchie? che distruggerne le Mosche? che farne in cento tchegge gli Altari conbraccio saldo ? E pure nell'eseguiris tutto ciò vole a Dio, che di tali 1chegge, fosse tutte le forme nobili , è l'operare fenza metallo , fosse manno , fosse legno insi-

l'Esercito vincitore portare a Casa. E perchè ? Per timor ch'egli idolatraffe ? Nò, miel Signori, mentre a tutti quei materiali fi era già tolta innanzi ogni forma d'Idolo . Ma perchè si scorgesse chiaro, che se il Popolo eletto perfeguitava con ardor tanto acceso la Idolatria, non la perseguitava per intereffe. Tanto parveneal grande Santo Agostino: Cum Templa, Idola, Luci , O fi quid ejulmodi , data poreftate evertunsur (cosl difs'egli ) quamvis manifestum fit , cum id agimus , non ea nos honorare , fed deteftari : ideo tamen in ufus noftres privates dumenxat, & proprios , non debemus inde aliquid usurpare, us apparent, nes pietase ifta defirmere, non avaricia. Oh che parole divine! Ma, tra queste , vi sicte compiaciuti, Signori miei, di offervare quella specialmente, us apparent ? Quivi è tutto il difficultoso : perchè se bastas-se nel perseguitare gli abusi , muoversi interiormente da fine santo , non saria nulla. Il più è , che ciò ha da apparire . E così , con quanti riguardi convien procedere nel dare addoffo a tanti Idoli maledetti, affinchè, non folo fia di werità, ma apparisca, se apparent, che chi ci muove a ciò, non è fe non Dio; me apparent, che non è punto l'utile pecumiario, se apparent, che non è ambizione di gloria, ut apparent, che non è avanzamento di grado, us appareas, che non è gelofia di giurifdizione, ue apparene, che non è nulla di ciò, che i maligni pensano, come tali, che della mente altrui non fanno ritrovare altro Interprete, che la proprial Oh che operafazicofa impedir queste ombre! Debbono talvolta andar si amiti tra loro all'efecuzione questi due fini subordinati per altro nell'intenzione, il fine temporale, e il fine spirituale, che il trasecolo di stupore, quando io considero rendere chiaro fino a medelimi Principi oculatifimi , come non fi promuove lo spirituale per il temporale, mail temporale per lo spirituale, è opera di attenzione più che sottile in ogni Ecclesiastico . E pure oh quanto è di necessità che essi l'abbiano in eccellenza! Oh quanto! Oh quanto! E la ragione, se io la so bene scorgere, ecco qual'è. Perchè quello zelo , il quale fi riduce alla pura difesa del temporale, quantunque nella Chiefa fia zelo santo, non è apprezzato dal Popolo quali nulla . E zelo quello il più facile che fi truovi, potendo ad ello non dirado baltare le forze dell' uomo veschio ( cioè baftare quella inclinazione medefima naturale, la Prediche del P. Segneri.

Ep. 164.

no da ardere, ne pur'una mai ne potesse | quale ei porta vivamente ad amare ogni ben fensibile) e non effendovi necessarie le forze dell'uomo nuovo. E posto ciò, come questo zelo può essere giammai quello, che acquisti venerazione ad un Ecclesiastico, mentre maggiore si troverà bene spesso fiorir tra' Laici ? Degna cofa, non può negarfi, è talora vedere un Vescovo difendere virilmente i possessi della sua Chiesa contra tutti quei, che fiattentino d'inquietarli, difendere le precedenze, difendere i tri-bunali, difendere i territorii, difendere i padronati, difendere tuttociò di utili temporali dovuti al Fisco, senza cui gli spiritua-li non possono mai sussistere lungamente. Si, dico, e cosa degnissima al maggior segno: ma pur non bafta a canonizare, ancor vivo, quel Vescovo per un Santo. Perchè io domando ben tofto a chi già già vuol promuovere la fua Caufa. Come frattanto fi dimoftra egli indefesso alle visite personali, fu le cime ancora più alpeftri ? Come è cordiale co' Poveri ? Com'è caritativo co Peccatori? Come è leale nella diffribuzione de benefizj, preferendo fempre il più degno? Come predica? come ascolta? come affatica? come tien gli occhi ben'attenti alle pecore contagiose, per fare che niu-na delle sane contragga la loro scabbia? com' è mortificato? com' è mansueto ? come sa intempo rendere ben per male a chi lo persegnita? Queffeed altre opere tali, che ienza un grande ajuto di Dio soprannaturale non possono effettuarsi costantemente quelle replico fono la pietra lidia, a cui fi compruovarl vero amore che porta a Dio quel Prelato, per altro così zelante della sua dignità, che pare un San Carlo . Il solo zelo di tale dignità, benchè debito, benchè degno, non è bastevole.

Io confesso, Signori miei, che quasi quasi quel pochistimo gradimento, che Dio moftrò nelle facre carre de miferi Sichimiti. Questi, a persuafione del loro Principe Sichem, si contentarono di circoncidersi tutti con intenzione di abbracciare ancor'effi il rito fegnalato di quegli, che fu la terra erano allora gli unici adoratori del vero Dio : cioè de' Figliuoli incliti di Giacobbe . Fecero efficertamente una tale risoluzione in vigore delle promesse magnifiche, che i fuddetti Figliuoli ( alterrati al fommo dal famoso ratto di Dina loro sorella) avevano loro fatte, benchè maliziofamente, di ammetterli tutti a parte de'loro beni, per via di vicendevoli matrimonii fra lor contratti , a parte delle mandre, a parte

de'mobili, ed a parte di quanto quei fore-Cen.:4-17. flieri , per altro tacoltofifimi , poffedevano fotto le loto tende, da convertifipoi fubito in Cafe ferme, Contuttociò non può dirfi, che nella mentovata rifoluzione operaffero i Sichimiti cofa veruna a la quale fecondo sè fosse biasimevole : perchè in fustanza qual'era? Era di ricevere il culto del vero Dio. E pure Iddio mostrò gradirla si poco , che li lasciò tutti mettere a fil di foada da quei Figiinoli medefimi di Gia-· cobbe, cho per tal via aveano fra sè macchinato di aprirfi il varco alla strepitofa vendetta da loro intesa. Ora perche ciò? Fecero forse i Sichimiti una tale risoluzione con animo frodolento, cioè con animo di promettere sì, ma non attenere ritornando ben tofto all'Idolatria, da loro abjurata, in apparenza più tofto, che in realtà? Signori no : perchè di fatto vennero all' aspro raglio con questo fine di obbligare tutti i loro Posteri al rito, che v'era annesfo. Onde non fembra che facessero un' atto, il quale di fuanatura a Dio fosse in odio , mentre fecero un' atto di Religione . Così è, ma pure sta sempre saldo, che se lo fecero, lo fecero puramente per interef-Gen. 14.14 fe: Sicircumcidamus mafculas noftres , risum gentis imitantes (ecco tutto il motivo del loro taglio) D'sebstanzia corum, O pecera,

O cunita que poffident , noftra erunt . Ah cuori vili! Come volere però , che Dio mostrasse di gradire un tal'atto, quantunque di Religione? E vero? che essi intal' atto tollcrarono un taglio acerbissimo alla natura, duro, difficile, specialmente in età si adulta. Ma che? Quella natura medefima miserabile, che li faceva risentir per un verso a sì alto segno, somministrava a tutti loro per l'altro forze bastevoli alla vittoria di un tale risentimento, mentre rappresentava alla fantafia di ciascuno etra i suoi dolori, i vantaggi belli di parentele, di patrimoni, di fama tra' convicini, che loro partorirebbe quel nuovo culto. Non bifogna dunque adularsi con divisare, che l'opere, benchè grandi, benche gravole, cui ci può dare virtù bastante l'amore di noi medefimi, fieno quelle, che ci fanno stimabili innanzi Dio. No, dico, no. Ci fanno tali , quelle che sono pure opere della Grazia. E queste sole ci fanno pazimente stimabili innanzi gli pomini,

VII. Che sarebbe però, se venisse tempo, in cui non pochi Ecclesiastici sossero veduti rifirignere il loro zelo al mantenimento dell' unico semporale , ficchè , per non perdere un puntiglio di questo, dicessero

francamente in qualche occorrenza : Se le Anime vanno amale, vi pensi chi n'è cagione ? Se i discoli spesso abusano la licenza di portar' arme, fotto il titolo onesto di Potentati, se gli assassinamenti hanno scusa, fe gli ammazzamenti hanno fcampo, fe la Fede stessa in qualche Provincia pericola tra i litigi di privilegi, più vantati, che validi, che può farii? Quello, che rileva unicamente, fi è, che la Giurifdizion non fialefa, nè put dalungi, che la dipendenza si ottenga, che le disposizioni si offervino, che non si devolva ad un Foro men competente ciò che è dell'altro. Vogliamo noi giudicare, che gli Ecclesiastici, quando mai cominciallero a regolarli con tali massime, si guadagnetebbono tosto dall'Universo maggiore stima, di quella che al prefente si godano in regolari quasi tutti da massime al tutto opposte? Io non sò crederlo. Perchè quantunque l'avere zelo sì acceso della sua dignità sia dote lode. voliffima in chi prefiede; contuttociò dico io: qual' è in qualifia governo ben' erdinato la prima legge, non è la falute delle Anime a Salus Populi suprema lex efte. Tal fu 1 Leg. 12. decreto di qualunque Repubblica, non di- Tabul. rò facra, ma faggia. Come si potrebbe petò lodate ne cafi qui da me finti quelta mattina per mio berfaglio, che il più vivo ardore si discoprisse da alcuni, non intorno a ciò che è la legge primaria del Principato, massimamente Ecclesiastico, ma intorno più tosto a ciò che è la secondaria? Non siamo noi quegli stessi, che tutto di rammentiamo a i Grandi del fecolo quanto importi mettere in primo luogo l'onor divino . dicendo loro con le savie parole, scritre già dal Pontefice Agabito a Giuffiniano, che la Religione, non folamente è la vera Ragion di stato,ma l'unica? Nen alius est Impe. In Monit. rii vestri beasser proventus quam Religionis. ad sunde. augmentum. Come però non ci verremmo a mostrare dimenticati di verità così belle, infegnate a gli altri, quando giugneffe mai di,nel quale noi per la giurifdizione tenporale aveffimo zelo tale, che andaffimo ad inveffire le spade ignude, e per la falute dell' Anime l'avessimo si minore, che ad ogni piccola difficoltà ci atterriffino dal foccorrerle; non provvedeffimo (per pau-

ra d'incorrere ne disgusti ) ai Popoli bisognofi di miglior guida, non all'oneffà di Fanciulle pericolanti, non alla Gioventiì mal'avvezza, non alla Giuftizia mal'amministrata, non al Clero più libero, che corretto ne fuoi coftumi? Subito etclamereb-

bono i mali affetti, che presso noi il tempo-

porale fia quello che si considera , non sia ; quam suscepifiis , maneat dignitate. Et vos più lo spirituale. Direbbono, ehe ciò fosfe un' aderire liberamente alla massima, che lo scellerato Caifatio intendea softenere questa mattina dalla fua cattedra , uando parlò, non da Profeta fedele dell' Ebrailino, ma da Politico infido. E pofto ciò, si perderebbe da noi lo spirituale bensi, male coltivato, ma non fi raccoglierebbe quel temporale, che fu lo spirituale ha il total fostegno, come qualissia germoglio fu da noi detto fino da principio, che l'ha fur la fue radice.

#### SECONDA PARTE.

O Valora lo spirituale sia posto in sal-VIIL vo, la difeta del temporale in un Eccicustico, non folo non è dannabile ( come talora st figurano gl' Idioti) maè santo religiosa, ma è tanto retta, che chi la trascuri punto, misero lui I ha tutti i

Clor.

facri Canoni congiurari contro di sè ipaventevolmente, ad electazione della fua deteftabile infedelra . Ma che? In qualivoglia difefa, per altro giufta, v'è fem-pre un rifico facilissimo ad intervenire : ed ecco qual'è: passare i limiti della incolpata tutela, E questo, se non erro, è 1. Negre l'unico eccesso, in cui può dare raluno Monachus C. deope. nel cafo nostro, non già da mala volon-

rib. pub. ta: ma da zelo , più fervido fovente in Bu C. de qualche Prelato, che circospetto- Dove si trife, & fanno gli fpettacoli pubblici , non permette la Legge che vi vada mai Monaco a piantar Croce, quantunque con fine fanto, per non dare fospetto, che a poco a poco fi voglia pertal verío al volgo pro-fano levare alcun fuo diritto. Penfate por fe ad un Principe! Si griderebbe di subito, che con quella Croce s'intenda avanzar paele. Presto, presto, non si lascia ivi ftare ne pure un di : fi atterri, fi abbatta : onde è, che quel facro Legno, in vece di ricevere adorazioni in luogo non fuo; porterebbe rifico ancora di andare in pezzi. S. Remardo però, che temea saggiamente di tanto (candalo, pondebirò, non offanre il suo fino spirito di pietà, di sgridare non fo che Vescovi, i quali pernon parere da meno de' loro Predecessori , fi lasciavano metrer su a sostenere nelle soro Chiefe possessi mal sossistenri, in pregiudizio delle ragioni laicali: Ipfi funt, ecco giufeleiue pmole, ipfi fune qui vobisdicore

folene : Servate veftra fedis honorem . D.ce-

bar quidem ex pobis, whis commiffam Ec-

ciofiam crescere; nune verd faltom en illa,

onim veftre Pradeceffere imperentior? Si non crescie per vos y uon decrescat per vos . Hat ifi - Chriftus alizer , O juffit , O geffit . Reddite, ait, que funs Cafaris Cafari , & qua funs Dei Deo. Fin qui San Bernardo Ep. 45nella fun dotta lettera all' Arcive (covo Senonense. Nè dobbiamo stupirci d' un tal fuo dire . Troppo rileva nutrir , più che fia possibile , quella concordia persetta tra 'l Sacerdozio, ed il Regno, che sempre si desidera nella Chiesa, e tuttavia si di rado si conseguisce : ond'è che facilitarla, convien piùtosto dispensar talvolra a' rigori con discrerezza, che incrudelirli-

E degna di offervazione quella fomma feverità, con la quale Iddio ricercò nell' antica Legge, che quei di una Tribù non fi legaficro in matrimonio con quelli di un' altra Tribu, ma che tutti fi contenel Num. 6.7. fero nella propria: Omnes Viri ducens uxores de ersbu fua. E pure con due dieffe fu contento il Signore di dispensare in espresfi termini: conquella di Levi, e con quella di Giuda: tanto che molti della Tribu di Ginda fi leggono sposati a quella di Le- D. Eriph. vi, e molti della Tribii di Levi fileggo. haref. 78. no fposati a quella di Giuda. Ma qual 16 inexo. ne fu la ragione ? Piacemi a maraviglia & q. 12.10. quella che al nostro ptoposito da il Lira- Li in Lucno. La Tribù di Levi era la Tribù Sacerdotale, la Tribù di Giuda era la Tribà Reale. Ora, perchè s'intendesse quanto queste due

dignità dovessero tra loro passar d'accordo, volle Iddio con particolarissimo privikgio concedere alle due loro Tribù quel vincolo conjugale, che per tanti degni ri in Lev. c. spetti negava all'altre, Fuir concossum, ne at.a. in. Sacerdos poffes accipere Uxorem de Tribu Regin, us & Rex qui praeffet in temporalibus, & Sacordos qui praeffes in Spiritualibus, effent magis concordes: qued ad benum regimen Popule conducebar . E di verirà, se ad una ad una si mirino l' Erefie, che hanno più dominaro nel Criftianefimo, fi vedrà che muna finaknenre morì per li foli fuknini, avventatili in capo dal Vaticano. Convenne che al Vaticano fi unifero sempre i Principi ad affaltarle co'loro bandi imperiali, e co' loro brandi, posti loro in mano dal Ciclo a que-Ro unico fine di domare gl' Empj . Al che mirando Sant' Isidoro Isiciò quel suo q. q. c. c. Carione sì notabile , che Sape per Ro Principeto gnum serrenum caelefto Recnum proficie, ne

desciplinam, quam Ecclesia burvileras exercere non pravalet , cervicibus superborum Pereftas Principalis impenar. Posto ciò , fic-Gg 1

CO.DE

come la podeftà Luicale è tenuta difen-dere l' Ecclefifica a foada tratta da delle Anime ( qual era allontanare la pre-tuoi iibelli , così l'Eccleficifica è tenura dicazione da quelle bande) fi trattava di provvedere (cambievolmente all' indennità della Laicale; che si mostri bensì di non tal caso, non distinguendo il Re dal più farne caso dove questa voglia cose pre-giudiciali alla Religione, ma la rispetti do-lo, non temea scandalo. Ma quando si

benche eccelivo, ticevere pregiudizio. Hava falda, qual era il dazio, il tratta-Quando Ctillo udiffi già dinutriare va di perdita tempotale : e così in que-del Farific, che fe non fi nitrava da quel fib dinoslibi cale Cristo il rifipetto al Re, Paefe (cioè dalla Gililea) dove egli allor x.

tue.13. 31. fia, che gli dava con tanto feguito; Exi, non pregiudicare in tal' atto all' immuni-

die enssumer. Dall' altro lato, quando i Ministri del nuclesimo Erode venuero a ricercare da lui quel tributo soltos, di Solvier. Non sia mai vero. Chi none sogni. due ginlii per testa, che ogni anno si sbor getto atributi, dà, ma non paga: Eperò fava al-sopraddetto Re della Galika, se Cristo all'istesso Fietro non disse: Solvesis condo il placito, che egli ne teneva di prome, è re, ma gli diffe, Da: perchè Rema che fece Criflo? Gridò, fiene, i incandelle, che fe egli dava il danaro a fulminò, o gli mandò forfe a dire, che fi llui ricercato, davalo come dono, noncomaravigliava de fatti fuoi , mentre egli , me dazio . Ma pure il dava : Perocchè. Re viliffimo della terra , ofava infino di stando gl' Imperadori Romani in possesso trattare da Suddito il Re del Cielo? An- quieto di quella contribuzione fin da' temzi con modestia grandistima disse a Pietro pi di pompto Magno, non volca Cristo (portatore dell'ambasciata) che egli di dare ombra di favorir, come Galileo, le ragione eta libero, qual Figlinolo del Re novità fuscitate allora allora da un'altro de i Re ; contuttociò per evitare ogni pur Galileo , nominato Ginda ; il quale , scandalo, andasse al mare con la sua can- fatrosi Capopopolo, sostenea che il Popona, e tolta la moneta di quattro giulii, che lo Giudeo, qual Popolo Eletto, non potroverebbesi in gola al primo pesce resta tea pagare in coscienza tributo a siuno, to all'amo la desse a que Gabellieri sen- tuor che a Dio solo. Erano quelle novità: za contefa, per sè, e per effo : Ut autem da produrre (compieli orribili tra i due

mitte hamum, & eum pifcem qui premus fcanfare le contenzioni , trovò temperaascenderit totte, & apercoore ejus inventes, mento da foddistare, con piudanza infiflacerem , Illum fumens , da eis pro me & re . nita , all' una , ed all' altro . Ora chi di voi non ammira nel Redentore Ed eccovi di vantaggio, che con quei quetto modo fuo di procedere si diver- due fatti medefimi si contrari, che or io fo? Se celi temeva tanto lo feandalo, ben- dicea, di cedere ad Erode, e di non gli cochè ingitato, perchè non tenterlo più, dere: di cedengli, quando volca danaro, quando mandò al Ne per bocca de Fari-benchè non debito; di non gli cedere , fei una rifeofta sì libera , che ebbe fpe- quando volca che fi defifteffe dalla predicie di villania ? Dicire Vulti ella . Non cazione: comprovò Crifto a stupore ciò fembra maggiore, feandalo dire al Repa- che è flato en fla mattina il tema princi-

ve la Religione non può da tale rispetto, chiedea cosa, dove la salute delle Anime predicava con si gran frutto , vi farcb pronto il danaro che fi volea , fece infino be rimafto acciso da Erode, per la gelo- un miracolo a ritrovarlo. Solo mirò di E vade hine, quia tieredes vuls se eccidere; ta della sua persona. E però che sece à dimostrò egli di sassi si piccolo conto del Prima protesto di nullirà su quel dazio, fallo regio, che riipofe di fubito: Io che gli era chiello; e poi nel darlo, cor-ritirarmi? Andate pure, e dite a quel refle avvedutamente l'error di Pietro, Volpone da partemia, che non mi feac- [Diffi l'error di Pietro: petocchè Pietro, cerà verino di qui, sino à cose satte: Ire, il quale andava alla buona, sentendossido-di dictie Frassis illi: Este e picto slamma, O mandare de Ministit Regi con termini sing-tue. 13, 13. Suglier vosser un solvit dilate. Matt. 7.16, nen feandalizemus eos, vade ad mare, & Fori, facto, e profano; e però Crifto a

role ingiur ote, che contendergli un da- pale del mio Difcorfo, cioè, che per lo zio di pochi foldi il Signori si: ma fi no- ipuituale expedie compromettere il temti la differenza. Quando a nome di Ero- porale, conforme al grande oracolo ce-

kstiale, uscito dalla bocea di Caisasso, rituale, che su la bestemmia diabolica Prosetta saggio; ma che per il tempora- desta dal medesimo Caisasso, Pontesce le non expedie compromettere mai lo spi- Seduttore.

## R E D I C A XII.

### Nel Martedì della Settimana Santa.

Passio Domini nostri Fesu Christi.

Convenerunt vere in Civitate ifta adversus fanctum puerum tuum Jesum, quem unxisti, facere que manus tua, & consilium tuum decreverunt fieri.

### San Pietro negli Atti Apostolici Cap. 4. 27.

rum, un Dio livido dalle sferze, un Dio lacero delle ípine, un Dio ívenato da' chiodi, un Dio finalmente

che spira, dopo tre ore di agonia sunestiffima, da un patibolo, è disegno di tanta, non fo fe io dica ò firaniezza, h sterminatezza, che ne pur la medesima Onnipotenza lo può tutto mettere in opera da se fola. Conviene che a lavoro tanto inaudito concorrano col gran Padre Celefte più altri ancora: concorrano i Giudei , concorrano i Gentili , concorra il Presidente Pilato, concorra Erode, concorra il fuo vile Efercito, concorrano tutti in fine que' Manigoldi, de' quali intefe di favellare San Pietro a Dio, dovediffe: Convenerunt vere in Civitate ifta adverfus fan-Elum puerum enum Jesum, quem unxifti , Herodes , & Pongins Tilagus , cum Geneibus, O Populis Ifrael, facere que manus ena, O confilium tuum decreverunt fieri. Oh che contrari Artefici fono questi ! Non può dalle loro mani riuscire altro dunque, che una manifattura prodigiofiffima, cioè la più faggia ad un' ora, e la più Rravolta, che sia possibile; la più degna, e la più difonorara; la più decorofa, e la più deforme. V'è l'arte da figurare un' Immagine di ral guifa, che veduta da un lato abbia afetto di Angelo; veduta dall'altro, abbiala di Diavolo. Tale a me sembra da Pasfrone di Cristo. Se io la timiro da quella Prediche del P. Segneri .

N Dio, divenuto per noi banda, sh'ella è difegno di Dio, la rice l'uomo de dolori, Vir dele- notco per opera della Giustizia divina de più accertata di quante ella n'abbia fatte. Se la rimiro da quella banda, che ella è disegno degli uomini, io la ravviso pet opera dell'umana Ingiustizia, la più perverfa di quante ella polla fare. Onde è che immagine sì orrend a infieme, e sì vaga, ho io risolnto di voler quella volta mettete in vifta a quell'augusto confesso Sacerdotale, che io qui contemplo, affinchè egli, qual Giudice competente, confiderata la qualità di Artefici tanto opposti nell' intenzione, dia finalmente a ciafeun d'effi, per la sua rettitudine singolare, ciò che va dato: a Dio tributo di benedizioni, e di encomi, per la giuftizia del fuo lavoro; all'Uomo guiderdon d'improperi, e di escrazioni, per la ingiustizia. Ed aprincipiare da questa.

Grande ingiuffizia certamente fiè, volere levar la vita ad un' Innocente. Ma non è questa la fomma. La somma è volere levargliela di giustizia. Oh questo si che è convertire la giultizia in toffico micidiale! Convergitie judicium su abfin hium, come Amos 5.70 diffe il Profeta Amos, perchè è volere che

la iniquità fcaturifca dal convenevole: Inde uafcantur injurit, unde jura nafcantur. E & quatto pure di questo genere fu il torto orribi- i tir. de liffimo fatto a Crifto . Canfa tua , così recu'at. appunto gli diffe Giobbe : Caufa rua ob 364170 quafi impii judicata eft .

Quattro fono quegli atti di podeftà , che competono al Giudice sopra il Reo:

arreftarlo, cfaminarlo, tormentarlo, fen- re in mano ai Cani un Signore, cui devi tenziarlo. Ciascun' oda però con quanta tanto? Ferma, ferma. Prima di dare a perversità furono tutti e quattro abusati in Crifto. Ma che dire, odalo? no, no: lo vegga, lo vegga: da che armata la Corte contro di lui, ecco che tutta già se ne viene altiera, con bastoni, con aste, con alabarde, con pompa grande di fiaccole a catturarlo fu l'ora bruna, dietro la condotta di Ginda. Ma piano un poco. Prima di commettere a Giuda una cattura di tanta folennità contra un'uomo tale, che indizi aveva il Tribunale Giudaico a crederc. Evidentia tir. de lo delinquente? lo jo, che Evidentia patrati feeleris non indiget clamore accufato ris , come ben favella ogni legge . Ma che ? Era Cristo serie un famoso Ladron di firada? La fama pubblica, fpatfa di lui per tutto, ecco quale fu, ch'egli facea tutto bene . Bene omnia fecie . Due giorni innanzi gli erano uscite le turbe incontro a trattarlo da Trionfante : lo avevano accolto con corone di ulivo, lo aveano ac-

clamato con cantici di vittoria , lo aveano efaltato con encomi fublimi di fantic.qualiret ta. Benedillus qui venis in nomine Domi-& quando ni . Se nè pur dunque alla semplice inquifizione si può venite senza indizi basteacculat. voli contra il Reo, come si può venire

all arreftazione? IV.

E di verità (da che Giuda fa tanto bene qualimque luogo, dove il fuo Macffro è più folito a bazzicare) miriamo un poco, miriamo, dove andrà di filo la squadra da lui condotra, per coglicre Cristo in fallo . Alla Probatica forse vicina al Tempio ? Ma nò, che quivi è dove Crifto per contratio guari con applatifo immenfo, quel mifero tanto vecchione' fuoi languori. Alle sponde del Taborre? Ma quivi è dove egli fanò membra infette da folta fcabbia. Alle spiagge della Tiberiade? Ma quivi è dove egli igombiò menti invale da fieri fpititi. Al castello di Marta, e di Maddalena ? Ma quivi è dove celi fin chiamò I non che quali processi sto io qui a ricordalla tomba un Lazzaro gia fetente a totnar fra vivi. Dove dunque andià, dove > dove, che vi fia memoria di altto, che di beni grandiffimi da lui farti? Non ci affanniamo Uditori. Sa Giuda l' Orto, ove Crifto ama flar di notte ad orare frequentemente co' fuoi Difcepoli, e quivi appunto egli arrivaro con tanti Bitti, lo tiuova in alta orazione. Non diffi giufto, Perchè anzitruova, che allora allora dall'otazione levarofi, gli esce incontra, presago di Maritatte tale arrivo, a lasciarsi prendere. Ali Giu- suoi discepoli , e della sua dorrina , de Joanitate

da, e con quale audacia potrai tu metto- descipulis surs, & de dollrina. Ma quanto

lui quel bacio, che fra te mediti, si bugiardo, peníavi attentamente, perchè tradite, e tradite pet pochi foldi, è atto sì abbominevole, che tu da tetistrangolerai per vergogna d' averlo usato. Ma che sperar noi di muovere un cuor venale ? Più tofto rivoltiamoci a ponderare con qual giuftizia fi carceri, chi dovunque fia ricercato fi truova femore in attuale efercizio ò di far bene al fuo Proffimo ò di pregargliclo! Cristo sapea già, che Giuda era un Ladro : e tuttavia , come notò Santo Ambrogio , perchè da niuno gli cra stato accusato, lo trattò come se non toffe . Sed quia non fueras accufatus, minime abjecte. Chi avtebbe detto però , manifett , che questo Giuda medefimo, questo, que &c. Nibil fto, foffe colui, che poi dovea fat trattare da Ladro Ctifto ? Diffi trattare da Ladro, perchè vi chieggo: Se quei Ministri, i quali andarono a cercarlo nell'Orto, fossero andati, non contra un delinguente ancor dubbio, ma contra un' Assassino già sentenziato, che gli potevano fare giammai di peggio? Sicuramente non altro fi apparteneva al debito loro, che di condurlo fedelmente in Giudizio? E perchè dun! que strascinarlo per terra come una bestia, la qual fi meni al macello ? Perchè ammaccarlo co pugnia Perchè sbalzarlo co i calci? Perché pestatlo con gli urti? Perchè furiofamente percuoterlo co baftoni ? Questo era un'arrogarsi le parti di Manigoldi , non esercitare l' usfizio di Mcfnadieri . Quale ingiustizia però più enorme di quella è Perchè se contro di qualunque altro Reo, prima fi viene a 1 processe, e dipoi alle offese: non enim (se i incrimifidee stare alle buone leggi ) non enim eft à nibus tf. de termentis incipiendum; quale tagione vo- qui lea, che fol contra Ctifto prima si venisfe alle offese, e dipoi a i processi ? Se

dare, se non vi furono? L'atto fecondo di podestà, che abbia il Giudice fopra il Reo, comparfo alla fua presenza, è l'esaminarlo. Ma qual'esame fi potrà far fopta Crifto, che fia legittimo, fe qui fono l' ifteffo, Giudice e Parte, Accufatori e Magistrati , Attori e Ministri , Emoli e Testimoni ? Contuttociò, si faccia pure, fi faccia, qualtara mai? Di due gravissimi articoli vien Cristo interrogato

da Casfasso, Pontefice di un tal'anno: de"

derverfamente! Perocche, fecondo ogni l'altro Reo, che mai tolleraffe una o niù legge, doveva il Giudice prendere prima tragica, o più tirannica forma di Tribufoora di tuttociò contezze giuridiche da persone degne di fede, e dipoi, se avesse trovato di realtà, che riprendere ne' discepoli del Signore , à che rimproverame nella dottrina , allorasì , che doveva chiedere al Reo, ciò che producesse a suo sgravio. Ma come mai volere la informazion della verità dalla bocca di lui medefimo, dove da tutti glialtri inquifiti il più che fi richiegga fi è la confermazione? Che farà dunque Cristo ad una interrogazione sì eforbitante? Se egli vuole rifpondere da Reo faggio, non può dire altro, se non che formis 11, fopra tali cofe, ficcome pubbliche, s'interroghichile fa. Quid me interrogas? interrogaeorqui audierune. Mioine, che appena egli ha fnodate le labbra a parlare si pru-dentemente, che un de' Ministri gli scarica

fu la faccia una gran ceffata! Hac cum dixif form. 18.22. fet , unus M'niftrorum dedit alapam Jefu Dedit alapam? E come il Giudice non firivoltare qui fubito contra lo fcellerato, che tanto ardi ? Che Giudizio è questo? che pratica? che possesso ? che presunzione? Se non vuole ascoltarsi ciò, che il Reo dice, filafci d'interrogarlo. Ma fe s'interroga, perchè non vuole ascoltarsi ? Giustizia , o Cielo, giuffizia, che il vestro Re trop-po resta omai sopraffatto dall' arroganza fin degli salteri più vili. Non si dimanda che the volendofi condannare, non fi neghi a Ini quell'ongre che fiufa a tutti. E a quale de Malfattori fu mai contesa ne tribunali la grazia di una femolice parolina? Num-Jean, 7. 51. quid lex judicar hominem , nife prius audierit ab ipfo? Anzi ad ognuno di loro fu femprelecito di parlare ivi da se, non che di

rispondere quando egli sia ricercato. Che

perverfi ? dovrà anneghittirfi ? dovrà ammu- [

tire?benche venga interrogato altra volta, laicerà di rifpondere, fiene homo nen habens in ore suo redargusienem? Su, così fac-15, 17, 16 dia: ma oimè, Signori', guardate infelicita! Se egli non parla , è fvillaneggiato qual Pazzo da tutto un'intero Eferciso , qual fu quello di Erode Re, è dileggiato, è derifo, nè manca fin chi riceva quel fuò filenzio, quafruna tacita confession de i delitti ad effo imputati. Qual Gildizio può crederfi però questo, in cui del pari ed è vietato il rifpondere, ed è punito il tacere? Diremi pure liberamente Uditori, voi che acte si pratici nelle istorie : sapete voi di corona di pungentissime spine, quali non

nale -

Almeno questo vi farà questo di buono, ene non accaderà venire a i tormenti. Perchè la tortura (che è il terzo atto di podellà che il Giudice ha topra il Reo) è indirizzata a fare che il Reo confessi la verità. E qui la verità non fivuole udire . Ma ohi quanto andiamo ingannati? Anzi io confidero, che in questo Giudizto è voluta, e voluta ancora più barbara, che in ogni altro, perciocchè il Reo vien dato qui a tormentare per quello folo : per tormentatlo. Che diffi per tormentarlo? Per foddisfare alla rabbia di quegli stessi , che l' hanno da tormentare. Tanto la Giuffizia viene mella qui fotto i piedi, come uno straccio, ludibrio a i calp-statori ! Non permetteva certamente la Legge, che le battiture date ad un Reo trascendessero le quaranta, Quadra enarium numerum non excedant : Una di più , che taluno ne ricevef. Deur. 25-30fe, si rimmea sempre infame sino alla morte, incapace d'ogni onore, inabile ad ogni offizio: che però quante volte gli Ebrei idegnati flagellarono Paolo, che furono al- Theophy lmeno cinque . stettero sempre attenti adargliene più tosto una di meno, che una di Cor. s.r. più, perche volevano i furbi potere fem-pre allettarlo a totnar fra loro con la foeranza di qualche impiego magnifico . E puegli fialiberato, non jamo, no, che omai re quelle battiture, che furono date a Crinon può più fperarfi; ma fi domanda fol, fto, non folo trapassarono le quaranra, per farlo infame, malcinigliaja, per dichiararlo infamissimo. E perchè non su stabilita prima dal Giudice in tal tormento, nè la

qualità de'flagalli, nè la quamità de'flagel-

latori, ne il tempo da profeguir la flugella-

zione fanguinolenta, ma fu rimello il rutto

alla diferezione de fuoi Carnefici, che fe-

cero quelli audaci? Sottentrarono fuccef-

bievolinente fra loro a piagar le piaghe già

fatte. Quindi perche quel fagratiffimo ca-

po folo era rimafo intatto in si gran pro-

tà, di proprio artifizio, fenzanè pure ave-

re inmanzi communicato al Giudice il reo di-

fegno, calcaronli fu le tempie una gran-

dovrà fare Cristo dunque tra Giudici si fivamente alla lunga Carnificina, chi con

nervi, chi con corde, chi con catene, chi con fasci di pruni orribili, santo chenon ritrovando in poco d'ora più carni da lacerare in quel puto corpo, Super delorem vulnerum addiderunt, Cioè fi animavano fcami Pf. 68. 17-

cella e di sferzate e di fangne, controdi quello tivoliero unitamente il loro furore: e confiderate arroganza; di propria autori-

Gg 4

ro? Qual'e qual d.htto si nuov , a cui fia vie peri perietenem corum. Non foko juffie definata pena si intolita? quali leggi il per | feri (che pur da se farebbe flato affairfino) Ide mino fto, il qual dice : Termenia aihitenda funt, te al muteto Crifto in un Trivinale, dove nen quanta Acia ater peffulat, fed ut mede- non folo non gli baffava l'effere innocenquello siogo, che dava a chi tinto odia- di Crifto, infamato a torto; il dannato è fona di mezzo tra l' Accusato, e l' Accusa- quasi impia judicara est. tote ? Inter utramque personam fit Judex | Che testa dunque (prima che ecli fia da-

Ephi falfi C. ad leg. €orn. dono l'Agnello. VII.

Efi la fenenza anterevele di Pilato, pro-uiamo dunque, andiamo pure con ani no diamo dunque, andiamo pure con ani no fonora, e, quel cheè è di, fedendo tribu | goifé di Jalvare un Figlinol si opprefio nalmente. Nurlam caulom movivio en iom. Ne lo chiedlimo per grazia, no chiedla-so. Nullam? Adunque tegări Critto a go. nuclo p. 1 giullicia. der la fua via in tranqualla pace, fu licon. Per giuli via 2 Aine, che feorgo 2 Scorziato, fia libero. Altere nen prebance Rens go, che il Padre medefimo, in vece di

baffaffe loro corona lo da li ffatori , fei premeffa . Ma oh tracotenza di Giudice non intertavano una corona da Barbari i sfrontatifiino ? La confequenza diverifi-E aveto udito perrar giammai d' altro fina fu: Dunque fia confegnato ai Carne-Reo, che f ff. contegnato agli Accufato fici , Durque fia condotto al Calvario , Lucateste ti, perche effilo tormentaliero a voglia lo- Dunque totpendali in Croce . Er adjudicamifero? quali fignorie? quali facoli? quali ina adjudicano: giudicò ch' ella andaffe ufanze? Putolio io tru vo lodarii un Te- fatta. E quale rimedio porcadunque reffarata rationis temperamenta acfeserant . E tiffino, ma ne pur l'apparite? Gli Accucome dengue contro di Critto felo fuelerci | faron, che non pruovano i falli da loro aptata un' arbitraria podefta si detorme, che posti, hanno di ragione ad incorrere quella ne pure l'hanno nell' Inferno i Diavoli iu i p.na, che è propria di tali falli . Que nen 2.9.1. c. Dannati Pieum wer tradidit velontesti producerit, qued objetit, panam quam in quinon: eerum. Ne sia chi dicami che ciò petuti tulere ipsepatiatur. Econe dunque i dan cimen. ie Pilato per falvar Criflo da morte con nati al patibolo non fon qui gli Accutatori valo; perche io ripiglio. Se con la feu Crifto? Si, sì, per Criftonon v'è giuftizia fta pubblica volca P.lato falvar C:ith da che vaglia. Egli ha da morire, benche dall' morte, come dunque depo anche la truftra liftello Giudice fia conofciuto innocente, pubblica vel danno? Ah che ciò non fu sia provato, sia pubblicato, ed ha a modi ficuro far mai da Giudice, cice da per- tir di più per via di Giultizia. Canfarna 100 16. 17-

medius. Fu tener tanto dalla banda de Lu-) to a morte) che refla dico, fe non che l'appi, che finalmente, a turar loro la bocca pellareda un Tribunale iniquo, ingigriofo, calumniatrice, il partito fu dare loro in faltifico, quele è quelto, a quello che è l'intallibile: dico dall' Umano al Divino? Ed ecco il quarro atto di podefrà, che il lo fo che Crifto muore per amor nostro si Giudice ha forra il Rene remenziarlo. Mil volentieri, che non cura punto appellare, qual tentenza fu quella mai di Pilato? Io come potrebbe, al fuo caro Padre. Ma so che molti surono dannati alla morte , ciò che vale? Tauto dunque è più convo-benchè innocenti. Ma di riuno so ch'egli nevole, che noi tutti il facciam per lui . mai toffe d.l Giudice prima dichiarato in: Humanitatis ratione, a ciafcun' uomo è lemai loite d.i Quinidanto. Frima unmaiato. Cito di appellate per un'alt'uomo: ne la Lino instafacciatagine d'inglializza land 13 nete. Lege abuda a cui tocchi, ner questi, are se um si dell'il que d'incordinata del configuire dell'incordinata a moltane protenza il disprezzo esticino, in cui si tinea la vita con ciò, che sentenza si invalida, si inudel Redentore. Perchè, se l'nomo natu-ralmente ha in otrore di totre la vita ad ni. Quid ergo si resissa qui dannatus est, animali viliffini , quando peraltronon fic- nec velit admissi ejus ofgellasionem, perire giultamente, e contritucció fi avanualle o inferiore, o finto, o fantallico, e ta-fino alevargliela di giultizia e E pure accol lor ne anche firmeo, ma fol poffibile? An-

absolution. Chi no'l fa ? Tale sar boe la amanettere dal suo maestevole Trono l'apconfeguenza legittima, derivante da tal pellazione da noi recatagli, la rigotta.

Conferma la fentenza datafi da Pilato .º juficiam. La gloria della Giuftizia è dare a Vuole che il Figliuolo muoja , benchè ciatcuno ciò che gli fia dovuto : non è innocente, muojanudo, muojain Croce, cosi ? Che fa ella dunque che in primo muoja featnificato, muoja fvenato, muoja luogo non penfa a far sì, che Dio quanto fra duc ladroni; equello che è più , vimuo prima ricuperi quell' onore, che gli fu ja, non per violare la Giuffizia Divina, ma tolto dall'inono difubbidiente? Ma come per compi·la nelle più fublime maniera, che fia possible. Oh questo sì , che non pare mai percettibile amente umana l E pur cosifta: Cum fis juffus , jufte ennia deffenis, dille ungiorno a Dio lo Scrittor. della Sa lib. s. mo- picnza, eum queque, quinen debet puniri, tele c. 11. condemnas. Ma come ciò? replicò quivi divinamente il Post fice San Gregorio: Penfandum quemodo jufie omnia difonas , fi eum, qui non debet puniri, cendemnat ? E pronta la foluzione, tol che si consideri, come quivi non fi parlò di qualunque innocente in genere, ma di quello, che volontariamente fi lafciò giuftiziare per l'uomo reo: IC 11. 7. Oblatus est quiaip e voluis. E posto ciò (tegue il Samo) Pater cum juffus fit , juffum puniens , omnia jufte ai fonit; quia per bec cuntta juftificat , quod cum , qui fine peccaso eft , pro precasoribus damnas . Oh che parole fublimi ! Quelto Giufto dunque, pimito si giustamente, su Gesù Critto, il quale addoffatifi tutti i nostri peccati, fu contentisti mo di scontarli per noi. E così il Pad:e non fu ing ufto nel dare il Figliuolo a morte, perché non ve'l diede fenza il confenzi

Tonunafo, Non fu ingiusto il Figlipolo nel fottoporvisi, , perche vi si sottopose per un'uomo, il quale non siamendi Dio. Ma compassione all'Universo perduto, ed in questi chi fara mai? Sara Gesù Cristo: il conformazione al voler paterno . Ingiusti furono i foli efecutori di una tal morte. Ingiusto Ginda, che vi concorie per ava- compì di modo a qualanque debito no-9.48. ar. iper aftio; ingiusto Pilato, che la determi- le za fine quella soddissazione, che ricevea no per timor mondano: tanto una mi defi- dall' Innocente punito, di quel che odisfie ma azione, fecondo la radice divería da l'ingieria fleffa, che avea ricevuta dal cui germoglia, si diversifica ( dice il me-S. Th. 1. p. 9. 47. 41.1. defimo Augelico ) in questo fatto, si brutto da un lato, come da principio io diai j. eea, si bello dall'alizo.

mento di lui medefimo, come noto San

Edeccoci appunto Signoti miei gianti al fito di contemplare il quadto dal lato bello. Ma ohime che appena vi potremo dare un' occhiata: tante ne ha per sè tolte il brut to. Nel rimanente, qual belta più fublime, cherimettere la Giuftizia nell'antico Dio, non folo fia perfetta, non folo fia posseilo della iua gloria? Eciò si ottenne per via di tante ingiuftizio, da Dio permei- la apud eum reaemptio. E ciò fu, che fe contra la persona di Cristo, cui par che Cristo prerese col patir tanto. il Padre diceile in tale occorrenza ciò che

si potrà fare? Come? Si scacci A samo dal Paradifo terreftre in amaro bando, ftenti, fudi, ritorni alla fine in polvere verminofa, con tutti i Pofteri, che fortiranno l'origine da'1110i lombi . Calino dall' alto diluvi immenfi di acque a forn neigere l'Universo. Piova funco dal Cielo fopra Pentapoli, piova pietre, piova piombo, piova faette in più altri lati di Mondo ribelle a Dio. Stiano i dannati per tutti i fecoli ad ardere nell' Inferno. Sicuramente con tutti questi supplizi piglierà D'o la sua giusta soddisfazione, mentre riordinera con la pena ad uno ad uno i difordini della colpa. Signora si Ma fe piglieralla, fe la piglierà egli tutta da sè, non fara l'uomo quegli che glie la dia di fuo fpontanco talento. E quiviè l' onor condegno. Poi, chi non fa, che la Giuffizia son chiamafi giammai paga, fe non fiarriva fine all'egualità tra la foddisfazione, el'officia? Mache ha da fare tutta la foddisfazione, data anche spontaneameme dall' nomo a Dio, con l' offesa a Dio fatta dall' istesso unmo , quanto più vile, tanto più ardito rel fargliela? Ci vuole dunque, a darla giufta, nno pari al Sienore offico, che è quanto dire, ci vuole qual, come tale, ecco che con le inginstizie, che per noi tollerò nella fua Paffione, s. Th. s. P. ticia: ingiusti i Giudei, che la commiser i stro, che D.o non potè non amare puù sen- in c. reo. E vero , che a prestare una tale soddisfazione, non era necessario, che Cristo gia nmai morifle . Baftava ch.: egli deffe per l'unino un folo gemito al Padre dal cuore affliro, baftava un fingulto, bafta-

> rimarra più gloriofa ne' fuoi trionfi, mentre fara che la foddisfiziore preffara a piena, ma fia fino inpraccedente? Copio- Pf. 1.7.7.

Ecco però, che dalla porta di Giernia-

ya un folpiro, baftava un priceo anche

femplice. Ma quinto terravia la Giuffizia

Matt. 3. 15. Re mode, fic enim decet nos implere omnem egli effere tratto folennemente, per fun mag-

gior

gior confusione, fra due Ladroni, con un [ praffarlo ! Ora se divisi questi ancora da pefante patibolo in fu le fpale, a fuono , non tanto di tamburi, e di trombe, quanzo di fibili, con cui lo và accompagnan- l do una foltissima Turba, nel di più chiaro, fino al Calvario. Andiamo dunque , fe vi piace, e feguiamolo ancora noi, per effere spettatori di quella giustizia tanto soprabbondante, che la farassi, alla presenza di Popolo innumerabile , in toddisfacci mento di un Dio sprezzato . Vedremo che Manigoldi, affaltato Crifto, lo vengono prima tutto, per ignominia maggiore, a ipogliare ignudo, benchè gli debbano riaprir' in ciò mille piaghe attaccate alla rozza veste. Di poi che fanno Lo fanno fu la Croce con gli urti cader fupino, lo l stirano, sino a strappargli con ciò via tutte l'offa da' loro luoghi : li conficcan le mani, con orride martellate, a quel duro tronco, gli conficcano i piedi; e poi, dato d'accordo un grido si forte, che bafta a far fuggire il Sole dal Mondo per lo fpavento, levano tofto fu, con furore, e con festa, il Re della gloria, e quivi lo fanno a tutti veder fospeso, come un infame; se si considera il giorno, nel più sotenne; fe il luogo, nel più obbrobriofo; fe il posto, nel più elevato; fe il modo, nel più infoffribile, mentre la dove volca la legge, che su la Croce si appendessero i rei con femplici funicelle, contro di Cri-

sto si adoperarono i chiodi. Ora perchè Ginstizia sì acerba da tutti i lati? perchè, S. T.M. 3. P. perchè ? Perchè , risponde l'Angelico , 4 46. art.5. perche Critto vuole, che quella foddisfazione che da lui daffi, non folo pigli il va- l lore dalla dignità della natura Divina, unita all'Umana (cheè bastante a farlo infinito ) ma dalla proporzione medefima, che fecondo l' Umana fola habbiano i dolori fuoi co i peccati dell' Universo.. Quindi è che a'dolori efterni ( che furono in Crifto fon:mi, per la delicatezza della fua sì perfetta costituzione) si ebbero ad unire fu quell' atto medefimo ancor gl' interni, che furono ineferutabili. Crifto quan-

do nel Tettamento nuovo parlo della fua Passione, pailò più dell'esterna, che dell' interna: e però mai non la chiamò più che Calice: Perefirsbiberecalicem quem ego bibiturus sum? Quando ne parlò nel vecchio pet bocca de' suoi Profeti , parlo più d'interna, che dell' ofterna: e però fempre ancora la chiamò Mare, e Mare in

Pf. 68. 4. buratca: Veni in alziendinem maris , & rempeftas demerfis me . Tanto i dolori interni di Cristo prevalfero su gli esterni nel so- to, che. Zaccaria Profeta, antivedendo

to, quanto più tra lor collegati? Però Cristo dille nel Salmo di tutti insieme , parlando al Padre: Super me confirmatus oft furor tuns; perchè si sappia, come chioso ii Bellarmino, Taneam fuiffe acerchioso ii Bellarmino, Tantam fuisse acer- pf. 87. bicatem Dominica Passionis, quantam requi- In Pl. 77rebat furor Dei omniporentis in peccata totius Mundi. Chi può spiegare quanto fia sterminato il furor divino , non contra un peccato, ò un' altro dell' Universo, ma contra tutti? E pure a proporzione di un tal furore fu quell' acerbità di dolori , che Cristo clesse a parire, per questo solo, perche la finifuratezza del credito non fi potesse dar vanto di pesar più su le bilance. della Giuftizia Divina, che la fontuofità dello sborto: Non ficur delillum, ira & Rom.s. s. donum, Più tofto fappiafi , che fe il delitto abbondò, il donativo, non folamente abbondo, ma sopprabbendo: Ubi abun- Romig. 2011

quelli avrebbono da sè foli potuto tan-

davis [delillum , ibi fuperabundavis , & gracia ... Restituito frattanto a Dio l' onor suocon si ampla compeníazione , conveniva all'iftesto tempo spogliar Lucifero del posfesso godino da tanti- secoli , sopra l'uomo . Ciò eta facile, fe fi voleva procedere di potenza .. Perchè , fi come Dio per fuo fpontaneo decreto avea dato l' uomo difubbidiente in mano a Lucifero , come datti un: Galcotto dal Principe in mano al Comito, così per fuo spontaneo decreto potea ritorglielo . Ma no . Volle ancora in ciò procedere di giustizia. Edeccone l'occasione oltre modo bella dalleingiuffizie che Lucifero fece nella Paffione ordir contra Crifto. Vide il maligno fino da principio un tal' uomo comparfo al Mondo, e se ne stupi : tanta su la sapienza, e la fantita, che in lui mirò fplendere .. Contentoció , come orgogliofo che egli era, pretese ardito di esercirare anche in lui quella Padronanza, che efercitava fu gli altri di fua ragione; come farebbe quel Comito tracotante, il qual volesse trattare da Galeotto il figlinol steffo del Re, comparfo a navigare anche lui fu la Capitana. Osò nel Deferto di avvicinarlegli sfacciatamente a tenrarlo , infino d'Idolatria : lo perfeguitò, l'infidiò ... l'impugnò: procurò che fosse ancor eglifuriolifiammente dannato a morte , nonaltrimenti, che se al pari di ogni altrone tofle reo . Che più ? Ottenne il perfido tutto ciò che prerefe, a fegno si al-

XII.

brio, testifico di avere, in figura d'esso, rimirato Lucifero , a guifa di Dominante, stare alla deftra del gran Sacerdote Gindaico ; e il gran Sacerdote Gindaico Zach, 1.1, alla finifira, veffito da malfattore : Offendis mibi Deminus Jesum, Sacerdatem ma gnum , & Satan ftabar i dexeris Jefu: O Jefus erat indutus vestibus fordidis . Tanto a Lucifero toccò di prevalere nell'ora fua, 2 Cristo di cedere . Non potè il Padre fofferire arroganza si inefplicabile. Epciò, che fece a fiaccarla ? Da che Lucifero fi era inginflamente avanzato ad escreitare la Signoria foora un'uonio alui non fogget to di verun conto, lo privò giuffamente di quella ancora che possedea sopra il rimanente degli ucmini a lui soggetti , con dichiarare, che la Signoria degli nomini da indi innanzi faria di Crifto, nen faria più di Lucifero, abufatore di una podesta, benche giusta, da Dio permestagli fopra il Genere umano, a far cole ingiuste. Tale è la dottrina illustrissima de Santi Leone, Gregorio, Grifoftomo, ed Agostino, fondata su le parole che disse Cri flo vicino alla fua Paffione: Nune judicium oft Mundi Nunc Princeps hujus Mundi ejicietur foras , Cioc non foras e Mundo , ma foras è dicione feras è dominacione , foras è Regno Mundi . Ne sia chi opponeami , che ancora dopo la Passione di Cristo rimanesotto la tirannia di Lucifero una gran parte di Mondo, anzi la maggiore : mentre vi rimangono, non folo tanti Idolatri, tanti Ebrei, tanti Eretici , tanti Maomettani , ma di più ranti de' Cattolici stessia pur troppo iniqui, perchè io gli risponderò, che se vi rimangono, è perchè essi vi vogliono rimanere spontaneamente ( con far da Schiavi i più vili che fi rittovino, quali fono gli S:hiavi di buona voglia ) non è perchè non ne potessero tutti uscire felicemente, fol che volessero.

E pure poco par che farebbe anche flato XIII. spogliar Lucifero del possesso dell'uomo, se non si fosse renduto all' 110mo il possesso del Paradifo. E questo parimente si confegui con la morte ingiuffisima data a Cri-5.Th. 3. p. le membra conflicuifcoto, come è noto, que s. 1. una fola persona missica. Però si come Criada. fo col suo morire avanta. flo, e si consegui di giustizia. Il capo, e ad 1. fto col fuo morire avrebbe meritata a sè 5. Th. 3. P. di giuffizia la gloria del Pandifo, fe non fi fosse dovuta a lui di natura; così di giu-

flizia la meritò veramente a ciascun di noi . E posto ciò, che potea per noi divisarsi di ri dall'altro, ella mette otrore. Ora si più felice ? Ecco a noi sutto di l'eterna i vorrebbono tutti conformare all'Immagi-

In da' fuoi giorni in ispirito tanto obbro- | Beatitudine celestiale data per niente, conforme a quefto , Pro nihilo falves facies illes: ed eccola data a prezzo anche esorbitan-

te. Ci è data per niente, se si rimiri la momentanea fatica, che, da noi durafi a conleguirla, dice Sant' Agostino: ci èdata a prezzo anche eforbitante, fest rimiri, che ci è data a costo di Cristo spirante in Croce. Direi, che noi comperandola, sborfassimo quafi piombo legato in oro, se non sapelli che il piombo, ancora legato inoro, rimane piombo; là dove i meriti nostri uniti a quelli di Cristo, non restano più piombo, divengon oro ancor effi, ed oro 5.Th. 3.7. finiffimo, mentre noi facciamo una perso. da cor. na medefima col Capo della Chiefa, il quale è tutt'oto. Chi mi può frattanto negare, the veramente bellezza immenfa non fia quella che rifultò da tanta bruttezza, qual fu la Passione funesta del Redentore? E però forse non errai quando diffi, che strana al sommo sarcbbe flata l'Immagine, che io volca dare que-Ra mattina a' vostri occhi da contemplare, qual'opera di disegno più che nostrale 3 mentre all' istesso tempo su la più ingiulta di quante mai sene possano fienrare, e fu la più giufta,

### SECONDA PARTE.

S E tanti beni dovea riportare il Mondo XIV. luttuofa , questa volta sì , che possiamo esclamare con verità : O felix culpa, quara. S. Th. 3. P. lem , ac cantum meruit babere Redemptorem | 9.47. at. 6. La colpa di coloro, che uccifero Ciifto fu la maggiore di quante sene fossero mai commelle nell' Universo; e pure mirate se ella fu felicissima ! Col mezzo d'essa ad un tratto fi confegui che a Dio fi restituisse abbondantissimamente l'onor levatogli, che perdelle Lucifero il pollello dell' uomo, che racquiffalle l' uomo il possesso del Paradiso. Ma ohimè, che ancora dopo la Passione di Cristo vediamo innumerabili andar perduti l E quale ne può mai effere la ragione? La ragione è perchè questi innumerabili fono membra, che idegnano conformarfi col loro capo. Nonven' è altra: Ques Deus prescipit, bes O pradoftinavis conformes fiere Imaginis filis Rom. 8. 191 fui, dice l'Apostolo, L'Immagine del Figliuolo Divino, fe fi rimiri da un lato. è piena di gloria, di fignoria, di splendori,

di maestà, non si può negare; ma se si rimi-

### Predica XII. detta nel Palazzo Apost.

rò bisogna, che cialcuno contideri, qual Cristo ci laiciò di sè crocitilo.

XV.

zion sia per essere la Celeste. men disse, Ques prascivis, hes er prasestis Mondo vuole ! Dal che ne seguita, che navis conformes facere e imaginis Filissius, nuno possa mai precare per altro, dice diffe conformes fieri. Perche alla formazio- Santo Agodino, ie non per queito, o perne della noftra immagine, molti oltre a chè appetifee ciò che Critto iprezzò, ò noi fono quegli i quali vi hanno a concor- perche abborrifce ciò che Crifto fostenne: chiamati. Vi hanno a concorrere gli no- appetuneur en que ille concemplie, aut fueiundove ne baffava una gocciola. Non più degno! Un Soldato d'onore da neffun'oginficfibile, mentre a rimettere un punto getto fi fente rincorar più, che dal vedere in de'fuoi rigori, non fi piegò, nè alle ri-battaglia il 100 Re inedefimo, affaticato, fonde. Quindi è che ne anche ditle l'Apo- fiastico, non saranno per mancar mai : Mirache sempre meno sarà senza paragone samen, afficientei in authorem fidei, e quello che toccherà di patire a noi, di consummatorem Jesum, qui proposito sibi gauquello che toccò di patire a Critto. Nel dio, sufrinuis Crucom, confusione exempta.

pe di Gesù maestoso, ma pochi voglio- rimanente Cristo patendo, non solamente no conformarii a qualla altresi di Gesii ci fu cogion meritoria della noftra predepenante. E da ciò procede ogni male. Il ffinazione alla gloria del Paradifo, ma ce Signore ha determinato anche in quelto ne fu cagione arcora efemplare, mentre fenio, che Sicus porenvimus imaginem cer- tanto faremo ficuri più di falvarci, quanto reni, così persemus imagineme celeptis. Pe ci andremo più conformando all' Idea, che

fia quella immagine, che egli al prefente Diamogli fu quel tronco un' occhiata atva di sè lavorando di mano propria; e tenta, che vi vedremo? Vedremo, che dalla terrena argomenti quale a propot- egli non altro quivi pretete, a pubblico infegnamento, che volcre per sè ciò che il Se nonche noto io, che l'Apostolo ne Mondo rigetta, e rig trare da sèciò che il

rere, come Artefici, benche da noi non Nuttum peccarum committi p test, nifi dum lig. e. 16. mini con le ingiuftizie, che ci verranno berur en, que elle futinuit. E posto ciò, quane spesso ad usare, per quanto noi le ssugle scusa avranno coloro, che non si salvano e giamo; e vi ha da concorrere Iddio con la Vollero i miterabili effere da più tutti del fua giuffizia. Ma che? Le ingiuffizie degli loro capo, Non deces sub capite spinoso memnomini verso noi giugnetanno a quel signo brum effe delicarum: diceva a sel amabile mai , che elle furono contra Critto? E la San Bernardo , per animarfi al patire. Cti-Giuffizia Divina, qual mai fara ? Verío thonudo, ed io ben vettito? Crifto in do-Crifto non poteva mai effere più feve- lori, ed lo in delizie? Crifto in dereli-ra, mai più infleffibile. Non più fevera, zioni, ed io in diporti? Crifto fra i vilipenmentre da lui riscolle un mare di sangue, di, ed io tra gli appiausi? Oh che fulto in-

pugnanze, che in lui mirò fu(citate dalla affannoso, alle prime file, grondar di tannatura, ne alle preghiere da lui sparse, ne gue. Dunque ciò sia parimente il consorto al pianto da lui igorgato, ne alle piaglie, nostro nelle battaglie, e private, e pubbliche in lui mirò sempte crescere più pro che, che ad un Fedele, specialmente Eccleftolo, che Dio Padre prais finavienos unifor- re con attenzione chi ci va innanzi sì mal- Heb. 12 to mes fieri imaginis filii fui, ma conformes, pet- trattato: Curramus ad proposicum nobis cer-



# PREDICA

### Nel Venerdì fra la ottava di Pasqua, per esfere caduto in uno di Marzo.

Et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consummationem faculi. Matth. 28, 20.



manerli co' fuoi Ministri, anche poi che da loro si sia partito, è promessa di genere si eccedente, che sembra che

egli medefimo, che la fa, fe ne maravigli, mentre contermini di stupore egli dice: Et eceo ego vobifcum fum emnibus diebus , ufque ad confummationem faculi . Qua fi che vogli esprimere con quell' Ecce ; Guardate a che cosa io mi obblighi in grazia vostra l ad andare al tempo mede-simo, ed a restare. Non so però qual savore maggiore di questo potessero mai bramare i Principi della Chiefa a loro conforto. Avere l'Onnipotente ad ogni ora con esso sè, benchè non lo veggano, E di che temeranno si ben difefi? Pone me Job. 17, 3. juxia te . O cuju/vis manus pugnet conira me. Per verità non hann' essi di che temere, se non di sè . S' infuri pure la Terra contro di loro, si scateni l' Infer-

no, vengano all' affalto i Nimici tutti, visibili, ed invisibili: che potranno ? Er 1. Petr. 3. quis est qui vobis notest , s boni amula detazione. La Natura non ha voluto collo-13. cores survivis? Sì, dico, sì, Signori miei, carl' oro nella superficie de Monti, ma nelfi richicegono ad ottenere la divina affi- l stenza. E queste parti ho io nella presente mattina da fuggerirvi per mera brama di vedere perfettamente compita in voi così gran pronicila : Ecce ege vebifcum fum emnibus diebus , u/que ad confummasionem

A prometta, che nel Vange I mente, che non folo non esclude la lolo odierno fa Cristo, di ri ro cooperazione quotidiana, ma che la intende. Quivi sta dunque tutto il pregio dell'opera : stà in arrivate a scoprir quali fieno i mezzi, di cui fi debba ogni Pielato valere , per meritarfi questa atiift rza divina nell'efercizio della fua podeftà: in operatione Ecclesiaftica poseftaris . Quanto a me, non crederò di andare ingannaro, dove io li riduca a tre: alla Confiderazione, al Configlio, ed alla Orazione. Con la Orazione fi disporrà ogni Prelato a ricevere il bramato lume da Dio, col Configlio a riportarlo dagli uomini, con la Considerazione a trovarlo in sè. E fatto ciò, che può esservi di vanraggio a colpir nel fegno? Ecce ego, dunque, ecce ego vobifeum fum , cioè vobifcum medicancibus , vobifcum confulencibus, vobifeum oranzibus, che è tutto conforme a ciò, che formò quivi di chiosa più salutare l'istesso Alberto.

Dunque nel governo della Chiesa fad' uopo primieramente, che i fuoi Prelati procedano negli affari loro con gran confifiete invitti , purche dal lato vostro vi leviscere, per tenere occupata la nostra incontentiate di adempiere quelle parti, che dustria costante nel ricercarlo. E altrettanto ha voluto far Dio nella Verità. Trabitur Sapientia de occultis , diceva Giobbe . E 106.28.18. però nondobbiamo credere di potere a un chinar di mano cogliere su con due ditala Verità, come si colgono le molli erbette oderofe in un praticello. Bifegna con la faculi . Cioè vebicum fum ( secondo la zappa scavar bene giù , come fassi nelle fpiegazione di Albeito Magno ) woifeum miniere. Che vogliono fignificare ? Bifogna fum in operatione Eccl fiaftica voseftatis. fopra i negozi pentare atlai, fe amiamo E a dire il vero, se Cristo s'impegnasse che Dio ciassista attitolvere saviamente, a fare il tutto da sènelle opere loro po-perchè (come diffi) egli non vuole sare in trebbono , quanti fono , i Principi della moi da sè folo, vuol tare con effo noi . Veca-Chiefa dormir tranquilli. Mamentre egli bisur nomen ejus Emmanuel, hoc eft nebifcum fi dichiara di voler fare con ceti, n ta- Deus: non in nobis, no: ma nobifeum : dice re per eth: vobiscum sum, non pre vobis Itaia. Penfiamo di proposito a quello che fum , da con ciò a diveder manifesta- fi ha da fare , ed ecco che Dio c'inspira

ciò che va fatto. Esce ego vobiscum sum mento, l'accorgimento: mercè che tutte medisantibus.

III.

Dominus recum, vivorum fertifime. Così fu idiatto dell' Angolo Gedono. Dominus recum. Il Signore e coneflore. Ma quando tu ch' egli udi alturo si olello 2 Quando egli con la lamoda in una mano, e con la tombaneli altara metteva iniuga, sacom. Il tombaneli altara metteva iniuga, sacom periori della della disposicia della disposicia della disposicia della disposicia della disposicia della disposicia por quando con la funda trionfale pafaso da parte a parte i fuperti di eta 2 Cebec, e Salmana, foto Re, Iconfirm in battaglia 2 Signori no. E a nuello il lifutto della Divina affittena. L'inveltitura allota gliene fu confertio, quando opti il ava foliato, battenifetta, quando opti il ava foliato, ava foliato, ava foliato, quando opti il ava foliato, ava

pac. 6., 17d occum av regal grano (ni l'aje. Câme. 6., 17d occum av regal grano (ni l'aje. Câme. 6., 17d occum av regal grano (ni l'aje. Câme. 6., 17d occum av regal grano (ni l'aje. Câme. 6., 17d occum av regal grano (ni l'aje. 6., 17d occum av regal grano (ni l'aje. 6., 17d occum av regal grano (ni l'aje. 17d occum

women, from num winge scales, dice il Santo, nife relitation judecia à viriente palei viene palei viene un gram fiparare? Sod has accuritus dos geta approxe; quia rando maiçi. Deminui in activa signitus que proportione en de decervieribus parques. Quindi 4; che quanto qii affait fieno di magjore importanza, tamo maggiore fi richiede altresì la confiderazione in ogni Ecclifatico, per aver lume proportionato al biogno, di visindo fi a è cichche lo più date, poe di controle della della confiderazione in ogni Ecclifatico, per aver lume proportionato al biogno, di visindo fi a è cichche lo più date, poe di controle della parte popia; a per unor accet poud date proportio per un arcetto pud da parte popia; a per unor accet

x mettere il piede in fallo.

Ye. La Prudenza ci data dalla Natura, nom s. 10, 11, 12, 100 ergoriti; ma cite ci è data folo fecondo escas, 12, alcuni pirio giocardilimi, noti a turti. 18te. Onde quivi non ci il difficile di nel laper ben applicare cali piniori; a qualle operazioni individuali, che accu-aquali piocari. Però la principalifimia gloria del prudenza (fe crederi a San Tommafo) confifei infer l'applicazione ora detta in la Prudenza (fe crederi a San Tommafo) confifei infer l'applicazione ora detta in la presenza dibita forma i inspiriazione sal devan. Mantana di producti infer l'applicazione ora detta in la presenza dibita forma i inspiriazione sal devan. Mantana di producti in presidenza della producti di producti in servizione più divisione sal deva.

La que de lotta forma; in applicatione da épin. Ma ret. La l. q. di orme fi può confeguire, fenon a forza 47. 411. 9. di un difcorfo attentifilmo, checi tegga? 21. 19.48. Dal che ne viene, che tra i collitativi dele 23. Prudenzafi nanoverino tame doti, che è di flupore: l'intelligenza, la circofpezio-

ne, la cautela, l'esperienza, l'antivedi-

quefte doti ci vogliono aben difcorrere. Datemi uno , che non curi valersi di tali doti, farà prudente? Signori no r perchè quando bene in qualche caso si apponga felicemente, fi appone a cafo : e perciò non fi merita si bel titolo di prudente, fi merita quello fol di precipitofo . Conciotliachè, chi è colui che precipiti nel risolvere ? La dice mirabilmente l' istesso Santo. Precipita chi dal fupremo di se, che è la ragione, trascorre giù a rompicollo fino all' estremo parimente di sè, che è l'opera da lui fatta, fenza difcendere ad uno ad uno per li gradini di mezzo, che fono tutte le avvertenze dovute a far bene l'opera. Si quis s. Th. t. 20 feratur ad acendum per imperum volunta- o ci. attitis, pertranlitis buju/modi gradibus , eritia t pracipitatio. Come può sperarsi però, che Prov. 4.15il Signore affifta a chi avendo proma la fcala, per cui discendere, vuol più tosto precipitate? No. no . Palpebra tua. dice Salomone, pracedant groffus tues . Per le vie lubriche prima convien rimirare dove va posto il piede, ed appresso porvelo, come fail Cavallo avveduto; non prima porvelo, e appresso rimirar dove vada posto. Qui felerter in viez confilio figis mentem ( CO. sì diffe appunto il Portefice San Gregorio ) caute fo fo in omni altique circum-Spiciendo confiderat: O ne ex re, que agi- c. 10. eur, repenzinus finis adverfufque furripint, hunc prins molliter polito pede cogitacio-

nis palpar . Ed ora s'intenderà qual fia la cagione. per la quale negli Ecclefiastici la dottrina fia flata riputata fempre di tanta necessità... Perch' esti han da considerare, e da considea rate in materic gelofe, e da confiderare in materie grandi, e da confiderare ( che puòpiù dirfi? ) e da confiderare in materie anche fpeffo di Religione, che fono le fublimissime . Ma qual considerazione potrà afeire mai della mente di chi non fa? L' pift. 15. es-ignoranza è fonte di errori. Ignerantia ma: Ignorancer ounttorum errorume ft . E però oh quanto tia . Ep. 22 difdice in ogni Ecclefiaftico ! Si in l'acces vix ad cias Sc telerabilis viderur infeiria, dice a San Eco. fiantin. ne - quanto maris in iis, qui prefune, nec 100. excufacione digna eft, nec venia ? E vero che nili de re-L'imperfezion della Scienza può effere nondi rado (upplira ineffidalla perfezion della Carità, conforme al famolifimo Canone d' Innocenzo: Imperfellum feienzia pozet fupplere perfellio charitatis. Ma ciò non fa che essi, in vece di andare a spasso, non si debbano dalla parte loro ajutare continuamente ad approfittatii più che fia loro-

ied. 10.1. Etchrina munus operatur. Quindi io noto, ru/alem in Gazam. E pure ciò faria po-che la prima cofa, raccomandata già dall' co: meritò, non già di condegno, chi Diff. 41. C.

Pro revemivio lellio divinarum feripeurarum mifeea- quella luce maravigliofe, che celi avea eur : quafi che da niente più fidebba di- fortita per via. Eadem hora, così di lui S. Ep. al ftinguere la mensa Sacerdotale dalla laica. Girolamo, & credit, & baptizatur, & fidele, che dalla brama infaziabile, la quale lis, & fanilus fallus oft, ac de difeipulo magimostrano i Sacerdoti di Cristo d'illumina- fer. Tanto vuol dire nonmancare a se steffe re la loto mente in quell' atto ftesso, nel in ciò che ci può rendete meno inetti al bra-quale i Laici più attendono ad offuscarla i mato lume i Ora non abbianto Filippo: Ne fia chi dica, che il leggere val poco ad ina che mal' è fe abbiamo in vece quello approfittarfi, mentre egli non sa da sè Spirito stesso, il quale all'Eunuco mandò tutto intendere ciò che legge . Rafta che Filippo? Ecce , ego vobifcum fum: lo può egli legga a quel fine, per cui va letto. dir più chiaro: Nan adest Philippus (fone Non legga per vanità , non legga per ca-priccio , non legga per curiolità , non fermazion del mio detto ) non adeli Philip.

ciò che egli lesse.

Chi di voi non ammira, Signori mici, maffimamente leggiamo i si belli efemp ciò che accadette a quell' Euruco famoso lasciatici da Prelati chiari e conspicui in della Reina Candace, nel suo ritorno dal qualunque genete di virtù 3 giacche per la Città real di Gerusalennne, a quella di noi la dottrina speculativa non debbe re-Gaza? Vi farà tale Ecclessastico, il quale star dottrina, ma ben tosto passar da dot-a fallire il tempo in lettica, quando egli sa, rrina ad opera. Tradusonsamo est cad falla Plusia si così folo, un viaggio funile, si porrà a dollrinam, non sumenda us dollrina maneas. Quenta leggere qualche libro bensì , ma di mero Tanto c'infegio un Filosofo stello, benchè o più volentieri, qualche Istorico acerbo lo, che se su l'apprositerati uno all'ultimo paos. de nostri tempi. E pure osfervate. Quell' della vita. Chi su le sere estive va innas-Eunuco, Barbaro di natali, Moro di patria, fiando ad una ad una le Piante del suo Giar-Mondano di professione, e quel che è più, dinetto dimestico, non le inassia per quel Prefetto del Gazofilacio, Prefidente del passatempo semplice, che si piglia iu ab-Gineceo, datotutto alle cure di Corte va beverarle; le innassia molto più per quei fta, appoggiata fu le fue fpalle; Perent, in fiori, o per quelle frutta, che ne ha da una parola, Perens Candacis Regina Æthye- cogliere. pum, ecco ciò che leggeva sopra il suo coc-Al lume della confiderazione (cherare chio: leggeva Isaia Profeta: e lo leggeva volte da sè solo è bassante alle risoluzioni ancora non intendendolo. Ma che impor-za? Perchè tuttavia lo leggeva con animo re da noi quello del Configlio. Eccegevad'intenderlo, se potesse, ad utile del fuo biscum sum consulmations. Che però l'es

poffibile, ancor da se, nella maniera che Ispirito, meritò che Dio gli facefle toffe io diffi, specelando, studiando, leggen incontrar chi glie lo spiegasse. Che diffi indo per lo meno libri opportuni, è fentendo contrare ? Meritò che Dio glie'l facesse leggerli da che la lezion frequente è l'al- configliatamente venir da loman passe per Ad. 8. 85. tro supplemento alla tietuza debole, sug. via mitabile. Angelus unten Dunini icro-tanbo. gerito da Sanzo Ambrogio, a qualivoglia uns est ad bilippun, sileure: Surge est vada in [6,118]. Eclestatico meno dutto: Lulis fraguen: successivamentalemad viano qua descuinti no for 166, 10.1. Anostolo al suo Timoteo, questa su: la mon lo sa? ma bensì di congruo, mesilezione allidua: Arunde lellioni . Ne v'e to dico, che Dio per mezzo di quel Diachi però non lodi all'ultimo fegno l'ufan-cono, in cui l'Eunuco giudicò di avvenire a di quei Prelati, ancora dottilimi, che fi acato, gli apriffe la mente fubito di tal fanno alla menía leggerii libri pii , ò fia modo, che all'istessa ora un Barbaro, coper accrescere la dottrina che hanno: o sia me sui, capi, credè, si battezzò, segui lieper alimentarla: ufanza, che il terzo Con- to il viaggio a cafa, non più Profelito (quacilio Tolerano non fi appago di lafciare va- le fi trovava) del Giudarfino; ma Criffi, ga a questo Sacerdote', ed a quello: la vol· le universalistima: In omni Sacerdotali con ce di portare da sè all' Etiopia medesima legga per ambiaione, legga per avet lume debito all'operare e vedrà (e Dio fabrino all'operare e vedra e vedra

zione in sutte le cose, leggiamo affai, e

fere dotto, in un' Ecclesiastico è buono af- f to che egli si sia, dovesse mai stimare à sè fai : ma più che l'essere dotto, stimo io, che fia buono in lui l'effer docile. Se non che io non ambifco, che ciò fia creduto a me. Si creda a Santo Agostino. Egli, dato il problema, su ciò che sia più eleggibile da ciascuno: se l'effere più docile, ma men dotto, ò l'effere più dotto, ma meno docile: diffe che si considava di far palese con fomma facilità , quanto più vada eletto lib.3. con- minus malumfit, indolumeffe, quamindo-tral Acade eilem. E la racione el carabi di può con udire un buono ammaestratore divenire più dotto di quel ch'egli è: machi non è docile, non può imparare da altri mai, che da sè. E però on quanto egli è fottoposto ad errare! Basti dire, ch'egli ha per fua guida fola, il giudizio proprio. Che

fe ciò avverafinell'ifteffa dottrina specolativa, molto più nella pratica. Che volcte voi fare d'un cervel duro, inflessibile, imperfuafibile? Non fu mai capo nato quello al governo. Ne ciò per altro, se non perthe ad accertare praticamente nelle rifo-luzioni quotidiane, non bastano, come da principio fu detto, le regole universali benche favie, benche ficure; bifogna applicarle al caso particolare. Ed a ciò ne anche è infliciente effer dotto al pari d'ogni altro; conviene di vantaggio effer docile in afcoltare le informazioni di persone fedeli, anzi in ricercarle: conviene interrogare, conviene investigare, conviene amare destramente d'intendere da più d'uno ciò che egli sentane; il che appunto è configliarsi:

Tob. 4. 19. Confilium femper à Sapiense perquire . Quindi e, che a i tanti costitutivi della Prudenza addotti di fopra, viene aggiunta altresì la docilità : Decilitar : la quale è vero che è virtù propria de Sudditi, ma non per tanto (replica San Tommafo) è virtu non folo giovevole, non fol giufla, ma ancora necessarissima a i Superiori, merce che niuno a risolvere saggiamente in tutte le co-S. Th. 1-1 fe è da se baftante a fe fteffo . Nullus in iii ,

qua subsuns prudencia, si bi quansum ad omnia ficir. Eche sia così, noi veggiamo che Salomone, ricercato su i principii del suo Governo da Dio medefimo a dimandare ciò: che più bramasse a portarsi da vero Re, non dimandò mente valida, mente vasta, mente che fosse abile a far da sè, quale è manifesto, che Dio gli potea concedere, fe volea; ma dimandò mente do-

+Regge, cile ad ascoltare i pareri altrui. Dabis ferwe rue cor decile, & come legge l'Ebreo, cor cum auribus, perchè nelluno , per dot- sia babiso in Confilio, così ella ci manda

difdicevole dare orecchie anche a' meno dotti di lui, dove ben'avvertano. E questa forse su la cagione, per cui tanto dipoi quell' istesso Apostolo, il quale avea detto nella fua prima a Timoteo . Operer Epis t. Tim. 3.1. scopum effe dollerem, nella sconda, quando lo potea credere più avanzato, gli diffe . Tim, se Oporter effe decibilem : quali che fia questo il 40 pericolo di chi sappia insegnare agli altri, non curarfi più d'imparare. E pure l'imparare ha da effere tanto affiduo in qualunque Vescovo, quanto atsiduo ha da estere l'infegnare: di modo che quell'istesso Santo Agostino, il quale infegnava tanto, disse contuttociò, che egli era vago molto più d'imparare, che d'infegnare. Ego magis amo que fi, ad discore , quam decere . Che vergogna però ri. Dulciciù . mirare alcuni tanto idolatri delle proprie opinioni , che sdegnino tutte l'altre per questo solo, perchè non sono le proprie? Tanto è dalungi, che l'udire il parere de' fuoi Confultori fedeli, ed il fegultarlo, posposto il proprio, diminuisca in veruno mai de' Prelati l'autorità, che la rende più venerabile, per quella ragione stessa, per la quale più venerabili fono pressotti le fabbriche, c'hanno fama di ben fondate . Tale almeno è la Sapienza, che vien da Dio, se daffi fede a San Jacopo: è arren- jac- 1- 17 devoliffima all' altrui detto . Sapiensia , qua desursum oft, suadibilis oft. Quella, che

le da veruno , ma è ferma , fissa , ostinata nel parer suo, quasi manifesto; questa dico vien da Lucifero, sprezzatore di tutto quello, che nonèlui. Sola, que ex Deo of Japien. Serm. L. de tia, dice San Bernardo, Jalusaris oft, of Nat. Dom. pacifica, non abundans in fuo fensu, fed alies ne magis acquiescens. Che però ad un Ve-scovo grande, niente più soppe il Santo raccomandare, che il configliarfi : Pruden- Eph 430 ter cogicaftis, Sacerdotale onus, Episcopale opus, non poffe administrari fine confilio. Pet

per contratio, non folo non è mai fuafibi-

trovar la Sapienza si necessaria ad amministrare il carico pattorale con perfezione, certo è , che conviene andare a cercarla dove ella ftà . Madove ftà , come in suo pro-prio soggiorno? Sepienzia ubi invenitur? dirò con Giobbe . Ne gabinetti di ripolo ? Signori no: ne' giardini di delizie ? Signori no, nelle galerie di diporto? Signori no : nelle camere di gioconda converfazione ? Signori no, torno a dire, Signori no, job 18-11-

Non invenieur in cerra suaviter vivenle fale fervide di Configlio . Ego fapien. Prov. 2.12.

q.49. att.j.

a dire, & eruditis interfum cogitarienibus. de era uscito; tutto per dinotare a che fi Nè debbianto maravigilarcene. Ogni spec- sottoponesse il povero Re nel dare ad uno chio terfo è disposto certamente a ricevere affai di luce ( come (po ricettacolo natirale ) dal 501 pretente: ma quanto più ne riceve, te è tpecchio concavo? Ha forza allora d'incendere fin le telve, tanto vivi fono quei lampi, che da sè vibra. Tale è la sala del Consiglio Reale, se missis attentamente. E uno specchio concavo, dove quel raggi di verità, che tralucono dalle menti de' congregati, yanno d'accordo a ridusfi in uno in'I punto, che fu quivi proposto a considerare . E per tanto oh che lume fanno! Non è da stupire se la Sapienza ivi goda di far foggiorno più affai , che altrove : Eco fapientia habito in confilio, che è quanto dire, Ecce ege pobifium fum consulencibus. Il che ho io voluto qui ponderare, affinche i Prelati, specialmente di Roma, traggano da ciò vivo stimolo a frequentare con assiduità quelle loro Congregazioni ordinarie ftraordinarie, che così bene turono illitnite pel Governo Ecclesiastico in tanto numero; mercecchè il Governo Ecclefiapieno di lume in sè, ma da sè lo debbe anche foundere all' Universo.

Vero è, che a configliar non sutti fon

VIII. Iceli. 32.

Aichiep.

buoni. Anzi quel Savio medefimo, il qual ci diffe : Fils fine confilio nihil facias , & poft falium nen tænitebit; tanto amò che ci configliassimo; avvertì insieme, che il Consigliere và scelto con avvedutezza specia-le, non và sortito; Confeli arens sie trèi unus Feeli. 6.6. de mille. Due son per tanto le doti , che richiese in esso il medesimo San Bernardo:

Prudenza, e Benevolenza : Omnes, juxia Domini praceptum, etiam inimici diliganiur; led ad confiliumfols eliganeur, qui Oprudentes effe videantur , & beneveli . Chi è ma non benevolo, è certo. Bifogna dunque confiderare una cofa : ed è, che qualunque Principe confultando, mette, per dir così, tutto sè nelle mani de' Confultoria rischio gravissimo, come dimostrarono tanto bene d'intendere gia quei Greci, i quali facean, che il primo Senatore, su l'atto di avere a rendere al suo parere, pigliaffe lo scettro dalla mano ftessa del Re, e detto il parer suo, lo desse al secondo; e che così poi lo deffe il secondo al terzo, e successivamente il terzo al quarto, il quarto al quinto , finche dali' ultimo ri-

tornaffe lo fcettro alla mano reale , don-Prediche del P. Segueri .

to il suo scettro , le sue facoltà , la sua fama , anzigutto sè fidare ad un' Imprudente, chi ad un Malevolo? Quindi è , che Cristo medefimo, prima di collocare le sue chiavi magnifiche in mano a Pictro, di queste due dotti appunto volle da lui pigliare prove espressissime, della Prudenza, e della Benevolenza : e perchè non le pigliava per fuo bisogno, ma per nostro ammaestramento, però non fu egli pago di pigliarle in privato, le volle in pubblico . Ne sperimento la prudenza, quanto chiedendo egli un giorno a turti gli Apostoli, qual giudizio formaffe di lui la gente, Quem Math, 16. dicunt bomines effe Filium bominis? tra gli 14errori, incui caddero tutti gli altri, folo Pictro accettò, con lume più che umano, a dir chi egli foste, Tu es Chesftus Filius Dei vivi. E ne sperimentò la benevolenza a quando tre volte lo interrogò alla prefenza de' medefimi Apostoli, se lo amasse anche più d'ogni aliro: Simon Joannis deligisme plushis? Ed allora folo restò di passar più fo. zr. 150 flico, non folamente debbe effere tutto oltre in tale interrogazione, quando mirò Pietro dolente all'ultimo fegno di udirla più . Tanto ( dice S. Bernardo ) queste due doti hanno prima ad esaminarsi in ciascun di quegli, a cui qualsisia Prelato confidi le cure proprie. Ma che? Vix in multitudine bominum unum reperia; in utraque grasia consummatum : segue egli a dire: haud facile fiquidem , vei prudenti benevolentiam , vel fidels ineffe fapiene iam deprehendas , Sine numero autem fune, quos neriufque muneris exteries effe conditeris . La prudenza del Configliere fa che ci possiamo sidare del suo intelletto: e la benevolenza fa che ci possiamo fidar della volontà. Ma che sorte rara , incontrare di molti uomini , in benevolo, ma non prudente, è facile che cui l'uno, e l'altro fi unifca in perfetto c'inganni nel configliarsi : chi è prudente , | grado , l'intelletto , e la Volonta! Se gli incontreremo teniamoli fempre cari, fino alla morte, perciocchè questi sì, che saranno i proporzionati : Cor boni confilii pecli, tre

> questo il caso, nei quale Cristo ò promettelle , ò professalle di assistere su la terra

il policilo di configliarlo. Chi può per can-

ftarue tecum (dice l' Eclefiattico ) non oft 17. enim tibialind pluris illo. Nel rimanente chi fia di colui, che trovazili, voglia più tofto nel governo del Popolo a sè com nello . operar da sè ? Sicuramente non fu mai

ad alcun de' suoi : Ecce ego vobiscum sum consulenzabus : sì dice egli : e perchè ? Perchè iddio non vuole ora più parlarci di bocca propria, come facea col

a voi breve requie.

fuo Popolo da pincipio , ci vuol pas levole avula con l'Occidente, Tamose, lane par bocca fempre di uomini coner cali per procesa fempre di uomini coner cali per lecondo citò, che noto l'Abaltente cavera Iddio firmo dappoi che all'iffetto l'Apoldo, che la convertazione di lui Popolo diè la Legge fui I Monte Sina. Refia il terzo hunte, che è quollo dell'i cara fui le fielle. Nifra aurum corportati Refia il terzo hunte, che è quollo dell'i cali refi per probi Prelazi di Siran piacciavi di dontes a me betre repitio ; piardio vedere una vota, a bun al-

### SECONDA PARTE.

IL terzo lume a ben rifolvere è quello, al 1 X. quale ci disponiame con la Orazione: e di questo ancora ci assigna il Signore qui dove dice , Ecce ego vebifcum fum , cioè vobiscum oraniibus. Che sarebbe però fe alcuni Ecclesiastici appena qualche di ricorressero ad un tal lume, senza cui non dovrebbono dar mai passo ? confor-Jeb 29. 4. me a ciò che mostrò far chi diceva: Ad lumen ejus ambulabam in tenebris : e chi ciò diceva era Giobbe. Notabile al maggior segno è la sentenza, che lasciò scritta Platone ne' Ragionamenti, che se so-prala Repubblica: Respublica (sì diss' egli) Respublica neguaquam probe gubernari poroft, nist ejus Cubernator, suprema animi vi Deo jungatur , O ab eo cognizionem hauriat , que iffe vivat , & alies gubernet. Diffe, che nessuno Governante potrebbe giammai reggere ben se, bene i faoi popoli, fe non cercava fommamente di vivere unito a Dio. Che però tutti i fupremi Legislatori ambirono tanto, fino tra' Gentili medefimi, non già di avere ( che ciò non potea fuccedere ) ma di fimulare di avere un' affidito commercio co'loro Dei. Che se ciò nelle Repubbliche ancor profane fu riputato di tanta neceffità, giudicate di quanta nella Ecclesiaflica! La Chiefa, a distinzione degli altri Regni, e chiamata Regno de' Cieli : Regnum Calorum, E peto, fe a gli Amministratori degli altri Regni, i quali sono Regni tutti di Terra, possono facilmente baftate virtii terrene, a gli Amministratori di quel de' Cieli non possono bastare giammai virtù, che non sieno anch' esse celesti: prudenza celeste, coraggio celeste, carità celeste, pietà celeste, moderazione celefte, mifericordia celefte, timiltà celeffe. Ma io qui dimando: Per qual' altra via fi possono conseguire viitù si belle, che per quella dell' Orazione ? A provvedersi di piropi Orientali conviene avere corrispondenza di traffico con l'

Oriente: dond'effi vergono: non è ba-

cade nel caso nostro: bisogna chiedere al Ciclo, ciò che è celefte. Però folea dire l'Apostolo, che la conversazione di lui era fu le fielle: N'fira autem conversatio l'nil 1. 14 in calis eft : perche i Prelati di Santa Chiefa non debbono contentarfi di farfi in Paradifo vedere una volta, ò un' altra, come fanno fare ancor effi que loro fudditi, che fono detti di Mondo: vi debbono tutti fate ritorno affiduo, per fornirsi di ciò che fia loto d'atopo a procedere in terra da quei che fono, cioè da Personaggi spettanti al Cielo . Altro è comparire in Cielo, altro è conversarvi: il primo può effere ancora de viandanti, il fecondo è de paefani.

Quando Samuele, enumerati que pregiudici gravillimi, che gli Ebrei verrebbono a riportare dal fasto regio, si ud tuttavia replicare da que protervi che ad ogni modo volevano ancora egline il loro Re, per non parere da meno degli altri Popoli , i quali fe fi foggettavano a qualche Capo, si soggettavano ad un Capo almen coronato; foggiugne il facro Tefto, che cgli andò fubito a dire tutte quefle cose all'orecchie del Signor suo: Audivis Samuel emnia verba Populi, & locusus t. Reg 2.14. eft ea in auribus Domini . Che Samuele , prima di venire a risoluzione finale in affai si alto, volesse andare a ragionarne nuovamente con Dio, lo capilco fubito: ma perchè usar questa forma di andare a direli cose tali alle orecchie, quasi che tutte non fossero pubbliche, ma segrete? Lecueus est en in auribus Domini, Non cra bastante dirglicle al modo usato? Loqui ad Dominum. Risponde S. Gregorio, che ciò fu esprello a fignificare la gran familiarità, che i Prelati facri sono di ragione tenuti ad aver con Dio. I Laici, quando gli vanno a parlare, non è poco, che gli parlino da lontano ad uso di esterni. Gli Ecclesiaftici hanno da potersi accostare a lui fenza tema, fenza tramezzo, com' è proprio de familiari: In corum auribus lo- s. Gree, in quimur : dice il Santo , apud ques magna hunc loc, familiarizatis gratiam habemus . Santti autem viri, quia omnipotenti Dee in magni

amoris vinculo conjuntii funt, ei in auri-

corrayi, fanno poco. Chi più iffruito

bus loquuniur,

Per tanto in questa familiarità si firetta con Dio debbono porre gli Ecclesiastici tutti il loro principalissimo fondamento; non lo debbono porre ne' loro talenti; che, benchè molti, dove Dio non con-

online by Google

fidando di sè medefimo, diffe a Dio che egli da sè nè pur saprebbe tra gli Egiziani aprir bocca, tanto era scilinguato, tanto era fluoido: Nen fum elequent - Ne oso accettare l'impresa da Dio commessigli. fino a tanto, che Dio non lo afficurò di parlare in lui : Perge igitur , & ego ere in ore suo , doceloque te quid loquaris . Quivi dunque hanno sempre da collocare la loro fiducia tutti coloro, che fono a parte del governo Ecclesiastico; tanto che non dovrebbe paffar mattina, nella quale efficon le parole dettate loro dal Savio . non ridicessero a Dio : Da mihi sedium tuarum affifericem fapientiam, que mecum fit , & mecum labores : mecum fit , per

borer, per darmi di più l'opera fatta a

di Mosè nelle scienze degli Egiziani? In r richiesti ad avere Iddio dalla soro nell' emni latientia Egyptierum : e tuttavia dif. | etercizio della lor podeftà : Ecce ege pobifcum fum on operatione Ecclefiaftica poreffatis. 1 Capitani avveduti mirano fommamente a lle battaglie ad avere il Sole a favore - non l'aver contra - Tanto han da fare i Prelati facri ancor' effi nelle zuffe continue ch' han con l'Inferno. Ma per avete a noi favorevole il Sol Divino ecco l'arte: disporsi a conseguire il suo lume per via di Confiderazione filla, per via di Configli fedeli, per via di Preghiete incessanti. Questi mezzi, congiunti in-fieme, faranno che il lume desiderato, non solo si abbia propizio, ma si abbia faldo, ufque ad confummazionem faculi, cioè fino a tanto, che al lume della Grazia, che qui godiamo, dirò così, di darmi la virtù di operare ; mecum la palfaggio : fucceda quel della Gloria ; che è quel lume invariabile - e indeficiente . modo. E con ciò avranno effi finito di di cui non avremo a temere che mai porre in pratica tutti e tre quei mezzi tramonti.

### A. M. D. G.

Нħ

### I N-D IC E

### DELLE MATERIE.

A

CCETTAZION di persone quanto preziudichi alla Repubblica. Pr. 3.
n. 8. 9. &c.
ADAMO perchè non ofasse ripren-

dere Caino del fratricidio. Pr. 7. n. 17.

AGONIA di Cristo nell'Orto perché si ficea.

Pr. 2. n. 8.

AMOR FROPRIO quanto ingiuriofo a Dio. Pr. 1, n. 1, &c. quanto abbiati da temere. Pr. 6, num. 1, 2, &c. 6 fludia di andar celato. Pr. 6, n. 2, specialmente nepli Erclefiaftiei, ivi.

AUTORITA' per qual via fi foftenga dagli Ecclesuffici. Pr. 3. n. 2. 3. &c. AVVENTO doppio di Crifto, quanto deffe occasion d'inganno ai Guadei. Pr. 3. n. 2.

BENEFICIATI come abbiano a disperre de' beni Ecclesiattici. Pr. 8. n. 1. &cc. come puniti se ne dispongono male. n. 13, 13-

CHIESA di Crifto fondara fu la concordia . Pr. 6. n. 7.

CONSIDERAZIONE quanto necessaria in tutti i manergi. Pr. 13.n. a. &c. ci abilita a consequire in csi il Divino ajuto. Pr. 13. n. 1.3. &c. si ajuta con la kzione. n. 5. CONSIGLIO quanto giovi a falvarci dalle om-

CONSIGLIO quanto giovi a falvarci dalle ommifioni. Pr. 5. n. 14. ci abilita a confeguire ne nofiri uffizi il Divino ajuto. Pr. 13. n. 7. &c. dobbiamo graditlo ancora dagl'inferiori. Pr. 5. n. 14.

€ONSIGLIERI a propesito quali sieno . Pr.

13. n. 8.

CORPO DI CRISTO quanto delicato a i
dolori. Pr. 2. n. 9. formato frigolarmente
affinche patifie. ivi.

CRISTO Don C'impor peto, che prima non tellerafe, Pr.3, n. n. quinos partie più nella fau Pafinore, perchè era inferne unone Ello, Pr. n. n. 12, augunto fentife i nothi peccari. Pr. 1, n. 3.3, 37, coone abbandonto di Pagle fepra I Grene. Pr. 2. n. 11. tettento qual Precarore. Pr. 2. n. 12. tettento qual Precarore. Pr. 2. n. 12. tettento qual Precarore. Pr. 2. n. 14. quante ingignita sie reliation el "ribbandia". Pr. 12. n. n. 2. 6, rivoduo è con ello le inpiurie fatte alla Giultia 20 prima n. 1. fi surrirò la podeffi giudicia sa così umi-la. Pr. 3. n. 1, precife la ra fatto fi midabile en Giudicia. Pr. 3. n. 1, precife la ra fatto fi midabile en Giudicia. Pr. 3. n. 1, precife la ra fatto fi midabile en Giudicia. Pr. 3. n. 1, precife la ra fatto fi midabile precipitation del p

Pr. 3. n. 1. 2. &c. non si può salvare chi ad esso non si conforma. Pr. 12. n. 14. &c.

DAVIDE quanto fi lafciaffe accecate daun pieciol dono. Pr. 3. u. 6. DECORO degli Ecclefiaffici quale sia . Pr.

8. n. 7. &c.

DIFFICULTA' fono in tutte l'opere grandi .

Pr. 18. fi vinceso con la Pazienza e con

Pr. 10. fi vincoco con la Pazienza, econ la Prudenza, ivi. n. 9. 10. DIGNITA' quanto difeica in nomini imme-

ritevoli. Pr. 3. n. 8.
DIO debbe avere il primo luogo in tutte le nostre risoluzioni. Pr. 1.n. 1. &c. principale Agente nella Passione di Cristo. Pr. a. e. 11. come si dica che quivi l'abban-

denaffe. Pr. 2. n. 12.

DISCORDIA di volontà quanto pregiudiciale fra gli Ecclefiaffici. Pr. 6. n. 6. 7. da
che derivi. n. 11. 12. quella d'intelletto ha
da avere le fue leggi in cui contenersi .

Pr. 6. n. 6.
DIVINITA quanto aggravaffe le pene a Crifto. Pr. 2. n. 2. &c.

DOLORI di Crillo, perchè paragonati a quei dell'Inferno. Pr. 3. n. 11. gli interni furono maggiori ancora degli effetni. Pr. 1a. n. 11. pigliarono la mifuta dal furor di Dio contra

rutri i peccati dell' Universo. ivi.
DOCILITA quanto necessaria a ben governare. Pr. 13. n. 7.
DONI quanto pervertano la Giustizia. Pr. 3-

n. 6. 7. di quanta forza a vincere i cuori .

Pr. 9. n. 10. quanto poco debbano amarfe
dagli Ecclefiaftici. Pr. 3. n. 7.

DONNE quanto amanti di donativi . Pr. 9.

num. 10. DOTTRINA, perchè tanto necessaria negli Ecelesiattici - Pr. 13. n. 5.

FEREL Vedi GIUDEL.

ECCLESIASTICI hanno a rapprefentar Critica lipari in due perfonegre; di sutorità e di umitia, Pr., 3. n. 1. n. &c. quanto abbiano a morricate ogni fiptiro nazionale. Pr. 6. num. 1. &c. tin the abbiano a collecte il loro decoro. Pr. 8.
n. 7. &c. per quali vie lo avvillizano. Pr.
j. n. 1. 3. cale renui nelle enta telefinialitiche. Pr. 8. quamo abbiano a moni cutare
timmer pai lo fiprituria; che il temporale. Pr. 11. n. 1. 5. &c. quamo abbiaso da
perfate più al bio che 2 gl. Pr. 1. n. nun. 3.

ci umani. Pr. 4. 0. 13. ENTRATE Ecclefiattiche , come fi hanno ad

amminiffrare . Pr. 8.

ESEMPIO BUONO di quanta necessità, specialmente ne Sacerdori . Pr. 4. n. 7. 2. &c. quanto vaglia a tirare gli uomini a Dio . Pr. 4. n. 8. 9. &c. valpiù della Predicazione. ivi . n. 8. e più de' Prodiej . ivi p. g. quanto accreditatie il Battitla . Pr. 4. 11. 10.

BUNUCO della Regina Candace di quanta confutione a moiri Ecclefiaftici . Pr. 13. m. 6.

ATICA quanto fi debba amare dagli Ecclefiaftici. Pr. 10. n. 9. 10. 11. l'omore ad ella preferva dalle ommillioni . Pr. 5. n. 15. S. FRANCESCO SAVERIO quanto bene accoppiafie i due Pertonaggi di autorna, e di umiltà. Pt. 3. n. 15.

IOSUE quanto infaricabile. Pr. s.n. 15. I S. GIOVANNI BATTISTA quanto po eelfe con la fantica della vita . Pr. 4. n. Pr. f. num. L.

GIUDEI quanro ftolti nel Concilio che rennero contro Ctifto . Pr. 1. n. 2. 3. &c. perduti per Pr. 1. n. 7. 8. ribelli a tre lumi , di Ragione, di Fede, d'Epirazioni, Pr. 1.n. 11. fu che fon daffeto doversi odiare il nimico . Pr. 6. n.1. &c. quanto fregolati nell amore della propria nazione . Pr.6, n.2, 3. &c.quante ingiuffizieusaisero contra Critto nella Paffione. Pr. 12. n. 2. &c. perchè si male conoscellero il loro Messia. Pr. 3. n. 1.

GIUDICI quanco hanno da idegnare i deni . Pr. 3.n. 6. 7. non folo non gli hanno a pigliare elli, ma ne anche da lasciacli pigliar da suoi. pr. 3. n. 7. Perchè il nome loro foffe una volta il nome proprio de i Pren-

cipi. pr. 3. n. 3. &c. GIUSTIZIA e quella che più di tutro mantiene l'autorità. Pr. 3. n. 2. 3. &c. fi riduce specialmente a due capita al non offer' accettaror di persone, nè di presenti. Pr. 3. n. s. 6. &c. violara affatto nella Passione di Crifto . Pr. 12. n. 2. &c. e intieme riordinara . Pr. 12. n. 11.

GOVERNANTI perehè anticamente chiamati Giudici . Pr. 3. n. 2.

GRAZIA DIVINA quali vie cenga a vincere il cuore umano. Pr. q. contorra, ma non peceffita. Pr. g. n. 9. 13. 16.

GNORANZA quanto disdica in ogni Ecclefaltico . Pr. 13. n. 5. non fempre fenfa . Pr. 5. num. 9. 10. &c. come fi medichi . Pr. 4. n. 14. Pr. 13. n. 5. Prediche del T. Segueri .

2. &c. debbono effere Superiori a irispet- | IMPARARE debbe più amarti, che l'infernare Pr. 13. m. 7. IMPEGNI dovern afuggire ancor nelle role .

giufte . P .. 10. n. 12. 13. &c. INDOCILITA quanto disdicevole in chi go-

verna. Pr. 13. n. 7. INFORMAZIONI necessarie a ben governare. Pr. 7. n. ro. non però bifogna fondara to-

ralmente fopra di effe. Pr.7. n. 7. INTERESSE cagione delle discordie più contenziole . Pr. 5. num. 11. 12. quanto levi di credito agli Ecclefastici . Pr. 11. u.

EZIONE affidua supplifee alla poca scien- : 22. Pr. 13. n. 5. quanto raccomandata da" Canoni agli Ecclesiatici. ivi.

LUSSO quanto fia difdicevole agli Beelekaflici . Pr. B. n. 7. 8. &c.

MALATTIE più univerfali delle Asime . quali fieno . Pr. 6. n. 2. &c. con quali re-

3. 4. 5. &c.

gole abbiano da fanarfi, Pr. 6. n. s. MARIA VERGINE quanto acquifti di gloria dalla esenzion d ogni colpa, anche originale. Pr. 4. n. 1. 13. quanto atta ad effere Mediatrice fra Dio, e gli nomini . Pr. 4. num. 11.

MBDIATORI perfetti fra Dio, e gli uomini, quali fieno. Pr. 4. n. 2. &c.

MEDICI fpirituali hanno prima da curare fe. Pr. 7. num. 15. hanno da amate d' im-

parace da tutri . Pr. 5. 11.14.
MENSA Sacerdotale in che fi dee diference dalla laicale . Pr. 13. n. 5.

MESSIA perchè dagli Ebrei sì mal conofeiu-to. Pr. 3. n. t. MIR ACOLI superati in valore dal buon'esem-

pio . Pr. 4. n. 9. 10. MONDEZZA di cuore quanto a Dio piaccia . Pr. 4. n. 1.6.

MOSE' quanto zelante degl' intereffi Divinia più che de propij . Pie 1.n. 6. quanto otrenne con l'Orazione . Pr. 4. n. 2.

TAAMAN SIRO quanto più mosso dalla fantità di Elifeo, che da' fuoi miraeoli .

Pr. 4. n. 9. NAZIONE propria amata cecessivamente, a che mali porti . Ps. 6. num. 2. 3. &c. è la esgione delle principals discordie fra. gli Ecclefiaffici. ivi.

OMMISSIONI de Prelati quanto pregiudiciali ai Popoli loro. Pr. 5. n. 3. e quanço al Prelati fteffi . n. 4. 5. &c. uniscono al tempo festo precatifra se contrarj. n. 6. gli accre-Gono in infinteo . n. 6. 7. &c. facili ad incotrerii, d'fficili a rimediarfi, n. 8. non vale fempre a feufare l'effere occulte, n. 9. 10. &c. quale fia la più ficura maniera di prefervariene, n. 12. 14.

fervariene . n. 13. 14.

ORAZIONE quanto propria de' Sacerdoti . Pr.
4. n. 2.3, Pr. 13.n. 10. &c. quali colpe la rendano fenza forza . Pr. 4. n. 12. neceffatifinia

ad ortenere la divina affiltenza ne ptopr) impieghì . Pt. 13. n. 9. 10,

PARELIO, vera figura del Sacerdote. Pr. 4.
PASSIONE quanto presidichi alla pruden-

22. Pr. i. n. 15.

PASSIONE di Crifto perchè poco apprefa da
molti. Pr.2.n.1. quanto aggravacadalla Divinità del paziente. Pr. 3. opera la più
ingiusta al rempo medesimo, e la più giu-

fta. Pr. 12.

PECCATI noftri quanto affliggeffero Crifto .

Pr. 2. n. 12. 13. tolgono all'Orazione la fun effezzia, Pr. 4. n. 3. 4. &c.

PECCATORI abituali come abbiano (da caratís, Pr. 7. spesio remono di guarire a. 6. si trattino con dolezza a. Pr. 9. e 10. n. 15. 16. POVERI volontari perchè eletti alla podestà

giudiziale nel giorno estremo. Pr. 3. n. 14. PREDICAZIONE vuol' estre accompagnata dal buon esempio, Pr. 4. n. 8. PRELATI hana' obbligo di unire due Perso-

PRELATI hand obbligo di unite der Perfonaggi, di acottà, e di unital, Pr. 3.n. 1.n. 50c. non hanto 21 effere accettatori, abbliano da grazderi dalle ommifficio, Pr. 5.n. 1.3 &c. debbono effere amantifium del coniglio, Dr. 5.n. 15, Pr. 10. non. g. 10. 11, vasuro fi pergiadibition, le motivate, Pr. 5.n. 15, Pr. 10. non. di coniglio, pr. 5.n. 15, Pr. 10. non. di coniglio, pr. 5.n. 15, Pr. 10. non. di coniglio, pr. 11, quaro debboro (ggalaria nell'unital prid delp latir, 17.3 n. 17.

PRUDENZA nell operate valle a vincere affai le difficoltà. Pr. 10. n. 11. vuole effere accompagnara dalla pazienza. vii. per quali vie fi avvalori. Pr. 13. n. 4. non può avecii fenza docilità. Pr. 13. n. 4. regola da tre lumi; naturale; infulo; infpirato. Pr. 1. n. 11. quanto impedita dalle pationi. vii.

R AGION di STATO, qual fia la vera, fpecia mence negli Reclefiditici. Pr. 1. Pr. 1. 1. 4. rea quanto fia fallace. Pr. 1: n. 7. 8. 9. 10. RISOLUZIONI precipitate di quanto danno, Pr. 13. n. 4, per quali vie riudicianno accertate. Pr. 1. 1. 15. 2. Pr. 13.

SACERDOTI hanno ad effere Mediatori tra Dio egli tiomini. Pr. 4 in quali modi . ivi .

\*iltov

hanno a guardatir più dalle colpe più univeriali. Pr. 4, n. 13. quanto in loro sia disdicevole l'ignoranza. Pr. 73, n. 5. SAMUELLO quanto di autorità confeguisse

dalla Giufizia in lui manifeffa. Pr. 3. n. 4. i fuoi figliuoli quanto perdeffero dall' oppofto. Pr. 11. n. 3.

SICHIMITI perché si poer da Dio graditi nell'atto, che pretefero fare di Religione. Pr. 11, n. 6.

Pr. 11.10.0.

SPIRITO NAZIONALE di quanto danno sia siato sempre alla Chiesa . Pr. 6. n. 2. &c. con che si det moderare. Pr. 6. n. 5.

SUDORE SANGUIGNO donde originato in

Crifto, più che in akti di cui fi uarri , Pr. 2. n. 8, SUPERFLUO dovuto a' Poveri, fpecialmen-

SUPERFLUO dovuto a' Poreri , specialmente degli Ecclesiastici, Pr. 8. n. 3. &c. se si truovi. n. 6. &c.

EMPORALE debbe posporti dagli Ecclefia, fici allo spirituale, più che dagli altri. Pr. 11. e posporti con modi aperti. ivi. n. 4. 5. dec.

Y

VESCOVI a quanco fiemo obbligati di perfozione. Pt. 4, n. 8, 12, come abbigno daportaris con le amine inferme già da grantempo. Pt. 7, tenoti viltare le loro Chiefe perfonalmente: ivi. n. 7, hano da avvocae a fi i bilogni più tilevanti, laiciande ai Vicari i minori. n. 9, nen falcino fiperatare da cimori vani. Pt. 10, non calanopunto di dispirato fervizi junili, che pre-

ift-no alla lor gregge. Pr. 3. m. 12. 13.

UFFIZIO proprio ben fatto è la gloria maggiore di ogni Ministro. Pr. 5. n. 1.

VIRTU perchè tutte possano stare intieme, e

VIRTU perché tutre possano stare inficme , e i Vizi non possano. Pr. 5. n. 6. VISITE delle Chiese quanco importanti . Pr. 7. nom. 7.

UMILTA' quanto convenga agli Ecclesiastici ancota sommi. Pr. 3. n. 11. 12. fino a qual segno debba arrivare. ivi non pregiudica all autorità, ma la sa piùvalida, Pr. 3. num. 13.

Z

ZELO del temporale, benché giulto, è poco filmabile. Pr. 11. num. 5. come abbia da effere regolardo, affinché fi veneri. Pr.

Zelo di anime a quali fegni si senopra vero , Pr. 7. num, 8. 9.

F. I N E,

PANE.

# PANEGIRICI s A c r i

D I

# PAOLO SEGNERI

Della Compagnia di Gesu'.

# PAREGRAPH

MENTORO DIO AN

# DE PANEGIRICI.

### PANEGIRICO I

E Maraviglie convertite in columi.

Panegirie in onore di San FRANCESCO SAVERIO.

pag. 491

### PANEGIRICO IL

L'Origine tanto più gloriofa, quanto più occulta. Panegirico per l'IMMACO-LATA CONCEZIONE DI MA-RIA VERGINE.

### PANEGIRICO III.

Il primo a morir per Cristo. Panezirico in onore di Santo STEFANO PRO-TOMARTIRE. 510

### PANEGIRICO IV.

L'eccelso in qualunque dono. Panezirico in onore di San GIOVANNI EVANGELISTA. 519

### PANEGIRICO V.

Il Nome fopra ogni nome. Panegirico in onore del NOME SANTISSIMO DI GIESU. 528

### PANEGIRICO VI

L'Ingegno donato da Dio. Panegirico in onore di San TOMMASO D' AQUINO. 537

### PANEGIRICO VIL

Il Santo in Cotte. Panegirico in onore di Santo ANSELMO VESCOVO DI

545

### PANEGIRICO VIII.

LUCCA.

La causa de' Religiosi al soto de' Laici.

Panegirico in onore, e in difesa de'

Venerabili OR DINI REGOLA-RI. 556

### PANEGIRICO IX.

Matia Vetgine, la più alta a gli occhi di Dio, la più baffa negli occhi propri -Panegirico per la Festa della Sanistissima NUNZIATA. 567

### PANEGIRICO X

La Virtù del Chiostro emulata nel cuor del secolo. Panegirico in onor di San FILIPPO NERI. 576

### PANEGIRICO XL

La gratitudine risvegliata . Panegirico in onore del Marrire San PIETRO DI PARENZO. 584

### PANEGIRICO XII

La Santità conteggiata dall' Universo.

Panegirico in onor di Sant' ANTONIO DI PADOVA.

592

### PANEGIRICO XIII.

L' Innocente adottato frà Penitenti .

Panegirico in onore del Beato LUIGI
GONZAGA.

601

### PANEGIRICO XIV.

La Sterilità de' miracolì divenuta argomento di Santità . Panegirico in onore di San GIOVANNI BAT-TISTA . 610

### PANEGIRICO XV.

ll Trono di Dio fra gli Uomini collocato nel Vaticano . Panegirico in onore della CATTEDRA DI SAN PIETRO . 619

### PANEGIRICO XVI.

PANEGIRICO XIX.

Il Glorificatore divino glorificator. Pa- Il Popolo avventurato, Pangirico in negirico in onore di Santo IGNAZIO anore della Santa CASA DI LO-RETO DI LOJOLA.

#### PANEGIRICO XVII.

L' Amico vero . Panegirico in onore del La Deformità , che innamora . Panegi-Santo ANGELO CUSTODE .. 638 NE.

#### PANEGIRICO XVIII.

Le Glorie della Santità forezzattice di sè medefima. Panegirico por la Festa di Iddio Nascolo. Discorso sopra il SAN-TUTTI I SANTI.

## PANEGIRICO XX.

655

rico in onore della Santa SINDO-

### PANEGIRICO XXI.

646 TISSIMO SACRAMENTO - 667





## MARAVIGLIE

Convertite in costumi.

## PANEGIRICO IN ONORE DI SAN FRANCESCO SAVERIO

## APOSTOLO DELL' INDIE.

Detto in Milano.

Alleva manum tuam super gentes alienas, ut videant potentiam tuam. Imova signa, & immuta mirabilia; glorifica manum, & brachium dexterum . Eccli. 36. 3.

Essuna date rende tanto pa- i essere inustrate a hanno il nome di Mara-

1800 di l'Octore de manual primer i indiani. L'occionati di la consecucione le fig. 1811 i l'ofito lame, alle siere il lore conpanti queffi die termin, Maratolito gire, a' venti il lofito volo, all' viglie, e Divinità. Che a' è così, chì acque il iolito acorto, alle fiamme il fo. cra nonienteria la cagione, per la quali lito adore, pochi lo ammirano, molti egli si patramene proceda nel concedeno lo conociono, e da funi monte arril, re all' anome una taj politara, che comno lo conociono, e da funi monte arril, re all' anome una taj politara, che comvano a ftare incerti , fe pur vi fia . Ma fonde l' nomo con Dio? Certamente afvano a prare intereta, se pur vi na a maj ionne e i uomo con 1007 Certamente que qualor e dispensando la queste sue leggi, seri San Paolo, che quando Dio pur la fa nel Mondo qualcuna di quelle azione, svoleva concedere, non la soleva conce-le quali, non per esser maggiori, ma per ser tenta ad uno, ma che ad altri, per

Estudia distre remote cantro pa-lefec alla corta insolligiona; vigile, allaro agumo alza il guardo, ed degli somini la grandezza inminataz di Dio, quanno la potenza ch' egli ha di far Mazaviglie, Finch' egli da dicuno da se diffino virul di operar far Mazaviglie, Finch' egli da dicuno da se diffino virul di operar non dilungandofi dalle leggi, che a prodigi, gli diede ancor facultà di chia-fuon di tromba fe' bandir da princi-marfi Dio: e così diffe a Mosè: Ecce con-

malattie contumaci , ad altri di penetrat fello , io non ho virtù ; ma ben propenfieri nafcosti , ad altri di potsedere mutto di narrarveli soli : e con ciò fia linguaggi incogniti, ecosì andava adora dato alle mosse. ad ora diramando la fua potenza fra diverfi unmini . con la gelofa parfimonia erederà prodigiofe le opere di quell' nodel Sole , il quale mai non comunica l ad una ftella, per molto ben che le voglia, il fuo lume tutto, ma fempre lo riparte fra molte. Tuttavia, non sò mettere al Mondo un' uomo, specialcome, pare che col famofissimo Aposto lo dell' Oriente , San Franceico Save rio . Iddio non volesse ristrignersi a questa legge . Perocchè , se si considera bene, fembra che in lui folo egli unisse tuttociò, che in altri divise di prodigioso; e che però costituendo fra' Popoli il braccio infaticabile di France fco quafi Vicario affoluto di Onnipotenza, spedisse a suo favor quella facultà tanto illimitata, e tanto ampia, che conobbe in Dio l'Ecclefiastico, quando dis ic: Albevamanum suam super gentes alie nas , ur videant posentiam tuam , Innova Gena, & immuea mirabilia; glerifica manum, & brachium dexterum . Felici dunque voi che vi fiete ricoverati fotto il patrocinio di un Santo sì caro a Dio ! Ben' io vi posso promettere, che in Francesco non manchera potenza grande ad affiftervi, e ad ajutarvi, ch' è la prima dote richiefta in un Protettore . Oh pogenza fovrana | Oh potenza fomina | Sarà chi nieghi potentissimo un' uomo, di cui può dirsi senza pericolo, nè di fassità, ne di fafto, che tanti furono perpezuamente i prodigi , quante le azioni ? Mirate dunque a che strana leggemi voglio io qui fottomettere in grazia vostra. lo voglio in tutto il discorso sar questo folo i riferirvi femplicistimamente qual fu la vita, che tenne in terra Francesco, dappoi che diedefi a Dio: i fuoi principi, i inoi progressi, il tuo fine per poco occulto: e pur non voglio di Francesco dir altro, fuorchè miracoli. Che dunque aspettarsi più? Lasciate pur voi da parre, ch' io mi contento, quella rara benignita con cui fiete ufiad udirmi. Io non vi curo euesta mattina benevoli, ma severi. Ponete mente a qual fi fia mio racconto con rigor fommo : oflervate, notate, notomizate quant' io dirò. Questo è ciò, ch' io bramo . E per qual cagione ? Perchè vegghiate s'io vi farò fedelitfimo in attenervi la parola ora datavi, di non vi lor' anche i fette giorni interiffimi ; egli dir di Francesco altro che prodigj, ò se l'ardito su di trascorrere si digiuno, che mai vi farò fallisore. Non già prometto di pet nulla non fi farebbe inchinato a:

ragion d'efempio, dava vistù di curare | narrarveli tutti, perchè a tanto, il con-

E a dire il vero, chi facilmente non mo, il quale tanti fecoli innanzi ch'egli nafteffe ; fu pronofficato con opere pro-·ligiole? Rare volte costuma Dio di promente gran tempo prima, se non è egli uomo tale , che d bba nafcere à a gran benefizio de' Popoli , ò a grande onore del Cielo. E pure quanto tempo prima ei promife all'Indie Francesco! Certo è rac-centarsi, che fin da quando l' Apostolo San Tommaso giva illustrando que paest infedeli co' primi albori della luce Evangelica, piantò in un lungo lungi dal Mare una Croce, e disse a quei Barbari, che quando il Mar folle giunto a piè di quel tronco, allot verrebbe di Europa, chi fuccedendo al fuo offizio, predicaffe la fua dottrina. All' ingresso di Francesco nell' Indie viddefi avverata lapredizione: perchè già il Mare, a poco a poco avanzatofi a quei confini, pareva appunto qual'umile Pellegrino, che finalmente arrivato al bramato Tempio, baciasse riverente la soglia, c (cioglieffe il voto. Quanto grand' nomo dovea dunque effer quegli, il qual meritò di avere, più di quattordici fecoli innanzi , per preconizzatore si grande Apostolo, per preconii si celebri profezie? Non avrebbe potuto ancora di lui ragionevolmente dire un San Massimo: Quis non tota admiratione (ufcipiat, quem tantum Ho. 1.de S. recognoscit obeinniffe de Dee, ut ante ejus lo. Bart. merica laudarentur, quam Nativitas formaretur ? Che le co' Miracoli fu promeflo all'Indie Francesco, ancora non nato. convenne lor confervarlo altresì co' Miracoli, fatto grande. Anzi l'istesso vivere di Francesco altro non fu , dopo la sua Convertione, le non un perpetuo Miracolo. Non fapeva egli per anco nulla di ciò , ch'era stabilito di lui , ne'decreti occulti del Cielo: onde, quafiche la fua vita fosse al Mondo nociva, non che supuffua, fimife ne' principi de' fuoi fervori a perfeguirarla di modo, che fu vicino ancora ad estinguerla. Predava a gli occhi il debito fonno, alla mente il conveniente ripoto , alle forze il necellario fostenramento. I quattro, i cinque, e ta-

potgere orecchie a lattati implacabili del- mo, rappresentogli ancora tutta la trae-la fame: e quando poi put degnavasi cia della sua faticosa navigazione. Gli apdi ascoltarli, con poco pane, e poc' acqua, che lor gittava dispettosamente dinanzi, gl'irritava più tofto, che gli acquietasse . Fuorche il gelido pavimento, non voleva donare alle stanche membra letto più agiato; ficchè le meschine veggendesi, dopo le fatiche più eccessive, concedere un tal ripolo, per pietà richiedevano le fatiche. Ogni notte laceravafi a fangue più d'una volta; e per non lasciare momento esente di pena ne put tra'l giorno, or con acute maglie di rigido acciajo, ed or con abito isfuto di rozzi crini vestendosi, porrava seco già divenuti abituali i mattiri . E pure la natura ancor' abile refilteva a ranti strapazzi . Quand' ecco, inferocito Francesco scco medefimo, perche più potette il fuo corpo fofferir di pena, di quel che sapesse il fuo spirito ritrovarne, inventò nuovo genere di tormento, per cui divenisse in lui semplicissima verità, quello che sorse in San Zenone avea letro per rettorico ingrandimento, che in une corpore tet martyria viderensur effe , quos membra . Si ftrinle però con alcune fortiffime funicelle, e pelle gambe, e nelle cosce, e ne' bracci

S. Arcad. Serm- de

III.

si crudelmente, che a poco a poco penetratigli i nodi dentro le polpe, vi rimafer'occulti già da più tempo, e quasi incarnati. O qui si , che sopraffatta al fin dallo spasimo la natura si diè per vinta: e non valendovi në saper di Chirurghi, në forza d' arte, nella vira d' un uomo vacillò fubito la falute d' un Mondo . Ma che dovea farsi ? Francesco cra stato proniesso all' Indie , Francesco si dovea lor mantenere, arche a costo di maraviglie. Ecco però, che da se stessi in una notte gli caddero a terra i lacci, disparve ogni piaga, dileguessi ogni parimento, e per dir brieve , sottentro quasi per macchina il Ciel di mezzo ad isviluppare que nodi, che portavano annella si gran tragedia.

Vero è, che per consolar la brama Infaziabile, che Franccico avea di patire, bifognò che frattanto il Cielo medefimo cuor si vasto, bisegnò scopringliene un' fi prendeffe perpetua briga di dargli con apparenze affai prodigicie una frequente caparta di quelle pene, di cui dovea dopolecumento. Quindi gli faceva in io in altri sparse. Vediande di grazia tutte, gnoportare fopra lespalle or giganti orri-bili, ed ota c'oci petanti : e nello Spe-li a quelle stelle, le quali formano in daldi Vicenza, per mezzo di San Girola | Ciclo la via di latte, cioè, ammaffa-

pariva quivi per tanto quel Santo Vecchio, come suo speciale Avvocato : ed ora gli dipigneva nell' animo tempeltofiffimi golfi, ora innaccessibili rupi; dove mostravagli popolose Città, e dove impraticabili folitudini; e con piacevol forrifo: Perchè piangete, gli diceva, ò Francesco, perchè piangete? Vedete là quegli oceani, quell'ifole, que' deferti, quelle pianure, que' gioghi? Tutti gli avrete a milurare tra poco co' voltri passi, tutti a varcare. Confortatevi pute. Là non vi mancherà da operare, non da patire. Girerete per que paesi senza viatico, povero, e sconosciuto. Una sottana, una scrittura, un breviario saranno tutto il voftro convoglio in un pellegrinoggio di tante miglia, quante farefe a circondar con un giro la terra tutta; ed a circondarla non una , o due volte fole , ma quattro , e cinque. Non darete quali mai pallo sit quelle spiagge, che le arene infocate non vi brucino i piedi ignudi. Ve gli lacere-ranno i fassi per l'erte, le spine per le boscaglie. Fuor che di tiso, or attostito, ed or molle, fuor che di acqua, oratorbida, ed or falmastra, altre ordinarie delizie non v'aspettate. Oradormirete nelle caverne , dove coglieravvi la notte in traccia de' barbati; eta ripoferete negli fpedali, dove esporrete la vita inservigio degli appestari. Sopra le vostre spalle si ap-poggerà la conversione di un Mondo. Vi languiranno del continuo le braccia stanche dal battezzare, i piedi affaticati dal correre , le fauci inazidite dal predicate; e defiderate più patimenti ? Ma penfate voi fe Francesco appagavasi persi poco. Non faceva altro in quelle miracolofe visioni, che di tratto in tratto ripetere ad alta voce: Pin, pin, più . Spesso in essa ge-meva, spesso sudava, e qual generoso Campione, dava anche in battaglie finte a conoscere valor vero.

Non poté però più tardarfi di aprire un libero arringo aranta vistà : e da che un Mondo folo non era omai più capace di altro. Fu inviato all' Indie Francesco con manifette dichiarazioni del Cielo, e quivi fiibito appari , quanto foffero in lui

re, e affollate, perchè con gran moltitu- pure si può dire, che questi se I dividessedine difficilmente mai stette gran distin- ro , mentre nell' istesso tempo lo avevanirfi di tutti con arte umana, favorillo Dio popoli diverfiffimi ne" linguaggi loro na-

zione . E che , Non parvi prerogativa no tutti tutto . Fu quefto rato dono . in molto ammirabile il dono delle lingue alui lui sì frequente , che già per poco non conceditto per la conversione di genti, si parea più prodigioso. Nulladimeno grandisgiume di luogo, si varie di usanze, se de stupore arreco quel ch' or conterrovi. contrarie di Religione ? Scors' egli nell' In- Tornava egli dal Giappone nell' India, dia sola senza il Giappone, almeno tren-ta paesi di linguaggi differentissimi conde levo, fu la sua Nave trasportata in un non potendo egli in pochi anni impradro- Mare nuovo ed incognito, anche all'audacia medefima Portoghefe . Adoperarodital privilegio, che ragionando nella fa- no i Marinari ogni industria per afficuravella a sè propria, fusse capito insieme da re il battello, necessarissimo in quelle navigazioni : ma nel più orrido della notte tii. Ma questa fu ralor maraviglia comune fu dall' onde, e da' venti, che più rabad altri - Più fingolare di Francesco mi biosi imperversarono all' armi - trabalzafembra il dar con un'iffessa risposta sod- to nell'alto per fame strage. Quindici disfazione a molti contrarii queliti Peroc. persone v' erano dentro , e tra queste il chè concorrendo talor' a lui , massimamen- nipote del Capitano : che però , perdute nel Giappone, gran numero d'Infedeli, ti tutti di vilta, furono pianti amaramente egualmente dotti e curiofi, per interrogat-lo in varie materie di Religione; egli tacea ortore, in un tempo, i finghiozzi de Naviprima ad ognuno di mano in mano pro-porre la fua domanda; indi con una fola cefcσ, compaffionando il Capitano afflitriiposta, che profetiva, scioglieva il dub- tissimo, il consolò, con accercado che in bió, ed appagava l'auimo di cialcuno, con quel prodigio, onde una medelima man-na facca consenti mille appetiti diverfi in dre, evolea dire il Navicello alla Naveun boccon folo. Ma qual maraviglia, che E com'egli promife, così mantenne. Suf avellero tanta fireza le fue parole, fe n' fine del terzo giorno, quando gli altri già avean tanta i fuo cenni è Co 'cenni (chi 'I) non avevano più fipetanza diriveder mai crederebbe ? ) co' cenni foli egli predicò lo schifo , da lor creduto o lacero per le in Socotora, Ilola di cui ignorava il lin-guaggio; co'cenni la commetic, co'cen-cello alzò improvvito la voce dalla velerni la converti, e poi co' cenni l'animae-firò di maniera, che potè battezzarne una il battello . Corfe a quella voce tutta la tiro ui maniera, cine porce batte zante una il batteino. Corte a quella voce tutta la buona patte. Con le quali grazia e chi non gente, e videfi oroggiloietto venire il pieconofice e che concorteva. Dio manife colo legno, che a onta di più naufragii famente a quell'ardentifilmo defiderio, la attraveriava conditittifilmo corto or valcon uli Francefco branava di giovare a li sor montagne di fpumanti marofi. Volmolt' anime in poco tempo ? Avrebbe l'ero i Marinari lanciargli un canapo; ma' ei voluto, se gli fuste stato possibile, ef- Francesco nol contenti, perchè si avvefere tutto lingue, tutto effer voce; may raffe, che quello con avidità filiale venipoiche una tola ne avea, faceva Iddio va a ricercare il feno materno. Chi può co le mute membra del corpo divenille, le fuerazione di allegrezza, con cui que miteri turnon quiaro in lui, per cosò dire, eloquenti, non damonte a vita raccolti dentro la Nave? E glir v' crano esti montati tutti, quando Certo almen' è , che per foddisfare a veggendo che un Marinajo difcostava il un tal defiderio, gli confenti Dio di po- battello vuoto, cominciarono a gridar terfimultiplicare pell'iffello tempo in più fortemente, che fi porgelle innanzi maluoghi . Quindi un Franceico illello era no a Francesco, dentro rimastovi . Che quillo, che in un'ora medcima divide (Francesco ) replicò il Marinajo, Francevanfi quafi a gara , i popoli nella Chiefa feo è flato nella Nave fin ora con effo noi. per loro ammaestramento , gl' infermi Come ? ripigliarono quelli , Francesco nello spedale per loro conforto, i com- è stato con esso noi nel battello. Ma se battenti nel campo per loro difefa ; i nau- noi l' abbiam qui fentito promettetei il fiaganti nel mare per loro foccorio, fe voltro arrivo ? Ma fe noi l' abbiam la

veduto reggere il nostro corso? Che più l' tava per esso una solenne Messa di Requie Non si potè decidere la contesa in altra con estremo stupore de circostanti, e con maniera, che con chiarirfi, aver lui l per comun foccorfo preftata la fua prefenza negli stessi giorni in due luoghi; per la qual novità due Saracini , falvatiti in quel legnetto, fi convertiono . Non mi permettono le firettezze del tempo di trattenervi in altri ameni racconti, finali a questo. Vero è , che il vedere , come Francesco; per giovare ad altrui, pote inficme ritrovarfi iu luoghi così difgiunti con la presenza, rende agevole il credore, che molto più si potesse parimente srovere con la notizia. E dove mai con quella Francesco non fi trovò ? Ali converrebbe in pruova di ciò trafcorrere ad una ad una le innumerabili predizioni chi ei fece, di cose, ota distanti di luogo, ed ora di tempo, ed ora di tempo infieme, e di luogo . Quanto il Re Don Giovanni operava in Portogallo, quanto S. Ignazio ordinava in Roma, tutto minuramente egli palefava all' istesso tempo nell' Indie , tutto mifuratamente efeguiva. Nell'andare a Malacca, rifiutò egli l' imbarco nella Nave Reale, quantun-que meglio corredata, e più comoda della fua, predicendo la lor opposta forzuna: che però, dove la migliore ruppe a gli fcogli, la peggiore approdò a falvamento . Il Naufragio prediffe e di quella Nave, che sbarcollo nell' Indie, e di quella, che accompagnollo a Coccino, e di quella, che lo precedette a Sanciano, per tacerne altre molte. Più volte pronofficò l' arrivo ficuro in vari paesi a Piloti, che il conducevano; additando anche loro, dove dirizzar fi dovesse il timon dubbiofo, qual or fi foffe o fmatrita frà le caligini la vista del polo, o perduta frà le procelle la carra da navigare. Che dirò di coloro, che da lui seppero o il tempo vicino, o ancora l'ora precisa! della lor morte ? Sarebbe fol baftato per tutti quel Pietro Veglio , il quale in premio d' una limofina, che gli fece, per fovvenimento d'una fanciulla, ricevè da effo notizia si preziofa: onde ancor fano dispose prima gli interessi domestici , poi Chiefa l'esequie, si addattò da se stesso glia, placidamente spirò , mentre si can- fratelli , ha vinto per noi Gesti. In que-

tenerissime lagrime degli amici, renduti certi della profezia di Francesco, Mabenche quello avvenimento varrebbe per quante pruove possan desiderarsi in questa materia, tanto egli è nuovo, e non più udito, ne letto per tutti i fecoli; non ne mancino però d'altri molti, fe non eguali , almen fomiglianti . Concioffiache , per fourmiome, Frincesco era intitolato I Protett, rifedendo in effo , come per

bito, quel dono di profezia, che ad al tri fuole communemente concederfi di paffargio. Di due Giovani, uno de quali per alcun tempo accompagnollo in vita, e l'altro fervillo in morte, prediffe in Malacca al primo una fine buona, ed in Sanciano al fecondo una sfortunata , come fegui, perchè il primo fecesi Religioso , e tal moti con apparecchio fantiffimo; il fecondo divenne Concubinario , e tal morì d'un'archibugiata improvviía . Più volte, predicando egli in un luogo, interrompeva il ragionamento per raccomandare a gli alcoltatori l'anima di qualcuno, moribondo allora in un'altro, Così predicando in Amboino; raccomandò l' Anima di Diego Gilio, agonizante in Tornai; e predicando in Tornai, raccomandò quella di Giovanni Galvano, naufragante presso Amboino: luoghi, che fon distanti fra loro dugento miglia, Ma più mirabile è quelch' ei fece in Malacca Predicava quivi egli in Chiefa ad una gran multitudire di Fedeli, quando nel meglio del fuo discorfo si fermò subito, come chi porgesse ad altri attenzione . Indi . troncando il filo propolto , cominciò con eloquenza maravigliofa, con fervore infolito, e con termini figurati a descrivere una battaglia atrocissima di due armate navali , come se vi fosse presente . Reftarono gli uditori flupiti, ne sapeyano dove il Santo andaffe a ferire. Quando egli, come se vedesse tuttavia crescere l'impeto della zuffa, e'I peticolo de' soldati, strinse al petto le mani, empiè di lagrime gli occhi, e rivoltofi ad Crocififlo , cominciò a fupplicare amorofafi nettò la coscienza , armossi de' Sagra- mente per que' Cristiani , i quali allor menti, fi licerziò dai pagini, e quel che fu più mirabile, fe gli condulle anco die-tre con mella pompa a celebrari nella flanco, chinò il capo ful pergamo per re con mella pompa a celebrari nella flanco, chinò il capo ful pergamo per brev ora, finche gialzandosi con semsopra il feretro, compose le mani, serrò biante sereno, e con voce allegra, progli occhi, e coperto d' una pera grama- ruppe in quelle precise parole : Ha vinto,

to ounto l'armata noftra finifee di con | Posciache sono quasi innumerabili quelle fondere l'inimica. E così profeguì a ridire minutamente l'esito del conflitto, il numero de' morti , la qualità del bottino, il di del ritorno, ceme a parte : parte fegui . Ma io non mi maraviglio . ch'egli così ben prevedesse questa vittoopporre otto vafcelli piccoli, e fprovve duti , a venticinque groffi , e ben corredati ; e digento trenta persone quasi difarmate, e peuroje, a molte migliaja, baldanzose, e frementi, Egli ptomise favorevole il vento, egli piacevole il ma re, egli gloriofiffina la vittoria, quale appunto fi conquiftò : perchè là dove degli Infedeli perirono quattromila, de' Criftiani mancarono foli quattro. Parvi affai, che col favor di Francesco potesseto alcuni pochi abbattere tanti? Cola più mirabile ancora io fono per dirvi. Franceico folo, fenza fendo, fenz elmo, fenza corazza , ebbc cuore di utcire incontro ad un'efercito numerofo di Badagi , gli riprese, gli minacciò, gli stordì, egli lo se'l vedevano comparir veloce in su sugò di modo, che tutri volsero incon-l'onde, come avvenne specialmente ad un tanente le spalle, attoniti , ed atterriti , non fervendo loro per altro le molte forze, che a render più vergognofa la mandoffi a Franceico; e questi tosto fu prefta fuga.

Oh maraviglie incredibili d'un uom grandezza vien quali a difficultare la loro fede. Ma confortatevi nondimeno, ò Signori, che maggiori ancor ne udirete . E perchè vi atreca stupore, che tanto lo temellero gli uemini , le par che ancor' effi shalorditi il remellero gli Elementi ? E qual di questi non si renderre ubbidiente ad ogni fuo cenno? Forte la rerra? Ma quante velte quella fi tooffe alla fua prefenza con improvisi ttemnoti? Forte il furco ? Ma quante volte questo ritennesi al suo comando da formidabili incendii? Quai do Francesco volle punir la Città di Tolo ribellatofi a Crifto, che non ottenne daglı artenali dell'aria? Caligini, baleni, tuoni . faette, piccoli diluvii di centre, e di bitume, gragonole inufitate di pomici, e di macigni, e quali ch'egli avetle in fua mano ancor le chiavi delle caverne più fottetrance de venti, parve, che infino da gli ab-bifii tracffegli a fchiere a fchiere, per ilpianare muraglie, per balzar cafe, e ditegnare agl'impenitenti un' abbozzo del di finale. veva lavato, lo lafciò fano. Molti ma-Ma più di ogn' altro l'ubbidirono l'acque. Lati poi rifanò con gli abbracciamenti,

volte, che raddolci la loro amarezza, ò the place i loro furori; come tral' altre gli avvenne rell' andare e Malacca i dove quietò una temp. fra con attisffare un suo R. liquiario nel Mare; e nel navigar preflo le Molucche, dove ne fedò un' ria, mentre fu egli , che feccla riporta- altra , con attuffar pur nel Mare un fuo re. Egli fu che animò il Capitan Porto- Croc fiffo ; il qual Ciocifilo rub togli ghefe ad imprendere la battaglia, e ad dall'imp to dispetroso della correrte, gli fu poi, come ognuno sà , riporrato dall' offequio prodigioso di un Granchio; eletto a ciò, s 10 non erro, tra turti i pelci, per pompa più capricciola di novità; giacchè neffino da brancie così tenaci (perato avrebbe reftituzioni, ma danni. Treppo farebbe intravia quello, che in un tal gonere io vi potrci raccontare. Baftivi il rilapere, che non avevano i Naviganti fra le tempeste nome più savorevole di Francefco . Facevano i Mircatanti a gara di averlo ticlie lor Navi per afficuramento delle lor merci . Nè tolame te questo ora invocano morto, ma questo fin dall' ora invocavano ancor vivente, e contanta felicita, che talor appena chiamatotal Giovanni Araugi, il quale nel naufragio att:ccandofi ad una tavola , raccoquella tavola apparfegli il contolò, lo foftenne, l'accompagnò, e andò feco onfolo ! lo ben mi avveggio, che la loro | deggiando per cinque giorni, e per cinque notti nel Mare, finche lo depose salvo su'I litto di Meliappore . Che le tanto era rifortraro egli da venti, e dalle procelle, non meno era anche temuto dalle infermirà, e dalla morte. I Malati, ch'egli guari, furon-ranti, che igomentarono i Vescovi di Malacca dal proteguirne gl'incominciati processi . Per l'ordinario non andava il Santo alle case l ro, ma eran'esti porta-ti a' picci del S.mo, il quale con l'acqua benedetta ipruzzandogli in molro numoro, gli tarea tofto taltar di terra tutti agili , e vigorofi . Ma ciò accadea nelle infermità più comuni ; perocchè diverlamente portavali con coloro , dalle cui malattie sperava di ritrar pet se qualche frutto di mortificazione, ò di penitenza. Così mostrò egli nel promontorio di Comorino, dove incontrando un Mendico tutto lebbroso, bacciollo in prima. poi gli nettò le piaghe, e lavò la marcia i ındi bevendoli l'acqua, con cui lo a-

molti ancora con l'embra. Anzi non por miracoli di Francesco, ed io vi protesta. che io mi vergogno di trattenermi punlar della vita renduta a' morti . Venticinque . Signori sì , venticinque sono que' Morti, che per processi antentici fi sa cer-to essere stati risulcitati da lui. E di questi egli alcuni traffe dal cataletto, altri da'

da Crifto. E questi fono, Uditori, alcuni di que' ci, quali fono è Atii genera linguarum : guaggio non più fentito, di maniere non non marcò a Franceico dono di lingue . Francesco schiarimento di arcani . Alii di- il quotidiano sostentamento : nomo non seretio spirituum: non mancò a Franceico prezzevole per l'aspetto, perchè vestiva operatio virtutum : non mancò a France- ella foile di profapia Reale , l' occultafco dominio nella Natura. Alii gracia va nondimeno ancora a domeffici , con fanitatum : ne meno mancò a Francesco più studio , che quel Fiume insigne la virtù sù la Morte stessa, non che sù le ma- sua: non vi par dico gran prodigio velattie. Si conceda dunque all' Apostolo es- dere quest' nomo stello, si sconosciuto. fer veriffimo, che Divisiones grassarum si pellegrino, si nuovo, trassi dietro fefune. Con tuttociò questa volta ha volu- guaci i Popoli interi, e con la forza della to Dio dispensare a questa sua legge, facen- sua sola parola confondere le Città, scon-

VII.

VIII.

fra molti fiumi. questo, ch'abbia io finito, ò vero che nuova legge? È che legge, Dio buono ! abbia detto il meglio, ed il più, de' Legge, che prendendo a corregere l'Uni-Panegirici del P. Segneri.

zendo egli folo supplire a tutti, ch'erano che solamente ne ho scorio, se così è leciouzfi infiniri di numero, e troppo difuniri to dire, il menomo, e il meno, Paiorvi di luogo, folca, qual novello Elifeo, per ventura intigni i prodigi da me marraan mogo, tota, quai northo; per celle specific paper protest at mandar' a defit i fanciulli, o col luo ba-tit ? pajonvi litroptiol? pajonvi mparegeftone, o col luo rolario, e volentieri go-giabili ? Ma non gia pujono a me. Perdo-dea di quefta invenzione per avere un' natemi, che non fono quefti i prodigi, umil pretefto di attribuire quelle maravi- da me ammiratti maggiormente in tal inoglie più tofto all' innocenza di quell' et i mo. E quali dunque tono egino? Quali che alla fantità della fua persona. Una sono? Maggior prodigio di gran lunga mi fua disciplina rimasta pretto Firando ad sembra, che un'nomo fra tanti prodigi un Vecchio suo albergatore, che maravi-glie non fece, e ne' Gentili, e ne' Cristia-che si avvilisse a servire nei più negletti ni? Concedeva il Vecchio per gran favo ministeri a ciascuno: nelle navi, purganre a gl' infermi di poterfi un poco con eff... do i panni alla ciurmaglia più bafia; ne-difciplinare, perocchè per quanto i mor gli spedali, componendo i letti à gl' bi già foffero contumaci, nen prima fen- interna più abbominevoli ; negli albertivano la seconda, ò al più la terza sfer- ghi, governando le cavalcature della serzata, che pauroli si dileguavano, se non vitù più minuta. E pure egli era nell' Indie Nunzio Apostolico, della qual diro a narrare la fanità restituita da France- gnita nè meno premulgò il titolo, solo fco a gl'infermi, dove potrei tanto par- fi arrogò le fatiche. Che direte? Chiamarcte dunque prodigi, quei che vi hè contati di fopra: e l'aver divorate lui co suoi passi più di centomila miglia di strada : e l'aver battezzato lui di sua mano più di un milione, e di dugento pozzi , altri dal mare , altri ancor dalla mila perione: e l' aver' atterrati lui col fepoltura nella quale uno, di un giorno fuo braccio vendicatore dell' iniquamenfolo cedeva al quattriduano, risuscitato te usurpata divinità, più di quaranta mila fimulacri d'Idoli vani, non lo chiamerete prodigio ? E pure tutto questo egli continui prodigi, che Francesco operò an- sece nello spazio brevissimo di dieci ancora vivente. Venga or San Paolo con la ni . E non vi par gran prodigio vedere famola divisione, ch'ei fece delle grazie un' uomo approdato da un'altro Mondo. miracolofe: venga, e aduna aduna ridica- uomo di coltumi non più veduti, di linpiù praticate : nomo non riguardevole Alis interpretatio fermonum; non mancò a pet ricchezze, perchè mendicava anche vista di cuori. Alii trothesia: non manco, fol di logori cenzi: uomo non veneraa Francesco scienza di pradizioni . Alir bile per la nascita, perchè , quantunque do vedere unita in un folo quella potenza, volgere i Regni, farfi foggetta l'alterezza la qual ha in uso di ripattire per altro fra de Principi , sbarbicar gli antichi costudi molri uomini, come il Mar la fua piena mi, annullar gl'Imperi paterni, efterminare la Religione natia, ed in lor vece costituir Ma voi giudichercte facilmente con nuovi riti, propagar nuova fede, Itabilir ververso de suoi dettami, vanta per glorla i voi novissimo, un' uomo, che dimentidiforcei, per teloro la nudirà, per folaz- cato tutto di fe , che distrutto tutto per dispergis, per tectore at insura, per rotata. Ledo tunto on it e o the unitation tutto per 20. i tomenti; per protecta la ledolezza, lahi i, atrivava linino a morire di pune per grazie gli oltraggi, per riio le lagrii flenton ium aliquegia deferta, fema aver me, per contenenzeza gli diffami. È laltor tetto, chi una capanna altro letto, pur quella legge modelium egli flabili; che il pavimento, mal diricto, mal con-di maniera, nella rocc. a ele concr del clo, ani medicato, a nazi derelitto con la barbarie , in Goa Metropoli dell' barbaro tradimento da quei medelimi , Oriente, in Mozambico, in Mclinda, che gli dovevano più a fimilitudine di Offerte, an obtainant of the control of the property of the control of the contro spaventose del Moro, in Sazzuma, in Fi- Questi, questi sono i miracoli, ch'io più rando, in Suvo, nel Meaco, in Figen, stimo; mà quasi che mi dispiace di a-În Bungo, Regni tutti e fei del Giappo ne, cd oltre a guelli , në Melai , negli perchè taluno non rimara per ventura. Aceni, ne Giai, ne popoli del Minda-Aceri, ne Guir, peppin et minas la grandare, è apota pi manacia ma nao, in quei del Celebes, in quei di Ca-navar, e in più alti, che gia innumera-cico, fe non miracoli.

Ma che ? Se per miracoli vogliamo fprezzati fplendid:filmi pattimonj, o ti-folamente intendere quelli, ne quali travagliofiffimi efili, o fofferte lunghiffi- ne mancherebbono per ventura altri molme prigionie, ò accettate tormentofiffime ti da raccontare? Vi dico di verità, che morti. Dirò ancor più l'Francesco folo fi a narrarli tutti, bisognerebbe, che Fran-oppose col suo sapere alle tre più cele- cesco medesimo mi prestasse quella virultime falde del Mondo. E di che stupor benchè la Nave a ciò pronta , soile così vi colmaste in veder tra voi, spettacolo a sidruscita , e così screditata per la vec-

pudiate gloricfiffime nozze, o tollerati l' uomo impiega meno di propio, me brate Accademie, che fioriffero nell' tù riferita in effo da alcuni, i quali Oriente, a quella de Brammani, a quel hanno feritto, ch' egli una volta arrila degl' Imani, a quella de' Bonzi; col fuo vaffe col fuo comando a fermare il Sofaper le convinie, col fuo fapere le fere-dito, e col fuo fapere guadagnofii anco-ancora operati dopo la motte, chi ne ra talmente gli animi di cinque Rè coro- operò tanti in vita ? mentre è comun' nati, del Re di Rofalao, del Re di Olla- utanza del Cielo di concorrere a questi te, del Re di Maldiva, del Re di Mofa- più parcamente, per non esporre la Sancar, del Redi Nulliagra, che a'fuoi pie-di genufiessi depotero utti e cinque i fa-vivente follevala a tanto onore . Se non stossi loro diademi , perriportar di sua ma-latro , il solo cadavero di Francesco no il Santo Battefimo; fi come fece, con non equivale ad un'eterno miracolo? Fu più Reineancor'effa, la favia Mora; mo- questo sei mesi interi tenuto da' Portoglie del Re di Ternate, tre Sorelle, di Re, ghefi dentro una cassa di calcina vivissi-un figliuolo, un fiatello, ed il Gran Pren-cipe di Rosalao, con più altri di eccelso te l'ossa spoppara dell'Isloa di Sancia-Scato, E se non sono questi prodigj, Si- no nella Città di Malacca. Ma tutto in gnoi miei, quali stanno? Eh che se si dano. Fin' al di d'ogi, quel Corpo, consisten bene, quelli sono di gran lunga motto Vergine, si consistera si incorrotstimbili più degli altri: perchè la dove to, si bello, si colorito, che chiunque gli altrifolo fignificano una Santità firgo- con attenzione il confidera , altro non ple etti inter e princario una Sertica ingo e dei Actionario a Connecta etti un indi-quelli intere fenche l'unono del (ing., ma) put la Revula diria musergi), fenole con-in quelli vi ferode molno. Vi ferode i li detraffe con attenzione. Nell' entrare fuori, vi fenole il fangue, vi fepode la che fere in Malacca il facro depotito, faitià, vi ferode la vita. E forte che Fran- ne fingò l'ulbito un' attociffina pofie -crico non vè la fesse? visi vi optative Quindi fu giudicato condulto a Goa. E

chiez-

chiezza, che non ardivano i Mercanti I meta; ma ne meno pollo affatto tacere fidarle le loro merci ; quando poi seppero, che doveva servire ad nso si no bile, tutti a gara corseto ad essa, comperando ancora a gran prezzo, chi l'im-barco delle persone, e chi la sicurtà delle mercanzie. Nè rimafer punto ingannati. Urtò per viaggio la Nave nelle fecche di Zeilano: e già più non poteva nè andare innanzi, ne ritorcere addietro. Fu risoluto in quell' estrema disperazione di esporre sopra la poppa il sacro deposito: ed ecco, che a quella vista, quasi atterrito , si spaccò con fracasso orrendo lo scoglio , e cedè libero il passaggio alla Nave, la quale, quando al fi-ne approdata felicemente, ebbe depofli in terra tutti i fuoi paffaggieri, e tutzi i inoi carichi, fi ipronfondo fubitamenre nell' acque a vista di ognuno, ò perchè altri non meritasse più di valersene, d perche a lei non restasse più che sperare, è perchè il Mare ( come alcuni scherzavano ) la rapille, per fare invidia a quell' altra che íplende in Cielo . Comunque foffe. Non folamente i Cristiani, e gli Europei, ma i Gentili ancora, ed i Barbari , affoliatamente concorfero ad onorare quel Sacrofanto Cadavero , e si gli uni , come gli altri indifferentemente coflumano anche al di d'oggi di porgetli i loro preghi; gli confacrano voti, gli accendon lumi, gli alimentano lampane, e gli ufan tutti indiftintamente un' offequio così divoto , che fino un Tempio fonsuofo gli ha eretto il Re di Travancorre , quantunque Maomettano . Non ha però Dio voluto, che le glorie di Francesco si contenessero folamente ne' confini dell' Indie, da noi difgiante con tanta vastità di monti, edi mari. Anche in questi nostri paesi non è credibile quanto abbia voluto renderlo celebre co' Miracoli . E non fenza molta ragione , s' io ben mi avviso . Perocche, avendo eletto Francesco per setvizio Divino di abbandonare un Mondo a sè noto, e caro, per seppellirs in un'altro muovo, e con trario ; Iddio gratiofamente ha voluto contraccambiargir gli onori, di cui privoffi qui vivo, con quegli, onde qui il glorifica morto. Egli è tutt' ora con le fue grazie prefente a questi nostri paefi, come fe per noi file morto, non the fra noi.

Non voglio già accennarle, ne pur'in

quello, che avvenne nella periona di Marcello Mastrilli , per essere il successo sì gloriofo , che traffe tutti a fe gli occhi de' convicini , ed afforbì lo ftupore de' rimotiffimi . E a chi non è conta la fortunatissima fine, che gli anni addietro fece il nostro Marcello nell' Isola del Giappone, quando atrivatovi pute ad onta delle tempeste, e a dispetto de Persecutori anche entratovi, per predicarvi la fede, trionfo quivi vittoriolo, e delle carceri , e delle fosse , e delle fiamme , e dell' acque , e finalmente di quel ferro anch' estremo , con cui que' Barbari , nel troncargli la vita , non fi avvider di mietergli ancor le palme ? Ma chi gl' impetrò quelta fine, se non Francesco, il quale anche glie l'anti-disse, e ve l'animò ≥ Egli fu, che mentre Marcello giaceva in Napoli . non folo già mortale, ma moribondo, gli apparve visibilmente al lato del letto in abito di piacevole Pellegrino, col bordone in mano, e con la mozzetta alle spalle. Egli fu, che lungamente parlogli, egli che confortollo, egli che mosselo a rinovar la promessa, poc' anzi fatta, di confactarii alla Missione dell' Indie. Egli che ad una ad una dettogli ancor le parole , con cui doveva , e concepire il voto , e addimandare il martirio . Egli che , quindi in un momento guarendolo, gli faldò le ferite, gli rolfe i fegni, gli tendette le forze : ed egli che finalmente nella cost faticofa navigazione gli affifte sempre, or liberandolo dali' infidie de' gorghi , ora dalle furie delle barraglie, ora dagl' impeti de' foldati , e facendogli fin cadere a' piedi innocentemente le palle di artiglieria , furiofamente volategli in mezzo al petto. Or che dite, Signori miei ? Quando Francesco non avesfe in tutta l'Europa operato altro prodigio, che questo solo, non ne avrebbe data unz teitimonianza baftante del fuo gran merito? E in quali secoli s'udi mai nella Chiefa, lasciatemi dir così, in un fol Mitacolo unirfi tanti Miracoli , quanti fe ne unirono in quelto, a prodi Marcello? In questo apparizioni chiariffime, in questo cure maravigliose, in questo profezie nuove, in questo adempimenti evidenti , in questo pro-tezioni inaudite . Tutta l' Europa alparte, perchè ciò farebbe un ritornare lor mirò co' fuoi occhi uno che andaalle mosse, quando son già presso alla va a cercar la morte per Cristo, con ficurezza infallibile di trovarla: e potè immusa mirabilia: glorifica manum , & quafi diffi Martire vivo riverire anticipatamente Marcello , con attribuire a diceva del Martire Santo Arcadio . An eadius adbue demorasur in faculo , & jam Martyr recitatur in Cale . Ma chi non pago di questo solo Miracolo di wedere , quanto ancora in Europa fia ! grande la frequenza delle fue grazie, rimiri quanto numerofa è la turba de' fuoi divoti . Quante Città se l' hanno in clia già eletto per pubblico protettore! V'è Bologna, v'è Meffina, v'è Napoli , v' è Perugia , v' è Torrino , v' è Parma, v'è Piacenza, v'è l' Aquila, v' è Cremona, e ve ne iono tant' altre i in Italia fola, che può ben quindi trarfi l argomento degli altri Regni d Europa , ne quali Francesco nacque, ovver converso, come farebbono la Navarra, la Francia, la Luftania. E che contralegno è questo. Uditori ? La maggior parte di quelle Città d'Italia, c'hanno ora eletto Francesco per Protettore , non appartenevano ad ello pir veiun capo. Alcune mai nol conobbero di prefenza, mentr'egli viffe, alire ne meno il conobbero mai di nome. Che si può dunque dire, se non ch' el si-abbia guadagnati poi dal Ciclo i loro animi, ei loto afietti, a forza folo di grazie miracolofe, gia che ogginai non fi ritruova facilmente pieta , fuorchè intereffata : ed i Santi fon fimili alle fontane , a cui nessum più ricorre , quando giacciate di Verno , ò secche di State , son come l' alire, belle sì per lavoro e ma non dann' acqua? Se non che uditemi . E non ha egli certamente donata ali Italia tutta tina gran caparia della protezzione perpetua, che le promette, mentre del fuo Corpo ancora incorrotto ha laiciato ad l tezzò tant'idolatti , spezzò tant' Idoli , risuscitò tanti morti? Quel braccio, quel braccio istesso, oggi, come trionfante, ripola in Roma, alle radici appurto del celebre Campidoglio, ed ivi pnò vederfi, e palparfi, ancor' intero, ancor pieno, ancora pastoso. Chi però mi vieta, ò Signori, di rivoltarmi-con graso af. con le parole tolte da me nel principio: deant getentiam tham; inneva figna , or I nedite que' muti dov'ell'albergi, benedite-

brachium dexterum . Sara dunque inutilmente venuta a rinavigar ne' nostri paesi fui quello , che il Vescovo San Zenone la vostra destra ? E alzarela pure , alzatela fopra genti, a voi forastiere, è vero, di patria, ma unitissime d'affezione . Rinnovate ancora qui que' prodigii , c' hanno tenute tanto tempo inaicate le Francesco, vaol come in un' occhiata | ciglia di tanti Barbari; e ricordatevi, che se voi siete morto nell' Indie, èstata difgrazia , da noi forfe non meritata . Già Ignazio; vostro riveritissimo Patriarca, vi aveva deflinato in Italia al Genera-, lato di tutta la Religione, ch' egli volca: dalle sue spalle depporre sopra le vostre. Già vi aveva a tal fine feritta la lettera, gia ve l'aveva invitta; e fe la morie volira non frapponevali a recidere i fuoi difegni, voleva egli, per compimento di tanti altri voltri Miracoli , fur vedere al Mondo ancor questo , nulla minore, che ad una templice, I, una la qual' egli crafi fotto!critto a piè diquel foglio, voi di nuovo, per obbedire, imprendereste subito ( fenza sapere a qual fine ) una si penofa, e si lunganavigazione, rivarcando gli stesti Oceani , rincontrando gl' istessi rischi , tipasiando le stesse zone, e quel ch' è più, lasciando che aliri per voi sottentrasse a godere il feutto delle voftre opere altri la gloria delle vostre fatiche. Così al cento Ignazio volca . Ed oh come allora vi avremmo noi ricevitto, domatore di ima intera Barbatie, Apostolo di una impenia Gentilità ! Non avria certamente Roma in tutti i fuoi fecoli rimirato trion» fo più affettuolo; mentre, s'io nonm'ingonno, da tutte le Città, sutti i Popoli vi farebbono ufciti incontro , affin di porsare a gara su le lor braccia il Maestro di tante genti , il Predicatore di tante lingue, il Profeta di tanto grido, il fugator di tanti languori, il ella venire quel braccio deftro , che bat- l'ifutcitator di tanti defonti . Ma fe la morie c' invidiò tamo acquifto , voi riftoratelo. Gia fappiamo affai bene, che voilo fate, mentre ogni giorno vi ci moftrate prefente con amorevoliffine maravielie. Ma non vi ftancate di feguitare? cierefies , clorifica manum , & brachium dex terum . Attendete pure ogni giorno più a glorificare la vostra destra, ch' è quanto fetto a Francesco, e di ridirgli per fine dire, abeneficar largamente i vostri Divoti: e se veruno dovete oggi voi bene-Sù Francesco, che vi sitiene ? Aleva dire in particolare benedite vi prego quelmanum suam super gentes alienas, ut vi- la Città così nobile, ch'ora iosetvo, bequell'aria, di cui refpira, benedite que l'ettorici, atti più tofto ad offuscare le campi, da cui riscnote giornalmente il Verità per se belle, che ad illustrarle, ha non curando questa mattina da me colori notizia de vostri fatti.

fino viver , e fopra tutto benedite que-fino dire , per acquiftare una finera

## R IGI

Tanto più gloriosa, quanto più occulta.

## PANEGIRICO PER

L'IMMACOLATA CONCEZIONE

## MARIA VERGINE,

Detto in Ravenna.

Jacob autem genuit Joseph, Virum Maria, de qua natus eft Jesus, qui vocatur Christus. Matth. 1. 16.

rochè fembra , che gliela donl con pat- icità, altri per dignità. Fra tutti , come to di non mat prevaleriene in fua pre Sole rispiende Crifto, come Luna Maria. senza : onde , quanto più sontano la il- Ma , perchè questa nella fuz prima comlumina, tanto più vicino la oscura. Non parla rassembri più luminota , non ha ensi oggi Crifto fa con Maria . Peroc- voluto l' Evangelifta dividerla dal fuo Soche, ricevendo Maria la luce da Cristo , le . Onde , avendo appena egli detto ; non altrimente che la Luna dal Sole, non Virum Muria, tolto loggiunge, de qua ha pertanto bilogno di star lontana dacsi. so per compatire. Anzi allora apparisce tuete le sue perfezioni , nessuna priova posi luminofa, quando gli apparifec più è si universale di forza, quanto l'effet profima. E quella forse è la ragion prin-lei si profima a Crifto. Perchè fu ella cipale, por la quale esti si veggono nell'anta nel nascere è Perchè così converni odierno Vangelo star: si congiunti. Pat va ad una Madre di Cristo. Perchè sus Panegirici del P. Segneri .

L Sole dona luce alla Lu-1 mi che in tal Vangelo non facesse altre L 20th owns into ans an any mean an any mean in any megan i. Ms 3 an Mattee , 6 th dipinger come un other Nell' islefte tumps ii Cielo rilucentifiano . Apparifcono in el-mefra; per dir cost, al-mefra; per dir cost, al-mefra; per directo di disconsi medicale quanto bisonico. Per giunto per interia, altri per na-

incorrotta nel partorire ? Perchè così ri- ! firat questo di , con quanto provida di sto . Sicchè , quanto questa vicinanza di a noi di gran prò . Però ciascun mi dia Crifto la rende in tutte le parti più luminosa, tanto par più strano, come oggi non fia baftante a dileguar perfettamen- fto fia intervenuto, perchè prema poco te ogni fospezione di colpa , come dalla fua vita, così dalla fua Concezione. Si ogni peccato, non folamente attuale, immonda, ò fu immacolata ? Non cred' io già ritrovarsi al Mondo verago si men- gine vile ? E questo è 'l punto , che ritecatto, il quale fi perfuada, permetter- mane ancora men chiaro intorno alla fi ciò da Crifto per gelofia, cioè perch' Vergine. La fua nobiltà, Non già nell' esso non voglia, che al suo confronto la ordine della Natura; ma ( ciò che più luce, per quanto arricchificance ogni al-tro inferior pianea: e ben fi fa, rima ner fempte ra loro quelfa differenza, feva; non amica, ma ribelle, non fian-che l'uno policie la luce fua per nam-ta, gli alro policie caracteria de fempte in le prema? un fi confidera , come propia , negli al-Io ceramene me I fono udito gia muo- è taccia il non effer nato. Onde Baldo, vere da più d'i mo, onde per todaista- quel voltro Orazolo, ò Guirili, ebbe a ce in un'ora a tutti, ho tríoluto di mo- dire, chequelli talifono fomiglianti a us'

chiedeva una Madre di Cristo. Perchè fu ra abbia Iddio voluto, che resti sì lunsi perfetta nel vivere? Perchè così fi do-veva ad una Madre di Criflo. Perchè fi si privilegiata ancor nel morire? Per-Forfe da quelto noi dedurremo confeguenchè così meritava chi era Madre di Cri- ze belliffime, a Maria di gran pregio,

mente, Potrebbe alcuno avvifarfi, che quealla Vergine l'effere dichiarata esente d' dice di Maria, ch'ella è quella, de qua ma ereditario. Chi può tuttavia penfar nauns est Jesus; e tuttavia si può punto ciò, sol ch'egli consideri, quanto uni-ancor dubitare, se la sua Concezione su versalmente si apprezzi il derivar da origine nobile, si abborra il venir da ori-Luna splenda del tutto pura , e pompo rileva ) nell'ordine della Grazia. Si trat-sa . Non perde mente il Sol divino di ta di veder, s'ella discendesse dalla stir-

Mi è caduto molte volte in pensiero di tri , come imprestata . Non vi dispiaccia dubitare onde avvenga , che tra gli uoth, come impretatat. Non vi unipaccus jumoiner tonce orrups, sure in gu auperto, che con finant cuinfilià imbellighia-moi fisciali translima della nobilità dei mo quella minina, onde avvenga, chi Natali. Perocche a dire il vero, qual parelindoci a l'oven dell' immacolatifima e abbitmo noirella nobira origine? Non Conceione eani agnomenti datori, e è virtà notira, s'è nobile; son è colpa dall'autorità delle Seriture, e dall' effi. Indira, s'è vite. Ella è nereo bendicio. eacia delle ragioni , e dal confenio de della Natura, nel quale ha luogo la forpopoli ; ficche par già , che motalmen- te , non l' clezione . E pure quanto mai te parlando, Iddio non possa, in ma- volentieri sentiamo noi rinfacciarci l'ignoteria falfa permettere tanta apparenza di biltà! Tollereremo più pazientemente d' vero, con tanto inganno; contuttociò ellere riputati, ò tenui di facultà, ò fcar-la Chiefa ancora si astenga avvedutamen- si di fapere, ò deboli di valore, che vili te dal diffinitla. Diffi dal diffinirla, per- di nascita. Lo per me crederei ciò sorse ciocche è vero, che il nostro Sommo avvenire, per ester quosta una macchia Pastore Alessandro Settimo ha rinovati quasi indelebile, Se uno è povero, può con una gloriofiffima Bolla tutti quei de- con le industrie divenir facultoso . S' à creti, che v' erano a favor d' effa , gli ha ilignorante , può con lo findio farfi erudi-ha illuftrati , gli ha invigoriti , gli ha ampliati in qualche lor parte : ma truta-deffi valorojo. Machi è nano vile, difficilvia, se dee dirsi la verita, egli aggiunge mente egli può co propii galenti arrivare ancora con termini moko elpreffi , che a nobilitarfi . E' veto , ch'egli può con non intende di venir per tal'atto alla de- effi ascendere a gradi anche sublimissimi; ma non intende di verili per tai ano anato i materiare proprio di intende di verili per la considera di consider un dubbio affai degno di svilupparfi ? fatto: ma anche a chi si è fatto nobile .

III.

infermo, rifanato da una ferita : Similes | interpone la fua irrefragabile autorità ? funs agro curato à vulnere, cujus aliqua Perche non diffinifce più chiaro ? Perfemper manet cicaerix . Negli altri infermi . maneato il male, frà qualche di ne sparifcono ancora i fegni: ma ne' feriti, nen già : perchè ancor fakiata la piaga , ne

ĮV.

resta la cicatrice. Or figuratevi, che l' istesso avverrebbe della Vergine ; s' ella avesse depravata l' origine dal peccato. E il peccato otiginale di tal natura, che meno di tutti gli altri può esserci rinfacciato. Perocche questo non si commette propiamente, fi eredita : e come farebbe benefizio state approvate concordemente , dopo divino, fe ne fossimo efenti, così a dir giusto, nen è percolpa di alcuni di noi , ie ne siamo contaminati. Onde sembra , the per tal capo dovrebbe menorillevare a Maria il dichiararnela libera . Ma dall' altra parte il peccato originale è macchia d'origine : la quale nella Vergine avrebbe, non fo come, offuicate tutte le fue glorie seguenti. Perciocchè, ancora dappoi, ch' ella fosse arrivata al più eccelso grado, che alcuna pura creatura possegga nell'ordine della Grazia, fe le farebbon potuti rammemorare i principii ignobili, e rimproverare la progenie infelice. E qual fua grandezza non perderebbe di luffro con questa macchia ? Fingali, ch' ella fu concetta in peccato, e poi mi fi dica: Che fi afferma di lei? Ch' ell' è Regioa del Cielo? Si; ma prima fu fuddita dell' Inferno, Ch' ella è Madre di grazia? Si ? ma prima fu figlia d'ira . Ch'ella è Avvocata de' peccatori? Si; ma prima fu compagna lot nel peccato. S'ella è Genistice del Verbo, non è anche vero, che prima gli fu nimica? La sposò lo Spirito Santo: ma prima non la foggettò il Tiranno Tar-tarco ? L'adottò il Padre Eterno : ma prima non la possedè il Ladrone Infernad' origine infetta , bafta quefta fua prima ignominia ad offuscare tutte le sue susseguenti prerogative. E vogliamo poi perfuaderci, che non importi alla Vergine di vedere, che la sua Origine tengasi Immacolata? Anzi, s'ella ha tanto filmata la nobiltà nell' ordine della Natura, che si pregia di derivar da Stirpe Reale, quantunque povera; come l'avra prezzata si poco nell'ordine della Grazia, ehe non curi di apparit di origine immonda, quantunque fantificata?

Troppo dunque importa alla Vergine onefto punto: si , troppo, troppo . Ma s'e cosi , perche Iddio finalmente non v

chè non pronunzia ? Perchè non parla ? Non ardirei di sciorre io per me stesso sì gran questo, se quella Vergine, la quale m' ispira i sensi, non mi dettasse ancor le parole. Scoperse ella un tale arcano alla fua confidentiffima Santa Brigida: a quella Brigida, io dico, a cui, con tanta affiduità, e con tanta amichevolezza, foleva ancor favellare l'ifteffo Crifto: e le cui rivelazioni, come che non habbiano in sè certezza di Fede, fono nondimeno un lunghissimo esame, da quattro Sommi l'ontifici, onde quanto giusto è riverirle, nanto farebbe più che ardito sprezzarle In una dunque di queste rivelazioni, cosi favellò la Vergine a Santa Brigida: Ve- 5. Brig. ritas eft quod ego fui concepta fine peccaso N eriginali. Ma, Signora mia, s'è così, c 49. perchè non si diffinisce? Questo è il noftro dubbio : udite la fua foluzione. Pla. Lib.6.c at. cuis Dee, quod amici sus piè dubisarens de

Conceptione men, & quiliber eftenderer zelum fuum , donec veritas claresceres tempore praordinato. Queste poche parole son come femi, che ferilli di virtù, mi danno cuor di discorrere ad onor della Vergine in questa forma.

Non fi può dubitare, che Dio in prima non abbia permello ciò per maggior efaltazione della fua Madre, alla cui gloria, qual Figlicolo amantiflimo, è frato sempre egli intento, come alla propia. Gode egli di vedere impiegati i nostri intelletti in rintracciare le perfezioni di effa, e in discoprirne le proprietà. E però ha voluto lasciarne campo più libero ad eseguirlo. Quindi io credo essere univerfakmente avvenuto, che della Vergine pochissimo siasi trattato nelle divine Scritle? Dite quanto fapete: se la Vergine fu ture. E'l sno Figliuolo medesimo non fi legge, che mai prendesse posaramente a discorrerne con la gente, non che a lodarla . 'E forte era cgli fcarfo d' encomi verio di perfonaggi molto inferiori ? Che non difie del folo suo Precursore Giovarmi / Non fi diede egli a far di proposito l'Orasore, per commendarlo alle Turbe; l'Avvocato, per giultificatio co' Farifei ? Lodò una povera Vedova per due quattrinelli, che offerse al Tempio. Esal-10 un miterabile Pubblicano per un'atto .

che fece di nmiliazione . Nè prima vide

a' fuoi piedi convertita la Maddalena .

che proruppe in elogi della fun carità. Ce-

lebrola cottanza della Cananca, la fiducia li 4

del Comunione , la finecrità di Natanach I veduti in offequio fuo occupati tanti inmai che perlaffe. Anzi non prima celi udi cerra buona femmina alzar la voce dal volso per commendarla con quel celebre esclamamento, Scarus venter qui te porla ribatté . la tiprefe , e non dubitò di voltare altrove un difcorlo, benchè sì giusto, con pronunziate, dover più stimarfi beato, chi fa udire il Verbo, Figlinolo di quelle viscare, e sa ubbidirlo. Quinimo beari qui andiuns verbum Dei , e enfediung illud. E perche ciò? Forfe mon conosceva cgli i gran meriti della Madre? Non l'amava? Non l'apprezzava? Follia dubitame . E perchè dunque si poco egli ne volle parlare nell' Evangelio, si poco ne lasciò parlare dagli altri : fe mon perchè, quanto meno trovavafi decretato, e diterminato di lei , tanto più c'invaghissimo di spiame , e di specolarne i Ouindi , le voi andrete confiderando , ritroverete , che quanto oggidi v' ha di certo , e di chiaro intorno alla Vergine, quali tutto fu nella Chiefa per lungo tempo affai più dabbiolo, di quello, ch' ora fi fia la fua Concezione. E prima fu disputato nelle Accademie, prima fu agitato ne' libri, prima fu climinato in molii Concilie, the lo Spirito Santo voleffe finalmente degnarfi di rivelarcelo. E gual titolo ha ella più rignatdevole, che quel di Madre di Di 2 Meritava certamente un tal titelo d'effere pubblicato la prima volta immediatamente per bocca dell' istesso Spirito Santo nelle Scritture divine . E pure celi velle aspettare, che i Padri Effcfini lo formaffero prima con le lor lingue, e lo fottofcriveffero cen le lor mani. Tutti ad una voce noi la chiamismo l Vergine innanzi al parto, Vergine nel parto, e Vergine dopo il parto, Ma dove fi legge ciò con termini così cipreffi, nelle Scritture, the non toggiaceflero a lite? ti, fi raccolgon denari, fi compongo-Ha bitognato, che molti nobili ingegni no carriagi, e fi preparano provviggioni fianfi flaticati in rintracciarne le piuove , groffiffine, per viaggi , si terreftri , coin difeurerle, in dinudarle, per contuta- inc in ritimi. Capi della fredizione fon re la temerità de Theodori, degli Ebioni, dellinati alcuni nobili Senatori Romani degli Elvidii , de' Valentini , i queli a Si spargono pregniere per la partenza , fi e ventilata fra Padri, e la fua Naccita al fpiccafi la foma Comitiva da Roma, fi chiamar fanta, e la feconda crederfi riofi dovene vada? A turti rispondesi. Và corporale? Così a poco a poco si fon titt- a cercar l'origin del Nilo. Non v'è Prote ite schiarcodo con fomma gloria le sue vincia, non v'è Città, non v'è Tetra, rare prerogative, mentr' ella fempre ha eve non ne arrivi la fama. Se n' empiono

le, ed a favore della Vergine non fi narra | telletti , confacrate tante vigilie , fparfo tanto inchiostro , dedicate tante fatiche . Orapoco altro nella Chiefa rimane da diffinire ultimamente intorno alla Vergine , che l'Immacolata fua Concezione, Sopra di questa quanti sono gli studi - che continuamente fi fanno! Quante mani offequiose si esercirano in rivoltar le Scritture 1 Quante penne dotte confumanti in compor libri! Quante lingue affettuofe fi ft incano in commemorare ragioni! Qual maraviglia fi è dunque, che Dio permetta perdere indecifa ancor quella lite, fenza vole:vi egli frappor la fua indubitata , e infallibile autorità, mentre quelta ifteffa incertezza, durata gia nella Chiefa affai lungamente, fi è convertita alla Vergine in tant'onote?

E a dire il vero a qualunque volta VII. io mi ion posto a riflettervi fillamente, mi è paruto, aver fatto Dio con la Vergine, come la Narura col Nilo. Udite di grazia; che forfe il paragone vi fembreia, più tofto difuguale, che difdicev.lc. Dotò la Natura quel Fiume di perlezioni , e di proprieta fingolari . Ma che? Volle tuttavis, che ne fosse occulta l'orig ne; ficche non fi fapeffe, s'ella era piccola, ò grande, fe pura, ò torbida. Ch' il crederebbe ? Quello che parea dover'effere al Nilo la jua unica taccia, è stato il fuo maggior privilegio. Appena potea la Natura in altra maniera renderlo più gloriolo. Tutto il Mondo fi è nelio in gara, per rinvenir questa origine iconosciuta: nullaque non arns voluis conferre futuris nertitam, Si fono à tal fine fatti lunghi studi , impresi faticosi viaggi, e spesi copiosi tetori . Che può dirsi di più 2 Netone istesso, Imp radore del Mondo, dispone una memorabile spe-dizione. Per ordine into si apprestano da più parti cavalcature , fi radunano genlei contendevano si bel vanto. Questo fi fanco veti per lo ritorno. E frattanto Mondo, e la fua Affunzione all' Empi- capo del Mondo. Tanti i Popoli, per reo, per fentenziare, fe la prima poteva- mezzo a quali ella patla, domandano cui fogli, ne volano le novelle, e per tezza, fempre fi è feguito a cereare tutto olin' un dice : Non fapete eh'? Ubicumque videtur , quaritur, & nulli Roma manda a cercar l'origin del Nilo : consingis gioria genti.

- Roma manda a cercar l'origin del Nilo ? Ora chi ci vieta, ò Signori i da que E che ? Non avea frite il Nilo altre ma fle fingolari maniere, che Dio tiene nell' raviglie, per cui fi meritaffe un 'si bell' ordine della Natura, follevarci ad intenonore? Chi non sa, fra tutti i fiumi lui dere quella, con cui procede nell'ordicifere il Favorito dalla Natura? Peroc ne della Grazia? Torno per tanto a richè, dove nella state ella scena a gli petere s S' in non m'inganno, ha satto akti le acque a questo le accrecce, iddio con la Vergine, come la Natura quasi per necessitar sutti gli momini ad col Nilo. Ne ha occultata per lungo tem-

effere obbligati a lui 1010, mertre, come po l'origine: e questo alla Vergine forse Lucan, to diffie colui t'Sub torrente plaga ne terrat eftato tra le principali occasioni delle fue diffiper ignis, Nilus adel Mundo, oppo- glorie. Benfisa, effere lei pure in altro a mendo le fue piene in tiparo al pubbli guifa del Nilo, Perchè quando il Sole co incendio . Per lui non hanno bito- della Ginflizia Divina , acceso di sdegno; gno gli Agricoltori Igiziani di mirar s'arma degli strali più acuti, e delle fact-Ciclo . Al Nilo vanno i voti , al Nilo re più ardenti , per incenerire la terra ; le suppliche. Ed celi ampiamente in Maria sola ha grazia di opporsi per mitinondando fuori del letto, fcorre per le garlo : Es ne terras a'ffipes ignie, ella uni-Campagne, cuopre le Valli, e cambian-do i Villagi tutti in tante Hole foruna-amabili lagrime da lei sparse, gli alti inte, ne affedia gli abitatori, quali allora cendo da gli nomini meritati. Anche lieti fcappando su agili Navicelli, con quando a fiumi reali degli altri Santimantrombe, con vivole, con pifferi, con ca virtii da temperar quest'incendi: a lei tambirri , tanto danno fegni maggiori non manca, anzi più tofto fi accrefce : nedella loro allegrezza e quanto feorgono gando Dio bene foeffo le grazie alla inter-

tri fulmi , ma gli feconda benefico . fogno di rimirare altro Cielo . Confidari 16. 23. 3. Onde per la fua gran lode difle Ifaia: In nel fuo patrocinio , ad effa indrizzan le aquis multis femen Nell , meffes flumines fru- suppliche , ad effa i voti . E' veggono ges ejus, effendo ivi maggiori le speran- ben felici gli effetti della loto fiducia . ze della ricolta, dove egli reca maggior mentre quello, che vanamente sperela calca dell'acque. E non crano questi pro- rebbon da altri , da lei ottengono facif-digi degni di riportar' ancor'essi il pub mente. I nnonda ella ampiamente con le blico- oriore d'una fimile spedizione. Non fue grazie, beneficando turti, fgomenafi prò dubitare. N'erano degni. Mà que tando neffimo e in questo folo differente sta è la natura degli nomini . Tratcurare dal Nilo, che dov'egli ristrigne i suoi beincuriofamente le maraviglie palefi , e a- nefiz) in una provincia ella a tutta latervidamente correre alle natcofte. Quan ra diffonde i suoi. Ma che? Somiglianti tunque il Nilo abbia rare le fue qualità , prerogative tutte fono già celebri nella non avrebbe per tutto ciò conteguite mai Vergine , fono nore . E per questo non

adoperaffero in una timile impteta . F benche la narura di quetto fiume, fempre rierofa; gentes maines come mirare .

quam noffe fuer : onde doso tante dilibue natura larendi : non però l'int e quali tutti i Regni d' Europa folonnisti-riuscita de pessari, ha spensa la speran sine legazioni alla Sede Apostolica 23 ne' posteri. Dopo tanti secoli d'incer- hanno travalicati monti, han trascorfi

meno delle loro terre. Ne è maraviglia, cessione d'altri suoi fervi, perchè maggiordove il Nilo tumido scorre per semina- mente ricorrati a quella della sua Midre. ti, non gli faccheggia rapace, come al. Per lei molti uomini non han talora bi-

tante glorie, fe fosse stato noto il suo s'impiega ora il Mondo inesaminarle con fonte . Questa incertezza di natali ha tanto affanno. Chi ha occhi , le vede , operato, che non folo i Romani fotto chi hi jenfo, le sperimenta". Le più oc-Nerone, ma prima d'essi ancora gi' At- culte hunto stancati più lungamente gl' firi fotto Cambife, i Perfi fotto Sefo intelletti degli uomini in rintracciarle. fire , i Maccdoni fotto Aleffandro , fi E parchè più occulta d'ogni altra, è rimesta tittavia la sua Origine; e per quano fi ce chi, e per quanto fi specoli: Vincee adbue natura latendo ; per questa più fi fatica, che per ogni altra Ma chi può genze , e tami specolamenti , zmeir ad dir een quanta sua gloria? sono uscite da

la Vergine : per chiarirli , fe la fua Concezione fosse nobile, è vile, se chiara, è contaminata . Quanti Potentati mandano continuamente Ministri a questo sol sine l Quant' oro fpendono ! Quanti ordini danno ! Quante suppliche porgono! Quante diligenze commettono i Nè perchè i paffati non ebbero fortuna di rinvenirla, ne perdono la speranza i presenti. Fino che punto rimarrà ascosa l'origine della Vergine , sempre sarà ricereata . E con questa occasione sempre sarà più favellato di lei, sempre più speculato, sempre più scritto, come di vena inesausta, che quanto più si scava, tanto più

Ora che dite, Uditori? Non vi fembra, che Iddio col procedere in questa forma, abbia provveduto fingolarmente alle glorie della fua Madre ? Quali onori maggiori potrebbe ella ricevere dalle genti , effendo appieno fehiarita la Santità della fua Concezione, di quelli che

ne riceva, avendo a tchiarirfi è Ma non meno egli ha provveduto, s no ben diviso, al profitto de' suoi Fedeli, mentre qualche merito ancor maggiore possiamo così noi guadagnarci presso alla Vergine. Perocchè a dire il vero, quello che noi della Vergine confessiomo, obli-gati a ciò dall'autorità irrepugnabile della Chiefa , pare un tributo necessario , il quale, fi come da noi negaro, verrebbe a cossituirei ribelii, così pagato, non ha virtù di renderci liberali . Non possiamo allora se non chinare la testa, e dire alla Vergine , umili , e vergognofi: Signora , quod debuimus facere , fecimus . Se il negar vi ciò, farebbe azion di perfidia ; concedervelo, non è atto di cottessa. Ma qualche grazia par pure, che mi debbiase se io liberamente vi offero, quel che potrei innocentemente negazvi. Mi fi permette tuttora, ch'io tra me creda, effere flata ancor voi concetta in peccato E' vero, ch' io non potrei ciò, ne trampare', mè predicare , ne perfuadere , ne infegna re, ne difendere più, ne pure in privato, perchè la Chiefa hammi a ciò legare providamente le mani, e chinfa la bocca con le celebri Bolle di più Sovrani Pontefici, ma fpecialmente con l'ultima del moderno Aleffandro Settimo , il qual-non mi lafeia a tal fentenza altro ofpizio, che i ricetti iscrutabili della mente . Ma almeno in

mari. E perchè? Per sapere l'origine del- 1 Ora bench'io possa, non voglio. E se la Chiefa non mi comandi espressamente il contrario, niuno farà, ch' jo non vi reputi esente d'ogni peccato, non selamente attuale, ma originale. Spargerò per que-flo i fudori, spenderò il fiato, donerò ancora il fangue. Dite, Signori mier, non vi pare, che quell'atto di offequio debba gridare fingolarmente alla Vergine, come atto, quanto meno riscosso dagli Esartori delle credenze anche interne , tanto maggiormente amorevole? Certo che sì . Altrimenti, non ayrebbe San Girolamo avuta ragion di dire contro di Gioviniano, che si merita più di ringraziamento un dono, che un cenfo. Majoris erasia eff offerre qued non debeas, quamreddere qued exigarir. E non vediamo, che Diomedeamo ha volnto ritenere ancora per se alcuni tributi di questa forte? E così non tutto quello, che farebbe di gloria fua, ha voluto egli espressamente ordinarci , molto ne ha voluto fol configliare, come farebbe e l'ubbidienza perpetua, e la povertà volonraria, e la purità virginale. Si che, se noi l'abbracciamo , fiamo degni di lode; fe non l'abbracciamo, non fiamo degni di biafimo . Ma chi non fi accorge . come questo medesimo ritorna in gloria più signorile di Dio ? Perehè mentre , non offante la libertà, ch'egli lascia, molti volontariamente foggettanfi ad efeguire, non iolo quello ch' egli ordina, ma di più quello ancora ch'egli configlia i gli fi accrefee uno stuolo nuovo di servi, tanto più nobili , quanto meno forzati . Da egli campo in quello modo di feorgere quei chel'amano maggiormente. Perocché l'amor, come offirva Sant' Agoffino, non aspetta i comandi , ubbidifce z' cenni : Amanti la co at. caneummodo nunciandum fuir . Chi ama , lo. s. bafta che odori l'animo dell'amato, e fenza cercar akro, lo segnita, e lo seconda. Il fimile par che accada intorno alla Vergine. Tutti dobbiamo a ki vari tributi di lode, che la Chicfa espressamente determina . Qualcuno ve ne rimane , il quale viene rimetlo in arbitrio nostro. Ed è quefto, di credetla, ò di non crederla immacolata nella jua Concezione . Lafeia veramente fin' ora la Chicia in ciò qualche facultà di fentire dentro il cuor nottro come a noi piace .. Pure , fe defideriamo spiare , dov' ella inchini , preflo fi fcorge . Concede, the la Concezion della Vergine apertamente sostengasi immacolata , che si quei ricetti io potrei fentirlo, fenza verma pruovi, che si pubblichi, che s' infegni, saccia, ne di tementà, ne di tracotanza. Con afferire, che per Concezione ella ira

brare la festa folennemente con rito doppio, ne ha decretata la Mella, ne ha determinato l' Uffizio, dando in effi alla Concezion di Maria que medefimi titoli per appunto, che attribuitle alla Nascita, mentre la chiama, non pur fantificata, ma fanta, ch'è forse più che il solo eslere immacolata : e dico più , perchè ( se bene si considera ) immacolato non dice altro, che negazion di macola, e ianto dice anche aggiunto di perfezione, cioè mondezza foda, mondezza stabile, 2. . q. 81.a. mondezza, che fa del tutto aderire a 8 in Corp. Dio. Sanliteates nomen (fono parole di S. Tommafo ( due videtur imperiare, munditiam, & firmitarem. Non però, vedete, la Chiefa vuole interdire per questo, che niuno fenta, purchè interiormente, il contrario, non impone centure, non induce colpa. Sì sì, intendiamo. Amanti tantummode nunciandum fust. Da questo poco di libertà, che ci lascia tuttor la Chiefa configliatiffimamente in questa materia, che ne succede ? Succede, che si venga in effa a (coprire un numero innumerabile di Fedeli, che dove trattali di onorare la Vergine, senz' aspettare i comandi, intendono i cenni. E non debbe ella recarfi ciò a molta eloria? Quand'altro non fosse, vede ella in questo la propensione, che abbiamo noi ad esaltarla, mentre spontaneamente vogliamo attribuirle quel vanto, che fenza taccia pur le potremo negare. Non curiamo noi di aspettar, che la Chiesa ci obblighi a darglielo, a noi basta, che non cel vieti.

E come può non afficurarsi dunque la XL Vergine, che noi crediamo volentieri di lei tuttociò, a che fiamo obbligati, fe affermiamo anche quello, a che fiamo libeti? Qui amplius flaquis facere quam bracem ad De prum oft , oftendie minus fibi praceprum offe, quam pornerie; diffe S. Agoftino di quei, che non contenti di effere tibbidienti a' precetti Evangelici, si mostrano anche pronti a' configli . E l' istesso parmi di poter traportare, falva la proporzione, al mio intendimento. Se noi, per onorare la Vergine, fiamo pronti ad affermar più di quello, a che siamo stretti, mostriamo per confeguente di effere stretti a meno di quello, a che fiamo pronti. Dica pur dunque

tende dual primo istante, in cui viene in- che fanta; onde a lei non fosse negato quel fingelar privilegio, che fu concedufula l'anima dentro il corpo. Ne fa celeto ad akri inferiori a lei , quali erano un Giovanni, ed un Geremia? Ci par poco. Vuole, che in vigore di sal fantità noi confessiamo, avere la Vergine ricevuta una tal pienezza di grazia, che mai non commetteffe colpa attuale, nè pur lieviffima; auzi, che maggior grazia ella possedesse nel principio della sua via, che cialcun' altro puro Viatore nel termine ? Non ci basta. Vuole, che noi crediamo. estersi uniti in essa due privilegi così discordi tra loro, come fono Vergine, e Madre, ficche ne la Verginità la rendesse meno feconda, nè la Maternità meno pura? Non fiam contenti. Comandi altro pure la Chie-(a, e non fi fgomenti alla grandezza di articoli si sublimi. Che ne dirà ? Che Maria debbaß francamente chiamare Madre da Dio? Così sia chiamata . E chi seguace dell'insame Nestorio, ardisse mai di contenderle si bel vanto, fi condanni, fi stermini, fi profondi, fino agli abbiffi. Dob. biamo ancor crederne altro 1 Si . Dobbiamo crederne, effere lei stata elevata sopra tutti i Chori degli Angeli, e de' Beati, fiechè risedendo ella in Cielo, non solamente con l'anima, ma come giustamente si stima, ancora col corpo, sia ivi al Trono di Dio l'Avvocata de' Peccatori, il Rifuggio de Miseri, la Dispensatrice delle grazie, la Protetrice della Chiesa, la Reina dell'Universo. E poi? Riman altro da credite in onor della Vergine? Riman' altro? E chi di noi può provare difficoltà in concederle queste prerogative? Non accade, quanto a noi, che la Chiefa dia però di mano a que' fulmini. o di fcomuniche, o di fupplizi, i quali ella avventa contra i violatori de' fuoi decreti. Come ci opporremo noi a quello, ch'ella prescrive di necessità, se noi consentiamo anche a quello, ch' ella ci lascia in arbitrio? Qui amplius flatuit facere quam praceprum oft, oftendie minus fibi praceprum effe, quam pornerit.

Miri dunque pur la Vergine, miri, e XII. gradisca, se tanto noi meritiamo, l'ossequio nostro. Non l'è questo assai riveren-re, assai riguardevole? Vedere tanti Fedeli così disposti a confessar volentieri le sue grandezze, che fenz' afpettare in ciò gli ordini incontrastabili della Chiesa, ne assola Chiefa quanto di grande vuol' ella , che condano ancora gl'inviti femplici? E tancrediam di Maria, e non tema, che ubbi-diremo. Vuole per avventura, che noi rar dalla Vergine ogni gran contraccamcrediamo effere lei stata non prima nata, bio . Onde per non detraudarci di esfo ,

XIII.

Lugo.

non mi maraviglio, che Iddio abbia la preteggono, o d'inteletti, i quali fe loiciato ancora indecito quello miltero, e perinadono. Nelle cofe gia determinate che folamente neadditi la verita, manon per fede, non dipende più da noi far ch'. la riveli, a lune almano di fede, Non è effe, o fcemino, o crefcino di centezza. le ancora vicina, le decisione, promessa già a Santa Brigida; mentre omai pare, che ognuno abbia dimofirato, quanto era da quello, che la Chiefa c'infigna, non penecessario, il suo zelo, dirizzato da ambe le parti con fanto fine a fcoprire il liamo a fino favore, à tacciamo . non è vero: quifque oftenderit zelum funm : e che però fia ginnto quel tempo preoidinato, nel quale si diffinitea dal Vaticano quella propofizion confidataci da Maria ! prima già di tre fecoli , appieno fcorsi : Veriens eft , quod ego fui concepta fine peccato originali .

#### SECONDA PARTE.

O Ual contraccambio riceveremmo noi dalla Vergine , tenendola immacolata nella fua Concezione , n'entre tuttavia si permetto, con le limitarioni già da noi ricordate, di non tenerla? Grandiffimo contraccambio . E l'apprefi in , fin dalla mia giovinezza, da un Perfonaggio, Eminentiffimo al pari, perdottrina, Cardin, de C. per dignità. Il contraccambio farà, che la Vergine difenda noi nell'ora della nofira morte, come noi difendiamo la nel punto della fua Concezione. Uditemi sttentamente. A noi ora importa afficurare la nostra morte, perchè sia santa; deila nostra Concezione più non ci calc. A ci non cale più ora della fua morte; le importa tiabilir, che la fua Concezione credafi immacolata. Ora fe noi c' impie sherem per la Vergine in quello, che importa a lei , non volete , che per noi ella dincendevolmente s'impirghi in quello, che importa a noi? La perfetta gratitudine vuole, che la pariglia almen rendali in grado eguale, quando non fi può nel calo medefimo. Ma direte; che potliamo noi fare, perchè la fue Concezione credali immacolata? Non rifiede in mano nostra l'Autorità suprema del Vaticano : non tocca a noi favellar da quella cortina, sentenziare da quegli oracoli. Dite il vero: ma per questo, non potete far molto a favor della Concezione ? Anzi potete fare ancora moltissimo, se volcte. Perocche fi vuol presupporre, che fin a tanto, the un orticolo non fiaftabilito di fede può ricever fempre maggior, è minor probabilità, almeno effrinfoca, dalla mag-

però, che non dobbiamo sperarne, e sor- Concioffischè, nè sono este più certe, se crediamo, nè men certe, se le neghiamo. Ribellinfi tutti el' intelletti de gli uomini rò ciò rimane meno infall'bile; ed ò pargran fatto. Ma nelle verità non ancora decite, possiamo affai. Onic queste, e fi rendono più probabili , se v' inchinano molti, e men probabili, se v'inchinano pochi , e quaneo vie più crefce una tal probabilità, tanto maggiornente fi agevola ancor laffrada all'ultima irrefragabile decifione: Or posto questo: Noi sappiam che nel numero di queste verità, non finire ancor di deciderft interamente, è quella della Concezione, di cui trattiamo. La Chicía non ha voluto finora fentenziare dalla fua Cattedra, fe foile immacolata. ò se soile immonda. Mettiamei noi dalla parte di coloro, che francamente, che fortemente, che a piena bocca la chiamano immacolara, e non fi può dubitare, che aggiungeremo anche noi qualche maggiorcredito a quelta fentenza, giaunivertale, come anche un tenuifiimo grano aggiugne qualche maggior preponderanza ad unabilancia già traboccante, E chi non vede quanto ogni giorno più acquisti di probabilità una tale opinione, mentre omai tutti i generi di persone unitamente concorrono ad approvarla ? Uomini , Donne , Nobili, Plebei, Dotti, Ignoranti, Religiosi , Secolari , Ecclefinitici , Laici , Principi , Vatfalli , Repubbliche , Monarchie? Mentre afcoleiamo chi neragiona in favore, e non rolleriamo che alcuno parli in contrario ? mentre palefiamo ancor questo interno fentiniento dell' animo ne' libri, nelle tenole, ne pergami, nelle accademie, nelle pitture, nelle fette, negli apparati? mentre ergiamo ad onore dell'; 1-nmacolata Concezione, o Tempii fontuofi; ò Altari magnifici; mentre almeno: gli vilniamo frequentemente, celebriamo: frequentemente la fua Messa, recitiamo frequentemente il fuo Ufizio? mentre immitiamo il costume di molte principali Università , quali sono quelle di Parigi , di Colonia, di Magonza, di Vienna, di Valenza, di Salamanca, di Alcala, di Lovagno, di Barcellona, di Evora, di Coimbra, e d'altre, fino al numero di trengiore, ò minor piena di Autori, i quali il rotto, ch'io qui tralafcio: le quali tutto

rea del Dottorato, s'egli prima non giuri morte, che non una Venere infame, che di favorire la Concezion della Vergine . finche ne pende indecisa ancora la lite? mentre congiungiamo ancora, noi le fuppliche nostre con le suppliche di tante il-lustri Città, e di tanti rinomati Capitoli, c'hanno pregato a nome pubblico il Papa per la celerità della decisione? mentre, o iftimiamo Oratorii, o fondiamo Congregazioni, o formiamo Confraternite totto di questo titolo , conforme hanno coflumato già tanti popoli, che delle fole aggregate a quella di Roma , se pe contano fette cento? mentre ad Oratorii tali noi procuriamo di condurvi compagni , e di multiplicarvi frequentatori ? mentre nell'ifteffa guerra facciamo, che le nostre milizie piglino il nome della Concezione Immacolata ? diamo questo nome alle porte delle Città, a' baloardi delle fortezze, a'quartieri di guardia, a' vaícelli delle anmate, a porti di mare; come oggidi è costume già ufiratistimo in molti Regni dell'Indie, non che in quel-Li di Auftria, di Polonia, di Naprili, di Sardigna, di Sicilia, di Portogallo, e di Spagna; i quali tutri hanno per pubblica Protettrice la Vergine , fo:to 1' invocazione di questo titolo ? e mentre finalmente a favor di tal fentenza facciamo tutte quelle maggiori dimostrazioni, à di approvazione, o di applauto, che noi pof fiamo? Che dite? Non vi fembra, che molto maggior probabilità acquifti una funil cauía, avendo tanti per Avvocati, che pon avendoli? Perche dunque non possiamo noi fare almeno qualche parte di tanto, che abbiamo detto? Chi cel vieta? Chi n' impedific? Se voi ficte Aceademici, illustrate spesso questo Mistero con le votire composizioni, e fate in esse campeggiane più tosto una Vergine Immacolata, che

non vortiono alcun promuovere alla lan- i schiacci col piè il Serpente; per dateli comprima col piè le spine, per trame rofe. Illustratelo, fe voi fiete Predicatori, con la voltra facondia; fe Dottori , con le vostre priove; se Scrittori con le vofire penne; fe Pittori, co'vostri pennelli; le Scultori , co vostri ferri . Non sia per lo meno alcuno tra voi, che in sua Casa non n'abbia qualche ritratto, affinche chiunque verra la entro a por piede , argomenti subito, qual sia quell'opinione più poderofa, che là trionfa. Se avete autorità , se avete aderenze , vedete un poco, come potete impiegarle ad illustrare anche voi l'istesso Mistero. E se lo farete, volete voi credere, che la Vergine tion prenda le vostre parti con quell'ardore, col quale avrete voi pigliate le fue? Io sò, ch'ella ha fatta per bocca dell'Ecclesiastico questa precisa promessa: Qui elucidant me, vitam aternam habebunt . Avranno la vita eterna coloro, che mi dl. Eccl. 14.11. lucidano. E che vuol dire, dilucidare, Signori miei? Vuol dire, render chiara una cofa ofcura, palefe una cofa occulta; certa una cosa dubbia. Ora in qual'altro de' suoi misteri possiamo fare alla Vergine quest' offequio? Non più nella Nafcita, perchè è di fede, che ella fu fanta, non più nel parto, perche è di fede, ch'egli fu virginale; non più nella vita, perchè è di fede, ch' ella fu innocentiffima; non più nella morte, perchè è di fede, ch' ella fu gloriofa. Che refla dunque da poterne ancora schiarire, ad un tal lume difiaccola non errante, se non la fua Corcezione? Forza è però, che a chi per questa siadoperi, sia principalmente promessa la Vita cterna, e per conseguent. una morte buona, faufla . felice, deliderasile , e quale appunto della Vergine io prego, con modo più fegnalato, a tutti i Divotidella fua Immacolatiffima Concezione

# PRIM

A morir per Cristo.

## PANEGIRICO IN ONORE DI SANTO STEFANO PROTOMARTIRE,

Detto in Vicenza.

mi, ch'egli fece correr di fangue, i monch'eghi eresse nel Campidoglio. Fd io vi dico, che non mi curo di saper nulla di ciò . Scire piger . feire piger quid feceris ante . E perche? Perche, quando io scorgo un' nomo, che intrepido arriva a voler prima lasciar la mano sul suoco, che la ri-

Uell' acuto Verseggiatore , granima ne prograssi. Io sò , Signori non sò , se più nelle cose se miei , querelatsi molti de Sacri Oratori , rie matfolo, o nelle gioco fe feftevole, o nelle fairiche amaro (diffi Marziale ) do to grido, e di tama gioria, abbiano si po aver ponderata la intre- parcamente parlato le carte facre, che tratpidezza di quel famolo Romano, che con tane la fua morte; aulla quafi ci abbiadanno a lento incendio la propia destra, no detto dalla sua vita. E quasi ch' essivegper aver fallito in un colpo , altrettanto gano imprigiorata la loro spiritosa eloper aver lailto in un copo a intertanto gamo imprigionita a non antitudo estorunato, quanto magnatimo, e (clama) quentra dentro a troppo amguil confini, y compared da marvuglia. Scire piece per vortebbono pure (correr un poco 'luora tale decus qual fereir more. Ceamvaid faire) a foiger da pergami, come cgili diefi plane miningle masume. Cinemi flate qui portalle quando o Scolare di Gamalite ef hanc miningle masume. a rammentare (volea dir egli) che mi fla difpurava nelle Accademie , ò Difcepolo re qui a rammentare (con taccomo fupera fluo, non che prolifo, le prodezze antiche di un Muzio ? Vorreste pure , ch'io ri , d Provveditore di Vedove amministrarivogliessi cutioso il guardo a mirare i sur va l'entrare: Ma quanto ame, questa volta mi fi perdoni, se io fo più tostoritrano ti, ch'egli accumulò di cadaveri, le pal- da un' Infegnatore profano a non curarmi me, ch' egli si mietè fra nimici, i rrofei, di saper nulla di ciò, quand'anche vi fosse chi me lo volesse svelare. Stimerei di fartroppo infulto all'impareggiabile azione, che fece Stefano, quando die per Cristo il primo la vita, s'io mi curaffi di faperna alcun' altra, faputa quelta, Scire piger poft eale deeus quid fecerie ance . Volete voi , che putazione in dubbio cimento, non ho più ad un'opera così grande non precedessero che desiderare. Un'opera così eccelia, atti di valor molto eroico, di vittorie quantungue sola, basta per dar picno giu- molto eminenti, mentre nemo repense sie dizio di sutto l'uomo : mercè che mai fummus, ( come il Pontefice San Gregonon fi giugne al fommo del valore dall'in- rio parlò) fed in bona confervacione, à mi- in Exechfimo, ma conviene, per molte opere nimis quisque incheae, ut ad majora perver 15. grandi, efferi incamminato ad una mage siara? Niun Combatence arriva di primo giore, richiedendo così l'ordinaria debo salto a trionfi, ma dopo aver avvezzare Lazza della natura, timida ne' principi, ma- prima le tempie a gli apii, a i pigni, alle

gramic, alle quarce, pafía a fi idiori, dovenno allora difionere questi anima Balti danque a chiunque defdera di fapei re tutti i meriti di uno Stefano, chi o palma a palma, e di aggiunta di estate ve ne dica il ifonno di tutti, qual fu gia: equando purce di videro i lora ca la morre, mofirando quanto fia cella di ci, o offinati fringeffi in aleo con magna-Chicia, haver confignito il vanto di Pro-

н.

E non è però, miei Signori, ch'io non conoica, quanto pregiudichi alla mia causa il parlate di questi tempi. Conciessiachè, come possiam noi comprendere la grandezza di questo merito, il qual confifte nel dar la vita per Crifto, ora che lo vergiam nella Chiefa fatto comme ad un numero innumerabile di huomini, di donne, di giovani, di fanciulli, e fin di bambini? Non v'ingannate, odo su'l bel principio avvertirmi amichevolmente da San Giovanni Grifostomo, non v' ingannate, ficche riputiate l'istessa impresa, inviarsi per un cammino antico e battuto, e per un fentiero nuovo, ed incognito. Non aqualis oft labor , viam tritam , O plane taratam , pof multos ingredi Viazores , atque eam , que nune primo fecanda eft , queque prarupta, & faxofa, ferifque plena, nec ultum adhue viasorem admifie . Stiamo ora per passatempo sù la marina a rimirare i Vascelli, che fanno vela, scherziamo co' Ma rinai, bestiam la Ciurma, e convoko ridente diamo commiato a' Passeggieri, che sciolgono in alto mare . Ma pensare voi, che avvenisse ancora così , quando pose piede nell'acque quel primo legno , che fcorfeper Anfitrite? Oh Dio! Come dovevano stargli anfiosi d'intorno tutti i Parenti, turti i Conoscenti, tutti gli Amici di que' celebrati Argonauti I Dove andate ( doveano dire a' Padri i Figliuoli con occhi molli, ed a' Mariti le Spole con crini foarfi) ahi, dove andate ad incontrare, ò meschini, uno scoglio, che vi fracassi, un vento, che vi disperda, un vortice, che v'ingoi; Havete dunque si a noja la vostra vita, che impazienti di aspettare in terra una morte, che al fin verrà, andiate disperati a cercame cento nell'acqua, le quali non vi apparrengono? E che farete, quando vedrete dishdarifi infieme a guerra finita gli Euri co' Cauri , e gli Auffri con gli Aquiloni, proporfi in premio delle loro disfide le vostre teste ? Sarà possibile , che sia per farvi all'ora schermo sicuto, fra contrasti si atroci, un legno si fragile, solo, derelitto, ondeggiante, in un'immensità di canti infidiosi pericoli sen-22 scampo, in un'abbisso di tante surie spumanti fenza pietà ? Così probabilmente

impauriti , senza mai restare di battere palma a palma, e di aggiungere grida a grida: equando pure esti videto i loro canimo atdire, quanti voti dovettero inviare alle stelle , perchè fplendesser serene , quante lufinghe ai maroli, perchè fulluratfero placidi, quante fuppliche a' venti perchè respirassero favorevoli? Làdove al presente rato è colui, che invochi il Cielo una volta per quel navigio, cui fida la fua persona, non che la sola metà della fua persona, come quel Lirico in somigliante occasione chiamò l'Amico. Or donde avviene tanta diversità fra imbarco, e imbarco, fra partenza, e partenza? Non folcano anche i nostri legni eggi giorno gl' istessi mari? Non incontran le istesse sirti? Non fi cimentano con le iffesse procelle ? Si, ma volete voi mettere in paragone un legno, il quale ora naviga dopo ranti, con quello, il quale sciolie prima di tutti ? Non aqualis eft labor , viam tritam , O plane parasam poft mulsos ingredi Vinteres, asque eam , que nune primo secanda est : Dove i primi tono paffati ficuri , hanno mostrato il guado a' fecondi; dove fon rimalti aiforbiti , hanno dinunziato il pericolo : cd è un bel navigare la dove ò gli altrui naufragii ci fan più cauti, o l' altrui sicurezza più baldanzoù. Ora figuratevi, che per appunto il medefimo dir fi possa di tutta quei , che ammoli ingolfaronfi nel mae rollo del proprio fangue, per-onor di Cristo, o pet utile della Chiefa. E vero, che calcarono tetti l'istessa strada per la quale andò il primo Martire: ma gli altri Ducem habnerunt ignite via: il primo la calcò il primo, bafta dir questo: fu fenza guida. 3. Pierr Szephanus purpurasum ducis exercisum, di-Gryl. let. ce in ammiramento di lui San Pietro Il Grifologo. Altro cuore per tanto si richiedeva dentro a quel petto. Se non fosse altro, queli'istesso vedere un che ci preceda, non è credibile quanto ci dia di conforto. Corron più audaci i Combattenti all'assalto quando scuopron' uno avanzatosi sù le mura . Saltan più allegri i Notatori alla pefca, quando scorgon uno slanciatosi giù nell' acqua. Ed ò fia prefunzion temeraria, o speranza giusta, ciascuno finalmente confida di poter fare, quel che già mira da qualc'uno esser fatto. Non udiste mai lo ipavenro, che concepirono que Soldati, condotti gia da Simone inclito Capitano

de Machabei, quando esti giunsero a quel

gonno totrente, che gl'impediya dal pre-

III.

ne guadare il primo, che tosto a gara gli piùcketta; richiede vivezza di fede, pie-6. Mac. 16. fe anelaffeto al pallio. Transfretavit pri- maggior parte de Martiri sono morti per

glia incontrare il primo.

Stefano, erano morti pure per la loro legge un' Efaja fegito per mezzo, uno Zaccaria fcannato preffo l'altare, un' Eleararo qui primus eft. va i fuoi Capirani, annoverava i fuoi Re, cora bambina, che non vantava altro Ledo; dove aveva infiniti avversari, e questi apprezzati; pochitimi approvatori, e confermazione d'una stranicra, in riprovavutecol latte. Militano a lor favore i Natali, la Educazione, la Confuetudine; giovano a corroborarsi in esse e la riverenza a il consenso de passati , che le praticarono ; e l'esemplo de presenti, che le comdofi in un medefimo tempo all'esempio de' iltra Religione la vita, non potè mirare la prefenti, al confento de paffati, a precet. glorie che la nostra Religion darebbe alla

fencare la battaglia al mmico ? Bifti dir , che ¡ti delle Scuole , all' amore de Genitori , all'i di ventimila, nè pur' uno vi fit, che da prin- riverenza degli Antenati, alla confuetndi cipio avelle animo di guardarlo. E pur ne, alla Educazione, a Natali, ch quello non anzi effi videro l'iffelio invitto Simo, si, che richiede un poco di tempra molto. corfeio dietro tutti, non oltramente, che nazzadignazia, altezza d'intelligenza La mus; Guiderunt eum Veri, & transferunt quella logge, nella quale erano nati: l'arest eum. Tanto un sol primo hà forza con vevano succiata prima bambini : vi si erano l'esempio di muovere mille cuori a disprez- afficzionati dipoi adulti. Se non altro, azate pericoli ancora fommi, quando, fra vevano pur qualche orma da feguitare, catanti e tanti, appena si troverà chi li vo- minando alla moste. Stefano fol non n' ebbe veruna, meritevol però d'effer per Ma voi mi direte, che prima ancora di quelto capo anteposto a tutti. Si quid enim Serm. de diftare inter Martyres poreft , come fcrifle Santo Agostino , pracipuns viderur effe ,

Camificato da' ferri, ed altri molrifimi. E quindi iotraggo un'altro più robusto fi, ma erano morti per una legge antica, argomento del suo gran merito. Imperaccreditata, onorevole, che più in là d' ciocene chi non sa, quanto impiacevolifea ogni rimembranza , nominava i fuoi Pa- i terrori del Martirio imminente, veder le triarchi, numerava i moi Profeti, conta- glorie de Martini antepallati? Lo conobbe l'empio Giuliano, e per quelto, con perva i tuoi Capitani, annoverava i tuoi ne, i cinpio Giuliano, e per queito, con per-moltrava i fuoi Templi, commendava i fuoi fecuzion la più fiera, che al parere di Na-Sacerdoti, celebrava i inoi Sacrifizi: la do- zianzeno avefte travagliata giammat la ve Stefano morì il primo per una legge, an- Chiefa, vietò rigorofamente ogni onore a' Orse, de Cadaveri de Fedeli, necifi per Cristo. Per- laud. S. gislatore, che un Crocifillo, che non cita- fecutionem, ques quoi unquam fueruni, teter- Athana. va altri Maestri, che dodici Pescatori. Qual rimam extogutar (così ragiona il Santo di lui) fortezza però vi voleva all'ora, per nicire nameos, estambonores, qui obexantlasa cerin campo adifenderla, e a divulgarla, co- samina tribui felent, Martyribus invidebat. m'eglifece? deponendofi quasi folo ad un Ben vide il trifto, non effere in ogni pet-Popolo incredulo, incumerabile, furibon- to così pollente la fede delle ricompense celeiti, che non fosse ancora giovevole l' esperienza delle ricognizioni terrene . questi abbiettishimi. Aggiungete, che Ste. Per questo sapeva egli, la Religione mefano non era stato allevato in quella leg. defima aver voluto, che de' suoi Martiri ge, allor sì vile, di Crifto, che prende. Inflero custodite le ceneri, quali preziosi va a proteggere, ma in quella appunto si teiori, e adorate l'effigie, quasi immagini celebre di Mosè, che studiavasi riprova- trionfali : perchè si animassero tutti a quere. Gran differenza fi è, dare il fangue per fle dimostrazioni, e le rimirassero, non confermazione d'una legge paterna, in ri- già come vero allettamento all' onore di provazione d'una straniera, dal darlo per quella morte, ma come vivo argomento dell'onestà. Onde l' iniquo, dirittamente zione d'una paterna. E naturale il fostene- opponendosi a tali glorie, venne ad intiere più tofto quelle credenze, che fi fon be- pidire talmente il comun tervore, che con ragione pote quella chiamarii: Perfecutionum emnium rezerrimam, svellendo celi a' vivi Cristiani la Fè dal cuore, sol con gli Antenati, che le seguirono; e l'amo- istrappare a gli uccisi i Lauri di fronte . re a i Genitori, che le ilfillarono; e i pre- Ma che; Non potè far l' arrogante, che cetti delle Scuole, che le stabilirono; e non vi rigermogliatlero in poco d'ora, prevalendo finalmente la Religion, di maniera che per quella l'ifteffo fi ripettava andapruovano. Ma l' andare contra le opinio- re alla morte, e correre alla corona. Steni comuni, contra le proprie, opponen- fano folo, come il primo a dare per la no-

morte. Anzi, che poteva egli antipen-tro, che infamia al fuo Cafato, infulti fare, fenonchè dovelle reftare infame il al fuo Corpo? later nomen in the first americanism and a procession of the control of the contr sciassero il suo cadavero a'denti de'cani te, come un Pietro, le apparenze maracome in fatti ve lo lasciarono, rimanendo vigliote del monte : non sarebbe paruto questo alla campagna un giorno, e una tanto mirabile, che mostrasse poi tanta notte, prima che veruno ardific di dar- fede. Ma che la moftratie il primo fiatutgli convenevole sepoltura. Tolgansi per ti ; un Discepolo semplice , non priviletanto alla Morte tutti quegli ornamenti , giato da Crifto con vocazion fing Lie , con cui l'indera la pirtà degli Adorato non introdotto a converfazione domesti-ri, e poi dicasi, quanto maggior sede ri-ca, non eletto per conversioni maravialiochiederaffi per incontrarla . Perdonare- les ò quellosi, che arguifee in effo un inemi ò Allievi del gran Domenico, pendo-natemi ò Alumi del gran Fanctico, e lo, etale in fomma. ch'io per me non mi voi pur'auche perdonatemi ò Padri dell' maraviglio, se San Clemente giunfe a di-Ordin mio, se par, ch' io voglia questa chiarate non inferiore la carità di Strfano matripa annebbiar la voltra virtà . E alla carità degli Apostoli; enon ho ciù difmattina antecina il votra vittu i contra un praticio della di propositi della di propositi della votra di positi di propositi della votra di propositi della votra di propositi della votra di propositi con le procelle , v'ingoltate in grembo li merte pracessis, & sie qui erat inferior a' naufragi . Arrivate fotto incogniti cli- ordine, primus failus eft paffione, & qui mi, e in liei felvaggi, dove barbari fo- eras Defespulus gradu, Magifter carpis effe no gli abitatori , ignoto il linguaggio , marturio.

Panegirici del P. Segneri.

rozzi i coflumi, disfeale la fede, ini-qua la legge, travagliare, tollerate, fu tenuto sì lungamente a provare con ragiodare; e perche? Per impetrare da un ma- ni alquanto più alte, e come parlano le nigoldo Indiano, o croci, o lacci, o lícuole, a priore, ciò che io poteva agefianme, o lance, o mannaje. Ma pure volmente mostrarvi con ragioni più popoditemi, non vedefle prima altresì gli lati, e come pur le icuple tavellano, a pooneri di quei, de quali emulate la mor- literiori. Donde fanno gli pomini men' te? S'odono giornalmente da facil perga- cruditi, ch'e pregio di gran rilevo l'effete uni trionfate i lor nomi con applaufi di il primo in qualche impresa onorevole? fama : se ne recitano i conflitti : se ne Dall'otfervar la mercede, che daffi a priefaltano le vittorie: fi adornano de' loro uni. Vedea quel Solda:o Romano le preroritrarti le tele, per incoronarne le mura: gative di efaltazione, odiemolumento, e quando vi fopptavvenga la pubblica au- che riportava, chi primo fi lauciava nel torita, fi ergono alla loto memoria ipien- vallo della Cittadella efpugnata, o nelle didi aliari, fi formano alle loro ofta pre- Navidell'ar nam disfatta; e quindi, fenza ziofe custodie, st struggono al loro cul- tanti discorsi più sollevati, anteponeva to candide cere, mentre frattanto i loro nella fua trima un fol primo a tutti i feconnomi e rifunnano in ogni bocca, e s' di. Or-peiche non ci vagliamo sache noi invocano da ogni cuore. E non vi feoi di quetto dilcorfo? Non bafterebbe, per brano questi gran lenitivi , per rendete intendere il merito di colui , che fu il prialla debolezza del fenfo men tormentofa, mo Martire, attendere al guiderdone ? E la ferocità della morte? Enondimeno frà quanto è stato questo fablime, ò Signora voi pure si stima, che ad incontrarla mici? Ogn'un sa, che la più stoggiara mer-ricerchisi, e petto molto costante, e cede, che possa dare un Principe liberapietà molto cimentata . Qual doveva le ad un Suddito meritevole , è ditpenperò ricercarfene in uno Stefano, che fare a requifizione di lui le maggiori granon avea veduta nessuna di queste glo- zie, le qual possono uscire dalla sua marie; anzi che non potevali aspettare al- no . Sono i Favoriti cialtati a si gran

potenza, quando loro non resta più che s'erferbati folamente per pascolo al fuoco ricevere : perocche quanto dee prima aver confeguito per fe medelimo, chi molto giugne ad impetrar per altrui ? E questo è l'oremio, che Stefano ha riportato: potere ottenere altrui le maggiori grazie, che Dio polla donare altrui . E non fi vide ciò chiaramente , quando egli giunie a impetrare la Fede a Paolo, e Paolo alla Fede ? Che gran potenza d' interceffione fu quella ! Formare d'un Empio un Santo, d'un Sanguinolento un Dottore, d'un Persecutore un' Apostolo: E qual' Apofol, Dio buono! Uno, che appena convertito alla fede, è rapito in Cielo ad udirne arcani ineffabili , e a contemplare labellezza Divina: che tutta quafi fcorfe la terra con l'infaticabilità de' fuoi paffi, illustrolla col lume della fua mente, e rifvegliolla col tuono della fua voce ? che tu ammirabile a' Gentili nelle Accademie, invincibile a gli Ebrei nelle Sinagoghe, formidabile a' Superstizion ne' Tempii, irreprentibile a gli Emoli ne' Tribunali, venerabile a Principi nelle Corti : the supern naufragi, che sprezzn flagelli, che tollerò prigionie; che fudò, combatte, penò, confummossi, per dilatar quella Religione, ch' egli avea prima, e fgomentata con le minaccie , e perfeguitata col ferro . E non è copioso argomento della potenza di Stefano, I acquitto di un Paolo ? Ma che diffi di un Paolo? Se è cofa certa già, che il fangue de' Martiri è semenza di Cristiani: Cri-Rianità, la tua prima femenza, fu il fangue del primo Martire. E che feconda femenza? Dicalo Giovanni Grifostomo, che mirandone dilatati gli ampj germogli, elclamin : Ejellus oft Stophanus , & pullulavie Paulus , & quicumque per Paulum crediderune . Popoli di Arabia, di Soria, di Licaonia, di Cilicia, di Frigia, di Galazia, di Macedonia. di Cipro, di Malta. di Candia, di Rodi, alzate dalle vostre terre il capo, e udite. A chi dovete voi la vostra falute? Alla predicazione di Paolo, non è così ? Or chi non vede, che là dovete dunque ancor prima al fangue di

Stefano? Che se conviensi aver fede a

Santo Agostino, il quale attestò, che si Szephanus non oraffet , Ecclefia Paulum

non haberes; chi fa, che farcbbe stato in

tal caso, popoli sfortunati, di voi ?

Avreste forse amate continuamente le

vostre tenebre , forse non avreste mai

scosso l'antico giogo; miseri, maledetti,

ignori alla Religione , nimici al Cielo, e l'fotto nome di Unni , facendo tremare

cremo . Nè questo folo : ma , se dalle lettere del medefimo Paolo, come da inesausta faretra, ha la Chiesa sempre cavate nuove faette, onde sharagliar tanti meftri, forti continovamente per lacerarla, non fi confetterà ella obbligata, dopo Paolo che diede l'armi, a Stefano che die Paolo ? Frema pure nella Francia un Calvino, urli pure un Lutero nella Germania. frangolati da quella infolubil dorrrina . Ma se stolti si adirano contra Paolo, perchè non confessano il merito di colni, che diede Paolo alla Chiefa; mentre è ver , che fi Stephanus non oraffet, non avrebbesi-nè da questa un tal Difensore contro di loro, nè da loro un tal Disconfiggi-.

Che se, come dicevamo noi dianzi, debbe avere ottenuto affai più per sè chi molto giunge ad impetrar per altrui quanto dovrà aver per le stello ottenuto Stefatio, mentre per mano di esso ha Dio dispensata a tanti la maggiore delle sue gtazie, qual'è il conoscimento della sua Fede? Ne crediate, che Dio ciò solamente facesse, quando alle preghiere di Stefano concederre la converfione di Paolo. Signori nò. In qualunque età, in qualunque occasione, in qualunque popolo, uno de più efficaci mezzi per impetrar la fede a gli Increduli, è stato il ricorrere all'intercettione di lui. E confesso che rivolgendo le Istorie Sacre, aveva jo più volte fatta fra me quefta offervazione : con unto ciò non avrei ofato mai di lodarvela come mia, fe non l'aveffi poi letta a caso presso il Lorino, famoso Comentatore delle Divine Scritture . Affer- In act . Ama 'questo dottissmo nomo, che sicco-puil e. 7. me Dio nella Chiefa tiparti a vari Santi a. 60varie prerogative, per le quali fingolarmente si rendono riguardovoli ; così a Santo Stefano diede questa di ridurre al conoscimento vero di Cristo gli animi contunaci nella perfidia . In confermazione di che molte pruove addurre io potrei, ma lascio, che chi più ne voglia, le chicgga a Santo Agostino, dalla cui penna udira le mirabili conversioni, e de' Giudei nell'Ifola di Minorica , e de' Gentili all'acque Tibilitane, e d'altri moltissimi. Una fola voglio io recarne, ed è questa. Signori mici, chi di voi non ammira la celebre mutezione dell' Ungheria, già bofcaglia d' Idolatrie, e poi Regia di Religio-

ne ? Suoi Maggiori furono quelli , che

Serro- de for retrohent.

poteano tra gli idolatri parere de più firo ci, tra Fedeli poi riufeirono de più più : te ancot potrei, fe voleffi, fare intorno fiorifcono per lettree, filendono per coo di effo fuperba moftra, e di languidi difiglio , campeggian per fantità , onde og- venuti gagliardi , e di lebbrofi divenuti ggid bassa parage de fraît facit vien occu-para dalla glerica memoria de loro Sant-mutol, de faratari diventi agli; e di para dalla glerica memoria de loro Sant-mutoli divenuti loquati. Percecht tuno-celebre muazione, se non al nofito Pro-lomarite Stefanco Dalui volle Dio, che in missono de loro Pro-lomarite Stefanco Dalui volle Dio, che la Chiefa riconoscesse principalmente l' mente gli operati ne giorni suoi , per la acquiflo di quella famofa Nazione, e'Irav- invocazione divota di Santo Stefano . e vedimento di quegli sfortunati Infedeli, e dice effer tanti, che non balterebbono nuperò lui fredi alla Moglie di Geita, Princi-merofi voluni a raccorii tutti; onde ri-pe d'Ungheria, per fignificarglielo. Stava [fringendofi egli a certs più principal], questa fra questi il riulcitamento di fette vicina al parto , quando le apparve San- morti . Potrei ridire , e che i Demoni non to Stefano, in abito di Diacono, e con ardivano di accostarsi alle sue Reliquie volto allegro, e con parole amorevoli : come sperimentò in Cartagine una Fanciul-Sappi, le disse, che arrivata è già l' ora la : e che gl' incendi non poterono dan-della falute de tuoi Vassalli . Però al neggiare i suoi Templi , come videro in Bambino, che nafcerà dal tuo feno, po- Francia gli Unni. E non men potrei ramni il nome di Stefano. Starà egli fempre mentare i tanti prodigi, che nella glorioforto la mia protezione, pacificherà que- la invenzione delle fue ceneri accaddero. the Popoli , ne tolamente gli reggerà col e di luci, che fugaron le tenebre, e di treconfiglio, ma gli ammaefferà con la Fe-imuoti, che differtaton le tombe, e di pione de . Sarà egli il primo , che cinga nell' gie, che riconduffero l'abbondanza, fic-Ungheria Corona Reale: ma Corona più chè tutto il Mondo futipibito ambizioso di bella ancora di quella , che porterà in possedere quakhe piccola parte di avanzi terra , già gli è l'vorata nel Cielo . Re- così pregiati: ed avendone Roma , come flò la Donna attonita a questa vista, ed a Reina, ottenutane la maggiore, ebbe ocqueste voci, e dimandando al Santo, chi, casson di ammirare la gentilissima civileà, egli fi fosse: Io , le rispose quegli , so- che mostrò il cadavero del Martire Sam no Srefano Protomartire. Eciò detto dif. Lorenzo a quello del Protomartire Santoparve, come un veloce, ma luminoso Stefano, coll catogli allato nellassia tombaleno. Otranto il Santo prediffe, tanto bas mentre ritirandofi da sè ffeffoal canfegui . Partori la Principella un Figlino- to finistro, come meno onorevole, gli cèlo, il quale fu battezzato, e chiamato de il destro, come più rispettato. Ma Stefano, e fu quello Stefano primo Re prinove di fomiglianti prodigi, filimini di Vulgeria, così chiaro per celebrità di vulgari in effo, perchè communi ad al-vittorie, e per gloria di fantità a il qua-ttur. Come fue fi racconsino, l'aver lui le meritando anche il nome di Apostolo potuto formare di Sauli, Paolis d' Ostidel suo Regno, seppe il primo unire fra nati, Credenti; di Barbari, Cristiani; d' loro questi, due titoli, perlo innanzi tan- Etnici, Santi. Ementre tutto questo egli it difcord; di Re, e di Apoftolo. Ota Confegui in guiderdone della fina morte, dite, Signori miei. Se Dio volle far di flanchifi pur chiunque vuole in ricercare pendente la converfiore de popoli Ur-a latte perogative di Stefano. A noi bagheri dalla fantità di Stefano Re, perchè [fli , per arguire, ch'egli nella Chiefanon volle fare ancor dipendente la Santità di fia forse stato a veruno minor nel meri-Stefano Re dalla pretezione di Stefano to , faper , com' egli nel martirio fu il Protomartire, fe non perche s'intend f- Primo. fero, da chi finalmente si debbano riconofeere quelle così memorabili conversioni à

il Mondo, difertarono tante volte e la Concedanfi pur dunque a chiunque fi vuo-Saffonia, e la Francia, e più di tutte la le, altre maravigliofe prerogative, o di nestra misera Italia, divenuta a loso gior lifanare languenti, o d'illuminar ciechi. ni teatro compassionevole d'incendi, di odirianimare cadaveri, che per argomenfaccheggiamenti, di stragi, di prigionie le del merito d'uno Stefano, a lui se ne E pure questi medasimi popoli, che già concede la somma, quale è ottenere a gli

IX.

#### SECONDA PARTE.

"Ui per dire", che poco farebbe, che Dio fossesì facile ad etaudite le intercettioni di Stefano, fe Stefano con folle altreitanto pronto ad afcultar le preghiere de aoi Divori. Equetto è uno filmolo potentifimo, col quile io voglio brevemente incitarvi a tenerlo in luogo d' Avvocato atlai fcelto, e offai fingelate, come il tengo io . Perocchè ditemi un poen, Signori mici: Se Santo Srefano fi moltrà, come ogri ano sa, tanto benigno verso i nimici, che farà verso i fervi è Nen intercederà per quei che lo invocano., l per qual che lo rive if ono, pat qual che lo adorano, fe interecció con tanto ardoreper quei che lo lapidavano? Se per quefli, non pregato ancora, prego ; per noi mon preghera, quantunque pregato? A me feasign di non ne poter ne pure aver dubbio, Perchè, fe il beneficare i Nimici è atto di Carità, beneficare i Setvi è quafi obbligo di Giudizia. Adunque chi di fua matara è tamo inclinato a far benefizio, che lo fece apche a melli, che non folo non lo volevano, ma l'abborrivano: no 'l fara parimente a quelli , che non folo lo vogliono, ma lo chicggono ? Vediamolo in un fuccesso sommamente maraviglio-10, e ceda a' fatti , chi non fi arrende a

ragioni. Nel tempo, the le Spagne erano infeflate da' Mori , l'anno 1147, andò il Re Dou ! Altonfo con un poderofisti no efercito sotto Almaria, Città di Gran da, per conquiftarla. Eperche l'impresagramolto ardua, avevamite feco le forze di altri Potentati, e d'altre Provincio. Tra questi grano i Catalini, con molte fiotite Sauzdre, si terrefiri, come marittime, delle ! quili eta Ammiraglio Galzerano de' Pini , Baron di Baga . En bartuta la Cirtà per terra, epermare: ma quantunque gli Aifalitori mostrassero gran coraccio , tuttavia furono ributtati, e disfatti : tanto che l'istesso Ammiraglio, avanzaros nell'asfal- i to troppo oltre, tu fepraggiunto, fu orefo, ed effendo, con formes felta de Mori , condotto nella Città , fuivi tacchinio ! tutti dolenti mandarono a (noplicare il Re-incredibilmente divoto dell' inclita Prodi Granata per lo risentto, Questi, proendendo da Barbaro, qual'egli era, clindo fua Città e del fuo Stato, a lui special-molt'oro, melte chinee, molti diappi, ma mente inviava di giotao, e di note,

ciulle di belta rara, che veniffeto a fuo fervigio. Chi può spiegare con qual sentimento d' indegnazione fosse da' miseri Genitoti ascoltata una tale inumanità di richiefte ? Pure , non veggendo aperta altra ftrada alla libertà del Figliuolo, fecero tanto, e tanto fi adoperarono, che arrivarono a porre infieme il rifcatto ialvo che le cento Fanciulle. Nel trovarqueste eta la maggiore difficultà : che però il Padre chiamati i suoi Vassalli a, configlio, propose loro il bisogno, trattò del modo. Questi come amantissimi del Giovane Galzerano, loro Signore , con rado , non sò però se loslevole, al certo non immitabile efemoiodi lealtà, offetfero le loro propie figlinole con quella legge - che chi n' avea tre , defene due , chi n' avea due , ne deffe una, e chi n' avea ma fola, metteticla ana forte con qualen'un'altro che pur ne avetic iol' una . Cosi , quantunque con moke difficultà , futono aduntre infieme de mifere Verginelle, ed incamminate fuor deile care paterne. Ora in lascio giudicare a voi quali fossero in questa dipartenza le grida, quali le lagrime, e quale la confunone . Piangevano le miferabili Madri , che così andattero le Figliunle innocenti in tetre infedeli. Strepitavano contra i Matiti, dicendo, che quetto era un mandar le Agnelle nelle zanne de' Lupi , e le Colombe tra l'ugne degli Sparvieri. Maledicevano l'ora, nella qual' etle le avevano generate, fi fearmigliavano i crini, battean lepalme, fi graffiavanle gote, e invano fospirando, e invanoabbracciando le sfortunate Donzelle, furono costrette a lasciarle in fine partire. Dall' altra parte non potevano queste appena parlare, per la gravità dell' affanno; nin dileguandofi tutte in lagrime, ed in finghiozzi fupplivano con gli oc hi all uffizio compaffionevole , che negava loro la lingua. In questa formane andarono camminando alla volta di Tarracona , verío il porto di Salo , dove attendevale il legno a ciò preparato . Frattanto l' innocente prigione Don Galzerano, milla fapendo di quanto altrove in una ficuriffima Torre fra stretti coppi, trattavasi a suo savore, attendea fra du-Volo tosto in Baga la fama della sua pri- rislimi coppi, e sotto gravi catene a rengionia alle orecchie de' Genitori, i quali derfi il Cicio propizio. Eficcome egli era tomitire Santo Stefano , Protettore della

quel che più rilevavagli, erano cento Fan-

infocatiffime suppliche: Ne tardo molto; come questi, invocato, era venuro coril Santo ad udité. Perocchè, mentreuna route fra le altre veniva geli invocato dall' Ammiraglio con maggior fervore dispirito in quel lito. Penfate voi, che voi all' ed umiltà di preghiere, gli comparve in un' ora di affetto, di riverenza, di divozioabito (plendidifimo di Diacono: le con- ne levaronfi verso il Cielo! Si cambiaron folò , l'animò , lo prefe per mano, e gli le lagrime di dolore in lagrime d'allegrezcomando, che lo feguiraffe. Uditono i za, le grida di lamenti in grida di giubi-Cuffodi del Carcere lo frepito de ferri, e lo , e fi profiarono tutte quelle Vergimi il juon delle voci: e correndo armati alla in terra divotamente, a ringraziare il Ceporta della fegreta , nudan le spade , im- lufte lor Protettore , che in un medesimo puenano le alabarde, piglian le chiavi, e tempo, con falvar uno, avea falvate fanno forza d'aprire, per entrar dentro; ancor tante, e con trarre il lor Padrone ma tutto indamo . Fremono , contendo- di fervità , aveva a tutte lor mantenuno, tompono, fracaffano, gettano final- ta la liberta, anzi la riputazione, la pamente aterra le porte; magià il Santo per tria, l'innocenza, la vira. Furono per altra incognita firada avez tratto fuori di tanto fubito tratte d' attorno di Galzes Carcere il suo Divoto, quantunque in- rano le vesti fiquallide, e le pesanti catevolto , per maggior maraviglia , ne' me l ne : e così rinveffito onotevolmente , ri-nun cepi , e nelle iRefle catene : ne pigliò effo con turti gli altri il cammino l'abbandonò , finche preflo allo fountare di quivi a Baga . Donde ifcoprendofi dell' alba, lo lasciò salvo sopra il Por mezza lega lontano la Chiesa del Prototo di Salo. Dovevano quella mattina ap-punto far vela dal medefino Porto lein-felici Donzelle, condannate a fervigi del volle compire così ginocchione , com Barbaro, per la liberazion del Padrone, e lera, tutta la strada, con tanto pati-gia, più chemai makontente, più che mai mento, e con tali piaghe, che non per melle, si avvicinavano, riempiendo l'aria tè poi per un' anno uscir più di cala. di gemitia e confondendo il fremito delle Era frattanto gia precorfa la fama nella voci col fuon dell'onde, Reftò l'Ammira. Città a proconizzarne l'arrivo; onde turglio stupito a quella comparsa, etirando ta uscitagli incontro sestosamente, lo ri-in disparte un quivi presente, gli addimandò verso dove s'incamminasse quella sì loro figliuose, prima liberare, che schia-miserabile comitiva. Aispose quegli, ch cell'era deslinata al Rodi Genatas, eminu-dotar tutte abbondevolmente, ul fando di tamente gli riferi con-qual'occasione, ed vantaggio a' lor Padri molte dimostraa quale effetto. Non porè allora più con zioni di gratitudine, ed ammettendogli a tenersi il Giovane intenerito: onde incon- molti gradi d'onore. Alla Chiesa di Santanente inoltrandofi fra la turba , la trat- to Srefano , donò , con facoltà di fuo Patenne, e grido: Quegli, del qual si pre- dre, la metà delle decime, che trateva tenne, e graco: Quegus act qua a pre-ce tende il ricatoro, fià qui prefente, non di tutta la Batonia: e indi a qualche tem-più prigione, ma libero, l'Ammiraglio; poancora fdegnando dimenar più nel fe-ed io fon quel deffo. Mirate, ò fedeli, colo quella vita, che riconofeeva dal Sudditi, il vostro desiderato Padrone, ch' Cielo, volle rendersi Monaco Cistercienaltro non ha di fervitù , che le infegne, fe, e tale viffe, e tal morì fantamente , Con quali termini si potrebbe spiegare ba-lo quanto pochi altri Santi avrete sor-stantemente lo stupore, la sospension, lo le, o Signori, udito narrare un soccorsbalordimento, con cui sutti rimafero a [to si pronto, si rilevante, si memorano coi? Correano tutti, e fi affollava bile, arrecano a gara, per chianifi con gli occhi re, dal igibile ho io tratto quefto, perpropri, se doveano fidarsi de propi orec- che moderno, non è rimmemorato da chi ; e quantunque vedeffeto il loro Pa- me ; egli è nondimeno affai dotto ; e afdrone, quantunque il riconoscessero, e sai divilgato, ed è del medesimo Ordito toccassero, ancora nondimeno teme- ne Cisterciense; ed oltre a ch' egli attevano di fognare. Ma tolfe egli loto, fe sta, effere il fuccetto ben celebre in Canon accrebbe più tofto, la maraviglia, talogna, ne cita ancora più cronache da raccontando distintamente il soccorso, ri- sè lette. cevuto dal Protomartire Santo Stefano : | Panegirici del P. Segneri .

Chi pertanto non fente molto infiammar-

fi alla divozione di Santo Stefano, veg- noi dato di piglio a' fassi, e vi avessimo mente egli vuole ? Che correfia scendere mo concordemente goduto il singolar beegli stello nel carcere, pigliar per mano nefizio delle vostre pregniere, dalle quali, il Prigione, condurlo fuora, e metterlo non folo Paolo riportò la falute, ma molti in falvamento! Ma io per me non mi cuso di quelle pruove, e torno a ridire: Non fo io, quanto egli fosse benigno co' fuoi Nimici? Quello dunque mi batta per o nostro invittissimo Protomartire (peroc- fere stati di questo numero? Guardici Dio. falonne fuoribelle, altrettanto acerbo vergiungere fin' a dirgli, ch' egli in quella tormagli empieva di confusione, e che daya loro a vedere , che fosse meglio fare a Davide oltraggio, che benefizio. Diligis ediences to . C'odiobabes diligences to , 2. Reg. 19, O' oftendifti hodie, quia non curas de Dugià così temeratio, che vogli a voi favel- per nostro universale Avvocato, ed io lare con tale ardire, il quale avrebbe, non specialmente per la mia parte vi offero fo, se più del sagrilego, odell'insano. Ma di buon grado tutto me stesso. Spenderò non posso già temperarmi, ch'io non vi dica; Se noi, persorte anche orribile asi-ne mi si presenti, e siato, e voce, e legurarfi, fullimo ftati nel numero de' vostri na, e studio, e sudori. Così mi rendeste

gendo non folamente quanto egli può a ancora noi all'alito, vi avefilmo ancora favore de fuoi fedeli, ma quanto pari- noi morto: certacofa è, che tutti avremaltri ancora con Paolo , come fenti San Pier Damiano, dicendo, che in vigore di quelle : Inimicorum numeroficas ad nume s. Pier Die rum Amicorum granfivis . Ci ha dunque , fepm. de S. inferire quanto fara verso i Servi. Eche, o Martire Santo, a pregiudicare il non es-steph chè pregovi a non vi idegnar ch' io vi Volete dunque, che per veruno di noi parli questa mattina, a nome comune, sembrasse desiderabile l'esser empio. l'escon umile libertà ) e che dico? Vi dara ferpersecutore? V'impegnasse molto, veil cuore di ftimare si poco l'affetto nostro, dete, v'impegnafte molto, quando pregafe tanto rimunerafte l'altrui barbarie ? Io fte per quei, che vi lapidavano . Perchè so, che Gioabbe, scorgendo un giorno il v'imponeste un'obbligazione perpetua, di Re Davide, quanto intenerito verlo Af- non meno pregar per quei, che vi adorano, e per quei, che v'invocano; affinchè fo i soldati suoi difensori, non dubito di niuno si faccia ardito di dirvi, che diligio veramente odientes te, ma che dall'altra banda non curas de fervis enis, o de culroribus enis. Eh, che non può effere, che voi non ricompensiate almeno con altrettanta amorevolezza l'offequio nostro, con quanta il furore altrui. Però noi tutti vi cibustuis, & de fervis tuis. Non sono io pigliamo questa mattina concordemente

lapidatori, ficchè tratti da furor cieco, el voi degno, ad efempio voftro, di fpasda barbara infedeltà aveffimo ancora gere ancora il fangue,

I' ECCEP

# L' E C C E L S O

In qualunque dono.

# PANEGIRICO

IN ONORE DI

# SANGIOVANNI EVANGELISTA,

Detto in Firenze.

Exaltavit illum apud Proximos fuos . Eccl. 15. 4.



L

Aghirare di Inhimatii inal-I rell'altra. Quella è, Signori mici, la legcuma pritogativa a grado e redinaria, pondersia ancor da S. Paoeminente, è voto di cuor lo in quelle celebrate parole: Pelois Dans magnanimo, al jungla ebborre i la grafica parliame; primos quidom Apridi non vederfi (ovrafilare al faltra, franda Prophera, terrio Dillera; vennos Ma i faisitra dilli della della prophera, terrio Dillera;

venno. Ma l'afpirare di lui d'annà virrare, son quelche legue. Ond blimarfi inciafcuna, è infizziabilità di cuo- è, che il Nazianzeno nsò di affernare, che re faftofo, il quale fdegna di rimitare ve quegli a fuo parer fi doveva ripuzare ottinno, che a lui foviali si Si fludi pute mo, il quale poffedeva, o molte vitti con Aristotile d'ergersi a volor con la stra pen- mediocrità, o una con eminenza. Ille no. S. Gregor ma : ma fi contenti , che facciafi altret- bis opeimus eff , qui in plurimis relle agre , Nar. o tanto largo Alellandro con la fua spada, aut in una perifimum. Ma che, E forse que Se Tullio gode di tornare da' Roftri con sta legge si factofanta, legge si stretta, che tromba altera, non prefuma anche di ti- nonfia difpanfabile con alcuno? Io nol fo. fuonar da teatti con cetta atmonica, se Girate pure il pensiero per tutti i secoli, non vuol che la Fama deriditrice apra di ricercate tutti i luoghi, esaminate tutte le poi le sue cento bocche a bestalo. Ceda genti, s'io non m'inganno, in un Perso-sa cetra a Virgilio; la ceda a Omero, i paggio solo vederete, ch'ella fallisca; ed è quali intatra a lui lafciano la fua tromba: questi quel gran Giovanni, del quale oggi ed a Catone basti di eccedere col consi- rinnovasi nella Chiesa, non so se più seglio il Senato, nè fi finpifca, fe Cefare flofa, o più fausta, la rimembranza, Egli in battaglia lo avanzi con la fortuma . Vergine , celi Apostolo , egli Dottore , Troppo sarebbe , che uno solo giugnesse egli Evangesista , egli Profeta , egli Martire . a piecedere tutti in tutto. Ne pure Iddo nolla jua Chiefa ha volunto infieme in-dio nolla jua Chiefa ha volunto ibblima-re un' nomo imedicimo a tutti i gradi finalmente che Criflo amò di cialtarlo fra' enspiem di Santità. Ma chi , per tagion suoi Discepoli stessi, qual Favorito: Exald'esempio, è arrivato a tingere il man passit illum apud proximos suos: mentre in to con porpora di Musicio, non porterà esso accoglievansi tutte le dignità, in esfu la fione aurola di Dottorato. Satà lo fizzcumulavano tutti i doni. Epur que-ben' altri chiato per dono di Profizia, il to è poco. Il più è, che Giovanni polle-ma non firato per autorità di Vangelo; e de calcuma di tali perregative in grado, chi in ma man fotterra Bordone di Apo- non folo nobile, ma eminente, ficchè cia-Rolo, non aura Gigito di Vergine, ancor scuna di quelle per sè medesima sarebbe pig-

pienamente bafta a coftituire un' intero | compostissimo della Vergine , bastaffe ad Santo, non folo diverso di numero, ma ra-zissimo d'eccellenza. Amereste voi di sen-rava, desiderio di punità sovrumana, non tirvelo dimostrare con modi chiari ? At- che a dileguarne immagini di lascivia. Ora,

tendete, e vel mostrerò. non era nome di onore, mad'ignominia, nel fesso ancora maschile. Onde nella legge vecchia pochistimi furono quegli i quali se la recassero a moltopregio; come un Mel chifedecco, un Giolie, un Gereinia, reputati Vergini da Sant'Ignazio Martire; ed un' Elia, un' Elifeo, un Daniello, ftimati pur tali da S. Giovanni Damasceno . Nel refto, de' dodici Apostoli ron si sa, che solfe Vergine altri, funrche Giovanni, E put chi di lui avea tra loro più stimoli a quei diletti , da' quali più fi alieno? Era egli giovane, d'intelletto i vegliato, di fattezze piaecvoli, di fpiriti fervorofi, e quantunque fi cognominato A:verneafe. Una Giodefioritrovalle avvilito all' i fficio di Pelcatore, de meriro di ellere lungamente palciuta connondimeno, per fentimento di San Giro- alimento celefte. Una Flavia meritò di eflamo, egli eradi sangue nobile, e però en sfere riccamente ammantata di luce miracotrante, e pratico fra le Corti : onde pote losa. Seranti doni si meritarono duoque, pernella notte della Pattione introdurvi col la fola Virginica, quei, che la possederono fuo favore S:n Pietro, allora che tutti i fe lingrado tanto inferiore a Giovanni; quanti guaci del Redertore, se non n'eranoribut n'avra meritati Giovanni, che l'obbe in tati come infami, v'erano al certo ricene- grado sì vantaggiofo ad ogn'uno? sciuti com' empj. Quanto fu dunque, ch'ei Ma sù : lasci put' esto il Giglio : appresti il fra pericoli tali guardaffe una Verginità si Bordone, e come Apoltolo mettafi a pelincorrotta, sì Immacolata, ehe Crifto in legrinare pe'l Mondo. Sarà chi in questo riguardo di essa poi lo ammertesse a conver- vanto lo stimi minor di alcuno? Perch' eglifazion sì continua, sì confidente? Che può non potea, quanto a quelto, fincerare i fuoi dirfi di più ? Intignardo della fua parità vir- Colleghi nella dignita dell'affizio , fuperolli ginale, lakciò Crifto a Giovanni Maria per nel tempo delle fatiche. Più giovanedi tut-Madre, a Maria Giovanni per Figlipolo, ti egli venne all' Apostolato; e più vecchio Cosissimo San Pier Damiano. Ed obcome di tutti poi vi mois. Onde la dove gli altri dovette ancora Giovanni, dopo tal grazia, Apolloli fazicarono folamente, chi dieci, perfezionarfi in quel pregio, onde aveva- chi venti, e chi al più trentacinque anni dola meritata? E' coffantiffima tradizione di pola morte di Crifto , come fi sa di Pietro. molti Padri, che il fiffare una volta fola, di Paolo, egli ne faticò ben Sertanta. De' benchè per accidente, lo fguardo nel volto quali chi può soipettar, ch' ei perdeffe

che doveva dunque effere il rimirarla, el' Ponganfi per tanto in oblio tutti gli altri ciferse rimirato continuamente? il parlare? pregi adunati in un fol Giovanni , e folamen- l'udirla il mangiarvi ? l'accompagnarla ? il te rimirificome Vergino. Chi oferaperò di trattarvi con ficustà si familiare, e si franporfegli a fronce per avvanzarlo, o forfe ca, quale fu quella, con cui vitratiò San ancora per giungerlo ? Fn egli Vergine: ma Giovanni, non per un' anno, o per due, ma non in quel tempo folo, in cui la Verginità per ventitre ben' interi, ne quali, conforme era già stata persuasa da Cristo in tanti di- all' opinion più probabile, ci l'ebbe in cufcorfi , e privilegiata con tante dimostra | ra? Questo mi basta, esclama S. Pier Damiazioni: ma di più in quello, nel quale ell'era no, per pronunziar, che Giovanni fia nelvirtù, conosciuta da poehi, abborrita da la Chiefa superiore ad ogni altro Vergine; molti, e praticata quafi da niuno, Findal Careros a Mundi primerdio Virgines antecelprincipio della jua fanciallezza ( je credia- las Tamo, chenè puregli ftetti Angeli ftimamo ad Eurimio ) ha custorii Giovanni con no di avvanzarlo. Onde , comenell'Appocacura fingolarissima, non solamerre nel cor- lissi può leggersi, non permisero di ricever da po, ma ancor nel cuore, qual gio ja eletta. E esso verua atto d'osse quio, e di adorazione: fra quali persone la custodi E l'indubitato, mercè che, come divisa l'istesse Santo, egli che il nome della Verginità tra gli Ebrei , era agli Angeli pari in quell' eccellenza , ond' ciii fono a gli alui nomini fuperiori . Ora che dite , Signori miei? Quando in Gio. 16id. vanni non rilucelle altro pregio, che la fola Vergiuità, quanto farebbe ammirabile fol per questa! Non bastarebbe questa ad argomentare in lui quante grazie, e quanti gui-

derdeni fi pollono unmaginare? Per la fola Virginità altri meritarono di godere la vifla fyelata degli Angeli , come le Cecilie , ed. i Valeriani: altri di rintuzzare la ferocia implacabile delle fiere, come le Colombe, e le Darie. Meritò di spirar vivo dal corpo un foaviffimo odore per la Virginità, Stefino-

10. Evang.

HI.

un folo momento fenza impiegatlo in uti- 1 te, gli diceva, perchè fuggite, figlipole lità della Chiefa? Pur troppo è noto il fervote, pur troppo il zelo, col quale fin da principio fi fegnalo. Egli fa il primo. che in compagnia di San Pietro, uscisse, dopo la falita di Crifto al Cielo, a predicare la verità nelle piazze, ed a fostenerla ne' tribunali; egli il primo ad effere catceraro per tal cagione: egli il primo a patir flagel-li : egli il primo a ricevere villanie. S'egli però cominciò con tanto fervore dall'alba fleffa della fua vita Apostolica, vogliamo credere, che si andasse poi tastreddando inverío I meriggio, cioè quando al pari de' meriti, feguiva in effo del continuo ad alzatfi il Sol della Carità i E qual degli Apostoli, con la sua direzione, fondò in una fola Provincia Chiefe, o più mimerofe, o più nobili, di quelle, che conforme il parere di San Girolamo , fondò Giovanni nell' Afia, intitolata minore ? Egli fondò quella di Efefo, egli quella di Filadelfia, egli quella di Laodicea, egli quella di Pergamo, egli quella di Sardi, egli quella delle Smirne, egli quella di Tiatira. Quanti fudori però dovette costargli la conversion di tante Anime; quanti stenti, quanti pellegrinaggi, quante vigilie, quante predicazioni, quanti difagi? Ciò ch'egli fece per un' Anima fola, bastici ad intero 'argomento di quello, ch'egli doverte operar per tante . Aveva egli in una Città dell' Afia fcorto un Giovane d'indole generola, e di abilità fingolare al culto divino. Lo diè per tanto in ferbo ad un Vefcovo, perch'egli fteffo di persona allevasselo ne' costumi . Ma in progresso di tempo cominciò il Giovane, qual cavallo sboccato, ad odiare il morfo, e a scuotere il Direttote . Si diede a giuochi , a crapole , a paffatempi : nè molto ando, che icappato ancora in campagna , Capitano di Fnotufciti , infeltò tutte le convicine boscaglie di ladronecci, di tradimenti , di fangue . Kitornò dopo alcuni anni Giovanni in quella Città , e udi dal Vescovo l'infelice riuscita del tristo Giovane. Or chi può esprimere, come caddegli il cuore a sì rea novella 7 Subito domanda una guida pratica del Paese, e a dirittura incamminossi sepra un monte, fido natcondiglio a quei Ladri . Fu da lungi veduto e riconesciute ancora dal Giowane z il quale, vergognoso di sè medefimo, fi die tofto a tuggne per que dirupi. Non fi difanistò il Santo Vecchio; ma some meglio potea , renendogli dictre , mecminciò co i prieghi infierne, e co i

amato dal vostro miseto Padre? E di che temete, di che? Non vi accorgete, che voi fiete Giovane, ed lo Vecchio; voi robufto, ed io debole; voi provvifto, ed in difarmato & Sogliono i paffeggieri fuggire dagli affaffini, e non gli affaffini dai palleggicri. Per voltro bene vengo io, non vi dubitate. Io renderò di voi conto a Crifto; io addofferommi le voftre colpe; io sconterò le vostre pene; pronto a dar per voi la mia vita, seo in Cielo, o in terra ritrovisi Tribunale, il qual me la chiegga. Intenerissi alle parole del Santo il cuore del Giovane ; fi fermò, fi precipitò da cavallo, gli cadde a piedi, e divenuto come di fuoco, nascole per vergogna in feno la dettra lotda di tanti affaffinii da lui commelli, e di tante stragi. No l'iofferse Giovanni : ma inginocchiatofi , gli stese al collo teneramente le braccia , lo strinse . lo follevò, lo baciò, e poi cavandogli per torza fuora la destra: Dov'è, dov'è, dicevagli , questa mano? Datela qui , ch' io la voglio lavare con le mie lagrime , s'ella è fozza. Che dubitate? Non mi pofto io promettere dal mio Dio la vostra falute? Andianne infieme alla Chiefa, andianne, andianne, ch'io là per voi non ceffetò d'impiegarmi: supplichetò, sospirerò, farò tanto, che al fine rimarrò certo di avere riguadagnato in un puntostesso, voi al Cielo, ed il Cielo a voi. Che più / Trafformossi con la divina grazia a tal segno d'uno in un'altro, il cuore del Giovane , ch'indi a pochi giorni partendofi , non dubitò l' Apostolo di fidargli il governo di una Chiefa, o perchè lo scorgesse già abile a reggere altrui, o perchè il necessitare uno a reggere altrui, riesce spesso la maniera più certa di necessitarlo aben reggere sè medefimo . Or' argomentiamo di questo fatto così. Se Giovanni, per porre in falvo un' Anima fola, tanto fi adoperò, che vecchio, languido, estenuato, cadente; fi pole a tenerle dietro per le b fcaglie, come veltro anclante in traccia alla preda; te tanto pianie, fe tanto fi rammaricò per un solo ; dite , che avrà La li fatto per tanti , e in eta più vetde , e in occationi più facili, e con forze più vigorofe ? S'egli andava a cereare quei , che il fuggivano, avrà abbandonati quei he il venivand a cercare ? E fe potè formar Vescovi di Ladroni, che avtà formato di Vefrovi ? Che avrà formato ? Leggali l'Appocalissi, e quivi s'intendepianti, a fludiarfi di trattenerlo . Ferma- 11à, con che riputazione favellifi fino in

Ciclo de Vefrovi delle sette sopralodate I se quivi gli Etnici fosser sinti Cristiani . e Chiefe dell' Alia. Dite all' Angelo di Efeto, dite all' Angelo delle Smirne, dite all' Angelo di Tiarira; ecosì tutti ad uno ad uno que Vescovi, non con altro vocabolo fon chiamati, che con questo di Angeli . Che se pur'alcuno di loro vien' ivi rimproverato di qualche non leggiero difetto, di quanto rare virtù vien altresi commendato ciascun di loto? In chi si loda il zelo. în chi la costanza, in chi la fedeltà, în chi la dottrina, in chi l'umiltà; quafi perchè con questo apparisca, quanta sia l'eccellenza di quell' Apostolo, che non solo seppe fondar si celebri Chiefe, ma feppe di vantaggio dare alle Chiefe, sì ammirabili Sacerdori Ditemi adunque fe in tutto il fuo Apostolato, altro che questo egli non avelle operato di memorando, quanto farebbe ! E pur udite . Non tu egli contento di aver con la fua fervorota predicazione fantificata folamente l'Afia minore, ma paísò nella Frigia, ma penetrb i Parti , ma più oltre ancora avvanzessi tino a' Baffori, Popoli abbandonari dalla Natura ne' confini più impraticabili dell' Oriente. Troppo farebbe però tenereli tuttavia dictro in Paesi si inospiti, e si inaccessi, anche a giorni nostri: ed a me omai sembra mill'anni, ch'egli deposto il bastone, prenda la penna, per contemplare alquanto come Dottore, quello che abbiamo rimirato allai come Apostolo.

Eadire il vero, non fu la fua dottina ammirata in tutte le Scuole, non folamente Cristiane, ma Batbare? Predicarono gli altri Apostoli tutti egualmente la dottrina Evangelica , io lo concedo . Ma che ? Quand ella dalle lor lineue perveniva all' orecchie di Filosofanti Gentili, era dileggiata come delirio. Giovanni la rende col fuo fapere ammirabile arche a coftoso. Perocche ancor fra Platonici si faffoli, celi ritrovò tanto di applanto, e di antonia. che delle fue fentenze ne ornavano i lor volumi. E chi non sa , che fra lo ftuol degli Apostoli, solo Giovanni merito nella Chirefa Barers il titolo di Teologo? Ma che difi'io nella Seem, r. de Chiefa ? Nel Ciclo, nel Cielo stesso, par ch'egli fia ticonosciuto apertamente per

tale, come tale onorato . E non avete s. Greg udito mai riferire quel che fuccedette a Gregorio, chiamato già, per la celebrità de' Miracoli, il Tanmaturgo è Era egli da' Romitorii di Ponto falito, per opera di Fedimo, alla fedia di Ncocefarca, Città in quel rempo tanto ingombrata di errori .

she non, vi fi arrivava bene a diference .

le i Criftiani veri Etnici . Ond'egli diffida. to del suo sapere, umilmente pregò la Madre di Dio a voler dettargli ella stessa il tenor di quella Dottrina, ch' infegnar doveva a quel Popolo. Efaudi la gran Vergine il fuo Divoto, come colui, che non chiedea notizie per credere, al che basta una riverente semplicità; ma per insegnare a credere, al che fi richiederebbe un sapere Angelico. Non però volle efercirar ella le parti più principali in fimile Magistero , forfe per confermare fin dal Cielo alle donner quello - che loro ell'avea dimostrato in terra, quando lasció di usare i doni men propri del loro fesso, Decere aucem muteri non permitte. Chi penfare per tanto ch' ella Eph. 3-20feeglieffe? Non mancavano certamente nel Ciclo gran Personaggi, stati nella Chiefa Donori di melto grido. V'eran di quei che verfatifimi nelle controverse più aftrute di Religione, le aveano più volte, o fpiceate nell' Accademie, o dispurate ne Concili , o difefe ne Tribunalt, o flabilite ne libri. E pure la Vergine, lasciatoogni altro, conduste folamente seco Giovanni, Col quale entrata, tutta folgorante di macfia e di modeftia, nella camera di Gregorio: Giovanni (diffe ) tu, che ful petto del mio Figlinolo bevesti alla forgente di una Sapienza increata, distillane ora qualche parte nell'animo del mio Servo. E così quegli obbedendo, fubito dettò al Santo Vescovo una forma di credere si tublime, si chiara, si compendiofa, che non vi fu poi la più celebrata in tutto l'Oriente. Questa, come un'antidoto petentifiimo , prefervò tutta la Città di Neocefarea da quelle contagioni di errori, ch' indi infettarono ranta purte di Mondo. E però Gregorio morendo lafeiolla a'fuoi-Figlinoli per unica credità : e potè animofamente affermare, che in vigor d'effa . egli avea tolto di modo tale nella fuar Chiefa ogni credito al Gentilefimo chefs come diciafferte foli Criffrani vi avea trovati nel pigliatne il potieflo, così diciaffette foll Gentili egli vi venva a lafciar -

nell'abbandonarla, Ma forfe avria potuto la Vergine condurre in cambio di Giovanni dal Cielo con più rigione qualche Ang lo, d'intelletto più illuminato? Così veramente potrebbefi gindicare . Ma come , te gliff fi Angeli erano stati discepoli di Giovanni ? Volete . voi ch'ella conduceffe vetur Difcespolo, mentre v'era il Maeffro? e Maefiro tale, ch' ancor' in terra feppe infegnare a

S. Joan-Lvang.

Nofe in Vita S Cr. gor.

gli Angeli molte cole da loro ignorate , me Evangelifta. E come tale, chiami pur'

ni occultifimi. Ma voi crederete per avventura, che questo fia qualche mionuovo iperbolico ingrandimento. Dimandatene a S. Giovanni Grifostomo, e poi rintacciatemi di menzogna, s'ei non vi atteffa, che 5.Jo.Chry-

plane conftar ipfes Angeles fumma cum atfolle tro. plane confear opjes angeres jumbibuiffe. Si em. in jo, centione Joannes se auditores exhibuiffe. Si sì, i medefimi Angeli, dice il Samo, i Cherubini, ed i Serafini (volcte più ? ) prof. tfaronfi fuoi di cepoli . E pretenda , ch' appunto a questo volesse alludere l'Apostolo delle Genti, quand'egli disse, che la Chiefa militante era in alcuni mifteri ftata Maeftra allatrionfante : Ut innerefeat Principasebus, & Pereft neibus in Caleftebus per Ec-

prima che dalui dette; onde, comedili-

genti Scolari, fcondevano a ricevere di fua

bocca lezioni fublimi, e ad imparame arca-

elefiam, multiformis Sapientia Dei. E ie quest è , che può dirsi di più onorevole per Giovanni ? E vero , che gli unmini hanno imparare dagli Angeli molte cose di pregio non ordinario Dagli Angeli imparò Daniello vari misteri spettanti alla liberazion del Popolo Ebreo dalla fervitù Babbilonica . Dagli Angeli imparò Martie la maniera di educare perfettamente un Fanciullo, qual fu Sanione . Dagli Angeli imparò Tobia il segreto di reftituire la luce ad un Cieco, quat'era il Padre. Dagli Angeli imparò Godeone le industrie per campar dalle mani degl' Inimici, quali erano i Madianiti. Se gli Apostoli seppero con qual gloria dovea tornare Crifto Giudice al Mondo . l'impararon da gli Angeli . E da gli Angeli pure apprese un'Anatolia fanciulla le glorie tanto ammirabili della Virginità; e riseppe un' Erma Pastore il giorno preciso di solennizari la Pasqua. Ma che hanno a fare sutte queste cole, che eli nomini hanne imparate da gli Angeli, con quelle che gli Angeli hanno imparate da un huomo, qual fu Giovanni? s'è vero, ehe da effe impararono i grandi arcani della Incarnazione del Verbo, arcani in tutti i fecoli ignoti , ed a tutte le menti

s. Chryl. inefcogitabili , e tali in fomma , qua neubl fup. que Angeli , prinfquam hie diceres , noverune , come il fopranominato Grifostomo pronunzio. Or non vi pare, che fra tutti i Dottori fia con ragione da preferirfi Giovanni , e nell'altezza della Dottrina, e nella preminenza del Magistero?

Penfava io però di fargli depor la penna, VI. come non più necessaria a manifestarlo per tale. Ma giusto è, ch' anche ei seguitia ritenerla, fe non come Dottore, almen co-

egli per am poco dal Carro di Ezechielle la fua grand' Aquila, tanto giustamente ambizioladi recar feco a volo fopra le nuvole l'innocentifimo Favorito di Crifto. Che direte ? Potrete vei feguitario col vostro guardo, s' ei monti fu la fua Aquila? Ogn' uno confessa, che gli altri Evangelisti andurono veramente volando tutti, ma terra, terra; il che figuravano appunto i loro mitteriofi Animali, alatisi, ma terrestri . Rappresentarono essi del cerro un Dio, ma or palpitante in fasce, or languido in Croce , ora ftanco nel camminare, ora affaticato in difcorrere, or agonizante in orare, ora malinconico in piangere . Giovanni seppe ben'egli su la sea Aquila follevarfi tanto altamente, che abbandonò la terra, paísò le nuvole, penetrò fopra i Cieli; ne folo foprail primo, o il fecondo, o al più sopra il terzo, come follevoth San Paolo, dice Origene; ma fopra il quinto, ed il festo, ed infin lopra l'ultimo; ne fi arrefto, finche non giunfe a mirare Iddio nel fuo effere, come il Sole nella fua sfera non Ingombrato da nuvoli, non iscolorito da ecclissi, non turbato da alterazioni . Tanto che attonito il medefi:no Origene ebbe ad efclamar con fibilem , G invisibilem Creaturam superat , Evang Jo. ardire pari all'ingegno : Jeannes ammem vi- Orie, in deificarus in Deum intrat fe deificantem . E qual maraviglia però, che con dimostrazioni tanto più illustri fosse egli privilegiato, allora che si accinse a scrivere il suo Bason. co. Vangelo? Di lui solo narrasi, che aven d. ann. 99 do promulgato a tal fine un digimo uniwerfal nella Chiefa, falisse sopra la cima di un Monte aktiffimo, e quivi dimoraffe più di , e più notti , in perpetua contemplazione, finche come un'altro Mose, nascofto ancor' egli tra caligini, e orrori, tra lampi , e fulmini , proruppe finalmente con voce fimile a un tuono in quella inaudita fentenza : In principio erar Verbum , & Verbum erat apud Deum , & Deus erat Verbum . Che se quel luogo, dov' ei compose il Vangelo, rimate ingombrato allor da tante procelle, dipoi con prodigio contrario gode nell'avvenire perpetua ferenità. Perocchè

San Gregorio Turonense racconta, ch'an-

che a' fuoi giorni mai non vi cadeva dal

Cielo stilla di pioggia, ma che quantunque

largamente d'intorno diluviaffer le nuvo-

le, e scorressero le fiumane, conservavasi

fempre intatto: in questo più ammirabile

dell'Olimpo, non con avere il capo fu le tempelte, macon avere le tempelte fu 'à çapo,

capo, non le temea. La stima poi, che di questo Vangelo ha fatta la Chiefa, con qual puote paragonarsi? Con questo solo, quasi con impenetrabile scudo, ella ha ben saputo ribattere tutti i dardi, ede Cerintiani, e degli Ebioniti? e de Teodoziani, e di quanti altri mostri d'Inferno sorsero per contraftar al Figlinol di Dio, o l'eternità della durazione, o la divinità dell' effenza, ol'eguaglianza col Padre. Anzi in quel fecolo tanto tumultuofo, in cui Arrio, ribellatofi dalla Chiefa, arrolò fotto il fuo funello ftendardo tanti Monaci, tanti Vefcovi, tanti Popoli, tanti Principi, tanti Augusti, sitiene, che quei pochi, i quali animaronsi a fargli fronte, costumassero di portar fempre fospeso pubblicamente al collo il Vangelo di S. Giovanni ; non fo fe perchè gli proteggesse come armatura, o gli ornafle come gio jello, o almen gli diftingueffe come divita, tanto più nobile, quanto più fingolare. Nè folamente i Cattolici ma i Giudei, ed i Gentili concorfero unitamente a tenere quest' Evangelio in estrema venerazione. I Giudei, quafi preziofo teforo lo cultodivano nel loro Gazzofilacio come fi legge preflo Epifanio. E i Gentili, qual fovrumana dottrina., lo celebravano con magnifiche lodi, come riferifce Santo Agostino. A segno tale, che un Platonico diffe, doversi l'ammirabil principio di quel Vangelo scrivere a caratteri d'oro, e poi collocarfi su le facciate de Templi, non che comentarfine portici de Licei. Le sue sonrenze sono ternute da' fulmini , che in vederle, quafi impauriti, fi fuggono dalle torti: temute da' trempoti, che in leggerle, quali riverenti , non toccano le pareti, temute da' Demonj , che in ascoltatte , quasi rabbiofi, fi dileguan da' corpi. E più ditei : fe non che v' ha chi mistimola ad affrettare, curiofo' di vedere in mano a Giovanni quel misteriosissimo libro, di caratteritanto astrufi, di figilli tanto profondi, onde guadagnossi egli il titolo di Profeta.

goult gault troop of reports.

provided to the confidence of the confidence primato, come in opinilary Nonfipub negary che attuit ir/origin aliminary Nonfipub negary che attuit ir/origin aliminary Nonfipub negary che attuit ir/origin aliminary nemere ha twe-hail iron gil iranginer, che a tanti ma con chil ir ha ulara gilimaggiore, che con Gio-vani / Agil alimin ir Pointri irvibi folamente Dio con più diffusione qualche foocedid Genti, a Cerunia, la rivini adella Cirità, ad Exechiello la riparazione del Tempio, conì andate voi difforente, a Centi andate voi difforente, a Centi andate voi difforente, and con diffusione con diffusi

velavane uno, non ne rivelava poi l'altro, o almeno non rivelavali tutto ad uno . Di Giovanni folo può disfi con verità , che Dio non gli abbia celato fegreto alcuno . 5. Aug. 1. Perocchè le crediamo alla comun'opinion a. de Civ. de' tacri Dottori , quella misteriosissima c. 8. Appocaliffi da lui deferitta, altro non è ch' una rivelazione intera di quanto dovea fuccedere, da principii della Chiefa, fino alla fine del Mondo. Il che di vero a chi non reca argomento di ragionevolissima maraviglia? Parea ne' secoli antichi un'acto di confidenza più che sublime, quello ch' usò Dio con Abramo, quando, volendo egli mandare un'infocato diluvio fonta Sodoma peccerrice, gli parea firano di farlo, tenza prima fcoprirlo ad un tale Amico: Genalaz-Dixitque Dominus , Num celare potero Abraham, que gefturus fum? Tanto ogni locuzione divina, quantunque minima, eccede i meriti d'ogni intelletto creato, quantunque grande; e iolo a Dio degno uditore è Dio stesso. Ma che hada fare il rivelar le rovine di alcune poche Città, col rivelar gli sconvolgimenti di tanti Regni, gli eccidi di tanti Popoli, e le mutazioni di tanti Stati ? A Giovanni scoperse Dio quelleftragj si luttuoie, con cui dovea perir la Regia ed il Regno del Popolo già diletto: le perfecuzioni, che doveva il novello Popolo Criftiano patire prima da Giudei, e poi da' Gentili, congiutati fuccessivamente a fuoi danni : le prigionie , le confifcazioni, gli efili, le crudelta, con cui fette Imperadori Romani dovevano provatli disterminare dal Mondo la Fè di Crifto. Nè contento di quelto, manifeftogli alcresì le illustri vittorie, che dovea riportar la Croce su i lauri trionfali. Quindi la confusione, el'esterminio del Gentilesimo; e la gloria, e la dilatazion de' Fedeli . Scoperfegli il nuovo Impero, che dovea in Roma fondarfi su le rovine della desolata Gentilità a le innondazioni de'Barbari , le ribellioni de' Vaffalli , le discordie de' Popoli , le rivoluzion de Principati, che con maravigliofiffima provvidenza dovevano aprire per tutto il Mondo la strada alla predicazione Evangelica. E portando il suo guardo ancora più oltre, gli fe veder la guerra, che negli ultimi anni del Mondo già decrepito, e deficiente, fi dovrà sollevare dall' Anticristo il tumulto, lo spavento, lo sbalordimento de' Popoli spettatori delle univertali rovine, i fegni del Giudizio estremo, la disposizione, la forma, e insino il numero degl' Eletti, e de Reprobi registrato in quell' altiffuno libro, che tanti in vano han-

Jeannes de 1080 ftaru Ecclefia habuit reveverra nella Chreia, tutto fu confidato, innanzi a Giovanni; e cosi parte per parte distintamente dimostrano gli Esposito i della fua Appocalisti ; come Santo Autonino , l' Aureolo, il Lirano, il Salmerone, il Bellarmino, il Ribera, il Pererio, il viega, l' Akafare , ed altri moltiffimi , fimili a puetti di fede intieme, e di fana. Or nou fu confidenza affai tingolare , manifetture in un' occhiara a Giovanni avvenimenti tanto ampi, tanto numeroli, tanto divern? E pure, quanti fecoli prima gli turon manifeitati . di quel che doveano fuccedere ? At p.ù degli altri Profesi manifestò Dio folo cofe, the doveano avvenire fra non gran tempo, e delle quali doveano molti di loto ellere parte, o almen effere inettatori, come tinono un Geremia, un Barneco, un' Ezecchiello, e altritali, delle ca-Jamera da lero predette. Giovanni teppe forcetti, i quali non fi aveano a verincare, fe non dopo migliaja, e migliaja d'anni. E noi ben iappiamo futi flimamolto maggiore della comunicazione di que' tegrett, ch'anno a flare gran tempo occulti, che non di quei, c' anno tra poco a venire in Ince. Che fe la grandezza dell' ar-Invinces Jeannes, dice San Gitchmo, cot habet fecreea quor perba . Non v è Autore, il quale abbia pigliata in mano la penna, atho di l

diziterare si affinie note, che non li fia protetlato effere un andace temerita lo foerarne un'intelligenza pura, e perfetta. Ribers in Che però il Ribera finiglia quel piccolo rount. volume a un gran mare, pieno di rengli, inp. Apoc. di tecche, anzi di votagini, dove ogni

manafapienza reffainghiottita. Omnisfapieneia kumana neverneur. E in vero fe ciò non toile, come non fe ne avrebbe omai chiliptiffima la notizia , mottre fono gia tanti fecoli . che intorno a si poche carte attaticanti tanti ingogni , ed ingogni tali . che furono lo tiupore de le ro tecoli à Gran fegreti dunque conviene intaliabilmente che fieno quelli de queli Doti è moffrato così geloto a manti e pui lappianto per

no tentato di aprire, non che di leggere, i altro, ch'affai diversi fono i segreti di Che più ? Bafti il dire con l' Abulente, che Dio da quelli degli nomini. Degli umani è giuto il najconderli, come l'Angelarionem. Quanto è avvenito, quanto av- lo diffe al vecchio Tobia : Sacramentum Tob. 12-7. Regis abscondere benum eft : de Divini è anzi più convenevole il paletarli : Opera, autem Dei revolare bonorificum : non tomendo Dio, che i fuoi fini pollano effergli difturbati , o diftolti , se vengon pri-

ma a contezza, che a conclusione. E questo mi apre la strada a considerare un' altra diff, renza fingolariffima tra Giovanni, e gli akri Proteti. Perocchè a gli altri furono conferite le loro rivelazioni , non tanto perchè le fapeticio effi ,. quanto perchè le palefattero ad alc. . A Giovanni terono conferte, non tanto perc'è le paleiatie al altri, quanto perche le fapelle egli fletto; onde il Gagnejo fuo Comentatore ebbe a dire, contenerfi in quel piccolo volune molti miflori, I quali non erano noti , hiorche a Ginvanni : Abirufa bujus protheesa mili Gagne in tantium Dito Jeanni nora offe . Il che Apocproverebbe effere state a lui facte si fublimi rivelazioni, non in grazia di altri, ma in grazia fua: prerogativa non conceduta forfe a venn degli altri Profeti , i quali turono fatti bensi pattecipi de'

fegreti divini, ma più totto come Amici. Dica pur dunque animotamente un' Alca to confidato ad aittui, fi argomenta an- Iberto, un Sau Tommato, un Ugone, docos maggiormente dalla gravezza del figil-li verfi anteporre la projezia di Giovanni a lo, totto il quale vien confidato; fegretoza i tutte le famolifime protezie dell'antica za al certo maggiore par che non abbia legge ; el un Aimone foggiunga cilera richieffa Dio da vermo. Leggere tutta tanta la differenza fra loro, quanta è fra l'Appocaliffi, e poi d temi, fe può ellere | il fervo, e 'l Padrone, tra l'nomo, e figretezza, o più rigorofamente inginata, Dio, ch'ora mai io più non ne dubito. opaiteligiofamente offervata. Aperatyofia Ban m'avveggio che Dio ha veluto privilegiare Giovanni in tutte le grazie . L' ha trattato da intimo, l'ha trattato da la-VOULD 1 Exaltable illum abud proximes lues a note to o abul remers . ma apud preximes. Convien però che ogni altro Servo inferiore gli diferifca . Solo può effete, che qualcuno pretuna di vantaregiarlo, te non ne favori ricevati da Dio. aimeno n lle pene per Dio fofferie .. Ma perchè altro non è ciò in buon linguaggio, ch un invitarmi a contemplationelli ni ima comparia di Martires contentatovi orima, one ripofiamo; per incontrare appretto con maggior lena la ficiezza oltraggiora di que' martir), che gia già veggo firmili rimanzi col cello orrido della morte.

### SECONDA PARTE.

SE Dio non avelle , con impero mita-colofo, convertiti a Giovanni gli oli bollenti in innocenti rugiade, e le fiamme accese in amabili refrigerj; non rimarrebbe a noi punto da dubitare, se bella a lul, quanto ad ogni altro de' Martiti , debbali , e la fua alima, e la fua Corona. Poiciache path egli questo martirio in età, non folo canuta, ma ancor cadente, e quando avea già legorate le forze in faticosi cammini, in lunghi difagi, in perpetue predicazioni. E pure con illupore di tutta Roma concorfa per la celebrità di un tanto nomo al miovo spertacolo, fu vedino un Vecchio più che ottogenario, fiultato per mano di manigoldi; e di più prefo così ignudo, e gittato inuna strepitosa caldaja d'olio bollente, fu veduto accettare si gran tormenti con fronte affai più ferena di quelli, che glieli davano. Non volle però Dio, che quel bagno così focofo gli arrecaffe alcun norumento, anzi egli volle chen ufeiffe, come oro dal fino crogivolo, più bello, come Fenice dal fito rogo, più vivo. Che dobbiamo adunque noi credere. Che ad un Apostolo si diletto impediffe egli la morte in tal'occasione , perchè gl' invidiasse il trionfo ? Chimai può cadere in sì stolida frenefia? Adunque fi dee dire, che adeffere vero Marrire, nulla rileva fe manchi la morre alla volontà, quando la volontà non man chi alla moste : In Maregre enim voluntas, ex quaipfamers nafcitur , coronatur , come atfermò San Girolamo . Ma che timidità di parlare è oggi lamia? Presto, presto tolgasi Giovanni di mano a tutti i Carnefici . Si depongan le fruste, si spegnan le siamme, fi vuotino le caldaje. Non fi ragioni per lui nè pute di efilio; e volga indietro la proda quel barbaro vafcello, che lo conduffe fin' all' Ifola sformmara di Patmos, per ivi af faticarlo già verchionelle miniere, e feppellitlo ancor vivo tra le caverne. Che direfte pet tutto quelto? Giovanni non faria Martire ? Saria e faria forfe anche il niù degno, il più rato, il più riguardevole, di eui si pregiasse la Chiefa. Udite di grazia. Non v'è tra Martiri alcuno già , che contenda il primato fopra Maria, Guarda, Ciafeimo la riconasce per Martire, e più che Martire, come la chiamano S. Bernardo, e Sant' Efrem; anzi; per fole de' Martiti; come l'intitolò San Bafilio di Sekucia, e per Reina de' Martiri , come l'invoca il comune del Cristianesimo . E pure ditemi : pana, sed causa; a chi dovra ceder Gio-

qual Tiranno la condannò? quali manigoldi la uccifero ? Sono pur confutati affai lungamente, e da Sant' Ambrogio, e da Sant' Indoro, e da Reda, alcuni fingolari Scrigtori, i quali affermarono, ch'ella moti di morte violenta . Come dunque la Chiefa canta di ki , che non le manco la Palma del Martirio, quantunque le mancaffe la Spada del Manigoldo? Come lo canta? Già lo fapete Uditori . Maria fu Martire , ma non per man di Tiranno, per man di Amore: fe pur l'Amore non è il maggior de Tiranni ... Quando ella, costante sopra il Calvario, vedeva quivi il fuo Figliuolo fofpefo fopra di un tronco fra due Ladroni, allota ella compi il fuomartirio . Perchè tutta quella: ifteffa paffione, the tollerava egli nel corpo, tollerava ella nell' anuno, E fe non mori come Crifto, fu folamente, perchè non fi fotpettaffe aver hii bifogno di ajuto nella grand'opera della Redenzione del Mondo : al che pare , che volesse alludere Sant' Ambrogio, quando proferì della Vergine adolorata quelle vivaci patole: Sua morte s. Amb. orpurabat se aliquid publico additurum mune. 14. op 10. 11; sed Jesus non ecebas adjutore. Ora per tor- beeles nare all'intento, Sapere, Signori mieis quale fu il martirio di Giovanni ? Quale appuntoquel di Maria. Esti due soli stettero sempre costanti a piè della Croce : con questa unica differenza, che Maria fentiva in sè i dolori di Ctifto come di Figliuolo per natura . Giovanni come di Fratello per adozione.. Nel refto ambidue con quel pubblico atto .. non folo furono, ma professaronsi ancor tegnaci di Crifto, come richiedesi ad un perfetto martirio . Ambidue provareno uniti nel loro cuore, e le fpine, e i chiodi, e la croce, e il fiele, e l'aceto, i quali Crifto provò divifinel corpo. E quella lanciata. che vanamente prefe ad incrudelire contro un Cadavero, feri ben Crifto; matormentò folamente Maria , e Giovanni ; e forfe con maggior ragione Giovanni, già: timafto nel Mondo in luogo di Ctifto, mentre a Maria lasciato in vecedi suo Figliuolo. Or non ripurate quelto, Uditori, un genere di martirio molto eminente? Finalmente gli altri Martiri anno patiti i loto tormenti nel corpo, ma Giovanni nell'anima; la quale, come fappiamo, è tanto più fenfitiva ancora del corpo, che il corpo niun dolor può fentire fenza dell'anima, mal'anima può fentirlo fenza del corpo. Oltre a ciò, se ivi la gloria del martitio è maggiore, dove maggiore è la cagion del martitio . conforme a quello : Marryrem non facir

varni, mentre pati egli nell'animo tante, vere, non poteva effere violento il mopene, per aderire a Crifto tiel punto del fuo maggiore abbandonamento, cioè quando fe ne ritiravano anche i più cari, e quando lo rinegavano ancora i più coraggiosi? Che se gli altri Mattiri hanno poi colifellato costantemente un Cristo cloricio, un Crifto rifuscitato , un Crifto trienfan te, egli confessollo anche prima di tali glorie, e mentre attualmente lo vedea pendere nudo ad nio di frellerato in mezzo a ladtoni, ficchè i foli improperi, ch' egli dovette udire per tal cagione, da plebe così villana, in luogo si pubblico, in concorfo così frequente, in ora si chiara, potean bastargli per un' intero marti rio. Ma fenza questo, io voglio dir di wantaggio, che se negli altri il morire su il loro martirio, in Giovanni fu il vivere . Perocchè qual maggior pena posca trovarsi per un' Amaute si infervorato di Crifto, quanto il fopravvivere allora, che questi moriva? Eforse, che sopravville sol piccol tempo! Per pochi anni, che quel-la gran Terefa, fplendore del fecol no ftro, si vedea separata dal suo Diletto , andava quafi imaniante esclamando ad ogni momento: lo muojo , perchè non muojo, so muojo perche non muojo: ed altro intercalare più ufato non ufcivale mai di bocca. Or che dovea dire Giovanni, il quale avea con quell'istesso Signore tenuta famigliarità tanto più dimeffica, e pure fivedea differire la vista della sua bellissima faccia ufque ad ulsimam fenelluzem, cioè fino all'età di novantatre anni, come vogliono alcuni fino a quella di novantorto , come vogliono altri , e come altri anche vogliono, fino a quella di cento fei ? Non era questo ad un tale Amante un martirio, tanto più tormentolo, quanto pin lento ? Potea ben dunque Giovanni far, come gli altri Martiri, una morte

TX Hiero-

eda . Ce.

nymo .

Вучоп.

dreap.

rire. E ben fi vide, che ad effo pon fu violento, mentre da sè modesimo calendo in una fossa a ciò preparata sù la cima d'un alte monte, quivi composes in atto di moribondo ; e piegate le mani , e serrati gli occhi , fu ricoperto di una profondissima luce che lo tosse alla vista de circoftanti, attoniti, e lagrimofi più che gli abitatori del Tile al tramontamento dell'adorato lor Sole . Io sò che quindi San Tominaso ha creduto, che egli fu l'Empirço or dimori in anima , e in corpo. Ma comunque vi fia, certo ei dov effere ambito quivi da molti nel loro core. Nel loro coro lo ambiranno le Vergini , come specchio di purità . Nel loro gli Apostoli, come ritratto dizele. Nel loro i Dottori , come miracolo di sapienza. Nel loro gli Evangelisti, come Aquila di acutezza. Nel loro i Profeti come abbillo di arcani. Nel loro i Martisi, come vittima viva di carità. E voi che dite Uditori? Non vi par ch'egli in se solo abbia bene adempiute tante gran parti? Che le per far'apparire più degnamente questi suoi meriti, io mi sono presa licenza di metterlo in paragone con altri Sauti, e spesso ancor di anteporlo, e di avvantaggiarlo, non mi condannate sì tollo. Perocchè ritruovo , che Crifto istesso, gelosissimo di non dimostrare parzialità verío alcuno de fuoi Fedeli , non usò con Giovanni questo riguardo, ma a bocca piena , e con vocaboli espressi dichiarollo il fuo Favorito . Anzi feaveffi, in ragionare di lui, trascorsi per ventura i confini della brevità a me proposta, nè men farei forse indegno di qualche scusa. Conciossiachè con un Panegirico folo si può favellare ben forse di ogni altro Santo : ma di Giovanni pon si può favellare, senza far molti Panegifanguinofa, ma non potea già fatla vio-lenta; mentre a chi si violento era il vi-le di molti.

Sopra ogni Nome.

## NEGIRIC ONORE NOME SANTISSIMO

Detto in Ancona.

Donavit illi nomen, quod est super omne nomen. Philipp. 2. 9.

uomini , secome vestire il suo proprio na pradara. E non contento di tali nomi, corpo, così anche addottarfi il fuo propilo ne telse ancora, per toprabbandanza magcomps, for a measure and a more proposed in the comps of the comps of

arto Lavuec, e quan che in comuno in-locajnicio, doce regulocifecte un nome milio le ficiosi di fantità, e di terrore: Sendinen, 🖰 sen-nitionemen o sen, ma non gli di pol riani mo di formarlo più ciprefiamente : anzi proccibi, che anava meglio di fatea viti di progrative, e qual risplencion nella

If the di ovel contetlo afpettandolo . Expellate Divina natura . Ma viva Dio , che fe la

Elicissimo anminzio! Esti fi- | nomen euum , queniam bonum est, in confeetiu nalmente trovato un nome, Santlerum enorum, Parlò Geremia, e riputò con cui nominar degnamen doversi da Dio pigliare il nome Giusto: te l'innominabile. Ne vi paja Hot est nemen , qued vec abunt eum . Deminus lete-11-6poco , Uditori : perchè è Jufius nester . Parlò Zaccharia , ed avvisossi

into queflo uno sperimento devera la constanta del avvitori di molti fecoli, ed unofutulo di moltifilme (et et et et estato de la coloria di molti filme) de la coloria di molti filme del estato del circlo e spezi a bie, avera avente un tempo, nel qualecgli dicendendo dal Cicloin giorii filia, ediffuo parce si questo espeziale propositione del circloin sono del circlo del circlo del circlo del circlo del circlo del circlo del circloin sono d terra, doveva a fimilitudine degli altri ca nomen ejur, accelera, spolia detrah re, festi- 16 8. 1.

fuoi fegretari più confidenti, per veder chi Senato: ma tutti del pari urtarono in uno di tutti loro ne fapelle inventare un più scoglio, e fu, che propotero un nome, converevole; e che poi tenuto configlio | bello si, ma tuon adegnato, Perocchè nes-flets'egli quivi come attento à ricevere il lor pareri, ed a bilanciarli: Lacusifuni fezioni Divire; ma qual n'espinine l'una, Malache 3. simentes Dominum (così appunto leggefi in e qual l'alera, Esprime uno la Giuffizia, Malachia) & assendir Dominus cogstantibus manon la Carita: esprime un'altro la Canemen ejus. Parlò per tanto innanzi ogni rità, ma non la Guffizia. Uno da a coaltro Davide, e quali che in confuso si- noscere la Potenza, ma dov'è, che spie-

Terra non ha sapino trovare un nome così difficile , lo faprà ben'alla fine trovare il Ciclo. Nè altro certamente può ellere, fe non questo, quel nome nuovo il quale veniva riferbato alla bocca di Dio. Il.i . medefimo : Nomen novum, qued es Domini nominabit. Non vel diss'io? Ecco che già dal Cielo ne cala un' Angelo il primo a notificarlo con le sue purifime labbra: If . 10. 17. Ecce nomen Domini venit in longingno . Eccolo, eccolo. Udiamolo però tutti con Luc. 1. 21. Tiverenza, a capo (coperto : Vicabis nomen eins Tehim ible enim falvum facies bobulum fuum à peccaris corum . Gesti, Ge sù. Oh questo nome sì ch' egli è degno di in Dio umanato! Evaglia il vero, efcla ma San Paolo , niun' altro nome può mettersi al suo confronto : Donavicilli nome , qued eft super omne nomen . Codano però pure a quelto gran nome, il nome di Potente, il nome di Savio , il nome di Clemente, il nome di Giufto, ed ogni alero di quel tanti nomi, i quali inventarono que' favissimi Configileri : perche là dove gli altri nomi spiegano sol qualcuna delle perfezioni Divine, questo nome fantifimo di Gesti ce l'esprime ratte . lo ben

m' avveggio, ch'una tale propofizione parra

per avventura a qualcun di voi , quanto

vaga ad udirfi, altrettanto difficile a di-

mottrarfi . Petò passiamo senza indugio al-

IL.

le prove, che io l'ho già pronte. Mille fono le perfezioni Divine, annoverate nelle facre Scritture, e spiegate dai Santi Padri , ma specialmente dall'alto condottier de' Theologi SanDionigi. Alcune fono dette affolute, alire chiamanfi relative. State-meso, ch' io farò sì, che a cialcun di voi, per intendere, bafti as tendete. Nella schiera delle assolute vien prima annoverata l'Infinità; dalla quale, come da imifuraro Oceano, derivano quafitte fiumi reali , l'Immenfità , l'Eternità , l'Immutabilità. Perocchè, mentre Dio è femplicemente infinito, ne viene per confeguenza, che niun luogo lo circonferiva, e però sia immenso : che niun tempo il mi furi, e però fia eterno; che niun' alterazione lo vari , e però fia immurabile . Queste poi chiamanti perfezioni affolute, perchè non dicono verim' ordine a creature, ne poffibili, ne attuali ; ma fenza punto badare a veruna d'esse, s'intende bastantemente, Dio esfere infinito, ed immenso, Dio essere eterno, ed incommutabile . Altre poi fi addimandano relative ; e queste sono la Porenza , la Provvidenza , la Sapienza, la Giuffizia, firagi il falvatono! S'effi fi fosfeto vol-

Panegirici del P. Segneri.

la Mifericociia, la Boncia, la Benignità.
I Amore, la Liberalità, la Padronnua, a
E disconfi relative, p:riché femper riguadano Creature, e le mon attuiti, almena
pofficiali, alle quali fono ordinate; anon fi
potenza, che non s' intenda qualice cofa, che fi può ne Provvidenza, che non
s' inreda qualcune, a cui fi provvega; a
c.coia andase voi difeorendo per l'altre
di final guita. "I problità serienti la con-

Ora tutte queste si nobili perfezioni, inrendo io d'affermar, che vengan'espresse da quetto tolo nome di Gesti . Non crediate però, ch' io mi dovessi impegnare a ta.to, fenza aver prima rrovato un Mallevadore molto autorevole . Egli è San Bernardo, il quale amio favore teftifica. che tanto alle sue orecchie valeva sentirnominare Gesù, quanto fentire dir Potente. dir Savio, dir Buono, e dir qualunque altro di que nomi Divini, raccolti da San Diorigi: Hac omnia fimul mihi fonant , cum 's, Bern. in insameris Jesus. E ben' io mi avviso, che Cant. fer. voi, come nomini di acuto ingegno, ne 15avrete precorfa ancor la ragione . Perocchè chi non vede, che tutti quegli attributi dovevano necessariamente concorrere a formare un vero Grsu, ch'è quanto dire . un natural Salvadore; Neque enim omnino, così abbiam dal medefimo San Bernardo , aus vocari poffes , aus effe Salva- S. Bern tor , fi force quippiam horum defuiffet . fer 2 de Diffi un Gesu vero, e un Salvador natu. Circum. rale; perchè io sò , che nelle facre Scritte. Dom. re riportarono un fimil nome molti altri. ne' quali non rifplendevano fimili perfezioni . Ma quilli non poter anfi nominar Salvadori , te non molto equivocamente : concioffiache non erano effi Salvadori per natura , ma Salv dori per giazia , cioè Salvadori, de quali Dio porca fprezzare le suppliche, e sdegmir le soddissazioni . Erano Salvador: impotenti , Salvadori deboli ed imperfetti, Salvadori che potrano non effere Salvadori ; anzi che aveano bilogno di Salvadore per le medefimi; Salvadori de corpi, ma non dell' anime; Salzadori de vivi, ma non de morti ; e Salvadori , che non potrano mai dare falute ad alcumi, tenza recar danno ad altri . Salvò Davidd. Itraele dalle mani de Filittei, falvollo Mosé ditla schiavitudine dell' Egitto ; G.osuè , Giefte, Sanione il falvarono anch' effi chi da' Madianiti , chi degli Anoriei , chi dagli Ammoniti . Ma ohimè con quante

tati

ta a' loro popoli un poco di ficurezza, non fi farcbbono inorriditi più per l'esterminio di tanti, che confolati per la falvezza di alcuni? E che Salvadori dun que fon questi? Fui per dire, che furono più tofto diftruggitori , che Selvadori , Bern, in mentre più furono quelli , ch'essi distrus-Cis. Ppm. fero con le loro armi trionfali , che non quelli , ch'essi falvarono . Non tale fu certamente il mio buon Gesù , ditò con Remardo: Neque enim ad inflar priorum meus ifte Je/us nomen vacuum, aus inane poreae; non eft in eo magni nomini: umbra, fed vericar. Egli sì, che fi può dir Salvadore con verità, perchè fu Salvadore eguale di tutti , e non fu Salvadore per grazia, ma per natura: A natura propria habre, ut sit Salvator. Qual maravi-glia però, che per essere tale si ricercasse in lui quel congiungimento di tutte le perfezioni foptacennate, che non ci ricercava negli altri, di modo che, si force quidpiom borum defuiffer, nec aus vocars pof-

Provincie, con le quali aveano compera-

S. Bern. de Circ. Dom. IV.

for , aut effe emning Salvarore Ma meglio noi scorgeremo ciò, discendendo a particolari . E non è quì , ch' io non vegga, che tra le perfezioni Divine, quelle, che fon chiamate affolute, non ci vengono espresse da questo nome Gesti con tanta chiarezza, con quanta le relative . Perocchè l'effere infinito, l'effere immenfo, l'effere eterno, l'effere incommutabile, non appajano requifiti a-prima vista si necessarii a costituire un perfettiffimo Salvadore, Ma vaglia il voro, questa è la gloria maggiore di questo nome, che manifestandoci egli si apertamente tutte l'altre doti Divine , come vedremo, queste sole tenga nascoste, e quali ofcurate. Cheil credercobe ? Gesù le volle nascondere a bello studio . Perciocch' essendo stata l'Incarnazione, come parlò S. Dionigi , un'estasi amorosa di Dio, con la quale pra mugnicudine amorie, ufci quafi di fe, extra fe fuie , per trasformarfi in altrui; non volle allora apparir più Dio niente fuo , ma Dio tutto nostro: e così che sece? Nanscose profondamente tutte le perfezioni affolite , fi come quelle, the non dieon ordine alcuno alle Creature per cui bene facrificavafi , Nascose l'Infinità , con far che lo terminasse una forma limitata di essere . Nascole l'Immensità, con far che lo racchiudestero piccioli confini di luogo . Na- doglio le spoglie da Romani trienfatori .

tati indietro a mirare i laghi di fangue, gl' 1 fcole I Eternità con far che le mifuraffeincendi delle Città, le desolazioni delle ro regolati moti di tempo. Nascose l' Immutabilità, con fare che lo alteraffero naturali contrarietà di paffioni . Non è però, che chi bene addentro il riguarda,. non riconotca facilmente in Gesù queste perfezioni medefime, ch'egli configliatamente occultò, mentre è certiffimo; che per effere Salvadore, non di grazia, ma di narera, qual egli fu, richiedevafi, ch' egli toffe di dignita, e per confeguenza di perfezioni eguali al Signore offeso, anch' egli immurabile, anch' celi immenio, anch'egli eterno, anch' egli infinito: altrimente avrebbe potuto Dio sprezzar le fue fuppliche, non accettar i fuoi meriti , non ammertere le fue foddisfazioni, come di personaggio minor di sè a ed in tal caso Gisù non sarebbe stato-Gesù , perchè non avrebbe negli erarj fuoi posseduto prezzo bastante da soddisfare condegnamente ad un principe digrandezza infinita per inginrie quali infi-

nite di gravità.

Ed ccco, come ancor favellando degli attributi affoluti , viene a verificarn, che Non poffer aus vecari omnino, auseffe Salvasor, fi force quedpiam horum defuiffes . Ma di grazia . lasciati questi . parliamo più pattitamente di quelli, che diconfi relativi : giacche Dio, con pigliar oggi questo novello nome di Salvadore, vuol'effere (fecondo ciò che avvifa Ifaia) vuol effer, dico, confiderato da noi, non più come suo, ma sol come noftio . Ecce Dens nofter ifte : expe- If, 15. % liavimus eum, & falvabis nos. Prima per tanto di ciascun'altra persezione prefentafi la Potenza. E a dir il vero, quando mostrò Dio potenza maggiore, che quand'egli divenne Gesù, cioè quand' egli diventò Salvadore . Andavane il Ladrone infernale tutto fuperbo, ed a guifa di quell' incirconciso Gigante de Filistei , infultava alla terra, infultava al Cielo, quali che ninno aveffe poter d' opporfegli, per torgli di mano un Mondo fatto fuo Schiavo. Chi verrà, dicea l'arrogante, a pigliarla meco? Io folo ho popolari i Tempi di Dio bugiardi, hò empiti gli Altari di facrifici facrileghi. E quanti fecoli fono, che tutti i popoli non riconoscono quafi altro Nume , che me ? Vilipefo Dio delle stelle ! Dentro un' angolo di Giudea fono confinati i fuoi fquallidi Adoratori : Norne in Juden Dens. In fotto nome di Giove, ricevo in Campi-

To force name di Apollo, rendo in Delfo I gli oracoli a' Popoli pellegrini . Io fotto nome di Diana, mi godo in Efefo i tefori dell' Afia dominatrice . E chi potrà mai tevarmi dal possesso di cante glorie ? Sono anguste negli abissi le carceri alla turba de condannati, fono manchevoli le catene al numero degli Schiavi, ch'io mi fon guadagnati con la mia forza. E che ferviva discacciarmi dal Cielo, se poi lontano io gli doveva fuscitare guerra più atroce, the non gli mosti presente? Non mi volle il suo Dio per Collega nel tiono , m' abbia per Emolo . Così il Demonio infultava audace, e fastoso, ad onta di colui, dal quale erasi ribellato. E vaglia la verità , non fi trovava nomo in terra , non Angelo in Cielo, che gli poteffe fiaccare le aite chena . Anzi ne meno pure fi fossero fotto un'infegna raccolta le legioni di Roma, le fallangi di Perfia, le Iquadre di Macedonia, non avrebbono mai potuto torre all'Inferno un fol Prigioniere. Qual potenza mostrò per tanto Gesii, mentre comparso egli solo nel crudo artingo, si cimentò col Demonio, lo debellò, gli tolie i Regni, diroccogli gli Altari, impoveriilo di Vittime, fpogliollo di Adoratori , lo incatenò negli Abbiffi ? E fe in tanto conflitto el rimate effinto, non fu per debolezza di forza, folo fu per istego di carità. Ardifco però di dir, che maggiore apparve la Potenza Divina nella riparazione del Mondo, che non fu nella creazione , quia plus oft , come affermo San Leone, in novifimis faculis reparaffe Denm, qued perierat, quam a principio feciffe qued non erar ; mercecche al creare non trovava Dio niuna opposizione della natura, là dove sommatrovavane a sipa-

potenza? Omnipatens nomen ejus. Ma non ci viene niente meno feoperta la Provvidenza, e niente men la Sapienza . lo fo , che a dispetto di tutti i più auperbi Censori della natura, sempre si è mostrato Dio provvido, sempre tavio; ma quanto maggiormente dappoi, ch'el fecefi nominare Gesù? E non ha premura di provvidenza colui, che per falute del Mondo arrivo a deprimere Dio all'abbiettezza d.ll'uomo? Non ha colui profondità di fapienza, che per l'ifteffa ca-

viene chiaramente feoperta la Potenza

Divina da questo nome Gesti, detto pe-

tò nome di virtà, di fortezza, di onni-

giore seppe alzar l'uomo alla grandezza di Dio ? Questo fu quell'areano di tanti iccoli , impenatrabile ad ogni intelletto creato: Myfterium, quod absconditum fuit lost 1. 16à saculis . Salvare il Mondo , non per via di graziofa condonazion dell'officia, ma per via di rigorofa foddisfazione. E chi l'avrebbe mai riputato possibile ? Ci volea , per dar tale foddisfazione , un Personaggio pari all'offeso, il quale era Dio . Ma dove potea ritrovarsi ? Più d' un Dio non capifce nell' Universo , altrimenti gli armeria tofto fra loso gelofia di stato, emulazion di grandezza, e si verrebbono ad avverare le favolose fazioni di quel fecolo contenziofo, nel quale Apollo favoriva i Trojani, Vulcano perfeguitavali, Minerva proteggeva Uliffe, Nettuno l'infidiava. Dall'altra parte, se nonè pofveiuna pura Creatura potea formarti, che sibile più d'un Dio, e questi è quegli, avesse per se medesima braccio tale e se che ha ricevinto l'oltraggio, chi daragli foddisfazione ? La dara egli a se stesso ? Ove ancora ciò si potesse, non dara dunque foddisfazione colui, che ha fattal' offela ? L'uomo ha peccato , l'nomo pe-rò conviene che foddisfaccia . Ci vorria per tanto un che fosse insieme vero Dio, infieme vero nomo; ma questi chi fara mai ? Specolatevi nomini, Angeli specolate, se vi dà l'animo di saperlo mai rinvenire . Ma immaginatevi . Nè meno gli Angeli, se crediamo a' Teologi, potesno naturalmente raggiungere un tale arcano, tanto egli supera ogn'intendimento finito. Solo ecco il nome Santiffimo di Gestì , che ce lo discuopre. Egli è il Salvadore? Adunque egli conviene, che sia quel Dio. il quale con ritrovamento inaudito, non deponendo la natura, che aveva, ma addoffandofi quella, che non aveva, ha congiunte con ammirabile unione in una persona medesima, somma macstà con rarla. Chi non vede dunque quanto ci lomma baffezza, fomma beatitudine con fomma miferia , fomma padronanza con fomma toggezione, fomma fpiritualità con fomma materia; di tal maniera, ut nec inferiorem consumeres glorificasio , nec fuperiorem minueres affumprio , come parlo San Leone ; ma qui meri poffer ex uno, refurgere poffer ex alsere. E fe quefta non fu sapienza Divina , qual'altra fu ? Con quelto furono felicemente schermite tutte le astuzie del maligno nimico, il quale riputando fol'uomo quel , che parimente era D'o, mentre procurò a lui la morte, sabarico a sè, senza accorgersene, la s. Leo de rovina , e così il mifeto con le fue arti stelle Pal Dom. refto delufo: Fefellie illum malignicas fun,

Ser 1.de Paff.

VI.

reflò vinto con le fue armi , reflò colto i nelle fue reti . incidir in foveam quam fecir . Con questa si trovò modo di sublimare la natura Umana foota l'Angelica : con questa ottenness, che si poresse esclamare con verità . O felice colpa di Adamo, ò caduta deliderabile! E malmente con quelta fi vennero a pacificare tra loro la Giuftizia e la Misericordia Divina, che di Sorelle amicissime pareano divenue Avversarie irrecenciliabili. Ma viva Gestà. Si fono alla fine date il bacio di pace: Misericordia » & Veriens obviaverune fibi , Justicia , & Pax ofculars fune : mercecche Gesu fteffo fi è fatto loro Paciere: Pacificans per faxeuinem Crucis, five que in servis, five que in Calis . E però quanto vivamente ci ven-

VÍL

gono palefate da questo medetimo nome quest'altre due perfezioni! Ehche? vi è flato bifogno di Salvadore, non è così ? Adunque qualche fevero tribunal di Giuffizia convien che fi ritrovalle, il quale chiedelle la condannazion di coloro, di cui con fo disfazioni si rigorofe si procuiò la condonazione . E certamente, quanto severa Giustizia debb'etler quella, ene non si volle mai chiamar foddistarta, fe non col fangued' un Dio! Parea che già cha a baftanza fi foile fatta omai conoicere al Mondo, con tante pruove, or di stragi sanguinosissi me, or d'innondazioni, or d'incendi, ordi pestilenze. Edove mai tu potevi voltare il guardo, che non incontraffi la Comstizia Divina in acto di fulmmante? Se alzavi gli occhi all'Empireo, tu la vedevi respinger quindi con l'asta quell' orgogliofo efercito di Ribelli : fe gli chinavi a gli abbiffi, tu la ved vi attizar quivi col 62. to quelle fornaci ealiginofe de' Reprobi. Entravi nel Paradifo terreftre e quivi armata d'una spada girevole la scorgevi , mandare in lontano efilio , e condannare l ad inevitabile morte i due primi Padri. Lei tuvedevi patleggiar licta ful'acque d' un Mondo nonfrago : lei federfi contenta fopra le canerid'una Sodoma divampata, e nell'afforbimento famolo di Faraone a lei tu miravi follecita affaticarfi in rifof pingere que' volubill monti d'acque spumanti in le teste Egiziane lei spezzarearri, lei franger'afte, lei roversciare Civalli, lei fommergere Cavalieri, Ma quanto deboli puove furono quelle, rispetto a quelle, che se l'istella Giustizia, quando per ricattarfi del fuo dovere, fi pose attorno alle innocentiffime carni di un Dio umanato, e cominciando dal giorno d'

poi già adulto, lo confummò co' viaggi, l'oppresse con le agonie, lo sesò con le funi, lo scarnificò co' flagelli, lo forò con le spine. lo trafisse co' chiodi, lo tormentò con la croce, e lo squarciò, morto allcora, con cruda lancia! Questo, se fi confidera bene, è il più fiero eccesso della Divina Giuftizia, fopra del quale non rimane a lei che operare di più funcito. Ma non l'avremmo mai conosciuto perfettemente , le non folle stato Gesij : Quem Rom. s. propofuit Deus propisia sorem per fidem in fan- 15. guine ipfius , ad oftenfienem juftiria fua ; come scrivendo a' Romani, disse l'Apostolo. Che se tanto perfettamente ci ha satta Gesù conofcere la Giutlizia Divina, quanco più la Divina Mifericordia, di cui spezialmente fit vanto la Redenzione à Ourd miferreordius, esclamerò con le divote parole di Sunt' Anielmo, quam us Pater atennus peccatori , unde fe redemat , non haben- S. Anti-l. ei , dicas : Accipe , accipe Unicenitum meum, in Med-O' da pro se; O' ipio Filins : Tolle, mile me, & redeme re? E non è ftrana mifericordiain vero (oddisfare Dio per l'uomoil padrone pe'l fervo , l'offeto per l'offenfore ? Soverchio sarebbe il voler fermarfi in dimostrazione si chiara: perocchè se nel nome fantiffimo di Gesù . l'altre perfezioni Divine fi fanoprono per illazion di di-

icorio; questa appare per identità di figni-

ricato, ellendo totalmente l'iftello dar fa-

lure, ed usare misericordia . Onindi è.

che bisogno alcuno non hanno di spiega-

zione, ne men quell'altre perfezioni si co-

lebri, quali iono l'Amore, la Bonta, la

Benignità, la Liberalità; da che tutte que-

Reconviene, the miad untratto con ani-

oggi , appena nato l'infanguinò col col-

tello di non meritata circoncisione : di

mo generolo, chi falva altrui, e lo falva a tanto fuo cofto: Qui propugnator eft lia. ca. In ad faivandum. Sola mi rimane per ultimo a dimoftrare la Padronanza Divina , fignificataci da questo nonie , Gesti .. Ma questa pur quanto mostrafi agevolmente! Conciossiachè , come nen avrà padronanza univerfaliffima fopra tutto il Genere umano, chi

l'ha falvaro auche a sborto del proprio fangue > O ft rimira Gesù qual prode Guera riere, the debellando l'Inferno, ha fottratto l'uomo da morte; e già l'uomo è fuo per titolo di vittoria. O fi rimira qual-Trafficance amorofo , the tomministrando riscatto, ha liberato l'uomo da ferviin; e già l'nomo è suo per diritto di pagameato: o in qualunque altro modo rimi-

rifi , non è possibile essere Salvadore dell' 1 tiomo , e non effere padrone dell' uom falvato. Che se , per averci creati, gode Dio dominio si amplo sopra di noi, quanto più per averci ricomperati! Finalmente il crearci non coftogli che una parola, il ricomperarci gli valse tutto se stello: che però, quando l' Appostolo giunfe a dire, che noi non possiamo disporre di noi medefuni , An nescitis quia non ellis zestre? non allegonne in pruova la creazione, che pur ci fa sì altamente foggetti a 4 .Cor.6.10. Dio; allegonne la redenzione. Empsi enim offis precio magno, Nè crediate quella effer piccola padronanza. Se Gesù e padrone dell'uomo, ne segue, che sia parimente padron di tutta la terra, mentre di tutta la terra padron è l'uomo. Anzi padrone egli è dell'Inferno , padron del Cielo . Dell' Inferno, come sconfitto ; del Cielo, come esquenato. Deminus emnium es. Ma che dubitare d'una verità così manifesta ? Se questo nome augustissimo di Gesti non portaffe chiaramente scritta in sua fronte questa universal fignoria, come sarebbe possibile, ch'egli solle tanto rispettato da tutte le Creature, temuto tanto? E pure quale di queste alla sua sola rimembranza non palpita ? Rex magnus ego, dicis Domi-Malac.1.14 nus exercisuum : O nomen meum horribile in Genribus . Si proferifea Gesii , e fuggon tofto impauriti dall'aria i turbini minaccevoli, e tacciono modesti nell'acque i tifoni tumultuanti, e si arrendono mansuete ne boschi le siere indomite. Col solo nome di Gesù , che proferfero con autorità imperiofa, poteron convincer fubito l'intelletto a due pertinaci Sofisti , Spiridione, Vescovo di Trimitonto, nel Concilio Niceno; e Remigio, Vescovo di Rems in un Sinodo Gallicano. Potè con la forza del medefimo nome il Patriarca Conflantinopolitano Aleffandro tor l'ufo della favella ad un'eloquente Filosofo, ch' era voluto venir feco a cimento di Religione; e Bernardino, splendore di quel grand' Ordine, da cui riconosce la terra i fuoi Serafini, coll'istesso solo nome potè ridur peccatori, estirpare abttsi, santificare Città, Così Clodeveo, gloriefiffimo Re di Francia, ancora Gentile, proferen-do Gesti, per mero capriccio di sperimentare il valore di quello nome, rivolfe to-Roin fuga nn' efercito di Alemanni, ch'era divenuto già quali fignor del Campo non che vincitor della zuffa. Così , camminarono, dopo l'Invocazion favorevole di un tal nome, con piè costante sù l'acque Penegirici del P. Segueri .

un Martiniano; così paffeggiarono altriillefi in mezzo alle fiamme; e così altri rimasero pure intatti fra le rovine. Mache dico io? Non v'ha miracolo, se crediame al Grifostomo, in cui non intervenga l'imperio di questo nome: tanto che, se al medefimo Giofuè ora cederono i Fiumi libero il passo, or le Città chinarono riverenti le mura, ed ora il Sole sospese stupido il corfo, tutto fu per rispetto di quel gran nome, di cui pur' egli non possedea la verità, ma portavane appenna l'ombra a Quid igieur? fono pur note affai le parole del Boccadoro , typus erat Jofus illud no s. Chryf. men , idcirco propier ipfum vecabulum reve hom. rita eft creatura . Ora dite Signori mici . En ad 264. E non sono tutte queste chiarissime dimostrazioni della uni verial padronanza, che questo nome ci viene a significare sopra tutto il creato? Resti pur dunque determinato fra noi, che non v'ha veruna tra le perfezioni Divine, la qual eglinon ci discuopra Onde con buona pace di quanti nomi furono inventati per attribuire a Gesu, questo è il fommo, questo è il fublime, nomen super omne nomen; anzi questo è quel nome, che val per tutti, merce che tutti contiene quafi in compendio. Oh che grandeaza I Oh che gloria! Ecco avverato ciò che il Profeta Zaccharia già prediffe, quando affermò che tutti i nomi. Divini fi doveano al fine ridurre in uno: In die illa erit nomen Demini maum. In questo nome fantissimo di Gesù fi fon venuti a rifolvere tutti gli altri , e però non è da stupire se tanto sia poderofa la fua viriù, tanto eccelfa, tanto efficace: Vireus unisa foreier . Sprezzavanos Demonj già tanti nomi , raccolti da San Girolamo, i quali sopra d'essi venivano a pronunziarfi per lor terrore: El , Eli , Elei , Eleim , Zebanh? e a dispetto di questi , e Zacch, 14 di altri lor fimili, n'andavano pur superbi ? per l'Universo . Ma ecco artivato un nome, che gli ha ftorditi, che gli ha fnervati, che gli hamessi tutti in conquasso. Gesu, Gesu, questo è stato il nome trionfale. Ed oh con quanta ragione viene un tal nome però nelle Divine scritture paragonato ad un'olio, verfato fopra di tutti ! Oleum effusum nomen euum . A gli uomini è stato un'olio medicinale di foa Care 1.4 vità, di falute, di contentezza ; ma a i Diavoli è flate un' olio bollente . Ragconta Gioleffo Ebreo, che nella guerra fatal della Palestina, veggendo quei di Cirsa come i Romani già già falivano felicemente le mura della loro oppressa Città, senza

Br His Cronyle

che vi fosle più modo o di ritenerli, o ; di risospignerli , versarono loro addosso certi gran vafi di bollentiffimo olio, il qual paffando a gli Affalitori le arme, e penetrando nell'intimo delle carni , anzi quafi già delle viscere, della vita, gli facea giù traboccare a forza nel follo, imanianti come di rabbia : O che paragone vivissimo! Già vincitori per tutto il Mondo i Demonj spiegavano gli stendardi a già s'impadronivano d'ogni posto, già s'impossessano d'ogni piazza; quando si sparse sopra loro quest'olio, ahi quanto focoso! si sparse sopra loro questonome: Oleum effusum nomen suum : il quale così gli affliffe, che gli fe tutti precipitare in quel baratro , donde audaci fi erano avanzati all' affalto . Dejetis ees dum Pf. 72. 18, allevarintur. Quindi è Uditori, che non prima il nome faultiffimo di Gesù cominciò a rifonar gloriofo del Mondo, che tutti gli Oracoli di Lesbo, di Delfo, di Delo, di Efefo, di Dodone, di Dafne, fi ammutolirono; tutti i Demonj rimafer privi di forza, privi di fiato, e propriamente si può dire che perderono la favella: a segno tale, chequell'iniquo di Porfirio ebbe a dire per forema rabbia: Ex que Jesus colieur , nibil utilitaris à Diis confequi poffumus . Ma così và . Se pet conquider l'Inferno, avesse Iddio cavate fuora grand'armi da' fuoi Arfenali , cavate fiamme, cavati fulmini, che gloria grande farebbe ftata la fua ? La gloria è ftara conquiderlo cen un nome : si che già tutti pessiam cantare in virtù d'esso il trionfo, e dire a Gesù: Venga pur tutto l'Inferno contro di noi, si fcateni, fi fpopoli : nel nome vostro sprezzerem d'

Pf. 43. 6. Ora in poi tutte le fue furie : In nomine suo spernemus insurgences in nos.

## SECONDA PARTE.

1X. Se il nome di Geni è nome si riguation e boole, e che cone abbiam già veduco e, è nome fiperiore ad ogni altro nome, Nomen fispre sinue avenue; com è possibile, che noi non ci discussibile, che noi non ci discussibile.

Allo de la come di come di contra di come di contra di contra

Ad. 4. 12 Jan Bai Johnsferi, dicea San Pietro Con the riverenza probil dovernmen noiritors dare tra noi medefinil Abai con che fapore, con che d'lizia, con che odsee 22! Non dovribbe ciafrun di roi poter dire al fuo diktto Gesti, che il Inwand' d'60. 2-31 defiderlo più vivo del proprio

fpirito ? Nomen tuum in defiderio anima. Io certamente non mi maraviglio più , 16. 26. 2. che un tal nome fosse del continuo a un Bernardo gioja nel cuore, mel nelle labbra, ed armonia nell'udito. Non mi maraviglio, che in ascoltarlo patisse una Terefa deliqui di carità . Non mi maraviglio, che in proferirlo bruciasse un Stanislao di vampe d'amore. Mi maraviglio io bensì, che noi sì poco fentiamo d' elso infiammarci. Ah cuori umani, in cui fan pur tanta brecia ccrti nomi effeminati di Filidi, e di Clori, di Veneri , e di Amoretti , indegni di comparire a volto (coperto tra le ragunanze Criftiane I E dunque possibile, che di questi foli abbiano a rifonar le vostre Accademie ? di questi a valersi i vostri Teatri, di questi a comporsi le vostre musiche; e che solo il nome fantissimo di Gesù debba per sempre rimaner quindi efiliato , quafi , ch' ei non fappia a'vostri orecchi formar giammai fuono amabile ? Et tamen, io vi voglio en con Laccanzio, Et tamen huic impie. De Div. nine-ab ignorantia devini nominis venires hie errer. Sarebbe put' in parte scusabile un tal abuío , s'egli avvenise dall' essere a voi poco noto così gran pome. Ma che? Sapete voi bone ricordarvi di lui ne bifogni, fapete ben'a lui put ricorrete ne pericoli : ma tofto che pietolo un tal nome vi ha fovveniti, vi dimenticate di adoperarlo. Nel che, volete ch' jo vi dica, o Signori miei, quello che succede ? Lo dirò per confusion nostra . Succede trà noi Cristiani quel medefimo appunto, che accadeva già rra' Gentili . Voi ben sapete , come costoro adoravano un vulgo immento di favolose Deità; Giove, Plutone, Venere, Saturno, Giunône . Non per tanto, quand' effi fi ritrovavano in qualche nichio, non invocavano mica veruno di talı nomi . Signori nò . Non dicevano Giove ajutami, Mercurio ajutami, Marte ajutami, ajutatemi Dei. Ma dicevano. come noi , Dio mi ajuti , guardimi Dio , Die mi falvi , Dum optant , non lovem , ant Dess multes , fed Deum nominant : adeb spla vertiat, creente natura, etiam ab invitis petteribus erumpit. Così ofservo il dianzi celebrato Lattanzio . E fu avverrenza fatta anche prima da Tettulliano il quale fi valte di ciò, per argomentar con molta acutezza, che un folo Dio è quegli, cui la Natura ci detta di riconosce-

se, mentre ad un folo suole ogn' uomo | mezzate in ogni periodo , adoperate in ricorrere negli accidenti improvvisi, cioè quando si opera più per impeto di na-tura, che per elezione di arbitrio. Ma foor di questi accidenti, quali erano i nomi addomesticati per le bocche Gentili ? Già ve lo diffi : Proferpine, Vulcani , Apollini , Bacchi . Pofiquam metus deferuit, & pericula recefferunt, cosi feguitollo a dir Lattanzio, sum verò alatres ad Decrum templa concurrant , his libans , his facrificans , his coronans . Oh quanto frequentemente avviene con una tal proporzione, quello istello ancora fra noi! Si quis aliqua vi afflictatur , Jefum prosinus impleras . Se camminando per via , ci fallisce un piè : Gesù mio ajutatemi . Se cavalcando , pericoliamo in qualche torrente : Sovveniumi Gisù mio. Se ci affalga un dolore acuto di capo, se un ribrezzo rigoroso di febbre, fe una doglia impetuofa di fianchi . Oh Gcsù , oh Gesù ! Soccorretemi buon Gcsù ! Gcsù invochiamo all improvvita vista d'un lampo : Gesù al cadere firepiroso d'un fulmine . Ma passati quefli pericoli , e però tornati noi , come prima, alle converfazioni, alle veglie, alle accademie, a' teatri, quali nomi abbiamo all'or su le labbra? Parliamo un poco . Incominciamo un poco a leggere quella canzone, a reacciar quel racconro; ed ecco fubito, chi prorrompe in un Giove , infellonito dietro un' Europa : chi in un' Apollo, perduto per una Dafne; chi in un Plutone, involatore d'una Projerpina ; e chi in altre tali laidiffime ofcenità. E di Gesii mai nen si favella punto in quei Inoghi? Guarda; cafcherebbe lo stile, adoperando tali vocaboli ; si flucci erebbono gli Uditori , trattando tali argomenti . E fr può sofferire questo ditordine, che fi come i Genrili, Der non meminerant , nifi dum in males erans ; cost noi , nifi dum in malis fumus , non m-minerimus John?

E pure sicoltate un eccesso angora maggiore . Fra i mali stelli fi truovano bocche Cristiane, che invocheranno an. scopertamente colui , che ne pure i Gentili in tali occasioni usavano d' invocare fetto il nome coperto d'un Giove, o d'

ogni occasione i Si si; restate pure bocche malvage con si sfortunati nomi fra denti. Questi sieno pur ora il vostro diletto, sien questi la vostra gloria . Verrà finalmente quell' ultimo fpaventofo momento, in cui con labbra moribonde vorrete scolpire il nome fantissimo di Gesti. Ma come oferete all'ora di farlo ? Oh Dio I Vi ricorreranno probabilmente all' ora fu la lingua quegli altria voi sì favoriti vocaboli, di amori, e d'iniquita, che con orrido mormorio vi andranno romoreggiando per la memoria, quasi sdegnosi, che non vogliate più ricor-darvi di loto : e nell'udire il Sacerdote, che con pierola affiftenza conforteravvi a rammentare Gesù, voi direte forse tra voi : Come può ardire al prefente questa mia lingua di formare si eccelfo noing? Va mihi, quia vir pollucus labiis ego fum . E' pur questa medesima quella lingua, che tante volte ha discorso di cole laide? Questa è, che se scioglievasi fu le fcene , non fapea trattare fe non fozzi innamoramenti : questa , che se discorrea nelle veglie, non sapea proferire , fe non ditoueste facezie : questa , che fe recitava nelle Accademie, non fapea celebrare, fe non bellezze impudiche ; e questa può sperare al presente ; che punto vagliale il rammemorare Gie-Sil ? Va mihi, quia vir pollutus labits ego fum , va milis , va milis , non può valerle . Tali faranno i fantafini, che aggirerayvi forfe all'ora per l'animo l'Inimico. E piaecia a Dio, che a tal'uno norr avvenga in pena, ancor di spirare tra quei vocaboli , tra quali ha costumato di vivere . Sarebbe forfe un tal caso nuovo nel Mondo? E a quanti è accaduto già di morite nominando l'Amica, a quante nominando l' Amante ? Oh voi meschini ! Che farebbe però di voi, se à voi dovesse parimente avvenire una si brutta difgrazia? Prefumerete voi forfe, con tali nomi fu la bocca, d'entrarvene in Paradito? Non già, non già: converra piombare all' Infemo . I Soldati che guardano zi l'iftesso Diavolo, che implorare Ge, una Fortezza, si fogliono dare a fera si : ch' è quanto dire , invocheranno tra loro il nome , che unicamente ha da correte . Però non prima effi scorgono fra le tembre venir uno , che tofto gridano ad alta voce : Da il nome . Se coun' Apolline , o d'un Saturno . E che lui dà fubito il nome già concertato , efpretendete infelici ? che I nemico vostro si lo lasciano spediramente andat' oltra fia dunque il voltro rifugio, mentre 'il fenza contrafto, ma fe no 'l dà, giuocan fuo come ripetete ad ogni pallo, intram- tofto di archibufate . Or figuratevi, che

così appunto facceda nel calo nostro. Stanno gli Angeli di guardia, come Soldati, intorno alle mura della fortissi-14 64 68. ma Gerufalemme celefte . Super muros / Jerufalem conflitue Cuftedes . Oh che Soldati attenti! Oh ohe Soldati avveduti! Non crediate già , dice Ifaia , che mai lascino di gridare. Tora die, & tota no-He non tarcbunt . Perciò a quante Anime rimiran'effi bramofe di venir , fatta fera, alla loro volta, dimandano tofto il nome . Qui reminiscimini Domini , gridan'efft, ne saceasis. Bisogna farft fenti-Te, ne desis filentium, no detis filentium. Ma qual'è questo nome da loto chie-Ro, fe non è quello , in cui unicamente ritrovali la falute ? Chi faprà quello fubito ricordar con tutto l'affetto , beato lui! Udira tofto gli Angeli, che diranno, come foggiunge Ifaia, Paffate, M. 62. 10. paffate : Tranfite , tranfite pertas . Ecco Gesù , da voi nominato , che viene :-Ecce Salvator venis : ecco che vi accoglie, ecco che vi abbraccia, ecco che vi da la mercede a voi preparata ; Ecte sanno talun che grida, Diavolo ; un'al glierle moribondo!

tro che ricorda l'Amica, un'altro elle rimembra l' Amante , peníate voi . Oh che colpi mortali lor tireranno , per precipitarli all' Inferno ! Cristiani miei . Non crediate già, che rammemorare fu quell'estremo opportunamente Gesà, sia cofa da tutti . No , dice l' Apostolo , no. Nemo parest dicere Dominus Jesus, nife 1. Contagn in Spiritu Santto. Oh che parola da farci mettere il cervello a partito! Bifogna avere molto bene in se stesso lo Spirito del Signore, aver proceduto spiritualmente, aver parlato spiritualmente, e non effere stato più rosto un misero Carnalaccio, qual fu colui, che su gli estremi della fua vita, arrivò ad invocare con labbre già tremolanti l'istessa Venere, e ad invocarla con quella infame professione di fede, non pur etnica, ma brutale: O porens Dea , & dulcis amorum Mater: 110 me deseris: non ego re unquam. Mao Gesù , Gesù! Dileguate ora per fempre da nostri animi fantasmi così malvagi . E noi frattanto concludiamo il discorso con questo giovevolissimo avvertimento. Fevi da inference e voi preparata i alla lice chi avvezza fano le labbra a quei li in vece di fentir questo nome, fenti- soli accenti, in cui bramera poi di scio-



# INGEGN

Donato da Dio.

## PANEGIRICO

IN ONORE DI

## SAN TOMMASO AQUINO.

Detto in Genova.

Danti mihi fapientiam, dabo gloriam. Eccli. 51, 2%.

Tribunale, per non avere noi ben capi za faito? Non farà egli nel giorno effreto Ariflotile, per non avere noi ben no effueto, per avere fludiato Arifloti-intelo Platone, o veramente per non a. le, per avere fludiato Platone, non che intelo Platone, ò veramente per non a- les, per avere fludito Platone, non che vere, come Aquili generofe, l'igencia il per avere qual famelio, i incominicato fin volo fin fu le inte dei Libano, e quivi dalla culla medefina a divorare le facre qui finidollati; qual Cedit, que l'Iniri carer. Non amb Citilo di ragionare con facri, di cui gia si valta e la fefeva. Ah lin b benche si pradente? Non gode derici, non effere il capo quello, che provetto l'Ocore poi duique promuni derici, non effere il capo quello, che provetto l'Ocore poi duique promuni poi richicide anfiofamente da noi, ma ziar, ch'a un Fedele dee, quufi a piesbene il cupre. Fili prate mivi ceramam. Chi bambino, baltra di credere, menti E poi, non èchiaro, che fuo diletto è l'invitato di credere, menti capitale coi fengili più parimente infegnate a credere è tuclalere o' fengili è pio, non èchiaro che fuo diletto è l'aliano di credere, menti con la libir à A che dunquere noi a differente il tambi. Di credere a Dio, ch'o non ha libir à A che dunquere noi a differente il tambino. I serimono moggetion gl'ignole carte, affin di prevenire co'l fenno l'età | ranti, non s'inquietino i groflolani, perfemile, mentre quando ancota noi fui- ciocche Dio non dimanda se nogli cuo-simo in tal' eta, studiar ci dovremmo di re. Ma chi ha grande, ingegno, si raj-ritornare alla semplorità facciullesca y legi pone, si animi, si conforti, perchò Così discorrono scioccamente coloro, los quant'asto gli potta followati, si e Dioi cuoli, si e di sull'i sulla porce, di loro con consociamente coloro, los quant'asto gli potta followati, si e Dioi i quali affine di fvilir quella merce, di non folo dare il cuore ei vorrà, ma col cuore

E quello studio, il quale da altro vere, a provare il fallo, come è y enni de'mortali oggi è po- che molto di fantità sia riposto nell'igno- sioni il illustra l'intellet mazza quasi se meglio colpit debba nel to, sosse rivolto ad in fegno, chi feccetà al bujo la faetta dall'immara più istollo la yo- altro, che chi la feccatale dalchiaro. Ma lontà, fortunati loro! Non viva Dio, che tutti quelli fa oggi fmentiti

diverta si megiore ogni di la unbade Tommano, quan'anego della Suga Imettit gli orgogioti Lucitori, a Dio nubelli. Non accoppio fost celli bene in fe flef-Ed a che omai tame lettere in un Fedde; fe una chairezza initima ad inciletto; a cui balta il eredete? Verra forfe Critlo a con un'ardor ferventifismo di volere Non condannare vertum di noi nel fluor rigido fu segli un Lucitor tra' mortal), ma fen-condannare vertum di noi nel fluor rigido fu segli un Lucitor tra' mortal), ma fen-

cul fort privi, si abusano di ragioni, per il capo! Danci mihi sapientiam, daboglo-

wam; così mi fembra ch' egli dica a noi to l'applaufo, s'erano unicamente stvolki tutti, invitandoci a fangli un si eccello in lui, come in Corfiere nagnanimo, chi dono. In fo, che quette parole fi debbo non folo non hapiù ch' il raggiunga, machi no spesso dire dall'uomo a Dio, ricono-ficendolo qual dispensatore sovrano d'ogni sapienza. Ma chi mi vieta di sentir' ora, che Dio le rivolga all' uomo , nel fenfo da noi recato? E' cofa certa, che chiunque a Dio confecrerà il suo sapere, avrà fomma gloria ; è indubitata, è infallibile ... E però tanta è la gloria ch'oggi ha Tommalo . Eccovi dunque , Afcoltanti , un Dotto fantiffimo, ed un Santo dottiffimo da immitare - Eccovi quel Paradifo aniniato, in cui fiorirono a gara da un fuolo flesso l'albero della vita, e l'albero della fcienza. Eccovi l'Arca, in cui congiunta con la Manna è la Legge. Eccovi il nido, in cui collegata con la Colomba è la Serpe'. Santità, e Dottrina non ripognano infieme, ma fi promuovono, fol che l'uomo l'ingegno a Dio donar voglia, e non ferbatlo a fuo utile, ò a fua vaghezza . Così fè nel vero Tommafo . E poichè tan to cgli in questo si segnalò, chi può vietarini, ch'altrettanto per questo ancor'io

l'ammiri ? E vaglia il vero, che non avrebbe dal и. fuo ingegno potuto sperar Tommaso, qualora in cambio di farne a Dio, com' io diffi, un solenne dono, l'avesse interessatamente voluto ferbar persè? Innumerabili

Erert Cal. 1. st. C. 7. L+ G Gi

fono al Mondo coloro, c'harino ufate le lettere per guadagno, che si sono di Mercurio valuti a quel fine appunto, per cui si vagliono i Chimici del mercurio, ch' è per trar l'oro. Così fe già tra gli Oratori principalmente un' Antifiene, così tra' Sofifti un Protagora, cosi tra' Filofofi un' Ariflippo, così tra' Poeti un Simonide, così tra' Giurifti un Treboniano , nomini nel vero sì intenti ad approfittarfi, che fin tra l' arti liberali introduffero l' Avarizia. Ora io ben sò, che non avez di ciò bisogno Tommaso. Era egli nato di prosapia ticchissima, nobilistima, splendidistima, e però troppo si sarebb' egli sdegnato di avvilire il suo ingegno a raccor danato; polvere illustre. Ma questa istessa prosapia plicezza: e tu così, sconfutate ad una ad quanto potea promettergli di gloriofo, s' i una le altrui follie, discorrerai degli attrici col vivace suo spirito attesso avesse buti Divini con tanta sublimità, che gli a procacciarfi ò dignità nella Chiefa, ò cariche nella Corte ? Non aveva ancora compiti quattordici anni, quando già corfo il filosofico arringo forto Pietro d'Iber- formato, di cui son' esti, ti vorran' anzi rinia, Lettor famolo, s' era lasciato ogni altio de condiscepoli tanto addierro, che

lo feguz. Chi può dir però quanto innan-zi arrivar potea, s'egli fi fosse agevolmente lasciato portar dall'aura? Ma che? Ben testo accorgendess, ch'altre appunto non era finalmente ch' un' aura l' onor mondano, (degnò aspirarvi: e addocchiata la facra Religion de' Predicatori, allora na-Teente, quivi si ando furtivamente ad ascondere, a spogliar d'ognititolo, a spropriare d'ogni retaggio , per poter nudo girtarfi a nuoto in quel pelago, ahi quanto vasto, della contemplazione divina, in cui sapea che nè lido discoprir si poteva, ne trovar fondo. Vi flupite forfe, Uditori, di ardire si generofoin petto si tenero? Quelta fu la brama infaziabile di Tommato fin da' primi anni, conoscer Dio. Voi ben sapete, che nella lor prima erà sono i fanciulli per natura avidiffimi d'imparare. Ond'è, che s'eth mai veggano una farfalla volate al lume, se scintillare una lucciola, sestridere una locusta, non altro fanno, che chiedere d' ogni cosa importunamente ciò ch' ella fia. Quali vi credete però, che'stati fossero que' puerili quesiti, in cui Tommafo stogata avea la fua prima curiosità? Dimandare a ciascum, ciò che fosse Dio. Qui sempre raggiravasi ogni fiio dubbio, qui infiltea, qui incalzava, qui importunava; ed in un penfier si fublime andava un femplice fanciullin di poc' anni così ingolfato, che rendea tutti attoniti in riguardo, tutti compuntis e pur troppo dava a vedere, non effer l'uomo, come Anaffagora diffe, venuto al Mondo affindi mirare il Sole, ma bensì d' ammirare il Fattor del Sole. Orsit: stà lieto, à Tommafo, che se a' moi di verun sarà fra' mortali , il quale arrivi a capire ciò che fia Dio, tu farai quegli. Tu mostrerai quanto falliffe un Crifippe in contendergli infano la libertà, quafi che fenza libertà potes' effervi Signoria : Tu quanto un'Epicuro, in rinegargli la provvidenza: Tir quanto un Cleante, in negargli la femnomini, ipaventati a si gran sapere, per non avere a dichiararti di tanto inferiori ad uno, di quella carne, di quella creta putar più che uomo, e diranti Angelico. Va dinque pure al Chioftro, e quivi attatti gli occhi di Napoli, tatto ll grido, tat- tendi, com e tua brama, a deprimerri, e

cino all' Altiffimo, l'abbaffarfi.

III.

Tommalo è ito: ma che prò , se son tanti que che gli vorrebbono al Chiostro impedir l'entrata? Oh Dio, che aggravi fare a lui fcorgo-l oh che infulti! oh che villanie l Scendete d'Angeli dalle Stelle, accorrete, che troppo orrendo è l' affaffinamento fofferto fu la via pubblica dal garzoncello innocente. Egli è affalito da Soldati a man falva, egli è pefto co pugni, egli è carico di ceffate, e finalmente qual fellone è condotto dentr'inna torre, perchè ivi debbasi ò ritrattar di volere, ò marcir nella squallidezza. Machi mai sono color ch' hanno ofato tanto? I Mori per ventura? I Tartari? I Traci? Ahiche farà troppa ignominia del Popolo Cristiano , s' io lo rimembri . Quei che si male il pio fanciullo trattaron , non furon' altri che i fuoi più stretti congiunti : furono i fuoi Fratelli, furon le sue Sorelle, fu la fua Madre. Quefti non potendo soffrire, com'è costume, di veder così subito inarridite l'alte speranze di grandezza , e di gloria, che dar potea si avventurofo germoglio alla lor ftirpe, montarono fortennati in si gran furore, che per ferbare un sostenitore alla Casa, tentarono di levare un seguace a Cristo . Ed a che però non pervennero di malizia ? Poco fu vietargli severamente ogni tratto con Religiosi, da loro temuti come uccelli avidifimi di rapina: poco impedirgli ogni discorso dispirito: poco sturbargli ogni opera di pictà. Olrre a tutto questo arrivarono (ahi ch'a peníarlo mi fiarricciano icrini, e mi gela il fangue) arrivaron dico a mandargli ancor nella cammera una rea Donna, che lo follecitatie a peccare . Oh teelleratezza ! Oh perfidia! Oh pervertita! E che potrai fare o giovane intelicissimo, in tanto rif--chio? Più volentieri ti vedrei chinso entro cotesta tua stanza con un Leone, de più superbi, che ruggan' in Erimanto, che con quella impudica . Sbranò i Leoni con le fue mani Davidde: ma vinto fudalle bellezze fallaci di Berfabca. Strozzò i Leoni con le sue mani Sansone, ma vinto fudalle parole lutaghiere di Dalila. Etu di quefti tanto ancora più tenero, che farai? Che fara Tommaio, Uditori ? Non dubitate : ch' egli non solo è insuperabile, è invitto, ma ègià trionfante. La donna è in fuga; e con quali armi credete voi , che sia scacciabarde ? Ah nò , che il giovane non av-

ad avvilinti , che quest' appunto è l' am- i ria nè pur braccio da maneggiarle . Con mirabil maniera da farsi ogn' ora più vi- un tizzone. Con si vil arma, con si vil armacila è vinta; ed ha temuto d'un tizzone di piccolo focolare un tizzone d'Infernd. Che resta dunque, se non che gli Angeli scendano a regalare il novello Atleta, e a collocargli intorno a lombi quel cingolo. tanto più glorioso del militare, quanco chenon fi da perchè fi combatta, ma perche si e combattuto? Ben' ora io vengo ad intendere per qual ragione nol voller effi fu quella firada foccorrere, com' io chiefi. Non fi arriva alla laurea fenza conflitto; non si merita il premio senza fatica, ne potea mai pervenire il nostro Giacobbe a contemplare fenza disturbo il suo Dio quali afaccia a faccia, fe ancor egli non

dimostravasi innanzi buon Lottatore. Ma nel veder già Tommalo renduto al Chioftro, odo farsi qui dapiù d'unozina opposizione. Ed è, ches egli era sì bramoso di ascondersi, e di avvilirsi, come fu di fopra affermaro, non dovea scegliere un' Ordine si conspicuo, qual'è quel de' Predicatori : in cui facendofi profession di dottrina, anche sublimissima, hanno di grandi ingegni, e teatro in cui comparire, e gradi a cui aicendere, e fono quali fiaccole poste su'l candelliere, non fotto moggio. Veriffimo. Ma questo appunto, che voi recate in contrario, questo era, dico, all' umika profondishima di Tominaso maggior metivo, en de proferire un tal'Ordinea quaiunque altro. E chi non sà, che l'occulture il suo ingegno la dove questo non è dote, che apprezzifi, ò che fi efalti, pon è gran cola? Grandiffima e l'occultarlo , ove questo è in pregio , ove questo è in venerazione , ed ove a questo concordemente si cedeno i primi onori. E pur qual' era l'intenzion di Tommafo, quando a Dio confecrossi in tal Religione? di canpeggiare? di risplendere? d'avanzarsi? di fovrastare ? Ahi quanto è falso ! Sappiamo, ch' egli mandato già da' Superiori a Colonia, per ivi apprendere le reologiche scienze da quell' Alberto , ch'era a' suoi giorni l'Oracolo delle Scuole, e l'Onor del Secolo, cominciò di medo a mostrarsi pigro d'ingegno, ch'era chiamato per difpregio il Buc muto, rado ad interrogare ; lento a rispondere , e così lungi da ogni ombra di oftentazione, ch'un de fuoi condifcepoli gli fi offerle per carità di andare giornalmente a ripetergli le lezioni da loro apprefe; ed egli lo ammife, ne duta? Con mazze forie? con afte? con alla- bitò per lungo tempo di udirlo, di ringmzi ario, edi far'anche sembiance di appro-

Smarfene. E che vi fembra di ciò ! Vi pa- I ferenità a ed egli quindi innanzi coffretre, che foffe venuto a un' Ordin si illuftre per comparirvi, chi non un mese, ò due mesi, ma benere anni potè celare se steffo aun' Alberto Magno, Lince in sapere, Veltro in fagacità ? chi potè deluder tanti occhi? chi potè ingannar tanti orecchi? e chi fors' anche ebbe a sopportar tante lingue, quant'eran quelle di florida Scolare-Ica, inclinatiffima a pigliarfi piacer dell' altrui groffezza? Nonfa che voglia dir farfi Bue per amer di Crisso, chi non ha mai ciò provato nè pure un di . Far il Leone , far l' Aquila intorno al Carro della Gloria Divina, non è gran fatto. Ma farvi il Bue, oh quanto è doloroso, oh quanto è difficile, massimamente, a chi potrebbe avervi luogo come Angelo i E pur chi meglio dimorar sempre com' Angelo yi potea , ch' il Dottore Angelico ? Ma finalmente una carra fu, che cadutagli lo scoperse. Perchè, raccolta questa casualmente di terra, e data ad Alberto, eccitò in lui tale fordimento, etal' eftafi per l'altezza della Dottrina, che quivi scorse da Tommaso riftretta, quafi immenfo tefore in minuta gemma, che'l di seguente ferocissimamente provar lo volle in dotta tenzone; lo ammiiò, gli cedette, lo riveri, e rivolto a a quei che d'ingegno così divino s'erano fin'allora pigliato beffe, diffe che quel Bue muto dati avrebbe col tempo sì gran muggiti, che non pur il Reno, e la Serna, ma tutto il Mondo n'avrebbe fin là dall' Indofentito il fuono. Convenne però tofto a Tominaso pe ubbidienza andare a Parigi , c quivi letto il Maestro delle Sentenze con quella fama, che lo rendè tofto celebre in tutta Europa, pigliar folennemente anche il grado del Magistero: ben' intendendo i fuoi Superiori favissimi, che se l'Oro, fin che refta nascoso, riman negletto, più con tutto ciò perde affai chi no 'l cava a luce . Ma qui sì, che furon le angoice . Concioffiache ( crederefte ? ) in questo folo Tommaso non sapea cedere, non fapea fottoporfi all' altrui parere, in prezzar se stesso. Ond'è che 'Imisero, riputandosi indegno di tale onore, s'accorò in guifa, che i fuoi occhi divennero per più giorni due vivi fiumi. In questa turbazione di mente gli apparve un Vecchio di venerabile aspetto, che il confortò; ed animatolo a non temer gran pericolo da un' onore, non eletto per ambizione, ma fofferto per ubbidienza, fignificogli tal effere parimente il voler Divino, che lo accettaffe . Così tornò a Tommalo l'antica

to a tener fempre occupato il fuo vivo ingegno or in comporte, or in disputate, in leggere, or' in dettare, chi negar può che no 'I facesse unicamente nel vero

fervire a Dio ≥ Veggafi quancomai fu da effo scritto, e poi mi si dica, se parola v'è benchè minima, indirizzata a mostrar testesto. Quivi un dire efficace , ma fenza strepito; quivi un difcorrere ameno, ma fenza pompa. Lanovità non fu giammai da Tommalo ambita qual gloria: ma fi come egli molto bene intendeva, che la Verità, quasi nobilissima prole, tanto è più illustre, quanto tracla fua ocigine più da lungi; così ogni fua fentenza studiofamente cercò fondare, ò su i Decreti già stabiliti da Padri, ò su le Dottrine già ricevute de Santi . Non è per tutto ciò chi lo possa, in ciò che tolse d' altrui, condannar di furto: se pur di furto non voglionsi parimente accusar quell' Api, le quali fenza recare a' fiori del prato verun' aggravio , fenza oltraggiarne il bello, senza offenderne l'odoroso, ne traggono folamente un'occulto fugo: anzi nè pur questo trarrebbono, se nol dovellero trasformato poi rendere in tanto mele . Tali furon le prede, che fe Tommafo dagli infegnamenti de Santi. Che se pur mai dal parere d'alcun di loro egli ebbe a partirfi, con quanta riverenza lo fè ! con quanta modestia ! con quanta moderazione l non mai vago di trarre a galla da'loroscritti i difetti, aguisa di alghe, se ciò non cra per separare dall' alghe i coralli involti, ò le perle ascose . Ma qual maraviglia che usatse a' Confederati tal civiltà, chi nè pur negolla a' Contrarj? I più de Santi, qualor han volto lo stile contra gli Eretici, fi fono prefa comunemente licenza di maltrattarli, con invettive, non pur vermenti, ma agre, e con arguzie, non folamente baftevoli, ma mordaci. Tommaío a questi medefimi perdonò , Confutonne gli errori, s'aftenne da vituperii. e contentoffi di effere nella Chiefa come un fanale, il quale scuopre le infidie de' Corfari mal noti, ma non gli offende. Le utilità, ch'egli ha poi con la fua benefica penna arrecate a tutti, chi può fpiegarle? A lui fono tutte fingolarmente tenute le Religioni, fe in quella orribil burrafca, che loro moffe un Guglielmo del Santo Amore, un Defiderio, un Gherardo, ed altri lor pari, non folamente non

andarono a fondo, ma più gloriote leva-

rono ogn' ora il capo , con privilegi più

flabili, con diplomi più fegnalati. A lui Javer hungamente letto in Parigi, leffe in debbano i Principi, fe la vogliono, la Bologna, lesse in Napoli, lesse in Roma; vera ragion di stato, da lui mostrata inun ed a gran ragione : conciossiachè, se fra velume dontissimo al Rè di Cipri. A lui Dottori, come dianzi dicevasi, egli era il la Filosofia dec un' Aristotile , accordato Sole, non conveviva che fosse particolar con Cristo. A lui la Teologia dee un' di alcuna nazione, ma pubblico d'ogni Agoftino, ridotto a metodo . Che più ? gente. Beato fi riputava, chi poteva effer Non è dopo lui forta Erefra veruna, fe degno di dargli albergo, beatochi di fernoi crediamo a Pio Quinto Sommo Pos-vefice, la quale abbuttura non refti co'fuoi quando egli malato alloggiò nel Monisteprincipii , Tanto egli ha preveduto ogni ro famolo di Follanuova , non permettedubbio, ed ogni fonima, che potfa muo- van quei Monaci, che ne pur lelogne, reverfi alla Dotrrina Cattolica, el' ha fchia- cife per lui dal bosco, fi caticaffero o fu la rito : a differenza di quei turbolenti Pia- schiena de' Giumenti , di ugli omeri de Garneti, i quali a raccor nuvoli, e a formar zoni, ma elli ftelli volcano fottoporli per

faperli poi diffipare. Ma che? Mentre io provar voglio, cuan to bene Tommafo a Dio confactaffe tur. fi offcie, ò non ft alterò, quando lo vide to'l fuo ingegno, caduto veggomi a mo- in si importuna occasione reftar astratto strar anzi la gloria, che peiò n' ebbe. a contender co' Manichei; ma vie più Danci mibi sapienziam, dabo gloriam. Con quindi st molle a portargli amore, st cociaffiache qual maggior gloria , Uditori , me ad uomo sì morto al Mondo , che ch'effet Tommaso stimato communemen- non sapea nè pur la Regia distinguere te il Sol de' Dottori , e come rale venir dalla Cella . egli dipinto col Sole in petto ? quafi per denotare, chesi come all'apparire del viglia, fe con tanta gloria rimunerò Dio Sole luggon le Fiere, corrono a rintanar-fi, firiti al Ceriaro, fiocculta il Ladro, e vergognofi di e fielli s'involsno via gli mente aver donata di sè, chi gli avea Adulteri, così alla Dortrina di Tommato donato l'ingegno ? L'ingegno è l'ultima non possono stare a fronte gl' Ingannatori . dote, che l' nomo umilj . Questo ci di-Innucenzo Selto afferniò ( e non fu egli ve- ftingue da' Bruti, questo ci accomuna con dete Domenicano) che dopo i libri Cano- gli Angeli, questo ci rende, come Santo nici, non ha la Cliicia Dottrina la più si- Agostino considerò, simiglianti a Dio: e cura, che quella di San Tommato, su cui però in questo troppo è ciascuno comune-fondarsi: che chi a lui si attenne, non de-mente difficile a patir freno. Quindi vol viò mai dal diritto fentiere della verità: Qui fcorgete, che quando vuole a Dio darfi eum sennis, numquam inveniene à eramise nelle facre Scritture un' eccelfo vanto, fi devielle; che chi alui fi oppoie, non cam- rapprefenta a feder fopra i Cherubini. Qui pò mai da granto petto di errore : Qui eum fedes super Cherubim, così gli diffe ne' fitol impugnavit , femper fuit de veritate fufpe- Salmi Davidde. Qui fedes fuper Cherubim, Eins. E (critto dell' Alicorno, che di quel-l'acque, di cui egli ha bevuto, corre su-fedes super Cherubim, così ancor esti della bito a bere ogn' akro animale, conficurez fornace gli differo i tre Fanciulli nella lor zadi non trovarvi veleno, per cui s' infet. folenne canzone. Ma non così nelle meti: e così oggi parimente fi mirano innu- defime catte fi tidi giammai , che fegmerabili Università quasi a gara tustar le ga su le Podesta, che segga su i Prinlabbra nella Dottrina puriffima di Tom- cipati . Anzi perchè nella Chiefa s' era mafo . Nè crediate a lui tali glorie eller- non sò qual tempo inttodotto a dire: Qui dappoi, che tuegli meffo a gizcer nella fe un divieto espresso. Errant ( così abbiapoltura. Signorino. Mentr'egli viffe non mo da San Girolamo ) Errane qui folene den il vituperarono, se non quei, le accu in presibui dicere, Qui sole sper Strabine, se qui sole sper strabine, se qui si quali si debbono apprezzare più di quod seripeuranon decuie. Ma perche ciò ? qualung a applaufo, che furono i foli non fignoreggia parimente Dio forfe su fretici . Tutti i Cattolici lo efaltarono a i Scrahni? Si, non ha dubbio . Con tutgara, 2 gara il bramarono. Però, dopo tociò loggettar a le chi mole ama, nem

nembi, fono eccellenti, ma non così a riverenza al gravoso incarco. San Lodo-fancili poi dissipare. mo onore fin feco a menfa , nè folo non

Se non che non dee punto porgerci marafi, come è ulo, deftate tardi , cioè fol fedes fuper Seraphim, fife contro atal uto in il e. 7

VII.

VI.

e grand' opera, non è strano potere, cia- poteva andar sempre in estasi a piacer sunfeunsa fatlo. Ma rendere a le loggetto chi Strana cola in vero, Uditori, e pur fu nomolto sà, questo non è vanto di braccio e tissima a chiunque punto il conobbe, ò lo fe non Divino . Anzi quanti fono , che ne- praticò . Qualora infermo Tommafo dogano a Dio medefimo un tal' offequio , vea ricevere qualche medicamento affai Soggetto Tettulliano a Dio la fua gola , dolorofo , baftava ch'egli all'apparir del multiplicando quatefime rigorofe, ma non Cerufico, fi raccoglieffe interiormente ad l'ingegno . Soggettò Origene a Dio la orare , e diveniva incontanente qual piefua incontinenza, necessitandosi a celi- tta, immobile ad ogni strazio, ne si acbato fevero, ma non l'ingegno. E nel- corgea quando dalle vene gli traevano il dere un capitale di ricchi meriti accumu- virtiì , che abbandonando velocemente il ben sì, ma non meno altero . Cni però flitto, ò per indrizzare un'errante, ò per versar co'Beati. altro tale efercizio di carità, Sventurato Chevi par dunque Uditoti? Vi par che Democrito! Arrivò fino il mefehino aca-un'uomo, il qual sì lungamente folea didiscernea per le strade; e quel che sorie viglia. La ragion su, perche la principal a nessun' altro de Santi su mai donato, grazia, di cui Tommato ognigiorno sup-

la issessa maniera , innumerabili sono sta- sangue , ne si avvedea quando alle carni ti coloro , i quali per non fottomettere gli applicavano il fuoco . Est (critto già un poco-la loro mente ad alcun' Oracolo da Plinio , che l' Anima d' un cal'uomo, Hist. Nac. uícito dal Vaticano, non curaron di per- chiamato Ermotirno, possedea questa gran 1.7. c. 11lati, è nelle spelonche degli Eremi, è suo corpo qualor voleva, e quanto volenelle celle de' Chiottri , fi come appar- va , fenetrafcorreva a pellegrinare in paeve ( ed alti quanto funcflamente 1 ) in un fi, anche rimotifimi, a veder vari popo-Palladio, in un Ruffino, in un Didimo, li, a notar vari coftumi, ad apprendere in un Evagrio, nomini tutti d'alto fenno varie nianze, fi che quando poi volle , una volta fra l'altre , tornare al corpo , tanto a Dio rende riverente il proprio in life lo ritrovo gia brucciato. Ma ciò, che telletto, come Tommaio, c'avra nega- letto in Plinio per lungo tempo y giustato o di foggettare al fuo culto, o di credere mente avea mosti gli animi a rifo , quel a fuo piacere ? Forfe i diletti corporei? mera favola, è qual folcune follia, con-Ma chi fu mai, che di lui più ne fosse alie- venne poscia in no Tommato ammirare no? Andava egli del continuo totalmente qual verità. Tottuva spetso la sua anima rapito in Dio che nulla della terra vede al corpo, e lo ritrovava, polla gustava, e se pur ora lacco, o za corca o, fenza chi ella mai faceva ad esia ritorno, quasi dal più ne pur se ne sollic avvista si come quelalto de Cieli, non era mai, che per quel la , che scorsa in tanto a pellegrinar su fine, onde fcendono a terra gli Angeli : le stelle, non altro fatto aveva fin'allor, ch'è quanto dire, è per consolare un'af- che trattar con gli Angeli, e che con-

varsigli occhi, perchèla vistadegli ogget- motare in Ciclo, potesse in terra aver ti efteriori no I divertiffe dello ffudio del- dileito, che gia non teneffe a vile, come la fapienza: ed altri, a cui far tanto fem. fozzissimo ? No certamente . E però ne brò iciocchezza, orafi ritiravano in chiq. lanche io finpifco, che tanto egli parite valli, ora fi fequestravano in alti gio. I mente avelle a sdegno ogni titolo, a orghi, ed ora, se non altro, sacevano co rore ogni dignita. Non può sar che ad alme gli Efori ( gran Savi degli Spattani ) cun di voi nonfia caduto quella mattina i quali , allora che radimavanti a confuli nell'animo ingrave dubbio. Ed è, come tare intorno al governo, entravano in una fia postibile, che se Tommaso fu tenuto flanza del tutto igouda, ove nen fodero viventein quell'altafiima, la quale fi èper n'epitture, n'el flature, n'epatamenti, affin-ch'e la vaghezza di tali arredi non ifermeffe fu si apprezzato a? Papi, y eniffe nondil'attenzioni al regozio. An divino Tom | meno a finite finoi di nel Chioftro, qual pomafo l Non già di tali diligenze, è can- vero fracicello; nè fosse mai promosso a tele fu a lui Mestieri. Ebb' egli sempre porpore, a mitre, ò ad alcun altra Eccle. un così alto dominio della sua mente, i stattica preminenza: gia che a nessuno per che non lasciò diviarsela mai da nuila, che altro par che si po.Tano dar meglio in guardirittamente non fosse ordinato a Dio . dia le Chiese (quali Paradisi terrestri ) che Non ciò, che mangialle, egli distingueva a'Cherubini; volli dir, ch' a gli nomine alla menfa; non ciò che incontratte, egli dorti. Ma celli purc, Ulitori, la mara-

plico Dio contutto l'affetto, fu di morire | guardi in Gielo, goderfi quivi San Tomch' è quanto dir da magnanimo, da fablime; da fantamente fuperbo , il quale fotto i fuol piè tien tutto il caduco! E che mai poreva trovarfi in terra', che a se lo rendesse schieben des de l'entre de fe non gli dava se stesso; E non vi ricorda, Uditori, di quel gran giorno, nel vanni Vigefimo fecondo lodati, e magniavez gia scritto divinamente di lui nella miracoli differenti da questi io vada cetterza parte della Teologica Somma, gli favellò dalla Croce, e lo confortò a chie dere alcuna grazia, alcun guiderdone? Bene feripfifti de me Thoma : quamerge mercedem habebis? Che fece allora Tommafo ? Pigliò forse indugio a delibetare, a risolvere? Anzi con viviffimo affetto, rivolto fiftole pestilenti? Credete che ame sianuoa lui, Nullam aliam, rispose, prater te vo, come cadoto un fanciullo in un fiu-Demine , nullam , nullam . Voi folo chicg go, Signore; voi folo voglio. E ben'an- bito violentemente tirar pe capelli a riva? che l'ebbe perchè tra poco fu chiamato Credete , che mi fiano ignote le febbri, del tutto a vivere in Cielo , benchè do beachè mortali , per lui fugate ? Credete veffe lasciar imperfetta un' Opera, a cui chemt siano occulte le malie, benche stramolto meno, che non a quelle di Timani ne , per lui profesolte ? Sò tutto quello tes ò di Fidia, trovar potraffi, chi fenza affai bene, lo sò, lo sò: ma fe lo di ciò nota di temerario prefuma pot mai la inaltri Santifarei gran cofa, in Tommafo

voglia: Dani mihi sapienziam, dabo gle- re il vero, non su che Tommaso stesso. Fu riam. Non vuol dir; gloria solamente ter: l' aver esso in poe' anni potuto rivosgere rena, che questo è nulla, gloria celeste tanti è si difficili Autori; si l'aver esto vuol dire, gloria celeste: ed è quanto ec in poe anni potuno risolvere tante e si in-

IX.

in quello stato più semplice, epiù sicuro, maso egual seggio a quel d'un Santo Agoin cei si trovava, di Religioso claustrale. Stinos con questa diversità, che là dove Quindl è , che avendo Cemente Quarto Agostino avvanza Tommaso per la dignità Quindi e , che avenao Comente Quatro I agganto avvanta i ominito per la organia in itto cuore di fubblimatio a gradi anche pomificia, Tominialo per contrario avvanto in in itto cuore di fubblimationi di consoli con la piri a Agganto avvanta i ominito per la organia organia di monte di consoli con di con di consoli con di con di consoli con di con di consoli con di con di consoli accrefeimento, se ancor volcile, di ren- si bene quant ebbe di le medesimo! Godafi dite. e di folendore; non potè mai dall' pur ora il frutto de fuoi fudori, il premio umilta di Tommafo impetrar l' affinfo . de fuoi travagli: e voi, Uditori, non mi Mercè che questi sì poco teneva in pregio tiate altro a richie dere omai di lul, che y'ho ogni terrena grandezza", che udendo un' detto il tutto. Sò, che alcun di voi per vene giorno magnificarfi la grau Città di Pari- tura it flupirà, che di sì grand' uomo non giotin magazza del Popolo, per la labbia riferito, com e coflume, verun fomuofità de Palagi, per la celebrica del miracolo. Ma a qual fine gli doveva io le Scuole , per la ricchezza del traffico , rifetire? Per accreditare il fiio merito? Per per la maesta della Corte: Or'io per me, autenticar la sua santità? Ma troppo tordiffe con rara fincerità, fe una delle due 10, s'è così, gll avrei fatto . Perciocchè cofe cleggere da qualcino io dovessi in id infino a quel Pontefice stesso, il qual dono, ò la Città di Parigi, ò le Omelie ebbe a canonizzarlo, fembrarono tali prodel Grisoftomo, vorrei più tosto le Ome- ve oziose, e superflue ; petché le dovrò lie del Grisoftomo, che la Cierà di Parl- stimar' io di necessità? I miracoli più cogi. O cuore, o cuore veramente da Savío, i picul , i quali negli anni ultimi di fua vita operò Tommafo, furono due mila feicento cinquanta quattro, quanti fono gli Articoli contenuti nella fua Somma. Quelli , che aveva innanzi a questi operati , i suoi grantesori trovato con che appagarlo, ti questi furono in pieno Concistoro chiamati eccelfi miracoli, e come tali da Gioquale grato Gesù per ciò, che Tommalo ficati. Perchè volete voi dunque, ch'altri cando? Credete for le vol, ch'ionon sappia, che appena chiufi, che Tommalo ebbe gli occhi, gli aperse subito al Prior del Convento, dov' ei motj, e da gran tempo cieco? Che dieci furono i liberati pet lui da dolori orribili? diecl i curati da" me , all'invocar di Tommaso , fi senti suil dispreggio, ben'avvedendomi che il mag-Ma ora sì , ch' io capifco ciò che dir gior fra miracoli di Tommafo, altro, a dicelfa , Uditori , mentre a noi costa per tricate materie : fu l' avere a dispetto di restimonianza di chi meritò fissare i suoi tante occupazioni graviffime che soste sa

ne nell'efercizio del pubblico magiftero, fu j excepto fermene Uris. Da gran travaglio a l'aver , dico , potuto turtavia ferivei gl'interpreti questo passo . Conciossichè Facet, once, poeue cutavia entre je nacipies queino pino. Concionible timo, quanto altri appea in equal tem one i noto aver Davide commelle altre po portrobe arrivare a leggere. Quello iniquià, e quelle anche gravil Non filamon farcible gianniaj postuto accadere, (in propint adialo digroy, allon file fe Dio non avelle data a un tal uomo incumanisadi convertamente. Non ballavia a ciò lico Perettire di la impilitata, allorache di minimatica. quell'intellerto si acuto , il quale non lei- fentenziò contra Mifibofette? Non arrivò rirle, e taccre?

### SECONDA PARTE.

D noi fcorto nel gran Tommaso, ripor. per forza restare citinto . Così su escterà, chi fa il fuo ingengo fervire adonor guito : ed alla nuova che Davidde per di Dio ; quanta dovra effere dunque la Corriere ne ricevè, tanto ben s' infincontusione di quei meschini, i quali sono se, che mandò a contorrare però Gioda tale oflequio si lungi, che giungono abbe, ed a rincorarlo, quali in difastro, anzia servirsche contra Dio? E pure è co- non meno disavventuroso, che deplosi. Contra Dio, contra Dio fin' alcuni ar- rabile, e non meno inaspettato, che invalue a rivolar quell'ingegno, che loro tendo. Qual maraviglia è però ; fe di fu si cortefemente una volta da Dio dona lun tal deliro fi tenne pocici da Dio to: eperò, fe de fio fi vagliono, quello to: eperò, fe de fio fi vagliono, quello telle dell'espero, de fio per condumentale afine i loro di impiesa il fuo vivo ingegno? qui fiufelicergnilor passione. Sapientes juns, co-pace! Tal su il sentimento del gran Pressi legges in Geremia, Sapientes suns, us lato Paolino: il quale on quanto sa

XL. morre data ad Uria. Feest Dayid rellum in to è rivolgere contra Dio qualla dote flef-3. Feg. 15 veulis Dumini, O non deelsnavis ab omnibus, ja, la quale più di ogni altra çi fa fimiglian que praceperat et, eunblit diebut wita fus , ti a Dio.

fe mai cola, che non intendelle. Non ba fino a prender degli Ammoniti vendette flava aciò quellamemoria si vafta, la qua- tali, che parvero, non pur barbare, ma le non apprese mai cosa, di cui si dimenti- inumane? Come dunque poi non venir lui ke non appeter mat coat, at cui i maintene journaire. Come cuirque poi noi venir fui eaffe. Non baffava quelle capacità si pro- tecario d'altro, che did o nicidio d'ut offonda, concui a quatro ben vdeol'Sentro, irra? So le diverte foieszationitentiles, che i detart folesa in un meddime tempo , il additiono. Al additiono de la companio conce. Cefare, lettere familiari, b e il devi d'alditiono. Al concentration de la concent più ardue di quante mai pur ne udiffero i fragilità, per inconfiderazione, per inportici del Peripato. Tutto ciò, dico, navvettenza: ma non così n:ll'omicidio non baftava, fe Dio non confortavagli di di Uria. Nell'omicidio di Uria impievantaggio la mente con qualche lume simi go l'ingegno, e vel'impiego con singola-gliantea quel della gloria. E però mentre le accortezza, con sommo avviso. Imdi Tommafo io vi ho detti questa mattina perciocchè, non sapendo egli in qual tanto ampiamente i maggiori miracoli , modo feacciar dal Mondo quell' uom perché ricrearne i minori, e non più to feddee, in cui non eran demetti da puni-fopagare a lui quel tributo, il quale è do-re, na ben si virtù da promuovere, che vuro a unte le coce esimie, ch' è di rive-fe l'aftuto è Spedi lui stelso con una lettera figillata a Gioab , Sovrano Ganeral dell' Eferciso, e comandò, che pollo Uria nell' affalto alle prime file , fosse poi di repente, su 'l calor della CE tanta gloria, conforme abbiamo zusta, lasciato in guisa, che vi dovesse fegni, quantunque rei, per atterrare i lo- dia ? quì si adopera ? quì si assiua ? a ro emoli nelle corti, per avvanzare i loro peccar più scaltritamente? Alme, che rivali ne talami, per usogate con esito più quella sconoscenza non è da sossir con fatinn mala. Chi potra per tanto spiega viamente parlo, quando più scrisse, ce, che gran supplizio non dovranno gli quand però scrisse, quand però scrisse, quand fatere? Il peccare e sempre un gran fatere? Il peccare e sempre un gran Volendo già il facro Istorico Regio lo- male, ciò non ha dubbio. Ma l'aguzzare dar Davidde, diffe ch'egli in tutto aveva l'ingegno affin di arrivate a peccar più fempre fedefinente adempiro il voler divi- prosperamente, l'esser sagace in peccare, no, senza mai punto deviar da suoi ordini, astuto in peccare, malizioto in peccare, ò rompere i suoi divicti , falvo che nella Criminofius of , criminofius : perchè que-

E pure quanti fi-truovano, che non pa- perdizione, fe di vantaggio non mostrapie diumit introvano s common per peruzione 3 re a vameggo non montre più impiega i ingegno in poccare, tute no la più costa. Oh che giudizio tre to parimente lo ipendono in far pecca- mendo-converrà che fovralli a quefli inte l' E peò ora teflon canxonid'impurita, l'ébici / oh che damazione ! oh che poora (crivono fatire di maldicenza, ed ora na! oh che gran vendetta; Ma io che fatti quali artefici pubblici di velene , parlo in una Città , sede è vero di bespargono in ogul patte dogmi perversi, gli ingegni, ma tutti pii, non debbo in dettami pemiciosi, dottrine inide: a chi divisano frodi, con cui più accortamente tosto ab da rallegrarmi, perchè di moespugnar l'altrui verecondia , a chi ca- do fi fia qui trasfuso in ciascuno d' essi villi , onde vincere liti ingiuste, a chi lo spirito di Tommaso, che da Dio tutraggiri, onde fare acquitti victati; ne fon ti debbano sperat gloria , non aspettar contenti mostrare; ad altri la via della confidione.

In Corte.

# PANEGIRICO

IN ONORE

# SANTO ANSELMO.

VESCOVO DI LUCCA, E PROTET-TOR DI MANTOVA.

Detto in Mantova.

Fuit cum Principibus populi, & fecit justitias Domini. Deuter. 33. 21.



ī.

taviezza nell' affegnare a questi Santi fian folo dati alle Città per

loro angultie, e più confidentemente ri-correre, e più convenevolmente racco fini di Provvidenza, benchè non fempre mandarfi. Solo in una cola temo io, che offervati ? Dirò chiaro il mio fentimen-Panegirici del P. Segneri .

qualifia Citrà qualcie San difera : là dove io reputo, che fieno de con control de la qualifia Città qualche San difeia : là dove io reputo , che fieno

to. Molti sono quei pregi, che senzadub- sorti. E facile, quando si serva sempre a un bio hanno renduta illustristima a tutto il Principe stasso, osservarne l'inclinazione , Mondo questa reggia Citta: la fortezza e a poco a poco guadagnarselo in modo, del fito, la fertilità del fuolo, la ricchez- che la persona anche rendalo a se soggetto ; za del traffico, la gloria delle Armi, la ecosì nou tema, nè pure in Corte, di dire grandezza delle Accademie, la Signoria la verità, di condannare il vizio, di comdello Stato: ma molto più, se qui non er- mendar la virtù, di non si dipartire nelle ra il mio credere, la Nobiltà della Corte. opere mai da ciò, ch'è conforme al giu-Ouesta mantenutan sempre con amplo gri- sto. Ma non così quando poi non abbiasi do di splendore, di segnito, di saviezza, a fare con un medetimo Principe, ma con ha potuto infino allettare da loro più ec- molti, cum Principibus, All'ora oh quanto celli troni l' Aquile Auguste a tener qui , riesce più malagevole il mantenere presquali flabile, un loro nido; con ficurezza fo cialcuno cenalmente inflitias Domini, di non contravvenire in ciò punto a quel- ed il fapere, per dir così, navigare con la loto grande indole generoia, ch'è di timone fempre diritto, a qualunque vennon volerlo mai mettere se non sopra le to! E put mirate come Anselmo con tutfomme Altezze. Or polto ciò , qual ti si diportò, Il primo Principe, con cui Santo fi potea fingere più addattato ad una fappiamo , ch'egli avelle a trattare , fiz. Città di si magnifica Corte, di quel che uno a lui supra tutti gli altri carissimo, confia flato Anfelmo, cioè uno, a cui tanto giumiffimo, intrinfichissimo, fu suo Zio, bene rinfeì appunto di renderfi SANTO fu Aleffandro Secondo , Sommo Pontefi-IN CORTE? E' la Corte riputata da mol- ce. ( Che Anselmo fosse Nipote di Alessanti quafi un vivo ritiatto del lago Asfaki- deo 11. detse prima Anfeimo ancer' effo, fi te, dove il Giordano medelimo appena ha da une antice Codice della Cattedral di v' entra , che perde ogni suo candote . Lucca, addotte dall' eruditissimo Fierentine Non pare ad effi poffibile mantenere quis nella vira della Concessa Marsida , dende vi illibata la purita, lasincerità, la schiet- parimente si ha che fesse Nobile Melanese: tezza, la rettitudine, la pietà; ed hanno ma ciò si rattoglio ancora dagli atti di S. per uno scherzo , qual' or fi dice , che con- Anselmo , ferieti da un fue Prete B. e vien'anzi pigliare esempio da pesci i qua- dati in luce pienamente da Fra Luca PVAli vivono fempre tra l'acque amare, ne pe- dinge , d' onde abbiamo fedelmente capate 10 mai punto contraggono di amarcaza . il più, che diraffi . Or presso a questo, Orsu dinque. Ecco un Santo, che viffe che cerch ? di avvanzarii ? di avvanzari in Cotte: fuir cum Principibus populi , giarfi ? Ognusto avrebbe creduto , che così di Ansclmo giustamente dirò , con com' è uso , dovesse Ansclmo incontale parole, che Mosè moribondo diffe, tan- nente anclare al Cardinalato . Era egli ti tecoli sono, a gloria di Gadde, fuit enm gia di protessione Ecclesiastica, d'ingegno egli Santo? Santo elimio? Santo eminen- ficuro aveva nel suo Secolo molti , che te? Si che egli fu, plù di clò, che forse l'agguagliassero in qualunque letteratura, altti sappia, suit cum Principibus populi, non pure umana, ma di Scrittute saere, o fecis sufficias Domini. Questo e l'og- da lui tenute quasi tutte a memoria, di getto , al quale in questo mio solenne Controversie , di Canoni , di Concilj . discorso io dirizzeno tutti i dardi , per Qual dubbio adunque, ch'egli ajutato dal effere più ficuro di dar nel fegno, voi favor della nascita, poteva ambire di asfiffatevi l'attenzione.

Signori no: fuir cum Principibus, fuir . con Principi, e quegli ancora, ho quan- fi dee dire a discorrere sedelmente, e fon-

Principilus pepuli; ma per questo non fu eccelio, d' intelligenza eminente; ne di fiftere ad Aleffandro ne primi feggi ; già E vaglia il veto, come non potremo che non di rado un Pontificio Nipote, bennoi dire con ficurezza, che il noftro An- chè men' addottrinato, benchè men' abifelmo fuir cum Principibus populi? Nessim le, par che senza questo pretendalodi racredali, ch'egli dimoralle con esti, ma gione, ed è riputato modesto, se non và folamente, qual Ofpite, di paffaggio : anfiofo ad incontrare la porpora, ma Signori no: fuit cam principious, fuit : l'aspetta. Con tutto ciò state ad udire . Questo su quasi diffi l'unico affare, ch'egli Sotto un Pontificato domestico di undici the in terra, converfare con Principi, anni, attefe si bene Anfelmo indefetfaconfigliar Principi, trattare intimamente mente a meritar tanto osore, ma (come to diverfi! profani, facri; piccoli, fom datamente mai non lo venne a ricevere: mi; buoni, cattivi; di tutte appunto le Alcuni moderni, a quali abbiamo altro-

pe facilmente prestata fede, annoverane cagion più vera. Non vedete voi quanti Santo Anselmo tra Cardinali , creati da Fiumi vanno ognor furibondi a tuffarfi in Attifannes 1, ma quantum para pam pam harter 11 an tuta tu Dantouti, uta ta case gara dilipina a ricercare la veria; Rodano, dila il Rendi, edili il Berillera, habbiane rerusas, che ma pili Asutisi da l'en propriamente, che conjuntati gli confuncio de l'antico de l'en addesti cià regioname, nel alternado [c] into a porta guetta 2 in e però il Mare ne par supirere prese che pane vantica del confuncio del perturbati a il loro affalti ; fla el fuo Sischelà, 3 Sante dino man fina del Carle letto, sil polatoto, en partico per la polatoto, en per supirere presentatione del confuncione del presentation del confuncione del presentation nale, il che è molto più verisimile, ò se dundat. Ma che? Non prima poi v'entra fu, fu folo creato su l'ultimo da Gregorio. un vento intestino ad agitarlo nel fondo, Solo di certo si ha, che dal Zio, già vi-che tutto a un tratto si sconcerta, si alcino a morte, si contento dicredirare un tera, si scompone, non è più quello; nobile Vescovado, e su quel di Lucca . già lo vedete tentare in sin di trascorrere Mache ? Quando Anselmo però , spedito quei confini , che gli surono un tempo da ad Enrico Redi Germania , si vidde stret- Dio prescritti . Così è di noi . Non sono to adover pigliare l'investitura di una di- i Fiumi di tante tribolazioni, di tanti tragnità fagrofanta, qual'era quella, da ma- vagli, quei che così spesso ci finno preni Laiche , da queste le patenti , da que varicare: No, replica l' Ecclesiastico : E Capitonise fte il pafforale, da queste l'anello; ripu per lo più qualche spirito di alterezza: Initò quello un' abuto si difdicevole, che, eium omnis peccasi superbia est . Consunfenza punto temer lo ídegno Reale , lo que fosse. Certo è , che Anselmo , racziprovo, lo riprefe; e rifiutate le inf.gne coltofi in fe medefimo , fi vergogno poi fi contento di non fi riportare altro icco di modo di aver mancato dalla sua prima di più flimabile, che la fua privata fortu-coflanza, chevoltate al Mondo le spalle, na. Oh cuore veramente disposto a man-fi andò a racchiudere nel Monastero autenere con Principi d'ogni forte Infligias flerissimo di Clugni, e quivi tra digiuni, Domini! Oh atto maravigliofo! Oh atto tra ceneri, tra cilici fi mife a piagnere magnanimo! Chi non sa qual Bestia sto- amaramente il suo fallo, che su, non lidamente feroce fosse un' Enrico, non può niego, gravesì, ma fu l'unico. Oh tracmai prezzare un tal'atto. Eraallora que ce di Provvidenza a noi troppo affruse s' sti ancor nuovo nel Principato, e però tan- Suole Iddio ne' suoi Servi, ancor più dito più vivamente geloso de' suoi diritti ; letti, permettere non di rado qualche ca-immaginatevi come ficme, come fulmi duta, perche da quella poi sorgano con inmagnatevi come netne, come aum saa più lena a ringilare il loro corto. Però cecdote negletto a tanto alto fegno. E Gregorio diciò ficuro, che fece? Mandò pure Anfeliro, nulla però sbigotitto, lo ben toflo con fomma follecitudine a rapitalciò fiulimiare, lo lafciò fiemere, e fi re Anfelmo dal Chioftro, lo rimife in cam-

parti dopo aver fatto un' arto si bello, veniffe moftri, di Bretici, di Sciimatici, di Si-Anielno, non ancora ben' avveduto nel-la viriù, ad insuperbire, a invanirsene l'Universo. Non si può credere quanto Perchè ritruovo, che tra non molio, ab. Anfelmo penaffe ad ufcirdalla Solitudine. bandonato dalla Grazia celeffe, cedè, ca- Finakmente, rinunziate in mano al Ponde, perdè il suo primo vigore; e contra tefice quelle insegne, che avea ricevute la volontà di Gregorio Settimo , fincce-dinto in quei giorni al morto Alessandro, stesso le riceve: e così prendendo implariceve di mano del Requella investitura, cabilmente a combattere per la Chiesa, a che prima avea riculata con tanta gloria: combattere con la predicazione, a combat-Contritionem pracedie Superbia (. così per tere con la penna, che vi credete ? Che, nostro avvertmento sia seitto là ne Pro come i più soglion fare, rivoltasse ggli subiverbi ) de ante variante salitaturo spiritari. Co se successiva di cardata di qualche San. Le rivolte contro di quei, che spicavanto to, e non ne apparisce ragione, almen più li tala turba, Sarge, concende judicio advor- Que se se particolare , almeno più proffina , fi sum Monter, questo fu l'ordine , che Dio ascriva pure a qualche spirito occulto già diede a Michea, quando lo spedi qual' di ptefunzione, il quale gli abbia data animato fuo fulmine : urtare i Grandi ; la spinea. Anzi questa n'è sempre mai la i Nobili di Sionne, i Nobili di Sama-

Mr.

Aleffandro II. ma quando poici fiam pofii Mare? Vi và di quà il Danubio, di là il po, lo accalorò, lo animò, e di lui fopra Ma ohimè, che veggo? Convien che tutti piglio a valersi per abbattere tatti

Mm z

Priftola, va contra Cniberto Antipapa . ed altro prefile il fopendetto Yva-

dingo.

ria . E quefto appunto fu ciò che An. la un Baronio , Scrittor sì retto ) Iple Graparola, non ranto gli Empj, quanto i fol feriti, ma feriti anco a morte. Povera Chiefa! Se fu mai fecolo, in cui poteffe umanamente parere vicina a perderfi, fit quello, che allor correa. Ribella l test all'ora il Cristianesimo, poco meno che nutto, dal fuo fupremo Paffore, che put'era un'uomo divino, di fomma fantità, di fomma faviezza, un Gregorio Settimo, non adaleto anelava, che a poter vivere disciolto già da ogni legge . fatti fervi alle Podestà fecolari, e da lor! venduti all' incanto . Promotti discoli , perfeguitati divoti, il celibato derifo come virtù da lasciatsi soltanto offervare a gli Angioli, Cambiati i Chiostti in combriccole, le Chiefe in chiasti, i facri Monafteri di Vergini in Inpanari, I Sacerdoti, non più, com' anzi, Concubinarj, ma Spofi, prefumete fenza freno di fat passaggio dal talamo all'altare, dall'altare al talamo .. Radunari in più parti Conciliaboli internali di Vescovi, di Primari, di Patriarchi, equivi a pubblica voce scomunicato il Gran Vicario di Crifto , degradato, deposto. Eletto a onta di lui, quoti nuovo Papa, uno focllerato Arciveicovo, nomo furiofo, fpergiuro, fanguinolento, e a vivafotza collocato qual' Idolo in Vaticano . Il Portefice vero afialtato nell'atto di celebrare l'alciffuno Sacrifizio, la notte stessa del Sacrofanto Natale, e strascinato in carcere, e stretto in ceppi: rivoluzioni impetuose di popo-

felmo efegui con egual coraggio. Anda- gerio fuit in omnibus certaminibus manus ne a leggere le vigorofissime opere da dextera. Immaginatevi ora, che gran falui scritte . Vedrete quivi scriti sempte tiche dovette durare Anselmo unito a · imetri- coloro , che gli pot vano mettere più Gregorio . Se a Gregorio avess' egli cospavento, feriti Prelati, feriti Principi, si servito in una sola di tante orrende feriti Regnatori fovrani, feriti in una battaglie, quanto tuttavia farebbegli convenuto flar fempre in moto, adoperarfi, Protettori organisofi della Empierà : ne ajutarfi! Or che fu dunque, mentre il fervì, non pute in una, ma in tutte: nelle pubbliche, nelle private; nelle fortunate, nelle contrarie; nelle forenfi, nelle campali : nelle finodali , nelle fcolaftiche ; in amnibus . Moltiffimi fenza dubbio fono coloro, che ammelli in Corte, bramano di servire ancor'essi di destra al Principe: Main qualforte di operazioni ? Nel segnare i chirografi a i supplicanti , nell' accogliere i regali , nell' amministrare le Sprezzati Concilii, sprezzati Canoni, vi-lipese Censure 1 Benefizi Ecclesiastici cimenti più ditastrosi. Questo non è, se nou di chi fta eum Principibus Populi, ma non vi ftå per verun proprio interefte, vi fte folo affin di promuovere, con tanto maggior vantaggio, ò maggior vigore , juftitias Demini .

fimieferciti da lei retti, affaltò i ribelli.

gli rifofpinfe, gli ruppe, gli sbaragliò; e quante volte fi cimentò, tante vinie . E

come dunque vuol data altrui quella glo-

Ma come? direte voi . Non è certifie mo, che chi in quel Secolo sì turbolen- Serittore to, pur'ora da noi descritto, sostenne il antico pe Pontefice , fostenne il Pontificato , fu la la vitta de si celebre Principetfa Matilda ? Ella fu quell' Amazone di Gesii , che per dimo-

ftrate, non effere all'amore verso lui ritegni baftevoli, ò I fesso delicato, ò I fangue domestico, fi armò fin contra l'iste !so Re suo Cugino persecutore implacabile di Gregorio : arrolò foldatefche accampò fquadroni, e copertofi il petto, benché si melle, di crudo accisio, comparve nuova Debora intesta a i poderosis-

Neile lerarre di Crezorio Settanto,

li, fangue, firagi, faccheggiamenti, ro- ria, ch'una Matilda con opere tanto belvine; sì che essendo la Chiesa per sorum le si meritò? Che volete a cuesto. Udi-Orlem, come deploravafi allota, consulca- tori, ch' io vi risponda? Che quanto 14, confusa, Gindeversus parces discissa, avete di si gran Donna qui detto, sia parea, che qual nave lacera, non potef- punto fallo? E'il vero, è il vero . Solo se far sì di non ire a fondo. E pure un lo mi dolgo, che siati stati sì parchi nol Gregorio Settimo la salvò vittoriola fra commendarla. Eperchè non avere a gran tanti affalti, efi fe più volre venire i me- ragione anche aggiunto, che trovandofi mici a i piedi, e gli fpaventò, e gli scon- ella di tutta qui fi l'Italia Signora Eccelía, file, tanto a tutti lor fu fatale quella fua non per altro ebbe care le jue ricchezze. fortiffima dellra, che gli feri! Ma chi fu che per sacrifica le in offequio del Va-quella sua dellra? chi fu ? chi fu ? Non ticano? Satelle ferse soli voi a non sasia chi ardisca di dubitarne: su Anselmo: pere le donazioni magnische che a lui se-

di Castelle , ancor di Città , finchè con | tilda in cura fotto Alessandro , quando iretate scritture lo costitui finalmente suo era questa nel fior di sua giovinonza? grand' Erede ? Dovevate dire , che tutti Cattolici perleguitati trovavano prello liati, e i Monaci dispersi, e i Mendici derelitti, e i Popoli faccheggiati , e che , benchè fosser tanti, non mai però la scorgevano meno amante verlo ciascuno. Timidiffimi lodatori ! Sò che a lei fate un bell' onore in paffare fotto filenzio, che per ridurre i fedotti alla vera via, non lasciava artifizio, che non tentasse: chiamawa , perfuade va , pregava , dispensava favozi donava feudi; ecosì dava a divedere anche quanto di mala voglia adoperatie il ferro contra i protervi , mentre a riguadagnarli fi folea prima tanto valer dell' oro - Che fe ciò non v' era sì noro , vi foste almeno contentati d'esprimere, com' ella fra tante gravissime distrazioni, niente men ricordevole di fe stella, con pari fludio giornalmente attendeva al profitto proprio, oramacerando il luo corpo, ora raffrenando i luoi fenfi , ora raccogliendo il fuo spirito, finchè finalmente arrivata con rara forte a fare tragli allori medefimi Marziali fiorire i gigli, gli portò fempre illesi fino alla tomba, Sposa, e Vedova , sì , ma fempre anche Vergine . Tutto questo, e più, potevate di certo aggiungere a gloria di una Matilda. Ma ciò che pruova? E'altro alla fine ciò, che aggrandire Anfelmo, che arringar per Anfelino, che confermare quanto fopra io vi disti in onor di Anfelmo ? Si si, che un' Anima eccelfa, qual fu Matilda, o per dir meglio qual' è, gode fommamente or dal Cielo, ch'io qui protesti, che Anselmo fu cuel fuo Angelo di configlio, che affiftendole in tanti diverfi affari, la regolò, e con paterno allevamento, e con provvide ammonizioni, la stabili fempre più nella divozione verso la Chiesa di Crifto · Ognuno giudichi dunque, fe però debbano le opere da lui fatte in prò della Chiefa stella, scemar di pregio . Anzi a me parrebbe, Uditori, che quanti etalrano la pietà di Matilda, la liberalità , la fede, il fervore, la purità; dovrebbono immirare gli antichi Ateniefi, i quali mai non facrificavano a Tefeo, for movo Nume, che non avellero facrificato prima Tempre a quel Savio , chiamato Connida, ch'era a lui stato Regolarore atten-

ma per fuggiriene al Chioftro l' avea la Fiorentino fciata , già non meno affodata nella vir- di Masilde. lei ficuro rikigio: che alei concorrevano, ru, che adulta negli anni. Di poi, rapiquafi alor pubblica Madre, i Vescovi esi- to che dal Chiostro egli fu , gli convenne di nuovo tornare a reggerla, per ordine di Gregorio: nè più da effa si diparti, fe.non ove, prello a tre luftri , egli fu dalla terra chiamato al Cielo, Fremevano tutti i trifti di un tal Cultode dato alla nobile Donna; e a guifa di ranti Lupi, urlando, ululando, glielo avrebbo-no in ogni modo voluto flaccar d' attorno. Ma ranto più vicino a lei lo bramavano turci i buoni , ben' intendendo , che levare Anfelmo a Matilda farebbe flato levare appunto al Paradifo Terreftre il fuo-Cherubino, fe non più tollo alla nave il Piloto , alla vite il Pioppo , e quafi al Sole l'Intelligenza affiftente. O feticem illam (così esclamò quello Scrittore più fidele, che culto, acui dobbiamo principalmente memorie così vetufte ) O fe- : Negli arri licem illam, cui tam providus femper affi- di . Anfal. debas Padagogus , non samquam bomo quili- topracit. ber , fed us magni confilii Angelus , Illa poseftacem exercebar , ille regelat , illa praceprum dedie, ille confilium, excellebar eamen ille in omnibus. Quindi non tu mai, che vinto Antelino, ò da flanchezza , ò da turbazione, ò da tedio l'abbandonaffe : ne folamente l' era follecito allaro . quando quasi tutte le notti le concedeva nel maggior filenzio di torgere a lodar Dio, ma allato ne Configli, allato nelle Caute, allato fra i Tribunali, e quel ch' è più, fino allato tra le battaglie. E quante volte sepp'egli in queste, con la sua mano, anche renderla vincitrice ? Si crano un di mossi ad instigazione di Arrigo contra Matilda i popoli quafi tutti di Lombardia, divenuti infami Scifmatici : e costituito un'esercito formidabile , già ne volavano ad affaltarla furiofi fu 'à proprio trono , non diffidando di poter tutto orribilmente anche mettere a ferro, e a fuoco. La follevazione improvvita non avea dato a' Cattolici verun' agio di antivederla ; che però non ritrovandofi pronte le Soldatesche , bisognè porre infieme qual fi potè, piccola mano di gente, turbata, tiu ida, e poco men, ch' io non diffi tumultuante. O Dio! Qual argine potra però mai contrapporfi alla piena , che altamente innondando per le campagne, minaccia ffrage / quale oppofizion? quale offacolo? Sapate quale ? la

Mm 4

Plur. in Thefaur.

> sissimo de' costumi . Aveva Anfelmo ricevuta dapprima Ma-

Panegirici del P. Segneri .

benedizione di Anfelmo, Non prima quei Ima del Governo ( che fenza d' effe si pochi Fedeli, con la riverenza dovuta non può non effere, e ingloriofo, e a quell'uomo fanto, la riceverono, che linamabile, e quali morto ) or le dafentitifi infondere nelle vene un vigor celefte, parvero tanti Leoni: si spinsero ad incontrar quella moltitudine, e quasi foife una folta mandra viliffima di Coni gli, la scompigliarono : secer prigione il Condottier dell'efercito, con tutto il fiore più scelto di nobiltà, fugatono, ferirono , uccifero , e finalmente rimafti fignori del campo, non vi trovarono tra gl'infiniti cadaveri de'nemici, giacer de' fuoi , fe non tre , morti per ventura ancor'effi, petchè nessuno, veduta si gran vittoria, dovesse ascriverla a Squadre più che mottali . Fu questa appunto quella sconfitta fatale, che più di tutte mise gli Sciimatici a fondo. Da indi innanzi restarono ogni dipiù inferiori di forze; e perduta la ftima, e petduto il feguito, torharono a poco a poco all'antica fede, riconoscendo il Vicario vero di Ctisto . E purò piacemi, che si dia bene in ogni fatto a Matilda il dovut' onore, ma fi confideri quanto pur ne tocchi ad Anfelmo. Certa cosa è, che Gregorio, confiderando all'ora il numero grande di quei, che quali pecorelle ravville, fi riducevano da se stessi all' Ovile , diede a lui la rura di ammetterli, e conferitagli con tale occorrenza una infolita podeftà, lo dichiarò fuo Legato fommo per tutta la Lombatdia.

VI.

Ma io non vorrei, che a titolo sì fpeciofo voi vi credefte, efferfi accreicinto altro in Anselmo, che le fatiche. Niuno fatà, che possa mai con facondia uma-Negli arti na spiegare, quanto quelle sossero estrefeptacie. me , non che eccedenti . Tutti da ogni patte facevano a lui ricorio, chi per affoluzione , chi per conforto , chi per configlio . Fra tanti dubbi , i quali all' ora inquietavano le confeienze, era egli l' Oracolo universale, che dava tutto di le risposte, ma milla oscure. Non si ritrovando per tutta la Lombardia più quafi Velcovo alcuno , almeno legittimo , conveniva a lui folo fupplir pet turti : a lui visitare, a lui celebrare, a lui cresimare, a lui confetir nuovamente gli Ordini facri ; riformar Cleri , riordinare Capitoli , e con impresa durissima ridurre i mon fbaj alla proftina difci, lina . Ouindi frequei tiffimamente compariva anche in pergano a predicare, per le Caflella , per le Citta , ber li campi ; ne dio , ie non che a pigliarii piacere? Aflidefistendo mai dalle debite udienze , ani : maverune , attenti , ch'è lo Scrittore del-

va private, or le dava pubbliche, e dove non poteva ginguere con la voce , postava ancor se medesimo con la penna, spendendo in ciò costantemente quelle ore più tranquille, e più tacite della notte , che i fuoi Ministri finalmente donavano a i fuoi giufti ripofi . Ma Dio immorcale! £ non dava anch' egli frattanto all' affaticato fuo corpo riftoro alcuno? Ah nò Uditori , non vi cutate d'interrogarmi di ciò, perchè fe voi mi necessitate a rispondere , converrà, che tutti io vi colmi di confusione. Il suo perpetuo tenor di vi-ta su questo, ch' io vi dicò : inverisimile, ma non meno anche vero. Non usò mai di porsi in letto a giacere , se non rarissime volte , che si trovò forzato a farlo, o da fomma indisposizioae, o da fomma importunità. Tutta la notte paffar folava, o leggendo, o falmeggiando, o scrivendo: e quando più non potca refiltere al fonno, cedeva si , o vero , per dir meglio , fingea di cedere , ma per brevissimo tempo . dormendo in pirdi, appoggiato, o ad una banca, o ad una parete, o al più per fomma dilicatezza proftrandofi ginocchioni : finche riscollofi , metteva a conto di fufficiente riposo aver cambiata moleftia , Agi , diletti , delizie , comodità, erano tutti appunto i nomi più odiofi, che mai poteffero giungere al-le fue orecchie. Il vitto più regolato, ch' egli ammettesse, fu d' erbe insipide, fu di frutta, fuggendo come veleno ogni condimento; ne folamente al fuo riarfo palato interdetto avea l' uso, benchè parco, del vino; ma dell'acqua stessa bevea con timidità, Pel in ipfa aqua, ficut Negli stri fare lecurus eft , laqueum timuit , non fod- lopiacie. distacendo alla fete , non estinguendola . E generalmente parlando, qualunque volta egli doveva condifeendere a fe medefimo, ancora nelle più gravi necessità palpitava tutto, non fi fidando di non gradire tali necessità, qual colore amabile

di dare un onesto pascolo all' amor proprio. Oh confusione di tanto genere iima-

no! Oh inganno! Oh ignoranza! Sù . dove iono or coloro , i quali si fingono,

che questa vita sia quesi funile a un giueco,

dove non ad altro fla volto tutto lo flu-

la Sapienza, affimaverunt lusum effe vi f ficar nell' Egitto , tutto quello appunto ; cap 15.12 ram noftram. Sempre a fefte, feinpre a cene, sempre a cacce, sempre ad amori, fempre a volere con Serie prometter premio a chi sa ritrovar nuovo genere di trastullo . La vita un giuoco ? E io vi dico Uditori , ch'è una Milizia , Miliria eft vica hominis super terram. Bisogna contrastare, bisogna combattere, altrimenti, no, che non fi arriva alla palma . Figuratevi un poco a ehe gran conflitti dovette più d'una volta trovarsi Anselmo, allo-

rachè, come stà scritto di lui , verticem del Brev. Christiana perfectionis violencus acrigie , e tratte de l Baronio ann. 1671.

non riportò questa palma; ma la rapì, & palmam ar ipuir Sanfficatis . Noffuno penfi, che il vincere ogni tratto fe flesso, com' egli fece, non costi nulla. Stima sol così chi nol prova. Tutti fiam formati ditempra pur troppo umana, tutti di ereta, tutti di carne . E pure Anielmo parea , che difumanatofi , trascesi avelle i consini della natura, e che non folo fosse arrivato a vincerla, come di molti, ma a

trionfarne. VII.

Se non che, fermiamoci quì, eh' io non mi feno gia dimenticato di ciò, c'ho da dimoftraryi. In qual luogo Anielmo venne a menar mai questa vita si spaventofa? Nella Corte ? Sì, nella Corte, bifogna pur, ch'io lo repliehi per coloro, che appena fanno stimar quivi possibile una di-licata pietà. Visse così nella Cotte. Non tra gli antii, non tra i deterti, non tra i dirupi, non tra le folitudini unicamente del fuo Clugni; ma, torno adir, nella Corte, dov erano così spelle quelle Sirene di paffatemi, di licenze, di luffi, di vanità, rche a sè potevano adeicarlo col canto . Fuir cum principibus populi, Ofecit juftitas Do. mini. Deh gran Mosè non t'incresca s'io qui ti chiamo a contemplare spetracolo, che s'io non erro, dovrà facilmente a te pure riuscir mirabile. Tu quando udisti già dirti Faraone, che se volevi far Sacrifizio

all' Altiffimo, lo facessi, ma nell'Egitto: In. 8. 11. Ite. C' (acrificate in cerra bac , fubito riipondesti di non potere : Non potest ica fieri , non po esi ica sieri : Perche dicevi che se gli Egiziani t' avellero rimirato fcannare al tuo Signor quati vittime fu i lor'occhi oncali auemali . ch' erano appunto i loro Idoli, non fi farebbono mai potuti tener di non lapidarti. Si maliaverimus es, que tolunt Egges , coram eis , lapidibus noi obruene . Or che dici adello? Si può alla fine trovate chi a tanto arrivi? Si può, fi può, Ecco un' Anfelmo, il quale è giunto a facti- fossero attivate le Fiere. Qui de Leonibus

che quivi è più idolatrato. Sev e di voglia lapidarlo, lo lapidi; non gl'importa. Sacrifica piaceri, factifica licenze, facrifica luffi, facrifica fin' a Dio le più giuste comodità: e dove gli altri finto pazzamente fi perdono dietro l' Oro, Idolo il più vistofo, il più univerfale; egli questo ancor gli facrifica in olocausto, che è quanto dire fenza ritenersene niente . E non è noto Uditori, quanto egli avrebbe potuto acquistar di rendite, in tanta varietà di maneggi, che amministrò, in una servità così laboriofa, in una fervità così lunga? E pure egli visse si povero, che alla morte non pote far Tellamento, perchè non fi trovò nulla affatto di cui testare . Gli venivano spesso ricchi regali da quei, che amavano di comperarfi per fuo mezzo la gra- Negli sed zia dell'inclira fua Signora: ma non ne ac- foptacioecttò mai pur'uno. Che diffi, non l'accettò ? Quella era quell' occasione , nella quale egli , benchè per altro a maraviglia piacevole, s'inafpriva, s'inferoeiva, quafi ehe fi miraffe oltraggiato a troppo alto fegno: e non nego di favorir mai veruno ; fe non allora, che il favor fu riputato venale: Ma forte facea così, perchè gli baftava nutrirsi della grande aura, la quale in Corte godea, cioè nutrirsi di vento? Sì, se gli fosser mancate contrarietà. Sì, se gli sosfer mancate calunnie. Sì, fe da tanti non fi fosse ogni di gridato di lui, ch'egli aggirava Matilda, che l'ingannava, che Melfalere l'incantava : (Quod aurem obsecrat per Je- tera all' fum , ne nobelifimam faminarum amplius Antipopa . circumpeniam, deludem, & fallam, Deum Teftem invoco, &c.) Leggete l'opere da lui feritte, e vedrete, come egli intorna ciò fu costretto a fate una cosa, alienisfima dal fuo ftile , voglio dire a giuftificarfi . Mostra non aver della Corte perizia niuna chi crede poter quivi alcu-

no inoltrarfi nel gabinetto, ad interna

converfazione, ad intima confidenza, e non foggiacere a i latrati degli affiofi, i

quali stanno alle porte. Chi nella Corte

visse mai più incolpabile di Daniele? E pure non lo sapete? A Daniele medesi-

mo fu più faeile filvarfi da' Leoni, che non

cevesteda gli Emoli quegli insulti, a cui non

fu schermirsi da lividi. Certo è, che il Re non per altro ferro di fua mano l'allito di quel fondo, dov'era stato violentato a gittarlo, elo figillo, obfignavis annule Hierony. (no, fe non perche, come offervo S. Giro- in Dan. 7lamo, dubitava, che l'innoccute non vi ri-

51 m 4

fecurus eras , de heminibus persimefcebas . I belli ti fi moftravano gli Angeli , quari-Non mi dite dunque, che Anfelmo non do i Santi, quando le Sante? Che fu di foggiacesse anch'egli, benche santissimo, te, quando consacrando un' altare a onor alle tue detrazioni: dite bensi, che sprez- della Vergine, tu la mirafti più luminofa zolle, fi come quegli, che dimoraval del Sole calar dall'alto, e porfi quivi mae-

VIII.

Dico avvedutamente, Uditori, justi possibili ad ispiegarsi, ne pur da quei, Corte non mancano mai di molti, che of liees hemini lequi. Con tutto ciò, perchè fervano vari generi di giuftizia, ma tutta ho io voluto accennarle? Perchè s'intenumana. Si ftudiano in certi tempi di foddi! fare ad una rale apparenza di divozione di folo l'approvazione dagli unomini, ma dal Mirano molto fottilmente a non effere col. Ciclo, dove mai non corre oro fearfo. ti in fallo, diffurulano, applaudono, e pur- Se non che non vagliono a scoprir ciò chè godan così la ftima di Gusti, non cura più apertamente i miracoli tanto illustrino la fostanza; nè lasciano di tenersia ba-l da lui operati? Veggo, che quì mostratestanza ricchi, perchi abbondan di credito, alquanto Uditori di sbigottirvi, quafiche, benchè fa!fo. Non gia così tece Anfelmo: s' io m' ingolto in un Mar sì vafto, non no, mici Signori : fecie jufficias certiffi mo , ma femite , juffitias Domini , juffitias Politici, i quall pigliano la Religione per favorevole la voftr' aura, ancora ad ogni maschera, o per mantello, e come terribil- [più ]lunga navigazione ? Dipoi quietatemente parlo Salviano: Sub religionis ciculo Deum Indunt, Ma promoveva davvero il Divin scrvizio, riputandolo il sommo tra gli interetti, tutto era fincerità, tutto era Matilda, s'io qui non narro quante volschiettezza; e procedendo con somma ret-ste da Anselmo ricaperò prontamente: titudine intutte le operazioni, teneva fem- quella falute, che nè pur porea lentapre il fuo guardo più fiffo in Dio, che non mente sperar da Medici: non ho tempolo tengono fiffo al polo i Nocchieri nel di far dimora . Nè meno io poffo badar Mar più alto Quindi na ceva quella di-vozione di spirito tenerissima, che nutri-Santo comparve adorno, quando ò va anche fia i maggiori tumulti : quindi profitizzò i fuccessi futuri , ò pur con la ferenità della fronte, quindi la foavità guardo superiore all'Angelico vidde i cuodel favellare, quindi la modeffia del trat- ri , e fin'al fondo divisò diffintamente ito, e quindi molto più quelle lagrime penfieri, le vaghezze, le voglie, i prosì continue, si facili, sì copiole, con ponimenti. Più tofto narrar vorrei tante cui fu l' Altare, bagnando tutte, qual belle pruove, che se quell'acqua, nella Elia, le sue vitrime, le veniva anche a quale egli si lavava le mani, senza por rendere più infocate. Oh me miferabilish- mente alla virtù, che lasciavavi quasi immo! Adello feergo, che voglia dire non pressa. Ma tutto spediro con dir, che ru-capir nulla quell' alto commercio estatico, barla, potez già mettersi a conto di surto che la terra fatenci bene spesso col Para grave; mentre, e vi su chi col bagnarsedifo. S'io lo capitli, Uditori, s'io lo ca- ne n'ebbe vifta, e vi fu chi col beverne pissi, che belle cose non vi vorrei qui ri- n' ebbe vita. Un sol miracolo io vogliodire per invogliarvene! Ma che posso io quò, che campeggi, manischo e vero, pe-meschino saper di tanto l' Tu, che così renne, palpabilissimo, ma tanto ancorpiù bege il provasti, tu Anslemo di, ciò che suppresentatione de la companione de la co fu già di te stello quella folenne mattina, di Anselmo. E noti considerate stupore ? in cui per certa occupazione portandori Fece, per così dire, Anfelmo il poffibile alquanto tardi al Divino uffizio, ti vede- per arrivare a diftruggere questo corpo; lofti alla porta venire incontro il tuo di- maltrattò, lo macerò, lo ftraziò: ma nonletto Gesu, quafi impaziente d'effere gli è potuto riufeire. Eccolo a onta di tan-flato quel poco d'ora afpettando il tuo ti strazi anche intero già cinque secoli, earo arrivo! Che fu di te quando si fenza che da i denti del tempo gli fia fin-

eum principibus populi, von per glotia, flevolmente a federe come in suo soglio, aon per gonficza; vi dimorava per sa- per date udienza a i divoti! Ma che mitre justicias Domini.

tiò a logorare? Non fono cose queste debba ritrovar più la via di ridurmi a lido. Ma che? In un'occasion qual'è que-Demini . Non baltaya a lui far come que lita , mi potrà dunque mancar giammai vi , ch' io ne pur voglio qual' incantoinoltrauni sù questo Mare: voglio appena darvi una scorsa. Mi perdoni dunque

ora flato fatto un'oltraggio, ne pur nelle 1 grazie, fosse occessità di giugner sempre a ngne, ne pure nella pelle, ne pur ne i pesi. 1 trovario nella sua tomba, come in sua ca-Evero, ch'tgli comparisce tant' arido, che poco vi fi conosce fiorir la carne. Ma non crediate, che c ò sia flato trionfo, che in qualche modo abbia finalmente potuto di questo corpo recar la morte. Signori no. Fulo spitito, ahi troppo implacabilmente fevero, di Anselno stesso, che con le assidue fuiche, che con le anfletità, che con le aftinenze lo riduste anche vivo a foggia di scheletto. Tanto la mortificazione in Ini seppe emnlar la morre. Però colo o che lo conobbero, ne scriffero in questa forma: Mirabantur omnes fubtilitatis ejus incxuperabiles vires. Si era egli già si affilito, sì affortigliato, che potea parere un cadavero, fe non aveffe in vivacità superato anche i più robusti . Niuno però si stupisca, se Anfelino morro non fembri nulla più florido : tal fu mentr era anche vivo .

IX. Vero è, che un continuo miracolo, qual'

Matrida .

èquello, ne pur farebbe per avventura a noi noto, fe fi efeguiva l' ultima volontà di Anselmo medefimo. Fu egli fin'all'eftremo qual fu Mosè, allora che difcese tutto Iuminoso dal Monte. Non conosceva i suoi meriti, ed era folo a ignorar quegli alti folendori della fua faccia, acui gli altri fi Exe-14-19. abbarbagliavano . Però morendo ordinò d'effer fottetrato nel luogo confucto de' fuoi sì diletti Monaci, perchè confuso cosi tra gli altrui cadaveri , non ne rimanef-Nell'in- fe più nome. Ma grazie a te Santo Vescomaliero di vo Bonizzone, che alzato un grido la sn s. Bene- la pubblica piazza, fermafti quei, che con detto e processione funebte andavano ad eseguire ao a Man. me tal fentenza, e dimoftrandola inginita,

sova dalla perfundefti non folo alla moltitudine, ma a i Prelati, a i Porporati, ed a quami gran Pertonaggierano quivi da varie parti concorfi afiollatamente alla mesta pompa, che un tal deposito collocar si dovesse, come un reforo, nell'urna appunto più folendida . Cesi non folo si venne ad ottener, che non fi occultaffe, ma fi dic campo ad un numero innumerabile di attratti di monchi, di mutoli, di lebbrofi, e brevemente di languidi d'ogni forte, di venir quivi come a pubblico errario, per prov vederfi di ciò, che vale affai più di quant' Еолітав. oro è al Mondo, volli dir d'intera falute : vodismui tanto che , creicendo giornalmente i miracoli a difmifura, non folo innondavano informi dal Mantovano, ma da Brefcia, da

ne Vefco. e Don Connin-

Piacenza, da Parma, e da tutta ampiamen-Satica co- te la Lombardia : Se non che non fia chi fi haferine, penfi, che a riportare da Anfelmo fubliuti

fa. Pin d'una volta fi degnò egli di ufcir con virtà benefica ad incontrare quei pellegrini divoti, i quali alui ne venivano per feccorfo. Così prinvo quella felicissima Cicca . la quale fattafi porre fopra d'un caro, per recarfi qua da Verona, non ebbe appena camminato due miglia, che cominciò da principio tutta festosa a scernere il carro; poi tra non moko anche i buoi , che lo tiravano; poi i campi, poi gli alberghi, poi gli alberi, poi le persone, secondo che più accostavasi verso Mantova: e giunta finalmente alla Cattedrale, fu tutta tana, e potè vedere anche diò, per cui più, che per altro, prezzò la vista, che fu il proprio liberatore. Che dirò di quel popolo il qual tornato dal Sepolero del Santo, trovò la nave all'opposta ripa d'un fiume, che gli attraversava il viaggio, e non vi trovò i Navichieri ? Restò di prima affai povero di configlio: chiamò, cercò, mife grida; neilun comparve. Al fin remendo la notte, ora mai imminente, s'inginocchiò, e con viva fede ricorie al favot di Anfelmo. Credereste? Subito quella barca, quasi animata, fi spiccò di là dove stavasi a ripofare, e con veloce corfo venuta a trovar quel popolo lo fervi di tragitto, tanto più caro, quanto più ancora gratuito. E allor, che i lupi così rabbiofi comparvero qui una voka ad infestare le più popolose campagne, and fu quel nome, che gli atterri, che gli arren. non fu quello parimente di Antelmo, si buon Paffore? Anfelmo, Anfelmo (grido affanno fa una Madre e tofto che vide a giorno chiaro rapirfi una piccola figliuolina ) Anselmo, Anselmo: e ciò hafto, perche il lupo lo ributtaffe di fubitodalle zanne. Ma che? Non prima l'ingordo l'ebbe così ributtata, che fi penti, e benchè più non ofette toccat la pteda, fi mife in atto di volere almeno difenderla -Nonfrdifanimo gia la donna: ma con portate sempre il nome medesimo su le labbra, glie l'andò costanté a ritogliete, restando il lupo suo mal grado si immobile a tanco infulto, the fe non folle flato al furore, al fremito, agli urli, avresti giurato efferfi cambiato in un faffo. Ma voi frattanto, che dite ? Sò, che questi pochi Miracoli, benchè da me non conditi con verun' arte, poffono avervi fluzzicata or la tame di ndime aftri fimiglianti , con cuipotrei darvi pascolo sino a sera. Ma contentatevi, da che questi bastano al fine r per cui gli hò addotti. Vedete con quanti

**Icgni** 

feeni ha voluto Dio confermar la virtù di cortesta e non ricercate per voi ciò che Anschno? Ben si può dunque dir di esso, non vi fustabilito. Voi Popolari fatte atti che fuir cum Principious populi ; tra mance- di carità, e non ritenete per voi ciò che v gi, tra grandezze, tra glorie, e questo è verif- è superfluo. E così con discretezza ammifimo; ma che fecie jufterias Demini . Non rabilitima in uomo tanto avvezzato alla opere folo giuste dinanzi a gli nomini, che tolleranza, usava di addossare a ciascuno il femore pollono, dingannarii, dingannare; peio, me nulla superiore alle forze. Or fima giuste dinanzi a Dio . Fu , non nego, som- guratévi , che così saccia anche Anselmo ma la fima, che di lui vivente già tennero con effo voi. Eccolo, eccolo: sì che a me tutti i buoni: a tal che Gregorio Settimo par di veder, ch'apra qualle labbra, che fugiunto a morte, gli mandò a donar la fua reno già il conforto di tanti afflitti, e che Mitra, e lo nominò tra quei quattro ch' egli | vi ragioni, Oh voci affettuole! Oh voci auriputava più atti a pottarne il pelo. Con torevoli! Chi non fi porrà quali stupido tutto ciò a voler rendere pienamente cre ad ascoltarle? Su, dic'egli, su nobili miei fentirsi con tante lingue, quanti iono i mi- effore, siens & ego Christi . Passo per ventura racoli strepitosi, con cui consonde fical-lio vantarmi di avere inimitato Cristo con mente i maligni, rincora i timorosi, rifeal- aggnagliarlo? Non già, non già. Lo imforire in qualunque fuolo, che voglia da voi pui rispetto a me, vostro amorevolisdui ricevere i pronti influssi.

### SECONDA PARTE.

mare, con l'esempio del vostro Anfelino, a rendervi, comelui, Santiin Cor- Emoli nella Corte? Perchè tante iniquità? te. Ma ora temo di aver fortito un'effetto Perchè tanti inganni ? Fate a prò vostro un' appunto contrario: di avervene fraventa- capitale onorevole di vittù e poi di tutto ti. E chi è, direte, che possi possiar tart' alto? Oh che fublimità / Oh che cime ! Oh potete efeguire le mie austerità? E voi riche fommità! Appenanoi vi pe ffirmo arri- gattate almeno i piaceri impuri. Non potevar col guardo . No , Crifficial rifoluzione ci vuole. Non vedete voi là, che Antelmo I te almeno il palato ingordo. Non potete medefimo stende a voi dal Cielo la mano, abbracciar quell'ampie fatiche, ch' io già per fostenervi in qual fi sia gran falita? Que- tostenni , specialmente in prò della Chiefa? fto debbe effere topra ogn'altro il favore, Ma non vogliate almeno martir nell'ozio, ch'egli a voi porga, qual'inclito Protetto- quali che quello fia vizio sì, ma innocente. re: non fecondarvii Campi, nen felicitarvi Auzi quest è, che sopra egni altro io più mio credere, diaffai meno. Andavano mol | tra:vi?L'indole, la faviezza, l'ingegno, la ti già atrovare il Battifta, e compunti alla vi- fuitu? Chi v'impediren di fpendere tutto ta, che gli vedevanosì costantemente mena questo ad onor Divino? Questo è l'onore, retra le cavenne, gli addimandavano: Quid che videv'essera enore assa più del vofacienus érnos? Che penfate pero, ch'egli rif- fico; protegget lo, promovetelo; ne date. pondefle ? Forfe: Spogliatevitoflo ignudi, a cred re, the nella Corte non abbia luogo e comeme, emgetevi tolo i lonibi di pelli una divozione al Signore, anche tineriffi, irfute, dormite interra, affin lattevi alle più ma. Io non lateiai di trovarvela a tutte fehitofe loculte, abbeveratevi alle più toz-ze licune ? Tutto il contrario. Siete voi lettamenti, che possono indurvi al unle, se Soldati?diceva : Orsu effore concents flipen- ficte incami. Ma ricorrete, com in feci , diir refirire non vegliate da ora innanzi far' oeni di farventifimam nte al Divino aju-onta al profimo volto, ne con percofle, to, invocardo tra gli fareriti, invocatdo ne con parole. Voi Pubblicani fatte atti di tra i filenzi, e non dibitate, farcie te apre

dibile un SANTO IN CORTE, ci vo- figliuoli, non vi atterrite. Voglio fol, che glion' altro, che umane teffimonianze , voi vi studiate d'immitar com' io mi sono Conviene, che il Ciclo faccia altamente fludiato d'immitar Crifto: Imitagores mei LCOLANGE da i tiepidi, e mostra, che la Santità può mitai con assomigliarlo. Così faie dunque fimo Padre. Se non vi da cuoredi mettervi fotto i piè le umane grandezze, di calpestarle, di conculcatle, contentatevi almeno di non ambirle , ancora a dispetto di Redea di dovervi quella mattina ani-l quella provviditima forte, che a voi le nega. Perchè tante arti a scavalcare i vostri il rimanente lasciate la cura al Ciclo . Non te emulare le mie aftinenze ? Evoi raffrenala Cafa, falvarvil' anima. Dipol non credia-regia, che tanto da vol egli richi gga pertal' osi filoso. Così fi lafetano da nque petir que 19. effetto, quanto celi fece. Sarà contento, al doci, ch'io tono tamo follecito d'impe--

uditi egualmente: Audies vos Deus vester. cora alla Santità ? Non sa egli come co-tica. 7. Eccemi-qui pronto io pure per savosirvi loro , l quali mostrano a passeggieri la quano mai taprò presso sui con le mie via, ma non ve li inchano. Egli vi farà preghiere. Qual'è di tutti voi, ch'io sinsteme scorra, e insteme sostemo. Già voi non curi ? cit'io non temosca ? di chi lo fapete qual fia l'amor, che vi porta. Non non defideri la falute, come se fosse mia questa forse quella medesima Mantova. propria ? Sa'il Ciclo con quant'affetto nella qual'egli fe'si lungo foggiorno; dopianga io la perdita di più d'uno di voi, ve riporto tanti onori? dove riceve tant che dimenzicati tal volta del vero Dio , offequio ? Certo è , che quando il fuo fi fanto quafi Nunte, affi quanto buglat, Clero audace di Lucca a lui ribellatofi , do . le vanità . l'amore de potenti , l'au- lo icacciò , per non ammettere quelle giuza del-popolo, la copia delle ricchezze. Île riforme, che gli venivano da lui pre-Oh ectifa! Oh confiaffone l' E perchè (critte, anche d'ordine di Gregorio; non fempie non peniare anzi all'acquifto del già tu Mantova lo rigettafti da re. Che Paradifo? Ah se sapeste qual bene è quel disti, no Trigettafti? l'accogliesti, l'amalo, di cui venire per si poco a lar get lei, l'accarezzanti, e fui per dire tel'ad-tol Credete a me, che lo godo. Del dottafti anche vivo per Protettore. E ci mici stenti I beata povertà ! beate non vuoi però , ch' egli sempre ti cor-perscuzioni I beatissima genitenza , che risponda ? E'pur qui tuti or venerato con alta felicità m' hanno pariorita ! Videre alto culto quel finalacro antichiffimo del-orulis mefiris, quie modicum laboravi, O la Vergine, innanzi al quale egli flava coinveni mihi multam requiem . E io non si frequentemente profirato per ina faldovrò mirare a parte di ratta mia felici vezza. On che accesi fospiri i on che artà ancora voi? Seguire, figliasoli, le mie denti fupplicite l Furono quefte alla fine pedate, feguirele, almen da lumgi, e vi così efficaci, che animarono quella Sta-artivertee. Per quefte fi cammina alla tua. Parlò per effa la Vergine a voce Gloria. Ecco alla fine, Udinori, ciò, che chiara, e promife ad Anfelmo, che non a voi chiede il vostro discretissimo Santo avrebbe lasciato mai di 'protegecte que Anselmo : cose piane , cose possibili . sta sua cara Città . Giudichi pur dunque Tanto è ver se si crede a chi lo conob . ciascuno , che dovià fare Anselmo per lance ever ten tercea a cui lo como ciacuno, ene dovia ine Antenno per be, cle Mares omnium virtuaim difereis (utela in Ciclo), dove la grattudine è in isso, come in colui, che nontiputomal in perfetta, se fece già tanto in terra, vituli la feverità, se non folo verfo se Rella ora folo, ò gran Suno, che a nue Rello. Non vorrei però, che flupilte, se perdoni, se non hò saputo, come tu imenepli atti fopra.ic. l'hò introdotto qui a ragionarvi in per-fona; perche mi fon divisato, che i suoi ciò nato da mancamento di divozione al ricordi vi dovesseto giungere di sua boc- tuo merito. Mi sono affaricato di trarre ba, e più foavi, e più cari, e più falu ancora dalle più ripotte memorie, ciò tevoli. E d'altra pane, foorgendo io lui che di 1e fosse ignoto, per farlo pubbli-

giacer colà in quella tomba, fimiliffimo co: e benchè io iappia quanto fia lieve in tutto ad uno, che vive, non hò fa i gloia, che da ciò potta rifultarti, non puto giudicar; che mancaffegli la favella, hò mancato di fpendere ad onor tuo il Andate dunque, andate rusti a gittarvegli mio debol talento, con ficurezza, che quanto prima con fomma divozione d'in tanto più tu doveffi gradire il dono, tomo, e fupplicatelo, che da che tanto quanto conofci il donatore più povero gli ha voluto cortefemente iffruirvi, v così mi fia potuto al fine riufcire, di impetri ancora di poter potre in opera far, che tutti fedelmente ti paghino qual le istruzioni. Cominciate un poco a con- tributo , due vivi afferti , che sommafiderare qual vita da voi fi meni: e fe la mente mi pajono a te doversi , l'AMMIscorgete, non sol dissimile alla sua , ma RAZIONE, e l'AMORE: da che non è contraria, piangetela amaramente, con così facile ad ottenerti, ciò che tu braprotestare di volere or' ora intraprender merciti assai più di tutto , volli dire l' ne una conforme. Sotto il patrocinio di IMMITAZIONE. lui non vi fiderete di poter giungere an-

### 556 $\mathbf{C} \cdot \mathbf{A}$ USA

De Religiofi al Foro de Laici.

## PANEGIRICO

# IN ONORE INSIEME, E IN DIFESA

## DE' VENERABILI ORDINI

REGOLARI,

### Detto in Piacenza.

Murmur multum erat in turba de eo. Quidam enim dicebant: Quia bonus eft. Alii autem dicebant : Non , fed seducit turbas. Joan 7. 12.

1 to mezzo; ma chi lod valo, il fu cherello già mezzo spento, il qual ficco-mini di bilinava alle stelle; chi biasimavalo, il me poc risora un che affideri, cosi po-lemo essi, depuneva a gli abbiti. Alcuni adoravami co offinde un che avvampi i, li dove le Sans, 51, 10 qual Figliuolo di Dio, altri abborrivan-grandi rassembrano una gran fiamma, la la qual famigliare del Diavolo. Alcuni fia esqual per quella stessa vircù, peza i aletta Jone, 8-48, follavano a udirilo come Profetta, altri si i gelati ad avvicinarss, sociari aris si sig-

cere a veruno mediocremente, ma ripor- da favorevoli mi prometto cortefe au-

ON fose mai vi sia caduto, tare difommo amore, di sommo odio. O Ascoltatori , nell' animo di sia perchè gl'intelletti-umani son'avidi di oficrvare, che fin da quan- contrafto; e perciò disapprovano sommado comincià Crifto a pratimente, que le altri corgovo fonmado comincià Crifto a pratimente, que le altri corgovo fonmamente, que le altri corgovo fo Jan. 141, 1018/2000 a Burino Gome retrette to 141 gree. Che s'é voilt, de ligent innue tois de la comme de la voilence de la comme de la voilence per la 1845, p. 184 scandalezzavano, e ne fremevano: efinal- ciò non è punto strano, che siccom ebmente, come affermò San Giovanni, icun- bero sempre di sommi amici, i quali gli dipre era desto a cagion d'esso tra l' popolo sesero a spada tratta, così avesser sempre un' altissimo mormotio: Murmur multum di fommi perfectirori, che gl' impugnarono erat in turba de eo, dicendo alcuni, ch'egli a battaglia finita. Che dissi avessero ? era del turto buono : quidamenim dicebant. Non è gran fatto che quella ittella matquia benus oft, e dicendo altri, ch' egli tina, nella quale io qui vengo a trattar di non pure era un'empio, ma un feduttore : loro, fia neceffitaro trattame in un' Vidinon pure et aun emplo, ma un controlle 1905, l'a nécessitat trataine un uve de l'il autem dicebant, non s'ell feducterne-diffi autem dicebant, non s'ell feducterne-bas. Nenfa però chi ciò techifi a matavi-gilla, Quefio (fe ben fi confidera) quefio tra avvería. Con tutro ciò non crediate è il fatto comune alle cofe grandi : non pia-ch'io sbigottifca. Perciocchè, siccome

dienza, così degli avversi, di cui potrci I più temere, spero anche bene, non potendo io perfuadermi che non fientali , più per finistra immaginazion d'intelletto che per continuace malizia di volontà. Siavi dunque in gtado di porgermi tutti orecchie, che vi avvederete non voler'io, fe non quello ch'è di ragione. Anzi perchè più poffiate di me fidarvi, mirate a che voglio giungere . Voglio io flamane fin giungere a discopriivi un' avvedimento Kaltriffimo di quell' arte, che anch'io prefesso. Soglionsi gli Oratori communemente procacciar la benevolenza, e lufingar la credulità di chi gli ode, con diffimulare per via di occulti artifizi ciò, ch'egli u' hanno odi speciale affezione, odiprivata utilità nella canfa, e con ifpacciaifi tutti carità, tutti zelo. Ma langi da me precetri mal confacevoli a un cuor leale. Io mi dichiaro apertiffimamente, si che ognun fappialo, di voler trattare una causa in cui fon tutto passione , tutto interesse - Provarvi voglio, che a qualfilia Religiofo porgat convienti un'altiffima riverenza. Però guardatevi di non prestar ninna, fede , se non a quelio, ch'io faio vedervi congli occhi, e toccar con mano . Non avete a tenere in pregio veruno il pelo della mia autorita, ma folamente il valor delle mie ragioni. Questo vi ricchieggo io ben sì, ehe s'elleno ben mirate, vi appagheranno, non vogliate pure ftar fiffi a prezzarle meno, perch'elle vengon di boeca d'un Religiofo, che fe le udifte della lin-

gua d'un Laico. Ma prima offervifi bene, ch' io prefuppongo efter voi Cattolici veri, i quali di niuna cosa godiate più , che dell'esaltamento felice di Santa Chiefa perchè fe voi certamente nen futte teli, io vi confesso, che nitino odiar più dovieste de' Religiofi : effendo i Religiofi appunto coloro . contro de quali hanno gli Eretici digrignati più i denti , e quai rabbiofi maftini dati più urli, avventati più morfi, e vomitata più flomacofa la bava de loro inchiostri. Ma polio, che voi fiate Cattolici finceriffimi r tanto è da lungi, che a' Religiofi mai portar voi dobliste o malevoglenza o rancore di forte alcuna, ch'anzigli dowreste avere in suprema venerazione, sic-- come quei c'hanno coliocato la Chiefa in quell'alto grado di riputazione, di ma gnificenza, di gloria, di dignità, in cui la mirate. Ricev'ella ora, non può negar a, ubbidienza da popoli rimotiffimi , e gareggiando nel dominio col Sole, ancor o displendido, o di eminente, ch'io tofto

M.

di la dalle fue vie da'fuoi termini ell'ha divoti. Ma se di ciò stupefatto io vo a sicercare chi abbia a lei soggettato tanto di Mondo, ritrovo tofto, che furono i Religiosi: uomini, che per lei son talora fin cola giunti, dove ne pur erano certi, se Mondo fusic, da potere a lei foggettare. Dite vi prego: Chi convertì la Francia alla Fede, fe non Remigio ? chi la Suevia, fuor che Martino? chi la Tessandria, fuor che Lambetto ? chi-l' Inghilterra , fuor che Agoftino è chi la Fiifia , fuor che Vilfrido ? chi la Germania, fe non Bonitazio, e Lugdero? chi la Safionia, fe non Suitberto, e Villebroido? chi ia Boemia, fe non Cirillo, e Metodio? chi la Dacia, se nen-Ascario ? chi la Pomerania , se non Ottone? chi la Vandalia, fe non Vicellino? chi la Pannonia - chi i Ruffi - chi i Lituani chi i Moscoviti, e chi matlimamente i Pollacchi , fuor che Adalberto? Queffi, che fur tutti di Ordini Monacali, questi fur quei che fortentrarono animofamente a gli Apostoli nella travaglioia conquista dell' Universo, degni però di creditarne con le fatiche, e col carico, ancora il nome - Che se que Religiosi medetimi i quali avevano per loto iffituzion principale la contemplazione, il filenzio, e la folitudine , come i Monaci , tanto acquittarono di Provincie alla Fede; lascio or a voi gindicare ciò e'avran fatto, quegli che fempre eguale fludio hanno ufato e nella falvezza privata, e nell'util pubblico. Io non vogl'ora favellar dell' Ibernia, convertita già da un Canonico Re-golare, qual fu Patrizio; non della Tartaria, di cui sene dee tanto a gli Allievi del gran Domenico; non della Perfia . di cui se ne riconosce tanto da Figlinoli del gran Francesco: dite, tutto l'acquiflo del Mondo nuovo, quant'egli è grande, non è gloria de Mendicarti? Che te qualche onore ha recaso ancora alla Chieta il ricevere Ambafciadori fin da gli ultimi termini della Terra, dal Giappone già (conofcinto, dalla Cina già inacceffibile, è stato pur ciò fatica della mia minima Compagnia di Gesù : la quale se meno adulta di età, e se men fiorita di numero ha operato tarto; c'avranno fatti tutti inficme tanti Ordini più popolati, più anrichi, più riguardevoli, che fono quegli, i quali a guita di Eferciti veterani fono a lei flati, e d'incitamento, e d'otempio alle belle imprese?

Quindi mirate pure quanto ha la Chiefa.

diam-

dimosfrerovvi doversi più di ciascun'al- I tro a persone uscite da Chiostri . E pri ma certa cofa è che degli otto principali Dottori, quattro Greci, e quattro Latini, non ne fur Religiosi meno di fei; tre de' Greci, che fur Bafilio, Nazianzeno, e Grifostomo ; tre de' Latini , che fur Gretorio, Girolamo, ed Agostino. La Teologia, sì quella più contenziola che spiega i dogmi, si quella più tranquilla che icorge le operazioni , non altri oracoli vanta di maggior fama , che un Pier Lombardo , il Maestro ; che un' Ales , l'Irrefragabile ; che un' Alberto , il Magno; che un Tommaio, l' Angelico; che un' Egidio, il Fondato; che un Riccardo . l' Autorevole : che un' Enrico . il Solenne; che un' Alano, l' Universale, che uno Scoto, il Sottile; che un' Aurcolo, il Facondo; che un' Erveo, l' Acuto; che un Mairone , l'Illuminato ; che un'Occamo, l'ingegnoso; che un Baccone, il Risoluto; che un' Ariminense , l' Autentieo; che un Capreolo, il Sodo; che un Dionigi, l'Estatico ; che un Vittoria , l' Incomparabile; e ( se mi sia permesso di aggiungere ancora questi) che un Suarez, il Profondo; che un' Vafquez, il Poderofo . E questi non fur tutti nomini Regolari? La Scrittura facra donde ha raccolti gl'Interpreti più fedeli ? Donde la legge canonica gli espesitori più illustri ? Donde la vita spirituale i maestri più escreitati, se non parimente da' Chiostri? Frome l'Erefia nel vedere, che quante volte ella è tornata a ritentar la battaglia altrettante al fine fconfitta , è ftata neceffirata a cedere il campo, ed a rifuggir negli Abbissi. Ma chi fra tutti furono, chi, o più accorri inifcoprirla, o i più animoli in opportele, o i più felici in abbatterla, fe non gli nomini Religiosi ? E' nota sì, ma digniffima offervazione, ehe ad ogni nuova fetta di Eretici, la qual forfe ad impugnare la Chiefa , forfe all'incontro a fostencie la Chiesa una nuova famiglia di Regolari i quasi che queste soskro le milizie, tenute in pronto dal Cielo per sua difesa: e così con gli Arriani neli' Oriente spuntaron due Religioni ; quella d'un' Antonio in Egitto, e quella d' un Bafilio in Cappadocia: e con gli Arriani nell'Occidente due altre; quella d'un' Agostino nell'Affrica , e quella d'un Beneuetto in Italia. Contra gli Eutichiani Icvaronfi i feguaci dell'Abase Sabba; e contra gl' Iconomachi forfer gli Allievi dell' Abate Jannicio. Dopo la scisma Gre- onore c'han ricevute , con venir esaltati

canacquero tofto a riparar quella perdita i Cluniacefi, i Camaldolefi, i Vallombrofani; e poco apprefip i Certofini fotto Brunone , i Cisterciensi sotto Bernardo, ed i Premonstratesi sotto Norberto allor comparvero a rafferenare la Chiefa, quando i Nicolaiti vi avevano eccitata un' orribile turbolenza. Che dirò de' Domenicani, e de' Francescani ? Non è chiaro che loro toccò d'opporfi al furore de' Valdefi, degli Albigefi, degli Uiti, de' Flagellanti, e d'una immensa ribaldaglia di Eretici d'ogni razza, ch' avevan quafi adulterata ogni verità , e depravato ogni culto? E finalmente a rintuzzar l'alterigia de Luterani, e de Calvinifi, i quali pretefero di ravvivar tutti infieme gli antichi errori, abbiamo noi per oracolo Pontificio effere thato constituito il nostr'ordine; non perch'egli in se contenga gran merito, o gran virtù, ma perchè tanto la vittoria apparisse più segnalata ,quanco a Goliati più orribili fi contrapponevan Davidi men bellicofi . E certamente che a' Religiosi sopra ogni altro si debbano le fconfiite, e gli eccidii dell' Erefia, fi ta manifefto; perciocchè in que luoghi, dov'ella o ebbe forte di nontrovarne verino, o pur' ebbe poter di feacciarli tutti, quivi ella fempre imper-versò, quivi vinie, quivi triontò, e quivi giunfe a stabilir più durevole il principato , fi come appare ( aimè quanto ! ) nell' Inghilterra, già Liceo di fapienza, or Leina di errori. Passiamo innanzi. Le Confraternite Iaiche , le quali alle Cità partorii ono tanto bene, di chi furono trovamento, fe non di due famolissimi Religiofi; di un San Domenico, il quale fondò quella che appellafi del Rofario : e di un San Bonaventura, il quale erse quella ch' è detta del Confalone? A ricomperare glischiavi chi si è consecrato con obbligazion' più severa? A ministrare a gl'infermichi-si è dedicato con voto più indissolubile? Ad infegnare, a confessare, a predicare, a falmeggiare, ad orare, chi ha cuftimato-

polo già par delitto? Ma qual più vivo argomento del bene: immenfo da Religiofi operato, che il rimirare gli amplifimi privilegi lor concedui dalla Sedia Appoltolica , l' esenzioni , le grazie, le faculià, i patrimoni ricchif-fini lor lafciati, i monisteri magnisici loro eretti, e le fublimi dimostrazioni di

in qualunque età di applicarfi con maggior cura, che i Religiofi, in cui l' ifteffo rifanio, a un' Agostino, a un' Fulgenzio, a mo , a un' Autonino , e ad altri tali in gran numero, che paffarono dalla cocolla monali poi, o noi vogliamo mirare in lor la dottrina, o la fantità, che fono quasi i due cardini della Chiefa. Se la dottrina; chi tra loro è più celebre d'un' Egidio, o d'un'

molti di loro alle più riguardevoli digni- , una Baduarie Mareire. De' Domenicani-tà, mentr'essi non iolamentenon le cerca- B. Lasino Malabranca Orsino. E. Giougnai vano, come s'uía, ma o viripugnavano di Domenico. De' Francelcani. B. Andrea con le lagrime , o ancora fe ne involava- de Considi Anagni , il quale occenne di rifigeno con la fuga ? Non fono tutti questi rare il Cardinalase già cenferizogli, di San no con la 1183. Posso 1000 cutti questi tarse it las manatas que conjectigli. Al San indizi a pertifilmi di quel debito , che [diccigio in Alga, 2. Ananio Corrace di loro ha profellato la Chiefa, come a' cui turti vati e gli appresari Martirola-ministri i più institabili, i più stedli, e gj. e gli americiari da Monf. Ladovico Desi forse anche i più profettevoli, chi ell'avel- d'Astriby Pess. ii Anglum nulla avulsissima le? Se non che, a dir vero, io non sò, Storia del Sacro Collegio, da effo modernase più abbiano recato di onore simili di- mense mandata in luce : a quali autori ci rignità à Religiofi, o i Religiofi a fimili persiam, non intendende di dar noi en la no-dignità. Certo si è, che ove tutte consi. stra sestimonianza fede maggiore alla virsù derar noi vogliamo le Prelature Ecclefia. de Cardinali commemorari a di quella che ftiche , ancor più eccelie , noi scorgere già peraltro si godano) benchè non sian tutti mo, che di rado esse vennero esercitate a tutti egualmente noti. Di questi, quatcon maggior innocenza, o con maggior tro non appartengano all' Ordine Religiozelo, che quando furono in mano d'uofo, e tali furono un' Alberto, e un Bratemini eletti tra' professori della claustrale do, Vescovi l'un di Liegi, l'altrode Mar-Umiltà . E così prima apparisce chiaro si e due grandi Arcivescovi di Milano . ne' Vescovi : tra' quali, pochi ( massima- Galdino , e Carlo. Ma gli altri è certo , mente da che comparvero al Mondo le che vi appartengono tutti; e furon questi Religioni ) pochi , dico , fi leggono fuor un Pier Damlano , Eremita Benedittino ; de' Chiostri da pareggiarsi, attese tutte le un Anselmo e un Matteo, Monaci di Cludoti, a un Basilio, a un Nisseno, a un gni, uno Stefano e un' Ugone, Monaci di Grifostomo, a un Nazianzeno, a un' Epi- Cistello; un Raimondo Nounato, dell' Ordine caritatevol della Mercede; un Teun Marrino, a un Malacchia, a un' Anfel- fauro Martire, un Bernardo Vescovo di Parma, e un Pier Igueo, Vallombrofani : e finalmente un Bonaventura, grande sostenastica alla mitra pontificale. De' Cardi- gno de' Minori Osfervanti, e un' Guarino grande splendor de Canonici Regolari . Tanto è ver che la perpora Vaticana nulla ha perduto dall' accoppiarfi frequentemente con ella la faja, o'l facco, Ma Offiense, o d'un Panormitano, o d'un'Ugo- de Romani Pontefici , che diremo ? Non ne, o d'un Turrecremaia, o d'un Areolo, potton forie comparire tra loro a volto o d'un Bessarione, o d'un Gaetano, o d'un siccoperto con riputazione, con gloria, Toledo, o d'un Bellarmino, tutti egual anche i Religiofi ? E che pare a voi d'un mente di profession regolare? E se la fanti. Gregorio Magno, il cui nome folo supplità; dirò folo, che dall'anno millefimo, fice ad un grand'elogio? Che d'un Greintorno al quale quell'augusto Senato gorio secondo, il qual privò dell'Impecominciò a crescere notabilmente di sti- rio l'empio Leone, è il fece rititar vergoma, e di autorità, non fono meno di gnoso nell'Oriente! Che d' un Gregorio quindeci i Cardinali riveriti fra i Santi Settimo, il quale spogliò pur dell'Imperio (Non inchindiamo tra questi que Cardinali il malvagio Arrigo, ese lo sece venir unichepuramente abbiam trovati con titelo di le a'picdi? Che di un' Agatone, il qual Beari , e fone de' non Regelari , B. Gievanni fottraffe i Pontchci dall' omaggio , che a Martire. E. Pietro di Luxemburgo. E. Ledo- gl' Imperadori sborfavano per la propria vice Alemande . De' Canonici Regolari . confectazione? Che d'un' Urbano Secondo, B. Ugone di S. Pietere. De' Cluniacenfi. E. Ge- per lo cui zelo la Terra Santa fu rifcoffa B. Ugene str., ritter Lie Cullinateum, D. Ort per lo cui acto la scitabana in incona raido. B. Alberice. De Cilercicofi. B. gia valorofamente dal giogo de Saracini? Dalduino, B. Marino. B. Bernarde. B. En-Che d'un Leon Quarto, per la cui filma rice. B. Guidene. B. Cerade. B. Gugliel. la Gran Bettagna il fece già ipontanea. me . De' Certofini . B. Nicolo Albergaei . mente tributaria alla Chiefa ? Che d'un' De' Celestini . B. Tommaso da Teramo . B. Alessandro Terzo ? che d'un Pasquale Se-Francesco d' Arri . Degli Umiliati . E. Luca condo ? che d'un Pio Quinto? e che d'al-Manzeli . Degli Agoftiniani . B. Benaven- tti tali oltre al numero di cinquanta ? I

qualitic non furono entri si fesnalari o per innocenza, o per lettere, o per valore, come i menzionati pur ora, furono almen quafi tutti : e di nefluno affolutamente fi contano quelle gravi o fragilità nel vivere, o fiacchezze nel governare, le quali ad altri non Religioti Pontstici di quei tempi più lagrimeveli, ti leggono attribuite eziandio da' buoni. ( Pontifict Regolari, Monaci d'Ordine incerto , S. Dionifio . Po-Lagio II. S. Gregorio III. Benedittini . S. Gregorio I. S. Bonifazio IV. Adeedato . S. Agatene . S. Grecorio II. S. Zaccaria . Szefano III. S. Pasquale I. S. Leon. IV. Giovanni IX. Leon V. Silvestro II. Giovanni XIX. Sergie IV. S. Leone IX. Stefano X. detto IX. Victore III. Gelafio II. Innocenzo il. Gregorio VIII. Clemente VI. Canonici Regolari. S. Eugenio 1. 3. Leone 11 S. Benederto 11. S. Sergio 1. Stefano 11, Sergio 11. Benedetto 111. Formo o Benedetto IV. Alellan. dre 11. Onerio11. Lucio 11. Anastasio IV. Adriano IV. Aleffandro III. Innecenzo III. Onorio III. Cluniacenti. S. Gregorio VII. Urbano II. Pafquale 11. Urbano V. Ciftercienfi. Eugenie 111. Benedereo XII. Domenicani, Innocenzo V. Benederto XI. Pro V. Francescani . Nicolo IV. Aleffandro V. Sifto IV. Sijto V. de' Celeftini.S. Celefino V. di S. Giorgio in Alga. Engenio IV. de' Teatini . Paolo IV. nella nora de' quali ci Gamo allontanati di peco da Giovanni Azor, nella sua Somma p. 2.1. 5. c.33. chen'e paruso il più accurato de eli altri in rammemorarli.) Io non favello , Uditori , flamane a gente, cui possan vendersi lucciole per facelle o fola per verità; e quando ancora la fantità del luogo nel quale io fono, e la gravità dell'uffizio il quale io foftengo, non mi fpaventaffero dal mentire in materic st fagrofante, mt bafterebbe il vedere ch'io parlo ad uomini peritifimi in ogni fetteratura, e facra, e profana, appo cui per dar credito alle menzogne, non baffa aidire. Che dite dunque? Potete voi tacciarmi forfe di falto in veruna di queste propofizioni, le quali ho dette? Non fono elleno mite chiare? palpabili? indubitate? Esesontali, che vuol dir dunque che vol, i quali tanto vi rallegrate del bene di Santa Chiefa, mostrate n'entedimetio si poco amorea colero, che il procurarono ? ne dubitate d'immitar gli Egiziani, liquali a par di qualunque altro godevano aver fue gregge numerofe, feconde, ben cuflodite; e godeano nutristi del loto latte, e godeano vettirfi delle lor lane : e dall'altra parte, come immondi, abborrivano que Paftori, che a prò d'effe fi affaticavano?

Ma voi mi direte ch'io questamme vi pretumo coipevoli di un delitto, di cui voi ficte amoonri. Che a' Religioft antichi, i quali ton quelli che operatono tanto bene , voi ficte riverentiffimi . Che non (on cth color de quali voi ragionate con biafimo, ma che fono i Religiofi moderni: i quali tralignando da' lor Maggiori, fono alla Chicia, altri fcandalofi, altri inutili, e però indegnidi ereditar quelle preminenze, que' comodi, quelle entrate, che fur laiciate a rimeritar le fatiche; non a patecre la pigrizia. Non è questo appunto, Uditori, quello che voi mi vorrelle ora il pondere, le potelle alzar la voce? Ma io rendo in prima a Dio grazie. che voi almen confessiate, ed amiate il meriro de'Religiofi più antichi, contro a ciò che molti ingratiflimi ardifcon fate; e poiché io scorgo, che in condannare i moderni non vi movete da malignità , ma da zelo, io non mi curo di appellare a giudizio men pattionato del voftro. Ditemi dunque . Per quanto or fieno i Religiofi viventi o inutili , o feandalofi , non credo io gia recar'esti alla Chiefasì grave danno, che avvanzi il bene recatole anticamente da' lor Maggiori . Che avvanzi, difli? Anzi che gli fi poffa pur mettere in paragone . Perocchè , quanto operiam di male, a ragion di efempio, noi materi Gefuiti ( sù , voglio ufare il linguaggio voltro ) per quanto offendiamo col nostro vivere, per quanto scandalezziamo co'noftri modi: non credo to mica che pervertiamo time anime, quante ne convertirono folamente o nell'Occidente un' Ignazio, o ucil' Oriente un Franceico : non credo not più impediamo il pubblico bene, di quello che il promovellero o un Ricci con aprire al Vangelo le regioni vastissime della Cina, o un Valenza in perteguitar con la penna tante erctie, o un Molina in illustrar con la lingua tante Accademie , o un Salmerone, o un Rodrigo, o un Fabro, o un Lainio, con rico dur tanti popoli a penitenza. E ciò ch'io fono coffretto dir qui di noi, con più ragione voi divifate degli altri, i qualifono a gran lunga di noi migliori. Nuocon più forfecol loro efempio alla Chiefa i viventi Benedittini, di quello, che le giovasse un Benedetto ? Più i Domenicani, di quello che a lei giovaffe un Domenico, ed un Vicenzo? Più i Franccicani, di quello che a lei giovatte un Francesco , ed un Bernardino ? e cost andate voi discorrendo d'altri Ordini o chericali .

mohallici, o mendicanti, tra cui nef- l'uo contrario. Rapreferniamoci dunque funo ve n'hà, il quate, oltre al fuo celebre Fondatore, non abbia dati a prò del genere umano o Scrittori esimii, o Predicatori gelanti , o Martiri generoli , o Ponrefici incomparabili . E perchè dunque io non potrei domandarvi, che in grazia disi gran Padri portiate qualche rispetto a loro figliuoli, tutto che questi per le stessi o ne sieno, o ne sembrino immerisevoli? Benedetto Dio! Che misfatti, che fellonie non tollerò già egli pazientemente in un Salomone, in un Roboamo, in un Jora, in un' Amasio, per riguardo d' un fol Davidde, da cui que Principi, quanto discendevano per lignaggio, altrettanto degeneravano per bontà ? Ed in onore di un' Abramo, d' un' Isacco, d' un Giacobbe, edi alcun'altro di que' primi lodevoli Patriarchi, con quanto infaticabil elemenza egli sepportò per più secoli la per-fidia d'un Popolo si maligno, qual fu l' Ebreo; quanto il favori ? quanto l'arricchi ? quanto accrebbelo, quant'ornollo? e fe pur finalmente lo abbandonò, fu folo doppo quell'eccello novistimo , ed inaudito, a cui niun merito de Maggiori poteva aver proporzione; cioè dopo l'uccisione d' un Dio. Ben potrei dunque addimandare ancor' io, che in ricognizione di ciò c' hanno adoperato que primi Religiosi sì illuftri, e si meritevoli, fi ufaffe a loro difcendenci alcun termine di pietà, non giàtal, che questi dovessero ire liberamente impuniti ne' loso delitti, ma folo che non veniffe ritardata loro la giuftizia comune a gli akti, che non fossero perseguitati ne'tribunali, che non fossero ributtati dalle anticamere, che non fossero insultati, schemiti, proverbiati; quafi che omai non s'abbiano più a diffinguere i Religiofi da' Saraeini di piazza, se non in questo, che fentono i loro oltraggi, e che li conoscono.

Ma io certamente non ho sì disperata la poltra caufa, che ci fia d'uopo antio-Samente ricorrere al merito de' Maggiori. Hanno, hanno, i Religiofi ancora viventi, onde poterfi ricattar dalla taccia, che loro date, o di scandalosi, od'inuti-li. Perciocchè se tutti, o quasi tutti son tali , quali voi dite , facciam così : fingiam che manchino inuno frante dal Mondo. Ohime! Ho veduto i più divoti frà voi cambiarfi quafi di volto nel figurar, quantunque firko, un tal caso. Ma confortatevi , perche a conoscere un bene, pon vi ha forse pruova o più agevole, o più ficura, che metterlo al paragone del te la Città tutta a ringraziarne con fue Panegirici del P. Segueri.

IV.

che tutti unitamente mancassero i Religiofi , perchè non fono di tanta edificazione , o di tal profitto, com' crano i lor Maggiori : quanto splendore mancherebbe con effic confeguentemente alle Chiefe, le quali non rade volte tenute iono da poveri Regolari con più nettezza, con più provvedimento. con più decoro, che da molti altri Ecclefiaftici, ancorchè pingui? Quanto culto a Dio cefferebbe ne' falmeggiamenti continovi ? Quanto suffragio a Defonti ne facrifizi cotidizni ? Quanto patrocinio alle Città, che ad un' pra farebbon prive delle interceffioni di tanti, i quali perefle orano. digiunano, vegliano, fi flagellano, e le cui lagrime furono già dal Nazianzeno chiamate Peccasi deluvium, & Mundi expiamen- Orat i in cum? Al conteffare, pochi darebbon' opera fulsì costante. In predicare, pochi durerebbon stenti si travagliosi . La Gioventù quanto perderebbe e di allevamento, e di scorta, e di magiflero ? Ammutolirebbon le Cattedre più famole, o di filosofia naturale, o di scienza sacra. Negli univerfali Concili verrebbono meno coloro alla cui dottrina fogliono prima confidarfi gli articoli da deciderfi: l'Ercfiasfrenatamente imbaldanzirebbe ne' Regni da lei sedotti , senza più quali temer punto o di lingua che la perturbi, o di pena che la disfidi. Sfortunati Indiani! E chi ci farebbe, che si frequentemente trattaffe di 'abbandonate fol per falute di effilidi natii; e che fenza paverna-

re o naufragii di mari ignoti, o malignità

di stelle straniere, volasse a recar loro la he-

ce dell'Evangelio, ad addimefficarli, a fervirli . ad addottrinarli ? Quanto conforto

obbligati giravano per le case, affistevano a' lazzaretti; e mentre altri , di cui fors' era l'obbligazion più fevera, o fuggivano, o fi alcondevano, effi quafi eran gi unici a ministrare alla plebe inferea i sufsidj spirituali, con tali esempj, e di carità, e di collanza, che mossero finalmen-

lice Napoli, quando in questi ultimi anni

afflitta da Dio con inufitata ed orribile pe-

stilenza, gli ha rimirati in suo servigio si pronti a gittai la vita, che quantunque non

pubbliche lettere i lor moderatori sovra- a non esser partecipe della pena salvo che ni, giacchè di quei, che tanto si erano af- non essere complice nella colpa? Non bafaticati in prò d'ella, niuno era quali loptavvivuto a riceverne il guiderdone s e come in alto naufragio, ne pur se n'era potuto prestare all'offa u n' uffizio di duolo, o un' onor di tomba. E forie che folo Napoli può far tede di tal pietà ? Sallo gran parte del Regno Neapolitano; fallo gran parte dello itato Ecclesiaftico; Genova sconsolata pur'ella il sà, se tutte possono testificar con proporzione lo stesso. Onde io. non potrei certamente non mi ftupire, che sì malamente ne vengano da più d' uno contraccambiati : s'io non sapessi che è proprio de benefizi fpirituali ( quali fono quegli che voi fiete ufi a ritrarre da' Religiofi ) effer poco prezzati, e per confeguente rimeritati anche poco : la dove se questi Religiofi medefimi oggi viventi, in vece delle orazioni che per voi spargono, o de' facramenti che v'amministrano, o delle prediche, o de' fermoni, o di fimili alimenti divoti con cui vi pa[cono; vi facelfero parte delle loro entrate, vi donaffero i loro chioftu, vi cedeffero i lor poderi; io ion ficuro che voi gli celebrereste come i più lodevoli nomini della terra: e non vedete, che non folo da loro ciò non può farfi , ma fe il facessero , non farebbon poscia più atti a somministraryi innumerabili beni da voi menosti-

mati, ma più ftimabili? Non intendo io già di negare per quanto ho detto, che tra' Religiosi d'ogni forte non ficguano molti eccessi, o ficno d' avarizia, o fieno d'artoganza, o fieno di libidine, o di qualunqu'altra men regolata affezione. Ma primieramente io non sò, perchè i misfatti di alcuni ridondar debbano ad infamia di tutti. Quanti adulteri fono fra' Maritati ? quanti avari fra' Mercatanti? quanti arroganti fra Letterati? E non però ne l'effere Letterato, ne l'effere Mercatante , ne l'effere Maritato si stima infamia. E perchè dunque si procede al contrario co' Religiosi ? e quel nome facrofanto di Frate , dato da Criflo per grand'onore a gli Apoftoli di fua bocca , pat'oggi nome di derifione , e di obbrobrio, per le malvagità rifepute di alcun de Frati? Forse quando undi loro trascorre in qualunque delitto, vi tra- logni Religione sue regole molto strette, fcorre egli per egual connettione, o con universide confenso di tutti gli altri? Ne vien fors egli da tutti gli altri lodato ne l vien rimmerato ? ne vien promoffo ? E | Signori miei , quand odo cetti fecolari imch' altro mai fi richiede in qualunque legge periti maravigliarfi , come fi trovino tra

sta, che il loglio sia presso I grano, perchè il grano sia loglio; nè basta che le lambrusche sian preslo l'uve, perchè l'uve sieno lambrusche. E a tiputare che i buoni sieno malvagi, bafterà che i malvagi sien presso i buoni ? Che sciocchezza è questa, diceva Santo Agostino, che frenesia, che de-menza? Ubi est consensio, ibi est propingui- in P.C. 18. eas. Altrimenti; guai alla Spofa, la qual avea per suo vanto d'essere un giglio fiorito in mezzo alle spine; Siens lilium inter (pinas. Avrebbe bifognato svellere an-

ch' effa, fterpar' anch' effa, ancot'effa gittar per paícolo al fuoco. Dipoi, che pretenderesse per avventu-ra? Che tutte le Religioni fosser compo-

fle di perione impeccabili ? Niuna è tale, mi dichiaro, il protefto : tutte fon di uomini fragilissimi al male . Ma ove ancora elle foilero tutte d'Angeli, farebbe strano che tra questi ci fossero buoni e rei? Se miriamo la Casa d' Abramo, veggiamo ch' ella con un' Ifacco offequiofo , ebbe un Ifinaele protervo : fe la Cafa d' Ifacco, veggiamo ch'ella con un Giacobbe diletto, ebbe un' Efait riprovato : fe la Caía di Giacobbe, veggiamoch'ella con un Giuleppe castissimo, ebbe un Rubeno inceftuolo. Alla famiglia di Davidde non mancarono o Ammoni impuri , o Affaloui rubelli. Sappiamo per Tertullia. no, che dalla fcuola d'un' Apostolo Paolo quattro Erefiarchi ne uscirono, un Figello, un' Ermogene, un Filetoed un' Imeneo. La stessa trista riuscita ne testifica Climaco aver poi fatta ancor eglino fette Allievi di Giovanni l'Evangelista: e se sia giusto dar qualche fede anche a ciò, che ha trovato scritto il dottiffimo Salmerone; di Difp. 17. In cento venti, che nel di memorabile della annie ex Pentecoste riceverono lo Spirito Santo codem quattordici, d'altra lingua poi provveden- Climaco, dofi, e d'altro fuoco, defiarono nella Chie- rei fades s. la un funesto incendio di turbolenti eresic. Che gran fatto è dunque , ch'ogni Religione ancor ella, quantunque fanta, abbia proporzionalmente i fuoi difcoli, e i fuoi cattivi? Anzi io vi aggiungo non poter fotfe avvenir, che non n'abbia fempre : imperciocche , prescrivendosi da e fuoi titi molto feveri, farà impossibile che sempre ancor non vi abbondino i traigreflori. lo per vero dire, mirido, o

VII.

Reli-

Sapete voi qual iffituto fia quello , che mai non pena a ritrovar chi l'offervi, e con foruma enra? Ve'l diro in . L' Iftituto di Macconetto, il qual permette ni; ed ora ch'io ve lo dico penate a cre-ogni libidine al fenfo, l' Iflituto di Lu- derlo, e fofpettate ch'io finga per fervirero, il quale allenta ogni redina all'ap- re alla caufa, non per non partirmi dal petito; l'Istituto del celebre Segretario, il quale governa ogni azione con l'interesse; o aktro per avventura fimile a questi : ma l' Istituto de Religiosi, qual dubbio che non è tale? E non vedete voi , come quello molto più largo, dato da Crifto alla Communità di tutti i Fedeli, ebbe ognora infiniri violatori, ed ognor gli avra i Qual maraviglia fia petò, ch' anche n' abbia quello più stretto, professato da' Religiofis e che così (come diffe Santo Agostino) h Pl. 1 Tam fine Menachi falfi , guam & Clerici falfi, & Fideles falfi? In qualunque gener di cofe, quanto più perfetto è quel fine che vien propolto, tanto ancora fon meno quei, che giungano a confeguirlo con

piena lode. Meno fon gli eccellenti nel

mii nel difegnare, che nello ferivere. Me-

no fon gli cgregii nell'armi, chenelle mar-

re. Non sò però per qual cagione a voi

IX.

debba fembrar si strano, che il fimile pur fi avveri nel caso nostro. Senonchè a voler favellare con ifchierrezza, fe i Religiofi diffoluti o fi conti-no, o fi confiderino, fi vedra ch' Eglino ne tanti fono, ne tali, che i loro eccessi l non vengano a fufficienza ricompenfati dalle virtà, dalle fatiche, e da meriti di quegli altri, che vivono esemplarmente . Ma questa è la differenza, che il male fuol venir fubito turro a luce : o fia petchè poco male eseguir si puote fenza la cooperazione, o'l conferzio di alcuno esterno: o fia perchè vien' offervato con maggior' atrezione, "rintracciato con maggior" avidità, raccontato con maggior applaufo, e ancor creduto con maggior propenfio-ne: là dove il bene fi può in, gran parte operar più nafcofamente; ne tanti v'haehe oficurino di spiarlo, o se Ivogliano perfuadere. Voi fapete ben quafi tutte le vergognose cadute de Religiosi, ma non .Sapete le gloriose vittorie , che tanti , e tanti giornalmente riportano di gravissime tentazioni; come vivono lieti tra parimenti d'una incerta mendicità; come ffanno

Religiofi sì, pochi, che ben' adempiano, na alterezza: non sapete l'asprezza de' lor enell'iffituto che impresero a professare occulti cilici : non fapere la moltitudine delle loto notturne flagellazioni : non fapere que' calli , o que' lividori , ond' areno molti del continuo deformi le loro carvero . Ma che ? Piaceffe a Dio , che fi come l'alghe vengon per fe medefime tutte a galla , così vi venissero agevol-mente i coralli , e le margherite , senza che fosse necessario pescarle con grave flento; io vi afficuro ch' altra opinione fi avrebbe, generalmente parlando, come del Mare presse de Chiofiri . Ma ciò questi nè sperano , nè desiderano , conrenti di aver Dio folamente per testimonio d'Infinite loro lodevoli operazioni , le quali voi ne fapete, ne crederefte; e fi consolano a pieno in pensar con Giobbe , che in Cale oft reflir corum , e che con- cap, 16. 100 feine corum oft in excelfis .

Una cofa bensi vi chieggono in grazia, ed è, che com'essi sinceramente confessaricamare, che nel cucire. Meno fono gli efi- a no di commettete molte malvagità , così non vogliate attribuirne ancora loro di molte, che non commettono: e fopratutto; che non vogliate porre a lor conto gli eccessi de' Religiosis, o ripentiti, o sug-giaschi, o di quei ch' hanno con apostafia manifesta gittato l'abito , e scosso il giogo. E vero che questi sono allai scandalofi ed affai nocevoli; ma fe v'ha uomini , i quali ancor ne compruovino maggiormente la fantità delle Religioni fon questi . Perchè questi danno a conoscere, che finche vivasi ne Chiostri sacri è impossibile d'effere almeno sfrenatamente malvagio. Fuori, fuori, conviene ch' effi al fin faltino, a cagion di sfogarfi, tra Laici, tra' fecolari . Nella Religione nort possono. Le stesse mura par ch'ivi loro minacciofamente rinfacciano le lor colpe : l' esemplarità de i compagni, il zelo de Superiori , non fono morfi lungamente foffribili ad un'animo rilaffato. Però fe questi danno a veder chiaramente la difficultà di peccare, ch'è dentro la Religione, perchè volcte la Religione încolpare de lor peccati ? E contuttociò fiate certi che la cagion principale della reastima in cui fon' nggi cadute le Religioni, è proceduta dalla impictà degli Apostati, e dalle infanie de' fuggitivi . Ed ancor' io concorro in immori a gli stimoli d'una came rebella : quel sentimento del gran Prelato Agostinon fapere gli atti di foggezione, edi umi- no, che ficcome communementenon ci fon Bazion, ch' esti fanno ; faticofissimi all'uma- nomini più perfetti di quei che nel moni-

No s

flero attendone al loro profitto , così nè Tchetolgono, ed è perchè, come dice San anche ci fono i più scandalosi, di quei che per loro colpa abbandonano il monificto. Dalla corruzione dell'ottimo nasce il pesfimo. Ma che nuoce alla malvagia, se di effa fi formi il più briffco aceto è che bregiudica alla triaca, se di essa si stilli il più rio, veleno? Anzi ficcome, ne quel veleno fi può dir più triaca, nè quell'aceto può dirfi più malvagia, cosi ne anche un' Apostata dee ragionevolmente appellarf più Religioso . Ma, non sò come, è tanto ardente la brama di porre in fondo questo fantissimo stato, che attribuisconsi ad elfo ancor quellecoloe che non fon fue. Benche di ciò non si vuol farmaraviglie, fe crediamo al Pontefice San Gregorio. I Beligiofi univerfalmente fon quei, che p ù metton grida contra le malvagità popolasi : effi telgon le pratiche , effi riforman gli abuli, effi scuoprono le magagne. Quale flupor fia però, fe chi amerebbe di dormir quieto nel vizio, monti forte in furore contro a que Cani, cheglidan nojaco lozo zelanti latrati , e se loro cerchi o di torse ogni podestà o di diminuire ogni eredino? E che ciù fia vero, ascoltate, e così fi-nisco .. Non mi avete voi confessato fin da principio , che i Religiofi più antichi generalmente fur' uomini molto fanti ? Ch' effi almeno furono quegli , i quali più s' adoperarono per la Chiefa, dilatandola con più zelo , difendendola con più ardore, illustrandola con più scienza, e con più ekmpj di virrà cristiane nobilitandola? E pur sappiate non fi udir oggi nè oppofizione, ne taccia, recata contra i Religiosi moderni, a cui simigliantemense que' Religiofi più antichi non foggiacel fero. Di loro ancora esclamavafi, che frequentavano imoderatamente le Corti, che infidiavano maliziofamente la roba , che s' impacciavano in negozii firanieri al loro Inflituto, ch' erano vagabondi, ghiotti. libidinofi, fuperbi, lirigiofi : e chi no 'l crede , legga Agostino , legga Girolamo , legga Bonaventura, legga Tommafo nelle loro dottiffime Apologie, e s' avvedrà quanto fin d'allora essi avevano a faticare per giullificarelli in ciascuna di tali accu-Se . Segno dunqu'è, che l'odio consto de' Religiofi in comune, non è derivato dalle lor colpe ( perocchè questo farebbe edio moderno, non odio antico ) ma è perch' efficono i nimici più giurati del vizio: non è per que' misfatti ch' essi commettono; è per quei che impediscono : non è per queeli icandali ch'effi danno, e per quei

Gregorio, illes pracipue reprobi in fantla Ec- in cap sie clefia persequaneur, ques muleis conspicione elle profuentes. E però voi, che fiere nomini si prudenti , non vogliate dar tanta fede a quelle calumnie, che per addietro udifte, o per innanzi udirete contro di loto. Non vi lasciate aggirar punto in materia si rilevante dalla malignicà popolare. Esaminate per voi medesimi i meriti della c.ufa, pefateli, bilanciateli; e fe, rageusgliate il tutto, non vi parra che da Religiofi fi meriti molto onore, non gli onorate. Ma io non vi ho ne d'intendimento così offuscato, nè d'animo così avverso , che le ragioni da me apportate non fieno per appagarvi: e che però ; nel fate offe-quio a' Religiofi, non fiate per (econdare più la pietà fingolare del vostro istinto, che la comun libertà dell'altrui livore.

#### SECONDA PARTE.

N fomma può a voi sembrare, che noi Predicatori esaltando il molto rispetto; che voi dovreste a' Religiosi portare, facciamo la nostra causa, eche però non siamo in questa materia così degni di fede, come in quell'altre, che noi fiam ufierattare, pitiper profitto altrui, che per noftro. Ma primieramente, questa appunto è la ragione, per la quale innanzi ogni cofa io vi proteffai, che lasciasa da parte l'autorità (se pure io n'ho nulla mon altro in me questa volta curar dovelle, che le razioni: di cui però fludiofamente ho teffuto tutto il Difcorfo, perchè, come le monete vaghone il medelimo in ogni-mano, così le ragioni vagliono il medefino in ogni bocca, benchè non tutti fappiano fempre fpendere e l'une, el'altre per quel che vagliono. Di poi vi confesso, ch'io fon quasi pentito di avervi detto, che in questa causa io abbia molta paffione . o molto intereffe ; mentre a mirar diricamente ; io ce n'hopochistimo: e moko più mi fono indottoa parlare per affetto ch'io reco a voi , che per amore ch'io porti a que' Religiosi villaneggiati da voi . Perchè , quantunque io ami tutti i Religiofi ancor effi, e gli ami di cuore , non son però così stolido ch' io non vegga, che voi con tutti gl'improperj e gli affronti, che loro ufate, non altro fate alla fine che teffer loro una ghirlandadi ricchitlimomerito in Paradifo: ch' è quello appunto, per cui hanno eglino

Irontanememe lasciato e patria, e caso, e patrimonio e parenti , e comodità e fi fon' iti ad occultar fotto un'abito, ch' egualmente confonde il grande col piccolo, e il nobile col plebeo. Percio, fe folorimirar fi dovesse al guadagno loro, tanto è da lungi ch' io mai ritrar vi voletsi dall'oltraggiar-li , che (se ciò lecito sosse) io vorrèi anzi più vivamente iffigarvici. Ma il danno voftro è quel di cui sì mi cale, ò Signori miei. E però fate ragione che noi Predicatori operiamo come una Madre , la qual fi vegga affannofamente percuotere, e schiaffeg. giare da un fuo Bambinello adirato. Perchè ficcom' ella, finchè il Bambino non riceva di ciò verun nocumento, se lo prende a ginoco, fe ne traffulla, ne ride, e talor anche la provoca a più sdegnarss : ma s'egli a caso venga a graffiarsi, od a pugnersi per qualch' ago, che la madre abbia al bufto; allora, ella cambiato il rifo in pallore, tutta fi turba , e mira la ferita , e ne îpreme il fangue, e v'applica i lenitivi, e dipoi tutta nel fembiante crociofa rampogna il mifero, perchè più non ritornia si fatte bambinezie : cost noi pure, fe non fusse quel danno. che a voi ridonda dall'infultarci, ne rideremmo, e vi pregheremmo a feguire, non vi esorieremmo a desistere: ma conoscendo, che ciò piagar potrebbe altamente l' anima voltra , fiamo costretti , per quell' amore materno che vi portiamo, a turbarci di tali infulti, e a fgridarvi, e a riprendervi, e a minacciarvi ( come fe ídegnati noi fossimo daddovero ) perchè al-

men per innanzi ve ne aftenghiate. E vaglia il vero , non riputate , Uditori, di XIII. dovere a Dio rendere un conto grave per tal delitto ? Sianfi alla fine pur' empi alcuni Religiofi quanto fi vogliano, fon con tutto ciò Religiosi : son' uomini consagnati al culto divino , veston la fua livrea , abergano nella fua caía, trattano i fuoi mifteri: Come volete però, che Dio non fi adiri, mentr'egli scorge, non voler voi far'anche I a lui quell' onore, che non si nega a verun Principe umano, ch'è di rispettarne i famigli, quantunque indegni ? Benchè, se in ciò vi movelte da puro zelo, che aveste contro a gli scandali da noi dati; io facilmente ve 'I vorrei perdonare. Ma non è così certamente, non è così, Perciocchè chiunque per zelo condanna un'altro, è vero, che il riprova, il vitupera, lo cenfura, manon l'infulta. Là dove voi con quinto fafto infultate fu le cadute de poveri Religiofi! Non ne fate le favole? Non ne componete i fonetti? Non arrivate talvolta an-Penegirici del P. Segneri.

cora ad aspotle per follazzo plebeo fule fcene comiche, a trionfarne? a riderne? a tripudiarne : Lascio dunque a voi giudica. re se fia possibile, che inganniate Dio con l'ammanto di un fanto zelo. E pot. chi fiete di grazia, chi fiete voi, che tal zelo vantare de falli alrmi? San le voi per avventura tanti Angeli , irreprenfibili tutti . tutti innocenti? Piacefle a Dio. Ma non fo come, fuccede, che ne pur fieno i migliori tra fecolari color che besta io i Religiosi cattivi, ma sieno spesso i più rilassati, i più discoli, i più scorretti. E però con qual titolo spercrete d'impetrar da Dio compattione di tali beffet Vedete danque s' abbiam noi ragion giulta di diibitate, che gl'infulti a noi fatti, più non ridondino in danno a voi, che a noi stessi : mentre è probabiliffimo, che vi ficu per coffare tormenti eterni, e che, poichè voi vi ridete de nostri falli, Iddio non sia per usarvi pietà de'vostri . Che se verrete puniri così agramente, per non aver voi portato il dovuto onore a' Religiosi anche indegni . ditemi, che fara per non averlo portato a' più meritevoli ? a gli e:emplari ? a' perfetti ? Potrete voi con verun colore scufarvi d' tin tal disprezzo: o non anzi darete aperto a vedere, the non odiate ne' Religiofi i loro vizj; ma che più tosto, non avendo a voi dato l'animo di latciare i piaceri del fenfo, i diletti del fecolo, ancorchè onefti, naturalmente vi fpiace, che chi ha aspirato a perfezion più su-

blime, vi tembri giunto? Ma che che siasi di ciò: eh con quantafacilità tanti buoni Religiofi potrebbono fe voletiero, fare ancor que vendette di tali offese, come che non cingano spada, nè trattin' afte! E' ftata pertuafione antichiffi. ma nella Chiefa, che le orazioni continue de' Religiosi giovassero grandemente al mantenimento felice delle Città. E se ne vide un'apertiffima pruova, allor che Giul ano l' Apostata gue reggiava co' Persi divoti a Cristo. Perocchè volendo di la celi Sapere ciò che frattanto operavafi in Occidente, vi spedì, ficcome era folito, per ilpia, uno di que Corrieri volanti, ch' egli tenea falariari per tali affari, voglio dire un maligno Spirito , con dargli commef. Baren. an. fioni foll cite di affrettare, di vedere, di 161nuocere, d'impedire quello che forse venisse la contra il Principe macchinato . Ma giunto per viaggio il Demonio all' abitazione di Publio , divoto Monaco non gli fu mai possibile passar' oltra , merce

le affidue , e le affettuose preghiere , che

Nn 3

Orde il reo mello, dopo aver' ivi aspettato in darno due di, fe ne tornò tutto confuso a Giuliano , il quale fgridatolo della soverchia dimora, quando udi gl' intoppi e gli arresti da lui patiti per un fraticello cencioso, n'arrabbiò tanto, che giurò togliere dall' Universo ogni razza di fimil gente, e di perderne ogni memoria. Ma sciocco ch'egli si su . Più tosto è quindi avvenuto che le Città tutte abbiano fatto a gara per aver dentro le loto mura alcun numero di sì possenti avvocati; e dalle orazioni di essi hanno impegrato continevamente ogni bene; fertilità a' lor poderi, prosperità a' lor negozi, vantaggi alle lor famiglie', vittorie de lor nemici , fanità a' lor corpi ; e ciò che monta affai più, falute anche all'anime. Che faria dunque ò miei Fedeli di voi, fe tutti i Religiosi annojati de' tanti strazi, che di lor fate, lasciassero di pregare affatto per yoi? Di quanto ajuto verreste ad un'ora privi? di quanto sovvenimento ? di quanto appoggio ? Non farebbe questo nel vero una gran vendetta ? Ma cassi Dio da noi si bassi pensieri . Voifeguitate pure, o bene; o male, a trattarne come avoi piace, che non per queflo noi rimmarremo un momento di supplicare per ogni vostra grandezza, e prosperità . Compereremo , se bisogni , anche a costo del nostro sangue la vostra eterna falute, ci flagelleremo, ci affliggeremo per voi; ne di ciò pur paghi, ogni nostro talento, ogni nostro pensiero, ogni nostro studio impiegheremo con incessabil fatica a fervigio vostro. Per voi tra-

quiegli quivi spargeva a pro del paese : I vaglieremo di giorno, per voi di notte ; per voi nelle Chiefe, per voi negli Orator); per voi da'Pergami, per voi da' Confessionali; per voi negli Spedali, per voi nelle Scuole, per voi nelle Carceri . La nostra vita non per altro quasi ci è cara, che per poterla un di perdere a voftro pro . Voi dite pure per la contrario, che noi ne fiam tutti indegni, dileggiateci con la voce, infamateci con la penna, derogateci nella riputazione ; aggravateci nella robba; non potrete fat tanto, che noi però contro di voi concepiamo un legger rancore. Già sappiamo da Cristo dover noi esser la derisione e la favola delle gentin ed a fufficienza ci confoleremo in penfar, che le colpe nostre meriterebbonsi assai peggior trattamenti, di quegli ch'alcuno n'uli. Solo guardatevi di non provocare dal Cielo contro di voi lo idegno di quei fantissimi Patriarchi, di cui sì poco voi riverite i figliuoli; d'un' Agostino, d'un Benedetto, d'un Bernardo, d'un Francesco, d'un Domenico, d' un' Ignazio, e d'altri tali ammirabili Personaggi . Già voi sapate quanto abbian effi di merito preflo Dio, quanto vagliano, quanto pollano; e però guardatevi ch'essi dal Cielo non prendano le disese a favor di quegli; cui non resta quasi altri in terra, che gli sostenga. Ma perchè ciò non succeda, interporremo noi stessi le nostre suppliche: e per quanto avrem di postanza co nostri Padri, o almeno di grazia, faremo ch' essi con voi placati, v' impetrim quella falute, sì temporale, sì eterna, la quale tutti di pari consentimento noi vi preghiamo.



# MARIA VERGINE

·La Più alta agli occhi di Dio. La più bassa negli occhi propri.

PANEGIRICO PER LA FESTA DELLA

SANTISSIMA

NUNZIATA,

Detto in Venezia.

Dixit autem Maria : Ecce Ancilla Domini . Luc. 1. 38.

flanza in cui fu formata . E già effendo sublimare una Donna a tanta eminenza alla foperta la prima volta, concorrera- di privilegi, di telori, di troli, di ibo-no moli i confiderali a, conè co oftune: minio, quanto noi diciam, che policg-ne mancaxao di ammirare, chi la mase goni da Maira: perocciès e della foliamenta Rà del femianne, chi la naturalezza del to votuto ad inalberati, a avita portuo-geffo, chi la efperience de mucolio; chi noi oliman facilità pacciata in terta per la bizzaria del paoneggiamento, e chi la Dea, quale un Dionigi fu quali in peri-proporzion delle membra, vie più fiima-tole di adoraria. Ma chi si fcioccamente bile in corpo si finifinato. Onando un dictorre, non intende l'arte di un'opera cert'uomo, più faprecillo degli altri, dif-tanto rara. Conciofiachè quel grand' Arfe, the Fidia avea molto errato nell'ar- tefice fleffo, the fe la Vergine si fublime, re, perchè quando quella fua Statua ve est formontante per dignità, la fece parinisse mai per ventura a rizzarsi in piè, mente per umiltà si soda, e sissabile, che seuramente o spezzerebbesi il capo, o non dovesse mai muoversi dal suo posto, facilitente la volta. Udi Fidia l'accerfa dell'uom faccime, e con faceta rilpo
fa: O Amico, diffe, non dubitate di
la incontrate più proporzionata occasiosit, O met, our y nou unable un a interface pur proportional occasion, city, chi ov i bo provveditor i forman e di nilingerbiff, chi quello di , nel de quello di satta, fe no la face e d'un qual clia avert concostifi vide cietta dal muestria si grave, che per quange ella gran Papisolo di proportional del propor

Ves Fidia, Sculous fimoto, i ne' circedinai, artib. vergoprofamente murompia una cura Statua di thoi i momo, e sper-onne pinificario,
gram beltà, ma di non mil' Artefice. Non fo, s fe quello, che d'
or crimienas preche far l' ima Statua fu i sipolto per befic, politi
altre foe doti, ella era d'
della Vergine disfi con venità. Non è
antaura si giagnete, a, marcora di Mondo qualten di tanti etche, benchè fleffe non diritta, mu affia, imerati centiori dell' opere fovrumane, che
roccava quafa col capa la fommità della motivo, aver Dio non poco ecceduo, si

ella l'investiture d'amplissimo principato | Gedeone; Sè per quella Scala sublimedel fo l'Universo . In cuesto di l'adorarono gli Angeli, come riparatrice delle lorfedie, In questo di i Demonj la paventarono, come desolatrice de loro abbisti. E pui ella in questo di stesso, non ota appropiatfi altro titolo, che di ferva . Ecce Ancilla Domini ; e con quel dispregio fitratta , con quella moderazion , con quella modestia, come se niuno ricevato ell'avelle di tali doni . Vide humilirarem , cielama qui tutto attonito Santo Ambrogio ; taintue, Ancillam fe dicie, que Marer eligieur . nec refensino exaliata promiffo eft . Che dite dunque? Non potea Dio francamente ufcire dalle fue regole confuete, in formar la Vergine, mentre la formava ad un' ora stetla sì imnota, si inalterabile? Ma io frattanto mi avviso, che tarò cosa e molto dilettevole ad essa, e molto profictevole a noi, s'io conformandomi quefla mattina al leo genio, vi mostrerò, non quell aitimma gioria, ch'elia ricevè, ma bensi quella uniliazione profondiffima,

occhi di Dio, così ninna di Maria fu più baffa negli occhi propii. Non vogio io gia , Uditori , dir che U. Maria non conoscelle con chiarezza vivissimà tutti i doni, si di natura, come ancora di grazia, de' quali fopra d'ogni pura Creatura cli era fornita . Signori nò. La vera Umiltà non è fondata fopra una cicca ignoranza, la qual non fi lafci intimamente discemere le proprie prerogative; e non è ella flupidità d'intelletto, è medeftia di volonta. Però s ficcome la Vergine era dotata di acutissimo intendimento, così io di leggieri mi perfuado, che niuno intelletto finito abbia mai compresa meglio di lei la bellezza della foa anima, l'abbondanza della fua grazia, l'alrezza della sua gloria, e l'eccellenza della ina dignità . Sapea ella affai bene,

per la male la maritò e dandovi a dive-

dere nuelta propolizione, per altro molto ammirabile, che ficcome tra le pure erea-

ture niuna di Maria fu più eccelfa a gli

Home a in con quanto eccesso e di figure, e di formole, ragionavan di lei gli oracoli de' Profeti , auche più profondi. Habebas quippe leges feieneiam, & Prophotarum varicinia queridiana meditatione cognoverat; come di lei diffe Origène. Ond'è, chebene intendeva, Se effere fign...tta per quella fiori-12 Verga di Jeffe, di cui avea vaticinato Ifaia: Se per quell' Arca preziofa del teftamento, adorata preflo gli Ebiei; Se per quel Velo gravido di rugiada, trovato da

Paradifo, dimostrata a Giacobbe; Sè per quell' Orto chiufiffimo di delizie, celebrato ne Cantici; Se per quel Cedro eccelío del Libano, lodato nell'Esclefiaftico ; Sè per quella porta Orientale del Tempio, descrittane da Ezechiello . Nè solo ciò ma quanto poi delle fue grandezze hanno esposto ne'lor volumi i sacri Dottori, tutto era a lei già chiarissimo, più che ad effi. E cosi, prima che San Tommalo venisse ad insegnar sù le Cattedre, che in lei per ragione della Divina maternità ridondava una preminenza quali infinita fopra tutte l'altre pure Creature, ella già il sapeua benissimo : ne per accertatione avea cli'uopo di udire da San Bonaventura . che può Dio ben formare un Sole più íplendido, un Cielo più vago, un Mare più doviztofo, un Mondo più vafto; ma che in ragione di Madre la Divina Onnipotenza avea fatto l'ultimo sforzo nel far Maria. Sapeva Sè effere quel miracolo, miraculorum omnium maxime eximium , come l'ha chiamata dipoi San Giovanni Grifoftomo : Sè quel miracolo miraculorum eransum maxime novum, come l'ha dipoi inritolata San Giovanni Damafeeno : nè avea bisogno di aspettare la penna del suo diletto Suarez, affine di comprendere quel calcolo prodigioso di miovi, e nuovi gradi di grazia, che in lei cresciuti, quafi in ogni minuto, in ognio momento, a deopi immaginabili, baftano ad affogate in un pelago di stupore ogni umana mente. Questi, ed altri juoi pregi, erano da lei in Se'veduti con ogni peripicacità, con ogni pienezza. Perocchè se San Paolo potea dire di sè medefimo : Nos ano 1. Cor-2.12: tem, non fpiritum hujus mundi accepimus fed Spiritum, qui ex Des eft , ut feinmut que à Des donasa funs nobis, non vogliam credere, che potesse ancor di Sèstessa dirlo Maria? Nondimeno fu tanta la fua umiltà. cho con ragione potè affermare di Lei l' Abbate Guerrico, che siccome non fitrovò niuna pura Creatura eguale alla Vergine nella eminenza de' meriti, cosi ne meno trovoffi nella profondità della umiliazione. Non eft invenea fimilis Virgini in Ser. 1, de gratia humilitatis.

E vaglia il vero, qual'altra fu la cagione di quel suo vivere 'sl sconosciuto, e sì scmplice, ch'ella pratico del continuo in came mortale ? Voi ben fapete , che quante grazie fovrannatutali ritrovanfi in altri Santi ripartite, e vaganti, fi ritrovavano in lei raccolte, ed unite, con mol-

Affumpt. III.

to maggior dovizia, che in qualunque offervazion di Ruperto Abbate, il quaaltro. Caterie enim per parces prafacur ; le confidera , che per tutti almeno li in Marche Maria antem tota fe infudit plenitude gra- ttentatte anni, che ville Crifto, la Ver- 6, 2 na, come il Dottor San Girolamo favel gine mai non iscoperle a veruno, per lò. E però non selo era essa riccamente diletto, o domessico, che le sosse, aladornata di quella grazia, che appellati cuna di quelle rare prerogative, ond era grazum faciano; ma ancor di quelle, che privilegiata i non l'uso perfettiffimo di

chiamanfi gratis data, quali fono, dono ragione, anticipatole nell' istesso feno di profezia , discrezione di spiriti , do- materno ; non la totale soppressione del minio sopra i Demonj, podestà sù le ma somite; non la total soggezione dell' aplattie, padronanza sopra la morte. E pu- petito; non la grazia santificante a lei re, ditemi : dove leggeste voi, ch' ella conceduta nel primo istante della sua mai fi valeffe în ture î fioi giorni d'una Concezion turta immacolata a non gli fimile autorità ? lo sò, che quiche fpe-tic di profezia fi conțiene în quel fuo fubii-detti nella fua Annunciazione; non l' Inmissimo Cantico del Mignificat: Cantico, Carnazione del Verbo eterno operata nelil qual ficcome fu il primo, che s'into- le fue vifcere; e finalmente non quella naffe nel Teffamento nuovo, per lemara- lega inaudita, che in effafece la fecon-Viglie ammirabili da Dio Jatte in veflirfi dita materna con la integrità vinginale di mana Carre y così lii ancora, per fen-ti mento di alcinii, quel Cantico, del to filmzio così modefio è Mirate un poco nuovo, che già il Salmista non potendo la qual rifico ella si pose, quando il suo cantare con la fua bocca, bramo di udi- novello Spolo Giuleppe, non confape-If. 97. t. re: Cantate Domino canticum nevum , quia vole di si profondi misteri, su'in procinmirabilia fecis . Nel refto avete voi fen- to di abbandonarla: Voluis occulte dimirtito mai rifetire, ch'ella vivente volar fa | sere cam . Bastava all'ora, ch'ella il chiacelle alem monte, come il Taumanugo, inalle in dispatte, e che gli dicelle: Mio o che travivialle uncadavero, och figal Sposo, ber m' avveggi o de' sospettos e m' inkimità, o'che fedatte un turbine, peniferi, il quali v'inquietano, ne a me o che provocasse una pioggia, o che ope potete diffinularli, per quanto voi mi mo-rasse alcun'altro di que prodigii, c'hanno litriate il volto sereno, o le maniere piarenduta in tanti altri se non più eminen- cevoli - Però fiate certo, che la mia grate, almeno più riverita la fantità? Io cer-samente non ho letto, che ne operaffe, come di rugiade celefti sà far, le contamente non ho letto, em ne operaire; come cu suguane Cetett sa sar, se con-um ho letto bene, che ne portefic ope- thighe gartide, cossi di Spirito Sanon Est rare più di qualunque altro Santo, con- può le Vergini Madri. Soppiate, come forme a quella regola stata dal gran Bert-flendi fo folia intal di mel mioglishiento, prando, che quel vel punis Metralium eun fla si filtrovaruli l'Accanção Gisbriello ; flas fujile reardijam, flas teres man fi fuji-ii, qual et copratini 1 Lin, ed i clair-acci-

tavano, di aver calcati Scorpioni, di fuoi detti, che dileguasse persettamente aver calpestati Serpenti, di aver vedu. dall'animo di Giuseppe ogni sosco di geso fin palpitare a' lor cenni il fasto inser l'osta. E nondimeno ella non volle in Luc. 10, 17, nale? Domine, esiam Damonia subjiciun- conto alcuno valersi di così giuste discolnăte! Domne, stim Diamoia Jusțieno-, souto auturo Vatetti ci coa guite cuico-zan mbir. Certo che il 7. Aduque și ella po ; mel minetratol cuita intera la cația none téguimă veruna di îmili maraviglie, iedle mani divine, pâ er a pronat, anzi a che fegro. În, fe non che di ima imma; tolkare îi fiamili di adultera, che a difico-moderazi@e, ja quale donformandoii al prifi per G. nitici del Verbo, fe non vo-rempo, ja configilia va cincidere arui dal jlavaz gran freta un Mello celefte a guidifuo Figlinolo le grazie miracolofe, com' licarne la integrità. Ob efempio degno di ella fece nelle nozze di Cana, che ad altiffina aminirazione A me non è nuo-

17.

care, canes Virgini fuiffe negacum. E non ni. Io gli proposi le tali difficultà , celi cava; tama Virgini Jusije negatum. E. non 110. 10. gili piopoli le tau cuincuta, e giu političeva ella una fete molto più vita , jimi trende le tali rifiofolic se così feguenche un Giacopo, che un Giovanni, e che do ella a dire, avrebbe potuto con l'aucule tanti altri Dificepoli del Signere, i l'ottici del Profetti, e con le tettimoniare quali a lui unti fiflofi cornando gli raccon-delle Scritture, conciliar tanto di fiele a' vo, chealtri fia stato più voke, o parco, Vi maravigliate di ciò? Cosa più nota- o pauroso, in palesare i suoi meriti, ancobile ancora io fono per dirvi, ed è ra che ad Amici per akro confidentificationi

fto diritto di mantenere la fama pericolante, non han dubitato di promulgarli, fe non per guadagnarsi venerazione, almeno affin di ribattere la calunnia, e di rin- l'aremo coftretti di replicare: Non est intuzzarla. Era umiliffimo il Profeta Samue- I venen fimilis Virgini in gracia humilitale, chi non lo sà ? Nondimeno per turare la bocca a' Mormoratori, non fi rimafe di protestare liberamente, quanto fincero era flato nel giudicare, e quanto alieno, o dal corrompere la giuffizia per intereffe , o dall' opprimere l' innocenza per tirannia. Per l'istessa cagione, quanto onorevol catalogo di fue lodi tesse presso a' fuoi Amici il paziente Giobbe! Non diffe, d'esser lui stato occhio al Cicco, piè al Zoppo, guida all' Errante, Padre a' Pupilli, Difenfore alle Vedove ? Non commendò-quella integrità, per cui mai non avea degnato d'un amorevole guardo beltà

geit 11. 10. donnesca? Pepigi fædus cum eculis meis , us ne cogisarem quidem de Virgine . Non celebrò la fua facilità nell' afcoltare le fupliche, la fua liberalità nell' alimentare i Mendici, la sua ospitalità nell'accogliere i Pellegrini, e tanti altri vanti, che giunfero ad istancare noiofamente le orecchie di chi gli udiva? Non altrimenti fece un Paolo Apostolo nella lettera seconda a' Corintii, annoverando le fue fatiche, apostoliche, e le fue rivelazioni divine. Non altrimenti fece un' Ignazio Martire nell'epiftola fefta a Filadelfefi , rammemorando la fua integrità nella vita, e la fua retritudine nel governo. E per arrecare un'esem pio più confacevole alla presente materia. ritornata che fu la bella Ginditta dal padiglione del decollato Oloferne, quanco fu anfiefa di fgombrar fubito egni fofpizione finifira, che per ventura fi fosse conceputa di lei! E però non riputò punto contrario alla fna modefta umiltà il palefar, come un' Angelo era venuto in perfona af-

fin di proteggerla tra le foldatesche licenziofe, e tra gli fguardi lafcivi, ov'ella era Bidith, 15. ita animofamente a cacciarfi. Vivit autem ipfo Dominus, queste furon le sue parole, quoniam cuftodiruit me Angelus ejus , & hinc cuntem, & ibi tommerantem, & inde but expertentem ; & non permift me Dominas ancillam fuam coinquinars, fed fine pollu-. tione percett reveravit me vebis candentem in villoria fun, in evafione mea, & in liberatione westra . Tanto giustamente par ehe fi possano pubblicare o le virtii propie o i favori divini, quando questa è l'unica wia, la qual ci rimane a tenere in piedi la fama già vacillante. Che dobbiamo dun-

Ma quando altrimenti ha permesso un giu- sque dir noi dell'umiltà profondissima di Maria; mentre ne pure in così imminente necessità, ne pure per sì giusta difesa, dir volle una parola di propia lode? Non

> Che se nè anche al suo catissimo Sposo ella confidò le fue rare prerogative, giudicate voi fe lo andò divolgando ad altre persone, che meno le appartenevano. E pure ò qual gloria par che farebbe stata la fua, poter dire almeno a gli Amici, almeno a gli Attinenti : Il mio parto è Dio ! De meis vifceribus genui Deum, & Hominem: Ne avrebbe ciedo faticato di molto a perfuaderlo; maffimamente quando erate gia sì numerofi, sì fplendidi, sì folenni i prodigii, ch'egli operava, che a fuo difpetto volevano farlo Re . Nulladimeno tu ella fempre si lungi da vanto tale, che anzi quando il fuo Figliuolo era in tanta gloria per la celebrità delle maraviglie, mai non fi foleva ella mettere fra le turbe » vaga d'esser da alcuno mostrata a dito come fua Genittice ? e benche avesse una volta necessità di parlareli in tal' oscasione ... stette ad aspettarlo in disparte, qual Donnicitola di vulgo, fin sù la foglia, fin sù la strada, nè con materna autorità volle intruderfi nella stanza, ove lo trovò a ragionare .. Foris flabat quarens loqui filio , Serm. fucosì slupefatto il considerò San Bernardo, per figninec materna auftoritate , aut fermonem interrupic, aut in habitationem irruit, in quafilius loquetarur .. Ma qual maraviglia ... mentre ninn fuono alle fue famisfime orecchie era più intollerabile, o più infoave, di quello delle fue lodi? Noi non leggiamo, che mai fi-perturbaffe quell'anima fuperiore più dell' Olimpo a qualunque fiato di turbine o di tempesta, se non all' or ch'ella ndiffi falutare un di dall' Arcangelo mellaggiero. lo sò che alcuni han creduto, che l' improvviso comparire d' un Giovane si vezzofo la tacelle per verecondia turbare come pudica: no mi è nuovol'infegnamento, che quindi viene addottoalle Vergini, di paventare a qualunque fembiante d' nomo, quantunque Angelico . Ma Eufebio Emiffeno con maggiore acutezza famini avvertito, che il facro tefto non dice surbarauft in walru ejus, maturbara eft in ferment ejus . Non era quellala prima volta, che eli Angeli le apparivano. Era Maria, probabilmente gia ufa a rimirarli più volte, ed a riconoscerli. Però-

quel ch'anzi da principio inquietolla, fir-

Concioflische , come Ozigene pondetò , mai non trovayasi in tutte lesacre carte, chi fosse stato onorato con quel gran vanto di persona colma di grazia. Graria plena. Onde la Vergine, che nelle Divine Scritture era versatitima, non porè per umilià non turbarsi , quando si udi commendare per bocca Angelica con un titolo nuovo al Mondo, cioè non conceduto mai, ne alle Sare, nè alle Rebecche, nè alle Racheli , nè alle Anne, ne alle Giuditte. Si

Luc.

Perez.

enim feiffer Maria, & ad alium quempiam Hom. 6. in fimilom fallum fermonem , numquam quafi peregrina cam falutacio terrniffet . L'udire adunque le proprie lodi fu quello, che da principio la conturbo, con obbligarla fino a tipenfar fra fc fteffa, da quale spirito foile a lei potuto fuccedere un tal faluto. Cogisabas qualis offes ifta falutasio. Certo almen'è, che quando da Elitaberta, la fua Cugina, o Congiunta, si vide riconosciuta con profetico lume per Madre del fuo Signore ( Unde hes mihi ut veniat maier Domini mei ad me? ) e come tale fi ascoltò celebrate fopra lo fluolo di tutte le donne illuftri (Benedalla en incer Mulieres ) fu ella così lungi da prenderne alcun diletto, che troncandolerrosto le voci in bocca , interuppe il discorso, e lo diviò : Air Maria: Magnificas animamea Dominum; e rifondendo tutte in Dio quelle lodi , che udiva darfi, fenzaritenertene alcuna, fubito andò col pensiero a precipitarsi nel cupo centro del primiero fuonulla, dicendo tutta confusa di sè medefima, che Dio avea cortesemente adocchiata la sua bas-Sezza: Respexis humilicatem Ancilla sus. Inc. 1. 48. Della qual' umiltà restando ammirato un famoso Teologo delle Spagne, moderna-mente desonto, insigne al pari per acurezza d'ingegno, ed altezza di erudizione, cavo da questo fatto una confeguenza quanto inaspettata, e lontana, altrettanto a mio parere legittima , e concludente ; ed è, che la Vergine conceputa fu fenza macola originale. Udite di grazia, come mai da tali premesse venga a dedutsi una sì pia conclusione. Nè farà ciò, s'io non erro, traviare dal nostro proponimento ; mentre ci darà più tosto occasione di con-

fermarlo. Certa cofa è che la Vergine, in quell'umi-VL. liffimo Cantico del Magnificat , ando fludiofamente tracciando tutti quegli argo-

ron que' titoli sì speciosi, e sì sovrani, I grini favori, co' quali Dio graziosamente co' quali improvvisamente udi celebrarfi. avevala fublimata: e però diffe, che Die non avea idegnata la fua vil condizione. la fua povertà, la fua picciolezza, il fuo nulla; che tanto vogliono fignificar quelle voci, pur ora addotte, Refrexit Domimus humilitatem Ancilla fue , conforme fente il torrente maggior degli Espostori -Oraqual dubbio, che fe la Vergine fosse stata mai peccatrice, ancorachè per un folo, e breve momento , non avrebb' clla in modo alcuno lasciato di dichiararsi per tale in così opportuna occortenza, affin di fare campeggiar maggiormente la beneficenza divina al paragone del demerito. propio ? E non vi pare , che faria ftata molto maggiore confusion della Vergine poter dire , Respexie iniquientem Inimica fue, che dire, Respexie humilitatem Ancilla fue? Certo è, che così dicendo avrebbe apportata una prova molto più forte della fua indegnità. Adunque mentre no l diffe, fegno è che fenza menzogna no il potea dire. E vaglia il vero, io non fo mai vedere come la Vergine avrebbe tralasciato di esercitare un'atto di umiliazione si maschio, e sì meritorio, qual'è quello di pubblicar le sue macchie, s'ella avesse potuto con verità. Concioffiache noi veggiamo, che Santi di perfezione molto inferiore, l'han praticato ad un'altiffinio fegno. Con quanta ingenuità di eloquenza confessa nelle sue lettere San Girolamo le follie della fua giovinezzà I Con quanta parimente confessale Santo Anfelmo nelle fue deplorazioni! Epiù di propofito ancora Santo Agóstino non compose un intero libro, per lasciar eterna ne Posteri la memoria delle proprie malvagità? Anzi, fe offerveralli , fi fcorgerà , che fra tutti i fuoi libri si prodigiofi, nessuno su da lui feritto con maggior eleganza di stile, o vaghezza di formole, ovivacità di concetti , per lufingare maggiormente l' umana curiolità a farfelo familiare . San Marten lasciò scritto nel suo Vangelo, ch'egli era flato di profession Pubblicano; e San Paolo laício registrato nelle sue Epistole, ch', egli era stato Persecutor della Chiesa, San Pietro fe, che San Marco, del qual'egli fe valeva, come d'interprete, raccontalle ildelitto della triplicata fua negazione conmaggior'espressione di circostanze, ed esaggerazione di termini , di quel ch' alcun altro Evangelista facesse. Così Mosè riscrisse ne' Numeri i suoi peccati di poca menti , che potean farla più chiaramente credulità. Così Salomone nell' Ecclefialle apparir per femmina indegnadi que pelle atteftò le fue diffoluzioni di fenfo: e così

VII.

altri fanti nomini, in tanto numero, ch' emai fi giudica appunto, che I effer Giu-Ro, el'effere Accusatore di sè medefimo, fia tutt'uno! Juftus accufator eft fui . Or Prov. : % come dunque volete voi fotpettare, che fe la Vergine folle mai stata macchiata di al

euna colpa, l'avesse studiosamente a dissimulare, specialmente in un occasione, nella quale cadevale si a propofito il dichiararlo ? Bitognerebbe dunque affermar ch'ella fosse men'ingenua, men'umile di que Santi, i quali ciò fecero. Ma questo come può dirfi con buona fronte, mentr' è certiffimo , che nen est inventa similis

Virgini in gratia humilitatic? So quello, che voi Teologi qui mi rifpondeieste, se poteste alzare la voce; ed è, che diversa cosa son le colpe attuali, divería l'originale. Che quelle fono materia di confessione, ma non già questa. E che però non dee recar maraviglia fe la Vergipe la tacesse, mentre ne meno troverassi che i Santi, per argomento di loro umiliazione, adducessero il peccato d'origine, ma si bene le malvagità, o di penfieri, odi

parole, o di opere, ch'erano d'atto. Ma non vedete quanto fia mai ficuro un sì fatto (campo? Non è il peccato originale materia di confessione sagramentale, come 1. P. 4.81. San Tommalo infegnò nella terza parte; questo è verissimo. Ma che ? Per questo non è egli materia di confusione, di abbiet-

tenza, di avvilimento ? Certo è che al fire, il quale intendeva la Vergine, farchbe stato bastevole questo solo. Perchè con ' quello ell'avrebbe pienamente provata la difficevolezza, e il demerito, ch' ell' aveva d'effer'eletta per Genitrice di Dio, mentre una volta gli fosse stata nemica . Però se i Santi, quando volevan confonderfi, non ricorrevano al peccato di origine, è perchè ciò erasupersuo a chi era reo

d'iniquità di costuni. Mache direte voi, s' io vi mostro, cheancor di quello fipre valevano iSanti? Si afcolti Davidde : Ecte enim in iniquitatibus conceptus fum, & If. 10. 7. in peccasis concepis me mater men. Eben, che vi pare? Espone Davidde qui la sua colpa di atto, oil suo peccato d'origine? Di che intende egli è a che allude è di chefavella? Non vuol' egli con questo far manifello, per suaconfusione maggiore, d'effer

lui flato conceputo in peccato come gli altri nomini? Adunque perdonatemi, o Vergine mia Signora, s' io questa mane voglio citarvi a dar qui ragione di voi . Non avevate voi benissimo letto nel Profeta Reale una tal protesta? Non approvavate

voi questo esempio, non lo commendavate, come ora tutta il commenda la Santa Chiefa? Adunque, perchè vi arrossiste di praticarlo, venendovene una si comoda congiuntura? C3 voleva altro, per umiliarvi, che dire d'effere una ferva di Dio si ma viliffuna? Bifognava dire, ch'eraliavalde furitum tuum, grida l'Ecclefiaflica, valde, valde. E però quando voi

vate flata voi pure una peccatrice . Humi- peeli.7.19. pur volevate dire d'effere Ancella di Dio. bisognava anche aggiungere di effere prima stata schiava di Satana. Io cerramente creder altro non posso, a non farvi torto. ie non che voi non potevate dir tanto con verità: E così per molto chevi argomentaste di umiliare gagliardamente anche voi lo spirito vostro, voi non poteste giungere a dire : Ecce enim in iniquicatibus concepta 1. p. q. 85. fum; ma bijognès che vi contentafte di dire; Respexis bumilitatem Ancilla fue ; dir non potendo ; Respexie iniquirarem inimica /us. Quelta è, Ilditori, la speculazione

ingegnosa di quel Teologo, mio già riverito, or pianto Masftro, ch'io fopra vi celebrai. E vaglia la verità, a me tembra non folo vaga, ma vigorofa, fe profondamente fi penetri-la-fua forza. Ma quefla forza dove fi fonda, le non in quella straordinaria umilta, cife nella Vergine noi questa mane ammiriamo ? E però a rimmetterei appunto su quel sentiero, donde eravam diviari per tanto maggior fua gloria, certamente incredibile fu la follecitudine, con cui ella non folo schivò fempre di udire ogni fuo preconio, ma ancora procurò di manifestare ogni sua

vika, fe vilta potca dirfi l' effere fofa-

mente inferiore a Dio.

Che de atto aneora maggiore di umiliazione è rollerare pazientemente i dispregi, quando specialmente ci vengono da persone affai vulgari, affai vili ; quanti furon quei che la Vergine ne fofferfe? O un lo i maligni Giudei volevano estenuare l' opinione di Cristo presso alle Turbe, e screditarlo, e schemirlo, che solean dire? Chi è costui? non è il figliuol di Maria? Nonne hic oft faber , filius Maria? Parole , Marie ; che certamente venivano ad oltraggiar più Maria, che Crifto come San Borraventura medefimo ponderò, quafi che foffe co-

sì balla la flima d'una tal Madre, come di femmina povera, e popolare, che non credessero poter le viscere d'essa aver mai formato altro parto, che dozzinale, Ebene a lei stessa dovea accadere frequentemente di udire si mordaci motteggiamen-

VIII.

benchè leggeriffimo fentimento, ch' anzi questa era l'occasione, in cui ella più volentieri ufciva in campo per darfi a discernere, e a divedere. Però colei, la quale non comparve in Gierufalemme, quando il fuo Pi gliuolo vi entrò trionfante , ben vi comparve, quando n'usci condannato, econ piè costante seguendolo fin' al giogo dell'obbrobriofo Calvario, immaginatevi un poco, che infulti, che improperj, che onte non dovett' ella quivi ricevere, come Madre di un giustiziato ! Che se prima quel' empie turbe per animarfi a foregiar Gesù dir foleano: Nouna bie of filius Maria? all' ora per animarfi a spregiar Maria dovean dire : Nonne hic of Maser Jesu? convertendo (ch' il crederebbe?) in materia di fua derifione quel vanto, donde ha tolto prin-

cipio ogni fua grandezza.

u.

Ma forse allora, che risorto da morte, e falito al Cielo, era già Crifto riconosciuto per Dio, rallentò punto la Vergine da' rigori di umiliazion si profonda, ficcome quella, che più non poteva, almeno prefio a Fedeli , ditfimulare i fuoi meriti , derogare alla fua maella? Penfate voi . Notò quel famolo Panegirifta nel fuo Trajano, come atto di gran virtà, ch'egli non aveffe conceputo alcun fenfo di prefunzione, all' ora che il fuo Padre adottivo Nerva era flato, conforme all'ulo della fciocca Gentilità , annoverato nel numero degli Dei; e per maraviglia efclamò ? Num erge tibi ex immercalicate Patricaliquid arrogantis accoffe ? Anzi ammire, che egli vestiffe come prima, che camminafle come prima, che conversaffe come prima, che come prima degnaffe co' familiari, diportandofi fempre, edin privato, edin pubblico, come prima. Ma strappiam noi queste parole di bocca all' Adulazione, ediciam della Vergine con ragione, e con verità; Num illi ex immortalitate Filis aliquid arrogantia acseffir ? Insuperbiffiella punto quando mirò il no Figliuolo immortale girlene al Ciclo? quando lo feorfe adorato da tanti popoli? quando udillo efaltato da tante lingue? e quando vide tanti per lui , non folo disprezzar le ricchezze, idegnar gli onori, ed abbandonar le patrie, ma correre anche con piè festofo allamorte? Anzi ci dira S. Bernar do, ch'ella più di prima modelta, non meno appariva povera nel veftire , non meno penuriofa nel vivere, e quello ch'è più mirabile, portava un rispetto tale a qua-lunque Discepolo minimo del Signore, che grando tutti questi adunaronsi nel Genacolo

i. Ma tanto erà da lungi che ne mostralle un per attendervi la famosa venuta dello Spirito consolatore; Maria fra unti sedè nell' unitano luogo.

Or non vi pajono questi, à Signori miet, prodigi ammirabiliffimi di Umiltà / Quello sfortunato Lucifero , perchè si conosceva dotato di bonta e di bellezza molto eccesi va . fi gonfiò tanto , che afpirò di poggiar fu 'I trong Diving . Super afira Dei exaltabe for M. 14. 15. lium meum , fedebo in mente seftamenti , im lateribus Aquilonis , afcandam , fuper alsisudinem nubium - Ora che avrebbe egli mai fatto, sesi fosse veduta l'Anima adorpa di privilegi e di pregi tanto maggiori, quanto eran quei di Maria? Io credo certo, ch cali, avrebbe preseso di scasciar Dio dalle stelle, e non già seder nel suo soglio come Collega , ma bensi dominarvi come Monarca. E pure Maria, ch'era tanto più nobile di Lucifero, tanto s'abbafsò fotto i piedi, non fol di Crifto, ma degli Apostoli, ma de' Discepoli stessi, fervi di Crifto , che non usava tra loro come Reina , ma gli riveriva qual ferva . Ecce famula sua fir in Ancillam ( così dicea loro questa canto più umile Abigaille ) Ge in Ancillam, ut lavet pedes ferverum Domini mei . Non è dunque giulto, ch'ella oggi venga efaltata a tanta fublimità , e che chigia fi doveva mettere a piè degli Reth lervi, veniffe eletta per Madre ancor del Padrone ? Merico falla ell nevissima Super i prime, dice San Bernardo, que cum pri- En ma effer emnium , fofe novissimam facio- emen. ch'è tempo , e piovete nelle fue viscere quel gran parto, ch' è stato il defiderio de fesoli lempiterni . Rerare Cali defu- Il. 49. & per , rorase , & nubes plume Juftum . A lei conviene effer laconca, che accolga sì nobil perla; a lei la miniera, che chiuda si gran teforo, Che se quei monti, entro a cui fi genera l' oro, nolla nell' esterno han di pompa, o di vanità; ma privi d' ogni germoglio , lasciano ostentare ad altrui gli alberi più eccelfi, e i fraffini più frondofi; ben convien' aneo, che quell' oro purifimo deftinato per caro prezzo dell' umano rifcatto, generato venga in uri ieno, qual'io stamane ho rozzamente decritto , tutto modello , rutto amile , e rutto alieno da qualunque ombra anche prev. 14. 15 minma di jattanza . Ubi oft bumilicas , aille già Salomone , ibi & Sapiencia . E s'è cost, dove fi dovrà dunque pofar la Sapienza eterna calando in terra, se non la dove più truovisi di Umiltà?

.

#### SECONDA PARTE.

P Are strana cofa Uditori, che si preten-Xř. da favellar d'Umiltà preffo a Secolari, i quali maj non dirizzano ad altro fine meti i loro pensieri, se non a questo, di comparire, di avanzarii, di avvantaggiarfi , ad emulazinne del Coccodrillo , il quale folo fra tutti glialtri Animali, non ha mai. stato alcuno di consistenza, ond'è che tanto egli feguita a crefcere , quanto vive. Mas'è così, troppo infelice al certo è la condizion voftrà, mentrefiete privi di una di quelle doti , le quali maggiormente guadagnanfi l'affezione, ed il cuore di Matia Vergine. E' comun parere de' Padri ch'ella per la fuarara Umiltà meritò trà l' altre questa prerogativa d'effer eletta alla Pe land. Dignità di Madre di Dio . Nimirum humili-Virg. L. C. eas Maris Regem Coli attraxit ad terram; così lo difle espressamente fra gli altri Ric-

fcorge questa virtà, ch'a lei partori tanto bene, fi fente per così dire impazienti ffimamente portar dal genio a versar le sue grazie, ed a traboccarvele. Emittie fontes in convalli-Mi 103- 10. bus . Quindi emmi avvenuto di fare una of-fervazione: ed è, ch'ella dalle altre perfone, ancorache virtuofe, aspetta d'essere comunemente invocata, prima di muoverfi a loro prò; ma con le umili per lo più non usa in tal forma. Si mostta ella quasi ambiziofa di prevenite lo loro suppliche, e fenza effernericercata, ella è la prima ad offerir loro il fuo favorevole patrocinio, ed a fegnalarle con grazie tanto più infigni, quanto p finaspettate. E questo io potrei mostrarvi nelle persone di un San Bonito Vescovo, di un Santo Ermanno Prete, e di altri, i quali merce la loro umilià ziceverono dalla Vergine onori tali , che mai non farebbono lor caduri in penfiero. Ma per addurre l'esempio di un' uomo di Mondo, afeoltate quello che avvenne ad un tal Leone, Trace di patria . Capitano di professione.

cardo di S. Lorenzo. Però dovunque ella

Camminava egli un di per un certo bo-XII. fco, non fo fe a cagione, o di viaggio, o di caccia, o di paffatempo, quando udi da lungi una vocc, come di uomo lagrimofo, e languente .. S' arresto egli , per comprendere meglio donde ufciffe quel fuono, edoffervò, ch'egli veniva dalmezzo appunto della bofcaglia più folta. Conzutrociò, qual' animolo, ch'egli era, fi fece cuore, ed innoltratoli addentto, giunie

che finarrita la via , tanto più fi andava aggirando fra quegli orrori, quanto più procurava di fvilipparfene. Confolollo Leone quando lovide, ed animatolo a non temere, non fu contento di metterlo folamente fuor di pericolo, ma oltre a ciò, nonifdegnando di porgerli ancora il braccio per lungo tratto di strada , andava con grand'eccesso, non solo di carità, ma di fommillione, dilgombrando frattanto con l'altra mano tutto il fentiero, e rimovendo fin dal terreno que pruni, quegli sterpi, o que fassi, chepotevano al Cieco oltraggiar le piante. Così dopo gran fatica conduffelo ultimamente a federe nella via pubblica . E già voleva lasciarlo: mando quel meschino, non pago di quel servizio. prese doglioso a chiedergli un sorso di acqua, onde ristorare le fauci tiarse dal gridare e dallo scalmarsi . Ma come potea fare Leone? Era la contrada diferta, il fuoloarenofo, la stagion' aridà .. Contuttociò per confortare quel mifero ficibondo, tornò di nuovo a girare con molta follecitudine dentro il bolco , per vedere fe a forte viritrovalle qualche veltigio, o di forgente limpida, o se non altro di palude fangosa... Ma tutto indamo. Senonche, dappoi d' effetfi un pezzo affaticato con molta fommissione per servire a quel miserabile, udi: dall' alto improvvifamente una voce che lo chiamò , Lcone , Lcone , Alza egli attonito il guardo, ma nulla vede. Puro fentendofi richiamare fi ferma perudir che voce è, ed ode foggiungersi. Vieni un poco più addentro, che qui troverai dell' aequa infleme, e del loto. Con l'acqua fmorzerai la fete a quel mifero, col loro renderaigli la vifta. Tu fappi poi, che per quest'atto farai: Signordell' Imperio; e però voglio, che allora tu, ricordevole del favore, erga a me-Maria, chete I feci, un folenne Tempio .. dov' or 'è questo loto, e dov' è quest' acqua-Penfate voi come rimafe Leone a sì ftrane voci. Non fo fe più sbalordito per la novità del miracolo, o attonito per l'altezza: delle prometie, o intenerito per la pietà di-Maria: s' innolara nella macchia, ed ivi ritruova come un piccolo pantanetto. Prende però l'acqua nell' elmo, ed il loto in mano. Ritorna dal Cieco: gli applica il loto a gli occhi, e glicli rischiata egli accosta l'acqua alle fauci , e gliele conforta. Quindi efaltando la benignità della Vergine, torna a Cafa: edecco ch' indi a non gran tempomorendo l'Imperadore Marciano fenzalegittimo erede, fu per confenso di tutti glianalmente a trovare un poveto Cicco ; Elettori, di tutti i Popoli, di tutte le Soldatefche ...

secishe, assumo Leone all'Imperial Digni- gradice tanto a Maria? Ma perchèclosa az. E in quell' quel gran Leone, il primiento contraria? E dunque l'Unikia condannata diquello nome, "qi quale poi, e con faluse ad abitra folamente forto (tugun), o a dayvoli legi, e con religioni estempire o piattari enno a Chiottri, quasi vergono-alla Religione Cattolicis grandissimo accre- fia scompanyatrat sepace (Cavalieri). Fol scimento, e mantenendo nella grandezza di se pur ciò vero innanzi a gli esempi, che di Principe l'umiltà di Privato, non isdegna-vasi di montare sovente su la colonna di che noi abbiamo veduta essere la Padrona gli, con rivercaza protonda, i pie vermi- fere si fuperbil Quemada apponer ultra magninofi . Or non avete in questo fatto gia ficare fe homo super cerram? Pretenderanno fcorro per voi medefimi, quant'io volca di moffraryi? Non avea Léope punto invo cata-la gran Madre di Dio; non la ricerca-fludieranno i Servi di fovraftare? Non fi diva a nonvi perdava, E nondimeno ella non ce, ò Cavalieri, che voi dicadiate punto was now provided the accurate following the control agreement of the co mandar dal Cielo in sua vece un' Angelo, o Perchè nelle azioni medesime di pietà a un Santo, che prefizifero quel foccorio, mendicare gli applaufi vanidel Volgo, e i non volle fatlo; ma ella fiella voll effere buscinamenti feiocchi filmi della Fama) Non fpetratrice d'un sì bell'atto, e tanto se ne compiacque, e tanto il gradì, che compenimentare la nostra gran Principella? Oh noi follo con l'Impetio d'un Mondo.

la condizione di que Mondani, i quali fi isperi di partecipare della sua gloria, chi avvisano esser tamo contraria alla loro pro- uon immitala nella sua depressione. Gio-

XIIL

Daniello Stilita, ed ivi ginocchione baciar- tanto umile, come ambiranno i Servi di effelici , fe da lei sapessimo apprendere docu-Non è dunque infelice', è Signoti miei, menti sì falutari! Ma comunque fiafi! Non fessione, cal loro grado, quella vittà, che riam pracedie humilicas.

Del Chiostro Emulata nel Cuor del Secolo.

## PANEGIRICO

IN ONORE

### SAN FILIPPO NERI.

Detto in Roma.

Adeptus est gloriam in conversatione gentis. Eccli. 50. 5.



in rapida tuga? Che dathio tegnico di Ettili o compilio pietri e fine in il tulogo a non tono fine fine in contra un Girolamo a configliare i Mondani a sì lent' uomo - certando vada altro vance bella finga. On conche affercode leccorimou nagiori di quello, che a favor fiu i Exemple della fina celes citatico mi ha prelatori Adeptus de gli rivita a volar all' embre della fina celes ciclatilito mi ha prelatori Adeptus de glitori della fina controlamento i monerali menerali i Quello so to totto della fina controlamento della monerali i monerali proporti di validamento della di validamento della controlamento controlamento della validamento de lippo, che a niun mai di tali inviti arren- alla fantità conferifca la folitudine, Vede-

D è possibil "damque, che sacrator, spinge ben si di gran popolo ad per liradie, bunchi dilet. excensi più commenda, gli approva, per liradie, bunchi dilet. excensi qii commenda, gli approva, per del dimo isono, con cui de, che indibuto di solor trenderi fiano nel Faraone l'opprime, le a gran cuordi Roma, ma non, chiuto in Chioftro, in contributo di solor in contributo di solor con voi p, non mai divisi. Il gisto, con oporti, anororhè di notte; interamente dal Secolo; e cosi fare con ali nipoda, mono di fiandi to efempio perfere, che non il luogo, non mi con il nipoda, mono di fiandi to efempio perfere, che non il luogo, non fo in Paleflina invitandone or l'uno, or l'al- Mondo una impresa, malegovole, è vero, rocola, feriva lora, afretaria baciar (fraza, incredible, malegovole, è vero, tro cola, feriva lora, afretaria baciar (fraza, incredible, ma dirò anora (del que faff, dove Dio parpoletto vagi fui') perdonatemi Abiatori fantifimi dell'edieno); ad abiatar in quella rupe, voe ve ) dirò che gli è con tutto quefto riu-Amos, pafcolando il gregge, cambiò in fícita, e rifuticità un modo, che fegià voi tromba profetica la zampogna; a diffetar tanto di gloria acquiffafte confequestra rvi fi in quel torrente, ove Sifara, rotto in dal commerzio degli uomini, non n'ha guerra, precipitò per terror vile dal coc-chio . Senonche non fu certamente folo fia chi dunque per commendazion d'un un Girolamo a configliare i Mondani a si tant' uomo - cercando vada altro vanto

Papegirici del P. Segneri .

ze un'Albero piantato lungo la strada ? | eta ,' tra uomini esseminati , tra giovani abbia pur fecondo il terreno, benigna irriverenti, tra donne vane; che però ok l'aria, sollecita la cultura, correnti l'ac- quanto, a dire il vero, è il pericolo, que; troppo nondimeno è difficile, che che tu, in vece di prendere, resti preso ! mai conduca i suoi fiutti a maturità: ma Filippo preso ? Udite , udite , e cominquanto più gli partorirà belli all'occhio, ciate a riconoscere in esso virtù si rare, grati al palato, tanto ancora più presto che quasi merci venute da stranio clima, gli perderà, mercè le ingimie, or degli dovranno fare, s' io non m' inganno, a avidi passegicri, or delle bestie indi-ferete, cui stà soggetto. Come poss io salto, che andò una semmina lusinghiera non ammirare oggi per tanto un Filip a recare là tra deferti, cadè un Macario po, mentre il confidero ottanti anni inte-ri piantato, per così dire, fu la via pub ne bofchi di Paleftina, cadè un Giacomo blica; in mezzo a Sccolari, in mezzo a vanni nelle dirupate caverne di Monfer-Mondani, in conversatione genzie; e non rato: ma non già cadde ne pur'al terdimeno aver ferbata sì intera ogni fua zo Filippo , benchè appena aveffe foloviriu, che non folamente niun frutto per- di dorata lanugine asperso il mento, non de giammai, ma nè pure li fiori, ne pur che ò rugosa fronte (come gia l'avevale frondi; ch' è quanto dire, ne pur que' no quegli) ò nevoso il crine. Tre volte pregi di esterna composizione, che sono gli suron tesi i più formidabili lacci, che i primi a perir nell'età più adulta? Chiun- ordir fapessegli beltà donnesca, anche que rimirava Filippo, anche già decrepi ignuda. Fu affalito di di, affalito di notto, era coltretto dir che flimava wedere te; fu tentato all'aperto, tentato a chiu-un' Angelo. Conciofiachè tal' era il lu-fo; ma fempre invitto, ora con l'oraziome, che gli fcintillava da gli orchi, tan ne, ora con li rimproveri, er con la fue ce ra il luftro, che gli iplendeva fu'l vi- ga, fi prefervò di maniera, che pote fo; che per quanto alcuni talora ci fi pro- porre a Giufeppe in lite la gloria di quel vallero, mai non potevano tener' in lui grand' atto, per cui la Fama tutte ha stanlangamente fiffato il guardo, non che ri- cate in applaudergli le fue trombe. Che amgamente intaro i gardos ioni tela, i vi par dunque 3 li en tellolio. La trario, qual da cli bramavafi, o intela, i vi par dunque 7 li par che fiaci canto a o in carra. Se dunque tale ci fembro temer di Filippo, perchè qual Colomba fin ne gli ulrimi anni, qual doveva ciscri i vedete, tuori dell'Arca, non aver allor che ne più fioriti rapi all'amore di quafi dove mettere il piè, fenza manife. sè fin gli Angeli stessi, che petò vennero, sto pericolo di lordarsi ? So che per si uno sott'abito di mendico a domandargii belle vintorie riputerete, esser a lui stata pietofamente mercè, uno fotto forma di fopita dipoi per fempre, come a un Tomfanciullo a fovvenirlo opportunamente di mafo, ad un Elzcaro, e ad altri, ogni zucchero, ed uno in sembianza di giova-nen casta ribellione di senso. Ma quetto ve nobilissimo a prenderlo pe capelli, ed è poco. Giuns egli in oltre a spirar vivo a trarlo illeso fuor d' un' altissima fossa, dal corpo un sì grato odore, sì peregrino, ov'era caduto? Non è certamente facile si infoliro, che tutti lo chiamavano odor ad lípicgare, quanto egli fosse nel suo di Virginità: anzi alcuni suoi Penitenti trattar inanieroso, entrante, efficace, affabile, umano; doti per cui Dio fin da tamente morir nell' animo ogni appetito lunghi ben dava a scorgere, aversi scel- carnale, come all'odor della mirra muoto fingolarmente un tal uomo , come jono i Vermi , dell'ambra gli Avoltoi . fuo gran Cacciatore, a predar di molti . del cedro i Serpenti . Più : Giunfe a co-Ma oime perdonami, che di tanta efte noscere al puzzo color, che inferti di soz-riore amabilità, benché verginale, vorrei ze carnalità, gli comparivano innanzi, o à nel tuo volto, vorrei ne tuoi modi, ò trattar negoz), o a chiedere associata Filippo, vederne meno: perchè non fem- Giunfe, a diffipare dall' animo de' tentati ote faranno Angeli quei, che verranti at faciliffimamente ogni rio fantafina , ora torno. Confidera, che tu vivi, non co' con mettere loro le mani in capo, ora Macari negli eremi di Soria, non co Gia- con istendere loro le braccia al collo, or comi ne boschi di Palestina, nonco Gio- con dar loro a portate in dosso del suo vanni nelle dirupate raverne di Mon- qualche poverissima robada lui dismessa: e ferrato : ma vivi in mezzo d'un po finalmente giunfe a dar tanto di terrote a' polo afsai scorretto, in conversatione gen- Demonj deimpurità, che ammachtata una femIII.

zione, Vi accuferò a Filippo, gli facea fuggir da sè lungi, non altrimenti di quel che faccia fuggir' i Caprii, fuggire i Cervi il Leone con un ruggito. A si alto grado d'integrità verginale seppe avanzarfi Filip. po, non tra gli orrori della deferta Tebaide, matra le amenità di Firenze, ma tra i luffi di Roma , ond' io concludo questa materia così: Se tanto vengono efaltati coloro, che seppero serbar le lor Nevi intatte nelle caverne, negli antri, nelle spelon-che, che viene a dire entro le Conserve lor proprie; quanto durque più chi fer-

bottele in faccia al Sole? Ma che? L' aftenersi sol da' piaceri di fenso parrà a taluno una gloria di leggier pregio : quasi che molto alla Castità talor' operi la natura per se medesima, e ancor ne campi, e ancor ne prati fi veggano, fenza alcuna industria di provido Giarfarà flimato da qualcuno il non cedere alle ree fuggestioni dell' Interesse, ò a gli folendidi affalti dell' Ambizione , a cui raro è chi nel Mondo talor non cada . oppormi? Non refle forse anche a quefle pugne Filippo con egual cuore ? Stava un Patrizio Romano vicino a morte, e come quegli, che portava al fant' nomo un' immento amore, determinò di lasciarlo crede universale di tutti i suoi beni . A questo avviso, per cui tanto altri fatto avrebbon di festa, si turbò Filippo di modo, che fece intendere privatamente all'infermo, di non più volcre ne affistergli, nè vederlo, se non cambiava pensieso. Ma non facendo con quell' apparenza di sdegno profitto alcuno, va a ritruovarlo, quando ricevuti già gli ultimi Sagramenti, non aitro omai simanevagli, che spirare; e con ragioni, con doglianze, con prieghi fa quanto può, perché anmilli il teffamento. Ma tutto è in darno. Allora egli , in un fembianre compostofi plù che umano: Or fa , dille , pur ciò che vuoi, ch'a mo dispetto tu non mi avrai per Erede. Si ritlra In diversa parte. fi raccoglie in breve orazione, e dipoi tórnato, pigha per mano il moribondo, e gli dice: Tu non morrai. Cofa maraviglio-1a! Fuggi a quel tuono sbigottita la Morte, ceisò ogni doglia, disparve ogni languidezza i e quegli a cui già disponevafi per quel di stesso la pompa del funerale , dopo un leggeriffimo fonno fi levò fano .

femmina a gridar loro in tempo di tenta- che tanto a divenir ricco si adoperatie. quanto Filippo fe per restarsi mendico ? Che difamore inufitato al danaro effer dovea quello, che fin l'indusse a spacciarsene co' miracoli! che abborrimento! che orrore! che abbominamento! Non pare a voi , che di lui pur si potrebbe , quanto giammai d' alcun' altro, ftupir' il Savio è Concioffiache, se tanto venne giada esso ammirato chi folamente non ancò dietro l'oro, più fatico fo d'ogni Fiera a raggiungersi quando sugge; che dovrà dirsi di chi rimira venir'a se l'oro dietro, e ne pur fi degna di stendere solo un braccio, e di farne preda? Ne sia chi credasi aver ciò Filippo operaro una volta fola. Tre groffe credità sprezzò egli costantemente dalla fua cafa paterna: e talor effendogli fino in man riposte di varie polize, che contenevano i legari a lui fatti da qualche fuo più amorevole Penitente, egli appena diniere, fiorire i Gigli. Più perventura vedutele, ò le stracciava, ò le ributtava, ò nè pur degnando vederle, se ne valeva, come di vilissime carre, a turarne i vafi. Ma che parlo io fin' or di rifiuti così leggieri ? Dalle memorie auten-Ma quando ancor fia così , che potere tiche di que tempi fi fa palefe , aver Filippo ricufato più volte, non folamente e Canonicati affai nobili , e Prelature afiai ricche : ma , con dispregio più magnanimo ancora , la facra Porpora . Il che in un' uomo di tanto amor verso Dio, nè anche io qui vi rammemerei come azione di gran prodigio, fe non fapetfi quanta virtà fi richiegga a pratiper gran gloria divina facea Filippo J e tuttavia non lasciar punto abbagliarfi dallo iplendor lufinghevole delle Corti . Quando il Profeta Elifeo diè gli ultimi abbracciamenti al fuo caro Elia, e fu coffretto a lasciarlo al finesalir su cocchio di fuoco, e fra tempette, fra turbini, andarne al Cielo, gli domandò, che quivi giunto fi compiacette imperrareli il fuo fpirito raddoppiato. Fiat in me Spiritus suus duplex . Par questa a prima fronte nel vero dimanda audace . Imperciocche non potea forse contentarsi Elifeo di posseder tanto spirito a quanto quello del fuo Maestro ? tanta onestà ? tanto zelo ? tanta coftanza ? tanta carità ? tanta fede ? A che dunque ancora pretendeme di vantaggio ? Ingegnofiffima pare a me fopra tutte in quefto particolare una spiegazione, la quale fra l' altre imolte fi trac da Samo Agostino . Or che ne dite Uditori? Fu mai veruno, Ed è ch' Elifeo non doveya effere, com'

De mirabilis 5. Seciprura 1. 2. 0. 26 in fin.

IV.

Elia . un Profeta perseguitato , mal vo te. O voi beati s'io qui tidir vi sapessi luto, fuggiasco, ma onoratistimo s e che ciò che avvenivagli in quella foliraria però defiderò provvedersi di doppio cappella, dove racchinso le mattine inspirito, per gran timore, ch' egli ebbe d'un tale stato. Fu dunque come se detto avelle Elifeo: Dov'è maggiore il pericolo, ivi convien' anche prestarsi maggior l'ajuto. Tu Elia sei sempre, per cosi dire, vivuto tra le caverne, e vagabondo, ora per monti, or per valli, hai talor penato a trovar chi ti alimentalle. Ma non così dovra effere ancor di me . Dovrò io conversar d' ogni tempo nella Città, gradito a' Popoli, favorito da' Grandi; e però ò quanto maggior virtiì della tua par' a me che debba effermi necessaria, per non lasciarmi, o lufingar da'ricchi doni de i Namani , o fubornar dalle offerte de i Benadaddi , o invanir dagli offequii degli Azaeli ! Signori mici . Se il nostro Filippo menara avelle fua vita frà le bofcaglie, ignoto al Mondo, vilipcio, negletto, non avrei flimato argomento di virrà , vederlo non curar quei refori , ò quelle grandezze , ch' ei non avelle mai ripurato probabile di ottenere . Che gran fatt' è, che con animo sprezzator di tutta la terta , doniamo a Dio le dignirà immaginare ? E' atto quello meritorio, no'l niego, è buo-. no , è lodevole : non però da punto ammirerlis Ma che un tutt' ora fi vegga dinanzi a gli occhi quelli oggetti si fplendidi , e sì pompoli , nè però gli ami e che vegga dietro la Ricchezza venirli co fuoi retaggi, e pure ad essa antiponga la nudità ; che vegga innanzi la Grandezza apparirsi con le sue glorie , e pure a lei preferifca la depreffione i questa a mio parce dee stimarsi virtù sublime, e questa fu di Filippo.

Benchè non mi maraviglio, che tanto poco apprezzalle la reira tutta, chi sempre fu col suo spirito fisso in Cielo. Quarant ore per volta arrivò egli a trattenersi ancor Laico, ancor giovanetto in perpetua contemplazione. Le delizie , le renerezze, i languori , gli sinimenti , ch'cgliperò inessagodeva, eransa soavi, che non potendo più reggere a i tanti ti , fa tosto unirsi si strettamente al suo dardi da cui si sentiva piagare, era udito spello gridare a Dio, che cessalle, che defifteffe - che pietofo ritiraffe una volta la man dall' arco. Di mezzo ver- che fapevate affai bene , non piovere no era coffretto per la gran vampa a porsare slacciato il feno. Di mezza notte ti, colà ne andafte per coglierla ancora era sforzato per la importuna applica- I voi, cola pur voi per cavar incle da'faf-210ne achiamare chigli divertifle la men-

te issime cossumava egli di spendete al sacro Altare ! e Vi bassi udire , aver lut gia di sua boccamanifestato a un suo confidente, ch' ivi più voke celi fu da Dio favorito, di vedet dopo la confacrazione ívelarfegli tutta innanzi la gloria del Paradifo. Quindi continue le l'agrime, quindi infocati i fospiri, quindi profondi i finghiozzi, quindi nel suo spirito un'impeto si impaziente di andate al Cielo, che non potendo bastate il corpo a teprimerlo col fuo pelo , faceva finalmente egli ancora come fan l' Acque , che più non possono su'l mattin ritenere nel gremboil Sole, già deliberatiffino di partirfi; ch'è quanto dire, accordavasi a seguitarlo : e così quali trasformato ancor' effo in una materia tutr'agile , tutta lieve , lasciavasi stranamente portar per l'alro. Dirò cosa ammirabile, ma pur vera. Il solo apprestare de calici, il solo maneggiar de'meffali, il fol toccar degli ammiti baftò più d' una volta per failo, già peregrino da' fenfi , volare in estafi. Nel vifitare le Chiefe egli folea fare le fue preghiere si brievi, che appena entratovi, appena inginocchiatofi, fe ne tifciva : tanto eta grande il pericolo, che quivi fubito a se sovrastar vedeva di qualche pubblico furto, fe non mettevafi in tempo a fuggir da Dio . E pure ciò non gli valle, si che una volta nella famofa Bafilica Vaticana, a giotno chiaro, tra popolo numerolo, non foffe all'improvvifoforpreso da un ratto altissimo, per cui rimafe mirabilmente nell'aria sì ginocchione come stava su'l pavimento, senza punto più quivi muoversi, o risentirsi, di quel che nel buffolo faccia la Calamita, poiche trovato ha quell' Astro, del qua-le è sposa: Antonii, Arsenii, Pacomii, Onofrii , Illarioni , deh affacciatevi fu dalle Stelle a vedere spettacolo non usato : un' uomo , che non già come voi , nascoso fra boschi, ma negli Oratorii più pubblici, ma ne Tempii più ftequenta-Dio . Voi già tiputafte questa un' imprela si malagevole, che però vi andalte a racchiudere nelle grotte ; e come quegli la manna a gli Ebrei fuorché ne deferfin colà pur voi per trar nettare dalle ruDe micabilis S. Scrietura 1. 2. 6. 16. in fine.

pi . Ecco un Filippo goderfi ancora lui [ tutto ciò, ma nell' abitato . Accordatevi pure, accordatevi voi dal Ciclo a dir con Bernardo , parlando a gli uomini della voce divina : Por fac non fonat in fero, non audieur in publico, secresum querit auditum. Per Filippo non è così. Non il tumulto de' popoli, non la varietà degli oggesti, non la moltitudine delle cure fono per lui bastanti a distrargli giammai daesta l'annuo in modo, che quando va per le strade, che quando entra nelle anticamere, non abbia dimester d'un che traggaloper le vefti, si che fi scuota, si che conotea chi incontra, sì che otlervi chi lo faluta. Mache difs'io? I'ù tra voi vetuno, ò fantifimi Anacoreti , a cui per grande amor di Do non capendogli il cuor nel petto, deflerali balzi, eccitaffe tai movimenti, quali con prodigio novissimo mirò Romanel sun Filippo? O quisi, ch'iotemo dir cofa, la quale forse presso alcun di coloro che me qui ascoltano, non truovi fede: e pur' è la più indubirata di qualimon' -altra, e la più faputa. Sopraffatto un di Filippo da un' impeto finifurato di amor celeftc, fenti dal fuo Diletro picchiarfi all'uscio del cuore . Egli fi diè tanto di fretta ad aprirgli fubito , che gli fi fpezzarono , benche forti , i cancelli . Parliamo chiaros Gli fi spezzarono intorno al cuore due coste delle mendose, fi disgiunsero, s' innalzarono, ne mai più ritornatefi a unire infieme ( quafiche ogn ora voleffe Crifto a fno ralento in quel fene l'entrata aperta) così rimafero dipoi fempre a Filippo infino alla morte, ch'è quanto dire lo spazio di cinquant' anni : e quello ch'è più mirabile non folo mai non gli davano alcun dolore, ma gli cagionavano immenfo follevamento, sfogando forfe per quell'adito il exore più francamente, qual piccolo Mongibello, le interne arfure. Oh eccellenze, oh eccessi, oh stupozi non più sentiti! Voi finza dubbio darete a credervi, che quando fopravvenne a Filippo questo divino accidente, dovess' egli essere à con Abramo fotto l'elce di Mambre, è con Mosè presso il roveto di Orebbe, o con Giacobbe, addormentato ancor' egli fu un duro faffo, per le più inospiti arene della Soria. Ahnò: convien purc Uditori, ch'io torni a dirvelo . Adepeus est gloriam in conversatione geneis. Qui dove noi peniamo tanto a tenere un'ora raccolto il penficro in Dia, qui per contrade strepitofe, qui in case secolare fche , quì, dico , egli , trattando fempre con gli nomini, fi avvanzò a quei più inbli- parte, fcelle Filippo, quantunque ancora

mi gradi di quieta contemplazione . che i Stiliti provaffero fequifirati fu le colonne, dove come Aquile generole avean poffi i lor nidi altiffini, per poter tanto più lungi d'ogni disturbo, sfogare i guardi nell'amaro lor Sole.

Ma benchè ciò fia veramente mirabile io paffetò più oltre ancora, Uditori, ed aggingnerò, che se Filippo dee sommamente flimarfi, perchè fu Santo in conver (acione geneis, più per ventura fi deve ancor apprezzare , perchè in conversatione genti apparve Santo; ne folamente alla fantità sublimosti, ma alla gloria eziandio della santith, Adeptus of gloriam . Volete voi ch' iomi spiegi alquanto più chiaro ? Mi spiegherò. Non è tra voi chiortimamente, a mio credere, non intenda, quanto sia vero quel detto si celebrato . Minuit prafenzia famam. Finchè sentiamo raccontar come da lungi le gran virtii d' alcun Santo, o chiufo ne chioîtri, o sepolto nelle spelonche, non è credibile quanto verso lui concepiamo di riverenza . Chiamiamo fortunato quel fuolo .. ch' egli calpefta, riputiam beata quell' aria; ch'egli respira. Ma fate ch'egli venga a conversar tutto di domestichissimamente con effo noi: che tra noi andar lo vediam per le stelle piazze, cherra noi entrar lo vediam nelle steffe Corti, che tra noi mangiare il vediano allestesse mense, oh quanzo prefte ci viene infentibilmente a calar di credito! ò fia perchè vi scorgiam qualche difetto, ò sia perchè ne rechiamo alcun difpiacere, ò fia perchè in tutte le materie fucceda generalmente come a' Torrenti, i quafinditi fol da lontano, fan janzo strepito, che crederassi dover quivi essere ò le cafe ste del Rodano, è le catadupe del Nilo: ma poi veduti fi sprezzano spesso in modo, che appena fealzi i Pellegrini, lafeiato il ponte, gli guazzano per infulto. Or vegniamo a noi. Dimorò fempre, non ha dubbio .. Filippo, come abbiam detto, in conver farione geneis: tratto per lebotteghe, andoper le case, praticò per le reggie, visse in una parola su gli occhi di tutta Roma, ch'è quanto il dire d'una Città la più facile a cenfurare, la più difficile a contentarfi, d' ogn'altra. Etuttavia volete voi sapere a qual crediro egliarrivalle di fantità? Udite, e maravigliatevi . Il Cardinal Gabriello Palcotto , nel fuo elegante ed erudito volume de Rono Sevellucia, velendo al Mondo rapprefentare l' Idea d'un lodevolissimo Vecchio ( qual' era quegli , che formar' egli voleva co' fuoi precetti )lasciato ogni altro da

romen, Agostino Cusano, ed Ottavio Pallavicino, tutti e tre Cardinali di eccelfo merito, furono a lui tutti di amore così congiunti, ch'erano nominati l'anima fua: lo corteggiavano fano, lo fervivano infermo, ed a piena bocca affermayano, non vedere, che poter più defiderarfi in Filippo di perfezione. Il Catdinal parimente Gange, e qualunque altro purve lo perde Ottavio Bandini lasciò di lui questa illustre de Fiumi , ancorche reali : quella Città , di fantità, che non folocra venerato datut- tà, c' ha per ufo le maraviglie, e pure ti, mai più credevano di non poter giam- in questa su sì apprezzato continuamente mai fare acquitto di fpirito, fenon fogget- Filippo, benchè vivente. tavanfi fotto la fua difciplina; ond è che ad effo da per tutto correvafi come a Otacolo. Gregorio XIII. Gregorio XIV. e spesso prendevano negli astari più rllevanti del Principato, lo rispettavano in modo, che lo facevano alla lor prefenza feder conelle case, molti correvano a gittariegli a' di fervità, che non etan quegli, i quali al modo nascondere tra la turba, che non por-vecchio Isacco rendevano i suoi Figituoli, tasse suo mal grado fra tutti sublime il capo t Panegirici del P. Segneri .

vivente; nè dubitò che verun gli rimpto- per poter poi rapire ad esso di mano, nel verasse, non doversi un Nocchiero chia: dipartissi, una mera benedizione? Che mar beato, infino a tanto che raccolte nnn firana cofa fu durque quefta, Uditoria che abbia le vele in porto . Federigo Bor- novita? che pradigio? Viver fugli occhi sì critici d' una Roma ben fessant' anni, ogu' ora udito, ogu' ora praticaio, ogn' ora veduto, e pur da lei riportare un si pieno applanto ? E pur quella quella Cirtà. dove , come in feno al Mare , non folamente i piccoli Silor fmarrifcono il nome, ma ve lo perde il Tigri', vel perde il testimonianza; Fut ilippo in tale opinione c'ha per meta l'innarrivabile; quella Cit-

Ma forse che venn'egli facilmente quì a forgere in tanta ftima con l'efferiore austerità del fembiante? con veffir facco? con finalmente a par d'ogni altro ancor effo Cle- cinger fune? con lordarfi di cenerc? ò con mente VIII., oltre a' configli, che da lui trascinare d'ogni stagionei piè nudi su'l pavimento? Appunto. So ben' io quanto queste apparenze a se traggano eli altrui guardi. Queste alle falde del Carmelo acperto: lo abbracciavano, lo stringevano, quistamno tanti discepoli a Elia, queste alle lo accarezzavano, nè dubitavano di abbati rive del Giordano eccitarono tanti ammirafar quelle labbra, per cui Dio promulgava tori al Bartifta, e queste tanto lian dato femi fuoi gran decreti, a riverentemente ba- pre di credito a chiunque ufolle, che fino i ciargli cziandio la mano. Riferiti questi sì Bolchi si usurparono anch' essi costante fanobili testimoni, che vale ora, Uditori, ma di cosa sacra tra popoli, per l'orrore, ch'io quì vi aggiunga le unanimi appro. Nonsia però, nonsia tra voi chisi creda, vazioni de Panigaroli, de Cardoni, de Lu- che questi orrori appunto ammirabili fusser pi ,de' Marcellini , e d'altri Religiofi d'ogni | quelli , ch'ancor Filippo efaltarono a tanto Ordine, e d'ogni forte, i quali il chiama- pregio. Non nego io già, che del suo corvano una reliquia animata? Che val ch' io po non facesse egli un governo assairigotodicavi, che di Filippo ancor vivente fer-bavafi per teforo, dachiil fangue dalui vo-mitatoper bocca, dachii capelli alui tofa-mitatoper bocca, dachii capelli alui tofa-Ma quefte penitenze medefime egli procuti dal capo? che molti tenevano in camera l'iò fempre mai di occultare in guifa, che il fuo ritratto fra quegli degli altri Santi, e | fpiate appena ad alcuno fi rifapevano: ond' che ogni mattina, ficondo la pietà troppo | è che tolo una esenzione egli volle da fuoi libera di quei tempi, iegli prostendevano per astro così diletti figliuoli, e questa su di innanzi, e lo veneravano con quest' espresse parole, Santte Philippe orapre me? che, camenía, affin di nonessere singolarmente nel paffar lui per le ftrade, molti affollayan- ammirato, quando il vedeffero, nontoccar si abaciargli le vesti; che, nell'entrar lui mai latticini, di rado pesce, di radissimo carne, eper lopin sfamarfi folo una volta il siedit che aduna voce foleano tutti pub- giorno, contento di pane, e d'acqua. Quanblicamente chiamarlo, or' Apostolo, or' to su dunque, che usando egli esteriormen-Angelo, ed or Profeta? Non è ciò super- te per altro, in ogni occorrenza, comune il fluo a ridire, mentre sappiamo di vantag- vitto, comune l'abitazione, comune il letgio per cofa indubitatiffima, che fino i pri- to, comune l'abito, comune ogni fua maniemi Signori di questa Corte saccano a gara ta, non però mai sosse in conto d'un nome di spazzargli la camera, di nettargli le scar-comune; ma che, come avvenne a Saule, un pe , e di prestargli uffizi molto più vili tempo umilifimo, non fi potesse mai per

00 3

So ciò che voi qui mi verrete a rifpondere : ed è , che forse il dovettero rendere sì gloriolo i prodigi, ch'egli onerò. Ed a questo che posso io dire? che ancor vivente non ne operaffe di molti ? Sarebbe questo un tradire la verità , per apparir più mirabile col tacere le maraviglie. Ma non crediate, che già tradir la voglia io . Settantafei prodigiofe cure io ritruovo fatte da Juimentr'ei visse, di addolorati, di feriti, di attratti, di febbricitanti, di languidi d'ogni forte. A molti fani egli prediffe la morte: a molti moribondi predisse la sanità. Profetò il Cardinalato a un Baronio, a un Tarugi, a un Diatriffano, a un' Aldobrandino, a un del Bufalo, ad un Panfilio, e generalmenre parlando, il dono del profetare fu a lui sì ptopio, che non pareva in lui distinto dal dono di favellare. I penfieri occulti, le tentazioni fegrete , gli affanni interni penetrò egli , qual' or volle , in ciascuno con alto guardo; ed a moltiflimi ricavar seppe mal grado loro dal cuore sì facilmente qualinque ascosto peccato, che non cosisa l'Aquilone, o sa l'Auftro da più profondo del Mare trar l'alghe a galla. Ma che? Leggete con tutto ciò, se vi aggrada, i suoi sacri fasti ; voi troverete notato più volte in effi, come fingolariffimo avvenimento, che molto poco furon' in vita communemente offervati i miracoli di Filippo, perchè quafi tutti venivano da lui fatti come per giuoco. Le predizioni gli scorrevan di bocca come facezie e i rifanamenti gli ufcivano dalle mani come traftulli . Sicchè lui morto . rammemorandosi, com' è uso, da molti le azioni fue più plaufibili, o più eminenzi, per consolarsi con la memoria di esse, frequentemente fiudiva l'un dire all'altro: Com' è possibile, che avendo noi su gli occhi nostri prodigi , quali eran questi , si paleti, si splendidi, si palpabili, contuttociò sì poco già ci movessimo a farne caso ? Ne sapean'altro conchindere, fenon che, a somiglianza di Simon Salo, avesse il Santo per umiltà da Dio chiesto l nella maggior parte degli nomini questo inganno, e questa ineuriolità; quasi egli amaffe veramente di avere per titile univertale virtú benefica, ma come quella delle piette, o dell'erbe, le quali non però latcian d'effere calpeffate. Non furon dunque, se ben si mira, i miracoli, benchè grandi , benchè frequenti , quel Studenti , dalui mantenuti a migliaja per che Filippo renderono si glorioso, fu la anni interi con si liberali soccorsi, che il fua nuda Virri .

Dipoi sentite. Chi non si quanto d'induttrie ftravagantissime egli tentò, quanto di fagacità, quanto d'arti, pet effere anche a dispetto de suoi più noti miracoli avuto a vile? Oh quante volte però già vecchio fi mife a faltare in pubblico, fin nelle fale più popolate de' Grandi I quante a ballar fu' mercati I quante a correre per le piazze ! Tu di Felice, del venerabile Ordine de Caouccini splendor si illustre, tu dico dì, se no 'l vedefti nella contrada più frequentata di Banchi , avidamente attaccatofi alla tua fiasca, tra le risa del popolo far sembiante di non volerla più a te rendere, se non vota . L' andere a passo grave per Roma pavoneggiandofi, orad'un giubbon bianco di raso; or d'una pellepreziosa di Martora; ed ora d'un gran mazzo viliffimo di gineftre; il commettere orribili batbarifmi, leggendo in pubblico le più triviali novelle; il contar favole; il recitar fanfaluche; il portar feco fue pentole fotto il braccio, e queste, a mensa di Porporati invitato, far porfi innanzi, e quefle celebrare, e a queste sfamarsi, non furon tutte invenzioni già di Filippo familiarissime, per procacciarsi così nella Corte fama di menteccato, die non altro disemplice, ò di leggiero? E pur non solo, mal grado fuo, non ottenne sì strano intento, ma per queste arti medesime su ammirato come un prodigio più eccelfo di fantità . Quanto paragonata doveva dunque tal fantità già stimarsi per altre pruove I quanto certa I quanto 'chiara! quanto evidente! Ma qual maraviglia? Parlavano per Filippo tante anime per suo mezzo ridotte a Dio, quali dalla petfidia più dura dell'Ebraismo, quali dalla cecità più perversa dell' Eresia : parlavano tanti Chiostri , ch' egli con le fue falutovoli ammonizioni popolati avea di fantiffimi abitatori : parlava il culto renduto a Dio nelle Chiefe, la frequenza tra' Mondani introdotta de' Sagramenti, l'affiduità tra' Sacerdoti accresciuta di celebrare : parlava il sontuoso Spedal della Trinità, per ello eretto a fostentamento perpetuo de Pellegrini: parlavano gl' ignudi da lui vestiti, sin con ispogliarsi talor della propria tonica : parlavano gli affamati da lul pasciuti , fino con privarsi sovente del propio pane : parlavano le Vedove , parlavano i Falliti, parlavan gli Orfani, parlavano gli Cardinal Bellarmino (quel Personaggio e

nel proferire si cauto, e nel lodare si par- f tati delle lot lane. Non vedete voi ciò che co, come ognun sà) non dubitò, confiderati che gli ebbe , di comparare però Filippo a Giovanni Elemofinario : parlavan tanti nuovi tfercizi ammirabili di pietà da ello inventati, per istaccare anchè gli animi più ivogliati dalla diffoluzione de' trebbj, dalla ditonestà delle veglie, dalle fregolate licenze del Carnovale : parlavano le Ville per lui convertite in Accademie di spirito: parlavano le Campagne da lui cambiate in ridotti di divozione r e fopra tutti finalmente pailavano i tanti Nobili da lui condotti fin tra le stesse delizie fecolaresche, tra le morbidezze, tra i luffi, ad eminentiffimi gradi di fantità : cofa molto più malagevole ad ottenersi, che non sarebbe in una prateria tutta tenera, tutta molle, ad eminente flatura condur gli Abeti.

JX.

E vaglia il vero, non contento Filippo d'effer lui Santo in conversatione gentis questo si pigliò per bersaglio, questo si propose per fine, di dare a' Mondani una forma con cui poteffero, fenz' anche ufcire dal Mondo, divenir Santi; e perciò ha lasciati voi Padri , perche in suo luogo sottentrafte ad un' opera sì animola. Chi però mi vieta di rivoltarmi pet ultimo a tutti voi, per cui fervir fono asceso su questo pergamo, (Fu il difcerfe senuse nella Chiela di Santa Maria della Valletella, dov' è la principal Congregazione dell' Orasorio , fondarà dal Santo) e di rapprefentarvi il grand'obbligo, che vi ffrigne? Ha Roma perduto il fuo Filippo, tubatole già gran rempo con una morte si inaspetrata, si subita (se non se per sorte a que pochi, a quali egli stesso, secondo l'uso schetzando la rivelò ) che fu creduta veramente futtiva: quali che il Cielo dubitatle altrimenti di non venire dalle preghiere de' popoli firesso in guifa, che non lo potetle lor torre. Ma fe già I fuo Filippo perduto ha Roma, vero è pur'ancor, che in vece d'esso voi riconofce, voi venera, a voi concorre, come ad eredi di quell'anima grande, per trar da voi quegli elempi, e que documenti, che da quell'anima grande ella riceveva. Qual' è perciò il vostro debito, se non, che ad immitazione di si gran Padre, rendiate amabile al Mondo la Santità? Peròniente afpro nell'efferiore è il voftro abito, però gentili i costumi, però civilissimi i portamenti, perche così p'il facilmente allettiate ciascuno a voi , come i Pastori traggono a sè le peccaelle à più indocili, o più

accade allo stesso Dio ? Finch' et fu 'I Sina folgoreggiando tonò tra fuochi, e tra fiamme , mostrossi ben ,qual'egli era , un Signor possente; ma chi acquistossi ? nesfuno affatto anzi perdette incontanente gran parte del medefimo popolo a lui divoto . Allora cominciossi tra gli nomini 2 guadagnar de feguaci affai , quando ricopettofi anch' egli d' umana carne, comineiò a parlare all'umana, a vestire all'umana, a conversare all' umana. Da ciò pigliate voi pure, o Padri, il ritratto. Dovete voi accomodarvi, per quarto fia conveniente, a' modi del Mondo, affinchè il Mondo, per quanto fia possibile, fi accomodi a' modi vostri. So che questo è il fegno più eccelfo, in cui dar si possa; sapere altrui mescolare all'utile il dolce, ed al salubre il soave. Ma forse che non lo fate? Che diffi, fate? Deh ritiratevi, ch' io non favello più a vor. Ma for se che non lo fanno? diciam così : ma forfe che non lo fanno ? Voi qui parlate Uditori, che in questa Chiefa, che in questa Cafa, che in questo signorile Oratorio godete ogn'ora efercizi, in cui voi medelimi non sapreste ben giudicare, se sia maggiore il diletto, o la divozione. Che splendidezza di apparati , che delizie di mufiche , che amenità di dialoghi, che curiofità di fermoni qui non vi alletta? E dall'altro lato, quanto religiofi qui vedete gli esempi l quanto udite qui profittevoli i documenti! Ben faria dunque ragione, che tutti v' invaghilie oggimai della Santità, mentre vestire, per dir così, la mirate all' ufanza voftra . Quando i Perfiant, già lungo tempo restii di addimestica si col lor soggiogatore Aleffandro, lo videro finalmente, come un di loro, postare in capo il tutbante, in doffo la giubba, a lato la Scimitarra, e dimenticato già quaff d' effer Macedone, usar' Persiana la lingua, e Perfiani i riti ; ne rimafero a un tratto di modo prefi , che non gli fi fapeano per poco staccar d'appresso. Or' ecco a voi da Filippo renduta quali mondana la Santità, ch' è come dire, renduta tutta trattabile , tutta fciolta . Tale oggi ve la mantengono i fuoi Figliuoli , i quali tanto , e presso Dio , e presso gli nomini sanno acquistarsi giornalmente di gloria in conversazione gensis. Vi fan vedere, che fenza legami di voti può sublime ottenersi la perfezione r vi fan vedere, che fenza rigore di guardinghe, con andate anch'effi amman- clausto fi può severa offervat la riti-00 4

### Panegirico XI. in onore del Martire

ratezza ; vi fan conoscere , che tra le di Adone , che tra le insanie di Bacco : fpirituali ricreazioni può margiore anco-ra ricverfi il godimento, che rra le la feivie di Venere, che tra le legerezze letra?

### GRATITUDINE RISVEGLIATA.

### PANEGIRICO

In onore del Martire.

#### SAN PIETRO DI PARENZO,

Detto in Orvieto.

E Città famofe del Mondo, pofsa agevolmente faperfi chi ri fondò : fe verun' nomo proti: Anzi è tale il tuofito, che s'io diceffi, non razono mai di moftrafi gra- aver tu per Fondatore avut altri, che la

Padre amorevole, la lor vita. Quindi Giano, Ma fe ciò è vero, non dovrà dunè, che Roma ambi tofto co'ella potè, di que ancor'a te reftar campo di fegnalarti amoverzie il fino Romolo tra gli Dei : per virtù tanto fplendida, quanto è quella ; benchè non 30, fe fosse quello veramen-de un eccesso di tenera gratitudine, o un scena ? Ah mia nobile Ovieto. Se non delirio di stolida prefunzione, per dare a rimane memoria nelle tue Carte di chi credere, non poter' effere mortal cofa abbia data a te la tua vita, rimane almecolei, la qual traeva l'origine da' Cele-; no di chi ha data la fira vita per te . E fti. Così gratiffima fu nella Grecia al iuo che fai dunque tu, che verío costoro non Octrope una Octropia , così un' Alcffan-iffindj mostrare il tuo grato affatto : già dria al suo Alcffandro in Egitto; per non che non sò, se una Città nulla meno sil favellar d'una Tebe, la qual con troppo debitrice a chi coumotossucotto la confirana and cia vantando d'effer lei flata fervò , che a chi la fabbricò per moha eretta a forza di fuono, fe non ripofe il fuo fua gloria? Fra quelli il primo è fenza fal-Anfion tra le stelle con gli altri Eroi , fu per- lo quell' invittiffimo Martire , di cui mi che questi da lui con onbblico fasto icher- viene questa mattini ordinato, ch' io ti Retroti niti in terra, s'unirono per ventura a non ragioni ( dico San Pier di Parenzo ) il quel terr dargli luogo. Comunque fiafi. Quella fin | quale a te dato già per Rettore interra, ti pa chia golar gratitudine, la quale a lor Fondatori fu poi dal Ciclo affegnaro per Protettore: mati i cohanno dimostrata le Città tutte, non pao Che fai petò, che verso d'esso tunon ri- in Orvieto, già, Orvieto, richiedessi da tèpure: mer- volgi divotatutti i tuoi ossequi? L'apprezce che tu non fei sì nuovanel Mondo, che zi, è vero, lo riverifci, l'onori , ( quell'

te, ciò fenza dubbio fu Natura, non dirci cofa inetedibile a chi tl al primo lor Fondatore , mira, ne diversa da ciò , c' hanno di te scritcome a colui, dal qual est. to quegli, a cui patve leggiera gloria rec-ticonoscevano, non altrimente che da carlatua prima origine a Nipoti antichi di

Namel, Gorol. 1. 0. C. io no I niceo ) ma non già per ventura i autorità , fen volasse a troncare il cano quant'egli merita; conciostiachè troppo altamente in fua vita egli ti giovò : el ò io nulla sò delle tue memorie, o a reffin altro tu dei ciò che devi a Pietro. E' proprio d'animit grati fentirsi esporre voluntieri guegli obblighi, ch' altrui hanno, e non annojarsene: però sia questo il tributo primo d'affetto, che tu a, lui paghi, o di

quanto tu debbi a lui. 1 I.

L'onald.

ho fe

Senonchè jo non poffo fatti ciò concepir come si convicue, se prima non ti propongo la infelicità dello stato, in cui tu giaccvi , quand'egli venne solkcito in tuo foccorio e Aveva questa Città con valore indicibile inftennto un' affedio fieom. 14. riffimo di tre anni, avea prevaluto, avea vinto: e però rendutali degna di maraviglia fin al fuo regio meditimo all distore, ch' era Eurico, figliuolo di Barbaroffa, avea con ello stabilita amicizia, non che fopita, anzi fpenta ogni nimiftà. Ma che? Quel danno, ch' ella non havea ricevuto da el Imperiali , fin che le furon contrarii , lo riceve quando le divennero amici. Perciocchè dal loro avvelenato commerzio venne inavvedutamente la mifera a trar nel teno pna orribile contagione , qual era quella dell' Erefia Manichea, dalla qual inbito divifa in parti, e lacerata in fazioni, comineiò quaft trenetica e far di sè più funcflo fcempio, ch' altri mai ne aveffe bramato. Avresti vedito, al serpeggiar che tosto se quel rio toffico per le Case, allividire i cuori, gonfiarfi gli animi, intorbidarfi le menti; e quei che dianzi tra lor si uniti atrendevano al comun bene, non akro già macchinarfi infigme, ch' eccidi, che diftruzione: follevarfi fratelli contra fratelli, amici contr'amici , parenti contra parenti : quindi vilipeta la pubblica autorita , schernito il Sacerdozio, depresso il Clero, petduta ogni riverenza alla facre Leggi: e l Demonio stello ( conforme al perfidorito di quella Setta ) cialcuno darfi allo findio della Magia, cercar con arti facrileghe di foiare ò eli avvenimenti futuri, o i trartati occulti, ne però altro rifonare omai siì le bestemmie, che incanti , che stregherie .

ftato, fu'l fine apponto del dodiceti mo fecolo dopo la riparazione del Mondo : quando , in afcolrare che fe cosi ree novelle Innocenzo Terzo , allor Soyrano l Pontefice della Chiefa, ftimò fuo debito incdir tofto da Roma chi qua, fornito d'

alla nuova Idra nafcente , innanzi ch' ella . div.nuta più adulta, disprezzasse indomabile e ferro, e fuoco. Eccoperò, che fenza molto deliberar, gli occhi ferma in Pierdi Parenzo, e questo elegge, e questo appriova, ed ingiugne a questo l'impresa.

Ma io mi avviso stimar qui voi facilmente, che questo Pietro esser dovesse qualche maturo Ecclifiaffico, il quale efercitato in governi, e provato in cariche, fi fusse già paragonato più volte a cimenti sè difastrosi; tiom che potesse in fin da lungi foaventare gli Eretici con la fama del folo nome, non altrimente che un Davidde non mai vinto i fuoi Filistei: ed nomo almeno a cui la cantrezza del crine accrefceffe venerazione, e la feverirà del fembiante acquittaffe offequio. Ma oh quanto andrefte a ferir lungi dal vero, fe ciò credefte! Era anzi Pietro un' amabilitimo giovane non folamente non arrolato nell'Ordine clericale, ma fecolare, ma laico, ma quel ch' è più, di breve tempo anche foofo : inclito bensi di lignaggio, ma non però sperimentato per innanzi in affari di eccelfa fama, nuovo alle cure, non tifato a' contrafti, etalein fomma, che non avea con l' Ercfia ma provato di stare a fronte, non che di provocarne i latrati , ò sfidarne i morfi . Quinto grand' nome dovea per tanto effer'egli, mentre, tutto ciò non offante, un' Innocenzo Terzo, che è quanto il dire un de più favi Pont fici della Chiefa, non dubitò di conndargli ma imprefa si malagevole, e di prometterfitanto della fua intrepidezza, della fua diligenza, del (no valote? De' Cimbri , Barbari affai famofi fi legge, ch'eran tutti nomini di gigintefca flatura. Però tin Capitano accortifimo, qual fu Mario, non ebbe ardire di cimentare i fuoi Romani con effi a campal giotnata, fe non ov' ebbegli avvezzati già introdotta la pubblica invocazion del prima vederli in frequenti incontri, ed a inperarli con piccole scaramucce. Che gran fiducia fu qualla dunque, che il Papa mostrò di Pietro, mentre non avendo questi a' suoi di mai vednti Fretici, ch'è come dire , nomini affuri , viziosi , lingue già fagiofante, che laidezze, che laudaci, maligni; non dubitò di mandarlo a pugnat con effi : ne già a pugnar. Tal'era già divenuto, Orvieto, il tuo l'ome dicefi, a primo fanglie, ma abattag'ia finita? Ho io certamente letto , che Pietro infin dalla fua tenera fauciullezza avea dari faggi d'una vittà prima robufia, che adulta; che fra gli fludi nudrito, eglicavea fatti mirabili avanzamenti nella eloquenza: che non per altro ffim-re-

III.

avea le ricchezze, che per confolarne i levano tofto in arme, e gridando contra i mendici, ò la nobilità, che pet calpeftarne le pompe : che frà le penitenze, fra le austerità, fra i rigoti studiato avea di difendersi da ogni colpa, con quel rigitardo, con cui gli Ufignuoli, per afficurarfi da gli Afpidi, cautamente dimorano tra le spine : che ne più immondi spedali erastato uso d'impiegar tutto quel tempo, il qual con fanta avatizia nibar potea giornalmente alle proprie cure; e finalmente, che nello stato di Cavalier professando con raro ardire la criffiana Umiltà , superate aveva le pubbliche dicerie, ed aveva lieto, in compagnia di coloro, che fon dal Mondo derifi, derifo il Mondo, Ho io, no 'l nego, tutro ciò letto di Pietto: ma certamente altri talenti, altre deti dir fi conviene oltre a queste che in lui splendessero . mettere il potereno in tal grado , in tal'

abito, in tal'età rappre sentar pari a tanto. E vaglia la verità, ben conobbe egli qual carica fosse quella, che sotto splendido nome di dignità gli veniva imposta . Smorbare inferti, foddisfar malcontenti . domar ribelli, compor tra Cittadini litigi pertinacissimi , minacciar tormenti , dar pene. Chi porea però dubitar, ch'altro ciò non era, ch'esporsi à cimenti orribili con isperienza incertissima di riuscita, e con pericolo manifesto d'insulto? Ma questo su, che unicamente a lui fece accettar l'onore. Sen volò Pietro in Orvieto, (e ch'il erederebbe? ) non ando molto; che peceffitò i turbolenti 2 chinare il collo, ed ariecvere il freno. Non però crediate che tanto confeguir egli potesse a leggier suo costo. Udite, ed innorriditavi.

Tra le abbominevoli ufanze carnovalesche, introdotte in questa Città, una erane la seguerte . Solean gli Eretici invitare spesso i Cattolici a giostrar seco: e come se ciascun dovesse con la spada provare la verità della fostenuta fua Fede; così le più volte in una guerra finta slogavafi urr furor vero: se pure finta si potea dir quella guerra, in cui non ad altro fi anelava, che a fangue, che a macello, che a strage, benche per giuoco . Vietò ben tofto con severifimi editti il nuovo Governatore si fier trastullo, onde inveletiti gli Eretici (si come quelli , c'avean con tale opportunità congiorato di esterminare interamente i Cattolici, ò meno numeroli, ò men forti, o pur meno arditi ) ciò, che non otterero nel carnevale per amore, tentarono di Quarefima per di petto. Ed ecco appunto, il primo di delle Ceneri, tutti di concerto fi

lor emoti, ammazza, ammazza, obbligar questi, quantunque in giorno lor si per altro divoto, a pigliar le spade; fi affediano le vie, fi appostano i passi; e già crescendo impetuolo per ogni parte il tumulto a guifa d'un fiume, al quale ogn' ora dan più d'orgoglio, o più d'animo quelle ne-vi, che liquefarte discendono giù da monti, tutto è confusion, tutto è strepito, tutto ègrida. Che farà per tanto a tal nuova il Governatore? Andrà a cacciarfi follecito in fra tant' armi ? ma fenza che contro di lui specialmente son' elle mosse, ch' altro fia ciò, che un cimentar la rioutazione, che un' arrificare l'autorità, che un' inutilmente trascotrere a certa morte? Sia ciò che fi vuole , Uditori : già Pietro è ito . Concioffiachè , commollo egli all' improvvilo romore, non scese nò, preci-pitò di palazzo, e là correndo, dove appariva più prefente il pericolo, e dove più ferrata lamifchia, s'innoltra intrepidoin mezzo alle nude spade, minaccia, proga, configlia, fgrida, comanda, ed al fine ottiene, che ritirati nelle lor case i Cattolici, diano, fecondo l'infognamento Apostolico, luogo all'ira: quindi a gli Eretici rimproverando con volto eccelío l'orribile fellonia, l'empietà verso la lor patria, l'inumanità verso il loro sangue, l' ingiuria contra le stesse leggi più amabili da natura, gli fpaventò, gli ftordi, gli fcorò per modo, che fi rimiravano attoniti gli uni gli altri; e lasciandolo intatto in cosi gran fete, che avevano del fuo fangue, ciascuno si vergognava di non ardire , e . nessimo ardi. Ma voi frattanto che ne dite Uditoti? Dimostrò Pietro in si magnanima azione (che appunto fu tra le prime del suo governo ) dimostio, dico, d'esser venuto alla Città voltra con animo di provvedere a'fuoi comodi, e di procacciarfi i fuoi agi, ò per di foendere a vostroprò quanto aveva di fe medefino; la riputazione, con esporla a cimento ; l'autorità, con metterla a rifchio; la vita fteifacoir avventarla in un turbine di furore? Comunque foffe-

re? Comanque fosse.

'Una putova sch' egli die si sublime del'
suo conaggio p basso alauente a por gli Erestici attui in conquasso, edi ne constitione, un cici attui in conquasso, edi ne constitione, un che disperando d'abbatterlo, pigli anonoonal partito, e non di atrendetis, almeuo di ristratis. L'à dov' egli fatto però tanto più animoso, sinico quell' effecte appunto il terupo opportuno di dare a' perditorila carica; cicio quand' esi mossitavano già la carica; cicio quand' esi mossitavano già

VII.

le spalle, e però si come con la clemenza invitò prima a perdono generalissimo quei che pentiti tornar volessero in grembo alla Religione, così per coloro, che contumaci negatono di ricrederfi, intimò efilii, impose confiscazioni , piantò patiboli . Che più ? Scontife in guifa i Ribelli col fuo valore, che potè gingnere a levar loro anche l'armi. E perche trà quefte le principali apparivano alcune Torri ove si facevano forti, applicò fubito l'animo a diroccarle, e le diroccò, con favissimo accorgimento: non mai rendesi una Città più ficura dalle civili discordie, che qualor ella non abbia ove afficurarfi.

VIII. Ma oimè, che veggio ? Non quietato ancor pienamente lo stato pubblico, ecco piglia Pietro una nuova rifoluzione inafpettatissima, e senza indugio se ne parte d'

Jose S. 6. Orvieto, fen torna a Roma . E che dee dirficiò? Non sà dunqu'egli, che isavi Giofuè non abbaffano mai lo fcudo, finche del tutto non veggano diffipate e diffruste quell'empie squadre, contro a cui levaronlo in alto? E quale flabilità ci poffiam promettere di ciò ch'egli ha con tanto costo operato ad altrui profitto, fe qual Marinaro inesperto ammaina le vele sa lo spirare del vento, omai favorevole, ò se qual Medico difamorato lafcia l'infermo fu 1 11b. 2. de fervor della cura , omai falutare ? Perdes

Ben.c.1. Agricola quod fparfie, fi labores fuos defli-tuae in femine, diffe Seneca: bifogna infiftere, bifogna continuare, non convien sì tofto fidarfi de primi eventi ancorache per altro felici.

Veriffimo, ò miei Signori. Ma però ap-IX. punto s'indusse Pietro ad abbandonar per poco la Città vostra, perch'egli non fi sidò di que primi eventi. Che diffi, non fi fidò? Vide egli chiaro, che quantunque i malvagi, impatiriti per la gagliarda (confitta, s'erano parte arrenduti, parte appiattati , e parte ancora lasciatisi disarmare; contuttociò mantenevano ancora alcuni di loro l'animo oftile, e fomentando, fotto la cenere d'un apparente rispetto , le fcincille d'un odio implicabiliffimo, rifoluramente volevano la fua morte; e macchinavano con tradimento infidiofo, ciò che più non potevano a guerra aperra. Pe-10 fermissimo Pietro di non rallentar quindi punto nel fuo rigore, fe n'andò , è vero, a Roma; ma con qual animo? di tornar qui tofto a morire . Imperciocche, fitto ch' egli ebbe colà segretissimamente il suo testamento, a favor non meno di Cristo, che della casa; compose tutta con tenera

divotione la fua coscienza, si licenziò da Santuari de Martiri, si procacciò intercesfioni da' Religiosi: e di poi ritornato a' piè del Pontefico (già da primi di ragguagliato d'ogni fuccesso) lo supplicò di novella benedizione per ricondurfi all'abbandonato Governo . Appena potò il Pontefice contener fu gli occhi il pianto, quand' egli vide un Giovane, ricchissimo, nobiliffimo, e largamente provveduto dal Cielò d'ogni fuo dono, fu I fiore delle speranze, abbandonar con tant' animo ogni fortuna, gli agi domestici, le fostanze paterne; e pet andare, com'egli ben consapevole antivedeva, a ficura morte, lasciar di nuovo sconfolatiffimì i fuoi più cari congiunti, e fopra tutti la madre, già grave d'anni, e la spofa, non fertile ancordi prole, Avrebbe egli però stabilito di ritenerlo, se non che niun'altro riconofcendogli pari per quei trattati, incamminati già da lui con tant'utile della Chiefa , lo accomiato con teneriffimi fenti d'amor paterno; e unafi certo di mandarlo a morire, lo regalò d' una Plenaria Indulgenza per l'ora estrema. Fù ciò da Pietro riputato, com' era, un fegnalatiffimo dono, e ne giubilò: ma non così ne gioirono ancora i fuoi, i quali anzi pigliando ciò per funesto augurio di morte già inevitabile, già imminente, lo rimiravano come una Virtima, che s'inghirlanda bensi, ma per inviarla al macello. Non voglio qui (ch' io non ho cuore) deferivere i fieri allalti , le orribil batterie , che però tutti fi posero insieme a dargli , perchè ei restalle, ò se non altro, perchè indugiasse l' andata. Quanto di lagrime vid'egli scorrere a torrenti da gli occhi, or della Madre, or della Spofa, or infieme d'amendue loro quanto udi di finghiozzi; quanto ricevè di rimproveri; quente volte fentifi chiamar crudele? E pur intrepido il Giovine genesolo non ne fa calo, e da loro s'invola-

Ma tu, che diciora, Orvieto, ad un tal riforno? La prima volta, ch' ei venne quà per fanare il tuo corpo lacero, fi potea credere, ch'ei non bene apprendesse la difficoltà della cura, la perfecuzione a cui fi offeriva, la procella che fovraftavagli. Ma ora che fi può dire? Non fa egli già di venire a ficura morte? Non gli fono netiffimi gli odj ? non gli fono apertiffime le congipre ? non gli è palefe la forza degli Avveriari. Che gran pegno dunque d'amore vien egli a porgerti, mentre tuttavia quà ritorna? lo sò molto bene, che bene in caso di tuo pericolo, non mai mancarono a te fedelissimi Cirtadini, i quali dalla nobiltà del lor fangue

xI.

traendo fpiriti del loro fangue med fimo | all'uom quella lede, che ruppe a Dio. Fifsprezzatori, d'ello ancora ti furono liberali, per nondir prodighi, or nelle guerre, che fostenesti col Bavaro, or ne' travagli, che avesti da Longobardi, or in altre tue più fatali neceffità . Nè creder già , che qui mi folle difficile il ricordare più precilamente anche i nomi di quei ch'in lodo: fe non che ettendo affai copioto il lor nuntero, non mi fido di averlo infieme potato raccoglier tutto; e però non voglio dare ad alcuna tua famiglia materia di cifentimento, o di offefa, mentr' eila tra le sitrui prodezze non oda con:ar le fue , c flimital obblivione livor d'affetto, non penuria di erudizione. Voglio io più totto lafciar di piacere a molti, che avventura: mi di ditpiacerea veruno. Tuttavia non vanagloria ti. Imperciocche, je avesti, Orvicto, una volta de' Cittadini a te si tedeli; quanti ancora ne avefti, che ti tradirono? quanti che ti fquarciarono il feno con le difcordie? quanti che ti offuicatono il nome con la impietà? Ma che un'uomo date nonnato, an zi il quale a te nulla fi appartenea per veruna affinità di profapia, nom per altroricchissimo di fortuna, sceltissimo di lignaggio; bendue volte venille per tua falute ad espor magnanimo il petto al furor di quei, che nati in te, te nondimeno ad immitazion delle Vipere laceravano, e ti ftraziavano, e ti malmenavano tanto; di qual'akto, Orvieto, puoi leggerlo ne' tuoi annali , fuor che di Pietro ? di chi altro l'audifti? di chi altro il fai?

E forse ch' egli non incontrò qui ben toflo, dopo il ritorno, ciò di che fi temea? Attenti al fuccesso attroce. Alcuni de' Cittadini pochi bensi, manon però poco illustri in questo Dominio, nè poco noti, persistendo tuttavia contumaci nell' Eresia da loro prima andacemente protetta, e poi timidamente covata; non fi potevan dar pace, che la costanza dell'invitto Governatore ne venisse loro a contendere l'uto aperto. Sicchè quand'effi il videro pur tornato, fidisperatono. E tra lor tenuto configlio; parte accecati dall'infedeltà, parte irritati dall'affio, deliberarono di non più differire a dargli la morte, e così a guita di furibondi Torrenti atterrar quell'argine. che vanamente aspiravano a sormontare. Ma ne pur ciò copfid wanfi di ottenere con la violenza (tanto egli a tempo avea fapuco reprimeili, e raffienarli) che però fi rivolfero al tradimento, stile familiare della viltà, ma propio dell' Eretia, la quale reputa femplicità troppo folle mantenere

farono perciò "li occhi in un tal Ridolto. nobile contigiano di Pictro, e sperando. come avaro, di trarlo, benche cattolico, alle ler parti con Infineheveli offerte di argento, e d'oro, lotentano, lo inbornano, lo guadagnano, e tutti lieti concertano il ric trattato. E' fama, che per rivelazion colafte fotte Pietro ammonito opportunamente di quelle infidie, che già la iniquità gli aveatefe. Ma egli, ch'altro non avea jospirato intutta la vita, che dare il fangne per cagione simbile, quale è questa, della carità, della fede, della giuffizia ; ricevè l' avvice qual confecto al triento, non qual configlio alla fuga . L'avreite però veduto in quei pochi giorni ch'ei fopravville dopo il fuoritorno in Orvieto ( che furono appena venti ) sfavillare un fuoco dal voito, non altrimenti, che s'egli toffe ftato in Ciclo, a commerzio co Serafini. Di Dio era ogni tuo difcorfo, con Dio ogni tuo diporto, in Dio ogni tuo penfiero; ne potendo più contenere le interne vampe, tra le udienze medetime, tra i negozi, tra le facconde : Ah quando , quando ( gli fi fentiva talora utcite di bocca , ) quando (ara? Cupic diffetvi. Chiamava pigre le ore, riknti i giorni, e finalmente arrivata pur una volta la fera elet:a all'ejecuzione del perfido tradimento, mirate ciò ch'egli fè verso il traditore, volli dire verso Ridolfo. Lo tenne, come Crifto fe col ino Giuda, a tavola feco: e benchè infleme convitati vi avvetle di lui più degni, tetto fu fempre intefo a regalar lui, edi fuamano gli volca porgere i cibi, e di fua mano gli volca mercere il vino, con tanto attetto, che offervatofi allora da' famigliari, cagionò foltanto flupore, ma di 1cguente, totnato loro a memoria, cagionò tenerezza, cagionò pianto. Levato, che fuditavola, firitirò nel fuo gabinetto, e si pote in alta orazione, in ciò stimando dover lui cedere a Cristo, che la dove Cristo andar dipoi da sè volle incontro a nimici Surgire, camur, ello gli volle aipettare. Ne tardarono i perfidi a lopraggiugn re. Perciocche con la fcorta dell' Affaffino dimeffico fatti audaci, lo aftaltaton con impeto pella camera, e per timore ch'ei non gridaffe merce ( come avrebben fatt eglino in fimil cafo) ochiedelle ajuto, la prima cola, che facellero, fu turargli la bocca con panni lini: quindi gli ammantarono il volto, gli avviniero le braccia, gli gittaron quali trionfanti una funè al collo, e così favoriti dall'aria bruna, con pugni, con ceffate, con calci lo ftrafci-

harono fuor della porta, detta allora So- I parla da te: per difender la Raligione: ma liana, e quivi entrati in una compagna lo fciolfeto, e gli dier libera comodità di conoscergli, e di parlare. Ma che foctate intelici e ch'ei debba patteggiare? ch'ei debba arrenderfi? Su ditr, sii, che pretendereste da lui? Che restituisca a gli Eretici le facoltà conficate ?-Ma nò, perch' eglino al lor legittimo Principe fur ribelli . Che gli richianii d'efilio? Ma no, perch' effi perturbano l'altrui quiete. Che gli riammetta a gli onori ? Ma no , perch'effi non ferbano altrui giustizia. Ch' egli deponga spontaneamente il governo della Città? Ma no, perche non dee l Paftore pigliar configlio da Luni intorno alla custodia del greege. Che almeno giuri permettere l' Ercfia, fe non vuol proteggerla ? Scellerati, che dite ? Non fiete dimque arriva, ti ancora a conoscere il zelo di Pietro? la fua pietà ? la fua fantità ? la fua fede ? Udite, udite lui ftello, ed ammutolitevi. Si rivoltò con severo volto a' ribaldi l'invitto Martire in fentir l'eftrema propofta; e rimproverolli , ch'altra religione speraffero fotto lui veder tollerata, che la Cattolica; questa esaltò con tal gravirà di parele, questa professo con tal intrepidezza di fronte, che non potendo un de congiurati soffrire sì grave smacco, lo percote fu la tefta con un tal mattello da mola si fieramente, che lo fe shalordito cadere a terra. Chi ha mai veduto con quanto infulto unitamente si sfoghino i Guastatori sù quella Quercia, la qual fiveggono, finalmente atterrata, giacere a' piedi? Tali appunto fembrarono quei erndeli. Tutti a gara furono addoffo al coftante Giovane . e al tempo stesso parimente iltrafisseto titti a gara con tante pugnalate? con tante flilettate, con tanto scempio, che ninn potè darsi il vanto di averlo ucci-

fo, perche l'aceifero tutti. Or ch'io t'ho esposta l'atrocità d'un tal fatto, fentimi Orvieto, Oband'altro Pietro non avelle operato in quella Citta, che fostenere in essa una morte si gloriofa, certa cofa è, che tu dovrefti con teneriffimo affetto venerare la fua memoria: Così Ravenna fingolarmente ha in opore un Vitale Martite, fol perchè in effa mori; così Agauno un Maurizio, così Meffina un Placido così Roma no Sebestianos non per algra cagione, fe non perchè bagnate un tempo felicemente elle furono del lot fangue. Or che farà, mentre Pietro, nonfolo in te mori, ma mori per te ? E'vero, ch'egli diè la : fua visa per eftirpar l'Erefia; ma per effir- dovremnoi dire degli altri? Dovrai più tu

per difenderla in te: per render dopo coritumacissime dissensioni la pace; ma per renderla a te. Te bramò egli col fuo fangue purgar d'ogni iniquità; nè folamente lo bramo, ma l'ottenne. Concioffiache tanto fu lungi, che morto lui prevalessero in te i perversi ( comes' erano persuasi)ch' anzi allor ne fu spento del tutto il seme. Mercè che tosto raggiunti i miseri dalla celeste vendetta, chi si strozzò da se, chi erepo chi precipitoffi, tutti fortirono un orribilissimo fine: ficebe dal loro supplizio atterrito ogni empio, incomminciarono i buoni ad alzare il capo: cercarono le reliquie del loro Liberatore, e le ritrovatono: le riconduffero con folenne trionfo nella Città, ed all'ingreffo di effe parve che fubito dileguato ogni nembo da quello Cielo tornaffe la Concordia , rimpatriaffe la Pace , veniffe a riflorire tra copoli la Pietà. A chi per tanto dovral aver tu maggio-

ti le obbligazioni, fra quanti hanno travagliato, in alcun de fecoli fcorfi, per tha cagione ? A me non è ignote, che fingolar benefizio tu riceveffi, e da Belifario, e da Narfete, che ti fottraffero dal grave giogo de Goti; e da Pipino, e da Carlo Magno, che ti liberarono dalla infaufla oppressione de Longobatdi . Mà primieramente, non fi moiser elle a ciò fare per tuo riguardo. Ma che? Volendo egli- Monald no dall'Italia fugare quegli afurpatori in- Com. in. folenti , e ricuperarla , convenne che fa- altri. ticaffero intorno a te, dove i nimici più fi rendevano forti : e così ti vennero a beneficare più tofto per accidente , e per confeguenza, che per volonta, e per deffino . La dove Pietro te , come te , pretes egli di follevare, e di follevare da flato ancor più infelice: già che affai peggio venivi allor tu trattata dalla Erefia , di quelche fuffi in alcun tempo oltraggiata dalla Barbarie . Dipoi chi non vede . quanto poco costò a ciascum di que Principi quel qualunque bene , il qual'effi ti fer godere? Coltò foris egli a verun di loro la morte? Si esposero essi, conte Pictro, per te alle villanie de perversi ? all'onte de perfidi? alla rabbia de fediziofi? Combatteron eglino , è vero , ma con le spade, più de lor soldati, che loto: ne altre fur lor parti , che d'ordinare; non farono anche di metterfi tra le mischie, e di cimentarsi . Che se moltopin; chea costoro, ru devi a Pietro, che

forfe

forfe a quel Re di Napoli Carlo, il quale ti 1 dono per infegna il fuo Rastro d'oro? ò a' Romani , che ti dier la loro Aquila? ò a' Fiorentini , che dieronti il lor Leone? Furono queste ricognizioni delle opere militari . da te prestate ne' lor bisogni per loro; che però, s'io mal non m'appongo, affai più tu · loro donasti, chi eglino a te. Perciocchè tu per effitrattafti l' Arme: ed effi perte che fecero? re le ornarono. Paffiamo innanzi Vennero in te per langa ferie Pontefiel ad abitare, pur questo io fo; e con una tale occafione ti fegnalarono di grazie fplendide, e di privilcei speciali . Ma venner essi quà forfe per amor tuo? vennero per propio înteresse. La bontà del tuo clima la sedeltà del tuo popolo, e molto più la ficurtà del tuo fito qui eli allettò. Videro celino avetsi qui la Natura, quasi a bello studio, formato un fuo proprio Forte; e ricinrolo intorno di tal' orrore, ed arricchitolo dentro' di tanta fertilità che d'affalro nulla temesse, edi fame poco Vider qui poter' esfi da lor balconi fehernir, qual gioco di deboli fanciulletti, lecatapelte. Vider non effer qua dentro neceffitati votar l'Erario, per affoldar difeniori. Vider non effer di quà dentro costretti umiliatsi a' Principi di per impetrarne soccorso. Però qual maraviglia, fo quafi ricoveraffero in tempi di turbolenza, lasciando per te una Róma, di te più degna, manon così più ficura? Quindi, fe quei Pontefici antichi ti compartirono qualche (cgnalate favore ; qual tu tra eli

altri , allora che l'ufo e della Croceti diedero, e delle Chiavi; debbi, è vero, tu lo ro averne le obbligazioni, mamoderate, MEON. de perchè tutto ciò fu mercede, fu pagamento Acg. Itali di que' fervigi, che qui tu loro apprestatti .. Ma qual fervigio avevi tu fatto a Pictro; 1417. ficche ben due volte venisse à fare qui argine dell'uo petto alla piena dell' impierà, a fpayentar gli audaci, a scacciare i disco-

li a domare i tumulrusuti ... XIV. E di vero fingete un poco, che avelle qui prevaluto quell'Erefia Manichea, ch' egli qui reptelle; che faria stato Città infelice di te? Va, gira un tratto per l'Europa, quei Popoli , fopra 'I collo de' quali ell' ha l posto il piede : che stragi ha farte , ch' esterminii harccati, che abuli ha introdotti, che ofcenità ha propagate; e dipoi ritorna, e rientrara în te medefima di: Se de'Regni fleffi ell' ha farto si fier governo, che avrebbe fatto di me ? di me non poderofa ? di me non grande ?: Ah non già ora vedrefti . Orvicto, qui ergere al Ciel la fronte que-

to di mole, altrettanto ammirabile d'ornamenti, fe' vergognare, quand'egli nacque, un' Italia, perche niuno ancor ne vantaffe, da percegli qual emolo porre a petto. E di Uria perchè dis' io no 'l vedresti ? Si mostra chiaro. Fu quello eretto con occasione di quell'inestimabil tesoro, che qui ticetti, dell'Augustissimo Corporale, Ma di . Se alcuni anni prima non aveffe Pietro opportunamente imorbato quel rio veleno, il qual t'aveva e ammaliata la mente, e fedotto il cuore, credi tu, c'avrefti prezzato tanto un tal lino, che per esso volessi verfar tant'oro, e foropriarti di tante rendite? Negava? Erefia Manichea efferfi mai Baran. as-Cristo vestito di umana carne. E però avresti dileggiato allor quel miracolo, come falso: ne vero avresti riputato quel Sangue, di cui rotleggia ancor'oggi quel facroarredo, ne veri quei fembianti, ne vere quelle figure. Anzi mentr'ella, ficcome affer- L'iflette mano unitamente, Atanalio, e Teodoreto, iviriprovava ancor le limofine, e le tenea per demeritorie, per rec, come avresti mai tu poturo rifcuotere dalla magnanimità de' tuoi Avi quei volontari tributi, per cui qui fi veggono quafi fpirar tante telè, quafi vivere tanti faffi & Quindi, fe oramai non comincio a recarti noja, fiegui per un poco anche meco a confiderare . Tanti sicetti di pietà, tanti chiostri di Religione, che inte fiorirono a tempi de ruoi Maggiori, qual luogo avrebbono trovato in mezzo una fetta . la quale orribilmente sfrenata in ogni hibidine, per porer giugnere audace a sfogarle tutte , tenea commerzio domesticocon l'Inferno ? Toglieva ella co' (uoì divie- L' ifte fo ti ogni podellà di comando, non pur ecclefiaftico, e facro, ma ancor civile, e polirico : che però guarda s'avrebbono in te potuto pigliar mai forza quei ben regolati governi, che in varie forme, ma fempre conrobustissima autorità, non folo qui comandarono al tuo distretto , ma stefer anche per lungo tempo i lor ordini affai più oltre, ad Orbetello, a Montepulciano, a Chiufi, ad Acqua pendente, e ad altre Ter- L'ifteffee considera ciò c' ha potuto l' Eresia tra re, che surono ate divote. Che più? Nes- ivi .. funa guerra fi permettea come lecita dalla ftolidità Manichea. Ond'io nè pur so, se Malavole tu potressi far così illustre Catalogo di que 1, 1, p. 1. tuoi Capitani, i quali poco dopo quel ic- Giuticolo militarono x anzi arrivarono al coman- Ven. l. (. Matreo do ancora fovrano di famofi Eferciti, Sa- vill.1. 1:nefe , Veneto , Fiorentino , Pifano , ed an- Leon: Areche Ecclesiattico. Non creder già, che a Menal. Ile

cosi fatte particolarità fia discoso, per pi-

flo magnifico Tempio, che quanto rivela-

gliar quafi un' artificiola occasione di ri- I lo ricercar ? no 'l richiedere ? noh gradircordarti incidentemente i tuoi pregi, e lo? Dirai, ch'or da gran tempo non s' così piacerti. Non mi farebbon mancate in altri discorsi altre opportunità , e forfe ancor più spedite, di ciò ottenere, quand' io di ciò fussi vago. E pur tu fai bene, che da me odi giornalmente rimproyeri, non lufinghe. Perchè dunque ora mi fon'indotto fuor del mio stile a rammentar pregi tali? Perchè tu vegga a chi

XX.

specialmente gli devi. Ed oh così ti potess'io di pari imprimer nel cuore la grarifudine verso un Santo tanto di te benemerito , com' io mofirar tene posso le obbligazioni I Ma, non so perchè, par ch'oggi mai raro sia chi ad effo ricorra, e chi lo tenga in riguatdo, e gli faccia onore . E perchè , Orvieto, perche? Non ha fors'egli dal Ciel mostrata una eguale inclinazione a proteggerti, e a favorirti com'ebbe in terra ? Teftimoni ne fieno le immense grazie, che dopo motte per lunga età fegui a spargere su' tuoi Cittadini fedeli, che lo invocarono . Ciechi , che riaprivano i lumi; zoppi, che scioglievano il passo si attratti, che fnodavano le mani; prigioni, che miracolofamente tornavano in libertà; queste eran l'opere, che giornalmente fi udivano alla fua tomba . E non fu fcorta più volte cader dal Cielo visibilmente una fiamma, la quale andata con leggiadriffima grazia ad accender tutte le lampane quivi spente, ardeva poi fenz' ajuto, fenz' alimento, nell' acqua pura? Di ciò fi ferba ancor celebre la memoria. Ma che ti volle egli con ciò dimostrare, se non che servido viveva ancora in Cielo il suo amore verso di te: e che siccome tu vedevi quel suoco non restare estinto dall'acqua, così per le offese a lui fatte, così per la morte a lui data, nulla s'era in lui spento d'un tal' amore? Se dunque tali fon le caparre che tieni del suo fedelissimo patrocinio, ch'errore è questo, trascurar di valertene? non miniero, fe su non ti accostaffi a cavarne.

odon più qua foccorfi , da lui già dati. Ti fi conceda. Ma qual ne fu la cagione? Ch'egli meno poffa ora in Cielo, a che meno voglia? Tenevi tu le sue Ossa fenza verum culto speciale, con altre molte in un Sacrario comune ; e però mentre nessuno a lui ricorrea con speciali offequi, qual maraviglia, che non fe ne sperimentalle speciale beneficenza? Ma grazie alla pia accortezza del tuo sì no-bile, e sì religiofo Pastore. (Fu questo il di decimonono di Decembre, nel quale furono solennemente trasportate le offa di questo Sauco da Monsienor Fra Giuseppe della Gorgna Vefcopo di Orvieto l' Anno 1660. ) Ritornan'esse in questo di a ripofare in quel luogo stesso, dove su l'an-tica lor tomba. È però chi può non prometterfi, che riverito di bel nuovo colà col fuo primo culto, non torni il Marcire anche a' fooi primi favori? Quefta è la cagione, per la qual'oggi con tanta pompa fi fa quelta translazione . Ur offa Eceli-re le ejus pullulens de lece sue, perchè ( comel' Ecclesiastico diffe de suoi Profeti ) tornin l'offa di Pietro, già inaridite , a ripullular dal luogo con nuove grazie. Che tocca a noi, se non che inaffiarle con teneriffime lagrime, the invigorirle con acceft fospiri, perch'esse fruttino: Là fitorni da tutti all'antico offequio , ne fia chi tema di non godervi accoglienze 'di fuo gran prò ; la fi riaccendan le fiaccole, la fi riportino i doni, là fi ripongan le suppliche, là si riappendano i voti Quello è Orvieto, l'Amator del fuo popolo . Hic oft populi Amazor: anzi l' Amator, s io non erro, maggior di tutti, ma 15, 14. che ti giova, fe, come dianzi io dicea, til non fai valertene ? Indarno feorghe. rebbe nelle tue Valli un falubre fonte . fe tu non corressi ad attignerne ; e le tue Rupi genererebbono indarno una preziofa

Corteggiata dall' Universo.

### PANEGIRICO IN ONORE DI SANTO ANTONIO DI PADOVA,

Detto in Lucca.

Non est inventus similis illi in gloria. Eccli. 44- 20.

13h. 4. de finoi fiplenderi. Ma jo, con buona pase Besté-ipl di Sencca, che ciò ferifes, non gliencere de. Pottebbe beri il Soles per mio pare te , fare ambiziofi la posmo della fin lucc., quant ci voleta [ le latinate il fino provincio del control de la control del con patori; yone prima, Prone feli mino. In antivate un intura por nor inturate un characteristic patori; yone prima, Prone feli mino. In antivatina voi turti a la ma divozionies. re si pomi negli "aberi , le biade nelle venifima veri (ori Anonio , di ca inc. di campagne, i fiori nei prati, dopo avetilo Anonio , di ca inc. di campagne, i fiori nei prati volgerebbono Mondo vina preli mini di anno di vagleggiato una volta, gli volgerebbono Mondo vina preli mini di anno non curanti e fagile turti i mortini; i in fia chianno il Marcolpor Non posi io, mortini di anno promi canno il prati campagne il mantini di anno non curanti e fagile turti i mortini; i in fia chianno il Marcolpor Non posi io, mortini di anno di mantini di m marebbono desolati nella Siria i soni temgiulfa il costume d'altri Oratori , mettepii ( s' ancor vi fosero ) spenti nella
Persia i suoi succhi, vilipesi nell' Egitto
mento c' ho da trattare, per rendermi ò Perhá foodi faceli, vilipeli rell' Egito mento c' ho da trature, per rendemi do l'ambiento del consoli del consoli

U chi portò opinione che il i di cib? Non vediam noi de Sand medefisole, ov arcora non facets' mi, che allora fono maggiori gli ofsequi, since che paffigiata e e l'Cie- le le revinis), che lora i finno, quando
la pinarca bello, e adorno fono maggiori lo grazie, e le utilità, che
i ma nel rufo, i mutile, e i la loro ci fi deviano? Per commendate
oziolo; non manchenbbe tut- a' Pedeli la pieta verio un Santo riguattuvis di avere tra gli uomini e molti amidevole di virtà, ma non tanto liberale
miratta maggifici e molti adoratori dei di grazie, vi avrà, no "I nego, necefun della controli dei di grazie, vi avrà, no "I nego, necefun della controli dei di grazie, vi avrà, no "I nego, necefne della controli dei di grazie, vi avrà, no "I nego, necefne della controli dei di grazie, vi avrà, no "I nego, necefne della controli dei di grazie vi avrà, no "I nego, necefne della controli dei di grazie vi avrà, no "I nego, necefne della controli dei di grazie vi avrà, no "I nego, necefne della controli dei di grazie vi avrà, no "I nego, necefne della controli dei di grazie vi avrà, no "I nego, necefne della controli dei di grazie vi avrà, no "I nego, necefne della controli dei di grazie vi avrà, no "I nego, necefne della controli dei di grazie vi avrà, no "I nego, necefne della controli dei di grazie vi avrà, no "I nego necefne della controli dei di grazie vi avrà, no "I nego necefne della controli dei della controli dei di recontroli dei di recontroli dei della controli della

dal comun gtido, dalla cotidiana esperienza, basterebbe a perfuaderlo il considerare, quanto Dio si è sempre mostrato non pur bramofo, ma per dir così, quafi avido di vedere onorato quello fuo fervo. Io a dire il vero , Udirori , mi fon tal' ora internato affai fiffamente intal confiderazione, t fempre fono flare costretto al fin d'esclamare per eccesso di maraviglia. Non est inventus similis alli in gleria. Non è credibile quanto alta cura abbia Dio fempte mostrata di renderlo glorioso, è si riguardino i naturali talenti, di cui lo arricchì, ò le soprannaturali virtà , le quali gl'infule, ò tutte l'altre tamoptodigiose prerogative, di cui dotollo. Che dubbio adunque? che in grazia fua concedera quanto chieggafi, mentre questo è mezzo tant' atto per moltiplicargli feguaci , per accrescergli applausori, per far che i popoli , corteggiandolo , rutti gli corran dietro? Sarà per tante mio carico di fpicgarvi questo ardentissimo studio, con cui fu Dio sempre inteso a glorificarlo. A voi toccherà di dedurre, quanto possiate promettervi di quel Santo , il quale tanto

potè piacere ad un Dio. Dal bel principio, che Antonio venne alla luce, fi scoperse in Dio questa vashezza non ordinaria di renderlo glorioso. Però gli diè, come sapete, per Patria una Città si cospicua, qual' è Lisbona; Padri nobili , indole generofa , ingegno acuriffimo, affezioni composte, fattezze amabili; onde ancora fanciullo traffe in ammirazione del suo trattare quanti il conobbe-ro. Una sola dissicultà pare che incontrasfe Dio nel glorificare Antonio, quant'egli avrebbe voluto: e indovinate qual fu? Fu Antonio medefimo : perocchè questi sdegnato di quegli onori, i quali potea largamenre sperar nel secolo, anche conficurezza della coscienza, e con utilità della Chiefa; fu tutto intento a procurare in qual niodo avria pointo fourarfi dalla cognizione di surto il Mondo - Cercò più chiostri, intanosi in più Monistery, affin di fuggire, non già, come fece Elia, le contradizioni, ma bensì gli applaufi, ond' cgli era perfeguitato; e finalmente chiedendo di essere ammesso nell'Ordine di Francesco poc' anzi forto, quivi, come fu la cima folinga del Monte Orebbe, fi flimo ficu-10 : ed entrato ancor egli in una spelonca, tentò di celare fotto la rozzezza del panno la nobilra de'natali, e fra' nafcondigli degli eremi la celebrità della fama. Ma questo è nulla . Chi vuol conoscere

Panegirici del P. Segneri .

quanta industria ei ponesse per occultarsi . lo miri un poco in apparenza d'uom femplice, ed ignorance, diffimulare quell'altissima scienza, che lo illustrava. Già voi sapete, Uditori, com' egli si consacrò da principio nella Religion Francescana per mero Laico; e però applicatofi tutto a' ministeri di casa più faticosi, non in altre si adoperava, che ò in purgare gli stovigli , come un fante spregievole di cucina . ò in portare le some, come un giumento vilissimo da strapazzo. E a dire il vero, egli arrivò ad ottenere ancota l'intento: perchè già ogn' uno lo ripatava in difutia le, un difadatto, e come tale niun curava d'averlo in fua compagnia. Oh questo si, che mi riempie, Uditori, di maraviglia. Tutte le doti fi arrivano ad occultare più facilmente, che la Sapienza. Ravvolgete alcun Re.tra fuccidi cenci, non lo diftinguetete da un conradino; e come tale riputato fu Ciro . Ponete un forte fra timide femminelle, non le difcemerete da un neghitrolo; e come rale dileggiato fu Ercole. Strignete un libero tra vergognose ritorte, non lo ravviserete da un servo; e come tale fu compatito Sinone. Ma non così può nascondersi la Sapienza, la quale a guifa di fiaccola luminofa, fegià mai viene a discoprir più da lungi il suo portatore. è qualor egli , per deliderio di maggiormente occultarii, fen vada appunto tra gli orrori più notturni, e le vie più buje. Chi più fagace infimular d'un' Ulifle ? E nondimeno a lui tutto potè fortire, fuor che di fingersi infano. Perciocchè mentre egli stava arando a tal fine in lito del mare, eccosi Palamede , che astutamente gli pofe innanzi il fuo pargoletto Tolemaco; e allora Ulisse, in vece di proseguire diritto il foko, si ritirò, e per non calpestare il figliuolo, faviamente operando, voltò l' ararro. Ma oh quanto diversamente si portò Antonio ! Egli feppe il fuo fenno occultar di modo, che calpestando con uniforme dispregio e parenti, e amici, e conoscenti, edimellici, e quanto il Mondo gli parò fealtro dinanzi, affinchè contra l'infegnamento evangelico , dall' aratro torceffe la man costante , fi se per lungo tempo tenere un'uomo inettiffuno : a fegno tale che coftretto con gli altri d'intervenire ad un folenne Capitolo Generale celebrato in Affifi; quantunque ei fosse senza eccezione il più dotto, non proferse parola, non formo fillaba, esi diverso fi dimostro nel fembiante da quel ch' egli era , che ove i Superiori poi ebbero a dipartira appe-

Ber Hit Google

11.

appena fi ritrovò chi percarità fi degnaffe accettarlo nel suo comune, E che pensiamo dicess'egli tra sè, quando in questa guifa vedevafi rigettato vergognofamente da tanti! Vogliamo credere, che mai non gli spuntasse nel cuore alcun volenteroso penfiero, che gli dicesse : Antonio che fai ? Non vedi come ogn' uno fi fdegna del tuo conforzio? E fin'a quando vuoi vive-re sì negletto, di, fin'a quando? Una parola, che tu ti risolva a dire, basterà (se tu vuoi ) per darti a conoscere. Non hai tu fpefi tanti anni nelle accademie ? tante notti vegliate fopra le carte? Manifesta or solo una parte di questa scienza, e vedrai come a gara ti cetcheranno quei ch' or ti scacciano, Così io m'immagino, che talora il dileticaffe un naturale talento di appalefatfi. Ma fe talistimoli eglimai fentiva com' uomo; certo è, che rintuzza-vali come Santo. Finche Dio, quafi impaziente di più vederlo si lungamente na-scoso, ispirò a un suo Superiore che lo strignesse pubblicamente a discorrere di materie spirituali in un religiose congresso. Rimase Antonio più pallido a tal comando, che non rimane ogni passeggiere assai ricco, il quale si vegga necessitato da ladroni a fcoprire improvvisamente quant' oro ha feco. Da una parte violentavalo l' ubbidienza, dall'altra ritraevalo I umiltà. Ma dopo vario contrasto, fu l'umiltà necessitata di cedare all'ubbidienza, e così finalmente Antonio parlò . Or chi può esprimere, come dovette fcuoterfi tutto l' Inferno alla prima voce, ch'egli udi articolare da quella bocca, da cui dovea tollerare tante sconfitte? Quante perdite dovette allor prevedere, quante deplorare in un punto ? Sì , sì , ha parlato alla fine Antonio , ha parlato, e in vano l'Inferno fi confidava in quel pertinace filenzio . Percatori . Eretici, Ebrei, Gentili, Ateifti, fi è fnodata già quella lingua, che dovra infieme trionfare di tutto voi. Aspettatevi pure di rimanere, chi confuto da pulpini, chi fuperato nelle accademie, chi convinto nelle finagoghe, chi ammutolito nelle difpute, e chi conquiso ne' libri . Non è mai flata fe non qualche gran voce, quella, la quale è nata da un gran filenzio. Onde quì ancora San Pier Grifologo avrebbe giufta cagion di esclamare: O quanto silentio nasiitur vex! Perocchè se gli parve assai che la voce del Battifta nascesse dal silenzio paterno, non è forse meno, che la voce d'Antonio nasca dal proprio . Ma la-

sciamo andar queste cose. Certo è, Udi-

toti, che que' Religiofi in udire parlare Antonio pieno di fovrana facondia, fegli gittatono a' picdi tutti arroffici d' averlo conofciuto si tardi, e chiedendogli perdo-nanza degli fchemi e, de forti ; da loro ufatigli, lo ammiravano come un' Oracolo di fapienza celefte, ed Oracolo tale, cui nulla toglica di credito, ma ben si

molto accrefcevane lo star muto. Or qui si che Dio cominciossi ad intereflare nell'efaltazione del Santo. Fe volar per tanto la fama del fuo gran merito all' orecchie del Patriarca Francesco, il quale eleffelo per Maeltro dell' Ordine, e cosi Antonio fu il primo, che aprisse scuola di fcienza in quella Religione, trata fin' allor solamente Accademia di santità. E vaglia il vero, io non sò se in commendazione di lui recar fi possa argomento di maggior peío. E chi non sà quanto Francesco era alieno dall'introdurre nella femplicità religiofa fottigliezze fcolaftiche ? Sapea ben'egli quanto difficilmente alloggiassero fotto un medefimo tetto fcienza, e umiltà; e temea, che conceduto una volta l' adito ne fuoi chiostri alle lettere, non innondassero unitamente con esse il fasto, le contese, le gare, le pretenfioni, le maggioranze . Ospiti affai più facili a non effere ammessi, che ad esser accomiatati. Quanto alta stima mostrò egli per tanto della perfezione d'Antonio, mentre fido in fua mano le chiavi d'una porta così gelota! E pur egli era allor giovane, che non avea trascorsi ancora di molto i ventisette anni , nella qual'età, fi com'era maggiormente ammirabile tanta scienza, così era ancor maggiormente pericolofa. Ma viva Dio a che la felicità del fuccello autenticò la prudenza dell'elezione. Tutti i feguenti fecoli han poi mostrato quant' Antonio fosse abile a tal'impresa, mentre si bene seppe introdurre nel suo gloriosissimo Ordine, quanto le lettere hanno di perfezione, e di utilità, che ne tenne indietro quant'hanno di vizio, e di nocumento. Parli pure un poco laChiefa, e gnando fappia deciderlo, ci decida, se per quattro secoli interi ella sia stata da simili Religiosi illustrata più con lo splendor de costumi » ò più difesa col valor delle scienze. Io per me certo, tutto attoniro, miro i figliuoli del gran Francesco, stancarsi sopra de pergami in serventi predicazioni, e poi non volere altro letto a rinfrancare le forze, che un'acco di duro strame. Mirogli estenuarsi sopra le carte in attentissimi studi, e poinon volere altre delicatezze a ri-

III.

f..... ..

chiamare gli spiriti, che un'avanzo di men- 1 Quindi ad un uditorio, or di dieci, or di dicato alimento . Mirogli affaticarsi dentro le scuole in sottilissime controversie, e poi non volete altri fpazja fvagar lamente, che i confini d' un'angustissima cella. Sono pur'essi quelli che han dati tanti espolitori alle Scritture, tanti comentatori alle Arti, tanti propagatori alla Fede, tanti esterminatori a gli Eretici; son pur'essi l Ma qual premio però si sono arrogati di cosi rilevanti fatiche? Non fon'effivivuti futt'or contenti della loto aufteriffima povertà, rozzi nell'abito, inculti nel portamento, alieniffimi dagli onori? E a chi fi dee attribuire tanta umiltà congiunta con tanta scienza, se non ad Antonio, il quale fu il primo ad infegnar nel fuo Ordine la grand' Arte di collegarle? Quanto gran gloria fia però fempre la fina, che qualimque volta la Chiefa licta rammentifi d'un Bonaventura, 'di un Bernardino, d' un' Ales, d'uno Scoto, d'un' Aureolo, d'un Mairone, e di tanti altri uomini illufiti per dottrina, e per fantità, debba per cosi dire, averne continuamente non leggiere grazie ad Antonio , il quale dimostrò a tali posteri come potessero sar divenire forelle quelle due doti, che folcan'

effere riputate nemiche? Ma vago Dio di date affeora al fuo fervo gloria maggiore, non contentoffi che la fua voce fi confinaffe dentro le feuole a prò de domestici, ma volle che risonasse ancora ne pergami per utile degli eftranei, Lo dorò però di facondia così sublime, ch' io non dubito punio di proninziare, di rado essere stato udito altro dicitore, ò saero, ò profano, con maggiore attenzione, o con maggior frutto. Diro in riffretto ciò che il tempo mi vieta di nattare con diffinzione . Dove Antonio compariva per predicare, si spopolavano non solamente le Ville, ma le Città. Il suo pulpito folito non fi collocava in teatro meno fpaziolo d'una campagna. Ivi cominciavano dopo la mezza notte ad incamminarli le genti per pigliar luogo . A truppe a truppe scendevano da ogni parte, i più nobili con le fiaccole, i più popolari con le lanterne ; me tutti egualmente con tanta composizione, che non toglievano il suo filinzio alla notte, ancora che le negalic ro il suo riposo al Vescovi, edi Cleri delle Città, i Governatori, ed i Magistrari, venivano come in processione, ed in ordinan-22 - Tacevano i tribun ili , fi tralasciavan le udienze, ferravanfi le officine, non altri- I gliendo altra volta ancora nell'aria turbi-

venti - ed or' anche di trenta mille persone giungeva a parlare Antonio, accompagnato da foldatesche e da guardie ben numerose, dalle quali, dopo la predica, era altresì ricondotto al fuo Romitorio, per falvario da'devoti affalti di quei, che agara affollavanfi, ò per bacrargli le vesti, ò per istrappargliele. Ortensi, Tullii, Demosteni, dove siete? Evvi alcuno di voi, che possa giustamente vantaris d'applausi eguali? Che avreste detto, se vi foste di notte a cafo incontrati in quelle vafte campagne, mentre tante e tante migliaja d' uomini, e grandi, e piccoli, e nobili, e plebei, e dotti, e ignoranti, attendevano la venuta d'un dicitore ? Chi è coftui ( avtefte voi domandato con ciglio attonito) chi è coftui, che può tanto con la fua vece? Sappiamo pure per lungo ufoquante arti ci fi richieggono a tenere un poco di turba attenta, e benevola. Quantopiù dunque a trarla si di lontano, e in numero si folto, e in qualità si fiorita, e inorasì sconcia, e in luogo sì disaggiato! E pur tutto questo Antonio potè - lo nonniego, Signori miei, che con alcuni concosfi più chevolgari Dio non lo favorisse in tali occasioni. Perocche lo aveva dotato di due fingolari prerogative : la prima, che predicando con voce piana, fofse ascoltato in qualunque gran lontananza ; la seconda, che favellando nel linguaggio natio, fosse capito da qualinque stranissimo forefliere. Ma ciò non parmi che però nulla deroghi alla gloria dell' Oratore. anzi mi par che l'accresca, mentr' erano appunto tali i fuoi fentimenti, che meritavano dispensatsi in grazia loro alle leggi della natura. Or' imaginatevi voi, quali dovean effere le conversioni ch'ei fece in tante innondazioni di popolo, ed in tanta opinione di fantità . Venga qui a darne teflimonianza l'Infeino, ch' io l'hò in piacere: da che non truovansi lodi più autorevoli, che i fremiti de' nimici . E non cercò questi con infinite maniere d'artraverfaisi a st gloriose fatiche? Chearti non usò? che pictre non mosse? che macchine non oppose? Ruppe talora le travi dell' ravolato, che serviva al Santo di pergamo, per fuscitar nelle genti grida e tumul-10. Spedi Demonii in abito di Corrieri, a prefentar nell'uditorio gli (pacci, per tollevare ne' cnori distrazioni, e sollecirudini : e non foddisfatto di ciò, raccomenti che nelle più fegnalate folennità . ni minacciofi, con tuoni, con baleni, con Pp 1

grandini, con procelle, fi argomentò di i no, nel quale alcuni Eretici contumaci : fpaventar gli uditori, e di diffiparli. Che per non arrenderfi alle fue possenti ragiofe pur' è veriffimo, che tali arti riufcirongli tutte vane, mentre deridendole il Santo, con effetti maravigliofi, ritenne le rovine, discoperse le frodi, arrestò le piogge: non è però, che l' Inferno, nello fludio, che adoperava per diffurbar que' congreffi, non palefaffe il timore che gli arrecavano . E che dubitarne, Uditori ? In una fola predica converti Antonio ventidue famosi ladroni. Nè crediate che ciò sia poco. Perocchè se la conversione d'uomini tali fu riputata da San Giovanni Grifoftomo impresa si malagevole, che il medestmo Critto, di due a' quali predicò dalla Croce, uno folo ne converti, quanto finpor decrecarci il fatto d' Antonio , mentre di ventidue, che andarono a udirlo, ventidue sen tornarono convertiti a Ma che diss'in ventidue? Certo è che essendo a que' tempi popolate in Italia tutte le felve di si brutta ciurma di gente, più di gran lunga che l'arme de' Magistrati, ad esterminarli giovò la voce del Santo: in quella maniera appunto, che a porre in fuga impauriti dal hofco i Cervi, e i Cavrioli, i Cignali . e eli O:fi . più vale un ruggito orribile di Leone, che quanta guerra ivi portino i Cacciatori co i loro ipi di , ò con le loro quadrelle. Ma nen folciò. Si ritrovavano in que' medefimi tempi quali tutte le Città infestate da Eretici, e Antonio fgombrolle: le famiglie inquietate da inimicizie, e Antonio le ricompose : le Chiese profanate da irriverenze, e Antonio le fantificò : i Sagramenti contaminati da abufi, e Antonio gli tolse: i chiostri desolati di abitatori, e Antonio gli ristorò, e generalmente parlando, deffò ne' cuori de' popoli untal fervore di penirenza, che i fuoi Uditori partivanti bene spello dalle sue prediche, non già percotendofi folo il petto co pugni (come quegli Ebrei, che feendevano dal Calvario) ma lacerandofi orribilmente le spalle con le catene . E' costantissima tradizione, che l'uto delle publiche discipline, oggi sì frequente, incomincialle dagli Uditori d' Amonio . Il che certo non è leggiero argomento della commozion ch' ci te e ml Mondo , mentre fe'il fanguinofi di Martiri volontarii.

Ma qual maraviglia; che con rale stupore, e con tanto frutto lo tentificio gli nomini, se come ansiosi corfer talora ad afcoltarlo anche i bruti? E non vi rine m-

ni, pigliarono quel partito, che lorol'unicoparve, non che il migliore, di non udirle ? Allora Antonio , non uso a tali ripulse .. fe n'andò tutto infocato al lido del mare, e alzata la voce: O Pesci, è Pesci, esclamè, venite ed udire quella divina parola. a cui non voglion questi uomini , ò per dir meglio, questi aspidi dare orecchie. Avreste veduto a quell'animolo comando, schoterfied incresparsi tutte in un punro l'onde put dianzi placide e abbonacciate: indi a poco a poco falire a gallacon maravigliofa ordinanza tutti quei greggi marini, e piccoli, e grandi, ripartiti secondo le specie loro: eschierati lungola riva, formare un'ampio, ed un'attento teatro. Fe' loro il Santo un ben lungo ragionamento in commemorazione de' benefizj: che fra tutti gli akri animali avevano ricevuti da Dio, mentre, e gli avea foli falvati nell'alta strage dell'univerfale diluvio, e fingolarmente avevagli. eletti, ora ad albergare nel ventre un Profeta naphrago, or a reflituire la luce adun Giutto cicco, or'a fomministrare il danare a un Dio tributario; e con questi, ed altri argomenti eccitatigli alle lodi del lor fattore, diè per fine a tutti paterna benedizione. Non credo che a quei muti animali mai dispiacesse esser muti , più che in queli' ora . Avrebbon pute voluto-troncar'i nodi delle lozo finpide lingue . ed articolare parole, e (colpire accenti -Ma non potendo giugnere a tanto, chinarono umismente le telle in segno di riverenza: e battendo l'ale , attuffaronfi nel profondo. Orchi mi sta subito qui a rammentare le glorie d'un favoloso Arione, che con un fuono armoniolo traffe i Deltini a compatition del fuo cafo ? Via via comenti poeticie ch'io per far credere al-Mondo prodigii tali, non hò bitogno di favole, è di menzogne . E quando mai la Grecia millaneatrice usò fingere tantoco' fuoi penfieri , quanto fe' Antonio vedere con le sue opere? Potè ben'estere che quel suo famoso Demostene si aspettasse già di arrivare ad un fimil vanto, quando ( come Valerio raccouta ) invanito della primo comparir per le firade spettacoli sua giovanile facondia, andava a'lidi marini per fame prova, quali che iperaffe con ella di tener forpeli i maroli, e attomei i mostri. Ma quando mai perudirlodeenò di alzarelo cita finiti dell'acque un vilifimo vermice no lo? Erano le me voci. bra , Uditori , di quel folennissimo gior- | senzariguardo portate a volo dagli Aqui-

per curiolità restasse punto ò di mormorare, ò di tremere al tuo parlare. Figuratevi dunque quanto gran gloria dovett'effere quella d'Antonio, quando in prefenza di popolo innumerabile, concorfo a tal novità , fu veduro tenere i mostri veramente pendenti dalle sue voci , e a suo talento convocartale idienza, e ditinetterla a fino talento! Nou è però daflupire, fe a si gran fatto seguille quella conversione di Escrici si famota, che allor si ottenne. Una sola enfa rendeva forfein Antonio mano planfibili tante ine maraviglie, ed era l'efferfi fatte omai familiari. Perciocchè Dio volemeroso ogni giotno più di glorificare questo tuo tervo, parea che avetlegli postain manola Vergadata a Mosè, perchè abbatteffe gli alteri, domaffe i difcoli, ed a forza di maraviglie si facesse a piè cadere umili i Faraoni.

VI.

E che? non fu almeno a piè d'Antonio veduto il ficro Ezclino con un ciugolo al collo chieder merce? e sopportar riprenfioni ? e fofirir rampogne ? E put' egli era naturalmente si indonnito per orgaglio, che quando al fine ferito in una batta dia preffo a Milano reftò prigione, mai inchinar non fi volle a ttattar di pace, anzi ne pure a cutarfi, ne pure a paiceifi, ne pure a favellar con alcuno; amando il perfido meglio di morir disperato come una bestia, che di accettare da' fuoi nunici conforto, non che rimproveri. Qual trionfo però più eccelfo di questo? Vada pur chi vuole, e stupiscasi ò d'un' Umberto che si fe' dietro vetiit piacevole un' Orio; ò di un Simonide, che fi fe' innanzi andar mantueto un Leone; à d'un' Artonio medefimo il quale mostrando un' Oftia facra a una Mula, fe' inginocchiarla: più di tutto ciò, s'io non erto, fu vedersi a piè supplichevole un' Ezelino . Quindi profeguite pur meco a confiderate, qual dono mai può confeguisfi dal Cielo, si pellegrino, si infolito, si glorioto, del quale Antonio egualmente non fosse adorno. Preveder inccessi futuri? Ma ad un Rambino non ancor nato, e ad un'uomo già adulto, con fantiflima invidia profetizò, c' avrebbono ambidue riportata quella palma si nobile di martitio, la quale in darno egli era ito per procacciatsi sin' in Marocco, dove n'eran si fertili allor le felve . Rimitar pensieti nascosti ? Ma non già cosi dirà il Vescovo di Bruges, del quale il Santo conobbe i dubbii, ch'egli aggirava ansiofamente per l'animo, e glieli sciolse . Penetrare affetti fegreti? Ma non gia così

Panegirici del P. Segneri.

loni, e dagli Austri: ne fu mai flutto, il qual I dira un Novizio dell' Ordine, del quale il Santo raggiunte le tentazioni, che accrbamente gli travagliavano il cuore, eglicle fopt . Renderfi totic mirabilmente vifibile ancora in lunghi, donde et a affente col corpo? Maditeame: Quante volte egli apparve di notte in fogno a gravissimi peccatori, rimproverandoli della loro petfidia, e diffintamente fpiegando loro di quali colpe dovevano confessarsi, e a qual Sacerdote? Sollicitudine', con cui ben' celi veniva a far manifesti, non so se più gl'incomprentibili voli della fua anima, è la infaticabile agirazion del suo zelo, che lo rendevano aucora in ciò non differente dal Sole, il qualcallora, che a noi par'ito nel iuo gran letto a dormire già quali lallo, sta illuminando altri popoli , stà scorrendo per altie vie . Che dirò della facolta, che Dio concedettegli e sopra gli elementi, e fopra le infermità, e fopra la morte ? Raddrizzare attratti , illuminar ciechi , raffodare paralitici , furono fue pruove volgari. Più fu ravvivare cadaveri, non pur freddi fu le funchii lor bare, ma ancora fracidi, quali dentro a' sepoleri, e quali ne fiumi. E nondimeno ne anche qui terminaronsi le sueglorie. Perciocchè trovo che fino a gli Angeli celi potea comandare, come a suoi leali famigli, chiamandoli, mandandoli, disponendone, come a lui tornasse più in grado . Benchè , dissi male . Non avean' effi in coffune di aforttaine i comandi: gli prevenivano. E così appunto fi scorse allora che Antonio bramò inviate una lettera a un Superiore . Petocelle mentre egli andava in vano cercando cui confeguarla, eccoti un' Angelo , Corriere alato , a lui fecte , e benche non pregato, e benchè non chiefto, non fi fdegnò d' offerit segli per valletto : e pigliato il foglio, con rara velocità l'ambasciate recò, tendè le tilposte, Ma qual maraviglia, Uditori? Quando i Cortigiani s'accotgono, che i lor Principi portano grande amore ad alcuno, non hanno a grave fervirlo, l'hanno a ventuta. Or che dovevan far gli Angeli , mentre vedevano l'estremadimeftichezza, laquale ufava Dio con Antonio? Oh quante volte nelle sue braccia miravano il lor Signore fotto fembianza di tenero bambinello, icherzare, e trastullarsi familiarmente con esso lui , quafi dimenticata la fua grandezza, e deposta la sua maesta ! Quivi scorgevano dell'uno all'altro teneriffimi i baci, quivi amorofiffimt i guardi , quivi foavitlimi i rifi. quivi graziofiilimi i vezzi. Come dunque Pp 3

potevano a quella vista non concepire, no mille penne in tesserne storie, e mille cogran fentimento d' offequio verso colui , l che vedean sublimato a tanto favore? Lo corteggiavano tanto, che invogliandolo troppo del Paradifo, nulla egli omai guftava più della terra; ende per compiacerlo convenne perderlo nell'anno trentefimo sesto della sua età. Quantunque, a dire il vero, io non fo fe ciò succedesse, più per compiacer lui desideroso del Paradiso, ò per compiacere il Paradifo defiderofo di lui. Certa cofa è, che difcefero quindi vifibilmente Gesu, e Maria, per accogliere fu le loro braccia maestevoli il suo spirito trionfale; tanta fu la brama, che il Cielo mostrò d'averne. Ed ecco quinnovi onori aggiunti ad Antonio : perocchè mentre i fuoi Religiofi volevano per un poco tenere occulta la perdita, che la terra avea fatta di si grand' uomo , cominciarono per le strade di Padova a pubblicarla i bambini con altegrida, e con gemiti inconfolabili. Indi per collocar quel facro depolito fu miracolosamente scoperto un avello nuovo, fabbricatogli (come fi avvisarono alcuni ) per mani Angeliche: donde furon tofto sì grandi, sì ftrepitofi, sì

innumerabili i miracoli, ch'egli fece, che in capo a un' anno il Pontefice fu costretto per foddisfare alle preghiere de' Popoli, alle istanze de Potentati, di registrare solen-Nella Città di Spo, nemente il fuo nome ne fafti facri: e ciò con tanto applaufo del Mondo, che mentre poco lurgi da Roma fi ptonunziava sentenza cesi bramata, fin in Lisbona le campane le fecero da se stesse un ecco gioconda, strepitando turte, benchè da niuno toccate, fonando tutte . O Antonio, Antonio , che gloriofi trionfi fur questi tuoi? Ben fi conosce che a predicarli degnamente verrebbevi la tua lingua, ancor' incorrotta. Ma almen ti piaccia dare alla mia tanta lena, che non si stanchi a ridir di te ciò che vale; da che non v'è da temere, che un popolo a te sì amico fi

stanchi a udirlo.

VII. E certamente, che vi pensate Uditori? Che ficno al fine compite qui tante glorie? Cosi do vrebb effere, se riguardassimo a quello, che communemente addiviene negli altri Santi . Perocchè io confidero , che per que' primi mesi, ò per que' primi anni dopo la loro fortunatifima morte, Iddio fuole Illustrarli con grazie ammirabilistime . Ognuno allora porta donì a' loro fepoleri, ognuno strugge cere, ognuno sparge incenfi; ognun porge suppliche: trionfano per

tere in risonarne canzoni . Ma che? dopo alcuni anni viene infen#bilmente ad intiepidire sì gran fervore. Comincia intorno a quelle tombe adorate ad apparire oramai maggior folitudine : fi accendono meno fiacco-le, fi fospendono meno voti ; ed il più ne' di annivertari del loro natale vi concorrono i popoli ad onorarli con qualche ftraordinaria celebrità. E que fo fembra che volette accennate un di l'Ecclefiafiico; qualor parlando di quei fant fimi Eroi , i qualial tempo fiorirono della legge si naturale, si feritta, necayò quella conclutione: Feeti, can-Omnes ifti in generationious geneis fua glo- 44 7. riam adepti funt, Cin diebus fuis habentur in landibus. Che fu quafi un dire. Finche duro il loro fecolo , durarono parlimente le loro lodi . Dipoi s' andarono a poco a poco scemando, quando dalle glorie de seguenti rimafero quafi oppreffe, ò almeno ofcurate, le glorie de precedenti. Fu lodatiffimo dopo il diluvio Noe, ne d'altri, che di lui, favellavano i genitori a figliuoli, ò gli avi a' nepoti. Venne appresso un' Abramo, il quale feco recò molta parte di quefto grido. Ad Abramo fegui un' Ifacco, ad Ifacco un Giacobbe, a Giacobbe un Gioseffo, a Giosesso un Mosè, e così altri di mano in mano, i quali, tutte affaticando le bocche ne' loro vanti , poco già lasciavan pensar di que' primi Padri , e poco parlarne. Ora lo stesso, se si considera bene, pare accaduto ancor nella Chiefa per varj fecoli, in rifpetto di vari Santi: a' quali dopo alcuntempo fembra, che il medefimo Dio vada quafi diminuendo quell'ampliffima facoltà di bene-

ficare, affinche a guifa delle miniere scavate giàlungamente, cedano ad altre, che nuovamente fi scuoprono , il maggior nome, ad altre gli avventori , ad altre il concorfo . Ma fe ho a dire il vero, Uditori, come ad un' Antonio non si è praticata già questa legge? Quanto tempo credete voi già trafeorfo dopo il fuo felice paffaggio? Venti luffri ? Quaranta luftri ? Sono gia trafcorfi affai più di quattrocent' anni. E pur' udite . Sono tanti gli applausi ch' egli ancor gode, chenon v'è altare dedicato al suo nome, non v'è quafi tavola ornata del fuo ritrat-

to, intorno acui non fi fospendano ogni di nuove spoglie, ò d'infermità debellate, ò di malie disciolte, o di morti dome . Non fi aspetta il giorno anniversario del suo natale per rinovellare la sua memoria. Signorino. Ognifettimana infallibilmente moltisiritruovan, sì d'uomini, si di donne, allora le loro lodi fu mille lingue : s'affatica- che rigorofamente digiunano ad onor fuo,

leco.

acqua: ad onot suo ogni settimana confestanfi , ogni settimana comunicanfi ad onor fuo. Quanti fono che fanno fopra i fuoi altari e iplender faci perpetue , ed immolar fagrifizi cotidiani ? Escono del continuo alla luce nuovi panegirici del fuo merito; gemono i torcoli in promulgare ogni giorno nuovi miracoli, operati dalla fua mano: fudano le officine in fabricare ogni giorno nuovi lavori da confacrarfi al suo culto . E forse che si ristringono questi oskoui in una sola Città, ò anche in una fola Nazione? Se mirafte a quel ch'è in costume, ancor d' Antonio gindicherefte così . Concioffiachè non ogni Santo fuol egualmente effer noto in qualunque luogo, ficcome non ogni stella fuol'egualmente effer chiara in qualinque elima . Ciafcuna Citrà , ciafcun Regno n'ha qualcun fuo particolare, del cui patrocinio fegnalatamente fi pregia, e però li usa dimostrazioni più speciali, e più scelte di reverenza. Ma quegli, di cui tanto favellafi in un pacfe, talor appena è ricordato in un'altro . Quanti n'ha la Polonia, quanti l'Ungheria, quanti l'Illirico, de quali a noi ne pur è giunta contezza? permettendo Dio così, perch' essendo la divozione degli nomini assai limitata, e affai fcarfa, non farebbe altro il divedetla , qual piccolo fiumicello fra molti campi, che un diffiparla. Ma di Antonio non può già dirfr il medefimo. E qual luogo fi truova nella Criftianità che non professi al suo nome singo-Iar culto? Non dico in Portogallo , dov' egli nacque; non dico trella Francia, dove infegnò : non dico nell'Italia', dove ripofa: ma in tutti i regni d'Eurapa , anzi nelle Indie medefime, e vecchie, e nuove, è sì divulgata la celebrità del fuo nome son si palesi le pruove del suo soccorfo, che vi ton poche Città, le quali non preginfi della fua protezione . Anzi fcendendo alle perfone medefime, ne numereremo affai poche che non fel tengagano per loro caro Avvocato favoritiflimo. Qual caia v'è, per dir così, qual bottega, o quale tugurio, che non veggafi adorno de' fuoi ritratti ? Non ha mendico, benchè sfornito di mobili , benc'tè fprovveduto d'artedi, che non ne voglia appo'l fuo ktto un' immagine, se non espressa in tela con dotte miniature , almeno impressa in carra con rozzi intagli . Che se a varj degli altri Santi suol sicorterfi per ajuto, folo in qualche ac-

ferza guffare altro talora , che pane, cd i cidente particolare, ad Antonio ricorrefia esqua: ad onto riu on gui fettimana comunicanti ad one fino di menti on che famo no pran i pericolo della vita, a lui nella perito inco i fario no pran i perito del corre, a lui nella perito di colo di comino. Alla nella regiona di contino. Qual nel nella regiona della ricolara a lui nella perito cominno alla lue ne motori paregiori del gotto della vita, a lui nella perito cominno alla lue ne motori paregiori del gotto della vita, a lui nella perito di cominno di cominno di la nella regiona della ricolara ricolara della ricolara della ricolara ricolara della ricolara ricol

Che d'te dunque Uditoria Sarà chi nieghimi, che in confiderar tante glorie concedute ad un' uomo, non avefs' io tagione ginfliffima d'esclamare : Non est invensus similis illi in gloria? Eche potea Din tare omai di vantaggio per renderlo , ò più famoso, ò più riverito è con quali dimoffrazioni potea palefarne maggiormente l'amore, che gli portava ? con quali più alletrarfi al fuo culto? con quali più ftrignerfi nella sua (ervitù ? Fellci dunque voi che avete faputo fare elezione di Avvocato così potente. Studiatevi pure animofamente di cooperate, quanto per voi più fi possa, a tante sue glorie, e non dubitate, ch'egli le vede dal Cielo, e fe ne diletta. Se non che, che diffi dal Ciclo ? Da ch'egli era ancora nel Mondo, tanti fecoli innanzi le videtutte. Perocchè, come narrano le sue storie , mentre moribondo ei giaceva su'l pavimento, ricoperto di facco, e asperso di cenere, gli furon da Dio rivelati con maravigliofa chiarezza que grandi onori, che dovez ricever da' posteri. E tra questi onori potete voi dubitare, che non iscorgesse anche quelli da voi prestatigli, si come in molt'altri tempi, così particolarmente in questa mattina? E che diletto dovea per tanto el provare confiderando l'avidità, la divozione, la calca, con cui dovevate concorrere in questo giorno a sollenizzare la fua memoria , dimenticati d' ogni altro affare, annojati d'ogni altro divertimento? lo non ho dubbio, che in poc" altre Città dovert'egli in quell'ora gittar lo fguardo, nelle quali non rimiraffe una foltiffima turba di juoi futuri divoti; ma divoti per una parte si nobili, per l'altra si infervorati, non fo, s'ei ne vedeffe in molti altri luoghi. Che refta dunque se non che voi profeguiate tuttor coffanti ne' medefimi offequi, con quella indubitata fidanza, che se a verimo gioverà il profe-Po 4

viir

guire gioverà a voi , Signori miei , con- ¡ Non dubitate : il giorno della mia ottatenratevi ch'io finifea con quell'titile offervazione. I Santi fono le fertirelle più file delle Citta ( già voi lo sapete ) e però cun molta faviezza avete loto affegnate le vostre porte, loro dedicate i vofiri quarticri; come a coloro , i quali feeurreatem ab heltrum incurficnibus exhibent ( secondo che Sin Bafilio ne favellò ) nè c'è pericolo, che ingannari dal fonno chindano mai le palpebre a gran danno vostro. Ma se volcte un singolar defensore di quella fortunatissima libertà , per cui mantenere niuna farica è ecceffiva niuna diligenza è fuperflua, fecaliete Antonio. Credete voi per ventura, ch'io ciò vi dica fenza fondamento baftevole, quafi che goda di Infingarvi le orecchie con promelle gioconde, quantunque vane ? Non fia mai vero. Andate un poco, e chiedete con quali ajuti i Padovani tornaffero in libertà , quando Ezel.no ( quell' inumano Tiranno, ch'io gia vi diffi ) rendutofi d' ogni rempo, ma fpccialmente dopo la morte del Santo, vie più orgoglioso, premeva a' miseri il collo con duro giogo. Si cimentarono ad ispezzare un tal giogo le forze del l'ontefice collegate con l'arme de Veneziani. Ma quel, che tante intiadre non valiero ad operare : valie un' Antonio . Perocchè mentre la notte della fua festa era al fuo sepolero prostrato un suo Religioso raccomandandogli una voce da quel sepolero, che disse : nio dell'Universo.

va ricupererete la priftina liberta: Ecosì it tervenne. Perocchè giunto quel giorno, fa Ezclino interiormente forpreso da tal terrore, che aprendo da fe ftesso le porte della Città, sen fine i tutto stolido, e sbigottiro, quafi che avette i perfecutori alle fpalle, con le visiere calate, e co'ferri ignudi , che lo incalzaffero . Ora fe Antonio tanto potè per restituire la liberta a chi gia l'aveva perduta, quanto più dunque per mantenerla a chi si ben la fa confervare ? Poca fatica avrà egli in questo a durare, non ve n'ha dubbio: tanto fon perfette le leggi , tanto è vigilante la cura, tanto è concorde l'affetto, col quale tutti concorrete a difendervi un si gran dono .. Nientedimeno la miglior regola di Criftiana politica parmi quefla: Usare tutte le diligenze umane, come fe non vi fosse Cielo, al quale ricorrerere : e ricorrere al Cielo, come fenon vi fullero diligenze nmane, le quali usare. Ne crediate, che perche Padova fosse quella Città, da cui Antonio tolse il fuo nome, abbia egli riftrette a 'lei le sue grazie, a lei la sua protezione. Già tutti i popoli egualmente pretendono fopra Antonio , divenuto egualmente tutto di tutti. Onde, è fi riguardin le glorie, ch'egli da tutti riceve, over le grazie, ch'egli a tutti comparte, giustamente omai può chiamarsi con titolo più magnifico , la liberazion de' mestissimi Cittadini , usci non più Antonio di Padova , ma Anto-



### INNOCENTE

Adottato fra Penitenti.

# PANEGIRICO IN ONORE DEL

## BEATO LUIGI GONZAGA.

Detto in Firenze.



tanti foro nutripoli, quanti prefuppone nell' umno colpa 3 è che psono vigi, e tanti nutrigani i par che non poffa con l'impocena ti i, quanti vizioli. Quello c'he mondieneo leg punto nuggiore, di quel che faccia fuol darea melel sperima di mon perime i la o l'ierro con l'argento, o l'piombocom de l'apper che mant fumpre una axvols; l'oro, Ma dall'altra parte, fe per cichère cui pur alcuni divengono si arroganti, non non è ; perchè non potrà un l'empre vi-che animoli, che per fiducia di dovetti al vere, da Innocente, e contuttociò jempre fine falvare fu quella tavola, yanno (chi il piangre come Reo! Cetto così fice Luicrederebbe?) van da se stessi a percuotere gi, quel grande spirito, ch' oggi noi rivezar la Nave. Ma ch troppo folle configlio! gior della fua, credo che in molto pochi oh deliberazion troppo iniqua, e non già trovar fi possa; ma dall'altro lato, di quanon tenteration troppo integra, e toni pia trova n points, materia intro into, at quandegna di venir putro imminata dau nobili to pochi altresi narrari fi porta Penierra.

s Hieros, Buore l'Penieronia quafi fetanda pel nasper 3. 84 frajam miferis, salaia fe ( cosi feriveza lo qui farvi vedere amiclevolifimamenl'eloquente Girolamo alla Vergine Domete congiunte in efilo , Nè crediate, che

Ebalicas d'anima ufic correntari di per-dere l'inoccaria, perche la politicina la bam de Sami in due cichere, in quella fia a islavaci. Le grandi anime ambicono d'almocenti , e di n quella di Poniment gi di condut fino in porto il navilio intere, a la bri als filma fad cioni di dovrebbe, che dispero de turbini, e ad onta delle procel lo condutati di pure la Pericircaza a filma. delle i lusio metri anconoril altra, e che a Re: e provides pute la reintenza enuna delle i lou internancenna attra, e cne a su delle i lou internancenna attra, e cne a su diade plus attra, e cone a suitade, pud man, quad perà aleria, quarres, dateo in Parnes, tenefic un piè ful trance. No diade pud mangiori arbebe, profilere, di ciò confeguia per la preferenza aj que fon pere tarres, che pregio an pere la cone progio farabbe, profilere di ciò confeguia. sero unite insteme in un cuore queste due che possano darsi vanto con verità, di

On ando per veutura errato phelle viriù, sì che si ferbasse un innocen-dal vero, chi questo Moni va di Angalo, e nondimeno nel medesmo do riperò simigliante ad ut-compostito Occano, in chi proto. Io so, che la peniteriza di necessiria

alla quale poterfi raccomandare dopo il avviso del Gran Gregorio, è proprio dell' nanfragio: e quelta è la Penitenza, per Anime fante conoscer colpa, dove colpa nelle fecche, a rompere negli fengli, a spez- riamo accolto nel Ciclo. Innocenza magtriade) In Virgine integra fervetur navis. congiunzione fia questa poco ammirabile:

id. Ibid.

II.

avere mantenuta perpetuamente inviolata [ quell'innocenza, che semplicetti bambinelli acquistarono al sacro fonte ! Pregiasi, non pun negarfi, la Chiefa di tanti Eroi, quanti ella annovera Santi , gli commenda, gli celebra, e quafi Aquile, le quali addestrino al volo i minori uccelli, tutti a noi gli propone per esemplari di lodevoliffime operazioni . Ma quanto radi fono coloro, di cui propor posta ogni azione pet un esempio! Conviene che ella medefima molte non ne lodi in alcuni, molte ne biafimi, e che in grazia fol della morte da lor sofierta, perdoni in altri la vitada lor menata. Non intendo io già, mici Signori, di offuscar le glorie d'alcuno co'l paragone. Nel reftochi non vede, che molti fi iono a ragion di esempio segnalati per continenza, ma dopo avere lungamente sfogata già la libidine? molti si sono fegnalati per umilrà, ma dopo avere lungamente pasciuta già l'ambizione? e se altri poi fi fono renduti degni d'immitazione per la pietà, quanto furono prima meritevoli ancor di abbominazione per la licenza? Si ammira in altri la temperanza; ma dopo le crapole; in altri lamaturità, ma dopo le leggerezze; in altri la nudità, ma dopo le gale; in altri il raccoglimento, ma dopo la distrazione; in altri la compunzione, ma dopo i diporti; si come appunto di Augusto disse già Seneca, che veramente fu moderato, e fu pio, ma allora ch'egli ebbe gonfiati prima più volte i mari di fargue, e popolate or le campa-Pe cie- gne di ftragi, or le nole di efiliati, or le mentia l.t. torri di prigionieri : Fueris Augustus mode-

garus, & elemens, ma quando fu? nempe Gripiglia Scheca ) nempe post mare Alliacum Romano cruore infellum; nempe post fra-Mas in Sicilia cloffes, & fuas, & alcenas : nempereft Perufinas aras, & proferiptiones. Non così gia fi può dire del mio Luigi . Non cominciò egli ad effere virtuolo, quafi per iftanchezza d' effer malvaggio : ma ogni fuo fatto può giuftamente proporfi come degno di lode, di maraviglia, d'immitazione; è tutti fon di tal merito, che ciascum d'etfi si crederebbe eminente , fe non folicro tutti pari . Oh quelta sì, fe commetter mai nulla in tutta la fua vita . di cui peterfi arroffire, nonche confondete, come avviene a' più de' mortali, ancora fantifimi . Questa è gloria scelta, grida Girolamo, questo è vanto affai pellegrino; Felix praconium qued nulla corius vita forde maculasur 1.

minata fol nella breve età di ventitre anni, perchè io vi risponderò, ch'egli visse appunto l'età più pericolofa. Chi non sà, la fanciullezza, l'adolescenza, la gioventù, essere i tempi più favorevoli al vizio; quando si per la immaturità del discorfo, sì pe' bollori del fangue, si per lo mancamento della esperienza, sì per la fragilità della inclinazione, più che mai riesce difficile non urtare in qualcun di quei tanti icogli, che stanno ascosi nel golfo infido di un fecolo si corrotto? E nondimeno. in questi anni appunto si lubbrici , si mantenne Luigi così lontano da qualfivoglia. fospetto di colpa grave, che il Cardinal Bellarmino (personaggio di quella integrità, e di quella dottrina, si nota al Mondo ) dopo aver diligentemente spiata ricercara, e discussa nutra la coscienza del fanto Giovane, fuo figliuolo spirituale, non dubito di pronunziar, che Luigi fosfe stato da Dio confermato in grazia: Privilegio conceduto prima a gli Apostoli », com è certo, e poi per opinion del medemo Cardinale, paffato fuecessivamente inaltre poche anime più favorite, e più clette, le quali Dio d'ogni tempo và confervandosi nella Chiesa, per sollazzarsi in esse, come in giardinetti segretti di sue delizie. E chi potrà dubitar punto, che l' anima di Luigi non fuiffe una di queste, se attentamente rimirifi, quanto presto Iddio. lo volle per fno? Pati la Marchefa Marta. fua Madre, allorche d'effo fu incinta, rante difficultà, foggiacque a tanti accidenti, che disperata concordevolmente dal Medici la falvezza del parto, non ad altro più. fi studio, the ad afficurareli tosto the fosfe poffibile, quella vita, per cui fola omai par, che rilievi il nascere, cioè la vi+ ta celeffe. Prima però, che interamenteegli foffe compar fo a luce, gli fu con anfia granditiina accelerato dalla Levatrice industriosa il sacro battesimo ; depo cui subito cessò di modo ogni travaglio, ogni rischio, ch'io non dubito punto di poter dire, che ciò non altro era ftato per veri-1à, che un'artificio fagace, che un tratto amabile della Grazia divina, quafi impavi fi penía, Uditori, è gran fantità : non | ziente di pigliar profto poffesso di si bell' anima. Voi che fiete ufi alla eaccia. avrete facilmente, Uditori, sperimentaro il grau godimento, che v'è in far preda de" teneri animalucci ne loro nidi. Perciocchè 'prendendoli così piccoli, vegli venite indi a rendere più amorofi, pascendoli, governandoli, ammaestrandoli, come più

Nè mi dite, che la vita di Luigi futer-

Ber its ad

a voi

cacce bensì, di tutte le forti, ed in tutti ilnoghi. Lungo il mare predò Andrea, predò Giacomo , predò Pietro , predò Giovanni : presso ad un' albero se caccia d'un Pubblicano, qual fu Zaccheo; prefl'anima d'un Ladrone fospeso in Croce. Ma niuna preda gli fu però tanto cara , quanto quella del piccolo Precuriore prefo nel nido, cioè nell'alvo materno. In questa sì, che veramente ci mostrossi, qual dovey' effere, un Predator frettolofo: Feftina pradari. E però ancora vedere, che niuna preda gli riuscì, poi cresciuta, maggior di questa, ò nelle doti, ò nel merito, ò nella filma. Or'ecco (le così mi fia lecito di parlare) ecco, dico io, ciò che Dio fè con Luigi; il predò dal nido . E se non tanto a predar lui si affretto, come a predare il Battista. non è però che son gli mostrasse una specie di grande amore, mentre non volle, che piede in terra ei ponesse, se non già fuo.

IC 8. 1.

IV.

Quindi, chi spiegar mai saptebbe quegli ammaestramenti rarissimi di virtu , che ricevè dal suo Predatore Luigi, ancor tenerello ? Il primo lampo di ragion che splendessegli nella mente, su quello appunto, che come da un'alto fonno lo rifveglio, e fece che con gran chiarezza venisse a conoscer Dio , e a dedicarfegli con altrettanto fervore . E di questa dedicazion da lui fatta su l'età di fette anni, confervò poi fempre memoria eosì vivace , che quella folea chiamar la fua convertione : e però tra le più care notizie da lui confidate a i regolatori del fuo spirito, una era questa, di aver cominciato ad amare Iddio nel bel primo flante, che avea cominciato a conoscerlo . Se non che prima ancera di cominciare a connicerlo, comincio a riveritlo. Percioechè Bambino, non ancor di quattro anni, era trasportato da interno istinto a congiungerfi tanto strettamente con Dio, che spesso, con estremo stupor di turti i dimeltici , era trovato ginocchione ad orare, or in qualche cantone più dimenticato di cafa, or su qualche solajo più folitario . Nè ciò dee riputarfi punto incredibile . Perocchè , fi come noi veg-

a voi torna in piacere. Quinci io ritruo- i narfi a quel Sole, ch'ei non ilcerne; ela a voi torna in piacete. Quinte de la manta a piegar verlo quell' aftro, ch' voo, che crifto (quel Cacciator valen-rifimo. a cui fu detto, che fi affrettaffe ella non fa ; e il fuoco a fospirar quella a predate : Fellina pradari ) fece varie | sfera , ch' ei non iscorge; così certe anime fingolarmente elette da Dio , fogliono aver'una non fo quale occulta virtù , che interiormente trasportale a ricercarlo prima che lo sappian conoscere, e ad invocarlo prima ancor che lo possano nominafo a una fonte fè caccia d'una Merettice, re. Dall' altra parte, non così tolto egli qual fu la Samaritana; nell' aria fi rapi e cominciò a conoscere il Mondo, che cominciò a disprezzatio. Era tal' ora trascinato per forza agli spettacoli più curiose di torneamenti, di cavalcate, di giostre: ed egli, così fanciulletto ancora, fdegnavali di mirargli ; ed ora ballando a terra le modefte palpebre, or coprendole con la mano, dimorava in un teatro di ffrepito, come altri appena in un'eremo di filenzio. Nelvestire tu l'avresti vedutosempre negletro, e ípesso anche lacero; nel favellar fempre parco, e spesso anche avaro; nel conversare sempre difficile, e spesfo ancora reftio. Qual maraviglia è porò, s'egli custodisse un'innocenza si pura, che tra gl' incitamenti del Secolo, e tra i pericoli della Corte in cui stessene fira all'età di diciassette anni, pratico sempre come il raggio Solare, purificando più tosto le altrui sozzure , che punto discapirando di fua chiarezza? Che fe tale mantenne l'innocenza nel Secolo, pensate pos nella Religione, Noi proviamo che tutte le cose ancor naturali, collocate nel proprio luogo, polleggono maggior virtu fanno migliore operazione, ed affai più si conservano , che fuor d' esso . Vedete voi quel Peice, che fuor dell'acqua giace languido, e palpitante ? Se voi moffi a pieta lo tomate nel fuo vivajo, egli incontanente riviene, guizza, pafleggia, e fi ravvalora. V' ha delle Rofe, che piantate in questi nostri terreni , non hanno nè vivacità, nè fraganza; là ove nel paefe della China loro natio, son le delizie degli Orti più signorili . V'ha de' Cedri , che cresciuti sotto questa nostr'aria, sarebbono salvatici, ed infecondi ; là ove sotto l'aria di L'evante lor proprio fono la gloria de Libani si famofi. Il fuoco nella fua sfera quanto è più puro ? l'aria nella fua regione quanto è più schietta? la terra nel fuo profondo quanto è più vergine? e l' acqua, ch'entro un valo, ancorchè di argento, divien verminosa e puttida, come il loto; nel suo fonte, ancorchè di loto . fcorre limpida e pura, a par dell'argento. giamo che l' Elitropio è rapito ad inchi. E perchè ciò è Perchè quelto è il talente

del luogo proprio a ajurare mirabilmente feduto a menía con gli Ilarioni a coi Ma-

far nella Religione ≥

alla contervazion delle cofe che in feno cari, con gli Zofimi, con gli Onofri, accoglie, Or chi non fa, che fe nel co' Scrapioni? Ma non fu meno cied io Mondo v' ha verun lungo proprio della ch' egli ciò f celle nella fua cafa pater-Virtu, altto quelto non è, che la Reli-gione ? Onde le Luigi infin nella Corte, lontatio, a mente abbondevolifilme, ch' è luogo all' Innocenza tanto contrario, tra vivande fquitite, tra vini amabili . mantennela sì incorrotta, che dovete poi tra condimenti foavi. Che fe un perfetto dominio sopra il palato ò fame-E pure in tanta integrità di costumi : lico, ò sitibondo, venne ammirato da ptaticò egli un tenor di penitenza sì ri- Climaco come rado, anche in un' Anagido, si continuato, si ingiorabile, che coreta già vecchio; quanto più dunnon si può quasi tammemorar senza la- que in un giovanetto di dodici anni grime di dolciffina tenerezza, ipeciali di tredici, di qui ttordici; età più d' mente in un fanciulletto di qualità così ogni altra vaga di cibo, fi come quella, illustri, e in un corpicciuolo di temperamento si delicato. Impaginatevi pure Non è perciò maraviglia, che diveniss' quanto sà ingegnofa inventare una mor- egli in breve sì feolorito, sì sparuto, tificazione ancor' afpra, ancora indifere- si fearmo, che fempre a timitarlo patea ta, e fol non proibita; tutto ciò tolle qual candido Giglio, al quale avara arditamente Luigi a sperimentate contra logni mivola si sia fatta, avaro ogni ri-se stello. Dieta di undici anni intraprese vo. Quanto credete per voi, ch' ci egli una aussertità di digiuno si rigoroso dovelle combattere del continuo co' Geche voi penercte a credeilo; e pur'è cer- nitori , divenuti anfiolissimi di non perto, ch' ei lo pote sopportare. Qualor derlo? quanto co' Familiari? quanto co' mangiavafi tutto un novo in un pafto Medici ? Ma egli , configliato all' or nel (il che di rado avveniva) gli parea quasi d'eficre situo un' Apicio Institutioni de la proprio corpo dal suo inso-derato servore, chiamva, con santo in ganno, abborrimento di cibo, quelle più temuti diginni di pane, e d'acqua, ch' erano brame di penitenza. E' ben' che avendo prima stabilmente loro alle- iscorgeasi che di penitenza eran brame . gnato ogni Venerdì, feguitò poi conti- mentr' egli a questa, come a dolcissima nuamente ad aggiugneme or l'uno, ot Spola, avea confacrata ogni parte di l'altro, e con tanta severità, che nè ptir se medefimo; a questa le sue veglie, a da così penitente pascolo si dovesse mai questa i suoi sonni, a questa le sue carla sua fame pattir fatolla . Potca ben ni , a quella il suo foirito . Abitava quetta latrar dispettosamente, quanto vo- egli in una casa fornita più d' argomenti lesse, dalle sue viscere, e digrignare i di lusso, che d'ordigni di austerità. Ma denti, e sbatter le fauci, ch' egli più di che prò ? Finch' egli non rittovò cilicio tte fottili fetterelle di pane iniufe nell' più atto, collumb, con invenzion non acqua non le concedea la mattina; più più udita, di cingerfi i fianchi nudi con d'una mai non gliene donava la fera; acutiffimi fproni da cavalcare : tanto ine questa per grazia. Anzi ancor ne'dì , dustriota era in quegli anni più teneri che non erano di digiuno ( benchè , l' avidità di patire . Indarno i fuoi Caquai per eflo non erano?) prese egli merieri gli componeano, sotto padiglio-a peco a poco a fottratti tatto del ne in pomposi, stetti agiatissimi; ch' egli sur-cellatio risloro, ch' essendo poi bilancia-tivo rubando or tizzoni ipenti, or alto quello che tra pane e tra companatico se spezzate, nascondeale sotto de' molconfumava in qualunque pafto, fu ritto- li lini, parte perchè gli rendesser penovato ( cosa novissima a udirsi ) che mai si i sonni , parte perchè gli servissero di non trascendeva il peso d'un'oncia; on sollectro destatojo. Conciossiachè dopo de su tra molti creduto costantemente, breve ora, non sò se di tormento, ò di che come già per miracolo egli era na- quiete , riscotto , fubito sbalzava geneto, così feguiffe anche a vivere per mi-racolo. E che più di questo avrebb' con la sua sola camicia indosto, nella egli potuto fare la tra' Deferti di Egit- vernata più rigida, nella notre più cupa, to, là tra gli antri di Palestina, quan-tta silenzi più tacitumi, perseverava gi-do ivi avesse ptesso una gelida fonte nocchione adorate, ove le quattr'ore se-

guite, ed ove le sei : timanendo fra tan- | Ma un giovanetto innocente , che in sè to da capo a picdi sì crudelmente indolenzito dal freddo, ed intromentito, che a poco a poco fe gli agghiacciava ogni vena, e mancavagli ogni virtu. Ma quando tanta virtu mancar gli potea, che quella poea egli non tornasse a raccogliere, per tornare a ritormentarfi ? Sallo quella tenera destra, a cui quatunque gesata, fempre avanzò fervor bastante a trattare flogelli orribili. Funi, laffe, catene, fpilli , rofette , tutto indifferentemente ammetteva al fanguinofo macello, che ben trè volte fra notte e di giunfe afare dellefue membra. Tornavano all'affettuofa Madre ogni fettimana le camicie tutte fanguigne; ed ella addolorata mirandole : Figliuol mio . dicea lagrimando tra sè medefima, così dunque fci prodigo di quel fangue, ch'io già ti dicdi ? Forfe , perch' egli è mio, tu idegni di ritenerlo nelle tue vene? Pieta, figlinolo, di me, fe non di te flesfo. Nontl diedi io gia questa vita, perchè tu ne facessi riogoverno. E pur tufai quanto pericolo io icorfi di perdere lo la mia vita, per darla a te. Mameglio mi faria flato, ch'io la perdeffi; perchè ora io non morrei tante volte, quante fon coffretta a temere che tu non muoja. Cesi ella talor fi doleva fola fra se, e talor difcorrendo ancor col figliuolo. Ed egli a lei con verecondo roffore: Lasciate pur, rispondeva, ò Madre, lasciate, ch'io consì poco vaglia a foddisfar pe'mici falli . Soddisfare pe'voftri falli? Ah Luigi : e di qual' età dicevate voi quefto? Dietà ditredici anni appena compiti. Ed in quel tempo, in cui menavate una vita, arta a destar quafi invidia negli stessi Angeli, vi faceva cotanto mestiere di penitenza, atta a por quasi sbigottimento a medefimi Anacoreti? Oh que-flo sì, che mi riempie, Uditori, di altiffima confusione ! Congingnete a quella Innocenza, di cui da prima io discorfi, questa Penitenza, ch'io dianzi ho rapprefemata, e poi diremi, che fi può pensar di più strano? Una gran penitenza fempr'è ammirabile anche intin che fia flato gran peccatore. Ma finalmente, pare, che più di leggieri l'uomo s' induca a tormentar sè me-defimo, quanto fi riconofce per tanto reo. Scorrono allora scatenati ed indomiri per la mente quegli spaventosi fantasmi, d'un Ciel perduto, d'un' Inferro aperto, d'un Crocifisso negletto, d'un Dio conculcato. Qual maraviglia è però , che finamian lo rivano quei flagelli , dove miravano quei allor l'uomo contro a se stetto, sangue, cilizi, e quelle tante altre sogge di stra-sangue voglia, egiustiaia di tanto ardire? ne camissime, già veggo, s' io nonerro,

non truova quafi fin' ombra di colpa da gastigare, com' è possibile che inferociica ancor' egli con pari idegno, ficchè Allu innocens Suscipias Panicentis affe-Ilum , & qui non habet unde panitear , habe at ramen us panisent , come favello

S. Bernardo ?

E che mai poteva Luigi voler'in se vendicare con tanto fangue? Forfe le lascivie carnali, ond'egli avea contaminato il fuo coroo? Ma Dio immortale! Qual' avveduto coltivatore di nobile giardinetto pre-fervò mai da maligni fiati de gli austri cotanto illefe le giunchiglie, ed i gelfomini, come Luigi il bel fior della purità? Di nove anni, dimorando egli appunto in questa Città, la confactò con perpetto voto alla Vergine fua Signora. Indi con quanta lealtà gliela mantanesse, sempre più immaco-lata, sempre più intatta, è superssuo ad amplificare. Ben' offervava egli la gelofa circospezione lodata da San Gregorio, di camminare com' nomo carico d'oro entro a boscaglie infami per ladronecci. Così mirava egli fempre ogni compagnia come infida , ogni ricreazione come fospetta , ogni delizia come pericolosa . Pensate voi fe belta donnesca potè giammai guadagnarfi , a qualunque indultria , un fuo guardo curiofo, non che amorevole. Soleva egli fuggire la loro vifta con altrettanta follecitudine s con quanta vai tu fconfigliata atracciarla, ancor per gli Oratorii , ancor per le Chiefe , incautiffima Gioventul: e quafi avelle udito per bocca di San Gitolamo, che Nullus eft etiam in dome tutus afpellus, non ardiva ne pure în cafa, ne pure a menta, ne pure in convertazione, di tener gli occhi fiffi in volto alla Madre . Or giudicate voi , fe un Giovane così Angelico avea da vendicar nel suo corpo sollie carnali . Che poteva dunque aver' egli da vendicare ? Collete fregolate? Ma non fi legge ch' egli mai difcoprisse maggiore il cruccio, che quando, gia Religioto, fentiffi in una difputa colmar di lodi . Rifi fcomposti ? Ma non fi fa ch'egli mai dimostrasse maggior la gioja, che quando pur Religiojo, s'udi in un'albergo caricate di villanie. Mache cercar più? Ho trevato si si, ho trovato. Uditori, ciò che Luigi fiaffaticava afcontare con tanri volontarii tormenti. Giafo dove tendevano quei digiuni , dove fo-

a che fossero indirizzate . Sapete a che ? I di fangue, quant' ogn' altro, vivace, di A fcontare certi peccati, da lui, perfuo modiamabili, di fattezze genrili, e di fpiparere, commeffi avanti i fette anni. Vi credete ch' io scherzi 2 Già della vita me-nata dopo i sette anni consessava egli stesso di non rimanerne in suo cuore molto sollesito. Onello che però gli recava maggior' angofcia, erano due leggerezze puerili, ch'egli tra l'età di quartro in cinque anni aveva operato. Ma non già leggerezze le chiamaya egli, che tanto appunto le pianfe , quanto campo. Una fi fu l'avere furtivamente rapita cesta polvere d'archibufo , l'altra l' avere incautamente imparati certi vocaboli sconci da quei Soldari , co' quali il Padre avvifatamente laiciavalo conversare, perchè pigliasse afficzione all' uso dell'armi. Ecco i maggiori due falli, in cui trascorresse. E questi lo accorarono sì, che quando andò poi egli una volta dopo à sette anni per isgravarsene a' piedi del Sacerdote, fu tanta l'agonia del fuo spirito, tanta la compunzion della sua conscienza, tanta la confusion di quei fuoi non veri percati, che nel volere aprit bocca ad arricolasli, subito tramortì. Oh cuore, non d' uomo nò ficuramente, ma d'Angelo! E se rali fuiono le maggiori tue colpe, quali dovetter dunqu' effere le minori ? Meriravan danqu' elleno di tua mano si compaffionevoli (cempi ? Per queste dunque ebbe a spargersi tanto fangue? Per queste s' ebbero a rinnovar tanre piaghe? Mifero, s' è così, c' avrò da far io, per foddisfare alle mie pur troppo vere scellerarezze, se tanto avesti a far tu , per foddisfare alle tue, ne pure apparenti ? Presto, presto, a me fi dian tutri quei fieri ordigni, di cui ri miro sì rigida armar la destra : a me si lascin quelle carene, a me si lascin quelle sferze, perciocchè niuna oggi mai fi ritrovera carnificina bastevole alle mie colpe, se tale è conveniente alle tue.

Ma veggo io bene ciò ch' altri potria qui dire: ed è, che ufalle Luigi questi rigori , non come purgativi del male , ma come preservativi : e che perciò a quell' uopo stesso gli usasse, onde vennero adoperari da altri innocentiffimi Spiriri , da un Bernardo, da un Francesco, da un Benedetto, i quali andayano talora ignudi a ravvolgeni, chi rra ghiacci, chi tra le spine, non affine di rimediare alla colpa, ma di rinnizzarne la tentazione. Si ? l se la maraviglia. Era, ben'è vero, Luigi

riti fervidissimi, eom'egli dimostrò ancor bambino nell'efercizio delle armi, in cui riusciva tanto audacetto, ehe non dubitò di dar fuoco di mano propria alle piccole artiglierie, con estremo pericolo della vita. Con tutto ciò, per reftimonianza giurara di tutti quei che trattarono intimamente il fuo cuore, mai in tutta la vita fua non pati un primo leggerissimo movimento contro alla pudicizia, mai nel corpo un diletico infidiofo di fenfo, anzi mai nè pur nella mente un fantafma volante d'impurità, Il che quanto formonti. ogni forza possibile di narura, ed ogni ordinaria dispezione di grazia, gli esempli appunto de' Bernardi, de' Franceschi, de Benedetri da voi contati, chiaramentene fan palefe. Quanto dunque si rende ancor più mirabile in un cuor di sì alta compolizione, un fervor di si rigida penitenza? Che dia facilmente di mano a pruni ed a selei uno spirito combattuto, qual' era quello del penitente Girolamo, che, come abbiamo per confessione umilissima di lui stesso, imprigionato col corpo tra: le caverne delle Fiere selvagge, volava innavverrentemente con l'animo fra le fale delle Donzelle Romane, ben' io l' intendo; nè mi par tanto firano ch'egli perciòcostumasse di pigliare i suoi fomii su'l terren sclido, e di fmorzar la fua fete nell' acqua pura , Ma che altrettanto facesse ancora un fanciullo , che non aveva ad ora ad ora la mente se non tra' Cori di quegli Angelici Spiriti , di cui tanto , non: sò s' 10 dica, fu divoto, ò fu emolo : questo sì, che parmi un'esempio più singolare. E forfe che tentazioni almen d'altro stuolo aveano 2 gara congiurato 2 combatterlo ? Non gode mai per ricompenfa de ricettati Alcioni il Mar tanta calma da' fier contrafti degli Auftri, e degli Aquiloni , quanti il cuor di Luigi da ogni conresa di passioni tumultuanti .. Com' io v' ho raccontari i maggiori delitti, così dirovvi la maggior tentazione, che in vita lo molestasse, eda questa voi: porete fare argomento delle minori . Eraegli fin da primi anni fuoi radicato inuna opinione si vile di se medesimo, che quando entrato di poi nella Religione » crebbe in cilo al pari de meriti l'umiltà, cominciò un di daddovero a tener confi-Ora sappiste, che questo appunto , Udi- glio co suoi pensieri , ed a domandarsi , tori, è quello che finisce in me di colma ed a dire: Che fara misero la Religione di me? Si valle a tempo il Demonio di si bel

devoli Personaggi, c'abbiano e vestito tova, ricuperando, per miracolo d'esse, rà, com' esemplar d' osservanza. Ritrarrà il vostro volro sù mille tele, per far di Voi patte a quei popoli più rimoti, che di conoscerne la presenza: e per maggior voftra gloria dipigneravvi, or come Vincirore dell' Acque , che nel Ticino , avendovi già tra lor gorghi, non vi seppero danneggiate, or come Trionfator del-

deliro, per dar finalmente una batteria tova voltro Cugino, e tra 'I Marchele di gagliarda a quel cuore, flato fin' allor da Caffiglione voftro fratello : inimicizia ogni lato si inacceffibile : e come quegli, per cui fmorzare s'erano a vuoto adopera-Il qual ban intende che i vizi mai non cam-ti gran tempo tragli altri Principi, l'Arci-minano più ficuri, che quando van fotto duchessa Eleonora d'Austria, 2ia dell' Immaschera di Virtu, cominciò a secondare peradore Ridolfo; e l'Arciduca Ferdinanfludiofamente quella umiltà perniciofa , do pur d'Austria, fratello dell'Imperadoanzi a farla degenerare in pufillanimità, in re Maffimiliano. Che farà la Religione di diffidenza, în disperazione. Conobbe Voi ? Voi ella (lasciati addietro tanti assai prestamente l'accorto Glovane le uomini în lei chiarissimi per dottrina, e affuzie dell' Inimico; ed eccolo, per ri-battere questi affalti, ricorrere all' armi inclito Protettore in tutte quelle Accadeusare delle sue penitenze, e delle sue lagri- mie, nelle quali ha per uso di esercitare me. Quella fu la maggior tentazione, che la gioventù nelle lettere, e di ammaeltrar-com' egli medefimo confeisò, patifica a' la nella pieta. E vedrà rituicira alei si fen jioi giorni, Ma gli facea però metitere di lice quello penfiero, che molti giovanertanto per superarla ? Deh perch' io non ti per altro rozzi d'ingegno, e però nelpoteva con cuor presago trovarmegli un le loro scuole ò negletti, ò dimenticati, poco allato, quand' egli andava ripeten- col ricorrere folo a Voi , diverran tofto do feco medefimo quelle sconsolate paro d'ogni altro più perspicaci . Al vostro le : Che farà la Religione di me ? ch' io culto ergerà ben'ella affai tofto splendidi credo certo, che a suo dispetto gli ave Altari ; e quando anch'altro non abbig rei datta materia d'insuperbire, non che ella di Voi, che le vostre certeri, saprà colto ogni rischio di disperatsi. Come e ben con queste rendersi, non sol celebre, ( gli avrei detto ) e di questo voi dubi ma invidiata. Concederà di coteste ceneri tate: Che farà la Religione di Voi? Sen- vostre una minima particella a' gran Printire che ne farà . Voi ella ne' fuoi gran cipi per gran dono: E l'istesso vostro Sefasti riporrà liera, com'uno de' più riguar- renissimo Cugino Vincenzo Duca di Manil fuo abito, ed onorato il fuonome: e fi due volte la fanità, faprà ben' adoperarfi glorierà, che voi per amor suo conculca-tte ricchi domini della prosapia Gouzaga, posteder nella Chiesa pubblici onori. Che magnische parentele, speranze vatte ; e lara la Religione di Voi? Voi qual prezioche fin' a forza di fangue, non che, com' fa reliquia ferberà ella dentro tombe d'analtri, fot di preghiere, ò di lagrime, ef- gento, dentr'ume d'oro, e fospendendopugnalle al fin la licenza tanto conresavi vi d'ogn' intorno, quasi gloriosi trofei, di poter'essere annoverato fra suoi. Che le spoglie, e i vori di numerosissima turfarà la Religione di Voi ? Voi ricoiderà ba da Voi foccería; Voi additerà come ella perpetuamente a tutti i fuoi pofte-ri, come Angelo di costumi; Voi propor-del vostro nome si dileguerann' in Roma da corpi infeftati ? Voi come Collirio da ciechi, che al comparir delle vostre immagini ricupereranno in Siena la luce spenavendone femira la fama, s' invaghiran ta; Voi come Fugatore de' motbi, che al toccamento delle voftre offa abbandoneranno in Perugia le membre languide, Voi come Vivificatore de moribondi , che per benefizio delle voftre vifioni promulgheranno sino in Polonia la vita già dispele Fiamme, che in Castiglione, avvam- rata. E Voi domandate, che farà la Repando già il vostro letto, non osarono ligione di Voi? Ecco che ne farà (gli amaltrattarvi ; ed ora rappresentarvi in vrei detto ) Pare a Voi poco ; ov ella quell' atto si memorabile, nel qual fo- facciane tanto? E così (per tornare al priste, quando qual' Arco annunziator di miero intento ) io l'avrei persuaso, che propinqua ferenità, comparfo dopo lun- s'altra tentazione più grave di questa non ghe procelle alla vostra parria, con due l'affiggea, deponesse pur di mano i flagel-sole vostre parole componeste una impla-li, sciogliesse pur da franchi i cilici, sbancabile inimicraia, accelarra I Duca di Man- diffe pur dalle sue fauci i digiuni , alme-

no si aspri; perchè più v'era pericolo d' f invanirsi, che argomento d'annighittire . Ma penfate voi, s'avrei fatto verun profitto . La fola Morte fu quella, che potè dar pace a quel corpo si tormentato . Benchè (fi dce pur confessare la verità) ebbe in questo ancora a penare l'istesta morte. Imperciocchè, mentr'egli già ticevuto il Sacro Viatico, stava con lo spirito fievole, e fuggitivo fopra le labbra, supplicò ardentifimamente il fuo Superiore per le viscere di Gesù, che gli concedes-se d' effere flagellato tutto agramente da capo a piedi , per penitenza della fover-chia pietà, ch' egli avea fempte ufata al fuo corpo fano. E che avria potuto Luigi chieder di più, s'ei per addietro non avelle ftraziato il fuo corpicciuolo con tanti feempii, ma con altrettane lufinglie aveffelo vezzeggiato? Vengano pure tutti i Peccatori dell'Universo ad udire l'ultima brama d'un Angelo moribendo. Poco fu., che egli nella inutile cura di molti mesi beesse a sorso a sorso le medicine, per renderfi più increscevole l' amarezza. Poco fu , ch' egli col perpetuo giacer fu lo fleffo fianco, veniffe a poco a poco ad infracidare, per renderfi più molesta la malattia. Poco su, ch' egli mai fra tanti dolori non volesse ammettere una delizia, un follovamento, ut ristoro, quantunque minimo. Quasi tutto questo fia poco, chiede oltre a ciò di effere in ogni membro dilacerato: a confusione di chi, Uditori, di chi se non di noi miseri, che rei di tanti delitti, che vivuti fra tante Comodità, speriamo tuttavia di morir contenti, se prima avrem soddisfatto con un sospiro? Ma voi fra tanto, ove aspirache in vano avevate defiato già lungamen- li fi accolgono tutti i Santi. teda mani barbare? Non dubitate, che fe non fiete flato Martire in terra, farcte qual I Martire coronato nel Cielo. Luigi Martire in Ciclo? Si, sì, Signori, Martire in Cielo Luigi; Luigi Martire. E da chi lo sappiamq noi? Lo sappiamo da un testimonio | di fingolariffuna autorità. Non conoscete voi molto bene la Beata Maddalena de' Pazzi, fior del Carmelo, gloria della vofira Città , splendore del nostro secolo ? Questa è quella, la quale ce l'ha affermato. Una delle più maravigliose visioni, che ricevesse già quest' Anima santa, fu quando in un de suoi rapimenti volata in Ciclo, vide ivi la beatitudine di Luigi .

getto, che cominciò bench' estatica ad esclamare: Oh che gran gloria ha Luigi, figlinol d' Ignazio ! In non l' avrei mai creduto, se no 'l vedessi . Oh che gran gloria ha Luigi, figliuol d' Ignazio! Mi pare (e son' appunto le sue parole, vedete) mi pare in un modo di dire, chetanta gloria non abbia a effere in Cielo, quanta n'ha egli. Io vidico, ch'è un gran Santo, cd io vorrei andar le potessi a predicarlo per tutto I Mondo. Indi fermatali alquanto, poi ripigliò : Luigi fu Martire incognito, e si fece anche Martire da se stesso. Ed in questa guisa f gui dipoi lungamente convarie forme magnifiche ad efaltare sì l paffati fuoi meriti, si la fua presente mercede. Or che dite, Signori miei ? Non è questa una testimonianza molto autorevole del mio detto? Se non che; a che dubitar fe Luigi fia riconosciuto nel Cielo per generoso emulatore de' Martiri , mentre l'istessa moste, ch'eglisofferse, supiù forfe violenta, che naturale ? Egli, egli flesso, per eccesso di carità, andò a procacciarlela tra gli spedali più popolati, e tra gl'infermi più infetti . Perciocche , nell'universale contaggio, seguito in Roma quell'anno, tanto e pregò, ch'ottenne finalmente a gran forza da' Superiori di poter'esporvi la vita; e di modo ve la espose, che ancora ve la perdè, sponta-nea Vittima alla comune salvezza. Se pure dir ron vogliamo, ch'ei fu qual Martire; perchè quelle volontarie carnificine, le quali in un Peccatore appellanti penitenze, in un'Innocente dovrebbonfi di ragion chiamar martirii. Ma che che fiafidi ciò: non vi pare almen grande il merito di colui, c'hanel Ciel comuni le glorie, e con vate à Luigi? Forse a conseguire per ma gl' Innocenti, e co Penitenti, cioè con no annea alcun saggio di quel martirio, amendue quelle schiere, dentro alle qua-

Che se una vostra Cittadina medesima ne fueletta da Dio per Promulgatrice, non vi dia maraviglia. Troppe è l'amore, che portò sempre Luigi a questa Città . Qui menò egli fua vita per alcuni anni , fotto la favorevole protezione, ed alla fignoril servitti di quel Pontentato, il quale non meno Grande per merito, che per nome, accoglie in se solo le glorie di tanti Principi, di quanti Principi egli partecipa il fangue. Qui applicoffi a gli fludi, qui infiammossi alla divozione, e qui, com'io dissi, abbligò al Cielo con vincoli più tenaci la fua verginale Innocenza. Quindi non fi ricordava egli mai di questa Città senza dol-Restò ella tanto sorpresa a si grande og- cissimi sensi di tenerezza: ed ove con qual-

che amico più confidente accadevagli di in Cielo; e se anto per altri , quan-parlarne , solea per affetto chiamaria la 100 più ancora , ò Fiorentini , per voi ? la primira, o correboratrice, o conforta- più caparre? Fiorentino fu quel vostro trice della sua qual si sosse pueril bontà i fanciullo nobile de Ridolfi, il qual mercè E vogliamo noi sospettare, che se un l'interectione di lu: su graziosamente pro-tempo gli su così cara in terra, non deb seioko d'una malla si tremenda, che per ba effergli anch' oggi più cara in Cielo? furor di mente non avea posa. Fiorentina 10 io che tra i' altre contezze, le quali fu quella vostra pia vergine de Carlini, die di Luigi quella vostra Serafica Vergi- la quel metce l'invocazione di esso me nella da me lodata, una si su, ch' egli miracolosamente sanata d'una cangrena si flava in Cielo spargendo prieghi ardentif- pestilente, che a parer de periti ionaveafimi per quei tutti , che gli erano flati cura . E Fiorentini fono egualmente più num per quei tutta ; cue gui craton nati cua a le programa totto egamente più in terra di qualche poò, percalimente foi altri, i quali in non nomino, per effere rituale. Ma s'è così, quanto dee dunqu' ancorà vivi, e forfe prefenti, de quali egli pregar per quella Città, riconofeinta fecondo c'haffi dalle autentiche loro rapda lui , non per Nutrice fol del fuo spi-portagioni , altri fu campato da un'imnito, ma per Madre? Rimane folo, che minente pericolo d'amnegarfi; altri guarisoi vogliate scambievolmente a lui fare il sto da tumori ineurabili ne' ginocehi; alvostro ricosso, eon quella sicurea, e con tri liberato da spasimi intollerabili nelle vonto recins, cen quaix acutas, com para montas un spanna monteraban ente quella fadaraz, che à convienta cosictor- videre: cel altri in alter gavilime in tefe Avocator che gli ufate più [celti i lemità venero quafa aviva forza ritoli fegni do flequio, che gli prefitare più dale fauci implacabili della morre. E voi non confiderete in 31 nobile Protettodubitare? Che non debba forse tanto esh re, dopo tanti pegni ch'ogn'or vi da di. cace riuscitvi il suo patrocinio , quanto amorevole patrocinio ? Si si Luigi , ricoche rincitivi in indipattacino, quanto amoresore partocuno 7 si si Ling, rico-b enigno? Ma fispitate ch' egi, ancora inofetee, sa qualinappe parte del Ciclo vivente, confidò a' Confelfori fuoi que-or voi ne miriate, il nofiro fineeriffimo fin arcino, cettamente di gran allevo : la directo, mentre a vi opflamo per Ch' egli ( ed io rulla aggiungo alle fue invocarvi. Accettate i nofiri vod, gradite patole) eh' egli , dico , nettuno affare , le nostre offerte , ascoltate le nostre sur-nè grande, ne piccolo , aveva a Dio mai pliche . Non d'unenticate la Madre del ne grance, ne promoto promoto de la defide de la compania de la cara, la vostra raccomandate y che non fortule il deside vostro spirito, la vostra cara, la vostra raco suo sine , quantunque a giudizio amata Firenze; e que Gran Principi spoaltrui sovente apparissero ed inestricabili cialmente , cui non aveste a vide servir i nodi , ed infuperabili le malagevolezze, anortale , abbiate a enore di proteggere Or s' ei potè tanto in terra, quanto più già beato.

fua Firenze, la Madre del suo spirito, e Non ve n' ha per ventura egli date già



#### LA

#### TE LIT MIRACOLI

Divenuta argomento di Santità.

#### PANEGIRICO IN ONORE DI SAN GIOVANNI BATTISTA,

Detto in Siena.

Joannes quidem nullum fignum feeit. Jo. 10. 41.

La stessa Chiesa, che pur' in ogni suo decre-to è sì savia, e sì regolata, niega oggimai di voler più concedere per offequio di una tal facrifizi; e le comanda, che foddisfatta di vertono tutti in fuoi lodatori : esfendo age-

Overa Santini ! Fin' a tamo | vofito metito, se tutti i Dettori, se tutti che a suo savore monapotali i Padri, anzi se gli Evangelliti medefiniani ficano numerosi prodegi, non protellaro, se e voi in terne', anni di vira ostrantivo più angolica, cheterrena) vita octramente più angolica, cheterrena) non mai pres folio capace di giugnera di mon mai pres folio capace di giugnera di fenderla, quamto è facile ch' opérare prodigio alcuro? Jumne, quamto è facile ch' opérare prodigio alcuro? Jumne, quidem ella se ne rimanga o vilipesa nella stima de' multum signum fecis. Mi si fanno innanzi rozzi, o lacerata da morti degl' invidiosi. Taumaturghi o co'laghi da lor seccati, o co monti da loro moffi. Scorgo i Benederti, che arrestano le rovine con una voce. Miro i Muciani, che spengono gl' incendi Santità ne rempii, ne altari, ne incensi, ne con un comando. Scerno i Franceschi, che fenza un minimo battelletto han virtù di alcuni privati applaufi, non afpiri alle pub. travalicare i golfi più procellofi della Sici-bliche adorazioni. La dove chiè, che non lia, e con pie afciutto infultano ad ogni ammiri, o non celebti, o non adori una Vir-tù corteggiara da maraviglie? L'invidiafu-tici di Cariddi. I morti, che riforgon per bito cella di proverbiarla, tofto impara a merito d'un Martino; i muti, che favellano discernerial'ignoranza; e sacilmente fi con- d'ordine d'un Domenico; i ciechi , che veggon per opera d'un Lorenzo, mi affediavole il persuadersi, che Dio non dispense no d'ogn'intorno, e mi sbalordiscono co' rebbe si spesso in leggi si strette, in leggi si lor festosi elamori. Ed al lor cospetto, che univerfali, quali fou le leggi ordinarie della posso io dire, ò gran Battista di voi, che ne Natuta, se chi intercede per la dispensazio pure in tutta la Palestina arrivaste, non dirò ne non follegli un caro amico. Che s'èco la render la luce ad un'occhio cieco, ma nè sì , perdenatemi o inclito Precurfore . E pure a mitigare l'ardore d'un corpofebbrias, perdonacem o memo Precuriore . p pinc. a misque a autore da norpoteopri-por finerco il mio affetto verde di voi, è citante è Ma buon per me, c'ho a tratar que-ben afettuo fa la riverna; è ben riverco-la mane con Udirori guanto capari di ra-te la flima; ma come pollo io formar gione, altrettano cauta d'ingegno. Se mi quella mane proporzionato giudizio del convenifie difeorrere ad altro popolo men

VII.

fagace, vi confesso, Signori miei, ch'io [marmo, o in bronzo, o in oro, o in indiffiderei di fare apprendere degnamente il tagli di scelte gemme. E così andando voi cuno . Ma che ? Per quello si dovrà egli adempire la cura impostagli . Ma qual cura in vita sua. Veggo, che parvi una sì puo- re agli Ebrei protervi di fronte maligni di avendo voi forse mai sentizo a di vostri figliuol d'una povera arrigianella, il qual' celebrare alcun de mortali per un tal van- effi vedevanfi ogn ora innanzi, scalzo, to, il quale anzi ha fembiante di depref- mendico, passibile, affaticato, e soggetfione. Ma non vi fgomentare però; ch'a to a tutte le umane calamità, di fame, di voi fol tocca attendere, a me provare. fete, di freddo, di fudore, di fonno, di

Discorro adunque così. volta viene ad impor qualche carico a fuoi così difficile a dovelle Giovanni avere la Ministri, non gli fornifea di tutte quella fa- maggiore autorità di prodigi, e di maravicolta, che richicegonfi a fostenerlo, non glie, che comunicar mai sipossa a braccio folo con foddisfazione, mi ancora con di creato. Perciocchè femire. Vuole Elia 4 Rea 1. gnità. Fumalignità troppo firana quella d' dimoftrate a Ministir eggit; ch'egli è veta-1. 7. c. 1.

tra parte arme più forte non voleva conce- successor di Mosè? e subiro ha poter di dergli d'una mazza, e quelta ancora non dividere l'acque a'fiumi. E Mosé fegnalagia di bronzo, o di ferro, ma di deboliffi- tamente, per perfuadere a Faraone com mo ulivo. Non così nel vero è di Dio. La era voler divino, che gli concedeffe Ifraelfomma sua bontà lo necessita a dar sempre lo oppresso, ed afflitto, a sagrificar nella armi corrispondenti all'imprese chealtrui solitudine, non ebbe autorità di sconvolcommette: ch'è quanto dire, a dare unito gone con una Verga quasi turte le leggi della col ministero il lalento, col pesso le forze, con l'attare l'abilità. Si rimiri Mosè. Eveto che iddio dalla cuftodia della mandra lo falangi immenie di zanzare, di rannocchi, eleffe alla liberazion d'Ifraelle. Ma che? di mosche, di cavallette, di bruchi, egli nel tempo medefimo gli diede anche tal'al- fa correre i fiumt d'onde fanguigne; celi tezza di mente, tal facondia di lingua, tal' accecar l'aria di tenebre spaventose, egli intrepidezza di cuore, qual'in niun'altro chiamare in un momento dal Cielo e tuogran Condottiere di eferciti fu mai pari. ni, e turbini, e grandini, e procelle, e Principi i fuoi fegreti, fcelfe o un Geremia ed egli in una parola difpor d' Egitto, feilinguato, o un' Elifeo bifolco, o un' non dirò già come affeinto fuo Principe, Amos pastore: o un Daniele fanciulletto; ma come onnipotente sno Name, Se dun-ed in quegli Artefici, ch'elesse a porre in que a questi, che tanto meno avevano a opera il gran disegno, ch'egli avea dato persuadere, su conceduto di operare, in

valor d'una Santità così sterile di prodigi. discorrendo ampiamente per le Scrirrure. Dissimulerei questo punto con attifiziosa troverete ben forse, aver Dio donata tadimenticanza, lo tacerei . Ma dovend'io loral'abilità fenza il carico, ma non mai il ragionate con effo voi , guardate quanto riman chiaro , che ancor Giovanni effo angio lo procepto da dia voce, ed efclamo dovette a par d'ogn' altro abbondantemensì che ognuno sappialo: Giovanni Battifia tedotatodi que talenti, edi quelle preroin tutta la fuavita non operò miracolo al- gative , fenza di cui non avria potuto flimare o meno meritevole, o meno fan-to ? Anz' io pretendo, questa appunto es-cura egli ebbe ? Consessiamolo apertamenfere la maggior pruova che abbiamo del te. La più malagevole, che giammai fia fuo gran meriro, e della fua gran fantirà, toccara ad alcun mortale: Venir ur omnes non aver effo operato mai niun uniracolo erederens per illum. Doveva egli perfuade- Jose 1 & va propolizione difficile a mantenera: non volontà, increduli d'inrelletto, che quel languidezza; quegli era Dio. Io mi crede-Non può dubitarsi che Dio, qualunque va però, che affine di autenticare dortrina Mytholes, affailife or i Leon d'Erimanto, or l'Idre mar le famme dal Cielo. Vuole Gioluè di 1. 7.6.1 di Lena, or i Cerberi di Cocito; ed al- chiarar al Popolo Ebreo, ch'egli è legittimo Jof. 1,

Lo stello proporzienevolmente egli sece , saette su le Campagne Egiziane; egli piaga-quando a cagione di netificare a gran re bestiami ; egli uccidere primogeniti; Exod. 7.80 dell'Arca, e del tabernacolo, infuse to- confermazione or lero detti, prodigi, 1xod. 31. dell'Arca, e uel capermecolo y manuel per novità sì fluperdi, per qualità sì fushe aveva a layorare, o in legno, o in blimi, per cumero sì copioli; non ave-Qq 2

II.

vaio ragione di darmi a credere, che mol- ; ce egli altro, che chiamare asè dalle fpiagto più ne potesse operar Giovanni in confermazione del fuo? E pure quand'io mito, tit: tiovo, che Josnnes quidem nullum fie um fecit . Tennegli Dio fempre legate le mani in modo, che non gli permite di fare spuntar mai per miracolo un fior nel campo, mai di arreftare il corio ad un fiume, mai di chiamare un fulmine dalle ruvole . Adunque io dico : Quanta naturale eloquenza dovette Iddio per supplimento concedere alla fua lingua? quanra efficacia alle fue parele? quanta amabilità a' fuoi coffunii ? quanto fervore al fuo fpirito 2 quanta evidenza al fuo merico ? en nto credito al fuo fapere ? affinche potelle trovar ficilmente fede in quel grande articolo, ca egli doveva perfuadere a persone si rezze, si groffolane, si perfide, si maligne, com' io diceva. Altrimenti, se voi negate una simil compensazione, eccoci già caduti in quel grave sconcio, che Dio si porti da Eurifleo; volli dire, che porga il carico fenza l'abilità , e che commetta l'offizio

fenza la fufficienza. Che se tale inconveniente a niun patto dee mai concederfi : mi avanzo io donque a strigner più l'argomento in questa marriera. Persuader, che Cristo fia Dio. ficcom'era già debito di Giovanni, e molto men maligevole a' tempi nothi, che a' giorni fuoi. Abbiamo ora a nostro favore, non felamentetutti quegli argomenti, che allora v'erano, ma tanti altri ancor di vantaggio, che dee quafi fare oggi forza maggiore al proprio intelletto chi refta incredulo, che chi diventa fedel . Se v'è chi non voglia oggi credere, lo chiamiamo, e ridortolo in nn cantone: Se Cristo non è Dio, gli diciamo noi, come vuoi dunque tu, ch' egli abbia potuto ottener tanto dagli nomini, che gli ritragga dalle gozzoviglie a' digiuni, dalle ricchezze alla povertà, dal fafto a' dispregi, e dalla via più fiorita, e più lufingheyole, alla più spaventevole, e più fpinofa! E forse che non ha ciò egli ottenuto, se non da pochi? Anzi da' poposi kunumerabili, d'ogni età, d'ogni religione, d'ogni ordine, d'ogni lingua: da'Senatori, favillimi per configlio, da Filofofi eruditiffimi per dottrina, da'Principi, potentifimi per comando. E pure con quanta facilità l'ha ottenno! Guarda. Senza toccar mai tambuto, con cui levaffe una minima Soldatetca; fenza fguainare una

ge di Tibetiade dodici Pefcatori, vili , idioti, mendici, igrudi, regletti; e poi mandandone uno in Italia, uno in Grecia, uno in Armenia, uno in Perfia, uno in Tarratia. con questi foli da principio intraprese la gran conquifta, e gli forti si felicemente, che ne la politica de Tiberj, ne la crudeltà de Nerom, ne i fremiti dispettofidi intto I Mondo, congiurato tofto, ed armato contro di lui, poterono ritardar punto il corfo alle fue vittorie: anzi in breviffimo tempo stabili di manfera questa sua legge, che, con riuscimenti stranissimi, le periecuzioni ajutarono a propagarla, le firagi ad accrescerla, le ignominie a glorificarla: e vuoi tu dubitar ie Crifto fia Dio ! Così argomentiamo oggi noi con chiunque voglia ripuenare offinato a sè grande articolo. E certamente quelte ragioni son tutte fimili ai vivi raggi Solari: ciò è a dir, fon si chiare, fon si cospicue, che quan unque lor chiuse vengano le fineftre, Jado è però, che a lungo andar non fi truovino qualche minuto fpraglio, per cui inokrarfi, a difectto de fonnolofi . Contuttocio crederelle? Quando i Melfaggieti Evangelici non abbiano oltre a quelle pronta alla mano qualche opera affai flupenda, che lero vaglianon altramente che d'una autentica lettera credenziale appo i miscredenti; o come anch' oggi faticano a trovar fede, quantunque fich per altro, e dotati di sapienza celeste, e provveduti di fantità fovraumana ! Dio immortale! Quanto era indubitata fra barbari l'innocenzadi un Francesco Saverio ? Veniva egli a piena bocca chiamato per pubblico foprannome il gran Padre Santo, Si fapeva, ch' era ino letto la terra nuda, che fua camicia era un cilicio pungente. Ogn'uno vedevalo pellegrinare a piè fealzi , or per balze fpinote, or per arene infocate, or per giell asprissimi. Non era chi non udisse, ch'egli affai spello paffar soleva, e le notti senza ripolo, e i difenza cibo; e che qual'ora pur'alquanto inducevafi a rallentare del fuo spaventose digiuno, altra più squisita delizia non ammetteva, che di rifo arroftito, e che d'acqua infipida. E nondimeno mi perdoni il buon Santo, s' io glie ne dico. Quanto ebbe egli a francare la maraviglia con opere ne più fcorte ne più fentite, fe volle all'Indiano render credibile la Divinità predicara del Redentere! Non-ebbe egli a restituire più di venticinque morti alla vita, e tra questi alcuni già fracidi, fpada, fenza rotare una frombola; non fe- | gia fetenti? Non cibbe quafi ogni di, ove a

MI.

raddolcire acque falle, ove a fospendere fosse, buon' in vero per Cristo . Non famanfragi infininenti, ove a ricuperar va-fcelli perduti, ove a fugare eferciti futifeelli perdutt , ove a sugare cierca una quo cimono una cocimina como un anomo bondi è Il fimile , fe mirare , avvenne a ne. Che fe nol perfuafe, dunque in effola Remberto nella conversione de' Dani; il fining a Bonitacio nell'acquifto degli Schiamile a Bonitacio nell'acquifto degl voni ; il fimile a Giacinto nella riduzion de' argomento già , miei Signori , di fostenere , Polacchi : là dove quel gran Serafino d' aver Giovanni persuasa di fatto la Divini-Affifi, ch'ito in Egitto, edificò ben sì la tà contraftata del Redentore, a tutti i Sabarbarie con la fantità della vita, ma non la cerdoti, a tutti gli Scribi, nè anche a tutto flordi con lo ftrepito de' miracoli, v'ebbe pur anche intirarla a Cristo, più merito, che fortuna. Ora lasciate ch' io titorni a discorrere in questa forma. Seuomini docati di tanta fapienza, edi tanta integri- po aver colmata ela Galilea, e la Giudea tà, com erano questi; affine di persuade- di tanti supori, che non farebbe sufficiente re la Divinità di Crifto a'Gentili, meno ad accoglierli il Mondo tutto, fe fi conarroganti, meno maligni, e men perfidi degli Ebrei; ebb.ro tuttavolta sempre bifogno di tanta moltirudine di prodigj, anche in questi ultimi tempi, incui faluce livore, ma a colpa sol di coloro, a quali de' misteri celesti è tanto più chiara, e la nol persuase. E posto ciò, l' opposizione grazia dello Spirito conforratore è ranto I da voi fatta, non folamente non milira conpiù traboccante : qual integrità, qual fa- tra me, ma mi favotifce. Conciofiachè sì pienza dovea rifedere per confeguente ripiglio: Come farelibono giammai stati nell'animo d'un Battiffa, che potè fenza gdi Ebrei tanto inesculabili, non gli credenl'ajuto d'un fol prodigio persuader la me- do in articolo sì sublime, se in lui l'eminendefima verità, in tempi, in cui lo Spiri- za d'una fantità foviumana non avefle to confortatore meno operava; in tempi , fupplito abbondantemente alla mancanza in cui i misteri celesti men' intendevansi; dell'opere prodigiose? Dipoi niego, che ed a popolo finalmente, di cui fe tu con- molti non gli credellero . Non vi è mai della religione; se la malignirà, sì livido, sero a vivere sotto la disciplina del Redenche calumniava ogni fantità maggior del-la fua; e fe la perfidia, sì duro, che pagnarlo, ed a rendere agli altri teffimocondannava ogni giudizio differente dal nianza della fua combartuta Divinita? Anz' proptiol Credete voi, che sarebbe perciò in ritruovo, che i primieri discepoli c' bastaro a Giovanni il non commettere col-ebbe Cristo, non suron quei, ch' egli guape, ne pur leggieri ? Il non ammetter dagnossi alle spiagge della sua Tibetiade; piaceri, nè pur' onefti? il digiunare fola- ma si ben'quegli, che il Precurfor gl'inmente alcun di fra la fettimana? il dormir viò dalle rive del fuo Giordano. Il che cerfu la nuda rerra ? il veftir d'un ruvido to a me reca alriffima ammirazione: pefacco ? che fon que gradi , cltre a cui fembra ehe a giudizio del volgo montar non possa la sanrità d'un mortale. Appun to. Doveva il suo effere un genere d'in- sia, prima che quelli si sosse ancora rennocenza, di morrificazione, di asprezza duto celebre al Mondo, nè per sama di presì flerminata, che shalordiffe gli animi dicazione, nè pergrido di fantità, nè per molro più, che non è il vedere alla voce credito di miracoli? E pure Andrea (che d' un' altro Santo faltar fu fnelli di terra fu il Decano del Collegio Apoltolico ) gli nomini attratti , ò scappar vivi dalla a persuasion di Giovanni allora il segui. tomba i cadaveri inverminiti-

Panegirici del P. Segneri .

IV.

quel popolaccio Giudaico, che concorreva foltissimo ad ascolrarlo . Chi non vede , ch' io farei folle a prefumer ciò , mentre nè pur Cristo medefimo ottenne ranto, doverrifle in volume? Dico bene che se Giovanni nol persuase, non si porè questo ascrivere afuo difetto; ma a pertinacia, ma a fideri l'arroganza, lo icorgi così fattolo, dunque interrento di leggere nel Vange, che prefumeva d'effere egli il sol'arbitro lo, che molri a inducimento di lui si molrocchè qual'autorità doveva dunque effer quella, che con un fuo semplice detto persuafe a seguitar Cristo come verace Mes-Che se pur molti negaron sede a Giovan-Veggo ben' io quel che porrefte acura- ni , quand' egli diffe Critto effere il lor mente rispondermi : ede, che ciò sarebbe Messia ; sapete qual ne fu la cagione ? Rato veriffimo, ove Giovanni avesse al La cagion su, perchè avvisavansi molti, sine ottenuto di persuadere quel che in che il lor Messa fusse più tosto Giovantendea. Ma forse lo persuase ? Se questo ni. Bd ecco come da questo stesso confer-

mofi a maravielia l'intento mio. Perocche 1 ò pascolo nella lor fame, òvita nella lor 70. 1. 40. quanto incomparabile , quanto augusta , morte . Non so se avrà verun di voi già quanto divina doveva effer quella Virtu, che basto sola per procacciare al Precurso-re opinione di canto merito I Poterono a lor talento un' Elia, ed un' Eliseo richiamare lo Spirico dentro a corpi de Fanciulli dovuti alla sepoltura : pote un' Isaia dire al Sole, ritorna in dietro, efar comparire quali in atto di timida ritirata quell' animolo Gigante, il qual giammai non era stato veduto voltar le spalle, per quanti moftri gli fossero usciti incontro su le vie erte , o fu i dirupi scoscesi del suo Zodiaco: potè un Daniele ripofar tra le branche de' Leoni famelici senza offesa: potè un Giona cantar dal venere d'una Balena orribile fenza danno; che non per questo mai cadde in mente ad alcuno di sospettare non chedi credere, che verun d'essi fosse il promello Melfia; quantunque anch' elli avellero a lor favore non ordinari argomenti di fantità; austerità di digiuno, asprezza di vestimento, integrità di giuftizia, intrepidezza di animo, fervor di predicazione, e fopra tutto una intrinfichissima dimestichezza con Dio . Quanto più fanto dovea dunqu'essere d'ognun di lor' il Battista, mentre senza il sostegno d' alcun prodigio fi aveva già riportato , noníolo presso a gl'ignoranti ed a'laici, ma presso ancor' a gli Scribi ed a' Farifei, il credito di Messia? E quindi io vengo a formarvi oropoli-

zione maravigliofa, ma vera; ed à, che se in altri l'eminenza della fantità fuol'effere comunemente cagione, c'abbiano facoltà di operare gran maraviglie 5 in Giovanni l'eminenza della fantità fu cagione . ch' ei non l'ayesse . Imperciocche , s' egli ancor privo d'una tal facoltà, fu pigliato dal mondo in cambio di Crifto, edera giadivenuto si autorevole, esì apprezzato, che, come S. Agostino andò divisando, egli avrebbe potuto con somma facilità farfi adorare da' popoli per un Dio, e come tale da lor ricevere e vittime, e fagrifizi : che farebbe flato s' alla purità della vita avelle parimente avuta congiunta la podestà de' miracoli ? lo fui l per dire, che niuno quasi si sarebbe erovato nella Giudea, che non anteponesse a Cristo Giovanni, mentre tanti glie l' an-teponevano ancora in tempo, che non ri-

mai fatta una gentiliffima offervazione ; che mentre tanto vien qui a cadere in acconcio, non voglioche m'incresca, Uditori, il commicarvela. Tutti gli Apoftoli, senza eccettuarne ne pure quel traditore di Giuda, il quale allora, fenon meritava la dignità , almeno compiva il numero de dodici Senatori ; tutti gli Apoltoli, dico, vennero onorati con quello titolo Matt. 5, 24. gloriolo di luce: Vex oftis lux mundi: titolo si particolare, esì proprio del Redentore, ch' altre più acconcio di questo dar non gli scope l' Evangelista Giovanni . quando volendo con una voce spiegarne e la fantità della vita, e la fovranità dell' jos r. a. uffizio, diffe di lui : Eras lux vera qua illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. E pure se quei medesimi Apostoli, senza Giuda, dessero presto in renebre affai palpabili, voi il fapete: mentre di loro chi spergiuro, chi discrede, chi fuggifiene; e nellun per poco vi fu , che non rivoltalle de spalle al suo buon Pallore, e che sbigottito, in dispersion non andalle, e in disolamento, allora ch' egli percosso venne dal Cielo, non altrimenti che da improvvisa saetta. Dall'altro lato considerate un poco quant' alta cura fi adoperi nel Vangelo, affine, non di accomunare, ma di negare quello medelimo titolo al Precursore. Si mette un di configliatamente a discorrere sopra di questo grand' nomo: l' Evangelista : ed attendete . dice , attendete a non torre abbaglio : Hic venis in ceftimonium, ur roftimonium perhiberet de lumine: nen erat ille lux, non eras ille lux , fed ut testimenium perhiberes delumine. Non eras ilie lux. O qui si , fe.t. 1. ch' io non so ftar saldo alle mosse, Come! Si dirà dunque pur d'un Pietro spergiuro, fidirà d'un Tommaso incredulo, che fon luce, e d'un Giovanni Battifta non fi dirà, anzi si contenderà a bello studio, fi vieterà , perchè a nelluno mai cada in mente di ascrivergli un fimil vanto? Era egli forse inseriore ad alcun' Apostolo , ò in fottigliezza di fapere, ò in fervor di zelo, ò in candore di purità, che fon quei tre pregi , per cui fingolarmente gli Apostoli parver luce? Anzisia detto con loro pace, io ritruovo fcritto di Some Distriction of the Control of t

Traft. 4. fn 10.

al Precursore quel titolo, che si concede altr' uomo, in cui si può pur come in a gli Apostoli , perchè sono essi minori uomo appuntare qualche disetto, ò di padel Precursore. Che col nome di luce , rola, à di azione, o di desiderio , non è proprio di Crifto, venga nobilitato o un gran fatto. Non fi dà rifchio si leggiermen-Pietro, o un Tommafo, i quali per quan-te abbiano poi co' loro fplendoni illumi-pra polfa, che per altrui degazzione. Ma ana la terra, fureno pure fottopolfi una inun uomo, d'eninen furmai palele veruvolta ad eccliffi sì luttuofe, a caligini si na colpa, non è cosi. E però io ritriovo, profonde, non può recarci peticolo di ch'anche la Vergine mai non fece vivente confondere, à Tommalo, à Pietro, con prodigio alcuno, merce ch' ell'era di vita Crifto . Tofto intendiamo , che non fu- si immacolata, e si celeftiale, che fe alla tono essi la luce vera se che sempre tra lo-ro elus riman questa dissimiglianza, che in se quel gran Dionigi che su in procinto di lui la luce vien celebrata come propria, e adorarla qual Dea, farebbefi rattenuto da nacia; in loro come impreftata, ed av ven- tanto eccello. incirci. L'infér dire, con una tal pro-porzione, de gli attro de la continua del continua de la continua del continua de la continua del la continua del la continua del la continua de la continua del c Ia cui venuta fu predicata, come quella di non folo, com'io diffi, gli Ebrei lo vo-Crifto, da gli Oracoli de gli steffi Profeti; lean riconoscere per Messa, mentr'erane ad uno, la cui concezione fu annunziata, il Precurfore, e per Isposo, mentr'erane come quella di Cristo, dalla bocca dello il Paraninfor ma oltre a questo, Origene come questa di Critto, dalla boccà dello il l'aranutor ma oltre a quello, Origene Riefs Angloi, a du no che, como Cillo e, introvo ad ello gavennere i abbarbagilo, vite existe ad uno chile comi collibori, introduce dello di alla comi collibori di collibori della collibori della collibori di più auffera, più disusata, più facile a ri- Battefimo ; nè mancò tra medefimi Santi Criflo, aimé che troppo farbbe flato il copropo ha dell' artita, c, le vogliam pericolo di confiondere luce vera con locci finta, luce natia con luce imperfiata fa peptro, non cel di tropora e at al'è finta, luce natia con luce imperfiata fa quella onde S. Criflo affermò, avet Giorde de Soll, apparfia deliudereogni fa quella onde S. Criflo affermò, avet Giorde si de Soll, apparfia deliudereogni fa perichi di pupille, benché aquillem e specio de la compre di Giovanni, si dicaz zine seni in neffimiation, su et offimiation pebris rice in nefimiation, su en offimiation pebris dever de la minite e une neastile lase, sun eras intelle as penche la grandenza del metrito de Gilla Vegine; in incomparabilitima-tente maggior del fiuor ma parimente all'intellemente perchè la grandenza del metrito. Po della Vegine; jui deud per effere manera perchè la grandenza del metrito. Po di monta della vegine, si qual per effere aimetre per della regine del metrito. Po fate voi ragione, Vultiori.

da metrito. Or fate voi ragione, Vultiori.

da metrito. Or fate voi ragione, Vultiori.

da minita viria prodigio di forta alcuna. Percot. qual lo consigne a centi aferza di di minita viria de canne figlia qui della vegine progigio del con le considera della vegine progigio del mentione della vegine il con le considera della vegine progigio della vegine progine accusti aferza di di minita viria di signa di cono di considera di contro della vegine progigio della vegine progigio esta con di contro della vegine progigio esta di altrica. Percoti interno dalla percon qualche fondamento almeno papar con in della vegine progine accusti altrica più gi erroti, rateori intorno dalla percon qualche fondamento almeno papar con qualche fondamento almeno appa- confistono (come avvieti d'altri ) in nemute lospicare fi polla, s'egli fia Dio; è garle quant'egli merita; ma in ascrivergia

eret ille lux, non erat ille lux? Oh, non Dio tenuto & a nasconderla, e a modevi adirate, Uditori: ch'anzi perciò, pes-rasla, pes cessas negli uomini il rischio ch'egli è maggiot de gli Apostoli, si niega d'idolatrare. Che faccia gran prodigii un'

più, che non gli conviene . Fingete dun- | numero de gli eletti : Gaudese autem qued que, che Dio lo avelle renduto riguarde- nomina vefera ferepea fune in Calis, Quinvole per prodigii, quanto maggior campo ei io deduco una confeguenza, che fembrafi farcibbe aperto d' errare intorno a' fuoi mi affai spedita; ed è, che l'operare prodoni, ò fieno di natura, ò fieno di grazia? digii non fia fegno certo di effere feritto in Troppo era dunque necessario, che Dio Cielo: perocchè se ciò sosse, chi non ve-lo tenesse basso, per torre a gli uomini drebbe, che a gran ragione n' avrebbono maggior occasione d'inganno; e s' è co-sì, voglio ch'or voi medesimi decidiate : gode il Convalcicente di ricuperar l'appe-Non cbb' io ragion da principio di pro- lito, perch' e fegno di fanita; come gode nunziare, che la sterilità di miracoli e il Contadino di alloggiare la rondinella, divenuta in Giovanni argomento di fantità? Respiriamo.

#### SECONDA PARTE.

Neorachè le ragioni fin qui recate velittimo che Giovanni non fuffe in vita ciccu- ne fegue, che operare prodigii non è fetor di magnifiche operazioni miracolofe. El gno certo di effere feritio in Ciclo. Ed oli perchè ? Per dare a tutti noi Criftiani un quanti, on quanti per lungo tempo (plendegran documento, che intendo or' io di spiegarvi in brievi parole. La maggior parte de carono, e pur peccarono, e pur si sono gli uomini suole aver fissa intimamente dannati! Volgete i fasti sacri, e sbalordinell'animo una certa perfuafione, che l'ef- rete, nello scontrarvi in catastrofi si funcfere gran Santo confifta in far gran miraco- fte. Se nonche, a che vale pigliarfi tanto lj: perfuation quanto felia, tanto nociva, dinoja? Non fappiam noi che molti n' an-e però nutrita dall' Inimico medelimo a dranno a Crifto nel di fupremo, e che gli fommo findio. Ora veggano tueti, che il diranno: Signore, nel nome voftro noi muegior Santo, di cui fipregi per avvenue. Il bibliano predetti avvenimenti futuri, noi al la Chiefa, non opero mai vivredo pro- abbiano curati morbi infanibili, noi abdigio akuno: Jonnes quidem nulium fignum biam discacciate da' corpi umani legioni fecis: e quindi accertins, che la santità immense di spiriti infestarori: e non per non è posta nel diffipare le nuvole con un tanto si udiranno rispondere : Nescio ves ? folio, o fello finorzare i fulnini con un folio in dunium ripodere regialera fan-fato; ma nell' adempiere perfettamente rità, se non quella, che feuopre accani, le leggi del vivere criffica. Aembrava già o che spegne febbris, che muove rupi a di Ditecpoli del Signore un'eccella pruova, che abbonaccia procelle? un' indiavolato, e dirgli, fii fgombro; e sta mane in un tal discorso, specialmente peio tutti fellanti tonanda a Griflor: Non a un tale audicotto; che no e compollo;

fapete chè (gli dicevaro) a norora i Do a dir vero, di Tauntaurghi? Due fon le
monj foggiazcino al poete noltro, a caco cagioni per cui protompovi. Prima per

avovo 17. ra i Demonj. Dumine, esiam Damonie
totre un folentifimo abulo nella venera-Subjiciungur nebis in nomine tue, Evaglia zione de Santi, divenuti oggidi quasi tanti il vero, chi mai per tal godimento fi fareb- laghi, tra cui più ha di abitatori alle sponbe attentato a rimproverarli à Godevan' effi de , chi è più pescoso . Quindi voi scorged'un bene, ch'era dong diving, prefetto te che molti, se asoste debbano sceglierse pubblico, utilità universale; e però parea un' Avvocato, no 'I cercano tra coloro, ch' anche avessero un' argomento giustissi- c' hanno lasciati alla Chiesa esempj maggiomo di gederne. Con tutto ciò, non prima ri di uniltà, di mortificazione, di zelo, gli udi Crifto trascorrere in tanta gioja, che di carità, come n' la lasciati un San Piegli compresse, gli sgridà, gli riprese, co- tro, come n'ha lasciati un San Paolo, à me perversissimi giudici di quei beni c' han- come n' ha qualsivoglia altro lasciati de' no a prezzatfi: In hoc nolite gaudere; e primi Apostoli, che suron que' Ciesti per contrariogl'invitò nel punto medesimo animati, in cui le virtù gareggiaron di a rallegrarfi d' effere stati annoverati nel numero con le stelle ; ma tra coloro lo

perch'è fegno di primavera; coine gode il follecito Mannajo di rimirar nel mar turbato i Delfini versar grand'acqua dalle ondole lor nari, perchè ciò è fegno di presta tranquillità ? Mentre volca dunque Cri-Ro che i suoi si rallegrassero di cifere scrit-A niffero a fallir tutte, pur era dicevo- ti in Ciclo, e non di operare prodigii; rono di altiffime maraviglie, e pur prevari-

incontrasse in un zoppo, e dirgis, si ritto: Siasse pur ciò grave inganno, dirammi VIII. in un sebbricitante, e dirgis, su sano; in alcuno: ma perche mai prorompere que-

ecreano, c'hann' ora facolrà di operare | fuor de lor fenfi , tofto che s' inginocplù maraviglie : Ch' è quanto dire, lo cer. cano eta que Santi, che possono più gievare a prò de' lor corpi, non tta quei c' hanno più penato a profitto delle loso ani-Fi. L. 18. c. me . E non è questa una divozione bassa, manchevole, intereffara, e fimigliante alla pierà di quel celebre Re Francese, Lutgi Undecimo, che si diè tutto ad arricchise gli altari, e ad onorar le bafiliche di que Santi, i quali crano morti d'età decrepita, affinchè gli impetraffero lunga vita? Non intendo io già di condannare il buon'ulo, ch'è nella Chicla, di fare offequio ed onore a'Santi per grazie ancor temporali . No certamente . E però quando già firibonda la tetra per lunga arinra, apre cento bocche a richiedere alcun conforto, abbia pure Parigi la fua Genevefa, che le disciolga opporturamerre le nuvole in fresco nembo ; abbia Avignone il fuo Agricolo , abbia Brindifi il fuo Tcodoro contro alle furiofe gragnuole esterminatrici delle vendemie aurunnali; invochin pure quei di Lingonia il lor Vescovo Sant' Urbano, però dipinto comunemente da essi con bellissimi grappoli di uve in mano, Chiamino a gran voce i naufraganti San Telmo nel mar Tirreno; cd a cald occhi fi raccomandino quei che fur motfi da' maffini rabbiofi , ad un Sant' Uberto; e quei che da' Serpenti attofficatori, ad un Sant' Amabile . Ricorra pur chi stride per podagra a San Gebuino, chi fpafima per calcoli a un San Liborio, chi languisce per febbri ad un Sant' Ugone, chi duolfi per iscrofole a un San Marcollo, chi cade pervertigini ad un San

provar fogliono i Cambiatori già impoveriti, già efaufti, anzi già falliti? Secondariamente io ciò dico, perehè non mancano per ventura a' di-nostri molte persone divore, le quali pongono turia la loro perfezione; fapete in che? in fentire fu' lor palari un non sò che di foave ,ò di faporofo, qualunque volta comunicate a partano dall'altare, non altrimenti che l fe gustaro ivi avessero un dolce favo; in ottenere agevolmenente da Dio quant'elle

Lupo: chi infracida per cancrene ad un San Fiacro, chi geme per otralmia ad un

San Clario , fopranominato Ulcafino; e

così degli altri. Ma non è però grand'er-

rore, che qui tutto fi termini il culto a'

Santi ; siche ove coffi ogn' interelle, ri-

manganfi derelitti con quello ímacco, che

chine per orare, o veramente in aver sempre le gote asperse di lagrime si beate, qualor odan la Messa, qualor recirino la Corona , ò qualor contemplino attente alcun pio mistero, che la lor faccia a que tempi fomigli appunto una di quelle nuvole rugiadose, le quali accefe di più coloti si scioleono a stille a ftille in una tranquilliffima pioegia tincontro al Sole. Esi dee questa stimare santità certa? Signori no . Può fotto quelle religiose apparenze talor covarsi qualche fraude infernale, qual bifcia maliziofa tra' fiori, ò qual napello ingannevole fra l' crbette . E quando pute foller questi in alcuno doni del Cielo, e non proftigi d'Inferno, non però in essi consiste la fanrira. Ed in che confifte ? Confifte in questo, che qualor voi per ventura senriare dirvi qualche parola di accusa, in vece di scolparvi , e di scagionatvi con ansierà, com'è proprio de' men perfetti, chinare il capo umilmente, e la tol-leriate, amando di apparir biafimevoli a gli occhi degli nomini, purche tanto più vi rendiare laudevoli a quei di Dio : in questo, che diate prontamente la pace a chimque nfato y'abbia alcun' atto di oftilità, e ch' anzi procuriate di rendergli ben per male, onori per onte, ed applausi per villanie: in questo, che se Dio vi vuol poveri, vi contentiare della voftra mendicità; se infermi, il benedichiate ne' vostri mali; se afflitti, lo ringraziate nelle vostre tribolazioni i e che, senza punto invidiare l'altrui fortuna, vediate volentieri precedervi que'vostri Concirtadini, i quali ha Dio collocati in grado maggiore, ò di dignità, ò di ricchezze, ò di podeftà ; nè sol vediate volentieri precederli : ma per guanto è in voi , concorriateancora se bifogni, alle glorie loto; togliendo bell'efempio da'poveri fiumicelli i quali ancora quella poc'acqua, ch'effi hanno, contribuifcono a nobilitar maggiormette que fiumi illustri, che del loro juolo medalimo ion natii. In questo per fentimento di tutti i Savi confifte la vittu vera. E quegli altri doni fovrumani, fpeciali, ftraordinari, che chiamani gratis dati, deono-apprezzarfi? Distinguero. Se gli scorgete in altrui, riveritegli per lo p:ù come buoni; se in voi, temereli sempre come fospetti, e generalmente parlando, mai non vi cada nell'animo di curarveaddimandingli, o per vantaggio proprio, ne. Anzi serbate a memoria un'insegnameno per uopo altrui; in reftar quasi rapite to di S. Giovanni Grisostomo, con cui mi

ıx.

35.

## IL TRONO DI DIO FRA GLI UOMINI

Collocato nel Vaticano.

#### PANEGIRICO IN ONORE

DELLA CATTEDRA DI

### SAN PIETRO.

Detto in Bologna.

Tu es Petras, & Super banc petram adificabo Ecclesiam meam, & porta Inferi non pravalebunt adversus eam. Matth. 16, 18.



Prima legge d' ogni Archi- dubita, le opera questa sia d'artifizio moa.

Udiotit 2 on gia correa i core i cicus ; ore i i protesti. son poetro o essere, o ne troppo principato di Crifto nel Mondo dura e là ardito i o parelli nel voler mettere, come dove altri, che allor purevano etterii, fo apounto (nol dirfi, la linguarin Cielo. Ma no nutri efcaduli, e (sopoli in guida, che paro i sbigottifico però. Perche le mai fi ne pur'omai fe ne (corrgono le rovine; que: porè pariar de Pontefic con franchezza,

tetto, il qual'ami fabbricare no, ò di fapienza celefte. Commetociò per all Eternica, cercare (Italia) ilia pagare oggi un tribuno di giusto ossequio, nella base, e soddezza nel fondamento. E però avrei che sonoa lui succeduri nal Principare. Jondanneso E prò avril con fono a la funciona de principio erger Criflo il grande edificio de la colario alla incenze lo develéa apose de la la colario alla materia de la la colario alla materia del la colario alla materia del principio erger Criflo il grande edificio con considerativo del la colario alla media del la colario alla media del protessato de più poderosi, quanto dine è quel Trono, bonche terre e princeleri della terrar. E pune quandoi on miro, ritruovo che a tal fine egli elegge un Dio. E' questa, s'io non erro, s' Fedelia Pelcatetello, niente illuttre per nafora , interne agiano per facottà, niente adorno tra ad appenderi con vivezza. Percione per lettere, e la questa i debol pietrasi de tempi correcti, che prefio alcano talo per lettera, e la questa i adobo pietrasi del tempi correcti, che prefio alcano talo della materia del principa del compi del conso del conso del compi del principa del conso d flo, che parea si manchevole, refta eter- questo cerramente credo essere il tempo no. Mi par però, che stolto sia chianque vero, quando nè ciò che di loro lode si din.

ca, può recar taccia di adulazione affet- po fottilifimi efami, e dopo faticofiffime tata ( merce l'aperta bontà di quel ch' oggi regna ) ne ciò che debba per avventura toccarfi di loro nota, può dar fuspizione di fatira irriverente.

Non ha verun dubbio, effere il Romano Pontefice giunto in terra a tanto di autorità, quanto nessuno mai non fogilò di pretendere, non che ofasse di esercitare. Perocchè ditemi. Qual'altro Principe sa prete voi ritrovarmi, lecui decisioni fosfero adorate da' fudditi come Oracoli, e Oracoli tali , che niuno ofaffe nè pure intetiormente fentir l'opposto; e per nen dipartirfi da quello, ch'effe infegnavano, initaffero spello sentenza le intere scuole, varialleto spesso costumi gl'interi popoli, e fossero tutti pronti anzi a perder la libertà, a cedere le fostanze, a gittar la vita che confentire a chi avelle loro trattato di riprovarle? Hebbero è vero i Pontefici de'Gentili grandissima podestà, ma cbber quella, ch'or maggiore, or minore fu loro data, fecondo i tempi, dal capriccio de' fudditi loro amici : nè il Sacerdote fu la legge del Popolo, mail Popolo fu la legge del Sacerdote. Non cosi tra noi certamenre. Erano stati più di seicerto que' Vescovi, i quali nel famoso Concilio Calcedonenie avevano pronunziato, dopo la Chiefa Romana dover precedere, non l' Antiochena già fendata da Pietro , ò l' Alessandrina già stabilità da Marco, ma la Constantinopolitana, allot Reggia d'Imperadoti : e nondimeno , nou confentendo il gran Sacerdote Leone alla lor fenten-22, rimafenulla; ne il favore de Principi, nè l'autorità del Senato, che proteggevanla, futon abili a darle valore alcu Boz, de Si- no. Così quai cadaveri elangui , rimalli gn. feel. fono fenz' anima e fenza forza un gran numero di Concilii, quantunque chiari per metito di allellori, e favoriti per patrocinio di Grandi, fol petche il Romano Pon-

tefice pon diè loro l'affenfo suo. E tali sono, per tacerne altri molti, un' Ariminefe, un' Africano, un' Antiocheno, un Co-Rantinopolitano, un Milanefe, un Numi-

diano, un Seleucenie, ed un Efefino il secondo, che perle violenze, e per gli affaffinamenti fatti alla Verità , da Maggiori nostri ebbe il cirolo di Ladrone. E non è questa grandissima autorità, che un'uom talora men canuto di età, men efercitato nelle arti, posta con una sua semplicissima decisione levar tosto ogni credito a que' decteti, che i primi Savi del Mondo adu-

nati infieme, dopo lunghiffimi fludi, do-

contenzioni unitamente convennero ad approvare? E pure dove ha egli cotanto d'autorità? Nella fua fola Roma? in un Regno? in una Nazione? Già voi fapete. che a cagione d'esempio, il sovrano Pontefice de Pettiani non dava leggi nelle Città dell' Egetto, ed il fovrano Pontefice dell' Egitto non davaleggi nelle Città de Perfiani. Anzi i medetimi Imperatori di Roma, i quali unirono al diadema di Principe la tiara di Sacetdote, non fut Pontefici univerfali de' Sarmati, de' Germani, de' Sicambti, de' Galli, e d'altri fimili Popoli a'lor foggetti, ma a'foli loto Romani davano leggi in materia di Religione, e affai più angusti chbero sempre i confini del Sacetdozio, che le mete del Principato. Ma del nottro Sommo Paffore fi può dir forle lo stesso con verita? Excundum Orbe, excundum (io tipigliero francamen- fid. ad Eute con S. Bernardo ) excundum Orbe eft, gen. 1, 10 qui ferie velice eplorare quid ad Summi Ponesficis curam non persinear . Non folo egli ha nello spirituale soggetti molti più popoli, di quei che nuno avette mai fottoposti nel temporale ; ma tra' pacfi de' nimici medefimi , tra' Gentili , tta' Turchi egli ha gran numero di Fedeli, che pendono da fuoi cenni; e nessuno altro Principe ttovetaffi il quale tenga del continuo Ministri in luoghi si vari, tra popoli si difcordi, e maggiot' elerciti ancora in patrie straniere la podestà. Quindi chi è, che comparta oggidi dignita maggiori, di quelle che altrui dona il Sommo Pontefice ? Lafciamo flare le innumerabili tendite, delle quali egli è nella Chiefa il dispensatore; lo splendore della sua corte , la riputazion de suoi famigliari, i titoli, le commende, gli uffizi, le Prelature, che da lui debbono necessariamente dipendere , veluti De sima, rami ab arbore, rivi à flumine, radii à fole , Clet. come confesso San Ciptiano: non è put vero, the lefue porpore fon oggi ambite da Principi ancor fovrani, e ch'egli folo è colui, il quale follovando nomini, fe a lui piace, e per la nascita oscuri, e per le facoltà tenuissimi, in uno stante può renderli pati a' Re? Ma che dic' io? Evvi

altro Principe al Mondo, il quale abbia a com'egli, l'autorità di dare ò togliere i Regni; e che di fatto gli abbia ora dati per premio, ora tolti in pena? Se uno Stefano Surrey de Principe d' Ungheria , e le un Boleslao fene, fide Duca di Polonia, bramarono nello stesso 1. 3.

tempo di cingere le lor tempie di Coso:12 tcale, non inviarono ambidue loro Legati

Synodus tradetoria.

al Sommo Portefice , allor Silvestro Se- 1 a 'tal viltà discendesse un labbro Reale. condo, per ottenerla? E questi della fua libera facoltà prevalendofi, come fece ? La mandò a Stefano, la negò a Boleslao . E da chi ebbero Corona anch' essi reale , Demetrio , primo Re di Croazia ; Edgaro , primo Re degli Scozzefi, Daniello, primo Re de Ruffi; Mindaco, primo Re de Lituari; Venceflao, primo Redi Polonia; Alfonfo, primo Re di Portogallo; e Clodoveo, primo Re della Francia, se non da' Sommi Pontefici, a cui ricorfero, per poter fenza pericolo di centrafto ufare anch' effi que titoli, e quelle infegne? Ma finalmen-Boron. an te non ebber questi dal Romano Poinc-seco. Boz. de si fice, oltre le infegne, ed i titoli; ancor

goa. Ecci lo Stato. Lo avean prima o eteditato lazea, a col nafecre, o acquistato col guereggia-re. Ma che direm roi del Re de' Longobardi Defiderio, e del Re de' Franchi Pipino ? Non ebbero amendue questi lo Stato ancora in guiderdon de' lor meriti , l' uno dal Pontefice Stefano, e l'altro dal Pontefice Zaccaria? Per non favellar dell' Imperio, il qual tolto da S. Gregorio Secondo a Leone Ifauro in pena della fua contumacia nella Erefia , fu da S. Leon Terzo donate ad un Carlo Magno in premio de suoi meriti a prò della Religione; onde ancor'oggi fi regge con quelle leggi, che gli furoro date dal Varicano, appo cui sempre è rimotto il primo diritto di stabilire il rumero degli Elettori, la qualita dell' Eletto , la forma dell' Elezione. E pur diffi poco. Doveva io dire, di deporre anche quei , che quai Luciferi , affifi fu l'Aquilone, baldanzo(amente fialzamno contra Dio : e così da Gregorio Settimo fu deposto il perverso Arrigo,

cosi da Innocenzo Terzo il malvagio Ot-

tone, così da Innocenzo Quarto il perfi-

do Federigo. Qual maraviglia è però, fe a' piè del Romano Pontefice curvi anch' effi veggonti i Principi imprimer baci di oslegnio, e far'atti di adorazione, mentr'egli ad immitazion di Dio può dir loro Prov. 8.15, Con verita : Per me Reger regnant , per me Principes imperant, e può gloriarfi d'effere stato costituito dal Cielo, super gentes, O fuper regna, ut evellat, & deftrunt, & difperdat , O diffipet , & adificet , O plan-1017 Futra gl' Imperadori Romani chi già prefunée di farfi per riverenza baciare i piè: e lo leggiamo d'un' Ottone in Sue-

Anigo

Terze,

Ottope

Quarto,

Tederico

Secondo.

tonio , d'un Massimino in Capitolino . d'un Diocleziano in Eutropio . Ma non già verun di loro potè ottenere, che

L'ottennero da cittadini più abbietti , dal popolo più minuto . Anzi perchè Caligola ciò richiese da un Consolare in guiderdon della morte a lui condonata, fi provocò la malevoglienza, e l'invidia di tutti i buoni : ficche parve ad un Seneca affai maggiore il guiderdon ricercato, che il dono fatto; nè dubitò di protestar che Caligola con quel piede , ch' egli aveva porto ad un Nobile sì profleto, avea conculcato il Senato, avea calpeftata la Repubblica, avea dato de calci alla Libertà. Invenit aliquid De Bene's. che avrebbe egli detto, se avesse a piè del nostro Sommo Portefice rimirati in eguale offequio, non un Coniolare, od un Confolo solamente, ini i Re medesimi, ma i medefimi Imperadori, un Giuftino, un Giuffiniano, ed un Carlo Magno; c' avrebbe detto? E pure quanti secoli sono, che si concede perpetuamente al Pontesice una simile adorazione, ne però la Cristianità se ne sdegna, nè però la Chiesa ne freme, e trattine alcuni Eretici da lui ribelli, niuno v'è tra' suoi, chenon creda di ricevere onore nel fargli offequio! Che può dirfi di più ? Glorianfi gl'Imperadori di affistergli per famigli, quand'ei cavalca, di tenergli la staffa, di reggerli il palafreno: ed in tal' atto ad un Alessandro Terzo servi l'Imperador Federigo Primo , e il vide Baron, an Vinegia; in tale ad un Niccolò Primo fervì l'Imperador Lodovico S:condo, e lo vide Roma.

Or posto tutto ciò vi addimando, ò Signori mici : Come hanno fatto i Pontefici a collocarfi in un grado tale di riputazione, di credito, di grandezza, che (come si è per noi dimostrato ) non abbia il Mondo memoria di verun' altro Monarca, o facro, o profano, il quale avanzassegli, o nella dignità della stima, o nell'autorità del comando ? Se vi confiderate , Uditori , voi vi avvedrete, c'hann'operato i Pontefici come il Marc, il quale non esce fuor de' fuoi lidi natii a deptedare violentemense acque esterne per farfi grande, ma folo attende le volontarie contribuzioni de Fiumi, o fien remoti, o fien proffimi, o fien ricchi, ofien poveri, ch' a lui vanno. Così dico ancora i Pomefici : nulla di quanto Vide Box, or posleggono s' han subbato audacemenLio c. 10.
te con l'armi, ma il tutto in dono lian ri- & l. 17.0. cevato, or da foraftieri, or da paelani, 1 19.c.i. de ora da Principl, or da privari, spontancamente accordatifi ad efaltarli; e fe talora

mo , per conservare , o per ritogliersi il proprio , non così l' hanno usate come Oloferne, per molestare, o per nsurparfi l'altrui. Chi però moffe i euori di tan-ta gente a farfi lor tributaria, mentr'era esente; serva , mentr' era libera , suddita, mentr'era padroma ? Chi piegò Coflantino a foggettare lietamente a' lor piedi l'Imperio suo , anzi a ripartirlo con effi? a ceder loro la fua medefima Regia, il suo trono medesimo, la sua Roma ? Chi foinse tanti Re di Francia, di Spagna, di Germania , d'Inghilterra , d' Italia , di Portogallo, a donar loro tal volta Provincie intere , a fondar tanti Chioffri , ad arricchir tante Chiefe, a dotare tanti Ecelcliastici , ch'è quanto dire tanti minifiri i più di lor fedelissimi al Vaticano? Si sono forse essi mossi per interessi temporali c'avessero col Pontefice ? per otteper la fua grazia? per goder la fua prottezione? Ma che mai di più ne potevan' essi pretendere in ricompensa, di quello stesso che gli offerivano in dono ? È poi fentite. Potrebbe è vero tal'intereffe presupporti a'di nostri, quando il Pontefice ha giasi ampio lo ffato, e si ferma l'autorità, Ma qual potca presupporsene allora ch'egli , ne primi fecoli della Chiefa nascente, era costretto o a vivere nelle grotte, o a marcir nelle carceri, o a stentare nelle miniere ? E pure a que tempi stessi correvano ogni giorno gran numero di fedeli a recargli a piè splendidiffimi patrimonii: e que'tempi stessi egli ricevea legazioni da Principi rimoilfimi , come ricevettele il Pontefice Eleuterio da Lucio Re di Bettagna : a que' tempi stessi egli aveva offequi da Cefari riverenti , come ebbegli il Pontefice Fabiano da' due Filippi Imperadori di Roma: e finalmente a que tempi stessi egli poteva mandare copiole limofine fino in Africa , fino in Afia, poteva alimentar vedove, poteva fostentare popilli , e provvedere ad un numero innumerabile di Fedeli, quali cfuli , quali prigioni , come leggiamo che fur un già fare, non pur S. Pictro, ma San Clemente, e San Sotero, e San Siflo. Chi dunque fu da principio, che diede a'nostri Pontefici tal venerazione tra' popoli, fe non Dio ? Qual' altra destra potè mai stabilire un Principato sì vasto in ta volte scacciati violentemente dalla lor tempo sì breve è una porenza si nuova in sedia principale di Roma, quaranta volte tempi si avversi? E dappoi che tutto l' jaltresi vi son ritornati, con maggior glote una tal potenza, e per annientare un tal ; hanno umiliati ribelli, han domați popo-

ancor mantenerlo per tauti fecoli, fe non folo quella di Dio ? Non può dubitarfi , Uditori , che a di-

fcorrere umanamente, è gran maraviglia, come la fomma dignità Pontificia non fia mancata più d'una volta dal Mondo. Perciocchèsi comenon v'èstato mai Principato, ch'abbiz ottenuti dal Mondo maggiori onori; così nè anche v'è stato mai Principato, c'abbia sostenuti dal Mondo maggiori contrafti. I fuoi foliti oppugnatori furono sempre i più poderosi Principi della terra: ne' primi secoli gl' Imperadori di Roma, e ne seguenti gl'Imperadori d'Oriente : oltre a i Re degli Eruli . a i Re degli Ostrogoti, ai Re de Longobardi, a i Re de'Saracini, a i Re d'Inghilrerra, da grand'ora in quà nimiciffimi al Vaticano. L'arme di cui questi si valfero, è manifesto che parver tratte dagli Arfenali tartarei, tanto è ver ch'effe furono d'ogni guifa . Perciocche contra i Pontefici si pugnò or col ferro, ecol fuoco, dandegli z morte; or con la lingua, e con la penna, caricandogli di calunnie. Sono stati spello spogliati de loro beni a Si fono ad onta loro adunati rabbioliffimi conciliaboli, fi fono a danni loro fospinte valorofiffime armate. Oltre à ciò fono stati frequentissimamente ancor derelitti nel maggior loro bifogno da quegl'ifteffi da cui iperavano più leale la fede. Han veduto anche i Principi lor figliuoli, anche i Vescovi lor tratelli congiurare talvolta co' lot nemici y e con questi unirsi ancor' esso un popolaccio d'Eretici innumerabili, di Novaziani, di Donatisti, di Arriani , di Priscillianisti , di Nestoriani , di Albigeff, di Uffiti, di Calvinisti, di Luterani, e di akri uomini tali (ho erratoin dir uomini ) e di altri fimili mostri d' iniquità , tutti egualmente licenziofi nel credere, tutti egualmente furiofi nell'operare. E pur fra tanti avverfarii, e tante rivoluzioni, e tanti contrasti, ha già sedeci secoli, che i Pontefiei fi mantengono fempre più vigorofi : Semper in Ecclefia Ep. 16:-Apeftelica Cathedra vignie Principatus, COme offetyò con maraviglia ancor effo-Santo Agostino . Combatiuti resistono , oppretti riforgono r e dopo effere flati (notabil cofa)e dopo effere flati quaran-Inferno ha gridato all'armi, per abbatte- 112, e con maggior potenza, che mai : Box.1.17.e.

altr' arme talor che d'una scomunica, fulminata dal loro trono, hanno messi in terrore gl'interi eserciti, ed hanno posti in rivolta gl'interi stati . Chi non vede dunque, non effer ciò potuto fixcedere fenza aperto favor del Cielo, il quale fe avesse in odio o le leggi da loro date, o la religion da loro protetra, come avrebbe pigliate mai le for parti con tanto ardore, e come mai con miracoli manifesti faria concorfo più d'una volta a promuovere chi gli onora, a deprimere chi gli

infulta? Una fola cofa io non voglio diffimulare, perchè vediate con quanto rara fincerità vi ragiono. Ed è che talora nel Vaticano han feduto alcune persone, non folamente difetrole , ma empie , persone avare, ambiziose, impudiche, vendica-tive. Signori sl. Nientedimeno ciò non pregiudica punto all'intento mio, più to-fo il conferma. Perciocche mentre, non folo i nimici con l'anni, non folo gli emoli con le caluntile, mane pur gli steffi Pon tefici co' for vizj hanno potuto o abbattere la lor fedia, o avvilir la lor dignità, fegno è che Dio con protezione specialifi-ma la sostenza. S'eglino tutti fossero stati fra gll uomini de migliori, la lor potenza potria da qualcuno ascriversi a loro meriti , a prudenza morale , a ragioni umane, ad artifici politici: ma non potendo ne pure ascriversi a ciò, non rimanea dire, se non che il loro Trono è fondato su quella pietra, contro di cui nulla può, non folo l'Inferno congiurato contra i Poutchci, ma nè pure i Pontefiel unitifi con l'Inferno, Fu questa, ch'io qui v'ho detta, atuta offervaziun del dottiffimo Bellarmino, Con tutto ciò guardate in oltre, Udi-

Bellar in tori, di non errare, e di non preffare folib. de Ro- verchia fede ad alcune penne malediche , non. Fon. il cui inchiostro è ceme quel della Sepia, che posto nelle lampane accese, sa tutte comparire schifose ed orride anche le più belle figure. Troppo fon fottoposti'i Principi eccelsi alle dicerie della plebe, talor male informata, talor male affetta , fempre per natura inclinata a credere il peggio: e le loro macchie più facilmente anche vengono censurate ( si come macchie che fono fu manti d'oftro ) non perchè sieno più gravi , ma più cospicue . Per altro, se noi vorremo sgombrar da gli occhi ogni nuvolo di livore, chinon vedrà non v'effere Principato , o facro , o profano, ov abbia maggiormente fiori-

li, hanno fgomentati Monarchi, e fenz 1 to la famità, che nel Pontificato Romanon dico venti , ma fettantadue de fuon Principi pervenuti ad effere dopo morte alcritti fra Santi , e come tali approvati non folamente dal confenso de poli, ma dalle teffificazioni del Cielo ? Non è già questa mane mio intendimento fare a favore de calunniati Pontefici . quali una pubblica arringa i perciocche io qui non ho emoli da confondere , ho divoti da confortare. Nel resto io vi farei chiaramente palpar con mano quelta nobiliffima verità: Che i loro difetti fono communi a i più de' Principi grandi ; ma non così fon parimenti communi a i più de Principi grandi le lor virtà. Andate un poco, e con voltro agio ponetovi a scorrere tutte le memorie de' Principi alceli al Trono , non per eredità , ma per elezione : pochissimi cerramente ne troverete , i quali usaffero diligenze notabili per fuggirlo, e che non anzi con ribellioni, con tumulti, con sangue se I procacciassero. La ove tra' Romani Pontefici ( Clemente I. Gregorie I. Gregorie II. Valentino . Gregorio IV. Leone IV. Benedepto III. Nicolo I. Adriano II. Victore II. Lesme IX. Stefano X. Gregorio VII. Vittore III. Pafquale 11. Galafio 11. Califto 11. Adriano IV. Aleffandro III. Califio V. Nicolo V. venti almeno io pocrei qui rammemorare, ch' anzi vi furono trascinati, che affunti; e che dopo avere in vano o date tepulse, o versate legrime, o travestito fembiante , o intraprefe fughe , o cercani nascondigli ; per mera forza condisceffero a ciò , dove i più degli altri fi portano a viva forza; diffi a regnare. E che? Potrete voi fitrovarmi sì di leggiere tra gli altri Principi , chi pervenute ad avere in fua podefta un ulurpatore tirannico del fuo fcettro , non l'abbia ucciso, ed uceiso anche con qualche genere di morte, o infame, o spietata ? E pure è stato ciò da' Pontefici così lungi s che di prello trenta Antipapi , caduti più finalmente in loro balia ; ne pure ad uno mai fecero tor la vita ; contenti folo di dare ad effi per carcere qualche chioftro, e talor anche lasciandoli in libertà , e talor' anche onorandoli della porpora: a fimiglianza del Sole, il qual tornato dopo orrido remporale a dominar fenza contrafto nell' aria, indora tosto di ricca luce quelle medefime nuvole , le quali dianzi si erano quasi congin-rate a volcrio di là sbandire. I Pontesi-

ci fon coloro, ch'a rovescio di molti Principi ancor cattolici, non hanno mai confentito di collegarfi con Infedeli in nessuno intervenimento, o d' interesse privato, o di guerra pubblica ancorchè întraprefa a falvarfi d'altri Infedeli . Anzi 1 chi mai contra il Tutco ha provocato più d'anni, ha speso più d'oro non dico solo a disesa del proprio Stato, maciò ch' è intilitatiflimo, ancor'a prò d'uno Srato da se ribelle, qual fu l'Imperio Orientale & Stupirono certamente i Popoli tutri , quand'effi viddero un' Urbano Secondo a feomunicaro ancor egli poc' anni innanzi con ardir folle da'Greci, bandire una lega facra nel Criftianesimo, non già per ire a pigliar di loro vendetta, ma per fottrarli, come accaddettegli felicemente, dall' onte de' Saracini, i quali impadronirifi dianzi di tutta l'Afia, le premevano altieri fu'l collo il giogo, e le faccano provar la di-verfira, ch' è tra 'l foave dell' Evange-lio, e 'l violento dell' Alcorano. Ma troppo lunga tela ricercherebbefi a voler qui tutte schizzar , benche leggiermenre, quelle fingolari virtù, in cui più ch'altri l'otentati del mondo si sono segnalati i Pontefici . Solo io diio, che fe tra loro afimilmente fi contano alcuni iniqui, questa è un'altra eccellissima maraviglia, che benchè iniqui, non abbiano erroto mai nelle decisioni di fede , ana fieno flati nell'infegnar'sì concordi a que' fanti Predecessori , da' quali erano sì discordi nel vivere. E non è quefto un' apertissimo segno, che Dio soro affifte con indirizzo ipeciale, cerro, perpetuo; e che la lor lingua è come appunto la lingua dell' Otivolo , la quale addita le ore secondo il moto, che dalle ruote inveriormente riceve, senza che fia neciffitata a sapere ciò ch'ella insegni? Altrimenti, come mai farebbe flata possibile in tanta varietà, e contrarieta d'intelletti, tanta unità, e conformita di pateri / da che ben sappiamo per altro quanto fia grande l'inclinazione c' ha l'atomo di ripugnare all'altrui fentenza; e ne'Pontefici, è oltre a questo non rade volte avvenuro, che i fucccilori fieno flari emoli, o invidiofi, o nimici agli anteceffori.

E pur'evvi ancor di vanraggio . Perchè non solo nessuno mai dal Pontificato è rraicorio ad infegnare erefia , ma l quello ch' è più ammirabile, nessuno mai dall'erefia fu promotio al Pontifica-

to. E non è questa, Ulitori, una offervazione degnissima da notarsi ? Fu tempo già, che quell'idra più che Lernea avea col fuo fiato pellifero avvelenata gran parte vell Universo; era penotrata ne' Chiostri , entrata ne' Cleri , avanzatafi nelle Regie : oltre a ciò l'elezion de' l'ontefici era diveniti oramai di libua ferva, e di foontanea venale: già fe l'avevano in gran parte ufurpata gl' Imperadori, e da questi era or subornata con l'oro, ed or violentata col ferro, or persuasa con l'autorità, ed ora espuguata con le minacce: e nondimeno per quanti sforzi facessero in più di sedeci fecoli , in più di dugento elezioni , mai non poterono far collocare nel trono del Varicano un'Iconomaco, o un Nestoriano, o un Arriano, o un Priscilianista, o qualunque infetto di fimile contagione : forte quanto amorevole , tanto rara , e che di tutte le antichiffine Sedie Patriarcali , a neffun'altra è toccata, che alla Romana. E' vero ben che talora contigliatamente vi fecero collocare Cattelici affai petversi, per isperanza che questi avessero quanto prima a cambiarfi di Pastori in mercenari , e di Cultodi in ladroni . Ma oh quanto loro riusci altramente da quello che si avvisavano; mentre ivi spesso si scoperse maggiore la tedeltà, donde maggior fi attendeva la fellonial Recchiamone se vi piace una pruova illuttre in un'avvenimento si ftrano, e si fegnalato, che non potrà ficuramente non efferyi di stupore . Teodora Augusta, moglie dell'Imperaror Giuffiniano, avez pigliato a favo-rir malvagiamente un ral' Antimo ereti- 5.6. e fegco Eutichiano, e come tale condanna. to sel Concilio di Calcedone , e deposto della Sedia Costantinopolitana, nel-

la qual'egli con violenza tirannica s' era affito. Non potendo però la malvagia femina impetrar ne prima da Agapito, nè poi da Silverio, ambidue fovrani Pontefici della Chiefa, che gli restituisfero tal' onore; chiamò Vigilio, Diacono affai potente ; e come già lo conofcea per un' uomo oltre maniera ambizioio, ardito, facrilego, sì gli promife di farlo tofto costituire nel soglio da lui prima bramato del Vaticano, purch' egli, ciò conseguendo, le promettelle di annullare il Concilio, di riporre Antimo, di favorire gli Eutichiani, e di approvare con apoltoliche lettere la lor fede, A si fcellerata proposta, Vigilio,

accetta, e la fottoferive ; e fenza punto indugiare ne vola a Roma con ordini a Belifario, di dovere con l'armi proteggerlo, dove non poteffe promuoverlo col favore. Belifario , il qual dianzi trionfarore de Gotti, forse non avea, come avviene, nella propizia fortuna tanta pietà , quanta poi mostro nell'avversa; parte per le commissioni mandategli da Teodora, parte per l'oro offertogli da Vigilio con tradimento viliffimo fa prigione Silverio gran Sacerdote, e forto finti colori ch' egli tenesse alcun trattato segreto con gl'inimici , lo fa spogliare del pallio Pontificale , To fa veftire d'una cocolla monaftica, e così nascosolo, esce a convocare il Clero Romano, e con Pefercito a fronte, e con l'armi in mano , lo richiede ch' eleggafi un nuovo Papa. Ma chi non fa , che ti-chiefte armate equivagliono ad ordina-zioni violente? Stabilito così Vigilio nel trono, cbbe in fno potere Silverio, e lo rilegò nell'Isoletta Palmaria, dove soficntandolo con pane di tribulazione, e con acqua d'angoscia, fra breve tempo il conduffe a morit di fame. Mostrò nondimeno Silverio nel vile efiglio, ch'egli avea perduta la potenza, ma non l'aurorità; e la libertà, ma non il coraggio . Perciocchè prima di morire , adunato un piccol Concilio di quattro Vescovi, rimaftigli più fedeli; del Tetracinefe , del Fondano , del Fermano , e del Minturnele : scomunicò lo scellerato Vigilio, e narratane l'impietà, e deteffatene le violenze, dichiarò, ch'egli, quanrunque affilo nell'eccelfishma Sede Sacerdotale, non rapprefentava -Simon -Pietro, ma Simon Mago, e che però nessun dovea riconoscerlo come Pontefice vero, ma come un'Idolo nella Chiela, e come un' abbominazione nel Santuario . Non temè punto Vigilio, quando a lui giunfe la scomunica fulminata, anzi vie più per la grand'ir inafpriffi, ed inve-leni: ma quando poi fenti che il Santo era morto, ò fosse etror del delitto , ò pur fosse potenza della censura, parve, che il fellone ad un tratto cadeffe d'animo; onde quafi pentito, fe ne calò fpontaneamente dal foglio, depofe la dignità, lascionne le insegne . Attribuiscono alcuni questo al timore ch' ei concepì , quando con la morte di Silverio fenti i miracoli di Silverio. Ma quei più fini Politici , i quali s' internarono addentro nel cuor di lui , differo , che il malya-Panegirici del P. Segneri .

în vece di tramortire, ò d' innorridirfi, l' I gio scaltritamente per allora pigliò quella maschera di modestia . Perocche certo del favore di Teodora, e dell'ombra di Relifario, ben fi avvedeva, che neffun' altro gli verrebbe anteposto nella novella elezione; e dall'altro lato per renderla più legittima, e così ancor phi ficura, defiderava che tutti vi concorreflero ancorra i buoni, però volle ò mitigarli, ò deluderli, è guadagnarli con quell'apparenza ingannevole di pietà . E certamente , com egli ayea divifato , così fuccoffe . Concioffische, parte contenti di sì probblica umiliazione, parte timorofi di più implacabile scisma, parte ancor per mostrare di donar quello a cui prevedevano di dover' altramente venir coffictei , tutti finalmente convennero a dichiarare Vigilio Papa, e come tale lo riconobber con le debite adorazioni, e co'debiti ritilo confaerarono. Or bene . Ecco legittimamente costituico nel trono del Vaticano In uom più fcorreito , che forfe aller forgiornasse nell' Universo; uno dianzi scismatico, fimoniaco, traditore, omicida, fcomunicato; uno che aveva ad una Imperadrice impegnata la fua parola a piacere dell'ingiustizia, inscruigio dell' Erefia; uno che aveva folennemente promelle maligne annullazioni di Concili . inique reflicuzioni di Vescovadi , ingiu-riote depravazioni di Canoni; ed un finalmente che dato avea quali per caparra di came malvagità , un Pontefice affaffinato. Di dunque ò pevera Chiefa , di che farai con un Lupo tale assegnatotà per custode? Oh quali stragi io già presago figuromi nel tuo gregge! oh quali scempi l oh quali desolazioni l Questa è la volta che rimarra per lo meno l'ovile aperto a gl'infulti di tutti i ladri; che nessun cane fedele ofera più latrare per atterrirli , che nessun vicino amorevole ardira più accostarsi per ajutarti, che perirai senza pascoli, senza guida, senza provvisio-ni, senza timedj. Si eh Uditori? Sentite quanto fallace è il discorio vostro, e di qui chiaritevi, che non oft sapientia, non oft prudencia, non eft confilium contra Dominum. Quel Vigilio medefimo . il qual sembrava dover esser non Principe, maladrone, e non Paffore, ma Lupo, divenuto che fu legittimo possessore del Vaticano, fi trovo ripieno ad un'ora di can-to zelo, che fe più forfe di qualunqu' altro reftarce confuso ogni empio, e atronito ogni fedele. La prima azion ch'egli fece fu rinovare tutte le censure, e maledizioni , e scomuniche fulminate contro i colò Primo , il quale onorato dall'Impequell' Antimo , ch' egli avez giurato di rimettere in srono; confermar quel Concilio, cui celi avea promello di derogare : esecrare quell'eresia , la qual pur' egli promesso avea di disendere . Nè ciò fe folo di lontano fapere a gl'Imperadori per lettere, e per mezzani. Ma ito egli per altro rilevantissimo affare personalmente in Costantinopoli , fece di bel nuovo il medesimo su'llor occhi : e mostrandogli quelli la sua scrittura per costrignerlo ad osservarla, egli benchè fua ritrattolla, e la deteftò , e con fortezza sacerdotale soggiunse, ch'egli era pronto a cancellarla col fangue. Nè di ciò contento, che fece ? Scomunicò la medefima Imperadrice, eretica fin' allor collerata a troppa ignominia del popolo Cristiano , e con la pena medesima ancor puniti tutti gli Eutichiani, e gli Acefali , e i Severiani , da lei protetti : nè per afflizioni di animo , nè per infermi-tà di corpo reftando mai di adempire perfettamente il fuo carico , non guardò a congiunzione di fangue, ritogliendo a' fuoi parenti glionori, qual'ora demeritarongli: non ad antichità di amicizia, levando a' fuoi Famigliari la poteftà, qualor l'abufarono: e finalmente per softenere con magnanimo petto l' Ecclesiastica libertà, giunfe ad effere efule anch'egli. anch' egli prigione, e fin' all' estremo punto del fuo lungo Pontificato ritenne sempre quell'ifteffa coftanza, e quel zelo fteffo, ch'egli avea vestito nel primo. Or che dite , Signori mici ? Non iscorgete apertissimo in questo fatto ; quanto siansi in darno studiati i Principi iniqui di foggettare alle lor voglie facrileghe il Vaticano? Ed il fomigliante di quello , ch' io qui vi hò dato in uno fol de Pontefici a divedere, potrei mostrarvi agevolmente in molti altri , se il tempo me 'l permettesse. Potrei mostrarvelo in un Gregorio Magno, il quale promoffo dall'Imperadore Maurizio, poi con intrepidezza grandifima fe gli oppose. Potrei mo-stravelo in un Felice Secondo, il quale efaltato dall' Imperadore Costanzo, poi con vigore invittissimo condannollo . Potrei mostrervelo in un Leon Quarto , il quale beneficato dall' Imperadore Lotario , poi con fortezza Sacerdotale il ripreie. Potrei mostrarvelo in un Martino Primo, il quale favorito dall' Imperadore Coftante, poi con rigore infletfibile il si fedele alla Santa Sede, com'e la vogaftigo. Potrei mostratvelo in un Nio- stra, e che le ha dato più d'una vol-

rador Lodovico, poi con cuore appostolico ripugnolli; e finalmente molbrare io ve lo potrei in ( Giovanni V. Cenone , S. Sergio I. Gievanni VI. Gievanni VII. Sifinie . Coftanzine . S. Gregorio III. San Zaccaria) nove Sommi Pontefici di nazione Orientali, i quali fuccessivamente eletti per favor degl'Imperadori, e per opera degli Efarchi , affinche venissero a rendere un di foggetta la Chiefa Latina alla Chiefa Greca , creditarono incontanente uno spirito assai diverso; ed antepofero tutti uniformemente all' affezion della patria l'onor di Dio. Ma s'è così, bifogna dunque che qualche mente fuperiore all'umana necessariamente sia quella che loro affifta , perchè altrimenti come farebbe giammai potuto accadere, che alcun di tanti non avelle al fine ceduto ò alle lufinghe, ò alle minaccie, ò alle violenze di Principi si possenti; e che gli stessi Pontefici per altro meno lodevoli, e meno buoni, nel sostenere le ragioni Ecclesiastiche sembrassero tanti Apo-stoli; e per non recar loro alcun pregiudizio, dessero ancora spesso il sangue, e la vita? E pure, se no l'sapete, ventinove si contano de Pontefici martirizzati per tal cagione, senza d'un numero assai maggior di coloro, i quali anch' essi per tal cagione soffersero o lunghi esilii, ò ignominiofi dispetti, ò duristime prigionie. E può di tanto per avventura vantarfi un'altro Principato ò facro, ò profano, qualunque fiali? No certamente. E però poste così evidenti ragioni , conclu-dasi finalmente , che in Vaticano seggon gli nomini si, ma prefiede Dio; che quefto è il Trono ch'egli tiene oggi in terra; che suoi sono gli oracoli quindi usciti, sue le verità quivi scritte, e che però non altre parti a noi toccano, che ubbidire.

#### SECONDA PARTE.

NON vorrei, che credefte dover la predica di questa mane finissi sen-za alcun falutevole ammonimento, e quetto Morale . Ma qual fara ? Ch' io vi elorti come veri Cattolici ad una divotissima riverenza al Sommo Pastore? ad eseguirne sollecitamente i comandi? a venerarne altamente l'autorità ? Lo potrei fare: ma ciò superfluo sarebbe in una Città

ta, e sostegno nelle sue persecuzioni, di tali Sacerdoti son'uomini di costumi e fusfidio nelle sue necessità, ed ancor glo corrotti, indegni della dignità, violatori doti, i quali ò per necessità non possono, ò per elezione non vogliono fovraflar nel sembiante al volgo profano. Perdonatemi & miei Signori, s'io ve ne dico'. Non già per questo oggi io riputerò che voi fiate veri fedeli , perchè portate gran riverenza a coloro, i quali con la dignità facra han congiunto tanto di podestà temporale . Ancor' i Turchi , se no I fapete, hanno ufato a'nostri Sommi Pontefici sommo offequio; onde non fi può credere quanto fossero e onorevoli i vanti, e fplendidi i nomi co'quali Innocen-Arud Fezo Quarto venne efaltato da più Solda-Rinaldom ni del popolo Saracino, che nelle rifpoann. 1246. ste date a' suoi Brevi Apostolici lo chia-

ir variis lit eris Sultano. mm.

marono Signor d'altifilmo foglio , Janto, illustre, puto, eccellente, spitituale, disprezzatore delle cose tetrene, capo della Religion Criftiana; favio, fu-blime, beatifismo; fiducia de Sacerdoti, e de Religiofi; ajuto de Prelati, e de Cherici; e gli pregarono perpetua prosperità , lunga vita , patrocinio del Ciclo nel fuo governo. Sicche , fe voi pur ne mostrate una pari stima, e ne parlate con pari venerazione, fate il dovere: non però più fate di ciò, che si costumasse da un Saladino, e da un Salech adoratori dell'infame Macometto, Ma s'iovedrò che voi grandiffuna riverenza portiate ad un Sacerdote di natali non chiaro, di patrimonio non ricco, di lettere non adorno, di aderenti non poderofo, allor diro, che voi fiate Fedeli veri, perch'è indubitato, che in effi non può pregiasfi il terreno, ma il celeste, e non il profino, ma il facro. Che vuol dir dunque che voia questi non fate verun'onore; e che là dove una volta i Principi stessi s' inginocchiavano a' loro piedi . baciavano le lore vesti , e supplichevolmenre invocavano il patrocinio delle lor' orazioni, eggi voi ufate condurli al finiftro laro, oggi voi ufate abbaffarli a vilistime serviiù, quafr che oggi la maggior gloria de' Mondani fia questa, deprimere gli Ecclesiaftici ? Direte forse, che i più

riose vittorie ne suoi cimenti . Più tosto del grado, e che petò voi non sapete piace a me di riprendere un poco alcu- tenerli in veruna stima. Colori meri : ni, i quali danno in un'estremo contra- perchè anzi spesso ne Sacerdoti più semrio, në riverifono il Sacerdozio, fenon plici, e più mendici, alberga maggior ove lo vegeno fisamneggiante di Porpora, e stavillante dioro, qual'è quello di; e ne fa fede il famonfiffimo detto di Bason. del Vaticano; e d'altra parte nulla par quel Santo Prelato, il quale afferno, che che lo apprezzino in que poveri Sacer- uno a tanto che i calici fiur di legno, i Sacerdoti erano paruti di oro ; e poi tofto che I calici furon d'oro, i Sacerdoti eran divenuti di legno. Ma quando ancora sien tali quali voi dite , che può valervi? Lascian'essi, però di rappresentare la persona propria di Cristo Per quefto non apprestano i Sagrameni? per quefto non amministran la grazia? non ritengono per questo l'autorità di sciogliervi da' peccati , di ferrarvi l' Inferno , di aprirvi il Cielo ? E se Dio stesso ubbidifce con egual prontezza alle voci di un Sacerdote malvagio, e di un Sacerdote innocente, se loro dà pari podestà , pari carico, pari onore ; perchè voi vorrete faperne più di Dio stesso, e non vorrete

> Ma che farebbe - fe voi medefimi i quali sì vi dolete de perversi costumi de Sacerdoti, voi fulle quelli, che gli ren-delle perversi? Io non sò come si adoperi qui tra voi. Ma sò ben'anco, che in più d' una Città giungono i Cavalieri a valersi de Sacerdoti , come di Seherri , e per quella franchiggia maggiore, che a questi porge l' Ecclesiastica immunità, gl' impiegano in ogni mischia , gl'intromettono in ogni furfanteria, nè temon punto di condurfegli a lato carichi d'armi, perchè lor portino fotto toghe pacifiche apparati fanguinolenti. E vi parrà dipoi ftrano, che i Sacerdoti divengano anch' essi arditi , anch' essi vendicativi, anch' essi micidiali a pari d'un Laico? Più. E chi è, se nere voi, che con sopracciglio alterissimo gli minacci , quand'effi giusta l'obbligazion del lor carico, vogliono ò punire, ò moderare, ò riprendere le secolaresche diffoluzioni? Qual maraviglia è però, fe ben tofto divengono cani muti, che nulla curano la salute del gregge ? Più . E chi è se non voi , che con allegrissimi applaufi gli ricompenfi, quando effi con-tra la fantità del loro abito , giungono a danzare , a scomporfi , a buteneggiare in secolareschi teatri? Qual maraviglia è però, se talora divengono mimi indegni, Rr a

user loro rispetto pari?

che nulla serbono il decoro del grado? Inis, & Officii dignitatem , Deveum numi- Opule. 6-Ah miei Signori , che se nettamente si efamina, troveraffi, che molti degli Ec-clefiaffici, non folamente fono empii, ma scandalofi . Non potrà negatifi però, che più d'una volta non fieno i laici, quei che gli rendono tali, ficcome quei che vorrebbono forfe è giuffificare, o fcufase le proprie colpe con la compagnia di si nobili malfattori. Fu già infernale politica degli Antichi , finger ne' loro Dei fucidiffime iniquità : adulterii in Giove , vendette in Giunone , ubbriachezze in Bacco , ladronecci in Mercurio , furori in Marte, e rapimenti di fanciulle in Plutone; affinchè cadendo essi poscia in tali delitti pareffero più scufabili . & ab hac De Civit. tanta authoritate, come offervo fottilmen-Dei le 2. te Santo Agostino, adhiberens passocinium surpicudini fua : quafi che folle troppo grande arroganza in un' uom terreno, s' egli aspirava ad effere meno fragile de' celefti. Or fate voi ragione, che il fimile ancor succeda in molti Cristiani di

G 7.

ne nuncupantur , come scriffe Innocenzo. c. 10. Papa ; e però non son paghi di calun-niarli, d'infamarli, e di fingere in lor molte colpe false, se oltre a ciò non atrivano a vederne loro commettere della vere; e lo findiano, e lo procurano; affiche fieno ficus forous fie dominus , ficue populus fic facerder. Ma jo fono fcorfo incautamente a riprendere un' impietà , la qual tra voi non ha luego . Però meglio è, ch'io tornando al primo propo-fito vi conchiuda, che allora dasctegrande argomento di effer fedeli veri , quando, e nelle parole, e nelle opere porte-rete rispetto grande anche a' Sacerdoti minori; affacurandovi effer veriffino il detto di San Cipriano, il quale affermò, the Profilerur ad barefes , dum Sacerdoribus obere Harnr . Perchè effendo agevolif- De zelo & fimo il far passaggio dal disprezzo del ministro al disprezzo del ministero, e dal disonor del rappresentante al disonor del rapprefentato, qual maraviglia farà, Mondo. Vorrebbon'eglino autenticare le che l'irriverenza portata al nome Ecproprie malvagità con l'esempio degli clesiafrico , infensibilmente apra l'adito Ecclefiaflici , qui per excellenziam Ordi- all' Ercua?.

## IL GLORIFICATORE

Divino Glorificato.

#### PANEGIRICO IN ONORE DI SANTO IGNAZIO

DILOIOLA FONDATORE DELLA COMPAGNIA DI GESU,

Detto in Parma.

Quicumque glorificaverit me, glorificabo eum. 1. Reg. 2. 30.



quanto più in quella di perfena dime-fica 2 Non crederassi che l'assetto m' savellassi a persone è poco consapevoli faigami in rappie entarmeli maggior al de tuoi metiti, ò poco affezionate al fuo fai che non fono: ò forfe ancor che nome. Ma non fiete i più di voi queiai che non 1000 ; o l'orie ancor cine | neme. Ma non nete i più di voi quei intereffe trapportini al merdicare viii. | 6, che in quello di tornate ogni amo
con tana folloctudine ad alcolare fe ne
menti, a que fegi, con cui il trende
pomposi la Verita ? Che dovrò fari io
dinnque dall' altro lato ? Tacrec con
vii temenza i più de fioni mercii, ò
d. Aemarli con affettat umilità / Si io
ti tente mi dicono . Arti io parti i
ti tente al con aimo, ch' no non tenta, permentici de la conserva de non un Penegirici del P. Seeneri.

E in gloria de figliuoli ri-donda lempre qualunque glo-ria del Padre, Sen voi ve-dece Uditori, fra quali an-guille in quella mare mili anter consiemi i di di guille in quella mare mi diotto i martre consiemi i di apguftie io quefla mare mii ridotto , mentre convienni ò di apple del movi nel rivollare. Petoso- im menzognere, s'io non vogo in harmoni regionate in comment effire; ò vero di effere , s'io non mentante del movi del effere , s'io non mentante del movi del effere , s'io non mentante patienato figliuolo , thi fite tali , s'io non mi foregelli dinanon avra per chojettro quamo io di lui zi agi occhi un teatro , che mi diperenda a contar di magnifico , ò di fai legua ogni anineta , e mi accredice anzi l'unicolore del lori patiene di peto di contrationo di di patiene por more di foco di contrationo di patiene por more di foco di contrationo di patiene por mentante di contrationo di patiene por mentante di contrationo di contrationo di patiene por me do foco di patiene por me do foco di patiene por me del foco di patiene por me del foco di patiene por del formationo di patiene por del formationo di patiene por del formationo del

Trattetò dunque, da che voi tanto mi rincorate, di lui, non con verecondia di figlinolo, ma con ficurezza di estranco ; e come diffe Vellejo in fimile intendimento: Non ego verecundia domeftici fanguinis gloris quidquam, dum verum refero, fub. traham. Anzi , per epilogarvi in brev ora tutti i meriti d'un' Ignazio , dimo strerovvi in esso adempiata magnificentisfimamente quella promessa, che sece Dio,

allor che con fede pubblica fi obbligò a glorificare chiunque il glorificasse : Quicumque glerificaveris me , glorificabe cum . Che se per meglio veder quanto giustamente abbia Dio molto operato a gloria d'Ignazio, vogliam fapere quanto Ignazio operafle a gloria di Dio, cominciam, se vi piace, prima da questo, che come merito dee ragionevolmente to della loro fantità, in lui fu il primo

11.

precedere al guiderdone. E vaglia il vero, qualunque volta io confidero quello, che per gloria divina il Santo efegui , vicnmi fempre da dubitare, se uno ò più sieno stati al mondo gl' Ignazii, che tanto fecero, non fapendo io capire come un' nom folo poteffe fostener tante parti, abbracciare tante fatiche, raccogliere tanto frutto, ed in le folo rappresentar tante specie di differente, e quafi contratiffima fantità . Perchè or lo miro tacito Anacoreta, or facondo Predicatore; or mobile Pellegrino, ed ora immoto Studente; ora pueril Carechifta , ed ora religioso Legislatore. Un'anno il veggio in Ifpagna, ed un'altro in Francia; uno in Iralia, ed un' altro in Gierufalemme . Lui trovo nelle spelonche , a lui nelle piazze; lui nelle carceri, a lui nelle Università; lui negli spedali , e lui nelle corti : ficche tra me dico attonito : Com'è possibile, che un'uomo solo sapeffe dividere se medefimo in tanti luoghi, anzi per meglio dire in tante persone, giacche non pareva un medefimo quell' Ignazio, che così ben veniva a praticar opere si diverse? Ma mi cessa in gran parte la maraviglia ov' io poi ripenfo, questo appunt'effere il proprio fegno d' un' uomo sagrificatosi alla maggior gleria divina, ch' egli già non ha più nè propilo Paele, ne propria voionta, ne propri costumi; ma dove feorge folgetere alcun lampo d'una tal gloria, la tofto vola; fitramura inrutte le guife, fi addatta a tutte le genti, e qual Proteo di carità si sa nel tempo medesimo | fribil vergogna, ò ad alta malinconia ?

che d'Ignazio non vi dirò maraviglia , di f tutto a futti , per guadagnar tutti a Die. cui non abbiate udita alcuna maggiore, Ed oh così foffe flato in piacer del Cielo, o almen di cui voi non amiate di udirla. I che tra le ambizioni dell'armi, erra le folhe degli amon non avello Ignazio perduti trent'anni interi , che furon quafi la metà del suo corso; che non avrebbe egli operato per Dio più giovane, e più robulto, le tanto egli operò gia maturo, o già ragionevole? Ma non ci diam pena Uditori . non ci diam pena: che finalmente ad un confiere magnanimo poco nuoce l' aver tardato ad abbandonare le mosse, mentre egli poi per questo stesso dovrà con più rapido piè divorar l'arringo, e con più bella palma avanzare i competitori.

Fu però in Ignazio un medefimo il convertirfi, ed il risolverfi a far per Dio tutto ciò che gli poresse cadere in mente di grande; e quell'efficace proponimento di voler sempre la maggior gloria divina, che in altri, se ben si mira , su l'ultimo atdella fua conversione . E forse che non fe ne avvide l' Inferno, mentre in quel punto stesso che Ignazio rivolto al Cielo fecegli questa offerta primiera di se medefimo, ne tremò tanto, e tanto se ne atterri, che adoperoffi prestamente di ucciderlo? E però che fece ? Turta gli scotè con tremuoto orrendo la camera per seppellirvelo vivo tra le rovine; ma ritenuto da mano superiore, più non potè, che per gran rabbia lasciarne laceri muri , e le volte fesse . Norr îfmarristi per sì poce il novello Cavaliere di Crifto : anzi pigliando ciò per felice augurio di abbandonare quelle abitazioni caduche, e que'tetti infidi , non tardò molto ad uscirne. Non sia però chi si creda che questa fosse una mera fuga dal Mondo, funne un trionfo, Perciocchè io confidero ch' altri ancora rivolfe costantemente al Mondo le spalle , ed abbandonaron com'egli cariche militari , e speranze vafte, per abbaffaifi alla criftiana uniltà. Ma che? I più di coftoro poteano in questo medefimo avvilimento rimirare un'altro riverbero di lor gloria, da che lo stesso sprezzar la gloria è glorioso, qualor non sembri sprezzora per vilta d'animo , ma per generofirà di rifiuto. In Ignazio non fu così. Perchè fuggendo egli dal Mondo immediatamente dopo la refa inselice d'una sortezza, difesa dianzi da lui con più animo, che fortuna; chi non avvrebbe attribuita si nuova risoluzione ò a vil timore, o ad mosfIII.

Cosi almen'egli, come dappoi confeisò, figuravafi nella mente. E già gli pareva di leggeresopra tutti i fogli segreti, e di udire in ogni ridotto cavalleresco, che quell' Ignazio Lojola , il quale tanto avca pigliato a pregiará nella milizia, dopo aver ceduta Pampiona in mano a Francefi, s'era ito per disperazione a micondese tra le grotte : e che per non mettere un'akra volta la vita a si gran cimento, egli avea riputato affai più ficuro ritirarfi in un'eremo a legger Salmi, che esporfi fopra d'una muraglia al furor delle cannonate . Quest' eran le dicerie , che sulle porte del Mondo fegli opponevano, quati tante orribili Larve , a impedir l'uscita. E pur'egli per fare a Dio un fagrifizio più perfetto, e più intero della propria riputazione, non volle differit rale ufcita a rempo più onesto : ma in quelle conginnture medefine, mentr'egli era ancor fifentiro del male, ancora fresco della ferita ricevuta in quel pericolofifimo fatto d' arme, fuggi con diffimulate meniere dalla fua cafa, e donari a un mendico gli abiti fplendidi, e sospese a un'altarel'armi si amiche, fi veffi d'un facco, cinfesi d'una fune, e con alto dispregio di se medesimo, ufando di tener fempre scoperto il capo, fealzi i piè, fearmieliata la chioma, inculta la barba, cresciute l'ugne, e squalido il portamento, non arroflivafi di mendicare a stento grande la vita di porta in porta, quafi che fosse indegno già di goderla, fe non in dono. Or che ne dite Uditori è Vi par che Ignazio per efaltar la gloria divina con la depression della propria, poteti: giugnere ad un eccesso maggiore di umiliazion , di viltà , di annichilamento? E pure che peníate fois egli? Un qualche vil popolare della Bifcaja, ch' era il fuo paefe nario ? Anzi era egli della protapia nobiliffima d'Ognes , famola al pari per uomini gloriofissimi in pace, e in armi. Paffata avea la fua puerizia tra' Paggi di Ferdinando Re di Castiglia, la fanciullezzarra l'acti de cavalieri , e la vitilità tra' comandi della miliaia. Era di penfieri faftofi, di cuor intrepido, di fpiriti rife titi, ed in materie di onor delicato tanto, che (come fallamente dell' Api stimò taluno) per nulla avrebbe prezzato il perder la vira , fol che lasciasse altamente immerfoil suo pungolo nelle vene all'oltraggiatore. Quanto fu dunque, ch'egli per Dio fi avvilita a tanta abbiettezza, che i Villani più rozzi di Monferrato, e'i mendici giù succidi di Manresa potessero impune-

mente poi fargli infulto, lo sprezzassero, lo sdegnassero, e quasi a gran rossor si recassero trattar seco ?

Sagrificata ch'egli ebbe a Dio la parte superiore di se stello, ch'era lo spirito, con sì umili avvilimenti, rimanea di fagrificargli ancor l'inferiore, ch'era la carne, con le più dolorose carnificine; e cosi forse addestrarsi, quan in battaglia dimestica, contro a que due tremendinimici, che dovea pai sempre incontrar nel dilatamento della maggior gloria divina per l'Universo, affronti d'animo, patimenti di corpo . Come penfate voi dunque, che del fuo corpo facels egli governo punto pietofo? Statemi a udire, e poi, se potete . lasciare d'innorridirvi . Vestir di sopra un ruvidiffimo facco, edi fotto un' irto cilicio: fasciarsi i nudi fianchi or di ortiche afprissime, or di virgulti spinosi, or di ferri aguzzi : digiunare ogni giorno, trattene le Domeniche, a pane e ad acqua, e le Domeniche aggiugnervi per dilizia qualch' erba amata, flemperata or con cenere ed or con terra: paffare quando i tre, quando i fei, e quando ancora gli orto giorni iuterissimi senza cibo: flagellarst ben cinque volte fra notte egiorno, e sempre a catene, ed a fangue: con una fcelce ufar furiofamente di battetsi il petto ignudo : non aver' altro letto, dove agiare le membra, che I terren duto; non altro guanciale, dove appoggiare la telta, ch'un macigno gelato: fpendere ginocchione fette ore I giorno in profonda contemplazione, non rimaner mai di piagnere, non cestar mai di straziatsi, questo su l'invariabil renor di vita, ch' ci nella gretta di Maurela menò. fenza ralleviario mai punto per le lunghe e tormentofissime infermirà , ch'egli ben presto contrasse, di languidazze, di tremori, di spasimi, di tramortimenti, di febbri, eziandio mortali. Che dite dunque ? Non vi par che potrebbe forse ancor egli , così mal concio dal fuo fmoderato fervore, comparire a tronte di que Solitary più orridi , de quali un tempo ne andavano tauto altere, ò le boscaglie di Nitria . de le rupi di Paleffina ?

Benchè , fo de conteffañ la vetrá , princip si frepirofi mi fan temere , che debba quefto effer impeto di Torrente , che toffo pofa. Ha comincisto il Penitenre intefretto con troppo ardore; converra che languifea , converra che coda ; non potrà tener langamente si tefo l'arco. Non ve l' disi 102 Dopo non molto di 'ètà da biu confunata in si rincid tra-

Rr 4 tamen

United by Coogle

tamenti , abbandona Ignazio Mantela , | Brafil da tin' Anchieta ? Chi conquiftatolascia la grotta, rinunzia la solitudine, scioglie da fianchi la catena di ferro perperuamente reccatavi, e se non si spoglia dell'interno cilicio , cambia egli almeno l'esterior veste di canape in una tobbiccinola di panno, logora sì, ma civile: indi comincia tra poco a copristi il capo, ed a raffillarfi i capelli; e dopo questo a vestirsi ancora le gambe, e calzarsi i piè: rallerra quel rigore si ineforabile di digiuno, comincia a comparire tra gli uo mini, a conversare nelle Città, ad entrat nelle cale , e fino a praticare per le Accademie. E che cota è quetta ? Così presto si è spenta dunque in Ignazio quella gran brama di prepor tempse la maggior gloria divina, fenza riguardo alcuno delle proprie incommodirà, ò de proptii difpregi? Anzi perchè, s'egli era tanto famelico di patire , perche non perfeverò più costante in quel romitaggio penoso fino alla morte? perchè non accrebbe del continuo le asprezze in cambio d'isminuirle ? perché mutò abito ? petchè cangiò vita? perchè variò professione? Veggo , Uditori , il patto difficultofe a cui fono giunto . Perocchè io fon certiffimo che se Ignazio avesse speso ancor quel resto di eta, ch'egli sopravisse, nel tenor primiero di strazii, e di patimenti, nitino farebbe forfe tta voi che no 'l veneraffe come un prodigio maggiote di fantità; quafi che fia della favrirà com'è appunto d'una pianta di Roveto, la quale allora fi reputa più tobulta, quand è più itinta. Ma fu, fingiamo ch' cgli avesse cosi perfeguito a vivere, anzi più tofto a morire. Aimè che farebbe ora in gran parte de' tuoi fedeli. Criftianità combattuta da tanti vizi, Gentilirà ingombrata da tanti errori? Tante anime, che Ignazio fol convertì or con ragionamenti ptivati, or con predicte pubbliche, er con elempi (alubti, or con iffituzioni ammirabili, vogliamo dir che farebbono tutte falve? Anzi sarebbono tutte salve ancor quelle, ch'egli na fin' ora guadagnate per mezzo de' suoi figliuoli? I milioni di Barbari battezzati per mano d'un Saverio folo nelle Indie, dove farebhono? dove tant I loli, altri, bruciati, altri infranti ? dove tante Chiefe, altre adornate, altre erette? Chi pottebbe ora ticordare le celebri legazioni del Giappone più incognito, e più rimoto , al trono del Vaticano ? Chi la Cina aperta da un Ricci a' trionfi atren-

le il Tunchino da un Baldinotti ? Chi molto di Etiopia rendutole da un'Oviedo ? Potrebbe or di pari vantare à l'Inghilterta que zelanti Campioni, ò la Germania queel' indefessi Canissi, o la Polonia que' letteratithini Poslevini, ò la Francia quegli eloquenti Cotoni , ò l'Italia quegli ammirabili Bellarmini , dalle cui lingue ha l'Erefia ticevute seonfitte si memorabili ? Tanti volumi onde atticchite fi fono le librerie, tanti Dottori onde si sono fomite le cattedre, tanti Martiri onde fi fone popolate le stelle, chi avrebbegli dafi al Mondo, se timanevasi Ignazio rella sua grotta, fol'occupato a piagnete le sue colpe, non ad impedire le altrui? lo so bone che altri Ordini religiofi , come più antichi, così ancora più illuftri, avrebbono per se seli saputo sate altrettanto a profitto del Criftianefimo , conforme a prima il facevano, ed ora il fanno. Ma non è stato altresì di gran giovamento ser-virea questi, quasi a tratelli maggiori, in opere così eccelfe à fottentrare ad alcuna patte de'loro pesi , sollevar le loro fatiche, cooperare alle loro industrie, e dove tanto era cresciuta la melle, aggiugnore gli Operai ? Benchè diffimular già non polio fenza gran taccia ò d' artificio a umiltà, ò d'empia temenza, ciò che i. Pontefici stesh hanno dichiarato con Oracoli sì concordi : ed è, che fi come Iddio nella Chiefa, al comparir di nuovi Giganti, ha sempre sostituiti nuovi Daviddi, i quali lor troncaffero il capo con le stesse armi, onde quegli s'infiiperbivano, così nel paffato fecolo, allo spuntar d'un Luteto nella Germania, d'un Calvino in Francia, d'un' Arrigo nell' Inghilterra, provveder volle d'una intera falange, che a forza appunto di lettere, e di eloquenza gli debbellasse, poich ossi tanto intellonivan

per lettere, ed cloquenza. Ma per far ritorno ad Ignazio : certo io non meno lo ammiro quando lo confidero , uomo gia di trentaquattro anni , pigliar lezioni puetili in una scuoletta pubblica di grammatica, che quando dinanzi il vedea contemplat misteri celesti nella caverna incognita di Manrefa. E se non fu quella branadi confumarfi per la maggior gloria divina, qual altra fu? Cominciare in eta si grave, con inclinazione cosi contraria, con forze così (cadute, ad apprendere tra' bambini le concordanze, a recitat fue lezioni, a baloettare fuoi lati-Riffimi della Ctoce? Chi foggiogatole il ; nacei, fiache per tutti falendo i gradi delle

VI.

Dottor in Teologia! Certa cofa è che il Demonio molto maggior travaglio mofirò pigliarfi de' presenti studii di lui , che non delle paffere contemplazioni . Anzi a quakinque patto farebbeft contentato , ch' ei sen tornasse come ptima alla grotta, purche abbandonaffe la fcuola. E ne dubitate? State anzi a udire con che fottilissime arti lo procurò. Qualunque vol ta lo scolare novello su que principi entrava nella jua claffe, tofto l'aftuto nimico, trasfiguratofi in Angelo luminofo pareva che spalancassegli il Patadiso. Gli dipingeva incontanente nell' animo quelle celesti visioni, ch' egli avez godure in Manresa, quelle effasi, que' riposi, quei rapimenti : indi facevagli fcatutire dagli occhi due dolci fiumicelli di lagrime; e quando il vedeva aprire il libro per rimemorat la primiera conjugazione , a quelle voci Amo, ames, quivi arrestavalo; e non gia gli proponeva al penfiero 1cmbianti impuri, ò gli attizzava nel petto amori impudici, com'egli forfe a qualcun' altro avria fatro-; ma tutto lo dileguava in dolci distaccimenti di amor divino, che gli dicevano al cuore: Chindi Ignazio, chiudi quel libro, che a faper ben' amare, migliot Macftro trovar non puoi di quel Dio, che tanto t' amò, ancora quando tu gli eri ingrato etibelle. T'infegneranno ad amar gli necelli del bosco, che a Dio su l'alba pagan tributo di lode; t'infegneranno adamar lestelle del Ciclo, che a Dio di notte rendono omaggio di gloria: i fiori, l'erbe, le piante, i fonti, le ficre, tutte ancer' esse in loro muta favella ad amare t'infegneranno, mentre fon tutte si fedeli, e si docili al lor Fattore. Così il nimico parlava al cuore d' Ignazio; ed a poco a poco invogliandolo degli antichi sitiramenti, lo invitava a lasciar gli strepiti pe'l silenzio, lo studio per l'orazione, la fcuola pe'l romitaggio. E vaglia il vero, non fi accorgendo il Santo dapprima delle arti occulte, era in procinto di ripigliare da Barcellona il cammino verso Manresa , e di rivestire i fuoi facchi, e di ricaricarfi di fue catene; se non che illuminato a tempo da Dio ravvidefe del gran fallo; e tamo fe ne atroisi, che con folenne giuramento obbligoffi a profeguite indefello tutti gliffudj: e chiamato il fuo Maestro a tal fine, dentro una Chiefa, gli cadde a piedi, gli fcoperfe l'irganno, gli domandò perdonunza, e pregollo che da quell' ora, ov'

Arti, di Scolare in Grammatica divenisse l'ei mancasse a' debiti della sicuola , il faceffe subito soggiacer più d' ogni altro all' emenda delle sferzate . Baftò quest' atto di si profonda umiltà, perchè il Demonio confulo più non ofaffe tornar' alle arti primiere . Syanirono d'indi innanzi tutte ad Ignazio nel tempo dello studiare quelle nuove estast, e quelle importune dolcezze, ed egli cominciando fra tanto a renderfi ogni di più strumento opportuno a propagar la maggior gloria divina ; non folo nella propria persona, ma nell' altrui, qual mezzo potè mai tentare a tal fine, ch' egli laiciale? Fece egli tofto come il Sole, che apparso su l' Emispero , non già successivamente lo illumina a parte a parte, ma tutto infieme'. Così egli cominciò subito e nelle Chiese, e nelle Piazze, e nelle Università , e nelle Cafe, e nelle Campagne a spander raggi d' infegnamenti celesti: a sterpare abusi, a ritormar Monisteri , a tor pratiche, a levar giuochi, e sopra tutto a richiamar nella Chiefa la falutare frequenza de Sagramenti gia quafi dimenticativi.

E certo par maraviglia, come un tal' VII. nome, fecolare ancora, ancor laico, e cost male in atnese, che mendicava a frusto a frusto anche il viver cotidiano ; poteste in breve tempo acquistarsi ganto di credito, che al primo aprir di fua bocca venisse a sconvolgere tante Citta principali, quali furono Barcellona, Alcalà, Salamanca, Parigi, Vinegia, Roma; facendo quivi convertioni si firane, si numerofe, sì riguatdevoli, che quale incantatore di cuoti ( nè punto amplifico ) che quale incantatore di cuori venne citato a' rribunali foviani di tutte quelle Città; semper assoluto per la manifesta innocenza, fempre fospetto per miracolofissima autorità. Quindi per zelo della gloria Diving the non pati ? Egli infamato con calunnie, cgli affrontato con villanie, egli chiuso in prigione, egli stretto in ceppi, egli carico di catene, e poco men chi egli martire del suo zelo, pet cui più volte trovato fu, fe non morto, almen tramortito, fotto il bastone de perfidi a cui rapiva le concubine per isposarle con Crifto . Pensate poi se difficultà di viaggio, è se contrarietà di stagioni, se languidezza di corpo, ò fe afflizion di animo poteron mai ritatdarlo, sì che qual Cacciatore infaziabile non correffe ognor' anclante, tra precipizii e dirtipi, tra priini e sterpi, dove una minima preda miraffe al varco. Testimonio ne sia quella strana risolu-

zione , ch' egli pigliò nella Città di Pa. Ma già mi avveggo non poter' io più VIII. sigi , quando avendo in vano tentaro lungamente dividere quello che fece Ignapiù apertamente , con efortazioni , con iuppliche , e con terrori , il ravvedimento di un Giovane disonello, non dubitò di porfi quafi in aguato, di flagion rigidiffima , e a notte buja , dentro uno stagno gelato, lungo 'l quale il malvagio aveva a paffare per andare all' ufata pratica; e quando il vide : Và pure mile-10, va, cominciò a gridare con una voce di tuono; qui tutto ignudo starò io fra tanto a pregare, e penar per te'. Fin che tu non desiti dal tuo peccato, qui ogni notte tu vedrai me all'andare, qui al ritornare; e pagherò nella mia carne ogni volta le libidini della tua. Non furono quelle voci , furono fulmini , onde quel meschino conquiso si gittò a terra, fi rende, fi ravvide, e die fra tanto. per caparra ad Ignazio quel più pronto conforto, che potesse a lui porgete in eanto gielo, che fu disfarsi in un caldo fiume di lagrime . E non fu quefto , Uditori , grande argomento di un' Apo-# stolico zelo? Io sò che d'un Bernardo ancor, d' un' Anfelmo, d' un Cutberto, d'un' Enrico, d' un Pier Damiano, tutti gran Santi, fi racconta come prodigio di fervore, e di carità, l'efferfiancor'effi fepolti ignudi tra' ghiacci. Ma fiami non per tanto permello qui di offervare , ch' essi finalmente ciò fecero per estinguer le proprie concupifcenze, non per ifmorza re le altrui . Per altrui prò non sò chi mai ciò facesse se non Ignazio. Ben meritava dunque un zelo si ardente di uscire da que ghiacci medefimi più infocato ad infiammare, ad incendere l'Universo. E certamente parv'egli , avere del fuoco, si come il nome, così questa propricta, ch' a null' altro forie conviene, fe non al faoco , di convertire ogni cofa in propria fustanza. Perciocche quanti intinsamente trattavano con Ignazio, non solamente lasciavano d'effer'empj, non- iolamente aspiravano a farsi- santi , ma divenivano anch' effi zelanti al pari l della comune falvezza. Ed ecco qual fit l' occasione, dond' egli venne ad arricchire la Chicía d' uno stuolo novello di Religiofi, i quali per quanto follero ò disuniti di patria , ò vari di lingua , ò diversi di occupazioni, tutti fosser però d'uno stesso cuore, tutti d'uno fpirito, tutti d' un desiderio, tutti di un zeit, di far tutto ardere il Mondo di a-

mor celefte.

zio a gloria di Dio , da quello c' ha fatto Dio per gloria d' Ignazio; mentre affin di rendergli cambio di tante conversioni, e di tanti acquitti, par che Dio volesse concedergli i primi onori nell' instituzion di un tal' Ordine. Non però crediate Uditori , che Dio tant' oltre indugiasse a glorificarlo. Signori no. Sappiam noi per indubitato, che fin da quando si stava Ignazio nella sua casa a giacere , fotto padiglioni pomposi , in letti agiatifimi , Iddio spedigli visibilmen-te dal Cielo il suo Vicario sovrano , il suo primo Ministro, San Pictro Apostolo, e restituirgli la sanirà, e a curarlo della ferita da lui ricevuta in Pamplona , quast volcile con tant' onore far pruova di guadagnarício. Ma perchè questi non però ancora perfettamente arrendevali alle divine chiamate, per gl' incendimenti di fento, che in quella età si focola, e si libera di trent' anni lo moleftavano; che succedette ? Calò la Vergino di persona dal Cielo col suo Bambinello fantifiimo tra le braccia , entrogli in: camera , gli fi dimestrò alla scoperta ,. e con la vista del suo vergineo sembiante di modo lo confortò, che non sò s' io dica , ò sopito ò spento ogni fornite, rimale Ignazio da quell'ota per lempre non pure alieno, ma fvogliato, ma: stupido a ogni diletto che avesse del fenfuale; quafi che in lui quell'alto gaudio celefte avelle operato ciò che fail vino di Palme, il qual bevuto rende infipido il gufto d' ogni altro vino , e fa l' nomo aftemio . E che vi pare Uditori , di questo solo ? Io bene intendo che Dio compartiva fomiglianti favori a Personaggi santissimi , incanutiti già nella perfezione , e confumati ne" meriti; ma che compartifiegli a chi non folo non era giunto alla mem del meritare , ma ne stava ancor su le mosse .. ò questo si che sembrò quasi un savorirlo ad invidia de' fuoi più cari I Chese con si pellegrine dimostrazioni Diocompiacquesi di esaltarlo , ancora novizio rozzo nella virtà , anzi ancor fecolare , ancora mondano , che avrà: egli fatto dipoi ? Vi parrà punto strano-s' io vi racconti l' incredibil dimestichez-22 , con chi tratth fempre feco- in: tutta la vita ? Preflo a quaranta volte glifi die Cristo di faccia a faccia a vedere fin da principio nella solitudine di

sì tante le visioni , tanti i segreti palesa. Ito ora nel viaggio di Padova per aniti ad Igrazio interno a'Mifteri della Crea marlo in un' eftremo abbandonamento » zione del Mondo, e della riparazione ora nella navigazione di Cipri per con-dell' nomo, e fopra tutto della ineffabi dell' uomo, e sopra tutto della inestabi liffima Trinità, che quand'egli uscito di non lungi da Roma per offerirgli patroli avesse incontrata una faccia nuova di cinio cortese in quella Città. E pur quest' Mondo, bruciare le Divine Scritture can- ultima fu quella illustre visione a di cellati i facri Concili, protanate Chie cui meritevolmente fi confola tanto e se, arse Immagini, rotte Croci, atterra si pregia la mia minima Compagnia, ti Altari, Sacrifizi mancati, e tutti gli qualunque volta fi riduce a memoria nomini unitamente ribelli alla vera Fe- ciò ch' or dirovvi. Andava Ignazio co de; contuntociò per quello fol ch' ei n' fuoi primieri compagni alla Città Rel-avea faputo in Manteta , farcibe fato ; lua del Mondo, per ivi date a quel con-come affermava , prottifamo di compa-corde d'arpello una infolubile unione : rir contra tutti in campo a difenderla, e già era non lungi dalle fue mura, fambbeli più che mai mantenino divo- rare. Ma non fu quella orazione, fur to a Dio; ad immitazione del Nilo; della i Vid egli il Padre Eterno, che al il quale allor reca al Mar più folleci dio Figlinolo Umanato raccomandava ti i fusi tributi, più copiofi, più col-con eccefiva caldezza i difegni muovi di mundo di emi income di con income di mi, quando d' ogni intorno rimangono d' Ignazio. Ma che poteva il Figliando per grave universal siccità tutti i rivi rispondere a sì gran raccomandazione ? asciutti.

1X.

Innque letteratura, fapelle nondimeno te, ch' egli tenea fra le braccia : e concomporvi quel picciol si, ma prodigio-fo volume degli Spirituali Efercizi: vo- farovvi propizio nella Città: Ege per lame per cui glori dit hell in the con- the same peptivation. O folice questi to d'est until i moderni laccio han periaggi di carvette reportettaza in digriguati rabbito il denti e le zame, quell'orrible tronco, o fossero aguari chiamandalo a piena hocca or l'avorio di propertità figurata riquel fembiame di diavoli, or fucina di firegherie, or ferenor cero è, che con l'une, a con l'applica di diavoli, or fucina di firegherie, or ferenor cero è, che con l'une, a con l'applica d'immercation i Ma vaggia il ve alter li montra Cidio y, d'in non cro- o. ro, Uditori ( e fi attribuica la lode a propizio a questa sua Religione , menre? Ma senza dubbio rivelazioni non do-l vato o cibo da pascerfi, o tetto da ri-vette ivi godere punto men belle di covrassi, calò dal Cielo una gran voce quelle ch'egli ebbe appresso; quando in a destare il Senator Trevigiano , ed a

Manrela; e in quella grotta furon altre- tante varie sembianze gli appurve Crifortarlo in un' interno rammarico , ora ancor col fangue, ancor con la vita; quando prima d'entrarvi fi ritirò den-anzi allor appinto parevagli, ch' egli tro una Chieficcinola difeita, affine di o-Si rivolte ad Ignazio con volto amabi-E farà, posto ciò, chi si maravigli, le, e fattolo avvicinare, deco lo strip-se così rozzo, com'egli era ivi in qua se ad una Croce sanguinosa, e pesanchi meritoffela ) opera questa fu di Maria tr'egli va temperando sempre in tal guipiù che d'Ignazio, il quale, non fapen-la ad util di ki perfecuzioni, e favori, do altor nulla più, che leggere, e feri-difpregi, e glorie, chi ella non abbia vere, alton, non fece, ficcome abbia- occasione, di diventare, nè per le avvermo per tradizione autorevole, che rac- fità pufillanima, nè per le prosperità coglicte in carta quelle lezioni , le qua-li nelle visite familiari solea spiegargli te ? Potea Dio dare gloria maggiore ad frequentemente la Vergine di fua boc- (uo uomo, che fangli intendere di pigliarfi ca : e però fe nulla egli diede loro di si a cuore l'opore di effo, ed a queproprio, quel folo fu , en alle gocciole fto fine appariegli , parlargli , firinger-falutari della rugiada celefte dan le con lo , accatezzarlo , ed alfar feco con tanchiglie, cioè ridurle durevolmente a no lta affabilità ? Senonche non aveva Ignafiro uso. Che se l'umistà del Santo non zio bisogno di cali dimostrazioni per acno unit vote re, united dei Samo non ja so unequo ui cai dandattatolin pet Ac-ci avelle troppo alamente difinilation cettaff di petrocino divino, j perinari-ciò che in Mantel parimente egli vide tatto tatti altre volte propisio. Petea in una mixcolifima citati d'otto giori. Islangi il nemoria di ciò che gli en ja; e d'otto notti continue, quinata lai eccadato », allor ahe giunto fui l'ora glieria farebe ora il poerlo qui fiferi: l'arde in Vinegia ; ne sevendo però tup-

X.

Giovanni Terzo , Re di Portegallo , ch' egli campò , maggior nimico di lui ferivergli come a. Padre , e adoperarii non ebbe l' Inferno ? E pur mancava-

comandargli, che andaffe tofto, benchè perchè dal governo particolar della Comdi notte , a raccorlo dalla via pubbli- pagnia fosse assunto all' universal della ca, ed a ricertarlo in fua cafa. E che? Chiefa. I Cleri delle Città vi farei ve-Non avea Dio dato per lui commefidere ufciti a riceverlo, come fece prinfione a' venti che volassero a favorirlo , cipalmente quello di Aspeizia , con feallor che nella navigazione di Cipti stoso suon di campane, e con solenni tentatono i Marinari di abbandonar- proceffioni di popolo . Vi farci di lor lo fopra uno fenglio deferto ? Cetto è bocca udire un San Carlo , che dagli che gli empj quante volte vogarono a efercizi spirituali d'Ignazio vuole ricoquella parte , altrettanto ne vennero ri- nolcere umilmente i principi dell' ambalzati . Non aveva dat' otdine alle mirata fua fantità : udire un San Filipprocelle, che pigliaffero per lui le ven- po, che al conversare dimestico con dette di quel Piloto, il quale nel ritor- Ignazio vuole umilmente attribuire l' no di Palestina nego di dargli caritativo acquisto della sua prodigiosa Contemtragitto? Certo è che il mifero, quan plazione: e fe milla dee prezzarfi la fti-runque la mattina (ciogliesse prospera ma ancot de' dimestici, un San Francemente fu ben corredato Vaícello , non fco Saverio udir vi farei , non folamente prima giunfe a fera che naufragò . Vi afcrivere ad effo ogni paffo ch' egli atu chi ardito fen corfe col ferro ignu- vea dato nella virtu , ogni convertione do per totre a Ignazio la vita : ma ch'egli faceva nelle indie; ma ancor vaperde tosto ogni moto e senso nel brac lersi delle soscrizioni di lui , quantuncio, divenutogli arido fin' a tanto che que vivente, per operat gloriofiffime Ignazio non glie 'I rocco. Affermò altri maraviglie; a lui vivente ferivere ginocnella Città di Alcalà, effere Ignazio de- chione , lui vivente invocar nelle Letagno di fuoco; e fra brev' ora vi restò nie, e finalmente a lui vivente inviare celi medefimo incenerito : altri nella l'ultima lettera con questa sopraferizio-Città di Cordova diffe , doversi Ignazio ne appunto dettatagli o da un profetiprofondare fott' acqua ; e poco appretto co spirito, o da un' estatico affetto: Al rimaievi egli stesso annegato. Tauto a mie Padre in Cristo Santo Iguazio, Ma ditendere la riputazion d' un tal nomo, non curo, nò, che non curo per fin quegli istesti elementi si collegarono , efaltazion d' un tal' nomo le approvache mai, tra loro implacabili , non han zioni de' Grandi , non le testimonianzo de' Santi, non gli encomi magnifici de' Che (e dall' altro lato io voletti tra figliuoli , fempre foipetti . Vengane an-le glorie d'Ignazio, ancora vivenre , an- zi fivor dell' Inferno Lucifero, egli connoverare la ttima, che a dispetto della sessi, egli patli, ciò che costretto da calunnia, e della impieta ebbe di lui incontrastabile forza non può tacere; il Cristianesimo, che bel teatro farei e se giusta il favellare di San Givedervi di onori , di acclamazioni , di rolamo , Illud verum est testimonium , applausi ? Farei vedervi quattro Sommi quod ab inimici voce proserrur , io mi Pontefici , Paolo Terzo , Giulio Ter- contento , che sprezzatane ogni altra , 20 , Paolo Quarto, e íopra tutti al- folo all affermazion di Lucifero s' abbia tresi Marcello Secondo tenet' Ignazio fede . E che difs' egli ben tre volte d' ercifo di loro in si alta venerazione, Ignazio, quando al tolo nome di lui ; che non con altro più usato nome il tuttoche vivente, su violentato a sugchiamavano che di Santo : riceverne vo- gire da' corpi oppreffi ? Non mi nomilentieri i configli , ricercarne frequente nate Iguazio , dils' egli tutto fremente , mente l'ajuto, ammetterlo a confidente nou mi ragionate d'Ignazio, perchè dimeflichezza, promulgare a richiefla quelt'è il maggior nimico ch' io m' abdi lui belliffime leggi , fondar Monifee bia nell' Universo . Il maggiot nimico 1) , sitituir Seminari , provveder bifo che Lucifero aveffe nell' Universo , gnosi , e condiscendere in tutto si pron- quest' era Ignazio ? Nosi cerco più . gnon, e conducendere in tatto si prote que de agnazio i teori cetto più primi cenni , che non si tosto a i pri- biam sopra lui discorso fin ora ; non mi fiati dell' Austro cedon facili i Mon- si curi di altro fatto, non si parli d' alti le loro nevi. Quindi farei vedervi un tra fua gloria . Vi par poco , che fin

no forse allora all'Inferno de' nemici nel ! talmente beate , volesse il Cielo venire fra mondo ? e nemici grandl ? e nemici implacabiliffimi ? Io non voglio entrare . Uditori , in agguagli odiofi . Legga chi vuole gli annali di quella età, ficonda forse quanto altra mai di gran Santi , e poi tra se diffinitca ciò ch'a lui piace . lo ben v'affermo che grand' onore Dio volle fare al fuo Servo, mentre coftrinfe ben tre volte il Demonio a farne fempre co' medefimi fremiti , anzi con le Reffe parole , una si memorabile attefta-

ŶΙ.

zione. Uno folamente io ritruovo, che odiando Ignazio con fengimenti di fdegno troppo infaziabile, non fu possibile che nè molto nè poco già mai volesse concorrere alle sue glorie . E chi fu questi se non Ignazio medefimo, il quale per quanto fempre fi rimiraffe è temuto dall' Interno, ò tiverito dalla Terra, ò favorito dal Cielo, piglib offinatamente a contendere contra tutti, per non effer glorificato ? Anzi finch' egli ville niun'altra grazia dimandò a Dio per mercede di quanto aveva per lai ò fatto, o patito, fe non che d'efferda tutti sprezzato vivo, dimenticato defonto. Onindi nasceva quell'occustare tenti i celefti favori con più cupezza, che non cethe un giorno egli udi, che il suo Confessore, cui folo gli confidava, s'era lasciato uscir di bocca non altro, se non ch'egli bramaya di sopravvivere ad Ignazio tante ore, che dir potesse le maraviglie inaudite ch'ei ne fapea, gli se costare una tal parcla la vita. Perchè non folamente allora lasciò di confessarsi più seco, ma per consolazion della fua umiltà, ortenne a fe questa grazia, a noi questa difavventura, d'effere al morir preceduto pochi di prima dal medefimo Confessore. Ed ecco la ragion per la quale molte veramente io v' hò dette delle sue giorie; non però le maggiori . Egli ha voluto così: e perciò di lui folo poffiam dolerci, se il meno n'è palefe, il meglio n' è occulto. Ma facciafi pure Ignazio quant' egli sà per rimanere in terra meno onorato: se vivo ottennelo; no l potrà certo impetrare al pari defonto. Suppliciegli più volte, che il fuo cadavero gittato fosse in un sordido letamajo. Ma suo mal grado . non folo gli argenti , e gli ori , ma fin le stelle calarono ambiziose ad onorargli la fepoltura, come fu veditto da alcuni nella traslazione seconda delle sue ceneri : quafi che non potendo ancor quelle ceneri andare al Cielo, ove hanno a vivere immor-

quelle ceneri. Quindi potè ben forse Ignazio impetrare di non operare vivente altre maraviglic, se non che di risuscitare uno ivenurato impiecatoli per impeto di furore ; di ritornare ad una femmina un braccio finpidito, ad un'uomo una mano arfat di fanare con la fola benedizione una tifica disperata; di liberare altri da mai esduco, altri da febbri pestitere, e di mo-Brarfi nel medefimo tempo in Città diverfe, come in Colonia, ed in Roma; ma morto ch' cgli poi fu, non potè più lungamente frenar la mano divina, si che di lui non fi valetle ogni giorno ad operare nuovi prodigii, per grandezza ammirabili , per numero copiofi, per fama strepirofisfimi. Quindi è, che le apparizioni della iua persona sono dipoi state nel Mondo così frequenti, ch'egli è paruto non meno abitarvi beato, diquel che vi foggiornaffe mortale. Egli apparve nel mar di Gonova ad una fanciulla, e la liberò dal naufragie ; egli ne boschi del Pern ad ungiovane, e lo campo da' ladroni; egli nella Città di Lecce ad una moribonda, ele rendette la fanisa; egli nell' Arcive (covado di Toledo a ma vergir è, ela confolò d'un'affanno; egli in un Monistero di Macerata la l'oro la terra, è le gioje il mare. E per- la una Monaca, e falvolla da morte; egli in una valle del Piemonte a una madre, e fanolle il figliuolo ; egli in una Città di Guafcogna a un nostro malevolo; ed affozionollo alla Religione ; egli- in Firenze ad mi principal Cavaliere, e gli prefervò da formidabile incendio la persona, e la cafa, e le suppellettili, mentre d'ogni intorno avvampavane il vicinato. Due bambini morti egli fi è compiacciuto di ravvivare per confolazion delle madri, che ne lo chiefero, uno in Munebrega, ed uno in Manrefa; una fanciulla di dodici anti pur morta risuscitò in una terra di Spagna chiamata Pardos; e nella Città di Ferrara ad un' altra madre che fu presta a invocarlo , mentre affacciatafi da un balcone le cadde un tenero figliuoletto nella via pubblica, egli medefimo venne in persona a riporglielo vivo e brillante fu 'l fono: ond'era caduto'. Ma non è più ritogliere altri d' Interno che dalla morte ? E pure a due giovani , che avean donate l'anime loro al Diavolo con due polizze, fottoscritte di loro mano, e col loro fangue; egli impettò che i meschini si ravvedessero : e fremendone l'Inferno di rabbia , fece i sendeffero le feriteure, in questo più

638

XII.

vi da traffico, al proprio acquisto, molto I dre.

gloriofo del finto Orfeo, che non già per teon tutto ciò dobbiamo di onore; quan-mezzo di fuppliche lufinghevoli, ma dil to più a quei, che quafi navi da guera, comandi imperiofi, fu possime a trar l'ani- si fon distatti per pubblico benefizio? Se me da gli abiffi. Benchè, farebbe certamente un non mai finire, s'i odelle maraviglie di lui yoleffi ac-enlle feuole I età più bionda ha riportato cennar tutti i generi, non che trascorrer per la essi verun' ammaestramento, se negli tutte fingolarmente. Ed io mi avviso, che Oratorii l'anime più divote hanno da esse già à bastanza restiate voi persuasi, molto appreso alcun'indirizzo, se qualche minigua a battanza rettiate von perisani, miori dapretio acuta indiritzzo, se quanto inmavera fatto l'agnazio a gloria di Dio, ma noni ma utilità vi ha recata nel giori di tanti meno anche Dio per gloria d'Ignazio. Ri- lulfirì o la facondia di alcun di loro da'uman però, che anno più noi ci animiam perpani, ò la dottrina nel dubbii della voloniteri a glorificare con dimofirazioni colcienza, ò l'affilenza ne pericoli della offequiofe la fua memoria. Che se a quei morte; tutto dal loro Padre dovete voi Santi, iquali folo hanno attefo, comena- riconofcere, tutto rendere al loro Pa-

# L'AMICO VERO

PANEGIRICO IN ONORE DEL SANTO

### ANGELO CUSTODE.

Detto in Perugia.

Beatus qui invenit Amicum verum. Eccli. 25: 12.

a punire con atroci, pene i chi falfificava monete ufa- ! vano i Longobardi troncar de arbit, la mano, ministra di tanto inganno. I Si-

2.6264 326. nopeli lo rilegavano in bando: gli Ateniest g!i mozzavano il capo, e più proporziona-Ohne lib to supplicio inventarono ancora però gli ro alcuni Mercatanti ingannevoli di Moscovia, i quali abusando la semplicità del paefe, fpacciavano ne' contratti moneta falfa, che fecer' effi ? Raccoliero da ogni parte, di tal moneta, quanta mai potè giugner-

Utti i Tribunali del Mondo fondutala , ne fecero a quei mefchini un pios. Sico fon convenuti mirabilmente bolleme bagno, entro cui tutte purgaffero i l. c. s. le fozzure dei lor baratti. Qualinque falfi-Falfari, chi può negarlo? A I tà venille commella ò ne' ligilli, ò nelle mifure, ò ne pefi, ò nelle feritture, ò ne' panni , dovea costare tra gli Egiziani la tampei in perdita di ambedue le mani ad un taglio , vira Alex. Aleffandro Severo ad un fol Ministro, il quale falfamente arrogando una gran potenza, paícea di speranze folli, e di promesse fallaci, la gente credula, diè quest' orribil tormento, ch' io vi dirò. Lo fece in piazza sospendere per li piedi ad un' alta trave; indi fotto il capo attizzatogli un nero fuoco di paglie umide, di farmenti bagnati, di legne verdi, il fece penofamenng a lor contezza, ed in lor potere, e dipoi | te morir di fumo, mentre da un banditor:

frattanto gridavasi ad alta voce: Così col lo , penso di aver ritrovato a ciascuo fumo è punito, chi vende sumi. Funo pu- di voi questo Amico vero . E qual' è è nitur qui fumot vendidis. Che più? Ne pure l' Angelo voltro Cultode. Oh se il conoa cafu i il proprio suo nome potea ciascuno tra Ro-icelle, Fedeli, oh se il conoscelle, crede mani, ò tra Greci, salsamente tambiarsi te a me che nuno amico voi mai terrefte in akto non suo: onde chi ciò sosse scoper- nel Mondo in più degno grado ! Voglio to aver fatto in srode, veniva con l'esilio io però questa mane sar manisesto quanto punito, s' era uomo libero, col patibo | veramente ei fia tale, affinchè veneniamo Plurare. in lo, s'era fervo. Espiù olere ancora arrivò unitamente a confonderci , fe per cafo Arophus, Filippo il Macedone. Perciocchè avendo da noi non abbiasi un'amico vero in quel

a lui raccomandato da Antipatro; quando amico falfo poi seppe, ch'egli solea falsificare studioto più dunque in finpifco qualor confideloro, i quali come tali conversano ognor'

annoverato fra' Giudici un valent' uomo, conto, nel quale s'ha, nè di rado, un'

Se v'è cofa alcuna, per la qual fia da famente il colore de' fuoi capegli per ren- prezzarfi al Mondo un' amico, e ferbarfi caderli più dorati, lo privo tofto di uffizio, ro, si è cred' io per averne a tempo, ed con affermate, come leggiamo in Plutar a lungo, un fedel configlio: Confilio rello co, che ad un' infedele nel crine non dee nibil usilius, dice l'antico Menandro. Ma sperarsi fedelra ne' man: ggi . Infido in crini- chi è degli amici comunemente , da cui bus, mibil purare se in negeziis fidendum. postiamo con sicurezza sperarlo in qualun-Che dirò de' Notai falfi, de' Testimonii que assare? Altri errano per ignoranza, alfalsi, de Rapportatori falsi e Non è noto, tri ingannano per interesse, altri tradiscoche tutti i popoli han con leggi fieriffime no per livore : ed oh quanti fono, che, fe procurato di sterminarli dal Mondo? Tan- non altro, per debolezza lusingano; approvando ad un' Ammone le sue libidini coto, che nellun popolo abbia d'altra parte me vivacità, ad un'Affalonne le ribellioni curato d'impor gastigo a falsisicatori dell' come prodezze: e ad un Roboamo le suamicizia; cofa di cui non può darfi al Mon-

do per altro ne la più preziofa, ne la più fui fententia funder, diffunderque, dicea falutare, ne la più fanta. E forfeche non gia Seneca; fed adulandi erreamen eft, & abbonda in ogni paelechi la fallifichi ? anzi una concensio, quis blandiffme fallas : che in ogni contrada? anzi in ogni tetto? Che però fino i Predicatori fiessi omai sembravi credete? Che sieno tutti veri amici co- no Uccellatori, i quali nulla temono massgiormente, che di atterire : e fe mai gainsieme ? Ah no : siate pur certi, che i reggiano a chi di loro più popoli il suo bopiù fon falsi. Falsi fon que' loro faluti, fal- schetto, non lo fanno co' gridi, lo fan co' fi que' gbigni, falsi quegl' inchini, false sischi. Ma un talsospetto non già possiamo quelle offerre, false quelle espressioni di aver noi dell'Angelo a noi Custode. Egli tanta cordialità, che da loro udite: Signori son folo è follecito a fuggerirei in qualunsì, sono talle. E perchè dunque, se tanti que occasione, ed a qualunque ora, ciò peccano in fallificare una merce di tanto che ne fi convenga per nostro bene; ma pregio, non son puniti? Per questo slesso, non è parimente credibile la franchezza Uditori, petchè son tanci. Se attti ester-minatsi dovessico i falsi amici: (ventura-s) che non può dubitassi, ch'una gran parte minati goveneto i ani amue; i vienna e interio più giori di quelle riperafioni si libere, e si kali, le polate; ed in che foliudini, in che diferri quali al cuore noi fentamo peccando, son fi verria tofto infalvatichita a ridurre ogni tutte fue. Se ne andava Mosè per divin n verri tono matvatenta a rourre ogni tutte une ... en annava mose per siture vertira via l' à non udite ciò che il Savio comandammo in Egitto , ad cfeguir la protetta nell'Eccleratico a note chiare i fina celebre ambafettia; e feco fi conduce-Rassus qui invasite anicum seriami. Quali via la fua moglie Sefora, e dei delli gillotteri, egli dica: trovaz'un vero amico nel Mon- Gorfa, ed Elizattre, quando al volter d' do è fi rara forte, che ben' avventurato può una firada, ecco fi fa loro incontro un' An-Teclas I mo and od detero's resulting the states of the st aurum um abiir, per dinotare, che l' uno concidendo con esta il minor de bambini, e l' altro è radidimo. Ma allegramente che aveva al petto, placa l' Angelo in nondimeno Ascoltanti; che s' io non fal- modo, che quegli a un tratto fi dilegua, c

gli daicia, fenza aver loro fatta veruna of- | fefa. E'curiofa a faperfi fra' facri Interpetri la intelligenza più candida, e più fin:era di quelto farto: ma secondo i migliori paísò così. Era Eliezerre nato a Mosè poco innanzi, ch' egl' imprendesse quel viaggio all' Egitto: onde entrato questi in timore, che i difagi, e i finistri di lungastrada, non riusciffero difadatti alla cura del Bambinello, ne avea trascurata la presta circoncisione, differendola a tempo men' importuno, e in luogo più stabile: mercè che essendo stato egli allora da Dio collocato in grado di fovrano legislatore, non temes che alcuno del popolo ofar dovelle di dirgli: Perchè ciò fal? ma giudicava di poter' anzi interpetrare benignamente le leggi a proprio favore, e (si come i Principi fanno 10 dispensarle, ò allargarle, com' ei volesse, non servarle più strettamente . Si? (diffic allors il fuo Angelo) ciò che niuno s'artenterà a rinfacciarti, l'udirai da me: e così comparfogli in quel fembiante feroce, ma profittevole, gli fe riconofeer l'errore, e compir'il debito . Adversus cum Angelus gladium intentat ( così discorre Ifidoro Pelufiota) us legis ad quam explendam proficifcebatur, tranfereffionem sofi objiceret . Nam cum legislator à Des inflitutus offer, ac legem accuratins fervare deberet, iole primum bane violabae . Ora jo non dico, che così fare visibilmente anche soglia l'Angelo nostro Custode con esso noi : ma dite un poco, 'Uditori . Que' rimorfi sì acuti, quegli stimoli sì pungenti, i quali noi dopo il pectato proviamo mal grado noftro, fono altro forfe, che quafi tanti pugnali, ch'egli al petto ci pone per isbigottirci , e per rimproverarne fedele di quegli eccessi, di cui non ha tra gli altri amici veruno che ci ripigli, ò che ci ammonisca? Benchè diffi male. Visibilmenre, visibilmente anch'egli ufa di adempir talora un' uffizio così leale: e ne fa fede una Francesca Romana, la quale perchè ascoltando da fuoi Parenti ragionamenti leggieri, non gl' interuppe, ricevè dal filo Angelouna guanciata, che la fe rayveduta ritirarfi in camera: e ne fa fede quel Giovanerto Teutonico, il quale perchè invitato da' fuoi compami a convertazioni profane, li feguirò, riceve dal fuo Angelo una percosta, che lo se tramortiro cader' a terra: e nè sa sede zi, se ben si considera, egli vien con esse quel Monaco Colonicíe, detto Liffardo, il quale perchè tentaro d'uscir del Chioftro, stava già per mandare ad esecuzione sì reo penfiero, mirate con che falulne correggimento, e con che sagace consiglio vi fu que affare, sia nobile, ò sia plebeo, sia

rittruto dall' Angelo di lui Custode, senza che fosse però d'uopo restrigrergli a piedi i ceppi. Gli appatvel' Angelo allora che quegli stava già di notte accingendosi all' empia fuga, ed autorevole in voce, e fevero in volto, gli ordinò che lo seguitalle, Ubbidi quel mitero; ed ecco vede da lui condurfi nel pubblico Cimitero, dove appenna egli ha posto il piede, che tutte scorge da se medesime apririi le sepolture. Giudicate voi s'egli rimanelle imarrito a si fatto calo: e gia volgea frettoloso indietro le piante, quando l' Angelo, presolo per la mano: Ferma, gli dice, e guarda meco il cadavero di quest' nomo, novellamente defonto; lo riconosci ? Vedi tu questi occhi incavati? miri tu queste labbra putride or tale appunto farai tu fra poco d'ora. e tu non vi penii? anzi penii a fottrarti di Religione? a tornare al Mondo? Indi dietro se'l trascina ad un' altra tomba, perchè la contempli altri più deformi carpami, poi ad un altra, apprello ad un' altra; così volendolo ad ma ad una menare per l'altre tutte : Deh per pieta, rispose quegli, non più: Parce mihi Demine, parce, perchè a me non da cuore di più mirarne, non enim illa poffum videre. Ma faldo i Angelopon volle mai compiacerlo, anchè il meschino non gli giurò di restar costante nel chiostro sin'alla morte: e così allora cortesemente il ritratfe dal cimitero, il riconduffe alla cella, e adagiatolo in letto, quivi lo lasciò costo sgombro d' ogni ansieta . Or che vi sembra, Uditori, di questo fatto, di cui n'è Cefario l'attestatom? Potea L. h. 4 mai l'Angelo a raffrenate un tentato trovar maniera di ammonizion più vivace, ma infieme ancora più rifoluta, più intrepida, più leale? Dica pur dunque animofamente

un Gregorio: Hunc felum mini amicum Lib. 1. ez, aflimo, per cujus linguam mea maculas 17. mentis tergo: che s'è così, qual' amico più certo, qual' amico più vero trovar fi può dell' Angelo a noi Custode, di cui non c'erischio, che mai per Jusingame ci dica una falfità, è che ci palpi timidetto le col-

pe, non ce le prema, ficche fuor ne fchizzi ogni tofco?

Ma finalmente il configliare, ò il correggere son due parti, che nell'amico denotano fedeltà, ma poco gli costano: ana costituirsi in un grado di maggioranza , e ad esercitare on ustizio di Superiore . Il più fi è non ricufar per l'amico verun travaglio, e adoperarfi per esso in qualun-

171.

folendido, o fia negletro, fenza fdegnar- o che ridotri a necelfità ci abbandoni? Mifi fece per un' Aurelio, a cui però su vedu- nel Mondo. Oh quanti, oh quanti, sinchè to ipazzar le flanze. In quel di Corriere ? n'andiare avventurofi per l'alto, vi rengon ma tale egli fi fece per un' Antonio, a cui dietro! Ma guardatevi pur di non archare ? però fu veduro recar gli spacci . In quel ch'è quanto dire , di non perder aura , di di Bifolco? ma rale egli fi fe per un' Hido- non calar di grandezza. di non cadere in ro, a cui però fu veduto guardar l'armen- mendicità, perchè altrimenti, ò che ritifece per em Basilide, a cui però su vedu- amiens secundum tempus suum, così legto guidar la barca. In quel di Becchino e giamo dell' amico mondano nell' Ecclefiastima tale egli si se per una Landrada, a cui co, & non permanebit in die rribulatio-però si veduto dispor la tomba. In quel-nis. Ah che lo steale, in occasion di scialo di Cuciniere? matale egli fi fece per un gura, non ifta faldo. Nen permanebir. E Eutberto, a cui però fu veduto imbandire sapete com' egli fa? fa come la Rondinella, i cibi. In quello ancora di vil fante domo-fiica : ma tale egli fi fe per un Vandegifi-ov'ell' accorgafi che sovrafia rovina : fa

dell' Angelo a noi Custode, mentre non na apparisse la prima volta, ch'egli trattò oftante la felicità del suo stato, la grandez- coi mortali ? A qualche Principe forse za, la gloria, la dignità, non folo degna di eccelfo staro? a qualche Abramo . a di conversar con amici a lui si inferiori, qualche l'acco, tutti Grandi? Sicte in erro-ma di servirli i e di servirli in ministeri si re. La prima vostrache l'Angelo comparisvili, in ufi sì abjetti? Non è ciò di vero fe, comparve aduna dolentiffima Schiava, mostrare una fedelra difficile a ritrovarsi qual era Agarre, ad una fuggitiva, ad una in amici umani?

23.

IV. Quindi chi può mai temere, ch' egli da consolarla nelle sue dimestiche angosce . 3. Reg. 13. noi fi allontani ne' nostri rischi, se tanto Più. Il Proseta Elia, quando ebbe l' Anci ama? che posti in afflizione ci ssugga? gelo a' suoi scrvigi si presto a Allora ch'egli Penegirici del P. Segueri .

fene: fecondo ciò, che Sant' Ambrogio fero chi nel tempo di avversità pon fue dell'amicizia dicea : Amicizia faperbiam [peranze in veruno amico mortale! Sono nelcit, Ma dite per vostra fe. Inqual fer- i più di lor fimilissimi a certi Pesci chiavigio amereste voi di veder segnalatamen-te avvilito l'Angelo per giovamento dell' vele gonfie sen vola per l'alto mare, tutti nomo a lui dato in ferbo? In quello di attorno gli guizzano ognor festanti, lo se-Medico? marale egli fi fe per un Timotco, guono, lo fecondano, lo corteggiano, acui però fu veduro curar le febbri. In quel nè da eflo par che fi fappiano diffaccare : di Chirurgo? marale egli fi fe peruna Cri- ma fe quello dia nelle fecche, voi gliveffina. a cui però fu veduto rrartar le pia- dere, chi quà, chi là, dileguarfi, e laghe. In quello di Camariere? ma tale egli sciarlo solo. Così miriamo sovente accader to. In quello di Marinajo? ma taleegli fi rate! ò che fughe! ò che folitudine : Ef Ecel. c &

lo, a cui però fu fin veduto stropicciar gli come il Mergo, il quale fi dilunga dal mare abiti zaccherofi, enettarli, con pari amo- già sì diletto, ov'egli avvegafi che s'aprevolezza ed abbassamento, di propia ma- parecchia procella. Non così l' Angelo no. Or che vi pare Udirori ? E' coftume donato a noi per Cuftode, E' questi qual di chi fi truova in selicirà spregiar gli ami- Vite amante, la qual non lascia di abbracci di condizione inferiori, e dimenticaricia di Olmo, e di accarezzano, e di firi-icii. Che però, fe ben vi ricorda, quel firmofo Coppiere di Fassone, quando fi detto celche de Provente i Como i empre Provincio. vide richiamato alle Reggia, riposto in diliger, qui amicusest, così egli, non solo grado, perdè qualunque memoria dell'ami- n'ama, ma n'ama in qualunque tempo, o co Giuleppe lasciaro in carcere; Succeden- sia calamirolo, o sia prospero, o siatorbitibus prosperit eblitus eft interpretts, quali do, o fia feteno, Benche diffi poco. Doche troppo avelle a schito impiegate i veva io dire, che se mai n'amapiù, più tuoi gloriofi fantafini intorno ad un fervo, n' aina ancor nel tempo calamitofo, che marcito nella inopia, e poco men che non nel prospero, e più nel torbido, che muffato nello squallore . Pudebat illum non fa nel fereno . Che intendo fignificapintli Jefephi meminiffe, così chiola Gu- re? I miferi fon coloro, a cui fuol far l'Anlielmo Amero, & in sublimi aula ver- gelo più legnalari favori, i tribolati, gli aflang, quid in carcere agereeur, non vide- flitti . E che fia così . Avete pet ventubar. Che dovrem dunque dir per contrario 12, Udirori , offervato mai a qual perfo-

raminga, ed a queito fin le comparve di

riverito da Accabbo, vide un Re palpi- q viene a dire un'Infermo, da cui ben fanrante alle fue minacce, ed era nella corte il terror de grandi > Signorinò. Fu quando perseguitato aggiravasi per le selve . Daniel. 4. Più . Il Profeta Daniele , quando ebbe

l' Angelo in suo soccorso si pronto? Allora ch'egli favorito da Dario, vide un Re dipendente da' fuoi configli, ed era nella corte l'oracolo delle genti? Signori nò . Fu quando calunniato giacevali tra' Leoni . Che dirò di San Pictro Apostolo ? Non è noto che l'Angelo allora ufogli un termine più offequiolo di cortefia , quando il milo co malfattori riftretto in ferri, ed in ceppi, nel carcere d'un' Erode ? Tanto è ver ch' egli non abbandona l' amico nelle miserie, anzi allor più che mai segli scuopreamante, e lo difende, el'onora. Omni compore diligie, qui amicus eft. Ma qual maraviglia di ciò? Ama egli fenza intereffe, ne è di coloro i quali l'amicizia colgivano come un campo, che non si femina, se non è fruttuoso . Nulla mai vuol' egli da noi fuor che l'util nostro: che però, se considerate, ricusò da Giovanni le

Apo. 19.10. adorazioni , come abbiam nell' Apoca-liffi ; rifiutò da Manuèi fagrifizi , come leggiamone Giudici; e quando Tobia proferfe all' Angelo la metà de' fuoi beni per la custodia, che gli aveva quegli tenuta dal fuo Giovanetto figliuolo peregrinante, non altro fi udi richiedere se non quefto: Lodate Dio, Benedicite Deum Cali,

Tob. 11.6, Greram omnibus pivensibus confitemini ei , quia fecit vobifeum mifericordiam fuam, Nel rimanente nè anche un piccol omaggio udi domandarsi, un ringraziamento, un faluto. Che dir fi può di vantaggio? Nè pur le ingiurie, Uditori, nè pur le inglurie, che tutto di noi facciamo all' Angelo nostro, fono sufficienti a far sì, lece.

che da noi si apparti. Giudicate or voi: s'egli n'ama per interesse. Io so che Origene in questo affare poriò contraria credenza, perciocche avvisossi poter noi venir talora a tal grado d' iniquità, che l'Angelo ci abbandoni; a guifa d'un Medico, il quale volge all'ammalato le spalle, quand egli vede non voler questo più prezzar suoi divicti , nè più gradir suo governo. Maciò fu error manifesto. Che però l'opposito unitamente c' integnano San Tommaso, San Bonaventura, Egidio, Alberto, Riccardo, e nutti appreffo i Teologi ad una voce. Ne la fimiglianza del Medico da gran pena: perch'egli è

no non dover riportare, se non insulti . Che dite nondimeno Uditori ? Non vi par questo un prodigio di carità ? Queridie An- serm. g. de geles ad noftram cuftediam deputagos mulsi- Exalt. S. pliciser effendimus , così dicea flupefatto Cruc.

San Pier Damiano, ipfi aucem lices frequenter a nobis injuriam patiantur, sustinent tamen, nec minor illorum tirca nos cuftoaia, ime majer follicitude. Equal amico voi rinverrete nel Mondo , il qual sì coflumi? Anzi non tanto han per ventura di forza l'odore delle Vigne fiorite a fitgar le Serpi, o pui il fischio del Bafilifco adirato a fugar le Fiere ; quanto n' ha una picciola ingiuria a fugar l'amico,

anzi a convertirlo in malevolo. Che se nè pur per le offese, ch'egli riceve, restamai l'Angelo di favorirei, di asfifterci, di proteggerci; per qual'altra cagione ciò mai faià ? Di un certo amorevolissimo Uccello, chiamato Glottide, scrivono i Naturali, che prende a fare cortesemente la scorta alle Cotornici, allora che queste di conferva fi accingono al gran tragitto del mare. Ma che ? Comoito il primo di le abbandona, fermandosi per iftrada nella prima Ifoletta ove quefte pofano, Non così l'Angelo nostro con esso noi. Ma s' egli dal primo stante, che intraprendiamo questo pellegrinaggio mortale, ci affife fubito, ec indirizza, e ci guida, non mai dipoi ci abbandona fino alla morre, cioè fin a tanto che noi non giungiamo al termine; anzi nella morte medefima più che mai fi dimostra follecito a noftro prò , pra portando i nostri prieghi , ora follevando le nostre ambaice, ora avvalorandoci contra il comun nemico. Chi può qui ridir tutto il numero di colôro, che dal loro Angelo ebber diffinta contezza della vicina lor morte , perchè fi componessero ad essa con apparecchio o più diligente, o più pio ? L'ebbero una Austreberta, ed una Aldegonda, ambedue Badeffe, l'una in Francia, l'altra in Annonia . L'ebbe un Suitberto Vescovo di Viverde, l'ebbe un'Aicardo, l'ebbe un Mauro, l'ebbe un Canone, tutti e tre fantissimi Monaci. L'ebbe un Pafnucio folitario, l'ebbe un Lupicino rinchiufo, AS. Magloro, il qualifgravatofi dal Vescovado di Dola, s'eraritirato alla folindine, non folamente diè l'Angelo, come a questi, l'estremo avviso, ma vennegli anche a mi- in vi in niftrar di fuamano il facro Vistico. Ad in Vitrum Medico, ma qui ion coloro, c'han tolto altro Eremita servinell ultima malattia di Pert. Cia-in cura pietosamente un Frenetico, che infermiere ben sette giorni: e per Bernar-

do Monaco Cluniacense combatté forte- seremo di presenza un'Amico così leale, mente contra i Demonj, che ighignazzan. fapremo i benefizi infinizi, ch'egli ci ha do gli gittavano in volto una fagrilega con- fatti, i rifchi onde n'ha campati; le infifession da lui fatta, e però volevano indur. die da cui n'ha tolti; e ci ricorderemo di lo a disperazione. Etutto ciò non è, Uditori, argomento di amico vero? Di Ciro Come potremo fofferir la fua faccia, come trovandofi il mifero omai vicino a mandar fuori lo foirito - diffe, ch' egli in quei giorni della ina ultima intermità finalmente a- che potrete allora voi dire all' Angelo voyea tavvilati gli amici verida falfi : e che stro di aver operato vivenii per amor ver ravvifati, fe non all' ora, che gli veni- leretto al fuo culto verun' altare ? di ava anche tolia la facoltà di rimeritarli . Ver per lui fovvenuto una volta un po-Ed oh così non avelle in suamorte talun vero? di aver' offervato un diginno? di di voi a provar , Signori , lo stesso ! aver udita una Mesta ? di aver frequen-Quanti fou' ora , che francamente a voi tata una Comunione ? Piaccia a Dio, che Quants Ion' ora, che fragcamette a Voa, tata inta Comminofee Piaceta a Doo, che fipeciaria per amici, e vi offinon il lord iri'l politate: ma per cito, ch'a mepar fervigio, e vi fonogiuran de Vottir conocitere, non e chi quali ado gala intro mandamenti, i qualit, quanda voi gfase. Santo non abbia e più imfaisofo l'affectere anfanti nel letto-, non fi prenderan to e, e più divota la riverenza, che a no una leggiciffama noja del vottornale; lii. E perchè ciò, Siomoni mici, per Vedere nel giardino una Rofa, meuri, chè ciò Prispondere un poco, da chenor cila e freica Volt quante Api adulatrici fiamo oppertunamente actedui in mi tal le volano liete intorno! ora le applau- discorso. Forse v'è tra'Santi alcun'aldeno con giccondi fufirri, or la vezzee tro, al quale abbiam così fitette le giano con dolciffimi bet, e fanno a gara obbligazioni, a almen perfonali > 10 nol qual di loto possi estleri bis d'appresso, so, so nol credo si leggiermente è per-Ma che? Tornate quand'ella pallida fan- chè ninn' altro ha mai di noi quella guirà I di feguente fopra il fuo stelo, cura così precifa, la quale ha l' Ange-e la vedrete defolata, e negletta, son il aver più ne pur sina di quelle già si Veggo so bensì quase seusa mi può da the fconforto fia queldi noi, quando fciol ufar gli possiate la gratiudine? Falio, falfos a già dall' ingombro di questo corpo rayvi anziperò vi converrebbe di usargliela an-

averne inficme tenuto così vil como ! il giovane mi rimembra aver letto, che inftener'i fuoi guardi, come mai non fentirci tutti conquidere alle fue voci? Ah miei Criftiani, penfate un poco, penfate, però fingolarmente dolevagli di non li a | fuo ? Gli potrete voi fotfe dire di aver'

lufinghiere fegnaci, che a lei fi volga, voi protramente venir adotta : ed è, Così fuccederà nella morte a più d' un di che generalmente i benefizi ricevini dall' voi. Così a voi Dama, la qual' or godete Angelo non si sanno; rimangono segreti, il corteggio di tanti amanti; così a voi restano occulti, e che però voi non sape-Nobile , il qual' or vantate l'offequio te effer grati di quei favori , de i quali non di tanti amici. Chi fara coffante ad amar- fiete certi. Ma non vi accorgete, che queci ancor'in quell'ora ? L'Angelo nostro sta ragione anzimilita contra voi ? E che ? Custode . On con che ansia ci stara egli l'rezzerete voi dunque più quel benefata quell'ora d'intorno al letto! con che fol- tore, il qual vi conti fastosamente ognilecitudine ! con che affetto ! con che at | grazia, ch'egli a vor fa, e nemeni romotenzione ! Non farà egli contento allora re, e ne spieghi pompa; di uno, il quale di affifterci, come prima, con la fua fo-, ve le fa chictamente, fenza che nè pure la persona: ma ( non altrimenti di quel- voi stessi ve ne avvediate? Nongia costrilo, che accadde a Lazzaro, vilipelo dall' puto quell' Arcellan, il quale per riparar Epulone ) chiamera schiere di altri An- più compitamente alla poverta dell'amico geli in compagnia, o per difenderei dall' Caduto infermo, gli ascose sotto del ca-Inferno con foize più poderofe y to per pezzale una borfa ripiena d'oro, e poi fi condurci al Ciel con pompa più bella . parii; perchè colui, giusta il parere di Se-Nonvorrei per tanto, Uditori, che alcun neca, titrovasse più tosto il sovvenimendi noi si dovesse ancor'egli doler con Ci- to, che il ricevesse. Invenires posius quam Misse.c. ro, di avere conoscieto un' Amico così acciperer. I benefizi dell' Angelo non si ule de befedele, allora quando non gli potremo più fanno : fia come dite; rimangono fegreti, ne rendere guiderdone, che punto vaglià . reftano occulti : ve lo concedo. Che neve-Oh Dio I che ciuccio, che crepacuor, nite a conchindere? Che però voi minore

Vr.

cor maggiore, perchè maggiore è l'amor, I tato da' tuni nimici, ed in t'ho fatto ritorch' cgli si vi mostra. Ma che so io, voi direie, ch' ei mi benefichi, come viene a me prejupposto? Che ne sapete! Credete voi a Santo Agostino? Ma egli scrive, che a geni ora, e che in ogni luogo, l'Angelo dato a noi per Custodo è in faccende, per Solilog. c. provvedere alle notire necessità. Magnasura, & vigilanti findio adfuns nobis omnibus boris , arque omnibus locis Cuftodes Angeli , trevidences nesefficacibus noftres, Ctedete voi

a S. Cirillo & Ma egli afterma, che per noi l' Angelo fostione continuamente le parti di diligente Macitio, con il gombrarci dalla Cyril lie mente glierroii. Ubique curat egnorantias tech 14, nofres, Credete voi a S. Bernardo? Ma eali allevera, che per mi l'Angelo adempie perpetuanente l'uffizio di amorevole

Ammonirore, ten liberetarci l'animo alla Seem. 1. in Pieta. Affiduis /uggeftronit us monet animam. Cred te voi a Santo Ambrog o? Maegli di-Canr. ce, che l'Angelo per guardarne dalle offefe e dall onte di tutte le cteature a noi ribellatefi , ci fadi fe ftello intorno come un ba In Pf. 16. Stione . Angelus in circuism oft heminis, quia

pracendiane mis no eas ei. Credete voi al Beato Lorenzo Giultiniano? Macgli ptedica, che nè pui un momento campat po aremno dalle attroci infidie infernali, fe non folle il nostro Anaclo, che ci assiste con la spada tratta alla mano. Quis que so,

Te Spirit, mifi Angelico effet fuffultus auxilio, cam im manificerum hoffine valeret Superare ration, effucerelaqueor, tenentiones vincere. Le'un. frande/ jue deregere? Cie più? Credete al Santo Ke Davide & Ma celi apertamente testifica, the Angelis furs Dous mandavis

de te, ut cuftodiant re in omnibus viistuis. Avete ben posto mente? Non dice in una ftrada felas ma in tutte . In omnibus: per terra, per mare, in pace, in battaglia, nella folitudine , nell'abitato; o noi fiamo addotmentati , o noi fiamo defti , o noi fiamo malari, o noi fiamo fani. In omuibus. E se credese queste autorità, perché dite: Non fo i favori , ch' io mi riceva dall'Angelo? Non gli fapete diffintamente, il concedo; petch' eiglitace, perchè non gli manifesta: potche non vantagli . Ma questo itesto, direbbe Seneca, e-parie di benefizio . Nefeias : Hos spfumbeneficii pars off. Che vorrette donque da lui? Vorrette ch'egli vi fi paraffe ogni volta dinanzi a di-

nat tollo a cafa fotto altro fine, fiechè nè ichivalli l'incontro. Lafcia celi tati fattanze agli amici umani, rapprefentati in quel Favorito di Cefare, il quale avendo con le fue fervide intercessioni falvata ad un Cittadino la vita, tante volte gliel ridiffe, tante volte gliel tinfacciò, che lo costrinse finalmente a gridare per impazienza: Redde me Cafara; amando il milero meglio affai di ricevere da un manigoldo la morte, che di dover più lungamen- benef. L ... te la vita a un millantatore. E qual mag- e. 11. gior debolezza, che non faper fare un piaceretto ad altiul tenza buccinarlo i volerglielo vendere, volerglielo amolificare, e non avvederfi, che ciò non è punto accreicerlo, ma scematlo : mentre de' servigj ii è-come delle pioggie, le quali fempre tanto hanno men di benefico, quanto hau più dello strepitofo? Benefa-Un non funt relevanda, nife necessitas cogar, così infegnava S. Giovanni Grito- Ho. 27. in flomo, e così fa l' Angelo: e perchè fa Genet. egli così, voi prefirmerete d' avet quali

un giullo titolo, onde a lui moltrarvi men grati; Ahi ilravaganza! ahi stranezzal ahi perverfiiàl

Senonchè, ascoltate - Volete voi ch' io vi scuopta, per qual cagione non sono a voi sì palefi quei benefizi, i quali ricevete dall'Angelo, come son quei, chericevete telora dagli altri Santi, vostri singolati Avvocati? Perche appunto voi non l'avete per Avvocato: ch' è quatito dire , perchè non ticorrete anche adesso nelle occorrenze, siccome agli altri -Là ove, se soste usi ricorregli, oh quanto indubitatamente vedrefte, dopo l' invocazione succedere il patrocinio, e dopo la preghiera seguir l'effetto : nè vi rimarrebbe alcun' ombra da fospettare, se grazie così preste a voi postan venit d' altronde, che da chi vi stà fempre allato! Proviamlo con un fuccesso - quanto maraviglioto, altrettanto vero, che non fara per av ventura si noto a cialcun di voi : e airendafi pur' a' facti quafi per forza, chi nega quafi di correfia fottometterfi alla ragione. Fu già nell' Imperiale Citta di Costantinopoli un nobile Giova- Galest. netto chiamato Falco, il quale per grande amor, che fin da' printi anni pigliato te: Ora tudovevi precipitare in un fosto, aveya all' Angelo destinato per suo govered io t'ho tenuto invifibilmente per mano; no, avea fatto voto di non mai dire in fua ora tu dovevi eller colpito da un folgote, vita bugis veruna, per piccola ch' ella ed io l'ho imorzato invisibilmente per aria; fosse: quasi che ripuratse di non potere ad ora tu dovevi effer improvvifamente affal- un vero Amico maggiormente aggradire

VIL

venneeli , come accade , dalle parole polo spertatore , ascende ilui palco , s'inyellar all anni ; e liccom egli era non ginocchia, fi adatta, diflende il collo, e meno forte , che fichietto , e non meno rifentiro, che pio ; così lafciandofi prega in quell'eltremo il favor divino , proga in quell'eltremo il fuo Angelo a fordal furor trasportare, stele a terra il ni- venirlo. Cosa maravigliosa! Già l'orride mico, e lo mife a morte. Era ciò fegui- Giuffiziere, fguainata la fpada, vibrava to in contrada così folinga, che nefiuno il colpo, quand'ecco mirafi comparire imto in contrada cost tottinga; circ termino in cospo, quana coco initiateriuspasse univide l'autore dell'omicidio, netfuno il provvito fui palco feffo un Giovane feppe; ond' egli franco contitudo nella quanno bello, altrettanto ficto, che freccittà, come prima, ad ul'ar far 'uoi, per tamere affertatogli il braccio altato e dar forte di se minore il fofpetto, col dimostrare, come s'usa, maggior la con-morto. S'arrestò subito a quel sembiante, fidenza . Ma perchè fra tutti i delin- a quelle voci , il Camefice , e fi atterri . Inquenti non pare, che fufficientemente di ripigliato vigore, ben quattro volte mai possano i Micidiali tenersi occulti; fu, non fo come, incominciato ara 'Ipo- teneva impedito, quattro di ripetere Il polo a bisbigliare un poco di Falco , e colpo; ma fempre indarno; ficche girtacosì il misero per leggierissimi indizi, per ta la spada, si ritira in dispartetremante, deboli conghierture fu carcerato, e con- e pallido, quali che gli manchi la lena. Il detto apprelfo in Giudizio 3 dove non popolo, che di ciò non vedea cagione : comparendo accustori ; non trovaradosi (timo quell' effere un' artificio l'anguore tettimoni ; non adducendo frottove al-del Mangoldo , inbornato innanzi dal tro far non (eppe il buon Giudice, se Reo: ond ecco spiccasi dalla calca un Cunon che domandare il Reo stesso, se di gino dell' ammazzato, e montato audace tal morte sosse veramente egli stato l'ope sul palco, va dirittamente a Jevar di terratore. Che farà il Giovane a questa in- ra la spada; e minacciato prima il Carnetiratore. Che lari il Giovante a quella in- ra la Ipada, e minacciatoprimali Canefi-terropazione 2 si actericà per le fillo 2 e, on noi vergegor d'anda poi uttor a ma chi è di cuo ri crudele, che cò ri- bita, e tutto furore, afupplir vilnente per chiegga, du un mafattor non couvitore? flo. Ma hen toflo anche eggi chèse a gra-Neghera? ma s' oppone a cò la promedi si di rittrafi. Perciocche fartosi a lui ve-da farta all'Angigo poppio di rom memb- tepi fireco ei fi Giovane fielo. gli fire-pet. Potrebbe dunque equivezare ed pò il fiero di mano, e gli potedlò, fi con diadone termini ambigini, ned discoprire il fi rimana», a fii ficcuplico nelle vitere. vero, ne dire il falso. Ma egli generosisti- Palesò la cagione, per la quale il Reo s' mo, come colui, che periettamente in-tendea di attener sua fede: Siasi di me (di-lui fatta, avvengachè non convinto, non ce tra sè ) ciò che fivuol'effere , io di cer- acculato ; ed affermò che l'afferto, da lui to non mentirò : e così tolto intrepida- moltrato in tal guifa al fuo buon Cultomente ripiglia dinanzi al Giudice: Simio de, non meritava feverità, ma mercede e Signore, io fono il Reo, che fi cerca, e e non confusione, ma gloria. Che più è manifella sè ellere l'uccitore. Non valfe e Riconoficiato il patrocimio dell' Angelo, nulla si trar sincericà ad impetrargli cle e veneratolo, fi finalmente ritolto il demenza, non che perdono : ma prevalen-do la parte, si decretò che pubblicamen-affoluto, su ficiolto: ond egli tornato a caco. Ecco dove t' ha condotto l' amore , ligiolo, e per divozione al funcaro Libe-troppo, ahi troppo funcito, da te portato all' Angelo tuo si caro. Ti convien per me altri dicono di Falcone, in quello di effo morire nel fior degli anni per mano di Angelo; ne altro in vita fua fludiò più, che munigoldo", alla prefenza degli emoli, di propagare agli Angeli il culo", è codi infultatori della tua, dicon' elli, femplici- qual Angelo ville, e qui il Angelo mori, ta'; e tu che fata; è An non v'a dlinggate di di dunque Uliro"; Non vi par che Uditori; ch' ei per tall' atto nonfoloimte anch' egli invocato, fapoli far l'Angelo le pido moore, na muor contento. È però li graziae, e (mibili i, e fapalate, con' al-Panegirici del P. Segneri.

con ahro effequio, che con dar da sè udita la femenza fatale con quel fembiante, bando alla Falfirà. Ecco però, che fia (col quale avez conleffata la colpa afco-alcun' anno venuto i i Giovanne cafual-la's, fe n'efec al luogo definanto al fupplimente a parole con un fuo part, conte gli fosse troncato il capo. Povero Fal- sa, vesti fra breve tempo anche l'abito re-

tri fanno : e che fe, come il Nilo, egli fi accorga , che in ragion di divota cor-En ration ? e cue se que en en esta para se para la accepta e la región en avoyet comendo di se facilitación el per valegaza del lipordenza a ferificion di professiona en en esta en en escale para facilitación en en escribi pur fapoisfi ad Santia Prezzianolo, se non altro, quantificar en moltrare quant effo vagia? Non ci di muna; benché fallaci : portangii l'ci fi dinque, o non ci fa più colore di lifeti, parfecto, faccingii l'ci fi dinque, o non ci fa più colore di lifeti, parfecto, faccingii l'ci fi dinque, o non ci fa più colore di lifeti, partena più l'itelfica none: forte alcuna per fottrarfi punto a gli of- affinche più tra noi non abbiafi d' ora serce actuals per sourcars passes ago orcomplete actual per sourcars passes ago orcomplete actual per sourcars passes or control per sourcars

complete actual per sourcars passes or control per sourcars

to perfit di serce amico. Conignorial per sourcars per sourcars

tipondiamogli adsuque con pari affetto il fallo, nell'amicicai succeda apsuno ri
invocandolo a ringazziandolo a ragionarioppollo, e più viene in ella aggradito il
done a doperando opsi fidulo a perché fallo, che il vero.

#### GLORI F

DELLA SANTITA

Sprezzatrice di sè medefima.

## PANEGIRICO PER LA FESTA DI

# TUTTIISANTI,

Detto in Modena.

Mibi autem nimis honorificati funt Amici tui Deus, Pf. 138. 17.

1.

Ogliono gli Scrittori fra tutti | te, e però più gentili, e più fenfitive, men

rente di cedere a juoi fplendori. Ma quan gran lume non reffano abbicinati, non è to è a me, io reco agrivol credenza che mal che molto acma fia la lor vifta, è chi è tropto e ame, toreco agrone cuentz internal, put intervalent antitude vitals. Cell Cityle Appollad did vital po out vita. Vel. Cityle Appollad did vital po out vita. Onde cen boars voltar pare, acuta. Non èciò (febra ficonfidera) visa. di cityle did pinglici, è la fungiaria e la lor po adilica viza la si, che non firi cierana dile vitali bediare, o confinates qui midale vitali minues fetrare di trattutta raggi i la dovero, in che pi je centi, per contrada de vitali di pinglici. Je confinates qui midale di vitali di pinglici. Je confinates qui midale de vitali raggi i de vorti. perchè abbiam le pupille affai più perfet- la Gloriasi, non però la celefte, ma la ter-

gli altri più famoli animali pazientemente altresì ne loffriam le offete. celebrar l'Aquila, perch'ella Il fimigliante pare a me, che si possa dir di con occhio intrepido possa coloro, i quali vogliono in questo di frandi mariera fillarfi a mirare il camente fillar gli iguardi in quella iplendi-Sole, che non batta palpe- diffima Gloria, la qual da Santi unitamenbra, non baffi ciglio, ne mai confesti rive- te è goduta la su le stelle. Se questi tali da si

sena. E forse, che questa sola non è spet- i dal canto lot, sieno pronti ad imprendetacolo, per sè flesso dignissimo di chi il miri? Lo dica Davidde , il quale un di per gran favore introdotto a confiderarla col tuo profesico spirito a parte a patic, non porè quafinon invidiare a que Ginfti , che nei Secoli della Grazia dovean da Crifto riportar si magnifici i trattamenti; e però al fine proruppe attonito a dir, che per verita troppo d'onore Iddio rendeva a fuoi Servi, e che dimoffrava di stimar troppo ogni otlequio, per piccolo, e per leggiere, che a lui prestaffero. Mihi antemnimis bomorificati funt Amici sui Deus! mimis! nimie I Permettetemi dunque - o Signori miei - ch' io mi sfoghi un capriccio; alterando un poco a tal fine per questa volta quelle maniere, che non sò fe male, o fe bene , io fon fempre ulo tenere ne' mici Discorsi - Io non voglio ora procedere con ragioni i ma voglio folo argomentare con fatti , schierando innanzi a' vostri ocehi, quasi un pomposo teatro di quelle Glorie, che viva, e morta, anche a fuo dispetto ha godute la Santità , tanto sprezzarice peraltro di sè medesima; e così dando a veder quanto vada errato, chi a confeguire gran gloria eziandio nel Mondo, crede effer mezzo più acconeio il procacciarla congli ambiziofi, che il fuggirla con gli umili. Verrete almeno quelta mattina a conofcere una verità di molio rilievo: ed è quanto a Dio caglia che fieno in terra apprezzati tutti coloro, che per lui cercano d' effere in terra

negktti. п. E vaglia il vero; io non ho mai potuto, Uditoti, dar mio confenso all' opinione di alcuni, i quali si avvisano, che Dio di nessuna cesa tanto compiacciaso, quanto di veder' in questa vita i suoi Servi travagliati, derifi, oppreffi, aviliti: ed ho appunto per fentimento da Gentile quel dettis. fentimento di Seneca , il quale scriffe , non poter' offerirsi a gli occhi di Giove ( quell' nom si favio ) racchiufo tra gli fquallori d'un carcere, o d'un' Attilio(quell' uom si retto ) straziato fra gli scempii delle torture. Eh, che non ama il nostro Dio sì poco i fuoi Servi, che goda mai della loro meschinità . Poiche, se per con fession dello stesso Seneca, anche al cuore d' un uomo milero: Maleseli felarii genus of surba miferorum, quanto farebbe

re ogni difagio, a incontrar ogni difonore, ove la gloria divina così richiegga: ma nel medefimo tempo egli trova modo di render loro egualmente e i difagiagiati, e difonori onorevoli. Anzi niuna cota par' effergli tanto a cuore, quanto l' efaltazion de fuoi Servi, ancora viventi. Scorgo io però, ch'egli quali impaziente delle lor glorie, ha cominciato ad illustrargli talora, anche innanzi a loro natali. E così appunto egli usò con un Domenico Patriarca, prenunziato con luminofe ap-parenze di fiaccole, che fugavano l' ombre; così con un' Andrea Corfino, prefigurato con tremende visioni di Lupi, che trasformavansi in Agnelletti; così con un Bernatdo Abbate, prenofficato con vivaci sembianze di Cagnolini, che metteano latrati. Che se tanso egli ambi di glorificarli ancora non nati, quanto poi gran-di? Baffa dir, che quafi fottraffeli dalle leggi ordinarie della Natuta, mentre a pie de suoi Servi egli colloco mute parimente divote l'altre creature, tutte ubbidienti . E quante volte i deserti di Palestina mirarono i più feroci Leoni fervir' a'Giufti, ordi giumenti, che lor portavan la foma, come a Zosimo Anacoreta; ora di guardie, che loro difendevano da' Ladroni, come a Giovanni Silenziario; ora di guide, che lor moftravan la strada, come a Simonide Penisense; or di becchini, che loro disponeano la sepoliura, come a Maria l'Egiziana? quafi perchè nessun de gli altri Animali fdegnar dovesse di servir a gli uomini fanti, poiche vedeanli si pron-tamente ferviti dal proprio Re? Tocca una Catarina Svezzele con la fola punta del piede l'onde frementi del Tevere infellonito a danni di Roma, e queste subito paurose ritiransi entro le rive: comanda a' Monti il Taumanu: go, e gli muove: comanda al Fuoco Marciano, e lo foegne: comanda a Turbini il Saverio, e gli spettacolo più giocondo, o d'un Socrate placa : e quando Muzio Eremita, per compir' anzi notte il proprio viaggio, vitole PP.1.6. c. che il Sole, quali neghinolo, o rallenti, o sospenda il corso, con una semplice voce l'arresta in Cielo.

Penfase or voi , se Dio volle che i fervi fuoi fessero onorari dagli uomini dotati d'intendimento, mentre tanto volle, che fossero riverini da tutte le Creature, avvegnachè ignudiffime di ragione . Vadano pur più al cuore d'un Dio beato? Gode egli dunque i Giusti ad ascondersinelle Selve, s' Bene, il concedo, di timirarsi a tal se- innoltrino tra le alpi men praticate, s' ingno amato da fuoi : che questi , quanto è tanino nelle grotte più sotterranec , per

III.

occultarfi alla notizia del Mondo : che era l'oracolo della Corte, il dispensator ciò lor tanto varrà, quanto val'all'Oro, delle grazie, e quali il direttore del Prinperche niuno vadado a ticercare, e (cava-te, cd a collocar nelle Reggie de Domi-ali altro fapientifime leggi contro gli Eva-nanti, lo flar (cpoblo. Chi può dir quan-tici, egli rilaffare gravi tributi a favore ti deserti eambio un'Fgidio, sol per sug- de' Cristiani , egll fabbricare ricchi spegire gli applaufi, ond egli era perfegnita. dali ad ufo de Poveri, egli ergere valti to I quanti cambionne Autonio, quanti tempj ad onor de Santi; ne compariva Harione! ma fempre indarno, Peroc-mai nella Camera Imperiale, che l'Imche e trovò Fgidio in Francia onori mag-giori di quegli che e la vea franfari in freo a piedi di quello fcalzo, fol per ri-forecia, fin' a vederi un Re cader fup- ceveme paterna benedizione. E pure, plichevole alla bocca della spelonca: ed ch'ètutto ciò in rispetto alle glorie prima or da Demonj, or da gli Angeli, or dal- to dal commerzio del Mondo, e quivi le Fiere, e se non altro da continui pro- tutti disfigurati, anzi orribili nell' aspetfumo incombrato si vivo Lume. Che giovò ad Anfilochio, quello che poi fu Prelato d' Iconio, di cercar tonte folitudini, per evitare gli offequi dell' abitato? Scefero in quelle folitudini gli Angeli dalle stelle, a confacrarlo di loro mano per Vefcovo, perchè non potesse ripugnare a gl' inviti della Città, che fra brev'ora fopravenne ad eleggerio. Che giovò a Remigio, quello che poi fu Prelato di Rens, di usare tanti contrasti , per ricusare la dignità di mitrato? Calò fra quei contraffi un raggio del Sole a coronargli de' fuoi parenza di un Saba, nudo ne' piedi, fqualva; riportò grata udienza, ebbene lar del mio Srato. ghiffimi doni; ed indi ritrovò fempre ral' Che fe fra gli applaufi, e di tante naadito nella Reggia, che non gli era già zioni, e di tanti Monarchi, verfo l'unimai tenuta portiera; anzi a rempi pur di le Santità , fi è mai trovato tal' uomo Giultino, e poi anche di Giultiniano, si temeraro, il qual abbia ardito o di amendue famolifimi Imperadori , Saba ichemirla , o d'offenderla ; quanto prefto

Antonio, ed Ilatione, dovunque andava- d'un Simeono, e poi d'un Daniello; amno, si traevan seguaci i popoli interi, bidue cenciosi Stiliti? Salirono ambidue venendo contra lor voglia maniscitati, su la cima d'una Colonna per tossi assatza digj , che fempre si lasciavano dietro , to, non più sembravan due nomini , ma quasi arme trionfali de lor gran passi. S' due siere ; e tuttavia chi può spiegare avvili pure un tal Filosofo illustre, detto le glorie, che li perseguitarono in tale Aleffandro, all'uffizio di Carbonajo, per flato? Innondavano, per teftimonianza ofinfcare col bujo della fuligine il chiaro di Teodoreto, interno alle lor Colordella virtù . Ma ebbe fuo malgrado un nemari o popoli, d'ogni qualità, d'ogni Taumattroo, che il discoperfe, e promo- lingua; Ismaelini, Perfi, Armeni, Ibevendelo al trono Sacerdotale di nobili i , Omeriti , Spagonoli , Britoni , Galli , Chicfa, non tolle o che rimanesse più di ed Italiani, i quali poi ritomando a propi paesi ne portavan seco l'esfisie ritratte al vivo : ficche anche prima che Simcone moriffe, Roma era tutta ripiena delle fue immagini, tenute e da Nobili fu le mura delle anticamere, e da'Plebei su le porte delle botteghe . Ricevevano ambidue quei Penitenti perpetue lettere da Principi più fovrani ; come dall' Imperador Teodosio Simeone, e dall' Imperador Zenone Daniello : Con loro fi conferivano gl'intereffi della Repubblica, con loro i movimenti delle milizie, con loro gli affettamenti de'negoziati: al qualfplendori le tempie; onde su necessitato d' effetto l' istesso Imperador Marciano soacconference al voler della moltitudine , lea frequentemente falire in abito fcoche a gran turme profiravasi ad adorarlo. nosciuto fu la Colonna di Simeone, e Ma che cercar più ? Non v' era certo a' più frequentemente su quella di Danielfuoi giorni mom più sprezzevole in ap [lo l' Imperador Leone in abito noto; nè di ciò pago Leone, se gl' inchinava lido nelle vesti, rabbustato ne crini, rut logni volta a baciare i picdi fracidi, e to inculto nel portamento. E pure quand' I verminoli, conducendo anche talora de i egli giunte al cospetto d'un Anastasio su- Principi sorestieri a mirar quel vivo cadapethilimo Imperadore, ricevè tofto in- vero: Monftrino pur' altri. dicea, Gallechini, e adorazioni degne dell' Angelo, rie superbe, terme deliziose, ville ma-che con visibile asperto lo accompagna gnifiche; questo è il maggior miracolo

v'è entratodi mezzo Dio a vendicare gli Tratori. Ma fenza sì infelici rimedi quanto scherni, a punir le offese ? Tollerò ben' egli nel Mondo, allora che dimorovvi in carne mortale, ingiuriose calunnie contra il suo nome; ne si sdegnò, s'altri il chiamò seduttore, s'altri indiavolato, s'altri bevone, Ma fe akuni giovani andaci calunniaron d'Ipocrito San Narciso Patriarca, non rimatero subito, chi mangiato da ulceri, chi percoffo da cecità? E se alcuni rei cortigiani accagionaron d'impuro Santo Arnolfo Vescovo, non furon tosto, chi divampato dal fuoco, chi ivenato dal ferro? E se alcune dissolute fanciulle trattarpno da vegliardo San Giacomo Nifibita, non diventarono tutte in quell'ora stessa di bionde cantite, edi giovanette decrepite? al contrario appunto di que buon nomini, i quali per

c. 1.

Teodoret. Gregor: un piccolo offequio da loro ufato verfo S. Glo. Mart. Giuliano Martire, divennero incontanente di canuti biondi, di decrepiti giovanetti, Anzi a qual delle creature ancor più ipierate permise Dio di far' oltraggio a' suoi Servi , fe non quant'era ad effi opportuno? Non permiselo al Fuoco, che su però costretto di perdonare ad una Teclif, ad una Prifca, ad un Ponzio, ad un Eleuterio, a un Cirillo. Non pennifelo all' Acque, che furon però forzate di fostenere un Mauro, un Raimondo, un Birino, un Martiniano, un Giacinto. Nol permife alle Fiere, che furon però violenrate di non toccare una Martina, an Cerbonio, un Primo, un Feliciano, un Dorimedonte, Non permifelo al Ferro, che fu però necessitaro di non trafiggere un Villebrordo, un Timeone; un Patrizio, un' Appolonio , un' Orefte. Che se pur questi strumenti di crudeltà giuniero ipello a privar i Giufti di vira, fu folamenre per accrescer loro i rrionfi . Perocchè chi può esprimere quanto con la morte vantagginsi le lor glorie ? Basterebbe

> A dispetto de balsami, e degli aromi, passeggiano trionfanri sopra le viscere de Monarchi incadaveriti i vermini, e gli scorpioni : a segno che , persottrarsi a ranta ignominia, amavano meglio gli Egiziani di effere dopo moste indurati , con una cerra lor renace miliura, a guifa di Bronzo; ed i Romani d'effer dopo morte ridotti , co loro celebri roghi, in maffe di cenere ; qua-Ache poi contro di quelle ceneri fragiliffime, e di que bionzi posticci, non arrosaffe ben tofto il Tempo i suoi denti divo-

per argomento di ciò folamente confidera-

re, come divengano dopo la morie più

belli tanti de' lor cadaveri , come tanti

mantengansi si incorretti.

è frequente a' cadaveri d'innumerabili Santi, ancora più antichi, rimaner' interi, ed intatti ! Tale fi è quello d'una Catarina in Bologna, d'un' Ubaldo in Gubbio, d'una Zita in Lucca, d'una Maddalena in Firenze, d'un Francesco nell'Indie, e d' altri moltiffimi, a cui non altro manca quafi di vivo che la favella, se pur dee dirsi che questa favella medefima loro manchi, mentre più volre son' anche udiri parlare o dalle lor barre, o dalle lor tombe, o cortefemente rispondere a chi gl' invoca. Quindi io fo, che molti di essi innanzi al morire dimandarono instantemente d'essere gittati, chi in deserte campagne, chi in sozze sogne, chi in fetidi letamaj. Ma forfe è lore riuscito si umile intendimento? s' ergono tutto giorno alla lor memoria fplendidiffimi tempii, s' ornauo pompolissimi altari; fi formano vivacissimi simolacri , Divicne loro tributaria e la Lidia di finissimi marmi, e l'Arabia di pregiatissimi timiami . Seil Perù manda oro, se ne accendono raggi intorno a' lor volti . Se l'Eritreo dona gemme, le ne compongon corone lu' loro capi . Se la Frigia da fere, fene teflono vesti sule lorossa. Nè sa bisogno già che mano violenta riscuota a nome del Cielo questi tribuii. Corrono i popoli lietamente a recarli da se medesimi, e spesso affine di maggiormenre arricchire le guardarobbe di chi tanto bramò di restar negletto, fi tolgono e le Spose gli ori di dosso, e i Cavalieri gli argenti dalle credenze . Fabbricarono , io nol niego , Uditori, molti de' Principi superbissimi Maufolci , dove riporre le ceneri de loro riveriti Antenati , e spesso ancora gli imaltarono d'oro , e gli tempestaron di gioje . Ma che ? Fabbricarongli con le oppressioni de' poveri, co' desolamenti deglierarj, con le conficazioni de'rei. Dove mai si trevò che verun de privati andaffe a tal fine ad offerire spontaneamente il suo avere, e che di volontaria elezione spogliaffe la propia casa per arricchit l'altrui tomba ? Sallo il cadavero di Pompeo, rimafto in una spiaggia arenola si abbandonato, che mancò un mucchio di terra per sepoltura a chi già tanto n' avez, non so s' io dica o conquistare, o rubato, con le vittorie: Tanrum in illo wire à fe discordance fortuna come difle Vellejo , ur em ad villerias modo serra defueras, deeffer ad fepulsuram, Ma per onore di chi per Crifto dispregiò sutto il creato, non è appunto accaduto

tutto

nuto 'I contrario? Quanti fi fono volon- I no ora macchie di pruni , e covedi viocre .. pariamente privati de' lor palazzi , per convertirli in uso di Chiese? Quanti delle lor possetsioni , per convertirle in entrate di Sacerdoti ? Quanti delle lor fupellettili, per convertirle in ornamenti di aftari? Cosi fino ab antico fi fegnalarono in simili donazioni le Prassedi, le Lucine, le Faufte , le Priscille, le Prische , ed atri personaggi infiniti, de quali grata conservafi tra Fedeli la rimembranza. Ma che dich' io? Non fono state provincie intere affegnate per patrimonio di chi nè purc ebbe ciò, che spregiar per Cristo? Lungo farebbe annoverare qui tutte le donazioni delle Matilde, de' Pipini, de' Carli, fatte al folo Apostolo Pietro, il quale finalmente altro per-Dio non lasciò, ch'una rete lacera, e ch' una barca idrucita. E pur con Ini divise a mezzo un' Imperio l' invittissimo Coffantino: a lui contribui tanti doni, per lui spese tanti tesori , che rodendosene Gentili di tabbia, lo proverbiavano ne' foro scritti con dire, ch'egli negli ultimi anni della sua vita era divenuto di Principe rapace un Pupillo scialacquatore : Decem novistimis annis Putillus ob profusiones immodicas nominatus, come ne parlo l'invidiofo Aurelio Vittore. Ed oh quale spettacolo fu allor quello , quando un Signor di tanta maeftà, un Domatore di tanti popoli, un' Imperador di tanti trionfi, fu veduto al cofectto di tutra Roma, levarfi il diadema di capo, e la clamide dalle spalle, non già per saltar come un Davide dinanzi all' Arca, ma per maneggiare la zappa, e feavar la terra, affine di ergere una fontuofa memoria ad un Pescator crocifillo, e per maggior'espressione di riverenza sottopotre a vil corba ancora quelli omeri, che erano allora di tutto il Mondo l' Atlante non favoloso! O Tiberi, o Claudi, o Neroni , ò Vespasiani , e che doveste dire allor voi dall'Inferno, quando mitafte un voftro fuccessore, un vostro nipote, avvilirsi a servitù cosibassa, per onorar un di quei, che voi stimavate la spazzatura del Mondo, la ciurma delle Nazioni ? Quanto doveste fremere allora di cruccio, quanto fmaniar di rancore! Ma che diffi, allor folamente? Ora, ora dovete fremere, ò miferi, più che mai, ora fmaniare: perocchè fe per avvitodi San Pier Grifologo, il tormento più intollerabile de' Dannati, eft videre felices , quos habuere consemptui ; qual tormento dev' effere dunque il voftro, mentre vedete rimaner ora nel Mondo sì infa- l na voi , si gloriofi i perfeguitati da voi ? So-

le Ville de' Tiberj', i Palazzi de' Neroni, gli Orti de' Claudy, i Tempi de' Vespasia- Ho. 66. ad' ni; Nihil horum insigne, sed omnie destru- tioch. la funt, & exterminata Grida un Grifostomo: ed all'incontro oh quanto più belle sempre sollevano al Ciel la fronte le Bafiliche d'un Pietro crocifisso, d'un Paolo frustato, d'un Lorenzo arso, d'uno Stefano lapidato!

Ma qual maravielia? Eranoi Palagi de' Cefari solamente sentine d'impudicizie, e officine di crudeltà: sono i sepoleri de Giusti teatri di virtà, e tesorerie di beneficenza. Avanti quelle tombe adorate fi dispenfano ora tutte le grazie : gnivi ricorrongli atflitti, e ne impetran conforto ne lor travaglj; quivi i Mendici, e ne riportan fusiidio nelle loro necessità ; quivi gli Agricoltori, e ne ritraggono fertilità pe'lor campi: quivi i Soldati e ne ottengon vittoria ne'lor cimenti , quivi i Trafficanti, e ne afficurano il corfo a' lor vafcelli : quivi gli Infermi, ene ricevon follievo ne lor languori - quivi fino i malfattori medefimi e vi godono fovente franchiggiane' loro delitti. Perocchè qual grazia Dio vuol concedere a gli nomini, che non la conceda per mezzo de Servi fuoi? Effi vuole, che sieno la disesa delle Città, essi la sicurezza delle Provincie; ficche da tutte debbafi omai confessare con San Leone, che mercè loto Divina cenfura flexa fentencia eft , us que merebamur iram , servemur ad veniam .. Sallo Napoli, difefa dal fuo Gianuario contragl' infulti di Giululfo Principe di Saletno. Turone il sà, custodito dal suo Martino contra le scorrerie da Evarico Signor de' Goti , Sallo Parigi guardato dal fuo-Germano-contra la ferocia di Noric Re de' Normandi; e tu medefima , tu dico ò Modena, il fai; perfervata già col favor del' tuo Geminiano da quegli eccidi, che a tutta Italia, qualturbine, recol' Unno, non già per te nominato il Flagel di Dio . Sconfile, è vero, Ramiro Re delle Spagne fettantamila Mori in una battaglia, empiendo tutte le campagne d' Albella di membra. tronche, di fiuma je fanguigne, d'offa fcarnate. Ma se ne debbe pur anche tutta la. gloria ad un' Apostolo Giacomo, il quale animò l'efercito Spagnuolo gia sbigottito, precedendolo vifibilmente per l'aria fopra d'un Corfier bianco, e con una bandiera spiegata: Quanto esaltata su da verfeggiatori Latini la vittoria dell' Imperadore Teodolio contro di Engenio, e dagli:

Islorici Greci quella dell'Imperadore Ze-

milces-

mifce contra li Sciti ? Ma da chi amendue I una leggiera limatura de' vincoli di San fi doverono riconoscere ? Combatterono per l'Imperador Trodoño due Apostoli, Giovanni, e Filippo ; e per l'Imperador Zemisce due Martiri, Giorgio, e Teodoro, comparfi tutti e quattro nell'aria fopra di quattro generoli destricri. Fecero i due Apostoli rolleggiar l'alpi più nevose di fangue, e i due Martiri cambiarfi in monti di cadaveri i piani; e tanto gli uni, quanto gli altri conduffer seco dal Ciclo i venti, edinembi a militare fotto le infegne Imperiali, mentre e gli Eugeniani, e gli Sciti furono fimilmente rispinti da una rovinosa tempesta, che percotendoli in faccia, gli obbligo tofto a moftrar fuggiaschi le spalle. E non vide più volte l' Imperador' Arrigo avanti il fuo efercito andar' armati un San Lorenzo, un San Giorgio, un Santo Adriano, che con ifpade lampeggianti gli aprivano fra gli abbattuti nuniciun passo trionfale? Gleriosa per certo fu la vittoria, che riportò il Capitano Meicezile da Gildone Tiranno, quando con foli cinque mila Soidati fugonne fettantamila: ma ne fu l'autor Sant' Ambrogio, il qua le comparso gii persuase a non ricusar la battaglia . Gloriofa quella , che riportò il Re Adelfonfo dell'efercito Saracino quando con una fearfa mano di gente feompiglionne un' innumerabile : ma ne fu l'autor Sant' Ifidoro , il quale destandolo , follecitollo ad attaccare la zuffa. Gloriofa quella, che riportaron'anch'essi gli Alesfandrini affediati, quando non con altr' ar mi, che co'cohelli venuti loro cafualmente alle mani a fi diffesero bravamente da un' affalto improvviso di mille spade: ma ne fu l'autore San Pietro, che lor mostratofi rincorolli a combattere.

·Qual maraviglia è però se le Città nostre non abbian tutte oggidi tefori più cari delle reliquie d'un Giulto ? Non fono l'otla de' Principi già regnanti, quelle che cercanfi a gara: ma iono l'offa o d'un Romito già ifpido, o d'un Fraticello già ignudo , o d'un Penirente già squallido , o d'un Mattire già piagato. Dicaci la Corte Romana, se una callettina ripiena di tali ceneri, non è il più illustre regalo, che polla fare la magnificenza d'un Pontefice grato alla divozione d'un Principe benemerito. Quante legazioni perciò, quan se suppliche sono state inviate spello da' Principi al Vaticano, non per altra cagione, che per impetrare un di fimili donativi? Inviolle Coftantina l'Augusta a Gre gorio Magno, ed a gran favore ne ottenne

VII.

Pietro. Inviolle l' Imperador Giustiniano ad Ormifda Primo, e ne riportò per gran grazia un velo tenuto full'urna di S. Paolo. Inviolle Calimiro Re di Polonia a Lucio Terzo, e con miracolo grande ne ricevette lo scheletrogià spolpato di S. Flaviano. Diffi, con miracolo grande . Perocchè avendo richiefto il Re dal Pontefice, folo in genere, qualunque de' corpi facri dar gli volelle, entrò il Pontefice nel Sacrario dove quei ripolavano d'affai Martiri, ed, Orsii, diffe, o Amici miei, chi di voi fisentirebbe a viaggiare sino in Polonia? A questa voce, o giuochevole, o se- Baro ria ch' ella fi foffe , alzò S. Plaviano la mano dalla fua tomba, quafi volcife con quell' atto dir' io : per lo qual miracolo cletto, fu trasportato con grand' accompagnamento fino in Cracovia, dove con tanto più bel trionto fu accolto, di quanto più spontanco volere ei v'era venuto. Che se voleffi jo qui far qualche menzione delle gloriofe accoglienze, che in fomiglianti occasioni si sono fatte a somiglianti Cadaveri: quanto farebbe ambiziofa Genova, ch'io narraffi quelle ch'ella fece alle ceneri del Precurior S. Giovanni ? Quanto Praga, ch'io riferitti quelle ch'ella fece alle offa del Martire S. Vito? Quanto Roma medefima, ch' io contaffi quelle ch'ella fece alla tefta dell' Apostolo S. Andrea? Ma unica quetta volta fra tutre Costantinopoli. Sente quivi il mio fpirito violentemente rapirfi ad uno spettacolo, il più curiofo, il più nuovo, che fi posta rappresentare : ond' io voglio per fine condurvici ancora voi perchè vediate quanto Dio fappia onorare chi per Dio Iasciò (trappatzarfi: ma state attenti.

Era già morto S. Giovanni Grifostomo nell'ignominiolo ctilio di Ponto, quando trentun' anno dappoi ; recitando un' Orazion solenne in tua lode il Vescovo Proclo nella mentovata Città di Costantinopoli, seppe si vivamente rammemorare i fuoi meriti, si degnamente efalcare le fue virtù, che tutto il popolo alza una voce, cd efclama, che gli fia renduto Giovanni. Prende allora Proclo le parti del Popolo concitato, e rivolro all'Imperadore Teodofio, quivi prefente, efortalo a foddisfar si giufta dimanda, ed a ricuperar sì ticco teloro. Gia per sè stello avidamenre il bramava l'Impe:adore, onde vie più allora infiammato da quelle voci, ordina di prefente una legazione, per ricondurre il defiderato cadavero di Cumana in Co-

VIIL

flantinopoli. Sono eletti a tal' uffizio i più a Dica l'Occano medefimo, s'egli altra volguardia, cortigani per comitiva, ingegneri per macchine, carriaggi per apparati. Ma non prima giunti in Cumana, vo-glion alzare il preziolo deposito dal suo luogo, che lo rittuovano a ciò rittoso cd immobile. Applicano cento braccia, fottopongono cento lieve ; ma tutto è indarno. Però confusi riscrivono mestamente all'Imperadore, come Grifostomo nega di ritornare. A questo avviso shalordito Theodofio, fi conturba prima, es'inquieta: quindi con più che umanarifoluzione dimanda fubito penna, dimanda carta; e prostratosi ginocchione prende a scrivere tutta di proprio pugno una lunga lettera al Sanro, come s'egli ancot fosse vivo, nella quale parte lo perfuade, par-te lo fupplica al defiderato ritorno. Poi fottoscrive il foglio, il piega, il figilla, e lo confegna ad un frettolofo Corriere . Pensate voi quanto stupore concepissero i Senatori, quando pigliato in mano il reggio dispaccio, vi rimirarono in fronte questa inaspettata sopraserizione : Al Padre spirituale delle Anime , e Dottor univerfale del Mondo , Giovanni Grifostomo . Tofto n'andarono unitamente alla tomba. e mentreglialtri divoti stavan d'inromo, chi con fumanti turiboli, chi con fiammeggianti doppieri, fi fe più innanzi de' Senatori il più vecchio, e baciata riverentemente la lettera : Questo foglio, disse, presenta a Vostra Paternità il vostro Servo, e mia Signore Teodofio . Quindi , quafi ricevitta licenza, l'apre, egliel legge, e poi così aperto ponendoglielo sopra il petto, s'inginocchia a ripregarlo insieme con gli altri , che gradir voglia l'umiltà delle istanze con la benignità della degnazione. Parve, che l'iflesso volto del Santo vie più sercro desse lor animo; on-de provatist a muoverlo, lo ritruovano così agevole, che incontanente tutti festofi dispongonsi alla partenza. Lungo è spiegare la magnificenza, la divozione, la calca con cui fu le fpalle di nobili Sacerdoti fu portato fino in Calcedone. E già in Calcedone era opportunamente arrivato l'Imperatore con un'intera armata di Navi, e piccole, e grandi, adomate pompolamente ; quando appreffatoli con la fua fplendidiffima Capitana, vi ricevete a ginocchia piegate il facro deposito, e trà un giocondissimo strepito di trombe, di vio-le, di cetere, e di tamburi, fe dirizzare immantinente le prode a Costantinopoli.

nobili Senatoti : s'inviano foldatefche per ta avea mirato giammai trionfo più bello . Splendeano d'ogn' intorno tutte le spiagee, ancor più rimote, di fiaceole, e di fanali: rideva il Ciel più ferero, il Mare più placido; e tolo alcuni venticelli battendo maestrevolmente su l'acque le loro penne, parea, che s'ingegnaffero d'accordare con l'armonia delle voci il fuono dell'onde. Ogni navilio folgorava di oro, ogni antenna era inghirlandata di fioti , ed ogni poppa incoronata di fiamme. Precedevano prima i legni men nobili , appresso i più fignorili, ed in fine feguiva la Capitana, vie più ancora d'ogni altra più riguardevole per la maestà della mole, pet la ricchezza de'lumi, per la fontuofità degli addobbi. E omai non lungi rimiravafi il porto della Città, quando ad un stesso momento conturbandofi il Cielo, ed il Mar corrucciandofi, levoffi una burrafea si formidabile, che squarciate le vele, e rotte le farte , diffipo tutta improvvifamente l'Armata. Figuratevi voi, se a un tratto cambiaronfi i Salmeggiamenti di giubilo, in gemiti di spavento, Chi temea della fuavita, e chi dell'altrui, e più anche molti temevano della perdita di quel fagrofanto deposito, quasi che quel Mare medefimo, il quale rigetta, stomacato, e fdegnoso, gli altri cadaveri, fosse di questo divenuto famelico, ed invidioso. Ma dilegnossi ogni timor quando videro aver il Santo stello eccitata si gran procella per venir così trasportato a falutate la memorabile Vigna di quella Vedova, per cui tanto avea tollerato. Perocchè arrivata che fu la fua Capitana vicino a quella riviera, rafferenossi l'aria, tacquero i venti, si tranquillarono l'acque, e ticongiuntifi infieme tutti i Vafcelli, feguirono lictamente il loro vlaggio all' Imperiale Città . E qui di nuovo comincian pure altre pompe, ed altri stupori , Scendano tut-ti sul lido i Cavalieri , i Sacerdoti , i Soldati, e fino al Tempio degli Apoftoli s'ordina una folennissima processione dietro la quale a guifa di trionfante, fiegue ful carro Imperiale il Sacro Cadavero. Quindi qual credete che fia l'accompagnamento di si nobile funerale ? Muti, che fnodan la lingua; fordi, che racquistan l'udito; zoppi, che disciolgono il passo; ciechi , che riapreno i lumi; infermi , che riguadagnano la falute: e in un conquesti innonda un mare si finifurato di popolo, che Costantinopoli stessa nol cape in seno, Nè già fu alcuno, a cui quel di fussero og-

getti di oziola curiofità o gli archi triofan. I di habeamur à frasribus , fruftra fantuis efli, che incontravanfi in ogni strada; o le iscrizioni eleganti, che pendeano d'ogni parete; o i nembi fioriti, che pioveano d' ogni balcone. Tutti a gara affollavanfi per entrare nel facto Tempio, dove pofato il venerabil deposito, fii dal Patriarca aperta la Caffa, per mostrare al popolo il Santo. Non fi potè cortenere il popolo intenerito a tale (pettacolo: onde con afictto concoide tofto esclamò: Sul voftro trono totnate, o Padie, a federe, ful vostro trono. E già offequiofi i ministri ve lo adattavano, quanto il Santo Vescovo aprendo visibilmente le morte labbra, con voce chiara, maestosa, e distinta, proferse quelte parole . I'ax vebis . Crescono a queste voci le acclamazioni, fi rimiovano i pianti, e l'Imperadore Tendofio, proficio a piedi del suo santissimo Padre, non sa finire o di bagnaili di lagrime, o di stamparli di baci, fin che nou gli fu quafi a forza tratto davanti , per collocarlo in una maestevole tomba fotto l'altare. Or che dite, Signori miei? Sapete immaginarvi trienfi d'Imperadori, i quali agguaglino il funcrale d'un Santo? Se fapete immaginarveli, ditemi: quali fono. Ma fe nol fapete, rifpondetemi adunque. Ama Dio punto i dispregi de propri fervi , o pur ne vuole gli onori? Chi mai servendo al Mondo , 11portò, tarto di flima del Mondo fteflo. quanto ne riportarono i Giufti col calpestarlo? Non ebb' io da principio ragion di dirvi, che a procecciaifi gran gloria, è mezzo pui acconcio fuggirla con gli umili, che jeguirla con gli ambiziosi? Quali superbi ebber mai tanto di applanfo o vivi , o defonti , quanto i feguaci della Criffiana Umilrà? E pur'ancora il Mondo non vuole arrenderfi ad una verità così manifesta! Ben fi conoice, che s'egli nicga di crederla, non è difetto d'intendimento, è protervia di volontà.

#### SECONDA PARTE.

E Dunque follecitifimo il nostro Dio, Non voglio io però , vedete , arguir da queflo, che voi debbiate applicarvi al fervigio fue, affine, ch'egli fi adoperi ad onor vo Aro. Soancor io l'opinione di S. Girolamo, il qualearrivo fino ad all tmar . che fa-Lib. 1. rebbe vano martirio quello che per va-Comm. in ghezza fi tolleraffe di gloria umano. Qu'd Ep. ad Ga: dudum times dicere, fed dicendum oft ? Martyrium ipfum fi ideo fiat ne admirationi, O lau-

sopportabile la cecità di coloro, i quali stimano un'ignominia il deprimerfi a quella vita, c'ha renduta onorevole tanta gente. E qual' è nel Mondo non di rado il linguaggio di quel Padre a quel giovane suo figlinolo? Vituperoso; non ti pensar di rimettermi piede in cafa, fe tu non rendi una pugnalata a colui, che ti diè quell'urto. Ch'io ti vegga con un cappuccio incapo, con un facco indoffo, con una fiine alle reni, andar picchiando qual paltoniere alle case di porta in porta? Ti terrò per l'obbrobrio della famiglia. Non isperar, ch'ioti voglia guardar più invilo, se per andare a feppellitti in un Chiostro, vorrai lasciar di vantaggiar nella Corte la tua fortuna. Piano, piano. Chi è costui che ragiona? Se un Gentile , se un' Maomettano , se un Ateo, gli fiperdoni; feguiti pure a parlare quanto a lui piace. Ma fe un Cristiano? Oh Dio! E come può cader egli in sì stolida frenefia ? E non fiamo noi Cristiani quei che facciam' ogni di così grand' offequio a tutti coloro, c'han professata per Dio più perfettamente una fimil forte di vita meschina, e misera ? e come dunque ci vergogniam per contrario di professarla? Rifponderemi, è Cavalieri, eselama Sant' Agostino: O la professione della Cristiana Umiltà è cosa vile, o è cosa onorevole. Se onorevole, perchè dunque ve ne vergognate in voi stessi? Se vile, perchè dunque la rif. pettate in altrui ? Quare, quare vos invenio Ser. 114. de carum rerum amasores, quarum venerameni diverti, contempreres? Non venerate in più d' un qui eft ter-Santo voi steffi la povertà volontaria? e rius de S. perchè dunque ve la recatea viltà? Non ve nerate una fofferenza indeffessa? e perchè dunque ve la recate ad affronto? O voi non itdegnate immitaili, o fui, per dire, lafeiateli d'onorare. Via, via , s'e così, fi squarci-no quelle tele eve spirano con ingegnose colori i loro rifratti ; fi fpengano quelle fiaccole, fi faccheggino quegli altari, fe atterrino quelle Statue. S'è cofa difonorata racchind rfi dentro un Chiostro , affine di calpeftare le pompe mondane; levinfi dun-

que a un Romoaldo il Camaldolese que'

raggi dal volto, quelle collane dal collo, quelle argenterie dalla tomba: perciocchè

ch'egli anivasse a tanto di culto, ne su cagione l'efferfi lui tinterrato in un'amile ro-

mitaggio. S'è cosa infame perdonare un

chela, affin di clegairne gl'inlegnamenti

evangelici, si tolgano adunque a un Giovan-

fu us of . Ma voglio bensi dedurne , ch' è in-

ni il Vallombiofano quelle fontuolo Ra-

#### Panegirico XVIII. per la Festa &c.

die , que' magnifici patrimonii , quelle | gnità f Anzi diffe Arrigo , perch' effi if inclite preminenze: perocche ch'egli giu- Mondo generofamente tenevano fotto piè; fignorili per grado, pin sublimt per di-la Criftiana umiltà.

gneffe a tanto di acquiffi, ne fu cagion l' e calpeftandone le grandezze, e le pomessersi lui raffrenato d'una superba vendet- pe , a' soli obbrobrii aspiravano della ta. E che ? Credete voi , che di alcuno Croce . Nullis melius ( udite le fue padi questi due si avrebbe or contezza, se in role ) nullis melius hoc donum possidere vece di abbaffarfi , com'effi fecero , alla congruit , quamiis , qui pompis Mundi , honocriftiana Umultà, si fossero attenuti nel rioufque assenzis, Salvatoris Grucem expe-nationante Mondo alle leggi boriose de Cavalieri, al ditius sequentur. Adunque seguitar questi fasto de carichi, al fumo de magistrati è abbrobrii, per confessione del Mondo Anzi possiamo più tosto loro adattare stello è glorioso . E s'è glorioso , perquello che San Girolamo pronunziò dell' chè arroffirvi di feguitarli ancor voi ? perumil Pammachio: Mirajur Orbis pauperem, chè bestatvi di chi gli vuol (eguitare? Non quem divitem nesciebat . Giacciono in pro- è cotesto un gran torto, che sate a Dio ? fonda oblivione i loro attentati, quantun- Dunque con tante glorie, ch' egli comque nobili, e se delle medesime lor fami- parte continuamente a' suoi servi, non glie non esti al tutto finarrita ogni notizia, può mettere in credito presso voi la sua e ipento ogni nome, non io ie per ventu- fervitin? E che potrebbe far' egli omai di ra debbaff ad altri, che a un Romoaldo, avvantaggio, per non effere avuto a vi-ea un Giovanni, cioè a que'due, che men le da voi ? E pute voi Omnia amaris , Ad Icelia degli altri mirarono ad illustrarle . E voi comnia colitis, (io vi soggiungerò con Sal. 1.30 chiamerete obbrobriosa quella Umiltà, viano) solur vobir in comparatione omnium, che ha renduti sì celebri i fuoi più per- Dens vilis est. Dio folo è quegli, ch' è ferti feguaci , ch'è quanto dire , i fuoi tenuto in dispregio, la sua legge , i suoi feguaci più abietti? Io foben questo, che ordini, i fuoi configli, il fuo feguito, il venuto a Roma un'Arrigo, Imperadore il fuo fervigio. On Iventura, oh difgrazia del primiero di quefto nome, ricevuto c'ebe per mano del Pontefice Bernetteto il gnarfi l'affetto de fuoi fedeli I Del conoglobo d'oro gemmato, infegna Imperia- sciamo una volta l'inganno nostro, e genou o tere gennato, integna amperas (ciamo una voita i inganno nottro, e le, lo mando rolho a donare al Monille. Intentre palpiam con mari, quantro a Dio ro Cluniacenfe di Francia, con aftermar, caglia di veder al Mondo gloriofi, quei che a que Monaci più giudiamente dove- che per lui più fludiofamente procurano-vasi quel ritratto illustre del Mondo- Ma di restar al Mondo regletti, confessiamoperchè dovevasi loro più giustamente? per incontrastabile questa proposizione, perchè del Mondo posicidevan fors' egli-no maggior parte, ed in esto estano più car può giusto colore s'ella si degni deli-



#### P O

Avventurato.

### PANEGIRICO IN ONORE DELLA SANTA CASA LORETO.

Detto in Fermo.



di fiori , or la ingemmaya di anclla : anda- rò temono d' invocarla in fegreto . Con

va a farle di mezza notte afflittiffime fere- tutto ciò s'altra Buona Fortuna non ha nate: l'elaggerava la vampade fuoi dessi, nel Mondo (come deesi tener per indubi-le dedicava la devozion del fuo spirito: e truo) che l'amorevole Benefenenza Divi-niamente ameçonendola a quante belle na, disperdatriec de fuoi doni a chi vuole, Greche lo ambivano per marito, andò in quantunque vuole, e quandunque vuole, Senato, ed ivi supplicò di potersela co- allegramente ò Signori miei, che già queme Spola condurre a cala con magnifica ita par che adginvidia degli altri popoli pompa, offerendo a titolo o di pagament un tin fin fontari e con chi) col voftre to, o di dote, il fuo partimonio. Rifero Piceno. Edon così le memorie voftre vei Sinarori del folse innumeramento, e tutte riandar potetti, comi o ci, bi cali glid contradiffero. Allora egli ritornò meme vi farci noto; tamo fono nobili i

fulla fera alla Statua amica, e con dirotti pegni, ch' ella v' ha dati dell'amor fuo finghiozzi, e con calde lagrime, deplorò nelle calamità frequentifime dell'Italia. lingamente la fua (ventura : indi ératto | Ma che vale a me cercar altro? Non veg-finoti ano fillo, Non fia mai vero, le dif-fe, che ad altre nozze io mi ferbi, da che vol fete quegli, a' quali è datoe possede mi vengono ritardate le tue; e cosìdata- re e godere quel facro Albergo , dond'

RA quanti firani amori fi leg- fi una ferita nel cuore, le cadde a' piedi; gano nelle fiforie, o amiche, e unta a ferrazò del fuo frague. I non o modene, i mirabilifimo ho dubbio, 'Uditori, che fara guabano per mio credere è quello, di te a voi uttro paruno infano l'amor di que cui rimale già forpere la life lo linélic; e ma perdonategliene, ch' ci Atzen non fo qual Giovana, non è folone Mondo. On quanti fono, de la fine prediction de la fine prediction de la fine production de

cimo di Desembre emerabile per fe arrivo del-

Italia,

II.

ebbe origine ogni felicità de mortali ? ! Chi può però dubitar, che fortunatissimi non fiate ancora fra tutti? Così voi pure saviamente avvisare per voi medesimi; e però grati di tanto eccelfo favore, stabi-Nel di de. lito avete, ch'ogni anno vi se ne faccia in questo di solennissima rimembranza da questo luogo, nulla amando più, che sen tirvi vivamente spiegarquelle obbligazio ni, che però stringonvi alla divina barra. Lasciate adunque, ch' io voglio questa mattina, il più ch' io potrò, condiscen dere al vostro gusto. Potrei, nol niego, diffondermi in celebrare, dove io voleffi. que vostri meriti e passati, e presenti, che di tanto favor v'han renduti degni. E qui vedreste, se la mia facondia, per altro rozza, e foaruta, faprebbe forfe divenir ancor'ella horita, e folendida. Ma fia detto con vostra pace. Tale opinione ho della vostra virtà, ch' io crederci di avervi meno a gradire, predicando le vostre lodi, che rammemorando i vostri obblighi. Lasciate dunque, lasciate pur, ch'io contengami in questi foli; e che petò non tanto per meritevoli io vi dichiari , quanto

che per avventurati. Non crederei di andar già lungi dal vero s'io vi diceffi, avervi Dio dimostrata con questo dono un'espression di benevolenza sì tenera, sì cordiale, sì sviscerata, che tale non potea fenz'audacia da voi bramarfi , non che prefumerfi . Concioffiachè, se ben simira, vi ha data la cosa forse più cara, ch' egli abbia al mondo. Confiderae di grazia. Non ha egli già dubitato di abbandonare forto dominio infedele, e tra mani barbare, la Spelonca dov' egli nacque, la Croce dov' ei morì, e 'l Sepolcro famoso dond'ei risorse . Lascia che Bifolchi indifereti pafcan gli armenti fu quel Taborre medefimo, dov'egli apparve si folgorante di gloria, e si adorno di macstà. Il Getsemani, l'Uliveto, il Calvario, tutti ha derelitti in potere de'fuoi nimici; ed ha sopportato, che villan Turco vi vada a guidar l'ararro, ed a maneggiare la marra. Solo di questa Casa ha mostrata si ardente cura, che a nessun patto l'ha ! voluta vedere tragenti inique o fconofciuta, o negletta; må l'ha tofto lero ritolta con traportarla per lunghissimi tratti e d' aria, e di mari; e con espor la primiera volra allo fguardo sbalordito ed attonito de' mortali, maggion volanti. E che fegno è ciò? Non è chiariffimo fegno, che di l tanti luoghi questo ama sopra d'ogni altro? S'ei non portaflegli affai speciale l'affetto,

perché pale farne si anfiofa la protezione? Ne dobbiamo maravigliarcene. Quegli altri luoghi furon da Crifto o .b:taii per brieve tempo, come il Presepio, e la Tornba, o fantificanti con una femplice azione, come il Tabotre, e'l Calvario, Là ove in questo Albergo augustissimo ei volle fare il tuo più stabil foggiorno, questo arricchir di memorie più numerose; questo segnalar con mifteri pui venera di. Qui egli volle, Turfelli che la gran Vergine fua Madre comincialle no, & alif. la vita, qui la finisse : qui promulgo per bocca dell' Arcangelo Messaggiere , l'alta novella dell'umana redenzione : qui dalle labbra puriffim; di Maria egli udi rifonare quel lieto Fiar, che recò al Ciel tanto giubilo, all'Inferno tanto terrore, ed agli uomini ranta felicità: qui egli sposò a divinita gloriofa came paffibile, e ad eternità permanente vita fugace: e (come an-cor fondatamente fistima) qui la puerizia menò, qui la giovanezza in umile foggezione a' fuoi genirori, guadagnando loro il vivere a stento di quelle braccia, di cui pur' crano stati gentil lavoro i mari, ed i monti; qui se tosto risorto la prima visita alla dolente sua Madre, qui poi glorioso calò più volte a vederla, a racconfolarla, e ad invirare quell' Anima trionfale di rerra al Ciclo: qui dispose, che dagli Apostoli fosse cor secrata la prima Chiesa; qui eretto il primo Alrare; qui celebrata la prima Messa. Qual maraviglia è però, che que-

Faticò gia Salomone per dedicarg'i un Tempio così magnifico, che fin l'oro medefino di Evilat vi perdesse il pregio, non che o le abeti di Tiro, o i cedri di Libano, o i marmi eletti di Paro; v'impiegò nel lavoro l'arte, e le braccia di centocinguanta mila Operaj: lo dotò di tesori, l'empiè Ex Joan, di virime, lo profumò di timiami, e in Azur. Inti. tanta gran copia, che lo provvide di venti 1. 15b. 6. mila Incensieri , sei mila Musici , e dieci Majolo . mila Leviti egli vi affegnò, e di dugento & aliis. mila armoniche trombe fè udirvi il fuono. Ma poi che pro? L'ha Dio idegnato per modo, ch'è divenuto al presente covil di vipere, quel ch'era già s'antuario di Sacerdoti . E quante Chiese tutto giorno egli lascia; or in poter delle fiamme, or in preda a' fiumi ? Quante in balia de'tremuoti, che le subbissino? Quante fra l'onta, o di ciurmaglia rapace che le faccheggi, o di foldatefca infolente che le rovini ? Per lo contrario, di questo Albergo santissimo

sta Cala celi tengasi tanto a cuore, che in

rispetto di questa disamorato dir possasia e non curante d'ogni altro luogo?

III.

oh con che follecita cura celi ha cuftidito I contra i denti di len diciafette fecoli quelle mura . che pur fono francate in tanti viaggi, erconfinte da tanti baci. Non hanno contro d'etle potuto irgurie di tempi, non forze d'arme, non france di rubberie : e fe talora l'indifereta pietà di qualche fedele n' ha furtivamente involati piccoli avanzi, tofto le Febbri, la Paralifie, le Pante, le Ambascie, le Smanie si sono scarenare a richiedere i fassi tolti i nè prima hanno lafeiato libero il ladro, ch'egli non fen ritotnaffe a confessar supplichevole il ladroneccio. Folle Maometto, fconfigliato 6climo, stoltissimo Solimano, che si penfarono con große armate navali di recar' anche a queste fragili mura quell'esterminio, ond erano cadute Città si forti, e Rocche sì inefpugnabili , Furono tofto malgrado loro cottretti a voltar le prode paurofe, e fuggiasche, discacciari or da turbini, e da tifoni, or da morbi, e da pestilenze. Non ha gran tempo, ch' i voftri Avi, Uditori, mirarono galleggiangi alle ripe Laurerane ben'venti milla cadaveri di naufraghi Saracini , ed a lor'agio poterono contemplare i legni già liceri venire a chiedere intorno a tutti quei lidi umile perdonanza di quell'ardire, col quale dianzi speravano di recare guerra a Loreto, defolazione al Tempio, facco al Tesoro . Non vi por dunque che Dio fommamente abbia in pregio un si faeso luogo? non vi par chel'ami, che il protegga, che il curi più ancor d'ogni altro? E questo luogo medefimo, è mici divoti Signori, ha donato a voi; questo ha voluto con ammirabili voli postare su' vostri colli 3 questo confidare in vottra custodia; questo depositar nelle vostre mani; e non gli farete fingolarmente obbligati

per così memorabile donazione? E quali beni con effa non v' ha recaci ? Sò ben'anch'io, che prima ancor di effa fempre fu famolissimo il vostro nome in talia tutta, anzi per tutta l' Europa. Di voi Appiano, di voi Strabone, di voi Polibio, di voi Taeito scrissero con si magnifiche lodi, che poteron dar'argomento di giusta invidia alle nazioni straniere, mentre, chiamatono queste vostre contrade chi Giardini d'Italia, e chi Nutrici di Roma. Nientedimeno chi negar può , che voi non fiate di lungo tratto cresciuti in notizia, e in celebrità, dopo l'acquisto di questa inclita Abitazione ? Volava primil vostro nome fra popoli assai rimoti ,

IV.

Panegirici del P. Segneri.

quest'è verifimo: ma vi volava recato ò ogni minimo fatfolino ? Combatton già fu i mappamondi di eruditi Geografi, ò fu le istorie di doti Commentatori . Ora i popoli stessi lasciano a gara i paesi loro natili per venir a conoscere questo vostro: sicchè quasi a tutti coloro, cui già non era punto noto il Piceno, se non per fama, è. divenuto or notiffimo ancor di vifta. Ea ehi dovete, ò miei Signori, un concorfe di popoli foresticri si continuato, si folto, e si universale? Non cred'io già ( e fia detto con vostra pace ) che la Dalmazia, la Germania, la Fiandra, la Polonia, la Francia manderebbon quì ciafenn' anno sì groffo numero di nobili paffeggieri, fe a voi per sorte mancatse la Santa Cata, Non ion le vostre si verdeggianti colline, non le vostre maremme si deliziose, quelle c han quì chiamato di la dal Nilo l'Abbiffino, e l'Etiope ; ma bensi è flato quest' unico Santuario. Questo invitò un' Imperador Carlo Quinto a condur fu'l Piceno pellegrinanti l'Aquile Auguste, ed i Lauti trionfali e quelto ha chiamati i Matfimiliani, i Ferdinandi, i Leopoldi, da' troni Austriaci : questo i Baitori, i Ladislai da Polonia: questo le Bone, e le Mariedall' Ungheria: questo da Toscana le Giovanne: quatto da Parma le Margherite: questo da Lorena le Cristine (quali madri di Cefari , quali rigliuole ) e finalmente questo a' di nothri ha qui tratta quella Cristina, Reina invitta di Svezia, che nel fior dell'età, che nell'auge della potenza, che nell'amore de' popoli verso d'essa più scrvotoso, abbandenato con taro efempio per Crifto il foglio paterno, è qui difcefa a fospendete a i tacti Lauri della Imperadrice celefte quafi' in trof o la Corona Regia; o a coglierne. per dir meglio, una trionfale. Or non vi pare di dover molto, Uditori, a quel Sacro Tempio, mentre egli fa, che senza uscire dicala, non che di patria, possiate tanco vagheggiare di Europa su'vostri colli . e quafi tutti conoscere ad uno ad uno i suoi Personaggi più eccelsi, i suoi Capitani, i fuoi Letterati, i fuoi Principi, i fuoi Monarchi? Di quanti privilegi però ftono fla-te adornate le Città voftre? Su'voftri gioghi v'hanno i Sommi Pontefici aperte itrade sì spaziose e sì agevoli, che ancor l' antica magnificenza Romana avrebbevi che ammirare. V' han divertiti fiumi , inalzati ponti, difeccate paludi, troncati boichi; v'hanno abbellite le vie di fonti, e di statue; vi hanno accresciute alle frontisre le armi, e le munizioni ; vi hanno aperti spedali, v'hanno eretti Seminari, v'han-

no stabiliti Benefizi, v'hanno aggiunti Ca- s da lei qui faste, toccata è sembre sì gran par-A. Reg. (a) modo, che ben fi fcorge, voi effere nella Chiesa di Obededon, appo cui stà l' Arca, apportatrice amorevole d'ogni bene.

E pur ch'è questo a paragone de doni ancor fovrumani, anco fovrannaturali, fu voi discess? Se in verun luogo si compiaee la Vergine d'impiegare la sua liberalità, quest'è senza fallo in Loreto. In molte altre parti del Mondo ell'apre di tratto in tratto favorevolissime segnature di grazia, con le quali eccita i fnoi divoti al fuo culto. Ma fe confiderate, queste per lo più foglion' effere come l'acque, che piovo-no dalle nuvole, ch' è quanto dir tutte a tempo, Bilogna studiarsi, bilogna sollecitare, bilogna, specialmente a'lontani, affrettare il paffos han vaghezza di provvedersene : impercioechè passata la prima piena cadono a ftille, nè tanto n'ha chi, per dir così, giugne a fera, quanto chi a giorno. pliche, ogni di da lei fi riportano nuovi

In Loreto non è lo stesso. Quivi nè per lunghezza di anni, nè per varietà di vicende, ne per mutazioni di stato, è mai rimasta la Vergine di preftare, sempre liberal, sempre pionto, il fuo patrocinio; nè fa quivi piovere come altrove, le grazie; fa scaturirle. Ogni di alei si porgono nuove supajuti. Quindi chi può annoverare le maraviglie di cui già tanti fecoli è spettatore il vostro Piceno. A quanti muti egli ha veduto qui rendere la favella, a quanti flupidi il moto, a quanti fordi l'udito, a quanzi ciechi la vista, a quanti moribondi la vita,! Sicche non credo poter'altra Provincia recarsi vanto, che in lei la Vergine abbia operati dentro egual tempo prodigii , che insieme fossero e più frequenti , e più rari, più frequenti per numero, più rari per qualità ed oh con quanta ragione! De Pianeti dicon gli Aftrologhi che se mai copiosi distondono i loro influsfi, ciò avvien quand' essi soggiornano in propria Cafa, Cosi fa la Luna, quando abita nel fuo Cancro; cosi Mercurio ne' fuoi Gemini; così Venero nel suo Tauro; così il Sole nel fuo Leone; così Marte nel fuo Ariete, così Giove ne suoi Pesci; e così Saturno per ultimo nel fuo Acquario. Ma dite ame. Non alberga qui la gran Vergine in Cafa propria? non e qu fta la Cafa dov' ella nacone è nos è quetta la Cafa dov'ella crebbežnou è gnetta la Cafa dovemori ? Ben volca donque rigione, che lei qui most affe, p à ancora che altrove, efficace la fua potenza. Che se delle innumerabili grazie

nonicati, e finalmente vi han trattati di teal restante del Cristianesimo; tanta ad un' Arezzo in Tofcana, tanta a un Palermo In Sicilia, tanta a un Leone in Francia, tanta ad un' Udine nel Friuli, e tanta ad altri popoli prefervati per benignità della Vergine Loretana da orrendi eccidi; quanta ne farà a proporzione flata la vostra? Pet voi conviene, che fia venuta fingolarmente la Vergine, mentr'è venuta fra voi. Volete dunque c'abbia negletti i vicini, chi si pietofe a' rimoti ha porte le orecchie: e chi si pronta a gli esterni ha stesa la mano, volete ch' abbia trascurati i dimestici? Ma perchè cercar pruove ambigue, dove abbiamo le manifelte? Aprafi quel famoso Tesoro, in cui de popoli beneficati confervanti le grate testimonianze, si ricerchi, si miri, e pol mi si dica, se v'è Città, nella Marca, fe v'e Castello, ch'ivi non abbiala fua. Ivi con corona d'oro gemmata Recapati protestali d'effere stata col favor della Vergine liberata dal furor della pestilenza . Ivi Ascoli , ivi , Monte fanto , ivi Pefaro, ed ivi Ancona, effigiate in argento, dichiaranfi di dovere la lor falvezza a chi han dedicati i lor fimolacri . L'istesso con ricchissimi doni confessavi Macerata l'ifteflo Ofimo, l'ifteflo Tolentino, l'ifteffo Jeli, l'istesso Cingoli, l'istesso i monti Flatrano ed Albodo, e per non dilungarmi nell'altre, la Città vostra principalmente, Uditori, che illustri fede in quel luogo non ha riposte de benefizi venutivi da quel luogo? Voi con corone derate, voi con paramenti magnifici, voi con tre moli d'argento, in cui tre compendi di questo vostro gentil Colle si mirano al vivo espressi, oh quante volte ficte colà ritornati a tostificare, che tutt' è mercè [della Vergine Loretana, fe le grandini non vi hanno sterminati i poderi , se i contagi non vi hanno spopolate le strade, è se i tremuoti sprofondate non v' hanno le abitazioni . Se non che, bifogna pur favellare con ischiettezza. Non già di tutti que' benefizi fovrani, che ella vi ha fatti, avete voi collocata grata memoria ne fuoi tefori . Troppo sono più le sue grazie, che i vostri voti: più la fua liberalità, che la vostra riconofcenza. E con qual prezzo e stato a voi mai possibile compensare quell' unico giovamento, che vi rifulta dall'aver voi nella Santiffima Cafa trutt'ora aperto un Tribunale di affoluzione si ampia, di perdono si univerfale, che maggior forfe non vantane il Cristianesimo? Non sono io già

sì iuperbo, che a quel drapello di facri

con tanta prudenza, prefuma attribuir' oggi vanti non meritari. So che a me conviene effer' anzi troppo modesto in avvilire i lor

nistrato quel Foro con tanta integrità, e

meriti, che punto audace nel fingerli, ò fastoso nell'ingrandirli . Ma come possio Furfell. in tacere quello di cui fu testimonio veggenhith laur te un' intero popolo? Predicava, ha già molt'anni, un de' Padri in quel facro Tempio, effendo ancora il dichiaro, el udienza folta; quando dall' alto della enpola feefeun' improvviso splendore aguita distelh, masi lieta, e si luminofa, che fu creduta poter contendere di bellezza col Sole, ancorche presente. Si posò questa da prima sopra la volta dell'Alloggiamento divino; indi spiccato un volo se ne paísò a ricercare ad una ad una le pubbliche refidenze de facri Penitenzieri, e con eguali dimore s'ando fostenendo su le teste d'ognun di loro : finchè già quafi foddisfatto al fuo debito sen tomò sopra la santa Cappella, donde rivolatane al Cielo Ivani dagli oceni del popolo sbalordito, lafciando più colmi gli animi di dolcezza, che le ciglianon etano di flupore. Or non vi fembra un gran bene aver ogn or pronto a piò dell'anime vostre un Tribunale sovrano di Penitenza, approvato quali a gran voce dal Ciclo stello con dimostrazioni sì amiche, con miracoli si evidenti? Quanta confolazione può indi giornalmente rigrar la vostra coscienza ne' suoi travagli? quanto alleviamento dalle colpe? quanto folicvamento da' voti à quanto scioglimento dalle censure ? quanto appagamenro ne dubbii? quanta animofità, quanta luce, quanto ir ditizzo nelle tentazioni ingannevoli del Nimico? Matanto bene recato al fine ve l'han quelle facre mura, in cui riguardo i Pontefici v'han donato un de' più nobili Foti Penitenziali, ch' il Mondo s'abbia: e questo Foto hann'akresi provveduto di tai Ministri , che pari avendo all' ufizio la carita, accoglieffero tutti, a juraffer tutti, e a tutti fossero, come appnnto le Stelle, di egual conforto - ma Stelle fife là nelle etterne lor fedi . Anzi a quali altri i Pontefici han mai donati più doviziofi i tesori delle Indulgenze (per far che pari all'affoluzion dalle colpe tra voi fi goda la remission delle pene )a quali più universa li ? a quali più ffabili ? a quali più indubitari ? Esce ogni venticinque anni dal Varicano fentenza rivocarrice d'ogni Indulger-

12, ò comune, ò propria, ò generica, ò

personale, conceduta dal Vaticano . Non

Penitenzieri, che già cent' anni ha ammi- I fi riguarda ad antichità di Chiefa, non a preminenza di Chioftro, non a fama d' Immagine Non fi odono intercessioni di Principi fupplicanti ò pe' loto Tempii pubblici, ò per lor Oratorii privati; e a fin the fole allor vadanti ad onorare le Romane Bafiliche , rimangono fenza gloria gli Altari di Affifi, i Romitorii d'Alvetnia, i Monti di Gargano, i Sepoleri di Compostella - Solo Loreto in così celebre sospensione si gode con sicurezza, e con pace i suoi privilegi: eciò che viene allor contejo anche a' Principi ed a' Monarchi , unicamente concedesi a' Picentini . A quant'invidia però delle altre Nazioni par che Dio fia venuto quà ad esporsi nel donar'a voi questa Casa, adorna per tanti meriti , e nobilitata per tante prerogative? Nonera a lui già notiffimo tutto ciò, che voi dovevate riceverne di profitto ? nol sapea ? non l'antivedea ? E perchè

dunque voler dar ranto a voi soli? Non mancavano certamente in Europa Provincie illustri , che avrian potuto a gran diritto pretendere un tant' onore. Perchè non fi dona a me (potea dir la Francia ) che tanto hò faticato affin di fottrarre dal fervigio de Batbari i Regni di Paleftina? Per totre appunto questa Casa di mano alla Maometana Impietà y non andai colà contentifima a militare or fotto Luigi il Santo, ed or fotto Gofredo il Pio? Quanti popoli armai a quanto fangue sparfi? quant'oro fpefi? quanti difagi ingojai? E. perchè dunque a me dee preporfiil Piceno nel possederla? Ed io (potea soggiugner la Spagna) perchè delbo effer'ò dimenticata, o negletta? Lasciamo stare, che ad una fimile imprefa pur'io mandai , non una volta, i miei Popoli, e i miei Batoni, anzi uno ancora de miei celebri Alfonfi Re di Castiglia. Ma senza ciò non fui fors' io la primiera, ch'erfi alla Vergine un folenniffimo Tempio nel Regno Aragonese pressoal fiume Ebro? Ben fora dunque ragione .. ch' a me si fidi la Casa di quella Vergine, alla quale ho io fabbricata la prima Chicfa. Elena Imperadrice (dir potea l'Inghilterra ) fu pur mia prole . E quanto questa mia prole fu benemerita di quell'Ospiziocelefte! Ella lo cinie di finiffini marmi, ellail provvidedi ricchissime entrate. Fur pur ella la prima , che col fuo efempio tratife di lungi i copoli pellegrini a cercarlo, ed a ribbellirlo. Ella fra tutte le tegie teste la prima s'inchinò a quelle mura, baciò que faffi, venerò quelle immagini . E. perchè dunque in grazia di tanta Donnas

non fi concede anzi a me, per afficurare il i ha stabilito che la Santa Cafa sia vostra e mio Regno dalle discordie, e guarda:lo dall' Erclie? Quefto porrebbe eggi tichiedere la Polonia in premio di quelle guerre, c'ha fostennte contra il surore Ottomano. Ouesto Portogallo in guiderdon di que Barbari, c'ha ridetti al conotcimento Evangelico. Questo Germania per mercè de' travagli, ch' ella ho fossetti dall' impiera Lutetana; e quelto non nieno Roma . ficcome, quella, che Regina del Mondo, e Reggia di Peligione, tutte pretende più ch' ogni altra le glorie, fol perch'è Roma. E pure con brona pace di tanti popoli, voi ficte flati in così gran donazione anteposti a tutti: e benchè forse voi vantar non possiate di avvantaggiarvi sopra ogni altro ne'meriti, pur ficre stati avvantaggiati fu ogni altro rella ciczione. Ed in qual genere di elezione , Udatori , mirate un poco, in qual genere di elezione? Se tute le Nazioni del Criffianetimo ficoffer' unite in una generale affemblea per deliberare, a qual doveffe affegnarfi, come in cuftodia, ed in ferbo, la Santa Cafa: ed ivi tutte per conjenjo comune, ed a comun voce, foficro al fin convenire in que-Ra sentenza: Noi giudich imo, che a ciafcun'altra Provincia dell'Univario preferir fi debba il Piceno; quanta gloria ftimata avrefte la vostra? Non andreste voi pasimente lieti, e fuperbi di tal determinazione è Onell'antico Scipione, detto Nafica, non potea nafconder la gioja, c'avea nel feno, allora che dovendofi in mano a qualche Cittadino onorato depofitare la ftatua della Dea Cibele ( fatta in fin dalla Frigia venire a Roma ) fu per decreto pubblico del Senato anteposto egli a tutti quantumque giovane, e giovane anche non illustre per cariche , non inclito per imprete, ne d'altro adosno, che de fuoi egregi costumi . Che faria dunque nel caso nostro di voi è non vi sembreria fortunata la vostra sorte? non vi parria incomparabile il vestro onore ? E pure, oh quanto è più quello, di cui potete meritevolmente pregiarvi, mentre voi ficte stati preposti in così gran bene a qualunque altra provincia, non per voti umani, ma per configlio divino; non per giudizio mortale, ma per dichiarazione celeste! Non sono state le ordinazioni de Principi, non i brevi del Vaticano, con i canoni de Concilii, quelli che v'hanno privilegiati di tanto, Signosi no . Il Ciclo , il Ciclo stesso immediatamente ha pigliata si gran determinazione. Egli di fua volontà, di fuo movimento, il loro furori. Che fece ella pet tanto è

però egli medefimo I è venuto di propria mano a posare su' il vostri colli. Nè ciò egli ha fatto con maniere coperte, ò diffimulaie, per ischifare presso all'altre nazioni il rimprovero di parziale : mafe n' è proteftato pubblicamente; l'ha confermato con miracoli aperti , con rivolazioni famole , con fegni chiari; ed ha voluto che da ciafemo egnor abbiafi per costante, esser venute queste mura fra voi senz' ajuro di macchine, fenza forza di lieve, fenza fostegno di funi, senza appoggio di braccia, ch'è quanto dire non per opera d' uemo, ma per man d'Angeli . E non è questa una dimostrazione di affetto si svifermo, the vidovrebbe infinitamente obbligare a cui piacque daverla?

E pur'evvi ancor di vantaggio : perchè VIIItion folamente Dio v'ha onorato di quelto Albergo fantifimo, ma oltre a ciò ricevendo ciù d'una volta non legger' occafion di inorfelo, e di lasciarvi, celi ha quafi mostrato di non saperfi , quantunque aifai provocato, partir da voi . Sfortunata Dalmazia | Fu ben'ella già favorita d'un' egual torte a' paffeti fecoli. Ma che? Non ujando ella poi ( per quanto fi afferma) tutto il dovuto riguardo a si facro luogo, non potè arrivare a goderlo quattr'anna interi. Improvvifishmamente se ne vide la misera un giorno priva con egual suo danno, e dolore : ne l' è giovato tornare ogni anno fconfolara alle ipiagge dell' Adriatico, ed ivi con crini sparsi, con occhi lagrimofi, e con urli metti iterar fempre quelle fue celebri voci ; Reversere ad nes Maria, reversere, perchè di pari fono flati fin' ora vani i lamenti, ed inutili le prechicre; non costumando i grandi Ospiti agevolmente di far ritorno a chi voltarono una volta le spalle, come a scortere. Per contrario mirate voi . Giunta la Sania Cafa a pofarfi entr'una delle vostre Selve marittime, non ando molto, che venne ad effere tutto di profanata con l'infantie de' ladronecci , e col fangue de' pellegrini . Chi però di voi non tarebbeli perfuafo, ch'ella dovesse pigliar'il volo oltre a popoli più rimotr, dove non fossero nè vestigia, ne sama di tali affronti ? E pur necessitata a partirfi, mutò si bene ella sito, manon provincia; anzi ne pure diffretto. Si fermò indi ad un miglio fula collina de'due famosi fratelli; ed ecco che quindi ancora, fra quattro mefi, costretta fu diloggiare, mercè la loro avarizia, ed

chbe al fin' animo, vilipela due volte, di l'vintarlo : abbandonano patrie, lascian faabbandonarvi i fuggi i volo i dileguoffene ancor da voi, com'ella avea coffumato fparir dagli altri ? Appunto . Sen paísò non | più lungi, ch' un tratto d'arco, a pofarfi nella via pubblica; e così andò per alcun tempo aggirandofi ( quest' è vero ) ma fempre dentro il vostro, fempre fra voi ; di maniera che nello fpazio oggi mai di quattrocento anni , nè per tianulti di guer-ra , nè per rivolazioni di fiati , nè per peccati di popoli, ell'ha voluto mai dilungarfi di qui : anzi per quanto argo-mentafi dal paffato, indovino il più autorevole del fueuto , che aver fi possa , qui promett'ella stabile il fuo foggiorno, qui eterna la fua dimora.

Ora ditemi un poco Signori méi . Da tutto clò, ch' io questa mane fon' ito a voi divisando, non raccogliere ad evidenza esfer grandi gli obblighi voftri alla divina bontà? Che potea quafi di Vantaggio ella fare per dare a voi maggiori pegni o tando Inni, o meditando Rofarii, e voi di filma, o di tencezza? Vi potea dar cafullandovi in ragionamenti profani cofa, che fofie al Cielo più cara, a voi Che fairà, fe quei li fensifiero invocar più giovevole, ed al nome Piceno più gloriosa : Dite voi steffi. Se supplichevo-li al trono o di Dio Figliuolo, o della Vergine Madre, avefle dovuto chiede ne qualche grazia a prò dell'anime voftre o per oporificenza del voftro flato, avre-Re di loggieri faputo dimandar più , di uello ch'etfi v'han dato, nè pur richie-Ri ? Io certamente ho così grande la stima di cotest'onore a voi fatto che malagevolmente fovvienmene -tin' akro pari. Nè ciò vi dico, come forfe tal'uno avvifar potrebbe , o per lufingare le vofire orecchie, o per mendicarmi la vostra benevolenza: lo dico, perchè tal'è quel parer ch' ie porto . Ma , s'è così : oh Dio! quanto fingolar converrebbe che omai fi usasse da ciascuno di voi la corrispondenza? con qual' affetto dovrefte voi rimirare quelle fantissime mura? con quali lagrime voi le dovreste adorare, con quali baci è quanto adoperar vi dovrefte in offequio loro a quanto contribuire in loro splendore? quanto affaticare in lorgloria i Io posso qui favellarvi con libertà, perchè adempiendo già voi con universal perfezione le vostre parti, non può cadervi in fospetto, che le altrui lodi fiene effa tai fegni di gratitudioe, e tal coraddotte da me per accuse vostre. Nel re- rispondenza di affetto, ch' ella non abbia fto chi non confonderebbefi in rimirare la per verun tempo a pentirfi di aver vodivozione de' popoli forestieri a quel sacro Albergo ? Partonfi molti di effi fin zioni, fu i vostri Colli fingolarmente fonda confini più folitarii di Europa per dare la fua Colonia. Panegirici del P. Segneri .

miglie, ricufan comodità, e per asprisme vie non teinon di prendere faticali pellegrinaggi; pastano chi Alpi nevose . e chi Mari erribili ; e non riguardando nè a discapito di danaro, nè a perdimento di fonno, nè a laidezze di ofpizi, nè e pericoli di ladroni; tutti i dilagi inghiottono allegramente con la speranza di dovere al fine vedere quelle auguste mura . Voi per vederle, qual mulestia di queste avete a patire ? Appena avete ad uscir dalle vostre porte , appena a muoverviappena ad incomodarvi . Che faria dunque, se nondimeno maggior fosse di quel-, li la divozione, la frequenza, la calca che non di voi ? Che faria , fe quei fi vedeffeto pellegrinare a piè ignudi , e voi fu cocchi agiariffimi ; fe quei con occhi dimeffi, e voi con guardi curiofi ; fe quei con abito vile, e voi con portameto uperbo; fe quei recitando Salmi, o candivoti ogni Santo, e voi dimenticarvi di tutti? fe quei fi vedessero sovvenire piene veruno? E se arrivati nel medefimo tempo al termine del comune pellegrinaggio, si scorgessero quelli, per gran pietà , baciar proftefi, e riverenti la fo-glia del fagro Tempio , trascinarsi nel pavimento, disfarsi in lagrime, assediar i consessionali, e poi non sapersi dispiccar da gli altari, e da facrifizi, mentre voi per opposito vi occupaste, chi in cical-lamenti oziosi, e chi in licenziosi vagheggiamenti, ditemi, che sarebbe? Non fi pe a gran ragione la Vergine querelare, d'esser trattata meglio assa da lontani , che da' vicini ; meglio da' forestieri, che da' dimestici ? Ma grazie a Dio, che non ha ella finora ( fe io non m'inganno') onde rammaricarli di voi « ma si bene onde consolariene; mentre voi anzi a' Pellegrini stranieri date la norma di quella fara e divozione, e modeftia, che in ciò convienfi, Seguite dunque animofamente nel voftro si pio costume; e ricordevoli del fingolar benefizio veninovi da Maria, mostrate ad uto a grand'invidia di tutte l'altre Na-

## DEFORMITA

Che innamora.

## PANEGIRICO IN ONORE DELLA SANTA SINDONE.

Detto in Torino.

Vidimus eum, & non erat aspettus, & desideravimus cum. Ifa. 51, 2,

Olti, non ha dubbio, fon mal non avvifo, questa sua così strana

rint, ja Che però Agefilao, quel gran Redi Spar- no difeorfo dirizzi io la mira: e però voi geti. ta, il qual fu uomo, quanto nobil di cuo col favor vostro assistemi, perchè non

ta; in quant unomo namo montra cuo e la como del como del como la como del como del

Dur, non na duono e joui just non verso, quella lua cost Brahd
ger che concepturo hamo deformer quella na desta
da veder effi benche non
invagifica ad amario. Farmai animo per
printamente, alcuna printamente in si gran fidavac, ciò che cere
a, la qual for vipe e un parso cogliendo (ciàrono di se feritos. Printame, cam conti s), la qual fen và per un prato cogliendo l'elizione di sè feritto. Vizimus, sam Così foni dal veder un Euros), la qual fen va fonza milto cercando perle, o dal vedere un femplicetto Narcifo, il qual fi fila con troppo vano traftullo prechiando sucreto de la companio del companio de la companio del companio de la companio del co za ha questo di propio, che da sè aliena una deformità, che innamora. Già v'ac-odiofamente i nostri animi, non gli alletta l'corgete a che sublime bersaglio nell'odier-

vrbbono i popoli nel legger fe lue pro- la avez potermino a non Innamorari d'
dezze, o nell'actolatel, venifie proiris a in Cifigo al focurarino, in ma ad abordiministri forgendo la su finera, ba, fordiministri forgendo la su finera, ba, forpoula fera agnote amort ovi infi...mi
del noltro Criflo, memer io non pollo
mofizaredo, fe non fozzo, fe non neto, o, mi
fofic allori abrutezza del noltro afpetto.
fe non deforme, qual'egil da fe medifino quanto a lui piace s' imperpor il gore,
fi è dipinton qualca Sindone assignata, celle alle pre- di somo consultato. qui fi onora? Con tutto ciò non dubitate glie; egli e fempre a gli occhi divini si mo-Uditori, non dubitate, che fe lo troppo firuoso, ch' appo lui dir si posiono volti

Ageli'.

fe ben fi confidera, non è egli già un Mostro femplice come questi , ma bensì un Mostro compendio di tutti i Mostri. E pur' è retto, che tali appunto eravamo, allotchè Crifto per grande amore accettò di morir per noi . Amates nes, così infegna In Er. Jo. Santo Agostino, & quales amavit nifi fatraffatu 9. des , nife deformes ? Non ha tranoi chi non colmifi di finpore, quand'egli legge aver potuto un'Imperado e Tiberio invaghirsi forte d'un orrido Dragonaccio, che da in piccolino pigliarolo ad allevare, come un cagnuolo graziolo, o un gentil coniglio, ginenefle a porgerli il cibo di propria mano, ad accarrezzarlo, a palpario, a renerlo seco nelle reali sue camere, ed alla

Lammie, i volti delle Gorgoni; mentre,

fine anche piagnerlo amaramenre, quando il mito, tra un grand'eferciro di micidiali, formiche, giacere estinto. Ma quanto è più, che potesse mai Cristo invaghir di noi (Non pantani Lernei, non lacune Stigie produffero mai fozzura si abbominevole, qual'è quellà di un cuore iniquo; e però s'egli si caramente amò noi, non estante la nostra deformità, la quale era d'amma, ben noi possiamo per contraccambio amar lui, non oftante la fuz, che

tutt'è di corpo.

Benchè troppo ho fallito nel dirla fua. HI. Potră di noi dunque alcuno portar parere, che quella fia deformiră veramente propria di Crifto? Ah! ricredali pure, fe c'ech'il penfi. Fo Crifto di fattezze si fcelte, si forrumane, the farto degno non fo qual volta il Re Davide di mirarlo, ancorchè da lungi, non potè quali effatico temperarfi di non gridare: Oh che vaghezza!oh che grazia ! oh che gentilezza! Speciofus for-16. 44. 4. ma bre filis hominum , diffufa ift grasia in labits tuis , diffusa : come te voleis egli dir, che quella beltà, la qual fi andava leggermente fu gli altri fprizzando a ffil-

le, non fi doveva in lui spargere, ma ver-1-Rep. Lie. fare . E pur Davide veduti aveva a' fuoi giorni, non folo un Gionata, giovane formontfirmo . decorum nimis; maun Affalonne, ed un Adonia suoi figliuoli, amendue si belli, che si comperava del primo i capelli a pelo, e ambivanti del fecondo le occhiate a stento. Io sò, che alcuni hanno voluto interpretar queffe voci , della bellezza, norr corporal di Gesù, ma spirituale; quasi che della prima, per nostro

Vide cast elempio, fiz stato egli anzi magnanimo in, p dif. i sprezzatore. Ma falso, falso. Fu bensi egli d'ogni beltà corporale sprezzator de carni così oltraegiate, son orribilifi-

ftume, sempre apparisse e negletto nel portamento, e inculto nell'abito, e forfe ancora affai macero nelle carni per le fatiche : ma non gia ie vuol dir che ne fosse privo. Privo Gesù di bellezza? Ah non già privo ne sembrò egli per certo ad un tal Lentolo stesso, ancorchè Gentile, il qual mandando all'Imperadore Tiberio una minuta informazione di lui pur' allor vivente, lo rappresentir di tal forma, che a dispetto di tutti i calunniatori, parer lo fece un Ladron pubblico sì ( qual' essi il chiamavano ) ma perché rubava ogni cuore - Non privo parvene fimilmente a un Tommaio , grand' Angelo delle scuole ; non privo ad un Girolamo, non privo ad un Ambrogio, non privo ad un Grisostomo, e non privo a i più, ch' io rimembrimi d' aver letto, i quali anzi unanimamente convengono in affermare, che ad un' Anima tale, qual'ebbe Cristo, cioè la più bella di tutte , ragionevolmente dovevafi il più bel corpo . Perfelliffima anima debebasur perfettiffmum corpus. Si ricca gioja non fr doven mai legare, fe non in oro, che fosse risplendentissimo; non dovez balflamo si falutare riporfi , che in preziolo cristallo; non dovea fiore si peregrino piantarfi, che in nobil vafo. Ma fe ciò è vero, qual deformità dunque è quella, che in lui scorgiamo, mentre in quella Sindone facra il miriamo espresso i desormità fua naturale? fua naria? fua propia? No no, Uditori, credete a me, quella tute' è deformirà propia nostra. E non sapere

nulla facendone altera pompa, com'è co-

voi bene ( ciò che Ifaia sì chiaramen- If. 53. 6re affermio ) che Posuit Dominut in coiniquicacem omnium noftrum ? clic languores IC 51. 4. nefires ipfe sulis & the delores neftres ipfe bor-

ravie? che, fecondo diffe S. Pictro, Percare noftra ipfe perculie in corpore fue? E 1.Pet. 1.14 che, come con termini ancor più atroci parlò l' Apostolo, pre nobie fallus est. Ad Co-peccasum? pre nobie fallus est maledi-time se ale thum ? Quale flupor fla però , fe final ad Gal. 1. mente egli appaja così deforme ? Orribi-13.

li, io non lo nicgo, fon quelle piaghe, che gli han si profondamente scavato il dorlo; ma merce, che son piaghe dovute a noi orribilithme quelle ammacature, che gli hanno si pelto il volto, orribiliffimi quegli fquarci, che gli hanno sì guaffo il feno: quella pallidezza, quel-la fenrità, quelle macchie, que lividori s che tutte gli hanno le fue già candi-

me

me sì , fono orriblissime ; ma ben v' è i rone nella sicilia: così sè Luclo Scipione;
niessa. tao, come paulò San Girolano, che depo geella grav viteria Affaica, che a
niessa. tao Qued pre suffrie debelamus federibus fulisti. Bisser, ille pre suite de passir e che le d'invidia; proliche dirado tra loro van.

noto, come pailò San Girolamo, che Quad pes nofizi debessus [cieriose fafinire; ille pre nobit e paffar; e che non d'altri figura fis, che di lui; quell' antica Vittima; fopra cui tutti fi Paricavano i mali, e i vituperi; e gli fotorii dovatti al popolo. Come mai danque efferpob, che quella Infla debrunità; bencle grave, benche tremenda s, non e albiba di trunche di finimi para di para para che para di para consenio del la di por chema, pieti, che di noi lo fininfe;

IV. Ed or verraffi agevolmente ad intendere la cagione per la qual Crifto , lasciar dovendoci alcun ritratto di sè , non ha voluto principalmente lasciarcelo di sè bello, ma di sè maltratiato, di sè mal concio , come or da noi fi dicea. Credese voi per ventura, che questo fosse accidente, e non elezione ? necessità, e non configlio ? La ragion fù , perchè ha voluto così portarfi da Amante de' più perduti . Doni pur l'Amante all'amato ciò ch' ei fi vuole; doni cotalli, doni perle, doni oro; non mai però dar gli potra testimonianza più autentica del suo affetto, che qualor gli porga un'immagine di sè fteffo,

cepito al vivo. Ciò non ha dubbio. Ma dicia leu. S'o fine a ciò poi quella immagine folfe fitta di moto propia d'un rall'Amante, e di modo fitta, che figuraldo in atto apputto di langui per l'amato, di truggerfi per l'amato, di vere finationi del mano di langui per l'amato, di vere finationi colore o ggi vapteza, o oppi fipitito, ogni viveza, quanto inrebe l'Non direfte voi, che quello folfe un'Amante già non pur caldo, ma avarapato, ma ario, somi dell'amer. E pur tal è quella Immagine, che qui Cirilo ha donza anot, percènium tema di giudica finatamente col Boccadoro, di predicare, di drivere a.

Chryche. che Non st. inflant amazer ditellam sum mit asset mart, us Deux animem. Fu spi collumn diecher personagi far diprager in rela que lor successi o pit fortunati, o pit soria, da cui potevano molto sperar di gloria, e questi poscia a loro popoliciporre con fatto immento in qualche fico cospi-

con fatto immenso in qualche sito cospicuo della Città. Così sovvienma auci letto, chefece appunto Lucio Emilio il minore, dappoi che ggli ebbe nel primo suo Consolato trionfato della Liguria. Così se sempronio Gracco, dopo avere sconsie-

habeli, L. j. Sempronio Gracco , dopo avere feonfitlin, L. ji. to un' Annon fotto Benevento ; così fe Valerio Meffala , dopo aver domato un Ge-

dope quella gran vittoria Afiatica, che a lui tanto partoni infieme e di estimazione e d'invidia, proli che di rado era loro vanmai disejunte : e finalmente così ancor egli ma con jaranza okre ogni modo maggiore, fece un' Offilio, quando non pago di avere esposto in un magnifice quadro a gli occhi di Roma l'espugnazion di Cartagine, dov'egli vittorio fo era entrato il primo: se ne stava anche tutto di quivi prefente ad ifpiegar più minutamente le parti di quella impresa, e qui, dicea, fu dove appunto fi die più fiero l'affalto, qui s'appoggiaron le scale, qui si spinser le catapulte, qui comparvi io prima d' ogn' altro fu' merli gridando motte, qui s' inalbei o le stendardo, qui si occuparono i muri, quide nimici fcompigliati fu fatto il maggiormacello. Ma oh quanto diversamente ha proceduro in questa sua facra Sindone il-Redentore ! Sò che mancavangli per avventura focceffi di fua gran gloria, fe questa folle stato egli vago di mendicarsi, come noi miferi vermicciuoli fangoli fiam' uli di fare. Potea qui dipinger egli quell'atto si memorabile, in cui comparve, quandobambino di pochi giorni fedendo, come in trono maeffolo, in I fen materno, fi vide a' piedi giacer proftesi tre Re, quantunque savissimi, fin dall'Oriente tributari venuti a recargli omaggio . Potea dipingere , quando gia adulto veder fi fe fu l Taborre sa chiaro in volto, che quali fe per vergogna sparite il Sole. Potea dipingere, quando e piè nudi per le contrade feorrendo-di Palestina, si traea dietro le Città stupesatte per le maraviglie inaudite, che in lui vedevano, di ciechi, di ritratti, di mutoli, di lebbrofi, di febbricitanti, di fordi, d'imperversati, tutti adun suo semplice cennorenduti feombri. Potea dipingere: quando imperiofo rimproverò le tempeste, e le se tacere : Potea dipingere, quando au-torevole camminò sopra l'acque, e se sbalordirle, Potca dipingere, quando dopo morte calato giù negli Abbisti, pose tutti in ferri gli Spiriti a lui rubelli i e far potea: quali presenti vedere altresì quegli atti (ahi quarno dogliosi) che i Condannati inutilmente faceano per pregarlo ad averdi offi pieta, gli urli de' miferi, lestrida de' disperati, ed il tremore fin dello stesso Lucifero palpitante al fuo gran cospetto: e finalmente potea dipingere o la festosa liberazione di quell'anime, da liu tratte dal cieco Limbo , o la trionfale rifurrezion di quei corpi, con esse usciti da gli spalan

lancati sepoleri. Tutto ciò Cristo agevo- i di Tigri, per questo stello convien che listimamenteritrar poteva in questa Sindo-ne augusta, ov'egli avesse sopra ogni cosa mir ato a cattarfi gloria. Ma perciocche, qual perduttifimo Amante, non altro più da noi brama fervidamente, che il nostro amore, e pospone a questo ogni ammirazione, ogni applaulo; ha tutto ciò mello equalmente in non cale, e fol sè stesso ha qui voluto rapprefentar tutto fquallido, futto fozzo, tutto piegato, qual per noi fu, quando per noi laicio darli a sicruda morte. Quanto ingrati dunque faremmo, ed itconoscenti, se per ciò noi lo venis-

fimo ad amar meno, per cui n' ha egli mostrato di amasci più ? Benchè, fermate . Non fi è Cristo ritratto qui per sua gloria i Ho errato , ho e rratto, perocchè quella è quella gloria snaggiore, di cui si pregi, aver patito per noi. I più degli uomini forti comunemente ripongono ogni lor vanto in uccidere i lor nimici : vanto, che più fiero fe lo pofsono ancora dare i Leoni , e gli Orsi. Ezelino fi gleriava d'averne toko in un di folo di vita dodici mila; venti-mila Lucullo, vintiquattro mila Silla, e Mitridate per virtù d'una lettera, che nel medefimo tempo egli aveva spedita in diverse parti contra i Romani, i quali mercataggiavano nel suo Regno, si gloriava d'averne fatti ammazzat'anch'egli in un di più d'ottanta mile . Ma non così il nostro Redentore amantiffimo, non così. Non fi pregia egli di avere uccisi i nimici, ma ben si pregia d' effersi pe' nemici lasciato necidere : e però non è maraviglia, le più in quell'atso, che in qualunque altro ha voluto re-Rare impresso. Insultate dunque, insultate, quanto a voi piace, quel fagratifi-mo corpo: dite pur che in lui non è forma, non è vaghezza: non est species, no-que decer: dite anche voi sembiant' egli ha d'un lebbroso il più miserabile di quanti nacquero al mondo; d'uno da Dio percof-Pf. 15 1. fo, da Dioumiliato, & nes putavimus eum quafi leprofum & percuffum a Deo , & humiliarum: dite che dal teschio alle piante non

ha di sè parte alcuna, che non fia guafta, aplanta pedisufque ad verticem capitis non in so famerar : dite che il suo volto e sformato, ch' e fcontrafatto, si che ne pure fembr' a voi più, che meriti il nome d' uomo, unde net reputavimus 16, 13, 31 oum: dite in fomma, dite pur quanto di contumelia voi mai potete ingiuriofamente arrecare alla fua già fvanita amabilità,

she fe i vostri cuori, Uditeri, non fon

vi sia più amabile. Ahi quali fensi di tenera divozione a piè di quel fagro Lino sfogar dovreste! come ivi consumarvi in fospiri! come ivi struggervi in lagrime! come ivi fmaniar, fe bifogni, d' un furer fanto , mentre vedete a si reo ftato condotta beltà sì rara!

Non è credibile qual confusione in me pruovi, qualor io legga lo strano commovimento, che fece in Roma un de'feguaci di Cefare dianzi estinto ; quando Appia !. 1per incendere il popolo a favor d' ello, non peroro, non esclamò, non fremette, ma folamente cavo fuori un' immagine deformissima di quell' nomo, già sì onorevole, e si maestoso, e ad una ad una contar vi se quelle ventitre pugnalate, che n' avean tratto furiofamente lo fpirito, benchè invitto. Fu tanta la tenerezza destatasi immantinente nel cuor di tutti a quello spettacolo, che cominciarono ad alta voce a gridar contrai Congiurati, gli obbligarono alla fuga, gli perseguitarono a morte, e quali Furie, chi quà volando, chi là, tutti n' andarono con faci in mano per ardere lor le cafe, e per divamparle. E pur ditemi: non era Cefare stato un de' maggiori offenfori , che Roma avelle ? uno che le aveva rapita l' autorità? uno che tramava avvilirla alla schiavitudine? uno che fe l' era per cupidigia infaziabile di trionfo menata dietro com' una greggia al macello? Perciocchè s'è vero ( come Cefare stesso di se vanto ) ch'egli in sua vita feacciati ayea dal mondo più d'unmilione cento novanta mila de' fuoi nimici , quanti degli amici bifognò che il crudele lasciasse uccidere per aver conchi tanti uccidere de' nimici ? E nondimeno per ventitre pugnalate, ond era malconcio, fi accefe tanto il comune amor verso d' esso anche in una Roma p dimenticatali a un ora, qual madre trop-po amorevole, d'ogni oltraggio. Che dovrebb' effere adunque veder quà Cri-Ro, nostro caro liberatore, non ventitre terite fole mostrarne nel suo disfigurato ritratto; ma tante, e tante, che non v'è pupilla mortale, la quale arrivi a divifaro

di tutte, non pure il numero, ma la di-

stinzione, o la forma? E pure considera-

te ancor di vantaggio, che in altrelimma-

gini tali può fospettarfi , che o per malizia-

o per ignoranza; o per certa oftentazion di mirabile; di cui fempre fiam tuttitvaghi ,

abbia per ventura l'artefice ofaggeratio-

affai più del vero, mescè quell'ampia po- l defta, che i Pintori, o per abulo, o per convenienzas' han tolta, di condiscendere in tutto alcapriccio audace. Ma di Gesù pon può effervi un tal fospetto. Non folo egli non è mai stato ambizioso di amplificare gli strazi da lui sofferti per nostro prò , ma più tolto è fempre venuto ad estenuarli. Qualunque volta ebbero i Profeti a spiegare in persona loro ciò che poi Cristo patì, non mai con altri vocaboli più frequentemente adombraronlo, che con quelli d' innondazione, di pelago, di tempesta. Intraverunt agus ufque ad animam meam : PL 68. 1. vens in altitudinem maris , Co tempellas demerfir me : così nel Salmo fessantesimo otta-PG 41. 8. vo fi dolleDavide: Fluilus qui super me eranfierung: così l'istesso al Salmo quarantesimo

primo: Flutius ques induxifte Super me: FG. 87 . 8. cost l'ifteffo al Salmo ottaniefimo fettimo: Innundaveruns aque futer caput meum; dixi, Thr. 3.54. Perii: così Geremia, là nel più lamentevole de suoi Treni, ma più di tutti nel suo cantico Giona così parlò: Onn i gurgites eni , O fluttus eni fuper me eranfierunt : cir-

cumdederune me aque ufque ad animam, abyf. fus vallavis me, pelagus oternis capus meum. Nè ciò fenza gran tagione; effendofi uniti In Crifto tutti i dolori, che van divisi tragli nomini, non altramente che nell'Oceano sì unifeano tutti i fiumi . Con tutto ciò troverete voi per ventura, che dove poi della passione medesima trattò Cristo, si valesse mai di metafore si fonanti, o siftrepitofe ? Nongià, ma sapete come nominolla? Batrelimo: ch'è quanto dire, lavanda la più leggiera, la più discreta, che usar fi possa anche a dilicato Bambino : Espeismo habeo Due 1240. bapeizari & quomodo coarlier u que dum perficiatur? Anzi, qualiche cotal voce a lui fi parelle ancor'eccedente, qualor gli accad-

de altre volte di favellarne, la chiamò Ca-Mattacasa lice: Poreftis bibere Calicom , quem ego bibituto 18. 11. rus fum ? Calix quem dedis mihi Parer, non vis , ut bibam illum t come ie voleffe così darci a dividere, non ester altro per suo avviso quel pelago di amarezza, che pochi forfi. Non ci è pericolo adunque, che Crifto a guifa di licenziolo Pittote, fia ffato ardito discorrer punto in aggrandire, o in accrescere quelle pene, che ha qui ritratte; ma ben più tofto da temere, che non abbiale forfe espresse, per sua modestia, nè si crudeli, ne si copiose quali egli per noi provolle. Che sentimento dovria per tanto la loro vista eccitare ne'nostri cuori?

she tenerezze di carità? che cotdogli? che

sfinimenti? Non ci dovtemmo e tal' afpet-

to compungere molto più, di quel che ufalfe S. Gregorio Nilleno, nel vegere un raso-co col collo chino fotto il coltello pater- pei, elli, fe S. Gregorio Niffeno, nel vedere un'ilacno ? di quel che ufalle S. Giovanni Grifo- & Spiritftomo, nel riguardare un Paolo col capo sancti. tronco da tirannica spada? o di quel che Es Mera. 7 ufaffe un Santo Afferio Vescovo di Apamea, att, 4. allor che in fuo quadro mirando effigiata al vivo la Vergine Santa Eufemia in atto di effere da un manigoldo afferrata per li capelli, e così straziata, non potea mai contenere dagli occhi il pianto, che è quel folo pe-

gno di amore che si può dare, a chi più non fi può con la mano reccar foccorfo è Io certamente negar non pollo Uditori, di non portar grande invidia alla vostra forte, qualor confidero la bella opportunità, che vei qui godete di scoptirea Cristo l'amote davoi recatogli. Voi qui potete perpetuamente come Aquile raggirarvi intorno a un Cadavero, di cui mai niuno ficuramente più orrido in terra giacque; e nou curandovi più di mirar il Sole, immagine bella si, non però sì vera, nè così naturale del divin volto, qui potete più avidi tener fempre fiffati i lumi, afficurandovi, che formnamente il Redentor dee gradire l'affetto vostro, mentre ancorsi sparuto, e sì spaventovole non fuggite, ma tanto più vi accendete a defideratio . Vidimus eum, er non eras afpellus , & defideravimus eum : Seguite dunque animofamente a pregiarvi ditanto bene, gioitene, giubilatene, e fopra tutto rendete a Dio vive grazie, che scelti v'abbia per depositarj sedeli di un'opera si fublime del fuo pennello. Santo Agostino configlia in un de Sermoni con formoaffetto, che in questa vita ciascun di noi tenga Cristo appresso di sè, ma Cristo deforme : In hac eree visa deformem Christum Ser. 11.deseneamus. Ma chi non vede , ch' una ventus Verbe Ap-1a sì nobile, e si pregiata, di tener Criftodeforme, è toccata a voi ? A voi egli si è confegnato, tra voi si è posto, sperando che a lungo andar dal tanto mirarlo, niun fia tra voi, che non debbane reltar preso. Ma voi fra tanto che dite ? Amate ancota Gesit deforme, o voi Dame, che tanto ogni di più inventate di lisci, onde comparir più vezzofe? Amate ancora Gesù deforme, o voi Giovani, che tanto ogni di più cercate di gale, onde comparir più lampanti? Voi dico, voi chiunque fiate, che in vane pompe collocar fempre ufate ogni voftra gloria, in luffi, in fasti, in abbigliamenti; in divise, potete ancora per verità dir di ama-

re Gesù deforme? Ahi quanto è rado chi

penetri bene addentro, che la beltà d'un-

Criftiano dovrebbe turta effer posta in a testo languire, qual brina al Sole, qual ver le carni livide da fagelli, affitte da neve all' Austro, qual sor di prato alleij, macere da catene, confunte da pa-falce; ch' io quanto è a me, bramo timenti e che ogni piaga in noi fatta è vero, d'innamorarmi, e lo bramo af-per tal cagione, pregiar da noi fi dov- fai , ma fold quella deformità, c'h on rebbe qual cara goja l'Au che che fiafi qui imprefo da celebrare, benche di di ciò : Vada pure, vada, e innamonifi mai fia flato degno sin ora di vaghegchiunque vuole d'una bellezza, che dovra giarla.

## IDDIO NASCOSO. DISCORSO SOPRA

## IL SANTISSIMO SAGRAMENTO

Nell Orazione delle Quarantore.

Vere tu es Deus absconditus. Jl. 45. 15.



On credo io già, che andreb- 1 be punto a feiir lungi dal vero, chi dar volendo al nostro Secolo un nome a lui conveniente , lo chia-1

masse il Secolo amico delle apparenze. Conciotliachè qual' è lo fludio più universale, più vivo, ch' oggidire-gni, se non che questo, di far pomposa comparía? Non ha taluno a gran pena di che cibarfi, e pur voi vedete, che quel cibo medefimo egli è contento di togliere alle sue viscere, per vestir seta, per mantenere Cavalli, per metter cocchio, per condur Servi alivrea; ne temerà di aggravarfi d'immensi debiti, ch'è quanto dire, di farfi veramente più poverò che nonera, per parer ricco. Vifitate i Palazzi. Tutta la gloria è tener quivi superbamente addobbat e le camere dell' udienza. Quivi i brocca:i più splendidi, quivi i tavolini più figurati, qui le trabacche più fine, quivi ancor efse le argenterie più magnifiche. Le stanze interne, che sono quelle, in cui 'l Padrone fuol fare il foggiorno propio, quefle fono ceviamo nel Sagramento, quali che quivi

altre anguite, altre affumicate, e se non hanno le mura del tutto ignude, è perchè i ragni vi teffono a piacer loto le paramenta. Che dirò de giardini ? che de parchi ? che de'boschetti? che delle Ville? Non fi procura, che tutte fin da lungi appaniscano sontuole più affai del vero, con prospettive fallaci, con metalli fittizzi, con marmi finti, e con altre mille guife d'inganni deluditori, in cui già trionfa più che mai mirabile ogni Arte? Non così nel vero è lo stile del nostro Dio. E egli inimicissimo d'ogni comparfa vana. E'però dove gli uomini fon' avvezzi a tenere il più vile dentro, e il più bello fuora, Iddio fa l'opposito: tien' egli il più vile fuora, e il più bello dentro . Guardi, chi ciò tolto non crede, quall' Oftia facra, la qual noi colà veneriamo. Si Offiti sacra, ja quai no cona veneriamos o può trovare un' apparenza più femplice, più fparura, più difpregevole? E pure ivi ftà il Paradifo. Oh noi felici fe apprendeffimo bene tal verità! Non ci lasceremmo da nostri sensi tradire a prezzar così poco un dono sì eccello, qual' è quel che noi rigrificenza, e maestà, perchè non ve lo miriamo. E che vorreste Uditori? Vorreste forse ch'egli ivi stesse a far di sè vaga mofire? Non è tale il fuo genio , credete a me, non è tale il suo godimento . Verè su es Deus abscendisus . Ama egli in terra di starsene travestito. Che però con questa rispo-fla io potrei subito appagar l'intelletto a tutti coloro, i quali addimandano, per qual cagione volendo Cristo per nostro prò rimanere nel Sagramento , non ci facesse il benefizio compito, con rimanervi visibile . Ma a dire la verità , non fu folo il suo istinto che a ciò lo spinse, fu al nostro bene: mercè che più egli n' ha beneficati, restando così nascoso, di quello, che fatto avrebbe restando aperto. E' questo, non può negarfi alla prima vifta, una specie di

quant' anch' è faldo.

Due forti di nomini fi ritruovano al Mondo: alcuni amici a Crifto, ed altri nimici, E per gli uni, e per gli altri, egli venne a face un' alriffimo benefizio, allora che volle nel Sagramento occultarfi, più che apparire . E per quanto attiensi a' nunici : Chi non fa che a voler far bene ad un' occhio infermo , conviene ascondergli il Sole ? Anzi ogni lume, ancorche di tenue facella, l'offende subito; e però è pietà lasciarlo stare allo scuro. Fingete dunque, che questi nomini iniqui, i quali fono nell' anima tanto lippi, rimiraffero un Crifto ignudo, effer da fedeli inghiottiro in fustanza propia, inghiottito in propia (embianza, oh che grave scandalo a un tratto sarebbe il loro! Che non direbbono i miferi di sciocchezze? che non userebbono di beffe? che non vomiterebbono di bestemmie a quasi che mirassero un fatto, non di maraviglia a'lor' occhi, ma di magia. Non prima Crifto fe palefe a' Mortali il gran benefizio, che loro andava apparecchiando nel pascerli di se stesso : Panis , quem ego dabo , caro men eft pro Mundi visa . che come attestane l' Evangelista Giovanni, filevò tra le Turbe un bisbiglio orribile . Alcuni contendevano infieme, è fançasticavano, come mai potesse attenersi una tal promeffa . Litigabant ergo Judzi ad invicem dicentes : Quomodo potest hic nobis carnem fuam dare ad manducandum? Altri la riprendevano come ardita, altri la riprovavano come affurda. Durus oft hic ferme, & quis poreft eum audire? Ed altri ancora però, più fcandalezzati, non dubitarono di voltare a Criflo le spalle, e di abbandonario. Ex hos mul- voi, se a verun di voi desse l'animo di ciò sasi difeipuli ejus abierune retre, & jam none re in un fimilcafo; a me non fo fe darebbe .

non fia veramente Iddio nella fua vera ma-, cum illo ambulabane. Se però il folo udire. che un di dovessero i seguaci di Cristo di lui cibarfi, follevò moti sì infani finne difcepoli del medefimo Ciifto, che sarebbe stato negli emoli il ciò vedere? Sicuramente non potea eiò far' altro , che recare all' anima loro una crema morte. Ma che diffi all' anima fola ? Anzi io non fo capir come inuntal caso non morrebbono i miseri ancor nel corpo, Concioffiache, s'è ficuro che veggendo costoro il volto di Cristo, non lo potrebbono, come iniqui, vedere fe non irato; quando mai farebbe possibile che il vedeffero, e non periffero a un tratto di puto ottote? Ab increpatione vultus sui peri- Pf. 79. 17. bunt . Così di loro ditle il Salmifta al Signore . Non ab increpatione eris , ma ab increpatione vultus : tanto una tal vifta medefima

farebbe per le fola bastevole a farne strage, Paradollo . Ma flate attenti , e vedrete più che de Betfamiti nonne fel' Arca, veduta già fenza velo. Ma folle me l Che fo io, mentre mi flo

quì a pigliare follecitudine de' malvagj? La-(ciamgli andare, I Giufti foli, i Giufti foli fon quei, per cui benefizio è rimafo Cristo in questo suo divinissimo Sagramento. Come- Cont. S. I. dice Amici. E però, s'egli è voluto restar nascosto, eiò sicuramente egli ha fatto per amor loro . Perciocchè , dato che questi non venissero, comegli Empii, a cader subiro morti per lo spavento in veder la faccia di Crifto, io mi diviso che morti almeno verrebbono a cader tofto ancor effi per lo flupore. Ah miei Signori! Altra cola è mirare il volto di Cristo si glorioso; qual' è al prefente, ch'egli regna ne' Cieli, altra era già rimirarlo quand' era in terra. Qual' occhio però mai rroverebbefi sì aquilino, che poreffe in effo guardare, e non accecarfi? Veduto da noi Cristo una volta, non vi potrebbe più effere tra noi Mondo, come dicea la ingegnofiffima Verginella Terefa. E per qual cagione? Perché veduta una volta la beltà vera, tutte l'altre cose, innanzi ad essa, parrebbono tante larve; tutte inganni, tutte illufioni; e però gli uomini andrebbono allora stolidi per le strade, a guisa di chi cammina in un' alro fogno; vedrebbono, e non vedrebbono, udirebbono, e non udirebbono, nè faria cofa terrena fu cui degnaffero pin d'inchinar la mente. Ego dixi in exceffu Il tige 's mee : Omnis home mendax . Ne folo ciò : ma veduta sì gran Maestà, come ardirebbe un peccatorello par mlo di accostarsi ad essa?

io comunicarmi? io cibarmene? io non temere di accoglierla nel mio petto ? Beati

III.

u.

10.6.41.

10: 6.61.

10: 6, 67.

Par cola di maraviglia ciò, che fi natta ! sasor majefiaris opprimetur a gloria. Quanto Prov. 25. IV. della famoja Giuditta: ed è ch'entrata fola | gran benefizio ci ha però fatto il nostro 17. una donna di tal beltà nel cuor di un' Efercito, licenziolo, arrogante, andace, fcortetto : contuntociò nellun di tanti foldatacci lafcivi, con cui parlò, fuffe ardito di farle un leggiero iniulto, netfun di scopriele un' affetto nicu che pudico, nellim di dirle una fillaba men che onefta. E pur'è noto, eh'oltre a gli splendidi abbigliamenti, de' quali ella s'era adorna, Iddio medefimo era concorío anche a renderla più vezzofa, e più vaga dell' ordinario, con

aggiugnerle un luftro più che mortale : Dominus hanc in illa pulchritudinem amplia. Judit.10.4. vit , ut incomparabili decore emnium eculis Attareret . Donde accadde però , che a belia si grande neffuno ofaffe fra tanti di dirle : iov' amo? Io sò che questo in primo lungo dee ascriversi all'alta cura, che di lei tenne quel Dio, che colà la fpinfe. Ma dopo eib, fapete voi perchè accadde? Per onesto appumo, perch' era belrà si grande . L' propi io di bektà vile invogliar di sè tofto i enori di chi la guarda. Una beltà forma che fa? Gli rende sbalorditi , gli rende stupidi, gli fa ritrar toste indiesto per riverenza. Che però qual fuil ptimo fenio, Judit. to. maraviglia: Er cum audiffens viri ella verba

deflatoft incontanente in cialcun di quei li cenzich, tra cui fi avvenne Giuditra f fu il diletto? fu il defiderio? Signorinò: fu la ejus (così abbiamo nel facro testo) rensideratant faciem eins , & erat in oculis corum Auper, queniam pulchregudinem ejus mirabancur nimis . Avete effervato ? non di ce arder, pout diccamer, dice fluter; petchè tale è il primo tributo, che fubito noi paghiamo alle cofe grandi: lo stupefarfi. Or venehiamo al nostro proposito. Se vedete un volto caduco, qual'era quello della celebrata Giuditta, fe reftar tutti attoniti i riguardanti, benchè si audaci; vedere il volto di Cristo ci renderebbe , non dico attoniti no, ma del tutto privi di accorgimento, di affetti, e quafi di vita . E poliocio, chi faria quegli che ardiffe mai di accostarsegli, per iscopritgli confidentemeure i tuoi amori , benchè caftiffimi se per trattare di unirfi con esso lui, di accoglierlo, di abbracciarlo, e di riporfelo nel più profondo del cunte? Effer allora in neglera eculis stupor : e però tosto abbagliari da tanta beltà, saremmo costretti di calar giù le palpebre per gran timore, e di ritirarci, come farebbono quei pipistrelli, che usciti di mezzo giorno dalle lor buche, voles-

fero algare il guardo a mirare il Sole. Sern-

amabiliffimo Crifto nel Sagramento, mentre affinche noi potessimo francamente di lui difporre, fi è contentato, come fece Mosè calato dal Monte, di metterfi al volto un velo, e velo si denío, che per eflo nulla tralucano i fuoi fplendori? Us miffx c.t. neftra infirmitari parcat, femeptisum in sua majeftasis claricase non manifeftas , dice il fapientissimo Ugone di S. Vittore, fed quali fub quedam velamine occul: at . Ottando un Daniello, benchè per altro di pupille sì forti, mirò non più che un fol' Angelo a lui comparío ad ammaestrarlo, provò tanta turbazione, che per confessione sua propria, non solo svenne, ma poco menche maici. Non remanfit in me Dan. 19.8 . fortitudo, & emarcui. Un Tobia, un Gioftie, un Gedeone, un Manue, ed alrri lor pari, caderono rofto a terra per cotal vitta, affai più fimili a' morri, che a'tramortiti. Ed un Re Davide, il qual nell'ultimo di fua crà venne fempre a portar nell'offa un giclo si intenio, che per quanto mai fi venifie a gravar di porpore, nonfi potea rifcaldare, cum operirerur ve- i.Rent. t. flibus, nen calefiebar; per qual cagione ftimaje voi che incorreffe un si fier ribrezzo non ufitato? E' parete di molri Scrittori 1, Reg. 24illustri, che ciò titu dall'orrore in lui nato al mirar quell'Angelo, che gli comparve in suun'aja col ferro in mano, benchè vicino già gia a riporlo nel todero. Se dimque a quefti il vedere un' Angelo folo cagionò tremori si ftrani, che sarchbe a noi miferi, a noi meschini, non vedere un'Angelonò, ma il Signor degli Angeli, nella iua bellezza natia? Potremmo allora noi torfe sì dimeflicamente trattare con effo lui? esporeli i nostri interessi? significare i bifegni? stogar le brame? In lafeio a voi il giudicarlo. Sotto quegli accidenti di facro pane egli stà dimestico. Perchè quando un Re ii traveste, ne meno sembra ehe i fudditi fien tenuti ad ufar con lui quel tigor fommo di titoli, di creanze, di cerimonie's che per altro sarebbongli di dove-

re. E però mentre il Signore, come ab-

biam detto, diffimula il suo sembiante dà

animo anoi mortali di avvicinarfegli, pur-

chè fia eo' debiti modi; e mostra di volet

co' privati accomunarii più tono come pri-

varo, the come Principe. Onal dubbio adunque, Uditori, che in questa forma si

viene a rendere un tal Sagramento uficale affai più che in altra? Ufuale diffi? Anzi fi viene a tender parimente più utile : trario degli altri, tanto più frutta, quan- chio fi fotte allor contentaro di dar più cre-

to egli stà più nascolo.

Perocchè fingiamo, che noi potessimo fostener gli splendori del divin volto : e che scoperto , potessimo ancora accoglierlo dentro noi, e con lui conversare, e di lui cibarci: qual merito in fimil cafo farebbe il nostro? Se noi vogliam'esser fedeli, conviene adunque, che in tutto ancor procediamoper via di fede. Ma ch'è la fede, fe noi crediamo all'Apostolo - se non che se-Bebritil, randarum fubft antia rerum,argumentum non

apparentium? Fides oft credere quod non vides dice Agostino, perchè di ciò che veggiamo con gli occhi propri, abbiamo ciperimentato, abbiamo evidenza, non abbiam fede. E pur qual fu l'alta lode, che diè S. Pietro a que'novelli Cristiani, a' quali egli feriffe? Fu che in quel Crifto, da lui vedu-

r.P. r. s.S. to, credeffero nol vedendo. In quem nune queque non vidences credicis. Se non che, fe fi considera acuramente, molto più oltre si avanza ancora il merito della fede nel Santiffimo Sagramento. Mercè che quivi, non folamente si crede ciò che non vedesi, ma si crede appunto il contrario di tutto ciò che par di vedere : con apprezzar più l'udito che gli altri sensi, congiurati ivi rutti a volerci dare ad intendere che sia pane , quello che non è pane, è il Corpo di Criito. Però fapere voi ciò che accade in que-Ra materia: Accade quel bellissimo abbaglio, il qual fu pigliato dal Patriarca già decrepito liacco, allora che, in vece di benedire Efaù, com'egli flimava, benediffe Giacobbe, ma fotto fimilitudine di Efau. Di grazia attenti , perche il paralello è vivissimo, ma sublime . S'ingannò in Isacco la vifla, s'ingannò il tatto, s'ingannò l'odorato, s'inganno il gufto. Solamente l'udito non s'ingannò . S'ingannò la vifta, perche credevafidi avere dinanzi agli occhi il vero Efail, ma non ve l'aveya. Vi avea Giacobbe fotto abiro di Esaù . S'ingannò il tatto, perchè di Efaù credeva effer quell'afprezzach' egli palpava, ed era folo di alcune pellicine pelofe. S'ingannò l'odorato; perchè di Bíaù credeva effer quella fragranza, ch'egli fentiva, ed era folo de'fuoi vestimenti odoriteri. S'ingannò il gusto,

perchè credea di mangiassi le scivaggine

apprestategli da Esaù, ma non eran d'esse,

eran le carni dimeffiche, che Giacobbe gli

avea fatte cuocere ad uso di salvaggine.

Ma che? Ingannosti fors' egli ancora, con

egli fempre faldiffimo in affermare: Vex qui-

Santian gli aleri fenfi, l'udito ? Oqueflo no Stett'

dito a questo che a gli altri fensi, non avrebbe mai preso il famoso inganno . Or figuratevi che l'istesso appunto succeda nel Sagramento. Qualunque volta il Sacerdote, qual nuovo líacco, all'altare, diffende il braccio fu l'Oftia già confacrata, per benedirla: non fia chi ftimi aver lui prefente quel pane, il quale apparisce. Vi ha bensà Cristo sotto gli accidenti del pane, come fotto le spoglie già di Esausi stava Giacobbe? Quel candor che fi mira, quella durezza che fi palpa, quell' odor che fi fente, quel faper che si prova, sono lespoglie del pane, conforme è noto , non fono il pane . Contuttociò quei quattro fensi che corrispondono ad effe la vista, il tatto, l'odoraro, ed il gusto, vogliono qui da gli accidentigiudicar la fultanza, come han per ufo: e però che fanno ? Tutti fi accordano a fentenziar? Quefto è pane. Ma si oppone a tutti l'udito animofamente, e grida: Non è, questo è il vero Cristo. Chi è però che s'inganni anche in questo Caso ? S'inganna solo chi figoverna ò dal palaro, ò dalle nari, ò dalle mani, ò dagli occhi, come fe Isacco. Chi dagli orecchi si regola, e crede a Cristo il quale dice: Questo è il mio corpo: Hec eft corpus meum, questi ogni altro fenso corregge, e fenza prendere alcun abbaglio, è fedele. Ecco però, a ricondurel colà, donde ci partimmo, ecco dico in che sta riposto il gram merito della fedenel Sagramento : che noi non folo crediamo quivi all'udito, come avvien negli altri mifteri : Fides ex audieu ; Rom. 102ma che gli crediamo adispetto degli altri 174 fensi quanti mai fono, i quali unitamente: congiurano a fatci guerra. Però fe Cristo qui-

vi rintanesse svelato, qual dubbio c'è che gli altri fenfi concorrerebbono anch'essi a scoprime il vero, e così la fede non avrebbe più merito, perchè non farebbe più fede conforme a quello che lasciò scritto il Pon- Hom. 16:0 fice S. Gregorio : Fides non babes merisum; in Evargecui humana ratio prabet experimentum.

Senza che ascoltare degnissima osfervazione di un'intelletto, cui fenza invidiafi sono gli uomini indotti a dare un animamenre il nome di Angelico - Donde incominciò l'ettrna nostra rovina è Ciascuno il sà .. Incominciò nel Paradifo terreftre dalla credenza che diedesi alle parole dell'Inimico, allora ch' egli forto foecie di un cibo incomuttibile, die a guftar velata la motte. Ben è dunqueragion, dice San Tommalo, che per contratio la nostra riparazione da

eletti di Cristo, allora ch' egli fotto specie , di un cibo corruttibilissimo, dà a gustar velata la vita. Non altro in ciò dal nostro Dio fi è pretefo, che l'util nostro: cioè che noi possiamo così aver campo di esercitare ogni volta che andiamo a comunicarci , virtù più eroiche, fede più viva, fommeffion più profonda, fincerità più pura, ofsequio più insolito. Es'è così, non vi pare che molto più ci faccia bene il Signore Job 12 7. nel Sagramento in iftar celato? Si si Sacramentum Regis abscondere bonum eft, mentre così egli e divien più usuale, e divien più utile . Se non fosse altro; che bella sorte è la nostra, poter mostrare in questa forma

al Signore quanta fia la finezza di quell'

amore, che a lui portiamo! yЦ. Io voglio dirvi, Uditori, un penfiero altissimo : ed è che se i Serafini ci potessero punto portare invidia, ce la porterebbon di questo: di potere amare questo Signore medelino, che qui abbiamo, fenza vederlo. E non sapete voi bene in qual'atto flavano dinanzi al trono divino, quando il Profeta Ifaia fu fatto un di meritevole di mirarli ancora mortale ? Stavano dibbattendo due ale intorno al loro Signore in fegno di giubilo. Ma che faceano frattanto con l'altre quattro? ingegnavansi di coprir lo . Duabus velabane faciem ejus : & duabus velebane pedes ojus. E perchè facevano questo? Arrecate pure à voi Dottori spiegazioni ingegnofe quanto a voi piace: le riverisco. Ma quanto è a me, fui per dire

che lo facessero per provarsi se fosse loro

riuscito, di poterlo amare egualmente an-

cor non vedendolo? Oh Dio! che forte!

che felicità! che fortuna! Ma questa è toc-

cata a noi , non toccata ad effi . E chi però

nostro, se noi sapremo incessantemente valerci di si bella opportunità! Ma oime, che alcuni, in cambiod'im-VIII. piegarfi in amare questo Signore, che per maggior loro guadagno ftà qui velato; per questo medesimo , ch' egli stà qui velato , si attentano a disprezzarlo. Non ne fanno cafo veruno, non altrimenti, ch'egli qui punto non foffe; l'abbandonano con inciviltà, l'affrontano con infania, e fe qui vengono, mentr'egli è qui nel Santiffimo Sagramento, è per fargli oltraggio. Eche? Può dunquestimarsi che quegli , i quali con sì poco zispetto dimorano innanzi a lui, farebbon così, fe qui palefe vedeffero il divin volto con effi irato? Oh miseri che spavento sarebbe il loro! che scotimento! Un solo raggio

contro a coloro, i quali andarono arditamente nell' Orto per affaltarlo, fapete a che gli condusse ? gli se dare a terra supini . E pure allora, come notò S. Tommafo, egli era in formadi Reo, di Servo, di Schiavo, Chepiù? stava allora per essere giudicato : Fecit hor judicandus. Ora figuratevi che farebbe al presente, mentr'egli dimora qui, ma judicaeurus. Verrebbono gl' infelici a provare in sè anticipato, come accennai da principio, quell'alt'orrote, che per altroè lor riferbato all'estremo giorno, quando pregheranno, ma fenza prò, le montagne, che cadano loro fopra, non per non vedere Demoni loro Carnefici, non pet non vedere i Dannati loro Compagni, ma per non vedere la bella faccia alterata di Cristo Giudice . Dicens monsibus , operite nos , to col- Of. to. & : libus , cadize fuper nos , O abscondize nos , Ap. 6. 16.

num. Pensate per tanto voi, se qui scoperto oferebbono diforegiarlo, Ma egli fta qui coperto : Abfcondiens unleus ejus : e però If. 11. 1.

da che cofa ? à facie fedencis super shropigliane i miferi tanto ardire: Abscendieus vuleus eins , & defbeltus.

Terra, terra, terra, audi fermenem Do- IX. mini. Senti, voglio dire, o N. ciò che Jeran 190 Dio ti protesta, benchè per bocca di un Peccatore sì misero, quale io sono. Non può sopportarsi l'audacia, con cui benespesso certi de' tuoi qui dimorano innanzi e Dio, cianciando, cicalando, ridendo, e fin talvolta sfogandosi in pazzi amori : Non è egli qui di persona in quell' Oftia sacra, tuttoche non lasci vedersi? E come dunque dimostrano quest' iniqui, se pur sono anch effi Criftiani; di non lo credere? I Giudici si famofi di Atene, allora chestavano affisi in ful Tribunale per dar fentenza, teneano fempre una gran cortina calata dinanzi alla può dire, quanto fara parimente il merito loro persona, la quale gli ricoprisse a gli occhi de' Rei . Contuttociò credete voi che que' Rei venissero però a star quivi men palpiranti, a fghignazzare, a fortidere, ò che portallero a i Giudici men di onore : Confiderate ora un poco, se non è questo mode-simo il caso nostro. Qui è Cristo Giudice. Tiene una cortina dinanzi, che a noi lo cuopre: Deus abscondisus : lo concedo. Masarà petò punto lecito di sprezzarlo, più che se qui fusse (velato? Aime, che parmi di fenrir già la fentenza di eterna condannazione, che da quella cortina oramai fi fulmini . Mi par di udir che Dio dica come diffe colà presso Geremia : Si sta qui per ventura in qualche ridotto di scapestrati, ò pur fi fta in Cafa mia ? Numquid Spelunca tacronum fulta oft domue ifta , in qua che lasciò Giesù trasparire dalla sua faccia

Jet. 7. 11. invicatum est nemen meum? Non accade , che presagi sono io qui venuto atrascorrenò, voler più porfi a negar gli strapazzi orrendi , ch' io qui ricevo . Eco , ego fum : ego ! widi , dieis Dominus. Che state adire , che quinonti ragioni da molti con fomma audacia? Ego vide. Che non fi vaghergi? Ego vidi. Che non si uccelli? Ego vidi. Che non fi fogghigni? Ego vide . Che non ti faccia liberamente alli amore? Ego, ego fum, dicer Dominus, ego vidi. Son qui velato: veriffimo. Ma per quefto, può rulla forfe nascondersia gli occhi mici? Farò per tanto Jer, 7.14, anche quì, ciò che ho fatto alttove : Fa-

ciam demni huic, & loco, quem deds vobis, C Patribus veftris. fient fect Sile. Vi diftruggerò, vi disperderò, vi manderò sempre più dal Cielo flagelli , flagelli privati , flagelli pubblici. Che più ? Vi discaccero morti ancora dal mio cospetto, giacche non lo Jes. 7. 15. avete apprezzato : Esprojiciam vos à facie men; Piano, piano ò Signore. Non vi lasciate si trasportar da un surore benche giu-

thislimo. Sculate il popolo vostro. Certo è che a i più fommamente dispiace un si grave abuso, e quegli, i quali v'incorrono, credete ame, che fan ciò, più per una certa lor naturale difapplicatezza, per incon-fiderazion, per inavvertenza, che perch' essi pretendano di proposito i vostri oltraggi. Ma che flo io qui a pregare? Aimè N. mia, che il Signore non vuole udirmi . Non fenticiò ch' el ripiglia? Tu ergo noli orare pro pepulo hor . et non oblift as mihi , quia non exaudi am re. No, dice Dio, che l'abuso ha prefoun potieffo pur troppo enorme, e le altri non vi rimedia, converrà finalmente che Jer. 7. 17. lo faccia io . Non ne vides quid efti faceune ?

Non vedi, che ancora adello, mentre tu loro parli diun tale abufo, ci fono alcuni, che appena san contenersi di non ti dare da que' luoghi steffi ove seggono, in su la voce? non vedi che brontolano? non vedi che bisbigliano? non vedi che niente ancor fi diípongono ad emendarfi ≥ Non vedi almeno, non vedi, che se pur ora essi tacciono per un certo rispetto umano, torneranno qui fra due giorni acianciare, a ciarlare, e ad of-Jet. 7. 10. fendermi più che mai ? Nonne vides? Nonne vides? Però è finita. Ideo hac dicis Dominus Deus; Ecce furor mens, & indignacio mea conflatur (uper locum sft um : fuccendetur, O non

ter. 7-12. si dice Dio: Hae dicie Dominus Deus Exerci- vifta del Sole , ma non però ve ne può

suum, Deus Ifrael. Ma oh me meschino! In ritardar gl' influsti:

te, mentre ogni altra cofa io penfasa! Da un ragionamento si placido, si p cato, guardate a che tono giurto | Deli compatitemi. Ma tanto più conviene adunque che fia frato iddio stesso, quegli il qual mi ha motlo a parlare. Sia ciò alm no Uditori a maggier prò vostro. E però chiatitevi, che il vedere il nottro S'gnore star qui celate ha da stimolarvi ad amarlo per questo medefimo tanto più, non a maltrattarlo. Lo scoprirsi, a lui non sarebbe punro difficile; che però talvolta l'ha fatto ancora a più d uno . Ma ie no'l fastabilmente , non lo fa , come ho detto , per nostro bene . Vnol'egli così renderci al tempo steflo questo Sagramento celefte e più ufuale, e più utile; e pur che quello otteneffimo, non ha egli temuto di foggettatfi animofo a queiranti ftrazi, che ben sapea dovere a lui derivare dall' occultarfi . E quantiton que' ribaldi , che perchè Crifto si altamente diffimula il fuo fembiante in quelle Offic Sacre, non folo tanto più lo ftrapazzano nelle Chiefe, ma di più ardifenno di gittare talora quelle Offie a' Canidi bruciarle, di bruttarle, di metterle per dispregio a marcirfi ne' mondezzai ; anzi di abutarle ancor bene spesso in quegl' incantefimi, che iono il tomno degli obbrobrii a Dio fatti da un Criftiano? E pure Iddio non ha punto mirato a tanti fuoi fchemi infami, infoffribili, purche veniffe con l' occultarsi ad accreicere i nostci acquisti . Oh amore impareggiabile I oh amore im-

mento! Chi cuò capitlo? Che facciam dunque, che non procuriamo almanco noi unitamente di rendere il contraccambio che si conviene ad un tale amore? Forie vogliam noi prezzar meno quel benefizio, che Dio ci fa nel Santiffimo Sagramento, perciocche nell'efterno null'ha di pompa? Oh quanto fiamo infenfati ! Anzi per quelto medefimo fiam più tenuti a prezzare un tal benefizio, perche da questo medefimo si fanoto ch' egli è Divino. Gli uomini fono quei che in beneficare hanno caro il fatto: Lidio l'ha in orrore. E però fempre egli mira a beneficare affai più, di quel ch' egli mostra. Figuratevi dunque Uditori amati, che quegli accidenti di pane, i quali a voi là riextingueur. Il mio furore, il mio fuoco ogni cuoprono il Signor vostro, fono appunto di aceresce; conviene omai che sistoghi. Co-come una nuvola, che ben vi può levar la

Fine dei Panegirici.





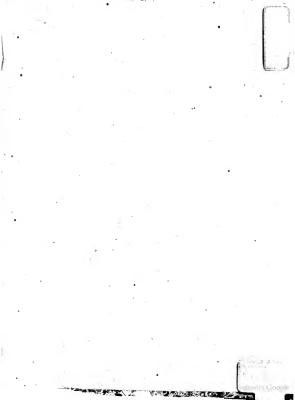

